

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

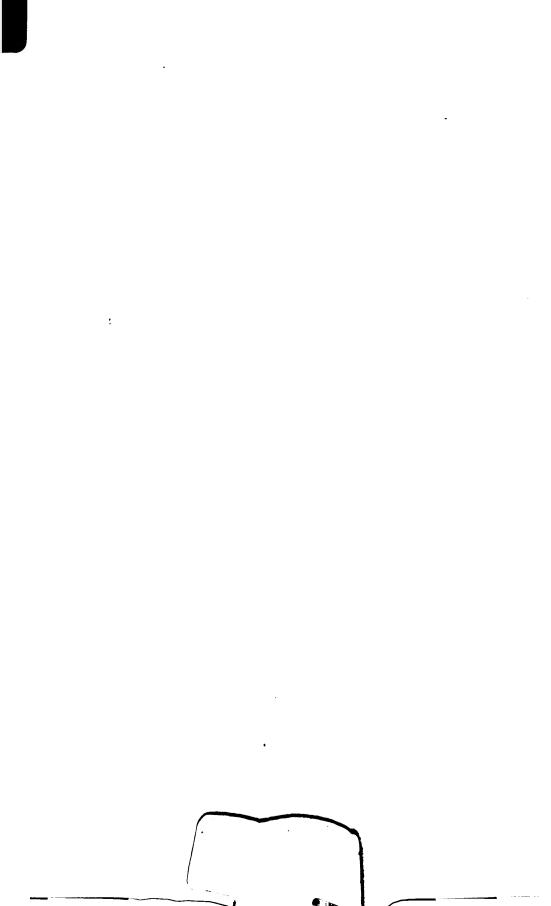



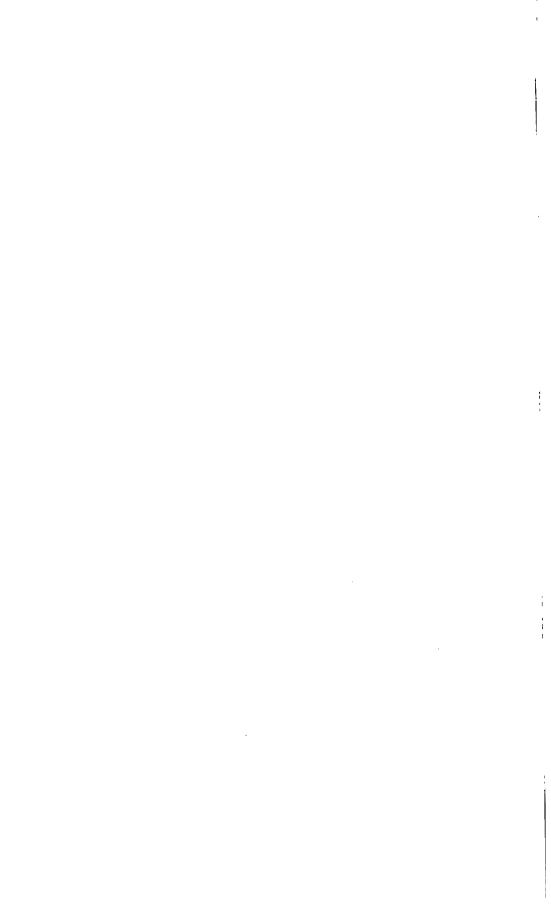



# **DELLA STORIA**

E DELLA

# CONDIZIONE D'ITALIA

SOTTO IL GOVERNO

# **DEGLI IMPERATORI ROMANI**

1675

DI

# G. B. GARZETTI

SECONDA EDIZIONE

PADOVA
COI TIPI DELLA MINERVA
1840

Haec ego sic accipi volo, non tamquam assequutum esse me credam, sed tamquam assequi laboraverim. PLINIUS. Epist. Lib. II. Ep. V.

## A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR BARONE

# ANTONIO MAZZETTI

### DI ROCCANOVA

CAVALIERE DI II. GLASSE DELL'ORDINE IMP. AUSTRIACO DELLA CORONA DI FERRO, CROCE D'ARGERTO DEL MERITO CIVILE, DOTTORE DI LEGGE, SOCIO DELL'ACCADEMIA LETTERARIA DI ROVERTO, MEMBRO CORRISPONDENTE DELL'ATENEO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI BERGAMO, SOCIO ONORARIO DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI PADOVA, DELL'ATENEO DI TREVISO, DELL'ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA DE' COWGORDI IN ROVIGO, DELL'ATENEO DI VENEZIA, DELL'ATENEO DI SALÒ, SOCIO DEL COLLEGIO LETTERARIO D'ARCADIA, E DELL'ACCADEMIA TIBERINA PER LA COLTURA E L'AUMENTO DELLE SCIENZE E BELLE LETTERE IN ROMA, CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO PER SUA MAESTÀ IMP. R. APOSTOLICA, PRESIDENTE DELL'IMP. R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE E SUPERIORE GIUDIZIO DI FINANZA NELLA LOMBARDIA

LA SOCIETÀ TIPOGRAFICA DELLA MINERVA
QUESTA SECONDA EDIZIONE D'UN'OPERA
GIÀ DALL'ILLUSTRE AUTORE INTITOLATAGLI
OPPRE E DEDICA

RIVERENTE

# 

# ENERGY PER CHECKE

• • • • • •

#### [1] J.A. A.P., Appl. Phys. Lett. 12, 127 (1997).

 $(p_{ij}) = (p_{ij} + p_{ij}) + (p_{ij} + p_{$ 

 $\label{eq:continuous} |\mathbf{r}| = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} + \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} + \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$ 

# VITA

DI

# GIO. BATT. GARZETTI

TRENTINO

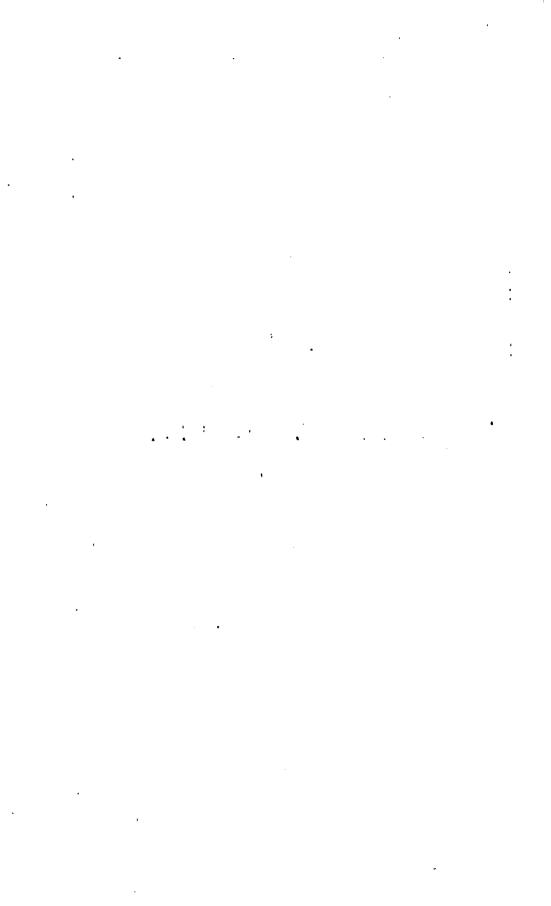

# VITA

DI

# GIO. BATT. GARZETTI

Posteritati narratus et traditus
Tacit. in Agricol.

Si era appena consulata l'Italia di aggiugnere alla collena de'suoi atorici più applauditi il nome del professore Garnetti, che già il Gondoliere di Venezia, per mano d'uno de'più chiari nostri acrittori, de'più gentili nostri poeti, ne annunziava la perdita irreparabile, quivi avvenuta la sera del 15 ottobre p. a. È alle parole di Luigi Carrer facea poco stante mestinsimo eto il Glissons, troppo doglioso essende il trupasso di quegli uomini che, simili al Garsutti, accrescono alle scienze ed alle lettere patrie nuovo fustro e decoro.

Io pure adempirò dunque al dovere di consecrare alle virtù ed all'ingegno del professore trentino poche parole, 'dolente però ch'esse non sieno valevoli a metterlo in chiara luce, come si addirebbe a' suoi meriti, al suo amore dello studio, alla sua profonda eradizione, alla sua carità cristiana di continuo mostrata col mon auttrarsi mai a qualsiasi sacrificio o fatica, purchè fosse per l'utile altrui, alla sua venerazione per la madre inferma, da lui pel corso di moltianai esemplarmente sasistita, al suo amore infine de' prepri fretelli, si quali fu sempre padre ed amico; che se dimenticassimo di hunedire il meglio che per uoi si possa la memoria d'uomini di simil tempra, doppia sarebbe la colpa nostra, perocchè il merito e la virtù ormai certo non sovrebbondeno.

In sullo scorcio del settembre dell'auno 1782 macque Gismbatista Garzetti in Trento (1), dove fece i suoi primi studii con materiglicos successo. Ebbe itroraggismenti ad onori, ed ottenme una volta al Gintasio anche il premio così detto di memoria, per meritare il quale era d'uopo imperare betteralmente tutto intiero un libro acolistico, e saperio ripotere sensa mel iociampare, in qualunque luogo (foss'anche in mezzo ad un periodo) egli vonisce eccitato a proceguire. Plansibile metodo, che di buon'ora escreitando la memoria de'giovani, appiana loro

la strada all'erudizione, che è appunto il risultamento delle letture a del saperle ricordare all'nopo con esattezza. Omai tutti sanno che i più eruditi sono gli uomini più memoriosi; giacchè sapientemente dicesno gli antichi: tantum scimus quantum memoria tenemus.

Dopo la filosofia nel Liceo di Trento (2), Garsetti studiò, negli anni 1801 e 1802, medicina in Padova (3); e compt poscia il corso dei successivi due anni 1805, 1804 in Vienna desideroso di conoscere anche la rinomata scoola germanica, e di udit le lezioni che nella capitale della Monarchia dava con tanto plauso il celebre professore Pietro Frank, da cui venne altamente atimato (4): serbò gli esami finali all'Università di Innibruck, dove fu laureato in medicina a' 16 marso 1805.

Medico atteora novello, fu l'auno stesso, cost due decreti 24 e 28 ottobre della Deputazione di difesa del Tirolo, nominato medico di un corpo di Bersaglieri; ma per la mossa che preauro le vicende guerrasche tornò a casa, quasi appena partito. Passò quindi a Pavia e a Milano per darai alla medicina pratica sotto gli uomini celebri che allora più erano in grido. Conciliossi, fra gli altri, Pamore, la stima del professore Raggi; e un attestato del Protomedico del Magistrato centrale di sanità a Milano, professore Rasori, lo dichiarava uno de' suoi più distinti allievi, avendo frequentato per un anno la suu schola clinica; unzi fu qui molte volte udito il Resori ricordece il Garactti come il più acuto, il più pronto, il più felice ingegno che fra tanti giovani suoi uditori ei ri-

Mentre il Garzetti era in Milano, tradusse quella parte della Polizia Medica di Frank che usci silora in lucci in note volumi; per Pirotta e Maspero tipografici editori, accolta come lavoro, che per esatta intelligenza e per chiarezza di stile, meritava perticolari elogi. Innanzi di rimpatriare volle anche conoscere il medico Valli in Mantova, del cui coraggio in Oriente aveva parlato a lungo la farna; quindi rivide la terra nativa, dove per non esporsi ad un lento tirocinio, come suol accadere a giovani medici in patria, preferì di accettare la condotta medica di Lavia nobile borgatà, a cinque salguia da Trento, conservando però sempre al luogo della aua nascita quella tenera affesione che nelle anime hen fatte non viene manco giammai, nè per tempo nè per lontananza.

In questo torno di tempo compose un opu-

In questo torno di tempo compose un optuscolo sull' Agricoltura del Dipartimento dell'Alto Adige, che trovasi inserito nel n. 46 (anno 1812) degli Annali di Agricoltura del regno d' Italia, compilati dal cavaliere l'ilippo Re. In cotesto libro dimostrò egli assai chiaramente quanto nell' agricoltura trentina e nelle buone regole agrarie fosse valoroso ed esperto.

Ne' primi tempi che si trovava a Lavis, cioè al cominciare del 1809, avendo il gaverno bavarese, che reggeva allora il Tirolo, pubblicato il concorno ad un posto di medico distrettuale, il dottor Garzetti vi aspirò, e negli esami da lui sostenuti ottenne, fin cinquanta concorrenti, un eminente primato. Se non che, cambiatosi poscia il governo, ci rimase a Lavis, dove è ancor viva la ricordanza della sua generosità, delle sue pietose sollecitudini, così pel ricco come pel povero, della somma sua perizia medica; e quando quegli abitanti seppero della sua intensione di ritornare in patria, non solo adoperarono le preghiere per conservamelo, ma gli proposero altresì vantaggiosissime condizioni di lucro.

Persistendo tuttavia nel suo primo progetto, non per questo abbandonò affatto la medicina, ma altri studii gravi e continuati si le associò, dividendo il suo tempo tra le proficue meditasioni sulle pagine della storia, le caritatevoli asaidue cure agli amici ed agli ammalati poveri e hisognosi, e l'assistensa vigile e affettuora al

vecchio sue padre.

Tornato lieto il Tirole, al finire del 1813, sotto l'Austriaca felice dominazione, il professore Garzetti, di cui ereno da tutti conosciute evalutate giustemente le cognisioni e il talesto, fu hen tosto invitato a prestare i suoi servigi alla commissione aulica de Roschmana, alla quale era affidata l'amministrazione e la riordinazione della provincia; e dal 1. luglio 1814 a tutto aprile 1815 gli furono affidate le incombena di Protomedico, oltre a molte altre onorifiche mon attenenti alla medicina. Una lettera dell'aulico commissario de Roschmanu, de'22 aprile 1815, manifesta la particolare gratitudine e la piena soddisfasione di quel rispettabile Magistrato pei zelanti e assidui servigi dallo stesso Garzetti prestati.

Ed è qui osservabile come quest' vomo integerrimo, da tanti altri diverso, nulla chiedesse, nella fra tanti suoi titoli si adoperasse a proprio vantaggio, e nient'altro desiderasse verscemente fuorche di tornare in seno alla propria famiglia, e di rendersi utile alla società ed alla patria.

Lo rivide infatti la patria, dove sempre più persueso she la medicisha [non confacesse nè al suo temperamento nè alla sua salute, applicossi con crescente alacrità e con amore incredibile e raro silo studio della storia, in ispecie a quella dei secoli di mezzo.

Si aprì frattanto il concorso alla cattedra di storia nel Liceo di Trento; egli la chiese, e la ottenne per graziosa Sovrana Risoluzione 1. marso 1822 (5). Da quest'epoca fino alla sua morte il Garzetti tutto si dedicò al pubblico insegnamento, e ne fan prova tanti valenti discepoli che ne rimembrano ancora la bontà, la dottrina e quell'arte, anche ai più accorti difficilissima, di conciliare una tenera affesione con una misurata severità, combadata in ispecia dal. suo onorevole ministero. E quande i auci doveri come professore erane adempiuti, egli atteudera con molto accorgimento a'suoi domestici affari, all'educazione di alcuni nipoti, e alter-nava collo atudio il disimpegno di non poche dilicate incombense, ora abrigando gli affari più spinosi della Congregazione di Carità della quale era membro, ora assumendo il governo del petrio Liceo, e mercè la fiducia mostratagli da chi avesne la direzione, reggendo la disciplina scolastica e l'ordine degli studii; ora scottando tutele e consigliando inesperti ed emendando traviati, e sempre, come fu detto, esercitando tratuitamente la medicina a favor dei parenti, degli amici e dei poveri villici.

Capidissimo di sepere e di arricchir sempre più la sua mente di utili cognizioni francuerso a tante sue cure non obbliava lo studio dei classici latini e italiani, convinto dalle diligrati e ripetute letture di quelli che non si aveno forse da' suoi predecessori avolte e notomizzate per anco abbastansa, se così posso esprimermi, le memorie che si riforiscono alla caduta dell'impero romano (donde traggono erigine tante instituzioni del Medio Evo e de' tempi a noi più vicini) (6).

Di qui nacquero i suoi tre dotti volumi della Storia e condizione d'Italia sotto gl'imperatori romani, della quale giornali italiani e stranieri parlarono con tanta lode, e che vider la luce iu Milano, per Marsiglio Carrara tipografo, sotto gli enspicii d'uno de'anni più grandi amici, S. K. il signor Presidente dell'Appello generole in Bombardia Barone Massatti di Roccunova, a cui dell'autore furono dedicati, in segno, com' si dichiatava, di venerazione e di antica amicisia.

Due cose intorno a quest'opera sono da notami, e inmensi tratto la ritrosia del Garsetti a darla fuori, poi la giusta fiducia in chi procaccier volcane l'edizione di offerire con essa all'Italia un lavoro storico non perituro. Ma ciò
era invano, perchè all'autore non parera di aver
mai limato abbastanza il suo lavoro. Scrivendo
ad un suo amico (7) dicea: cosa buona e perfetta senza fatica, e fatica improba, non si
può fare, e ricordevole del detto d'Orazio: si
quid scripseris nonam promatur in annum,
sempre più meditava sovra caso. Aveva nell'orecchio certa armonia di stile, che quando
metteva in carta i pensieri gli facea cangiare
un periodo più fiate, finchè colla forsa voluta e
con espressione mesestosa e sonora gli si presentesse.

Ma finalmente la modestia di lui, le sue dubbiesse furono vinte dal suo bel cuore: imperocchè quando seppe che le tre figlie del pre-lodato Presidente Barone Massetti andavano a liete nozze, prevalse il sentimento dell'amicisia, e non potendo resistere al desiderio di manifestargli la propria esultanza, fece allora spontancamente stampere i primi Saggi delle sue storie quasi acandegli della pubblica opinione, che gli su concordemente propisia. Sono intitolati: i due primi Della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani; il terso Della storia d'Italia sotto gl'imperatori romani o la Germania e i suoi popoli sino all'anno dell' E. V. 180; Mileno per Rivolta, 1836 (8); e sebbene quest' ultimo facesse come corpo da se, era però il quinto libro della sua Storia d'Italia. Con tre affettunes dediche cotesti Saggi son consacrati al signor Presidente d'Appello summentovato, e portano in fronte il modesto motto di Plinio: Haec ego sic accipi volo non tamquam assequulum esse me credam, sed tamquam assequi laboraverim.

Quindi l'alto concetto in che teneva e l'egregio magistrato a cui intitolati gli avea, e parecchi altri amici che di pieno accordo sollecitavanlo alla stampa dell'opera intiera, e eltracciò
il giudizio favorevole del pubblico e dei giornali sui primi tre Saggi fecero sì che s'accinsa
a compire il gran quadro, massime per ciò che
riaguarda la religione di Roma, la vita degli
imperatori e le vicendo della latina letteratura
(le quali apecialmente furono da lui in modo
tutto suo proprio e con mirabile scutezza d'ingegno trattate), e determinossi infine all' intiera
edizione, che per puntate fu pienamente eseguita in quest'anno 1859 e distribuita dal tipegrafo Carcara.

L'opera è dettata in uno stile forte e conciso. Pare che l'illustre autore avesse sempre presente il detto di Dionigi d'Alicarnesso studeam ut paucissimis verbis plurimas res comprehendam. Rese è attinta con eseme profondo alle più classiche fonti, lontanissima de ogni plegio servile, e presentasi onninamente originale a chianque la legge. Continuarono a parleroe con lode mon ordinaria le Gazzette di Milano e

di Venezia, il Messagger Torinese, il Raccoglitore italiano e straniero, l'Indicatore di Milano, poi la Rivista Europea; la Biblioteca Italiana, il Messaggere di Rovereto, il Messaggere Tirolese d'Innsbruck, il Corriere delle Dame, l'Indicatore letterario della R. Accademia delle scienze di Baviera, il Pirata ec., (9) e la Rivista Viennese del novembre 1858 e del marzo p. p. mentre ponera il Garzetti fra i grandi storici cootemporanei di notissima fama, riserbava di farne encomii più circostanziati.

Scrisse il Garsetti perecchi articoli scientifici nei giornali tedeschi e itsliani, senza il suo nome. L'ultimo di tutti è quello che vedesi in quest'anno inserito nel tom. 94 della Biblioteca italiana intorno all'opera del cavalier G. B. di Koch-Sternfeld stampata in Monaco sopra ti Regno dei Longobardi in Italia secondo Paolo diacono ecc.

Compita la edizione dell'opera grande Sulla storia e condizione d'Italia, l'instancabile autore volse l'animo a comporne un'altra non men grandiosa, frutto d'indefesso lavoro e d'infinite letture, vo' dire le Storia d'Italia del Medio Evo di cui vergati già aveva molti fogli (10); se non che a tante sì svariate e continne occupazioni l'arco troppo teso apezzossi, e, oppressa la mente da smodato lavoro, ei non potè alla fine più reggere, e le sue forse fisiche dovettero soccombere sotto gi'insulti d'una paralisi progressiva, la quale colpitolo a un tempo istemo nella testa e in tutte le membra, in meno di un mese lo spense a Venesia, fra una corona di amici, i quali dividevano le lacrime del dolore con un colto ed effettuoso fratello di lui che quivi sostiene meritamente cospicus carica, e che da Trento seco lo avea trasportato per essergli largo d'ogni soccorso, facendolo altresè gioire delle amorose cure dell'ottima famiglia sua. La gloria sorrise al Garsetti, ma vicino alla togoba! Vivrà però onorato il suo nome nella memoria de huoni, e sarà henedetta la ricordanza delle sue molte virtù.

Fu egli, quando il suo huon umor l'animava, vivace ed ameno favellatore ne' crocchii gentili. Ei condiva i suoi discorsi ora di spontanee appropriatiasime erudizioni, ora di piacevoli motti, e si può dire colle perole di Timoteo ateniese a Platone, che una cena ed un'adupanza con lui liete fossero non per un giorno solo, ma per molti altri appresso. Fu assai tenero verso i fanciulli, schivo di società tumultuanti ed oziose, severo di costumi come di aspetto, di mente sempre occupata da' suoi studii, d'umore talvolta un po'maninconico, di temperaraento focoso e fecilmente iraccibile: perè negli ultimi anni di sua vita aveva si ben saputo comandare a sè stesso che coloro i quali lo avevano conceciuto giovane, lo avrebbero detto un altr'uomo.

Ei parlava e scriveva l'italiano, il tedesco, il latino e il francese; sapera di greco e d'inglese. Schietto nel conversare, l'adulazione lo Lastidiva, indizio d'animo generoso. Caritatevole, buon cristiano, buen figlio, buon fratello, buon amico leale e buon cittadino, non gli è mancato che un hiografo il quale, meglio ch' io non ho fatto con questi rapidi cenni, sapesse rendere a sua virtù lode condegna, e ben eseguire l'aureo aletto di Marco Tullio: Honoratorum virorum laudes commemorantur.

Rispetto alla persona fu di complessione robasta, di statura mediocre, alto di fronte, d'occhi neri, profondi e riflessivi, di naso aquibioe di bocca ordinaria; il suo volto era ovale e assai hutterato dal vaiuolo; concentrato com'era avea un po' negligente il vestire e il pottemento.

Non lante per dare un saggio del suo talento poetico, che in molte circostanze però manifestossi splendido e immaginoso, quanto per egiugnere alle cose fin qui nasrate una prova del

ano hel cuore, rapporto un sonetto inedito, che acrisse in morte di sua sorella Mariatta, avvenuta in giugno del 1832:

Anima bella che a quel Sommo. Amore,
Onde cotanto ardevi, sei salita,
Se la delizia che l'innonda il·core,
Ti lascia alcun pensier di questa vita,
Perdona a me che vinto dal dolore
Piungo la tua sì celere partita;
Poichè mi veggo in questa val d'orrore
Senza il consiglio tuo, senza l'atu.
Or che hai raggiunto l'amoroso padre
Su nelle sfere de'Beati, a voi
Mi chiama e chiama la dolente madre.
Quivi adarando pregheremo Iddio
Che la suora e il fratello e i figli a noi
Unisca in cielo come in terra unio (11).

GIOVANNI LABUS.

## ANNOTAZIONI

- (1) I di lui genitori foreno il signor Giovanni Antonio cittadino di Trento e la signora Lucia nata Bagaltini di Meszolombarde sua consorte.
- (2) Per breve tempo fu alunno nel seminario episcapale di Tronto, e vi fu per dibbidire all'impero del padre, che volevalo prete; ma avvedtosi che la vita ecclesiastica non-era per lui, ne abbassobab la carriera. Nella san patria godetta egli sempre l'amoro e la stima delle persone più colto, tra le quali non devonsi ommettere il barone Astonio Gasdenti di Roccabrana, cavaliere eruditissimo e noto autore di varii epuscoli italiani e latini, in ispecie di quell' aureo che ha per titolo: De. Judicum arbitrio proscribendo, il Consigliere Zajatti e'l medico Telani valorosi scrittori. L'Accademia letteraria roveretana già noi 1813 si gloriava d'aver il Garuetti a suo socio.
- (3) Quivi contrasse egli amiciaia con Melchior Cosarotti, ed ebbe spesse l'onore di trovarsi seco lai nelle più gentili adananse.
- (4) Una lettera latina scrittagli dal Franck nel 1817, esprimendo sensi d'amicisia e di stima grandissima, in queste forme chiudeva: Tuam lmirari solertiam alque veteran emiciliam grutus agnoscere nuaquam cessabo. In Vienna pur ebbe famigliar consustudine col gran cancelliere della corte trentina Vigilio Barbacovi scrittore celebre in giarisprudenza e politica, e con Domenico Autonio Filippi d'Albiano sopra Trento professore di lingua e letteratura italiana in quell'Università. re rinomato di varie opere letterarie scritte nell' italiana e tedesca favella. Non istette in alcua lange eve egli non si arricchisse di onorate relaziohi. Quando, per esempio, egli era in Milane, etrinse amicisia col signor Bartolomeo Aprilis del Frigli, che era vediame nominato membro del novello instituto in Venezia, e ne parlava sempre con istima ed affezione.
- (5) Sappiamo di certo, che negli esami all'nopo sostenuti sviluppò con meraviglioso sapere i
  quesiti propestigli, massime i due principali cio
  quali fossoro mell' antichità rimotissima gli imperi
  pià celebri, come si succedessero e quanto durassero, quali circostenze contribuissero alla scoperta
  dell'America, e quali avvenimenti fossero i pià
  notabili ne' primi periodi di questa scoperta. Ed
  alla vasta sua erudizione andò di pari passo una
  elequenza che fe' broscia, quando agli avva preso
  a parlare de' santaggi che paò ritrarre il filosofo
  dallo studio della storia universale. Bea tutti si
  avvidero auche in tal occasione, quanto sarelibe
  per fruttare la scienza d'un tanto uomo.

In sul finir di quest' anno ci offri fi novello prefessore un altro notabil monumento del suo sapere, stampato in Trento per Monanni l' anno 1823 sell'opera: Francesco I. in Trento, cioè Discorse detto il di 23 dicembre 1822 agli scolari dell' I. R. studio filosofico dal signor Giambatista Garzetti professore di storia civile universale. Esse fu tenuto per un bel saggio d'arte oratoria e d'erudisione. La Biblioteca Italiana al n. CV. dell' anno 1824, a p. 398, ne lodo sommamente la rapida e viva descrizione dei distridini che tutta Europa funestarono, partoriti dalla francese rivoluzione; e già fin d'allora ammirb in questo laminose quadro la profendità degli studii del Garzetti, la scelta erudizione e la purezza delle sue viste.

- (6) Nello studio non soleva conoscere limiti, e vi si dedicò per tempissimo, avendo assai spesso in hocca quel detto di Quintiliano: Non est diffurendum tyrocinium in senectutem; detto, che a niuno pià che agli serittori di storia deve bene applicarsi. So, scriveva egli all'amico suo, so rinunsiare alle brigate ed al giuoco.
- (7) Al suddetto Barone Massetti. Spaventami, scriveva egli in una sua lettera, la difficoltà di exacquare facta dictis, come dicea Sallustio, che ben seppe cosa si scriveva. E mendandogli il suo Discorso sopra Roma sogginngeva: A me che l'ho rifatte dus volts da capo a piè, e tre scritte, non increscerà punto di rifarlo la tersa e scriverio la quarta; perchè sebbene non sia avide di lode e di fama, e come ho mostrato colla mia vita, non la cerchi punto, to no'l voglio dar fueri, se nen quando sarà ridotto a tale, che non me ne abbia a venire censura. Forse avverrà a voi quello che a me, cioè di ridere della meschinità di certe cese, che il giorno avanti ammirava. E passando a ragionare del bisogno dell'ordine e della disposisione acconcia delle materie sapientemente considerava - Le cose sono in un libro come i quadri e le statue che nel luogo loro fanno bella mostru di sè; fuori non piacciono, o nan piaccione tanto.
- (8) il primo redesi pubblicato per le nosse di Carolina Massetti col Barone Enrico di Handel, il secondo per quelle di Annetta col fratello di lui Lodavico, il terso per le successive di Vittorina col Barone Alberto degli Altenburger.
- (9) Aggiungasi il Poligrafo dell'illustre signor eavaliere Orti Manara egregio culture d'ogui maniera di buoni studii, e 'l foglio politice di Monaco del giorno eta disembre 1839, n. 294, il Giornala di Heidelberga, i fogli per la letteratura, per le arti e per la critica relativamente alla storia e sta-

tistica dell'Austria, stampeti dal Kaltenbacck, del 25 ottobre 1837, n. 85 e seg. , e 'l foglie Letterario Subalpino Torinese. La Gassetta universale di Augusta del 2 gennajo 1840, n. 2 annunziava la morte e le opere del nostro Autore. Tra quelli che ledarono l'opera del Garzetti con lettere indiritte a lai ci piace di noverare il professore Fallmerayer, che gliene scrisse magnificamente da Ginevra il a5 marso 1839; il Rasori che con lettera a5 giugno 1836, congratulandosi dell'opera con molte lodi dichiarava per altro: spiacemi che la medicina perda un soggetto come voi, e mi spiace in particolare che il miglior posso dire degli allievi mici sia un disertore; il Bibliotecario di Padova Fortunate Federici, il Presidente Barone di Paoli, il professore Bachr d' Heidelberga, il celebre epigrafista anlico cavaliere Labos, il chiarissimo sig. Franpeco Ambrosoli, il conte Giovanelli, nomo eruditissimo, che godendo d'aver scoperto l'autore, quando ancor era anonimo, spontaneamente scrivevagli il 3 febbrajo 1836: Me ne congratulo con lei, coll'Italia e la patria. Ella ha evolto per ogni lato un argomento e sciolto un importante problema, a cui ex professo niuno ha pur anco osato di accingersi. Gli Italiani e tutto il mondo letterario ne resteranno maravigliati. Uscita tutta l'opera alla Ince, ne scrissero al Barone Massetti nel mese di dicembre 1839 lettere di grandi clogi il Cavaliere Costanzo Gazzera Secretario dell'Accademia delle Scienze in Torino, ed il professore Cavaliere de Kock-Steruleid di Monaco, giudici dotti e imparsiali. Ho letto, così il primo, colle lagrime agli occhi le notisie del nostro Cay, Labus pell'illustre ed infelice Garsetti, per la cul mancansa l'Italia ha fatto una vera perdita e la Musa dell'istoria di uno de più valenti cultori suoi. Non soltanto alla storia erane volti gli esimii talenti di lui, chè dal solo sonatto ch' io dello stasso conosco, posto dal Labus in fine della notisie, si scorge abbastanza quanto forse felice amatere della poesia. Forse non era più degne di lui il mondo triste de' tempi nostri, e Iddio lo ritirà a sè, R lo storico Kock-Sternfeld esprimendo la sua contentessa per gli encomii si meriti ed alle dottrine del Garzetti fatti pelle Gazzette politiche di Monaco, sotto il u. 294, e per la stima che ne sentì il decano della cattedrale di quella capitale Cavaliere de Oettel, finiva manifestando il proprio cerdoglio per la morte di tento scrittore: Interea dolendum apprime professoris Garsetti obitum etc. Un altro splendido parere ne diede altimamente la Biblioteca Italiana col messo d'une de' snoi più illustri collaboratori, il quale dopo giuste e fondate lodi così finiva - Tale è il libro, pon cui il Garsetti ha raccomandato il suo nome alla posterità, la quele per lui deveva cominciare subito dopo la pubblicazione di questo lavoro. Esso è il frutto di una vita consacrata allo studio, e perța in tutte le sue parti l'impronte cost della vera erudisione come dell'intimo convincimento. Noi abbiamo cercato di farne conoscere l'ampiessa e l'imortanza, affinchè i giovani s'invoglino di studiario. Vi troveranno una copia di notizie utiliesime e quasi vorremmo dire necessarie per bene intendere ed appressare molti altri scrittori riegnardanti la storia di Rome e la caduta della sua grunde potensa:
apprenderanno di quanti elementi ei componga la
vita delle nazioni; quante cure debbano costantemente concorrere per promoverne e mantemerne la felicità; come basti una minima negligensa a rendere
infalice un popolo o tutto o in parte, e quindi ad apparecchiare la rovina dei regni. Rispetto poi all'autore, si dorranno con noi che un ingegno nudrito di tanti studi, una mente capace di ordire e condurre lavori di tanta mole e difficoltà, uno ecrittore
così fontono da ogni estrema opinione, così cauto e
casì franco ad un tempo, così diritto ne' suoi rasiocinii, così lucido nell' esporti, non debba più darci
alcun frutto.

(10) Non sarà discara la mensione di alcune

idee del defunto sulla storia del medio evo, cavate dalla sua bocca ne' discorsi famiglieri. Prima che egli desse principio a quella storia conobbe che molte istitusioni di quel tempo, e molte auche dei tempi posteriori e vicini ai nostri, non eran punte nate a' tempi della barbarie quasi fungo da terra, ma traevano origine dalle istituzioni romane; e tutti coloro, i quali lo avevano preceduto nella steria del medio evo, non gli sembravano avessero abbastanza essarito lo stadio degli ultimi tempi dell'impere romane, de' quali per sue avvise restava moltissimo a dirai. Si è quindi accinte all'opera della Condisione d'Italia, di cui la seconda parte in mode speciale contiene molte core affatte nuove e singolari. Fin d'allera vedesi le spleadere delle nostre certi, veggonsi le grandi cariche, i gran maggiordomi, i gran ciamberlani, i conti er. Fin d'allora beni di gran signori, di favoriti, di chiese erano esenti da varie contribuzioni e pesi. Vi avezano scuole pubbliche e Università. L'Italia aveva i suoi glebae adscripti, i coloni, sensa andarli a cercare nella Germania e nel sistema foudale. Vi erano i collegi delle arti e mestiori (Zunfle della Germania ); e fin d'allora, ansi fino dai tempi della repubblica remana era messo il fendamento delle repubbliche italiane dei modio evo, perchè i Romani lasciarono nelle loro conquiste che le città si regolassero a popolo. Il sistema delle pubbliche imposte, i dazii, le servità personali ecc., traggono la loro origine di là: ed ecco di che interesse sarebbe con queste viste del nostro Garsetti riuscita la storia del modio evo. Quante cose, soleva egli dire, i Longebordi ban trevato in Italia per le lore leggi! Di per eè stessi non avrebbero, troppo barbari, petuto origersi in legislatori; erano stati preceduti dai legislatori del mondo, i Romani. Come fondamento della storia del medio evo, diceva di voler porre il conflitto fra il romanismo e gentilesimo col germanismo e cattolicismo, finchè il primo e l'ultimo in Italia la vinsero. Da queste poche idea, svolte da lui che sì bene svolgerle sapeva, s' avrebbe più ampia materia per hen conoscere qual nomo fosse il defunto, troppo presto rapito alle scienze. La seconda e la tersa parte della Condisione d'Italia mostrano come una storia debba essere scritta onde non abbia ad essere mera narratrice di marcie, battaglie e conquiste. Quindi, a causa di esempie, prima di dire che l'impere romano si fondasse per Augusto, gli parve hene mostrare con filosofica evidensa, come egli gingnesse a poterio fondare. Se del tutto non andiamo errati, affermiamo francamente, che quell'opera è un vero modello

Fra i manoscritti inediti dal defunto lasciati, trovansi memorie tratte dagli stadii suoi. sulla storia, scritti concernenti la sua cattedra e belle annotezioni di filologia latina in cui era eruditissimo; onde nel 1824 gli era dall' I. R. corte, oltre a quella della storia, commessa la cattedra di filologia latina, che ei leggeva mella bella lingua del Lasio. E fama, che fra le molte erudite materie da lui trattate con eloquente dottrina esponesse con ispecial valore le Odi di Orazio, il secondo libro dell'Encide e l'Orazione Ciceroniana pro Lege Manilia. Tra le cose inedite ci lascio pare un Discorso, fatto nel 1824, per la venuta del nuovo vescovo di Trento, nel quale dimustrava a colori brillanti e da maestro, come il cristianesimo riuscisse vantaggioso al genere umano e alla civil società, prescindendo dagli evidenti infiniti vantaggi spirituali. Ma ebbe peggior sorte di quella che dell'Arioste col cardinale d'Este si narra, poichè un occlesiastico, che esercitava in Trento infinenza e potere, lo accolse con viso arcigno, obbiettandogli: che il Cristiano non puteva mai parlare del Cristianesimo e prescindere dai beni spirituali. Sdegnato il Garsetti di chi le cose si mal confondeva, dolente ne serisse all'amico Massetti, che alla continuazione degli storici lavori eccitavalos Udite, cost egli, udite quel che mi avvenne, e poi confortatemi a scrivere la storia d'Italia, mentre son risoluto di vivere e morire in Trento . . . . Egli cercò di avvelenare quella mia cosa, e di denigrare me, come se per encomiare i vantaggi venuti alla società dal Cristianesimo, io non lo riguardassi che per una mera instituzione potitica. Del resto, se il giusto dolore che l'inclemenza d'un solo aristarco indocile cagionavagli, negli istanti d'umor tetro strappava al Garsetti queste parole, non pertanto pregiava meno, nè meno amava la cara patria dei Clesii, dei Madrucci, degli Acconci, dei Martini, dei Pirmian , dei Borsieri, dei Pilati e dei Barbacovi.

Una copiosa quantità di lettere dalla ena gioventà sino agli ultimi momenti del viver suo scritte al Barone Maszetti conservasi nella di lui Rac. colta trentina. Molte possone dirsi un mudelle di salda dottrina e di attico sale. Varie di esse disentene qualche punto di storia patria, una per esempio trattando de' vini della Resia commenta macstrevelmente que' versi della georgica di Virgilio:

Bt quo te nomine dicam

Rhaetica?

(11) Ci piace di qui recare alouni versi da lui dettati il prime di gennaje 1820, quando pertiva da Trento per Roma il sig. Giovanni Pock chiamate ne' fegli nostri il pittore delle bissarrie, l'autore del bel quadro recente, che rappresenta l'Incoronazione in Milano della maestà di Ferdinando I , coi volti degli intervenati al vivo espressi. AL AUG AMICIALING SIGVANUS POCK GIAMBATISTA CARESTTI.

Quando il romano dittatore invitto Dalla spiaggia latina Volca nella Tessaglia far tragitto, Ove in arduo conflitto Vincer la patria e'l mondo, Non ardiva il nocchiere Mettere in forse sì presioso pondo. Ma di sè conscio e fiere Cesar gli disse: varca. Chè in la fatal tua barca Cesare porti e sua fortuna seco. A questi accenti L'infuriar de' venti. Quasi che fosse apparse il Dio dell'acque, Rispettoso si tacque. Amico, di te etceso Tu se' maestro e guida; Raro a chi in sè con sondamento fida Viene meno il vigore, o ingiuriosa

Fa contrasto la sorte. Segui animoso e forte, Ed alla meta, ova indefesso aspiri, E di cui tua virtù ti fa securo, Ti ricorda di mes, che ignoto e oscuro, Perchè da più non sono, Col desiderio a bene oprar ti sprono.

E poichè interno alle vite e azioui degli nomini cospicui n'è pur cara qualunque notisia, che in ogni lor buone parte setto vero aspetto vieppiù li palesi, daremo alcuni altri saggi di versi italiani non conosciuti, ch'egli in varie occasioni quasi stans pede in uno dettava:

### L'ANNO 1813.

Padre divin che dall' eteres soglia Le nostre preci e i nostri veti intendi, Ad alleriar la lunga immensa doglia Placato sopra noi la mano stendi. Vero è, signor, che questa frale spoglia Spesso oprar ne fa quel che tu difendi, E che a corregger chi nel mal s' invoglia Fin nell'ira pietoso a punir scendi. Ma vedi Europa dissanguata e pesta, Vedi la nave tua che mai tensona Contro l'infursar della tempesta. Piangi Roma al mio pianto, e tu pur piangi, Europa, e ripentita meco intuena: Padre divine, il tuo flagello infrangi.

E TIBOLO ALL'IMPERATRICE HEL 1815.

Donna, a cui le virtuti il nobil core E le Grasie adornaro il vago viso, Sicchè di tua presensa allo splende Fansi quest'erme valli un paradiso: Allor che il nostro e tuo dolce signore Le gravi cure in cui è sempre fise Deposte, all'alma sua novel vigore Viens a cerear nel tuo celesta viso:

Al cor somemente gli fivella
Di noi parlando e della fede nostra
Che sul bel labbro tuo parrà più bella.
E noi, tuoi figli, a' figli ed a' nipoti
Ricorderem l' avventurosa mostra,
Che di te festi ai popoli devoti.

L'OMAGGIO DEL TIROLO MEL 1815.

Padre e signor, che della nostra fede
Degni gradire la colenne prova,
Onde il Tirolo or che al luo scettro riede
Innansi al cielo i giuri suoi rinnova,
Poichè rivolgi a quesil monti il piede
Ristoro al nostro mal sperar ne giora;
Venne esso a tal che nostre forze eccede,
E in te sol, dopo Dio, rimedio trova.
Auro, lagrime e sangue con tiranni
Modi ne furo estorti, il mal costume

Sperse il nato candore e crebbe i danni. Vien dunque, o padre, e col soave impero E delle tue virtù col santo lume Ci torna all'aureo secolo primiero.

### EPICEDIO

IL POSTA E LA GIOVANNA.

Pocta. Via, Giovanna, che cos'hai, Perchè abbassi masti i rai? Glov. Ahi, che il duolo il cor mi schianta, Ahi, che morta è la mia pianta! Poeta. Via, Giovanna - non t'affanna, Ridi e canta, ridi e canta; Troverassi un'altra pianta. Giov. Quella pianta era pur bella, Quella pianta era pur cara! L'altra pianta non fia quella. Pianta bella, pianta cara, La tua morte è pur amara! Poeta. Via, da tregue al tuo dolore: Tutto quel che nasce muore. Giov. Questo è appunto il mio dolore, Tutto quel che nasce muore. Poeta. Muore il sol, muojon le stelle, Poi rinascono più belle. Troverassi un'altra pianta: Su, Giovanna, ridi e canta. Giov. Muore il sol, muojon le stelle, Poi rinascono più bella. Muore tutto quel che nasce, La mia pianta non rinasce. Troverassi un'altra pianta. Ma non fia più quella pianta. Pianta bella, pianta cara, La tua morte è pur amara! Pocta. Ecco dolce e lusinghiera A noi riede primavera; Ecco lieta - il mondo allieta, Ecco il suol di fiori ammanta,

Più non pianger la tua pianta.

Gier. Venga verno o venga state, Venga autunno o primavera, Venga giorne o venga sera, Mai non fia che non sia pianta Quella bella e cara pianta. Pianta bolla, pianta cara La tua morte è pur amarai Pocta. Ti consolar la mia cetra Risuonar farà nell'etra Quella pianta bella e cara La cui perdita è sì amera; E col lauro e col narciso Ella avrà nome indiviso. Giov. La tua cetra è ben possante, Ma non fia che a me delente Mi ridoni la rapita Pianta bella, pianta cara La cui morte è tanto amaru; Onde canta meco in gara: Giov. e Poeta. Pianta bella, pianta cara, La lua morte è pur amarul

Delle poesie italiane anonime di lui alcune si hanne stampate, cioè nell'opera Francesco I. in Tranto, anne 1815. Sonetto che incomincia: Padre e signor che della nostra fade; nell'opuscolo: Per l'apertura del Teatro di Trento, anno 1819, quello che finisce: Santi rai di virtà piove e balena, composto a rime obbligate: nel libro Francesco I. in Tranto nelle faste di Natale del 1822 il bel Proemie, il cui principio così suona:

Il I. marso 1833.

Ite, o candide rime,
A quel Sommo Valor, che d'immortali
Orme la terra imprime,
A quel Raggio di Dio, che ricompone
Sulle fronti regali
Gli sconvolti diademi e le corone ecc.

Nell'anno 1814 fa egli solito di recarsi nelle sere di primavera con alcuni de'snoi più colti amici trentini in un suburbano di Trento, ove era costume di sollevar l'animo col vergare a rime obbligate qualche sonetto sopra bene scelti argomenti, che piacevolmente trattenessere la brigata. Il Garzetti scorgevasi sempre uno di quelli che mostravano maggiore prontessa ed acume. Simili letterarie tornate gli eran gradite; e quando nel 1825, dal summentovato conte Benedetto Giovanelli podestà della città di Trento, di cui tanto si rese benemerito, e dal signor abate Don Autonio Rosmini Serbati di Revereto, altre insigne scrittere de' nostri dì, pensavasi di ristabilire l'antica Accademia trentina degli Accesi, aperta nel secolo XVII. solto gli auspicii del vescovo Carlo Madruc-

voler riaccondero gli spenti Accesi.

Tra le cose anonimo dall'autore stampate debbo pur noverare due articoli segnati colla lett. Y
ai numeri 57 e 59 del Messagger Tirolese stampato in Rovereto l'anno 1825, scritti in istile forte,

cio, e di uniria a quella degli Agiati roveretani, vennero all'uopo consultati aoche i lumi del Gar-

setti, che lieto scriveva a Milano: Siamo dietro a

lepido e bernesco, coi quali difendendo i Trentini da una frivola taccia loro data in occasione di alcune composizioni uscite per l'ingresso del vescovo Principe Luschin, di cara memoria, fece a tutti conto e palese che la Frusta letteraria del Baretti non era ancora spenta: un articolo inserito nelle appendici del Messaggere di Rovereto, nel 1837, in difesa del cardinale B. Clesio, e la Necrologia di Giorgio Luchi prefetto del Ginnasio di Trento; Rovereto 1838, per Marchesani. Ed allorchè l'amor patrio del conte Benedetto Giovanelli fece sì, che pubblicati venissero dodici ritratti d'illustri Trentini, e divisava di unirvi le lore vite, il nostro Garsetti il dì 4 marso 1828, scriveva da Trento al presidente Mazzetti: Ho promesso al conta Bene. dello di scrivere una vita e la scriverò, e ho delto che scriverò quella qualunque, che mi daranno, sia del Clesio, sia del Madrucci, sia del Posso, sia del Galasso ecc. Ho letto, dicea pieno di gioja in altra ona del 23 ottobre 1829; ho letto quella assai bella di Alessandro Villoria preparata dal conte Benedetto, ed ho dovuto fargli e con piacere gli feci i misi complimenti. Bransi tra il conte Giovanelli e l'abate Stoffella di Rovereto esacerbate alcune letterarie contese intorno all'antica condizione di Trento, e Garzetti si conobbe sempre animato per la buona causa dell'amico e della patria. Letta da lui l'eccellente opera del primo. - Trento città de' Resii e colonia romana, ecco com' ei ecriveva a Milano il di 21 gennajo 1825. — Invano cerca lo Stoffella di parere più forte in sostenere la nostra origine Cenomana. Io ho considerato il libro del sig. conte Benedetto, e sia la chiaressa delle sue ragioni, sia amore di patria, mi sembra non poterglisi rispondere, almeno risposta che vaglia. Anche il presidente di Pauli si espresse, che l'avea letto e gli era sommamente piaciuto. E già prima in una lettera del 1824 manifestava il Garsetti la sua contentezza all'amico in Milano annunziandogli. -Giovanelli lavora a confutare Tartarotti e Stoffella che rimangono confutatissimi. Nè in questa opinione sua andò egli errato. Leggasi quanto a favore del Giovanelli scrissero il celebre Bossi nella Biblioteca Italiana, e l'eruditissimo Orellio nell'opera celebratissima. — Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio pubblicata nel 1828, il quale nel primo vol. pag. 374 e 375, portando l'esame sui pareri dello Stoffella, del Tartarotti e del Giovanelli circa l'origine Cenomana o Retica di Trento diede la palma al conte Giovanelli : Me-

llus sono sue parole, melius Giovanellius ea in re versatus est.

Bella e commovente cosa ella è il vedere come l'uttimo cuor del Garzetti non si lasciava sfuggire occasione veruna di porre in luce le virtà de' spoi concittadini. Egli non appartenne mai a que' ta. pini e miseri che tanto mostrano, per servirmi delle parole di Marco Tullio: domesticarum rerum factidium, onde bene spesso i più virtuosi tra loro, vittima dell'invidia municipale, o non passano alla posterità, o vi passano meno gloriosi: carent quia vate sacro. Ma se nell'esaltare le altrui virtù era ardentissimo e mostrava la vigoria d' un Catone, niuno meno di lui dava a chi striscia le lodi debite a' que' prodi che volano. Laonde in una lettera del 23 gennajo 1830 su questo argomento così ragionava: Gli onori pubblici mi pajono doversi distribuire coll'orcinolo non versare a bigonce.

Il bene degli amici era causa sua propria. Una prova memoranda ne diede il giorno a ottobre 1809, allorchè la militare licensa mettendo a sacco Lavis, egli pietate graviz et meritir, accorse co-raggioso alle case de' signori de Schuldhans e del sig. avvocato ora Presidente Berti, ove mentre infariavano animis ardentibus irue, seppe far al che le violenze cessassero, ma non senza pericolo evidente di sua persona minacciata ed offesa.

A lode del nostro Garsetti devesi pur memorare ch' egli fu e mostrossi sempre uomo di salda religione e sinceramente cristiano e pietoso. In fatti, per tacere che fino agli ultimi momenti del vivere della madre sua, egli da lei dipendeva con una figlial sommessione direm quasi incredibile, è bello il dire, che quando dal 30 marso 1808 sino al primo aprile 1814 dimord qual medico-condotto in Lavis, fu uno specchio di carità verso i poveri, e largo a tutti di consiglio e di opera, ben lontano da ogni vista di basso interesse. Di che diede pur ogni anno un esempio, quando andava ad usare delle famose acque minerali nella Valle di Rabbi. ove concorrendo una folla di gente, era solito di gratuitamente prestare l'opera sna medica alla bisognosa languente umanità; negli ultimi tempi la morte di due sorelle e quella della madre, rapitagli dal pestifero morbo detto cholèra, che anche in Trento andava serpeggiando, lo rese più concentrato; e mentre l'ultima parte della sua storia dettava, videsi digesto a tal divozione, che ad alcuni non piacea di chiamare colle parole di Lodovico Antonio Muratori, divosion regolata.

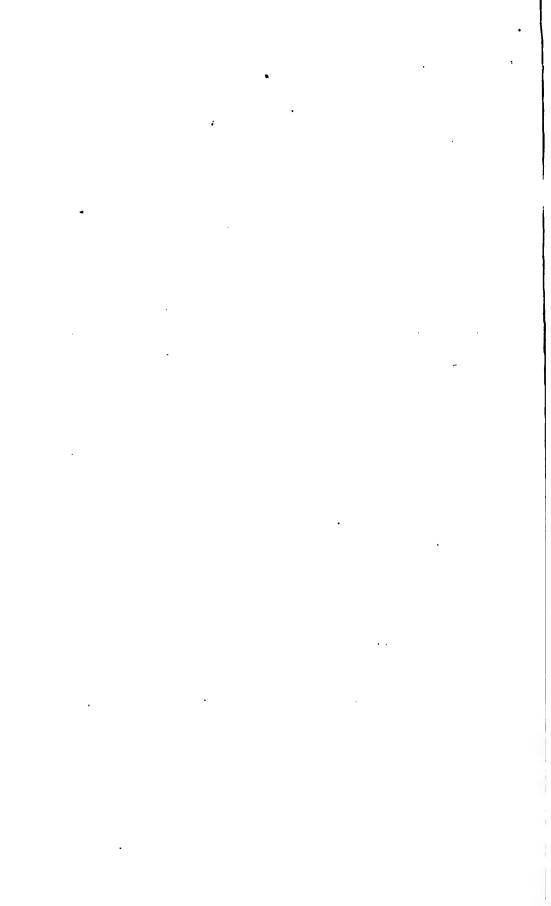

# DELLA STORIA

# DELLA CONDIZIONE D'ITALIA

SOTTO IL GOVERNO

DEGLI IMPERATORI ROMANI

## CAPITOLO PRIMO

DALLE SEDIZIONI DE GRACCHI ALLA MORTE DI G. GIULIO GESARE.

DALL'ARNO 133 ALL'ARNO 44 AVANTI L'ERA VOLGARE.

### SOMMARIO

Regione di questa storia. — Origine della potenza degli Ottimati, che impossessatisi della repubblica vangono a tenzonare contro il partito plebeo. — Diversità di queste tenzoni da quelle dogli antichi patrisii contro la plebe. — I Gracchi tentano d'infrangere la potenza degli Ottimati e soccombono; ma presto sorge lotta più fiera. — Mario e Silla. — Prevale questo e ordina lo stato a favore degli Ottimati. — Pompeo ne altera gli ordini e aspira al principato. — Congiura di Catilina. — Moderazione di Pompeo, suo sdegno contro 'l Senato, sua congiunzione con Crasso e con Cesare. — C. Giulio Cesare, suo consolato, sue imprese e sue arti. — Pompeo cerca di salire standosi in Roma. — Gara e guerra tra Cesare e lui. — Cesare vince, ostenta dopo la vittoria olemenza e grandezza, aspira al regno e vien morto.

L'autore di questi libri, messosi a far qualche studio della Storia d'Italia nel medio evo con animo di condutta dalla caduta dell'impero d'Occidente fino al passaggio del re Carlo VHI, di Franria, s'ebbe più d'una volta ad accorgere, che per illustrare i tempi di cui avea preso a trattare gli era necessario ricorrere a'secoli precedenti, nei quali essi avevano le loro radici. Per la qual cosa, conoscendo come queste molte e necessarie digressioni non si potevano altrimenti evitare che premettendo a quella storia un quadro della condizione d'Italia nel tempo in cai ancora era remana e d'essere romana cessò, egli a tale lavoro s'accinse; e ne risultarono questi suoi libri, che si possono risguardare o come un' introduzione alla storia d'Italia ne secoli di mezzo, o anche come nn'opera a parte e tutta da sè; della ragione della quale egli è ora per dire come ebbe a dir del-Porigine.

Tutta l'opera fu divisa in due parti. La prima compreade quella che comunemente chiamasi istoria, cioè una narrazione delle cose più notabili che ne' cinque primi secoli dell'ora volgare avvennero nell'Italia, nelle proviocie che ne formavan lo stato, e presso que'popoli che in vario médo ebbero ad influire nelle vicende dell' impero romano. Vi si ricordano pur anche le guerre che dagli Imperatori si messero e si sostemera, le conquiste che focero e le perdite che ebbero a sofrire, e in universale vi si parla de'modi che temaceso nel governo dell'impero e de'popoli. La se-

conda esamina quella che più propriamente può dirsi vita domestica o interna de'popoli; cioè essa ricerca, quanto più da presso in al suo antora pessibile, quale fosse in varii riguardi la condisione dell'Italia e dell' impero sotto il governo degli Imperatori.

E per dir della prima, il libro con cui essa si apre discorra brevemente, come si disponesse e per chi si operasse in Roma il rivolgimento dello stato di repubblicano in monarchico. Narra il secondo, come Augusto di questo s'impadronisse e come esso da lui si ordinasse; e, per essera la storia de primi Imperatori comunemente assai ben conosciuta, se ne teccamo con pochi cenni le imprese e le guerre, e se ne descrive con qualche diligenza il carattere; perebè, siccome apparizà, da questo ebbe per la mancansa di salde forme di governo a dipendere la sorte e la condizione dei popoli. I libri che tengono dietro al accondo divengono sempre meno succinti a misura che più si avvicinano al punto del rovesciamento dell'impero; e così si fece per varie cagioni, vale a dire, perchè questa parte della storia romana, non elsendo gloriosa al par dell'antica, si suole da molti, credere di minore interesse e appena degnar di qualche attenzione; e perchè le aeguite divisioni dell'impero e 'l successivo prevalere de'Barbari non permettevano d'accoppiare la necessaria chiarezsa ad una rapidità di racconto simile a quella tenuta nei primi due libri; e finalmente perche, volendo mostrare quale fosse l'Italia allorchè renme alle mani de Barbari, parve bene si facesse vedere, per quale serie d'avvenimenti, per quali cagioni e per quali momini ella fosse a grado a grado a quello stato condotta. Sembrò poi anche necessario di discorrere alquapto diffusamente dei Germani in generale, ed in particolare di quelle loro nazioni, che più delle altre alla rovina di Roma contribuirono; perchè senza questo discorso il proposto argomento non parve potersi avolgere in modo che il lettore ne avesse a restar soddisfatto.

Detto in universale del piano, conviene anche dire del metodo che si tenne nello stendere questa prima parte. Ne'libri che comprendono la storia degli Imperatori non vengono mai indicati gli autori da cui si trasser le cose che si raccontano; di che si vuol rendere brevemente ragione. Si usò dunque così perchè così spole psarsi dai più degli storici, e perchè in una storia compendiosa, quale è la presente, le citazioni in molte pagine sarebbero riuscite in numero di poco minore di quello dei versi, e avrebbero costato allo scrittore immensa fatica sensa conciliar maggior fede od autorità alla sua opera e sens' apportare utilità nessuna al lettore. Dell'immensità della fatica può rendere testimonianza chiunque, avendo lavorato e rilavorato, tocco e ritocco con qualche amore una memoria in cui entri qualche centinaio di citazioni, sa quanto gli convenne spender di tempo per riporle e conservarle tutte a' lor luoghi. Essere poi questa fatica, in un corpo d'istoria continuato e seguito, inatile pe' leggitori, molte ragioni il comprovano, imperciocchè e ben pochi son quelli che si danno la pena di consultare ed esaminere i luoghi citati, e i più soglione credere allo scrittore per non avere a rifare gli studii fatti da lui. E quanto all'essere le citazioni necessarie per conciliare credenza allo scrittore, questo non si vuole in universale negare; ma quando uno storico, colla notorietà del carattere e della diligenza, die' prove di non avere risparmiato nè studio nè tempo nello svolger gli autori che scrissero delle cose antiche o di quelle che avvenuero nella loro età, egli sembra che gli si possa prestare credenza. E l'autore di questi libri si lusioga d'avere e con essi e coi cinque discorsi della condisione d'Italia mostrato, che per lui in questa parte non si manob. Che sa alcune, quante a' libri di questa prima parte, non gli volcase credere sulla sua sola asserzione, agli adduce tale mellevadore della sua veridicità, che da nessano, italiano e straniero, si potrà ricusare; e questo è L. A. Muratori, cella scorta degli Annali del quale vgnono può di leggeri convincersi, se l'antore di questa storia si sia mai discostato dal vero; massimamente che per lui non si ommisè di notar sempre le epoche degli avvenimenti che si ricordano,

Diversamente poi egli usò nel quinto libro, e in que' kuoghi degli attri in cui si toccano le cose delle popolazioni germaniche; perchè, trattandosi qui di fatti che i pits sono staccati e presi quale da questo quale da quest'altro scrittore, il dovere esigeva che si indicassero le antorità, sulla cui fede poggiava il racconto.

GIA cento e due auni avanti la battaglia di Azzio si scopersero in Roma i primi germi di quel grande rivolgimento, per cui la repubblica si fe' monarchia. Roma acquisto la libertà in messo a domestiche sedizioni é ad estere guerre, e in messo a demestiche fazioni e in pace colle genti straniere precipitò in servità. Lunghe e fiere ma incruente furono le sedisioni de' primi tempi, e la rivalità della plebe e de' patrizii utile alla comune patria e generosa; perchè ne seguitò l'accommuamento degli onori, e da questo la grandessa di Roma. Perdettero i patrizii in quest'egualità di diritti ogni preponderanza politica, e quindi pareva dovere il governo divenire affatto popolare o almeno assai largo; ma esso sempre più si ristrinse atteso l'andamento naturale delle democrasie che ingraudiscono, e l'autorità di che in Roma godeva il Senato; la quale pei continui prosperi successi e per la qualità degli nomini, onde quel consesso si componeva, cresceva ogni giorno. Per tale motivo i Sonatori e quelli segnatamente che per fama, ricchezze, seguito di clientele, per aviti onori, o per altre tali cause godevano maggior favore, giunsero ad impossessarsi a mano a mano della repubblica. E siccome in Roma nessuno poteva venire in qualche grandessa se non per la via degli onori, e questi si conferivano dal popolo, e a tutti n' era aperto Paccesso, il populo mai non conobbe il pericolo d'avere un giorno a divenir quesi servo dei grandi; onde questi seppero senz'invidia ed estacolo formare una fazione tanto potente, che il popolo non potè scuoterne il giogo senza scuotere insieme quello delle leggi, e senza divenir preda d'un usurpatore ambisioso. Questa fasione, che in alcun modo subentro a quella de' patrisii, fu quella degli ottimuti o dei nobili: e le gare sue colla plebe tutte sorsero da privato interesae, e le sedizioni e le guerre civili che ne nacquere riuscirone crudeli e sanguinosissime, e per la libertà rovinose. I patrizii, nell'ostinarsi a voler conservare le prerogative di cui erano in lungo possesso, avevano per sè l'apparensa di voler conservare le antiche istituzioni e 1 costume ; ma i nobili dovettero per dominare far coatro ogni legge e costnue, e opprimer violentemente la plehe, o come secero gli nomini popolari corromperla e insegnarle ch'essa poteva quanto le era in piacere; la quale dettrina riuscà di tanto più pericolosa, che la plebe era di presente dall'antica melto diversa. Questa, tutta romana o latina, laboriosa, forte nell'armi, modestissima, non altro cercava che di non essere oppressa; quella di questo secolo, composta il più d'uomini « a cai, come disse loro in faccia il gio-» vine Scipione, l'Italia era matrigna » poverissima, oziosa, audaciasima; in lei non verecondia, non rispetto a' magistrati o alle leggi, non timore degli Iddii. Roma più non risarciva le sue perdite d'nomini, accogliendo nel suo seno i vinti ma liberi abitatori del Lazio, ma sì bene Graci, Sirii, Egisă ed aktri tali vili ed ignavissimi nomini, i più nati nella servità a cui voluttuosi padroni accordavano la libertà. Gli antichi eserciti scelti tra? cittadini che possedossero alescuo il valsente di

undicimila assi (libbre romane di rame) erano modello di valore e di santissima disciplina; i soldati finita una guerra tornavano cittadini ripigliando la toga e gli esercizii di pace, finchè la voce del Consolo li richiamasse al sago ed all'armi. Così Roma che ad ogni guerra si spopolava, si ripopolava ad ogni pace, e que'valorosi le famiglie rivedendo procreavan figlinoli, che dai teneri anni di cose militari intrattenuti e addestrati nell'armi somigliavano i padri. In contrario gli eserciti di quest'età. I soldati dopo il primo consolato di Mario (a. 166, avanti l'era volg.) tratti la maggior parte da quella classe del popolo che in passato per povertà non s'ammetteva nelle legioni, incominciarone a riguardar la milisia non come onorevole incarico, ma come lucroso mestiere; e perciò continuando in esso lunghi anni, nè altra vita conoscendo che la militare, nè altra patria che 'l campo, nè altre leggi che 'l comando del capitano, seguitavano come mercenarii quelli che più li piaggiavano o facevano loro più ample promesse, e rivolgevano contro la patria quell' armi ch'erano loro state in sua difesa affidate. E come i nobili da' patrizii, la plebe della passata età dalla plebe della presente, e gli eserciti dagli eserciti: così i capitani e i magistrati di questi tempi differivano da que' degli antichi; perchè le cariche più non si riputavano nu peso od un debito che si aveva a pagare allo stato, ma si risguardavano come messe di venire in potensa. Perciò la storia domestica di Roma non presenta in questo secolo se non la sanguinosa lotta delle due accennate fasioni; nella quale, come suole di sovente accadere, gli nomini perduto di vista l'oggetto principale delle loro contenzioni si lasciarono adoperare siccome stromento dell'altrui ambisione, e credendo combattere per la libertà o per la parte, combatterono per l'altrui grandesza, e ajutando a vincere restarono oppressi al pari de'vinti. Così si vede che i nobili giunsero sul principio di questa lotta n reprimere i Graechi persuadendo alla plebe che i due fratelli le volevano rapire la libertà; ma come nel continuare della discordia s'inasprirono gli animi, e non s'ascoltò che lo spirito di vendetta e di odio, nè nobili nè plebei più pensarono alla libertà o alla parte, ma unicamente alla vittoria, Allora sorsero le dominazioni de' capi delle fazioni; e come il più de' cittadini stanchi di tanti travagli si stettero indifferenti di messo, gli ambiziosi secondati dalla vilissima e mercenaria plebe occuparono la signoria.

Cagione di cotanto e sì deplorabile cambiamento del popolo romano fu l'essere in esso, fuor del
valor militare, venute meno le prische virth; e
queste scemarono per la grandessa a cui dopo la
seconda guerra punica in brevi lustri Roma sun,
e per la ricchessa a cui giunsero molti privati ed
il pubblico, non per la lenta via della parsimonia
e dell'industria, ma delle prede e delle estorsioni.
Il rapidissimo aumento dell'impero e le incessanti
guerre e la massima di ridur le conquiste in provincie addussero io spopolamento di Roma e d'Italia; la necessità di presidiar le provincie trasse

seco quella di non più ricondur le legioni dono terminata la guerra, unde licenslandosi i soldati solo quando invecehiavano, essi per lunga disuso più non potevano accomodarsi a diventar agricolteri, padri di famiglia o cittadini. Così mocque allo stato questo ingrandimento quanto alla plebe; quanto a'grandi in altra maniera. Per la longinquità delle provincie e la langhezza o la difficoltà di certe guerre fu alcuna volta mesticri di prolungare i comandi e i governi; e ben presto quello che fatto si era di rado e solo per necessith, si fece dal senato e dalla plebe per compiacere agli nomini loro; e questi, accestamati per lungo tratto a comandare, mai sapevano ridursi privati e ubbidire. La ricchessa poi de privati e del pubblico riusci in doppia maniera dannesa allo state, perchè corruppe in piebe e la infagardh, e porse agli ambisicci più medi di mettere in pericolo la libertà. I grandi cerruppere la plebe mperandone a presso qualunque i piocoli patrimonii ende comporne quelle sterminatissime ville, in cui facendo laverare i campi dai propri schiavi ridessero presto i plebei a necessario osio ed a povertà, e li costrimere a campare vendendo prima i suffragi e poi le bractia per esterminar la repubblica. E siccome il ricco a petente sempre gola a nueva e più grande ricchessa e potensa, e 1 popolo quanto è più povero e visiose più va in traccia di non faticose guadagno e più invidia a' falici che vede ricchi e potenti: questi con darghi gratuiti spettacoli, con ergere a suo uso grandiosi edifizii, cen convitarlo e pubblici hanchetti, con istudiarsi di meltiplicar le occasioni di margli liberalità d'ogni genere profondevano i proprii tesori, onde mediante i consegniti onori crescerli a spese delle stato e delle provincie. Gli ambiziosi che non avevano di che corromper la plebe, pagandone i suffragi o comperandone il favore del proprio, o le facevan la corte mestrando che le volevano crescere comodità ed abbattere gli invisi grandi, o le profondevano le rendite dell'erario; e quindi le leggi che tendevano ad abbassare l'antorità del senata, e le altre con eni si sovveniva alia plebe mediante regolari e copiese distribuzioni di grano, e le si geognavano i terreni del pubblico, o quelli che per cesa si volevano comperar de' privati. E la sedotta plebe a' loro iuviti prestandosi a turbare i camisii, a insanguluare il foro, ad arder la curia, a macchinar l'incendio della città, a dispor la strage dell'intiero senato, a meditar quella di tatti i buoni, a tenture il rovesciamento della repubblica. Questo che col messo dell'inerme plebe non si potè conseguire da Saturnino, da Giaucia, da Sulpicio, da Catilina, da Clodio, si tento col messo delle milisie da Mario, da Silla, da Cesare e da' Triumviri, e s' operò finalmente da Ottaviano; il che come nella liberissima Roma potesse avvenire si vuole ora brevemente accennare,

Il senate era ormai da un secolo quasi arbitro della repubblica, sicolè il popolo non altra parte aveva nel governo di quella, fuorene la sanzione delle leggi che gli si proponevano e la collazione

de' magistrati; nella quale era per altro venuto in tanta dipendensa dai nobili che questi tutti gli onori avevano in mano, e con essi le provincie e gii eserciti e i trionfi e i sacerdozii e i regni conquistati e la preda e l'eraris. Ne la plebe ridotta in uno stato quasi di servità e tratta di continuo alla guerra, ancora ben s'accorgeva di profondere il sangue per crescere la potenza e l'orgoglio dei suoi dominatori. Questi dispogliandola con ingerdi pressi o anche con aperta violenza de' suoi piccoli poderi s'erano, come di tatte le ricchezze, insignorità anche di tutte le terre, onde manifeste e già di non lieve pericolo appariva nella città l'eccesso della povertà in una classe e deil' opalenza nell'altra, quando Tib. Semprenio Gracco, uem mobilissimo e di gran senno e gran cuore, imprese (133 avanti l'era volg.) a voler porre alom argine a questa minaccevole disuguagliansa: delle fortune. Eque crano le sue prime dimande e sante le mire, ma l'opposizione de nobili che non volevan dimettere gli usurpati terreni del pubblico sedusse il generoso tribuno a tentare, onde par vincere le cembattute sue leggi, de' medi di peraiciosissime esempio; perchè violata a suo suggerimento colla disposizione del collega Ottavio, che a lui si opponeva, la legge sacrata, la plebe nelle seguenti viciositudini nessuna legge più rispettò. Corse ellora in Roma il primo sangue cittadine, e assai più ne corse quando Caje fratel di Tiberio insorse più animoso e più violente contro de' nobili (123, 122). Ebbe anch' egli tragico fine, e l'orgoglio e le prepotenze de vincitori inasprirono gli animi della repressa plebe. La guerra contra Giugurta (dal III al 106) mostrò quanto i nobili, fatti per la duplice vittoria sicuri, sapessero e di questa e della lor potenza turpissimamente abusare; e Cajo Mario dovette il primo consolato (an. 106) più che non al proprio valore ed alla virth, all'odio in che i grandi erano, per le tante indegnità, venuti presso l'universale. La plebe, che negli onori di Mario credeva onorata sè stessa, altri quattro consolati (dal 104 al zoz) in occasione della guerra cimbrica gli confert, e dopo di quella anche un sesto gliene consenti (100); sicchè la grandessa di quell'uomo pareva devere assicurare ogni preponderanza al partito plebeo; ma le continue violense del tribuno Satarnino e del pretere Glaucia collegati con Mario, ridussero questo, suo malgrado, ende non perdere il favore dei buoni, a mettersi alla loro testa per reprimere que'facinorosi, ed a permettere che il popolo infuriato si facesse giustizia da sè e i grandi superassero di nuovo. Dopo nove anni di domestica quiete sotse, in parte per l'ambizione e l'inconsideratezza d'alcuni romani, la guerra sociale (dal 91 al 89) in cui si accordò agli Itali la cittadinanza romana; e Publio Cornelio Silla, nomo della fasione de nobili che aveva grandemente contribuito alla vittoria riportata sui popoli congiurati, ottenne in ricompensa il consolato (an. 68) e 'l governo della guerra contro Mitridate, il più flere nemico che allora Roma s' avesse. Aspirava a quel comando il yecchio Mario, e ka-

singandosi di strappario di mano al rivale coll'ajuto del suo partito e di Sulpicio Rufo, tribuno della plebe e de' nuovi cittadini, che nel godimesto del loro diritto volevano essere uguagliati agli autichi, con essi si strinse; e Sulpicio, che con tremila scherani pronti ad ogni misfatto dominava nel foro, fece vincer la legge a favore di Mario, e quella a favore degli Itali, e cacciò i consoli dalla città. Silla condussesi a Nola e messosi alla testa di sei legioni che ivi stanziavano si portò contro Roma, e presala ne shandi Mario e Sulpicio e dieci altri; e fatto crear consoli C. Ottavio e L. Cornelio Cinna si recò coll'esercito alla sua guerra oltremare. Questo stesso anno, che vide la prima volta le romane legioni muovere col consolo Silia contro la patria, ebbe pure per la prima volta a vedere un romano esercito ammutinarsi e massacrar Pompeo Rufo, l'altro de' consoli. Intanto entrò in carica Cinna (87), il quale diffidando di poter senza forte ajuto prevaler contro Ottavio si accinse a soddisfare al desiderio degli Itali; ma i Romani e gli altri cittadini antichi venuti con lui a battaglia uccisero diecimila de'suoi, lo misero fuori e gli abrogarono il consolato. Cinna « che quello » tentò che nessun buono avrebbe, e quello eseguì » che solo si poteva dal più valoroso » ritenendo le insegne della sua dignità, colla maestà di queste e con larghe promesse guadagnò un esercito che era ancora in campo contro i Sanniti, e con esso e con Mario che tornato dall'esilio avea messo in arme gli Etruschi e ammassato grosse squadre di masnadieri e di schiavi, s'avviò contro Roma e v'entrò vincitore. Cinque di e cinque netti durò la strage e' I saccheggio, siechè lo stesso Cinna venute a pietà della misera patria assall una notte quegli assassini, e ne sterminò quattromila.

Mentre questo in Roma ed il simigliante in tutt'Italia avveniva, Silla, quantumque e dal proprio sdegno e da' continui eccitamenti degli ottimati invitato al ritorno, felicemente combatteva contro i capitani di Mitridate, e rispintili dalla Grecia nell'Asia costringeva quel re alla pace, alto dicendo, che vinto il nemico del popolo romano verrebbe a prender vendetta de' suoi. Intanto Cinna che dopo la morte di Mario (86) era restato capo del partito vittorioso attendeva ne tre anni, che di forza si mantenne nel consolato (86, 85, 84), a dispotre ogni cosa per impedire il risorgimento degli avversarii e 'l ritorno di Silla. Ma essendo egli, mentre disegnava di passare per tale oggetto nella Macedonia, steto messo a morte da' proprii soldati, i capi del partito Mariano lasciata quell'impresa si ristrinsero a difender l'Italia, dove avevano in arme oltre duecentomila uomini. Stavano per essi i cittadini novelli, tutta la ribaldaglia di Roma e-d'Italia; per Silla i nobili e i cittadini antichi. Non più di quarantamila combattenti ricondusse egli (63) dalla Grecia a Brundusio, ma tutta gente agguerrita e a lui devotissima, e grande stuolo di navi e immenso tesoro; e certo era che sarebbero accorsi a lui tutt' i buoni d'Italia, perchè speravano d'essere per lui liberati da chi li manomettera da tanto tempo. Misera Italia

e avesti a restare deluca i Tosto i grandi raggiunsero Silla, e colle numerose clientele gli crebbero riputazione; e Gueo Pompeo, giovane di ventitre anni, gli si appresento con tre legioni di preprio suo moto raganate ed armate, e con cui già aveva combattuto per lui. A tante favore potè Silla volgersi ratte contre i nemici, e accoppiando, com'essi dicevano, la fortesza dei lione all'accortessa della volpe, vincere a Canusio l'uno de'consoli, sedurre all'altro presso Teano l'esercito, e il primo anno della guerra insignorirsi dell'Italia inferiore. Il Lasio e Roma si tenevano tuttavia dai Mariani; e Silla spinti Metello e Pompeo contro Carbone. nosse contro il giovane Mario, e sconfitto avendelo e costretto a gettarsi ia Prepeste occupò Roma non difesa da alcuno (82). Restava ancora Carbone, che vinto da'legati (luogotenenti) di Silla s'era rifornito di gente, e di concerto con un esercito di Sanniti e Lucani si studiava di liberar Mario c Preneste; ma Silla disfatti que' valorosi Itali riduese Proneste alla Tesa, Mario a darsi la morte e Carbene a salvarsi nell'Africa, Sharazzata l'Italia dagli eserciti nemici pensò alla vendetta, e fu vendotta terribile. Proscrisse in Roma duemila tra senstori e cavalieri; in Italia, non solo chiunquo aveva seguitate il contrario partito, ma intiere città e popeli intieri; lasciò libero sfogo all'odio ed alle passioni de'snoi che per ogni dove sfrenatamente centre le vite a l'avere de privati nemici infierivano, e allogò nelle case e nel campi delle disertate contrade e delle spopolate città le ventitre legioni a cui dovea cotanta vittoria. Ma il gagliarde animo suo più alto che a sola vendetta mirava. Bra sno intendimento, annientato che fosse il partito plebeo, d'esterminar tutti quelli che per esso avevano con tanta inselenza dominato, e di trar la repubblica di mano alla plebe. Perciò giudicando che la preponderansa di questa e 'I tribonato che gliela precurava fussero causa, non occasione, de civili disordini, come fu creato dittatore (81) telse a' tribuni il diritto di propor leggi; e acciò nessan ambisioso potesse di quella carica giovanti siccome di scala alle altre, decretò che chianque feese stato tribune non potesse a queste aspirare; fissò i gradi e l'età in cui i candidati avessere a. dimendare gli osori, e etabilì che il popolo non potesse da questa legge prosciogliere; levò al popolo la nomina de'sacerdoti e rese a'collegi lore il diritto d'integrarsi da sè; completò il senate ascrivendovi, mediante elezione delle tribb, trecepto cavalieri, le rimise in possesso de pubblici giudisii e ne amplio l'auterilà nel governo delle pubbliche cose. Parendogli d'avere con queste ed aitre previdenze bastevolmente ordinato ed assicurato lo stato, abdice la dittatura assunta dopo la vittoria e si ridusee privato (79).

Ma nè il popole era omai più pazienta delle leggi, nè l'ambizione era stata dal lutto delle guerre civili atterrita; che anzi il subito rivolgimento di tante fertune e l'esempio di Mario, di Cinna e di Silla l'aveva più desta e concitata che mai, onde la storia di Boma d'ora in poi solo parla di quegli memini che delle fazioni si giovavano per dominare. Presto depe la tuorte di Silla-comis primeggiare P. Licinio Crasso e Gneo Pompeo; quegli per le sterminate riochesse ammassate nella prescrizione, questi per tante belliche imprese in così giovano età e pel cognome di Magno a lui dato da Silla, Reduce Crasso dalla recente disfatta di Spartaco (71) e Pempeo dall' Ispania dove aveva esterminato le reliquie del partito Mariano (72) chiedevano entrambi il consolato. L'ottennero (70); Crasso ne' consusti legittimi modi, e Pompeo contre ogni antico costame e con violazione delle leggi di Silia, perchè nè l'otà consolare aveva, nè cons guito ausora alcun degli onori che facevano stradi a quel sommo. Ma quest' nomo, che aveva capitanato eserciti e trionfato in primissima giaveath, si aveva prefisso di volere, sempre servendo modi civili, con lo splendore di sue virtà e la benevelenza universale tanto alto salire, che nessuna canpae tentare di sollevarsi fino a lui, e la patria compresa di maraviglia l'avesse volonterosa a riconcecere principe. Ben egli vedeva di non poter giunger colà se non col favor della piebe; e perciò dopo avere pernobili combattute e atterrate il partite plebes attese a risuscitarlo e a gnadagnarne il favore restituendo nella pienezza della loro autorità i tribani, e chiamando plebe e cavalieri a pagecipare ai pubblici giudizii insieme co' senatori. Ne andò tari che la plebe grata di tante deno ben più che fatto non aveva colecensolato il rimunero; perchè essendo da più anni il mare infestate da numerosi pirati, sicchè sicari non ne ereno i porti d'Italia, nè la foce stessa del Tevere; nè alcun capitane valente a reprimerli, e continui i lagni de' popoli, e grande in Roma il caro de' viveri: il tribune Gabinio propose e maigrado ogni opposizione del senato vince una legge, per cui dava a Pompeo il comando di tutto il mare e di tutto le coste a quattrocento stadii entro terra, e petere d'armar quante navi e quanti soldati volesse, e di valersi a pinesc suo dell'erario. Noto è come Pompeo, concertata l'impresa, liberasse in non più che cinquanta gierni tutt' i mari e sottomettesse tutt' i corsari. (a. tanta celerità che pareva non si poter concepire riempì di stupore le genti e crebbe nel popelo remano l'amor pel suo idolo, e la voglia d'ingrandirlo e maggiormente oporarlo; o ne trorb ocuasione quell'anno medesimo. Ardeva nell'Asia lunga e fiera guerra contro Mitridate, e In Licinio Lucullo la governava da sette anni con gloria, quando l'esercito suo gli. negà l'ubbidiensa, onde quel re quasi disfatto ricupero con danne de' Romani Il regno suo e parte di quelle di Cappadocia. Stette Roma a questa nuova in qualche apprensione, e fomentandola i partigiani di Pompee, il tribuzo Manilio aintato dall'eloquensa di Cicerone, ripugnande in vano il senate e sommi nomini, conterl con una cua legge a Pompeo il governo della guerra centre Mitridate, con che quest'uomo, già dichiarato per tre anni signore dei maro, io fa per cinque anni dell'Asia.

Nel tempo ch' egli qui attendeva ad ampliare l'impere fu la repubblica da una fasione di malvagi condetta assai presso al suo ultimo ecsidio.

Era nella licenza delle lunghe sedizioni e della guerra civile, e nella ferocia della proscrizione venuta al sommo la depravazione di ogni costume e con essa il lusso, e col lusso lo sprecamento delle sestanze; e quanto più gli nomini dilapidando profondevano il proprio, tanto erano più dell' altrui sitibondi; alla quale sete non potendo soddisfare se non con male arti e delitti, gli sciagurati sens' alcan ritegno vi al abbandonavano. Grandissimo era nella città il numero di costoro, e perciò conoscendo non potersi appagare le brame di tutti se non con un revesciamento generale dello stato e delle fortune vi posoro l'animo. Ma grandi forze si richiedevano a questa impresa e una gran mente che la reggesse; quenta si trovò il L. Sergio Catilina, nome patrisio, quelle nel corroltissimo secolo. Avea Catilina na animo smisuratamente gagliardo in cui s'accoppiavano commi visii a comme virth; a lui s'accostarone i più andaci, più faginorosi e più rovinati della città, e tra questi segnetamente la gioventù più nobile, e donne di perduta vita e gran seguito; e mon è improbabile che alcune de principali di questa trama sapesse. Fatta conginca si diedero a maneggiare la feccia della plobe di Roma e i soldati distilla, che dissipata la ricca preda auovi terbidi desideravano; cost intendevano di portare al consolato il lore capo, onde colla petenza di quella somma dignità assicurare il riuscimento delle lore macchinasioni. Ma Cicerone aller console (63) disprezzando ogni pericolo a Catilina s'oppese, e smascheratolo in pien senato lo costrinse a lasciar la città. Uscitone mise in arme l'Etruria e ordinò col pretere Lentulo e cogli altri, che assaltando egli Roma di fuori essi appiccato il fuoco in dodici diverse regioni nel tumulto assasinassero il consolo e la maggior parte dei senato e de' buoni; ma la vigilanza dell'instancabile Cicerone rese vano queste disegne, perchè furono presi e giustiziati i cospiratori, e Catilina ebbe a restar sul campo con tatto il suo esercito.

Per questa vittoria superè di nuovo la parte del senato e de' nobili, e quelli che temevano o invidiavano la grandesza di Pompeo presero ardire d'epperglisi, quando, depe essere state per cinque anni come signore della più ricca parte dell' in pero e avere per cinque anni avato a'suoi ordini il fiere delle romane legioni e tutte il naviglio, egli si accingeva a tornare alla patria e a ricondurre l'esercito. Ma il senato che in lui temeva na nuovo Silla gli intimò di licensiare i soldati appena abarcato in Italia (61); ubbish Pompeo, e sebbene conseguisse l'éner del trionfo, non potè ettenere che s'approvasse quanto era da lui stato intorno le cose-dell'Asia ordinato, nè che s'accordassoro a' suoi veterani i terreni ch' ei dimandava per essi. Eppure quel capitano aveva pacato il mare, domato due potentissimi re, aggiunto all'imperio tre dovisiose provincie, cresciale quasi d'una metà l'entrate della repubblica, arricchito l'erario di ventimila talenti, e quello che è più dimesso ad un semplice cenno l'esercito. Dolente che cotanta sua civile moderazione e cotanta gloria militare non ayessero dal Senato akto premio che di umiliazioni, Pempeo inchinh a pergere arecchie alle insimunioni di Cesare, il quale disperande di giagnere al Consolato, deve gli si opponessero Crasso e Pompeo, mestrando loro, come congiunti tutti e tre avrebbero in piena balla la repubblica li riccoccilib; (60) e Pompeo mirando a vedere accontentati i suoi veterani e conformate quanto da lui era stato stabilito nell'Asia, si presto a far grande colui che dodici anni appresso le degea revinare.

Cajo Giulio Cosare, tra' grandi nomini di Roma forse il più grande, diede omai in giovanissima età luminese saggio dell'indomabile fortessa dell'avimo suo. Era egli nipote della meglio di Merio e marke d'una figlia di Cinna, dope la morte di Mario principe di quella fazione, onde il vincitore Sille gli comando di separarsi da lei; ma egli ben diverso da Pompeo, che dal Dittatere ricerco di simile cosa gliene compiacque, francamente rispose, che nessano il distaccherebbe da una moglie che amava, e anzi che farle sefferse d'esser proscritte. Sottrattesi con rara fortuna a chi lo cercava per metterlo a morte, ebbe ia dono la vita, ma'l Dittatore nel consentir questa grasia agli autorevoli interceditori gli avvertì, che colui pel quale sì caldamente il pregavano avrebbo un giorno atterrato quella parte che seco avean difeso, perchè in quel petto più d'un Mario covava. Tanta fieressa andava in Cesare accoppiata ad altissimo sentimento di sè, onde quando preso dai corsari udì pel riscatto richiedersi di venti talenti, ne velle pagare cinquanta, dicendo che ben tanti e anche più ne valeva; e in altra occasione dichierò d'amar meglio d'essere il primo in ua piccolo villaggio dell'Alpi che il secondo nella gran Aoma. A queste ed altre nobilissime doti, con continuata cura coltivate e accresciute, congiungendo tale attività da non credere d'aver fatto nulla finchè restasse aucora a forsi alcun che, ben si vede che quest' uomo non presumeva vanamento di sè, quando avviandasi a quell'altessa a cui si credeva chiamato dal merito suo, si prefisse di velere in ogni cosa apparire superiore a tutti gli nomini dell'età sua. Perciò non potendo aucora aguagliare l'avaro Crasso in rioshessa o'l Magno Pempeo in grandiosità delle gesta, vinse il primo collo splendore della liberalità, e'l secondo colla mirabile arte di consiliarsi gli animi. A quest' oggetto nessuno di que messi neglesse che una fina cognizione degli nomini e delle loro passioni, e la corrusione universale gli suggeriva. Fu in particelar mode studiosissimo di cattivarsi l'amor de'soldati e di guadagnar per sè gli nomini popolari e la plebe; e questa si guadagno dimostrandosi in ogni incontro avverso agli ottimati e bramoso d'onorar la memoria di Mario, a' molti ancora carissima, e dandole nell'edilità (a. 65) degli spettacoli di non ancora veduta magnificenza; in premio de' quali e di altre largizioni ebbe la dignità di Pontefice Massimo, sebbene in età di trentasette anni v'aspirasse in competenza di nomini sommi. Anche nella Pretura e nella congiura di Catilina (62) aperta oppesizione al Scnato mostro; indi passato

nella Lusitania diverse vittorie riportò per cui si fece a domandar il trionfo (a. 60); ma convenendogli rinunziare a questo o al consolato, lasciato quello, questo chiese, e col favore del popolo e l'ajuto di Crasso e Pompee consegui, Creato Console (s. 59) attenne a Pompeo le promesse, e per vincer la legge con cui a' soldati di quello e alla plebe s'accordavano l'Agro Campano e'l Campo Stellate siffattamente atterrì i tribuni che a quella elegge intercedevano e'l Consolo Bibulo, che quelli si tacquero e questi più non ceò in quell'anno comparire in pubblico; onde tolta ogni opposizione Cesare potè dir di regnare. E regnando in effetto rilasciò agli appaltatori delle pubbliche entrate un terso del presso convenuto, e per messo del tribuno Vatinio, uno de' più vili e scostumati nomini, si fece per cinque anni decretare la Gallia cisalpina e l'Ilbrico con tre legioni, a cui l'impaurito Senato aggiunse una quarta legione e la Gallia transalpina; delle quali provincie questa aveva a divenire teatro della sua gloria militare, quella a servirgli per tener l'occhio all'Italia ed a Roma. Questo ottenuto provide che gli avversarii non le potessere impedire ne'suoi ulteriori disegni; e per ciò non sensa violazione delle leggi permise che si adottasse da un plebes il patrizio Clodio onde diventato tribuno travagliasse il Senato, e data a Pompeo in moglie la figlia si spesò a quella di Pisone che gli aveva a succedere nel Consolato. Ordinate in tal guisa le cose si rece (a. 58) al suo governo.

Pompeo, che nel consolato lo aveva lasciato regnare a sua posta onde la repubblica s'adducesse alla necessità d'avere per sua salute bisogno di lui, in simile modo si contenne nel tribunato di Clodio (a. 58). Costui ch'era passato da padri nella plebe onde poter turbare lo stato e in quel turhamento appagare i suoi sozzi appethi, vinse appena entrato in carica diverse leggi, per cui al Senato si toglieva ogni modo legittimo di reprimere gli nomini facinorosi ed andaci, e d'impedire quanto essi col messo della cieca plebe voessero a rovina dello stato intraprendere. Essendo dunque per queste leggi, e per le violense di Clodio e della fazione che seco dominava nel foro e pel poce ardimento de' buoni divenuta impossibile ogni opposizione, potè quel faribondo soqquadrare ogni cosa, cacciare in esilio Cicerone, allontanare il forte Catone e procedere fino a insultare e miuacciare a Pompeo. Allora questi si risenti; ma era questo risentimento impotente, perchè i malvagi vedendolo sensa carica lo dispregiavano, e i buoni per la dubbia condotta odiandelo, nen gli erano di sostegno. Conobbe egli in questo punto, come per conservare la sua dignità gli conveniva procacciarsi potenza, e perciò dichiararsi per uno de partiti. Rifuggendo per natura d'associarsi aj malvagi s'accostò di nuovo al Senato ed a'nobili, e operato non sensa grande effusione di sangue il richiamo di Cicerone (a. 57), per venire in grazia del popolo ed essere rivestito di pubblica auterità assume per cinque anni e con podestà proconsolare la cara della pubblica annona. Grande

era per questa carica il suo potere in tutto l'impero, ma essa non portava seco ne governo di provincia nè comando d'esercito; e intanto le recepti vittorie di Cesare mettevano in dimenticanza le sue, e Cesare cresceva ogni auno il numero delle legioni, e tanto petere in Roma che anche assente era come arbitro delle pubbliche deliberazioni. Pompeo queste cose seco considerando, si penti d'essere state stromento della grandezza di Cesare; ma conoscendo che se questi o Crasso gli contractavano, egli invano s'adopererebbe per conseguire una provincia e un esercito, accontatosi con Crasso renne con lui a Lucca; cità della provincia di Cesare; dove ristrettici tatti e tre le comuni cose concertarene (a. 56). I due tornati da quell' abboccamento occuparone di forsa il Conso lato (55) e allentamendo cella forma egni opposisione vincero, che sopra propoeta di Trebonio si decretasse per cinque anni all'uno la Siria, all'altro l'Ispamia, e a Gesare si proregasse per altri ciaque anni il governo delle due Gallie e dell'Illirice. Pompeo si valce incltre del Consolato per fer si contre ogni antico costame accordare il permesso di regger l' Ispania col messo de'snoi legati, onde petersene restare in Roma ed attendere, se cosa mai vi nascessa, per cui o Senato o popolo l'avessero a portare dove mirava. Nè guari andò, che lui assenziente o almeno non contrariante, tanti e così gravi tumuki y' incorsero in occasione dell'elezione de' Consoli e dell' accisione di Clodio (anni 53, 52), che gli stessi amatori della libertà per amore della pubblica e privata sicurezza credettero espediente di commettergli un terzo consolato senza collega (n. 52).

In esso Pompeo rispose all'aspettazione che 'l Senato ed i baoni avevano di lui concepito; perchè afferrato con forte mano le redini della repubblica, e del potere estraordinario medestamente usan de prest e ebbe ricondotte il buon ordine e fatto se ntenziare gli autori delle passate violenze, e pubblicate delle leggi che avevane a frenar l'amb isione e ad assicurar la quiete pe'tempi avvenire. Pareva egli con quel Consolato giunto assai pre seo all'altissimo suo intendimento, ma quello stes so contrassegno di pubblica confidenza, che re l'avera avvicinato di tanto, di molto ne lo diecosto persuadendolo sempre più dell'eccellenza del merito proprio e dell'immensa autorità che ia di gli deveva sorgere nell' universale; onde riputando sè necessario agli altri, non gli altri a sè, neglesse tutte quelle arti di cattivarsi gli animi di cui l'emolo see era sommamente stadioso. Mai egli visitò l'esercito dell'Ispania, nè mai ebbe campe di farle combattere; mai fece la certe alla plebe, nè mai con opportune liberalità se l'éffesiond; mai cercò d'obbligarai alcuno, ne mai brigo l'amicisia o l'appeggio de'grandi. In oppesito Cesare; egli cresceva ogni anno il sumero delle legioni, e le conduceva ogni anno a nueve vittorie e sempre più sorprendenti; abbagliava collo splendore di queste la plebe, e cella profusione se la guadagnava; stipendiava largamente gli nomini più popolari e più arditi, e non isdegnava

di larghegglar co'liberti e fino co' servi, acciò gli amicassero i padroni. Pompeo sempre in sussiego, rempre ritirato, fare del grande, ostentarsi, più che forse non era, avverso a'malvagi, che pure erano i più: Cesare tutto amorevolessa e cortesia, contrarre immensi debiti e a tutti prestare denari, accogliere, favorire e proteggere tutti gli scapestrati, tutt' i rei, tutt' i rovinati. Entrambi ad un medesimo fine tendevano, ma l'uno s' ingegnava di portarvisi da sè, con tutte le forze e le arti ajutandosi, l'altro pareva starsi attendendo che ve lo portassero o chiamassero gli altri; l'ambisione di questo moderata e tale da potersi forse tollerare anche in una repubblica, quella dell'altro apertamente aspirante alla signoria. Tali crano i due nomini che in breve avevano a combattere pel principato di Roma. E già si avvicinava il forte punto di questa

lotta, secondo che s'appressava il termine del ge-

verno di Cesare; e gli Ottimati inimici suoi e gli amiei di Pompeo per quel suo terzo Consolato sensa collega e la nomina di movi Consoli della loro parte prendevano movo animo; e già era morta la Giulia (a. 54) figlia di Cesare e moglie di Pompeo, che amante del marito e del padre e amata da entrambi avrebbe forse saputo spegnere la discordia in sul nascere; e già era morto (a. 53) anche Crasso, che stando di meszo tra' due avrebbe potuto tenerli in bilancie. Ancora due anui aveva a durare il comando di Cesare, cinque ancora quel di Pompeo a cui era stato di recente prorogato; ma gli Ottimati dell'ambisione di Cesare temendo, e nella moderazione di Pompeo confidando, lo risguardavano siccome loro principale sostegno, e percho alla depressione di Cesare e all'esaltazione sua lavoravano. Il Console M. Marcello propose a quest'oggetto (a. 51) si comandasse a Cesare di licensiare l'esercito, e di lui se assena te chiedesse il Consolato non si tenesse alcun conto. Contrariava alla proposta Pompeo, perchè pei suoi fini simulava amicisia con Cesare e voleva ridurre il Senato in augustie; onde Marcello questo sol vinse che i nuovi Consoli avessere alle calende di Marzo (a. 50) a riferire delle provincie, Ben vide Cesare dove questo decreto mirava, e ad impedirne l'effetto si guadagno collo sborso d'immenso denaro uno de Consoli e l'eloquente tribuno Curione; il quale, come nel Senato delle provincie si riferì e si pose il partito se Cesare avesse a dimetter l'esercito, impedi ogni risoluzione proponendo con qualche favore che avesse a fare altrettanto anche Pompee. Apparve allora non potersi la contesa decidere se non coll'armi, e'l Consolo C. Marcello, e con esso lai gli Ottimati che da Creare e dalla sna parte si attendevano i furori di Mario e di Cinna e la perdita del loro principato, vi spingevano istantemente Pompeo. Ma i due rivali la guerra civile rifuggivano; Cesare per apprensione delle forse di Pompeo, e Pompeo perchè voleva evitare ogni apparenza d' una violesta usurpaziose, e credeva di potere a sua posta opprimere l'avversario colla grandessa del neme sue.

trò il novello (a. 49), sal cui principio il Consolo Lentulo con veemente discorso mosse il Sepato a decretare: dovesse Cesare per un dato giorno dimetter l'esercito, e non lo facendo risguardarsi siccome pubblico inimico; i Magistrati di straordinaria autorità si rivestissero, e la difesa della renubblica s'affidasse a Pompeo. Due tribuni della plebe, partigiani di Cesare, non potendo colla loro intercessione impedire che i proposti decreti non si vincessero, nè ottenere che si desse ascolto alle dimando di Cesare, si rifuggirono travestiti dalla città. Come Cesare di que'decreti intese, e vide ridorsi nel suo campo i tribuni, si levò di Ravenua, e dicendo di voler vendicare le ingiurie toro e le sue, mosse cen non più d'una legione alla volta di Roma. Sommo fu a tale nuova lo scompiglio in quella città, e Pompeo che pur s'era vautate che ad un suo cenno dal suolo d'Italia pul-Julerebber legioni, vedendo di non poter confidare nel popele, insieme co'Consoli e gran parte de' Senatori in tanta fretta e tanto disordine se ne levo, che lasciò intatto l'erario. I fuggitivi si ridussero a Capua, e come videro le due legioni di Pompeo e i soldati di nuova leva darsi a Cesare senza combattere, e 'l popolo accoglierlo per ogni dove con festa e con pleuso, si salvarono da Capua a Brandusio, e da Brundusio oltremare. Cesare conquistata in sessanta giorni l'Italia e in breve tempo le vicine isole si rech nell'Ispania, dove con gloria tanto maggiore quanto fu maggiore la difficoltà ed il perisole, vinse i tre legati di Pompes e ne disciolee gli eserciti. Umanissime, come dopo la prima, anche dopo questa seconda vittoria non solo a'vinti nemici perdonò, ma nè anche molesto le famiglie o i beni di coloro che tuttavia seguitavan Pompeo. Venuto a Boma v'assunse la dittatura, e pubblicate alcune leggi e fatti eleggere i Magistrati per l'anno seguente (s. 48) a gran maraviglia di quelli che memori di Silla se ne allendevano morti, persecuzioni e confische, la depose in capo a undici giorni senza effendere alcuno. Sconfiți e disciolti gli eserciti che Pompeo avea

In quest' irresoluzione passe quell' anno ed en-

nell'Ispania, e le avrebbero potnto assaltare alle spalle, Cesare tutto ai volse a' preparativi per passare contre lo stesso Pompeo. Era egli in possesso di quella parte dell'impero che lo doveva render signore dell'altra, e insieme fare apparire che egli non tanto difendeva la cansa propria come quella di Roma e del suo popole, il quale con eleggerlo Consolo sembrava avergli commesso il governo la difesa della repubblica. I Pompejani, perchè i Cousoli e gli altri Magistrati dell'anno antecedente restavano senza legittima autorità, e secondo le romene istituzioni mon si poteva nel loro campo procedere a nuove elezioni, sembravano combattere non per la pubblica causa ma per privato interesse. Oitre questo ch'era di grande rilievo, molt' altri svantaggi .aveva Pompeo. Cesare era l'anico capo del suo partito, Pompeo dipendeva dagli Ottimati; l'esercito di Cesare, tranne pochi ausiliarii, tutto di cittadini romani, indurato nelle fatiche, aggnerrite; quel di Pompeo composto il

pià d'ausiliarii di vario nazioni o di milizie raccogliticcie, e i pochi veterani ammolliti da lunga pace e lungo soggiorno nell' Asia. Pompeo, ma più i suoi, tutti orgoglio e fieresza, bandire che chianque non seguisse la parte loro si reputerebbe nemice; Cesare tutte delcessa e clemensa dichiarare suo amico chiunque il solo favor gli facesse di starsi di messo. Cesare rinnovar di sovente le pratiche per un accordo; e i Pompejani o per alterigia o per diffidenza rigettarle adegnosamente. Ne' Pompejani tanta confidenza che avanti combattere incoronavan le tende di fiori, si dividevan le spoglie de vinti e destinavan le vittime d'una larghissima proscrizione; Cesare capitano e soldato incorava i suoi mostrandosi vigilantissimo e diligente in totte quelle cose che gli potevano assicurar la vittoria.

Copriva Pompeo l'Adriatico con cinquecento vascelli; eppure Cesare, cogliendo l'opportunità della stagione più fortunosa e di luoghi creduti non accessibili, trasportò l'esercito senza contrasto; e sebbene il nemico fosse superiore di cavalli e di fanti, ed avesse libero il mare, gli impedì l'acqua e lo strame, e ridotto a nutrir l'esercito di radici silvestri cob accingersi a rinservare Pompeo nel suo campo. Fu Cesare in due incontri battuto, ma ritiratesi in grande ordine e rincorate l'esercito vinse poce appresse la gran battaglia di Parsale (20 luglio 48). Tutto l'esercito di Pompeo fu in nella giornata o preso o dissipato o distrutto. Il vincitore accordo a tutti generoso perdono, e per non entrare in sospetti e non esser tentato d'incrudelire abbruciò tutte le carte di Pompeo. Date seste alle cose di Grecia, pacato non sensa grande rischio l'Egitto, ordinata l'Asia e debellato Farnace condussesi a Roma (a. 47), e compressa colla sela presensa e pochi detti nna feroce sommossa delle legioni, passo nell'Africa, dove disfece (a. 46) il ragguardevole esercito de' Pompejani e quello di Giuba re della Numidia loro alleato, il cui regno da lai si ridusse in provincia.

Tornatosi da quella spedizione estentò al popolo le sac vittorie in quattro successivi trionfi delle Gallie, dell' Egitto , del Ponto e della Namidia; e come in essi per la grandiosità delle gesta, la novità delle domate genti e la ricchissima preda abbagiio gli ecchi di tutti, si concilio gli animi di tutti con una clemensa senz' alcun limite e coa una liberalità da destar maraviglia anche nell'opulentissima Roma. Perchè spettacoli d'ogni genere continuati gran tempo e gratuiti, e molti non più vedati; banchetti pubblici al popolo; ad egni cittadino quattrocento sesterzii e dicci moggi di grae e disci libbre di olio; a' poveri di Roma e d'Italia pagata la pigione d'un anno; a egui vaterano ntidaemila sesterzii, a un centarione il doppio, quattre velte tante a un tribune; pele grandi pel cresciute il numero de Senatori, quel de Preteri e d'altri Magistrati di minor conte, e introdotta la sostituzione del Consoli. E 'I popole da tanta gloria abbagliato, e compreso da giusto stupore e da gratitudine a sessadare il Senato, che speglio de' suoi priscipali ovacamenti e compeste il più di ereature di Cesare prevenendo i desideril del felice vincitore a ogni tratto muovi e straordinarii onori gli decretava; perpetui la Dittatura, il Consolato e la prefeitura de' costumi, prenome d' Imperatore, nome di padre della patria; a lui la nomina d' una metà de' Magistrati, e la libera amministrasione dell'erario, sede d'oro nel Senato e nel tribunale, statua tra quelle degli antichi re, statue tra quelle degli Iddii, sacerdote, pulvinare, altri onori divini.

Elevato al disopra d'ogni fastigio di civile ed umana grandessa s' applicò ad ordinare lo stato onde mostr are come sapeva usare a pubblico vantaggio il potere violentemente usurpato. Scopertosì che depe l'ultimo censo il numero de'cittadini era diminuito d'una metà, provide al ripopolamento d'Italia, concesse la cittadinansa a molti peregrizi, dedusse ottantamila coloni, amministrò giustisia con somma assiduità; pubblicò leggi contro il lusso del mangiare e vestire, akre per impedire 1 delitti e quelli segnatamente de ricchi, e queste e le altre fece osservar con rigore; ridusse da trecento e ventimila a soli cencinquantamila il numero di coloro che comegnivano il grano dal pubblice, e rifermè le scencertatissimo calendario. Cose maggiori poi meditava ed avrebbe eseguito: raccorre e digerire in na codice la gran faraggine delle leggi, aprire al pubblico bibliotoche greche e latine, erigere a Marte un tempio che vincesse quanti ve n'avea sulla terra, prosciugar le paludi pontine, scaricare le acque del lago Fucino, condurre attraverso gli Apennini una gran via del mare Supero al Tevere, tagliar l'istmo di Corinto, muovere guerra ai Parti e vendicar la disfatta di Crasse.

Così egli si lusingava di potere a forza di gloria e di magnifiche imprese, far dimenticare la sua usurpazione e rassodar il principato. Ma comunque nelle passate guerre fossero periti molti degli ottimati e degli amatori del vivere libero che per pubblico o privato interesse avevano combattuto pel ristabilimento della repubblica; comunque il popolo fosse da presso a un secolo avvesso non a reggere e governare sè stesso a lo steto, ma a lasciarsi clecamente condurre da sedisiosi tribuni, da ambiziosi capi di parte e da imperiosi vincitori, y'avea tuttavia di molti Romani che sinceramente amavano il governo repubblicano e molti più i quali allo starsi dipendenti del piacere d'un solo, tutto intento a non lasciarli salire troppe alto, preferivano d'amiliarsi a una plehe che potea farli grandi. Tutti costore entrarano in qualche speransa come ndirono raccogliersi nell' Ispania intorno ai figliuoli di Pompeo gli avanzi di quel partito e crescere in breve a formidabile esercito; ma ogni speranza svani, quando Cesare rotti i Pompejani (15 marso 45) nella battaglia di Munda, la più terribile che egli mai combattesse, affatto gli esterminò; per la qual cosa tornati vani tutti gli sforsi fatti coll'armi restava ancora di tentare un rivolgimento nella cittàs e la vittoria stessa di Cesare e l'orgoglio in che inchbriate da tanta prosperità egli monto ne parve fornire comoda eccasione. Si sellerava, che non mai sazio d' onori, suovi e più

ampli onori sempre appetisse a accettasse, e d'ogui cosa siccome assoluto signore disponesse; si tollerò anche che della vittoria di Munda, sebhene civile, contro ogni antico costume trionfasse;
ma come si vide non contento della potestà dittatoria meditare di spegnere ogni forma di vivere lihero ed ambire con mal celati artifsii il nome di
re, si risvegib in tutt' i petti l'odio che i Romani
sin da Tarquinio il superbo avevano al titolo regio
giurato. In questo malcontento, che a' non dubbii

segui appariva universale, sessanta uomini, tra cui alcuni amici di Cesare e molti a cui egli avea perdonato, deliberarono di trar la patria dall'oppressione; e non badando a Favonio che rimostrava loro, doversi una monarchia anche illegittima preporre ad una guerra civile, e non rifiettendo che un popolo corrotto può bene esser pronto a generosi ed alti concetti, ma non capace di perdurare in quelli, trafassero il Dittatore in piezo senato (x6 marso 44).

## CAPITOLO II.

DALLA MORTE DI CESARE FINO A QUELLA DI COMMODO.

DALL'ANNO AVANTI L'ERA VOLGARE 44 PINO ALL'ANNO DELL'ERA VOLGARE 193.

#### SOMMARIO

Tornate vane le prove di ristabilir la repubblica, Ottaviane, Lepide a Antonio si costituiscone Triumviri e spangono il partito repubblicano. — Ottaviano vince Seste Pempee, Lepide e Antonio, e assumendo il titole d'Imperatore si fa Signere di Roma, e ordina le State con tanta prudenza da poterio tenere con cicuresza. — Regno e morte d'Augusto e sue qualità. — Imperatori della sua famiglia e guerre civili all'estinzione di quella. — Vespaiano riconduce l'ordine; regno suo e de'figliavii. — Nerva e quattro Imperatori venuti al trona per eta dell'adesione unintengono le Stato in grava fiore. — Regno e morte di Commodo. — Concluzione.

Appena seguita l'uccisione di Cesare apparve manifesto, come Bruto e Cassio e gli altri che parteciparono alla congiura avevano inconsideratamente creduto che, estinto l'autore della tirannide, la repubblica si ripristinerebbe da sè; perchè a nessuna di quelle cose per lore si provide, le quali dopo quella, che pure non era la maggiore impresa, a fare restavano. Perciò appena usciti dalla curia per chiamare il popolo alla libertà ebbero ad avvedersi del loro inganno, e poco appresso a pensare alla propria sicuresza, quando la piebe dimentica dell'odio pochi di innanzi concepito contro Cesare e ricordevole selo delle sue antiche e delle recenti liberalità, fu in occasione de funerali collà vista del deformato cadavere e della sanguinosa toga e colla lettura del testamente contro di loro concitata da Antonio. Questi che in quell'anno era Consolo insieme con Cesare, riavato dal subito spavento ond'era stato persosso allo scoppio della congiura, comincio ad aspirare al regno e a regnare; e riescito forse sarebbe in quel sao proposito se un giovinette di non eppena dicianno e auni, conosciuto da pochi e da lui dispressato, non sorgeva a fargli contrasto.

Era questi C. Ottavio per nascita pronipote di Cesare. Egli quando successo la catastrofe degli idi di Marzo si trovava nell'Epiro, dove nella cit-tà d'Apollonia attendendo ad apparare rettorica e ad addestrarsi nell'armi aspettava il Dittatore per muovere con lui contro i Parti. Come ne intese la morte venne pieno d'affiannosi pessieri fa Italia. Qui riseppe d'essere stato da lui dichiarato erede, ed adottato in loogo di figlio, e conobbe quali fossero in Roma giti umori, e vide in

breve accorrere a sè de'centurioni e de veterani di Cesare; dalle quali cose inanimito determinò di farsi erede come del nome e delle ricchesse anche della potenza paterna. Accolto nell'animoso petto questo vasto pensiero non v'ebbe consiglio di parenti o d'amici, non pericolo o difficoltà che ne lo valessero a distornare o rimuovere. Eppure in così giovane età, e senza pratica delle cose della guerra e del mondo, e sense alcana di quelle virtù che potenti sono a sedurre ed abbagliare gli nomini gli era forsa crearsi un nome e un partito, guadagnare a suo favore il Senato, e in un cattivarsi la plebe, punir gli uccisori di Cesare, atterrare i fautori del vivere lihero, e superar Lepido e Antonio, i quali con raggnardevoli forse in piedi, e in carica l'ano di Marstro de'oavalli l'altro di Consolo, anclavano al pari di ini al sepremo comando. Il giovinetto Cosare Ottaviano, così egli dopo l'adosione chiamavesi, a tutte queste basto non tanto colle proprie avti e le virtà, quanto per la dappochezza d'ano degli emoli e i visii dell'altro, e per la depravasione della plebe e de' grandi, in cui la speransa d'un presente bene o'l timore d'un vicino male potevano emai più che non la carità della patria o l'amore di liberth.

Sharcato a Brundasio e informato dello stato delle cose s'impossossò di grossa somma di demari del pubblico, e al suono di questi, è con dar voce di voler vendicare la morte del Ditatore adunò intorno a sè i partigiani più caldi e melti soldati di quello. Circondato da questi, e sempre ingrossando di gente a cammino condussesi a Roma, e come con quelle forse son ad al-

tre mirane che a difenderai dalla insidie d'Antenio, e a conseguire l'eredità che quegli sotto vasi pretesti gli tratteneva, si cattivò il popelo yenendo a pubblica asta il proprio patrimonio per pagare i legati ad esso fatti de Cesare, e si affeionò il Senato con professargli sommessione e proferirgli le milisie che stava ammescando. Così pel timore che i Senatori avevan d'Antonio consegal d'avere un comando e di poter tenere un recreito, cui crebbe seducendo perte di quello dell'avveragrio. Essendo intanto atato dichiarato ittimico pubblico Antonio, Ottaviano messe insieute coi consoli contre di lai e ingierne con cosi le viuse (a. 43); ma vintelo presso Mutina, considorando che l'annientamento di lui parterirebbe la sua propria rovina, lo lasciò mecire d'Italia senz' inequirlo. Restituitesi a Roma rimuoerò largamente le sue legioni, ed occupò di forsa il Conselate. Smarcherati con quella violenza i suoi disegui conobbe ch'egli senza il favore de' Cesariani non si peteva tenere, e che impossibile gli era di fare ad un tempo fronte ad Antonio e a' repubblicani e al Senato; e perciò costrinse questo a condannar gli uccisori di Cesare e a perdonare ad Antonio ed a Lepido, il quale per avere cel suo esercito tradito la pubblica causa era stato dichiarate pubblice inimice. Antenio rifattesi in questo mezzo di genti venne con Lepido alla volta d'Italia e Ottaviano mosse per abboccarsi con lero. Questi tre nomini parlamentarono in faccia a' loro eserciti sur un' isoletta del Lavino presso Bononia; e costituitisi per cinque anni e con supremo potere Triumviri ordinatori della repubblica divisero tra sè le provincie, e onde soddisfare a' privati odil e ammanire di che pegare i soldati e combattere Cassio e Bruto proscrissero cento e ventitre Sepatori e gran numero de'cavalieri più riochi o saccheggiarono con gradelissime esazioni l'Italia.

Messisi in ordine di denari e di nomini e lasciato Lepido alla guardia di Roma, i due passarono nella Macedonia, deve pel senno d'Antonio e la sventura de repubblicani ebbero a Filippi a soccombere Cassio e Bruto (a. 42). Non restande inimico da combattersi i vincitori determinarono. che Antonio a rassodamento della comune potenza si recasse nell'Asia ed Ottaviano riconducesse i veterani in Italia a' premii promessi. L'Asia chbe a aborsare in un solo anno dugentomila talenti, onde l'Oratore Ibrea francamente disse ad Antonio; se tu csigi due velte il tributo, danne anche due volte la state e l'autanno; e gli abitatori di diciotto delle più fiorite città d'Italia fureno soldatescamente cacciati dalle case loro e dai campi. Altri guai seprestavano da nu'altra parte all' Italia. Sesto Pempeo, figlinolo del Magno, che salvatosi dalla battaglia di Munda s'era andato tapino avvolgendo per l'Ispania, avea dopo la morte di Cesare adunato della gente e fattosi forte sal mare cresceva ogni giorno e delle reliquie del pertito repubblicano e de' prescritti e de'malcontenti che de ogni parte a lui rifuggivano; cade signoreggiando colle suo armate il Mediterranco e vivendo in guerro co' Trimuvisi tenera Roma e l'Italia in grande strettenza di viveri. La fame aggiunta alle continne violenze de veterani ri, dusse gli Itali a tale disperazione, che creduli prestarono fede a L. Antonio, il quale per favorire il fratello Trimuviro contre la pericalosa preponderanza di Ottaviano si faceva intendere di volere infrangere la tirannica dominazione dei Tre. Macque indi la guerra, che dal suo principale teatre ai disse di Perusia (a. £r), in cui Ottaviano restar to vincitore, fece immolare a' mani di Cesare quanti senatori e cavalieri caddero in sue potere,

A questa guarra pareva per le vicendevoli gelosie doverne tener dietro un' altra tra Ottavian ed Antonio, pur s'impedi mediante una nuova divisione dell' impere, per cui Antonio ritenne per sè quanto stava all' oriente della città di Scodra nell'Illirico ed Ottaviano quanto giaceva all'ecci-dente; a Lepido lasciavati l'Africa; Boma e l'Italia siccome semensajo di soldati e troppo grande augumento a chi le tenesse, s' avevano a governare in comune (a. 40). Conchineo in questa guisa l'accordo e confermatolo colle norze d'Ottavia ch'ebbe a dar la sua mano ad Autonio, Ottavisuo tutto intento a restituire all'Italia la libertà delle vettovaglie e del mare si diode a fare acerbissime esazioni per accingersi alla guerra contro Seste Pompeo; ma queste e le intollerande enermità delle milisie mossero il popole di Boma a ternulto, e necessaria fu tutta la fermessa d'Antonio perchè egli s'i collega potessero causare il pericole. Fu teste represse quel movimente, ma 'l popes lo colle sue istance e coi lagni vince che i Tre dessero pace a Pompeo; e si convenne che egli avense a lasciar libero il mare ed i viveri, o i Triumviri gli consentirebbero il possesso della Sicilia, della Sardinia e della Corsica, aggiugnes rebbero a queste isole il Peloponeso, e perdonerebbero e i beni restituirebbero a chi aveva seggitato la fortuna sua (a. 39). Scoppib non pettanto omai nel seguente anne la guerra, e i combatti. menti e le tempeste la resero per Ottaviano infelice. Mentre egli d'ogni sua possa e con infinite carico de' popoli si studiava di riparare le sofferte perdite, ecco giugnere in stalla Antonio disposto contro di lui assai male. Per opera de'comuni amici e della bella e virtuesa Ottavia s'impede però la discordia, ed essendo presso a spirare il quinquennie del Triumvirate si ferme di continuaris per altri cinque anni, e che Ottaviano in segno della ristabilita amicizia concedesse ad An. tonie alcane delle sue legioni per la guerra contre i Parti, con che Antonio il sovvenisse di navi neil'imprese contro Pompes, e a questa anche Lepido dovesse concorrere (a. 37). Tosto ella si ritentò per Ottaviano, ma una furiosa fertuna distrusce (a. 36) l'armata da lui con tanti sforsi e con tanto stento delle previncie raccolta. Men per nesto l'abbandonb; e la pertinacia sun e°l valore d'Agrippa annientareno ancora in quello stasse anno il temuto ed odiato rivale. Assai crebbe per questa vittoria Ottaviano, il quale pochi di appre se un'altra nò-riportò sopra Lepida. Questi che

secondo il concerto era venuto in uno afato dall'Africa, fiero perchè a lui si era reso Messana e
l'escreito del superato Pompes, cominch a volersi
uguagliare a'colleghi e a pretendere la Sicilia; una Ottaviano con sedurgii le milicie le disarmò e
riduese a sapergii luon grado di potere sicuro della vita e de' beni tornare a viver privato.

Così il mondo remano andò diviso tra'dae, e l'Oriente si doveva per la tersa volta armare contre l'Occidente, onde con large versamento di sasque fesse alla fine deciso chi aveva a restar sa-

Qual si fosse Ottaviano si può aver consecinto. ntenie contre cui serse quel giovinette era ueme già mature, cospicae nell'armi e capace di sensi generosi e sublimi; ma altiere e ambisiceo, e ciè non per tanto di modo inclinato a' piaceri che dimentico d'ogni cosa e di sè vi si sprofondava sens' aver forsa di torsi alle delcesse di quell' incantosimo, mentre il rivale suo, sempre padrone di sè, non si lasciava dalla prefissa meta allentanere de visio e virth. Autonio pessate con questo carattere e questi cestumi dopo la vittoria di Filippi pell' Asia vi si perdè, e le perdettere le serli adelazioni, la comodità d' inesausti tesori e l'amere. Qui accalappiato ne'vezzi e nell'arti di Cleopatra dilapidava tra mellesse e bagordi le ammassate ricchesse e beato si viveva di quella sua druda, lasciando che Ventidio suo legato liberasse la Siria da' Parti, e Ottaviano, che sapeva velar la tirannide con civilissimi modi, s'appianasse la strada per farsi signore dell'Italia e di Roma. Scossesi Antonio alla guerra di Perusia, e la dolcissima Ottavia parve alcun tempo rid parle all'enere e a sè stesse; ma distaccatosi da lei per passar contro i Parti tornò servo a Cleopatra, e quando alla fine dalle insinghe di lei si divelse, tornò dalla spedizione intrapresa troppo tardo con gravissima perdita (a. 36), cui riparò in parte nell'anno segnente colla conquista dell'Armonia e la prigionia di quel Re (a. 35). Viacitore deturne la vitteria con trarre trionfante il sao prigione appie di colei che trionfava di lui; dopo di che retto egai frene ripudio Ottavia dichiarò Cleopatra sua moglie e ampli regni conocces a lei e a' figlinoli che Cesare ed sgli avevano di lei generate.

Questo trionfo in Alessandria, queste nouse d'un nome remane con una regina, queste donc delle provincie conquistate dall'armi remane feure chiare vedere che Antonio aveva degenerate da ogni cirile romane costume, cude quando insimando di volersi abdicare dal Triumvirato face da' Consell accesare Ottaviano, il Senato lungi da udirle lo dispogliò d'ogni autorità e intimò la guerra a Cleopatra (a. 32). Antonio nen sorprese per questo decrete fece in Efeco la sua ragunata di cinquecento navi, contemila fenti e dodicimita avvaili con animo di passare ancor quella state in

dove colla prenta vennta e col largo tesore e al rivale necinto più che non lorse colma incapace di lasciare i suoi ameri e de logare la ricchesse ed il tempe, siochà

l'infatigabile Ottaviano potè (a. St) tras l'armeta e le gesti nell'Acarsania e affortificarsi in un campo sulle spoude settentrionali del golfo d'Ambracia. I riveli in appremione delle vicendevoli forse si stettero a fronte gran tempo quasi înoperosi; e in questo messo l'accorto e valorose Agrippa, che per Ottoviano governava la guerra, riporto de vantaggi, i queli sebbene non di sommo momento ridussero Antonio in qualche strettessa di vettovaglie, o quasi infansti presagi della vicina sossitta scoraggiarono alcuni de' suoi partigiani di medo, che l'abbandenerone per seguitare Ottaviano. Per questi metivi Ante رماء أقد ماء termine di venir a battaglia, non perè ben risaluto, se coll'armata e colle legioni; a questo pertito egli inclinava, ma la prestigiatrice, che l'aveva ammaliato lo fece mutar di proposite. A persussione di lei si combatte danque (li a settembre 31) la gran battaglia di Assio, e mentre questa ancora indocina e più forte bolliva, ecco la shigottita regina volger la prora e le navi egisle seguirla, e tenerle dietro colui per la cui grandessa tante migliaja di valorosi pugnavano. Quattro ore tenne ancor saldo l'armata, e solo al far della notte trecento legni si arresero al vincitore. Sette dì stettero dopo la battaglia sull'armi le diciannove legioni d'Antonio; l'ottavo non lo vedendo ternare e allontanarsi il legato Canidio si sottomisero anch'esse. Intanto Antonio e la cagione di sua tanta sventura giunti al promontorio tenario si eran divisi; la regina per ridursi alla sua capitale, egli all'esercito che lasciato aveva a' confini della Libia; dal quale non essendo ricevuto dovette riparare in Alessandria. Ottaviano sedata una sedisione delle sue genti, e dato sesto alle cose d'Italia, della Grecia e dell'Asia venne (a.30) ad assaltare l'Egitto, dove Pelusio città fortissima che n'era la chiave, le navi che guardavano Alessandria e le milisie da questa uscite a combatterlo si diedere a lui sensa contrasto (I agosto). Allora Cleopatra per disfarsi d'Antonio si chiuse nel sepolero che secondo il costume di sua mazione si avea edificato e fece correre voce d'aversi date la morte; alla qual nuova quell'infelice che in lei sola e per lei sola vivea sul proprio ferro s'abbandone. Lui morto spere ella, sebbene omai di trentanov'anni, di poter come già gli aitri due vincere anche questo terso Signore del mondo; ma Ottaviano, che unicamente mirava a crescere di quella famosa bellessa la pompa del suo trionfo, la ridusse col freddo conteguo a risguardare la morte siccome il minore de mali che le petcan soprastare.

In tal mode e in tali tempi pervenne Ottaviane l'anne trentesimessoendo dell'età sua a farsi unico ed assoluto padrene del mondo romane. Giunto a questo sommo apice assunse (a. 29) quasi distintivo di dignità, non pià di semplice onere, il titolo d'imperatore; e volendo con qualche apparenna di legittimità assicurarsi il tranquillo possesso del potere usurpato, volse ogni studio a montrare a'Romani, ch'ei sue malgrado lo riteneva e solo a manifeste loro vantaggio e per condi-

re al comun deciderio. Molti fecere vicia di credero perchè stanchi delle civili discordie, melti effettivamente il credettere, perchè egli a tutta possa studiovasi di cancellor la memoria de' comessi delitti estentando clemensa, virtà e selo del pubblico bene; e perchè vedendolo di tratto ia tratto dimandare al Senato ed al popolo la conferma della sua autorità e ritenere l'antica forma di governo, non ben s'accorgevano d'essere signoreggiati da lni.

Sebbene Ottaviano omai dopo la battaglia di Assio effettivamente regnasse, può dirsi e tenersi co' più che l'anno del settimo suo consolato (a. 27) fu l'epoca, in cui disposte con mirabile arte le cose egli diede principio alla sua monarchia; imperciocchè recatosi con solenne pompa nel dì 13 gennajo iu Scunto vi dichiaro, che sostenuto avendo egli solo per quattro intieri anni il governo, intendeva deporte conoscendo di più non poter reggere al carico. I Senatori o intimoriti o venduti proruppere a tale annuncio in servilissime acciamazioni; e quasi a Dio, che tenga in mane i destini del mondo, gli si gettarone a' piedi e'l pregarono di non volere abbandonar la repubblica oni egli avea salva, e di ritenere ancora un decennio il comando onde finir d'ordinarla. Diessi egli dopo qualche ripugnare per vinto e ottenne in premio della sua deferenza i nomi di Padre ielle Patria e d'Augusto; il primo de'quali sembrè concedergli sulla repubblica alcuna parte di que' diritti, che i Romani esercitavano secondo le leso leggi sui figli, e 'l secondo lo circondo d'uno splendore che teneva del sovranmano e del sacro.

Ma più de' semplici onori egli ambiva e cercava il petere; e per ciò ritenne siccome principali fondamenti e sostegni della sua signoria la diguith già assunta d'Imperatore e la Podesta trimaisia a lui conferita dalla plebe. Il titolo d'Imperatore, che in origine anlla più importava che capitano vittorioso, e solo dopo Cajo Cesare e lui cominciò ad morsi siccome distintivo di dignità a nel suo naturale significate di Comandatore, metteva a sua disposizione i soldati; la podestà tribunisia gli permetteva di ricevere appellazioni da agai seutensa, di convocare a suo piacere il Senato ed il popolo, d'impedir legalmente quanto il Senato, i Magistrati, le plebe e i privati volessere tentare a suo danno; e poichè per quella podestà la sua persona divenue inviolabile e sacra, egli poteva di questi tentativi ricercare siccome di casi di Stato. E tanta era l'autorità che seco portavano questi due titoli, che i successori d'Auasto sempre contarono gli anni del regno loro dietro quelli della podestà tribunizia, e unicamente dopo Diocleziano esercitarono l'antorità sovrana sotto il solo nome d'Imperatori. Ma perchè l'ingerirsi nell'amministrazione civile in forsa della dignità imperatoria sarebbe stato in Augusto un'usurpasione evidente, e la podestà tribunisia più che'l diritto e i messi d'agire gli dava il nodo d'opporai a quello che per avventura faceserre gli altri, studiossi d'essere padrone assoluto tanto in Roma che fiori, e. Fottame tutti a sè traendo e in sè concentrando gli attributi e 1 potere del Senato, de Maghitrati primarii e delle leggi medesime. Il titolo di Principe del Senato e la Presettura de costumi gli secere ligii i due amplissimi ordini de' Senatori e de' Cavalieri, le distribuzioni annonarie e gli spettacoli gli guadagnarono il popolo, e gli assegnamenti e le promesse di terre e d'altre ricompense gli assicurarene il favor degli eserciti. Forte del comando dell'armi e della podestà tribunizia (a. 18) ottenne in perpetue l'autorità proconsolere in tutte le previncie non solo ma nella stessa città, per cui contro gli antichi istituti conservava anche in quella egni autorità militare e civile. Continuò il consolato più volte, e allorchè affettando moderaziome me lasciò ad altri l'onore, si fece (a. 19) riyestire di tatta l'autorità propria di quell'affisio, ande anche non essendo Console tutti ne esercitava i diritti, e ne godea i privilegi. A queste dignità quella aggiunes per fine (a. 13) di Pontefice Massime e di capo de' varii collegi de' Sacerdoti, per cui tutte gli si assicurava l'influsso che la religione poteva aucor avere nel governo delle pubbliche cose. Non contente di tante potere, nè dell'inviolabilità e della divinissazione della persona volle di più che i Romani l'esimessero dall'obbligo d'osservare le leggi, e ratificamero ogni primo giorno dell'anno quanto egli aveva fatto od era per fare, e sofferse che i popoli giurassero per la Fortuna e'l Geuio suo e l'adorassero ancora vivente qual Die. Gli Imperatori romani petevano dunque, in forsa di queste loro diverse autorità, adunare quando lero piaceva il Senato ed il popole, proporre a questo ed a quello ehe cosa volevano, opporsi alle deliberazioni dell'uno e dell'altro o cassarle, annullare i decreti de' magistrati, muovere guerra e conchiudere pace, imporre gravesse, levare, pagare e rimmerare i soldati e punire capitalmente i cittadini anche pella stessa città, senza che alcum vigore pià avessero quelle due validissime difese della remana libertà, l'intercessione de' tribuni e le provocazione al popolo.

Chiaro è che sebbene con ordinare in tal guisa io Stato non venisse punto alterata l'esterna forma della repubblica, alla plebe altro non rimase che una vana ombra della sua libertà, cioè il diritto di sanzionare le leggi che l'Imperatore le proponeva o le faceva proporre, e quello d'eleggersi una parte de' Magistrati quasi spogli d'ogni potere. Nulla in opposite e forse non senza qualche disegno perdettero i cavalieri, i quali continuarono ad esercitare come in passato parte dei giudizii e la riscossione delle pubbliche entrate. Il Senato ricuperò tutto l'antico splendore che perduto avea nelle guerre civili, ma di potere solo quanto parve bene ad Augusto concedergli, onde coll'autorità di esso meglio frenare le milisie e i Romani. Quindi sempre trasse da quel corpo i governatori delle provincie, gli permise di dar tuttavia le ndionse pubbliche agli ambasciadori, e fece vista di nulla mai intraprendere son-

za il suo assenso. Ma perché difficile era e forse non sempre sicure di convocare i Senatori ogni qualvolta gli affari lo richiedevano, ne elesse alcuni per suoi consiglieri privati, e con questi amministrò le cose più argenti e quelle ch'ei voleva sottrarre alla cognizione del pubblico, o governare affatto a suo modo. Par tali vie, e sensa mai chiaro diffinire quanta parte del supremo comando volesse per sè, e quanta ne intendesse lasciare al Senato ed al popolo, egli ottenne di poter nascondere la sua usurpazione e di venirla senz' alcun carico estendendo ognor più; perchè con evitare gelosamente di nulla arrogarsi, dava vista di non poter se non quanto i Romani volontariamente a lui deferivano. Questo scaltrito procedere a lui suggerito dal timore d'un fato eguate a quello di Cesare fu la principale causa dello calamità, e poi dell'eccidio dell'impero romano; perchè non essendosi egli attentato d'immutare apertamente le antiche istitusioni della repubblica, nessuno de' prossimi suoi successori mai ebbe coore, mai si prese cura di farlo, E in effetto nessuno più di lui il doveva o meglio il poteva; perchè egli sulle rovine della repubblica eresse l'impero, e nessan altro Imperatore congiune tanta politica con tanta durata e pacatezza di regno. Ma egli per l'accennato timore ben guardossi di farlo; che anzi a calmare gli ingelositi animi e torre ogni sospetto ch'ei fosse per introdurre stabilmente la monarchia, soleva quasi per arra del ripristinamento della repubblica farsi confermare il supremo potere ogni dieci ed anche ogni cinque anni. E vista la sua bramosia d'impero non è forse improbabile, che per non limitar la sua propria, egli nessun limite prescrivesse al-l'autorità de successori, onde venne che i più non ne conobbero alcuno. Per avere intralasciato questo fondamentale ordinamento della monarchia si pub dire che Augusto desse i popoli in preda al dispotismo e lo stato all'anarchia; perchè essendo cupido di trasmettere il supremo comando a' suoi discendenti sensa mostrare di volerio in quelli perpetuare, dispose, che l'Imperatore regnante avesse a designare il suo successore e a' Romani restasse il solo diritto di confermarlo; e nessana norma fissò per l'evento che l'Imperatore morisse prima d'aver destinato l'erede della sua autorità.

Pago nell'ambizione usò indefessamente il suo potere onde rendere i popoli felici e lo stato fiorente. Abhelli Roma e molte altre città di sontuosi edificii e le arricchì d'istituti o necessarii o secondo que tempi utilissimi. Accarezzo il popolo, ma seppe frenario; e benchè devesse la sua potenza a'soldati e i soldati non l'ignorassero, lungi da lasciarsene dominare contenneli e la loro insubordinazione più volte rigorosamente punt. Molte naove leggi pubblico, molte ne riformo delle antiche; regolò l'amministrasione della giustisia, favort la popolazione, frend il lusso, corresse i costumi e assicurb la quiete pubblica e la privata, Lasciata Roma e l'Italia in possesso della tibertà municipale e sotto l'immediato governo del Senato e de' Consoli, divise co' Padri l'ammiristrazione delle provincie; e quasi per construe i Senatori da cure si gravi ritense per sè quelle dove solevano stanziar le legioni. Ebbe in tutto l'impero il governo militare e l'economico, e nelle provincie sue proprie anche il civile, dove il Senato non conservò nelle sue che quest'ultimo-Le provincie senatorie erano rette da Proconseli che si traevano a sorte tra' uomini consolari e pretorii e si mutavano ogni anno; quelle dell'Imperatore venivano governate da legati nominati da lui e a soo piacere amovibili.

L'Imperatore vivea, siccome i Consoli e gli altri membri de' primarii magistrati, del suo patrimonio; nè per altro che la guardia pretoria si distingueva in apparenza da essi o dagli altri cittadini più illustri. Avvocò al suo erario militare, che sotto nome di tesoro dell'Imperatore ossia di fisco assorbi in processo tutte le pubbliche entrate, diverse rendite onde valersene per intrattenere gli eserciti e mostro di lasciar tutte le altre a libera disposizione del Senato. A' tributi delle previncie, a' proventi che rendono i terreni del pubblico, a' dazii, alle miniere e alla vigesima delle manumissioni degli schiavi, aggiunse un' imposta su tutte le cose che si vendevano, grosse multe contro i celibi e la percesione d'un ventesime delle eredità che ricadevano in eredi non necessarii. L'esazione delle nuove graverse si faceva da' procuratori dell' Imperatore, quella delle antiche si lasciò come ne'passati tempi a' cavalieri, e l'unica innovasione nel sistema delle finanze si fu, che l'Imperatore fisso inalterabilmente l'importar de' tribuui e lo stipendio de' governatori. Diccimila pretoriani, scimila guardie urbane e sette coorti di vigili (guardie notturne) erano incaricati della sicuressa del Principe e della quiete di Roma. Venticinque legioni e un numero eguale di soldati non cittadini distribuiti sulle diverse frontiere assicuravano da tutte le parti l'impero, e due numerose armate stanzionate ne'porti di Ravenna e di Miseno, ed alcune squadre più piccole assoggettavano i mari.

Augusto alieno per natura dall'armi tutte le guerre per messo d'Agrippa suo genero o de' figliastri o di legati governò, e tutte le diresse all'unico scopo di conservare la quiete delle provincie, di mantenerne libera la comunicazione e di garantirle dalle invasioni, è lasciò a' successori il consiglio di non estender più oltre l'impero. Occaph egli per altro l'Egitto onde provvedere al sostentamento di Roma, compiè l'assoggettamento dell' Ispania e delle Gallie, domb i Germani che abitavano sulla sinistra del Reno per far di quel fiume sicuro riparo all'impero; e per assicurare l'Italia conquistò la Mesia, la Pannonia, il Norico, la Rezia e la Vindelicia. L'impero romano comprendeva dunque a'suoi tempi in Africa parte dell' impero di Marocco e di Pes, i Principati di Algeri, Tunesi e Tripoli, il deserto di Barca e l'Egitto; in Asia tutte le provincie che si tengon dai Turchi, in Europa quanto il Turco, la Casa d'Austria ed altri Principi tedeschi possedono a messodi del Danubio, di più la Svissera, tutta

Praccia e ? Belgio fino di Rono, la Spagna e ?l Portogallo, e finalmente l'Italia, che signora della migliore e maggior parte del mendo aller conosciato sedeva nel messo di tante conquiste.

Quarantaquattre anni regab Auguste dope la battaglia di Azzie, e in questi dope avere ordinato con provvide leggi l'impero ed ampliatolo quanto la sienrezza sembrava zichiedere era giunto a procurargli deutro e fuori quella pace universale, di cui de tempi di Numa sino alla fine della pri ma guerra punica, e da questa fino a' suoi di più non aveve gedute; ond'egli petè rellegrare i Romani col chiudimento del tempio di Giano. Questa lunga durata di regue non alterata da domestiche perturbazioni, la delcessa che dall'Imperatore s'und dopo che non gli fu più mestieri d'esser eradele, e le arti me nell'affezionarsi tutti gli ordini dello stato addimesticarene i Remani col governo monarchico e spensero ogni ribollimento deall spiriti repubblicani che por avventura crane ravviscati alla prescrisione ed alla battaglia di Filippi. Ma questo stesso nnevo geverno e questa celme fa cagione d'importantissimi cambiamenti e nel modo di vivere e ne' costumi; perchè se 'l Principato con reprimero le ambisioni addasse tempi più quieti, si tolsero per esso alle pleba gli usati proventi e le facesade de' comisii e del foro; e con questo e con diminuire d'oltre una gressa metà il namero de' soldati, che dopo i tempi di Mario e di Silla craco di consucto sull'armi, si costrinse gran parte de'cittadini a precacciarsi in auovi ed insoliti medi di che campare. E la sobiltà, prima alloatanata e poi affatto ceclusa dal maneggio de' pubblici affari, lasciò le antiche codupasioni della milicia e del foro, a s' immerse pel mal costume e nel lusso e si poss, in gran parte per osicsità, ad attendere alle scienze e alle lettere. La popolacione di Roma crebbe per l'affinensa di poveri cittadini e d'industri e scioperati stranieri, che qua recavano le arti lore ed i vizii e sempre più effeminavane i Romani. La popolazione d'Italia in contrario diminut, perchè grandissima quantità di campi tolti agli antichi padroni ed assegnati a' veterani erano venuti in mano de' grandi che li facean coltivare da' loro schiavi. Cos) sempre pik cresceva la miseria del popolo, e 'l popolo sempre più degenerava, perchè togliendoglisi fi povero avere gli si toglieva l'amore di patria, il quale conginnto all'assiduo e duro tavoro de' campi aveva reso l'itala gioventù cos) pasiente della disciplina e della fatica,

Cost pervenne Augusto all'impero, così compose e creb l'antorità imperatoria, così se ne valve. Pu egli di mediocre statura e tanto ben conformato della persona che anche nella vecchiessa apparve hellissimo. Ebbe capellt alcun peco riccinti, colorite tra'i bianco e'i bruno, faccia sempra serena, ciglia raggiunte; vivaci e splondentissimi scobi, umo aquiline, souvo voce e piacevole. L'immensità delle see imprese mostra quella dell'anino suo e della sua embizione. Per egglangure davo mirava tutti impiegò i messi sense mai altre consultare che Putile: urb l'arte e la forza, benchè-

quella più volontieri di questa; e punchè il con ducessero al fine bramato mai non esitò a mettere in opera e buone asioni e misfatti. Giunto al colo d'ogni umana grandessa si mostro della gioria avidissimo e con ogni possibile studio si diede a promuovere la felicità de'suoi sudditi. Non la guatà per altro nella propria famiglia; chè l'affliesero la mancanza di naturali eredi, le sregelateano della figlinola e della nipote e la prematura morte de' generi e de' figlinali adottivi. Finissimo conoscitor degli nomini, sempre che n'abbe bisogno, adulo le loro passioni ende gli riuse) di deluderli, ma non mai gli scherni; angacissimo nella scelta delle persone e de' meszi nessuna impresa mai gli falli in una così lunga e sì difficile carriera politica, nessua legato mai gli si ribolib, nessun ministro mai le trad. Liberale cogli amiei e coi popole, spleadidissime nelle opere pubbliche e della petenza bramesissimo, sempre fuggi d'ostentaria; tenne la famiglia e la casa al livello d'ogni altro privato, portè costantemente vestiti che gli tossevano la moglio o la figlia, e fu nel mangiare e nel bere assai sobrio. Di facilissimo accesso e amico del conversare, benchè in queste e negli esercizii ginnastici e talvolta anche nel ginoco alcuna ora spendesso, fu del tempo al avaro che dall'applicar non cessava mentre bagnavasi o lo scarso cibo prendeva. Amb le scienze e la lettere, e dinse con grazia e facondia. Inclinato ai piaceri telse Livia pregnante al marite e la si fe' spesa, e tenne amorese commercio colla moglie di Mecenate; ma quello in che per natura peccava, come Principe rigorosamente negli akti unt, e non la perdont alla propria famiglia. Sentendosi presso a morire si foce acconclare i capelli come soleran gli attori; dimando a' circostanti amisi, se parea laro ch' egli avesse sulla scena del meudo fatto bene la parte sua, e udite che s), gli invitò ad applandire; indi volsesi a Livia e pregandola di ricordarsi del felice connubio, nelle braccia di lei placidissimamente, come empre aveva desiderato, spirò li 19 agoste (a. 14 dell'era voigare).

A lai succedette TIBBRIO Claudio Nerone figlinolo di Livia. Questi già colebre per molto belliche imprese era stato costretto da Augusto a ripudiare la moglie e dar la mano a Gialia sua figlia restata vedeva per la morte d'Agrippa, o n' avea conseguito con altri eneri la podestà tribunisia. Per queste come credendosi manifestamente portato all' impero, quando vide il succere tutte velgersi a far grandi i giovinetti figlicoli d'Agrippa indispettito nell'isola di Rodi si ritirò. Qui passò presso a ette anni nel cruccio, nella gelosia e nel rascore, e quindi venne quel diffidare ed adombrar d'egui cesa e d'ogai persona, quello studio di dare ad ogni atto un'apparenza di onestà e rettitudine, quel carattere cupe ed infinto, quel pariare sempre sespeso, appensato, assai volte a due sensi, Ottenuta licensa di ritornarsene a Roma fu finalmento depo la merte de'due figli adettivi d'Augu-sto da lui per epera di Livin (a. a dell' era volg.) adottato e di consentimento del Senato e del po-

polo chiamate a parte del sorrano potero e destinato a succedere al trono. Salitovi in età di cinquantasei anni affettò da principio moderazione grandissima rimettendo gli affari come già sotto la repubblica nelle mani del Senato e de' Consoli, da' quali non volle in sè trasferito il governo se non dopo molto ed umilissimo loro pregare a molto suo protestare e scusarsi, e dopo ottenuta dai Padri promessa che gli sarebbero d'ogni assistensa cortesi. Ma presto conobbesi in lui chiaramente la voglia di farri padrone assolute; perchè le stesso primo anno del regno tolse alla plebe il diritto d'eleggere i magistrati e di sansionare le leggi, ed al Senato lo confert, quasi molesto riuscisse a quelli del popolo d'abbandonare ogni altre di i loro traffichi per convenir ne comisii. La vera causa ne fu ch'el temova le adunanse del popolo e più ancora il suo medo di dero i suffragii in secreto; ende o peteva aspettarsi di restare alcuna velta ne' suoi disegui deluso e gli biseguava abbassarsi a far certa corte alla plebe. Al contrario i Senatori; i quali dovevano votare alla presensa sua o de'suoi fidi, e sempre di viva voce o con accostnesi a colui alla proposte del quale assentivano. Stanco di simulare più a lungo cominciò dopo alcun tempo a tener modi sempre meno civili e avendo sacrificato a' suoi sospetti Germanico (s. 19) cai aveva in pregludizio dei propri figliuoli dovuto adottare le stesse di ch'ei venne adottate da Augusto, e che per le belle doti a sè traeva gli sguardi del popolo, quasi più non avesse ritegno tutto si mostro quel malo e reo nomo che fu. Non coò per aitro immutare le forme, che'l suo antecessore avea rispettato; ma increscendogli siccome troppo fastidiosa la modesta e civile condotta da quello tenuta verso i Romani, una nuova strada tento, e seguendo la perversa sua indole quella prescelse di ter loro ogni ingerenza nel governo e di farseli schiavi. A stabilire e confermare questo suo dispotisme si giovò d'una legge per cui ne' passati tempi si dichiare caso di stato ogni attentato contro la sicuresza e diguità della repubblica; la quale essendo ora tutta concentrata nel Principe e da lui rappresentata, egli diede a quella legge tale estensione, da volere si considerasse come delitto di maestà egni dette, ogni fatto che venisse in alcun modo ad offendere la persona di quello. E come questo da lui si trovo, e l'esempio fu seguitato da altri Principi a cui la coscienza diceva che erano ia odio de' sadditi : ecco uffiziosi delatori assediarli, tenerli con sempre nuove accuse in continui timori e sespetti, spiare egni parola, ogni azione anche innocentissima e semplice, avvelenaria con interpretazioni maligne, e abusando della credulità dell'Imperatore, qui vendicarsi d'un inimico, qui precipitare un rivale, qui invadere la quarta parte degli invidiati boni d'un ricco; ecco con questi incentivi, con questi premii moltiplicarsi nella corrotta città le insidie e le accuse, alle accuse tener dietre le confische e le morti, e queste fornir pretesti a delazioni novelle, ed ecco i Romani, avvessi a liberalissimi discersi e commercii di lettere, evitare l'incontre di persone non conosciute,

ingelosit degli amiei e de' conginati più prossimi, non esar deplorare le presenti calamità, non esar piagner le vistime della malignità de delatori e de' sospetti del Principe. Queste ricerche, questi processi più ancera irritavano gli animi, perchè Tiberio, onde rimuovere l'adio da sè, costringeva il Senato a rivestir di tatte le forme legali le più sperte inglustitie, mentre egli non credendori sugii ultimi anni abbestanza sicure nella città si ascondeva nell'isola di Caprea, e qui alia sua sevisia e a' piaceri più sossi vivendo abbandonava l'impero e la famiglia dell'infelice Germanico e le sua propria all'ambisione e alla rapacità di Sejano. Si riscosse (a. 31) per punire quest'orgoglioso ministro, e crebbe coll'occidio di lui il pianto di Roma ricercandone bramosamente gli amici e castigandoli con istudiata berbarie. Regnò di poi ancora sei anni sempre più diventando feroce e sempre più cupido d' incrudelire finchè il prefetto del pretorio Macrone, come ande fama, lo soffece (16 marso 87). Non manes per altre quest' Imperatore di meriti o di virth. Fu, some dimestrano le sue guerre nella Rezia, nelle Pannonia e nella Germania, prede capitano e rigorose seletere della militar disciplina; e crebbe l'impere cen vidurre in provincie la Cappadocia e la Commagene. Lodasi la liberalità con cui sovvenne a' bisagni del popolo ne' due incendii di Roma, e le salvò dall'ingordigia degli meurieri prestandogli gratuitamente denari; dimestrò assai volte una commendabil modestia ed ebbe a schifo le adulasioni dell' invilite Senato; pargò l' italia dagli assassini e da' ladri, no viskò tutti gli organtoli privati e ne trasse gli nomini liberi detonutivi contro diritto; moderò il lusso colle sue leggi suntuarie e più ancor coll' esempio; prevvide alla sassistenza degli abitanti più poveri con imporre un presso equo a' viveri più necessarii, e coltivà con successo la poesia e l'eloquenza. Ma la persecusione del virtuoso Germanico, il favore conceduto all' indegno Sejano, e la sua dissolutenza e la erudeltà e la doppiessa oscurarono siffattamente questi ed altri suoi pregi, che pesteri e contemporanci confusero il suo nome con quello d'altri tiranni di cui non si ricordane che visii e misfatti, e che cento sessanta mila vittime si dicono immolate quel d'a che s' intese la morte sua a l'elevazione di Cajo,

Era il giovine caso Claudio Germanico Cesare, o com' egli volgarmente si dice Caligola, figlinolo dell'adorato Germanico. Il Senato e tutta Roma e le provincie accolsero la mova della sua acclamazione colle più vive dimostrazioni di gimbilo; e ben egli parve saddisfar sulle prime all'aspettazione comune. Dichiarò che per delitti di maestà non ammetterebbe più accuse e che nel governo si lascerebbe guidare al Senato come un pupillo al tutore; abolì certe gravesse e restituì al popolo le elezioni ed a' magistrati l'antorità. Dato per otto mesi questo saggio di sè informà gravemente, e ridonato a' voti de' popoli, sia che 'i male lo traesse di senno e che credendosi abbassansa ferme sal trono più non curesse di far forza a sa

stesso, deluse le concepite speranse; e dove l'impero ne attendeva ristoro, non ne ebbe che libidine, orgoglio, rapacità, dissipasione e crudeltà; dopo quell'epoca regnò per mostrare quanto sanno osar somini visii congiunti con sommo potere, e quanto prima di farne risentimento possono sopportare gli nomini. Volle esser chiamato padrone (Dominus), sposò una sorella e amb d'amor le altre due; assunse nome ed abbigliamento di Dea, sacrificò al proprio suo Nume, fulminò e tnonò contro Giove; accolse tra' suoi sacerdoti un cavallo cui tenea seco a tavola e di sua mano serviva; si rotolò ignude tra l'ore ende pur toccarne abbastanza, e poi stette più giorni gettandone a piene mani dalla hasilica giulia; e quando di denaro scarseggiava, o sedeva il primo dell'anno sul trono e sforzava popolo e grandi a fargli dei doni, o faceva accusare e condannare alcun ricco ed occupavane i beni, o vendeva all'asta le masserizie del palazzo e obbligava gli astanti a comperable a enormissimi prezzi, o inventava nuove gabelle e teneva altri modi non meno rapaci. Due volte volle avere il vanto di vincere il mare; la prima quando da Baja a Possaoli costrul un ponte lango poco meno di quattre miglia, v'edificò delle case lo passò e ripassò con gran corteggio di nobiltà, di guardie e di plebe, e gloriandosi d'aver domato quell' infido elemento y' arringò i soldati come dopo insigne vittoria, e diede agli spettatori nn congiario; l'altra quando nelle Gallie sfidò d'in sa'l lido l'oceano a battaglia e venne a Roma a trionfarne onusto di nicchi e conchiglie. Medith la strage dell' intiero Senato, volle far passare a fil di spada le legioni germaniche, desiderò che 'l popolo romano avesse un sel collo onde poterlo esterminare d'un colpo. B in vero che un Imperatore il quale nel mandare a morte alcuno soleva ordinare a' giustisieri guardassero che quel misero sentisse la morte, era nomo da provarsi a queste, e forse da venire a più maue ferocità, se Cassio Cherea e Cornelio Sabine non no preservavano il mondo (24 gennajo 41).

Non v' avendo figliuoli dell' ucciso Imperatore, nè successore da lui destinato, il Senato ed i Consoli s'avvisarono di volere ristabilir la repubblica; ma avende, in luogo di guadagnare per questo od altro meno chimerico divisamento la plebe e le guardie, perdute il tempo in oriose deciamaximi, si lasciarone a grandissimo denno dello state sfuggir l'occasione d'esercitare il diritto d'eleggere il Principe, ond'ebbere in capo a due giorni a riconoscere quello che loro s' impose da' preteriani. Fu questa la prima volta che le milisie dessero a Roma un padrone; e già le legioni germaniche o le illiriche avevano tentato di fare altrettanto alla morte d'Augusto, e forse alcun degli eserciti ne avrebbe ora imitato l'esempio, se i preteriani non li prevenivano proclamano Tiberio CLAUDIO Druso, l'ultimo superstite della famiglia regnante.

Bra Claudio in età di cinquant'anni e sembrava dalla natura destinato ad essere retto non a reggere altrai; perchè timidissimo e stupido tanto e così disavvenente e malgraziato, che la stessa sua madre ebbe più volte a dirlo nome mostruoso e messo abbossato; onde negletto da Tiberio, suo sio, solo dal nipote Cajo era stato poe' anzi ascritto tra Senatori ed onorato d'un consolato. Sebbene l'indole sua non fosse crudele, fu esecrato siccome tiranno; e sebbene non sensa qualche ingegno e cultura di lettere, rinsch per la stolidezza tanto imbecille, che la maestà del nome remane e l'onor suo vennere sfacciatamente manomessi e calpestati da femmine senza vergogna e da liberti non mai satolli d'adorazioni nè d'oro-Famose sono tra le donne più perdute Messalipa e Agrippina. La prima di queste osò, per tacer d'altro, Claudio vivente e regnante e senza separarsi da lui, spesarsi pubblicamente a Cajo Silio, il più bell'uomo di Roma; la seconda non giunse a tanto eccesso d' infame dissolutezza, ma fu invece dominata dalla più smodata ambisione, e tanto potè sul dappoco marito che l'indusse ad adottare Demisio Encharbo suo figlio ed a preferirlo a Britannico che nato gli era di Messalina; e non v'ha eccesso di cupidità e di superbia a cui non si abbandenassero Callisto, Narciso e Pallante, liberti, che a loro piacere governavano l'insensato Imperatore e l'impero. Lodasi in Claudio una certa modestia, la generosità e l'amore per la giustisia; ma queste virth non rinscirono per la debolessa sua d'alcun frutto allo stato. Nondimeno tanto ancor di vigore ritenevano le antiche istituzioni che anche un Imperator di tal fatta potè conquistar la Britannia e ridurre in provincie la Mauritania, la Licia, la Giudea e la Tracia. Avvedutesi della malvagità d'Agrippina parve le volesso per qualche freno, ma ella il prevenne e fattolo avvelenare (13 ottobre 54) gli diede per successore il proprio figlinolo, che dopo essere entrato nella famiglia regnante si chiamò REBORS Claudio.

Un principe giovinetto di diciassett'anni, sotto la guida d'un valoroso soldato e d'un insigne filosofo, prometteva finalmente a Roma dopo quarant'anni di calamità giorni più lieti; e già si narravano di lui alcuni detti ed asioni che confermavano le concepite speranze. Ma ben si studiavano Seneca e Burro di reprimere la feroce indole che in quel disumanato petto covava, ben si sforsareno d' impedirne gli effetti con lasciare che quello afrenato spirito si disfogasse nella libidine a cui era rottissimo; chè appunto questa lero condiscendenza e l'esempie della licenziosa e scellerata madre, e le adulazioni e i suggerimenti di vili e infami liberti, e di cortigiani di questi liberti più infami e più vili gli fecer conoscere, ch'egli poteva soddisfare ad ogni sua voglia, e crebbero la naturale malvagità di quell'animo a segno, che nessun uomo mai potè o, per ventura dell' umana spezie, potrà uguagliarla giammai. Volle Agrippina tentar di corregger Nerone rammentandogli che Britannico figliuolo di Claudio vivea, ed egli di propria mano lo avvelend (a. 55); per distorlo dall' amor di Poppea che aspirava al talamo imperiale gli ricordò

ch'ei doveva l'imperio ad Ottavia, ed egli fallitogli il colpo di sommergere in mare l'importuna ed ambizinsa madre la fece ammassare (a. 59). Morto Burro, fastidì gli ammonimenti di Seneca e rilegò e poi fece accusare ed uccidere la virtuosissima Ottavia (a. 62). Sharazzatosi di tutte que. ste persone gli parve alfin di regnare; e dicendo che i suoi antecessori non avevano conosciuto l'estensione della loro potensa s'accinse a mostrar quanta fosse; e allora Roma vide il suo Imperatore suriga nel circo e l'udi citaredo e cantor ne' teatri. E guai a chi non veniva a molcer l'orecchio alla divina sua voce, guai a chi non se ne dava a vedere beato! Tanta vergogna non ristette entro l'alma città, Merone percorse l'Italia e la Grecia con un gran codazzo di anonatori e cantanti, per ogni dove dando saggio di sè, per ogni dove accattando applansi e raccogliendo corone, e tornatosi a Roma trionfo di queste vittorie ascendendo al Campidoglio sul cocchio d'Augusto. Come in queste ed altre tali follie, si segnalo, più ancor di Caligola, in ogni genere di lussuria, di crudeltà e rapacità; e basti ch'egli non rispettò le ricchesse, la donna, la vita d'alcuno; ch' egli aree Roma per godere lo spettacolo dell' incendio di Troja, e poterla rifabbricare più regolare e più bella: ch'egli regnò potricandosi con ferina avidità del sangue più filustre e studiandosi come depredare i privati ed il pubblico, onde aver da sagginare la plebe e i soldati e da dilapidare in passe prodigalità e matte intraprese. Alla fine gli ribellarono Vindice e Galba, e Ninfidio sollevate con grandi promesse le guardie il ridusse ad uccidersi, di questo solo dolente, andare in lui perduta cotanta eccellenza di arte. Cotali andamenti tenne, cotale fine obbe la discendenza d'Augusto.

Ne diverso fine con que suoi andamenti avere poteva, perchè non essendosi per Augusto dato ai Romani alcun legittimo modo di por freno o riparo alla tirannia degli Imperatori, non restava loro, qualora ella riuscisse intolleranda, altra via che di dar morte al tiranno o di ribellargli. E perciò si può dire che'l fondatore istesso dell' impero fa in gran parte cagione delle rivoluzioni che poi le scommessero; perchè incominciato avendosi a considerare la rivolta siccome un atto di necessaria difesa, gli nomini s'accostumarono a non più riguardare quel flagello della civil società coll'orrore dovuto. Pallita essendo una congiura ordita contro Nerone (a. 65) e trovandosi ogni condizione di uomini offesi da lui nella roba, nell' onor, nella vita, si pensò Giulio Vindice governatore della Gallia Celtica, nomo valoroso e della libertà amantissimo, di trarre Roma di sotto a quel giogo. Comunicato il suo disegno con Servio Sulpicio GALBA, proconsole dell'Ispania Tarraconese, diede l'arme a' suoi Galli (a. 68) e Galba fattosi dopo molto esitare capo di questo partito (3 aprile) assunse il titolo di legato (luogotenente) del Senato. Mentre questo succedeva oltre l'Alpi sensa che Neroue vi facesse alcan serio riparo, e l'impresa di Galba pareva volesse pericolare per la rotta data da Virginio Rufo a' Galli di Vindice, avvenne in Roma

la morte dell' Imperatore, onde Galba riconosciuto dal Senato per suo successore poco stette a condurvisi. Accortosi in breve d'essere per la vecchiaja poco atto a si nuovo e gran peso, adotto Pisone Licipiano giovane ornate d'ogni virtà. Quest'adozione forte dispiaeque a Marco Salvio OTTORE 40mo non sensa generosità nè senza virtà, ma voluttuosissimo e più che ogni femmina dilicato, il quale per avere nel suo governo della Lusitania fatto non poco favore alle cose di Galba si lusingava di venire da esso prescelto. Or trovandosi egli nella sua aspettazione deluso, e non potendo soddisfare a' creditori che col mezzo d'una straordinaria fortuna, e considerando come Galba era pe' modi de' cortigiani e l' intempestiva severità e l'avarisia divenuto poco accetto e spregevole, sedusse coll'opera d'un liberto e di soldati alcune guardie e recatosi in un luogo de più frequentati di Roma fu qui (15 gennajo 69) proclamato da seli ventitre pretoriani. Tutto 'l campo di questi e le altre truppe ed il popolo segnitarono l'esempio di questa man di faziosi, e Galba da tutti abbandonato fuorchè dal centurione Sempronio Denso e dal Console Mario Celso su trucidato insieme allo sventurato Pisone. Il Senato, quasi egli avesse siccome già quella di Nerone ordinata la morte anche di Galba, corse a rendere omaggio all'Imperatore novello; e la plebe e i soldati veggendo sul trono uno de più famigliari amici di Nerone, tutto involto ne' piaceri e nei debiti, se ne promettevano la consueta magnificenza di ludi e la profusione di largizioni,

Ma ancor avanti che Ottone s' adagiasse mel soglio s' adunava nelle Germanie quel turbine che ne doveva precipitare chi l'occupava, Quelle legioni erano poco affette a Galba, perchè combattuto avevano contro Vindice suo partigiano, e oltre essere per ciò malamente disposte mal sofferivano l'osio della pace e 'l rigor della disciplina del campo, perchè nel punire i Galli ribellati avevano gustato alquanto la licenza delle guerre civili. Nè Ordeonio Flacco legato della prima Germania, nomo debole, vecchio e infermiccio, poteva, nè Aulo vitellio, che governava la seconda, voleva adoperarsi con vigore per contener le milizie; che anzi quest' ultimo le corrompeva, e dipingeva la lor turbolensa come cosa di lieve momento. Il malcontente proruppe il primo dell'anne 69 in aperta sedisione, quando avendesi secondo il consueto a rizovare il giuramento, due delle legioni di Flacco, ricusandolo apertamente a Galba, il prestarono al Senato ed al popolo. Vitellio intesa tal nuova la mandò tosto significare al sue esercito questo aggiungendo, rimettere egli al piacer de' soldati la scelta del partito da prendersi; ma non ve n'avere a muo gindizio che due, o marciare contro i ribelli, o seco lore unirsi e fare un altro Imperatore. I soldati già compri e sedotti proclamarono lui senza più; seguitarono tosto quelli di Flacco, indi la Gallia tutta, tranne la Narbonese, poi la Britannia.

Fatto questo passo bisognava di necessità venire alla guerra; e Vitellio che tutte viveva al suo

ventre, ne commise la cura a Fabio Valento e a Cecina cui spedi verso l'Italia, l'uno per le Alpi Cossie, l'altro per le Pennine. Shigotti l'Italia alla puova della rivolta, e più aucora alla comparsa di Cecina, a cui tosto si diede gran parte del paese tra l'Alpi ed il Po. I buoni s' indegnarono in vedere due nomini infami per la dissoluta vita contendersi come loro preda l'impero; ma nua s' udi la voce di questo nobile sdegno, chè popolo e grandi, di pesson altro sestimento capaci che di speranza o di tema, l'uno o l'altro de' due rivali orguivano sens'essere sinceramente affesionati ad alcuno. Più forte per ogni rignardo era Ottone, ma retto per l'infelice scelta de' capitani di maniera si scoraggio e inorrich al pensiero di protrarre la guerra, che malgrado la grandesza delle sue forze e la devezione de' soldati si tolse la vita; fine che da un così effeminatissimo nomo nessuno mai avrebbe aspettato. L'esercito d'Ottone si assoggettò al vincitore, e'l Senato tanto più sforsandosi di fingere e mostrare allegressa quanto men ne sentiva, conferì al nuovo Imperatore tutti gli onori e i poteri in un punto, e decretò rendimenti di grazie alle legioni germaniche. Vitellio, condottusi Roma ed occupatosi alquanto in disgombrare l'Italia dalle milisie che licenziose l'inondavano e l'opprimevano, tutto s' abbandond a contentare la sfondata e ghiotta sua gola. Banchettare in palasso più volte in un dì, obbligare in un dì diversi amici a invitario, da tutti andare, presso tutti mangiare; eccitarsi il vomito durante il convito, oade poter continuar a insaccare; farsi apporre in an pasto duemila piatti di pesce, settemila di selvaggiume; tante e sì squisite e sì costose vivande ogni giorne ingojare, da dirsi che, se più regnato avesse, divorato avrebbe le ricchesse di lutto l'impero. L'ostentazione di tanta infamia, l'indolenza nel trattare gli affari, alcuni atti di crudeltà, o i sontnosi fanerali fatti a Merone gli attirarono l'edie universale e'l dispresso. Nè punto migliore era a suo riguardo, tranne le germaniche, la disposizione delle milizie; perchè l'esercite illirico, già devote ad Ottone, non sapea perdonare a Viteliio d'esserne stato punito coll'uocisione de'snoi centurioni; e quelli dell'Asia benchè da lui non offesi, a graude stento indottisi a giurare ad Imperatori scelti da' preteriani o dalle legioni germaniche, chiaro mostravano di volerne fare uno pure essi. Quattro legioni e gran copia di soldati ausiliarii aveva sotto il sue comando Muciano governator della Siria, tre Tito Flavio VE-SPASIANO che guerreggiava contro i rivoltati Giudei, e due Tiberio Alessandro prefetto dell'Egitto. Convenuti questi Capitani fermarono che Vespasiano il titolo assumesse d' Imperatore; il che ei fece (3 luglio 69) dopo ossere stato proclamato in Alessandria. L'Oriente tutto e l'Asia e l'Acaja pronte e volonterose la riconobbero; ed egli, confidata la continuazione della guerra giudaica a Tito suo figlio, e commessa a Muciano la spedizione contro Vitellio, passò ad assicurarsi dell'Egitto, e poi sostette in Oriente a dar ordine a' preparativi necessari per muovere con ragguardevoli forse verso l'Italia. Benchè nè di queste e nè anche dell'armata di Muciano v'ebbe bisogno per terminare la guerra; perchè Autonio Prisco ed Arrio Varo, guadagnate le legioni della Mesia e della Pasnonia e fattisi, quasi sensa saputa di Vespasiano, capi dell' impresa, avevano con felice ardimento superato e spento (20 dicembre) Vitellio e proclamato in Roma il loro imperatore ancor prima che l'esercito di Muciano passasse oltre la Mesia.

Non segui questa rivoluzione senza sangue o senza molti e gravi sconcerti per l'arreganza e la prepotenza di chi a nome di Vespasiano governava le cose della guerra e dollo stato. Ma venuto l'Imperatore in Italia, e tolto il governo di mano a' que' suoi partigiani, ebbero fine i disordini; e l'impero, poce mene che sfatto per le rivolte, la mala amministrazione e la profusione delle pubbliche entrate, tornò in fiore e si rassodo. Diessi fine alle rivoluzioni e alle guerre civili, fa punita con romana severità la ribellione de' Giudei e repressa quella de' Bàtavi (a. 70) , ripristinata la militar disciplina, licenziati i soldati più terbolenti, e con ritardare il consueto donativo alle legioni, che avevano acclamato le prime il nuovo Imperatore, ridotte le altre ad aspettar con pasiensa il conseguimento di quel beneficio. Vespasiano espurgo dalla mondiglia l'ordine senatorio e l'equestre, e vedendo come l'uno e l'altro erano per la crudeltà degli antecedenti regni scemati di numero v' aggregò gli uomini più distinti di Roma, d'Italia e delle provincie. Questi, ma più d'essi l'onore, che gli rendeva l'Imperatore medesimo, tornarono in ouore quell' augusto consesso, e l'esempio loro congiunte con quelle del Principe moderè il lusso e corresse alquanto i costumi; al quale oggetto fu rinnovata la legge, per cui donna libera che si sposasse a uno schiavo perdeva la libertà, ed ordinato che i debiti contratti da un figlio durante la vito del padre non s'avessero da lui depo la morte di quello a pagare. Vespasiano, per natura rigoroso, fu lungi da crudeltà ; parchissimo quanto a sè e misurato nelle spose, ristorò l'erario esaurito dalle passate prodigalità o ne crebbe le rendite; ma soccorse molti cittadiai sicchè potessero riedificar le case incendiate, ristabili in Roma molti pubblici edificii ch'erano stati preda delle fiamme, e agli antichi aggiunse il magnifico tempio della Pace e'l suo grandioso anfiteatro. Molte colonie dedusse, molte città rovinate per incendii o terremoti ristauro, adorno di auove vie e d'altre opere molte provincie, sevvenne largamente all'impoverita nobiltà ed istitut pubbliche scuole d'eloquenza greca è latina, Visse con semplicità e modestia mirabile è attese con tanta cura a soddisfare agli obblighi suei, che dicendo come un imperatore doveva moririene in piedi, spirò tra le braccia di chi ajutavalo a reggersi (li 24 giugno 79). Egli fu il prime Imperatore romano che non nascesse romano.

A questo felice regno tenne dietro quello di Tiro suo figlio, il quale riuscì ancor più felice e si comparò a quello d'un padre. Fu Tito uno di que' po-

chissimi Principi , che di buoni ch'eran privati diveanero ottimi poichè giunsero al trono: e 'l solo che come uomo e come sovrano si cattivasse l' affetto de' popoli a segno da farsene chiamar la delizia e l'amore. Questo caro nome bene ei merito, dacche solea dire non dovere alcuno partirei malcontento dal Principe, e gli pareva aver perduto quel giorno in cui non avesse potuto fare del bene; nè gli mancò occasione di mostrare la sua generosa beneficenza, perchè nel breve suo regno un'eruzione dei Vesuvio sobbissò Ercolano e Pompei e tutta la Campania desolò (a. 79), e un incendio terribile e nna fierissima pestilenza travagliarono Roma (a. 80). Ma poco fu goduto di tanta fortuna, e P impero (li 13 settembre 81) ricad. de a pomiziano affatto dissimile al buon fratello ed al padre. Roma che ne conoscea tatt'i visii tremò nel presentimento delle sciagure che le soprastavano, e'il novello imperatore poco stette a farle conoscere che ella mal non erasi apposta in giudicare di lui. Poichè sul principio del regno fece assassinare Flavio Sabino suo cugino e cognato, e si vide incorso nell'odio de' buoni, venne in tal diffidenza e apprensione, che tutti risguardò come suoi ginrati inimici i cavalieri, e dichiarò di non tenersi sicuro, finchè vivesse un sol Senatore. Quindi ebbero incominciamento le ridicole cautele a guardia di sua persona e gli atti di crudeltà e dispotismo; e perchè da questi sempre pullulavano nuovi odii e muovi timori, sempre ne seguitavano nuove uccisioni e di là nuovi sospetti, Invasato da questi crebbe a' soldati la paga per guadagnarne l'amore e fu verso la plebe liberalissimo; ma venendegli meno i denari che nelle largizioni, negli spettacoli e nelle numerose fabbriche profondeva, si diede con ogni arte a raccorne. Fece esigere i tributi con innsitata duresza, moltiplicò i delatori e con essi le confische e le morti, ed invase le eredità più opulente; al che, dove le leggi ne esigevano sette, a lui bastava un sol testimonio che deponesse d'avere udito alcuno ad istituire suo erede l'Imperatore. Quanto fu efferato e rapace, tanto fu vano. Chiamossi Padrone ed Iddie e volle sempre esser chiamato così: si disse e vante figlicol di Minerva; annunziando la vittoria d'un suo legato il fece colle pompose parole: io velli che i Nasamoni non fossero più, ed ecco non sono; trionfo de' Germani senz' aver cuor d'assaltarli, e così di Decebalo, da cui fu vinto e da cui comperè vergognosamente la pace. Diede però malgrado questi difetti qualche saggio di virth e d'energia; perchè amministre pronta e retta giustizia, e violento e rubatore egli stesso contenne mirabilmente i governatori delle provincie. Nè si vuole lasciar d'osservare, che allorquando aumentò il soldo alle truppe ne diminuì il numero per non crescer le spese, che solo quando si vide minacciato da' Barbari tornò gli eserciti sul piede di prima, e che sempre li tenne in dovere. Il sno regno è inoltre degno di particolare attensione per ciò, che Daci, Jazigi, Quadi e Marcomanni cominciarono quello durante (dall' a. 86 al go) ad assaltare con qualche successo l'impero, e che i Romani, fine allora vittoriosi in tutte le guerre, furono per la viltà di questo imperatore costretti a pagare a' Barbari il primo tributo. Questo principe, che tutti atterriva e minacciava, perchè di tutti temeva, fu morto nelle sue stanse congiarando insieme a propria sicuressa la moglie, i prefetti del pretorio e i più intimi e fidati liberti (18 settembre 96).

M. Coccejo MERVA presentato al Senato dagli uccisori di Domisiano, e dal Senato e da' pretoriani ricenosciute procure di ristorare l'impere con usare clemenza e moderare il lusso della corte e ogui sorte di spese. Alleggeri le provincie, restituì i beni da Domisiano usurpati o avvocati al suo fisco, richiamò gli esiliati per casi di stato, proscrisse i delatori, e invece di profondere passamente alla piebe largisioni o spettacoli le sovven ne in modo meno dispendioso e più utile con allevarne i figlinoli e con assegnarle terreni da celtivare. Presto egli conobbe, non potersi da lui stan-te la debolezza e la vecchiaja col selo senno e la bontà frenar l'ambisione e la soldatesca insolensa, e percio dato nell'accennata guisa principio ai più fiorente periodo dell' impero romano ne assicurb la durata con adottare M. Ulpio TRAJANO. Questi, benchè Romano d'origine, su perchè nato nell' Ispania in certo modo il primo straniero che sedesse sul trono de' Cesari, e vi (27 gennajo 98) pervenne sens'essere famigliare amico o congiunto di Nerva e senza punto brigare. Allevato per così dire tra l'armi e distintosi ancora privato in quella carriera, non è meraviglia se anche Imperatore la predilesse. Rivendich l'onore romano saperando Decebaio e sottemessone il vasto regno (la Dacia), quasi presago che di là moverebbe lo aforzo de' Barbari, lo popolò di colonie e lo munt di presidii. Passato in Oriente domò in lunghe guerre l'orgoglio de' Parti, piantò le vittoriose aquile in Ctesifonte e Seleucia, e ridusse in provincie l'Armenia, la Mesopotamia e l'Assiria, scrisse di questi successi con qualche fasto al Senato, e saoditò la conquista dell' India. Ma se questa dell'anibisione di gloria militare fu parte che si può in lui censurare, si può essa a buona ragione anche scusare; perchè la guerra era necessaria onde conservare l'autorità sulle milizie e ravvivare l'oscurato e sotto Domiziano quasi spento splendore del nome romano. Oltre questa di valoroso capitano farono in lai tante e così eccellenti doti che tutt' i secoli infinite lodi gli tributarono. Reputandosi capo, non padrone della repubblica, assoggettò sè stesso alle leggi. Imperatore, tale sempre si dimostrò verso i sudditi, quale avrebbe voluto il Principe verso di sè; nel mettere in carica un prefetto del pretorio gli porse la spada dicendo: con questa difendimi se al mio dover soddisfaccio, con questa puniscimi, se mi vedi a quello mancare; e in occasione che sul principio dell'anno in tutto l'impero si rinovavano i voti per la salute sua, comandò, di questa si pregasser gl'Iddii, solo doy' egli ben governasse la repubblica e procurasse il bene di tutti. Ristabil) l'autorità del Senato, concesse a questo ed al popolo quanta libertà po-

teva compatire col governo monarchico, e vegib con indefessa sollecitudine al buon governo dell'impere e de'andditi. Parce e moderate in ciò che la persona sua concernava, fu magnifico nelle opere pubbliche e nelle beneficense grandieso, di che s' hanno in prova il suo foro e gli alimenti assegnati all' italica gioventà. Inchinò tanto alla clemensa che solea dire, essere meglio lasciare impunito un colpevole che porsi a rischio di condannare un innocente. Meritò per tante belle doti che zli si fesse dato il cognome di Ottimo, e che popolo e Padri nell'acclamare a' suoi successori desiderassero a quelli di riuscire più baoni di lui e più felici d'Augusto. Valorosa emulatrice delle virth di tanto Principe riusch Pompea Piotina sua moglie; la quale, allorchè la prima volta entrò nel palazze imperiale, rivolta al festoso ed acclamante popolo disse, ch' ella desiderava d'uscirne, quale ora v'entrava.

P. Elio Adriano, insignatosi colle virtà sue e non senza qualche arte nella gracia di questo lmperatore a cui era congiunto di sangue, gli succedette (II agosto II7) per opera di Plotina Augusta. Disperando d'agguagliare la gloria militare di Trajano, o così per natura inclinato, si volse più che a dilatare l'impero a ben governarlo e cercò e ottenne fama nelle opere della pace. Rinunzio quindi alle conquiste oltre l'Eufrate e studiossi, talora non senza biasimo, d'evitare ogni guerra co' Barbari; ma benchè non fosse di genio guerriero, e nulla rimettesse del rigore della militar disciplina, seppe farsi amare e rispettar dai soldati, da cui assai volte fu visto di militare cibo nutrirsi, e marciare alla loro testa coperto di grave armatura. Cattivossi anche l'amore de' popoli colla condonasione d'immense somme che duvevano al fisco, colla più laboriosa applicazione agli affari e colla facilità dell'accesso; e noto è come negata avendo pronta udienza ad una femminetta, e richiedendolo questa, perchè fosse dunque Imperatore, egli tosto l'ascoltò ed esaudi. Sparse i suoi beneficii sulle provincie, cui per lo spazio di diciasette anni tutte a mano a mano percorse, e la maggior parte a piedi e a capo scoperto; e in questi suoi viaggi ogni cosa co' proprii suoi occhi osservava, d'ogni loro bisogno informavasi, e molti governatori, cui la distanza del Principe rendeva sicuri, rigorosamente punt. Diede alla sua casa qualche apparenza di corte, ma tenge in dovere i suoi servi e i liberti; sicchè giunse a far dare uno schiasso ad uno di questi che si lasciò vedere a passeggiare in mezzo a due Senatori; procurò alle leggi civili maggiore uniformità mediante la pubblicasione dell'editto perpetuo; rifornob in molte parti il governo e alla monarchia più l'accostò; temperò il rigore con che venivano trattati gli schiavi; applicossi a ricondurre i Romani alle prische viriù con sagge istituzioni, e benchè veramente dotto non fosse, delle scienze e delle arti si dilettò, le favorì e le protesse. Compensò largamente qualche tratto di crudeltà, qualche po' di gelosia del merito altrui e qualche altra o debolezza o difetto colla felice scelta del successore e con commettergli d'adottar Marco Aurelio, Fu egli perciò come nomo biasimate d'alcane cose; ma, benchè lo precedesse Trajane e lo seguitassero gli Antonini, come Principe universalmente lodato; e si disse di lui, ch' ei conosceva gli affari e gli interessi dell'impero quanto un boon padre quelli della propria famiglia.

I ventitre anni (da' 10 luglio 138 fino li 7 marso 161) d'ANTONINO PIO sono i più felici che Roma vivesse mai sotto il governo imperatorio. Ricevuto l' imperio in fioritissimo stato seguitò le tracce di chi ve l'aveva saputo condurre, e a manifesto vantaggio de' popoli in questo dalle antiche massime si discostò che, sperimentata la probità di qualche ministro, lo lasciava in carica anche oltre il tempo consueto. Poche memorie ci restano dei tempi sãoi e delle sue imprese, perchè gli storici di quest'età non pajono dilettarsi di scrivere se non i vizii e le crudeltà degli Imperatori o le guerre. Questo però si sa, che liberale del suo, era stretto ed assegnato nello spendere quello del pubblico, onde pronto a soccorrere a' bisogni del popolo romano e delle provincie diminuì o tolse il salario a molti servitori ed ufficiali inutili, perchè gli sembrava cosa indegna e crudele che la repubblica sosse divorata da chi non le rendeva servigio. Amantissimo della giustizia non lo fu meno della clemenza, onde scopertasi una congiura, ed inteso che 'l capo s' era ucciso da sè, vietò ogni altra ricerca, acciò non si sapesse a quanti fosse in odio il suo regno. Procuro d'ogni possa di vivere in pace con tutt' i vicini dicendo, essergli più cara la vita d'un cittadino che la morte di mille nemici; ma sebbene con sommo studio evitava ogni guerra, tanto era rispettato da' Barbari che molti lo elessero arbitro delle loro contese, molti lo vennere ad enerare con ambasciate, molti rimisere in lui la scelta d'un Principe. In breve; egli visse sul trono come visse privato, e merità d'essere chiamato Padre degli uomini, e'l regno suo assomigliato a quello di Numa.

MARCO AURELIO Antonino il Filosofo, che a lui succedette, mostrò di quanta ecce)lenza sia capace l'umana natura, se continuato studio la venga perfezionando ognor più. La sapienza parve con questo Principe assidersi in soglio onde procurare agli nomini il godimento di quel maggior bene, che loro si possa da chi li governa impartire. E le guerre pressoché continue e assai gravi, la pericolosa sollevazione d'Avidio Cassio, una lunga e fierissima pestilenza, e per fine un' orribile carestia, che resero difficilissimo il regno suo, si può dire servissero a porre in chiara luce quelle ammirande virtà, per cui sì beneficamente da lui si provvide alle tante necessità dell'impero, che i riconoscenti popoli risguardavano siccome sacrilego chi non venerava l'immagine di lui tra i Numi domestici. Giunto al trono associossi spontaneo con raro esempio di generosità Lucio vzno che gli era fratello per adosione; e Roma vide allora per la prima volta due Augusti. Vero gli visse però mai sempre soggetto, e perdutosi nella neghittosità e ne' piaceri acquistò non meritata lode d'aver domato l'orgoglio de' Parti. Marco Aurelio represse sul Reno i Catti ed i Cauci, e sull' Istro i Marcomanni che alla testa di varie nazioni replicate volte si scaricarono sulle provincie romane, e dopo averli in lunga guerra superati attendeva ad assicurar quel minacciato confine, quando la morte fl colse nella città di Vindobona (17 marzo 180). Di questo Imperatore è degno di particolare memoria ch' ei fu'i primo a ricettare de' Barbari entro l'Italia e che ne' suoi tempi cade il principio della gran migrasione de' popoli settentrionali, che in appresso mandarono sossopra l' impero romano e lutta mutarono la faccia dell'Europa.

Tra' regni, di cui s'ha contessa alcun poco distinta, pochi forse ve n'ebbe o nissuno a cui come all' impero romano toccasse in sorte la rara ventura d'avere per ben diciasette lustri una serie non interrotta di Principi ottimi. E se noi ne facciamo dall'un canto a considerare, come un solo Ciro, un solo Alessandro, un solo Attila, un solo Maometto, un sol Genghiscano od altri tali fortissimi nomini seppero coll' imperiosità e coll' ingegno avvivar le intorpidite e quasi morte nazioni, e colla profusione di tanto sangue e collo sterminio di st gran mondo imprimere a quelle, in regno anche breve, tanta forza e tanta energia, che la fama e gli effetti ne durano anche dopo secoli e secoli; e se dall'altro pogniamo mente, come quattro Imperatori, quali Trajano, Adriano e gli Antonini in ottantadue anni di regno, e con quell' indefesso studio e con quelle loro infinite e portentose virtà non furono in grado di rigenerare l' invilito e depravato genere umano: scorgiamo a nostra grande confusione e vergogna, che l'uomo, il quale pure è ragionevole, più inchina a seguitar ciecamente l' impulso di chi sa usargli violenza o adulare alle sue passioni o trarlo di senno coll'entusiasmo, che non ad arrendersi docile a chi benigno il fa accorto de' suoi mali morali, e con paterno amore il consiglia di volerne guarire, e colle parole e colle opere gliene addita la via. Che se si voglia attendere alla condizione di questo stato e di questi tempi apparirà, non v'avere pegli uomini avuto mai così fortunata combinazione. L' impero comprendeva le più belle e più incivilite parti della terra; da' deserti dell' Africa fino all' Istro e fino alla foce del Reno, e dall'Oceano Atlantico fino al Ponto Eusino, e dal Ponto Eusino fino all' Eufrate tutt' i popoli erano divenuti romani, tutti avevano ricevuto o greca o latina coltura, tutt' i loro svariati parlari s' erano in due sole lingue ridotti; in tutte queste contrade taceansi le interne guerre da oltre due secoli, e le genti dimentiche dell'antica indipendenza e assnefatte alla dominazione romana lungi da tentare di scuoterla volon terose ubbidivano; in tanta fertilità di suolo, in tanta benignità di cielo, in tanto silenzio dell'armi fioritissima l'agricoltura; tutte le provincie certe particolari lor leggi, che si confacevano agli usi loro e a' costumi; in ogui provincia opulente città, tutte in possesso del governo municipale, e in moltissime edificii di regale magnificenza o a proprie loro spese o de' privati cittadini costrutti; li-

berissimo e sicuro il commercio di mare, quello di terra agevolato da quelle maraviglississime vie; diffondersi una religione celeste atta a soddisfare a tutt' i bisogni del cuore umano; dolcissimo sotto quegli Imperatori il governo e come di Padri : rarissima la felicità di che pareva godesse la terra. Ma ne godeva essa poi in effetto? Se quello stato hassi a chiamare fiorente, dove un popolo numeroso e ben consumato venga secondo la sua propria natura sviluppando le forse intellettuali e le fisiche, dove si vegga tal saggezza di leggi, che procaccino col bene de' singoli sudditi il bene di tutti, e sappiano coll'autorità loro e coll'ajuto dei pubblici costumi, e colla generosità de' cittadini assicurare la durata di questo bene, sicchè non possa da alcuno nè entro nè fuori venire turbato: è forsa dire che questa tanto vantata prosperità era più d'apparenza che di sostanza. Imperciocchè genti quasi infinite, come sommerse nella grandezza del popolo dominatore, avevano perduto la propria esistenza e con essa la vita e 'l vigor che ne nascono, e tutte le virtà che di quella vita e di quel vigore son figlie; nel popolo dominatore non più quel prodigioso amore di patria, ma orgoglio, cupidigia ed ignavia; quinci sterminate ricchézze ammassate in poche famiglie e in queste osio e mollessa, quinci estrema povertà con la petulanza e l'inersia, sue indivise compagne; l'Italia, che pare era sede di tanto impero, per questa povertà condotta a tale spopolamento e miseria, che Trajano e i suoi successori dovettero a'genitori assegnar di che alimentare i figlipoli onde avere uomi ni per tenere a numero le legioni; la Grecia, che non veniva colle leve esaurita, e dopo le civili non aveva veduto altre guerre, la Grecia cotanto avigorita da non poter forse armare tremila soldati quanti alla battaglia di Platea ne mando la piccola Mègara; la religione dominante incapace di migliorare e governare i costumi; venir meno sensibilmente il buon gusto nelle lettere, nelle scienze e nell'arti; le ottime leggi, perchè mancava la domestica e civil disciplina, esser debole freno a' Principi, a' capitani e agli eserciti che le calpestavano. Stava donque l'impero per la propria grandessa e pel valore di que sommi Imperatori; ma come quel sostegno manco, la grandessa riusch a sua rovina; e tanti erano i mali che siccome tarlo rodendo avevano logoro questo gran corpo, la cui robustezza pareva tanto orgogliosa e sì florida, che non pieni dodici anni del regno d'un Principe, nell'ebbrezza del supremo potere insensato e crudele, lo addossero a tale da dover disperare d'ogni salvesza; onde poi fu che sempre crescendo que' mali, dove Roma, e forse non bene la metà dell'odierna Italia, avevano bastato a soggiogare la terra, tutta la terra congiunta non basto a contenere i Germani.

M. Aurelio, a sè rigidissimo, su alla meglie e al figliuolo tanto condiscendente da venirne tassato a ragione; e se si può escusare la indulgenza usata verso la moglie, perchè ella gli aveva recate in dote l'impero, e i di lei traviamenti meno offendevano lo stato che non il marito: non si può egli difendere d'avere più acceltato l'affette di padre che i doveri di Principe, e lasciato l'impero a L. Aurelio commodo, i cui visii e l'incorrigibilità egli e poteva e doveva conoscere.

Commodo, il primo Imperatore che di padre Imperatore nascesse, tanto si fermò sulle rive dell'Istro quanto gli fu mestieri per trattare la pace co' Barbari; la quale, sebbene in altre circostanse sarebbe a quelle condizioni riuscita vantaggiosa e onorevole, fu nelle sue giudicata vituperosa per ciò, che le vittorie del padre aveano ridotti quei popoli alla dura necessità d'accettare una pace, quale i Romani l'avessero voluta dettare. Pu egli non pertanto nel tornarsene a Roma accolto per ogni dove con plauso, e la stessa sua giovinessa gli aggingneva favore. Ma presto farono i popoli per l'incuria sua dati in preda a' rapaci ministri, che pubblicamente vendevano la giustisia, i governi e fino le vite de' cittadini; presto egli, nella pessibilità di soddisfare a tutt' i suoi capricci, insant. Cercò di crescere e condire il piacere con accoppiarvi il delitto; appello Commodiani Roma il Senato e gli eserciti, e sè stesso Ercole romano e amasonio; s'quali nomi quello ancora aggiunse di Paolo, celebre gladiatore cui vantavasi d'aver superato. Strascinò la porpora nell'ignominiosa polvere dell'anfiteatro or facendo mostra di sua destressa nel saettare le fiere, ora necidendo gladiatori che comhattevano contro di lui con ispade di piombo, or colla clava sfracellando degli infelici che mascherati da mostri gli avevano a lanciare addosso una tempesta di spugne. Uccise la moglie e tutti l'un dopo l'altro i suoi favoriti, spense tutti i suoi attinenti e'l fiore de'[Padri; alcuni accise perchè coperti di cenci, altri perchè troppo bene abbigliati, e abbattutosi un giorno in un nomo panciato di propria mano sventrollo per vedergli uscir le budella del corpo. Dello stato nessun altro pensiere si prese fuorchè di valersene per incrudelire e solazsarsi a piacere; feroce verso gli imbelli e timidissimo contro gli audaci, sofferse che le legioni britanniche mandassero a Roma mille e cinquecento soldati a chiedergli il capo del prefetto del pretorio Perenne, e che Materso, dopo avere alla testa d'una banda di disertori infestato l' impero, venisse per sorprenderlo ed assassinarlo nella sua capitale. Privato risentimento, non generosa intolleranza di tai vitupero, tolse finalmente questo mostro dal mondo (li 3x dicembre 192).

Rel chiedere la breve storia de' due primi secoli dell' impero romano è bene osservare, che i
Rumani, come videro Augusto concentrare nella
sua persona tutt' i poteri de' lor magistrati, non
s'avvisarono di temperarne in alcun modo l' antorità, e di garantirsi contre gli abusi ch'egli mai
fosse per farne; sicchè la sorte de' popoli venne
a dipendere unicamente dalle qualità personali del
Principa. E quali fossero queste, e quale perch
esser quella dovesse, sembra essere stato qui dietre bastantemente dimostro. A questo temperamento e pensar non poterono attesa l' usurpasione
fatts a mano armata da Augusto, o non peusarono

punto, perchè essendo temporaria e personale l'autorità a lui conferita si Insingavano, ch'ella verrebbe un giorno a finire; e perchè, vedendolo ritenere le forme e le istituzioni repubblicane, credevano forse di poterlo al bisogno frenar con quei messi, con cui solevano in addietro i lor magistrati. Ma benchè in durissimo tirocinio poco stessero a conoscer l'inganno, e a vedere come l'autorità delle leggi politiche veniva crollando ognor più secondo che la potenza degli Imperatori assodavasi, mai ebbero nè plebe nè Padri coraggio di pensar seriamente ad abolire l'autorità imperatoria o di circoscriverla; ma balzato dal trono qual. che Imperatore cattivo s'accontentavano di sperar meglio, e di condannare la memoria dell' estinto tiranno con trasporti di ginbilo tanto indegni di nomini, quanto era stomacosa l'adulazione con cui gli aveano applandito vivente.

Hanno però i Romani ad esser compianti non condannati, se non pensarono a ripristinar la repubblica o a limitare la potenza degli Imperatori; dacchè in quella grandesza d'imperatori e in quella depravasione di costumi, e con quelle loro istituzioni nè l'una cosa nè l'altra ben si potea.

Possibile non era il ripristinamento della repubblica; e Bruto e Cassio forse non uccidevano Cesare e risparmiavano alla patria gli orrori della proscrizione e delle guerre civili, se si ponevano a considerare, come le democrasie erano a' loro giorni ordinale in maniera da non poter durare se non in un populo virtuoso e non molto grande, siccome colla storia di Roma stessa si mostra. Imperciocchè sebbene quella città possedeva, già un secolo avanti l'impero d'Augusto, uno stato immenso: non perciò è a dirsi, che omai allora un immenso popolo prendeva parte al governo; perchè molti cittadini erano sempre fuori o descritti nelle legioni a intenti a' loro traffichi o occupati ne' loro impieghi, e non tutti quelli che restavano concorrevano sempre a' comisii, prima che i demagoghi gli adescassero con quelle lor leggi, o altri ambisiosi a tale oggetto li preszolassero. Ma ben diverso fu'il caso come questo avvenne, e l'oziosa plebe di tutta Italia ne' giorni comiziali a Roma afflu), e la depravazione si fece sempre più universale e maggiore. Perchè nè i Romani, nè i Greci avevano, come di poi i Germani, saputo trovare la via d'escludere la plebe dal reggimento immediato della repubblica e governaria conpertanto democraticamente: siccome ne' passati secoli vedemmo fare i poveri ed incorrotti Svizseri, e in tempi più vicini e di meno virtà ed innocenza gli abitatori degli Stati Uniti d'America.

E non era del pari possibile di porre alla potenza degli Imperatori freno legittimo e insieme valevole; perchè nelle istituzioni della monarchia romana tutti quegli elementi mancavano che a tale uopo si trovano in quelle de'regni Germanici. Questi liberissimi e fieri popoli, pazienti del consiglio e della guida, ma non dell'arbitrio e del comando, circoscrivevano negli antichi tempi la potenza de' loro Principi nelle adunanze generali della nasione, dove tutti gli nomini liberi convenivano e a co-

mune consiglio delle comuni cose deliberavano; onde la potenza dei Principi tutta derivava dalla loro autorità personale o dalla ricchessa e dal consenso e favore de' popoli. Come poi tra quelle nasioni si diffuse il Cristianesimo, e per lo sviluppo delle istituzioni feudali i loro regni ricevettero forma novella, e le adunanse generali del popolo vennero per varie cause a cessare: il clero e la nohiltà, non contraddicendo il popolo o i Re, si attribuirono nel governo de pubblici affari tutta quella ingerensa che in addietro l' universalità degli nomini liberi. Ora il clero non riconosceva il suo ministero dal Re, ed era come nell'uffizio subentrato agli antichi sacerdoti nel diritto d'intervenire alle consulte delle pubbliche cose; il quale diritto non per concessione del Re, ma in forsa della propria sua condizione competeva anche alla nobiltà. Potentissimi sarebbero stati anche solo per tale causa questi due ordini; ma lo erano più pel seguito e per le dipendenze che avevano nella nasione e pei sudditi e vassalli che vivevano sulle ler terre. E quantunque essi fossero atteso il vincolo feudale per queste lor terre obbligati al Re e da lui dipendenti, egli usava loro ogni riguardo per non averli contrarii, e li doveva prima d'ogni impresa di qualche momento sentire; perchè il poter suo non altra sorgente aveva che la prontezza loro nel secondarlo e nell'ubbidirlo. Maggiori estacoli incontrarono i Re nell'esercizio della loro autorità. quando per trar denari da' popoli e meglio contenere gli accennati due ordini ad essi aggiunsero il terso che aveva a rappresentare gli abitanti delle

città e delle campagne; perchè per tutto il tempo che queste istituzioni durarono nel piene loro vigore, i Re solo tanto potevano quanto questi tre or. dini lor consentivano. Nulla di tutto questo presso i Romani. Gli Imperatori non solo liberissimi autori d'ogni lor azione e d'ogni intrapresa, venivano colla legge regia dispensati dall'osservanza di tutte le leggi; potevano in forsa della podestà tribusisia annullare legittimamente quanto dal popolo o dal Senato si fosse in diminusione della lero autorità deliberato; conferivano tutte le dignità, tatti gli impieghi; essi Pontefici Massimi, essi legislatori e supremi giudici, essi padroni dell'erario, essi capi della milisia. Perciò egni opposizione che loro far si volesse da alcua uomo o dallo stesso Senato era una vera rivolta, e non aveya altro fondamento che quello dell'autorità personale. la quale, comunque grande si fosse, era un nulla in confronto della potenza degli Imperatori. Nè anche il popolo poteva cosa alcuna tentare se non ribellando; perchè non adunavasi più, più non cleggeva magistrati, leggi più non faceva, al governe più non partecipava; ma nè anche ribellando fatto avrebbe alcun frutto, perchè incapace di vigorosa e continuata resistenza ogni suo tumulto agevolmente si reprimeva.

Calamitosi furono dunque questi due primi secoli, perchè nè costumi, nè istituzioni guarentivano i popoli dalla crudeltà e dall'avarisia del Principe; ma seguono ora tempi più calamitosi, in cui e lo stato e i popoli e'l Principe atesso furono per un secolo preda della militare insolenza.

## CAPITOLO III.

DALLA PROCLAMAZIONE DI PERTINACE A QUELLA DI DIOCLEBIANO.

DALL'ANNO 193 ALL'ANNO 284.

## SOMMARIO

Via tenuta da Augusto e dagli Imperatori per ristabilire la disciplina negli esercili. — Dei pretoriani; si arrogano il diritto di creare gli Imperatori. — Pertinace; imperio messo all'incanto. — Vigoroso regno di Settimio Severo. — Prefetti del pretorio e accrescimento della loro potenza. — Caracalla, concede la cittadinansa romana a tutto l'impere; conseguenze di questa concessione. — Cresce l'orgoglio delle miliste e ne segue l'anarchia militare. — Fondazione del regno persiano novello. — Nove Imperatori in non più che diciotto non. — Valeriano e sua prigionia; ignavia di Gallieno. — Vittorie di Claudio e d'Aureliano. — Rara moderazione dell'esercito. — Tacito. — Probe e sue imprese. — Caro e i figliuoli.

Sebbene gl'Imperatori de'dae primi secoli sapessero appleno che nè le leggi politiche di Roma nè 'l Senalo nè 'l popolo potevano, come si discorse, ristringere in modo alcuno la loro autorità, e quindi taluno a que' brutali eccessi, a quegli enormi abusi del potere sovrano s' abbandonasse; sebbene tutti conoscessero che tanto era grande e sicara la loro poteuza quanto riascivano a tenersi fedeli e bene affesionati i soldati: tatti aggiunsero a questo scopo principale della loro politica quello di crescersi autorità personale dando a vedere, che erano i primi magistrati del al temuto popolo romano; e perciò oltre che ne rispettavano la maestà e l'accaressavano con uffisii di varia maniera, mostravano di venerare l'autorità del Senato e alcuno giugneva sino a predicarla superiore alla propria. E se alcuno ve n'ebbe che guverab egni cosa ad arbitrio e con violazione manifesta d'ogni legge e d'ogni diritto, anch' esso si credette in obbligo di accaressare la plebe e più che i Principi huoni l'accaresso, onde trovare in quella un sestegno contro il Senato cui odiava sicome un molesto censo-

re e temeva; non perchè avesse effettiva potenza, ma perchè l'autorità sua era tuttavia agli occhi dell' impero grandissima. Piebe e Sonato conservarone auche fuor pel secolo terzo una qualche ombra dell'antica grandessa e muestà; la plebe continuo a venir nutrita a spese dello stato, il Senato a godere in apparensa del diritto di conferire agli Imperatori il sapremo potere, onde giunce una o due volte sino a conferire l' impero. Ma siccome gli Imperatori di questa età furone quasi tutti stranjeri a Roma e a' suoi costumi e alle sue istituzioni, siccome i più farono soldati di ventura e tatti costretti a starsi di continuo lungi da Roma, e a viver ne' campi, e come si vedrà alla mercè delle milizie: lo stato perdendo a mano a mano le forme civiti assunse le militari, e gli Imperatori più non riputavano sè, più non venivano riputati supremi magistrati del popolo romano, ma padroni dell' impero e capi degli eserciti e loro creature, de unicamente miravano a tenersi affesionati e ben contenti i soldati; dal che seguitarono tutte quelle scingure le quali, premesse alcune cose intorno la milisia e i pretoriani, si verranno ora esponendo.

Si ricordo sul principio del primo libro, come i Romani declinassero omai a' tempi della repubblica da quell'antico e civilissimo costame di licenziare i soldati dopo terminata una guerra; perchè dopo l'ingrandimento dello stato assai volte di polte ne avevano ad un medesimo tempo e in contrade e da Roma e tra di sè rimotissime, e perchè dopo la rovina di Cartagine solevano rierre in provincia i conquistati paesi in luogo di accordare loro come in passato la libertà o di concederif a qualche Re loro socio ed amico; onde mon pochi cittadini erano costretti a passare la maggior parte della vita loro nel campo e tra l'armi. Poco appresso anche un' altra assai antica e salutare istituzione, quella dell'annualità di tutti i geverni, si abbandonò ; e per essere questa masolma stata abbandonata, e perpetuata la milizia, possibile fa a'capitani d'affesionarsi i soldati a segno d'averli pronti ad ogni lor cenno e poterli fino spignere armati contro la patria. Allora la disciplina militare crolib, perchè i capi delle fazioni volendo ritenere i soldati nel loro partito o allettarveli, non solo dovevano usare a quegli ogni indulgensa, e lasciare impuniti gravissimi eccessi, ma promettere loro di ricompensarli larghissimamente come si fosse conseguita la vittoria. Queste ricompense consistevano il più delle volte in terreni che si toglievano a' superati avversarii , e così per due ragioni facevasi; perchè cacciare i poveri abitanti da' loro poderi era più spedito e più facile che spremerne il danaro con cui soddisfare alla soldatesca capidigia, e perchè era antico costume d'assegnare a'soldati una parte delle terre ch'essi avean tolto a' vinti nemici. Ma queste assegnazioni antiche il daplice scopo avevano di rimunerare i soldati e guardar le conquiste senza spesa del pubblico; dove gli autori delle guerre civili non i vinti nemici ma i cittadini delle terre spogliavamo, e usavano de' reterani non a sicurezza dell'impero ma della propria potenza. Coeì si fece da Silla, così da' Triumviri; da Cesare no, ch'egli fu verso i popoli più moderato e più equo, e verso i soldati più generoso. Tacquero alla fine le guerre civili, ma non potè Augusto, il quale dopo la vittoria di Assio oltre quarant' anni regab, dall' invalso uso desistere, perchè necessario gli era di tenersi affesionati i soldati, e può essere che anche altri motivi a così far l'inducessero; e questo segnatamente perchè essendo nelle guerre civili perito gran numero di cittadial e perciò difficile di reclutar con nuove leve gli eserciti, da lui e da; suoi successori si stahil) che ogni soldato avesse a militare vent'anni, e in capo a questi a ricevere in un col congedo certe determinate ricompense in denari o in terreni. Questa massima durò in vigore quanto l' impero romano, questo solo verso gli ultimi tempi immutandosi, che i figlinoli dei veterani fossero obbligati alla milisia ove volessero continuare nel godimento del podere paterno-Colla speransa di ottenere questi premii dopo una onorata milizia, e con farsi scudo di quella maestà, che tuttavia sembrava riseder nel Senato e nel popolo, rinscirono Augusto e gli altri Imperatori a ricondurre e mantener negli eserciti la disciplina che nelle guerre civili n' era quasi stata abandita; onde sebbene dovessero accaressare e rimunerare i soldati siccome principal fondamento della loro potenza, li tennero in freno di modo, che a grande maraviglia in un principato, che tutto poggiava sulla fede dell'armi, ne' due primi secoli non altre sollevazioni si videro tranne la due sotto Tiberio, quelle dopo la morte di Nerone e quella d'Avidio Cassio. Ma come i soldati impazienti d'aspettare i premii, che loro si promettevano dopo lunga e faticosa milizia, posero l'animo al più sicuro e presente guadagno de' donativi che loro si facevano dagli Imperatori novelli; come ora un esercito, or l'altro, ora ad un medesim, tempo anche più, presero ad imitare l'esempio de' pretoriani e delle legioni di Galba, di Vitellio e di Vespasiano: ebbero cominciamento gli orrori dell'anarchia militare, i quali sconvolsero per quasi un secolo non più la sola Roma ma quasi tutte le provincie del vasto suo impero.

Ma perchè il primo principio di questi sconvolgimenti nacque da' pretoriani, di essi non è inopportuno qui dire. Ben vide Augusto, che i Romani potrebbero un giorno pentirsi d'avergli consentito tanto potere, e che se necessarie gli erano state l'arte e la forza per conseguirlo, più gli erano per conservarlo; essendo che gli hisognava tenere in ubbidienza e i legati e gli eserciti e Roma e l'Italia. Difficile non gli era frenare gli eserciti essendo padrone dell'Italia e di Roma, ma non si facile contener queste col terrore dell'armi; perchè aver non si poteva esercito entro l'Italia senz'apertamente violare le leggi, e perchè il più vicino (quello della Pannonia) era però tanto discosto, che i Romani avrebbero avuto tempo di rivoltarsi all'Imperatore e d'opprimerlo, prima che quelle legioni potessero accorrere. Esigeva per ciò la sicorezza della sua autorità e della persona, ch' ei

tenesse de' soldati in Roma stessa e in Italia, e vi conservasse quel sommo potere militare e civile che dicevasi imperio; ma la prudenza gli suggeriva, che nel far queste cose ripugnanti alle invalse leggi offendesse quanto meno poteva la gelesia dei Romani. A conseguir questo doppio intento guadagnossi il Senato dividendo con esso l'amministrasione delle provincie, e ottenutone d'aver l' imperio nella città e di tenervi in conseguenza di tal concessione una guardia studiossi di non ingelosire il popolo nell'ordinaria, e con molta accortezza al suo modo di vivere e di giudicare s'accomodb. Quello che noi diciamo il quartier generale d'un capitano e la residenza d'un governatore d'una vasta provincia, solevasi da' Romani chiamare il pretorio; e siccome i Consoli loro e i Proconsoli e i Pretori, quando andavano fuori, erano rivestiti del supremo comando militare e civile: l'uso portava ch'essi a guardia della residensa tenessero certo numero d'eletti soldati che si dicevano la coorte pretoria, perchè destinata alla custodia del pretorio e di chi v'abitava. Potè danque Augusto seguitando quest' uso, sensa offendere gli animi con novità, circondare la casa e la persona sua duna guardia, quale ad un sommo Magistrato, com<sup>o</sup> era il suo , conveniva . Composela tutta di soldati cittadini, a cui aggiunse come si facea alle legioni degli ausiliarii in parte Barbari, in parte alleati; la divise per non darle forma d'esercito non in due legioni ma in dieci coorti, e subordinatala ad un capitano, cui disse prefetto del pretorio, tre sole coorti ritenne presso di sè e dispose le altre in diverse parti d'Italia. Questo corpo di soldati particolarmente addetto a lui oltre a frenare i Romani non poco gli giovò a contener le legioni, eccitandole a vivere nella subordinazione sulla lusinga d'entrare un d'in questa guardia, dove godevano privilegii maggiori, percepivano paga più grossa e conseguivano o all'elezione d'un nuovo Imperatore o in altre straordinarie occasioni o alla fine della milizia ricompense più ragguardevoli. Tiberio trovò una generazione di nomini gfa avvessa a ubbidire, e potè liberamente secondare la sospettosa sua indole, per cui gli pareva di tanto più facilmente tenere l'impero quanto più riuscisse ad assoggettarsi i Romani; onde a persuasione di Sejano mise ani collo alla città tutte e dieci le coorti de' pretoriani raccogliendole in un campo lene affortificato presso alle mura, e con ciò tolse a' Romani la speranza di mai più tornar liberi, siccome manifesto appari alla morte di Cajo suo successore. Perchè avendo come si disse i Consoli e'l Senato tentato di ristabilir la repubblica, i pretoriani, che volevano in ogni modo un Imperatore, li costrinsero dopo un momentaneo interregno a riconoscere Claudio, il quale pell'insperato benefizio donò ad ogni guardia quindici mila sestersii. Di qua, e dall'aver fatto altrettanto e Cajo e Tiberio ed Augusto, venne che i pretoriani e le legioni pretesero che ogni Imperatore desse loro un donativo alla sua elevazione; e tanto invalse questo rovinosissimo uso che Trajane, Adriano, gli Antonini e Commodo vi si dovet-

senza diretta opera delle guardie o delle legioni. Ma l'assenso delle milizie tanto pareva, e tanto era in effetto necessario, che Adriano pagò il donativo non solo com'egli venne acciamato, ma hone anche quando adottò Cejonio Commodo e poco appresso Antonino. Sebbene per quest' insolente pretesa l'Imperatore sembrava riconoscer l'impero da' pretoriani e da' soldati, e sebbene impunite restassoro la prepotente elevazione di Claudio, la mancansa di fede a Nerone, l'uccisione di Galba e del suo figliuolo adottivo, e 'l successivo innalsamento d'Ottone; e sebbene Vitellio con aggrogarvi molti de'suoi imbarbariti soldati crescess il numero delle guardie fino a sedici mila: pur seppero gli Imperatori da Vespasiano a Commodo contenerle bastantemente nell'ubbidienza . E nè anche contro Commodo istesso intrapresero nulla: ma sotte 'l suo viziosissimo regno o più sotto 'l governo di Prefetti da lui nominati, tra cui l'ambizioso Perenne e Cleandro schiavo vilissimo, si sparse tra esse il mai seme della licenza, oade il vegnente secolo ebbe a cogliere sì amarissimi frutti. Leto, Prefetto del pretorio e capo della conginea, per cui Commodo aveva perdata la vita, offerì an-

cora la stessa notte l'imperio a M. Elvio reatt-

MACE che per le molte virtà e pel saggio dato di

tero accomodare, sebbene pervenissero al tron-

sè in tanti governi n'era degnissimo, ed induses (1 gennajo 193) i pretoriani benchè ripugnanti a prestargli il giuramento di fedeltà, contro promessa d'un donativo di dodici mila sestersii. Il Senato riconobbe alacremente il novello Principe, e già i popoli se ne ripromettevano i bei giorni degli Antonini, quando le guardie, indisposte per l' imminente riforma, ad istigazione di Leto, a cui imcresceva di più non aver quel potere che già sotto Commodo, corsero sul messogiorno al palazzo e assassinatovi l'Imperatore, che avevano tre mesi avanti acclamato, ne recarono la testa nel campo. Rinchinsi in quello per timore del popolo, misera l' impero quasi loro preda all' incanto, e mercanteggiandolo tra'l succero di Pertinace e Didio otu-LIANO vi sollevarono questo (28 marso) perchè maggiore somma offeriva, cioè di venticiaque mila sesternii per ogni pretoriano. Chiuso il mercato le guardie prestarono il giuramento, e presentato il nuovo Imperatore al Senato onde lo confermasse, lo condussero dalla curia al palaszo, e l'assisero sul trono ancor fumante di sangue. Il popole, irritato per quest' insolenza e nen rattennto siccome i Senatori dal timor delle guardie, lasciò libero sfogo alla sua indegnazione; ricusò le offerte Liberalità di Giuliano, e invocando contro l'arroganza dei pretoriani l'ajuto delle legioni chiamò apertamente all'impero Pescennio Negro che con fama di nomo fermo e virtuoso governava la Siria. Ma già prima dell'esercito della Siria si erano senz' aspettare gli inviti del popolo remano levate dall' ubbidienza le legioni della Britannia che stavano sotto il governo di Clodio Albino, e quelle della Pannonia.

Era capitane di queste L. SETTIMIO SEVERO, Bato a Lepti nell'Africa, nomo di sommo valore e ac-

cortessa, e già sospetto a Commodo per l'ambisione. Trovandosi egli più de' rivali prossimo a Boma, e alla testa di soldati a cui carissima era la emoria di Pertinace, già lor capitano, profittà dello sdegno loro contro i pretoriani, e dando voce di volerne punira il misfatto, e avvalorando le parole con larghe promesse si fece da quelli proclamare Augusto (li 13 aprile). Assunto quel titolo s' avviò senz' indugio alla volta d'Italia, onde ottenuta la conferma del Senato e crescipto per essa di riputazione e di forse volgersi contro i rivali; nel qual viaggio con tanta incredibite diligensa marciò che quasi precorrendo la fama oppresse Pavversario senza nè anche aguainare la spada. Il Senato, che discosto l'avea dichiarato pubblico inimico, si studiò di raddolcirlo vicino; e condannato il miserabile Giuliano alla morte (I giugno 193) fece al vincitore un'accoglienza assai spiendida. Questi dimostrò col primo passo quanto il suo governo sarebbe per rimscir vigeroso; perchè raccolti fuori di Roma i soldati che aveano morto Pertinace, venduto l'impero e senza combattere abbandonato Giuliano, colle sue truppe li circondò, e rimproverato loro i commessi delitti gli spogliò delle armi e dei militari ornamenti e li licenziò, Indi entrò in Roma, togato bensì, ma col feroce semi-barbaro esercito; e tra'l risentito contegno e 'l terrore dell' armi fece tremare la plebe e 'l Senato, a'quali sapeva d'essere poco gradito. Dato sesto agli affari più orgenti, pensò a disfarsi di Pescennio Negro e d'Albino ed a sicurarsi sul trono; e al doppio oggetto di frenere i Romani e di contenere gli eserciti, trasse dalle legioni e particolarmente dalle sue illiriche tanti soldati che no crebbe d'assai il primitivo numero de' pretoriani. Cos) preparato si volse come legittimo Imperatore contro que' due che gli contrastavano quasi ribelli l'impero: e non potendo assaltare ad un tratto Clodio Albino e Pescennio Negro, de'quali questi lo minacciava dall'Asia e quegli dalla Britannia, addormentò il primo con conferirgli il titolo di Cesare, che tanto valeva quanto erede presuntivo della podestà imperatoria e gli ampliò il governo assoggettaudogli oltre quell' isola anche le Gallie; e venato con somma rapidità e sembiante non ostile addosso al secondo con tutte le forse ed oppressolo in tre battaglie, passò nelle Gallie contro 'à credulo Albino, lo superè e 'l ridusse a darsi la morte. Posto fine alle guerre civili tornò nell'Oriente, vinsevi i Parti, saccheggiò le loro capitali, domò gli Adiabeni e gli Armeni e si restituì a Rema dopo sei anni d'assenza. Partione di nuovo per assaltare i Caledonii che infestavano la Britannia, e puguando prosperamente cesso di vivere (li 4 febbrajo 211) in Ehoraco raecomandando ai figlinoli di badare a tener contenti i soldati.

Fa'l regno suo per lo splendure di taute vitterie e più per la retta ed energica amministrazione della giustisia lodato; e sebbene egli secedesse i confini d'un giusto rigore nel punite gli avversaril, e nel riscustere le imposte fesse tutt'altro che umano: non gli venne da' sudditi dato gran carico di crud ità o d'avarisia; perchè a' povori equo li-

berale e benigno solo contro i grandi e i potenti fo fiero, e perchè sapendo d'essere loro poco gradito si piaceva a nutiliarli . S' aggionga che salito da basso stato alla porpora, e avvesso per lunghi anni a prestar cieca ubbidiensa a' superiori e ad esigerla da' subalterni, egli o per uso e per naturale alterezza ora voleva comandare assoluto, onde poco quelle istituzioni curò, che rispettate da' Principi buoni che l'avean proceduto dovevano in alcun modo ristringere il suo potere. Viene egli anche biasimato a ragione d'avere di soverchio accaressato i soldati, e permesso che s' introducesse negli accampamenti la mollessa ed il lusso, per la quale indulgensa e per lo strabocchevole aumento delle guardie, da lui portate a cinquanta mila nomini, la rovina dell'impero si accelerò. Si vuole di lai inoltre osservare, come i prefetti del protorio salirono a' suoi tempi tento alto da erigersi poi in laegotenenti generali degli Imperatori, onde quella carica si riputò non lungi dal principato e quasi prossimo gradino a salirvi. Tale non era stato il divisamento dell'oculatissimo Angusto, allorquando da lui quell'ufficio s' istitu); perchè prevedendo quanto facile sarebbe d'abusarne, ordinò che i Prefetti fossero semplici cavalieri non mai Senatori, e che lungi da ingerirsi nel governo civile non tanto avessero a comandare la guardia come unicamente a reggerla ed a tenerla disciplinata. Ma essi, libero avendo l'accesso del Principe e della sua piena confidenza godendo, presto con far vista di estendere l'autorità sua esteser la propria; di che ebbero larghistima comodità e per l'imperiosità di certi Augusti che in ogni cosa volcan comandare, e per l'ignavia di certi altri i quali unicamente a' piaceri vivendo si credevan beati, ove trovassero alcuno che per iscaricarneli recasse in sè il peso e le noje del governo. A questo continuo ampliamento dell'autorità degli Imperatori contribairono non poco anche i popoli, perchè ben di soventi ricorrevano al Sovrano sulla speranza di trovarlo per mezzo de' cortigiani più facile e più esorabile delle sorde leggi o de' Magistrati. Ora son potendo i Principi attendere al governo dello stato ed alla spedizione delle molte dimande, che di continuo si presentavano al trono, la commisero a' prefetti, e ben naturale era ch'essi riponessero ogni fede in coloro a cui commettevano la guardia e la difesa della propria persona. Volle la sventara dell'impero e di Roma che Settimio Severo, Principe della sua autorità gelosissimo e piono d'odio e di diffidenza verso il Scnato, avesse per dieci anni a presetto del suo pretorio L. Flavio Plausiano, il quale nell' orgoglio e nell'ambizione eguagliò e per poco superò quel L. Elio Sejano, onnipotente favorito dell' Imperatore Tiberio, Sebbene Severo fosse nomo di grande terribilità, pur seppe Plauziano insinuarsi nella sna grazia di modo che pubblicamento dicevasi, governarsi da lui e l'Imperatere e l'impero, e la potenza del ministro superare quella del Principe. Fu la rapacità di costui sì sfrenata e sì ingorda, che quando egli maritò la figlicola a Caracalla, le diede una dote che bastato avrebbe a cinquanta regine; e la sua

tracotansa giunse în occasione di queste nonze a tanta demensa da osar far recidere i genitali a ben cento cittadini romani, onde il corredo della figliac-la riuscisse più raro e più splendido, ed ella fosse servita da ennuchi degni d'un Impersirice romana. Questo uomo approfittò delle lunghe e frequenti assenze di Severo per avvocare a sè la cognizione e la decisione di tutti quegli affari, che in addietro s'appartenavano al Senato, con che si riduese a nulla l'autorità di quel corpo, e di tanto quella degli Imperatori s'accrebbe, che Severo e i suoi successori potrebbero risguardarsi come sovrani assoluti, se per dispogliare il popolo d'ogni civile libertà non fossero stati costretti di dare sè stessi e l'impero in piena balta de' soldati.

Lasch Severo due figli, Marco Aurelio Antonino più conoscinto solto nome di CARACALLA s Publio Settimio 61TA; il primo rapace crudele e tanto bramosissimo di regnare che si disse avere attentato due volte alla vita del padre; il secondo, Tispetto al fratello, di placida indole e cortesi maniere. Questi dovevano, siccome già Marco Aurelio il filosofo con Lucio Vero, governare insieme l'impero; e già avevano entrambi ancora vivente il padre portato il titolo d' Imperatori, già dopo la morte di quello ricevuto il giuramento da tutti gli eserciti. Ma tanto li disunivano l'ambisione e la gelosia e i vicendevoli sospetti e'l continuo timore, che non tenendosi sicuri se non ben discosti, trattarono di regnare l'uno in Oriente, l'altro nell'Occidente. Fu però impedita tanta pubblica calamità e messa tra gli inimicati animi qualche apparente concordia. Di questa si giovò Caracalla per disfarsi di Geta; e fingendo di volersi pienamente riconciliare al fratello, e pregata la madre d' indurlo a seco lui abboccarsi, nelle stanze e nello stesso seno di lei il trafisse (27 sebbrajo 212). Esterrefalto, e come se per miracolo fosse sfaggito a sommo pericolo, passò il fratricida dalla corte nel campo, e assicuratosi delle guardie con blande parole e con doni più delle parole eloquenti ordinò a Papiniano, prefetto del pretorio, di giustificare in un'orazione da recitarsi in Senato l'uccisione di Geta; ma'l forte ministro non atterrito dalla cerla morte franco gli replicò: lo scusare un fratricidio non essere tanto facile come commetterlo, e commettersi un nuovo delitto a volere infamare un innocente. Caracalla restato solo sul truno s' abbandono al ferece suo ingegno, e fatti perire da vonti mila veri o supposti partigiani ed amici di Geta, strasiato da' rimorsi e fuggendo la memoria del suo orribil missatto da Roma si discostò. Si condusse da prima nelle Gallie (213), poi sul Meno contro gli Alamanni (214), di là nella Dacia contro i Sarmati e i Guti, indi nell'Asia (215). Era eg i sempre stato grande ammiratore d'Alessandro Macedone, sicchè d'ogni anche stravagante maniera si studiava d'onorarne la memoria, e non lo potendo uguagliare nelle imprese s' ingegnava almeno d'assomigliario nel portamento e nel viver alvolta soldatescamente in mezzo a' soldati. Questa vanità diede in manifesta paszia quando recandosi dalle provincie danubiane nell' Asia s' avvicinò alla Macedonia; perchè dicendo che gli era entrata in corpo l'anima di quell'eroe, ne assume il nome e ne vestì l'abito, e fatto una leva di Macedoni si circondo d'una falange, cui armò ed erdind siccome l'antica. Nell'Asia occupò con perúdia, della quale arte anche contro i Germani si valse, il regno d'Osroene e tentà, ma inutilmente, di fare lo stesso con quello d'Armenia; dopo di che gli venue voglia di visitar la città fondata da quel sno grande prototipo e di onorarne la tomba. Venoto per tale oggetto in Egitto (216)?e fieramente adegnato per la improuta loquacità di quel popolo, saccheggiò Alessandria, la disertò col memorando massacro degli inermi cittadini, e degli antichi privilegii la dispogliò. Dall' Egitto passò sull' Eufrate per guerreggiar contro i Parti, e qui dopo qualche vittoria mort assassinato per opera del prefetto del pretorio Macrino (8 aprile 217).

Il furore e la rapacità di Caracalla non si ristrinsero come in tanti altri Imperatori cattivi alla sola Roma; vagò egli alla testa dell'esercito presso a cinque anni per tutto l'impero, tutto lo depredo, tutto di sangue lo inondo. Prove s'addusacro della sua crudeltà; della rapacità sia argomento, ch' ei si vantava che non gli mancherebbe pecunia, fino che la sua spada tagliasse. Ma le continue violente estorsioni e gli spogli non bastavano a' soddisfare a' soldati, a cui ogni anno straordinarie ricompense accordavansi, e supplire alle continue spese di gladiatori, di corse di bighe e di cacce di fiere, end'egli crebbe tutte le imposte, limitò le successioni intestate, adalterò la moneta ed estese la cittadinanza romana a tutto l'impero al solo oggetto di poterne ritrar più danare.

Il diritto di cittadinausa, di cui gli antichi Romani furono gelosi a segno, che per non accomunarlo con chi gli aveva ajutati alla conquista d'Italia e del mondo, amarono di tentar la fortana di pericolosissime guerre, veniva ne primi secoli, dopo che Roma fe abbastanza ferte di pepelo, accordato con gran parsimonia e solo per importanti servigi, e sempre con espressa legge del popolo. Esso fa in gravissimi tempi concesso all'Italia, cioè al paese da Lucca e dal Rubicone fino all'estremità della penisola, e non molte appresso a tutti i Galli Cisalpini ed a' Veneti. Gli autori delle guerre civili profusero la cittadinanza ad arbitrio, e note è come Silla la accordance im an sol giorno a diecimila schiavi; anche il Dittatore Cesare ne fu assai liberale, e Marco Antonio la vendette pubblicamente, e talora a vil presso. Augusto non solo ricusò di darla a tutto i' impero, ma fu dopo imperatore nel concederla parco, e ristrinse le manumissioni romane, per cui lo schiavo affrancato la conseguiva, Gli Imperatori che vennero in seguito ne furono prodighi tutti, tranne Caligola; di modo che tra le recenti concessioni e le autiche grandissimo era per ogni dove il numero de' cittadini romani allorchè si pubblicò la costituzione di Caracalla. L' imbecilista di Claudio aperse a molti peregrini (sudditi non cittadini) lo stesso Senato, e l'estinsione delle famiglie più illustri e'l vizioso celibato de' Padri me-

cessitò Vespasiano ad ascrivervene altri non pochi. Nè qui ristette il disordine. L'avversione che i Romani avevano per la milisia e lo spopolamento d'Italia costrinsero di buon' ora gli Imperatori a completare le legioni con soldati non italici e talora non cittadini, e la gelosia li portò a non affidar al di leggieri il comando dell'armi a nomini romani di chiara fama o di famiglia cospicua. Questa necessità trasse seco quella di ricompensare i servigii de' peregrini con largheggiar negli onori; e come noi veggiamo gli nomini studiarsi di tirare avanti i figlinoli e i congiunti, avvenne che l' înnalsamento d' un peregrino trasse seco la promozione di altri. Così le legioni divennero romane solo di nome, così romani solo di nome divennero a mano a mano il popolo, i magistrati e'l Senato. Ma per tornare alla cittadinanza romana, egli è da osservare che tra le molte prerogative ch'ella seco portava, queste erano amplissime, che i soli cittadini nominavano e partecipavano a tutte le cariche; non potevano, dove avessero provocato, venir giudicati capitalmente se non nell'assemblea generale del popolo; andavano esenti dal tributo, decretavano la pace e la guerra ec. E tanto agli antichi parevano preziosi questi diritti, che se anche accordavano la cittadimansa ad un popolo vinto, di tutti essi non sempre gli facevano dono. I suffragi e gli onori furono perciò esclusivamente proprii de' Romani e di Roma fino all'epoca in cui la cittadinanza venne estesa all'Italia. Caddero questi ed altri nobilissimi privilegii col cadere della repubblica; e nella perdita della libertà mull'altro restò a' cittadini che 'l benefizio di cedere i beni a' creditori in laogo d'andare come in passato prigioni, quello di non pagare tributo, la provocasione all'Imperatore e qualche altra distinzione di poco momento. Più fortunati furono i poveri, perchè oltre quanto conservarono di comune cogli altri, questo ottenner di più d'avere gratuitamente parte alla pubblica annona e alle liberalità ed a' congiarii. Ma ben restò a' poveri e ricchi l'obbligo di militare, il divieto di contrar matrimonio co'non cittadini, l'esclusione dalle eredità intestate suorchè in grado di prossima agnazione; al che dopo Augusto s'aggiunse il pagamento di molté gravesse, da cui andavano esenti i peregrini; per la qual cosa molti di questi lungi d'ambire la cittadinanza romana, siccome onerosa la rifuggivano. La costituzione di Caracalla non migliorò dunque in alcun modo, ma ansi peggiorò la condizione de' provinciali; perchè sottumettendoli alle leggi romane tolse loro di vivere secondo le proprie; perchè senza sollevarli dalle imposte che iu addietro pagavane accrebbe loro quelle ebe prima erano a carico de'soli Romani, e perchè finalmente si as soggettò alla milizia senza accordar loro per questi nuovi aggravii altro compenso che di potersi dir cittadini, imparentar co' Romani, cedere i beni a' creditori e andare per alcun tempo esenti da certi castighi.

Tali furono gli effetti della legge di Caracalla riguardo a' singoli sudditi. Riguardo allo Stato ne

seguità, che con ugnagliare il popolo dominatore alle nazioni da lui soggiogate, quest'imperatore fu causa, che si estinguesse nel primo ogni interesse di tener soggetto e difeso l'impero sens'ottenere che ne' provinciali si destasse alcuno amore per gli Imperatori e per Roma, o una decisa avversione pei loro nemici. E sebbene egli è vero, che nè i Romani nè gli Itali da gran tempo più non prendevano parte al governo, e militavano in poco numero e solo perchè costretti dalla forza o allettati dal soldo: non pertanto credevansi e sapevano d'essere creduti padroni del mondo; il che doveva far sì che e riputassero sè medesimi e fossero dagli altri riputati da più che non i cittadini e i soldati di ogni aitro regno. Con questo profondere la cittadinanza non v'ebbe dunque in certo modo più cittadini; perchè non ritraendo i provinciali alcun effettivo vantaggio dall' essere dichiarati Romani, poco loro importava di esserlo; e i veri e antichi cittadini vedendosi abbassati alla condizione di chi già era lor suddito, tutto perdettero quel nobile orgoglio senza di cui nessupa nazione mai sta. Tolto con ciò negli uni e non desto negli altri il vero amore di patria e spenta l'antorità del popolo e ridotta quasi a nulla quella del Senato, tutto lo stato concentrossi nel principe, e la forsa sua si ripose non più ne' sudditi ma ne' soldati e nell'oro; onde venne che i soldati consideravano sè stessi come padroni e i cittadi... ni non altrimenti che fattori o coloni, a cui incumbesse di lavorare e stentare per mantenerli-

E fosse stato in piacere a Dio che i miseri avessero potuto attendere in pace e saziare la militare ingordigia! Ma caduto essendo l'impero in mano a' soldati, molti essendo gli eserciti, tutti pretendendo di concorrere all'elezione dell'Imperatore, aguali riputandosi tra sè i capitani, e perciò arrogandosi uguale diritto al supremo comando, dovea seguitare una guerra civile ad ogni vacanza di trono. Sebbene queste guerre non si possono propriamente dire civili, perchè i popoli da pit secoli disarmati e avvessi a servile ubbidiensa non vi prendevano parte per alcun loro interesse, ma solo quali vittime destinate a venir miseramente atrasiate da' combattenti. Altre di queste guerre si suscitavano da un sedizioso esercito che tentava di portare all'impero il suo capitano per venirne arricchito non a spese de' vinti, come ai tempi del triumvirate o di Silla, ma a danni delle provincie non ree d'altra colpa che d'avere ubbidito a chi n'avea giusto titolo o a chi se n'era insignorito coll'armi. Altre si movevano da un ambizioso che messosi alla testa non d'un ordinato esercito ma d'una turba di masnadieri, di preda in preda e d'eccesso in eccesso li conduceva fin dove li potesse satollare col sangue di tutto l'impero. Come queste guerre erano diverse dalle antiche quanto alle cause, lo erano quanto al modo in cui si facevano; perchè in quelle da animosi cittadini ferocemente si combatteva per la vittoria, in queste mercenarii soldati non tanto pugnavano per la vittoria come pel frutto di essa, e perciò dove vedessero disperata la causa che avevano

preso a difendere, o dove apparisse lusinga di maggiore e più sicuro guadagno in seguitare il partito contrario, presto le bandiere dell' Imperatore da sè creato abbandonavano, non onde ottenere con una pronta sommissione il perdono, ma onde partecipare, sebbene vinti, a' premii della rittoria: e quindi a' vincitori s'univano, e quasi punitori della rivolta che essi medesimi aveano eccitato depredavano i popoli e costringevano il vittorioso Angusto a dissanguarli onde trarne di che pagare loro il prezzo della sua acclamazione. Opeste milizie solo intente all'ingordo soldo e al bottino, questi capitani non aventi in vista altro che'l trono, non attendevano a difender l'impero da' poveri e valorosi Barbari che l'assalivano, perchè non altro vantaggio se ne coglieva che di ferite e fatiche; ma volgendo l'animo ad impresa più agevole e più fruttuosa abbandonavano le frontiere per iscaricarsi predando sulle provincie sotto pretesto di dar loro un nuovo padrone; e i Barbari trovandele indifese ed aperte a correrle e disertarle, spesso entrarvi chiamati in soccorso da qualche ribelle, spesso da lui concitati contro qualche rivale, e amici o inimici sempre manometterle crudelissimamente. Intanto crescere per l' impunità la militare licenza, le legioni composte quasi solo di provinciali o di Barbari non curare Roma o le sue istituzioni o 'l Senato, sollevare all' impero ora un Siro, ora un Goto, ora un Arabo, ora un Mauro, ora un Illirico, e impazienti d'ogni disciplina precipitarnelo in breve per procedere a nuova scelta, di cui in breve pentirsi. Intanto l' impero sempre più impoverire, sempre più spopolarsi; gli eserciti, le provincie, gli stessi Imperatori divenire sempre più stranieri a Roma e all' ttalia; l'Italia già scarsa d'abitatori a' tempi d'Angusto scarseggiarne ognor più, agli altri suoi mali aggiugnersi le guerre di Massimino contro Papieno e Balbino, di Decio contre Filippo, di Gallo con Emiliano, d'Emiliano con Valeriano, d'Anreolo contro Gallieno, e le replicate irrusioni degli Alamanni sotto quell' imperatore e sotto Aureliano. I popoli gemere sotto l'enorme peso dei tribuni e la soldatesca insolenza; gli (mperatori, i più non altro che soldati, e solo volti a mantenersi in soglio e a difender l' impero assalito su tutti i confini, non potere quando anche avessero voluto e saputo attendere agli interni mali o all'alleggerimento de' popoli. In meszo a tante calamità sempre più depravarsi i costumi, in quella funesta oppressione sempre farsi maggiore l'avvilimento de' sudditi, torsi loro la speransa di vicino soffiero e crescere col dilegnarsi di quella la pubblica e privata miseria. Ecco il luttuoso quadro della condizione dell' impero ne' sessantasett' anni dalla morte di Caracalla all' elezione di Dioclesiano.

Stette l'impero alla morte di Caracalla per tre giurni sensa padrone, perchè de' due prefetti del pretorio, Avento, il quale avea cura dell'armi, ricusava la porpora, e Marco Opelto macrino ch'era incaricato degli affari civili non osava aspirarvi. I soldati per non sapere a clii darla finalmente ne rivestirono lui, Caracalla, per la connivensa e la prodigalità adorato dalle milisie, cercò d'affesionarsele con onorare la memoria di quel loro prediletto Imperatore e con replicare il donativo, e si studiò di guadagnare i popoli con levar certi abusi e moderar le gravesse. Ma essendo l'arroganza e l'indisciplina della soldatesca cresciuta a tale, che a voler conservare qualche apparenza di governo era indispensabile di riformaria: venne Macrino per questo disegno e per la poca attitudine alla guerra in tanto odio e disprezzo, che Giulia Mesa, cognata di Settimio Severo, donna assai scaltra e assai ricca, potè persuadere prima ad una, poi ad altre legioni, che Soemi sua figlia avea generato di Caracalla quel grazioso giovinetto che vedevano sacrificare al Sole nel tempio di Emesa. Le truppe credule, perchè mal disposte, ribellarono iu gran parte a Macrino, e venute con lui a giornata lo vinsero e lo tolser di vita (7 giugno 218) e riconobbero per Imperatore Vario Avito Bassiano che allora contava non più di diciasett'anni. Tutto 'l mondo Romano e Roma stessa e 'l Senato si sottomisero senza ripugnare ad un garzone di Siria, il quale si vantava bastardo d'un Imperatore esgerato, e col favore d'un sedizioso esercito s' arrogava quasi ereditaria l'antorità che tutt' i suol antecessori si feccro o conferire o almeno confermar dal Senato; e'l popolo romano dispoglio di ogni dignità e disfatto dalla crudeltà degli Imperatori dovette nell'estremo dell'umiliazione ubbidiro ad un molle ed effemminato giovinetto, che ostentava sul trono la più infame dissolutessa, e insultava ad ogni costume e ad ogni sua istituzione religiosa e civile. Di Marco Aurello Antonino ELAGA-BALO (che così costui dal nome del suo Dio, Ela Gabal Dio Formatore, si chiamò) si può dir, ch'ei regnò come mal avvesso fanciallo, il quale nella petulanza sua vuol vedere fin dove s' estenda la pazienza e la cicca predilezione de' suoi. Ebbe a schifo i costumi, il vestito e i Numi stessi di Roma, profanò tutt' i templi onde arricchire delle loro spoglie quel del suo Sole; e volendo dar moglie a questo suo Iddio prescelse la Luna che si adorava im Cartagine, e costrinse le provincie a riccamente dotarla; e questa ricca dote e con essa altri immensi tesori in vane pompe e animaleschi e brutali diletti sfondato dissipatore sprecb; e basti che larghe ricompense accordava a chi raffinasse un piacere, o qualche nuova vivanda o manicaretto inventasse. Ammise in Senato le donne, fece della reggia un postribolo e ammorbò i Magistrati promovendovi dal lezzo delle oscenità i suoi infami mignoni. Confert tre volte la prefettura della città a vili liberti, e una volta a un cocchiere; creb prefetto del pretorio un ballerino, e prefetto dell'annona un barbiere. Spost quattro donne e tra queste una vestale, le ripudib e le riprese; si maritò pubblicamente a due bagascioni, e pubblicamente diede loro titolo ed autorità di mariti. Tante indegnità stomacarono finalmente gli istessi suoi pretoriani, onde l'uccisero (II marso 227), e proclamarono Augusto Elessiano suo engino che

ed egli ben guardandosi d'appalesarsi uccisore di

egli aveva da qualche tempo adettato siccome figiluolo.

Questi, che all'adosione prese il nome di Marco durelle suvano Alessandro, pervenne al trons nella stessa età ch' Biagabalo ma con natura e costumi affatto diversi, mercè le cure di suu madre Giulia Mammea; alla quale donna, sebbene ella meriti taccia d'ambisiosa e fors'anche d'avara. on si può negar lode d'aver bene educato il figliole e ben governato i' impere. Alessandre Severe guidate da lei allontano dalle cariche le sosse ature del suo autocessore ed espurgato l'ordine de'Senatori, sedici de'più illustri prescelse per formarsene un consiglio privato, colla acorta del nale apportò in breve notabile sollievo all'impere, che dope quarant'anni di sconvolgimenti, di eradekà e di rapine alân respirò. Liberale affabile laberiosissimo, non vano non lascivo non ambisiese; tutto riverenza al Senato tatto temperanza tatto modestia, voro specchio d'ogni virià; ribassò di molte il tribato e crebbe nen per tanto l'erario m moderare le spese; sebbene non molte gnerviero ristabilì negli eserciti qualche ombra di disciplima, e s'oppose talvolta con felice successo alla loro licenza, ma o per la sua poca fermezza o per l'iniquità de tempi non sempre vi riusch.

Mentre l'impero romano declinava a monifesta rovina e 'l buon Imperatore Alessandro si studiava di ristorario colla dolcessa del governo, an uomo animando del suo vigore un' oppressa nazione le tornava all' indipendensa e al dominio d'un regno de' più grandi e più belli del mondo. Tutti gli stati ende si componeva la monarchia del persiano Ciro erano per le vicissitudini che tennero dietro alla morte di Alessandro venuti in potere di Seleuco Nicanore, il quale dall' Indo all' Ellesponto regnà. Questo vastissimo impero cominciò a sfasciarsi omai sotto il prime sno successore; e sotto il serondo (Antioco il Dio), Areace de' reali di Persia il quale governava la piecola provincia della Partieme, vedendo que' popoli indegnati per la crudellà le rapine e la libidine d'Agatocle, che per quel Re era a tutta l'Asia superiore preposto, gli eccitò alla rivolta, (256 avanti Pera volg.) e cacciati i Macodoni fondo un piccolo regno de' Parti, cui egli e i suoi successori prevalendo contro i Selencidi ed aktri vicini dilatarono dal golfo persico a' monti dell'Armenia e dall'Indo all'Enfrate. Quattrocento e ottantadae anni durb questo regno e ventinove Arsacidi lo governarono; e noto è come i Parti fossero dopo i Cartaginesi e i Germani il più formidabil nemico che Roma s' avesse, sicchè malgrado le vittorie di Trajano, di Lucio Vero e Settimio Severo essa uon giuase mai a domarli o solo anche a reprimerli durevolmente. Nella lunga prosperità e nell'affinensa d'ogni ricchezza si snervò la nazione, la discordia più volte nella famiglia reale infiert; molti suoi principi e molti governatori usurparono nelle provincie autorità poco meno che regia, e'i vasto regno si lacerb in molti piccoli stati, che non sempre s'univano nè anche a comune difesa. Cost essendo le cose del Parti sorse tra' Persiami Artaserse, soldato gregario come altri scrive, o come altri discendente dagli antichi reali, il quale ribellatosi a' Parti (a. 226) e chiamato il popolo all'armi vinse gli Arsacidi in tre battaglie e fu dal vittorieso esercito preciamato re. Questi sottomesse a mano a mano tutte le provincie tra 'l seno persico, l'Indo, l'Ozo, P Arasse e l'Eufrate, cresse sulle rovine dell'antico regno de' Parti il persiano novello, e dopo averlo ordinato con ripristinare alenne antiche istituzioni e specialmente la religione di Zoroastro, da' Macedoni e da' Parti depressa, disegnò di elevare la Persia alla grandezza de'tempi di Ciro, Convenendogli a tale oggetto occupar l'Asia minore mando a Roma superbamente richiedendo Alessandro Severo, gli cedesse tatte le provincie che già nbbidivano a quel Re, ed ora a' Romani. La rlsposta dell'Imperatore si fu, ch'egli venne in Oriente, dove accintosi con grandi preparativi alla gnerra finalmente la terminò vittorioso conservando l'impero nella sua integrità. Iusorti essendo durante questa spedisione i Germani ad infestare le Gallie passò egli sóllecitamente con un grosso curpo di milisie orientali dall' Eufrate sul Reno, e fu presso Mogunziaco ucciso da' soldati sommossi, siccome egli sembra, da Massimino (18 marzo 235).

Cajo Giulio massimino figlicolo d'un'Alana e di un Goto, erasi per la gagliardia il valore e l'abilità in addestrare i soldati novelli elevato da bassissima e barbarica nascita a' primi gradi della milisia. Con queste qualità e con vivere famigliarescamente in mezzo alle truppe egli si rese loro sì caro che alla morte del buono Alessandro Severo lo elessero Imperatore. Il novello Augusto segnalò il sno innalzamento castigando con barbarica crudeltà una congiura, indi continuò la guerra disegnata dal suo antecessore, e finitala gloriosamente passò nella Pannonia per reprimervi i Sarmati ed i Germani. Perseguitò durante il suo regno i grandi e'l Senato temendo d'esserne disprezzato per la vile sua nascita, e sopra semplice sospetto e sensa formazione di processo mandò soldatescamente a morte più migliaja di nomini. Ma perchè la plebe suole malignamente godere delle sventure de' grandi, non gli avrebbe la crudeltà contro di essi recato gran danno, s'ei non avesse accoppiato a quella la più insasiabile e sfrenata rapacità, a soddisfare alla quale spogliò i templi e le città de' loro tesori e de' patrimonii. Le estorsioni d'un sno esattore fecero ribellare gli abitanti dell' Africa, i quali per darsi alcun capo che coll' autorità e col seguito li potesse e guidare e difendere acclamarono (maggio 238) Imperatore Marco Antonio Gon-DIANO loro Proconsole, che per rara combinazione accoppiava ad insigni virtò nascita illustre e sterminate ricchesse. Furono egli e'l figliuolo, cui per l'avanzata età assunse collega, riconosciuti con trasporto dal Senato, e per opera di questo dalle malcontente provincie, dove segui qualche strage degli amici di Massimino. Ma avendo Capelliano, procuratore della Numidia, vinto e spento in capo a un mese di regne i Gordiani, il Senato risoluto di tentare ogni estremo per sottrarsi al futore di Massimino, confert l'imperio a Marco Clodio su-PIERO MASSIMO ed a Declo Celio BALBIRO, a' quali fu per espresso voler de soldati associato un terzo SORDIANO. Pupieno Massimo e cui fu demandata la guerra adund non sensa gravi difficoltà delle truppe, e nou confidando di poter con esse teuer la campagna, ordinò che gli abitanti riparasser co? viveri nelle fortesse, e dalle vie militari si discostassero. Tali comandi furono eseguiti nelle parti superiori d'Italia, nel Norico e nella prima Pannonia, non lungi da cui si trovava allor Massimino. Venne questi anclando vendetta alla volta d'Italia. e trovato deserta Emona e libere le Alpi arrivò sensa contrasto sotto Aquileja, dove durante l'assedio fu (238) ucciso da' suoi. Simile sorte ebbero poco appresso gli altri due Imperatori; perchè i pretoriani, dispiacendo lore che 'l Senato prendesse a dispor dell'impero, e temendo la severità di Pupieno Massimo, lui insieme al collega, mentre il popolo si ritrovava nel circo, ammazzarono, fedeli restando al giovinetto Gordiano. Questi che assuuse il governo diede di sè assai liete sperauze; ruppe guerra a' Sarmati, e passato dopo averli vinti in Oriente riportò grandi vantaggi sopra il Re persiano Sapore succeduto di fresco ad Artaserse; na restato in quella spedisione privo dell'appoggio di Mesiteo suo suocero fu (marze 244) tolto di vita dal prefetto del pretorio Marco Giulio PILIPPO, il quale gli concitò contro l'esercito facendolo a bello studio, come ne fosse cagione l'inesperiensa dell'Imperatore, patire di viveri. Prima cura del novello Principe fu quella di conchindere pace, onde potersi a rassodamento delle sue cose recare in Italia; ma presto dopo esservi giunto fu costretto a levarsene per passare sull'istro, dove i Carpi da gran tempo infesti alle provincie romane avevano rotto la guerra; li vinse in replicate battaglie, e tornatosi dopo la vittoria a Roma vi celebrò con istraordinaria magnificensa l'anno millesimo della fondazione della città (248).

L'esempio dato da lui, da Massimino e Macrino trovò grau copia d'imitatori non mancando mai le legioni di secondare l'ambisione de lor condottieri, perchè questi non mancavano mai di riccamente premiarle. Due rivolte scoppiarono sotto Filippo; una nella Sirla che si governava da Prisco suo fratello, l'altra nella Mesia che si reggeva da Severiano suo suocero, dove fu proclamato certo Marino. Fu la prima felicemente repressa, ma la seconda incusse a Filippo tanto timore che venuto con quella nuova in Senato, come fosse perduto ogni cosa e più non v'avesse riparo, offerì di deporre il comando, dove così ai Padri piacesse. Standosi a quest' annunzio tutti in silensio si levò Decio, Senatore per nascita per virtà e per imprese chiarissimo, e rincorà l' Imperatore mostrandogli non essere quel Marino a temersi. S'intese in effetto, come egli era stato indi a non molto levato dal mondo, ma s'intese pur anche che non si volevano racchetar le legioni, onde Filippo deliberò di giovarsi di Decio per calmare quella rivolta. Questi dopo lungo schermirsi e lungo pregare dell' Imperatore ubbich; ma i soldati ravvisando in lui un uomo di tanta autorità da tirarsi dietro gli eserciti tatti, minacciandogli, come si scrive, la morte, le sforzarene a vestire la porpora e a condurii alla volta d'Italia, dove Fllippo schbene superiore di forse restà disfatto e morto presso Verona (luglio 249).

Fu la vittoria di Cajo Messio Quinto Traja DECIO sommamente gradita agli eserciti ed al Senato, dal che si può malgrado la scarsessa delle memorie conchiudere, ch' egli era del supreme comando degnissimo. E tal si mostro, perchè fattosi a considerare come il rilassamento d'ogni disciplina, la corrusione universale e'l revesciamento di quelle mirabili istituzioni, per cui Roma era sorta a tanta grandessa, erano cagione dei mali che affliggevan l'impero, pose l'animo a velerli curare con energica mano, credendesi estirparli dalla radice, dove potesse ricondurre le stato a' suci antichi principii, riformare i costumi e ristabilire il negletto culto degli Iddii. Purono perseguitati i Cristiani, restituito il Senato nell'ampiessa della sua autorità, e a lui commessa l'elezione d'un Censore, il cui potere per poco superava quello del medesimo Imperatore. Ma non erano questi rimedii proporsionati alla forsa ed alla grandessa de'vizii che si volevano per essi correggere; e fu quindi mestieri abbandonare il pensiero della Censura, e si trovò che la persecusione apportò alla religione dominante più danno che non giovamento; oltre che i tempi erano tali che Decio tutto volto a difender l'impere non poteva beste attendere ad ordinario. Imperciocchè essendo stati levati dal Danabio gli ese citi per venire a combatter Filippo, i Goti e altre genti collegate con essi si diedero a depredare la Dacia, la Pannonia e la Mesia, e vennero trascorrendo fino nel cuor della Tracia; e si può dire che da quel punto le guerre e le depredazioni loro più non cessarono, finchè, superando nella loro ferocia la debelessa di Roma, di tette l'illirico s' insignorirone. Mosse Decio a reprimerli, e dope avere con varia fortuna pugnato dos auni, era pervenuto a rinserrarli in un angolo della Mesia, dove confidava intieramente distruggerli, ma egli perì sventuratamente nella battaglia (novembro 251); nè mancano argomenti per credere, che Caje TREBONIANO GALLO sue successore non me abbia sollecitato la morte legandosi a' denni suoi co' nemici. Gallo cadde presto in dispresso per la vergognosa pace conchiusa co' Barbari e per l'indolenza, a cui si abbandone, mentre Sarmati e Goti infestavano le provincie al Danubio; per le quali cose l'esercito della Pannonia e della Mesia proclamò Imperatore Marco Giulio amiliano che aveva gioriosamente sconfitto que'popoli; e lo seguitò in Italia, dove Gallo (maggio 253) fu abbandonate da' suel ed uccise non lungi da Jateramna. Ebbe Emiliano non molto dopo (nell'agosto) uguale fine presso Spolete, allorchè Publio Licinio VALERIANO, il quale moven colle legioni germaniche in soccorso di Gallo, fu dagli unanimi voti de' due eserciti, del Senato e del popolo chiamato alla porpora.

Era Valeriano nome commendabilissimo per l'integrità della vita, per le cariche militari e civili

ostenute con lode, e più ancora per l'onorevole giadizio portate di lui da Decio e dell' intiero Senote, quando questo lo presente all'Imperatore siccome il soggetto più degno a cui conferir la Censura; e tante e tali virtà in lui risplendevano, che se la scelta del sovrano fosse stata rimessa in arbitrio de popoli, cesa per testimonianza d'un antico scrittore sarebbe caduta sopra di lui . Ma ben rari sono que Principi, che ascendendo al trono con favorevole prevenzione non abbiano quasi di necessità a deludere le speranse de' popoli; perchè destandosi l'aspettazione e crescendo, secondo che i sudditi o sono mal contenti del precedente regnante, o gravi gli affliggono le pubbliche calamità: essi vorrebbero dal novelio sovrano vedere appagati tutti i lor desiderii; e tale avvesse appunto di Valeriano. Imperciocchè sebbene la potenza romana visibilmente venuta mena dopo la morte di Commodo, fosse da' due Severi e da Massimino in apparensa ristaurata di to da poteral bastevolmente far rispettare dagli esteri: pure le frequenti rivoluzioni e la conseguente oppressione e l'esaurimento de popoli, le leghe de rivoltosi co Barbari, la comodità data a questi di molestar le provincie, mentre le sedisiese legioni combattevano per darsi un padrone, avevano in seli diciannove anni siffattamente accelerate la rovina di Roma, che'l regno dell'infelice Valeriano dir si può l'incominciamento di questa tragedia. Trovò egli dunque l'impero forlissimamente minaccisto su tutt' i confini, mentre i mali interni erano per le addotte cause cresciuti a segno da esigere una perfetta e langhissima quiete al di faori. Ma; e che, anche in una pace universale, sperare da un nomo già avansato in eth, se l'impero era si presso a sfasciarsi, e le milisie erano seusa disciplina; se i popoli interpiditi sell'avvitimento e sensa virtà; se gli Antonini, Adriano e Trajano, in tempi rispetto a questi floridissimi ed innocenti, e con regui si può dire pacati non l'avevane potnto rigenerare? Dalla foce del Reno a quella del Danubie tutte erano in arme le popolazioni barbariche; potentissima sorse dopo il terzo Gordiano la lega de' Pranchi contro la seconda Germania; la prima e la Résia erano dopo i tempi di Caracalla travagliate da quella degli Alemanni; l'Illirico inondato dalle confederazioni de' Goti e de' Sarmati; questi stessi Goti ed i Sarmati correvano l'Asia, e Sapore tolto n' Romani un potente alleate con conquistare l'Armenia, aveva invaso la Mesopotamia e la Siria, ed cocupato Antiochia capitale dell' Oriente romano; în queste regioni l'esercito parte distrutto da' vincitori, parte disperso; in Occidente tutte sgueralte le frontiere, perchè Emiliano avea tratto seco in Italia le legioni della Mesia e della Pannonia, e quello della Germania e della Rosia erame venute con Valeriano in soccorso di Gallo. L'Imperatore avendo a riparare a tanti disordini pubblich alcune savissime leggi, allegger\ quanto in quelle circostanse potè le gravesse, scelse probi e pradenti ministri e affido gli eserciti a capitani di quel valore che si vide in Claudio, in Anreliano ed in Probo. Ma quel bene che egli colla sua virtù e coll'assistenza di tali uomini avrebbe potuto operare fu in gran parte da lui impedito, perchè lasciaudosi vincere alla paterna teneressa lo stesso primo anno del regno conferì il titolo d'Augusto al figliuolo Gallieno. Pareva a Valeriano d'avere, come meglio si poteza, provveduto alle cose dell'Occidente, quando giungendo dall'Oriente novelle ogni giorno più gravi, egli demandata la cura dell' Europa a Gallieno si condusse (258) alla volta dell'Asia, onde reprimere i Barbari che la scorrassavano e ricoperare dai Persiani la Siria. Felice nella prima impresa cadde nella seconda (260) nelle mani a Sapore, e fint i suoi giorni in tormentosissima prigionia; e l'Oriente restato la seconda volta senza difesa dovette la sua salvessa al coraggio ed al valor d'Odenato, uno de grandi della città di Palmira.

Negli otto anni, che Publio Licinio GALLIERO regnò dopo la presa del padre, s'aggravarono sopra l' impero nuovi e più terribili mali. La poste, che manifestata si era fin dall'auno 250, continuò ad infierire per quindici anni in tutto il mondo romano, e la sola Roma ne vide cadere nel massimo furore da cinque mila vittime al giorno; una micidialissima guerra civile desolò bene a lungo la cktà d'Alessandria; poveri e servi si ribellarono nella Sicilia contro i ricchi e contro i padroni; l'Asia era in preda a' Persiani o in man d'Odenato; i Franchi corsero la Gallia e l'Ispania, e tragittarono nell'Africa; fu dagli Alamanni saccheggiata la Rezia e gran parte d' Italia, e minacciata Ravenna e fin Roma; vennero prima dai Goti, e in appresso dagli Bruli devastate la Cappadocia, l'Asia minore, la Tracia, la Macedonia e la Grecia. Diciannove usurpatori, che in quest'età si chiamavan tiranni, e che tutti ebbero a venire spenti coll'arme e contro i seguaci dei quali Gallieno crudelissimamente infiert, comandando, che tutti sensa pietà si uccidessero fino a' vecchi e a' fancialli, inondarono di civil sangue tutte le provincie ad una per una; perchè uno di questi fu acclamato Imperatore nel Ponto, uno nell'Isauria, cinque in Oriente, uno nell'Africa, une nell'Egitto, cinque nelle Gallie, tre nell'Illirico, uno nella Tessalia ed uno nell'Acaja. Mè le private sciagure della schiavità del padre e della violenta morte del fratello e del figlio, nè la miseria pubblica, nè l'infelice condizione dei popoli, nè le depredazioni de' Barbari, nè l'insorgere di tanti ribelli, nè la vergogna d'avere a riconoscere per collega un Saracine (Odenato) che s'era fatto Signore della maggior parte dell'Asia e dell' Egitto, ne la perdita delle Gallie vennte in potere di Postumo, valsero a destare il valore e la virth di Gallieno per più che brevi momenti, in cape a cui ricadeva quasi spossato in letargo ancor più profendo.

Non mencava quest' imperatore di senno, non di coraggio; ma l'amore delle delizie e dell'esio snervavano in lui ogni vigore dell'animo in medo, che onde non aversi pure a muovere affettava filosofica indifferensa quando gli si annunsiava ia perdita or d'ana or d'altra provincia. E questa sua indolenza in mezzo a tante pubbliche e private calamità, quel non sapere abbandonare i piaceri per accorrere in persona alla difesa dell' impero o alla repressione d'una rivolta, quel profuso scialacquo in così grande e così universal povertà furono cagione, che gli eserciti e i popoli, vedendosi da lui abbandonati, tante volte tentarono di aceglierai un Principe, da cui confidavano di venire ben governati. Scossesi alla fine Gallieno quando per l'insurresione d'Aureolo, valorosissimo capitane, si vide minacciato in Italia, e vintolo in una battaglia sull'Adda il ridusse a riuserrarsi in Milano; ma tanto egli era presso di tutti venuto in discredito, a tale era giunta l'indegnasione di tutti, che i capi dell'esercito, disperando della salute dell' impero, s'egli ancor lo reggesse, lo tolsero in quell'assedio di vita (20 marzo 268) e proclamarono Marco Aurelio CLAUDIO.

Incomincia da questo Claudio, per una segnalata vittoria distinto col nome di Gotico, una serie di valorosi Imperatori tutti nati nelle marsiali provincie dell' Illirico, per cui Roma ricuperò qualche parte dell'antico aplendore. Claudio, di oscuri natali, era stato omai dal valente Imperatore Decio riconosciuto siccome persona di rarissimo merito, e da Valeriano per raccomandazione del Senato promosso a' primi gradi della milisia, nella quale in breve tanta fama acquistò che Gallieno lo ammirava e temeva. Proclamato Imperatore tosto die' fine alla rivolta d'Aureolo e, aggiunto l'esercito di quell'asurpatore al suo, col credito di che godea tra' soldati ristabilì qualche disciplina e qualche ordine; e dopo avere con acconcio discorso mostrato, che l'insubordinazione era tanto perniciosa ad essi medesimi, come rovinosa all' impere, li condusse verso il Benaco, dove sconfisse gli Alamanni e dall'Italia li discacciò. Tre imprese, compiuta questa, restavano; ricuperare le Gallie, l'Ispania e la Britannia tenute da Tetrico, riconquistare l'Oriente e l' Egitto ch'erano in mano di Zenobia vedova d'Odenato, e liberare l' Illirico, il quale, restato senza la guardia delle legioni da Gallieno per l'usurpazione d'Aureolo chiamate in Italia, veniva manomesso da trecento e ventimila Goti e altri Barbari. Claudio le due akre lasciando a questa siccome più urgente s'accinse, e comunque alla sola Italia ridotto e mancante, siccome ecriveva al Senato, di dardi, di lancie e di scudi, cinquenta mila Goti necise (269) nella battaglia di Naisso, e strinse di modo quelli che sottrattisi alla disfatta si erano ridotti nelle strette del monte Emo, che travagliati dalla fame, dagli stenti e della pestilenza presso che tutti perirono; ma fu la vittoria fatale, perchè insinuatosi tra' Romani il contagio e coltone lo stesso Imperatore, egli n'ebbe nella città di Sermio a morire. Marco Aurelio QUINTILLO fratello di Claudio assunse a questa nuova la porpora in Aquileja e fu dal 6enato riconosciuto, ma non sì tosto egli ndì come l'esercito illirico aveva acclamato Agreliano, che disperando di potere a tali forze ed a tanto nomo resistere si tolse di vita.

Incredibili pajono le imprese a cui Lucio Domisio AURELIANO die' fine ne' quattro anni e ette mesi ch' ei tenne l' impero. Liberb l' Italia suovamente invasa dagli Alamanni e ve gli sconfiste tre volte, ruppe nell'Illirico i Goti e i ler collegati e li ridusee alla pace; ricondusse all'ubbidienza la Britannia, l'Ispania e le Gallie dopo tredici anni che se ne erano levate e ne cacciò tett'i Barbari; ricuperò l'Oriente e trasse avanti il suo cocchio trionfale Zenobia; per le quali maravigliose vittorie il nome di ristauratore del mende (romano) si meritò. Apreliano, ch'era sempre vissuto nel campo, e cella spada aveva acquistate e conquistato l' impero, riusc) Principe gagliarde e severo e talvolta sopra semplici sospetti crudale, ma perdonò sinceramente a chi aveva portato le armi contro di lui, ed esigette da' soldati e dagli ufficiali la disciplina più esatta, e dai magistrati civili pronta e rigorosa giustisia,

Tacciasi d'orgoglio, perchè il primo degli Imperatori cinse di diadema il suo capo, ed assunse nelle medaglie titolo di Signore e di Iddio. Amb la magnificenza e la pompa, e superè tutti i suoi antecessori nella liberalità verso il popolo; ma potè malgrado tutto questo migliorar la moneta sommamente adulterata da Gallieno, e condonare grossi crediti del fisco facendone a pubblica fede ardere tutt' i registri. Veduta la frequenza delle irruzioni de' Barbari circondo Roma di uneve e più vaste mura ,oude tutta assicuraria contro i loro insulti; e sebbene fosse uno degli Imperateri più guerrieri che Roma s'avesse, considerando di non poter tenere la Dacia sensa guerre continue, la votò d'abitatori e trasportatili sulla destra del Danubio abbandonò in preda a' Germani l'altima conquista romana. Desideroso di vendicare l'onta di Valeriano e di tenere occupati i soldati mosse di poi contro i Persiani, e fu non langi da Bisansio ucciso (gennajo 275) per opera d'un segretario, il quale temendo la sua inesorabil duressa trasse a congiurar seco alcuni altri uffisiali.

L'esercito che adorava il suo invitto Imperatore inorridì a tanto misfatto, e per tema d'acclamare alcuno degli autori di quello, deferì con rara e di questi tempi insolita moderazione la scelta del nuovo Angusto al Senato. Quale fu lo stupore di questo, come colia nuova della morte d'Aureliano vide giugner quelle lettere colla non attesa dichiarazione? Pago dell'omaggio che a lui si rendeva non credette di accettare l'offerta, ond'essa con vicendevole gara di generosità dme volte si rinnovò, due fa ricusata, finchè, cedendo dopo lungo e tranquilio interregno alle iterate istanze delle legioni, i Padri elessero (25 settembre 275) Marco Claudio TACITO nomo chiarissimo che già contava settantacinque anni. Il Semato sembrò sotto questo Imperatore rivivere all'antico spiendere ed alla prisca potenza, ma solo per breve tempo e per l'altima volta. Tacito si rese malgrado l'avanzata età bene affetto a' soldati, punt alcuni degli assassini del suo antecessore, represse gli Alani e altri popoli che correvano l'Asia e fu depo pochi mesi di regno ucciso (12

aprile 276) non si en home, se da'soldati che volevano un imperatoro soldato, o da chi implicato acila morte d'Aureliano ne temea la vendetta. Marco Antonio ruonamo suo fratello uterino il quale governava il pretorio, si fece tosto sensa previamente consultare il Senate acclamar dall'esercito, ma restò in breve appresso dalle legioni di Siria, che alla morte di Tacito avevano salatato Imparatore il loro capitano Marco Aurelio 20000.

Bra acche Probo nativo dell' Illirico come Clasdie a Aureliano, e come essi da Valeriano ricoosciuto per uno de più distinti ufficiali, e da Aureliano e da Tacito tenato in gran conto. Salito al trono corrispose pienamente all' universale aspettasione, tale riuscendo da meritare d'essere paragonato agli eroi più illustri sia de' prischi tempi sia de recenti; perchè grande nelle imprese di guerra fu grande ugualmente in quelle di pase. Poichè venne con sincero giubilo e con trasporto riconosciuto (agosto 276) da tutti gli eserciti e da' Senatori, abbandono a questi l'ammini. strazione civile e ritenne per sè, come la sua dignità e'l suo nome portavano, il comando deil'armi. Vendicata pienamente la morte di Anreliano e di Tacito si portò dalla Cilicia, dove avea vinto il rivale, a liberare le Gailie che dopo l'assassinamento d' Aureliano erano corse da' Franchi, da' Borgognoni e da' Vandali; uccisevi da quattrocento mila nemici, tolse a' fuggitivi ogni preda, li rispinse tutti oltre il Reno, nel proprio paese gli assaltò e gli sconfisse, gli astrinse a pagare tributo e se ne fece dare sedici mila sceltissimi giovani, cui disperse nelle legioni. Pacificate le Gallie cacciò gli Alamanni dalla Rezia, e la sicurò d'una catena di forti dal luogo dove oggi è Ratishon: (Reginum, Castra regina) alla foce del Niero; venne di là nell'Illirico e represse Sarmati e Goti; superò nelle loro inaccessibili montagne gli feari che ribellatisi a' tempi di Gallieno tatte infestavane l'interne dell'Asia, sconfisse nell'Egitto i Blemmii di cui tanto favoleggiarono certi scrittori, ed atterrì siffattamente i Persiani, cho eensa rompere guerra si piegarono ad accettar quella pace ch' ei loro dettò. Questo Principe, che nato tra l'armi e per l'armi era venuto in tanta grandessa, aveva più volte percorso l'impere e combattato su tutti i confini, e in questi suoi viaggii conosciuto appieno la deplorabile coudizione de' popoli, e insiem conosciute che i Barberi, sebbene erano il flagello dell'impero, non erano la sola o più grave cagione de' mali di quello. Languente per ogni dovo l'agricoltura, spendate per le guerre civili e la lunga pestilenza le provincie interne, per le acconnate cause e le continue invasioni squallide affatto e deserte quelle delle frontiere, i popoli in tal povertà da non poter reggere al peso delle gravesso necessarie per tenere in piedi lo stato, le milinie licensiosissime, non avide di gloria ma sole cupide di soldo; ne' grandi ozio e desidia, ne' poveri abbandonamento e viltà. Perciò egli in tutte le sue guerre si prefiggeva non solo di difendere

l' impero ma bene anche d'assicurargli la pace e di ristorario di nomini che le potessere a coltivare e difendere; e a tale oggetto soleva sempre snervare le irrequiete popolazioni cui debellava, qualche parte de prigioni ascrivendo agli eserciti, e trapiantando i più siecome coloni sulle terre incolte lungi più che potesse dal suolo natio. Così trasportò nella Tracia cento mila Bastarni, molte migliaja di Vandali nella Britannia, molte di Franchi e d'altri Germani nelle Gallie e fino sul Ponto Eussino. Riedificò o ristauro nelle sole Gallie da sessanta città e co' prigionieri le ripopolò, introdusse la coltura della vite nell' Ispania, nelle Gallie e nella Pannonia, e lascio si può dire in ogni provincia monumenti di grandissima utilità. Soleva egli in queste opere impiegare i soldati dicendo, ch'essi non avevano a vivere in osio; e appunto li facea lavorare a prosciugare nna vasta palude presso la città di Sirmio, sua patria, quando irritati per essere di continuo tennti o ne' pericoli delle battaglie o in duri lavori un giorno s'ammatinarono e uccisolo (agosto 282) gli sostituirono Marco Aurelio CABO, prefetto del pretorio.

Egli non tardo ad associarsi i figlicoli Carino e Numeriano, e notificò con qualche alterigia la sua elevazione al Senato. Finita gloriosamente la guerra da Probo incominciata co' Sarmati, affidò il governo dell'Occidente al figliuolo Carino, e meditando d'assaltare i Persiani si recò col virtuoso Numeriano in Oriente, Assaliti i nemici occupò Ctesisonte e Seleucia, e perì (dicembre 283) nel corso della vittoria per tradimento di Arrio Apro prefetto del pretorio, o come questi die voce, percosso da un fulmine che arse il suo padiglione. Ricusando i soldati, atterriti dalla superstizione, di continuare la guerra tornossi il giovine Numeriano coll'esercito verso l'Europa, e fu sulle rive del Bosforo Tracio ucciso (284) dall' assassino del padre. L'altre figlinole di Care ebbe non melte dopo (az maggio 285) la fine che bene stava alla sua dissipazione ed alla sfrenata libidine.

Delle venticinque volte, che vach l'impero dalla morte di Commodo all'assunzione di Diocleziano, vacò le ventidue per violenta morte di chi le teneva; e di trentaquattro Imperatori che in questi novantadue anni si possono riguardare siccome legittimi, bene trenta ne furono uccisi da chi volle occupare il lor soglio. Le ribellioni che riuscirono a royina de' loro autori furono dopo i tempi d'Alessandro Severo si può dir seusa numero; e per tacere de' dicianneve tiranni inserti setto Gallieno, v'ebbe chi osò vestire la porpora anche ai tempi d'Aureliano e di Probo. Ne' tredici anni che le Gallie scossero la signoria di Roma vi regnarono cinque tiranni. E quanto la sorte loro fosse più degna di compassione che d'invidia, il veggiamo dal contegno di Tetrico, il quale dopo avere più che comandato ubbidito per cinque anni a que' turbolenti soldati, mandò pregando Aureliano che'l volesse di quella schiavità liberare, e per liberarsene li tradi quando venue coll'Imperatore a battaglia. Un altro esempio n'abbiamo in Saturnino, che a'tempi di Probo salutato Imperatore dall' esercito d' Oriente allorquando la prima volta parlò a' soldati, compiangendo la sorte sua di questo unicamente parve consolarsi, ch'egli non avrebbe a perire egli solo, ma che insieme con lui sarebbe per essere castigato anche chi a quel pericoloso onore lo avea sollevato. Nè a miglior partito erano come si vide gli Imperatori; perchè tutti in necessità di far la corte a' soldati e ben di soventi di lasciar loro affatto sciolta la briglia. E noi che nelle passate vicende ebbimo a vivere, chi più tempo chi meno, sotto un governo militare e non di rado in assoluta balia della soldatesca e anche della sfrenata plebe, nei possiamo facilmente immaginare, quale per tutto questo secolo esser dovesse l'arreganza delle milisie che si conoscevano padrone de' tiramni come degli Imperatori, quanta a loro riguardo la deferenza de' Principi, e quanta perciò la rilassatezza della

disciplina, e l'opportunità data a' Barbari di manometter l'impero. Regnarono egli è vere in questa età ottimi e sommi Principi, e v'ebbe tra'tiranni degli nomini d'insigne valore e virth; ma se ai vogliono considerare le cose addette o por mente, che tutti que' buoni Imperatori furono la maggior parte del tempo distratti in guerra civili o straniere, che tutti tranne i due Severi ebbero regno assai breve, e cho que' valenti tiranni l' chbero ancora più breve: apparirà quanta, anche per la sola peca quiete e sicurezza del regno, avesee ad essere la difficoltà di valevoli provvedimenti, quanto in quegli incessanti tumulti lo sconvolgimento delle pubbliche cose e delle private, quanto l'avvilimento e l'oppressione de'sudditi, e quanta nelle domestiche calamità la loro indifferensa per ciò che concerneva la patria e'l comune vantaggio,

## CAPITOLO IV.

DA DIOCLEZIANO ALLA MORTE DI COSTANTINO.
DALL'ARNO 284 ALL'ARNO 337.

## SOMMARIO

Dioclesiano si sa sovrano assoluto; si associa Massimiano, e più tardo crea Cesari Costanso e Galerio; divide con questi il governo dell'impero, lo risorma e'l rinunsia. — Costanso e Galerio Imperatori. — Galerio non è in grado di tenere il luogo assegnatogli da Dioclesiano. — Massenzio occupa Roma, e Massimiano riprende la porpora. — Costantino. — Si dichiara in savore de' Cristiani e vince Massenzio. — Licinio e Massimino Daza Imperatori, e loro guerre. — Cuerre di Licinio e Costantino. — Altre imprese di Costantino, sue ianovazioni e sua morte.

Era l'impero in conseguenza dell'anarchia militare condotto a tale da non avere altre scampe fuor quello a cui Roma e tant'altri regni dovettero in sommi ed urgenti pericoli la loro salute; un nomo cioè che d'ogni cosa s'insignorisse, e il languente corpo dello stato animasse della sua propria vita e virth. Tale uome si trovò, ma Romano non fu; e ne seguitò che Roma cessò d'essere Roma, che Pitalia la quale, maigrado la cittadinanza accordata a tutt' i sudditi liberi, pur veniva per certe prerogative dalle provincie distinta, fu posta alla condisione delle Gallie dell'Illirico dell'Asia e dell'Africa da lei soggiogate. Vero egli è che parte per colpa degl'Imperatori, parte pel naturale andamento delle umane vicende, i tempi e i costumi erane tanto dagli antichi diversi, che agli ordini ed alle istrusioni antiche non si poteva pensare; ma se avesse volute fortuna che 'l riordinator dell'impero fosse stato un Romano o un Italo di chiara stirpe, certo egli non teneva la via che si tenne da un Dalmata, generato come si crede nella servità e a forsa d'ubbidienza pervenuto al comando; e agevole fu a lui d'eseguir la riforma nell'ideata maniera, perchè ritrovò le cose omai da tre secoli preparate e disposte da quarantadoe Imperatori, che a distendere sempre più la sovrana potenza avevano

Imperciocchè Augusto fattosi coll'arme padren di Roma seppe raddolcire siffattamente il giogo cui le mise sul collo, che i Romani lungi da mai tentare di senoterlo sotto la piacevolessa di quello affatto invilirono, perchè alle eltre cause della lor corruzione quella s'aggiunse della diligensa, che quell'avveduto principe usb, onde si scordassero di sere un dì stati liberi. Nel quale divisamento sì bene riusch, che possibile fu a' prossimi suoi enccessori di tutte mettersi impunemente sotto i piedi le leggi di civiltà e di ginstizia, Il governe di Roma degenerò danque fin da' tempi di Tiberio in dispotico; non che dispotica fosse per origine o per natura l'autorità imperatoria, ma perchè la viltà del Senato e del popoio e la brutale indole di certi Imperatori la resero tale; ende beati si diceano que' tempi, quando Principi buoni senza sulla dimettere del potere che si trovavano in mano, ne usavane con qualche moderazione, e'l conciliavano con qualche apparenza di vivere libero. Ordinatosi per oltre due secoli in questa guisa il governo segnitò l'anarchia militare; e siccome gli Imperatori di quella età salirono al trono, non chiamati dalla nascita o ajutati dalla fama e dalle virtù, ma i più sollevativisi con delitti e rivolte, e siccome quanto essi potevano tutto potevano per la violenza; persuadettero soldatescamente a sà stessi

e fectre contire agli oppressi sudditi che.'i petere lere, quesi quelle di conquistatore, tutto derivava dalla forsa e dalle armi. Più avanti procedettero dalatori e ministri, a cui ogni novello aumento dell'autorità imperatoria sembrava ridondare in mente della propria potensa; e coloro che delle leggi si dicevono maestri ed interpreti, come la nsurpasione si potesse onestare colla felicità della riuscita, vennero colle loro speculazioni trovando e insegnando seus'alcun velo, che l'Imperatore era superiore alle leggi, e che la sua volontà doven tener luogo di legge. Lungo uso avendo accestumato gli nomini a riconoscere in pratica la verità di questa nuova dottrina, non fu difficile stabilirla nell'opinione universale, come massima fondamentale e inconcussa, e stabilita che fu poco vi volle a dedarne che non v'ha tra suddito e Principe rapporto diverso da quello che passa tra servo e padrone, e che al carattere dell'uno inerisce essensialmente l'assointo comando, e la cieca ubbidienza a quello dell'altro; per la qual cosa Roma e l'Italia e l'impero vennero dopo Dioclesiano governati come in oggi da' Sultani e dai Sofi si governa P Oriente.

Avevano gli ultimi Imperatori destinato a speciale custodia di loro persona certo numero di scelti e sedeli soldati appellati domestici, e Marco Au relio Valerio DioCLESIANO comandava appunto tal guardia, quando risaputosi dalle legioni l' assassinio di Numeriano, egli fu dall'unanime consenso di esse e de capitani siccome più degno di tutti chiamate all'impero (17 settembre 284). Dioclesigno sollevatosi a forza di virtù da basso stato alle primarie dignità dell'esercito aveva militato con gloria setto più Imperatori e in diverse provincie, e ritornava per allora dalla guerra persiana. Sa-Intate imperatore giurò di non aver prese parte alla morte di Numeriano, e discoso dal tribunale di na mano in faccia alle bandiere la vendicò col-Paccisione di Ario Apro che ne veniva incolpate. Indi attese a stabilire la sua autorità nell' Oriente, e preparatosi ad assaltare Carino passò d'Asia in Enropa, occupà la Tracia la Grecia e la Macedonia, e s'avanzò nella Mesia dov'elibe a fronte il nemico. Combattè più volte con lui, e l'ultima presso le rive dell'Istro nelle vicinanze di Margo fu superato. Ma la vittoria rinect rovinesa pel vincitore, perchè Carino nel dare la caccia a' foggiaschi restò ucciso (285) da un tribuno di cui aveva disonorato la meglic; con che il fortunato Dioclesiano venne sens' altro sangue e con poca fatica riconosciuto da quell'esercito istesso, che poco prima avevalo vinto. Il nuovo Imperatore promise generoso perdono, e a gran meraviglia di tutti tonne la promessa con fede di que' tempi veramente raris-

Allorchè Dioeleziano vide dopo ia morte di Carino tutto l'impero a sua divozione, e tutti ne conaiderò i mali e ne ponderò tutt' i pericoli, conobbe nella prudenza sua, che un solo nomo mal poteva hastare a tanti bisogni, e determino d'associarsi un collega. Naovo non era a' Romani vedere ad un medesimo tempo più d'un Imperatore sul

trono, porchè avendo Marce Aurelie con divisamente forse più da moderate filosofe che da accorte pe litice accomunato la sua dignità al fratel Lucio Vere, altri Augusti bramosi di perpetuare il comando nelle loro famiglie seguitarene quell'esempio ed assunser colleghi une o anche più figliucli ad na tratto sensa mai, per quanto si vegga, stabilire, ome questi si avessero a governare tra sè, quando venissero a regnare in comune, nè come dove i diversi Augusti lasciasser figliuoli. Ne mai diedosi il case che 'i fatto lo potesse mostrare; perchè Caracalla impedito di divider l'impero spense il fratello, e gli altri perirono prima che si vedesse come si sarebbero a tal riguardo condotti; ma non y'ha dubbio, che sarebbe seguito quello che avvisno ne' regni d'Oriente. Dioclesiano procedette con intendimento più generose e più savie di tutti i suoi precessori, perchè non si lascio guidare da vanità come per avventara Marco Aurelio, nè cone gli akri da enpidità d'ingrandire o illustrar la famiglia, ma muovere da solo amore di sovvenire allo stato. Percib sebbene fosse in età ancora fresca di quarantun'anno (nacque del 245) e si trovasse avere una figlia non bado a dare a questa un marito, ma a scegliere un nomo, in eni tanto fosse di valore e tauto insieme di deferenza da potersene fare con sicureusa non un compagno nel comando, ma un ajulator nel governo ed un elece e vigoroso esecutore degli ordini suoi; ende dotato endo di una finissima conoscenza degli pomini fissò la sguardo in Marco Aurelio Valerio MASSI-MIANO e lo nominò imperatore (1 aprile 286). L'evente giustifice pienamente questa sua scelta, perchè egli ebbe il collega mai sempre anbordinato fine a fargli dopo diciannove anni di regno de. porre ad no suo cenno la porpora, ed a commettergli ogni atto, per cui si potesse incorrere biasimo od odio; onde dicevasi, che Dicclesiano rendeva il suo secolo di ero, mentre Massimiane il faceva di ferro. Era questi di fatto, come portava il suo nascimento, nelle maniere aspro e rosso, prodigo e in un cupidissimo, proclive a lascivia ad ira e crudeltà, in una parola null'altro che soldato, e quale i più de' soldati di ventura. Dioclesiano conservando nel governo dell' impero certo primato, divise col collega l'amministrazione e la difesa delle provincie, e ritenute per sè l'Oriente affido a quello l'Africa, le Gallie e l'Italia. Così regnarono con mirabil concordia intieri sei anni, seggiornando uno per lo più nelle Gallie o in Italia , l' altro, secondo che la necessità lo esigeva, ora in Oriente or nell' Illirico ed or anche in Italia. Ma sebbene entrambi riportassero replicate vittorie sui Barbari ed entrambi attendessero indefessi al guverno, mon erano ancor pervenuti a pacificare ed a ristaurar pienamente l'impero, e meno ancora a sicurario. Spenta era nelle Gallie la rivolta de' rustici che correndole setto nome di Bagandi le avevano messe sossopra per oltre due anni; ma Franchi, Borgognoni ed altri Germani non lasciarone mai d'infestarle, ed era stato forsa di riconoscere (288) signore delle Britannia e compagno nell'impero Carausio; cresceva lungo tutto il Dauubio lo

sforso de' Germani e de' Sarmati; i Persiani avevano tornato ad invadere la Mesopotamia, e apertamente eransi ribellati l'Egitto, l'Africa ed una parte d'Italia. Non potendo tante e così importanti e simultanee guerre venir tutte governate dagli Augusti in persona, e di troppe manifesto pericolo essendo affidare il governo di grossi eserciti a' semplici legati, gli Imperatori deliberarono di devenire all'elezione di due Cesari e di assicurare a questi colla collazione di quel titolo la successione all' impero. Così essendo il comando delle principali forse concentrato in persone come della stessa famiglia, non v'aveva pericolo che capitano alcano esasse di ribellare, perchè tutti e quattro i Principi sarebbero accorsi ad opprimerlo; pel quale motivo non v'era nè anche da temere che alcuno dei quattro contro gli altri insorgeose. Ora essendo in que calamitesissimi tempi la difesa dell'impero lo scopo principale di chi lo reggeva, e la carriera dell'armi come l'unica via di salire al supremo comando, gli Imperatori scelsero tra' capitani più valorosi Flavio Valerio costanzo, poi distinto col sopra nome di Cloro, e Cajo GALERIO Valario Massimiano e adottatili siccome figliuoli, del titolo di Cesare e della podestà tribunizia nella città di Nicomedia Il rivestirono ( 1 marzo 292 ). Pecesi allora, ma sempre nel senso della prima, una nuova divisione delle provincie, per eui resto a Dioclosiano la Tracia e l'Oriente, ed a Massimiano la Rezia e l'Italia ed Africa e Egitto; Galerio ebbe l'Illirico, e Costanzo le Gallie con quanto ne dipendeva. Ma i due Cesari altro non erano che luogotenenti degli Imperatori o per più ginsto dire di Dioclesiano, cui ed essi e Massimiano medesimo veneravano siccome padre e «quast un gran Dio. \*

L'autorità personale di Dioclesiane essendo, come si vide, da tanto da rendergli subordinato il collega, non poteva la concordia de' due Augusti e la superiorità delle loro forse non assicurarli della piena sommissione de Cesari, cui avevano oltre ciò stretti a sè co' vincoli dell'adosione e del sangue, e sapevano tenere in dipendenza con altri messi di questi ancora più acconci e più validi. Una essendo dunque la mente, a' cui cenni si reggeva ed animava l'impere, ed uno il centro, a cui le cose di maggiore rilievo si riferivano, non cessava esso di formare un sol tutto, sebbene l'amministrazione ne fosse in quattro parti divisa; onde questo ripartimento di Dioclesiano, che in processo avrebbe potuto indorre i medesimi effetti, fa io origine essenzialmente diverso da' posteriori di Costantino o Teodosio: per cui oltre al governo si divise la sovranità e la proprietà dell'impero. Questa forma di governo, benchè in sè non esente da visio, rassodò bastantemente lo stato finchè alla testa di quello si trovò chi n'era l'autore; e in effetto in questo spazio di tempo si repressero le ribellioni qui sopra accennate; si rintussò con successo la baldanza de' Germani e de Sarmati, si amplio, e fu l'ultima volta, l'impero dalla parte d'Oriente, e si guerairono di copiose castella e di forti tutt' i confini.

Ma se questo sistema giovò per momenti alla difesa dell'impero ed al ristabilimento ed alla conservazione dell'interna quiete, non sembra esso potersi per ogni altro rapporto lodare e meno potersi lodare da un Italiano. Imperciocche essendo l'impero stato conquistato dall'Italia e da Roma, esse non polevano sens'aperta ingiustisia venir dispogliate degli onori e de' privilegii con tanto saugue e tanta fatica acquisiti, e di cui siccome di legittima eredità da gran tempo a tutto diritto godevano. E non dicano certi savii, che la salute del popolo, cioè dello stato, è legge suprema, e che în forza di tale massima la politica non conosce giaetisia o ingiustizia. Imperciocchè la giustizia è così santa cosa che non lice agli nomini violaria giammai, siccome il dimostrano tutt'i malvagli. che delle loro iniquità per certo naturale orrore non osano darsi vanto tra i buoni, come non l'osano que' ministri o que' principi, i quali per non essere forti e generosi ad usare ingiustizia si abbassano. Nè solo mai lice violar la giustisia ; che per quell' eterna legge, la quale nel cuore umano la impresse a tutela delle società e buon governo del mondo, ella non si può violar sensa danuo; e la storia di tutt'i popoli insegna, che l'ingiastizia, quando anche sembri offerire in qualche urgenza un comodo espediente o un giovamento istantaneo, sempre alla fine riesce punitrice di sè medesima; come per restare nel proposto argomento luttuosamente lo provano le vicende dell'impero romano dopo la ingiustisia di Caracalla e questa di Diocleziano. Peggio poi è, che come nella privata vita degli nomini, così nella pubblica degli stati un delitto conduce ad un altro; perchè se Caracalla son commetteva per ingordigia quel suo, Diocleziano non avrebbe credute prodensa d'aggiongervi i snol; e sensa quei due autecessori Costantino non avrebbe mai fendato la sua Roma novella. Quindi se necessità voleva che si guardasser da presso il Reno l' Istre e l' Enfrate, e che per ciò Diocleziano Galerio e Costanso si stessero su quelle frontiere: essa non esigeva che que' Principi, dimentichi di Roma, fissassero la loro residenza in Nicomedia in Sirmie ed in Augusta dei Treviri, e meno che Massimiano si conducesse a stare in Mediolano. Non possono coloro che non sono Italiani bene sentire la grandessa della non meritata offesa e del danno con quel passo recato all'Italia; e per ciò sogliono considerare il governo di quest'Imperatore unicamente risguardando al bene dell'universale, e sotto quest' aspetto pajono non poterlo levare a ciclo abbastanza. Ma se essi vorranno ben ponderare ogni cosa, forse verranno a concedere, che que' suoi ordini non potevano a lungo durare, chè se i quattro Principi colla lore concordia acquetavano e consolidavano oggi lo stato, lo dovevano in appresso colla non evitabil discordia indebolire e turbare, e che difficile era ed impossibile infondere a tutto l'impero vita novella; il che se pur si voleva tentare, non bisognava tentarlo per una via che ogni vila spegneva, perchè riponendo lo stato e ogni cosa nel Principe si contavano i audditi per nulla più she morti stromenti che non s'avessero a muovere

se non a placere e volere di lui. Se la gran mente di Diocleziano in laogo d'intraprendere quello che non si poteva eseguire in modo che fosse stabile; se in laogo d'intraprenderle in mode s'i revisese ella volta si fosse all'impresa comunque difficile, però di difficoltà per avventura minore, di rigenerare e rianimare il capo e 'I cnore di quel vasto colosso: le previncie avrebhero continuete a risguardarsi siccome membra d'un solo tutto, nè sarebbe forse seguita sì presto la dissolusione di quel grande e bel corpo, nè stata ne'secoli appresso tanto difficile la difesa delle sue parti. E se si vuole concedere, che le quattro ricordate città, e le Gallie e l'Illirice e l'Asia ritrassere alcun profitte dalla presenza e dalla vicinanza degli Imperatori e dall'essere forse con maggiore prontessa ed impegno difece: bisognerà conceder pur anche, che le provie eje vennero più che non in addietro aggravate di tasse; perchè ad un Principe ad una corte ad una guardia se ne sostituirono quattro, perchè s'ingrossarono gli eserciti, e perchè restando P autica convenue creare ad un tempo quattre nuove residenze e come quattre capitali, e crearle con quella magnificenza e quel lusso che in Dioclesiano e chi regnava con lui superò quello degli Imperatori passati. A supplire a queste escrbitantissime spese fu forza crescer le imposte, assoggettare a più grave ed inusitato tributo l'Italia, moltiplicar gli esattori e inasprir le esazioni, onde, siccome in altro luogo si mostrerà, seguitò la revina di tutto l'impero.

Quali unque si fossero per l'Italia e l'impero le eguesse del nuovo ordino di governo introdotto da Diocleziano, certo di presente salutare esso fa ; perchè il più argente bisogno quello era di ter le state di mano a' soldati e di ridurgii alla subordinazione e all'abbidienza, il che dopo una licensa si puè dire d'un secolo non era cosa di lievo momento. Okre questa varie loggi ed istituzioni di quell'imperatore, conservate in vigore finche durb l'impero e alcune fin anche a' di nostri, dimostraao la sua profonda saviessa; e certo sue innovacioni, quali la studiata assenza da Roma, la dimiansione de' pretoriani, la moltiplicazione e 'l conseguente rimpiecolimento delle provincie, la ritiratessa e 1 sussiego del Principe, le nuove cirimomie intredotte alla corte resero facile a Costantino d'annientare tutte le forme antiche.

Ma per discorrere più da vicino di questi ordini di Dioclesiano, egli è ad osservare, non essere improbabile che quest' imperatore fattosi a meditare su la decadensa e le calamità dell'impero si avvisace, che i rivolgimenti che avevano addotto que' mali fossero tutti sorti dall'essere venuta moe, non già la potenza degli Imperatori, ma quel-Pauterità che si fonda sull'opinione degli usmini, e riesce il più fermo sostegno d'ogni stato qualunque. Tale essendo dunque per avventura il suo pensamento, ei credette non potersi il ritorno di que' mali meglio impedire che mediante una mutasione delle istituzioni fondamentali dello stato, per cui gli Imperatori non apparissero più siccome in passato Principi e Capi di quello, ma s'appresentamero a' popoli sotto aspetto di Signori e

Padroni assoluti. Non è già ch'essi in effetto non fossero tali anche prima, ma è da avvertire che loerano unicamente finchè sapresero tener fermi nel-Pubbidienza i soldati, e col messo loro farsi rispettar dal Senato, dal popolo e da' provinciali. Or voleva Dioclesiano trovare una via, che i soldati Pavessero ad ubbidire di necessità, e i popoli a credere ch'ei poteva ogni cosa non per la forza, ma per diritto. Egregio fu il divisamento di fronar le milisie con affidarne il supremo comando a persone che avevano interesse di conservarie fedeli; ma siccome questo ripiego, che bastava per l'argenza del momento, non ne assicurava la sommiosione pet tempi avvenire: conveniva pensare ad un messo, il cui effetto fosse darevole e non potesse riuseir rovinoso. Contenute di presente le milizie facile parve a Diocleziano di poter giugnero al suo intendimento înediante una energica e risoluta autocrasia. Ne difficile era introduria, perchè i provinciali erano da lunghi secoli abituati a pienissima sommissione, il popolo romano fin das primi Cesari dispoglio d'ogni potere, il Senato avvezzo ad accontentarsi paziente di quel tanto che i regnanti gli consentivano. Ma quale appoggio dare al trono, se'l principate era nevello, e perciò mancante di quel potentissimo vincolo dell'abitudine, delle vicendevoli storiche ricordanse o del mutuo amore tra Principe e sudditi; se di nessun soccorso riusciva la religione delle state; se troppo lentissimo era e non ben sicuro il sussidio che poteva venir dalle leggi; se a farme base la maestà del Senato e del popolo esso più non restava assoluto; se l'unico suo fondamente poteva esser la forsa, ma bisognava sicurarsi di questa? Per queste cose cercando Dioclesiano nel grande animo suo all'autorità imperatoria i sostegni, che non le potevano venir dalla forsa nè dalle leggi, si fece di queste e di quella più grande governandosi in maniera che ognuno intendesse, non essere stata l'autorità deferita al Sovrano, ma risedere in lui e da lui, quasi da naturalo sorgente, emanare. Per persuaderlo a'popoli ed a'soldati circondo il soglio di tutt' i prestigii del fasto orientale, si ==blimo facendosi chiamare Padrone, e non più famigliarmente salutare alla romana col tocco della mano o col bacio, ma adorare con le ginocchia e la fronte a terra a foggia de' regi persiani. E non gli sembrando essere ancora alto abbastanza volle apparire quale un essere superiore che governasse il mondo dal cielo; per la quat cosa si divinizzò assumendo il nome di Giovio, e in certe modo il collega a sè subordiub con attribuire a lui quello d'Erculeo, onde i panegiristi con qualche verità potevane dire, che mentre il senne di Giove reggeva la terra, il braccio di Ercole la purgava da' mostri; e così in effetto sembrava, perchè Dioclesiano commettendo l'esecusione degli ordini suoi a Massimiano ed a' Cesari non pareva avere in essi compagni del regno, ma semplici ajutatori e ministri. Così Dioclesiano opponendo agli eserciti la terribile maestà dell'Imperatore ne impedi pe' tempi avvenire le rivolte, cos) coll'immensa sua grandesza ridense tulto

l'impero alla più assoluta sommissione. V'ha chi per questi andamenti le taccia di vanità e d'ambisione; ma se le cose esposte hanno punto di peso, se vero è che libero chiamò altri a parte del trone, che ne discese spontaneo, che ricusò di risalirvi invitato: fors' è che pure sia vero, essere egli stato da quelle basse passioni alienissimo. Dicesi ancora ch'egli era assai timido, e che assame i colleghi per sottrarsi alle necessità d'andare alla guerra; ma quest'accusa presso chi ben guarda non regge; perchè povero e per mascita abbietto ei non sarebbe colla timidità pervenuto a' primi gradi della milisia, nè conciliato si avrebbe il favore dell'esercito a segno da essere tra tutt' i capitani riputate degnissime del supreme comando. E chi scrisse di lai, ch'ei divenne l'ultimo anno del regno imbecille, e che Galerio lo sforab a deporre la porpora; non mostra d'avore avvertito, che un imbecille son avrebbe saputo indur l'ambisioso collega a fare di malgrado altrettanto; e che Galerio colle sole forze dell' Illirice male avrebbe potuto obbligare a un tal passo entrambi insieme gli Augusti; massimamente ch'essi anche ad uno per une erano più potenti di lui, e che della fedeltà del Cesare Costanzo non muove la storia alcua dubbio. Per fine vuolsi considerare, che Galerio lungi da onorar Diocleziano, come sempre fece, l'avrebbe dopo la sforsata abdicasione o tenuto sotto stretta gnardia od nociso, e trattato così Massimiano, almeno allor quando ripresa la porpora e cacciato dal figlicolo Massensio ricoverò per qualche tempo presso di lui.

Avea Diocleziano governato di tal maniera con molta gloria l'impere, represso la licensa delle milisie, sedato gli interni tumulti, non solo contonuto Persiani, Sarmati e Germani, ma nell'Asia ampliato le stato, quando insieme con Massimiano vennesi (ottobre 303) a Roma per dare a quel popolo lo spettacolo del trionfo a lai già da molti anni decretato, e per festeggiarvi il ventesimo anno del suo regnare. Ma non avendo egli in queste solennità imitate la profusione di Carine e altri suoi precessori fu da' petalanti Romani schernita la meschinità de'suoi ludi, ond'egli volendo mostrare ad na tempo la sua grandessa e lo sdegno, ordinà la costruzione di magnificentissime terme, e sens'attendere il giorno in cui procedere consele quasi improvviso (ii 17 dicembre) partì per tornarsene nel cuore del verno al suo favorito soggiorno di Nicomedia. Infermò per via, e tanta fa la violenza e l'ostinazione del male, che costretto a sottrarsi lunghissimo tempo agli sguardi del popolo era corsa vece della sua morte, e che mostratosi dopo un ritiramento di quindici mesi a mala pena fu rayvicate, Chiaro hene non è, se vinte ed affievolite dal male concepisse nel silenzio del ritire il pensiere di rinunziare all'impero, o se sazirtà e fastidio di grandessa ed amore di insolita glorla, o desiderio di quieto vivere a ciò, rome fa scritto, lo movessero tra'l fasto stesso e lo splendore del trionfo. Comunque si foese, stabill che'i governo avesse a continuare nella forma da lai introdotta, trattò col collega della me-

ditata ringusia, e finatone il giorno (I maggio 305) dichistarene Augusti i due Cesari, insignireno di questo titolo Cajo Galerio Palerio Massimino, alnonti chiamato Daja e Dana, e Flavio Valerio Severe, e abdicato con solenne pompa l'impere, si ritirarono a vivere vita privata, Massimiano in un castello della Lucania, e Dioclesiano pella Dalmasia non langi dalla città di Salona, dove nove anni appresso morì, Sebbene Costanzo avesse come Cesare la precedenza sepra Galerio, questi prese nel nuovo governo il luogo di Dicelezia. no per essergli genero e figlinolo adottivo; ma non fu in lui la necessaria virtà, e perciò non giunee mai a conseguir sul collega e sui Cesari tanta autorità da peterseli tenere se neu soggetti alm no sommessi; e quindi è che ne' diciotto anni che corsero da questa memoranda rinunsia alla cadata di Licino, l'impere fu sempre divise in più stati, i quali per le gelosie de sovrani più non si governarone tra sè come perti d'un se tutto, me non altrimenti che regni affatto indipendenti l'une dall'altre, finchè dope cinque guerre civili il totto torpò a ridorsi in m no d'un solo.

I due novelli Imperatori, benchè in queste s'assomigliassero d'essere entrambi chiari nell'armi. erano del rimanente di carattere molto divers Costanzo scendeva per lato materno da Crispo che fu fratello di Claudio il Gotico, e per canto di padre de una delle più illustri famiglie della Dardania; Galerio era passato dalla mandria alla milizia e alla porpora. Pagani e cristiani lodano nel primo l'amore della giustisia, la moderasione, la dolcessa, ed esaltano il suo disinteresse e la nesonna capidità del denare, onde si fece non solo amare, ma venerar da' spoi Galli, Non così convengene in giudicar di Galerie. Nessuae gli niega equità e valore; di certa rusticità e d'internperansa lo accusano tutti; alcuno lo taccia d'avarisia e d'ambisione, e i cristiani da lui perseguitati oltre tutti que' vizii gli imputano anche crudella. Ma l'ambisione e l'aspressa delle imposte si hanno in lui forse a scusare, perchè destinato a tenere il luogo di Dioclesiano, fu a volerio conservare costretto a reprimere l'altrui ambisione ed a muovere l'armi, e per peterle muovere ad ammassare denaro. Quanto alla cradettà non si niega, ch'egli non fosse autore della fiera persecasione contro i cristiani (23 febbrajo 303), ma on puessi nè meno negare che essende Imperatore e pagano ei nen credosse d'averne cagione; massimamente che dimostre d'essere d'altrende generoso e benigno, quando ricettò ed onorè nella sua corte Massimiano, dopo esserne stato offese replicate volte, e gravissimamente siccome si mostrerà.

Costamo quando fu dichiarate Cesare, dovette ripudiare Riena di cui avuto avea Costantino per isposarsi a Teodora figliastra di Massimiano suo podre adettivo. Condettesi (anno 2021) sel suo nuovo governo delle Gallie vi diede lamineso principio con ritorre Gessoriaco a Carusio, il quale avea usurpato la Britannia e 1 titolo d'Auguste. Indi altese per tre anni a' preparativi accessarii per

la ricoaquista di quell'isela, e mentre questi si facerano snidò i Franchi dal paese de' Batavi, li disarmò e li trapiantò nelle Gallie; poi corse la Germania fine al Dannbio, e lasciato il suocere alla guardia del Reno passò il mare, e ratto ed ucciso Aletto, succeduto in questo messo a Caransio, tornò (anno 296) la Britannia all'ubbidienna di Roma, dieci anni dopo che se n'era levata. Vemuto nelle Gallie continuò a reprimere vigorosamente ed a punire le frequenti incursioni degli Alamanni e de' Franchi; e ripassato, poichè era stato nominato Imperatore, nella Britannia per combettere i Pitti li vinse, e finì di vivere (25 luglio 306) in Eboraco nominano suo successore Gajo Flavio Valerio Aurelio Claudio Costantino.

Anche Galerio ripudiò la prima sua moglie, quando creato Cesare e adottato da Dioclesiano me dovette sposar la figliuola. Ebbe egli, come fu detto, in guardia l'Illirico, e valorosamente il difese; e tra le altre sue gesta in quelle contrade si narra ch'egli vi superò i Marcomanni (anno 205) e vinse la potente nazione de' Carpi, e che trasportatala di qua dal Danubio ne ripopolò le Pannonie, dove proscingando stagai e paludi creò tra'l Danubio ed il Dravo una nuova provincia, oni dal nome della moglie disse Valeria. Essendo a lui da Diocleziano stata demandata la guerra (anno 296) contro Narsete re de' Persiani, il quale occupata l'Armenia minacciava gagliardamente la Siria, rimase nel primo anno perdente; ma uel secondo lo sconfisse di modo, che i Romani conquistarono cinque provincie, e Dioclesiano potè dettare a' Persiani quella pace ch'ei volle, e che essi osservarono per ben quarant' anni. A queste altre vittorie aggiunse in seguito sui Marcomanui sui Bastarni e sui Sarmati. Ma più che non di queste sue guerre vuolsi sapere, come egli o per effettivo merito o per essergli genero si cattivò l'affesione di Dioclesiano a tal segno, che quell'Imperatore rinunsiando all'impero volle ch'ei tenesse nel unovo stato il suo posto, e, acciò lo potesse più facilmente, preterì nella creazione dei sovi Cesari i figljuoli di Massimiano e Costanzo; i quali, perchè avrebbero risguardato quella dignità come dovuta alla nascita loro, non si sarebbero indotti a mostrare colla sommissione che la riconoscevano dal favor di Galerio e come suo dono. Così questi ottenno che la nomina cadesse in Massimino che gli era nipote e in Severo sua fidata creatura; per la qual cosa sottenirato essende a Dioclesiano nell'antorità, volle come in questa essere primo anche in potenza, e nell'assegnare al nipote gli stati retti in addietro da Dioclesiano ne distaccò parte delle provincie d'Asia e la Tracia e le aggiunse al suo Illirico. A Severo concesse quanto era stato di Massimiano; e sebbene, a giudicare dal nome di Flavio che questo nuovo Cesare assume, egli sembri essere stato adottato da Costanzo ed averne per ciò dovnto dipendere come già Costanzo da Massimiano: pure e la persona sua e le provincie furono pel breve tempo ch'egli regnò sempre ligie a Galerio. Questi trovandosi per tale guisa superiore al collega sembrava dovere tranquillamente regnare e primeggiare senua contrasto segli altri; ma accessai negli stati da lui dipendenti la guerra civile, egli fu con perdita di gran parte di quelli e con grande discapito della riputazione costretto ad accontentarsi di quanto nel ripartire il governo dell' impero co' Cesari aveva ritenuto immediatamente per sè, ed a riconoscere uguale a sè e quasi indipendente il nipote.

Ecco come incominciarono ad alterarsi gli ordini di Dioclesiano. Fra i messi da lui messi in opera onde assicurarsi della fedeltà di Costanso. sul quale egli non poteva per la maggiore distanza vegliare così bene come sopra Galeria, une fu quello di ritenerne come in ostaggio il figlio Costantino. Questi, quando il padre fu creato Cesare, contava presso a diciannove anni (nato il 27 febbrajo 274), e'l suo lungo soggiorno in quella corte si può risguardare siccome la scuola dove apprese la scienza dell'armi e quella di governare. Seguitò Diocleziano in Egitto nella guerra contro Achilleo e Galerio nelle sue spedizioni sul Danchie e contro i Persiani, nelle quali si distinse per prudensa e valore e pervenne a' primi onori della milizia. Si guadagno por anche l'affetto dell'Imperatore e l'amor de'soldati; ma diede per questo e per la grandesza e la risolutesza dell'animo tanta ombra a Galerio, che egli e impedì che Diocleziano il dichiarasse Cesare come più d'uno si attendeva, e (se però la sospetta accusa merita fede) tentò più volte di farlo perire, e ricusò lungo tempo di restituirlo al genitore che lo ridimandava con caldissime istanze. Pur finalmente il dimise, e Costantino raggiunse felicemente il padre nel tempo appunto ch'ei s'accingeva a passar contre i Pitti. Dichiarato da questo suo successore ed acclamato Augusto dall' esercito mostrò sommissione a Galerio chiedendogli la conferma di tal dignità, e non ne la riportando d'usare il solo titolo di Cesare e di occupare tra' Principi il quarto luogo invece del secondo si accontentò. Composte le cose della Britannia passò sollecito nelle Gallie, represse (306,307) i Franchi che le infestavano, gli assaltò nel proprio paese e anche qui gli sconfisse, attaccò e distrusse i Brutteri, fortificò la riva del Reno ed ordinò numeroso naviglio a guardia di quella; e per frenar col terrore la ferocia delle popolazioni germaniche condanno alle fiere i Principi de' Franchi e degli Alamanni che caddero in suo potere e così tutt' i prigioni più illustri, la quale pratica ei tenne in altre vittorie riportate sopra quelle nazioni; e può essere indisio de' costumi e de' tempi, che gli storici e i panegiristi esaltano tal ferità.

Sebbene l'elevazione del figlinol di Costenzo disturbasse il disegno che aveva Galerio di tenere tutto l'impero unito e im sua dipendenza, e per ciò l'avesse, come da alcuno si pretende, nell'occasione della rinunzia di Dioclesiano impedita: pure affettò di gradiria poichè era avvenuta, ma non senza far qualche mostra del suo risentimento e dell'autorità con umiliar Costantino e sollevare in sua vece al grado di Augusto il Cesare

Severo. Nè perchè per tale cansa questo pensiero gli andasse fallito allora, e di poi gli fallisse per l'insubordinazione Massimino, mai il depose; che ansi sulla lusinga che tempo verrebbe in cui dare effetto al suo intendimento, si mise ad accumulare denaro, e ordinò che iu tutte le provincie a loi soggette si descrivessero partitamente tutt'i beni e le persone onde poterle a sua posta tassare. I ministri incaricati di questa operazione la resero ancora più invisa con gli aspri e crudeli modi che tennero in eseguirla; e Severo che doveva assoggettare alle nuove gravesse Roma e l'Italia n'ebbe a perdere la vita ed il trono; imperciocche Marco Aurelio Valerio MASSENZIO figlinolo di Massimiano cercò di trar partito da questa cattiva disposizione degli animi. Mal sofferiva egli di vedere a sè, figlio e genero d'Imperatori, anteposti due uomini di bassissima nascita, e chiaro scorgendo come gli abitatori di Roma e d'Italia dispressavan Severo per certi suoi vizii, e l'odiavano pel minacciato accrescimento del tributo, sollevò contro di lui la piebe di Roma, e coll'opera de' pretoriani e gran favor del senato si mise (li 28 ottobre 306) sul trouo. Il padre suo infastidito della vita a cui era stato suo malgrado ridotto, e che emancipatosi da Dioclesiano più non parve quell' nomo di prima, accorse ratto dalla Lucania per dar favore al figlicolo, e riprese le insegne imperiali marciò con lui contro Severo. Questi riavatosi alquanto dalla subita sorpresa adunò presso Mediolano l'esercito, e s' avanzò con animo di stringere Roma d'assedio; ma non vi potè pervenire, perchè Massimiano marciatogli contro gli sedusse con poca pena le truppe, che quelle erano cui per tanti anni avea comandato, e costrettolo a gettarsi in Ravenna ne lo trasse con belle promesse, e indi a non molto l'uccise. Massimiano prevedendo di poi, che Galerio non tarderebbe a muoversi per vendicar questa morte, fece ristabilire ed accrescere le fortificazioni di Roma, e condottosi a ritrovar Costantino, per inimicarlo vieppiù con Galerio gli confert (31 marso 307) il titolo d'Augusto che quegli gli aveva negato, e gli die' in moglie Fausta sua figlia, seusa però poterne ritrarre soccorso. Intanto venne Galerio colle migliori sue forse in Italia e incominciò a trattar con Massenzio di cui era suocero; ma questi profondendo a larga mano i tesori indusse alcune delle sue milizie a lasciarlo, ond'egli per timore d'essere abbandonato da tutte, come era avvenuto a Severo, si ritirò dando ovunque passaya un fierissimo guasto per torre all'inimico la comodità d'inseguirlo. Massimiano tornato dopo la partita di Galerio in Italia visse alcun tempo in concordia col figlio, ma non potendo in tutte le cose governare a suo piacimento cercò di torgli lo stato col messo de' suoi antichi soldati. Restatone colla vergogna ripassò nelle Gallie; e non trovando nel genero le disposizioni bramate risolvette di cercar migliore fortuna presso Galerio, nella cui fede doveva avere gran sicurtà, se dopo averlo tanto offeso con dar morte a Severo ed esaltar Costantino ancor s'arrischiava di darglisi in mano. In quest'occasione rivide l'antico collega invitato a Carnunto per onorare colla sua preseusa la proclamasione di Licino (11 Novembre 307), che da Galerio venne sostituito al defunto Severo; e non potendo dopo molto tentare nè rimuovere Dioclezia... no dal magnanimo divisamento, nè altro impetrar da Galerio fuorche il vano onore d'un consolato, ritornò nelle Gailie. Qui depose la seconda volta la porpora, non per esserne sasio, ma per non avere stati che l'ubbidissero. Trattato a gra de onore dal genero visse per alcun tempo tranquillo; ma appena iu veder Costantino occupato sul Reno (anno 309) gli sorse speranza di poter risalire sul trono, si recò in Areiste, e insignoritosi del palasso imperiale e del tesoro si fece per la terza volta acclamar da'soldati. Costantino tornato a tale nuova rapidissamente il sorprese, e ridottolo a rinserrarsi in Massilia poco tardo ad averlo nelle sue mani. Allora rinfacciatogli la afrenata ambisione lo dispogliò degli ornamenti imperatorii e gli assegnò per prigione il palazzo. Ma l'irrequieto vecchio nè capace di tollerare tanta vergogna nè di contenere la bramosia di regnare che senza posa lo stimolava, non ristette perciò di tentar nuove cose; onde Costantino avute prove che egli gli insidiava la vita il ridusse a levarsela o forse a lui la levo (febbrajo 310). Non si biasimò Costantino d'aver così trattato il turbolentissimo suocero, me ben d'avere nel farne atterrare le statue sofferto che fossero messe in pessi anche quelle di Dioclesiano, da cui era venuta la grandessa del padre suo e per ciò la sua propria.

Or che si vide come lacerata fosse l'artifisiata unione dell'impero si vuole vedere com'ella di nuovo venisse ristabilita. Gli uomini che minacciati da un male non se ne sanno generosamente difendere, o tollerando pasienti quando ne son travagliati, vengono assai volte per voglia di liberarsene ad incappare in uno più grave, e non di rado ad incapparvi di modo da più non potersene svolgere. Tale avvenne di Roma. Ribellando a Severo voleva sottrarsi al tributo e rivendicarsi il diritto d'essere residenza degli Imperatori. Diessi in mano a Massensio, ma n'ebbe a deplorare la presensa quanto il suo regno durò, e fu da lui con inaudita e crudelissima rapacità oppressa e spogliata. Non fanciullo, non donzella, nou donne poteva sottrarsi alla sua infame libidine; nè chiaressa di sangue, nè autorità personale, nè probità valeva a difendere o sicurare nessuno; bastava essere ricco per venire accusato, e venire accusato per perdere i beni e la vità; onde i Romani ridotti a condisione durissima sollecitavano Costantino a passare in Italia. Massenzio, che di questi trattati sapeva e si vedeva pe'suoi modi odiatissimo, fidava unicamente nelle milizie che lo reggevan sul trono; e per ciò le satollava col sangue de' sudditi; e per affesionarsele, oltre a non reprimerne la licenza, le eccitava egli stesso ad abbandonarvisi con dir loro e ripetere, che le ricchesze, gli agii e le delizie di Roma siccome cose loro proprie fraissero, dissipassero, profondessero. Quello ch'egli nella città, facerano i suoi ministri e gli uffisiali in ogni parte d'Italia; e guando conquisto l'Africa, tutta la depredo, e fece saccheggiare e poco meno che distrugger Cartagine. Questo mostro, come viene descritto, sanguinario, dissoluto e rapace era siatto dalla mollezza, intellerante d'ogni anche leggiera fatica, superstizioso, timido, vile, ma non pertanto divorato dall'ambizione. Non riconosciuto da nessuno degli altri, diceva Imperatore sè solo, e nulla meno volgeva nella mente vanissima che di farsi signore di tutto l'impere. Preparandosi ad imprese maggiori si cimento da prima con certo Alessandro, che s'era (anno 308) impadronito dell'Africa, e vintolo (anno 311) per mezzo de' suoi legati tanto ne crebbe di baldanza e di forse che delibero d'assaltar Costantino, non per vendicare, com'ei diceva, la morte del padre, ma in effetto per impedire che quegli non venime a trar disotto al suo giogo i Romani. Volle la fortuna di Costantino, che Massensio non gli potesse prima d'ora spignere addosso l'esercito; perchè trovandosi in guerra co' Franchi e col torbido suocero in casa, male avrebbe sapato difendersi contro tutti insieme questi nemici; perchè, se Galerio fosse ancera stato vivente o avesse regnato concordia tra Massimino e Licinio, mai questi gli avrebber permesso di abbatter Massenzio e d'appropriarsene le spoglie egli solo; ma nell' Illirice e in Oriente si crano mutate le cose.

Galerio sempre fisso nel pensiero di continuare il sistema di governo introdotte da Dioclesiane aveva, come fu mostrato qui dietro, associato a sè (11 novembre 307) Cajo Flavio Valario Liciniano LICINIO, suo vecchio amico e compagno nella milizia, e infinattantochè si potessero contro l'usurpatore conquistare Africa e Italia o contro Costantino le Gallie, assegnato a lui una parte delle proprie provincie. Ma non sì tosto pervenne cotal nuova in Oriente, che'l Cesare Massimino pretendendo dovuto a sè il grado d'Augusto se lo fece conferire dalle proprie legioni levandosi in certo modo dalla sommissione e dall' ubbidiensa; er la qual disunione e per la malattia, oude Ga. lerio dopo un anno di feroci termenti fu tolto dal nondo (maggio 311), più non si ritentò da lui Pimpresa contro Massensio. A Galerio succedette sell'Illirico nella Tracia e nelle prossime contrade dell'Asia il ricordato Licinio. Questi godeva meritamente riputazione di capitano valoroso e severo, e lodavasi in lui una particolare affesione verse gli agriceltori; ma egli era del reste inimico di ogni sapere ed oltre ogni credere avaro, libidinoso e collerico; per le quali ree qualità gli stessi pagani le dissere ediate dagli Dei e dagli nomini. Anche l'Imperator d'Oriente sollevate rapidissimamente, e senza punto meritario, a tanta fortuma aven recate seco sul trono tutt'i vizii contratti mell'abbiettessa di sua gioventà, onde parte forse on ebbo da potersi lodar quanto quella d'aver favorito le lettere, e perchè dedito al vino ordinate, che i comandi ch'ei desse sul dopo pranze ou si avessero ad eseguire, se non li rinnovava la seguente mattina. Ma perciò che in lui non era

alcuna virth egli non lasciava di casere temerariamente arrisicato e ambisioso; onde come vide prossimo il fine di Galerio si mise sull'armi. Levossi improvviso all'annunzio della morte di quell'Imperatore, ed occupata tutta l'Asia minore si rece in tal contegno sul Bosforo, che Licinio non avendo cuor di passarlo gli lasciò per accordo quello che non gli poteva tor colla forza e si ridusse a' soli stati d' Europa. Quest' avvenimento che di poco precedette la guerra tra Costantino e Massenzio mutò in aperta inimicisia la gara che divideva gli animi dell'Imperator d'Oriente e di quel dell'Illirico, onde i due che si accingevano a combattere per la sovranità del resto dell'Occidente non avevano a temer da quella parte impedimento nescano.

Ma sebben Costantino tutto questo chiaro vedesse e avesse ridotto alla quiete i Franchi e gli altri Germani e tolto colla morte del suocero ogni occasione d'interni tumulti: pur si stava in non lieve apprensione, essendochè gli era mestieri lasciar grossa guardia nella Britannia e sul Reno, mentre il nemico, pei sospetti di Massimino e Licinio, colle frontiere per la maggior parte sicure e a lui superiore di forze, tutte gliele potea volger contro. S'avvisò quindi di sicurarsi pienamente di Licinio e di cercare in lui qualche appoggio, e per ciò ne dimandò l'alleanza e gli giurò una sorella per moglie; ma non solo non ne potè per la causa addotta ricever soccorso, che anzi perse occasione a Massenzio d'entrare in qualche trattato con Massimino Imperator d'Oriente. Ridotto quindi a difendersi colle sole sue forse volgeva nell'animo diversi pensieri; e nel considerare la situazio. ne sua e dell'impero presumer si può, che quasi raggio di speranza avvertisse, come dichiarandosi apertamente in favor de' cristiani verrebbe a farsi numerosi partigiani in tutto l'impero e a rendere sospetta all'avversario gran parte de' sudditi, sensa correr pericolo che gli si alienassero per questo i pagani. Imperciocchè sebbene Massensio sempre avesse usato qualche indulgenza verso i cristiani, e cossata fosse testè (marzo 311) la persecusione mossa da Galerio che da etto anni durava: poco essi potevan fidare nell' imperatore di Roma attesa la sua natural ferità, e meno ancora sperar da Licinio e da Massimino. Ogni favore si dovevano in contrario ripromettere da Costantino; perchè e già il padre sue, fosse placidessa d'ingegno o propenione alla nuova credensa, gli aveva anche durante la persecusione assicurati e protetti, ed egli e gli intratteneva nella sua corte e conferiva loro ogni sorta d'impieghi. Vero è bene che i Principi poco, come sarà altrove mostrate, potevano di que' tempi contare sui popoli, i queli essendo affatto affatto inviliti e indifferenti per ciò che concerneva lo stato non potevano esser desti a qualche vigore se non da un proprio e vicino interesse. Ora i cristiani offerivano nella parità dell' ignavia qualche speranza maggiere di trarne partito che non i pagani; perchè non solo mancava agli Imperatori ogni mezzo di riscaldarne gli animi, ma per non essere in essi alcun senso di vera pietà non ne trovavano nessuno

nè anchè i selatori di lor religione: laddove e per l'entusiasmo religioso e per la ricordansa delle persecusioni e delle avversità tollerate si poteva eccitare qualche energia ne' cristiani; e più facile era indurre questi anche con qualche aforso e pericolo a volere uscire dell'oppressione, che non muovere i loro avversarii a cercar d'impedirneli. Quanto si è al pericolo che Costantino dovesse per questa sua risolusione temer de' pagani, era chiaro, che non istando loro a enore la religione, gli bastava per sicurarsene non molestarli, e che conoscendo cesi o di fama o d'esperiensa la piacevolesza del suo governo e l'asprezza di quello degli altri Principi quello di lui dovevano sopra quello degli altri desiderare. Tali prescindendo dall'impulso celeste e dalla interna persuasione sembrano essere etati i motivi che in quel frangente determinarono Costantino a favorire in pregiudisio dell'autica la anova credensa; e per quanto s'è detto parrebbe che di qualche ajnto gli avessero dovuto riusciro i cristiani e in quest' impresa che aveva alle mani e nelle altre sae. Ma come appare dal silensio degli scrittori d'entrambi i partiti, nè i pagani gli recarono danno o molestia, nè gli fu di manifesto soccorso la protezione accordata a' cristiani; se forse ciò non avvenne nella sua seconda guerra contro Licinio, e si voglia sapporre che avendo questo preso in quell'occasione a perseguitare i cristiani gli allontanasse dalla corte e dagli eserciti, e per diffidenza si privasse de' loro servigii.

Cade in questo decisivo momento (alla fine del 311) quanto si narra intorno la prodigiosa apparisione della croce e'i famigerato sogno di Costantino; e questo fu'i punto in cui tolti per impresa lo stromento della morte di Gesà Cristo e'l suo monogramma volle che entrambi spleudessero sul labaro (lo stendardo imperiale) e le insegue di tutto l'esercito. Confortato da queste cose egli stesso, e rincorate colla speranza del soccorso celeste le legioni atterrite dalla superiorità del nemico, le cui forse dalla fama si portavano a cento settanta mila fanti e diciotto mila cavalli, deliberò di prevenire Massensio che minacciava di volerlo assaltar per la Resia. Adunati tra' Germani mercenarii e provinciali presso a cento mila soldati mosse con tal diligensa, che giunse a valicar le alpi Cossie sens' incontrare contrasto fuorchè presso Segusione al lor piè. Dato assalto a questa città ed avatala in un sol giorno, quantunque ben fortificata e guernita, disfece non lungi da Augusta de' Taurini la prima oste di Massensio e quella sua cavalleria per la forsa dell'armatura riputata invincibile, e venne come d'una corsa a Mediolano. Concesso alcun riposo alle genti s'avansò verso l'Adige, dove Ruricio Pompejano, il più valoroso de' capitani di Massensio, aveva raccolto il grosso delle sue forse. Tornò a combattere e a vincere, rinchiuso i fuggiaschi in Verona, e gli obbligò dopo breve assedio alla resa. Fatto di poi per la con quista d'Aquileja padrone della Venesia come già l'era della Liguria, si spinse per la via più spedita alla volta di Roma, e pervenne tra continui, non sempre favorevoli, combattimenti fino sul Cremera. Intanto Massenzio attendea a soliazzarsi e a sopprimere le cattive nuove che giugnean dall'esercito; e avendo fornito la città largamente di viveri si disponeva a sostenere un assedio, vantandosi che supererebbe Costantino con quelle stesse armi che già Severo e Galerio. Le mormorasioni e le pangenti grida del popolo lo costriusero finalmente ad uscire di Roma; su di che Costantino, il quale nulla meno desiderava che d'impor pronto fine alia guerra, ordinò a' suoi di munire di croci gli elmi e gli scudi, e data battaglia (28 ottobre 312) non lungi dal ponte Milvio riportò una completa vittoria. Trionfò il giorno appresso facendosi portare davanti la testa del temuto Massenzio ; all'aspetto della quale i Romani credendosi liberi gli profusero senza misura onori ed encomii. Non riuscì acerba la sorte de' vinti, perciocchè nessan disastro sentirono fuor quelli che di necessità seco porta la guerra. Tutti ottenner perdono; tutti, tranne il figlinolo di Massensio ed alcun suo più esecrato ministro, ebbero salvi i beni e la vita; fu ridonata la libertà a tanti inpocenti o esigliati o prigioni e restituito loro l'avere, e fu reintegrato il numero de' senatori coll'ascrisione di molti provinciali de più illustri e più ricchi. A' soldati si continuarono gli stipendii, con questo che passassero a militare contro i Germani; i soli pretoriani, autori dell'elevazione di Massenzio e suo principale sostegno, venner cassati e'i campo lore distrutte, onde in Roma nessun' altra milisia restò che quella de' vigili e forse qualche guardia del palasso imperiale. E cas) Gallieno con escludere i senatori dalla milisia. Dioclesiano collo starsi lungi da Roma; Costantino con disarmarla vennero ad umiliare e incodardire la città di Marte e di Quirino, e a ridurla alla medesima sommissione delle altre tutte. H vincitore occupò in seguito senza combattere tutta le isole e l'Africa, e fece loro provare i benefici effetti di sue provide cure; onde Cirta capitale della Numidia distrutta sotto Massensio prese al risorgere dalle sue rovine il nome di Costantina, che ancora oggigiorno ritiene. Ristorate in questa guisa le nuove conquiste, desolate per sei anni da tirannia così fiera, ed assicurata in quelle la sua autorità, si recò Costantino in capo a pochi mesi a Mediolano, dove secondo la promessa maritò la sorella a Licinio, e d'accordo con caso ampiio (13 marso 313) a favor de Cristiani un editto emanato poco dopo la vittoria romana, e scritto a Massimino che volesse lasciare di molestarli, da lui lo impetrò.

Fa di questo l'imperator d'Oriente a' suoi colleghi certese, perchè sapendo d'essere inviso ad entrambi; all'uno per la recente asurpasione dell'Asia, all'altro per l'amistà con Massenzio, procacciava ogni strada di farsegli amici. Ma quando li vide abboccarsi e confermare la lega col parentado, più non dubitò che l'unione loro mon avesse a partorir la sua perdita, e risolvotte di prevenirli. Mise dunque in marcia l'esercito, e passato malgrado il rigore della stagione nella Tracia vi fece

per l'inaspettata comparsa qualche progresse. Licinio accorse al riparo e radunato in fretta quanto più di gente potè lo sconfisse (30 sprile 313), sebbene di gran lunga inferiore di forse, tra Adrianopoli ed Braclea, e caeciatolo d' Europa, e inseguitole in Asia tutto gli tolse il paese fine al monte Tauro. Il vilissimo Massimino si insingava di per-terio arrestare in que' passi, ma veduto como ciò gli riusciva impossibile, disperato, come si narra, si avvelent (agosto 3:3). Licinio ust della vittoria crudelissimamente; perchè non contento di diffamar la memoria del superato nemico, ne uccise la moglie, i figlicoli e i ministri, e perseguitò, e poichè le ebbe in mano, tolse di vita le vedove di Diocleziano e Galerio, e un figlinolo naturale di quest' Imperatore e un di Severo, i quali fuggendo la sua ferità s'erano ridotti negli stati di Massimino. Così gli Imperatori, che due anni avanti erano cinque, tornarono due; ma la concordia non durò lungo tempo nè anche tra' due che restarono.

Erasi Costantino, malgrado gli eccitamenti di Massimiano e i replicati inviti degli oppressi Romani, tenuto sia per necessità sia per prodensa per oltre a cinque anni entro i confini delle proprie provincie, fiachè trattone dall'aggressione di Massenzio fuori use) mostrando al mondo la grandezza e insieme l'insaziabilità dell'animo suo; perchè apertolo una voka all'ambisione più non ristette infinattanto che superato Licinio e messolo a morte non si vide padrone di tutto l'impero. Variamente si narra l'origine della sua prima guerra contro 'l cognato; ma siccome di poca fede e d'ambisione si possono meritamente tacciare ambidue questi principi, lecito è sospettare che entrambi si stessero aspettando un pretesto per onestare le loro mosse, e muover la guerra con qualche vantaggio, i fautori di Licinio raccentano, essere Costantino depo il matrimonio della sorella venuto sul Reno, deve i Franchi minacciavan le Gallie; averli respinti mentre il collega guerreggiava in Oriente, e poichè adì la disfatta di Massimino e comprese quanto Licinio ne fosse cresciuto, avere temuto di nou dovere a quello riascire inferiore; perciò, siccome uguale a lui in autorità ed in diritto, averne pretese un equabile ripartimento di quelle provincie, e sulla risposta di Licinio, d'avere fatta la conquista per sè e colle proprie sue forse, essere egli passato rapidamente dalle Gallie ed averlo improvvisamente assaltato. Secondo la contraria opinione avea Costantino maritato una sorella a certo Bassiano e destinato a lui il titolo di Cesare ed il governo dell'Italia e richiesto del suo consenso Licinio, Perchè questi tardasse a prestarlo, e per quale causa e in qual modo suscitasse Bassiano contro il suo benefattore e parente, non si ricorda; ben si trova, che Costantino, poiche n'ebbe sentore, punt Bassiano della sua fellonia, e dimandò che gli fosse consegnate Senecione, il quale a nome di Licinio menava il trattato. Non solo ricusò questi di darlo, ma atterrate in Emona le statue del collega gli dichiarò apertamente la guerra. Fosse comunque si voglia; Costantino fu più di Licinio sollecito a romperia, e penetrato fino nella Pannonia inferiore lo

assañ presso Cibalé e lo disfece (8 ottobre 314) con perdita di venti mila soldati. Licinio fuggitosi a Sirmio sua residensa, ne trasse la famíglia e i tesori, e passato nella Dacia ripense diede il titolo di Cesare a Valente, suo capitano, e rimise ia piedi un esercite. Costantino s' avanzò intanto per la Mesia inferiore nella Tracia, dove tornò ad avere a fronte il cognato, che rifornitosi bastevolmente di gente gli fece proposizioni di pace; ma esigendo Costantino la cessione di certe provincie e la deposisione di Valente, vennero non lungi da Filippopoli ad un' altra battaglia. Fu Licinio sconfitto anche in questa, ma non però sì da restarne intieramente disfatto; per la qual cosa ambidue si piegarono all'accordo ( I dicembre 314), nel quale Licinio consentì a deporre Valente ed a rinunsiare alle Pannonie, alla Mesia superiore, alla Dalmazia, alla Macedonia e ella Grecia, onde in Europa non altro a lui restò che la Mesia inferiore e la Tracia. Dopo queste non si leggono di Costantino che poche imprese militari fino alla seconda guerra contro Licinio; e l'osio di che egli in questi nove anni godette fu da lui impiegato a diffondere vieppiù ed a rendere dominante la religione cristiana ed a regolare il governo delle provincie. Questo suo studio di sostituire una nuova religione all'antica e di riformare l'amministrazione viene da alcuni ripreso, come per ciò accelerata si fosse la rovina dell'impero e peggiorata la condisione de' popoli. Ma non altri che un passionato vorrà accagionare il cristianesimo della cadata dell' impero; perchè se 'l cambiamento di religione v'avesse in alcun modo influito, ognun vede che quelio d'Oriente avrebbe dovuto cadere prima dell'altro, o almeno non potuto durare quanto ancora durb. Quanto alle innovazioni nelle massime di governo, nel sistema d'amministrazione e nelle cerimonie di corte, già s'accenno, derivare queste cose da Dioclesiano, e non avere Costantino che ampliato ed esteso quanto era stato incominciato da lui. Rispetto all'essersi sotto gli Imperatori cristiani peggiorata la condisione de popoli, se si considerano gli orreri de' novantadue anni dell'anarchia militare, la podestà illimitata che si vennero arrogando gli Imperatori, le incursioni de' Barbari e le guerre civili, lo strabocchevole ed arbitrario aumento delle tasse e'l visioso ripartimento di quelle e la duressa delle esasioni: apparirà quanto ancor prima di Costantino ella dovesse esser luttuosa. E quanti d'ogni maniera abusi e disordini fos. sero invalsi per quegli infelicissimi tempi, e quanto per conseguenza dovessero essere miseri i sudditi, si può in alcuna parte desumere dalle leggi, che replicatamente si pubblicarono da Costantino per reprimere e punire le violenze e i delitti dei grandi, per temperare il rigore delle esazioni e raddolcire la sorte dei debitori fiscali, per frenare l'avidità degli usurieri e d'ogni genere di creditori, per facilitare il riacquisto della libertà a chi l'avesse perduta, e per impedire la vendita o l'esposizione de' bambini ingenui, i quali provedimenti non laseiano supporre ch'egli abbia ritrovato l'impero bene ordinato e fiorente; schbene, come si mostrerà in altro luogo, esso della sua amministrazione più forse s'avesse a dolere che non a lodare.

Mentre Costantino dopo la pace a queste cure attendeva, si studiava Licinio d'ammassare tesori e di farsi forte contro'l cognato, della cui ambisione sapeva quanto avesse a temere. Non pertanto sembrò sulle prime che i due Imperatori vivessero in perfetta concordia, e ne fecero pubblico segno con assumere insieme il Consolato (anno 317) e conferire a' lore figliuoli il titolo di Cesari; ma perchè stavano in continui sospetti dopo non molti anni di nuovo s'inimicarono. Questa gelosia, e la ferocia de' popoli che abitavano di là del Danubio furono per avventura cagione, che Costantino e per difender l'Illirico dalle incursioni de' Germani e de' Sarmati, e per vegliar più da presso al cognato risedesse quasi sempre, e segnatamente gli ultimi anni avanti la guerra, nelle nuove conquiste, e affidasse il governo delle Gallie a Crispo suo figliuolo maggiore, il quale vi sconfisse più volte gli Alamanni ed i Franchi. Standosi dunque Costantino in queste provincie combattè replicatamente con diverse nazioni che passato avevano in più luoghi il Danubio, e celebrò la memoria di queste vittorie coll' istituzione de' ludi sarmatici. Oltre a' Sarmati si mossero anche i Germani; e i Goti già rotti una volta e costretti a restituire il bottino e i prigioni tornarono (anno 323) ad invader la Mesia, mentre Costantino si occupava a fondare ed abbellire il porto di Tessalonica. Accorse egli, li vinse e gli incalsò nella fuga sì vivamente, che i Barbari nessun altro scampo vedendosi si ritirarono sulle terre dell' Imperator d'Oriente. Il focoso vincitore ve gli inseguì, e questa violazione del territorio dicesi essere stata l'apparente cansa e'l segnale di una unova guerra. Costantino solito a prevenire il nemico adunò le sue navi nel porto di Atene sette il comando di Crispo a tale oggetto fatto venir dalle Gallie, e mosse verso la Tracia con tutto l'esercito. A Licinio parve bene di tenersi sulla difesa; ei chiuse perciò colla sua flotta l'Ellesponto, e s'accampò colle legioni presso Adrianopoli per contrastare il passaggio dell'Ebro. Costantino guadato quel rapidissimo fiume lo assalì (3 luglio 323), totto ne distrusse o ne disperse l'esercito, e inseguitolo vivissimamente lo rinchiuse in Bisansio, dove ordino che per secondare le operazioni dell'armata di terra lo venisse a raggingnere quella di mare. Questa rappe in due giornate e dissipò l'inimica e sforsato il passo già si conduceva dall' Ellesponto nel Bosforo onde rinser. rar da ogni parte la detta città, quando Licinio in ndire la disfatta della sua flotta se ne salvo. Condottosi a Calcedonia nominò Cesare il suo Maestro degli uffisii e gli ordinò d'impedire lo sbarco dell'inimico e di ritardarne possibilmente i progressi, mentre egli raccoglierebbe tutte le truppe dell'Asia. Costantino, poichè riseppe essere il cognato uscito di Bizansio, se ne levò, e lasciato intorno alla città un largo assedio passò il canale, ed avvicinatosi all'inimico lo sforsò a tentar la fortuna d'una nuova battaglia. Pugnarono (18 settembre) presso Crisopoli. Licinio intieramente disfatto a emai incapace di continuare la guerra si ritirò in Nicomedia, e venne colla mediazione della meglie a trattato. Rinunsiò in questo all'impero contro promessa giurata d'avere ssiva la vita, e ritiratosi a Tessalonica, che gli venne destinata in soggiorno, vi fu poco appresso fatto strangolare da Costantino. Questi alcun tempo dope ne tolse di vita (anno 326) anche il decenne figliuolo; e dall'uccisione di quell'infelice giovinetto si vide, ch'egli aveva immolato anche Licinio a' anoi gelosi sespetti.

Costantino passò dopo questa vittoria un intiero triennio sia nell'Asia sia nell'Illirico, e tra la molte cure che l'occuparone non fu ultima quella di soccorrere al Cristianesimo che vi era stato per quattro lustri perseguitato, e di compor le discordie insorte tra colore che lo professavano. Le gare de' Donatisti per l'elezione d'un vescovo di Cartagine, e la quistione mossa da Ario intorno l'essensa del Verbo, siccome agitate con turbolentissimo accanimento e perciò atte ad alterare la pubblica tranquillità, trassero l'Imperatore a ingerirai in contese, che di loro natura gli dovevano essere estrance. Nè d'essersi egli di queste cose impacciato gli si può dare alcun biasimo, perchè tanto avendo operato per la prosperità della chiesa, naturale era ch' ei provvedesse alla quiete di quella, e che i vescovi ricorressero a lui onde coll'antorità e mediazione sua comporre quelle controversie; e naturale era pur anche che l'Imperatore ne avvocasse a sè la cognisione, perchè ne vedeva turbato l'impero. E s'egli e i suoi successori avessero o voluto o potuto intramettersi nelle cosa appartenenti alla religione come capi dello stato non earebbero seguiti tanti scandali e tanti disordini. Fu dunque questa volta per opera dell'Imperatore ridonata, almeno in apparenza, la pace alle chiese d'Oriente cella condanna di Ario: dopo di che Costantino (luglio 326) condussesi a Roma per celebrarvi i suoi vicennali. Ma un avvenimento che lo dovette ricolmar di dolore funestò non poco quella solennità. Crispo suo figlinolo maggiore, a lui nate della prima moglie Minervina, del quale assai giovato si era per abbattere Licinio, e che grande fama avea precedentemente acquistato sul Reno, dava per le sue doti tanto timore alla matrigua Fausta figlinola dell' imperatore Massimiano, ch' ella risolvette di perderlo onde assicurare il regno a' propri figlinoli. Le calunniò quindi, come si narra, con femminile scaltressa presso'l marito, che credulo cacciò il figliuolo dal suo cospetto, e dimenticandosi d'essergli padre il fe' torre di vita. Nel ricordare che Fausta accusò il figliastro d'averla richiesta d'amore, non dicono gli scrittori che lo aventurato giovane desse al genitore vernna altra causa di mal contento, ma bene essere la rovina sua preceduta dalla nequisia dell' Imperatrice. Di che avvedutasi Elena madre di Costantine, tanto dicono essersi ella adoperata, che discoperta pienamente l' innoceuza del nipote e la malvagità della nuora, ne chiari l'Imperatore; il quale e di quest' impostura o dell' imputazione fatta alla moglie

d'aver tradito la fede conjugale prese acerba vendetta, ma con quella stessa precipitansa con cui avea punito il supposto misfatto del figlio. Al risapersi questa anova sevisia e al vedere le morti ch'ella trasse seco di molti cortigiani e ministri, tornò alla memoria d'ognuno il precedente incrudelire di Costantino contro i congiunti più stretti, onde la plebe ricordando accisi da lui il suocero Massimiano, i cognati Bassiano e Liciuio, e i giovinetti nipoti figliacii di Liciuio e Massenzio, ne mordeva e ne strasiava la fama; per la qual cosa e perchè a' pungenti motteggi s'aggiunsero e lagni e dicerie sul suo manifesto disprezzo pel culto antico, può essere che l'animo di Costantino s'alienasse da' Romani e da' Roma; siccome egli mostrb con concepire poco appresso questi avvenimenti il disegno di trasportare altrove la sede dell'impero (anno 327) e fondare a tale oggetto una nuova città. Attese per due anni a questo lavore con grandissima sollecitudine, e datovi fine riportò (dall'anno 332 al 334) replicate vittorie sui Sarmati e i Goti.

Lo splendore di tanta gloria militare, una rarissima per al lungo corso d'anni mai interrotta felicità e la magnificensa della sua corte e della liberalità sparsero per ogni dove la fama della grandessa e della potensa di Costantino; onde e i vicini Barbari e gli orgogliosi Persiani e fino i rimoti popoli dell' India e dell'Etiopia lo visitarono con ambasciate, e magnificamente secondo il loro potere e'i costame lo regalarono. Colmo di gloria celebro, il primo dopo Augusto, l'anno trentesimo del suo impero, e benchè dell'età d'oltre a sessantatre anni si dispose a marciare contro i Persiani che gli volcan romper guerra. Informate tra via si fece amministrare il battesimo, e confermato quanto disposto aveva interno l'impero fint di vivere (li sa maggio 337) non laugi de Nicomedia.

Diessi a questo Imperatore il nome di Grande, e'l meritò, perchè al pari di chianque ne venne insignito oltrepassò di molti i confini dell'ordinario per la vastità dell'ambisione, l'amplitudine delle gesta e la durata della prosperità. L'ambizione, in sè condannabile sempre, vuolsi in lui riprendere meno che in ogni altro conquistatere, perciò che ne fu scopo il riunimento dell' impero lacerato e diviso. Delle sue imprese militari si vede, ch'egli nè da' Barbari mai, nè mai da' rivali fu vinto; e aasi notasi espresso, doversi la fortuna di tanti successi alla sua « industria. » Quanto al governo civile si commenda la sua indefessa applicazione e'l premureso studio di guadagnarsi l'amore de'popoli con sovvenire a' lero bisogni, con ascoltarne le querele e con eccitarli a indicargli liberiosimamento le oppressioni dei suoi uffiziali. Sebbene gelesissime della sua autorità e brameso, come apperirà dalle sue istitusioni, di renderia in ogni parte assoluta, non si odono sotto il suo regno ricordare nè delateri, nè casi di stato. Tolse quante restava di libertà politica, ma protesse quella degli individui; vietò che per debiti nessuno venisse posto prigione;

provvide che i rei fossero fino alla sentenza trattati umanissimamente, perchè se colpevoli puniti abbastansa colla prigione, se innecepti anche oltre il dovere. Volgendo le sue care a tutte le classi del popole migliorò la sorte degli schiavi, numerosi quasi non meno degli nomini liberi, e perciò represse la crudeltà de' padroni, favorì quelli che eredevano di poter rivendicare la libertà e agevolò meltissimo le manumissioni. Come oltre l'aniversale benevolenza sapesse conciliarsi rispetto e autorità appare da questo, che in trentun anno di regno nessune fuori d'un forsennato ispettor de' cammelli gli ribello. Così come fedeli a sè avesse agli saputo conservare innocenti i suoi ministri in riguardo dei popoli; chè amato da' sudditi, e dagli stranieri venerato e temuto, il suo regno, come gli stessi pagani attestano, sarebbe sembrato poco men che divino; ma l'aver tollerato che alcuni indegni abusassero impunemente di sua confidenza gli attirò giusto biasimo. Questa dolcezsa in un principe riprensibile dimostra ch' ei non fu punto crudele; sebbene non si possa di ciemensa lodare. Ma se le morti di Massimiano, di Bassiano e Licinio si possono giustificare con dire, essere meglio prevenire i tumulti civili colla rovina di pochi che non averli a sedare con quella di molti: quelle di Crispo e di Fausta non ammettono altra scusa che la subitessa del carattere di chi le ordinò; e da questa precipitanza dell'animo suo s'hanno a ripetere certe leggi, che per essere state fatte poco consideratamente, riuscirono inutili o troppo severe; da questa la poca solidità di certi edificii della sua nuova città. Pu altrest scritto di lai ch' ei si potè sul principio del regno paragonare a qualsivoglia buono e gran principe e sul finire a' mediocri; e sebbene di questo giudisio sieno per avventura state causa le innovasioni che non si poterono col contentamento di tutti eseguire: non puossi negare ch' ei non fosse dopo l'ultima vittoria civile deguo di qualche censura. Imperciocchè e invani, e sfoggiò con ricercata sontuccità, e donò e spesa larghissimamente, e talvolta pfh che da liberale, da prodigo. Non giansero pertanto questi difetti ad oscurare i molti ed immensi suoi pregii di modo, che i popoli amaramente non lo piangessero; e le sue istitusioni, dietro le quali si puè dire che per oltre undici secoli si governasse fino alla sua caduta l'impero e in gran parte si governano i regni odierni, dimostrano quanto avanti si sapesse nelle cose di stato, e quanto bene conoscesse gl' interessi del principe.

A voler giudicare convenientemente di questo somme nome bisogna oltre le accennate qualità, che huone e ree a lui furono commi con altri, esaminarne con particelar attenzione quattro imprese, le quali anche fra grandi il distinguono, o lo fanno vivere nelle memoria de' popoli; e sono il cambiamento della religione dello stato, la riforma del governo, la divisione dell'impero e la traslazione della residenza imperiale, onde s'immutò totalmente la faccia dell'impero, e i tempi antiebi si avvicinarene a' moderni.

Che Costantino forse si determinasse ad abbracciare il cristianesimo per motivi politici si è accennato qui dietro, e chi considera che senza religione ne uno stato si può tenere, ne un popolo stare, e che la paganz quale era non poteva, come si farà vedere, prestare alcun soccorso nè al Sovrano nè a' sudditi: Iroverà essere quell' Imperatore da lodarsi, se si studio di diffondere e propagar la cristiana. Imperciocchè, a tacere qui d'altro, egli offerse a' popoli l'istrusione e i soccorsi merali più confacenti, cosa per egni altra via impossibile da conseguirsi; e poichè riputava utile e necessario il cambiamento di religione lungi da costringervi i pagani con modi aspri e imperiosi, ve gli indusse sensa sangue e sconcerti, e ve gli alletto. Che s'egli ordino che le domeniche tutti, tranne in certe stagioni gli agricoltori, avessero a vacar dal lavoro, se permise che si lasciassero beni alle chiese, se molte ne dotò riccamente, se nel conferire gli impieghi preferì a' pagani i cristiani. se vieto i sacrificii a tutt'i suoi ufficiali, se impedì di consecrar anovi idoli: non procedette in altra guisa che già i pagani per la lor religione e i seguaci di quella. B se fatto padrone di tutto l'impero invitò replicatamente i popoli a seguitare il eno esempio, non per questo minacciò alcuna pena a chi adorasse gli idoli; e se fece chiudere alcuni templi, sempre espresso ordinò di farlo sol dove non s'avesse a temere opposizione o tumnito; e se in alcani luoghi represse con qualche rigore certo culto di Venere, nessun costumato ne lo saprà condannare. Nè per vedere che alcuni suoi successori, ancurche piissimi, credettere di dover diminuire notabilmente le liberalità da quest'imperatore usate verso la chiesa e restringere i privilegii da lai conceduti a' beni ed alle persone di tutto il clero e segnatamente de' vescovi, bisogna a dirittura incolparlo di profesione, o accusarlo d'essere stato prima cagione delle gare, che poi insorsero tra'l sacerdosio e l'impero, e d'avere aperto al ciero la via di giugnere a quella superiorità che in processo s' arrogò sopra i laici. Tanto quelle che questa ebbero origine affatto diversa; e Costantino compartì al clero grasie e favori perchè chi vuole un fine debbe volere anche i messi che a quello conducono, e perchè volendo guadagnare seguaci al cristianesimo gli conveniva tirario dalla povertà e dall'abbjezione e onorarne e renderne onorandi i ministri. Ma non si trova per questo, che 'l clero richiedendo l'Imperatore d'alcana grazia ne la esigesse come a sè doyuta. o mai usurpasse una podestà che non gli si competeva; e quelle che prova chiaro, non essere la successiva potenza del clero derivata dal favore che gli fe' Costantino, si è, che'l clero d'Oriente, dove gli Imperatori seguitarono in generale le pedate sue, non pervenne mai a conseguire sui Sovrani o sui popoli tant' autorità che quel d'Occidente. Questa fu la strada che tenne Costantino per diffondere il Cristianesimo, e la tenne con tanto successo che la chiesa greca ne l'uguaglia agli Aposteli.

Essendosi della nuova forma di governo e de-

gli ordini introdotti da Diocleziano ed ampliati e stabiliti da Costantino fatto in generale qualche cenno in questo medesimo capitolo e dovendosene in altro libro discorrere partitamente; e della divisione dell' impero e delle sue conseguenze aveudosi a ragionare in altro luogo, rimano ancora che si vegga della quarta impresa di Costantino, cioè della traslazione della residenza imperiale.

Taccionsi dagli scrittori contemporanei le cause che portarono quest' imperatore a fondare la sua muova città, e solo uno a lui sempre avverso e posteriore d'un secolo dice, essere questo avvenute per l'edio da quel Principe concepite contro i Romani; e si vide che come egli di non esser gran fatto contento di loro, così essi, dopo il sno nitimo soggiorno, poco argomento avevano d'essere soddisfatti di lui. Non che in anime grandi non possano capire passioni anche picciole, e jusieme con altri impulsi muoverle e determinarle nelle loro intraprese; ma indegno sembra, ove la verità non le esiga, deprimere ed avvilire quelle anime, e indegnissimo farlo, quando s'hanno d'altronde ragioni e probabili e plansibili del loro operare. Non si vuole qui lodar Costantino di questa risoluzione per l'Italia e l'Occidente rovinosissima; ma solo avvertire, che sebbene l'essere egli stato di gioria avidissimo non escluda il sospetto ch'egli vi si inducesse per ostentar potensa e grandessa, e forse per vendicarsi di Roma: la giustisla sembra richiedere che nel silenzio degli antichi si esaminino conghietturando le canse e gli effetti di questo importantissimo avvenimento. Considerando dunque come il volere innovare sul vecchio è cosa mal sicura e difficile, si dirà forse da alcuno, che Costantino non poteva in una città come Roma estirpare ad un tratte la religione pagana, spegnervi tutte le antiche forme e cancellar lo vestigia e la memoria del vivere libero. Acciò le membra seguitassero prontamente l'impulso del capo necessaria gli era una città tutto nuova e tutto opera sua non solo quanto alle istituzioni ed agli abitanti, ma quanto al luogo stesso ed agli edificii, onde nulla ricordasse i tempi e gli ordini antichi. Ma chi per questo titolo scusa o concede la necessità di torre a Roma la stabile residenza degli Imperatori, deve ponderando le ragioni in contrario vedere, se') hene dell' impero esigeva in effetto tal mutasione, e se in tale caso la scelta doveva cadere sopra Bisanzio. Imperciocobè in primo luogo egli non sembra, che dalla necessità delle innovasioni di Costantino consegna quella d'una nuova residenza; perchè Augusto ed Adriano che l'avevano in Roma mostrarono, a quante innovazioni d'un Principe savio e vigoroso si sapessero accomodare i Romani. E di poi, chi vorrà dire, che essende l'impere pur sole de quarant'auni uscite per Dieelesiano da' lunghi sconcerti dell' anarchia militare, che avendovi dopo la ringesia di quell' imperatore (anno 805) nel corso di sedici anni avate non meno di sei guerre civili, e ora quattro ora einque era sei Imperatori e tutti colla lor corte; che non avendo nè in questo messo nè dopo mai

tacciuto le guerre sul Reno o lungo il Danubio; chi vorrà dire che fosse prudenza d'addossare a uno stato, che aggravato d'altronde già evidentemente languiva, l'immenso carico delle spese che si richiedevano per fondare e creare quasi d'un subito, e appena creata pascere e divertire gratuitamente una città, la quale dal primo suo nascere doveva apparire degna capitale di tanto impero? Per fine siccome il volgo degli nomini più si lascia guidare a certi pregindizii che non alla sana ragione, egli sembra non dovesse esser difficile di prevedere, che il mondo tutto da secoli e secoli avveszo a riconoscere Roma per sua capitale e per suoi signori i Romani, non poteva concepir quella medesima riverenza per Bizansio e pei dispressati Greci che lo abitavano, onde la tremenda maestà del nome romano già in gran parte affievolita o andava del tutto perduta o si doveva ridurre nella sola persona dell' Imperatore; il che in uno stato, che già declinava e per essere elettivo andava soggetto a frequenti tumulti, non sembra fosse sano consiglio. E quante alla scelta di Bizanzio; Roma era dalle sponde del Danabio inferiore e da quelle dell'Enfrate meno discosta che non Bizanzio dal Danubio superiore e dal Reno; eppure le Pannonie il Norico le Rezie e le due Germanie venivano infestate al pari anzi più delle Mesie, e i Germani minacciavano all'impero maggiori e più vicini pericoli che non i Persiani. Vero è che la natura favori la città prescelta da Costantino di modo, ch'ella pare da esso lei destinata a signoreggiare i mari interni e l'Asia e l'Europa; ma essendo Roma già padrona del Bosforo e dello stretto di Ercole e di tutt' i lidi bagnati dal mediterraneo, non si ve. de bene, come Costantino potesse lusingarsi di procurer nobile vantaggio allo stato sconcertando di repente l'attuale direzione del commercio e dell' industria, sviando tutto 'l mondo da Roma per attirarlo a Bisansio e dando all'impero romano per sua capitale una città greca, e costituendone dominatore un popolo più assai di quello di Roma visioso e snervato, agli occhi proprii e agli altrui affatto invilito, la fama del cui antico valore e delle gesta si fondava più che sulla non mensognera grandiosità delle imprese sulla celebrità e l'arte di chi le aveva descritte, o sulla nessuna virtà de' superati nemici. Contro questo riflessioni che non pajono ammettere replica si potrebbe per altro osservare, che l'Imperatore prevedendo impossibile di conservare ulteriormente in un solo corpo l'impero, mirò colla sua nueva capitale a dare un comodo e forte centro all'Oriente e alla Tracia; e tale essere per avven-

tura stato il suo divisamento sembra potersi indurre da ciò, ch'egli prima di morire divise l'impero in cinque parti senza provvedere come stahilirvi almeno un' apparenza d'unità, come v'aveva cercato d'introdurre e conservar Diocleziano. Preso dunque, qualunque se ne fosse il motivo, questo partito fece qualche tentativo (anno 328) nella contrada dove già stette Troja, e poscia prescelse Bizanzio che commendavasi per la sua situazione opportuna più che altra alla sicurezza e al commercio, per la fertilità delle provincie contigue, la felice guardatura del Cielo e la dolcezza del clima. Da tre lati circondala il mare e vi forma uno spazioso sicurissimo porto, e tale è dalla parte di terra la natura del suolo, che facile riesce difenderla e renderla poco meno che inespugnabile.

L'Imperatore attese con tanta cura a quest'opera, che de' sette colli onde in seguito formossi quella città, i cinque più vicini al mare furono in breve coperti di palassi e di case ed adorni di tutti quegli edifizii, che concorrer potevano a rendere magnifico e dilettevole il soggiorno d'un Imperatore tanto potente e nelle sue deliberazioni così risoluto. La dedicò il dì 11 di maggio l'anno 330 dell'era volgare, trecentesimo cinquantesimo settimo dell'impero romano, millesimo ottantesimo quarto dopo la fondazione di Roma, e la disse Roma novella, perchè in ogni genere di prerogative l'uguagliò all'antica. Privò per abbellirla molte città de' più graziosi loro ornamenti, attrassevi i grandi con donar loro palazzi edificati a tutte sue spese, e non contento d'allettarvi i popoli colle concessioni de' privilegi e delle largisioni, di cui godeva l'antica Roma, costrinse gli abitanti più dovisiosi dell'Asia e del Ponto a fabbricarvi delle case, privandoli della facoltà di testare di certe terre se non vi tenean domicilio.

Nuovo era dunque alla morte, di Costantino il sistema d'amministrazione, nuova la religique dello stato, muova la capitale; e poichè, siccome fu dimostro, negar non si può la necessità d'alcune di queste riforme, parrebbe se ne avessero dovuto vedere salutevoli effetti. Ma quanto esse avrebbera potuto operare il bene rigenerando in qualche modo lo stato ed i popoli, fu da Costantino stesso impedito colla divisione dell' impero ordinata nel suo testamento; per la qual cosa essendo che iu quest' imperatore si può dire aver fine la gloria di Roma e del suo impero, e dal governo che di questi tempi si ordinò prende principio uno stato per molti rapporti poco meno che nuovo: comodo e conveniente egli pare d'interromperne alquanto la storia, onde ripigliarla dopo averne deviato non sensa giusta cagione.

## CAPITOLO V.

LA GERMANIA E I SUOI POPOLI FINO ALL'ANNO DELL'ERA VOLGARE 180.

#### SOMMARIO

Motivi per cui de' Germani si vuol dire distintamente. - La Germania antica e'l suo suolo: occupazioni, carattere, istituzioni e diversi ordini del popolo. - Sua religione e suoi usi. - Di certa particolare e notabilissima costumanza di questi popoli; loro sistema di governo e leggi; autorità de' principi e de' padri di famiglia. -- Arti e commercio di questo popolo. -- Sue guerre contro i Romani. - Mossa de' Cimbri e de' Teutoni. - Guerre de' Germani occidentali con Cosare, Augusto, Druso e Tiberio. - Sconfitta di Quintilio Varo. - Tiberio e Germanico al Reno. - Contegno degli imperatori verso i Germani. - Domestiche guerre di questi. - Ribellione de Batavi. - De Germani meridionali. - Maroboduo e i Marcomanni. - De Sarmeti e de Daci. – D'alcuni altri Germani. – Origine e natura delle leghe o confederazioni de'popoli germanici. — Cause delle moltiplici loro migrazioni. — Guerra de Marcomanni. — Conclusione.

Fra gli stati di cui ben si conosce la storia non ve n' ha alcuno, la cui vita avesse durata più lunga di quello di Roma. Questa città, surta da principio più umile di quel di tant'altre, lotto per due secoli contro le vicine comunità, e sempre del loro popolo afforsandosi vinse e ridusse a dipendensa i Latini; fu poi presa ed area da' Galli, e li superò; assalì in appresso gli Etruschi e i Sanniti e a a mano a mano gli Itali tutti, e tutti li sottomise. Divenuta principe del Lasio e d'Italia, fece i Latini e gli Itali suoi ajutatori e compagni; e procedendo di vittoria in vittoria, s' assoggettò tante nasioni e conseguì così sterminata grandezza, ch' ella parve tremenda a' suoi medesimi imperatori. Allora divennero suoi confini i deserti dell'Africa, l'Eufrate, l'Istro ed il Reno; e tutte le genti che quell'immenso mondo abitavano si perdettero come piccoli fiumi in quel vastissimo oceano. Scomparvero i Cartaginesi già signori del mare e fieri rivali di Roma , gli Ispani che con valor sì ostinato difesero la libertà, i Galli che coll' impeto loro avevano a' futuri vincitori del mondo tolto la patria; soggiacquero i Macedoni al cui urto il regno persiano crollò, i Greci che così grandi cose fecero e le seppero tanto abbellire, i Traci la cui ferocia non fu mai da altri domata; si spensero i culti regni dell'Asia minore e quelli degli effeminati Sirii, degli industri Egisii e di tant'altri popoli meno famosi: sicchè delle genti che furono raggiunte dall'armi romane, quattro sole, sebbene vinte più volte, ancora restavano, i Mauri, i Parti, i Sarmati ed i Germani. Poche e di piccolo momento furono le guerre contro i primi, perchè difesi dalla errante vita e dalla vastità del deserto; i Parti, gran tempo il nemico più formidabile di Roma e'l solo che si potesse con lei cimentare, ebbero per Artaserse e i Persiani il lor fine; continuò la lotta colle altre due, finchè i Sarmati afflitti da' Romani e da' Germani cessero in parte a questi ed a quelli. Allora i Germani, restati soli sul campo, insorsero contro l'indebolita Roma dalla foce del Reno a quella dell' Istro, e rinnovando sensa posa gli assalti ne rovesciarono alfine l'impero. Nuovi regni sorsero da queste rovine nel-

l'Italia, nell' Africa, nella Spagna, nella Francia, nell' Inghilterra e nell' filirico; e crescendo per le barbarie de' vincitori l'aniversale ignoranza, s'addensarono sull' Europa quelle infelici tenebre, dal cui orrore dopo sforzi di secoli e secoli ella emerse più bella che in tempo alcuno mai fu. Di questo popolo che operò tanta rovina, che fu autore di vita e di ordinamenti novelli, che tante pagine occupa nella storia di Roma e d'Italia, egli pare doversi fare ora distinta memoria.

Sebbene improbabile non sia che i Greci avessero già anticamente qualche contessa di popolasioni germaniche, mai però sospettarono che elle appartenessoro ad una gran nazione da tutte le altre distinta. E i Romani, che duecento e veutitrè anni avanti l'era volgare (A. Urbis 531) n'ebbero, per quanto si crede da alcuno, a combattere la prima volta (1), nè allor se ne avvidero, e nè anche nelle successive loro guerre contro Perseo e Mitridate, e nè meno nell'irrasione de'Cimbri e de' Teutoni. Solo a' tempi di Cesare appresero l'esistenza d'una nazione germanica, e conobbero, com' essa differiva dalla celtica per linguaggio, per costumi e per usi; e le guerre di quel capitano e le posteriori di Agrippa, di Druso, di Tiberio e di altri chiaro mostrarono, che Germani erano i Bastarni allezti de'citati due re (2), Germani i Tentoni e i Cimbri, Germani certi popoli che s'incontravano sulle ultime rive dell' Istro.

Ignoto è quale fosse il nome generico di tatt' i popoli che anticamente nell'odierna Germania abitavano; quel di Germani fu da' Galli da principio attribuito ad alcune popolazioni venute d'oltre il Reno a stabilirsi nel loro paese ed a correrio, poi da' Galli e per essi da' Romani esteso all'intiera nazione, e da questa siccome suo proprio adattato, finchè quel di Tedeschi, che sembra essere stato l'originario, ne'secoli appresso prevalse (3). Il

<sup>(1)</sup> Fasti triumphales editi a Pighio.

<sup>(2)</sup> Plutarchus Amil. Paulo. - Appianus de bell. Mitrid.

<sup>(3)</sup> Caesar de bell. gal. l. II. c. 4. - Tacitus Germania. c. s.

paese da' Germani abitato, e da' Romani detto Germania magna, barbara o transrhenana, comprendeva, dopo il primo secolo dell'era volgare, quanto sta dal Reno ai Carpati e alla Vistola, e dal Baltico e dal mare Germanico al Kahlenberg (il monte Cesio) e al Danubio. Erano in questa loro patria circondati dalla parte d'occidente dai Galli, da quella di mezzogiorno da' popoli d'origine celtica o retica, verso oriente da' Sarmati e verso settentrione dal mare. Non però tutti abitavano entro questi confini; perchè oltre quelli che si trovavano sulla sinistra del Reno e nella Chersopeso cimbrica ossia nella Scandinavia e nella Caledonia e nella Britannia, regioni di buon' ora da essi occupate, non pochi ve n' avea lungo tutto il corso dell' istro e fino sulle coste del Ponto Eusaino (1).

Selve immense (2), stagni estesissimi, sterminate paludi e montague di eterna neve e di ghiaccio rendevano rigidissimo il cielo della Germania (3). La morta terra non produceva che frumento, orzo ed avena; non si vedevan pomieri, perchè gli alberi da frutto non vi faceano; non giardini, non orti (4). Numerosi scorrevano per gli squallidi campi e per gli oscuri boschi gli alci, gli uri, e i bissonti (5), fiere che oggi rare s'incontrano nelle foreste della Polonia settentrionale e in Isvezia; e gli animali domestici provenivano per l'aspressa del clima magri e deformi, e sensa ornamento d'armadura gli armenti (6). Ma di statura pressochè gigantesca e di proporzionata robustezza erano gli abitatori, e tutti avevano occhi fieri e cilestri e capellatura o bionda o rossigna (7). Vivevano di frutta selvatiche, di latte, di cacio, di carne, di polenta d'orso o d'avena; ma tutto senza condimenti, sens' apparecchi (8); usavano per bevaada una specie di birra (9). Coprivansi di crude pelli, di panni lini o lani; e i grandi, a differenza de popoli del mezzodi e dell'oriente, portavano vesti strette e molto assettate, sicchè la forma delle coperte membra fuori appariva (10). I più abitavano solitarii e dispersi in casolari o tugurii poeti in messo a' campi destinati alla coltivazione; pochi piantavano stabile domicilio e presse gli Svevi non era lecito averne (II); molti con-

so gli Svevi non era lecito averne (11); molti con(1) Tacit. loco cit. cap. ult. - Cellarius notitia orbis antiqui l. II, c. 5. - Mannert. Geographie der

alten Griechen und Römer. III. Theil I. Buch. (2) Quanto alla grundessa e al numero di queste selve, vodi i geografi citati.

- (3) Tacitus German. c. 2, c. 5. Seneca de previd. c. 4.
  - (4) Idem loco cit. c. 5 et 26.
- (5) Caesar op. cit. l. VI, c. 27. Plinius hist. natur. l. XI, c. 37, l. VIII. c. 15.
  - (6) Idem ibid, l. IV, c. 12. Tacitus ibid. c. 5.
- (7) Tacitus ibid. c. 4 et 20. Cass. ibid. l. IV, c. 1. (8) Cassar loco mox cit. - Tacitus ibid. c. 23. -Plinius op. cit. l. XVIII, c. 44.
  - (9) Tacitue ibid. c. 23.
  - (10) Idem ibidem c. 17.
  - (11) Cassar ibid. l. IV, c. 1. Tacit. ibid. c. 16.

tro i rigori del verno e le invasioni nemiche solevano anche riparare sotterra (1); poche popolazioni avevano villaggi o città, nessuna le procingeva di mura (2). L'agnazione riuniva alcune famiglie interno a una selva, a un ruscello, ad un paecolo (3); e la comunansa d'uno stipite primitivo adunava alcune di queste orde o tribb in una nasione, che forse solea prendere il nome della tribà più potente o più illustre. Non tutti i popoli conoscevano il diritto di proprietà de' terreni, e presso questi ognano s' appropriava quel suolo che più gli piaceva, o che la comunità, padrona del territorio, secondo il numero della sua famiglia, o in proporzione della dignità, gli assegnava nelle annuali distribusioni; fatta la raccolta, il suolo tornava comune, e alla nuova stagione ne faceva nuovo riparto (4).

Tutto il popolo si divideva, fin da' più rimoti tempi, in due classi, di nomini liberi e non liberi; e i figlinoli, siccome le istituzioni posteriori de' Germani dimostrano, nascevano sempre della condisione del padre. Ma sebbene egli è a presumersi che in origine non v'avesse tra gli nomini liberi differensa nessuna, avvenne assai di buon' ora, che alcano per personale autorità tra gli nguali si distinguesse di modo, da venire dagli altri non solo riguardato per nobile o più precisamente per notabile o illustre, ma da potere ben anche spargere qualche spiendore sulla sua discendensa; onde fu che i grandi riuscirono presso tutte le popolazioni germaniche quasi principi naturali di quelle, e i giovinetti loro figliuoli venivano già anticamente pe' meriti de' padri distinti e onorati (5). Come per tale causa gli uomini liberi quasi in due classi si dividevano, così in altre due gli individui non liberi; nell' una si comprendevano quelli che dagli storici si disser liberti, nell'altra gli schiavi, o a più ginsto dire i servi. Servi, non ischiavi, s' hanno a chiamare, perchè sella semplicità e rossessa di que costumi non servivano col contingo ministerio e la presenza della persona al padrone, nè lavoravano immediatamente per lui o nella sua casa, come presso i Romani avveniva; essendochè il proprio tetto e la famiglia avevano, e coltivavano il terreno alla foggia de' nostri lavoratori o coloni, ma afficci al suolo con nesso perpetuo e quasi sue appartenense; e corrispondendo il convennto affitto, che si pagava in bestiame, in panni, in dervate, non erano ad altro tenuti. Se un servo ricomperava co' suoi risparmii la libertà o la riceveva in dono, non perciò egli diventava uguale ad un germano per nascita libere, cioè egli non diventava cittadino, ma solo s' affrancava da quella dipendensa, in che prima vivea, del suo padrone o signore (6). In

<sup>(1)</sup> Tacitus ibid. c. 16.

<sup>(2)</sup> Idem ibid, cap. cod.

<sup>(3)</sup> Idem codem capite. - Cass. op. cit. l. VI, c. 22.

<sup>(4)</sup> Caesar op. cit. l. IV, c. 1. lib. VI, c. 22. -Tacitus German. c. 26.

<sup>(5)</sup> Tacitus ibid. c. 13.

<sup>(6)</sup> Idem ibid. c. 25.

queste cose la condisione de' servi e degli affrancati de' Germani differiva essenzialmente da quella degli schiavi e liberti romani.

Le donne, i vecchi, i poco atti all' armi, questi affrancati ed i servi attendevano alla famiglia, agli armenti, alla coltura de' campi ed all'esercizio dell'arti (1); la guerra, la caccia (2), il saccheggio (3) erano l'unica ed esclusiva occupasione degli nomini liberi; e quindi le armi la cosa loro più cara, e presso alcuni cara e riverita a segno che le riputavano sacre (4). Il giovane Germano che dalla comunità fosse creduto degno di tanto onore, riceveva nell' admanza del popolo o da alcano de' più ragguardevoli uomini o de' congiunti o dal padre l'asta e lo scudo, e rivestitone con queste solennità, mai più le dipartiva da sè; egli interveniva armato a' banchetti, alle adunanse, ai giudicii, armato ballava e giuocava, assisteva armato a' sacrificii, e giurava sull'arme (5); le armi e'l cavallo venivano seppelliti con lui (6), perchè creduti a' lui necessarii nell' altra vita. Siccome in un popolo così sfaccendato e feroce non potevano a meno di non esser frequenti le guerre, così le principali sue istituzioni alla guerra miravano-Quindi ogni cittadino soldato, tutti in arme ad un segno, tutti contrada per contrada descritti in centurie, ogni centuria il suo capo (7); quindi in battaglia i congiunti e gli agnati sempre schierati presso di sè, perchè quanto di superare il nemico, tanto importava d'aver vicino autorevoli testimonii e parzialissimi lodatori (8) ; quindi somma infamia abbandonare lo scudo, e la viltà e'l tradimento i soli delitti che si punisser di morte (9). Ad offendere usavano acute lancie, giavellotti e freccie; a difendersi portavano un vasto ma fragile scudo; pochi avevan corassa, elmo pochissimi (10). Perchè, grandi e gagliardi, amavano combattere da vicino, dove i Barbari dell'oriente e del messogiorno tutti erano arcieri. La forsa de' loro eserciti consisteva ne' fanti; i cavalieri solevano pugnare in messo a certi pedoni, da cui venivan protetti (II). Terribile era il loro grido di guerra, impetuoso e feroce il valore; ma gli eserciti indisciplinati e intolleranti d'ogni militare fatica fuorchè del combattere (12).

Mancava presso gli antichi Germani un ordine sacerdotale, che diffuso per tutte le diverse loro popolasioni e pur riunito in un corpo, avrebbe,

- (1) Tacitus ibid. c. 15 st 25.
- (2) Caesar de bell. gall. l. VI, c. 21.
- (3) Tacit. ibid. c.14. Caes. op. cit.l. VI, c.28. Pompon. Mela de situ orbis l. III.
  - (4) Amm. Marcell. L. XVII, c. 17.
- (5) Seneca de ira l. I, c. 14. Tac. op. cit. c. 13, 22 et 24.
  - (6) Tacitus c. 27.
  - (7) Idem c. 6.
  - (8) Idem ibid. c. 7.
  - (9) Idem ibid. c. 6.
  - (10) Idem. cap. eod.
  - (11) Idem cap. eodem, et Caes.op.cit. l. I, c. 48.
  - (12) Idem ibid. c. 4.

attendendo con particolare studio alle cose religiose, potuto fondare una ben sistemata religione ed un culto regolare, e tessere e far radicare ne' popoli la sua teogonia e la cosmogonia. Questa mancansa e la rossessa e le frequenti migrazioni delle genti germaniche, per cui le patrie idee religiose facilmente lasciavano per adottare quelle delle nasioni tra cui si conducevano ad abitare, sono le principali cagioni che, malgrado la diligensa degli eruditi tedeschi, dell'antica religione germanica non si hanno se non quei miti, che lungo tempo dopo ch' essa fu spenta vennero raccolti nell' Edda ; o quelle poche e sconnesse notisie che ci tramandarono Cesare e Tacito, i quali confusero gli Dei de' Germani co' greco-romani. Gli Dei dell'Edda ci vengono rappresentati quale il popolo che gli adorava. Passan la vita in caccie e conviti, cavalcano per recarsi al consiglio, combattono contro rei e malvagi giganti; talora li vincono, talor restan perdenti, alla fine per tradimento tutti soccombono. Come tutti sono periti e con essi il mondo, Allvadur, il Padre del Tutto, crea un mondo novello, e da questo sbandisce tutto 'l male che in mille modi travagliava l'antico. A somiglianza di questi Iddii i prodi non altro spiravano che armi, non altro agognavano che battaglie e vittorie, non altro speravano, non altro cercavano che una onorata morte, per cui passare a vita nuova e migliore. Ma lasciando que' miti, tra cui alcuni ve n' ha di bellissimi, della religione germanica quel solo qui si vuole ricordare che ebbe manifesta influenza ne' costumi e nelle istituzioni del popolo. Wodan ossia Odino, il sommo Iddio, il re dei Dei, Thor o Tyr, Dio della guerra, Freia, la Dea dell'amore ec. Tuistone e Manno suo figlio, primi progenitori della nazione, erano divinità comuni a tatt'i Germani; ma ogni popolo aveva, oltre queste, particolari suoi Numi; tutti rendevano qualche culto agli eroi (1), tutti onoravano quegli esseri, da cui si vedevano beneficati, e i fenomeni naturali da cui erano scossi più vivamente (2). Perchè non amavano di rinserrare sè stessi nelle angustie d'una città, e s' immaginavano gli Dei d' immensa grandezza, e perchè poco conoscevano le arti, non avevano idoli e non racchiudevano i loro Dei entro templi; adoravano nel sacro orrore de' boschi, presso un fonte, sulle montagne (3), e sacrificavano pecore, buoi, cavalli e non di rado anche nomini. L'insegnamento d'un' indubitata vita avvenire distingueva la loro religione da quella de' Romani e de' Greci che esponevano quella dottrina d'una maniera assai yaga ed incerta; onde dove i valorosi di queste ed altre nazioni profondevano la vita per amore di patria e di gloria, i Germani oltre essere mossi da que' potentissimi stimoli, non temean di morire per ciò, che sapevano d'avere a rivivere (4). Questa vita novella ri-

<sup>(1)</sup> Tacitus ibid. c. 2.

<sup>(2)</sup> Cass. op. cit. l. VI, c. 21.

<sup>(3)</sup> Tacitus loc. cit. c. 9.

<sup>(4)</sup> Lucan. Phar. l. I, v. 457. - Valer. Maximl. II, c. 21. - Appianus in Celticis.

spondeva alle loro idee intorno le delizie, gli agii e la celebrità, e consisteva in un piacevole alterpare di conviti, di battaglie, di vittorie e di cacce (1). Wodau, che ricettava nel suo Wallhalla i prodi, ne escludeva i traditori della patria e i vigliacchi, e li puniva ancora quaggiù (2); e quest'idea d'un Dio giudice e viudice ingenerò in questo popolo, come in altri Barbari, i giudizii di Dio, che si mantenner sì a lungo malgrado gli sforzi della religione eristiana. I sacerdoti non formavano presso i Germani, siccome presso i Celti loro vicini e presso molti orientali, una speciale e distinta classe di cittadini; per la qual cosa, e perchè ogni capo di famiglia era nelle sue private bisogne sacrificatore, aruspice ed augure, e i sacerdoti erano quindi più che altro veri magistrati che servivano unicamente il comune (3), si credette che i Germani non ne avessero punto (4). Chiaro è però che ne avevano, che l'autorità loro era assai grande, e che la superstizione del popolo, e la sua bramosia di conoscere le cose future (5) gli aveva fatti venire in grande rispetto. I Germani osservavano per questa loro inclinazione ogni maniera d'augurii; consultavano sorti, spiavano il canto e 'l volar degli augelli, lo sbuffar e l'annitrir de' cavalli (6) ; esaminavano i vortici, i giri, il gorgogliare delle acque (7); guardavano alle fasi della luna (8), e praticavano in alcuni casi il duello (9). Non escindevano dal sacerdozio le donse; ansi per l'opinione in che elle erano di particolar santità e di chiara previdenza dell'avvenire, le veneravano; e si trova che un' indovina soleva accompagnare gli eserciti e governarne coi suoi oracoli le operazioni e i. movimenti (10), e noto è quanta nella guerra de' Batavi fosse l'autorità e 'l poter di Velleda (II) . I sacerdoti conservavano ne' loro canti la storia della nazione, eternavano gli eroi ed accendevano colle laudi di quelli l'ardor delle pugne (12); intervenivano a' giudisii e alle assemblee, le aprivano e vi mantenevano l'ordine (13). Non il re, non i giudici, non la stessa comunità, ma solo il Woden aveva sopra un nomo libero il diritto di morte; e i sacerdoti convalidando coll'autorità divina quella de'giudici, eseguivano le sentenze capitali in nome del Dio (14). Ecco come la religione cresceva forsa e valore ai

(1) Vedi l'Edda.

- (2) Tacitus c. 7 et 3, et 11.
- (3) Idem ibid. c. 10.
- (4) Caesar ibid. L VI, e. 21.
- (5) Tacitus ibid. c. 10.
- (6) Idem cap. eodem.
- (7) Plutarchus. Mario.
- (8) Cassar loc. cit. l. I, c. 50. Tacitus ibid. c. 11.
- (9) Tacitus c. 10.
  - (10) Idem c. 8.
- (II) Idem cap. sodem et historiarum l. IV, c. 61. et L. F, c. 24.
  - (12) Idem German. c. 2, 3, 4.
  - (13) Idem c. 11.
  - (14) Idem c. 3.

Germani, come essa in alcun modo stringeva e consolidava i lassi vincoli delle loro comunità.

Questa religione e la natura delle occupazioni, che da' Germani si risguardavano siccome le sole che convenissero ad nomini liberi, dovevano di necessità rendere il carattere loro fiero e poco pieghevole, e robustissimi i corpi, accendere negli animi loro ardentissimo amore di libertà e indipendensa (1), ingenerare avversione al lavoro (2). e far sopra ogni cosa appressare la forsa, il oraggio e 'l valore. Vero è che a genti di tal fatta non potevano mai venir meno le contese e le brighe; ma impossibile essendo d'uscire ogni giorno alia guerra, alla preda, alla caccia, si abbandonavano, come de' selvaggi si acrive, all'osio e all' inersia. Passavano questi giorni standosi ignudi e sporchi (3) al focolare a scaldarsi (4), banchettando, dormendo (5), bagnandosi (6), bevendo (7) e ginocando; e pel ginoco avevano tanto trasporto che taluno, null'altro avendo più a mettere, ginocava la stessa sua libertà, e perdendola sensa contrastare rendevasi schiavo (8). Amavano grandemente di fare conviti, e tra le meuse delle cose di maggiore importanza consultavano, ma partito prendevano solo il di appresso e dopo nuova deliberazione (9). Ospitalissimi e di quanto avean liberali, riputavano cosa vergognosa negare ad alcano, anche sconosciuto, l'alloggio (10). La gioventà loro null' altro aveva a fare che crescere ed addestrarsi nell'armi (11); i più menavano una sola moglie, e rispetto a' Romani ed a' Greci assai tardo (12); riputavano turpe abbandouarsi all'amore avanti i venti anni (13); rispettavano gelosamente il talamo altrui, e l'adulterio nelle donne rigorosamente punivano (14) ; nè perdonavano a donzella che avesse fallito contro la verginale onesià, sicchè ella più non trovava marito per quantunque fosse bella, giovine e ricca (15).

Ora che de' costumi de' Germani in generale si discorse, egli si vuol vedere in particolare di nno che si può dire aver dato origine alla maggior parte delle scorrerie che essi fecero nelle provincie romane, e alle guerre che mossero contro l'impero ad oggetto di stabilirvisi. Questo costume si

<sup>(1)</sup> Quindi Tacito diceva che la libertà ne' Germani era più dura da vincere che non la potenza dei Parti. German. c. 37. Vedi anche Lucan. Pharsal. lib. F11. v. 430.

<sup>(2)</sup> Tacitus ibid. c. 14.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. c. 20.

<sup>(4)</sup> Idem ibid. c. 17.

<sup>(5)</sup> Idem ibid. c. 15.

<sup>(6)</sup> Idem c. 32.

<sup>(7)</sup> Idem c. eodem .

<sup>(8)</sup> Idem Germ. c. 24.

<sup>(9)</sup> Idem c. 22.

<sup>(10)</sup> Idem c. 21. - Caes. loc. cit. L. VI, c. 28.

<sup>(11)</sup> Caesar l. IV, c. 1, et l. VI, c. 21.

<sup>(13)</sup> Idem l. VI, c. 21. Tacit. c. 20.

<sup>(13)</sup> Caesar loco mox citato. (14) Tacitus Germ. c. 19.

<sup>(15)</sup> Idem c. eodem.

rech da essi dall'antica patria nelle nuove conquiste, e divenne base dell' ordinamento de' loro regni, e cagione della miseria, a cui fu nel medio evo ridotta tutta l'Europa da loro occupata. Ebbero anche altre nazioni dell' Occidente delle istituzioni non gran fatto dissimili, perchè in tutti gli stati d' un governo alquanto largo v' ha degli uomini, i quali vogliosi di primeggiare o coll'autorità personale o cogli ufficii o colle ricchezze si procacciano quel più di seguito e di aderenze che possono. Ma siccome di tali pratiche fu presso le diverse genti diversa l'origine, ne seguitarono secondo il vario carattere de' popoli e il loro incivilimento effetti diversi; e si può conoscere la saviezza degli ordini pubblici secondo che essi valgono frenare la potenza de cittadini più grandi. e sanno volgere la loro ambisione a comune vantaggio. Lo stato di Roma si trovava in sulle prime forse più che nelle mani del re, in quelle dei grandi, e quel popolo di Quirino in appresso cotanto famoso si componeva d'una mano di fuorusciti e di gente raccogliticcia. Essendo ogni cosa sul nascere, e non potendosi in que violenti e feroci ingegni impedire le sopraffazioni, si dice avere omai il re Romolo comandato che ogni nom della plebe si elegesse tra' grandi nn patrono che lo avesse a consigliare ad assistere ed a proteggere, a tenergli in alcun modo luogo di padre; e'l cliente, chè così si diceva il raccomandato, doveva in ogni maniera onorare il patrono, e in caso di necessità anche sovvenirlo del proprio (1); la qual pratica parve a' grandi tanto onorifica ed ai popolani tanto proficua, che non solo i singoli nomini, ma intiere città e popoli continuarono a lungo ad eleggersi i loro patroni o a tempo od anco in perpetuo. Questo nesso delle clientele non poteva però rinscire di pericolo alcuno, perchè in quella repubblica non v' ebbe mai arme private, e i cittadini non potevano perdere la libertà. Diversamente presso i Galli e i Germani. Nelle Gallie i due principali ordini della nazione, i druidi e i cavalieri, si erano presso egni popolo messi in possesso dello stato (2), e avevano colle loro gare diviso ogni comunità e quasi ogni famiglia in sette o fazioni (3). I capi di queste in continuo contrasto tra sè, in questo s'accordavano insieme coi loro ordini di contar la plebe per nulla, di torle egni parte al governo e di tenerla poco men che in servaggio (4); per la qual cosa il più de' plebei, rovinati da' debiti e travagliati dalle incessanti violense, non avevano altro scampo che d' implorar la difesa e 'l soccorso d' alcuno dei grandi, il quale ricevendoli in protesione li faceva snoi nomini e ne diveniva padrone come se gli fossero servi (5), e per conservare il credito e la autorità con ogni studio s' adoperava, acciò questi saoi raccomandati non venissero soverchiati

suo estremo pericolo ne armò da ben diecimila (3): e tanta era la forza de' costumi, che questi raccomandati o clienti non potevano sens' infamia abbandonare colore al cui seguito e servizio si erano posti (4). Essendo per tal modo e lo stato e le armi in potere de' grandi, essi e le loro fazioni erano continuamente alle mani o per superar gli avversarii o per vendicarsi (5); e non sembra improbabile che molte imprese, le quali dagli antichi Galli si tentarono in Germania, in Italia, lungo il basso Danubio, nell' Asia minore ed altrove, si eseguissero da un ammasso di venturieri che sotto un valoroso condottiere si facevano a cercar la fortuna. La dominazione romana tolse alle Gallie le armi, vi spense i partiti e le quietò, I Germani sebbene avessero alla testa dei loro popoli de' principi o se si voglia anche dei re, vivevano, perchè ferocissimi per natura e della libertà amautissimi, a governo in alcun modo popolare; e siccome gli stati loro unicamente miravano a difendersi dagli esteri nemici ed a conservare l'interna quiete, i cittadini con quei luro costumi poco tempo nelle cose pubbliche venivano a spendere. Perciò poche essendo, siccome si mostrerà, le loro pubbliche occupazioni, e non attendendo essi nè all'agricoltura (6) nè alle artisolevano, più assai che d'ogni altro popolo si legga, visitarsi di frequente e convitarsi l'un l'altro (7), o andare alla caccia (8), alla guerra (9) o a far preda (10); e siccome a questi esercisii un nomo solo non basta, ma ve ne voglicao pila, e sempre si richiede chi abbia sui compagni certo principato o comando: i Germani comunque liberissimi s'avvessarono ad associarsi e come affratellarsi a qualche nomo cospicuo per nobiltà o per valore. È i loro grandi non altra ambisione conoscevano o altro modo di ostentare autorità e potensa, che d'avere e in pace e in guerra sempre intorno nna compagnia o comitiva d'eletti giovani, i quali lungi da credersi per questa specie di servire disonorati, gareggiavano in rendersi accetti al loro capo e farsi da lui osservare (II). Assai voite alcuno di questi capi o principi dicen-

od offesi (1). Anche quelli che non erano ridotti

alla dura necessità di rendersi servi, si ponevano

o per amor delle parti o per interesse o per affe-

sione a servire ed onorare qualche nomo potentes

e quanto più un grande aveva d'antorità e di ric-

chessa, tanto era maggiore il numero di questi suoi

dipendenti (2); onde si legge che Orgetorige nel

<sup>(1)</sup> Dionys. Halic. l. II, c. 2.

<sup>(2)</sup> Caesar l. VI, c. 13.

<sup>(3)</sup> Idem l. sodem c. 11.

<sup>(4)</sup> Idem ibid. c. 13.

<sup>(5)</sup> Idem c. eodem.

<sup>(1)</sup> Cassar ibid. c. 11.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. c. 15.

<sup>(3)</sup> Idem l. I, c. 4.

<sup>(4)</sup> Idem l. VII, c. 40. (5) Idem l. VI, c. 15.

<sup>(6)</sup> Idem lib. IV, c. z. lib. VI, cap. 22. - Tacitus l. cit. c. 26.

<sup>(7)</sup> Tacitus Garman. c. 21.

<sup>(8)</sup> Cassar loco cit. l. IV, c. 11, l. VI. c. 21.

<sup>(9)</sup> Tacitus e. 14.

<sup>(10)</sup> Cassar l. VI, c. 23. - Tesitus c. 14.

<sup>(</sup>II) Tacitus German. c. 13.

do di condursi a tale o tale altra impresa, invitava questi suoi compagni od amici a seguirlo, e coloro a cui il partito piaceva, volonterosi l'abbracciavano; e come questi venivano grandemente lodati, coloro, che dopo la promessa fatta ristavano, incorrevano taccia di traditori e vigliacchi (1). Ouesti associamenti si facevano sulle prime per solo un' impresa; indi i compagni presero a mano a mano a dedicarsi al lero principe per tutta la vita e divenuero come suoi fedeli; e la ferocia loro, e l'obbrobrio che seco traca la viltà assoggettavano questi compagni volontarii o commilitoni a' loro capi in modo che di più non avrebbe potuto qual si voglia grande e terribile giuramento (2). Questi fedeli consacravansi al loro principe con devozione solenne, e combattevano sempre a' suoi fianchi e per lui ; egli per la gloria e insieme per essi, perchè dovendoli rimunerare e nutrire, gli nasceva continuamente il bisogno di nuove intraprese per conseguir nuova preda (3), e perchè egli gli aveva a vendicare, a guardare e a difendere, com' essi guardavano, difendevano e vendicavano lui. Più la comitiva era grande e riputato il suo principe o capo; la fama sua si spargeva tra le vicine nasioni, che di ambascerie l'onoravano e di presenti, e nelle loro contese ne ricercavano l'assistenza; la quale era di tanto peso da finirsi assai volte una guerra colla sola fama d'averla implorata (4). Questi principi correyano co' loro seguaci a taglieggiare e depredare i vicini, a far qualche vendetta, a rapir donselle (5), a tentar tali altre avventure; ma loro principale occupazione era d'andar prendendo parte alle guerre d'altre nazioni. Questo facevano da prima per desio di gloria, per iscioperatessa e per osio; in seguito appresero dai Romani, che largamente li pagavano, a vendere le armi loro ed il sangue, e per solo guadagno, non per altro impulso, a lasciarsi pressolare da' nemici capitali della loro nazione, e ad ajutarli a combatterla, come molti da' più rimoti tempi fecero fino a' di nostri. Accadeva oltre ciò di soventi, che abbondanza di popolo, carestia, prepotenza de' vicini, privata ambisione di qualche principe, interne discordie o altre cause movessero sia tutta una nazione, sia parte a mutare paese; e indi sembrano doversi ripetere le emigrazioni de' Germani sulla sinistra del Reno, nella Gallia Belgica, nella Britannia, indi la mossa de' Cimbri e d' Ariovisto; e, per dir breve, indi tutte quelle che avvennero nel secolo terso, nel quarto e nel quinto, le quali si ricorderanno in processo.

Colla vita, coi costumi, coll'amore di libertà che or si descrissero, si vede come gli stati de' Germani anticamente, ansi che un' artifiziata unione di cittadini, erano un aggregato di persone che, legate da' viscoli del sangue e del bisogno di vicendevole ajuto, si vivevano in società famigliare o patriarcale, nella quale, come si legge d'altre nazioni di tutte le età, i capi delle stirpi e delle famiglie regolavano in comune consiglio i comuni interessi. Ma perchè questi popoli erano sopra ogni altro ferocissimi e si trovavano avvolti in guerre continue, li veggiamo in occasione di queste eleggersi un capo o condottiere, e conferirgli potere amplissimo, dove in tempo di pace non v'aveva magistrato che tutta l'intiera nasione reggesse, ma i più riguardevoli d'una contrada o d'un vicinato amministravan giustizia tra gli nomini loro e ne componevano le controversie (1). La naturale autorità di questi grandi o principali della nazione si fece coll' andare del tempo pel concorso di varie circostanze sempre maggiore; perchè dall' un canto la frequenza delle guerre indusse la necessità di qualche disciplina, e accostumò i popoli a certa ubbidiensa, e perchè dall' altro le continue turbasioni e le violense, che dai grandi si quietavano come mediatori o si reprimevano colla forsa, sempre più ne crescevano e confermavano il credito; ed essi colla preponderanza, che avevano in grazia delle loro comitive, sempre più ampla autorità si sapevano o procacciare o nsurpare. Per queste ed altre tali cagioni si vennero essi sopra i popolani arrogando tanto potere, che nello scompartimento delle terre sempre si aveva riguardo alla loro dignità (2), che il popolo senza di essi nulla osava intraprendere (3), dov' essi delle cose pubbliche di minor conto tra sè soli consultavano, e non adunavano la plebe se non per deliberare di quelle di maggiore momento (4). I grandi continuarono con sommo studio ad estendere sempre più le prerogative e la potenza che i popolani lor consentivane; e tanto bene in questo intendimento riuscirono, che nei tempi del medio evo vennero a spegnere e rendere dipendenti da sè tutti gli nomini liberi, o assoggettandoseli a dirittara quasi a foggia di servi, o obbligandoseli come fedeli e vassalli,

Un secolo e messo dopo che da Cesare si hanno de' Germani le prime notisie, si vede in Tacito quel loro antico governo, che teneva del democratico e dell'aristocratico, avvicinarsi al monarchico, in quanto presso tutti que' popoli s'
incontrano de' capi o supremi magistrati che da
quello scrittore e dagli altri si chiamano col nome di re. Questi regui erano in origine tutti elettivi, e i re si sceglievano tra gli uomini per nobittà più cospicui (5); a mano a mano ti resero
poi tutti ereditarii, come si vede essere di buon' ora avvenuto tra i Goti, i Quadi, i Marcomanni,
i Longobardi, ec.; e più tardo presso tutti que' popoli che fondarono nuovi regni sulle rovine dell' impero romano. E singolar cosa è, che dove

<sup>(</sup>I) Caesar de bell. gall. l. VI, c. 23.

<sup>(3)</sup> Tacitus c. 14.

<sup>(3)</sup> Idem c. 14.

<sup>(4)</sup> Idem c. 13.

<sup>(5)</sup> Idem Annal. L I, c. 55.

<sup>(1)</sup> Caes, de bell. gal. l. VI, c. 23.

<sup>(2)</sup> Idem ib. et Tacit. Germ. c. 26.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal. loco mox cit.

<sup>(4)</sup> Idem Germ. c. 11.

<sup>(5)</sup> Idem Germ. c. 7.

tutte le citate genti questa forma di governo, siccome la più naturale e la più conveniente, o continuarono od adottarono, e dove altrettanto in progresso fecero tutte, grandi o piccole che si fossero, le popolazioni restate nell' antica patria; pure queste quanto al comune reggimento della Germania se ne discostarono. Perchè essendo state tutte le nazioni tedesche da Carlo Martello, da Pipino e da Carlo Magno colla forza dell' armi riunite in un solo impero e obbligate a vivere non più sotto il governo di principi scelti da esse, ma nominati dal vincitore: esse anche dopo spenti i Carolingi continuarono, per opera segnatamente del clero, a volersi dare col titolo di re di Germania e d'imperatore un capo comune, e per l'ambizione de' grandi e del clero persistettero a volerlo per nove secoli sempre elettivo, mentre contro l'antico costume e le instituzioni feudali soffersero che i loro principi, i quali in addietro dal popolo si solevano scegliere tra' membri della famiglia principesca, occupassero il principato per diritto ereditario, e i grandi convertissero i loro governi feudali in principati ereditarii e assoluti. Questi re degli antichi tempi non godevano in alcun popolo di libero e illimitato potere (1), sebbene presso alcune genti l'autorità loro fosse alquanto men circoscritta che presso le più (2); onde si può dire ch'essa si fondava sulla volontaria sommissione de' popoli, ansi che sulla comaudata ubbidienza o sull' effettivo potere di chi era della dignità reale investito. Quindi si veggono questi principi adoperarsi per conciliare a sè quel maggior credito ed autorità che potevano sia colla propria virtà, colla liberalità e col valore, o col valore e coi numero delle lor comitive, cui risguardavano siccome loro maggiore ornamento e sostegno d'ogni lore potenza (3), valendosi del favore di quelle per frenare i grandi e la plebe, e per vincere nelle adunanse della nazione i partiti. Vivevano questi re, siccome ogni altro Germano loro soggetto, dei proprii beni, nè tassa alcuna potevano esigere dai popoli loro (4); ben conseguivano a titolo d'onore da tutt' i soggetti delle volontarie offerte di grano o bestiame, e venivano dalle vicine nazioni, secondo il credito loro, onorati di riechi presenti (5); ma non sembrano in forsa della loro autorità avere oltre l'accennato onorario percepito null'altro che una parte delle multe che si imponevano per privati delitti (6). Non appare in Tacito o in altro scrittore, quali fossero propriamente le incumbense o i diritti di questi re; ma a confrontare l'età di cui qui si discorre con quella de' susseguenti re e imperatori tedeschi, e a vedere come oltre quello di capitanare gli eserciti era principale incarico di questi d'andarsi quasi continuo pel regno aggirando, sia per rendere ragione siccome giudici

supremi, sia per reprimere e castigare le încessanti soperchierie e le violenze ec.; egli sembra potersi inferire che anche de' tempi di cui or si ragiona, i re fossero nelle cause civili giudici supremi, e avessero nella lor qualità di capi dello stato a vegliar onde si conservasse in quello la sicuresza, a convocar la nazione ove alcuno straordinario ed orgente bisogno lo richiedesse, a presedere a queste adunanse, e ad eseguire o far eseguire quanto in quelle fosse stato conchiuso. Non si competeva però loro di diritto nè il comando degli eserciti, nè la nomina de' giudici, nè il libero governo degli affari dello stato; imperciocchè i condottieri si eleggevano dal popolo tra gli nomini più valorosi (1); dal popolo si eleggevan tra' grandi o tra' vecchi i giudici delle diverse contrade, a cui e per consiglio nel pronnuziar le sentenze e per ajulo nel dare a quelle esecusione. si aggiugnevano cento compagni che si tracvan dalla plebe (2), e la somma del governo stava riposta nelle adunanze generali della nazione. Queste o si tenevano in dati giorni, o secondo gli emergenti si intimavan dal re. Come il popolo si era adunato, i sacerdoti, che avevano podestà di mantenere il buon ordine, comandavan silenzio; allora il re faceva la proposta delle cose che si aveano a trattare, e i grandi, secondo che per età, per nobiltà, per valore e per facondia eran cospicui, esponevano l'avviso loro, ma a modo di consiglio non di comando; il popolo ascoltava e decideva o ripugnando alle proposte con fremiti, o facendo plauso coll'armi. In queste adunanse si stabilivano le poche leggi, si deliberava intorno la guerra e la pace, si eleggevano i giudici e i capitani; solo in esse, e solo in caso ch' ei fosse reo di tradimento o viltà, si poteva accusare e condannare alla morte un nom libero (3); in esse si davano le armi a' giovani che degni fossero di tanto onore, e con ciò si ammettevano a far parte del comune, dove prima si riputavano far parte della casa paterna (4). Da questa pratica, che in appresso si osservò solo nell'armare i giovani della nobiltà, pare che siano derivate le cerimonie che s' introdussero nella creazione de' cavalieri,

A uon voler confondere i tempi posteriori con quelli di cui si ragiona, egli è difficile dire più oltre delle cose de' Germani; perchè sebbene essi fossero delle antiche istitusioni e de' costumi più d'ogni altro popolo tenacissimi; pare per essere le prime leggi di quelli che la Germania abbandonarono state scritte solo quattro o cinque secoli appresso, e per essere le costumanse legali de' Tedeschi state raccolle solo nel corso del secolo XIII (5), egli non pare potersi colla scorta loro illustrara i

<sup>(1)</sup> Tacitus Germ. c. 7.

<sup>(2)</sup> Idem c. 43,

<sup>(3)</sup> Idem c. 13.

<sup>(4)</sup> Idem c. 43, et Dio. Cass. 1, LVI.

<sup>(5)</sup> Idem German, c. 15.

<sup>(6)</sup> Idem ibid. c. 12.

<sup>(1)</sup> Tacitus c. 7. (2) Idem c. 12.

<sup>(3)</sup> Idem Germ, c. 11 et 15.

<sup>(4)</sup> Idem e. 13.

<sup>(5)</sup> Lo specchio della Sassonia, Sachsenspingel, fu compilato tra Panno 1215 a l'anno 1285; e lo Specchio della Svevia, Schwabenspiegel, ancora più tardo, cioù dal 1268 al 1282.

due primi secoli dell'era volgare. Per tale ragione lasciando ogui diffuso discorso sopra tale argomento, si vuole unicamente osservare, che i Germani liberissimi essendo, meno d'ogni altra nazione sofferivano di venire nell'esercizio della libertà impediti. Il Germano, come si vide, non altro doveva allo stato che la difesa, nè lo stato altro a lui. Il capo d'una famiglia n'era quindi padrone assoluto, e la moglie e i figliuoli ne dipendevano, siccome i servi ed ogni altro suo avere. Il suo podere era il suo regno, il casolare la reggia; qui egli soleva giudicare tra' suoi senza rendere del suo giudizio conto ad alcuno; solo dove si trattasse di punire la moglie, egli invitava al gindizio i congiunti di lei (1); sui figli egli sembra avere avuto antorità non minore degli antichi Romani, e l'accisione d'un servo non gli si imputava a delitto (2). Le armi della nazione la garantivano dagli assalti degli esteri. La sicurezza interna veniva mantenuta dal re, dal timor delle peue che si imponevano a chi la violava e da quello della privata vendetta; perchè agli eredi, a' consorti e a' fedeli incumbeva l'obbligo di vendicare le offese fatte a' loro attenenti (3). Non v'aveva per anco un codice di leggi, nè alcuno sapeva ancora leggere o scrivere (4), i giudici s'eleggevano tra le persone più assennate e più vecchie, e, come si vede essersi costantemeneservato ne' tempi posteriori, sempre della condisione de'litiganti; giustizia si amministrava sempre a cielo scoperto; le parti producevano le loro ragioni sena' intervento d'alcuno avvocato (5); i giudici sentenziavano a senso d'equità e dietro consuctudini tradizionali, e non di rado, dove insorgesse alcun dubbio, consultavan gli astanti. Questa pratica diede poi luogo alla massima che ognuno avesse a venir giudicato da persone sue pari, cioè di sua condizione, e da questa sorsero poi i gindisii de giurati (jury) che unicamente si trovano presso le nazioni germaniche. Potea presso i Germani avvenire che d'un medesime fatto si richiamassero a' giudici l'offensore e l'offeso; questi s'ei non voleva o non poteva vendicarsi da sè, quegli se temendo la vendetta bramava di sicurarsi. I giudici obbligavano il soverchiatore a pagare certo numero di capi di bestiame, e costringevano il soverchiato, o chi lo rappresentava, a ricevere alcua compenso al suo danno ; e queste multe erano la sola pena imposta ad offese private di qualunque maniera. Non s'infliggeva per esse nè l'estremo supplizio nè alcun altro corporale castigo; perchè se la punizione de' giudici non fosse riescita men grave del risentimento privato, nissun si sarebbe indotto a cercare la pace del suo avversario; e non cercandosi questa, una privata inimicisia avrebbe potuto durare fino allo sterminio d'una intera agnazione (6). All'obbligo della vendetta

era inerente quello della difesa e della tutela; e le donne, incapaci di difendere a vendicare sè stesse, erano perciò costrette a vivere sempre sotto tuttore (1). Esse venivano per altro tennte in grandissimo onore, sicebè tra gli ostaggi amavano farsi dare delle nobili donselle (2); presso alcune poche genti il marito faceva della moglie quel conto che d'ogni altra cosa a lui necessaria. D'ordinario nalla recavano in dote, e'l marito soleva anzi in certo modo comprarsi la moglie offerendole certi doni a piacere de'genitori e parenti (3). Le donne attendevano al governo della famiglia, tessevano panni, filavano, cucivano i vestiti ec.; seguitavano anche gli eserciti ed avevano cura de feriti, e si treva che molte volte combattereno, e molte colla presensa loro riordinareno e inanimireno le sconcertate schiere (4).

Facile cosa è immaginare, quali in tale condisione di vita e di costumi fossero presso a' Germani le arti e'l commercio. Di metalli avevano il solo ferro, ma n'avevan ben poco, e poco il sapevan lavorare, como segnatamente dalla pochezza dell'armi loro si vede (5); nè per auche erano state sceperte le ricche miniere della Sassonia e dell'Hars (6); nè in aktro modo sapevano preparare il sale che versando sulle brace l'acqua salsa che scaturiva da' menti (7). Per altro erano in grado di fabbricarsi, non si dice come, una specie di birra (8); intendevano la coltivazione, la filatura, la tessitura del lino, nè veste più splendida che di lino conoscevano le loro donne (9); i più prossimi al mare costruivan de' legni con cui solcavano arditi l'occano, e de' Brutteri si trova che osarono affrontarsi sull'acqua con Druso (10). Conoscevano la poesia, ma i loro Bardi sembrano essere stati, anzichè poeti, cantori che con voce aspra e stentorea cercavano di crescer fieressa a' rossi carmi (11). Quanto alla pittura e scultura, sappiamo che a' loro idoli sdegnavano di dare umane fattesse (12), e impiastravane di vivaciesimi colori gli scudi, e col resso davano di bianco alle case e in certo modo le dipingevano (13). Oro e argento non avendo, non conoscevano altra moneta che la romana; per la qual cosa i più discosti dalla frontiera non asavano comperar, ma cambiare (14); cost procacciavano

<sup>(1)</sup> Tacitus Germ. c. 19.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. c. 25.

<sup>(3)</sup> Idem c. 91.

<sup>(4)</sup> Idem Germ. c. 18.

<sup>(5)</sup> Florus L IV, c. 12.

<sup>(6)</sup> Tacitus Germ. c. 21.

<sup>(1)</sup> Questo si scorge chiaro dalle leggi di tutt'i popoli germaniei raccolte dal Canciani. Leges omnium Barbarorum.

<sup>(2)</sup> Tacitus Germ. c. 8.

<sup>(3)</sup> Idem c. 18.

<sup>(4)</sup> Idem c. 7 et 8.

<sup>(5)</sup> Idem c. 6.

<sup>(6)</sup> Idem c. 5.

<sup>(7)</sup> Plinius Hist. Nat. l. XXXI, c. 1.

<sup>(8)</sup> Tacitus loc. cit. c. 23.

<sup>(9)</sup> Plin. op. cit. l. XIX, c. 1. - Tacit. Germ. c. 17.

<sup>(10)</sup> Strab. Geograph. l. VII.

<sup>(11)</sup> Tacitus loc. cit. c. 2. et. 3.

<sup>(12)</sup> Idem c. 9.

<sup>(13)</sup> Idem c. 6 et 16.

<sup>(14)</sup> Idem loc. cit c. 5.

panno, vino, srme, qualche fettuccia di porpora, e davano bestiami, schiavi, pelli, elettro ec.

Tale era ad un di presso la Germania, tale la vita de' suoi popoli, tale la loro religione, le principali istituzioni e 'l governo, allorchè i Romani già da oltre un secolo signori della riva destra dell'Istro e della sinistra del Reno incominciarono ad averne qualche distinta contessa. Ma perchè le notisie di que' popoli che sulle prime ebbero a guerreggiare con Rema sono assai scarse ed oscure, e allo scopo del presente discorso poco importano le intralciate quistioni sall'origine, le sedi e le diramazioni delle antiche genti germaniche: non pare qui luogo di tesserne una storia distesa, ma solo una succiuta narrazione delle guerre principali, ch'esse sostennero o mossero fin verso la fine del secondo secolo dell'era volgare, riservando ad altro luogo più diffusa mensione de' popoli, che ne' secoli seguenti furono causa più prossima della rovina dell'impere romano.

Terribile, e ben tale da mostrarne la vicendevole possa, fu'il primo affronto del popolo romano colle genti germaniche. I Cimbri, o spinti da sconosciuti interni rivolgimenti, da fame o altra necessità, oppure mossi da voglia di più piacevol soggiorno, si levarono in numero di ben trecento mila dalla Scandinavia (11, e soffermandosi il verno e ripigliando la marcia alla bella stagione (2) s' aggirarono per varii paesi, sempre ingrossando pel concerso di molti, che in lor compagnia si invogliarone di cercar migliore ventura. Saccheggiate quanto sta tra 'l Danubio e le Alpi, si avvicinarono (anno 114 avanti l'era volgare) dalla parte del Morico a' possedimenti romani e ruppero presso Moreja, quasi su' confini d' Italia, il console Papirio Carbone (3). Di quello che intraprendessero ne' quattro anni seguenti null'altro si sa, se non che venuti attraverso la Germania sul Reno e passatole, e saccheggiate orribilmente le Gallie, fine alla Màtrena s'accostarono (anno 120) alla Gallia Remana. Qui si presentarone al console Marce Giunio Silano, e'il richiesero che li volesse ricettare e assegnar loro terreni, offerendogli in servizio di Roma le armi e le braccia, il console rimise l'affare al senato, e avendo questo ricusato d'annuire alla dimanda de' Barbari essi assalirono i Romani e gli sconfissero (4). I Tiguriai e i Toigeni, popoli dell'Elvesia, animati dall' esempio e dal successo de' Cimbri, abbandonarono allora anch'essi i lor monti per calar nelle Gallie; alla qual nuova i Romani mandarono eltre l'Alpi il console Lucio Cassio Longino; ma restarono sul campo egli, uno de' suoi legati e la maggior parte dell'esercito; e Cajo Popilio, altro de' legati, si dovette render prigione e redimer la vita con passar sotto il giogo e abbandonar l'armi e messo il bagaglio (5). Indi fu rot-

(1) Ptolomaeus I, II, c. 2 et 6.

to, fatto prigione e poi morto Marco Aurelio Scanro, nom consolare, poi disfatti (l' anno 107) il console Gneo Mallio Massimo e'l proconsole Quinto Servilio Cepione con perdita di cento e venti mila soldati (1). Il giorno di questa rotta fu tenuto nefasto; s'abrogò l'imperio a Cepione e gli si confiscarono i beni, si annunziarono da ogni parte spaventosi prodigii, si ricordarono Brenno e i suoi Galli. si decretarono supplicazioni e lettisternii, si fecero pubblici voti (2). B in effetto se i Barbari sapevano usar la vittoria « e la fortuna a quel secolo non faceva dono di Mario, spacciata era Roma (3) » Mario opposto a tanto pericolo, siccome il solo nomo atto a farvi riparo, continuò nel consolato fintanto che furono pienamente disfatti i Cimbri e gli altri popoli con esso loro collegati. Nulla, per quanto appare, egli intraprese ne' primi due anni; ma quando riseppe che i nemici dopo essersi andati avvolgendo per le Gallie e aver tentato l'Ispania (4) si tornavano ad accostare alla provincia romana, s'accampò in forte luogo e opportuno sulle sponde del Rodano. Avuti i Barbari a fronte, e osservato che i spoi paventavano alla vista di quegli immensi corpi e al risuonar di quel feroce barrito, si tenne nelle trincee per avvezzargli a sostenerne il formidabile aspetto, I Barbari ascrivendo a timore quel ch'era effetto di somma prudenza, e veggendosi incapaci di sloggiarlo dal campo o di sforzario a combattere, risolvettero baldanzosi di lusciarselo dopo le spalle e di continuare divisi in due gran corpi per due diverse strade l'impresa. I Teutoni i quali portavano o a cui era stato posto il proprio nome dell'intiera nazione germanica, e con essi gli Ambroni presero impasienti la via più spedita e si diressero alla volta dell'Alpi; ma li raggiunse Mario alle Acque Sestie, e in due battaglie (anno 103) li vinse e totalmente gli estermind (5). I Cimbri, lasciata la Gallia, risalirone al Reno, e passatolo calarono nel verno dopo lunghe marcie per le Alpi tridentine in Italia, e sconfitto il proconsole Quinto Lutasio Catulo e cacciatolo di là dall'Adige, si diedero a gustare i primi frutti di tanti pericoli e di tante fatiche. Quest'indugio diede comodo a Mario di portar soccorso al collega. Uniti i due eserciti, vennero i Romani (li 30 kaglio 102) alla memorabil giornata in cui ne' campi Raudii o Claudii fu spenta la nazione de' Cimbri (6). I Tigurini e i Toigeni, ch'erano restati sui monti quasi in riserva, si dissiparono sì tosto che intesero la funesta fine de' loro compagni (7). La grandiosità del trionfo di Mario e di Catulo, e la memoria che lungamente durò del cimbrico terro-

<sup>(2)</sup> Plut. Mario.

<sup>(3)</sup> Livius Epit. libri LXIII, et Strabo loc. citato libro V.

<sup>(4)</sup> Liv. Epit. libri LXV. - Flor. 1. 111, c. 3.

<sup>(5)</sup> Caesar de bell. gall. l. I. c. 7.

<sup>(1)</sup> Livius Epit. libri LXVII.

<sup>(2)</sup> Livius Epit. libri LXVII...Plutarc. Mario et Luculio.

<sup>(3)</sup> Florus l. et c. quibus supra.

<sup>(4)</sup> Livius Epit. libri LXVII.

<sup>(5)</sup> Livius Épit, libri LXVII. - Florus l. citato. - Plut, Marie.

<sup>(6)</sup> Livius, Florus, Platarc. loc. cit.

<sup>(7)</sup> Florus loc. cit.

re e dell'ululato, provano chiaramenta il pericolo in cui Rome allor si trovò.

Solo a' tempi di Cesare obbero di poi i Remani a guerreggiar co' Germani (1). I Séquani, che abitavano dalle sorgenti della Sequana fin verso il Reno, intorno all' Arari e nel monte Giura, avevano reso a contrastare il principato delle Gallie agli Edui, antichi allesti di Roma, i quali sedevano tra il Ligeri e'l Dubi. Restati in quella lotta al di sotto, chiamarone in ajuto un popolo che si diceva degli Svevi, ed era in quelle contrade conosciuto siccome il più potente e bellicoso della Germania. Ariovisto, re di quella nazione, passò il Reno con quindici mila de suoi e ruppe gli Edui; ma piaciutigli i fertilissimi campi de' Galli, vi si fermò, grave ugualmente a' vincitori che a' vinti. Oppressi e spogliati della miglior parte de' loro terreni, conobbero i Galli l'errore; e non potendo colle proprie forze farvi riparo, perchè Ariovisto aveva in mano numerosi e nobilissimi ostaggi e teneva sue genti nelle loro città ed era tanto crescinto d'aver eco an corpo di cento e venti mila Germani (2), si appigliarono disperati a un partito, che dimostrò, come più che d'avere perduto la libertà, incresceva loro d'essere signoreggiati da' Barbari. Chiara splendeva in que' tempi nelle Gallie la fama di Cesare per la recente vittoria riportata (auno 58) presso Bibracte sopra gli Elvezii; e i deputati de' popoli vicini alla Gallia Romana erano veauti a congratularsene seco. Passato quell'uffizio, esposero a Cesare la loro miseria e il richiesero di soccorso, magnificando, per escusare la propria debolezza e la viltà, le forse e 'l valor di Ariovisto e la terribil grandessa e 'I truce aspetto de' suoi (3). Cesare, geloso dell'onore romano e sitibondo di gloria, rinfrancò le legioni e gli amici costernati per le esagerazioni dei Galli (4), e volonteroso si cese « non altre cercando se non eccasione di rempere guerra ad Arievisto sens' apparir d'essere il prime ad assalirlo (5). » Trovatala in an abbeccamento, si appressò agli Svevi, e saputo che le indevine avevano loro vietato di venire a battaglia prima che si facesse la lana, destramente ve gli obbligh. Sconcertate rimasero nell'impetnoso confitto le ale destre d'entrambi gli eserciti; fu soccorsa e si riordinò quella di Cesare; ma l'inimica n valor a tanto, e trasse nella sua fuga l'oste intiera, di cui tale fu la sconfitta e l'incalsamento sì vivo, che Ariovisto pervenne a salvarsi a stento con pochi eltre il Reno (6). Cesare implicatesi sempre iù nelle cese de' Galli, ebbe l'anno appresso queeta vittoria a venire all'armi co' Belgi (7), popoli in parte celtici, in parte germanici (8), e i più valo-

(1) Cassar de bell. gall. libro I, a c. 30 ad finem libri.

- (2) Idem op. cit. L. I, c. 31.
- (3) Casar ibid. c. 35.
- (4) Idem ibid. c. 39.
- (5) Dio. Cassius L. XXXVIII.
- (6) Casar loc. cit. a c. 43 ad 53.
- (7) Idem 1. II et 111.
- (8) Idem L. II, c. 4.

rosi di tutte le Gallie. Poichè dopo estinata difesa di tre anni in parte gli assoggettò, gli si offerse, sensa corcaria gran fatto, occasione di tornarsi a cimentar co' Germani che abitavano di là dal Reno (1); perchè gli Usipeti e i Tencleri vennero, pressati dagli Svevi, con quattrocento mila namini addosso a' Menapii, che potentissimi tra' Belgi si stendevano dal Reno allo Scaldi. Cesare si mosse contro i Germani non tanto per difendere i Galli, come per impedirli d'ajatar la rivolta che da questi si macchinava; e non contento d'avergli sconfitti e cacciati fuer dalla Belgica, risolse di der loro tal saggio del valore e della potenza romana, che sì di leggieri non tornassero più a turbere le Gallie. Fabbrico dunque (anno 54) il primo ponte sul Rene (2), e preceduto dalla fama di tre insigni vit... torie penetrò il primo in quella terribile Germania che avanti nove lustri avez minacciato Roma poco men che già Annibale, e dopo cinque secoli no doyeva annientare l'impero. S'inselvarone gli impauriti Germani; e Cosare dato il guasto al pacce, tornò dope diciette giorni a sedare i tumulti de' Galli (3). Ripassò il Reno una seconda volta per panire que' popoli che avevano portato soccorso a Treviri nella lor ribellione, e non trovando nemici e non li potendo bene inseguir nelle selve, se ne tornò (4). Le guerre civili il distrassere da imprese ulteriori; ma nel lasciare le Gallie soldò alcune coorti di fanti Germanici, le quali con rompere î cavalli di Pompeo gli diedero la vittoria di Parsalo (5), onde i Germani per cui fu rovesciato l'impero incominciarono a vincere Roma sotto gli auspicii e la condotta di quello che per opera loro vinse il magno Pompeo, e con ciò sovvertì la repubblica.

I Germani venuti per le conquiste di Cesare a confinare sui Reno collo stato romano, dovettero impiegare alcua tempo per la propria salute quelle armi ch'erano state il terror dalle Gallie e d'Italia; imperciocchè essendo la repubblica venuta in mano a' Triumviri, e toccate le Gallie a Cesare Ottaviano, ne fu da lui commesso il governo a M. Vipsanio Agrippa; il quale il solito valore usando vi sedò la rivolta, sottomise i Germani stanzianti da gran tempo sulla sinistra del Reno, e passato (anno 39), il secondo tra' capitani romani, quel fiume (6), guerreggio con que' popoli, e trasporto ed allogo nelle Gallie, ne' campi dove poi sorse la Colonia Agrippina, la nazione degli Ubii, che pressata dagli Svevi non se ne poteva difendere (7). Essendo in appresso Angusto divenuto padrone di tutto l'impero, ed avendo ritenuto per sè come tntte le altre provincie più bellicese anche le Gallie, vi si condusse egli atesso per ordinarne il go-

<sup>(1)</sup> Casar op. cit. L IV.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. c. 17.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. c. 19 et 20.

<sup>(4)</sup> Idem ibid. l. VI. c. 9, to et 29.

<sup>(5)</sup> Florus L. IV, c. 2.

<sup>(6)</sup> Dio. Cass. l. XLVIII.

<sup>(7)</sup> Strabo l. IV, et Tacitus Annal. l. XII, c. 27.

verno ed il censo (1), e delle tre parti, in che elle si dividevano a' tempi di Cesare, otto ne fece. In tale occasione distacco dalla Celtica e dalla Belgica tutto'l paese che giacea lungo'l Reno, e di esso formò due nuove provincie, le quali per essere in gran parte abitate da popolazioni germaniche ebbero nome di Germanie. Chiamò prima o superiore quella che da Rauraci si stendeva fino all'Abrinca, e denominò Germania seconda o inferiore quanto si comprendeva tra quel finmicello e l'Oceano (2); collocò alla guardia di questa frontiera otto legioni, e fatti con ogui possibile studio divenire Romani quegli antichi abitatori germanici, li costrinse a difender l'impero e sè stessi contro i lor nazionali (3). Alcuni vantaggi che i Germani d'oltre il Reno ebbero a riportare, ue accrebbero per alcun tempo l'audacia, ma l'imperatere la rintuzzo; e Druso suo figliastro, giovane adorno « di tutte quelle virtà che possono fare in nn gomo o da lui coll'industria acquistarsi » messo al governo delle Gallie (anno 12) volle fare della Germania il teatro della sua gloria militare che era già chiara per le vittorie sui Reti (4). Appena egli ebbe pacato le Gallie, che tumultuavano per la gravessa del censo, ed ottenuto da quelle non lievi soccorsi per la spedizione che disegnava, passò il Reno alquanto al di sopra del paese de' Batavi, e s' internò nella Germania. Poichè nell'assalire e combattere gli Ucipeti e i Tencteri e i Catti e i Marcomanni, conobbe come la natura dei suolo difficoltava la marcia e più l'alimentasione dell'esercito, adunò un' armata sul Reno, ed unito, mediante la celebre sua fossa, quel fiume alla Sale, entrò il primo de' Romani nel mare Germanico, si lego co' Frisii, penetro su per l'Amisia, e piombò improvviso addosso a' Brutteri, Sloggiò all'avvicinare del verno, ma prima piantò un forte castello alla foce del fiume. Sicambri, Tencteri, Brutteri, Chernschi e Svevi si collegarono l'anno seguente, in cui i Romani arrivarono sulle terre de' Cheruschi fino al Visurgi, e corso il paese e fabbricato un castello alla confluenza della Lupia e del l'Alisone, e uno sul Reno nelle terre de' Catti, atterriti da un prodigio, o forse più dalle forse della gran lega, deliberarono di tornare alle stanze; ma i Germani guardavano i passi ; e Druso e l'esercito dovettero la loro salvezza alla stolida baldanza de' nemici che troppo sicuri della vittoria lo sesahirono sens' ordine, e con ciò, sebbene non sensa gran perdita di gente, se lo lasciarono sfuggir dal-le mani. Simili furono ad un di presso i successi della tersa spedisione; ma più luminosa la quarta, in cui Druso rientro nel paese de' Catti, e dato il guasto a' confini degli Svevi tornò sul Visurgi, di là attraversò il territorio de' Cheruschi e giunse fino alle sponde dell'Albi, ove cresse un trofco.

Fu la prematura morte di questo capitano la salute della Germania, perchè dall'avervi eretto da sinquanta castella, fabbricato sul Reno due ponti stabili, uno a Mognasiaco, uno a Boura, e costrutto delle piccole armate che il rendevano padrone de' fiumi e del mare, chiaro vedevasi, ob'ei destinava a quelle genti la sorte che già Cesare ai Galli. La resistenza che i Germani costantemente gli opponevano, era d'appiattarsi al suo arrivo nelle selve o nelle paindi e di shucarne per sorprenderlo stretto di vettovaglia, angustiato da' looghi o in marcia per ritirarsi. La mancanza di città e di villaggi e la scarsessa di viveri militavano, siccome gli stagni, i monti e le selve, a favor de' Germani; onde più che danno permanente i Romani vonivano a recar loro passeggiero terrore (1).

Tiberio, succeduto (anni 8 e 7 avanti l'era volgare) in questo comando al fratello, cercò di compiere colla destressa quello ch' era stato cominciato colla forza dell'armi. Egli con variare di frequente gli accampamenti e lasciarli tutti colle loro fortificazioni sussistere, con procurare volontarie dedizioni di popoli, con trasportar varie volta molti Germani, e ad un sole tratte da quaranta, o, secondo altri, da novanta mila Sicambri (2), di qua dal Reno ridusse quasi in provincia il paese corso da Draso. Domisio Enobarbo e Marco Vinieio riportarene in appresso qualche vittoria sui Barbari; ma essendosi questi apertamente ribellati, e mostrando di voler ricominciare la guerra con forse maggiori del solito, Augusto s' indusse a rispedir nella Germania Tiberio. Questi soggiogo (anni 4 e 5 dell'era volgare) i popoli ribellati, e fece svernar le legioni oltre il Reno; e poichè conobbe di non poter tranquillamente tenere quelle conquiste, che comprendevano il paese tra l Reno e l'Albi, se prima non vincea i Marcomanni e le lor leghe, che fomentavano e spalleggiavano quelle rivolte, disegnò di combatterli (3).

Restò, mentre egli a questa nuova impresa attendeva, al governo della seconda Germania Quintilio Varo, uomo dominato dall'avarisia e più che alle arti di guerra forse atto a quelle di pace. Trovati que' popoli in quiete, e credende non avessero per la ferocia, e di umano che la voce e le membra, » si propose « di trasformarli ad un tratto » avvisando che l'introdusione delle leggi e del governo romano sarebbe il messe più atto e spedito di compierne l'asseggettamento e di direzzara e i costumi; e cominciò a condersi, più che da capitano, da pubblicano, da giudice e da signore (4). Ma le esazioni di opere e di denaro, le ver-

<sup>(1)</sup> Livius Epitome libri CXXXIV, et Dio. Cass. l. LIV.

<sup>(2)</sup> Cellar. oper. cit. a §. CLXXVII ad §. CLXXX.

<sup>(3)</sup> Tacitus German. c. 28.

<sup>(4)</sup> Vellejus Paterc. l. II, c. 97.

<sup>(1)</sup> Di queste spedisioni di Druso si veggano Dione l. XIV sub fine et l. LV sub init. - Livius Epit. libror. CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII. - Florus l. IV, c. 2.

<sup>(2)</sup> Vedi le varie lesioni presso Sueton. Tiberio c. 9.

<sup>(3)</sup> Vellejus Paterculus l. II, c. 104, 106, 106, Suetonius l. et cap. cit. - Dio. l. LV.

<sup>(4)</sup> Vellejus Patere. l. II, c. 119, et Dio. Cass. l. LVI.

ghe e le scuri parvere a' Germani, non avvezzi a prestazioni forzate, nè a punizioni afflittive, più intollerande che non le spade e i pili romani (t). Arminio de' Principi de' Cheruschi , veduta l' indegnasione de' suoi, disegnò di trarli di servith, e aperto a' principali il suo divisamento ed il modo, dimostro loro, come necessario era di fingere e lusingare il legato. Tolsero quindi a frequentare il pretorio e ad affettare docilità alle odiatissime nuove leggi e alle istituzioni; e Varo compiacendosi della riuscita del suo disegno non sapeva nell'apparente sommissione scorgere il fremito universale (a). I congiurati, dopo avergli fatto qualche tempo la corte, cominciarono a chiedere ed ottenere il congedo e di più delle scorte, con cui dicevano voier nelle patrie loro dispor le cose per eseguire il suo piano (3). Invano Segesto, a cui Arminio rapito avea una figlinola, discuoprì al legato, come ordinavano di dividere le sue forse, di cavario dal campo e di cercar luogo e tempo d'opprimerlo; invano il pregò d'arrestarlo insieme con Arminio e gli altri capi, senza cui il popolo nulla sarebbe per intraprendere (4). Varo acciecato da Arminio s'addormento nell'eccellenza del suo consiglio. Riscossesi in udire la strage delle concesse scorte, e lasciate due legioni di presidio a'quartieri, mosse colle altre tre per soffocar la rivolta. Entrò non ordinato a combattere nella selva di Teutoburgo. Qui l'assalirono i ribelli impedito da dirotta pioggia, dal terreno e dalle bagaglie; pur trincerossi. Arse il giorno appresso gli impedimenti e si fece strada coll'armi. Travagliato incessantemente nella sua marcia, più volte, ma sempre infelicemente, pagno; più volte, ma sempre invano, tentò d'accamparsi, onde toltogli questo, che pe' Romani era l'estremo rifugio, s'abbandonò il terzo di disperato sul ferro. I suoi soldati senza guida, avviliti, spossati, restarono (anno o dell'era volgare) facile preda de' Barbari, che insultando con feroce tripudio li trucidarono (5). Trepido Roma a tal nuova; l'imperatore lacerò per duolo le vesti , lasciò di depor la barba e la chioma, e quasi forsennato ando più mesi ridimandando a Varo le perdute legioni: la gioventù spaventata ricusò la milisia; nè confisca di beni, o minaccia di morto la potè muovere a dar di piglio alle armi, non per vendicare sì grave e nuova ignominia, ma per salvare l'impero (6).

Tiberio, vincitore della ribellata Pannonia, accorse per comando d'Augusto con nuove genti sul Reno. Trovò che i Germani contenti si stavano dolla riacquistata libertà senz' altrimenti usar la vittoria che con distruggere i forti loro messi sul collo; onde corse il paese de' sollevati più che per trarme vendetta, per mostrar di non averne paura,

(1) Florus L. IV, c. 12.

e lasciato (anno 12) il comando al nipote Germanico venne a Roma a trionfare de' Dalmati e de' Pannonii (1). Germanico, figlinolo di Druso, a cui vennero assegnate otto legioni, seguitò le pedate paterne. Il primo anno poco più fece che dare un fiero guasto a gran tratto di paese; ma nel secondo ruppe i Catti, liberò Segesto assediato in odio della sua alleanza con Roma, ricuperò alcune insegne di Varo, prese la moglie di Arminio, penetrò fino alla Luppia, e trovate ancora insepolte le ossa delle massacrate legioni, rese loro, sei anni dopo la sconfitta, gli ultimi onori. Acceso con quella fiera vista di nobile sdegno l'esercito, le condusse in traccia d'Arminio e gli diede battaglia; ma non riportò decisiva vittoria. Sul punto di lasciar per le gelosie di Tiberio quelle regioni, intraprese, dopo grandiosi apparati, la tersa spedisione, imbarcò le legioni su mille navi e le trasportò sulle rive dell'Amisia, corse il paese e lo saccheggiò, ruppe Arminio due volte. Una fierissima burrasca disperse al ritorno i suoi legni, ma egli raccolse di nuovo le genti, ripasso il Reno, e tanto terrore mise in que' popoli e tanto gli affiisse, che se'l geloso Tiberio nol richiamava, egli avrebbe forse pienamente vendicato la strage di Varo colla sommissione de' popoli che n'erano stati gli autori (2).

Muto Roma la sua condotta verso i popoli a cui destinava il suo giogo, e diversamente li trattà poiche pervenne a soggettarli. S'incorpore le piccole genti dell' Etruria e del Lazio che più le eran vicine; ed agli altri Latini e agli Italici, che non l'avesser particolarmente demeritato, lascio da prima le loro leggi e se ne fece de'socii, e più tardi conferì loro diritti uguali a quelli de' proprii suoi cittadini. Le isole vicine all' Italia, l' Ispania e le Gallie furono a dirittura tenute a forza di colonie e di eserciti. Alla Grecia donò sul principio la libertà, e fomentandovi i partiti, la ridusse a tale da saperle grado d'avernela priva. La Macedonia venne dichiarata libera, ma divisa, e poi trattata come la Grecia. L'Africa e l'Asia furono dopo la conquista concedute ad alcuni re, insigniti del titolo spesioso di socii e d'amici, e fatte provincie sol dopo che sotto 'l governo di questi erano state avezze a rispettare Roma e ad nhbidirla. Angusto, che non amava la guerra, conquistò per quiete e sicuressa dell'Italia la Resia e la Vindelicia, il Norico e la Pannonia, e le tenne siccome l'Ispania e le Gallie. Costretto per difendere queste ad assaltare i Germani, uso contro di essi l'arte e la forsa. Li fece combattere per Agrippa, Druso e Tiberio, ne condusse di molti a suo soldo, onorò qualche principe della sua alleanza e amicisia, alcuno ne guadagno con accareszarne i figliuoli e ritenergli in onorato luogo presso di sè. Tiberio, che a mandato da Augusto nove volte in quelle contrade » conosceva di propria sperienza, quanto ca-

<sup>(3)</sup> Vell. Paterc. L. cit. c. 117 et 118.

<sup>(3)</sup> Dio L cit.

<sup>(4)</sup> Dio l. cit. - Tacit. Ann. l. I, c. 55.

<sup>(5)</sup> Tacil. Ann. l. l, c. 61. - Dio Cass. l. cit. - Florus l. IV, c. 12. - Suot. Augusto s. 23.

<sup>(6)</sup> Die loc. eit.

<sup>(1)</sup> Dio ibid. et Vell. Pat. l. 11, c. 120,

<sup>(2)</sup> Di queste imprese di Germanico veggasi specialmente Tacit. Ann. l. I, a c. 51 ad c. 70, l. II a c. 5. ad c. 26.

ro costamero le guerre germaniche, e come per la barbarie e povertà del paese non apportavano vantaggio alcuno alle stato, si studio dopo il richiamo di Germanico d'attizzare tra que' popoli la discordia, e si tenne sempre sulla difesa (1), e fin giunse (anno 28) a dissimulare una rivolta de' Frisii onde non avere a commettere quella guerra ad alcun capitano (2), » B perchè temeva di riunire in una sola persona il comando delle otto legioni che gli conveniva lasciare sul Reno, quattro ne assegnò al governatore della prima Germania, ed altrettante a quello della seconda. Gl'imperatori della discendenza d'Augusto seguitarono sempre le massime di Tiberio; ridicola fu (anno 39) la spe. disione di Caligela contro i micchi e le conchiglie dell'oceano Germanico (3); e sebbene alcuni legati di Claudio riportassero delle vittorio, e Corbulone dopo avere tornato all'abbidienza i Frisii, stesse in punto di sottomettere i Canci pur (anno 47) piacque a quell' imperatore di ritirar nella Germania inferiore tutt' i presidii sulla sinistra del Reno (4); nè dopo quella di Corbulone altra guerra offensiva si legge, fuor quella in cui sotto Nerone (anno 54) fu in gran parte distrutta la nazione degli Amsivarii (5).

l Germani, che per Arminio avevano appreso, che volendolo ostinatamente e di forza il giogo di Roma potevasi sonotere, e che anche le invitte legioni potevano essere vinte, non avreibero forse differito d'assaltar le provincie romane, se intestine discordie, nate tra essi per la naturale ferocia e fomentate dalle arti nemiche, non ne gli avessere gran tempo distratti. Benchè poche memorie ci restino di queste loro domestiche guerre, vedesi chia. ro, quanto fossero gravi e frequenti; e quanto dovessero talvolta riuscir fiere e accanite, si può desumer da questo, che non di rado solean quelle genti far voto e d'immolare al Dio della guerra uomini e cavalli e quanto loro cadeva in mano in conseguenza della vittoria » come appunto avvenne dei Catti quando (anno 58) furono vinti dagli Ermunduri (6). Fu in queste dissensioni assalito da una gran lega (anno 17) capitanata da Armicio il potente re de' Marcomanni Maroboduo, e ad interposizione de' Romani ristabilita la pace (7), poco appresso, o per invidia di tanta gloria o per ambizione che gli si apponeva, tolto a tradimento di vita quel glorioso Arminio che avea salvato dal giogo la patria (8); i Cheruschi, periti essendo nelle guerre civili tutt'i lor principi, obbligati (anno 47) a ricevere un re da' Romani (9); questo re espulso da' suoi e restituito da' Longobardi (10); e il popolo

(1) Tacit. Annal. l. II, c. 26.

d'Arminio, già sì famoso, ridotto all'oscurità ed a vivere sotto la protezione de' Catti (1). Nè più rare o meno micidiali erano le inimicizie in cui si logoravano i Germani abitanti lungo il Danubio. Maroboduo, sfuggita la furia d'Arminio, fu per opera de' Romani (anno 19) cacciato dal regno de' Catualda; Catualda (anno 21) da Vibilio capo degli Ermunduri, e tutti e due questi re poi costretti a dimandare asilo a Tiberio (2). I Marcomanni per queste gare divisi tra sè vennero in parte dati a reggere a Vannio, il quale aveva stabilito i suoi Quadi tra'l Maro ed il Cuso (3), e Vannio (anno 51) sforzato a rifuggire dopo trent'anni di glorioso regno nella Pannonia romana (4). In queste ed altre discordie i Germani, che lungo i confini dell'impero romano sedevano sul Danubio o sal Reno, continuarono vicendevolmente a distruggersi, finchè la ribellione de' Batavi porse a que' lungo il Reno occasione di tornarsi a cimentar cogli antichi nemici.

Il Reno, dopo avere per lungo corso separate con maestoso fiume dalla Germania le Gallie, si divideva, alquanto al di sotto del luogo deve poi fu posta la colonia Trajana, in più rami; e comprendeva tra 'l Vahale che scorreva di mezzo, e quello che divergeva verso occidente, poco men che tutta la terra de' Batavi, la quale per essere circondata dell'acque si diceva anche isola. Questo popolo qua condottosi dalla Germania era presso a' Belgi salito in gran fama, e vivea fin da' tempi d'Augusto più alleato di Roma che suddito, non altro tenuto a prestarle che genti, lodatissime tutte, ma assai sopra i fanti i cavalli. Ora aveva Vitellio, nel mnovere (anno 69) a contrastare l'imperio ad Ottone, affidato il Governo della Germania a Flacco Ordeonio, e seco traendo le forse migliori, lasciato la provincia con poca difesa, e ordinato per ciò nueve leve. Coloro a cui fu commessa tal cura ne' Batavi resero questa cosa, in sè odiosa, odiosissima con arrolare il fiore de' giovani per soddisfare a' loro visii, o uomini già vecchi e male atti alla milisia per obbligargii a redimersi. Viveva allora in quel popole, chiaro per valor militare e perchè nate di regia stirpe, Claudio Civile, vecchio amico di Vespasiano, ma sospetto a' Romani, e perciò in pericolo della vita già sotto Nerone e di fresco sotto Vitellio. Questa circostanza avvertendo i capitani che per Vespasiano governavano in Italia la guerra contro Vitellio, mandarono al Batavo ch'ei destasse nelle Gallie qualche tumulto, ende il loro inimico e suo non potesse di là trarre rinforsi. Civile, vedendo Roma volta a lacerare sè stessa , e le Gallie sprovvedute di couveniente presidio, si pensò quello essere tempo di vendicar le ingiurie de' suoi con fingere d'armare per Vespasiano; nè Placco Ordeonio, anch'egli a quella parte segretamente inclinato, gli oppose da prima gran resistenza. Potè dunque Civile sollevare i Batavi e con essi i Cani-

<sup>(2)</sup> Idem L. IV, c. 72, 73, 74.

<sup>(3)</sup> Suctonius Cajo c. 43, 44, 45.

<sup>(4)</sup> Tac. Annal. l. XI, c. 23, 24. - Dio l. LX.

<sup>(5)</sup> Idem ibid. l. XIII. c. 55.

<sup>(6)</sup> Idem ibid. c. 57.

<sup>(7)</sup> Idem Annal. L. II, c. 44, 45, 46.

<sup>(8)</sup> Idem ibid, c. ult.

<sup>(9)</sup> Idem l. XI. c. 20.

<sup>(10)</sup> Idem ibid. l. XI, c. 21.

<sup>(1)</sup> Tacitus German. c. 36.

<sup>(2)</sup> Idem Annal. 1. II, c. 62, 63.

<sup>(3)</sup> Idem Annal. 1 cit. c. 63.

<sup>(4)</sup> Idem Ibid. l. XII, c. 29, 30.

nefati e i Frisij, cacciare i Romani dalla sua isola, adunare intorno a sè tutt' i Germani che militavano al soldo di Vitellio, e poichè fece giurare le sue genti a Vespasiano, venire sotto il Campo Vecchio ad assediarvi il legato. Le legioni addette di cuore a Vitellio, avendo a sospetto l'inerzia di Flacco, il deposero e anovi capi si elessero; pel quale sconvolgimento il rihelle ebbe agio di crescere. Suscitò Brutteri, Teneteri ed altri Germani della sponda destra e tutti quelli della sinistra, e gli invitò a correr seco le due Germanie romane e la Belgica; alle quali cose Velleda, femmina tra' Germani venerata qual profetessa e poco men che una Dea, gli fu di grandissimo ajuto. Ginnse intanto d'Italia la nuova, come le genti di Vespasiano avevano pienamente sconfitto Vitellio, onde le legioni germaniche dichiaratesi pel vincitore richieser Civile di posare le armi, or che seco riconoscevano quello per cui le avea mosse. Allor si scuoprì chiaro l'intendimento del Batavo; perchè lungi da cessar dalla guerra, più che mai continuava nella rivolta, e più che mai sollecitava i Galli a far seco causa comune. Eccitati da lui ed animati da' suoi successi s'adunarono dunque nella Colonia Agrippina Classico, del regio sangue de' Treviri, due Giulii, Tutore e Sabino, e altri grandi di quella nazione; e augurando dall'incendio del Campidoglio la prossimità della rovina di Roma, deliberarono di volerne scuotere il giogo. Vocula, che dopo la rimosione di Placco Ordeonio aveva il comando, non poteva per le scarse e mal sicure forse venire a risolusione gagliarda; bude non essendo in istato d'assalire a un tratto entrambi insieme i nemici, mosse da prima contro Civile, sperando che vinto lui meno difficile gli sarebbe d'opprimere i Galli. Ma questi già unitisi a' Batavi il costrinsero a rinserrarsi in Novesio , dove i suoi proprii soldati l'uccisero, e in numero di due legioni si diedero a Classico. Questi ricevutele in dedizione e fattele giurare a sè come imperator delle Gallie, mandò tosto Giulio Tutore ad assicurarsi della prima Germania, e disceso a raggiugner Civile, in questo meszo tornato sotto al Campo Vecchio, anche quello sforzò, e altre due legioni vi prese e al suo esercito agginnse. Restato così il Reno senza difesa, tutti furono da' rivoltosi atterrati i forti, sfasciate le castella, gli accampamenti distrutti; onde lungo tutta la riva solo Mogunziaco restò e Vindonissa. Ma non piacevano a Civile i medi e le mire di Classico, e perciò mai non volle prestargli giaramento o permettere che glielo prestassero i suoi, perchè sicuro che ove col messo de' Galli fossero vinti i Romani, facile gli sarebbe co'suoi Germani di farsi da quelli abbidire. Intanto Muciano, a cui, mentre Vespasiano ancor si stava in Oriente, tatte si appoggiavan le cose di qua, non ebbe sì tosto domo affatto e spento Vitellio, che dall' Italia, dall' Ispania e dalla Britannia mise in narcia soldati per tornare all'ubbidienza le Gallie. I Galli, già subiti e unanimi nel ribellare, ora per voler tutti comandare discordi, e perciò lenti a provvedere a' lor casi, neglessero di stabilir la rivolta in tatto il paese e di guardare le Alpi; onde potè Cereale (anno 70) passarle, battergli a Bingio, entrare in Mogunsiaco, qui raccor le sue genti, muovere contro i Treviri, disfargli a Rigodulo ed occupare la loro città, cape e centro della rivolta. Classico e Civile accorsi a tanto disastro, e diffidando di omai più resistere, tentarono di sedar Cereale con offerirgli l'impero; ma egli, rotto ogni trattato, gli sconfisse e me prese gli accampamenti. Tutt' i Galli, tutt' i Germani della sponda sinistra o romana si dichiararone dopo questa vittoria per lui; ed egli venne sens' indugio discendendo fino giù al campo Vecchio. Qui i più ostinati tra' ribellati fecero l'ultimo sforzo: ma Cereale diede loro alla tosta di sei legioni tal rotta, che Galli e Batavi egni altra cosa abbandonando si ridusser nell'isola. Gli inseguì Cereale, ed avendogli anche qui superati occupò e guastò tutt' il paese; onde il popolo, perdutosi d'animo e più affitto dalle presenti calamità che ricordevolo delle esecrate oppressioni, incolpava delle sue sciagure Civile. Conosciuta da Cereale questa disposizione degli animi, guadagno Velleda, e ispirati per essa pensieri di pace a' Germani, la offerse a' Batavi, e tale loro la diede che secondo quella visser dappoi sempre fedeli all'impero (1).

Ben tornarono dopo la pace i Romani ad occupar gli antichi confini e a ristabilir le smantellate fortesse; ma uon appare che facessero di tanto tumulto quella vendetta, che la maestà e la sicuressa del loro impero esigeva. E sebbene Domisiano trionfasse de Catti, e Trajano, Adrieno, Antonino Pio e Marco Aurelio sconfigessero più volte le genti che venivano correndo le Germanie e la Belgica, e in conseguenza di tali vittorie il nome assumessero di Germanici: pure più che d'avere in effetto vinto que' popoli, si potevano gloriare di averli repressi. Il che chiaro si vede, perchè non solo si stettero sempre sulla difesa, ma Trajano, oltre moltiplicar le castella, due legioni aggiunse alle otto che per antico istituto guardavano il Reno; e già sotto quel valentissimo imperatore uomini de' più assennati dicevano « non potere nelle circostanze di Roma la fortuna usarle maggior benefizio, che mantener que'snoi nemici in discordia (2). » I Germani andavano dunque crescendo ognor più d'ardimento quanto più vedevan crescere negl'inimici l'apprensione d'attaccarli e l'impotenza d'opprimerli. E a tanto venne in così già di questi tempi l'opinione delle proprie fotse e il disprezzo di quelle degli avversarii, che lungi da più ambir l'alleanza e l'amicizia di Roma, perseguitavano, e'l più delle volte impunemente, chi in quella tuttavia persisteva, o rinnovavano quasi annualmente le loro scorrerie. E sì ardite divennero in poco tempo queste depredazioni, e per lo sconducimento di prigionieri e per la crudeltà e la frequenza sì gravi e terribili, che le provincie furono più volte in necessità d'esimersi dal sacco con vo-

<sup>(1)</sup> La storia della ribellione de' Batavi leggesi presso Tacito. Hist. l. IV, a c. 22 ad c. 37, a c. 53 ad c. 8, et Hist. l. V a c. 14 ad c. 27.

<sup>(2)</sup> Tacit. Germ. c. 33.

lontarii tributi, ed alcuni imperatori coetretti a comperarne la pace. Accennate in tal guisa le prime e più principali guerre degli abitatori occidentali della Germania, resta a veder brevemente delle imprese di quelli che abitavano verso il messogiorno e l'oriente.

La poca conoscensa che i Romani ebbero per lungo tempo dell'interno della Germania, fu cansa che per un intiero secolo e più supponessero la esistenza d'un popolo molto numeroso e potente, il quale a creder loro si dicea degli Svevi; mentre, come il processo de' tempi mostrò, quello non era proprio nome d'un popolo determinato, ma generica appellazione di varii, che a foggia di nomadi, o per più giusto dire, di venturieri vivevano vita vaga ed errante, e'l più del tempo campavan di preda. Questa vita, e per conseguenza questa denominazione era a' tempi di Cesare e sul principio dell'era cristiana comune a più genti che s'avvolgevano nell'odierna Germania meridionale e in alcune parti dell' Ungheria, cioè a dire nel paese che giace dalle sponde del Meno e dalla Sala fino alla Granua ossia al Cuso e al Tibisco. Non è questo ktogo da dire, nè si potrebbe forse bene indicare, quando e come i Boj, i quali insieme con molti altri popoli, che si credono d'origine celtica, tenevano tutto il tratto dalle sorgenti del Danubio fino giù a Taurano e Singidono, ne venisser cacciati e poco meno che spenti; e come e quanto nelle terre da' Boj abbandonate, e perciò dette i deserti de' Boj, cominciassero ad aggirarsi e annidarsi i Germani qui su ricordati (1). Basti sapere che le tenevano quando i Romani s' insignorirono della Rezia, della Vindelicia, del Norico e della Pannonia, e quando Maroboduo, dopo avere soggiornato molti anni in Roma e alla corte d'Augusto, ripatrio. Questo nomo, Barbaro solo perchè nato fra' Barbari, ma di fiero animo e forte, e di grande e robustissime corpe, apparteneva alla famiglia de' Tudri che regnava sui Marcomanni (2). Conoscendo egli per lunga pratica la insasiabile ambisione e l'insidiosa politica de' Romani, e considerando come i suoi erano stati prima per Druso e poi per Tiberio insieme ad altri Germani vivamente pressati, e come altre genti, tra cui nominatamente si ricordano i Marsi, atterrite per aver i Romani trasportato oltre il Reno, i Sicambri e altri popoli delle parti occidentali della Germania, si ritiravano nelle contrade più addentro (3); rimostrò a' suoi, che a voler conservare l'indipendenza, altra via non v'ayea che discostarsi da questi avidi conquistatori e prepararsi a sostenerne gli assalti. Il persuase loro, e allontanatili (verso l'anno 6 dell'era volgare) dall'ana parte da' popoli che continuamente erano all'armi colle legioni romane, e ridottili dall'altra dalla sponda destra del Danubio sulla sinistra vóta

lasciò dalla Vindelicia fino a Carnunto tutta la pianura tra quel fiume e i confini della Resia e del Norico, e si stabilì nel paese che, per esservisi riparati gli avauzi de' Boj, si dicea Bojohemum, Boemin (1). Qui assoggettò o fece suoi alleati, i Goloni, i Ligii, i Burgandioni e tra « altri Svevi la gran nazione de' Sennoni, » gli Ermunduri, i Quadi e altri popoli intorno (2); fortifico Marobudo (3) città sua capitale, e bene istrutto della disciplina romana cominciò tra quei popoli a dominare con più di potenza e autorità dei re che l'avean preceduto, e ad esercitar di continno e a tenere sull'armi, oltre la sua guardia, settanta mila fanti e quattro mila cavalli. Sebbene con questo esercito nulla intraprendesse direttamente d'ostile, faceva però spalla e dava fomento a' Germani che verso il Reno guerreggiavan con Roma, e chiaro co' suoi andamenti mostrava « che ove venisse assalito non gli sarebbe mancato l'animo nè il poter di difendersi; » e con questo contegno, colle forze e coll'estensione del regno, che toccava da presso alle Germanie romane fino al Norico e alla Pannonia e sembrava minacciare l'Italia, destò ne' Romani tanto timore, che questi per agevolare e assicurar le conquiste oltre il Reno, disposero (anno 6 dell'era volgarel d'assalirlo con dodici legioni, parte delle quali sotto Tiberio venuto a tale oggetto, come si disse, dal Reno dovea muover dal Norico, e parte sotto Senzio Saturnino attraverso la selva Ercinia dalla Germania. Già erano in marcia i due eserciti, e già vicini a' nemici e a congiugnersi, quando la Dalmazia e la Pannonia, conquistate di fresco, colsero questo punto per rimettersi in libertà; ma incominciata la rivolta prima che le legioni fossero seriamente impegnate co' Marcomanni, restarono vittime della loro precipitanza; perchè Tiberio « antepopendo la necessità alla gloria, » e accomodatosi con Marohoduo come meglio potè (4), ratto se ne tornò, e dopo quattro anni di guerra, felicemente domò i ribelli in quel tempo che ginnse a Roma la nuova della strage di Varo (5).

Quali armi, dopo aver conosciuto le formidabili forse de' Marcomanni, adoperasse in appresso Tiberio per infrangerne la potenza e per logorare tra sè ed essi e tutti gli altri Germani, fu mostrato qui sopra; i successivi imperatori, contenti d'usar le arti sue, stettero indi gran tempo senza pensare a distendersi nel paese abbandonato da Maroboduo. Però già sotto il Regno di Claudio si trova che dedussero qualche colonia e piantarono qualche fortezza sia lungo il Danubio, sia nelle pianure tra Augusta de' Vindeliei e Carnunto, il numero delle quali venne cresciuto d'assai da M. Aurelio e da' suoi successori. Ma questi possedimenti erano, malgrado le tante castella e i presidii, così mal sicure, che la strada più frequentata e più bre-

<sup>(1)</sup> Oltre il Cluverio e il Cellario, vedi il Mannert, il quale più che gli altri sembra illustrare le cose degli Svevi. Op. cit. III. Theil. I Buch. Kapit, 24, 25, 26, 27.

<sup>(2)</sup> Vell. Paterc. l. II, c. 105.

<sup>(3)</sup> Strabo I. VII.

<sup>(1)</sup> Strabo l. VII.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. ex lect. Claverii.

<sup>(3)</sup> Tacit. Annal. 1. II, c. 62.

<sup>(4)</sup> Vell. Paterc. l. II, c. 110.

<sup>(5)</sup> Idem ibid. c, 108.

ve che faceva comunicar direttamente l'Illirico colle Gallie e colla Germania romana divergeva al disopra d'Ovilabi sempre più dal Danubio fino a venir per Javavio, mentre la via militare seguitava il corso del fiume (1). Questo stato di apparente pace durò lungo quella frontiera dall'accennata mossa di Maroboduo fino al regno di Domisiano, il quale avendo irritato certi Svevi con soccorrere i Ligi loro nemici, li portò a legarsi con aktri Germani e co' Jazigi; onde seguitò (anno 84 ovvero 85) una guerra in cui molto ebbe a soffrir la Pannonia (2). Tornò le stesse imperatore ad assalire i Marcomanni ed i Quadi, quando (anno 89) si recò contro Decebalo: ma mal gliene incolse in entrambe le spedizioni (3); onde i Germani continuarono le loro incursioni, finchè vinti da Trajano si ridussero oltre il Danubio e stettero in pace fino al regno dell'imperatore Marco Aurelio, a cui ruppero quella gran gaerra di cui si dirà; dopo la quale le loro ostilità più son cessarono, finchè non furene o spenti e confusi con altri popoli che e dal settentrione e dall'oriente s'avanzarono nel loro paese. Questi Svevi che tenevan sì largo dominio, si dividevano in più nazioni, tra eni su questa frontiera erano principali gli Ermunduri, i Marcomanni ed i Quadi. Gli Ermunduri sedevano tra 'l Meno e.'l Danubio, ed arrivavano lungo la riva di questo fin verso l'imboccatura del Lico; essi si perdettero i primi, sicchè dopo Marco Aurelie del loro nome non si trova più traccia. I Marcomanni abitavano di messo tra gli Ermunduri ed i Quadi. Erano de'Germani meridionali i più ragguardevoli; e delle forse loro in parte si vide testè, in parte si vedrà poco appresso. Dopo la famosa guerra con Marco Anrelio infestarono quasi di continue le provincie di qua dal Danubio fin verso la fine del secolo quarto, in cui convien credere si perdessero tra i Goti o gli Unni. I Quadi stavano dicontro alla Pannonia ed arrivavano anticamente fino al Tibisco; ma stretti da'Jazigi e così consigliati da' Marcomanni, si riduscero dietre la destra del Maro ed occuparono l'Austria di là dal Danabio e parte della Moravia; anch'essi si erdono su questi confini verso la stessa epoca che i Marcomanni, ma nel secolo quinto s'incontra ancora il loro nome tra gli 8vevi di Spagna (4).

De' popoli che al di sopra degli accennati vivevano più addentro nella Germania, e così di quelli che stavano lango tutta la sua frontiera orientale, non altre si conosce prima della guerra marcomanica che 'i semplico nome; e perciò fia meglio discorrerne secondochè si vedranno avvicinarsi all'impero e assalirlo. Ma siccome per venire a far questo devettero prima vincere i Sarmati, e de' Sarmati assai volte è cadato, assai è ancora per cadore il discorso, perchè farono infesti all'Illirico non men che i Germani: di essi non sembra inopportuno far qualche cenno, secondo che d'un popolo barbaro che in grandissima parte vivea vita vaga ed errante, si trova presso gli antichi qualche notizia; nè per essere queste tratte da antori di età tanto disparata, come sono Erodoto ed Ammian Marcellino, elle sono meno attendibili; perchè trattandosi di popoli per tanti secoli sempre conservatisi nomadi, si può credere ne restassero sempre inalterate le istituzioni e i costumi, siccome si vede presso gli odierni Beduini e quelli de' tempi di Maometto e di Mosè, presso gli odierni Mongoli e gli antichi Unni.

Quanto gli antichi Greci conobbero in Europa dalla manca riva dell' Istro fine all' ultimo settentrione ed all'estremo oriente, e così quanto conobbero nell'occidente e nel settentrione dell'Asia, era secondo essi o abitato dagli Sciti o deserto. È a noi ignoto, come e perchè presso a due secoli avanti l'era volgare i Sarmati, popolo scitico anch'essi, venissero d'oltre il Tanai ad occupare le terre che degli Sciti già furono; è ignoto del pari, che divenisser gli Sciti, poichè i Sarmati li discostarono dall'Istro e dal mare, e come in capo a otto secoli nel paese che si tenne dagli Sciti e da' Sarmati si veggono a un tratto abitare gli Slavi. Chi amasse in proposito di questi rivolgimenti a noi sconosciuti seguitare il probabile, potrebbe attenersi a chi dice: essersi gli Sciti all'avansare de' Sarmati ritirati bene addentro nell'odierna Russia e nella Polonia, ed avere qui prosperato lungi dalle rivolusioni, che miser sossopra i paesi lungo il Danubio e le provincie tatte dell' impero d'occidente. Intanto essere dal seno Codanico e dal Venedico venuti giù i Germani al Danubio, e passati d'Asia in Europa gli Unni. Essere i Sarmati nelle guerre, che fiere e lunghe i Germani e gli Unni ebbero a sostenere contro i Romani, stati superati e dispersi e costretti a rifuggire presso gli Sciti, e poco dopo questa lor ritirata essere stata infranta la potenza degli Unni e in Europa spentone il popolo. Essersi in seguito i Germani condotti ad inondar l'impero romano, ed avere con ciò oltre gran parte della propria patria lasciato senza abitatori le contrade che sulla sinistra del Danubio tenevano; in queste essere rientrati gli Sciti ed i Sarmati e apparirvi sotto nome di Slavi, e avere poi nel secolo sesto dell'era volgare a mano a mano occupato tutta la Germania che sta alla destra dell'Elba e qui dominato, e dominato nella Prussia, nella Polonia, nella maggior parte dell'odierna Russia, e così in Moldavia e Valacchia, nella Besserabia, nella Servia, nella Bosnia e nella Dalmasia, in Croasia e Schiavonia, in Ungheria e Transilvania, nella Carintia, nella Carniola, nella Stiria, nell'Austria, nella Moravia, nella Siesia e in Boemia. Ma sia di questo come si vnole. I Romani, allorchè non molto avanti le loro guerre civili portarono le armi sul basso Danubio e nel Pouto, più non vi trovarono Sciti, ma Sarmati, e dal nome loro disser Sarmasia il paese che si comprendeva tra 'l Tanai, l' Istro e la Vistala. Più tardo assegnarono a questa regione più vasti confini; cioè la Vistula all'occidente, a

<sup>(</sup>I) Vedi i Geografi dove na trattano.

<sup>(</sup>a) Tacitus Histor. l. I., c. 1, et Dio in Excerp. l. LXVII.

<sup>(3)</sup> Die ibid. - Suet. Domitiano c. 6.

<sup>(4)</sup> Mannert. op. et loco cit.

messogiorno il Tira, i Carpati e le coste del Ponto Enseino, all'oriente la Palude Meotide e'l Rha, e al settentrione terre non conosciute dove s'erano ridotti gli Sciti, e dietro a queste l'Oceano. Il Tanal divideva la Sarmazia in asiatica ed europea, e i popoli che abitavano in questa appartenevano a tre diverse principali nazioni; perchè v' aveva de' Greci in diverse città da essi edificate sul Ponto Eussino, sul Bosforo Cimmerio e sulla Palude Meotide, e v'aveva de' Germani, che probabilmente qui s'arrestarono nell'immigrare dall'Asia, o qua dalla Germania discesero, e per fine i Sarmati stessi divisi e suddivisi in più popolazioni (1). Questi vivevano in generale vita di nomadi; sens'agricoltura, senz' arti, senza città, senza fisso domicilio; or qua aggirantisi or là, ora in numerose bande ora in pochi; gli nomini sempre a cavallo, le donne co' figliuoli e col povero avere sui carri; dinanzi a' carri la greggia e l' armento; i carri contro le pioggie e'i rigore del cielo coperti di pelli (2). Viveano di latte, di carni, di polenta di miglio; latte o latte misto col sangue, e talor vivo il il sangue de' loro cavalli bevevano (3); portavano brache, vestivan di pelli e pel freddo tutti vi si imbaccucavano (4); e perehè mancavan del tutto di ferro, cuoprivan le armature di piastrelli d'ugna di cavallo o di corno congegnati con bella e gran maestria (5). Combattevano sempre a cavallo, « e nulla v'ha di più inerte se combattono a piè; se svalgono a cavallo, nessuna ordinanza può lere appena resistere (6) » Cavalli ne traevano seco due e anche tre, onde saltare secondo che l'uno si stancava sull'altro; e così facevano d'una corsa immeosi viaggi (7). Alcuni portavan lorica, altri scudo, altri ausi moltissimi, no; onde a questo si distinguevan da' Germani che tra essi abitavano; frecce e lancia usavano tutti, e talun certi lacci scorsoii con cui accalappiar l'inimico (8). Educavano anche le fanciulle alla caccia e alla guerra; adulte le facevan militare, e ad esser forti e coraggiose le obbligavano cuoprendo d'ignominia e dannando a viversi vergini quelle che non uccidevano un inimico (9). Adoravano sotto il simulacro o simbolo d'una spada il Dio della guerra, e sacrificavane e nomini e cavalli (10). Non così quelli che soggiornando presso le colonie greche ne aveano con-

infestarono assai volte la Mesia già de' tempi di Augusto, e nei susseguenti ancor la Paunonia; allorquando una parte di essi, per questo traslocamento conosciuti di poi sotto nome di Metanasti (2), si distaccò dal grosso della nazione, e venne verso i tempi di Claudio, quando i Quadi cacciarono Vannio loro re, nelle parti occidentali de' Carpati (3). Qui assaltò i Daci, e cacciatili oltre il Tibisco, si fermò tra quel fiume ed il Cuso, vivendo sempre in buona pace co' Quadi suoi confinanti e per alcun tempo anche cogl'Imperatori romani. Benchè non appaja che venissero molestati da questi, presero parte alle guerre de' Daci contro Domisiano e Trajano, e furono vinti: vinti pur farono dall'imperatore Marco Aurelio, e alla pace costretti a conseguar tutte le navi e a dare otto mila cavalli (4). Superati più volte da altri imperatori, ma non mai domi, continuarono sempre le lere incursioni; onde i Romani farone in necessità di cuoprir la seconda Pannonia e le loro comunicazioai colla Dacia, mediante un lunghissimo vallo tra 'l

Tibisco e 'l Danubio, di cui appajono le vestigia

tra Pietrovaradino e Bees sulla Theiss. Ma nè per

questo, nè per avere Anreliano abbandonato la Da-

cia, n'ebbe pace l'impero; ed essendosi accennate

altrove le guerre de Sarmati con Probo, Caro,

Dioclesiano, Costantino, Costanso, Valentiniano e

Teodosio, non è mestieri qui tornarne a ridire. Ma non si può passare sotto silenzio un avvenimento

fuori dell'ordinario. Trovandosi gli Arcaraganti,

popolo che apparteneva a' Jasigi Metanasti, molto

infestati e stretti dai Goti e per le replicate scon-

fitte incapaci di più oppor resistenza, diedero le armi ai loro schiavi e coll'ajuto di questi restarono

vincitori. Ma con poco vantaggio; perchè gli schia-

vi coposciuta la propria forsa si rivoltarone contro

i padroni, e dato loro addosso li cacciarone con fie-

rissima strage e li ridussero (anno 334) a ricove-

rare in numero di trecente mila sulle terre del-

l'impero. Gli schiavi formatisi in un popolo s'ac-

costarono al confine romano, il limite, e preso da

questa prossimità il nome di Limiganti vi si man-

tennero per ventiquattro anui, ia capo a cui l'imperatore Costanso li superò e li distrusse, e ricon-

tratto qualche maniera di viver civile; questi col-

tivavano campi ordinatamente, facevano qualche

Europa furono un tempo più potenti quelle de' Ros-

solani e de' Jazigi (1). Questi trascorsero di frequente predando nelle provincie romane; e diffi-

cile fu sempre impedire o castigare le loro depre-

dazioni, perchè di rado si potevano raggiugnere

atteso la velocità de' cavalli, di rado recar loro al-

cun danno con dare il guasto al paese che per lun-

go tempo non fu nè regolarmente abitato nè colto.

I Jazigi, spintisi più verso occidente de' Rossolani,

Tra le diverse popolazioni di Sarmati passate in

commercio e abitavano case e città.

(1) Quento appartiene alla geografia della Sarmazia e de' Sarmati, è tratto dal Mannert. op. cit. IV. Th. III. Buch. I, II, III. Kapitel. (2) Tacitue Germ. c. ult. - Pompon. Mela l. III,

c. 4. - lustimus hist. Phil. l. II, c. 2.
(3) Plin. on. cit. l. XVIII. c. 24. - Mart. Rois

(3) Plin. op. cit. l. XVIII, c. 24. - Mart. Epig. l. I, ep. 3. - Sidon. Carm. 7, v. 83.

(4) Ovid. Trist. III, eleg. 10.

(5) Ammian. Marcell. 1. XVII, c. 12. - Pausanias Graeciae descript. l. I.

(6) Tacit. Germ. c. ult., et Histor. l. I.

(7) Ammian. Marcell. l. cit. - Plin, Hist. nat. l. VIII, c. 65.

(8) Pausanias I. cit. - Tacit. Germ. c. ult.

(9) Herod. l. IV. - Pomp. Mela l. III, c. 4.

(IO) Idem Mela l. II, c. I.

<sup>(1)</sup> Mannert. loc. cit. IV. Th. III. B. 3. Kap. IV, B. 1, Kap.

<sup>(2)</sup> Florus. l. IV, c. 2. - Dio l. LIV et LV.

<sup>(3)</sup> Tacit. Annal. l, XU, c. 29.

<sup>(4)</sup> Dio I. LXXI

dusse i cacciati Arcaraganti nelle antiche loro sedi (1).

Fra' Metanasti e que' Jasigi ch'erano restati più verso oriente sedevano i Daci (2), i quali sembrano essere stati quello stesso popolo che dai Greci ai diceva de' Geti (3), Questi, se pure erano Europei, forogo i soli Europei che nella lor migrasione passassero dal mezsodì del Danubio all'opposta sponda; al che probabilmente gli spinse l'ambisione di Filippo Macedone e d'Alessandro suo figlio, i quali in volersi distendere per la Tracia vennere in guerra cogli Sciti e con essi. I Daci o Geti si ridassero dunque da prima dove ora è la Valacchia, e qui sconfissero e fecer prigione Lisimaco, signor della Tracia, che dal suo regno era venuto a combatterli; assaliti di poi da' Bastarni e da altri Germani, che si vennero a fissare sul basso Danubio, dovettero cedere e ritirarsi sulla destra del Jeraso. Non però tutt'i Geti avevano abbandonato la patria, e quelli che in essa ristettero infestarono di centinuo la Macedonia e la Tracia, finchè Augusto, con ridurre in provincia la Mesia, in parte li soggiogò, in parte gli astrinse a recarsi oltre il Danubio presso i Daci lor nazionali. Questi che ne vedemmo venir di verso oriente cacciati dai Bastarni di qua dal Jeraso, furono dalla parte d'occidente respinti dai Metanasti oltre il Tibisco; sicchè il regno loro, una volta vastissimo, si comprendeva dopo queste perdite tra gli accennati due fiumi, i Carpati e 'l Danubio. Continue furono le loro scorrerie nelle provincie romane; e Domiziano, che ne li volle punire, fa da essi e da' Marcomanni lor collegati costretto alla pace, e a comperarla con promettere e pagare tributo (4). Trajano vendicò Ponta; ridusse, dopo fierissima guerra, la Dacia in provincia, e popolò di numerose colonie l'odierna Transilvania, parte del Bannato e della Valacchia fino alla Alt. Fu questa nuova provincia sempre esposta alle incursioni de' Sarmati e de' Germani, e dopo la guerra marcomannica da essi tanto costantemente travaglista ed afflitta, che Aureliano a' Barbari l'abbandonò, e trasportati gli abitatori di qua dal Danubio formò tra le due Mesie una provincia novella, che dal suo nome si disse Decia di Aureliano o anche Dacia Ripense.

De' Carpi, de' Peacini, de' Bastarni e d' altri Germani che più giù lungo 'l Dauubio abitavano in mezso alle popolazioni sarmatiche, non altri occorre ricordare in ispecialità che i Bastarni, i quali dall'odierna Podolia si atendevano fino verso il Mar Noro. Questi pe' frequenti maritaggi co' Sarmati e pel lungo usare con essi, ne aveauo contratto qualche costume; ma se ne distinguevano manifestamente e apparivan Germani al linguaggio, all'abitare in case, al portare scudo e al combattere a piedi (5). Furono essi, come altrove si disse, i primi Germani con cui, sensa saperne la navione, ebbero nella guerra macedonica e poi in quelle del Ponto a pugnare i Romani, e con cui da que'rimoti tempi pugnarono fino a quelli di Probo, il quale ne ricetto cento mila (1), che si sottraevano alla furia de' Goti, tra cui e tra' Sarmati s'ando a confondére e perdere il resto di loro nasione.

Premesse queste brevi notisie intorno la nazione germanica e intorno a que' popoli suoi che ne' due primi secoli dell'era volgare stanziavano presso i confini dell'impero oltre il Reno e'l Danubio, e tante guerre sostennero contra i Romani, tante loro ne mossero, e che in tatte per tatto quel tempo e per alcuno anche depo ne furono sempre repressi: luogo è or da vedere com' essi potessero dopo tante sconfitte inondare e a mano a mano occupare e tenere tutte le provincie dell'occidente. La sola dappochezza e 'l cattivo governo degl'imperatori e la conseguente oppressione, e l'ignavia de' provinciali Romani non hastano a darne ragione, per quantunque feroce ed irresistibile si voglia immaginare il valor de' Germani; imperciocchè se questi avessero combattuto alla spicciolata e gente per gente, e replicato gli assalti sol dopo lunghi intervalli, come fecero contro la repubblica i Cartaginesi, o contro l'impero i Parti e dopo questi i Persiani, non mai sarebbero fin de' primissimi tenpi riusciti tanto terribili alla potenza romana, nè mai l'avrebbero nei seguenti potnto affievolire tanto, mai superare. Sembra perciò doversi alle accennate cause del felice riuscimento della loro in... trapresa agginguere, come non men principale, anche quella della comune concordia e dell' invitta pertinacia con cui la tentarono e l'eseguirono.

Vedendo oggi quasi tutta l'Europa occupata da sei, otto grau regni legati tra sè per moltiplici interessi e rapporti, di modo che se uno si scuote gli altri tutti ne risenton la scossa, noi duriamo non poca fatica a concepire, quale fosse negli antichi tempi lo stato politico della Germania. E se per immaginarcelo sichiamassimo alla memoria quello dei popoli che Roma ebbe a combattere per assoggettarsi il Lazio o l'Italia, o quello di tanti che fiorirono anticamente nella Grecia o fuor pel medio evo in Italia, non perciò v' aggiungeremo perfettamente. Perchè la storia loro c' insegna che se un repentino bisogno perveniva talvolta ad unirli, frivolissime cause bastavano per disunirli e fargli inimici, e che essi finchè furono indipendenti e liberi non giunsero mai a formare per proprio impulso uno o più considerabili corpi di nazione; nel che i Germani antichi e gli odierni Tedeschi si distinguono da tutte le altre genti sia civilizzate sia barbare. Così, per cagione d'esempio, si trova che presso a venti nasioni abitavano in quel tratto della Germania Trasrepana che i Romani per cinquant'anni occuparono, o per meglio dire, corsero senza mai poter conquistare (2). Ora considerando che questo paese non conteneva nè anche tutto

<sup>(1)</sup> Enseb. Vita Constantin. l. IV. c. 6 et Amm. Marc. l. XVII, c. 12, l. XIX, c. 11.

<sup>(2)</sup> Mannert, IV. Th. IV. B. 2. Kap.

<sup>(3)</sup> Dio l. LXVII.

<sup>(4)</sup> Idem. ibid.

<sup>(5)</sup> Tocitus Germ. c. ult.

<sup>(1)</sup> Vopisc. Probo c. 18.

<sup>(2)</sup> Vedi il Cliverio, il Cellario ed il Mannert.

quello che si comprende tra la bassa Elba, il basso Reno, il Meno e l' Oceano, cioè a dire, appena un quarto dell'odierna Germania, ed era ingombro di selve, di monti e paludi conviene inferire che que' popoli non potevano essere numerosi gran fatto. Eppare essi seppero resistere virtuosamente a Druso, a Tiberio e a Germanico, e finalmente obbligare gl'imperatori a rinunsiare al disegno di soggiogarli; il che essendo avvenuto nel pieno vigor dell'impero e della milisia romana, non si può altrimenti spiegare, se non che supponendo, avere queste nasioni costantemente unite i loro sforsi contro il semico comune.

Fa dimostrato qui dietro, come presso i Germani veniva nascendo una piccola comunità ossia una tribù, e come dal complesso di queste formandosi un popolo; ma difficile non è da comprendere, quanto in tanto amore dell'indipendensa, in tanta gelosia della libertà e in tauta ferocia degli animi, dovessero riuscir deboli e lassi que' vincoli che legavano queste tribà in un corpo politico. Non di meno o la sana ragione persuadesse a' Germani la necessità della mutua difesa, o li portasse a questa la fresca e viva memoria d'una discendenza comune, o li collegasse il credito e la preponderanza delle loro clientele ossia comitive, o li riunissero i vincoli del parentado, de' quali questa nazione tiene tuttavia a preferensa delle altre anche in rimoti gradi gran conto, o li movesse per fine altra causa qualunque: assai di buon' ora si scorgono presso di loro, rosse bensì, ma chiare le traccie d'un sistema di leghe, o come meglio si potrebbe dire di confederazioni. Nè per incontrarsi alleanse o società presso i popoli tutti s'hanno esse a confondere colle leghe germaniche, di cui non si trova esempio fuorche presso gli Ebrei a' tempi de' Giudici, o presso gli Etruschi; perchè le alleause degli altri pepeli sono tutte originate da un bisogno venuto di fuori, e temporarie, e per dir così momentanee; dove quelle leghe furono permanenti, e nacquero da un sentimento di amorevolezza, di nazionalità e di quasi consanguinea attenenza. Imperciocchè come, secondo i miti dei Greci, da Deucalione discesero Doro, Acheo, Jone ed Etolo, e da questi le quattro principali popolazioni, in cui per proprietà di linguaggio, di costumi e d'istituzioni si distinsero i Greci : così giusta le tradizioni germaniche, vennero da Manno, figlizolo di Tuistone, i tre stipiti a cni si riducono tutt' i Germani. Gli Ermioni, o come in processo si dissero, i Teatoni o i Semnoni, che abitavano tra l'Albi e la Vistula, gli Istevoni, che si accustarono al Reno, e gli Ingevoni che si distesero lungo le coste del mare (I). Come dagli Ermioni procedesser gli Svevi e i Vinidili, e quando quelli si avanzassero verso mezsogiorno, questi verso l'oriente, nè la tradizione nè la storia lo insegnano. Si perdettero nelle rivolusioni interne e nelle frequenti migrasioni i nomi primitivi, ma le disserenze originarie restarono; onde tra le quattro gran leghe o nazioni, in che dopo l'era volgare si vedono divisi i Germani, si

riconoscono chiaramente gli Istevoni ne' popoli componenti quella de' Cheruschi e poi quella de' Franchi; gli Ingevoni in quella de' Frisii e de' Cauci, che poi fu chiamata de Sassoni; e gli Ermioni in quelle che si dissero degli Svevi, dei Marcomanni o per fine degli Alemanni, ed in quella dei Germani orientali a cui appartenevano Gepidi. Goti, Vaudali e Burgundioni. Gli Istevoni emigrati la massima parte nelle Gallie, vi divennero in alcan mode Romani, e i pochi che restarono nell'antica patria o si spensero o si confusero tra le due altre nazioni che tra sè tutta la Germania divisere e così ne divisere i popoli. Imperciocchè ancera oggi si esservano negli alti e bassi Tedeschi, essia negli abitatori della Germania superiore e dell'inferiore, certi caratteri che li differenziano in quella medesima guisa che ne' tempi antichi si diatinguevano gli Ermioni dagli Istevoni; e tanta è la differenza che malgrado la comune origine romano-germanico passa tra gli Spagnuoli, i Franocci e gli Inglesi, quanta quella che s'occervava tra i Goti, i Franchi ed i Sassoni. Ma questa in origine, più che confederazione politica, fratellevole amistà delle popolazioni germaniche che venivano da un medesimo ceppo, si sarebba rilassata coll'invecchiare e colla frequenza delle guerre intestine iu tanta fierezza di quegli nomini non evitabili, se i Romani minacciando aperto di volerhi tatti soggiogare, non ne avessere strette e rafferzato i legami. Fu narrato, quanto per tale unione giugnessero ad operare i Cheruschi, i Marcomanni ed i Batavi, e apparirà a suo luogo, quale sviluppo e quanto maggiore energia e consistenza venissero a conseguir queste leghe, allorchè qualche popole sah a tanta potenza da tenere in certa dipendenza ed naire in corpo di nazione le diverse tribà, in cui esso col processo de' tempi si era diramato.

A voler dimostrare l'effettiva esistenza di quest' istituzione presso i Germani, e diffondere sopra di essa qualche luce, non v'ha, nelle tenebre ond'è involta l'antica storia di questo popolo, altra via che d'osservare, come essendosi esso a differenza di tutte le altre nazioni governate dietro questo sistema ne' tempi che se ne hanno aicure memorie, e le sviluppo formidabile del feudalismo e l'aumento della potenza dei principi parrebbero aver dovuto spegnere le costumanse più antiche: ragionevole sembra d'indurne che tal sistema fosse presso quel popolo, per le ragioni che ai sono ricordate, sempre usitato. E in effetto, dei tempi che si trovano de' Germani le prime memorie, si legge che Teutoni e Ambroni e altri popoli presero parte alla mossa de' Cimbri, e che a sette diverse popolazioni appartenevano gli Svevi passati nelle Gallie con Ariovisto (1); che non uno, ma sempre più erano i popoli con cui sul Reno e 'l Danubio avevano a guerreggiare i Romani; che il nome di Sicambri, di Marcomanni, di Cheruschi, di Catti ec. indica presso gli sorittori e i popoli di cui era proprio e insieme quelli di altri che erano collegati con essi; e finalmente che come queste leghe

<sup>(1)</sup> Tacitus Germ. c. 2.

<sup>(1)</sup> Caesar de bell. gall. l, I, c, 51,

ani principio dell'era volgare, così ne' secoli appresso di più genti eran composte le famose o potenti mazioni de' Goti, de' Franchi, degli Alamanni e de' Sassoni, delle quali a suo luogo distintamente si parlerà. Quante poi ad epoche meno rimote e all' interno ordinamento di queste leghe, si sa, come prima che alcun popolo venisse a prevalere cotanto da sforzare le sue diverse popolazioni o comunità a formar seco un solo corpo di nazione, i Germani si governavano tanto liberamente da trovarsi, per cagione d'esempio, assai volte Goti o Franchi che assalgono Roma, mentre altri Goti e altri Franchi, o per subito adegno contro i lor nazionali, o per soldo, combattono a favore di Roma; non altrimenti che nel secolo decimosesto si videro Svizseri, Lansi e Raitri combattere mercenarii contro altri Raitri, altri Lansi e altri Svisseri. Vedesi anche, come conservando i singoli stati certa indipendensa tra sè e dal capo comune, venisse dall'unione loro a comporsi l'impero germanico; nel quale, ove si trattasse di cosa che risguardasse tutta l'intiera nasione, tutti gli stati concorrevano a deliberare e mandare ad effetto l'impresa, mentre nelle cose che privatamente li concernevano volevano essere liberissimi. E questo spirito di volere stare uniti, ma di non voler nell'unione venir confusi cogli altri, e conservare l'indipendensa e la nazionalità individuale, ci appare così immedesimato in tutti i popoli dell' impero germanico e nelle diverse classi de' lor cittadini, che non solo principati grandi e piccoli, ecclesiastici e secolari, vescovi, abati e abadesse, gran baroni e semplici gentiluomini, città e terre franche erapo, salve le loro libertà e le istitusioni, in quel corpo legate tra sè: ma che i diversi ordini onde il popolo d'ogni suo stato si componeva, cioè il clero, la nobiltà, i borghesi, e in alcuni luoghi anche gli agricoltori, elementi secondo l'invalso fendalismo disparatissimi, si adunavano nelle domestiche cose a comune consiglio in quelle assemblee, eni dicevano stati del paese. Prima degli ultimi sconvolgimenti, che rovesciando quanto v'aveva d'antico, sforzarono popoli e paesi tra sè diversisaimi ad accomodarsi alle stesse leggi e allo stesso governo, il sistema per cui diverse provincio guardavan gelose certi loro particolari usi e certe franchigie, e non per tanto formavano insieme uniti un solo regno, vigeva son solo nella Germania e in tutt' i principati end'essa si componeva, ma vigeva in Ispagna, in Francia e in Olanda, e vige tuttavia nell' Inghilterra, nella Danimarca, in Livezia e presso gli Svizzeri e i Grigioni e gli Stati-Uniti d'America, populi, quanto agli ordini politici, d'erigine evidentemente germanica. Ma nè i tempi antichi perchè a noi oscuri e pressochè scenoscinti, nè alcuni degli odierni stati monarchici, perchè presuppongone un principe il quale i no comandare, e ne' tempi antichi non era, nè le istituzioni americane perchè troppo recenti e democratiche, giovar possono più che tanto a rischiarar quest' argomento. Restano dunque la repubblica d'Olanda e gli Svisseri, i quali due stati in questo proposito banno molte cose comuni; e gli Svisseri meritano d'essere considerati più attentamente che non gli Olandesi, perchè discendendo dagli Alamanni, che furono gli ultimi a lasciare la feroce errante vita de' loro maggiori, più a lungo degli altri conservarono inalterate le nasionali costumanse, e perchè l'unione loro è più antica di quella degli Olandesi. Ecco come nacque quella repubblica. Popolazioni per potenza, per condizione e per forma di governo tra sè diversissime si legarono per volontaria accessione, e mosse da reverenza convenzero di ricevere un nome comune da una meschina borgata che fu delle prime a chiamarle all'armi per conservar le antiche franchigie, e la più acre a difonderle. E perchè quest'unione non aveva altro scopo che la comme difesa, resto libero a' contraenti di governarsi nelle cose che non la risguardavano, a pieno loro talento, e d'usare le forse loro e quelle de' loro amici in danno o vantaggio di chi loro pareva, e fin anche contro le piccole comunità collegate. Ma sebbene le leghe degli antichi Germani si avvicinavano, quanto al nascimento, al modo e allo scopo, alla confederasione degli Svisseri, se ne discostavano però quanto allo spirito; perchè nè erano siccome quella per convensione perpetue, nè potevano in tanta barbarie riuscire cos) moderate. Ben convenuero entrambe in quanto al conseguimento del fine propostosi; perchè la grandessa di Roma, da cui ebbero se non immediata origine, certo maggiore solidità le leghe germaniche, fu anche per questo titolo cagione della sua perdita; essendochè i Germani assaliti da quell' immensa potenza, tutte raccolser le forse e usarono straordinaria virtù per resisterie, e con questo impararono a vincerla; onde poi giunsero a rovesciarne l'impere colle lor migrazioni, delle quali si vuole ora alquanto vedere in generale, rimettendone il discorso particolare alle occasioni che se ne verran presentando,

Sogliono le rivolusioni che banno a produrre un effetto grande e durevole andarsi preparando lentissimamente, e non conosciute ne' loro principii e ne' progressi non esservate, venir quasi di repente a tanta grandezsa, che non offerendo a chi toglie ad esaminarle un' adequata cagione di sè, gli nomini attoniti amano ascriverle a cause straordinarie o alle disposizioni della cieca fortuna. Sia che i Germani venissero d'oltre il Baltico ad abitare le prossime coste del continente, o che immigrati d'altronde da queste passassero il mare: certo è dalla storia e dalla costante tradisione, essere la Germania e la Scandinavia state la culla delle tante nasioni che nel secolo quarto e quinto inondarono s) gran parte d' Europa; e certo del pari, essere in quelle contrade il popolo, mercè la liberissima vita, tanto cresciuto di numero, che non potendosi per la negletta agricoltura e la mancansa d'ogni commercio e d' industria tutto natrir nella patria, grosse bande furono costrette ad usciene. 1 Germani, oltrechè spinti dalla necessità, erano inclinati a far questo per la disoccupazione continua, il genio guerresco, l'am-

bisione d'un principe o d'una qualche comitiva. o per vaghezza di gloria; agli impulsi delle quali passioni tanto più facilmente cedevano, che non tatti i popoli possedevano in proprietà i loro terreni, ma solo occupavano quelli che erano vacui o sensa padrone, e per questo titolo non petevano essere attaccati alla patria. E non è improbabile che di molti, non sentendosi per varie cause nel nativo suolo pienamente a loro agio, si determinassero a uscirne, o per poca pasienza nel tollerare certe nelle umane società non evitabili molestie, a sopportare le quali è forsa accomodarsi in ogni paese; o per seguire delle speranze, le quali tanto li seducevano più, quanto più essendo incerte ed oscure davano alla fantasia maggior campo di spasiare nell'avvenire e di rappresentarselo con più lieti colori. Di che tirando i tempi più vicini a illustrare i rimoti, può essere prova tutta la frontiera orientale dell'odierna Germania, che di slava divenne tedesca per la conquista che ne fecero i cavalieri della Spada o quelli dell' ordine Tentonico, o diversi baroni che s'allogarono in quelle contrade co' loro vassalli e cogli nomini, e v' attrassero altri coloni tedeschi; e ne possono anche essere prova le colonie inglesi nell'America settentrionale, e le non poche o già vecchie o recenti migrazioni di Tedeschi che andarono a piantarsi nella Transilvania e nell' Ungheria, nell' impero di Russia e nel Brasile, o finalmente di quelli che speranzosi vanno a stabilirsi negli Stati-Uniti d'America.

Per queste diverse cagioni egli sembra che a quegli antichi Germani , purchè potesser campare o almeno averne lusinga, poco importasse di vivere nella Germania o di starsene fuori; e quindi si è che, appena gli scrittori ne parlano, si vedono assai Germani stabili oltre i confini naturali dell'odierna lor patria. In proposito di queste loro prime migrazioni egli è da notarsi, che non potendo essi, forse per l'opposizione de' Boii o altri Celti, che si dissero avere avuto stanza tra'l Danubio e le Alpi, avanzarsi verso il messodì della Germania, si diressero verso l'oriente e l'occidente, dilatandosi da una parte, se pure non vi si arrestarono nell' immigrare dall' Asia, più per l'Austria e l'Ungeria e più giù lungo il Dannbio (1), e dall'altra nell'Inghilterra (2), molto avanti ne Paesi Bassi (3), e lungo la sinistra del Reno fino a Worms e a Spira e fino su verso Strasburgo (4); mentre dalla cacciata o levata dei Boii fino ben avanti nel primo secolo dell'era volgare non appare fosse da essi ancor popolato tutto il paese tra'l Meno e il Danubio. Le guerre dei Cimbri e dei Teutoni contro i Romani, i terreni da Ariovisto tolti agli Edui ed a' Sèquani, e l' irrusione tentata dagli Usipeti e da Tencteri dimostrano, come neº Germani persisteva il bisogno e la volontà d'emigrare. I Romani venendo ad opporre a' loro sforci una barriera insuperabile lungo tutto il confine di messodì e di occidente, li repressero per alcun tempo e li costrinsero a combattere per l'indipendensa e la libertà. Con quanta virtù e pertinacia e con quanto successo il facessero, si raccontò dove si disse d'Arminio, di Maroboduo e di Claudio Civile; ma poichè sentirono di potersi difendere, e videro gli imperatori ridursi a guardare e fortificare i confini, presero ardir di assalirli; e trovando ne continui assalti che la resistenza venia meno ogni giorno, invasero per ogni parte l'impero, e quando la debolessa di Roma ne porse comodità, l'occuparono. Queste furono le cause della gran migrazione delle genti settentrionali; non che le prendesse un cieco subitaneo furore, o le spingesse l'urto degli Unni. Contrastano alla prima asserzione cinque o anche sei secoli di ostinatissime guerre a contare da quelle de' Cimbri e d'Ariovisto; e alla seconda repugna la circostanza che Goti, Vandali e Burgundioni avevano, come sarà a suo luogo mestrato, abbandonato le originarie lor sedi almeno dugent' anni avanti l' irrusione degli Unni, e che oltre quei popoli ed Angli e Sassoni e Franchi e Svevi avevano fissato piè nell' impero buon tempo prima della mossa di Attila. Appare dalle cose premesse che la levata de' Germani occidentali fu in generale spontanea, non isforsata; ma resta alcun dubbio se tale fosse anche quella dei Germani che abitavano verso l'oriente. Imperciocchè a vedere che i Goti e con essi le genti d'un medesimo stipite, allorchè insieme a'Marcomanni furono rispinti da Marco Aurelio, invece di retrocedere nella patria abbandonata, s'avansarono per la Podolia e l'Ucrania, e che popoli sarmati o scitici vennero a mano a mano occupando quella parte della Germania che per le continua emigrazioni si spopolava: si potrebbe inclinare a creder forsata la prima lor mossa. Ma chi considera, trovarsi già i Gotoni tra' popoli legati con Marchoduo (1), ed essere più che probabile che genti gotiche prendessero parte alle guerre dei Marcomanni e de' Daci contro Domisiano e Trajano, non durerà grande fatica a persuadersi che i Goti si levassero volontarii, oppure a sollecitasione dei Marcomanni. E se vinti con questi da Marco Aurelio, ansi che tornare ond'erano partiti, amarono meglio andare avanti e conquistarsi una nuova patria coll' armi alla mano ciò avvenne, non per forsa od impedimento che loro facessero i popoli che il paese da essi abbandonato avevano occupato, ma per certa fieressa di non volersi col ritornare far vedere e confessare superati. Della quale assersione può essere prova l'orgoglio naturale de' Barbari tutti, e più ancor l'osservare che i Goti, sia che si facessero avanti, sia che dessero addietro, non altri nemici avreli-

<sup>(1)</sup> Tacitus Germ. c. ult. - Vedi anche i Geografi antichi.

<sup>(2)</sup> Caes. de bell. gall. l. V, c. 12. - Tacii. Vita Agricol. c. 11.

<sup>(3)</sup> Idem l. 11, c. 4; l. V1, c. 32.

<sup>(4)</sup> Tacitus Germ. c. 28. - Si veggano anche i Geografi antichi,

<sup>(1)</sup> Strabo l. FII.

bere avute a combatter che Sarmati, ai quali, per le memorie che si hanno, nè essi nè altri Germani furono mai inferiori.

Ma questa levata si facesse di necessità o d'elezione, si vegga ora della prima impresa che in forza di quella i Germani tentarono ad oggetto, non di difendersi come in passato e di trascorrere nell' impere romano per farvi bottine, ma bene di stabilirvisi. Pu questa la guerra che si disse de' Marcomanni, guerra che recò tanto spavento all'Italia, e che si può risguardare siccome il principio della gran migrasione; perchè oltre i Germani ed i Sarmati che abitavano lungo il Danubio, vi presero parte dei popoli vandalici e gotici, i quali dalle foci della Vistola e da' lidi del Baltico venivano discendendo verso il messogiorno e l'oriente. I Marcomanni, già potenti per sè e per l'antica loro confederasione cogli Ermunduri e coi Quadi, si fecero capi d'una nuova e più numerosa lega di Germani e di Sarmati. Tra i popoli confederati si annoverano i Marcomenui, i Narisci, gli Ermonduri, i Quadi, gli Svevi, i Sarmati, i Latringi ed i Buri; e tra le nazioni che di questo tempo assaltarono lungo quei confini l'impero, sensa che appaja se entrassero o no nella lega, si contano oltre le accennate i Vittovali, i Socibi, i Sicoboti, i Rossolani, i Bastarni, gli Alani, i Prucini, i Costoboci ed altri che tutti tolsero a vagheggiare ed a minacciare chi una provincia chi un' altra (1). Marco Aurelio implicato in una fiera guerra coi Parti, si studio d'evitar questa nuova, finchè dato gli fosse di volgere le legioni al Danubio. Allor vi venne egli stesso insieme col fratello; e que' popoli o atterriti dalla grandessa delle forse romane, o non per anco ben preparati (anno 166), dimandarono pace e l'ottennero; onde gli imperatori si restituirone a Roma «dopo avere provveduto quanto » era mestieri per la difesa dell'Italia e dell'Il-» lírico (2). » Ma i Barbari poco stettero a ripigliare le armi « e ad insorgere tutti congiunti dal > confine dell' filirico fin nelle Gallie (3), > assalendo la Rezia, il Nurico, la Pannonia, la Dacia e la Mesia. Pacile fu a' governatori difendere le altre provincie; non così la Pannonia, dove segu'i lo sforzo de' Marcomanni; perchè non potendo l'imperatore nè oppor gente abbastanza, nè attendere egli stesso a tai guerra, que' popoli passarone (anno 169) il Danabio, disfecero gli eserciti di Vittorino e di Vindice (4), corsero l' Illirice, penetrarono nella Grecia e in Italia (5), deve poco mancò non cadesse nelle lor mani Aquileja (6), e si ritirarono con immenso bottino e gran quantità di prigionieri, il numero de'quali si paò da questo desumero, che i soli Quadi, ol-

(1) Julius Capitol, M. Aurelio c. 22.

tre a' morti, a' venduti e a' trafugati, ne restituirono alla pare da ben tredici mila (1).

La peste che in un colla fame desolava da più anni l'impero, la precedente sebbene vittoriosa guerra coi Parti, e le accennate due rotte e i danni cagionati da' Barbari nella loro irrusione, ridussero Roma in tanta scarsessa di soldati, che per adunare un nuovo esercito fu mestieri chiamare all'armi gladiatori, schiavi, ladri e assassini, e condur certi Germani che per un po' di soldo e di terra non ricusavano di combattere contro i lor nazionali (2). Patti i necessarii preparativi tornò (anno 171) l'imperatore al Danubio, ed avendo colla destressa sua disunito i nemici, col valore e colla perseveranza li superb e li ridusse (auno 174) alla pace. Diverse furono le condisioni di questa (3); tutti dovettero rendere i disertori e i prigioni; i più vicini al fiume discostarsene chi due miglia chi più, e consegnare le barche; altri ebbero a somministrare un dato numero di cavalli e di fanti, altri a pagare un tributo d'armenti; ad alcuni fu concesso di frequentare in certi giorni i mercati romani; alcuni si presero a soldo; molti vennero trasportati nella Germania, molti ammessi nella Dacia e nella Pannonia, molti ricettati in Italia (4). Composte di questa maniera le cose, restavano ancora i Marcomanni principali autori di tauto tumulto, ed i Jazigi (Metanasti) cui l'imperatore voleva pienamente sottomettere; ma scoppiata essendo (anne 175) la ribellione d'Avidio Cassio, accordo pace auche a questi, lasciando però alla sua partita il loro paese guernito di molte castella e di ventimila soldati (5). I Barbari in questo messo riavutisi alquanto e riordinatisi tornarono alle armi ed alle incursioni; onde l'imperatore fu di nuovo (anno 178) in quelle regioni, e nuove vittorie vi riporto; finchè oppresso dalle fatiche e tormeutato dalla vista de' mali che interminabili flagellavan l'impero, morì (li 17 marzo 180), come si crede, presso Vindobona (6), raccomandando al figlinolo di dare glorioso fine a un'impresa con tanto e sì lango travaglio, ma però con tanto onore, condotta s) presso al suo termine. Ma ben diverso da Marco Aurelio era Commodo, e diversi da quelli del padre i consiglieri del figlio. Più che delle militari fatiche e di quelle incopitali contrade, amante delle amenità e delle delizie di Roma si affrettò questi d'indur quelle nazioni alla pace (7), e ve le indusse, aggiugnendo colle renitenti al terror delle vittorie paterne il non meno possente allettamento dell'oro (8). Smantellà le fortesse erette dal padre sulle terre de' Marcomanni e de' Quadi, gli astrinse a restituire i di-

<sup>(2)</sup> Idem codem c. 14.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. c. 22.

<sup>(4)</sup> Dio 1. LXXI.

<sup>(5)</sup> Idem l. LXXI, et Paus. l. X.

<sup>(6)</sup> Lucianus Pseudomant.

<sup>(1)</sup> Petrus Patricius de legation.

<sup>(2)</sup> Jul. Capit. M. Aurel. c. 21.

<sup>(3)</sup> Dio l. cit.

<sup>(4)</sup> Idem ibid.

<sup>(5)</sup> Dio l. LXXI.

<sup>(6)</sup> Victor de Caesaribus c. 15. - Epit. c. 16.

<sup>(7)</sup> Dio l. LXXII, et Herodian, l. I, c. 6.

<sup>(8)</sup> Merodianus ibid.

sertori e i prigioni; a dare come soldati certo numero de' loro giovani e a pagar qualche tributo; vietò loro di muovere guerra a' vicini, e di tenere adunanse se non v'erano presenti i suoi centarioni; obbligò i Barii a lasciar deserte cinque miglia di paese tra' loro confini e la Dacia, e prese a soldo un grosso corpo di venturieri, che per non saper come vivere se non predando e rubando, avrebbero potuto turbare la pace (1). Così finì questa guerra, dopo avere con brevi intervalli di tregua e con indicibili stragi ed inestimabili rovinamenti durato oltre a quattordici anni. I Germani furono dopo tanti sforsi e tante perdite frustrati del loro intendimento; nè altro vantaggio conseguirono i vincitori, fuor quello di ridur dopo tanto sangue le cose allo stato di prima, ed assicurare per pochi auni la quiete del desolato Illirico. Ma poichè i Germani rinvennero delle sofferte sconfitte, poichè gli imperatori in luogo di combatterli e di reprimerli cominciarono nel secolo dell'anarchia militare o per ambizione o per debolezza o per viltà a comperarne la pace, poiche gli stipendiarono come alleati, e riposero in essi la principale loro forza e difesa: si dileguò quel prestigio di maestà e quella terribilità che fino allora aveva circondato il gran nome romano; e subentrato al timor l'ardimento, alla reverensa il disprezzo, si propagò rapidissimamente dal Reno alla Vistola e dalla Scandinavia al Danubio; e allora la Germania a fremere tutta in sè ed a commoversi ed a precipitarsi sull'impero romano, finchè non più contenta di saccheggiarlo e di correrlo, lo lacerò in mille parti e lo

Nè bene si possono ricordare ad una ad una le infinite guerre che dopo la marcomannica si mossere da' diversi popoli Germanici contro l'impero romano, sia ad oggetto di far del bottino, sia a quello d'estorcere agli imperatori più grossi tributi o stipendii; nè 'l darsene la fatica di discorrerne rileverebbe gran fatto; e perciò non volendosi in questo libro tessere una storia compinta de' Germani, ma semplicemente mostrare, chi fossero e quali coloro che addussero nell'Italia tal matazione e sopra Roma tanta rovina, hasterà fare a suo luogo qualche cenno distinto delle imprese che si tentarone dalle loro principali nasioni. Sebbene anche in questa, che a prima vista può apparire meno disagevole opera, non poche difficoltà si paran d'avanti, essendo la storia dei Germani, per la mancansa di patrii ecrittori e per l'indiligenza de' Romani, molto intralciata e oscu rissima. Imperciocchè raro, a cagione d'esempio, non è trovare la stessa nazione a un tempo stesso in luoghi diversi e tra sè lontanissimi; leggere che un popolo tra stato domo pienissimamente e in perpetuo, e come sterpato dalle radici, e indi a son molto vederlo rinascere più forte e più rigoglioso di prima; vederne uno ammesso sulle terre dell' impero, e poi in capo a pochi anni incontrarlo ai confini per invaderlo e cercarvisi stansa; udir ricordare una nasione, e senza che v'abbia alcuna memoria del modo, vederia come d'un soffio scomparir dalla terra, nè più riprodursene il nome. Queste difficoltà o contraddizioni non appare come meglio si possano togliere, che considerando lo stato político della Germania esaminato qui dietro, le cause che portavano i suoi popoli a mutar si facilmente paese, la prontessa con cui la lor gioventà si faceva a seguitare un ac bizioso che la chiamava alla guerra, la facilità con cui datovi fine siccome venturieri si dissipavano o per godere nell'ozio dell'ammassata preda o per condursi ad ammassarne di nuova, onde potere sprecare anche questa in goszoviglie e bel tempo. Egli sembra perciò non doversi credere che i popoli nominati dagli scrittori si levassero sempre tutti in corpo di nazione, onde venire da regioni rimolissime ad assaltare l'impero e precacciarvisi un men disamabile e più agiato soggiorno; ma dove la storia espressamente nol dica, o altre circostanze non lo persuadano, aversi a tenere per fermo che sol si movesse la parte più indigente d'un popolo, o la gioventà più guerresca che seguitava l'impeto ambisioso di qualche suo principe, o una qualche comunità a cui più non piaceva di soggiornare tra' suoi, o che da questi veniva cacciata. Questi esuli o fuorusciti o quei venturieri si davano a cercare fortuna o da sè soli o con altri d'altre nasioni ch'erano nel medesimo caso; e portando o 'l proprio antico nome, o quello assumendo d'uno de' capi, o scegliendone uno da sè o pigliandone uno dal caso, come ne' secoli appresso fecero in Italia le compagnie, venivano a congiugnersi a' danni di Roma coi popoli che lungo il Danubio ed il Reno erano sempre in guerra sull'armi. E quando questi ebbero aperto ed agevolato la strada di penetrar nell' impero, e'l più di quelle genti furono logorate nelle continue tenzoni, o da' Romani ricettate nelle provincie, allora apparvero lungo il confine genti veramente novelle; e quando la potenza romana fu per lo anervamento de' popoli, nel pessimo governo degli imperatori, per le lunghe guerre e le incessanti perdite affatto svennta: allora si mossero nan pià, siccome per lo passato, i soli guerrieri, ma si levarono le intiere popolazioni e occuparono a mano a mano l' Illirico tutto, le Resie, le Gallie, la Britannia, l'Ispania e gran parte dell'Africa e per fine Roma medesima.

<sup>(1)</sup> Dio l. LXXII.

# CAPITOLO VI.

DALLA NORTE DI COSTANTINO ALL'IRRUSIONE DEGLI UNNI. DALL'ANNO 337 ALL'ANNO 377.

### SOMMARIO

Differenza della divisioni dell'impero fatta da Dioclesiano e da Costantino. — Coneguenza della divisione di Costantino, e regno de' suoi figlinoli. — Usurpazioni di Magnenzio, di Vetranione e di Nepoziano. — Costanzo depone Vetranione, vince Magnenzio e riunisca tutto l'impero. — Carattere di questo imperatore. — Giuliano creato Cesare e messo a governare la Gallia. — L'imperatore recazi a Roma. — Marcia contro i Sarmati e i Quadi, e poi contro i Persiani. — Giuliano ribella, occupa l'Italia e l'Illirico e minaccia l'Oriente. — Costanzo muore. — Giuliano muove guerra a' Persiani e muore. — Elezione di Gioviano, sua pace con Sapore e sua morte. — Valentiniano eletto imperatore; divide l'impero col fratello Valente. — Imprese e morte di Valantiniano guerra di Valente col Visigoti.

I popoli germanici non avrebbero però maigrado tutt' i loro sforzi potuto revesciare l'impero, se gli imperatori avessero saputo conservar negli eserciti quell' invitta disciplina che per tanti secoli gli avea resi invincibili, o rianimare ne' sudditi quella maravigliosa gagliardia degli animi che occitata con opportuni messi potè in tutt' i tempi e i paesi far d'ogni nome un erce, siccome fu de' Greci, de' Romani, de' Saracini, de' Crociati, degli Svisseri, de' Porteghesi, degli Spagnuoli, degli Inglesi, de' Francesi, de' Tedeschi e di tutte le nazioni del mondo. Ma oltre che non tutti gli imperatori attesero a queste cose con quell'im-pegno che l'interesse loro e quel dello stato esigeva, e alcuni si possono tacciare d'averle onninamente neglette: altri ve n'ebbe che più da presso e più direttamente alla reviua dell'impere contribuireno con lacerarle essi stessi e dividerlo.

Risguardasi comunemente Dioclesiano siccome nuture di queste divisioni ; ma se la sua divisione, a ben considerarne i motivi ed il modo, dir si può tale, ella si differenzia essenzialmente da quelle di Costantino e Teodosio. Imperciocchè quell' imperatore mirò nell' intraprenderla al buon governo dello stato e alla quiete e alla difesa, e non alle sue particolari affesioni, e ad assegnare regni e appanuaggi a Massimiano, a Costanzo e a Galeria, e seppe tenere in tanta dipendenza i colleghi, da doversi dire che in effetto egli era imperatore egli solo, onde regnante lui non si perdette l'idea dell'anità dell'impere. Perelè comunque gli ordini suoi non si possono per le cause addotte lodare, o meno che dagli altri lodare dagli Haliani s debbono confessare anche questi, che giusto non è chiil riprende d'aver volate che dope la sua rinunsia continuasso il sistema di governo da lai introdetto, e che giusto non è chi l'accusa di non aver prevedate e impedito que mali, che avvennero per la moltiplicità de regnanti. Imperciocche s' egli saviamente oporò, quando vedendo di non bastar solo alle necessità di così vastissimo stato prese compagni il collega ed i Cesari: come biasimarlo, se abdicando il principato tanto diffidi-

dell'altrai sufficienza e virtà quanto della propria sumendolo? E rispetto alle discordie de' principi e alle conseguenti lor guerre ; a vedere che Dioeleziano non aveva potato impedir le rivolte di Achilleo, di Ginliano e Caransio, ma bene teneral sempre sottomessi i colleghi: nessun vorrà dise, ch' ei non giudicame di que' suoi tempi più facile contener questi pochi che non i tanti capitani o i rettori delle provincie. Ne per avere moltiplicato i principi egli lasciò di provvedere, quanto in in lui, che l'impere per quella via con sai l'aveta conservato unito, unito restasse. Che se a Galerio fallì la virtà o la fortuna in reprimer Massenzio e "i proprio nipote e "i figlinol di Costanzo, i quali dichiarandesi Augusti si parificarone a lais non se ne debbe dar carico a Diocleziano, il quale l'avea fatto grande di stati e potente abbastanza per dover primeggiare, e gli aveva assicurato il primato con rimettere in lui la scella de Cesari. E chi considera, che l'aspirare al regno, impresa che a' giorni nostri si riputerebbe de passo e da son trovare seguaci, riuseiva in que' torbidi tempi facilmente e con ciò allettava gli ambisiosi a tentarlas vode chiaro che un imperatore non capace di contenere i colleghi dava peca sperausa d'essere da tanto da impedir colle sua autorità le rivelte, o scoppiate che fossero da reprimerie osila virth. Perciò riflettendo che se un solo imperatore averre potuto a tante cure bastare, Diocleziano eranom da poterio; che se noi petè egli, difficile era trovare tra' suoi soctanei chi meglio valesse di lui, e che il principe è assai volte costretto a fare quello che nell'urgense de'tempi e de' bisogni si pub, e non quello che per ragione di stato a fare s<sup>y</sup> avrebbe : non sembra, esere egli da condannare o 'l suo sistema da dirsi assolutamente vizioso-Matarale era danque che'l continuesse Galerio, siccome quello che per volere di Dioclesiano il dovea, e per propria esperienza ne consecera gli effetti. Ma strano ben sembra che Costantino, dopo avere con tanto saugue risondotto l'ordine antico e riunito im sè solo l'impere, col testamente in cinque parti lo lacerasse; e ciò tanto più, che a tale risoluzione noi potevano indur quegli stessi

motivi che già Dioclesiano; perchè non v'avendo dopo la morte d'Aletto, successor di Carausio, avuto fino alla sua (dall' anno 296 al 337) altro usurpator che Massensio, si doveva supporre, che mercè le nuove istituzioni corretto si fosse lo spirito turbolento de' soldati e de' capitani.

Tre figliuoli restavano dunque di Costantino, de'quali il primo (nato nel 316) portava il sao nome, il secondo (nato nel 317) quello dell'avolo, e'l terzo (nato nel 320) si chiamava Costante. A questi egli avea qualche tempo avanti morire (l'anno 335) diviso l'impero, ed assegnato al più vecchio la Gallia con quanto ne soleva dipendere, a Costanso cui sembra aver prediletto l'Oriente, ed a Costante l'Italia, l'Illirico e la maggior parte dell'Africa, Non bene appare per quali cause Pimperator s' inducesse ad associare a' figliuoli i due nipeti Dalmazio ed Annibaliano, quegli già (anno 335) dichiarato Cesare e signore d'un considerabile stato posto tra quelli di Costanzo e Costante, questi insignito del titolo di nobilissimo e nominato re del Ponto, della Cappadocia e dell'Armenia minore. Certo è ch' ei nol fece con animo di lasciare in essi una guida o un consiglio all'inesperiensa de' figli o un freno alla loro ambisione; perchè non potendo Dalmasio padre di questi due principi contare in quell'epoca che soli quarantaquattro anni, essi o tanti o pechi più ne doveano avere di Costantino secondo o Costanzo. Fu dunque, a bea considerario, questo riparto delle provincie non divisione del governo, ma vero smembramento dello stato e lacerazione; perchè per esso si confermò e s'accrebbe la rivalità delle due capitali, e perchè non essendo nessuno dei principi riuscito di tanto superiore agli altri da poterli contener colla forsa, e tutti e cinque trovandosi in giovane età, sperare non si poteva che v' avesse in alcuno tanto d'autorità e di virth da confidare che gli altri il volessero rispettare o da lui volontarii dipendere. Ne guari ando che si vide, quanto con questa risoluzione Costantino avesse nocinto a' nipoti prediletti, a' figliuoli ed ai sudditi. Costanzo l'unico de' figlinoli che all'epoca della sua morte si trovava in Oriente la mando a significare a' fratelli, al senato e agli eserciti. E questi e quello o per ubbidienza o per selo dichiararono unanimi che mai riconoscerebbero altri principi che i figliuoli di Costantino; dalla quale dichiarazione inanimito Costanzo lasciò libero sfogo alla sua gelosia e all'amor dei soldati, che tumultuando nocisero Annibaliano e Dalmazio e cou essi altri cinque cagini degl' imparatori e tre sii. I novelli principi assicuratisi de'lore parenti con questo massacro assunsero (li 9 settembre 337) finalmente il titolo di Augusti, e siccome le provincie del Cesare Dalmasio e del re Annibaliano crano attigue agli stati di Costanso e Costante e soverchio discoste da quello di Costantino, nel divider le spoglie convennere di compensarlo nell'Africa, dov' ci già possedeva la Tingitana, antica dipendenza dell'Ispania. Molte e gravi contese insersero nel dare esecusione all'accordo, nè manob chi te inacorbi soffiando nel faoco; per la qual cosa Costantino vedendo che omai vano tornava il trattare passò rapidamente in Italia per opprimer Costante che si trovava allor nella Dacia; ma condotto da giovanile impeto in un' imboscata restò da' capitani di quello (avanti li 9 aprile 340) disfatto e morto presso Aquileja.

Costaute occupò sens' altra guerra tutto il retaggio dell'estinto fratello, e tutto lo tenne sensa farne parte al superstite. Delle sue imprese si sa ch' ei ridasse alla quiete i Franchi (anno 342) e i Barbari della Britannia settentrionale (anno 343); ch' ei promulgò delle leggi assai savie e visítò di frequente le provincie; ch' el procurb di diffondere il Cristianesimo con allettarvi i popoli erogando a' fedeli larghe elemosine e con estirpare il culto antico, e ch' egli seppe conservare in calma la chiesa reprimendo le turbolense degli Ariani e de' Donatisti. Dimostrò sul principio del regno grande energia e grande applicazione al governo, fa prode nell'armi e si diletto di filosofici studii; ma abbandonatosi di buon ora a' piaceri e preso da fierissime gotte si lasciò in seguito governare da certi ministri, i quali lo resero tanto inviso a' soldati ed a' popoli, che la sola tirannia di Magnenzio potè far loro desiderare il suo regno. Questo Magnenzio nato oltre il Reno tra' Barbari e pervenuto gradatamente al comando della guardia imperiale era grande della persona, valoroso, robusto e non senza lettere per essere stato educato nella corte imperiale. Aspro, lascivo, avaro, violento, crudele, possedeva l'arte di onestare i suoi visii e i delitti, e di far mirabilmente risplendere quelle poche virtà che in lui traincevano. Costui congiurò con alcuni de' primarii ufficiali e approfittando dell'assenza del suo signore si fece (li 18 gennaĵo 350) proclamare all'imperio in Augustoduno dove allora sedeva la corte. L' arditessa della sua impresa shalordì sifsattamente gli animi, che ei potè prima che si riavessero fare inseguire e tor di vita Costante e i suoi più fidati e potenti ministri, ed occupar sensa guerra tutto il paese di là dall'Alpi ed Africa e Italia e Roma; e colla stessa facilità avrebbe occupate anche l'Illirice, se costantina non le avesse sagacemente conservato al fratelio Costanso inducendo il maestro della fanteria Vetranione ad assumere in Sirmio la porpora (il z di marso). Con tanta facilità si perdevano allora, con tanta s' acquistavano i regni.

Ma se due tante parti dell'impero mutarono padrone senza spargiments di sangue, non così passò la cosa per Roma. Nepoziano figlinolo d' Eutropia, sorella di Costantino il vecchio, sperando d'acquistarsi in questi sconvolgimenti uno stato, adunò gladiatori, schiavi, faggitivi, feccia di popolo, tutto gente sciagurata e perdata. Con questa accostatosi a Roma rispinse il prefetto, che armata a favor di Magnensie la plebe era uscito a combatterio; ed occupata (li 3 giugno 350) la città l'abbandonò a' suoi ribaldi. Ma poco durò il seno dell'assurpatore, giuntogli addosso colle legioni il disfece, e penetrato nella città per tradimento di

ko sanatore, gli tolse in capo a ventotta giorni il mal desiderato regno e la vita. Roma già saccheggista dalle masnade di Neposiano lo fu di nuovo da quelle di Marcellino, e poi depredata dal tirauno Magnensio, a cui bisognava sfa-mare d'ero gli ingerdi seldati, e provvedere a quanto gli occorreva per balsare dal trono Vetranione e Costanzo. Uccise percib sotto pretesto d'avere aderito a Nepoziano quanti cittadini ricchi ed illustri gli caddero in mano, proscrisse gli assenti e confisch i beni di tutti; spense molti uffisiali di Costante per dar le loro cariche a sue creature; aumento le imposte e ne introdusse di nuove; obbligò moki a comperare beni dal fisco, comando che pena la vita ognuno versasse nell'erario la metà del valure de' suoi possedimenti, e per assicurarei che la legge venisse eseguita cocità gli schiavi ad accusare i padroni che la eludevano. Numerose schiere di Barbari calarono da tutte le parti adescate dal soldo, le milizie roman furono evecate dalle stazioni, e queste e quelli distribuiti per le città d'Italia a vivervi a discrezione, finchè fosso tempo di maeverli verso l'Illirice. I Romani oppressi e avviliti magnificavano in messo a tanti mali il loro oppressore ende pur raddolcirlo, ed egli per rimnovere da sè l'odio pubblico abbandonava lore di tempo in tempo qualche inviso esecutore de' suei crudeli comandi.

Non lasciava però Magnenzio malgrado i suoi vanti e questi immensi apparati di pensare all'accordo, e a tale oggetto mandò a Costanzo una solenne ambasciata, in cui, forse per la prima volta, si veggono figurare due vescovi. Questa ritrovò l'imperatore in Antiochia tutto occupato nelle disposizioni necessarie per rivendicare gli stati d'Europa e per garantire nella sua assensa le provincio asiatiche contro i Persiani. Tornato vano quel passo per la determinazione già presa da Costanze, s'avvisè l'usurpatore d'atterrirle striggendesi con Vetranione; e questi, che già aveva col meszo della sorella assicurato il legittimo imperatore della sua semmissione, mostrò di gradir Palleanza, ed uni suoi ambasciatori a quei di Magnensio. Costanse confidando che l'Illirico non gli farebbe resistenza, era in mezzo a queste pratiche venuto in Europa; e la nuova legasione trovatolo in Eraclea gli espose che Magnen sio e Vetranione, ove fossoro da lai riconoscinti, gli consentirebbero tra gli Angusti il primo luogo, e lo lascerebbero in tranquillo possesso dell'Oriente, e che in case diverse l'assalterebbere con fore congiunte. L'imperatore di sua natura timido, e ferse non ben sicuro di Vetranione, pareva inclinare all'accordo; e per avventura indotto vi si sarebbe, se una notte non gli avesse sembrato di veder l'embra del padre, che promettendogli certa vittoria gli ingiungeva di vendicare il fratello. Ruppe dunque il trattato e mise in marcia l'esercito; e trevato liberi i passi del monte Emo entrò nell'Illirico. Vetranione fu ad incontrarlo, e Costanzo fattogli cortese e lasinghiera accogliensa gli propose di unir le due armate. Vetranione nol ricusb; e l'imperatore fatte tentare l'anime

de' soldati di quel dabbene nome, e conosci che sebbene l'avessero rivestito della porpora non intendevano persistere nella rivolta per sostenerle, adunb (li 25 dicembre 350) in Naisso entrambi gli eserciti, e salito con Vetranione sul tribunale addrissò a quelli un discerso. Ricordò, quanto amore loro avesse portato Costantino suo padre, quali e quanti beneficii lor conferito, e come essi riconoscenti avevano giurato di mantener l'impero ai suoi figli. Essere egli era venute a metterai melle lor mani, raccomandarsi loro e pregarli di mon volerio abbandonare e lasciare impunito il misfatto del barbaro e traditore Magnensio. A questi detti i soldati dell' un' armata e dell'altra a saintarlo e ad acclamargli, a gridare che bisegnava tor di messo questi imperatori bastardi, che non ubbidirebbero mai altri che lui; ch'egli era e doveva essere imperatore egli solo. Vetranione si trasse a quella acclamazione il diadema con quella stessa indifferenza con cui l'avea cinto, e disceso dal tribunale si ritirò a Prusa, dove visse ancora parecchi auni in esie enerate.

Dono così facil vittoria sorse a Costanzo nna cura che non lo gravava meno della spedizione contro Magnensio, porchè frequenti notisie dalla parte dell' Asia recavano, come Sapore s'accingeva ad invadere, lui assente, la Mesopotamia e la Siria. L'imperatore gelosissimo della sua autorità e sempre pien di sospetti non sapeva a chi commettere il comando del considerevole eserbito, che gli bisognava opporre a' Persiani. Vedendosi senza figliuoli pensò in queste dubbiezzo, essere più sieuro partito fidarsi anzi che d'altri d'aleun suo parente, e non restando di questi che Gallo e Giuliano, sfuggiti quasi per miracolo alla strage dei fratelli e de' nipoti di Costantino, richiamò Gallo alla corte, ed obbligatoselo con grandi e terribili giuramenti (li 15 marso 351) il dichiarò Cesare, gli diè in moglie la sorolla ch' era vedova dell' infelies Annibaliano, e gli assegnò per suo governo l'Oriente. Alleggerito di questo pensiero tutto s'occupò della guessa contro 'l tiranno, e per dividerne le forse sollegitò i Germa ni con messi e denari a invadere e corror le Gallie; nel che fu tanto hene abbidito che Giuliano ebbe pei a dorar gran fatica a suidarneli. Sebbene queste consiglio riuscisse in tanto che Magnensio fu di presente costretto a creare Cosare il fratello Decenzio e ad adanare grosse forse sul Reno: pure nè per questa potente diversione nè pel fatto acquisto dell' Illirico si assardò Costanso di tentare il passaggio delle Alpi per venire ad assaltare il rivale in Italia; che anzi tra quel timore e 'l saper d'essere per numero e valor dei cavalli superior al nemico ordinò a' suoi capitani, che senza fargli contrasto al discendene cercassoro d'attirarlo selle vaste pianure della Pannonia. Magnenzio temendo le arti dell'imperatore desiderava in contrario di decidere sollecitamente la guerra. Quindi promise a' suoi che abbandonerebbe lore quante sapesere guadaguar colla spada, e li condusse pel Morico nella Pannonia. Scorse per la prudente condetta de capitani di Costanzo

le maggior parte dell'anno tra infruttuosi trattati e sensa notabili imprese; la quale inazione fu di qualche vantaggio a Magnensio, perchè egli intanto sempre acquistava terreno, e i suoi sempre più arricchiti di preda sempre più inanimivano. Tento una volta Costanzo di sedurre ai rivale l'esercho anandandogli un ambasciatore con larghisosime offerte, a cui il tiranno per la necessità di tenere in fede i soldati credette bene di dare pubblica udiensa. Cominciè il legato, come già fece Costanze in Naisso, a magnificare i benefizii di Costantino verso Magnenzio, verso molti de' suoi, verso tutti gli eserciti, e conchiuse che Costanzo s' indurrebbe a rinunziare a tutte le altre provincie, ove per accordo gli cedesse l'Italia. La memoria di Costantino e l'equità dell'offerta inchinò i soldati alla pace, e necessarie furono tutte le arti di Magnenzio e del suo Marcellino per ridestare in essi la volontà di combattere. Irritati novellamente con ogni possibile messo gli animi si venne finalmente a battaglia nel piano di Mursa (li 28 settembre 351) e Costanzo ritiratosi con alcuni vescovi in una chiesa a pregare tanto temè al primo scontro, che tra lo stesso lumulto dell'armi fece proclamare il perdono per chi abbandonasse l'usurpatore. La pagna cominciò sul declinare del giorno e duro ostinatissima fino a notte molte avanzata, quando un grosso di cavalli di Costanzo, alla foggia di quelli de Persiani tutti coperti di ferro, disordino e mise in piena fuga l'armata nemica. Magnensio fuggi travestito, e Marcellino che si diceva il suo braccio destro manco in quella rotta; e tanta fu per le valore e l'accanimento de' combattenti la strage, che quel giorno a grande danno dell'impero perì il fiore dolle milisie romane. Magnenzio salvatosi fortifico i passi dell' Alpi e si ritiro in Aquileja. Tutt' i vinti, tranne solo que pochi che s'avevano lorde le mani nel sangue del loro sovrano, godettero del promesso perdono; e questa clemenza persuase a molti de principali abitatori di Roma e d'Italia di rifuggire come in sicuro asilo presso Costanso. La perdita sofferta in quella giernata e la difficoltà di condurre l'esercito in antunuo cotanto avanzato attraverso le Alpi Noriche e Giulie determinarono l' imperatore a mandarlo a' quartieri ande paterio riposare e rifornire. Venuto il tempo (anno 35s) d'entrare in campagna superò tutt' i passi con mirabile felicità, e fu addosso a Magnensio cou forze tali e così inaspettato che 'l costrinse a fuggir d'Aquileja. Seguitarono di poi varil incontri, e sebbene ve n'avesse uno pres Ticino non isfavorevole al tiranno, nol fu però di tal maniera a Costanzo, che'l primo non dovesse alla fine della state ritirarsi oltre l'Alpi. Tutta Italia venne aliora a divozione dell'imperatore; ed egli, restituiti ne' beni quelli che n' erano stati ingiustamente spogliati, ed annullati gli atti dell'usurpatore, tornò le cose all'antico ordine. Le sue armate occuparono intanto le isole e l'Africa, e voltesi di poi contro l' Ispania la conquistarono o chiusero i Pirenei. Il tiranno vedendo nel terso anno della guerra (353) perduta l'Ispania e quasi

tutte le Gallie, perchè in parte ribeliatori à lui, in parte corse dai Barbari, in parte occupate dall'esercito dell'imperature, pensò di dare a Costanso tal briga che di neressità gli avene a tor d'addosso le forse e a volgerie altreve. Tente dunque, se pare è vero, di fare assassinare Gallo che combatteva contro i Persiani, e fallitogli il colpo risolvette di venire all'ultima prova ordinando al fratello di lasciare a' Barbari libero corso e di raggiugnerio al più presto e con quante più genti potesse. Mentre l'attendeva, fu totalmente aconfitto a Monte Selenco e costretto a gettarsi in Lugduno. I pochi che lo avevano qui seguitato vedendo perduta egni speranza lo incominciarono a guardare, ed acclemarono il vincke. re; ma tanto gli aveva Magnensio coll'eccellenza della disciplina abituati a rispettario e temerio, che nessuno osò attentare a' suoi giorni. Disperato vi diede fine egli stesso (il 15 agosto 353) dopo d'avere di sua mano ucciso la madre e gli amici più cari e i conginati, onde sottrargli all' ignominia e a tormenti, a cui li sapea riservati.

Alle stragi e alle rovine che seco trasse questa lunga e fierissima guerra tennero dietro calamità non men gravi; perchè la clemensa usata da Costanzo dopo la vittoria di Mursa fu più che di generosità effetto del suo timore e della politica. Spento il tiranno ne vennero dimessi tutt' i soldati e i partigiani, e coloro che l'aveano ubbidito, perchè non erano in grado d' oppor resistenza, forono abbandonati all'avidità de' delatori. Questi percorsero tatto Occidente braccheggiando per ogni dove ribelli, e crebbero i sospetti e le crudeltà di Costanzo avvelenando ogni gesto, ogni dette. L' infelice fine del Cesare Gallo (anno 354), sebbene in parte da lui meritato, compiè il trionfo de cortigiani sull'animo dell'imperatore, il quale viveva in tanta dipendensa da loro che si diceva ch'ei godea qualche eredito presso Eusebio preposito del suo sacro cabicolo. Dopo l'accisione di Gallo s'estese anche all'Oriente il flagello de' delatori e delle confische; e popoli, affari, capitani e ministri dirennero preda e balocco delle donne e degli eunuchi di corte. Quelle medesime cabale, che cagionarono Peccidio di Gallo, privarono a poco a poco Costanzo de' suoi servitori più fedeli e più abili; per queste egli ridusse Silvano alla ribellione e alla morte, per queste si privò d'Ursicino, per queste e per la sua gelosia venne il comando dell'armi nelle mani de' Barbari, per queste egli accareszava i delatori e sapeva lor grado de' continui timorl e delle angoscie in cui le facevane vivere. Intanto Roma tumultuava per mancansa di grano, intanto era turbata la pace d'ogni villaggio e di ogni città per la persecuzione de' professori della fede nicena; l'Oriente travagliato nell'interno dagli Isauri e sulle frontiere corso da' Persiani e dai Saracini; le Gallie in cui si trovava Costanso infestate dalle disciolte bande di Magnensio e saccheggiate da' Germani, le Pannonie e le Mesie assalite e depredate da' Quadi e da' Sarmati; intante le legioni s'ammutinavano, e l'imperatore era costretto a pregarie di voier concedere pace agli Alamanni, a cui dar la voleva per patere attendere a imprese più necessarie.

Imperciocchè essendo minacciato gagliardamente sul Tigri e ad un medesimo tempo assalito in più luoghi del basso Danubio, nella Rezia e lunge tutto 'i corso del Reno, Costanzo non esava levarsi d' Italia per timore che la sua partita erescesse ardimento a' Barbari da cui si scostava; e benchè vedesse di non poter governar tante guerre da sè, non si poteva risolvore ad affidare comandi di tanta importanza ad alcuno de suoi capitani. Conosceva come in tale stato di cose gli era necessario un fidato sostegno; ma sospettando che ognuno lo tradisse, tanto più penava a prender partito, quanto più urgeva la necessità e lo stringeva. Appena i cortigiani s'accorsero ch' ei volgeva nell'anime questo pensiero, che per paura che'l lore regno non avesse a finire usarono ogni opera per distornamelo magnificando dall'un cauto la grandezza della sua fortuna e della virit, che nell' impresa contro Vetranjone e Magnensio si erano mostrate tali da bastare a questi e all'uopo anche a maggiori bisogni, e dall' altro ricordando la sedisiosa condotta di Gallo, che non si potè correggere se non colla sua morte. Ma l'imperatrice Eusobia, che per la dolcessa delle maniere e per l'elevatessa dell' ingegno molto poteva sopra Costanso, in vederlo senza figlinoli e fuor di speransa d'averne, tanto il confortò e tanto il tenne saldo nel salutevole divisamento, che malgrado l'opposizione degli ennuchi e la perplessità del consorte ottenne che si chiamasse alla corte Flavio Claudio 91ULIANO. L'imperatore apertogli il suo disegno gli fece lasciare il mantello filosofico e deporre la barba, e chiestone il consenso all'esercito lo nominò Cesare (li 6 novembre 355), gli diede in moglie una sorella e'l mando nelle Gallie. Ben potè Eusebia vincere ia un momento favorevolo l'irresolutesza dell'imperatore, ma pon giunse a sharbicar dal suo cuore i sospetti. Quasi pentito del suo consiglio non altro pensava egli che a sicurarsi di Giuliano, e perciè non solo l'obbligò a dimettere l' antica famiglia ed a lasciare i vecchi amici, ma lo circondò di servitori che ne spiassero e gli ridicessero le parole e le azioni, gli pose al fianco ministri e capitani che avessero ad amministrare ogni cosa senza punto dipender da lui, e a lui concedette s) poca autorità ed attribu) sì pochi seldati che a ragione si potè dubitare, s'egli il manda-se a governare e difender le Gallie o ad incoutrare il dispresso de' nemici e de' sudditi.

Costanzo, parendogli avere per tal modo prevveduto bastantemente alla propria sicorezza e alle Gallie, si trattenne la maggior parte dell'anno sequente in Mediolano, d'onde per la Resia entrò sulle terre degli Alamanni e il ridusse alla pace. Dopo di che volendo trionfar di Maguenzio e far mostra di sè e di sua magnificenza si condusse a Roma (li 28 aprile 357). Accolto a grandissimo onore dal senato e dal popolo tauto si piacque di quell'accogiienza e dello splendore di quell'angusta città che volle crescerle lustro trasportandovi dall'Egitto na terzo obclièco, e trattò il popolo con mi-

nore sussingo che non soleva per altre. Abbandonè in breve quel sì gradito soggiorno, perchè essendo in arme tutte le nazioni lungo il Danubio, colà si portò. Ivi, poichè gli era necessario guadaguar tempo, tratto con Sapore e pacificata tutte quella frontiera e tagliata a pezzi la nazione de Limiganti si volse (anno 369) verso l'Oriente, dove procedeva male la guerra incominciata contro i Persiani, e si mise egli stesso alla testa delle sue truppe. I cortigiani riusciti a rimuovere l'un done l'altre tutt'i capitani più valorosi, cominciarene allora a rivolgere le arti loro contre Giuliano, di cui temevano la fortuna e la fama omai grandeggiante. Toleero dunque ad attissare l'invidia e la gelosia di Costanso, e perciò ad elevare le vittorie e le imprese del Cesare, a lodare la sua disciplina, a ingrandire il suo esercito, a vantare come gli fossero attaccati le milisie ed i popoli, a ricordare Gallo a ugni tratto, a mostrare Giuliano tanto più pericoloso quanto più era dotate d'ingegno e valore. Messi questi pungoli nell'anime dell' imperatore andavano tutto selo dicendo, non v'aver più sicure messo di garantirsone che levarghi i soldati, e la guerra persiana fornirne mirabil pretesto. Anche meno avrebbe bastato per far aombrare Costanzo. Dietro questi suggerimenti mando dunque (anno 360) nelle Gallie suoi uffiziali, che da egni legione, da ogni corpo ausiliario e dalle guardie stesse del Cesare avessero a scegliere trecento nomini e a condurli a lui in Oriente, nè altro a Giuliano significò in tal proposito, se non ch'ei desse pronta esecusione a' squi ordini. La natura di questi comandi e'i modo che s'usò in mandargli ad effette determinarono Giuliano a provvedere alla propria

Bene ei sapeva qual fine gli potessero preparare i sospetti e le gelosie di Gostanzo, perchè vedato no aveva le prove nella recente morte del fratello e nella strage de' parenti di Costantino, in cui oltre aver perduto il padre e un altro fratello corse egli stesso grave pericolo. Sfuggito a questo visse insieme con Gallo in continuo timore e sempre in una specie d'esilio e sotto stretta guardia e custodia. Diessi nell'ozio di questo ritiro a coltivare con grande amore e profitto le scienze e le lettere, e s'applicò con particolare trasporto allo studio della filosofia neoplatonica; nella quale occasione cadde in mano a certi fanatici che implicandole in vane e superstiziose arti e Insingandolo con predizioni di futura grandezza lo portarono a fare nelle lor mani solenne abjura del cristianesimo. Temendo l'indignazione dell'imperatore e cercando di velar questo passo e di dare egnera meno sespello di sè, vest) abito di monaco, si fece ordinare lattore e ne esercito pubblicamente il ministero. Le reità vere e supposte che addessero la rovina di Gallo e la voce sparsasi della sua apostasia crebbero i pericoli e i nemici suoi, onde necessaria gli fu tutta l'arte sua e tutto 'i favore dell' imperatrice Ensebia per non restare avviluppate ancor egli in quella catastrofe . Creato Cesare (1 dicembre 355) in età di venticinque auni, e sens'aver mai militato passo uelle Gallie. Lagrimevole era lo state di quelle provincie. I Sassoni, tatte lo popolazioni de' Franchi e degli Alamanni suscitate da Costanzo contro l'usurpatore Magnensio continuavano a correrle omai da cinque anni; sulla sola riva dei Reno erano state rovinate da quaranta città, e tra queste l'importantissima Celonia Agrippina; melti Germani s'erano stabiliti nell'isola de' Bàtavi, nella Toxandria e in altre regioni più interne ; le milisie licenziate di Magnenzio infestavan le strade e taglieggiavano le campagne e i villaggi, l'esercito affidato a Ginliano mal pagato e assai debole, le gravesse per paese così guasto e deserto eccessive, e i ministri di Costanzo più inclinati ad opprimere i popoli che a sollevarli. Il giovane Cesare provvide a tutte queste necessità. S'applicò ad imparare gli esercisii militari e a studiare l'arte della guerra e su' libri e ne' campi, esaminò i bisogni de' popoli e s'emancipò dalla pericolosa tutela sotto cui l'avea messo Costanzo. Contento di scarso e triviale cibo dava al sonno brevissimo tempo; alsavasi a messanotte, o dedicata qualche ora a' prediletti suoi studii consacrava il resto della giornata alle anove incumbenze. Indefesso, vigilante, attentissimo presto conobbe i nemici ch' egli aveva a combattere; richiamò alla milizia i dispersi veterani di Magnenzio, e con questi liberò le Gallie da que' predatori e crebbe l'esercito di soldati agguerriti. ristabil) tra le troppe la disciplina e se ne fece adorare. Tenutosi alcan tempo sulla difesa snidò a poco a poco i Barbari dal suo governo, e assalendoli più volte nel loro paese ridestò tra essi lo spento terrore del nome romano; alleggert malgrado le coutinue sue guerre di oltre due tersi i tributi de' Galli, e pose argine alle rapine de' magistrati e alla avarisia degli esattori, da'quali più che da' Barbari erano maltrattati que' popoli. Per questi suoi modi, e con l'equità, la dolcezza e 'l disenteresse se ne cattivo gli animi in guisa, che più volte gli vennero offerendo volontarii le sostanse e la vita. Lungi era dalla sua persona e dalla corte ogni faste ed ogni mollezza ; e solo puessi riprendere in lui certa inconsideratezza, la tendensa alla misticità ed alla superstizione, la vanità con cui affettava d'apparire letterato e filosofo, e una ingordissima avidità di ogni sorte di gloria.

Decensio e Sintula, incaricati da Costanso della dilicata missione di scegliere i soldati che avevano a passare in Oriente, comunicarono i loro ordini al Cesare. Difficile e perícoloso era per lui ogni partito. Il comando era così preciso e assoluto che non v'avea modo d'eluderlo; a ubbidire bisognava spogliarsi de' migliori soldati e ridursi a non poter più difendere le Gallie, e a un bisogno nè anche sè stesso; a ricusare di farlo incorrere taccia di rivoltoso, Rimostrò quindi a' ministri dell' imperatore, come i Barbari militavano a condizione espressa di non aver a servire oltre le Alpi, e come la sua gloria non gli comentiva nè di mancare a questi di fede, nè di restare a un governo dove più non si potesse far rispettar da' Germani. Decensio procedette malgrado queste rimostranze alla scelta, e volle, contro l'avviso di Giuliano, che i soldati che dovevan partire s'adunasser nel campo presso Lutesia de' Parisii onde congedarsi da lui. I Barbari ricusavano apertamente di muoversi, e i legionarii si dolevano d'avere ad abbandonare indifesi le famiglie ed i beni, Giuliano li confortò con un discorso a ubbidire; ma sedisiose suggestioni del popolo e d'alcuni uffiziali. il rincrescimento di lasciare la patria, la presente umiliazione e'i vicino pericolo dell'adorato Cesare riscaldarono di tal maniera i soldati, che prese tumultuariamente le armi corsero al sno palazzo e'l proclamarono Augusto (marzo o aprile del 360). Ben chiaro non è, se Ginliano stesso o sensa sua saputa gli amici inducessero l'esercito a ribellare, o se'i timore d'una sorte uguale a quella del fratello e del padre e'l desiderio di farne vendetta, o insieme con queste altre cause il movesse. ro a trar partito dal caso. Condiscendendo dopo qualche ripugnausa al voler de' soldati fece loro secondo l'uso de' novelli Augusti un donativo di cinque solidi d'oro e d'una libbra d'argento, e raccomandatosi loro gli assicuro del suo parziale amore. Indi rispedì a Costanzo gli uffiziali che erano stati spettatori di quest'avvenimento e gli addrizzò Enterio e Pentato, quello preposito del cabicolo, questo maestro degli ufficii, onde escusassero e l'esercito e lui, e richiedessero l' imperatore di confermare quanto era avvennto. Costanzo licenziò pieno di sdegno i legati e mando pel suo questore fieramente ordinando a Giuliano, si tenesse entro i confini a lai dal dovere prescritti, mettesse in carica gli ufficiali da sè nominati, cassasse gli intrusi da lui, e'l solo titolo di Cesare usasse. I soldati, al cui giudizio Giuliano mostrandosi disposto ad ubbidire si riportò, ricusarono per timore della vendetta di Costanzo di dare esecuzione a questi ordini, e'l novello imperatore senza mai intermettere le trattative li condusse contro gli Attuarii, e colla loro disfatta riconfinò oltre il Reno i Barbari tutti.

Costanzo era già in marcia contro i Persiani, allorchè ricevette la nuova di questa rivolta. Conoscendo di non poter combattere a un tempo due così potenti e così distanti nemici determinò di volgersi prima contro 'l più prossimo, e di passar contro l'altro ove s'avesse prima garantita la schiena. Raddoppiò intanto i preparativi d'ogni maniera, tornò, come già fece contro Magnenzio, a sollecitare i Germani che inquietasser le Gallie, s'assicurh dell'Africa onde meglio tenere Roma e l'Italia, fece guardare e fortificare i passi delle Alpi e raccogliere viveri nelle Alpi Cossie e nella Resia. Ginliano, vedendo questi apparati e che i trattati non riuscivano a nulla, e ben sapendo di non potersi fidar di Costanzo, avea in questo messo deliberato di prevenirlo e di tentar sollecitamente la fortuna dell'armi. Assicuratosi di certi Alamanni con una rotta e colla prigionia del loro re visitò tutta la frontiera del Reno, mise alla guardia di quel finme Sallnatio, raccolse (la state del 361) presso Augusta de' Rauraci le milizie che destinava di seco condurre, e vedatone il buono spirito disse loro ciò che intendeva di fare, e se le fece giurare di nuovo. A ventitre mila nomini

e non più ascendeva l'esercito; Giovino doveva con un corpo attraversare l'Italia, Nevitta marciar con un altro per la Rezia e pel Norico e Giuliano condursi al Danabio, impadronirsi del navilio, imbarcarsi e giù discendere fin presso Sirmio, ch'era il punto ove i tre corpi s'aveano a congiungere. Marcio malgrado gli infiniti ostacoli con tanta rapidità che sbarcato a Bononia sorprese il comaudante dell'Illirico e s'impadroni di Sirmio non più avendo seco di tre mila nemini. Occupò poichè gli altri corpi felicemente il raggiunsero gli importantissimi passi del monte Emo, per cui chiuse a Costanzo la via di penetrar nell'Illirico, e lasciatovi a guardia Nevitta si ritirò a Naisso attendendo a rinforzare l'armata ed a dar sesto alle conquistate provincie. Tauro prefetto del pretorio d'Italia faggi spaventato all'avvicinarsi di Giovino e trasse nella sua fuga Fiorenso che nella stessa qualità governava l' Illirico. Pervennero queste nuove a Costanzo mentre nella Mesopotamia attendeva ad impedire a Sapore il passaggio del Tigri; ed egli tosto diè ordine che s'assicurasse la Tracia raccogliendo su' confini tutt' i presidii, e trasportandovi sui carri da ogni parte le truppe. Sapore lasciò in quel punto la guerra, onde Costanzo potè spingere tutte le forze verso l'Europa. Animato alla vista d'esercito cos) fiorito e confidando nella fortuna, che sempre sperimentato avea favorevole nelle guerre civili, si mise benchè di poca salute in marcia egli stesso, ma giunto a piedi del monte Tauro morì (li 3 novembre 361). Principe non senza qualche virtà, ma tanto geloso della ana autorità e debolissimo, che fu sempre aggirato da chi sapea fargli credero di volergliela conservare.

Standosi Giuliano in Naiseo indirisab sue lettere a varie città, in cui espose minutamente il mode e le cause della sua condotta; ed annoverò con amarezza ed animosità forse soverchia le ingiustizie commesse da Costanzo contro la persona sua e la famiglia. In quella stansa cominciò a sacrificare pubblicamente agli idoli e ne tornò libero il culto; provide le provincie di nuovi rettori, alleggerì i tributi d'alcune, e sovvenne ai bisogni di Roma che per la mancanza delle flotte africane penuriaya di viveri. Incorporò al suo esercito tutt'i soldati che gli si diedero, mando verso il Reno quelli di cni gli pareva non potersi fidare, e meditando oltre l'impresa di Costantinopoli quella dell'Africa aduno nella Sicilia considerabili forse di terra e di mare. La fortuna che l'avea favorito fin qui parve volerlo abbandonare sul punto del maggiore bisogno. I capitani di Costanzo avevano adunato forse da contrastargli ulteriori progressi, l'imperature stesso movea con fortissimo esercito, e un grosso corpo di soldati da Costanzo avanti la mossa di Giuliano istradato verso le Gallie s'era gettato in Aquileja e vi sosteneva un assedio ostinato. Quanta dovesse essere allora la sua apprensione puossi in parte desumere da questo, che gli amici e i capitani suoi non osavano prestar fede a' primi avvisi della morte dell'imperatore, perchè ella sembrava loro troppo opportuna. Finalmente gionsera al campo due comiti della corte imperiale e i deputati dell'esercito di Costanzo, e anunnziandogli che popoli e soldati l'avevano acclamato Signore il pregarono di volersi condurre nella sua capitale. Riconosciuto da quell'esercito istesso che lo aveva a combattere entrò dunque Giuliano in Costantinopoli quasi trionfante (11 dicembre 361); e resi a Costanzo gli ultimi onori e puniti alcuni di quei cortigiani che a tanto danno de' sudditi avevano abusato del loro potere e della debolessa del principe, s'applicò a riformare la corte e l'impero. Licensiò que' numerosissimi sciami di servitori, che senza prestare alcun servisio percepivano grossi stipendii; bene è vero che accorsero a lui in gran fella sofisti e filosofi, ma di pochi si può dire che arricchirono, di pochi che pervennero agli impieghi o agli onori. Bandt dall'armata ogni sorta di lusso, e ne cacciò gli ufficiali che dovevano le cariche all'intrigo e al raggiro, Dando in sè luminoso esempio di moderazione e di temperansa sforsò gli altri se non ad esercitare almeno ad affettare quelle virtà, e fu per esse in grado di sollevar le provincie condonando i debiti vecchi e dimingendo d'un quipto i tributi. Appassionato selatore dell'antico culto della Grecia e di Roma si prefisse di farlo trionfare del cristianesimo; ma'l tentò con poco saggio consiglio, perchè troppo essendo rovinose le fondamenta dell'edifisio, cui volea restaurare, più non potevano reggere, ed egli fu in necessità di turbare la pace della maggior parte de' sudditi, ed incorse taccia di persecutore e d'ingiusto, mentre studiavasi d'ogni possa, e in effetto meritò, d'essere per altri titoli encomiato e applaudito.

Me la gloria d' imperatore filosofo, nè quella di restauratore de' Numi o di riordinator dell' impero bastavano all'avido animo di Giuliano. Risolse perciò di marciaro contro Sapore e giurò lo sterminio del regno persiano. Sicaro della vittoria malgrado gli angurii sinistri ricusò d'entrare in trattati e messo in marcia un esercito maggiore di quanti mai gli imperatori ne condussero in queile regioni, lo spinse ancor nell'inverno (del 362) oltre l'Enfrate. Partito da Antiochia (li 4 marso 363), e raggiunte le truppe delibere d'entrar nella Persia costeggiande quel fiume e facendosi tener dietro un numeroso stnolo di navi cariche di arme e di viveri. Arrivato salle terre nemiche parlò a' soldati e donò a ciascuno centetrenta denari d'argento, poi marciando con bell'ordine e disciplina vendich can fierissimo guasto quello che già diedero alla Mesopotamia i Persiani; nè mai trovò contrasto che in alcune città o in peche bande di scorridu. ri, che si ritiravano davanti a lui disertando il passe e inondandolo con rompere gli argini. Pervenuto non langi da Ctosifante rintraccio il canale di cui s' era valso Trajano, lo fe' riscavare e trasporto per esso il suo naviglio sul Tigri, sulla cui dostra trovò finalmente il nemico. Valiob il fiume, attaccò battaglia, la vinse; vintala rigettò nuovo proposizioni di pace. Non era Clesifonte città da potersi occupare di subito, nè ancor s'aveva con tezza de' trenta mila nomini che movendo da Nisi-

bi doverano discendere il Tigri e raggiunger l'esercito, e pareva di poca gioria e molto pericolo assediare città sì grande e sì forte, mentre Sapore tenea la campagna con tante forse e fresche. Giuliano lasciò dunque Ctesifonte da banda, arse le mille e cento navi che l'aveano seguitato fin qui, s'internò nel paese per rintracciare Sapore e decider la guerra in una giornata. I Persiani, a cui il terrore rappresentava Giuliano come un lione spirante (uoco dalle terribili fauci, tanto el studiavano di evitar la battaglia quanto più vedevano l'imperatore cercarla; e perciò si ritiravano al suo avansare riparando co' viveri in luoghi sicuri o distruggendo quelli che non potevano seco condurre. Divenuto per tale cosa impossibile di proseguire la marcia fu forza tornare (li 16 giugno 363), e pershè tolti erano i mezzi di sussistere sulla strada tennta, risalire il Tigri e tentar di riuscire nella provincia della Corduena. Allora i Persiani vedendo i Romani in volta, imbaldanziti a inseguirli, a molestarli, a stancarli, a ritardarli indefessi; veloci a dilegnarsi assaliti, velocissimi a tornare all'assalto; e Giuliano imperatore e soldate ad animare l'esercito, a dividerne le fatiche e i patimenti, ad accorrere sempre dov'era maggiore il pericolo, più urgente il bisogno; finchè mortalmente ferito nel decimo giorno della ritirata, congedandosi da' mesti amici e consolandoli della sua perdita tranquillamente morì (li 26 giugno).

L'esercito scoraggiato per la necessità in cui era di ritirarsi, ridotto per l'occisione de cavalli sensa munisioni e sensa bagaglie, infiacchito per la stanchezza e la scarsezza de' viveri e tra' disagi e 'l continuo combattere scemato di pressochè nove decimi cadde alla morte del suo imperatore nell'estrema desolazione. I capitani smarriti non men de' soldati convennero a consiglio senza che aleun li chiamasse, ed elessero dopo breve deliberazione Flavio Claudio GIOVIANO (li 27 giugno) che alior comandava la guardia. Difficile ed imperioso era pel novello Augusto il momento; perchè e gli bisognava trar d'angustie l'armata e da quell'estremo confine conservarsi l'impero e prevenire una guerra civile. Cesse danque a Sapere le cinque provincie che Galerio aveva settant'anni fa sonquistato oltre 'l Tigri, e con esse Nisibi e Singara e qualche altra fortessa, e affrettandosi di giuguere a Costantinopoli mort improvviso tra via (16 febbrajo 364). I capitani e i ministri dopo essere stati alcua tempo dubbiosi volsero unanimi lo sguardo a Sallustio prefetto del preterio d'Oriente; ma egli scusando sè perchè troppo avanzate d'età, e 'l figlinolo suo perche ancer trappo giovane, li determinò dopo un interreggo d'alcuni gierni ad eleggere Flavio VALENTIELANO, che fatto venir sollecitamente da Ancira a Nices fu qui proclamato (li 26 lebbrajo).

I soldati, a cai il novello imperatore fu presentalo, dope averlo riconesciuto alecrissimamente il richiesero con alte e iumultuose grida ch' ei s'elegesse an collega; ma egli poichè imperatoria seridusse a tacere, ricordò loro con imperatoria severità, che bone era stato in loro d'eleggero lui, ma che dapo l'elesione più non torcava loro di comandare; promise però loro il donativo consueto e li licenzio con ordine di teneral pronti alla marcia. Trattossi della scelta del collega anche nel consiglio del principe; e tacendosi tutti quando da Valentiniano si pose la quistione sopra chi cila avesse a cadere, si levò Dagalaifo, maestro della milizia equestre, e voltosi all'imperatore gli disse con barbarica franchezza: Se tu ami i tuoi, ecco hai un fratelle; se ami l'impero, cerca il migliore, L'imperatore stato alcuni giorni sospeso s'associò di poi il fratello Flavio VALENTE (28 marzo 364), e vedendo lo sforzo generale de' Barbari divise seco lui l'armata e l'impero, e gli assegnò la Tracia, tutta l'Asia, e l'Egitto. Pu tale scelta biasimata da alcune; e certo avrebbe l'imperatore potuto frovar soggetto miglior di Valente, se non l'avesse fatto andar cauto il timore che'l nuovo collega fosse per abusare a danno suo e dell' impero dell'autorità conferitagli, Ebbe Valentiniano molte e molto commendevoli doti, per cui s'avrebbe potuto paragonare agli imperatori più celebri, se non si dovesse riprendere in lui l'eccessiva severità, l'impetuosa collera e 'l rigore nell'esasione delle gravesse, e se più fortunato nella scelta de' ministri o non avesse di soverchie confidato in alcuni o gli sitri l'avessero ouato correggere o frenare ne suoi trasporti. Il suo regno riuscì non per tanto in que' corrotti tempi utilissimo all' impero; imperciocchè egli fa valoroso guerriero, accostumb le milizie ad esattissima disciplina, e castigò i mancamenti loro auche più lievi ; vegliò con singolarissimo studio che i popoli non venissero oppressi, e per atterrire chi gli opprimeva s'abbandonò nella punisione di quel delitto a tanto rigore che parve crudele; sebbene seguace della fede nicena nou molestò punto gli ariani, e sebbene gloriose coufessore di Cristo sotte Giuliano centinuò a' gentili la libertà di culto che loro avea accordato Gioviano; pio e religiose non permise che 'l clero arricchisse a danuo delle anime semplici e divote, e volle che i cristiani stessere come gli altri sudditi all'abbidienza.

Prima d'accennare le imprese di Valentiniano due cose pajono doversi notare nella storia di queati tempi; cioè l'ionovazione invalsa nella collazione dell'impero e 'i discostamento della politica degl'imperatori dall'antica fieressa e dalla dignità-Alla morte di Giuliano e Gioviano i principali dell'esercito e della corte procedettero ad eleggere il movo imperatore seusa lasciarvi alle milizie altra parte che di acciamare al principe che loro si dava; onde soguitò che quando gli imperatori cessarono d'esser soldati, le elezioni si presero a fare non più tre le sedizioni e i tumulti del campo, ma tra' raggiri e le cabale della corte. L'altra innovazione poi fu, che gli imperatori incominciarono ad usare verso gli inimici la finsione, la perfidia ed ogui basso e vile artifizio; e Valentiniano, per dire solo di lui , benchè principe guerriero e potente, si rese colpevole almeno tre volte di questa indegnith; la prima quando (l'anno 368) consenti all'assussinio di Viticaho re degli Alamanni, e le altre due, quendo non pum i suoi (anno 370) che contre

la data fede massacrareno i Sassoni, ed ustisero il re de' Quadi Gabinio (anno 374). Di questo così poco decoroso procedere si dirà ossere stata causa la notoria poca fede de' Barbari in esservare gli accordi, onde i Romani credevano potere a diritto usare perfidia co' perfidi; ma disdegnando i generesi e forti le arme de' deboli, sembra deversi credere che gli imperatori si avvilissero ad avervi ricorso e per l'estrema morale depravasione, e perchè v'erano dalla propria debolessa imperiosamente costretti. L'avere poi le milisie sofferte di essere private del diritto d'eleggere gli imperatori non pare potersi ripetere dalla bontà degli ordini e della disciplina introdotta da Disclesiano e conservata in vigore durante il regne suo e quelli di Costantino e Costanzo, ma pisttosto dallo spirite di servità insinuatosi negli eserciti e dalla loro indifferenza per tatte ciò che risguarda la patria, siccome apparirà da quello che delle milisie di questa età verrà in altro libro discorso.

Valentiniano condottosi dopo la divisione dell'impero in Occidente risedette per alcun tempe in Mediolano, trattenutovi forse dalla necessità di liberare la Rezia dagli Alamanni, che avendo per le vicendo qui su ricordate ripreso baldansa erano ternati alle consuste depredazioni. Di là passò (autunus 365) nelle Gallie contre altre tribb di questa nazione, e felicemente le superè; e perchè i Pitti, gli Atacetti ed i Sassoni infestavano la Britannin, vi spedì Teodosio comite, padre dell'imperator di ugual nome, il quale viase que' Barbari e tante del loro passe assoggettà da crescere quella diocesi d'una provincia cui disse Valenzia; e questa fa l'altima volta che l'impero s'amplià. Una pericolosa infermità ridusse poco appresso l'imeratore quasi alla morte; allorchè ne fu ristabilite e conobbe che, disperando omai di sua guarigione, si era per alcuni trattato di dargli un snocessore in pregindizio dal figlinole Graziane ancor giovinetto, se l'associò (li 24 agosto 367). Indi volendo pienamente assicurare le Gallie e vendicar tanti insulti degli Alamanni, che avevano di recente sorpreso e saccheggiato Moganziaco, ne fece ssinare un re sopra gli altri inquietissimo, passh il Reno (aumo 368) gli sconfisse presso Salicino, e data lor la pace ne trionfo in Treviri. Allora siderando, come malgrado questa ed altre vitterie gli bisognava essere di continuo sull'armi contro tutt' i Germani e segnatamente contro questa feroce nazione, si diede a fortificare tutta la riva del Reno dalla sorgente alla foce. Nuova guerra indi s'accese (anno 369), perchè non volendo gli Alamanni che si piantasse un castello sul lor territorio, assalirono improvvisamente i soldati che a quel lavoro attendevano e tutti gli necisero. L' imperatore desiderando di risparmiare il sangue de' suoi si strinse allora co' Burgundioni, e lasciando a questi il peso della guerra cogli Alamanni, si limitò a fare uccidere o prendere i faggitivi a cai assegnò delle terre sul Pe. Brameso di pur domare quella nazione e più non petende contare sui Bargundioni, cui aveva l'anno avanti deluse, tento (anno 371) di sorprenderne un potantissimo re; ma ovendo questi per l'indisciplina d'alcuni soldati avuto sentor della marcia non altro potè l'imperatore che dare il guesto al paese. Con continuò questa guerra, finchà le tarbolence dell'Africa e dell'illirios costrinsero Valentiniano a conchinder la pace.

Ferme, principe presso i Mauri di grandissimo seguito, aveva tra moki altri un fratello per nome Zamma amicissimo di Romano contte dell' Africacui egli o per gelosia o per barbario tolso di vita (anno 372). Romano l'accust di questo misfatto all'imperatore e le perseguité con tante edie, che non lasciandogli addorre scusa e difesa il ridusse a cercar di salvarsi con ribellare. Malti Africani e non pochi suidati romani offesi dalla crudeltà e dall'avarisia di quel governatore s'unirone a Permo, ond'egli petè correre ed occupare le Mauritanie e grau parte della stessa Africa proconsolare. Valentiniano commise la ridusione del ribelle a Teodosio già chiaro per le imprese della Britannia; e questi riuscì dopo molto sangue a dar fine alla guerra (anno 375).

I tamulti dell'Illirica chhere tal nascimento. Valentiniano aveva ordinato che, siccome il Beno, si gueraisse di forti il Denubio, ed Equizio maestro delle milisio per quelle provincie aveva a tale oggetto prescelte tra gli altri imoghi un punto sulle terre de' Quadi , e sepra i lore richiami fatto cessare i lavori e dato parte all'imperatore dell'avvenuto. Fu da questo spedito Marcelliano ad esaminave la cosa ed a governar la Valeria, e questi ripigliò la fortificazione di qual luogo, ed essendo Gabinio re di quella nazione vonuto a lui a dolersene, l'invità a pranzo sece e lo fece trucidare dope il banchetto (anno 374). Arse a tale aneva di sdegno l'oltraggiata masione, ed unitasi a' Sarmati, corse furibonda le vicine provincie a motivo della guerra d'Africa squeraite di troppe, e tutte lo desolb tranne la Mesia superiore, deve il giovane Teodosio, che in qualità di dece vi comandava, con grandissime valor li rispinse. Di tanta importanza parve all'imperatore tal guerra, che per potervi attendere liberamente non gli parve grave d'andare egli stesso a trattar della paco con Maerlano re degli Alamauni, e di condursi dopo averla conchiusa con grandi forse nella Pannonia. Qui passato ii Danubio a Carnunto ed Acinco entrè con due eserciti sul paese nemico e tutto lo pese a ferro ed a fuoco; onde i miseri Quadi gli spedirono ambasciatori a Bregezio chiedendogli pace e perdono con gran sommissione; ma com' egli eta impetuosissimo, gli accolse così sdegnato e gli invest) con tanto furore, che rottasegli una vena nel petto in brevi istanti morì (li 17 novembre 375). Gli amici suoi in vedere come Graziano e Valente erano molto discosti temettero che le legioni galliche non volessero eleggere un imperatore a lor modo, e perciò le allontanarono destramente e fatto venire nel campo il giovane Valentiniano, altro figlisolo dell'imperatore, il proclamarone Augusto; ma non contando egli che soli quattro anni, la cura del regno rimase al fratello Grasiano.

Poco importerebbe alla storia dell' impero occi-

dentale il regno dell'Imperatore Valente, se le sue gnerre coi Goti non ne esigessero una particolare mensione. Pervenuto al soglio imperiale da basso state e senz' aver mai coperte cariche di qualche importanza, si credette potere ogni cosa, perchè vedeva di potere più che in addietro. Non possedè le virtà del fratello, nè fu come quello soldato; contenne però al pari di lui i governatori e i capitani anche meglio, amb il popolo, e sebbene avaro non crebbe le imposte; tellerante verso i pagani, vessò i cristiani che non tenevano con Ario e con lui; fu crudele non per naturale severità ma per timidità e per voglia di comandare, e sebbene gelosissimo di sua autorità si lascio facilmente guidare da altri. Condottosi nel secondo anno del regno nell'Asia onde osservar più da presso i Persiani, v'intese come Procopio insignoritosi di Costantinopoli (anno 365) avea preso la porpora e faceva col favore de' popoli grandi progressi. Era costui parente dell'imperator Giuliano, ma più che la nascita o le qualità o le virtà l'ajutò in quell'impresa il malcontento de' sudditi oppressi e spogliati dalla prepotenza e dall'avarisia di Petronio suocero dell'imperatore. Fu Valente a tale nuova, siccome persona timidissima, per rinunsiare all' impero, e solo dopo aver per messo de' suoi capitani disfatto il ribelle, e mozzatogli il capo si tornò a mostrare imperatore per punirne i seguaci. Questa rivolta addusse la guerra co' Visigoti. Abitavano essi di quel tempo di là dal Dannbio dirimpetto alla Mosia inferiore e alla piccola Scizia, e dopo aver visauto per oltre trent'anni in piena pace cogli imperatori incominciarono sotto Giuliano a venire in piccoli drappelli rubacchiando in quelle provincie e fin nella Tracia. Desistettero poi da queste incursioni, perchè Valente aumentò la guardia del fiame ed crane in pace con lui, quando ribellato avendo Procopio il soccorsero di tre mila nomini. Valente avoti nelle sue mani insieme a tutta l' armata rivoltosa anche questi ansiliarii li ritenne prigioni e li disperse in varie città. Atamarico, giudice o re di quella nazione, dimando che gli fossero resi per avergli egli spediti come federati e sopra richiesta dell'imperatore. Negò Valente di renderli, perchè alle antiche ingiurie questa avevano aggiunto di nuovo di mandar soccorso a un ribelle. Replico Atanarico, non appartenere a lui di decidere quale fosse presso i Romani l'imperatore legittimo, e tanto più meritare scusa il suo fallo, che Procopio era ja quel tempo signore di Costantinopoli. Valente vedendosi in forse e sens'altra guerra non s'arrese a queste ragioni; su di che Atanarico deliberò d'assaltario. Ma 'l prevenne Valente e condottosi (anno 367) con grande esercito al Danubio e passatolo diede per tutta la state un ficrissimo guasto al paese nemico. Una strabocchevole inondazione impedì l'anno appresso ogni impresa; ma 'l terso furono di bel nuovo corse e saccheggiate le terre de' Goti, rotto lo stesso re e ridotta quella nazione alla pace. Purono in questa fissate due piazze dov'ella potesse venir a trafficar co' Romani, e soppresse tutte le somministrazioni che le si facevano in derrate e in denari, tranne quelle personali del re. Può insorgere dubbio, se l'esito di questa guerra fosse in effetto favorevole a Valente quanto si dice dagli scrittori romani; perchè di certo si sa che avendo egli invitato Atanarico a venir nel suo campo a ratificare l'accordo, e'l Barbaro ricusato di farlo con dire d'essersi con giuramento obbligato di non mai toccar le terre romane, bisognò che l'Imperator si umiliasse e passasse a fare quella conferma in messo al Danubio; la qual circostanza oltre la debolesza dell'impero dimostra la notenza de' Goti. Dopo atabilita la pace ordinò Valente che si ristaurassero ed accrescessero le fortificazioni lungo il Danubio e le coste del mare e se ne tornò. Da Costantinopoli passò dopo pochi anni nell'Asia, e ruppe guerra a Sapore (anno 373); ma ad essa dovette dopo lunghi trattati dar fine onde ripassar nella Tracia, dove lo richiamavano nuovi e più serii tumulti, e più urgenti necessità (anno 377).

#### CAPITOLO VII.

DALL' IRRUZIONE DEGLI UNNI ALLA MORTE DI TEODOSIO.

DALL' ANNO 376 AL 395.

## SOMMARIO

Della nazione de' Goti; sue migrazioni e sue guerre contro l'impero romano fino all'anno 375.

— Gli Unni; passano d'Asia in Europa. — Morte di Ermanarico re degli Ostrogoti; gli Unni assoggettan quel popolo, ma una parte di esso e l'Visigoti si danno all'imperatore Valente; maltrattati da'suoi ufficiali ribellano, lo sconfiggono presso Adrianopoli e infestano tutta la Tracia e l'Illirico. — Teodosio creato imperatore. — Morte dell'imperatore Grasiano; ribellione e fine di Massimo. — Valentiniano II. imperatore. — Ribellione d'Arbogaste e d'Eugenio. — Colla sconfitta di questi l'impero torna per l'ultima volta sotto un solo imperatore. — Morte di Teodosio.

Ora la serie degli avvenimenti richiede che si dica alquanto dei popolo, il quale fu tra' germaniei il primo a recare a' Romani non passaggiero terrore me irroparabile danno, a infestare non le estreme provincie ma le viscere stessa e il cuo dell'impero, ed a versare sulla città eterna totto quel calice di dolore e d'obbrobrio, ch'ella avea versato su tanti popoli e tante città.

1 Goti, o, come altrimenti da altri si chiamano, Gotoni, Guttoni o Gitoni, essere stati Germani, ella è cosa sì certa e sì chiara quanto altra che certa sia nella storia: e Plinio e Tacito, de' quali il primo milità nella Germania e delle sue guerre scrisse, e l'altro tanto seppe delle cose germaniche, espressamente lo dicono (1), e molti argomenti il comprovano. B Germani essere stati que' popoli che sotto nome di Visigoti e d'Ostrogoti occuparono l'Italia e parte delle Gallie e l'Ispania, è cosa così stabilità dal consenso di tutti gli scrittori contemporanei, che non pare aversene a poter dubitare. Come non pertanto avvenisse che maigrado queste chiare testimonianze e la conoscenza che i Romani deverane avere de' popeli con cui confinavano e contro cui tante guerre ebbero a sostenere, e malgrado la differensa della lingua e de' caratteri fisici e de' costumi non pochi scrittori antichi confondessero i Goti cogli Sciti, coi Geti e co' Sarmati, non si può più altrimenti spiegare che supponendo ch'essi per indiligensa o ignoransa s'uniformassero al parlare del volgo. Sciti essere dai Romani nel primo secolo dell'era volgare stați detti i Sarmati ed i Germani si attesta da Plinio (2), e sulla fine del secolo quarto da Zosimo (3); e i Goti essere stati nel secolo terso e nel quarto e più tardo confusi coi Geti, per tacere Claudiano, Apollinare Sidonio e altri poeti, si conosce da Elio Sparziano (4) e da Giornande il quale alla sua storia dei Goti pose il titolo Delle cose Getiche, Accadde questo per avventura, perchè i Goti occuparono la Dacia che fu a lungo sede dei Geti (5), e perchè ed essi ed altri Germani si distesero lango il Danubio inferiore, dove in addietro solevano aggirarsi popoli sarmatici e scirici. Così avvenue in tempi a noi più vicini a' Normanni e a Mandsciù, che fattisi padroni del regno degli Angli e de'Cinesi si chiamarono e forono chiamati Anglie Cinesi non più Kormanni e Mandsciù. Per queste cose non pare, essere da seguitare l'opinione di chi lasciandosi guidare a questa poca precisione degli antichi asserì che i Goti erano Sciti; a mene che incontrastabilmente non si provi che tutti gli Sciti eran Germani, o che Germani non erano i Goti; cosa che con chiara ed espressa testimonianza di contemporanei Greci o Latini non sembra potersi. Contro quanto qui fu stabilito si può muovere un'altra obbjesione con dire, non potere essere che i Guttoni di Pitea di Marsiglia e di Plinio, i Gotoni di Tacito e i Gitoni di Tolomeo ed i Goti del secolo terso e de' susseguenti sieno il medesimo popolo, e ciò per tre ragioni principalmente; perchè il nome è diverso, perchè i Gotoni abitavano mella Germania, e de' Goti si sa che vennero dalla Scandinavia, e perchè i Guttoni di Plinio appartengono ai Vandali (61, mentre dopo il principio del secolo sesto si trova avere questi appartenato

alla grau nazione dei Goti (1). Ai primo si risponde che gli storici parlando de' Burgundioni e de' Franchi assai volte li nominano Franconi o Burgundii senza che perciò nessuno abbia mai sognato di farne quattro diversi popoli ; e che la differenza dei nomi di Goti, Gottoni, Gattoni e Gitoni tanto è longi da poter da sè sola mostrare quello che si pretende, che anzi il suono delle originarie voci germaniche Gothn o Gothen più si avvicina a quello di Guttoni o Gotoni che non a quello del più usitato nome di Goti. Al secondo fondamento di quest'obbjesione si replica che nè i Guttoni nè i Gotoni ne i Goti non abitarono mai stabilmente nella Germania propriamente detta, e che i Goti per condursi dalla Scandinavia nelle contrade dove si incontrano nel secolo terzo e ne' seguenti dovettero prima venire in quelle parti, in cui si pongono da Pitea, da Plinio, da Tacito e da Tolomeo. E contro il terso si osserva che dall'addotto luogo di Plinio non altro appare, se non che i Goti erano a' suoi giorni meno potenti che non dopo il secondo secolo dell'era volgare; e che quello scrittore sembra parlare di queste popole non per propria cognizione, ma solo sulla fede dell'antichissi... mo Pitea, laddove Procopio combattè contro Vandali e Goti, e non appare ignero nè del linguaggio nè della storia germanica.

Questo popolo danque de'Goti, il quele siccome si mostrerà riuscì potentissimo, vagò per quanto si conosce e più a lango e per più ampio spazio di monde di tutti gli altri Germani, fuor solo i Vandali; perchè uscito dalla Scandinavia e condottosi da prima salle coste orientali del Baltico discese da queste sulla riva settentrionale del Danubio inferiore e sui lidi del mar nero, e di là passò nelle Gallie, nell' Ispania e in Italia, dov'ebbe a soggiacere a' Greci, a' Franchi ed a' Saraceni. Glornande, cho sulla scorta di quelli di Cassiodoro e d'altri scrittori che non sono a noi pervenuti compilò nel secolo sesto il suo libro dell'origine e delle imprese di questa nazione, dà priocipio alla sua storia narrande come i Goti levatisi dalla Scanzia o Scandinavia tennero a sharcare non lungi dalle terro che si tenevan da' Vandali, e come di là si spinsero attraverso la Scizia fino al Danubio ed al Ponto Eussino (2). Questa migrazione dovere essere antichissima appare da due circostanse; perchè e Giornande incomincia da essa la sua storia, e glà Pitea di Marsiglia, il quale scrisse verso i tempi di Alessandro di Macedonia, pone per testimonianza di Plinio i suoi Guttoni intorno le foci della Vistola sulle rive del Baltico (3). Molte ragioni persnadono poi anche che tale migrazione non è favelosa, e che la Scandinavia è in effetto patria originaria de' Goti; perchè in quella grande penisola il regno di Svesia fu sempre ed è tuttavia diviso come in due gran parti, cioè nel regno degli Svessesi e dei Goti, e questo porta il nome di Gosia

<sup>(1)</sup> Plinius Hist. Nat. L. XXXVII, c. 2. Tacitus Germania, c. 43.

<sup>(2)</sup> Plinius op. cit. L. IV. c. 25.

<sup>(3)</sup> Zosim, histor, L. IV. c. 25.

<sup>(4)</sup> Spartian. Caracal. c. 10.

<sup>(5)</sup> Dio Cassius Lib. LXVII.

<sup>(6)</sup> Plinius op. cit. L. XXXVII, e. 2.

<sup>(1)</sup> Procopius de bello gothico L. IV. c. 5, et de bello vandal. L. I. c. 3.

<sup>(2)</sup> lornandes de reb. geticis c. 4.

<sup>(3)</sup> Plinius loce supra cit.

(Gothland, paese de' Goti); perchè nelle starie di quel regno celebri sono per lunghi anni le rivalità delle due nasioni degli Svedesi e dei Goti, e perchè quei re sempre portarono il titolo di re degli Syconi o Syedesi e dei Goti, mentre nessuna contrada o memoria dell'odierna Germania ricorda il neme o 'l soggiorno degli antichi Goti. Tre secoli avanti l'era volgare, quando di loro scriveva il ricordato Pitea, essi occupavano nelle regioni, che ai dissero, un territorio di sei mila stadii ossia di settecento e cinquanta miglia romane (1); e per quanto si può indurre da Plinio, da Tacito e da Tolomeo essi si erano nel primo socolo dell'era volgare già scostati dal mare, onde acquista grande apparenza di vere il racconto di Giornande, il quale, come fu accennato, ne' successivi lor movimenti li fa dirigere la mercia tra messogiorno e levante, e tra continue hattaglie arrivare ne' pingui pascoli dell' Ucrania e poi distendersi lungo il Danubio fino alla sua foce e lungo il mar Nero. Erano guerrieri siccome tutti gli altri Germani, e a differenza di molti di questi valevano non nelle sole scorrerie o ne' subiti affronti ma nelle battaglie statarie e ordinate (2), e celebravano il valore con tanto entusiasmo che divinizzava gli eroi (3). Vivevano e vestivano come gli altri popoli di loro nazione, e sembrano avere per antico costume e con gran cura e non sens'orgoglio portato lunga capigliatura (4). Stavano come quasi tutti gli altri Germani a governo di re, ma in ciò da' più di que' popoli si distinguevano che i capi loro avevano un' autorità che più si avvicinava alla regia (5). Dipendeva questo per avventura dalla costante tradizione che i loro principi scendevano dagli Ansi ch'erano i Semidei della nazione, e dalla successione ereditaria presso di essi introdotta assai di buon'ora (6). Come la lunghessa della migrazione dal seno Venedico al Ponto Eussino, le molte guerre in essa incontrate, la necessità di sempre stare sull'armi sia per sostenersi sia per difendersi avvessarono i Goti a certa soggezione e militar disciplina tra' Barbari sino allora non conosciuta i cost è probabile assai che pei lungo e frequente commercio co' provinciali romani e pei prigionieri che nelle loro incursioni sconducavana, essi si diressassero assei prima che non gli altri Germani; sebbene a quanto narra Giornande del loro incivilimento non si possa prestar piena fede (7). Celebre è la divisione della nazione de' Goti in due popoli, in quello degli Ostrogoti e de Visigoti, ma ignota n'è l'epoca I primi segui ne appajono verso la metà del secolo terzo, nel nal tempo scrive Giornande che intorno il regno dell'imperatore Filippo gli Ostregeti e i Visigeti

ubbidivano al medesimo re (1), e Trebellio Pollione ricorda gli Austrogoti nella vita di Claudio II. (2). La distinsione de' due popoli si fa in processo sempre più chiara, sicebè dopo la metà del secolo quarto si veggono e i Visigoti già distaccati dalla società che per lungo tempo gli aveva uniti agli Ostrogoti (3), » e formare due popoli separati. Questi sia perchè gli uni anticamente movessero da quelle parti dell'odierna Gozia, che per la loro situazione si chiamano Gosia orientale e occidentale (Ostgothland, Westgothland), ossia perchè così giacessero le move sedi che lungo il Danubio inferiore occuparono (4) si dicevano o Goti orientali (Ostrogoti) oppure Goti occidentali (Visigoti); i primi, come i due popoli farono separati, erano governati dall'illustre casa degli Amali (gli îmmacolati), i secondi da quella de' Balti (gli Arditi) (5). Oltre queste due principali appartenevano alla gran gente dei Goti diverse altre popolazioni, delle quali, per tacere delle minori, basta ricordare particolarmente i Gepidi che fiorirono potentissimi nel secolo quinto.

Stabilito siccome sembra con sode ragioni che i Goti e i Gotoni erano un medesimo popolo, e dimostro che questo popolo era germanico, ecco come si può tessere una breve storia delle sae principali guerre contro i Romani, non però sensa avvertire che non a tutte sembra prendesse parte l'intiera nazione, ma solo alcuni suoi avventurieri, che secondo il dimostrato uso degli antichi Germani non altro mestier conoscevano che quello dell'armi. Tra le nasioni che Marobodno si assoggettò o che seco si collegarono, quando (anno 5 dell'era volgare) discostati dalle terre romane i suoi Marcomanni ei si preparava a difendersi contre que' potenti nemici, si possono da un luogo di Tacito comprendere i Gotoni (6). Costretti o tutti o una parte a servire a quel re poco durarene sette la sua signoria, perchè Catualda uno de' loro Principi, a ciò animato da Druso e ajutato da' grandi stessi de' Marcomanni (anno 19) del regno lo dispogliò (7). Poichè gli Ermunduri fecero in capo a due anni di Catualda quello che già egli di Maroboduo (8), più non si trovano Gotoni nell'interno della Germania; ben s'odono intorno il regno d'Adriano ricordare i Gitoni, non però più nella stessa Germania come a' tempi di Maroboduo, nè lungo il mare come tre secoli avanti l'era volgare, ma verso la Vistola e più verso oriente che non a' tempi di Plinio e di Tacito (9); e popoli che si debbone credere gotici s' incontrano presso gli scrittori già sotto Domisiano e Trajano e sotto gli Imperatori seguenti nel paese

<sup>(1)</sup> Plinius ibidem.

<sup>(2)</sup> Iornandes loco cit. c. 23.

<sup>(3)</sup> Idem c. 12.

<sup>(4)</sup> Idom c. 11.

<sup>(5)</sup> Tacitus Germania c. 43.

<sup>(6)</sup> Iornandes c. 14.

<sup>(7)</sup> *Idem c.* 5.

<sup>(1)</sup> lornandes c. 17.

<sup>(2)</sup> Trebell. Poll. in Claudio c. 6.

<sup>(3)</sup> Jornandes c. 24.

<sup>(4)</sup> Idem c. 14.

<sup>(5)</sup> Idem. c. 5.

<sup>(6)</sup> Tacit. Annal. L. II. c. 62.

<sup>(7)</sup> Idem loco quo supra.

<sup>(8)</sup> Idem ibidem. L. II. c. 83.

<sup>(9)</sup> Ptolomaeus Geogr. L. 11.

de' Daci e più già lango la sponda sinistra del Danubio. A ben considerare queste notisie egli sembra potersene indurre con qualche ragione, che o i Gotoni viati dagli Ermunduri a' tempi di Catualda e una parte di quelli che già stanziavano intorno la Vistola venimero a ridursi sulle terre dei Dari o non lungi da quelle. Questa suposizione viene avvalorata dalla testimonianza di Giornande che scrive, avere i Goti in quelle contrade combattuto con Domisiano (1); la quale assersione, forse agli occhi d'alcuno di non molta autorità, riceve gran peso per sapersi altronde che Domisiano effettivamente guerreggiò in quelle provincie (2), che verse que' tempi comparvero di contre alla Mesia de' popoli fine allera non conescinti (3), e quando dopo cento e vent'anni Sparsiano parla per la prima volta dei Goti, non ne parla come di popolo nuovo od ignoto ma già vecchio guella frontiera (4). Mancando distinte memorie delle imprese di Trajane contre Decebale, non aj può francamente asserire ch'ei combattesse anche i Goti; ma non si può questo nè anche assolutamento negaro, dacchò in una cronica essi si veggono in que' tempi e in que' luoghi ricordati (5). Si tace dei Goti sotto i pacifici regni di Adriano e di Antonino Pio; ma sotto Marco Aurelio si veggono tra' popoli che nella guerra marcomannica assalirono l'impere ricordati i Victofali (6), gente da tutti gli storici e da' geografi riconoscinta per gotica; e non è forse improbabile ohe pei Cotini ricordati in quella medesima guerra (7) s'abbiano a iutendere i Gotoni essieno i Goti, e ciò tanto più che questi Cotini d'altronde non si conoscono, che Geti di certo vivevano allora in quelle regioni, e che Commodo combattè poco apresse con Barberi che dimeravano oltre la Dacia (8), i quali non altri sembrano dovere essere stati che i Goti. Con questo nome che di poi comonemente portano presso gli storici essi compajone sotto il regne di Caracalla durante il quale vennero predando nelle provincie illiriche, e furono diverse volte sconfitti (g.). Dopo quell'epoca viscer gran tempo in continue guerre con Roma, ma sebbene gli Imperatori assai volte li vincessero, assai ne trienfassero, non lasciarono l' Illirico e anche la Tracia d'esserne afflitti miseramente. Non sempre dicono in vero gli storici che i Goti fossero quelli che movessero tutte le guerre insorte nelle provincie lungo il Danuhio da Caracalla a Clandio II.; chè anzi Greci e Latini spesse volte chiamano tutt' i Barbari tra-danubiani, come fu avvertito, col generico nome di Sciti o di Goti. Ma a vedere, che i Goti malgrado le vittorio

(1) Jornandes de reb. gaticis c. 13.

(2) Svetonius Domit. c. 6.

di Caracalla già ricevevano stipendii da Alessandro Severo (1), che sotto Gordiano III. (2) e Galliene più volte espressamente si nominano (3), che essi e i Persiani venivano riputati i più tremendi nomici di Roma, sicchè Claudio II. fu per la sua vittoria di Naisso distinto col nome di Gotico: egli sembra doversi credere che i Goti fossero autori delle accennate frequenti scorrerie, o almeno che insieme con altri popoli vi prendessero parte; o perciò sembra meritar qualche fede Giornande. uando ascrive a' suoi Goti le imprese che da altri vengono attribuite agli Sciti, a' Sarmati e ad altre popolazioni germaniche dimoranti in quelle contrade. I Goti dunque, sebbene si dicano sconfitti da Caracaila, sforsarono come fu ricordato Alessandro Severo a pagar loro tributo; superati dal terso Gordiano (4) corsero sotto Filippo la Mosia (5) ed unitisi a' tempi di Decio co' Sarmati saccheggiarono di muovo quella provincia e la Tracia, e vi presero molte ed importanti città. Condottosi quell' imperatore a punimeli (anno 251) perì nella pugna (6); e se Triboniano Gallo suo successore ne volle aver pace, gli bisognò concedere loro l'immenso bottino e aggiungervi la promessa d'un annuo tributo (7). Stabilita in questo messo la loro autorità tra le vicine nazioni e già dilatatisi fino al Ponto Eussino (8), dove prima non avevano tentato che imprese di terra, si misero, benchè poco pratichi, in mare e dopo avere setto Valeriano e Gallieno in compagnia d'altri popoli depredato il Ponto, la Cappadocia, l'Asia minore, la Tracia, la Macedonia, la Grecia e le isole dell'Egeo, se ne tornarono o attraverso l' Illirico. o per la Propontide e 'l Bosforo al paese ond'eran partiti (9). Rinnovarono con move e maggiori forse di Gepidi e d'Eruti le loro incursioni a' tempi di Claudio II., il quale presso Naisse (anno 269) ne stese in una battaglia da cinquanta mila sul campo, ne esterminò in appresso tra di ferro e di stenti trecentomila e prese loro due mila navi (10). Sebbene i Goti avessero toccato quella memorabile rotta, e gli Alemanni fossero l'anno avanti stati sconfitti dallo stesso Imperatore in Italia, pur tornaruno questi insieme ai Marcomanni e a Giutunghi, popole gotice, (anne 271) a ripassare lo Alpi, e venuero a Piacensa, a Fano o a Ticino a

<sup>(3)</sup> Gruterus Thesaurus. n. CCCCLIII.

<sup>(4)</sup> Spartianus Caracal. c. 10.

<sup>(5)</sup> Chronicon Alexandrimm. ad annum 106.

<sup>(6)</sup> Inline Capitoliane M. Aurelio c. c. 14. et 22.

<sup>(7)</sup> Dio Cassius L. LXXI.

<sup>(8)</sup> Die Libro LXXII.

<sup>(9)</sup> Spartianus Carac. c. 19.

<sup>(1)</sup> Petr. Patricius in Excerptis de legationibus.

<sup>(2)</sup> Capitolinus Gordianis c. 34.

<sup>(3)</sup> Zosimus L. 1. c. 30. Vopiscus Aureliano c. c. g. 10. 11. Trobellius Pollio Gallieno c. c. 5. 8. 8. 13.

<sup>(4)</sup> Capitol, Gordianis c. 31. et ultimo.

<sup>(5)</sup> Confer Capitolinum Gord. c. 31. Zosimus L. I. et Iornand. c. 16.

<sup>(6)</sup> Zosim. loco cit. Iornand. c. 18.

<sup>(7)</sup> Zosim. ibid. Iornand. c. 19.

<sup>(8)</sup> Iornandes c. 16. 17.

<sup>(9)</sup> Zosimus L. I. c. 31, et cap. 32, 33, ad 37. Iornandes c. 20. Trobell. Poll. Gallieno c. c. 5. 6. 8, 13. Idem. Claudio c. 8. Ammian, Marcellinus. Lib, XXXI. c. 6.

<sup>(10)</sup> Trebell. Poll. Claud. c. 6. 7. 8, 9. Zosimus loco est. c. 39.

formale battaglia con Aureliano, che alla fine arrivà a distruggerli intieramente (1). Già da vent'anni continuavano la Dacia e la Mesia ad essere il teatro delle devastazioni de' Goti, nè a reprimerne l'audacia valeva punto la ricordanza della sconfilta di Naisso. Unilisi con Vandali ed Bruli cimentarono il valore d'Aureliano e ne farono viuti (2); ma tanto dovette essere il furore, tante le forse di questa nazione e de' suoi collegati e tanta insieme la debolessa di Roma, che quel bellicosissimo ed invitto imperatore riputò conveniente di abbandonare la Dacia, onde coprir la frontiera colla vastità del Danubio (3). Questa provincia che fa l'ultima conquista di Roma, fa danque quella ch'essa perdette la prima, e quella in cui fissareno piede que' popoli che ne rovesciaro l'impero. Probo e Dioclesiano contenuero i Goti, e si trova dell' ultimo ch'ei ne prese non pochi a suo soldo facendoli militare o nelle legioni o in corpi separati comandati da capitani di loro nazione (4); il che ad essi apr'l l'adito al comando delle armate romane ed a tutti gli onori, e li rese, come si dirà, per alcun tempo arbitri dell'impero d'Oriente. Costantino assai se ne giovò nelle sue guerre; e quando voltero cimentarsi con lai (anno 332) li costrinse alla pace e gli obbligò a fornirgli un grosso corpo d'armati (5). Dupo quel tempo lasciarono pace a'Romani fino alla guerra con Valente qui dietre accennata, e volgendo altrove le loro conquiste le dilaterono sì, che a' tempi di quell' imperatore signoreggiavano tutti gli stati del Turco di là dal Danubio, la parte più meridionale della Russia europea, la Polonia e qualche buon tratto della Germania orientale. Questo paese era tra le due nazioni de'Goti diviso in maniera, che gli occidentali venivano ad occupare tutto 'l tratto dal Danubio al Danastro, e gli orientali a stendere il loro dominio dal Danastro a' confini dell'Asia, e da' confini dell'Asia alle coste del seno Venedico ed alle isole che davan l'elettro (6).

Qui stansiavano i Goti, allorchè gli Unni (anno 375) si scaricarono sopra l'Europa came terrente, e affrontandone con irresistibile arto le genti o le spensero o le strascinarono seco e le rovesciarono sull'impero romano. A quale gente appartenesse l' immenso stuolo de' Barbari che si dissero Unni, onde propriamente venissero, e perchè passassero d'Asia in Europa non lo lasciarono scritto nè Latiai nè Greci. Le storie de' Chinesi e monumenti intesi sol da quel popolo narrano molte

(1) Zosimus Lib. 1. c. 49. Vopiscus Aureliano. c. c. 18. 21. Victor de Casaribus c. 35. cose d'una nasione degli Hiong-nu; o Desguignes, e sulla sua assersione molt'altri, pretende non altro essere gli Unni degli Occidentali che questi stessi Hiong-nu de' Chinesi, e ne compila la storla nel modo seguente (1). Tra le melte tribh, che da presso a due mila anni avanti l'era volgare nomadizzavano al nord della China, e variavano nome secondo che questa ed altra dinastia le reggeva, o questa predominava o quell'orda, sorsero tre secoli avanti Cristo potentissimi gli Hiong-nu, che vagando per que' deserti e quelle lande s'asseggettarone quanti popoli tendevano le loro tende dall' Irtis fino quasi all'Oceano orientale, e da' configi della Siberia a que' della China. Bellicosi, feroci, avidissimi tanto riuscirono terribili ed infesti a' Chinesi, che questi per garantirsi da loro sostennero d'erigere e continuare con tanta e così lunga fatica per uno spazio di quattrocento leghe quella grandiosa e stapenda muraglia. Ma mura o castella non bastano contro 'l valore. I Chinesi dovettero pagare tributo al Tan-eciù, supremo re di quel popolo, ed offrire ogni anno certo numero d'elette donselle alla brutalità sua o de' suoi uffisiali. Presso a quattro secoli durb l'orgoglioso dominato degli Hiong-nu, finchè rivolte, discordie e disastri li fecero venir tanto al basso, che parte d'essi dovette darsi a'Chinesi, parte fuggire davanti i Sien-pi e ritirarsi verso l' lli e poi verso 'l Iaik, e parte sottomettersi al vincitore. Il regno de' Sien-pi non più durb che dae secoli; e cacciati da To-pa fuggirono sella stessa direzione che gli Hiong-nu, e gettatisi addosso a questi gli astrinsero a dare indietro di nuovo. Non altro scampo restava agli Hiong-na che di tirarsi più su verso Settentrione, o di progredire verso occidente; s'appigliarono a questo partito, e venuti sul Wolga il passarono e divennero sotto nome di Unni il terror dell' Europa. Da pochi ma non poce detti avversarii di questa opinione s'osserva (2): doversi dubitare a ragione della veridicità degli scritteri Chinesi; il loro racconto mancare d'ogni cronologia, e non potersi seasa grandissime stirature combinare colle notizie degli storici nostri; la voce Riong-nu esser chinese e valere quanto schiavi infelici; non potersi perciò presumere che quel popolo adottasse da' suoi inimici denominazione così ignominiosa, e che in que' tempi essa passasse dalla China in Europa; e quindi non sussistere l'argomento che si trae dalla consonanza del nome. Perciò finchè nuove ricerche non rechino in sostegno dell'accennata opinione prove più decisive e men dubbie, più sicuro fia ritenere, che gli Unni per cause a noi sconosciute movessero da quelle stesse regioni onde sul cominciare del secolo decimo terso e sul finir del decimo quarto mossero le orde mongole.

Corta ma membruta persona, capo infessate tra le spalle, occhi piccioli e meri, ciglia mere, sottili

<sup>(2)</sup> Dexippus in Excerptis de legationibus. Petrus Patricius ibidem. Ammian. Marcell, L. XXXI. c. 8. Vopiscus Aureliano c. c. 22. 30.

<sup>(3)</sup> Vopiscus ibidem, c. 39. Eutropius breviar. Lib. IX. c. 9.

<sup>(4)</sup> lornandes c. 21.

<sup>(5)</sup> Idatius Chron. ad annum 332 Anonym. Valos. ad calcem Ammiani Marcellini.

<sup>(6)</sup> Iornandes. c. 23.

<sup>(1)</sup> Desguignes Histoire des Turcs etc.

<sup>(2)</sup> V. tra altri Rasler de mogna gentium migratione ejusque primo impulsu.

e poco archeggiate, naso piccolo e schiacciato, labbra carnose, gote grosse e rilevatissime, faccia rotonda, mento breve e poca barba distinguono i Mongòli da tutte le altre nazioni. Essi, tranne le regioni settentrionali e la Spagna, tutta inondarono di sangne l'Europa, e tutta quanto ella è vasta disertarono P'Asia. A chi è ignoto Attila il flagello di Dio, a chi Genghiscano le cui orde corsero guastando dalla Slesia alla China, a chi Tamerlano che faceva accatastare in trofei le teste degli estinti nemici? A questa nazione appartenevano gli Unni secondo che ne li descrisser gli antichi. Una tenda su d'un carro tirato da buoi era la casa loro; schiavi, armenti e cavalli la loro ricchezza. Le donne e gli schiavi avevano cura della famiglia; l'uomo pensava solo alle armi e al cavallo. A cavallo cacciavano, a cavallo tenevano le adunanse, a cavallo quando erano alla guerra dormivano. Questi cavalli erano piccioli e sparuti, ma contenti di poco e vil pabulo, velocissimi, infatigabili, latte fermentato e cruda carne un po' riscaldata sotto la sella il cibo più caro della nazione, pascoli il suo solo bisogno, le armi principali l'arco, la spada e una piccola rete (1). Questi Unni fattisi capi di molte tribb di Mongoli e di Tartari venuero sotto la condotta d'un Re che dicesi Balamiro verso Occidente, e piombando sui popoli che stavano di qua dal Wolga s'avvicinarono a' confini d'Europa (2). Tra le nazioni scitiche che vagavano in quelle vaste pianure era la più potente quella degli Alani, non ignota ai Romani fin da' tempi della repubblica e di poi grave assai volte alle loro provincie d'Asia e fino a quelle d'Europa. Gli Unni soggiogatala (anno 375) dopo aspre e fiere battaglie marciarono avanti sempre semmettendo akri popoli e sempre ingressando e pervennero al Tanai (3).

Regnava allora sugli Ostrogoti il grande Ermanrico con fama pari a quella di che gode tra noi Alessandro. Nazioni germaniche, sarmatiche, e scitiche il riconoscevano Re; ed egli venerato da' popoli soggetti e dai vicini temuto gustava con raro esempio i dolci frutti d'una vita passata in continui trionfi, quando due capi de' Rossolani ribellatisi a lui e datisi agli Unni proditoriamente il ferirono (l'anno 376). Il generoso vecchio, vedendosi inabile a far riparo al pericolo che minacciava di sobbissare il suo regno si tolse pieno di nobile corraccio la vita (4). Gli Ostrogoti alla sua morte si divisero in due; gli uni sotte Unnimondo s' assoggettarono alla ferrea sorte dei vinti; gli altri sotto Vitimero pugnarono, ma furono diefatti e'l duce loro restò morto sul campo. Safrace e Alateo tutori di Viderico, giovane figliuole del merto Re, più non esando depo la scenfitta affrontarsi cogli Unni raccolsero intorno a sè il fiore de' forti e si ritirarono dietro il Boristene con animo di congiungersi co' Visigoti e di tor.

(1) Ammian. Marcellin, L. XXXI. c. 2.

nare insieme con quelli al cimento. Ma questi debilitati da lunghe discordie erano in questo mezzo già stati sconfitti dagli Unni, e già in numero di duecento mila, abbandonato il prode Re Atanarico che valoroso si difendeva dietro il Jeraso e di poi tra le selve e tra' monti si erano sotto il comando di Fritigerno e Alaviso condotti colle loro famiglie lungo il Danubio fin dirimpetto alla Mesia inferiore, ed avevano di là spedito ambasciatori a Valente supplicandolo di dar loro ricetto e efferendosi d'essergli sudditi. Parve all' Imperatore contro l'avviso di molti che all'avvicinarsi degli Unni, nuovo e così formidabil nemico, fosse bene d'accogliere i Goti, onde cou essi rinforsare le armate, e in conseguenza ordinò che si dessero loro e viveri e terre; ma avendoli per alleati poco fedeli simultaneamente avvisò, che prima di lasciarli passare si levassero loro le armi. si obbligassero a vivere secondo le leggi romane, e i figlinoli de' principali venissero come cotaggi trasportati nell'Asia. La vicinità del pericolo che portò gli atterriti Goti a lasciare il paese dove soggiornato avevano per un secolo e messo. li dispose ad accettare a giorar questi patti. Il tragitto durò per più giorni e tanto era lo spavento, che tra la calca e la pressa non pochi affoga-rono. Lupicino comite della Tracia, e Massimo duce incaricati del passaggio e del disarmamento l'eseguirono con tal negligenza da lasciare all'avarisia ed alla lussuria delle indisciplinate truppe libero campo di satollarsi a spese de' miseri Goti; il che conosciuto da questi ogni più cara cosa abbandonavano alla soldatesca ingordigia onde par poter ritenere le armi. Safrace e Alateo, ridottisi cogli Ostrogoti dal Boristene al Danastre si vennero anch'essi avvicinando al Dannbio e dimostrarono di venir ricevati alle stesse condizioni che i lor nazionali; il che venne loro negato, perchè pericoloso sembrava di ricettar tanta gente.

I Visigoti, sia che per indiligensa degli ufficiali mancausero i viveri occorrenti a tal moltitudine, o che, come sembra, l'avidità di questi li facessero scarseggiare perchè rincarissero, passarono il verno tra grandi stenti e disagi, i quali venuti sempre crescendo, quell'infelice popolo videsi in preda agli ultimi orrori della fame. Spogliatisi di quanto avea qualche presso, e nulla omai loro restando con che procurarsi uno scarso e anche sosso alimento si trovarono in necessità di prostituire l'onor delle donne e di vendere queste e i figlinoli e finanche di rendere schiavi sè stessi. In questi estremi temè Lupicino che disperati non venissero ad aperta rivolta, e lusingandosi di poterli più sicuramente frenare e ad un bisogno più facilmente combattere ove gli avesse disco stati dalle rive del fiume, persuase loro (anno 377) d'internarsi nella Tracia, dove potrebbero più facilmente sussistere che non nella Mesia già esaurita pel lungo loro soggiorno. Si tosto che i Romani lasciarono sguernito il Danubio onde scortare e guardare i Visigoti in quel viaggio, anche Safrace e Alateo passarono colle loro genti quel

<sup>(2)</sup> lornandes c. 24.

<sup>(3)</sup> Ammian. Marcellin. I, cit. c. 2, 3.

<sup>(4)</sup> Idem c. 3, et Iornandes c. 23.

fiume; di che avvertiti Fritigerno e Alavico trattarono con essi e presero a marciar lentamente, e i Romani a pressarli; pure giansero senza sconcerto a Marcianopoli, capitale della provincia. Qui ebbe cominciamento la funesta serie de' gaai ebe accelerarono la rovina di Roma. Lupicino avendo invitato a pransar seco Pritigerno e Ala. viso, ordinò che lo stuolo de' Goti accampasse non lungi dalla città, e che ad impedire la confusione e'i disordine, non evitabile se tanta turba v'entrasse, si chiadesser le porte. I Barbari vedendosi esclusi da un inogo dove si lusingavano di ristorarsi di viveri e credendo sostenuti i lor capi, tra stretti dalla fame e indegnati s'ammutinarono, e assuffatisi colle guardie alcune ne nocisero. Recata a Lupicino tal nuova fece toste prendere e in rappresaglia trucidare la scotta degti capiti suoi. Crebbe allora il tumulto de' Goti, e più crebbe quando si sparse la voce che s'assassinavano i Principi loro. Pritigerno sentito il romore temè che i Romani nel ritenessero ostaggio, e mostrando non potersi la sommossa calmare aktrimenti che colla presensa sua e del compagno si levò dal banchetto. Sottrattosi colla prontezza di quest' avviso dalla città fa accolte dai snoi con gran festa. Mettonsi tosto egli ed Alaviso a cavallo, si dà all'arme, si comanda la marcia; si levano i Goti e ritiransi tutto per egni intorno saccheggiando ed ardendo. Lupicino in udire tal cosa adund in fretta le genti e messosi dietro ai rivoltosi li raggiunse a nove miglia dalla città e gli assall, ma fa rotto e fugato. I vincitori inseguendolo pervennero fin sotto Adrianopoli, dove unitisi con un grosso corpo di Goti, già da qualche tempo soldati per passare mell'Asia, assaltarono la città, e nell' assalto durarono finchè Pritigerno vedendo che per quanto s'estinassero mai riuscirebbero a prenderla, rimostrò loro: non essere essi vennti a rivolta per far guerra alle mora; abbisognare loro viveri e preda, e i campi e le ville offerirae e pitr facile e in maggior quantità che non i fossi ed i valli. A tal consiglio si distesero per tutta la Mesia e la Tracia vendicando sugli infelici abitanti i patimouti sofferti, e a sè traendo quanti schiavi faggivano e quanti provinciali si volevano dar con essi a predare.

Mentre queste cose avvenivano si trovava l'Imperatore in Antiochia impegnato già da quattro anni in fierissima guerra contro i Persiani. Quando intese la rivolta de' Goti e la disfatta de' spoi mando tosto ambasciadori a Sapore per trattar della pace, richiese il nipote Graziano di pronte e gagliardo soccorso, ed istrado verso la Tracia le legioni d'Armenia sette il governo di Profuturo e Trajano. I Gotl continuarono liberamente le stragi e i saccheggi, finchè giunsero le accennate trup. pe e quelle che per comando di Graziano venian dall'Illirico; quando queste arrivarono, e i capitani di Valente s'unirone con Ricomere comite dei domestici dell'Imperatore d'Occidente, si ritirarono nella piccola Scisia e accossatisi presso al ramo più meridionale del Danubio si copersero con una gran barricata di carri. I capitani roma-

ni avean fatto disegno di andar a pece a pece distruggendo il nemico secondo che neciese per foraggiare o mutasse gli alloggiamenti. Ma i Berbari vedendosi stretti ed ardendo di voglia di venire a giornata richiamarono le bande ch'erane fuori al saccheggio ed offerser battaglia non lungi da Tomi. Il combattimento fu estinatissimo e sanguinoso, e sebbene la perdita de' Romani fosse in quanto al numero de' morti minore, pur dovettero attesa l'inferiorità delle forse tornarsene a Marcianopoli, e dar libera ai Goti la Mesia. Arrivato all'esercito Saturnino con nuove genti fu stabilito di recarsi sulla difesa, di fortificare e guernire tutt' i passi del monte Eme, onde i Barbari rinserrati tra quel monte e 'l Danubio avessero necessariamente a perire, perchè il paese corso e depredate tutto l'anno non poteva loro somministrare di che campare nel verno. I Goti implorarono allora il soccorso degli Alani e di que' medesimi Unni, per fuggire i quali s'erano in tante angustie ridotti; per la qual cosa i Romani vedendo di non più potersi tenere in campagna si ritirareno nelle città abbandonando a' nemici oltre alla Mesia la Tracia, e limitandosi a trar qualche vantaggio dagli errori e dall' indisciplina de' Rarbari.

Valente risoluto a tali nuove di passare egli stesso in Europa s'affrettè d'accordar con Sapore. e levata tra' provinciali gran gonte, e soldati in uon numero arcieri d' Iberia, cavalli saracini e altri Barbari sollecitò il nipote a venir nell' tllirico, onde insieme opprimere i Goti. Patti questi preparativi ed avviato verso la Tracia l'esercito partissi d'Antiochia e giunto a Costantinopeli (li 30 maggio 378), dalle cui mura si vedevano i Goti saccheggiar le campagne, ne li fece discostare. Malcontento di quegli abitanti, che in luogo di acclamargli apertamente attribuivane le tante miserie a sua poca prudenza, a'avansò nella Tracia; dove imbaldanzito per qualche successo risolvette contro l'avviso de savii di terminare la guerra ad un tratto, e prima d'averne a divider l'ener cel nipote, siccome era stato il concerto. Bramava Pritigerno, benchè per diversa causa, lo stesso; ma volendo evitar di combattere se prima nol raggiognevano Safrace e Alateo ed alcune squadre d'Alaui, intavolò de' trattati. Stavansi a fronte le armate a dodici miglia dalla città d'Adrianopoli, e inttera si negosiava l'accorde, quando gli arcieri dell' armata di Valente attaccarono (ii 9 agosto) temerariamente la suffa. Fritigerno veduto arrivare in quel punto i tanto aspettati Ostrogoti diede anch' egli il segnale. Pagnossi per alcun tempo con gran valore, e già aveva l'ala sinistra remana superato la destra de' Goti ed era inseguendeli pervenuta fin sotto al lor campo, quando essendone trascorsi molto oltre i cavalli ella si trovè avviluppata per egni parte e tanto stretta e incalsata, che non potendosi i fanti nè spiegare nè muovere vennero macellati senza difesa. È credibile che anche il centro e l'altra ala, restati per tal guisa scoperti, venissero investiti di fianco e rulti e dispersi; perchè di certo si sa che in questa fatale giornata perirono due grossi terzi del-

Pesercito romano, da quaranta de primarii ufisiali e l'Imperatore medesimo; e tanto dovette essere lo scompiglio e'l disordine, che s' ignora di quale morte Valente morisse. Strage uguale e rotta più calamitosa non soffersero mai i Romani dopo quella di Canne; ma tale fu allor la virtù di quel popolo, che ridotto quasi alla sola città, con pochi e mal sicuri alleati, con un esercito agguerrito e vittorioso sul collo, par si seppe salvare e superar gloriosamente il nemico: laddove ora P impere era a tale condetto che non poca lode venne a Teodosio d'avere a condisioni anche gravi procurato la pace. I Goti s'accostarono il giorno appresso la battaglia alla città d'Adrianopoli, dove sapevano essere rinchinsi le bagaglie, la corte e 'l tesoro. Peroci per la recente vittoria e avidissimi di vendetta e di preda le diedero per ben venti ore un fierissimo assalto; ma con tanto animo si difesero que' cittadini, che rispintili con gravissima perdita li fecero rinunziare al pensiero di tentare altre città. Si sparsero dunque per le indifese provincie Goti , Sarmati, Unni ed Alani e corsero ferocemente saccheggiando ed ardendo dal Danubio all'Adriatico, e dalle porte di Costantinopoli fino alle Alpi Giulie ossien Venete.

Ma tempo egli è ora di volgere lo sguardo al-POccidente, da cui per questa necessaria digressione convenue distrarlo. Graziano restatone padrone (li 17 novembre 375) in età di non ancora diciassette anni, tutto, mentre egli visse, lo governò risguardandosi come tutore del fratello Valentiniano ancora fanciullo. La giovinezza sua congiunta a bella presenza, a nobile indole ed a graziose maniere inchinavano a suo favore gli animi; e al pari de' popoli lo amavano le milizie perchè destro ne' loro eserciali e sempre cresciuto nel campo e tra Parmi, dove il genitore volle formario alla guerra nella sua scuola, Giustificò appena salito sul trono l'aspettazione che s'aveva di lai confermando sensa mostrarsene offeso la proclamazione del fratello seguita sensa sua saputa, e castigando rigorosamente certi avari e erudeli ministri del padre, che secondandone il severo ingegno l'avevano fatto venire nell'odio e nell'esecrazione di molti. Per queste cose si augurava di lui, ch' ei sarebbe un di per uguagliare i Principi più valorosi e più buoni; e uguagliati certamente gli avrebbe, se coloro che 'l governavano non l'avessero lasciato dissipare fanciullescamente il suo tempo con andere alla caccia, tirar d'arce, e lanciar giavellotti; onde fu che sebbene amasse di cuore i sudditi, non sempre s'occupò de' loro binogni, e die' campo a' governatori ed a' ministri d'opprimerli, e di vendere qualunque cosa si volesse da loro comprare. Un sol fatto dimostri, quanto i cortigiani abusassero della facilità di questo Imperatore, e ad un tempo quanta fosse la bontà del suo cuore. Il valore ed i meriti del comits Teodosio, uno de' più distinti capitani di Valentiniano, offendevano l'invidia di molti, siechè l'accusarono all'Imperatore, il quale inconsideratamente prestatosi a soddisfare alla passione di questi maleveli danno a morte (anno 376) chi

era stato ampliator dell'impero nella Britannia e pacificatore dell'Africa, ne dispogliò d'ogni onore il figliuolo, e l'allontanò dalla corte; ma quando conobbe il suo fallo ne fe' quella generosa emenda che più avanti si mostrerà. Graziano amb le lettere, e le protesse, e fu selantissimo propagatore del cristianesimo e sostenitore della fede nicena, sonza perciò incrudelire contro gli ariani o i pagani. Pugnà molte volte prosperamente, ma non fu panto soldato; e perchè tale non fu, diede l'ultimo crollo alla milizia romana consentendo a' soldati che lascisssero le gravi loriche e gli elmi. Nou riuscì però con tanta indulgenza a farsene amare, perchè cieco ammiratore della destressa di certi arcatori Alani affidò loro la guardia di sua persona, li ricolmò di ricchesse e d'onori, e giunse fino ad affettarne il vestito. Questa predilezione fu causa che in processo gli si alienassero i soldati tanto romani che barbari; benchè questi non ne avesser ragione, perchè d'averli Graziano grandemente favoriti è manifesto indizio trovare comiti de' domestici Ricomere e Mellohande re d'una popolazione di Franchi, e vedere Merobaude, Arbogaste, Bautone, Frigerido, e akri più chi maestro delle milisie chi comite.

Composta poco dopo la morte di Valentiniano la guerra coi Sarmati e i Quadi, e durando tuttavia la pace conchiusa da quell'Imperatore cogli Alamanni sarebbe state il principio del regno di Grasiano sufficientemente tranquillo e felice, se la fame e una fierissima pestilenza tra gli nomini e gli armenti non avessero disertato le sue provincie poco meno che i Goti non facevano la Tracia e la Mesia. Trovandosi egli dunque in pace co' Barbari potè alla prima notisia della rivolta de' Goti (anno 377) mandare in soccorso di Valente Ricomere e poi Frigerido, e quando intese il tumulto esser tale da richiedere la sua presensa, avviare verso l'Illirico le truppo che guardavan le Gallie (anno 378). Gli Alamanni Lenticiensi conosciuta la iossa delle legioni passerone il Resto, e vennero in numero di quaranta mila nella Massima de'Sèquani. Richiamossi l'esercito, s'adunarono altre genti; e Graziano messosi alla loro testa sconfisse presso Argentaria i predatori di modo, che ne restarono oltre trenta mila sul campo. Entre dopo tale vittoria nel loro paese, ed avendoli ridotti alla pace ed obbligati a dargli parte della lor gioventà, venne per la Resia ed il Norico nella Pannouia. Dato alle legioni un riposo di quattro giorni in Sirmio passò nella Mesia superiore d'onde inviò a Valente chi gli significasse l'arrivo suo, e seco combinasse le imprese ulteriori; ma Valente ciecamente sicuro appunto per tale avviso s'affrettò di combattere. Grasiano ricevette la nuova della seguita battaglia da Ricomere e Vittore rifuggiti presso di lui con pochi cavalli; e fatto alla piena de' Barbari quell'argine che per lui si poteva richiamò alla corte Teodosio, di eui per le vittorie paterne e per quelle che egli stesso aveva in gioventh riportato in queste provincie chiara splendeva la fama presso tutto l'esercito. Teodosio nominato maestro della milisia segnalo il suo arrive

con dare a'nemici una fierissima rotta, per cui rassicurò alquanto gli animi e procurò all'esercito comodi e tranquilli quartieri d'inverno. Grasiano considerando l'importansa della presente guerra, la tenera età del fratello e la necessità della sua presenza sul Reno venue allora in determinazione d'associarsi Teodosio. Dichiaratolo Augusto in Sirmio (li 19 gennajo 379) gli concesse parte delle proprie sue genti e de' capitani, tra cui si veggono Ricomere e Maggioriano, avolo dell' Imperator di tal nome, e gli assegnò oltre il regno di Valente le due diocesi della Dacia o della Macedonia, ch' erano il teatro delle devastazioni de' Barbari. Nacque in tale occasione la celebre divisione dell'Illirico in occidentale e orientale; al primo restarono la Mosia Superiore, la Savia, le due Pannonie ed i due Norici; al secondo vennero attriboite le Macedonie, l'Epiro, la Tessaglia, l'Acaja, Creta e le altre isole, la Mesia inferiore, la Dardania e le Dacie poste di qua dal Danubio.

Era allora Teodosio sul fiore degli anni (nato nel 346), e riuniva felicemente in sè tutte quelle virtà che possono far commendabile un nomo ed un Principe; ma quella che nella presente guerra più d'ogni altra in lui s'ammirò fu la prudensa; per cui saggiamente temporeggiando rianimò con piccole vittorie l'abbattuto coraggio de' suoi, e ridusse i fieri Goti e gli Uuni e gli Alani e gli Squiri e i Taifali lor collegati alla sommissione e alla pace sensa mai venire con tutte le forze alla fortunosa prova d'una decisiva battaglia. Recatosi a Tessalonica e proveduto al buon governo delle provincie applicò l'animo a combattere i Barbari, ed è assai da dolere che non sia a noi pervenuta una notizia diligente e fedele di queste sue imprese. Raccolti i soldati sottrattisi alla disfatta del no antecessore, e chiamati all'ermi i più rohusti fra gli abitanti, e disciplinatigli alquanto ed eccitatigli alla vendetta libero la Tracia dagli inimici. Alcane orde totalmente sconfisse, altre ridusse alla pace ed a militare a suo soldo, alcune obbligò a ripassare il Danubio, e tutte quelle che restarono di qua confinò nelle Mesie. Infermatosi gravemente l'anno appresso fece tanto e sì a lungo temere di sè, che Grasiano credette di dover tornar nell' Illirico. Riavutosi vide che 'l numero de' Barbari da lui soldati superava di gran lunga quel de<sup>j</sup> Romani, e destramente gli aliontano destinandoli per l'Egitto e per l'Asia, d'onde fece venire a sè le legioni; rese vani i tentativi di Fritigerno che voleva penetrar nella Grecia, battè qualche altre corpo di Barbari, e approfittande della loro indisciplina e de' dissidii ridusse le cose a tal segno che potè ritornare nella sua capitale quasi trionfante (li s4 novembre 380). Qui venne a darsi a lui il fiero Re Atanarico, che giurato avea di non mai por piede sulle terre romane, e che sostenutosi fino allora contro gli Unni più non poteva reggere alla guerra che oltre quelli gli moveva una parte de' suoi. L' Imperatore uscito dalla città ad incontrarlo (li 14 gennajo 381), seppe fare a queste già sì altiero nemico di Roma ed alla sua comitiva tale accoglienza, e cattivarsene talmente l'amore, che molti presero soldo da lai, e tutti gli divengero alleati fedell. Entrato ia campagna quello stesso anno e'l seguente, riportò mediante i validi soccorsi di Graziano nuovi successi, e rispinse la maggior paste de' Barbari oltre 'l Danubio. Queste vittorie, la morte di Fritigerno, le dissensioni interne, le continue molestie degli Unni, e i buoni trattamenti usati da Teodosio a que'Goti, che gli si erano dati, portarono finalmente il resto di quella nazione a porgere orecchio alle preposisioni d'accordo che l'Imperatore fece lore efferire da Saturnino maestro della milizia equestre. Vennero dunque a Teodosio i capi più ragguardevoli a sottomettersi ed a giorare il trattato (li 3 ottobre 383). Le condisioni furono, che militerebbero in numero di quaranta mila a favor dell'impere, ma con grosso stipendio e sotto capi di lore nazione, non più nelle legioni; che i Visigoti riceverebbero terre, grani e bestiame nella Mesia inferiore e nella Dacia Ripense, gli Ostrogoti nella Prigia; che godrebbero i terreni in assoluta proprietà e senza pagarne tributo; che continuerebbero a governarsi secondo le loro leggi, ma sensa eleggere re, e sotto il governo di capi da nominarsi dall' Imperatore. In questa nuova patria e col conversare ed abitar co' Romani si diffuse maggiormente tra' Goti la religione cristiana; la quale insieme all'agricoltura servì a dirossarli ed a renderli in breve i pju colti de Barbari tutti, sicchè mediante la potenza a cui s' elevarono nel secolo appresso si sparsero per essi i primi semi dell' incivilimente di tutt' i Germani. Ulfila nativo di Cappadocia, che di que' tempi era vescove di questa nazione, se ne rese assai benemerito, perchè adattando alla sua lingua l'alfabeto dei Greci le insegnò l'arte di acrivere; e testimonio dell'amore e dello selo ch' egli aveva pel suo popolo resta ancora la sua tradusione degli evangeli, ch' è il monumento più antico della lingua germanica. Fu da taluno che nel secolo seguente vide i tumulti di questi medesimi Goti biasimate Teodosio, perchè non durb tanto a combatterli fino a domarli del tutto ed esterminarli; e di certo una tal pace i Consoli o i primi Imperatori non mai l'avrebber concessa. Ma tante erano le pubbliche calamità, tanto lo spossamento universale, e tanto dava a temere la recente rivolta di Massimo e l'uccisione dell'imperatore Graziano: che i sudditi benedisser Teodosio d'avere colla saggessa sua conciliate all' impere que' popeli che non si erano potuti vincer coll'armi.

Grasiano raccomandato, come si vide, l'Illirico e la guerra dei Goti a Teodosio se ne tornò (anno 379) nell'Italia e di là per la Rezia, la Massima de' Sequani, e la prima Germania a Treviri, costretto e dare al suo viaggio tal direzione per le scorrerio che nella sua assensa gli Alamanni avevano fatto in quelle provincie. Ritornò l'anno sequente nell'illirico attesa la malattia di Teodosio; ripassò poi nelle Gallie e dalle Gallie di bel nacvo in Italia, dove per le infestasioni de' Cermani limitro alla Rezia, al Norico ed alla Pannonia seggiornò quasi di continuo, sinchè la ribelliese

di Massimo le richiamò nelle Gallie. Quella rivelta ebbe per quanto s'intende tale origine. I soldati romani che custodivano la Britannia sdegnati contro Graziano per l'eccessivo favore che egli accordava a' Barbari, s'ammutinarono (anno 383), ed elessero Imperatore Magno Clemente Massimo, il quale non sembra mai avere occupato alcun affizio o comando di grande importanza. Costui possedeva le arti e le virtù necessarie per rinscire in tale impresa, e chi ne parla, anche dappoiché ei rovino, lo descrive per nomo strenno e probo, non crudele nè avaro, in ogni altra cosa degno di lode fuorchè in aver invaso tirannescamente l'impero. Piccolo essendo l'esercito della Britannia Massimo lo rinforzò arrolandovi la gioventh di quell' isola, e sbarcato sollecitamente alla foce del Reno s'internò nelle Gallie, e sempre ingressando tanto avanti marcio, finchè avuto a fronte l'Imperatore gli sedusse le mal contente legioni. Grasiano per quest'abhandonamento ridotto a fuggire, s'avviò con pochi cavalli verso Pitalia, ma fu presto raggiunto e morto in Lugduno (li 25 agosto 383), dopo di che l'usurpatore ridusse a sua divosione le Gallie tutte e l' Ispania senza combattere. La vedova Imperatrice Giustina, madre di Graziano, che coll'altro giovinetto figlinolo Valentiniano II. (nato verso la fine del-Panno 371) si trovava in Italia, tolse allora a governare lo stato, e temendo che il tiranno non la balzasse in quel subito sbigottimento dal trono, affrettò d'indurlo all'accordo con offerirgli di riconoscerlo padrone de' paesi da lui occupati; al che per non potere allora altrimenti condiscese par anche Teodosio. Non riuscì il governo di questa donna molto felice, e n'ebbe in gran parte colpa ella stessa, perebè essendo intollerante e ambisiosa turbò la quiete de' popoli per favorire gli ariani, e neglesse l'educazione del figlio onde restare padrona assoluta. Accadde durante la sua tutela un' irrusione de' Sarmati che fu felicemen. te repressa (anno 384); non così andò con quella di certi Alamanni venuti a saccheggiare la Rezia (anno 386); perchè ad isloggiarneli fu mestieri condurre Unni ed Alani, ed essendo questi corsi predando fino a' confini dello stato di Massimo, escusarsi presso di lui e rimandare a casa i Barbari con grossi regali. Nè questo liastò all'orgoglio di Massimo; il quale minacciando di volerne fare vendetta obbligò l'Imperatrice a spedirgli una nuova ambasciata (anno 387). Ma ogni umiliazione fa inatile, perchè il tiranno credendo bastevolmente stabilito il suo regno, e vedendosi crescinto di forse per le nuove leve, e l'assoggettamento di molti Germani occupò sul finir dell'autunno i passi dell'Alpi e calato in Italia, di questa e dell'Africa e della Resia e del Norico quasi senza guerra s'insignor), perchè Valentiniano ricoverò frettolosamente a Tessalonica, e v' attese a sollecitare Teodusio.

Teodosio, oltre che obbligato a' figlinoli di Valentiniano il vecchio per l'impero che ne avea ricevato, si era di recente (anno 386) imparentato con essi sposandone una sorella. Tento egli danque a favor del cognato la via de' trattati, e per dare alla sua mediazione più peso si mise a radunare ed ingrossare l'esercito e ad approntare un' armata, onde assalire l'usurpatore per terra e per mare; ma l'esercito suo era malgrado ogni diligensa riuscito inferiore a quel del nemico, e composto per la maggior parte di Barbari tumultuariamente raccolti. Avendo Massimo fortificato con gran cura e guernito di opportuni presidii le Alpi Giulie, pensò l'imperator d'Oriente (anno 388) di penetrare in Italia per una via più spedita e meno difesa; e siccome i preparativi suoi facevano temer d'uno sharco, credette Andragato, principale capitano di Massimo e quel desso che aveva preso e morto Graziano, di doversi mettere in mare egli stesso. Ma non pareva per questo al tiranno d'essere da quella parte bastantemente sicuro, e perciò ad oggetto di dividere le forze di Teodosio ordinò, che i suoi in luogo di tenersi a gnardare le Alpi facessero in due corpi irrusione nella Pannouia. Teodosio avvertito di tal movimento mutò subito piano; piombò quasi inaspettato addosso all'inimico presso Siscia sul Savo e'l disfece; indi voltosi con pari celerità contro quelli ch' erano venuti e Petovione mise anche questi, sebbene con maggiore difficoltà, in pienissima rotta; e fattori dietro a Massimo che con pochi fuggiaschi si rinserrò in Aquileja l'ebbe presto nelle mani e'l condannò al meritato supplicio. Spento il tiranno venne tutto il suo stato a divozione del vincitore, che usando moderatissimamente la vittoria si accontentò di tornar le cose nello stato di prima, e d'annullare gli atti di Massimo. Rioccapato per tal modo l'impero, soggiornò Teodosio ancora per tre intieri anni in Italia attendendo a dar buon sesto a quelle provincie; indi vedendo Valentiniano omai giunto al ventesimo anno ed in istato da poter di per sè governare il suo regno, a lui lo rendè sensa nulla chiederne o nessana parte ritenerne, e ritornò nella sua capitale.

Il giovane Valentiniano passato dalle mani della madre in quelle del cognato Teodosio mostrò chiaramente, quanto impero egli avesse sopra di sè, quanto di generosità e di giustizia, quanto amore pe' sudditi e quanto bene se ne potessero ripromettere i popoli. Assunto il governo sotto auspicii non meno lieti che già 'l fratello Grasiano, passò poco dopo la partenza di Teodosio nelle Gallie; ma ivi giunto trovò, che uscito la mercè del cognato da un pelago era entrato in un altro procellose al pari di quello in cui avea fatto naufragio lo sventurato fratello. Tra' molti Barbari che sotto Grasiano erane saliti in gran credito v'aveva Arbogaste, uomo per generosità, per valore e per le franche ed ardite maniere muito caro a' soldati. Distintosi nella guerra de' Goti e in quella contro l'usurpatore Massimo si era col suo zelo e colla perizia nelle cose militari talmente fatto amar da Teodosio, ch' egli non dubitò di commettergli la riconquista delle Gallie, dove il figlipolo del tiranno dopo la morte del padre ancer si teneva, e di lasciarlo a Valentiniano siccome uno de' capitani

più animosi e fedeli. Arbogaste, dopo aver vinto i ribelli e superato certi regoli Franchi, si trovava tuttavia nelle Gallie rivestito del comando dell'armi, quando Valentiniano si recò dall'Italia in quelle provincie. Sia che Valentiniano offendesse la costui alterigia deferendo poco a' suoi consigli, o che Arbogaste colla presunzione o con rimostranze libere e poco rispettose irritasse l'Imperatore, non andò guari che apertamente s'inimicarono; per la qual cosa Valentiniano determinò di torgli la carica. Ma non avendo egli ancora stabilita la sua autorità nell'esercito mal gliene incolse, perchè il Barbaro gli stracciò in faccia il diploma, e com' era potentissimo presso i soldati gli fece da questi negar l'abbidienza e'l ritenne quasi prigione nel palazzo di Vienna. Valentiniano medità da prima una fuga, onde ebbe ricorso al cognato; poi vedendo il sottrarsi impossibile e'l soccorso di Teodosio troppo tardo al presente bisogno fece intavolare un accordo. L'audace Arbogaste allegando che certi cortigiani meditavano la sua rovina, dimandò minacciosamente che fossero alloutanati; l'Imperatore resistette buon tempo con mirabil fermezza, finchè non potendo più reprimer lo sdegno, vinto da giusta ira tento di punir di sua mano cotanta arroganza; ma'l Barbaro aggiugnendo all'offesa lo scherno insultò all'impotente sua collera, e lo fece indi a non molto senza più strangolare, e per velare in alcuna guisa il misfatto die' voce che'l giovine Augusto s' avea tolto da sè stesso la vita.

Onde procurare qualche credensa a tal diceria ed allontanare vieppiù ogni sospetto da sè, permise contro il praticato da Massimo nell'occisione di Graziano, che le sorelle ed i popoli piangessero liberamente l'estinto Imperatore e ne onorassero i funerali, e accordo che se ne trasportasse il corpo a Mediolano. Indi non con animo di farsi vedere innocente mostrando di non raccorre del suo delitto alcun frutto, ma per timor che i Romani non vorrebbero ubbidire ad un Barbaro com' egli era, collocò sul trono un Eugenio, che già grammatico e retore s' era da qualche anno messo a servire nella corte. Eugenio lasciando al suo promotore la cura di provvedere a ciò che spettava alla guerra, e d'arrestare i Germani che minacciavan le Gallie, mandò sollecitamente una ambasciata in Oriente, la quale avesse a giustificare lui e Arbogaste, e a far conoscere a Teodosio, com' egli era stato dopo la lagrimosa fine di Valentiniano assunto all' impero, e a richiederlo che'l riconoscesse collega. La risposta dell'Imperatore fu tale, che nè dava sperauza di rappacificamento, nè la toglieva; per la qual cosa il tiranno venne in Italia e l'occupò; tentò pur anche d'insignorirsi dell'Africa, ma nol potè perchè il comits Gildone, fratello di quel Fermo che aveva ribellato al vecchio Valentiniano, andava volgendo in mente di farsela sua. Inclinando per questa nuova usurpasione le cose apertamente alla guerra più non si pensò che a far denari e soldati. Era Eugenio cristiano; ma perchè Flaviano prefetto del pretorio d'Italia e Arbogaste, suoi principali sostegni, eran pagani, e volevano interessare nella lor causa gli adoratori degli idoli, mossero il tiranno a permetterne il libero culto e a ristabilire in Roma l'altare della Vittoria; e co' loro oracoli l'affascinarono sì ch'ei fece guernire le sue frontiere di statue, le quali rappresentavano Giove in atto di fulminare chi v' appressava. Arse per ciò il piissimo Teodosio di doppio sdegno, ed eccitò ne' popoli quell' ardente selo da cui animato sentivasi pel cristianesimo. Raccolse da ogni parte le truppe e soldo Barbari su tutt' i confini; conferì il comando delle legioni a Stilicone e a Tamiso, e diede quello de Goti ad Alarico il Balto ed a Gaina, e quello degli altri ausiliarii a Saule e Bacuro. Eugenio pose alla guardia delle Alpi Giulie Flaviano, e ristette con Arbogaste nelle vicine pianure. Teodosio, poichè ebbe tutto disposto ed ammassato le genti, commise a Rufino il governo dell' impero d' Oriente e la cura dei figliuoli, già entrambi dichiarati Augusti, e partito da Costantinopoli sulla fine di maggio (anno 394) attraversò con tanta celerità la Dacia, le Pannonie ed il Norico, che oppresse Flaviano nei passi che avea preso a guardare, e scendendo dall' Alpi trovò l'inimico che s'era messo a campo sul Frigido. Qui (6 settembre) seguì la battaglia. Aspro ed ostinatissimo fu 'l conflitto e durò fino a notte molto avanzata. De' Teodosiani si segnalarono i Goti e que' di Bacuro, il quale volendo rinfrancar la battaglia perl. Gravissima fu da entrambe le parti la perdita, ma quella di Teodosio apparve più grande e sensibile, perchè si dice che de' soli Goti ne restassero dieci mila sul campo. Eugenio credendosi aver finito la guerra ricompensò largamente e capitani e soldati, e distaced ancora la stessa notte il comits Arbitrione, acciò appostasse il nemico da' monti, e secondo il vedesse o volersi ritirare o tornare a battaglia, gli tagliasse la strada, o l'investisse alle spalle. Teodosio passò la notte in grandi dubbiezze e timori, e i suoi le consigliavano a dare addietro per rinfrescarsi di gente; trattennelo la ferma e viva fede ch'egli avea nel suo Dio; e anzi si narra che sul fare del giorno n' avesse promessa di straordinario soccorso. Questa voce diffusa pel campo, e avvalorata da un soldato il quale asseverava d'aver veduto la medesima visione che l'Imperatore, rianimò l'abbattuto esercito e'l rinvigor); per la quale alacrità delle truppe Teodosio risolvelte di tornare a combattere. Non erano appena ordinate le schiere, che si scoperse Arbitrione. Inevitabile parve in quell'istante la perdita, e l'imperatore, siccome soleva nell'urgenza dei maggiori pericoli, si pose ginocchione ad orare. In quella ecco venire a lui messi del comite, domandargli grasia e perdono, e offerirgli di combattere per lui. S'accetta l'offerta, si scende nel piano. Rise Eugenio in veder cotanta baldanza in gente sconfitta pur jeri, e per abbellir le vittoria mando un bando per l'oste, che ognun si guardasse d'uccider Teodosio, perocchè voleva vedersel dinanzi vivo e legato le mani ed i piedi. S'affrontarono con terribile ferocia gli eserciti. Surae

nel primo scontro un impetuosissimo turbine, che percuotendo la faccia de' soldati d'Eugenio loglieva loro la vista ed ogni uso dell'arnif. I Teodosiani riconoscendo nella subita procella il soccorso del cielo raddoppiarono gli sforzi, onde quei d'Eugenio presto andarono in pienissima rotta; nè potè il valor d'Arbogaste arrestarli. Dieronsi allora a discresione, e corsi ad Eugenio il caricarono di catene e'l condussero al vincitore. La testa del tiranso portata pel campo alta su d'una picca ridusse a dedisione que' che ancor combatterano, e la volontaria morte del disperato Arbogaste compiè ed assicurò la piena sommissione di tutto l'Occidente. Così tornò l'impero per l'ultima volta sotto un solo padrone.

Nulla ommise Teodosio onde mostrare ch'ei riconosceva la sua vittoria dal cielo, e sebbene per le fatiche sofferte nell'ultima guerra ammalasse d' idropisia, non per questo lascio d'applicarsi con sommo studio a regolare le cose dell' Occidente; finche aggravando nel male chiamb a Mediolano il giovine Onorio, cui destinava a regnare negli stati che già furono di Valentiniano II. Parve che l'arrivo di quell'amato figliuolo il sollevasse non poco; ma sentendosi indi a non molto venir meno ogni giorno, confermò il perdono concesso ai partigiani d'Eugenio, e rimise a' popoli una gravessa imposta di fresco, poi raccomando lo stato e i figlicoli a Stilicone, cui aveva in certo modo aggregato alla propria famiglia con dargli in moglie la nipote Serena, e mort con sentimenti di vera cristiana pietà (li 17 gennajo 395).

Trovo Teodosio l'Oriente tutto sconvolto pel fayer che Valente aveva accordate agli ariani, ed esaurito di denari e di nomini per la lunga e rovinosa guerra persiana, le continue scorrerie degli Isauri, la ribellione di Procopio e la rivolta de' Goti. Malgrado tante e sì gravi difficoltà riduse non pertanto questa feroce e invelenita nasiome e quante altre erano con lei collegate alla pace; e tanto si fece rispettare da quella e da tutto i vicini, che sebbene nel corso delle sue guerre co' due tiranni n' avessero larga commodità, non solo nessuno mai l'assaltò, ma tutti il soccorsero. Ripopolo le provincie con que' medesimi Barbari che le avean disertate; e se per le difficili circostanse son potè a prima ginuta domarli sì da pienamente sottometterli, gli obbligò a lavorare la terra per vivere, e così ne facilitò la via a' suoi successori. Sempre intento a difendere o ricuperare l'impero non potè quanto necessario era accudire alla riforma degli interni; pur s'hanno di hai molte e molto savie leggi, per cui chiaro è, non aver egli perduto di vista quell' importantissisimo oggetto. L'aggravamento de'tribuni e'l vigore con cui s'adoprò onde spegnere le eresie e le reliquie del paganesimo sono cagione che'l suo governo non venne da tutti per ogni parte lodato. Ma impossibile era non crescere le gravesse attese le continue guerre e le grosse pensioni che bisognò accordare a' Barbari federati: e rignardo agli eretici, tanto era, colpa di Costanzo e Valente, per tutta l'Asia e l'Egitto l'inasprimento degli animi e tanti i tumulti, che a volere in questi tempi d'intolleranza e con popoli così contenziosi ricondurre la quiete, più sicura via forse non vº avea che di far decisamente trionfare il partito più sano e più numeroso. Tra le molte virtù che in questo Imperatore splendettero particolarmente s'ammirò la clemensa, per cui dopo la prima vittoria civile il solo tiranno e alcuno de' più rei complici uccise, e dopo la seconda non solo la vita. ma i beni ancora a' figlicoli d' Arbogaste e d'Eugenio lascio. Fu non di meno facile all'ira e talvolta severo; ma se celebre è la strage da lui ordinata in Tessalonica, non lo è meno la docilità con cui ne sofferse il rimprovero o la prontessa con cui l'espib. Gli si appone di essersi talora dopo gagliarda intensione abbandonato quasi per ispossatezza alla quiete, d'avere amato la pompa e donato con una generosità e magnificenza soverchia; ma lungi d'appetire ingordamente le sostanze de' sudditi, diminut più volte i tributi, punt severamente i delatori, concesse a' figliacli degli esiliati maggior parte dell'eredità che non in addietro, e con umanissima legge ordinò, che non s' inquisisse per ingiurie contro di lui proferite. Fu di bella e dignitosa persona, ma insieme d'aspetto così piacevole che nella faccia traluceva quel grave e dolce spirito che sì bel corpo animava; per le quali cose e per molte pubbliche e private virtà da cristiani e pagani paragonossi a Trajano e si distinse col nome di Grande. Ed avere egli ben meritato cotal distintivo, anche prescindendo dalle gloriose sue gesta, questo solo il comprovi, che grande veramente e non dubbia dovette essere la fama della sua integrità e del valore, se Grasiano malgrado le fresche ingiurie non esitò di chiamarle dall' esilio all' impere; se i Goti traditi dagli uffiziali di Valente non dubitarono di commettersi alla sua fede. Che se si vogliono considerar le sue imprese videsi in lui quanto un nomo possa prestare; perchè conquistò l'impero d'Oriente e'l manteane con poche milisie e quasi colle forse degli stessi inimici che 'l combattevane; e padrone di questo solo, rivendicò ben due volte quel d'Occidente.

## CAPITOLO VIII.

DALLA MORTE DI TEODOSIO ALLA PRESA DI ROMA PER ALARIGO.
DALL'ABBO 395 ALL'ABBO 409.

#### SOMMARIO

Come i Barbari vincessero Roma, e perchè l'impero d'Occidents cadesse tante tempo prima di quello d'Oriente. — Gli Imperatori Arcadio ed Onorio. — Gare e rivalità de'loro ministri Stilicone e Rufino; ambisione e morte di questo. — I Visigoti ribellano. — Stilicone muove a reprimerli, ma ne viene impedito da Eutropio nuovo ministro d'Arcadio. — Gildone vuole insignorirsi dell'Africa e vien superato. — Alarico creato Re de'Visigoti, invade l'Italia e ne vien discacciato. — Radagaiso penetra con altri Barbari fin sotto Fiorensa e vien rolto ed ucciso. — La Britannia, le Gallie e l'Ispania perdute per la rivolta di Costantino e l'irrusione de' Germani. — Seguito delle imprese di Stilicone e suo fine. — Alarico torna in Italia assedia ed occupa Roma.

Dir si potrebbe non sensa qualche ragione che'l medio evo della storia d'Italia prende il suo cominciamento dalla morte dell'Imperatore Teodosio. Imperciocchè dopo lui si perdette ogni idea della romana grandezza e delle istituzioni antiche, e le gare insorte tra' ministri de' suoi figliuoli sparsero tra' due imperi ch' egli formò tali semi di rivalità e di discordia, che impossibile fu di mai più riunirli. Vuolsi considerare oltre a ciò, che l'introdusione universale della religione cristiana operò molte ed importantissime innevasioni, che l'impero d'Occidente si ristrinse in breve tempo all'unica Italia, e ch'esso negli ottant' anni, she ancora dura, anda rovinando con tal precipisio da dover sembrare a' lettori d'aver d'ora inmanzi sott'occhie non più la storia di quello stato già sì fiorito e potente, ma ben quella de' Barbari che tolsero a spegnerlo. Per queste cose non sembra nè inopportuuo nè inutile di premettere qui alcune considerazioni, per cui si comprenda, come popoli per disciplina, per potenza e per numero di gran lunga inferiori al romano lo potessero vincere, e l'impere d'Occidente dovesse cadere presso a mille anni prima dell'altre.

I Romani antichi sostennero tutte le guerre coll'armi proprie e con quelle de' Socii, vale a dire di popoli già domi e sommessi, a cui in luogo di tributo imponevano di somministrare e mantenere a loro spese un dato numero di cavalli e di fanti, o secondo la loro situazione anche di marinari e di navi. E sobben i singoli corpi ausiliarii delle milizie sociali venivano capitanati da nomini di loro nazione e d'ordinario superavano il namero de' soldati romani o almen l'uguagliavano: nondimeno perchè erano, presi in singolare, assai deboli, perchè gelosamente si tenevano distinti e tra sè e dalle milisie romane, e perchè il supremo comando sempre restava a' Romani, non potevano mai dare a questi alcun' ombra. Queste de' Socii furono, tranue ben pochi casi, le sole armi straniere di cui durante la repubblica i Romani si valsero.

Cesare fu'il primo a tener costantemente dei Barbari a soldo, e i primi ch'ogli condusse furo Germani, come a riserva di pochi cavalieri e arcatori o Sarmati od orientali furono Germani tutt'i mercenarii di Roma e nominatamente tutti quelli dell'impero d'Occidente. L'argenza delle guerre civili determinò Augusto a rinforsare sul paterno esempio gli eserciti con soldati germani, e particolari riflessi indussero lui ad ammetterli tra le guardie pretorie, e i suoi successori a sempre più ingrossarne le schiere. Di ciò fu principale cagione l'infelice stato d'Italia; perchè trovandosi ed essa e i pochi altri paesi che godevano del diritte di cittadinansa, e per conseguenza di quello dell'armi, attese le incessanti guerre affatto esauriti di nomini e scemandovi sempre la popolazione, difficile riusciva e forse impossibile cavarne oltra l'ordinaria quantità di soldati anche quel più che richiedevano le guerre fatte ognor più frequenti, e la necessità di tenere in freno Roma stessa e l'Italia. Nè più si poteva verso la fine del primo secolo dell'era volgare supplire a questo difetto colle truppe ausiliarie come si soleva in addietro; perchè essendo in quell'epoca tutt' i Socii ridotti în provincia, a tutti erano state tolte le armi. Non altro dunque restando agli Imperatori che o d'armare sudditi non cittadini e di far gente tra' Barbari, s'attennero all'ultimo; perchè si lusingavano di debilitare quelle nazioni colle loro forze medesime; perchè la loro armatura e'l soldo erano men dispendiosi che non quelli delle legioni, e perchè tra' Barbari trovavano ad ogni occorrenza de' soldati agguerriti: laddove levar provinciali sembrava di qualche pericolo, e addestrarli nell'armi atteso il lungo disavvessamento di troppo gran pena. Ma sebbene s'osservi, che il numero ed il bisogno di soldati stranieri fu ne' due primi secoli relativamente a quel de seguenti assai piccolo, e quindi facile trovarne con moderato stipendio, e, finchè le legioni li superavano in disciplina ed in forsa, agevole tenerli in soggezione e fedeli: non per questo lasciò di venirne allo stato notabilissimo danno; perchè gli Imperatori non sembrano aver bastantemente avvertito, quanto tal costumansa contribuisse a sempre più disavvezzare dall'armi, a scoraggiare e ad invilire i lor sadditi. L'obblige di militare de Caracalla insieme colla cittadinanza esteso a tutto l'impero parve dovesse apportar qualche rimedio a mai tauto grave, perchè facilitando la via di rifornir le armate ce' sudditi doveva venire ad escladerne i Barbari, ed a ridestare e diffondere tra' provinciali lo spirito marsiale, che fin dal punto della loro conquista era stato in essi o spento o represso con grandissimo studio. Questo scopo si avrebbe forse coll'andere degli anni ottenuto, se gli Imperatori v'avessero potuto attendere colla cura che cosa di tanta importanza esigeva. Ma nol consentirono le incessanti guerre cogli esteri, e meno ancora le frequenti rivoluzioni, per cui gli usurpatori non confidando in una leva tumultuaria di provinciali erano in necessità di ricorrere a' Barbari che sempre stavano coll'armi alla mano, onde poter d'un mbite mettere insieme tale massa di forsa, che gli altri eserciti avessero a chinare il capo e riconcecerii per sovrani sensa faroi combattere. La povertà e l'avarisia de' Germani fornì a chi aveva desari largo campo di trovar tra essi de' mer. cesarii, e le lore discordie e le private inimicisie diedere frequenti eccasioni d'armarli gli uni ontre gli altri. Di che non lesciarono d'approfittare i primi Imperatori; ma quei che vennero appresso ne fecere abuso; perchè vedendo lo spopolamento della provincie volontieri v'ammetteano i Germani per ristorarle d'abitatori, volontieri li duceano in gran anmero per risparmiare i sudditi ed esentarli dalla milizia. Ve n'ebbe anzi taiuno, che lusingandosi di vantaggiare il suo fisco vendeva quell'esensione a carissimo prezzo e comperava le recluie a vil soldo tra' muovi coloni o tra' Barbari. Queste circostanse che avrebbero dovuto crescere forze all' impero, furono, perchè malamente se ne usb, cagione della sua estrema rovina; perchè i seldati Barbari si fecero sempre più numerosi e pervennero ad entrare nelle stesse legioni. Giunti per queste varie canse a formare il nerbo delle ate romane presto si resero necessarii di mode, che dopo il principio del quarto secolo da' Romani più aon s' intraprendevano guerre sensa grosse bande di Franchi, di Goti o d'altri Germami . Ma dove a Segesto, a Vannio, ad Arminio, a molt' altri bastava di ricevere soldo durante la guerra, o di venir rimpuerati co' denativi militari consucti e cell'enerifice titole d'amici e di Socii: dove in addictro efferivano a gara e spontanci i loro servigii: bisognò ora provvisionarli anche in tempe di pace, mendicarne i soccorsi e presondere ad essi l'oro e gli anori. Quindi si trova che già Costantino ne decorò alcuni delle insegue del consolato, che Ginliano nominò Nevitta Console ordinario e che Valentiniano I., Graziano e Teodosio conferivane ad essi i principali coma di e le cariche più sublimi sia della corte sia dello state. Conobbesi finalmente, ma in tempe da non petervi più riparare, quanto questa costumanza rinocisso per ogni verso perniciosissima. Imperciocchè il continuare a tener le provincie laugi dell'armi indusse ne' loro abitanti tanta avversione per la milisia, e ingenerò in essi tale scenfidansa di sè, che abbandonati dalle legioni accorse per comando di Stilicone a liberar l'Italia tutti restarono quasi timido agnelle preda de' Barbari, sieche appena v'ebbe città la quale, per quautanque fosse ricca di popolo e forte di sito, s'avvisasse di por pensare a difesa. Nè quella d'invilire i provinciali fu l'unica conseguenza funesta della pratica di soldar tauti Barbari; perchè l'ammetterli nelle legioni gli addimestico colla disciplina romana e in un la corruppe, e l'aumentarne il numero e'l farne quel grandissimo conto rese le patrie milisie spregevoli e crebbe oltre ogni immaginare la baldanza e l'insolenza delle straniere. Quindi fu che i Germani gloriandosi del nome di Barbari al romano insultavano, sè dicevano nomini e i Romani avevano in conto di femmine, e stupivano come non essendo atti a difenderle osassero tuttavia dirsi e credersi padroui delle provincie; mentre i vincitori del mondo umiliati e venuti a vile a sè stessi affettavano modi e vestiri barbarici; e si reputavan besti se minacciati da una guerra giugnean a cessaria con offerire agli inimici o terreni o denari. Queste che indussero ne' Germani l'orgoglio e ne' Romani lo scoramento s' hanno a ritener per le principali cagioni, onde a' Barbari fu possibile di rovesciare l'impero e d'occupare e d'assoggettarsi, si può dire con una mano di gente, la Britannia, la Gallie, la Spagna, l'Africa, l'Italia e i' Illirico.

Quanto all'altra quistione, la quale era, perchè l'impero d'Occidente tanto tempo prima di quel d'Oriente cadesse; uguale essendo in entrambi gli imperii, il governo e comuni le leggi, uguale la corrusione de' costumi, agualmente misera la condizione de popoli, uguale negli Occidentali e negli Asiatici l'indifferensa per lo state e'l disamor della patria : non sembrano queste od altre tali cause avere influito nell'acceleramento della rovina di Roma, ma doversene accagionar quelle stesse, che si dissero aver messo lo stato in ba-Na e quasi a discrezione de' Germani, la divisione de' Germani in più popoli, la situazione e la condizione della città di Roma, e una disgraziata serie di principi deboli e d'ambisiosi ministri. Se i Germani avessero formato un solo stato, un sol popolo, non tanti quante erano le loro comunità e le borgate: o Roma gli avrebbe domati assaltandoli nel vigore della sua forsa, o non li domando a prima gianta ne avrebbe ritratto almeno il vantaggio che per essi, come di Cartagine diceva Scipione Nasica, s'avrebbe mantenuto vivo lo spirito militare, e che pel vicendevole odio nè mai i Germani sarebbero venuti al soldo di Roma në Roma mai gli avrebbe assoldati; onde le sarebbe stato forsa trovare tra' suoi cittudini le braccia che la difendessero. Oltre ciò, nu solo inimico, quantunque fiero e gagliardo, dà sempre luego a tregua od a pace. Non così co' Germani; se per l'incursione d'un popolo nasceva una guerra, da essa per le amistà e per le leghe ne pollulavano altre, e non di rado in tal numero che tutta veniva in arme la nazione germanica, come fu nella guerra de' Marcomanni e nella rivolta dei

Goti. Un solo nemico che assalti in più luoghi non muove però più che una guerra, ma se in vece d'uno son cento, cento sono le guerre e continue. S'avea pace la prima Germania, non l'avea la seconda : s' era tranquilla la Rezia , non eralo il Norico; se tacevano le armi nelle Pannonie, non tacevano nella Dacia, non nelle Mesie. Non meno di questa fu all'Occidente fatale la circostanza di confinar quasi per ogni dove ai Germani; perchè se i Jazigi che stavano di rincontre alla Pannonia fossero stati men deboli, o Roma avesse avuto qualche commercio co' Fenni e co' Sarmati che cingevano la Germania dalla parte di settentrione e d'oriente: ell'avrebbe potuto trovare in que' popoli degli alleati fedeli. Per fine: quasi tutte, si pub dire, le usurpazioni e le conseguenti guerre civili ebbero nascimento e teatro nell'Occidente. Per esse e per le guerre germaniche, le quali dopo il regno di Marco Anrelio furono poco men che continue, restò quell' impero spopolato nelle sue più belle e più forti provincie : quindi si trovo, onde sottrarsi a' pericoli ognora imminenti, in continua necessità d'armar Germani contro Germani, e già impoverito tra i disertamenti e gli spogli, costretto a disarmar coll'oro i nemici cui più non poteva vincer col ferro. Minacciato e assalito senza posa dall'una parte da Basilea fino giù alla foce del Reno, e dall'altra da Basilea fin colà dove mette nel mar nero il Danubio lottà vigoroso per tre secoli intieri co'snoi feroci assalitori, finchè dissanguato e onninamente esinanito, più non trovando nè capitani nè truppe se non tra le nazioni che gli movevano guerra dovette miseramente soccombere, L'altro impero rispetto a questo sens' interni tumulti di armi, più ricco di commercio e d'industria, non corso si di sovente nè in tale estensione da' Barbari, avea ne' Persiani un inimico potente, e negli Armeni, negli Iberii, e negli Arabi de' naturali e sicuri alleati, che ad un bisogno prestavano i lor soccorsi non a preszo ma per natural nimistà co' Persiani. Assicurato colla pace dalla parte dell'Asia fu esso in istato d'impiegar nel tumulto della gran migrazione tutte le sue forze in Europa, di tutte volgerle alla non difficil difesa di breve tratto del lato Danubio, e di soldare nell'Asia de' Barbari, sulla cui fede poteva contare opponendogli in Europa a' Germani ed a' Sarmati. Per queste cause e perchè il principale impeto delle nazioni trasdanubiane e'l maggiore sforso degli Unui si diresse sull'Occidente, possibile fu agli Imperatori orientali di sottrarsi a quello sterminio, ed agevole di riparare alla furia de' Sarmati, che trovando vacuo quasi tutto l' Illirico lasciarono per alcun tempo di dar loro molestia. Parve che le fazioni religiose l'avessero a lacerare, a sobbissarlo fin dal secolo settimo i Saracini, e sul cominciar del decimoterso i Crociati. Ma'l regne di questi conteneva in sè il principio della sua distrusione, e l'odio de' Greci contro i Latini rese loro possibile di scuotere il giogo: i Musulmani tardo pervennero a vincerio, perchè dopo le prime conquiste si volsero altrove e ne furono im-

pediti dalle loro guerre civili e dalle crociate; e le quistioni teologiche con interessare ed iscuotere gli animi gli preservarono dall'interpidimento in cui caddero que' d'Occidente. Quanto la situazione e la condizione di Roma concorresse ad aocelerarne la perdita appare da questo, che se quella città fosse stata marittima come la capitale dell'Oriente, i Barbari attesa la loro imperizia nelle cose di mare non l'avrebbero nel secolo quinto presa e saccheggiata più volte; nè mai, s'ella avesse potuto tenersi, sarebbe andata perduta l'Italia, o facile sarebbe stato ricuperaria. E se gli Imperatori avessero continuato a far loro stanza in questa città e non in Sirmio, in Trevi i, in Mediolano o in Ravenna, non la lasciavano con tanta indifferenza prendere quasi su' loro occhi da Alarico, ma l'avrebbero d'ogni lor possa e guernita e afforzata e difesa. E volendola difendere risolutamente, l'avrebbero potuto, sebbene ella non era marittima; perchè i barbari, essendo poco pratichi degli assedii e incapaci delle lunghe e disciplinate fatiche che si esigevano dalle immense opere, con cui gli antichi cingevano e aforsavano le città, o vi si sarebbero logorati sens' alcua frutto, o sarebbero stati costretti a levarsene, o per poter durante l'assedio sussistere ridotti a sbandarsi, con che si rendeva meno difficile di superarli. Per ciò poi che risguarda gli Imperatori, egli è vero che Arcadio e Teodosio II. non meritarono forse più lode che Onorio o'l terso Valentiniano; ma a Teodosio successe Marciano che seppe distornar da' suoi stati il flagello degli Unui, mentre la rotta di Attila consumò le ultime forse dell'Occidente. E quanto a' ministri; se Rufino. Eutropio e i harbari Gaina ed Aspare usurparono in Costantinopoli qualche potensa, presto furono spenti, e v'ebbe Antemio e Polcheria che fecero fiorire l'Oriente; dove Stilicone, Ezjo e Ricimere precipitarono Roma in quell'abisso di mali che si vedrà in questo libro e ne' seguenti,

Morto, come si disse, Teodosio gli succedettero i figlinoli Arcadio ed Onorio, quegli di non ancor diciott' anni (nato nel 377), questi di poco oltre gli undici (nato li 9 settembre 384); tutti e due già dichiarati Augusti dal padre, ma affatto dissimili a lui e mancauli fino de' germi di quelle virtà che necessarie sono a tenere e governare uno stato anche in tempi pacati. La quale cosa considerando Teodosio e vedendo la loro giovane età, quando sentendosi approssimare il suo fine divise tra essi l'impero, li raccomando tutti e due a Stilicone suo valorosissimo capitano che allor si trevava presso di lui, e costituitolo particolar tutore d'Onorio commise la curia spesiale dell'Oriente o d'Arcadio a Rufino prefetto del pretorio e patrizio. Quanto i giovani Imperatori rinscirone inetti e da poco, tanto furono i due ministri abili, intraprendenti ed accorti. Stilicone, figliuolo d'un Vandalo che s'era segnalato nelle armate romane, s'avea per la sua destressa in ogni sorte d'affari e più ancora pel non comune valore guadagnato la grazia di Teodosio a tal segno, che oltre le primarie dignità della corte e della milizia ne aveva,

come fu acconnato, oltenuto in moglie la nipote Serena, ed era da lui stato destinato suocero a Oporio. Quegli stessi che lodano in questo ministro la capacità nelle cose di governo, la scelta giudiziosa degli affisiali militari e l'amor ch'ei portava a' soldati non tacciono ch'ei non di rado si perdea ne piaceri, che per lui impoverirono le famiglio più illustri e le provincie, che quanto v'avea nell'impero di presioso e di bello tatto cadde nelle sue mani. Rufino nato di bassa condizione nell'Aquitania dovea più che alle virtù alle sue arti cortigianesche il favor di Teodosio, presso cui tanto valse, che mormorando i cortigiani per la rapidità e la grandessa della sua fortuna, l'Imperatore punt l'invidia loro dicendo, ch' el l'eleverebbe ancor più. Entrambi questi ministri erano divorati dall'ambizione, la quale, per avere essi posto iu uso messi diversi, sembro quasi di differente natura; imperciocchè in quello d'Occidente ella avparve splendida; generosa e lodevole, deve per le violenze, i raggiri e la mancanza della gloria militare ella si mostrò in quello d'Oriente arrogante, criminosa e dannabile. Entrambi disponevano e dello Stato e de' Principi liberissimamente, entrambi erane circondati da tale stuolo di adoratori e di partigiani, entrambivivevano con tanto fasto e splendore, che offuscarone i loro Signori in cui dell' autorità non risedova che l'ombra. Stilicone governò per tredici anni l'Imperatore d'Occidente e l'impero senza palesemente mostrare d'ambire la porpora. Rufino med me' suoi modi minore ritenutezza, e venuto per quell'imprudensa, per l'alterigia e per l'avarisia mell'odio de' soldati e de' popoli rovinò in breve tempo,

La rivalità, che regnava tra' due ministri fin da quando Teodosio viveva non tardo a degenerare dopo la sua morte in aperto odio, e questo a infiammarsi ognor più; perchè all'antico rancore e al disprezzo in che dagli nomini militari si sogliono avere i cortigiani, s'agginnse nell'animo di Stilicone lo sdegno, che l'emolo non volesse in alcun modo dipender da lui, com'ei pretendea avere il defunto Imperatore disposto, e come in effetto non sembra improbabile, per essersi Stilicone trovato alla sua morte; e perchè v'ha qualche luogo di credere che Serena sua moglie sia stata da Teodosio adottata per figlia. Bramava Rufino di assodare contro le pretese di Stilicone il suo potere e 'l suo credito, e di crescersi autorità negli occhi del popolo, e perciò vedendo quanto favore desse al rivale la sua doppia attenenza alla famiglia imperiale, delibero di fare anch'egli Arcadio suo genero. Il che essendo molto discaro agli abitanti di Costantinopoli ed a Stilicone, questi si concertà con Entropio preposito del sacro cubiculo d' Oriente, e cogli cunuchi di quella corte, i quali profittando d'un viaggio, che Rufino dovette far verso Antiochia, determinarono il facile Arcadio a scegliere al suo talamo Eudossia figliuola di Bautone comite Franco, e condussero la trama con tanto secreto, che Rufino non n'ebbe sentore che lo stesso di delle nozze ( li 27 aprile 395 ). Sebbene per essergli andato fallito questo disegno venisse assal meno il suo credito, non perciò se ne lasciò sgomentare o depose l'idea d'elevarsi all'imperio. Continuò dunque le pratiche incominciate, e temendo che Stilicone non venisse a levarlo di carica e vedendosi per mancanza d'esercito incapace a resistergli, si lusingo che quanti più fossero nello stato gli sconvolgimenti e i tumulti, tanto egli sarebbe più necessario, e la sua ambizione più da scusarsi; e a tale oggetto eccitò gli Unni ed i Goti ad infestare le provincie d'Asia e d' Europa. Ma la sua rovina venne appunto di là ond'egli sperava ingrandimento e salute, perchè Stilicone asserendo e pubblicando d'essere stato da Teodosio incaricato della cura e del governo di tutto intiero l'impero mosse, sotto pretesto di reprimere i Goti, coll'esercito verso la Grecia, dove erasi dopo diverse scorrerie ridotto quel popolo. Seco traea Stilicone tutte le forze romane, quelle cioè di cui s'era valso Teodosio per abbattere Eugenio, e con esse quelle che militato avevano sotto quel tiranno. Alarico che comandava i Goti rivoltati si ritirò a tale nuova nella Tessalia e si fortificò tra que' monti, e già tutto aveva disposto Stilicone per assalirlo, e certo pareva che n'avesse a riportare completa vittoria, quando Rufino tornatosi ad insignorire d'Arcadio il portò a ridimandare le genti che appartenevano all'impero d'Oriente. Ubbid' Stilicone al comando e rispedì i soldati, e, se vera è la sospetta lode, anche la metà del tesoro imperiale; ma prima comunicò il suo sdegno contro Rufino all'esercito, ed affidatone il comando a Gaina di nascita Goto, ma vecchio nell'armata romana, ed apertosi a lui si discosto dai nemici e stette attendendo l'esito di quanto avea disposto. Rufino credendosi per questa via pienamente assicurato contro i progetti dell'emolo e non osando attentare alla vita d'Arcadio, il sollecitò più che mai che l'associasse all'impero; e onde la sua proclamazione succedesse nelle forme consuete, il mosse a venir seco ad incontrare l'armata nell'Ebdomo, a sette miglia dalla città. Ma questa, che col suo capitano tutta era in favore di Stilicone e sapeva com'egli avea suscitato Alarico, salutato l' Imperatore si scagliò ad un cenno di Gaina contro 'l ministro e a piè dell'agognato trono lo trucido (li 27 novembre 395). I soldati recisogli il capo e la man destra, e conficcato quello su d'una lancia e sharratogli la bocca con una pietra vennero a Costantinopoli poco men che in trionfo, e andavano chiedendo elemosina onde aver da sfamare quest' ingordo e insaziabile uomo. Ben riusci Stilicone in torsi davanti il rivale, ma non nel principale suo intento; perchè l'eunuco Eutropio più vile assai di Rufino e più ambizioso, che per sue mire l'aveva secondato fin qui, a un tratto l'abbandono. Riuscito costui a insignorirsi d'Arcadio e a governarlo « come un vetturale il somiere » si strinse con Gaina, soldh Alarico co' suoi Visigoti, ordinò a Stilicone d'abbandonar le terre d' Arcadio, e lo fece (anno 397) dichiarare pubblico inimico e perturbatore dell'impero, e come tale spogliar de' beni ch'ei possedeva in Oriente.

Questa discordia delle due corti, da cui se non

origine obbe al certo fomente quell'odio che in appresse divise e separò i Latini dai Greci, e abbandono l'Occidente alla furia de' Barbari, tardato non avrebbe a finire in un'aperta rott<del>ura, s</del>e le ribellioni avvenute nello stato d'Onorio e le mosse de Germani non avessero impedito Stilicone di fare d' Entropio e di Gaina la disegnata vondetta. Primo a rompergii questo disegno fa Gildone Principe Mauro e fratello di quel Ferme, che sotto Vaestiniano I. fu sconfitto dal padre dell'Imperatore Teodosio. Costui, persona siccome Permo di grandissimo seguito tra gli Africani e di sterminate ricchesse, aveva in ricompensa dei servigii prestati ottenuto il governo militare dell' Africa, e durante la guerra e l'usurpazione d'Eugenio concepito la a di farsi padrone di quelle provincie, come chiero mostrò ricusando di spedire a Teodosio le enti di cui era stato richiesto. L'immatura morte dell'Imperatore Teodosio, qualche apparente sommissione mostrata da Gildone ad Onorio, e più di ogn'altra cosa l'avere Stilicone volto l'animo ad altri pensieri, sottrassero per alcun tempo il ribelle al meritato castigo. Imbaldancito per l'impunità e bramoso di tentar cose maggiori diede orecchio a' suggerimenti d' Entropio, dal quale veniva a larghi patti invitato ad assoggettarsi ad Arcadio; e fingendo d'occostarsi all'Imperator d'Oriente si levò apertamente dall'ubbidiensa d'Onorio (anno 397). Stilicone comunicate la rivolta di Gildene al Senato gli fece da quello dichlarare la guerra, e delutesi di queste pratiche con Arcadio risolvette, avanti di punirne l'ennuce, di debellare il tiranno. Assicurò dunque mediante copiose provvicioni di grano la sussistenza di Roma e allestita un'armata ne conferì il comando a Mascesel, fratelio di Gildone che s'era rifuggito alla corte di Onorio, Mascesel sconfisse in breve tempo il tiranno (anno 398), ma ternate vittoriose a Mediciane vi perdette indi a non molto la vita, non si sa bene se per gelosia o per invidia che avesse di lui Stilicone, il quale tra le feste che si facevano per questa vittoria sposò ad Ouorio, che allor non contava più di tredici anni, una figliucia di nome Maria, sebbene ella non fusse ancora in età da marito.

Rioccupata l'Africa e assodata col movo maritaggio la sua antorità son ad altre applicò l'animo Stilicone che all' impresa d' Oriente; e onde condurla a baon fine senza venirae di hel naovo distratto, si portò nelle Resie, visitò tutto il Reno, rianovò i trattati co' Barbari e per completare sollecitamente l'ocercito chiamò all'armi di molti Germani, i figliuoli dei veterani e tutti coloro che sensa diritto godevano esenzione dalla milisia. Ma questo divisamento gli fu da prima frastoranto dalle arti d'Entropio che ancora per un anno regoò, e poi da varii incidenti che addussero la cadata di Roma.

Fu ricordato, deve si parib di Rufino, com'egli avea suscitato Alarico Principe de' Visigoti a correre la Macedonia e la Grecia; ora è bene far conescere quest' nomo alquanto più da vicino, siccome quello che dopo Brenno fu'i primo a prendere Roma. Alarico apparteneva alla famiglia de' Balthi, nome the presso i Goti tanto valeva the Arditi, la quale era principale tra' Goti occidentali, e dope quella degli Amali la più illustre di tutto il popolo gotico. Venuto all'epoca dell'irruzione degli Unni a darsi anch'egli a Valente prese parte alla rivolta de'Goti e cotante si mostre nella guerra che indi seguì sagace e animoso, che sulle spon de dell'Ebro ridusse in grandi angustie i' Imperatere Teedesie. Depe la pace si mise a servirio e le segu) contre Eugenio, nella quale spedizione creder conviene ch'ei prestasse importanti servigii, giacche in ricompensa di quelli si lusingava di venir nominate meestro delle milisie romane. Si ritirò dopo la morte di quell'Imperatore nelle terre a lui assegnate, forte indispettito e delentesi che le sue fatiche non avessero avuto convenevole premio. In questa disposizione d'animo ei si trovava, quando Rufino l'eccità (anno 395) a' danni d'Onorio; end'egli chiamati prontamente all'arme i suoi Goti, che mal sofferivano d'essere astretti a laverare la terra, e fatta gente tra gli altri Barbari si levò dalla Tracia, e venne nella Macedonia e nella Tessalia. Stilicone mosse tosto, come fu detto, a reprimerio; ma perchè suo principale intendimente non tento era di castigare Alarice quante d'aver oodo di mandar le sue gonti in Oriente onde abbatter Rufino: tosto lasciò la guerra contro i Goti, quando Arcadio il richiese di mandargli le truppe, che a lui s'aspettavano; per la qual cesa ebbe Alarico libero campo di mettere a sacco la Grecia, che i governatori postivi da Rufino gli lasciarono indifesa ed aperta, Stilicone, deluso, siccome fa detta, da Entropio, tornò l'anno appresso nella Gracia con furse maggiori, e fattosi contro i Goti gli strinse ne' monti dell'Arcadia e ve gli assedib; ma montre follemente sicuro della vittoria egli si spassava tra donne e banchetti, riusch all'avveduto Alarico di salvarsi per l'istme e di condursi con tatt'i suoi e con tutto il bettino in Epiro. Allera prese anime Entropio e telse a trattare co' Visigoti, li soldo per avere chi 'l difendesse da Stilicone, nominò Alarico maestro della milisia in quella parte dell'Illirico che apparteneva all'Oriente, e tolto avendo al rivale il pretesto di combottere i Goti, perchè ora divenuti soldati d' Arcadio , gli ordinh (anno 397) di desistere dalle offese e di ritirarsi, e perchè tosto nol fece, procedette come si disse contro di lui. Per quanto Stilicone desiderasse di fare d'Entropio quello che già di Rufino, gli convenne deporte ogni pensiero di lui e de' Goti onde attendere prina ( anno 398 ) alla riconquista dell'Africa, poi a difendere la Britannia contro gli Scoti che v'erano passati dall' lerna (anno 399), e ad assicurare le Gallie minacciate dalla parte del Reno da Marcomere e Sunnone Principi Franchi, e lungo le spiaggie da' Sassoni; le quali cure il tennero occupato fino all'anno che Alarico irruppe in Italia.

Quel valoreso ed accortissimo Barbaro, sentendosi nato a cose più grandi che i suoi precessori, vantava, assai tempo prima che l'evento lo avverasse, un oracolo, per cui si diceva prescrito dal cielo a distruggere Roma e ad atterrarse l'impero. Fermo in questo pensiero approfittò della discordia

che dividea le due corti, e della comodità che gli offeriva la sua carica di comandante militare dell'Illirico, e cominciò a votar gli arsenali per fornime d'armi i suoi Goti, che inorgogliti di tanti successi e tripudianti nelle belle e nuove armature l'acciamarono re (anno 400), e baldansamente il richiesero, li levasse dalla servità in cai loro pareva di vivere, e li conducesse, love occupare un paese per sè seus'aver a guardar merceasrii quel d'altri. L'augurio tratto da questa fieressa e dall'oracolo, stimoli potentissimi agli animi sabiti e superstisicei, inclinarene il re a volgere i suoi senza più centre Roma, onde teste miscli in marcia, e venne per le Pannonie e le Alpi Ginlie in Italia. Non v'ebbe quanto sembra fortuna; per la qual cosa fatto più cauto, acciò meglio gli riuscisse un'altra invasione, dispose che i Germani confinanti alla Resia ed al Norico assaltassero quelle provincie onde Stilicone avesse a divider le forse. Assicuratone per tal guisa il successo ritentò nel seguente inverno l'impresa, e trovata l'Italia non ben guernita di troppe battè nelle Alpi e sul Timavo quella che gli si fecero incontro, occupò la Venezia, superò l'Atesi e 'l Pado e si distese nella Liguria. Tutta l'Italia, tutto l'impero tremb; si riattarnao frettolosamente le mura di Roma, gli sbigottiti abitanti meditavano di salvarsi elle loole, e 'l debole Onorio di passar nelle Gallie. Stilicone rassicurb gli animi facendo sostare in Asta la corte, la propria moglie e i figlinoli, chiamb a se le legioni ch'erano a guardia del Reno e della Britannia, soldò Unni ed Alani, passò nelle Rezie, vi conchiuse pare e trattati co' limitrofi popoli, ne trasse l'esercito e con esso alcune schiere d'Alemanni, e venne nel caore del verno e a traverso i nemici a liberare Onorio colla cavalleria più spedita. Arrivate da ogni parte le genti dellbern di combattere, e vedendosi inferiore di forse e consecendo il nemico serapoleso osservatore delle pratiche religiose l'assall presso Polleusa tra le solennità delle feste pasquali (li 6 aprile 402). Valorosissimamente si difesero i Goti; pur perdettero ii campo, e abbandonarone agli inimici la moglie, le more e i figlinoli del re, molti altri prigioni e grandi bagaglie; fu per altro de' Romani tas perdita che non si potevano bene dir vincitori. Alarice si gettò cogli avanzi dell'esercito sull'Apennino, e Stilicone temendo per Roma gli fece sperare la restituzione de' suoi, e con queste ed altre offerte l'indusse a promettere di sgombrare l'Italia. Poichè l'ebbe oltre il Pado, cercò nell'indisciplina de' Goti cagion d'assalirlo e poco manch che presso a Verona nol facesse prigione. I Barbari, che mon sanno moderarsi nella orconda fortana, non si sanno virtuosamente ostinare se la provano avversa; quindi fu che tra molti i quali abbandonarono il re per istrettessa di viveri, e quelli che perireno di ferre e di stento, ei fu ridotto a ripassare le Alpi con pachi fedeli.

Stilicone dallo vicende qui su ricordate impedito di castigar di tante offese ed insulti il superbo ed ambiziosissimo Entropio, non lasciava di fargli quella guerra che per ini si poteva. E quanto per la rivalità dei ministri fossero inimicati i due ju erii, chiaro si vede; perchè dove in addictro, acche essendo diviso in più parti l'impero, le leggi e si pubblicavano in nome di tutti gli Augusti, e lutti in universale obbligavano i sedditi : si trova ora (li 15 settembre 398), avere Onorio ordinato, che non s'avesse ad osservare ne' snoi stati una legge d' Arcadio. Vedesi pure che l'Occidente non voile riconoscere (aano 300) il consolate dell'orgoglicco runaco, ed egli è probabile che appunto di questi tempi Stilicone romposse e per mare e per terra ogni commercio ed ogni comunicazione coll'imporo d'Oriente. Con queste ed altri simili armi c battè Stilicone il suo abominato rivale, finchè l'auno prima che Alorico penetrasse in Italia pervenne a potersi rallograre di sua rovina; della quale però fu pago il solo suo odio, ma non l'ambisione. Imperciocchè contando omai Arcadio ventidue an mi ed essendosi l'Imperatrice Endossia insignorita di tutta l'autorità e del governo degli affari e quindi apparendo che l'Imperatore avesse tolto a governare il suo stato da sè: più nou poteva Stilicone pretendere nelle cose d'Oriente quell'ingerenan ch'ei diceva doverglisi in virtà della disposizione di Teodosio. Costretto a rinunsiare a quel disegno un altre se formò e coltivò finchè visse, e fu quelle di rivendicare ad Onorio la signoria dell'illirico, il quale prima del riparto fattone da Graziano soleva appartenere indiviso all'Imperator d'Occidente, siccome fu a' tempi di Costante figliusio di Costantino, Poiche gli riusch di liberar l'Italia dai Goti, trattò per tale causa con Alarico e le fece soldate d'Onorie, ende non gli fosse d'estacele quando volesse tentar quell'impresa; ma come al sus primo progetto due volte quel re, così a questo si opposero Radagaiso, il tiranno Costantino e i Ger-

Il pericole corso da Onorio nell'invasione de Goti determinò Stilicone a trasportare (auno 403) la corte da Mediolano, dov'essa era restata dai tempi di Massimiano presso a cont'anni, in Ravenna, città assai più forte o per la sua situazione meno caposta a' tamulti d'una subita irruzione; nè guari andh che s'ebbe a iodare di questo consiglio. I Romani, a cui assai increscova la continua assensa de' Principi, sporarono di potere nel cambiamento che aveva a seguire ottener quante avevano fin qui procacciato in vano, e supplicareno Onorio di voler trasferire la sua residenza nella loro città. Vi si condusee l'Imperatore e vi fu accolte con grande magnificenza e come in trionfo, ma dopo un soggiorno di pochi mesi ne usci (anno 404) per rinserrarsi iu Ravenna, attesa la voce d'un passaggio che i Barbari intendevano fare sotto la condotta di Radagaiso, già conosciuto dagli Itali, perchè avea seguitato Alarico nella sua prima spedizione in Italia. Quel principe di grandissima autorità tra' Germani, pagano di religione, e d'animo più ferece e cradele di quanti Barbari mai assalisser l'impero, adunb secondo alcuni duscento, e secondo altri ben quattre cente mila avventuriori di varie nasioni d'oltre il Reno e'l Dannbio, e tra questi dodici mi-la nomini di chiera nescita e sperimentato valore.

Accossato questo innumerevole esercito gli promise arditamente i tesori di Roma, l'animo alle rapine e alle stragi, e alto dicendo che immolerebbe a' suoi Dei tutto 'l sangue romano piombò (anno 405) sull' Italia. Non vi trovando contrasto per lo spavento onde ognuno era compreso mise a ferro ed a fuoco quanto paese a guisa di sterminatrice procella percorse, e s'avvib a dirittura alla volta di Roma. Le sue orde nol seguitarono tutte, chè molte o così comandate o intente a predare ristettero. Stilicone non potendo arrestare la piena di cotanto terrente raccolse sul Ticino trenta legioni (non più che quarantacinque mila uomini ), arruolò schiavi colla promessa della libertà e di due solidi d'oro, si legò cogli Alani e cogli Unni e con una popolasione di Goti, e venne cautamente tenendo dietro al nemico. Raggiunselo nella Tuscia che tentava Piorenza, e assalitolo per opera di Uldino re degli Unni e di Saro capitano de' Goti lo ruppe di modo, che 'l ridasse a ritirarsi colle reliquie del disfatto esercito sa' monti di Piesole. Oni accortamente lo strinse e tagliategli le vittuaglie l'ebbe indi a non molto nelle sue mani con tanta quantità di prigioni, che intiere gregge se ne vendevano per non più che un solo solido d'ore. Questa insperata e pressoche non sanguinosa vittoria crebbe di molto il potere di Stilicone, e gli concilio grandemente il favor delle milisie e de' popoli.

Non dice la storia, che avvenisse delle masnade che non s'erano mosse con Radagaiso verso la Tuscia; ma egli non è improbabile che udito l'infelice fine de' loro compagni dessero addietro, e veduto per due freschi esempii la difficoltà di stabilirsi in Italia, deliberassero di tentare le Gallie. Erano queste nell'esaurimento di tutto Occidente, fin da quando Stilicone ne trasse le legioni per cacciar d'Italia Alarico, affatto sguernite di truppe romane, e solo difese da alcuni corpi di Barbari, i quali per essere stati formati sotto il regno d'Onorio si diceano Onoriaci, e assicurate dalle leghe e da' trattati che Stilicone aveva conchiuso colle vicine nasioni. Essendo in tale state quelle provincie formossi oltre'l Reno (anno 406), sia delle hande di Radagaiso, sia d'altri popoli, una fortissima lega, capi della quale erano gli Svevi ed i Vandali a cui s'accostareno moltissimi Alani, che dopo l'invasione degli Unni s'aggiravano qui e qua sensa patria. Determinati di cercar fortuna oltre'i Reno si misero in marcia; ma giunti sulle terre de' Franchi, allora governati da un re loro dato da Stilicone, li trovarono in arme. I Vandali che formavano l'antiguardia ne forono rotti ; restò sul campo Godigisclo loro re con ventimila de' suoi, e maggiore strage sarebbe succeduta se non sopraggiungeva Respendial re degli Alani. Questi sconfisse i Frauchi onde le vittoriose torme passarone il Rene presso a Mogunziaco (li 31 Dicembre 406) e corsero per tre intieri anni le Gallie ardendo, saccheggiando e uccidendo. Allorchè ebbero spogliato i paesi che sulle prime occuparono, e nulla più ritrovandovi si diffusero nelle provincie più interne (anno 407), si mossero i Burgondioni e gli Alemanni e si stabilirono sulla sinistra dal Reno, Furono rovinate

Mogunziaco e la città dei Vangioni, trasportati prigionieri nella Germania i Remi, gli Ambiani, gli Atrebati, i Morini, i Nemeti, gli abitanti di Tornaco e d'Argentorato, riempite di stragi oltre le Belgiche e le Germanie anche le Aquitanie, la Novempopulana, le Lugdunesi e le Narbonesi, sicchè le loro città restarono presso che tutte disertate di popolo.

Mentre per quest'incursione si preparava la perdita delle Gallie, si ribellà anche l'esercito della Britannia, e creati successivamente Imperatori un Marco e un Graziano e toltigli entrambi di vita acciamo per fine un soldato gregario (anno 407), prendendo così nel tamulto buon angurio dal nome ch'egli portava di Costantino. Questi passò nelle Gallie (in agosto o settembre) e bene accolto da' provinciali abbandonati da Stilicone si mosse da principio contro i Barbari e riportà qualche vittoria; ma più che di combattere questi standogli a cuore di non venire oppresso da Onorio, tratto co' Germani, benchè a svantaggio suo e dell'impero, e si volse a cacciar dalle Gallie Limenio prefetto del pretorio e Cariobaude maestro delle milizie. Allontanatigli stabilì la sua residenza in Arelate, creò Cesare un suo figlinolo per nome Costante e fece occupare l'Ispania da gran tempo avvezza a ubbidire a chi reggeva le Gallie, Stilicone avvisato di tunta rovina mandò nelle Gallie quel Saro di cui assai giovato si era contro Radagaiso, l'arrivo del quale parve dovesse abbassare il tiranno, perchè e furono da Saro scontitti e morti Giustino e Nebigaste suoi capitani, ed egli stesso stretto ed assediato in Valencia, e poco manch che per opera di Didimo e di Veriniano, parenti d' Onorio, non audasse perduta l'Ispania. Ma presto mutarono faccia le cose, Edobico e Geronzio novelli condottieri di Costantino rispinsero Saro in Italia, e Costante recatosi nell'Ispania cogli Onoriaci pervenne a spegnere la rivolta ed a farne prigioni gli autori : dopo di che Costantino mandò ad Onorio pregandolo che 'l riconoscesse collega ed ottenne il suo intento (anno 409).

A vedere la rapidità de' progressi di Costantino, ed a considerar che allo sbarco di quel tiranno Stilicone si disponeva a passare in Oriente sensa che nella storia si trovi nessuna disposizione essersi fatta per lui onde scacciar dalle Gallie i Germani che v'erano entrati alla fine dell'anno 406, creder convien che que' barbari non fossero namerosi gran fatto, e quella mossa intraprendessero per trascorrere secondo il consueto a predare; e che'i pensiero di fissarsi stabilmente in quelle provincie in essi solo nascesse allorquando negli sconvolgimenti degli anni appresso conobbero di poterio mandare ad effetto. Per le quali cose meraviglia non è, se Stilicone più che non d'essi si occupava del progetto suo di conquistare ad Onorio l'Illirico. Soldato per tale oggetto Alarico e nominatolo maestro delle milisie romane nell' Illirico occidentale aveva con isborso di grossa moneta e con promessa di maggiore somma indotto quel re ad avanzarsi verso lo stato d'Arcadio; e già erano i Visigoti pervenati ad invadere ed occupare l' Epi-

re e Stilicone sollecitava l'armamente di considezabili forze per condursi a quella volta egli stes-20, quando avvisato da Onorio (settembre del 407) dell'usurpasione e de' progressi di Costantino, ebbe a rivolgere le sue cure alle Gallie. Mandovvi quel Saro, delle cui imprese si disse qui sopra, ed ei ristette in Italia a vacent genti per muovere anche queste contro 'l tiranno ed a celebrare le nozze dell' Imperatore con una sua seconda figliuola (anno 408). Mentre egli a queste cose attende. va, s'annojava Alarico a non vederlo arrivare, e più ancora perchè mancavano le paghe scadute; onde stanco di più sestar nell' Epiro se ne levo, venne a traverso le Pannonie nel Norico, e da Emona mandò a Stilicone suoi messi con lettere, in cui esponendo i servigii prestati e offerendosi ad altri dimandava che gli fosse pagato il soldo corso fin qui, e di più la levata e la venuta nel Norico. Questi messi ritrovarono Stilicone in Ravenna. Corse egli a Roma a consultar l'Imperatore e'l Senato intorno alla pretesa del re; il più de' Senatori irritati per tanta arroganza inclinava a rompergli guerra, ma Stilicone gagliardamente a quel partito opponendosi ottenne che si pagassero a' Barbari mille libbre di oro. L'inaspettata mossa del re e la forsa che fece Stilicone per indurre i Senatori a quest'accordo, ch'essi dicevano patto di servitù, porse ansa agli emoli di quel potente ministro di sparger nell'animo dell' Imperatore de forti sospetti sulla sua fede e sulle sue mire, e d'insinuargli, non per altro avere il succero suo aperto a' Visigoti la via di venire in Italia, che per valersene a balsarlo dal trono. Avvedutisi che i sospetti prendevano piede, tanto seppero Olimpio e gli altri cortigiani avvalorarli ed accrescerli, che portarono Onorio a far mostra di voler prendere egli medesimo alcuna parte al governo. In questo meszo arrivò a Roma la nnova, come era morto l'Imperatore Arcadio (1 maggio 408) lasciando un figlinolo di nome Teodosio in età di sette anni (nato II aprile 401). Parve questa a' congiurati bella occasione di trarre Onorio dalle mani di Stilicone e Serena sua moglie, e perciò gli miser nell'animo di portarsi a Costantinopoli per assicurar lo stato al nipote e per regolarlo; ed egli docile si prestò a quell'impulso. Stilicene a manifesti segni vedendo che la fortuna sua barcollava, e quanto pericolo ella sarebbe per cerrere se l'Imperator venisse a restar tanto tempo in potere de'auni inimici, tutto mise in opera per distornar quell'andata; e per assicurare il suo credito con un'impresa che fosse al pari delle altre sue luminesa, trattò di mandare Alarico a riconquistare le Gallie. Però nè questo potè mandare ad effetto per le cose che avvennere, nè conseguire del tutto l'altra intendimento. Onorio lasciò il viaggio d'Oriente, ma non fu possibile indurlo a restarsene in Roma; per la qual cesa Stilicene vedendolo risolutamente deliberato d'andere a Ticino dove si faces gran ragunata di gente per la spedizione contro Costantino, si avvisà, come narrano, di spaventarlo facendo che scoppiasse una sedisione nell'esercite di Ravenna. L'imperatore non volle percih desistere dal suo divisamento, e venuto a Bononia e chiamato a sè Stilicone per intendere di quel tumulto e ordinargli che fosse punito, tirò verso Ticino. Stilicone significò a quelle milisie quanto fosse stato lo sdegno dell' imperatore, quanta fatica avesse durate a placarlo, e come il perdono le avevano a riconoscere dalla sua mediazione. Mentre egli per quesia e altre vie attendeva a guadagnar quelle truppe, i congiurati avendo nelle loro mani l'imperatore affatto lo rivoltarono contro di lui, e pervenuti a Ticino si diedero anch'essi a suscitare con egni possibile arte i soldati contro il prepotente ministro, e nello spazio di soli quattro giorni vi riuscirono a segno, che venuto na di l'imperatore al campo per passarli in rassegna, i soldati s'avventarono ad ou dato segno con orribili grida sugli amici di Stilicone, e tutti, fessero addetti alla milisia o alla corte, in vano interponendosi Onorio, gli uccisero. Stilicone che si stava iu Bononia non ben sapeva come ciò fosse avvenuto, nè in questa erudele incertessa a qual purtito appigliarsi. La strage delle sne guardie gli mostrò come tutto era perduto. Salvossi precipitosamente da Bononia in Ravenna e si ritirò in una chiesa. Passatavi in grandi angoscie la notte ne fa tratto il di appresso da Eracliano comite con giarata promessa d'aver salva la vita e poce di poi trucidato (li 25 agosto 408). I numerosi famigliari e gli amici di Stilicone, i suoi servi e tutti i Barbari dimoranti in Ravenna che all'arrivo spe s'erano messi in arme, e in arme avevano passalo la notte, vollero allorchè il videro cavar dalla chiesa sottrario alla morte; ma egli trattenendoli colla voce e col gesto porse volontario il collo a' suoi trucidatori.

Così fu dall' Imperatore quasi un notorio e fuggiasco malfattore fatto assassinare quell'nomo, che due volte gli aveva salvo l'impero, e che salvo glielo avrebbe forse la tersa, quando un anno ed un di appresso la morte sua Roma cadde in poter d'Alarico. Vero è ch'egli s'accusa d'avere col mezso di fattucchierie procurato che Onorio non venisse ad aver successione, d'avere aspirato all'impero, è voluto far crear Cesare Eucherio suo figlio, d'aver mosso i Germani onde in que' tumuki balsare Onorio dal trono, d'essersi per portare all'imperio il figliocio legato con Alarico, e d'avere perciò popolato la corte di Barbari e conferito ad essi tutti gli impieghi. Gravi son queste accuse e ripetute da molti scrittori; ma a ben guardarle elle appajono più appassionate che ragionevoli. Mai che si sappia o da alcuno partitamente si scriva tento Stilicone di torre lo stato o la vita ad Onorio, quantunque pel favore e pel credito di che godea nell'armata e tra' Barbari ne' tredici anni del suo governo più volte il potesse; i Germani non aveano mestieri de' suoi eccitamenti per muoversi, ed erano fin da Graziano in possesso di tutti gli osori; la lega co' Visigoti chiaro è essere stata fatta per garantirne l'Italia e difender l' impere contro Entrepio, che gli avea rivoltate Gildone e gli minacciava di peggio, S'el protese

d'aver certa ingerensa nelle cost delle state d'Aradio, il poteva, perchè tale era stata la mente dell' Imperatore Teodosio, e anche il doveva, perchè in quell'universale scatenamento di Barbari era necessario che le forse d'un imperio sovvemissero all'altre. La cupidità di regnare e di fare grande il figlinole non si può combinare colla modestia sua, di cui positivamente si sa, ch'ei fu padrone dell'impero per cinque intieri anni e da due anni suocere dell' Imperatore prima di assumere il consolato, o che padre di quel solo figliatolo e in tanta potenza non l'elevò a maggior diguità che di tribuno de' Notai. Queste considerazioni e la stessa enormità delle accuse possono ragionevolmente far credere che dagli emoli si apponessero a Stilicone tali calonnie, onde concitargli contro l'edio de'soldati romani e de'popeli per avere in essi un appoggio contro lui e i suoi Barbari, e nascondere la propria ambisione e 'l delitte

Come Stilicone fu morto venne Onerio e ogni cosa in potere d'Olimpio, autore principale della revina di tanto nome e già sua creatura. Costui non altra miglior via seppe usare per conservarsi la grazia del Principe che di tenere ognor viva la memoria del servigio prestato con magnificare il pericolo da sè allontanato, e tutto condannare, tutto immatare quanto era stato dal suo estinto avversario ordinato, Quindi no perseguitò acre mente la memoria, ne rimando la figlinola ch'era moglie dell'Imperatore, ne fece accidere il figlio, confisch inti' i beni di lui e de' suoi partigiani, cui discostò tutti dalla corte e da Roma a pena dell' esilio , e levò pur auche tutti di carica , ausi alenni de' più intimi ne lacerè con mille tormenti senza però poterne trarre una prova, con eui convalidar le sue accuse. Ordinà isoltre che chi son era cristiano non fosse capace d'impiego onde levarsi dattorno i Barbari, negò di dare esecuzione al trattato di consenso del Senato concluso poco avanti co' Visigoti, e abbandonando i Barbari e lo loro famiglie alla vendetta ed alla persecusione de' soldati romani ne fece uccider di molti, e molti (dicesi in numero di trentamila) ne costrinec a salvarsi con fuggir dall'Italia, con che crebbe forsa a nemici ed accelero l'eccidio di Roma.

Alarico, il quale durante questa catastrofe avea continualo a starsi nel Norico e quasi a' confini d'Italia, mande, morto che fu Stilicone, ad Ouerio chiedendo il pàttzito denaro, e poichè sel vide negato, si dispose baldansosamente all' impresa, a cui da gran tempo predicava di sentirsi chinmato da una voce celeste. Caute per l'esito iufansto del primo suo tentativo nell'anno 401 aduno un esercito ben numeroso, lo rinforso co' Barbari sottrattisi alla persecusione de' soldati romani, e raccomando al cognato Ataulfo, il quale nella Pannonia Superiore reggera certe popolazioni di Goti e di Unni, di raccor nuove ferse e di venir con cese a raggiugnerlo. Ciò fatto mosse le genti che proute aveva e penetrò speditamente per la consueta via delle Alpi Giulie in Italia. Lasciando addietro Aquileja, Concerdia, Akino ed altre

città fertificate, in cui audavano riparando i nomani, venne a diritura sul Pado, e passatolo presso Cremona s' avvio per la via Flaminia e 'l Piceno alla volte di Roma, sensa che per Olimpio si facesse altro riparo che di guernir possibilimente Ravenna.

I Romani abbandonati a sè stessi non ebbero animo di fuori uscire a combattere, e forse poichè un secolo fa la loro città fu disormata do Costautino, più non ne avevano nè le forze nè 1 mode. Riposando sul nome e sulla fortezza di Rema, quasi quanto cosi in quelle cose fidavano, tanto fossero per lasciarsene atterrire i nemici, si tennero in quella, a vi si videro ben presto asse diati. Come da' Visigoti furono chiuse per egui intorno le strade, occupati i granai e tagliata la navigazione del Tevere, scarseggiarono i viveri; le distribuzioni annonarie si ridussero alla metà, poi a un terzo, e per fine cessarono. Quella petalante e millantatrice turba in brevi giorni costretta a patrirsi di scarso e vil cibo, venata in necessità di guardare di e notte le mura, e giunta a non trovar salute che nella propria virtà disperè peggio che na popel di femmine, quando al cimente conobbe di non ne avere nessuna. Il continue timore, la fatica delle militari fasioni e la fame indossero una fierissima mortalità. Questa piena di insoliti mali e la tolta speranza di vicine soccerse determinarono il Senato a trattare coi re. Mosse questo esorbitanti pretese, e vantendo l'un de' legati, come per mostrare la difficoltà di prendere Roma, il gran numero de' suoi abitanti, il Barbaro replico freddo e secco, che'l fien folto si segava meglio che 'l rado; e allorchè l'altro l'addimando, che cosa sarebbe per restare a' Romani ove soddisfacessero a lui, rispose che resterebbe loro la vita. E ciò bene a ragione; dacchè per non perderla erano vennti a farne il turpo risc to. La fiera rispesta crebbe all'angustiata città la desolazione e'i tumulto, S'adunarono i Senatori; ma que' soli consigli laudando, per cui si Insingavano di cansar l'imminente rovina senza rischio o pericolo, tolser di vita l'infelice vedeva di Stilicone sotto pretesto d'intelligenza co' Barbari, accagionarene de' presenti disastri la religione cristiana, ricordarono i bei tempi e i prischi Numi di Roma, e rinnovarone le antiche superstisioni. Insensati! Non Giove, non l'eterno fuoce di Vesta e gli Ancilii, ma la generosa devesione de' suoi cittadini e il loro imperterrito amore di patria fecere Roma grande ed invitta. Quando Annibale era alle porte, bene andarono a supplicar le ma trone, hen sedettere i Padri a consulta; ma i cittadini erano in arme; e mentre le legioni di Flacco e de Consoli stavano schierate appie delle mara, altre legioni uscivano dalla città per passer nell'Ispania; e nel foro si vendeva all'asta il po dere dov'era erette il padiglione del capitano inimico. Con tali provvedimenti fu preste forza rispedire al campo i legati. Permoisi, che per sicurtà dell'accordo si consegnerebbero al re degli ostaggi, ch'ei sarebe amico e soldate di Roma, che gli si pagherebbere ciaque mila libbre di eretrenta mila d'argento, quattro mila vesti di seta, tre mila pelli tinte di porpora e tre mila libbre di pepe, e che si darebbe libertà a tuti' i Barbari. In forsa di queste patte quaranta mila schiavi raggiunsero il re, il quale avata quest'arra e una parte della convenuta somma pel tratte d'alcune miglia si discostò dalle mura allargandosi verso la Tuscio.

Da' Romani toste si mandarone ambasciadori ad Onorio pregandolo di confermare la pace, di pagare al re quanto essi non aveano potuto in quelle angustie ammanire, e di conseguargii gli ostaggi. Nalla impetrarono per l'inimicizia che Olimpio e certi altri cortigiani avevano con Alarico; per la qual cosa egli s'avvicinò alla città e i Senatori nuevi legati spedirono alla corte con nuove e più fervide istanse; ma Onorio in luogo di condiscendere a queste, istrado verso Roma cinque legioni di Dalmati, (sei mila nomini) i quali tutti caddere in poter de nemici. In messo a questi negosiati era intanto entrato in Italia Ataulfo, ed avea depo qualche piccola perdita raggiunto felicemente Alarico e con esso incominciato a stringere Roma più da vicino. Non v'ebbe forse mai Principe che più d'Onorio fosse aggirate da' suoi Debole com' egli era non durarono i cortigiani fatica a persuadergli che Olimpio era cagione di tante sciagure, e cacciatolo di corte (marzo 409) nisero l'Imperatore nelle mani di Giovio prefetto del preterio. Questi legato d'amicisia col re dei Visigoti cominciò il suo ministero invitandolo a seco trattar della pace. Venne Alarico coll'esercito fine ad Arimino e trovato qui Giovie dimando il supremo comando dell'armi romane, soldo e viveri per sè e per i suoi, e'i possesso della Venesia de' Norici e della Dalmasia, Giovie mando questi patti all'Imperatore, e perchè le circostanse esigevan così, lo consigliò d'accettarle. Tutte le altre condizioni era Onorio disposto a concedere fnor quella di rimettere l'armi in balia del suo più sero inimico; della quale risposta grandemente offeso Alarico ruppe bruscamento il trattato e s' avviò verso Roma. Giovio tornatosi in corte, e vedato che pel consiglio dato si dubitava della sua fede, s'avvisò di purgarsi d'ogni sospetto facendo giurare l'Imperatore di non voler mai pace con Alarico e giarando egli e tatti i ministri pell'auguste capo del loro padrone di non mai intavolar cel Barbare trattato nessuno. Alarico messosi in marcia inviò di bel nuovo alcuni vescovi a Onorio, i quali il pregassero di non voler esser causa della rovina di Roma, e gli esponessero, com' egli per desiderio della pace più non pretendeva ne'l comando nè 'l soldo , si accontentava del solo Norico, e rimetteva nell'arbitrio suo la quantità dell'annual somministrazione di grano. Nè anche queste condizioni, avvegnaché più discrete delle prime o più eque, faro accettate, perchè i ministri dicevano di non poterio attesa l'inviolabilità del giuramento prestato; per la qual cosa Alarico tornò sotto Roma forte minacciando e bravando. Fattosi padrone del Porto dove approdavano e si custodivan le annone, mandò intimando a' Romani s' unicero a lui per abbettere Onorio e ricun sere imperatore quel tale ch' el loro darebbe. Siettero saldi alcun di, ma vinti dalla fame cedettero, e invitate il re a dichiarare la sua volontà proclamarono per suo comando Attalo aliora prefetto della città. Il nuovo Imperatore nominò Alarico masstro di tutte le milisie e Ataulfo comite de suoi domestici, e volce con essi a distendere la sua a torità per l'Italia; alla qual nuova i ministri d' Onorio dimentichi del giaramento lo fecero incontrare da Giovio per riappiccare ad egni patto l'accorde. Ma costui, poichè udi che Alarico disegnava di spogliare Onorio dell' imperio e rilegarle in un'isola, tradì perfidamente il suo antice padrone per seguitar la fortuna di Attalo. Onorio spaventato da questi avvisi e più ancora perchè i Goti gli avevano, fuor solamente Bononia, occupa-to tutte lo città dell'Emilia e della Liguria, stette per salvarsi in Oriente. Il trattennere ancora quattro mila uomini che gli vennero spediti di là e la sioura notizia che l'Africa si teneva tutt'ora per lui. Alarico a sentire che quella provincia non s'era per le cattive disposizioni di Attalo ancor conquistata, e che Roma per tale cansa più che mai pennriava di viveri, spegliò della porpora quella sua creatura in faccia a tutto l'esercito sette le mora d'Arimino, Rinarque allora qualche speransa d'accordo, ma disturbollo quel Sero, cim già soldato pei inimico di Stilicone, venne mosse da private sdegno a piombare sui Visigoti e sa fece qualche strage. Alarico che tante volte avea offerto pace a patti anche larghi, ed era fin ginnto a pregarme l'imperatore, arse a queste improvviso assalto di sdegno; e non dubitando che Saro non fosse state incitato a quel tradimento da One.. rio, venne per la tersa volta alle porte di Roma risolate di nou levarsi di là, finchè non l'avesse nelle sue mani. Quest' assedio durò più a lungo de' due precedenti e riusc'i assai più micidiale e terribile, siechè tra di ferro, di pestilenza e di fuoco la maggior parte de' cittadini perirono prima ancor di vedere l'eccidio della lor patria. I Romani udite le tremende minacce de' Goti parevano volersi difendere fino agli ultimi estremi, ma I Re avuta per una pratica la porta Salaria entrò una notte (del 24 agosto 409) nella città e l'abbandone al furore, alla brutalità e all'ingerdigia de' suoi, che immaginando di dever qui trevare da far pieno ogni contento, da appagare ogni più ardimentosa speranza, da satollar tutte le con citate passioni corsero per ogni dove a sfamarle bramosissimamente. Più che non descrivere culla penna si possono concepire coll'animo le rapine, il sangue, gli incendii, la confusione, il terror, lo spavento. E quanto in tale licensa e ferecia dei vincitori sarebbero stati maggiori gli strazii, le violenze e le stragi, se Iddio mosso a misericordia dell' infelice popole non gli avesse aperte un sicuro ridutto nei santi suoi templi, che religiosamente furono rispettati da' Barbari? Pur non pochi Romani vennero tratti prigioni, pur taut furono i morti che non v' avea gente bastante per sotterrarli, pur tanti rinscirono i guasti del fuoro che Roma si potè dire arsa d' un solo incendio e seppellita nelle sue ceneri. Mille cento e sessantatre anni dopo fondata da Romolo, settecento dopo presa ed incendiata dai Galli, cinquecento cinquanta poichè per essa fu distrutta Cartago cadde la gran città regina del mondo, e cadde in modo indegno della sua passata grandesza, non ammirata e quasi non pianta. Non ammirata per-

chè non difesa; e non pianta perchè i Romani sottrattisi a quella rovina e diffusi per tutto l'impero non meritavano per la loro viltà e per i visii il pianto de' forti e de' buoni, cui tutti ammorhavano con insanir in messo a tante calamità tutt' i dì ne' teatri, e con estimar lieve egni perdita, purchè un giorno potessero di bel naovo recarsi a sedere nel circo.

# CAPITOLO IX.

DALLA PRESA DI ROMA ALLA MORTE D'ORORIO. DALL'ANNO 409 ALL'ANNO 423.

### SOMMARIO

Alarico esce di Roma, medita di condursi nell'Africa e muore. — Gli succède Atanifo che abbandona l'Italia per passare nelle Gallie. — Stato di quelle provincie e fine dell'usurpatore Costantino. — Stabilimento del regno de' Visigoti. — De' Borgognoni, degli Alamanni e dei Franchi. — Vandali, Svevi ed Alami occupano l'Ispania. — Seguito del regno d'Onorio. — Costanzo suo capitano e principale ministro ne sposa la serella e viene dichiarato Augusto. — Morte di Costanzo e d'Onorio.

Poichè gli ebbe saziati per sei intieri giorni di prede e di sangue, trasse alfine Alarico i suoi Goti di Roma, non ch' ei ne fosse cacciato da Onorio o temesse dell'Imperator d'Oriente, ma affatto spontaneo, e quasi nell'oppugnasione e nella presa di quella città non avesse avuto altra mira che d'arricchir de'suoi immensi tesori. Carico di prezioso bottino, e conducendo seco tra molt'illustri prigioni Galla Placidia, sorella di Onorio, venne sempre saccheggiaudo per la via Appia nella Campania e di là nella Lucania e nei Bruzii, dove formo l'assedio di Reggio ed entratovi l'arse. Indi meditando di passare in Sicilia con animo di tragittare nell'Africa e qui procurarsi uno stabilimento tranquillo, si diede ad apprestare un' armata; ma distruttane parte da una fiera barrasca mort improvviso in Cosenza, mentre tra grandiosi apparati attendeva a riparare que' danni. Lo piansero i suoi siccome uomo di tanto valor meritava, e perchè non se ne violasse il sepolero divertirono il corso d'an piccolo fiume che scorreva non lungi della città, e sotterrato il re con grandi tesori nell'antico letto, in questo rimisero le acque, ed uccisero gli schiavi impiegati in questi lavori. Ad Alarice succedette Ataulfo, più volte ricordato qui dietro, nomo di non grande statura, ma bello della persona e d'aspetto grazioso e molto raggentilito e mansuefatto dall'amore di che egli ardeva per la sua avvenente e virtuosa prigioniera Galla Placidia.

Era intanto Onorio sempre restato chiuso in Ravenna, e dopo il riferito abbandonamento di Giovio caduto nelle mani d'Eusebio, preposito del sacro cubiculo. Ma poco vi stete, perchè Allobico mastro delle milisie fece un giorno prendere Eusebio, e in pubblico e alla stessa presenza dell'Imperatore tanto batter con verghe finch' egli mor).

Giunto Allobico al supremo comando si legò col-Pusurpator Costantino onde tor lo stato ad Onorio; ed avendo quel tiranno, quando mando all'Imperatore per esserne riconosciuto, fattogli offerta di venire a liberarlo dai Goti, determinarono ch' ei calasse sotto quel colore in Italia. Venue effettivamente il tiranno fino sul Pado (anno 410). ma inteso come l'Imperatore avea scoperto la trama e fatto uccidere Allobico, senza nulla intraprendere se ne tornò. E affinchè più da vicino si conosca la debolezza d'Onorio e del suo governo, merita d'essere qui ricordato, come non s'attentando di punire Allobico di questo e del precedente misfatto nel modo che si conveniva ad un Principe, gli fu forza disporre in Ravenna una gran cavalcata e far trucidare il traditore in messo a quella pompa e sugli stessi occhi suoi, e come ciò fatto l'Imperatore smonto da cavallo e messosi ginocchioni sulla pubblica via ne ringraziò il cielo non altrimenti che di grande e non isperato favore. Morto Allobico si confidò Onorio a Costanzo, che distintosi nella milizia fin sotto Teodosio allor s'annoverava tra' comiti. Era quest' nomo, siccome molti altri valorosissimi Imperatori del secolo terzo, nativo dell'Illirico, di grande e ben complessa persona e nel portamento maestoso insieme e leggiadro. Appariva in pubblico grave e sostenuto, ma riusciva nella vita privata affabile e umano e nel moteggiare piacevole; nè altro si biasima in lui se non che fatto Imperatore più non mostrò quel nobile disinteresse, che nella vita privata l'avea fatto venire nell'affezione di tutti. Poco lasciarono scritto di lui e delle sue gesta gli autori; ma a vedere che sotto il suo governo i Goti divennero amici di Roma, che si ricuperò parte delle Gallie e dell'Ispania, che vivo lui non si parla d'invasioni d'Italia : convien credere ch' ei

fosse, quale vien descritto, di grande valore e abilità nelle cose di guerra e di stato. La prima sua spedizione fu nelle Gallie contro l' usurpator Costantino (anno 411). Non dice la storia, quali difese si facessero intanto contro Ataulfo, nè ben puossi comprendere, come Onorio con un tale immico in casa potesse risolversi d'assalir Costantino; se forse Ataulfo volendosi gratificare e lui e Placidia non conducevasi in modo da non dargli timore o sospetto, o se più che dal desiderio della salvezza d'Italia l'Imperatore non fa mosso da private sdegno per le insidie a lui tese poc'ansi e per l'uccisione di Didimo e Veriniano suoi parenti, caduti come si disse nelle mani al tiranno quando (l'anno 408) tentarono di rivoltargli l'Ispania. Comunque si fosse egli è certo che 'l Re dei Visigoti non fece in Italia gran danni, e che sebbene in aperta rotta coll' Imperatore, ne usch, per quanto si sa, sensa guerra (anno 412).

Esposta senz' interruzione la funesta serie delle vicende d'Italia e di Roma nopo è tornando indietro quattro anni ripigliare il racconto degli avvenimenti che concernono tutte l' impero e principalmente dir delle Gallie. Di queste, perchè dopo
l'accennata irruzione de' Barbari e l' usurpazione
di Castantino non ne venne effettivamente riunita
all' impero che una piccola parte, parrà a taluno
potersi assai bene lasciare il discorso; ma'l victa
la circostanza ch'esse vennero occupate da genti
che in questo secolo e pià ancor ne' seguenti ebbero moltiplici relazioni coi popoli e celle cose
d'Italia.

Il d (3r dicembre 406) che Vandali, Svevi ed Alani passarono il Reno si può risguardar come l'epoca, in cui l'impero romano ebbe fine ne' pacsi oltre l'Alpi; perchè l'usurpator Costantino venuto coll'esercito britannico nelle Gallie (anno 407) non pensò a liberarie da' Barbari, come ai tempi di Gallieno avenno fatto i tiranni Postumo e Tetrico, ma ad occuparne quel più ch'essi gliene lasciavano libero e ad assicurarsi con trattati e con leghe sia contro di essi sia contro d' Onorio. Quindi per non averli a combattere tollerò, che gli accennati popoli e con essi i Franchi, i Burgundioni e gli Alemanni le corressero e vi si annidassero, e condottosi nelle provincie che sono più a messogiorno, in cui i Germani non erano ancor penetrati, fissò la sua residenza in Arelate, e v'attese a darsi bel tempo mentre i suoi capitani e'l figliuolo combattevan per lui. Rispinta felicemente l'armata di Saro, e veduto come pei tanti guai dell' Imperatore egli per ora nulla aveva a temerne, delibero di stendere il suo dominio sopra l'ispania, che ricca di molte derrate e d'industria godeva da quattro secoli pienissima pace. Mandovvi dunque (anno 408) con alcune forse il figlinolo Costante e gli diede per consiglieri e per guide Apollicare e Geronsio. Tornandosi Costante dopo la facile conquista a raggiugnere il padre restò il comando di quelle armi a Geronsio, e questi affidh la guardia de' Pirenei alle coorti degli Onoriuci, sebbene i provinciali con altissime istanze chiedessero il permesso di continuare a guar-

darli da sè. Entre Costantino indi a non molto in qualche sospetto contre questo suo capitano, e perciò rispedì nell' Ispania il figliaclo con muovi uffisiali; alla quale novella Geronsio apertamente si ribellò e diede la porpora ad un Massimo (anno 409). S'accese allor guerra tra Geronsio e Costante, e mentre questi tra sè combattevano, i Vandali, gli Svevi e gli Alani, che per tre anni avevano continuate a dare il guasto alle Gallie, o nin non trovando da sussistere in quelle, o chiamati da Geronzio, o invitati dagli Onoriaci e dalla speransa di nuovo bottino, valicarono a un tratto (settembre oppure ettobre 409) i Pirenei, e lasciando che i due rivali vicendevolmente si distruggessero nella provincia Tarraconese, si sparsero predando welle altre non sensa fare qualche favore a Geronsio, il quale con essi trattò e coll'assistenza loro pervenne a cacciare in breve tempo Costante (anno 410). Il tiranno Costantino, che sens'attendere gran fatto alle cose dell'Ispania avea in questo messo intrapreso la sua spedizione in Italia, appunte ritornava da quella, quando vide arrivare n pienissima rotta il figlinolo e dietro questo il vincitore Geronzio. Per la qual cosa tardi pentitosi di sua folle ambisione commise al figlicolo la guardia del Redane e mande Ebedico suo capitano a sollecitare i soccorsi degli Alamanni e dei Franchi. Ma prima che questi arrivassero, era già da Geronzio stato eforsato il passaggio del finme, preso e morto Costante ed obbligato il tiranno a rinchiuderei in Arelate. Mentre Geronzio qui lo stringeva, ecco arrivar nello Gallie un' armata di Onorio (anno 411), e sotto il comundo di Costanzo e di Ulfila minacciare entrambi ad un tempo i ribelli; nel che que capitani si governarono con tale prudenza, e tanto furono secondati dalla fortuna, che i soldati di Geronsio abbandonate le bandiere sotto cui militavano s'unirono a quelle dell'Imperatore legittimo. I capitani di questo occuparono dunque i lavori che cingoan la città, e continuarono l'incominciato assedio, finchè si sparse la voce dell' arrive d' Ebodice con un immenso stuol di Germani. Stavano quelli d'Ozorio per ritirarsi a tale mova in Italia, ma non lo potendo per essere l'inimico troppo potente e da presso, passarono il Rodano e iti animosi a incontrario il disfecero; dopo di che, tornarono sotto le mura e presero dopo un assedio di quattro mesi la città ed il tiranno che fu fatto giustiziare da Onorio. I Barbari che s'erano piantati sulla sponda sinistra del Reno, e sempre avevano favorito e soccorso l'usurpatore, vedendo i successi dell'armi dell'Imperatore temettero che Costanzo non le rivolgesse dopo la vittoria contro di loro. Perciò s'accossaropo in Mogunsiaco Franchi, Burgundioni e Alamanul, e data la porpora ad un Gallo di nome Giovino si vennero accostando all'armata d'Onorio, occupando come sembra di molto paese e riportando qualche vittoria. In tale stato eran le Gallie quando abhandonata l'Italia v'entrò coi suoi Visigoti Ataulfo (412).

Già volgeva il quarto anno, che que Barbari manomettevan l'Italia, e come nulla d'una difesa

fatta contro di essi, nulla si narra del mode tenuto per isloggiarneli. A considerar la qual cosa, e a vedere che Onorio mandò gran parte delle sue forse ad assaltar Costantino prima ancora che i Goti avessero agomberato l'Italia; a vedere tra' capitaui, che per lui combattevan contro il tiranno, uno che porta il gotico nome di Ulfila, non sembra aliena dal vero la conghisttura, che ed alcun tempo prima e all'atte stesso della levata il re Ataulfo fosse e in pace coll' Imperatore e suo federato: sebbene a riflettere, com' egli iu appresso si governò nelle Gallie, possano contro questa supposizione insorgere dubbii non lievi. Perchè non s' tosto ei fu giunto oltre l'Alpi, che a persuasiene di quell' Attalo, ch' era stato rivestito e spogliato della porpora da Alarico, cerco di legarsi coll'asurpatore Giovino e 'l venne a raggiagnere colle sue genti. Ma venuto con lui in discordia, Dardano, che per Onorio governava le Gallie, indusse il re a rinunziare a quell'alleausa e ad offerire all' Imperatore, che ove gli venisse concessa la pace, ei gli manderebbe il capo del novello tiranno. Accetto l'Imperatore l'offerta, e Ataulfo poiche fu giurato l'accordo venne insieme 'a' capitani d' Onorio addosso a Giovino, e presolo in Valenza gli recise la testa e la fece per messo di Dardano rimettere a Onorio (anno 413). Ma questa buona intelligenza non duro lungo tratto, perchè essendo stato tra le condizioni della pace fermato, che 'l re mettesse in libertà Galia Placidia, la quale fin dalla presa di Roma si trovava nelle sue mani, e i Romani in cambio gli dessero certa quantità di fromento: ei diceva di non voler rendere la principessa se prima non riceveva il grano; e i Romani, tra che poco si fidavan di lui e non gli petean soddisfare, protestavano di non volergli dar nulla finch'ei non avesse restituito Placidia. E Costanzo che già sicuro del consenso d'Onorio aspirava palosemente alle nosse della sorella del suo Imperatore, era nel rivolerla tanto ostinato, quante Ataulfo sulla speranza di poter giugnere a vincer la sua prigioniera si stava saido in negaria. Riuscito quindi infrottucco ogni trattato si venne alla guerra, e i Visigoti occuparono parte della Narbonese e della seconda e tersa Aquitania ossia della Novempopulana. Il Re procacciatosi per questa guisa uno stato ottenne per opera di certo Candidiano, che Placidia superata ogni ripugnansa gli desse finalmente la mano. Le nosse si celebrarono in Narbòne (gennajo del 414), e furono magnifiche e splendidissime; il re vi comparve in abito remano, usò alla principessa ogni onore, e le fecè da cinquanta fancinili vagamente vestiti presentare sopra cento ricchiesimi bacioi le più presiose speglie di Roma. Era Ataulfo quantunque valoroso e guerriero inclinato alla pace; e questa disposizione coltivata dalla consorie e mantenuta dalla speranza, ch'egli o i snoi discendenți succederelibero un giorno ad Onorio, lo avevano disposto talmente a favor dei Romani, ch'egli aveva determinato d'impiegar tutto sè e tutte le forze dei Goti per ristaurare l'impero, e voluto che 'l figlinolo natogli di Placidia s'avesse a chiamare Teodosio. Ma Costanzo e i cortigiani, che tenevan con lui, resero vano ogni studio del Re per la pace; onde quel capitano forte indispettito che gli fosse rapita la sposa fece pace co'Barbari ch'erano venuti sulla sinistra del Reno, e concesse a' Burgundioni una parte della prima Germania. Assicurate in questa guisa le spalle, incominciò a stringere i Goti togliendo loro ogni commercio e le navi, poi gli assaltò e li cacciò dalle Gallie, per la qual cosa Ataulfo passò coi suoi nell' Ispania (anno 414), e gettatosi sulla Tarraconese vi occupò di molte città. Non lasciando egli per tutto questo di sempre rinnovare offerte di pace fu in Barcinone (anno 415) morto a tradimento da Singerico, fratello di quel Saro ricordato più volte, e al pari di quello inimico capitale dei Balti. La Signoria venne tosto invasa dall'uccisore, che strappati i figlinoli dell'estinto Re dalle mani del vescovo Sigesario tutti li fe' trucidare, e tratto asprissimamente la vedova. Spento costui dopo soli sette giorni di regno succedettegli Vallla, che infesto a' Romani quanto loro era stato propenso Ataulfo sembra fosse eletto appanto per questo. Disegnò egli, come già si vide d'Alarico, di trasportar la sua nazione nell' Africa; ma atterrito da una burrasca per cui e l'armata e molta gente perl, risolvette di viver in pace con Roma e ne trattò con Costanzo (anno 416). Convennesi ch' ei facesse la consegna di Placidia e di Attalo, s' impegnasse a combattere i Barbari dell' Ispania a favore d'Onorio, desse per sicurtà certi estaggi, e che i Romani in compenso di questo gli assegnassero un tratto di paese dove ahitar con sua gente, e gli somministrassero seicento mila modii di grano. Vallia fedele a questa promessa assaltò ancora lo stesso anno della pace i Silingi che sedean nella Betica, ed esterminatili tutti e presone il re lo rimise in un colla riconquistata provincia a' Remani. Si volse di poi contro gli Alani che stavano nella Lusitania, uccise il lero Re e tanto gli afflisse che gli ridusse a ritirarsi nella Gallecia e ad unirsi oo' Vandali. Terminate queste imprese venne da Costanzo richiamato nelle Gallie, dove essendogli stata assegnata la seconda e probabilmente anche la terza Aquitania con parte delle contigue provincie, fissò la sua residenza in Tolosa) e lo stesso anno della sua venuta morì (anno 419). Il regno cadde allora in Teodorico che si crede figliuolo di quell'Alarico per cui Roma fu presa. Questi, nomo di molta saggessa e valore, ora inimico de' Romani ora loro alleato, stabilì e dilatò in un lungo regne lo stato de' Visigoti.

Nè questa d'alcune provincie dell' Ispania e di quelle che nel meszodì e nell'occidente delle Gallie tenevano i Goti fu la sola perdita, che di que' tempi facesse ne' paesi oltre l'Alpi l'impero. Allorchè l' usurpator Costantino passò nelle Gallie, la Britannia restò affatto sguernita di truppe ed aperta alle incursioni de' Pitti e de' Caledonii e alle incessantemente v'approdavano dall'ibernia e dalla Germania. I magistrati nominati da Costantino, sensa autorità personale e sensa forsa che li sostenesse, vennero presto

in dispresso, onde i popoli impresero a governarsi da sè, e mandarono significando questa necessaria risoluzione ad Onorio (anno 409), il quale trevandesi con Alarico sul collo rescrisse loro ch'ei n'era contento, e li pregava d'usare ogni cura per la salute delle lor patrie. Altrettanto fecero sull'esemple de' Britanni que Galli che abitavano sulle coste dell'oceano tra la Sèquana e'l Ligeri e si chiamavan gli Armorici, Questi a vedere che quel tiranno in Igogo di liberarii da' Germani, s'implicava nelle spedisioni dell'Ispania e dell'Italia, gli negarone ubbidienza, e cacciatine i governatori e gli esattori si ressero a popolo e così continuarono, finchè Costanzo li ternò per alcun tempo a sottomettere ( verso l'anno 420 ). Erano danque affatto perdute le cinque provincie della Britannia; delle sette dell'Ispania non ne restavano più che tre sole e auche queste assai mai sicure, e delle diciassette in che si divideva la Gallia appena nove ubbidivano. Una viveva nell'indipendensa, tre appartenevano a' Visigoti, altre tre erane, tranne poche città, iu potere de' Franchi e delle lor leghe, e la prima Germania e parte della Massima de Sèquani si abitavano dagli Alamanni e da' Burgundioni.

A finir di dipingere l'infelice condizione delle Gallie bisognerebbe ancor dire dell'aspro e crudele governo che ne facrano i Romani; ma siccome di tale argomento verrà trattato dove si dirà della condizione di tutto l'imperio: qui è bene riprendere la storia de' Germani occidentali, che corso avendo e disertato presso a due secoli queste provincie finalmente se ne reser padroni. I Germani che fuor pel primo secolo dell'era volgare s'incontravano salla riva destra del Reno, trovandosi per varie cagioni affievoliti, in parte si ristrinsero in una o due leghe e in parte si confuser co' popoli che spinti da civili rivoluzioni o invitati dall'abbassamento della potenza romana si venivano dall'interno della lor patria avanzando verso i confini occidentali. Quindi è che dopo il principio del secolo terzo si trovano lango tutto quel fiame delle nasioni prima nou conosciute o che si veggono risorgere sotte nomi nuovi le antiche; e perchè lunga ed ingrata sarebbe la fatica di discorrere partitamente d'ognuna, basterà quaiche cenno di quelle che degne sembrace di particolare attenzione, cioè a dire, degli Alamanni, de' Burgundioni e de' Franchi.

Il paese che si comprendeva tra' confini settentrionali della Resia romana, la riva orientale del Reno e la meridionale del Meno era fin verso il fine del primo secolo dell'era volgare coa scarso di popoli che gli scrittori contemporanei non ne ricordano alcuno fuor quel degli Svevi che vi andavan vagando; onde i Romani non avevan mestieri di guardare da quella parte le Gallie con molte fortesse e presidii; sicchè dove la frontiera della seconda Germania era tutta gaernita d'accampamenti e castella, forse non s'accenna nella prima forte nessuno per tutto quel lungo tratto che scorreva da Vindonissa fino già a Mongunziaco (t). Qualche stuolo di Celti e di Reti e qualche banda

(1) Fedi i Geografi.

di Ussipii, di Tencteri e altri Svevi si ridussero fuggendo il giogo romano in queste regioni, dopo la caccista de' Boj e la ritirata di Marobodao per alenn tempo deserte, dove l'inospitalità del terreno, la povertà e la pochessa degli abitatori gli assicuravano coutro l'ambisione de' conquistatori del mondo. Celti e Reti si perdettero presto tra' Germani che li superavano in numero (1) e formarono con essi un sol popolo, il quale sotto l'impero di Caracalla cominciò a dirsi degli Alamanni o Alemanni, e in breve tempo così potente divenne, che sebbene il regno suo non durasse indipendente pieni tre secoli, e già del 496 spento da' Franchi da oltre mille e trecento anni non rinascesse mai più: pure e noi e gli Spagauoli e gli Inglesi e i France. si denominiamo da essi tutt' i Germani Alemanni. e l'intiera Germania Allemagna. Prosperato avendo alcun tempo ignoti a' Romani cominciarono a molestare le terre che l'impero possedeva oltre 'l Reno di rincontro alla prima Germania, onde Traiano coperse contro i loro assalti la destra del Meno eriggendovi un forte che ancora nel secolo quarto portava il suo nome (2) (Munimentum Trajani). Nissuna guerra si sa che movessero solto Adriano e sotto 'l suo successore, ma sul principie del regno di Marco Aurelio (anno 162) inquietarono la Resia e quella provincia delle Gallie che si diceva la Massima de'Sèquani e comprendeva la Svizsera occidentale e parte della contigua Francia (3), e durante la guerra marcomannica invasero di bel nuovo la Resia (4) e penetrarono fino in Italia (5). Caracalla che fu tra gl' Imperatori il primo ad assumere il nome di Alamanuico entrò nel loro paese, vi riportò delle vittorie, e vi piantò alcune castella (6); e sebbene gli scrittori non facciano per qualche tempo espressa mensione di questo popolo, non per ciò s'ha a credere che si stesse tranquillo. Anzi siccome fino a' tempi di Probo essi venivano dagli scrittori chiamati col nome generico di Germani (7), è probabile assai che molte cose riferite de' Germani s'abbiano a intendere degli Alamanni. V'ha oltre questo qualche altro fondamento di credere, che Alumanni fosser que' popoli che costrinsero Alessandro Severo a venire rapidissimamente dall'Enfrate sul Reno, e che morto lui vinti furono da Massimino, il quale molti ne uccise, assai più ne fece prigioni, e dato un fierissimo guasto a tre in quattrocento miglia di paese se ne tornò con immenso bottino (8). Di Valeriano e Gallieno si trovano ricordate molte vittorie sopra i Germani; e siccome si sa che tanto quegli Imperatori quanto i seguenti tiranni delle Gallie avevano i Franchi per

<sup>(1)</sup> Agathias scholasticus de reb. gestis Justin. Imp. L. I.

<sup>(2)</sup> Ammian. Marcellin. L. XVII. O. I.

<sup>(3)</sup> Capitolin M. Aurel. c. 8.

<sup>(4)</sup> Idem Pertinace c. 2.

<sup>(5)</sup> Dio sive Xiphilinus Lib, LXXI.

<sup>(6)</sup> Spartianus Caracall. c. 10. Aurel. Victor Epitome. c. 21.

<sup>(7)</sup> Vopiscus Proculo. c. 13.

<sup>(8)</sup> Capitolin, Maximin, c. 12.

fedeli alleati (1), e che questi e gli Alemanni erano allora le nazioni più potenti lungo tutto el corso del Reno: è da presumere, che le vittorie accennate riportate fossero sugli Alemanni. Postumo, messo da Valeriano al governo delle Gallie e che poi sotto Gallieno se ne fece signore, represse vigorosamente le scorrerie di questa nazione e fortificò da quella parte i confini; per la qual cosa essendo di là contenuti da lui da Lolliano, da Vittorino e da Tetrico (2) suoi successori, irruppero l'ultimo anno di Gallieno (anno 268), forse ad eccitamento dell'usurpatore Aureolo, in Italia e penetrati fin verso Ravenna, riempirono Roma di grande spavento. Claudio 11., che ucciso Gallieno occupò l'impero, gli sconfisse presso 'l Benaco (3); ma condotto essendosi nell'Illirico a combattervi i Goti tornarono Alamanni (4), Marcomanni e altri popoli a invader l'Italia e sparsero in Roma quello stesso terrore che già sotto Gallieno (5). Ratto accorse dalla Pannonia l'invitto Aureliano, ruppe i nemici, come altrove si disse, tre volte, e li cacciò dall'Italia; ma tanto timor prese Roma della ferocia e dell'ardir di que' Barbari che a garantirsi contro le future incursioni ristaurò le sue mura (6). Liberata l'Italia e vinta Zenobia venne quell' Imperatore nelle Gallie, e superato Tetrico ne fugò i Barbari tutti e tra questi gli Alamanni ed i Franchi (7). Tornato ancor nelle Gallie aggravò il terribile braccio sugli Alamanni, e volendo assicurare contro di essi la Vindelicia entrò sulle lor terre e attraversandole si portò nell'Illirico (8). Verso questi tempi si accostarono agli Alamanni i Burgundioni, e trovandogli abbassati per le rotte d' Aureliano occuparono qualche tratto dell'odierna Franconia. Indi insorsero tra' due popoli fierissime guerre, le quali creder si deve che terminassero a svantaggio degli Alamanui , dacchè si veggono i Burgundioni spingersi sempre più avanti fino a confinar col Meno e col Reno (9). Poco durò il terrore delle vittorie d'Aureliano. Non sì tosto egli fu morto che tatt'i Germani ruppero il limite (confine), ed invase le Gallie tante e sì nobili città vi occuparono che si scrisse avere essi posseduto alcun tempo quelle provincie. Probo uccise da quattrocento mila di que' predatori, tolse agli altri ogni bottino e tutti li ridusse oltre il Reno; passò di poi egli stesso quel fiume, corse e domò quanto giace tra l'Albi ed il Nicro (10), e marciato contro certi Alamanni che stavano presso alla Rezia talmente gli umiliò che i sudditi Romani più non ne avevan timore (11). Non si trova sotto Caro e Carino espressa menzio-

ch'ei li rappe più volte (1), ch'egli entrè per le Resie sulle lor terre e dilato da quella parte l'impero (anno 288) (2), ch' egli e Diocleziano armarono con successo i Barbari gli uni contro gli altri e nominatamente i Burgundioni contro gli Alamauni (3). Il Cesare e poi Imperatore Costanso trovatili nella prima Lugdonese ne uccise sessanta mila nou lungi dalla città de'Lingoni (4), gli sconfisse di nuovo presso Vindonissa ed estese l'impero fino alla sorgente del Danubio (5). Costantino il grande e 'l Cesare Crispo li tennero in freno, ma più d'essi riuscì loro tremendo Costante (6); onde le Gallie n'ebbero pace, finchè suscitati da Costauso Augusto contro Magnenzio vi fecero nuova irruzione (anno 352), e sconfitto il fratello di quell'asurpatore si distesero sulla riva sinistra del Reno da Argentorato fino giù a Mogunsiaco (7). Ben cerco Costanzo dopo superato Magnenzio d'allontanar questi Barbari, e venuto per Augusta de' Rauraci sul lor territorio indusse alcuni regoli alla pace, e sconfisse di poi gli Alamanni Lenticiensi che attraverso alla Rezia erano quasi arrivati aº confini d'Italia (8). Ma sforsi maggiori si richiedevano per isnidar dalle Gallie que' Barbari. Quando vi venne Giuliano, trovò i Germani padroni di tutta la riva sinistra del Reno dalla fonte quasi alla foce, quarautacinque città delle più ragguardevoli o nelle lor mani o distrutte, molt' altre benchè non ancora assalite abbandonate dagli abitanti, la campagna lungo tutto'l Reno disertata ed incolta per un largo di novecento stadii (9), e la prima Lugdunese e la quarta, dov'egli fu per un intiero mese (anno 357) assediato in Agendico, non travagliate meno che le Belgiche o le Germanie (10). Determinato avendo di liberar da tanti mali le Gallie radund l'esercito in Darocorturo, si mise in campagna al cominciar della state (del 356), ritolse agli Alamanni ed a' Franchi alcune città, e trovandosi più che da questi pressato da' primi deliberò di assaltarli il prossimo anno insieme con Barbazione, che per Costanzo governava la Resia. Era il concerto che questi movesse di là contro i nemici e'l Cesare dalla prima Germania; ma i Barbari non atterriti da questi apparati irruppero nelle Gallie tra l'un esercito e l'altro e pervennero saccheggiando fin sotto Lugduno. Di che avvertito Giuliano gli assal) nel ritorno e ne fece qualche strage, e neppure uno ne sarebbe sfuggito, se Barbasione poco disposto a secondar l'impresa del Cesare avesse voluto tagliar loro la strada (II); per

ne degli Alamanni, ma di Massimiano si legge

<sup>(1)</sup> Trebellius Pollio Gallieno c. 7.

<sup>(2)</sup> Idem Poll. XXX. Tyrann. c. c. 2. 3. 5. 23.

<sup>(3)</sup> Aurel. Victor Epit. c. 34.

<sup>(4)</sup> Victor Caesaribus. c. 35.

<sup>(5)</sup> Vopiscus Aureliano c. 18.

<sup>(6)</sup> Vopiscus loco cit. c. 21. Victor. Caes c. 35.

<sup>(7)</sup> Victor op. et loco cit. Vopiscus Probo c. 12.

<sup>(8)</sup> Vopiscus Aureliano c. 35.

<sup>(9)</sup> Vedi i Geografi.

<sup>(10)</sup> Vopiscus Probo c. 13.

<sup>(11)</sup> Idem ibidem c. 16.

<sup>(1)</sup> Panegyr.veteres: paneg, 11. 111.et F1. passim.

<sup>(2)</sup> Panegyr. 111. seu genethiliacus c. 5.

<sup>(3)</sup> Ibidem. c. 17.

<sup>(4)</sup> Eutropius Breviar. Lib. IX. c. 15.

<sup>(5)</sup> Eumen, panegyr. Lib. VII. c. 3.

<sup>(6)</sup> Ammian. Marcell, L. XXX. c. 7.

<sup>(7)</sup> Idem. Lib. XVI. c. 2.

<sup>(8)</sup> Idem Lib. XV. c. 4.

<sup>(9)</sup> Julianus Caes. ad Athenienses.

<sup>(10)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XVI. c. 4.

<sup>(11)</sup> Idem Lib, cit, c, 11.

la qual cosa o per essersi quel capitano depo una econfitta ritirato a' quartieri, le forse degli Alamanni si serrarono tutte addosso a Giuliano. Sette regoli e dieci principi di sangue reale adonarono presso Argentorato trentacinque mila combattenti e gran numero d'eletti guerrieri e presentarono battaglia all' animoso Cesare, che alla testa di soli tredici mila soldati li ruppe. Sei mila uomini restarone sul campe, molti furone fatti prigioni, e tra gli altri Cnodomaro che da cinque anni era il terror delle Gallie; molti affogarono fuggendo nel Reac (1). Il vincitore ito in traccia delle bande che ancora infestavano la prima germania e cacciatele tutte, condusse l'esercito a Mogunziaco, passò'l Reno, scorse il Mono con un'armata di piccoli legni, diede il guasto alle terre nemiche, e ristabilì tra altre fortezze il Munimento di Trajano qui su ricordato. Tre regoli venuero a lui supplichevoli dimandandogli pace; ei la negò e dopo avergli obbligati a somministrargli de' viveri concesse loro una tregua di dieci mesi (2). Di questa si valse per pertar l'anno seguente le armi sue contro i Franchi, e superatili tornò prima che i dieci mesi spirassero addosso agli Alamanui, e costrinse altri due regoli a restituire i prigioni ed a fornirlo di ferro, di legname e di braccia per riedificare le città che avevan distrutte (3). Passato parte del quarto anno del suo governo (auno 359) a ristabilire e provveder le fortesse, venne la tersa volta sulle terre degli Alamanni, vi s'inoltrò tutto guastando ed ardendo fino a confini de' Burgundioni. e sforsò altri sei regoli a chieder pace ed a rendere i prigionieri (4), con che ebbe fine la guerra. Ma non tacquero le armi gran tempo, perchè avendo il Cesare usurpato l'imperio, Costanzo tornò come si crede (5) a suscitar gli Alamanni; per la qual cosa Giuliano fece prendere Vadomaro Autore di questo tumulto e passato il Reno improvviso puni quelli che avevano infranto la pace, rinnovò i trattati cogli altri, e lasciando chete e sicure le Gallie (anno 361) marciò francamente verso l'Illirico (b) per combatter Costanso. Tranquille restarono queste provincie quanto egli e Gioviano regnarono; ma venuti i legati degli Alamanni alla corte di Valentiniano, forse per essere uso di rinnovare i trattati con ogni nuovo Imperatore, parendo loro di essere accolti con qualche dispreszo da Ursaciomaestro degli ufficii ricominciarono (anno 365) le consuete depredazioni (7). Feroci per essere sfuggiti a Dagalaifo ch'era stato spedito a reprimerli vennero nel prossimo inverno in più luoghi di qua dal Reno, e rotto Cariettone comite delle

(1) Ammian, Marcell, c. 12.

Germanie trascorsero in chtrambe le Belgiche, Mosse contro di essi Giovino maestro della cavalleria, e disfattane una banda presso Scarponna e una seconda sulle rive della Mosella raggiunse il grosso presso Catalauno, e datagli battaglia lo pose in fuga (1) con tanta e tal perdita, che si disse la nazione degli Alamanni essere stata in quella giornata distrutta (2). Ne parve in effetto umilia. ta, e cheta si tenne finchè Randone, uno de' suoi principi, spintone il destro sorprese un di Mogunsiaco e ne trasse gran copia di prigionieri e di preda (3). Per la qual cosa irritato l'Imperatore fece assassinar Viticabo, re terribile non tanto per la potenza e 'l valore quanto per l'accortessa e Podio ch' ei portava a' Romani , e cavati dall' Italia e fin dall' Illirico de' grossi rinforzi passè (anno 368) il Reno in persona, e marciò alcuni di tutto disertando all'intorno senza incontrare nemici. Finalmente li trovò che riparati si erano su certe alture non langi da Salicino, gli assall, li ruppe (4), li cacciò ekre il Nicre, tolse ler Lupeduno (5), gli obbligò alla pace ed a dargliene ostaggi (6). Allora considerando, come malgrado questa e le altre vittorie gli bisognava essere di continuo sull'armi contro tutti i Germani e segnatamente contro questa feroce nazione, cominciò a fortificare la sua frontiera con accampamenti, con castella e con terri. Nuova guerra indi s'accese; perchè non volendo gli Alamanni che contro la pace conchinea si piantasse un castello sul loro territorio ed essendosene invano doluti, sorpresero improvvisamente i soldati che a quel lavoro attendevano e tutti gli accisere (7). Grandemente desiderava il focoso imperatore di vendicare quest'onta; ma nel ratteneva il desiderio di non distrarre i soldati dalle opere incominciate e ne lo impediva un'incursione de' Sassoni nella seconda Germania; per la qual cosa onde nulla intermettere di quanto avea disegnate suscitò (anno 370) contro gli Alamanni i Burgundioni con promessa, che mentr'essi assalterebbono l'inimico da una parte ei lo farebbe dall'altra. I Borgandioni vennero bravamente attraverso le terre degli Alamanni fino alle sponde del Reno; ma quando videro che Valentiniano addossando ad essi soli tutto 'l peso della guerra si stava a fare uccidere o prendere i nemici che davanti a loro fuggivano, ammassarono tutt' i prigioni e si tornarono crucciosi nel loro paese (8). Parve l'anno appresso all'Imperatore, non potersi la ferocia degli Alamanni infrangere megiio che colla morte di Macriano re di grande potenza e d'autorità non minore; e perciò risoluto di volcrio ad ogni modo nelle sue mani gettò un ponte al disotto di Mogunsiaco e venne con gran diligensa per sorprenderlo

<sup>(2)</sup> Idem. Lib. XVII. c. 1.

<sup>(3)</sup> Idem Libro eodem. c. 10. Libanius Orat, parent. in Julianum.

<sup>(4)</sup> Idem L. XVIII. c. 2. Eunapius in excerptis.

<sup>(5)</sup> Libanius loco cit. et Julianus ep. ad Athe-

<sup>(6)</sup> Ammian. Marcell. L. XXI. c. 4.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. XXVI, c. 5.

<sup>(1)</sup> Ammian, Marcell Lib. XXVII. c. 2.

<sup>(2)</sup> Idatius in Fastis ad hunc annum.

<sup>(3)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XXVII. c. 19.

<sup>(4)</sup> Idem ibidem.

<sup>(5)</sup> Ausonius Carmen de Mosella v, 420. seq.

<sup>(6)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XλVIII. c. 2.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. XXV 111. c. 2.

<sup>(8)</sup> Idem Lib. sodem. c. 5.

alle Acque Mattinche. Ma fallitogli il colpo per la indisciplina de' soldati, che malgrado il rigorose divicto s'erano messi a saccheggiare e ad ardere, guasto orribilissimamente il paese che corse, nè altro ottenne dalla sua spedizione che di staccare dal dominio di Macrisso il popolo de' Bucinobauti (1). Ferme ael proposito di non dare a questa nazione mai tregua finchè non l'avesse pienamente domata venne il seguente anno (372) ne' Rauraci; ma giuntagli nuova, che Quadi e Sarmati manomettevano le provincie del basso Danubio, e che la sua presenza si rendeva necessaria in quelle regioni, lasciò presto la guerra, si recò a Mogunziaco, invitò il re Macriano alla pace e conchiusala ando a' quartieri per indi muovere la prossima primavera verso l'Illirico (2). Le disposizioni di questo Imperatore contennero que' popoli per cinque anni e una parte aucor più. Solo quando riseppero che l'Auguste Graziano avea istradato le legioni verse la Tracia si mossere i Lenticiensi (anno 378) e passato il Reno in numero di quaranta e più mila si diffusero per agni intorno a predare. Graziano richiamò tosto l'esercito, adonò sollecito delle altre genti e s'affrettà di combattere. La battaglia segul presso Argentaria e oltre trentamila nomini restarone sul campo. L'imperatore liete di questa vittoria entrò sulle terre de' Lenticiensi ri. solute d'esterminarli, ma vedutane la difficoltà e truvandosi pressatu dalla spedisione contro i Goti concesse loro la pace (3). Poche cose si trovano in appresso degli Alamanni, non ch'essi cessassero dalle guerre e dalle incursioni; ma perchè i croniati non ne lasciarono distinta memoria: pur questo se ne rileva, ch'essi non ginnsero mai ad unirsi formalmente in un corpo di popolo, che furono tra' Germani gli nitimi a lasciare la pastorisia per l'agricoltura, e che più che a trapiantarsi nelle provincie romane pensarono a dilatarvi il lor territorio. In questo ebbero stante la debolezza di Roma e l'emigrazione de' lor nazionali la fortuna assai favorevole; sicchè alla fine del secole quinto li veggiamo occupare nella Germania la Svissera tedesca e tutto I tratto del Reno fino dove sbocca in quel fiume la Laho, e distendersi sull'altra riva dalla Mosella fino ai confini del regno de' Burgundioni e internarsi nelle Gallie fino a' Voghesi.

I Bargundii o Bargundieni appartengeno secondo le prime memorie che se ne trovane a quello stesso stipite che i Vandali e i Goti (4), e sembrame avere abitate aoticamente tra 'i Viadro e la Vistula presso a que' popoli, finchà assaliti verso la metà del secolo terzo da' Gepidi, e rotti e peco men che disfatti da Fastida re di quella nazione (5) vennero in gran parte attraverso tutta la Germania ad approssimarsi al territorio degli Alamanni (6); l'altra parte si stette nell'antica pa-

tria, e vi darb finchè Attita seco la strascinò nelle Gallie (1). Fattisi per tal guisa vicini a' possedimenti romani incominciarono dopo la morte d'Aureliane a molestare le Gallie; e tra le nazioni che in quelle provincie furono combattate da Probo s'annoverano i Burgundi ed i Vandali (2). Ebbero di poi e probabilmente sul principio del regno di Diocleziano a sostenere una fierissima guerra coi Goli, in cui malgrado i soccorsi degli Alamauni restarono perdeuti (3), onde trovandosi stretti da quelli e dai Gepidi furono quasi in necessità di ritentare di bel nuovo le Gallie, Rispinti da Massimiano Erculeo (4) si gettarono sugli Alamanni già loro alleati, e dopo molto combattere si stabilirono sulle lor terre (5); per la quale usurpazione e pel godimento di certe saline vissero con quel popolo in inimicisia continua (6). Tacesi di poi de' Borgundioni fino al tempi di Valentiniano il vecchio; e singolare è, come nel ricordarli che allora fanno dne scrittori contemporanei, l'uno espressamente li dice sobole romana (7), e l'altro li chiama un popolo nuovo e li fa discendere da' Germani che sotto il regno d'Augusto erano stati posti a guardia della frontiera romana (8), onde v'ebbe chi sa quelle due satorità e per vederli denominati ora Burgundioni ed ora Burgundii ne volle fare due distinte nasioni (9). Ma che essi non fossero d'origine romana chiaro il mostra il trovarli la prima volta, che si ricordano, annoverati tra' Germani, e l'osservare che gli istituti loro e le leggi sono manifestamente germaniche; che andasse poi errato chi li disse inimici novelli appare da quanto qui sopra fu scritto e con testimonianze degli antichi provato; e non sembra dimostrato abbastanza che i Burgundii fossero diversi da' Burgundioni. Ma sia di questo come si vuole. Allorche eccitati da Valentiniano (anno 370) a seco legarsi contro gli Alamanui ricomparvero dopo gran tempo di bel nuovo sul Reno, vi vennero con tale stuolo di sceltissima gente, che i soldati romani rimasero spaventati alla vista di que loro corpi giganteschi e di quel fiero contegno (10). Benchè, come fu accennato poc'anzi, se ne tornassero poco soddisfatti di quell' Imperatore: pure, forse perchè erano incessantemente implicati in guerre cogli Alamanni, non si legge che cosa alcuna tentassero contro le Gallie prima dell'infelice regno d'Onorio, quando insieme a molt'altri Germani passarono (verso l' anno 408) sulla sinistra del Reno (11). Stabilitisi per quanto sembra nei

<sup>(1)</sup> Amm. Marcell. Lib. XXIX. c. 4.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. XXXI. c. 3.

<sup>(3)</sup> Idem L. XXXI. c. 10.

<sup>(4)</sup> Plinius Hist. Nat. Lib. IV. c. 28.

<sup>(5)</sup> lornandes de rebus geticis. c 17.

<sup>(6)</sup> V.i Geogr. e'l seg. della stor. di questo popolo

<sup>(1)</sup> Sidon. Apollin, panegyr. Aviti v. 323.

<sup>(2)</sup> Zosimus Lib. 1. c. 67.

<sup>(3)</sup> Panegyr. veteres. paneg. Ill. c. 17.

<sup>(4)</sup> Ibidem panegyr. II. c. 5.

<sup>(5)</sup> Panegyr. 111. loco supra cit.

<sup>(6)</sup> Ammian. Marcellin. Lib. XXVIII. c. 5.

<sup>(7)</sup> Amm. Marcell. Lib. XXVIII. c. 5.

<sup>(8)</sup> Orosius Lib. VII. c. 32.

<sup>(9)</sup> Hadrian, Valesius Rerum francicarum Lib. I. (10) Ammian, Marcellin. Lib. et capits quibus

<sup>(11)</sup> Hieronymus epist, ad Ageruschiam,

centerni di Megunsiaco e della vittà de' Vangioni vi dimorareno quanto ancora durb l'usurpazione di Costantino; e allorchè spento quel tiranno temettero di venir assaliti da Costanzo capitano di Onorio concorsero cogli Alamanni e co' Franchi a creare Imperatore Giovino. Oppresso in breve tempo costui offerirono a Costanzo di riconoscere la sovranità d'Onorio e di guardar fedelmente i confini, parch'ei concedesse lore il tranquillo possesse del paese che avevano occupato (anno 414). Ottennero senza difficoltà quanto bramavano (1); perchè quel capitano, allor tutto intento a disfarsi de' Goti ed a ricuperare Placidia, a null'altro mirava che a poter volgere tatte le sue forse contro Ataulfo. Procuratesi uno stabile soggiorno abbracciarono ben presto e molto volonterosamento la religione cristiana (2), e diedero principio ad un regue che in progresso ampliarone assai, dopo che uno de' loro Re di nome Gundacario pervenne a formare di tutte le loro tribù un solo popolo. Essi vivevano avanti quell'epoca sotto 'l governo di più capi cui dicevane Hendini (anziani) a' quali ubbidivano, finche la fertilità delle aunate e'l buon esito delle guerre dava a conoscere, che gli Hendini erano accetti agli Iddii; in caso diverso li deponevano. Grande riusciva perciò presso quel popolo l'autorità de' sacerdoti che si appellavau Sinisti (da sin casa di Dio) e non si potevano come gli Hendini rimuovere (3). I Burgundioni erano in generale della libertà amantissimi, e forse di tutt' i Germani i più grandi di statura e i meno feroci, onde si legge che fin dalla prima iavasione trattarone i Galli con molta dolcessa e quasi da fratelli (4), e s'osserva che riuscirono di tutt' i barbari meno infedeli e meno infesti all' impero.

La terza nazione di cui si disse di voler ragionare distintamente è quella de' Franchi, i quali fondarono un regno che non solo durb più di ogni aktro barbarico, ma tra quanti ne sorsero dalle rovine dell' impero romano sah a tanto di potenza e grandessa da arrogarsi tra tutti il primo luogo fin quasi dal nascere suo, da mantenerlo per alcua tempo sotto la dinastia de' Carolingi, e da rivendicarlo e conservarlo dopo sorta l'odierna politica; per la qual cosa maraviglia non è, se tanti scrissero di questo popolo e della sua storia più antica, e se tanti avendone scritte e alcuno voisto dir cose nou dette da altri, di molte ne furono dette che non possono reggere. Queste moltiplici opinioni degli eraditi, quantanque a prima vista disparate e diverse, si possono di leggieri ridurre a tre sole. V' ba de' Francesi i quali, perchè per certa ficressa ad essi non garba che la patria loro ed il popolo sia state assoggettato, ed abbia ricevuto il nome da una povera e barbara nazione germanica, vogliono far discendere i Fran-

(1) Prosper et Cassiodorus in Chronicis ad hunc num. chi da una colonia di Galli venuti antichissimamente ad abitare nella Germania e poi ripatriati fuor pel secolo quinto dell'era volgare (t); ma tanto è gratuita e priva di ogni fondamento questa loro assersione, che ella non si ammette nè anche da quegli stessi che più la dovrebbero accaressare, e che per confutaria basta averla accennata. Tutti gli altri scrittori convengono in riconoscere questo popolo per germanico, siccome il dimostrano la sua lingua, le istituzioni e i caratteri fisici; ma in questo punto concordi in un altre dissentone, che gli uni (2) ne fanne una nasione distinta in origine, e gli altri, e sono i più degli odierni eruditi tedeschi, non sanno vedere ne' Franchi una sola nazione, ma bene un'aggregazione politica o naturale di varie popolazioni minori.

I primi, per esporre con brevità i principali loro argomenti, pretendono che i Franchi crescendo prosperamente in numero e forse s'assoggettassero le genti finitime e le obbligassero a seco confederarsi ed unirsi, finchè dispogliatele di ogui loro propria e distintiva istituzione tutte le ridussero a formare con sè nua sola nazione. Dicono essi, che i Franchi abitarono anticamente nell'odierna Danimarca e almeno oltre l'Elha in que' paesi che si dissero poi Mauringania, e più tardi ancor Nordalbingia, e che ora formano i docati di Hollstein e di Lauenburgo e parte del Meclenburghese, e che allorquando nella guerra marcomannica tutta Germania si sconvolse e si mosse si condussero tra l'Elba e la Weser, e di là fuor pel secolo terzo sulla riva destra del Reno. Questa opinione ha il suo fondamento in certe antiche tradizioni popolari e in qualche cenno che se ne trova presso alcuni scrittori, dei tempi però posteriori (3), e in due cose per cui i Franchi si differenziano dagli altri Germani. La prima di queste si è che tutt' i Franchi ad eccezione dei re solevano un tempo portare i capelli rasi (4); e la seconda che oltre essere in generale meglio armati degli altri Germani nsavano tra le altre armi un'accetta la quale dal nome loro si disse Francisca (5), arma ne' secoli appresso e fino ancora nella guerra de' trent' anni propria dei popoli germanici d'oltre il mar baltice.

Di que'che seguono la contraria sentensa i più non curandosi d'Investigare chi fossero i Franchi e d'onde venissero, si accontentan di dire ch'essi formarono una lega molto potente di popoli germanici; e hanno per sè l'argomento che si trae dall'analogia delle leghe o confederazioni d'altri

<sup>(2)</sup> Socrates Hist. eccles. L. VII. c. 30.

<sup>(3)</sup> Ammian. Marcell. L. XXVIII. c. 5.

<sup>(4)</sup> Paulus Orosius Lib. VII. c. 3a.

<sup>(1)</sup> Bodinus, de methodo legendi histor. Lacassy, de colon. Gallor. Pontanus, de orig. Francor. ec.

<sup>(2)</sup> Leibnitsius de orig. Francor. Eccardus coment, in l. l. Salior et Ripuarior.

<sup>(3)</sup> Geographus Ravennas, Hunibaldus Chron. Francor. Ermoldus Nigellus.

<sup>(4)</sup> Gregor. Turones. Hist. Francor. Lib. II. e. g. Agathias de reb. Justin. Imp. L. I. Vita S. Remigii ap. du Chesne Script. Hist. Francor. T. I.

<sup>(5)</sup> Vita S. Remigli quae supra.

popoli di quella nazione e dai sapersi che la grande e potente nazione de Pranchi era divisa ne due popoli de' Sali e dei Ripuarii, e ognuno di questi suddiviso in molte popolazioni minori. Il Mannert, dotto sostenitore di quest'opinione, crede la lega de Franchi, essere quella stessa che nel primo secolo dell'era volgare si dicea dei Cheruschi. e i Salii, che tra' Franchi appajono i più nobili e i più potenti, non altro essere che gli antichi Cheruschi. Dice egli che i Cheruschi per le vicende ricordate altrove (1) venuti al basso di modo, che si dovettero ridurre a vivere sotto la protesione de' Catti e riparar nell'interno della Germania, tornarono a prosperare e a risorgere, siccome poterono superare i loro oppressori, ricuperar le terre che in prossimità del Reno possedevano a' bei tempi d'Arminio, riunire a sè gli antichi confederati e afforzarsi di nuove amistà; ed aggingne come in memoria d'avere scosso il servaggio, in che erano a lungo vissuti, assunsero e a popoli alleati comunicarono il nome di Franchi; e come per essersi condotti ad abitare nel puese de' Batavi lungo la Sala, onde distinguersi dalla turba degli altri Franchi, presero la denominazione di Salii (2).

Sens' entrare in quistioni polemiche sopra un argomento che propriamente non appartiene alla storia d' Italia, egli basta, dopo esposte colle principali ragioni le diverse sentense, osservare come questo nome di Franchi non altro suona che libero e viene dal germanico e non dal greco, come sogna il greco Libanio (3); e come sembra avervi buon fondamento di credere, che patria originaria de' Franchi fosse quella bella e fertile provincia della Germania che già del secolo quarto chiamavasi Francia (4), e tuttavia si chiama Pranconia, e che i Salii i quali tennero il principato su tutte le popolazioni franche traessero quel nome dal fiume Sala onde in parte quella terra si bagna. Può esser prova di questo che i Franchi per consenso di tutti gli scrittori appartengono agli Ingevoni, uno de' tre principali popoli antichi della Germania, slecome il dimostrano e le sedi in cui si veggono ricordati prima che passassero il Reno, e la costante loro rivalità e inimicizia co' Sassoni e cogli Alamanni, questi Ermioni e quegli Islevoni. Inoltre la nazione franca fu sempre una delle quattro più ragguardevoli dell' impero germanico anche dopo che una gran parte di essa aveva abbandonato la patria per istabilirsi nelle Gallie; sicchè allo spegnersi dei Carolingi tedeschi que' principi elessero in loro re Corrado, conte della Francia orientale (della Franconia), appunto perchè egli era Franco. Vuolsi anche considerare che dove i Tedeschi chiamano la Francia col nome di Frankreich, che significa regno de' Franchi, danno alla provincia della Franconia queño di Franken, che tanto s quanto paese o patria de' Franchi. D'essere poi i Salii stati così chiamati perchè in origine abitarono lungo la Sala di Franconia, e non perchè nel paese de' Batavi stanziarono alcun tempo lungo l'Yssel che anticamente dicevasi Sala, pare essere manifesto indizio che Corrado II. e i sagi discendenti si chiamarono Imperatori Salici, perchè nativi della Franconia; laddove nessuno mai sognò di chiamar Salico o Salio alcun altro Imperatore, schbene tutti col divenirlo dovessero rinunziare alla propria legge per professare la salica, nè Salico o Salio mai fu chiamato l'Imperatore Guglielmo, sebbene fosse conte d'Olanda. Ma se questo sembra potersi per via di conghiettura asserire sens'esitanza; non si può dire, se questo popolo il nome dalla patria prendesse o pinttosto il suo a quella non desse, e così non è possibile di mostrare come, quando e perchè i Franchi dalla loro patria si levassero, a mene che pel coincider delle epoche non si voglia supporre, essere questo avvenuto per desiderio che si avesser di gioria o di cercar come tanti altri preda e fortuna, oppore per l'avangarsi dei Burgundioni o per l'accrescimento della potenza degli Alamanni, o forse per tutte insieme queste cagioni o per altre che sono a noi sconosciute. S' ignora del pari, come questi Franchi acquistassero tra' popoli che abitavano di fronte alle parti superiori della seconda Germania romana, e che insieme con essi si diffusero per quelle provincie e per le belgiche, tale preponderansa da far da tutti essi ricevere la generica denominazione di Franchi, se per avventura non fu in forsa del patto di federazione; imperciocchè egli si conosce dagli scrittori contemporanei che sutto quel nome si comprendevano i Camavi, gli Attuarii, i Bratteri, i Tubanti, i Divisiensi . gli Amsivarii , i Catti ed altre popolazioni minori. Vedesi inoltre che tutt'i popoli, che per entrare in questa grande e potente lega portavane il nome di Franchi, erano non solo distinti nelle due principali nazioni de' Salii e de' Ripuarii, ma tutti avevano i loro proprii e particolari principi o re, e sotto questi durarono malgrado la lega nella libertà e nell' indipendenza, finchè alcani per Clodione, e poi sul principio del secolo sesto tutti ne furono dispogliati per Clodoveo (I). I Salii si internarono nelle Gallie e a grado a grado se le assoggettarone tutte e poi vennero un tempo a dominare sui Ripuarii e su tutt' i Germani; i Ripuarii s'arrestarono lungo le rive del Reno e da quel luego sembrano aver contratto il lor nome.

Questo quanto all'erigine loro e al governo; rispetto al carattere morale si scorge che i tratti distintivi ne sono coraggio assai volte traliguante in ferocia e quasi stelida audacia, altissimo sentimento di sè, intolleransa d'ogni subordinazione e ubbidienza, manoanza di fede, e gran cortesta verso gli ospiti; nè presso altro popolo s'iacontrano

<sup>(1)</sup> Vedi il Capitolo V.

<sup>(2)</sup> Mannert. Geographic der alten Griechen und Roemer III. Th. II. B. 8. Kapit.

<sup>(3)</sup> Panegyr. Constantio et Constanti Impp. dicto.

<sup>(4)</sup> Amm. Marcellin. Lib. XXX.

<sup>(1)</sup> Gregor. Turonens. Hist, Francon. Lib. II. a c. 40 ad finem.

di leggieri tanti tradimenti e tanti e al atroci misfatti quanti se ne leggono de' discendenti di Clodoteo. Del loro valore e della bravura si vedranno le prove qui appresso; dell'orgoglio le abbiame dalle lor leggi che incominciano con queste parole: «L'inclita nazione de Franchi, creata da Dio, forte nell'armi, ferma pel suo traltato di pace, profonda nel consiglio, nobile e sana di corpo, egregia per beltà e per candore, audace, veloce e valorosa, convertita di recente alla fede cattolica » (1). Da questa superbia l'indocilità nell'ubbidire a' magistrati e alle leggi, onde di tempi in cui dovevano in qualche conto essere già sbarbariti si trova presso lo storico più antico di loro nazione: « nessuno teme il re, nessuno il duce, nessuno ba riverenza pel comite; se alcuna cosa spiace ad alcuno, ecco tosto una sedizione nel popolo, ecco tosto un tumulto » (2). Quanto alla mancanza di fede dice lo storico che li ricorda il primo, che loro era cosa famigliare di rompere la parola data ridendo (3); ed un altro: « se spergiara un Franco che farebb'egli di nuovo; egli a cui le sperginre sembra un mede di discerse, non un delitto? » (4). Questo stesso scrittore, che in un altro luogo li torna a dire mendaci, non può però a meno di non chiamarli ospitali (5). Tali erano i Franchi; or si vegga delle lor guerre contro i Romani.

Poichè le spopolamente dell'impere e l'universale ripugnanza dei popoli per la milizia fecero scarseggiare i soldati, e'l generale disarmamento e la diuturna sommissione de' popoli più nou esigettero la continua presenza delle legioni nelle provincie, i Romani incominciarono a aguernire di truppe l'interno ed a ridor tutte le forse sulle frontiere. Quindi avvenne assai volte che i Barbari, superato che avessero una volta i confini e battuto i presidii, potevano correre liberamente il paese disavvezso dall'armi e indifeso, e sorprendere col terrore della subita comparsa anche i luoghi più forti; di che i Franchi diedero un sorprendentissimo esempio. Se tra le guerre e le imprese di questo popolo si volessero annoverar quelle delle nazioni che si dissero avere appartenuto alla sua lega, bisognerebbe risalire fino a' tempi d'Augusto; ma perchè qui s'è tolto a dire dei Franchi, non altro si ricorderanno fuor quelle che messero poichè presero a portare tal nome. Trovasi dunque di loro la prima menzione sotto 'l regno del terso Gordiano; ma non altro si legge, se non che avendogli Apreliano, allora tribuno, sorpresi mentre scorrevano tutte le Gallie, settecento ne uccise e trecento ne prese (6). Molte vittorie germaniche si ricordano degli Imperatori Va-

(I) Prologus legis Saliorum.

leriano e Gallieno. Di Gallieno è fuor d'ogni dubbio ch'egli combattè un tempo valorosamente contro i Germani (1), e che tra questi fosse il popolo di cui qui si ragiona si vede chiaro, perchè tra' prigionieri, che nel suo ridicolo trionfo ebbero a rappresentare le nazioni domate, comparvero degli schiavi mascherati da Franchi (2). Ognun sa quanto l' impero restasse sconvolte quando quell'Imperatore perdutosi nell' indolenza l'abbandono; e a quanto giugnesse verso que' tempi la baldanza de' Franchi, nna loro impresa il comprovi, la quale potrebbe parere incredibile se affermata non fosse da più testimonii. Venuti essi di qua dal Reno e incominciato avendo a depredare le Gallie, quando videro di non trovar resistenza le attraversarono tutte, occuparono senz' oppugnazione molte città, penetrarono nell' Ispania, saccheggiarono Tarracope capitale di quelle provincie; di la tragittarono nell' Africa e ritornarono carichi di preda alla patria (3). Postumo, che sotto Gallieno assunse la porpora, assai si giovò de'Franchi in sostegno della sua usurpazione (4); altrettanto praticarono i tiranni che a lui succedettero, non sì costantemente però che a punirne la rapacità e la perfidia non avessero di soventi a volgere le armi contro questi mal sicuri allesti. Talvolta anche li vinsero, ma queste loro vittorie non giunsero a liberarne le Gallie. Era tale gloria riservata all'Imperatore Aureliano che tutti quei predatori sconfisse e tutti pervenne a ricacciargli oltre il Reno (5). Non islettero essi però gran fatto ad imprendere nuove incursioni; e note sono le insigni vittorie riportate da Probo sopra i Germani (6). Quattrocento mila ne uccise, sessanta mila ne ascrisse all'esercito, molte migliaja ne trasportò in diverse e molto lontane provincie; ma non conseguì di ripopolare con essi l'impero. Caldo bolliva ne' petti di que' coloni l'amore di libertà e la carità del paese natio; onde, come videro l'Imperatore distratto nelle guerre contro i tiranni, ribellarono tutti, e tutti per la via di mare o di terra si restituirono alla patria tra continue depredazioni e continuo combattere (7). Più fiera e più ardita di quella degli altri fu la risoluzione dei Franchi, e tale da non v'aver nell'antica istoria un' esempio di s'i lunga e' pericolosa navigazione. Rilegati da Probo sulle sponde del Ponto Eussino si gettarono disperatamente sopra fragili legni, e venuti pel Bosforo Tracio e per l'Ellesponto nel mare Egeo sbarcarono in più luoghi della Grecia e dell'Asia minore, sorpresero nel mare Mediterranco l'opulentissima Siracusa, discesero sulle co-

<sup>(2)</sup> Gregor. Turonens. l. cit.

<sup>(3)</sup> Popiscus Firmo, Saturnino, Proculo et Bo-

<sup>(4)</sup> Salvianus de gubernations Dei Libro IV.

<sup>(5)</sup> Idem. L. VII. c. 15.

<sup>(6)</sup> Vopiscus Aureliano e. q.

<sup>(1)</sup> Zosimus Lib. I. c. 30, Eutroplus Lib. IX. c. 6. Aurel. Victor. Caesaribus c. 33,

<sup>(2)</sup> Trebell. Pollio in Gallieno c. 8.

<sup>(3)</sup> Aurel. Victor et Eutropius locts cit. Paul. Oros. Lib. VII. c. 22. et c. 44. Nazarius panegyr. Costantini.

<sup>(4)</sup> Trebell. Pollio Gallieno c. 8.

<sup>(5)</sup> Victor de Caesaribus c. 35.

<sup>(6)</sup> Vopiscus Probo c. 12.

<sup>(7)</sup> Idem Ibid. c. 18.

ste dell'Africa ed usciti delle strette di Ercole-arrivarono felicemente per l'oceano nella Germamia (1). Non erano ancora quarant' anni che udito s' avea ricordare la prima volta il nome dei Franchi e già risuonava la fama del loro ardire per tutte le provincie ed i mari. Datisi come si vide a corseggiare avevano tolto ad infestare continuamente le coste della Gallia Belgica e degli Armorici, per la qual cosa fa da Massimiano Erculco spedito contro di loro Carausio, Questi li vince (2); ma ribellatosi poi e occupata col loro favore la Britanuia, gli istruì maggiormente nelle cose di mare (3), onde tanto crebbero di baldansa che vennero ad occupare l'isola intiera dei Batavi (4). I panegiristi di Massimiano rammentane diverse sue guerre co' Franchi, e una tra le altre in cui dicono, averne egli trasportato di molte migliaja nelle terre spopolate ed inculte dei Nervii e de' Treviri (5). Costanzo Cloro, che nella divisione dell' impero fatta da Dioclesiano ebbe in governo le Gallie, vinse i Franchi che sotto il suo antecessore s'erano annidati nel paese de' Batavi, li disarmò e tutti li trapiantò lungi dalle sponde del Reno (6). Assai volte ebbe a combattere con questo popolo Costantino il Grande. Egli ruppe i Brutteri, i Camavi, i Tubanti e altre genti di quella lega, corse e disertò più volte il loro paese, condanno alle fiere i loro Re e molti altri prigiomi (7), molti ne soldò nelle sue guerre contro Licinio (8) e perpetub la memoria di queste vittorie coll'istituzione di certi ludi che si dissero Franchici (y). Anche de' suoi figliuoli Crispo (10) e Costante si veggono annoverate diverse vittorie riportate sui Franchi; e dell'ultimo in particolare si legge, che dopo aver guerreggiato con essi tre anni (34z, 34z, 343) consecutivi li domò e li ridusse alla pace (II). Ucciso Costante i Franchi si legarono col tiranno Magnensio e'l soccorsere nella sua guerra contro Costanzo (12); e quando quest'imperatore si recb a conquistare le Gallie li trovò che spietatamente le depredavano e li fece reprimere da un suo capitano per nome Silvauo il quale era della loro nazione (13). Questi Barbari pervenuti a tener qualche grado nella mili-

(1) Zosimus Lib. 1, c. 67. Panegyr, veteres. Paneg. V. c. 18.

- (2) Panegyr, set. paneg, III. c. 7. Entropius Lib. IX. c. 13. Victor de Caesar. c. 89.
  - (3) Panegyr. V. c. 12.
  - (4) Panegyr. VII. c. 5.
  - (5) Panegyr. veter. paneg. V. cap. ult.
  - (6) Panegyr. VII. c. 5. paneg. V. c. 8.
- (7) Panegyr. VII. c. c. 10. 12. panegyr. IX. c. e. 22. 23. Entropius Lib. X. c. 21
  - (8) Ammian. Marcell, Lib. XV. c. 5.
- (9) Colondarium romanum vetus apud Bucherium.
  - (10) Panegyr. veteres. Paneg. X. c. 17.
- (11) Socrates Hist, occles. Lib. II. c. 19. Libanius orat, III. Idatius ad annos 341. 342. 343.
  - (12) Julianus orat, 1.
  - (13) Amm. Marcell, Lib. XV. c. 5.

delle Gallie, più alto salirono sotto Costantine e più ancera sotto l'usurpatere Magnessie. Tradirono per altro questo tiranno poco avanti la battaglia di Mursa, con che tal merito si acquistarono presso Costanzo, ch'egli a molti di lore affide il comando d'eserciti e collocò della coorti di Franchi su quasi tutti i comuni (a). Allorchè venne nelle Gallie Giuliano si ritrovava in potere dei Franchi tutta la seconda Germania, tutte le città che in essa giaccano sul Reno pelle lor mani, e tutte a riserva di Rigomago e di Colonia Agripp na distrutte. Il Cesare sbarazzatosi alquanto degli Alamanui rioccupò e questa e quella, e ridusse que' fieri ed insolenti pemici a chiedergli pace (3). Ma non durb ella gran fatto, e Giuliano ebbe in appresso ad assediar per due mesi alcuno bande di Franchi venuti a predar sulla Mosa (4), a rispingere (anno 358) oltre il Reno i Salii e i Camavi che s'erano stabiliti nel paese de' Batavi e nella Toxandria (5), e due anni appresso a passare il Reno per ridurre alla quiete gli orgoglicoi e potenti Attuarii (6). Del vecchio Valentiniano si sa, che sebbene i suoi sforzi fossero principalmente diretti contro gli Alamanni, pur ebbe anch'egli a guerreggiare co'Franchi (7) e nominatamente con quelli che avevano tornato ad invadere le terre de' Batavi (8). Nulla appar che movessere contro Graziano; ma preste ternarono alle usate incursioni sotto il tiranno Massimo (9) e sotto Valentiniano II. il quale li represse per messo di Arbogaste franco pur egli (10). L' usurpatore Eugenio fece pace con tutti i Germani e da tutti trasse soccorsi nella sua guerra contro Teodosio (II). Quest' imperatore pervenuto a riunire in sè tutto l'impero sembra aver fatto accordo con tutti i Barbari, perchè di Stilicone, da lui nominato alla tutela d'Onorio ed al governo dell' Occidente, si legge, ch' ei rinnovà i trattati co' Franchi e con tutti gli altri Germani, e che per l'osservansa di questi da tutti ricevè degli ostaggi (12); per la quale alleanza i Franchi s' opposere a' Vandali che volcano penetrar nelle Gallie e ne distesero ventimila sul campo (13). Dove si parlò del tiranno Costantino si disse, com'egli trovandosi stretto da Costanzo capitano d'Onorio chiamò in sue ajuto i Gormani, e come questi essendo stati retti

sia fin de' tempi di Valoriano (1) e de' tira

- (1) Vide Vopisc. in Aurel. c. 11.
- (2) Ammian. Marcell. Lib. XV. c. 5.
- (3) Julianus epist. ad Athen. Ammian. Marcoll. Lib. XVI. c. 3.
  - (4) Anm. Marcell. Lib. XVII. c. 2.
  - (5) Idem ibidem c. 8.
  - (6) Idem Lib. XX. c. 10.
  - (7) Idem Lib. XXVII. c. 8.
  - (8) Paneg. vol. paneg. uit. c. 5.
  - (9) Gregor. Turonens, L. II, c. 9.
  - (10) Idem ibid.
- (t1) Idem ibid.
- (12) Clandianus de Consulatu IV. Honorii v. 440. soq. de laudib. Stiliconis L. I. v. 189. seq.
  - (13) Paul. Oros. L. VII. c. Lo.

sel Bedano riselvettore di creare Imperatore Giovina. Queste unovo usurpattore fa presto oppresse delle forse congiunte de' Romani a de' Visigeti; ma perchè a Costense capitane d'Onerie più che di combattere gli altri Germani importava di cacciare Ataulfe, che s'era piantate nel cuor delle Gallie, fa quasi del tutto abbandonata la prima Germania agli Alamanai ed ai Burgundioni e la beconda a-vario popolazioni di Franchi, onde fu che Troviri vonne da così ancor avanti la morte d'Onorio seccheggiate tre volte (21), che il Prefetto del pretorio delle Gallie-incominciò a risedere in Aralate, e che più non si veggono numinati uffisieli della seconda Germania (21.

A doppie eggetto si sono e in queste capitole e mell'ottavo e nel settimo annoverate con qualche diligenza le guerre mosse da principali popoli ermanici contre l'impero romane, e fu l'une di far consecere il valore e la pertinacia di questi anol fleri inimici, i quali rotti e seperati più volte e pih seceli non però lasciarono d'affliggerio finchè non l'ebbero spento; e l'altro di chiarire coloro che fantasticando e maledicendo si credono filosefare e serivere isterie, e discorrendo delle cose niche, come le avessere studiate cella necessaria diligensa e attensione, ad ogni pagina insultano a e e all'Italia e di dappochessa le accusano e di viltà, quasi alle si fossero lasciate andare in preda deº Barbari sensa fare difesa, e tanta sciagura stesse lor bone perchè meritata. Ma tempo egli è dopo questa lunga, non però inutile, digresione di tornare alla storia d'Italia e d'Onorio.

Apparirà altrove, quanto e per queste incessanti guerre e per le replicate invasioni de Barbari gvesse a soffrire l'Italia, e quanto danno le recasse la rabbia de' Goti e 'l seggiorno che in essa fecero per altri tre anni continui. Uscitone come si diese Atanifo si insingava ella di poter respirare e d'apportare mercè alcani savii provvedimenti di Onorio qualche rimedio alle sue tante e sì profonde ferite, quando nel massimo del bisogno si vide mancare (anno 417) a un tratto i sussidii dell'Africa e si trovò minacciata da nna guerra civile. Il comite Eracliano, a cui in premio d'avere acciso Stilicone era stato conferito il governo di quelle provincie, s'era adoperato con grandissiana lode a difenderle contro i tentativi di Attalo ed a ristorare la città di Roma con soccorsi d'ogni maniera. Posse orgoglio o fidanza nella debolesza d'Onorio cominciò a trattenere i grani destinati per Roma, ad ammassar denari e soldati, e non contento dell' Africa a meditar d'insignorirsi d'Italia. Passò egli il mare con grande stuolo di navi e d'armati e shareb (anno 413) alla foce del Tevere; ma peco stette ad essere dal comite Marino disfatto ed a pagare la pena della sua ribellione. Con quella prosperità che star poteza co' tempi

che allora correvano precedevano dunque le cose dell'impero in Italia, e quale piega elle avessero preso ne' paesi oltre l'Alpi fu esposto dove si raccontò, come furono abbattuti gli usurpatori Costautino e Giovino, come colla concessione di previncie spopolate ed incolte erano stati ridotti alla pace ed amicati gli Alamanni, i Burgundioni ed i Franchi, e come i Visigoti divenuti alleati di Onorio gli andavano riconquistando l' Ispania sugli Alani e sui Vandali. Si disse del pari quanto operato avesse Costanzo per trar dalle mani dei Goti Placidia sorella dell' Imperatore, e come ciò gli era finalmente riuseito poiche fu morto Atantfo. Chiaro avea sempre quel capitano mostrato, che l'impegno suo nel ricuperare la principessa non tanto era diretto a rimetteria in libertà quanto a conseguirne la mano, e pereiò continuò i suoi maneggi poichè ella in forsa del trattato conchiuso con Vallia era tornata alla corte, Ma Placidia che aveva preferito le nozze di Ataulfo alle sue, sempre si mostro renitente, finchè cedendo alle preghiere ed all' espresso comando del fratello s'indusse malgrado ogni sua ripugnanza a sposarsi a Costanzo (1 gennaĵo 417). Nacquere di queste matrimonio Giusta Grata Onoria e nn figliuolo che poi fu l'Imperatore Valentiniano terso di questo nome (nato li 2 luglio 419), de' quali sarà il discorso nel capitolo seguente. Per questo parentado venne la somma del governo la mano a Costanzo, ed Onorio tra in vedersi senza figlinoli e conoscere come ogni suo appoggio era nel cognato, condiscese dopo alcuni anni al desiderio che tuiti gli ordini dello stato gliene mostravano, o secondo altri alle istanse che Placidia e Costanso gli faceano continue e grandissime, e confert ad entrambi il titolo d'Augusti, e a Valentiniano quello di nabilissimo giovinetto (gli 8 febbr. 421). Al giovane Teodosio Imperator d'Oriente forte increbbe questa risoluzione d'Onorio, perchè fatta sensa il previo suo assenso, e per ciò nè volle ammettere il messo che gliene recava l'avviso, nè ricevere le immagini dell'Imperatore novello, che di que' tempi era il più solenne atto di ricognisione, e già sembrava per tale causa inevitabile una guerra tra' due imperii, quando Costanzo, il quale con grandissimo calore vi si preparava, morì (li 2 settembre 421). Morto lui, che aveva per undici anni retto l'impero e sostenuto la debolessa di Onorio, presto fu la corte in trambusto, presto si rinnovarono gli antichi disordini. L'Imperatore aveva sempre dimostrato per Placidia una particolar affesione, e da questa vuolsi spiegare, come egli il quale all' annunzio della presa di Roma si conselò quando riseppe ch' era andata perduta non la sua favorita gallina che portava quel nome, ma la città capo dell'impero e del mondo, mai non potesse dopo la prigionia della sorella posare finshè non l'elibe liberata e tornata nella sua corte. Quest'affetto sembrb dopo la morte di Costanso prender natura d'amore, e certo ne corse la voce; ma gli intrighi e i mali ufficii de' cortigiani il convertirono in odio e odio mortale. Quindi insor-

sero gravissimi scandali e la città ed il palasso si

<sup>(1)</sup> Tillement Histoire des Empereurs T. V. art, LIX. sub finem.

<sup>(2)</sup> Nassuno certo ne appare nella Notitia dignitatum utriusque imperii, che si crede compilata verse questi tempi.

divisero in fasioni che vennero più volte alle mani, onde Onorio (anno 423) cacciò la sorella e l'obbligò a ritirarsi co' giovinetti figlinoli presso l'Imperator d'Oriente. Questa cacciata si ripete da altri non dall'accennato odio d'Onorio ma dall'ambizione di Placidia, che sentendosi forte pel numero de' partigiani e per l'attaccamento dei Goti, di cni era stata reginà, si crede aver meditato di tor lo stato al fratello. Questa partensa di Placidia fu per l'Occidente cagione di nuove perdite e di nuove sciagure attesa la vacansa del trono che indi a non molto seguì per la morte d'Onorio (li 15 agosto 423).

L'Occidente rovinò sotto quest' Imperatore in maniera da non poter più risorgere, e i vent'otto anni e messo ch' egli regnò dopo la morte del padre non altro presentano che una serie non interrotta di calamità e di disastri. L'Italia, ancor prima che la disertassero i Barbari maucare d'abitatori fino a giacere deserti cinquecento vent'otto mila e quaranta due jugeri de' felici terreni della Campania (anno 395); la Venezia, la Liguria e l'Emilia invase da Alarico; queste stesse contrade e l'Etruria messe a ferro ed a fuoco dalle feroci masnade di Radagaiso; l'Italia tutta dalle Alpi Giulie alle Cozzie e dalle Retiche allo stretto di Sicilia corsa e smidollata per quattro intieri anni dai Goti; Roma in potere de' Barbari e per più dì saccheggiata; il regno d'Onorio ridotto per alcan tempo alla sola Ravenna; la Britannia, la Gallia e l'Ispania in potere dell'usurpator Costantino; spento costui, delle diciannove provin-. cie, in che quella fioritissima diocesi si divideva,

undici sole rimanerne a' Romani ; la Britannia lerecuperabilmente perduta; stabilite nell'Ispania e nella Gallia cinque popolazioni germaniche, non tradottevi prigioniere e costrette a lavorare la terra e pagare tributo, ma 1) annidatesi vittoriose dopo averne cacciato le aquile romane: l'autorità dell'Imperatore riconosciuta da esse e rispettata solo quanto volevano o la presenza di considerabili forse lo comandavano; i confini aperti e in lor mano, sfasciate le fortesse, i valli distrutti; il fior degli eserciti tutto di Barbari; i Barbari congiurati a impoverirne, lacerare ed estinguer l'impero; all'impero nen restare contro tanti e sì fieri nemicialtro schermo che d'armarli gli uni contro gli altri; e perciò da questi comperare soldati per muovere guerra, da quelli comperare la pace per non potersene altrimenti difendere. I sudditi esauriti ed oppressi venuti a vile a sè slessi abbandonare volontarii i poderi per sottrarei alla rapacità degli esattori; al governo romano preferire la dominazione de'Barbari e ricoverar presso i Barbari quasi in asilo sicuro; quelli che ciò son potevano, essere costretti a imbarbarire, a non voler più esser Romani; tutti nati nella cattività, più non desiderare la libertà perchè ignota, Roma non combattere più per la gloria ma per la salvessa, anzi non più combattere ma redimer la vita cegli avanzi di tanti trionfi; per fine quasi la morte di Onorio non avesse a riuscir meno calamitosa di quello ne fosse stata la vita, seguitarne una usurpazione di quasi due anni, una guerra civile e la perdita di tatto l' Illirico.

#### CAPITOLO X.

DALLA MORTE DELL'IMPERATORE ONORIO ALLA MORTE DEL PATRIZIO ESIO.

DALL'ANNO 423 AL 454.

### SOMMARIO

Teodosio II. Imperator d'Oriente rimunsia l'Occidente e Valentiniano e l'ajuta a conquistario. — Placidia madre di Valentiniano III. ne assume il governo. — Bonifasio ed Esio. — Esio induce Bonifasio a ribellare. — Bonifasio chiama i Vandali in Africa. — De' Vandali. — Placidia ecuopre la perfidia di Esio; ne lo vuole punire, ma è costretta a crescerne il potere. — Valentiniano sposa Eudossia figlia di Teodosio e gli fa cessione del suo Illirico. — Ancora degli Unni. — Imprese di Roa e di Attila. — Attila asselte l'Occidente; entra nelle Gallie e n'esce sconfitto. — Invade l'Italia, ritente le Gallie e muore. — I Sassoni occupano la Britannia romana. Valentiniano Imperatore uccide Esio.

Non potè Galla Placidia come giunse iu Costantinopoli la nuova della morte del fratello Onorio, che pochi mesi prima l'aveva cacciata dalla sua corte e obbligata a ridursi in quella del nipete Teodosio II. impetrare da questo, che riconoscendo i suoi diritti sull'Occidente la spedisse insieme a' figliaoli alla volta d'Italia; perchè l'Imperatore pretendendo devoluto a sè quell'impero meditava di farne prendere in suo nome il possesso, e già aveva spinto un corpo di truppe sulle coste della Dalmazia che appartenevane all'impero d'Occidente, quando un Giovansi ch'era stato primicerio de' Notat di Onorio si strines coa Esia e Castino, questi maestre delle milisie e quegli capitano delle guardie, e coll'assistenza loro occupò ancora in quell'anno (423) il vacante trono non senza qualche favore delle milisie e de' popoli, a cai incresceva d'avere ad essere si-gnoreggiati dagli orientalli. Giovanni mandò tosto significando a Teodosio la sua elevazione e fi-

chiedendolo di riconosceria, ma l'Imperatore foce sostenere gli invisti e continuò l'armamento, onde Giovanni procurò d'assodare auch'egli la sua signoria. Crebbe possibilmente l'esercito, rioccupò la Dalmazia di cui Teodosio si era impadronito alla morta di Onorio, e vedendosi malgrado ogni suo sforso inferiore al fiemico mando Esjo a sollecitare gli Unni, acciò mentre egli avrebbe fatto fronte a Teodosio, il venissero ad assaltare alle spalle. Il tempo scorso negli apparati necessarii per tentare l'impresa diede a Teodosio l'agio di considerare gli estacoli e le difficoltà a cui andava incentro in volere l'Occidente per sè; onde gueste cose ben pouderando e vedendo che l'Africa per opera del comite Bonifazio si teneva apertamente per Placidia e ch'ella aveva in Italia non pochi seguaci, affetto di farle dono dell'Occidente, a a condizione che in risarcimento delle spese della spedizione ella cedesse a lui l'Illirico che a quell' impere apparteneva, e Valentiniano sposasse, come fosse giunto alla pubertà, Eudossia na figlia. Conchiuso questo trattato l' Imperatore dichiaro Cesare il futuro suo genero, e fattolo accompagnar da un' armata lo spedì alla volta d' Italia. I capitani di Teodosio entrati per sorpresa in Ravenna la misero a sacco (aprile 425), e fattori prigione Giovanni il mandarono in Aquileja, dove Placidia gli fece dopo molti dileggii e tormenti mossare la testa. Ma mentre l'Imperatrice si stava donnescamente compiacendo della vittoria ecco sopraggiuguere Ezio cogli Unni. Fu aliora forza convenire con questi, ed Brio meritò sì bene in condur quel trattato, che Placidia gli confermò la dignità di comite e lo ritenne in servisio.

Se ne venne l'Imperatrice di poi a Ravenna ed a Roma, dove poiche Valentiniano ricevette (28 ottobre 425) gli ornamenti imperiali ella prese a governare come tutrice e lo stato e'l figliuolo; ma e l'uno e l'altro con poco successo; perchè dello stato una parte sacrificò alla cupidità di Teodosio, ed una più fiorita e più bella perdette per imprudenza, e del figlio fece un nomo voluttuoso e dappoco. Ma perchè più assai che non di Placidia o di Valentiniano avverrà di parlare in questo capitole di Ezio, vuolsi vedere chi ei fosse. Nato in Dorostero, città della Mesia inferiore, di Gaudenzio già maestro della milizia equestre e poi comite dell'Africa e d'una nobilissima e ricchissima denna, delle prime famiglie d'Italia, cominciò a militar tra' domestici. Fu dall'Imperatore nella prima gioventù dato ostaggio a' Visigoti, indi agli Unni. Destro in ogni esercisio del corpo e ricco e prode e scaltrito come era acquistò presso quelle nazioni gran credito. Si sposè di poi alla figliuola di Carpilone maestro delle milisie, e l'ambizione sua ebbe da quella di questa donna non lieve fomento. Copriva alla morte d'Onorio la carica di capitano delle guardio e dichiaratosi per Giovanni fu da lui innalsato e spedito a muovere in sue soccorso gli Unni. Accomodatosi, come si vide, con Placidia acquisto gran credito in quella corte, a n'ebbe (anno 426) un comando nelle

Gallie, ma non pago di questo mirava a tenere il primo posto, di cui era in possesso. Bonifazio enmite dell'Africa. Quest' nomo, già distintori sotto Costanzo pella carriera dell'armi, veniva da Placidia risguardato siccome suo principale sostegno non tanto per le virtà e'l credito di cui godeva, quanto pel sincero attaccamento che le aveva mostrato in egni tempo e segnatamente in quello dell'esilio, durante il quale e l'avea largamente soccorsa, e per lei difeso l' Africa contro Giovagni. Quest'era il rivale che Esio disegnava perdere, e questo il modo ch' ei tenne. S'insipuò destramente nell'amicizia del comite e pervenutori incominciò con grande affettazione di selo a rimostrare a Placidia, che Bonifasio tendeva a farsi signore dell'Africa. Non glielo potendo persuader così a un tratto le suggert, che s' ella dubitava della verità delle sue asserzioni, avrebbe potuto chiarirsene con fingere di richiamarlo dal suo governo, perchè egli di certo nol lascierebbe; e tanto disse, tanto insistette, che l'incauta Imperatrice inchinò a dargli fede. Vedoto che i sospetti prendevano piede mando per un suo fedele significando a Bonifazio : la corte sospettarsi di lai, l'ingrata sovrana dimentica di tanti servigii pensare di rovinarlo; quest' avviso tenesso gelosamente secreto; della verità d'esso potrebbe convincersi, ove venisse chiamato alla corte sotto alcun vano pretesto. Bonifazio fu dunque chiamato. Non venne; e Placidia più non dubitando della fede di Exio mando tosto ad assalire il creduto ribelle. Bonifazio le resistè sulle prime, ma vedendo di non potere alla lunga colle sole forse dell'Africa difendere sè da Placidia e i popoli dalle incursioni dei Mauri, intavolò (anno 428) un trattato co' Vandali che sedean nell' Ispania, e offerendosi di divider con esso loro le provincie africane gli invith a passare.

Questo de' Vandali fu di tanti Germani che si mossero nella gran migrazione l'unico popolo, che dopo essersi aggirato per diverse provincie si conducesse fuori d' Europa. Plinio, il più antico scrittore che li ricorda, li pone in quelle stesse contrade che i Burgundioni e i Guttoni, i quali secondo lui tutti appartenevano alla stessa nasione; (1) e in vero ove si voglia con alcuni moderni dedurre il loro nome dalla voce IV and (acqua), essi dovettero in origine abitar come i Goti o presso al mare o lungo qualche gran fiume. Come diversi altri popoli, che scendevano dallo stipite comune dei Goti, anche i Vandali si accostarono all'impero romano verso i tempi della guerra marcomannica (2); e non è improbabile, che essendosi avansati verso mezzogiorno gli Ermunduri, essi occupassero l'abbandonato passe; perchè dove s' intende da Tacito che l'Albi nasce negli Ermunduri (3), si trova un secolo appresso in Dione che quel fiume scaturisce ne'monti vandali-

<sup>(1)</sup> Plin. Hist. natur. L. IV. c. 14.

<sup>(2)</sup> Jul. Capitolin. M. Aurel. c. 27.

<sup>(3)</sup> Germania c. 41.

ci (17; il che essendo le sedi loro doveyano essere nel Riesengebirg e forse parte nella Boemia e parte nella Lusazia. Di là dunque, non si sa bene quando, ma certo almeno al tempo della guerra del Marcomanni uscirono due grosse bande di venturieri che nella storia appaiono come due popoli; quello che piegò verso occidente continuò ad usare l'antico nome, l'altro che volse all' oriente prese quello di Astingi, e lo prese forse da suoi capi o condottieri, darche si legge, che i re de Vandali erano della nobile stirpe che quel nome portava (2). Questi essendo nella guerra suddetta stati sconfitti da' Costoboci ottennero da M. Aurelio e terreni e stipendio, e militarono a suo favore (3). I Vandali debbono essersi posti non lungi da'Marcomanni e da' Quadi, dacchè tra le condisioni della poce da Commodo dettate a que' popoli questa si treva, che non abbiano a rompere guerra nè a' Jazigi nè a' Bari nè a' Vandali (4). Delle loro successive guerre con Roma queste due son le più rimarchevoli; nella prima Aureliano li vinse sol Danubio e gli obbligo alla pace a somministrargli due mila soldati a cavallo; (5) nell'altra o questi stessi Vandali dell'Istro o come sembra più probabile que' de' monti vandalici vennero con molti altri Germani a invader le Gallie nel regno di Probo, ma furono da lai insieme cogli altri tutti vinti di modo (6), che di loro più non si fa sal Reno per gran tempo menzione. Gli Astingi allogatisi nella Dacia molte guerre v'ebbero a sostenere coi popoli che vi si avvolgevano e nominatamente coi Goti; da' quali essendo stati sconfitti e cacciati si diedero a Costantino che li ricettò nella Pannonia; e da questi vengono quei tanti Vandali che militavano in tutti gli eserciti romani (7). Il grosso di questa, siccome sembra, non molto numerosa nazione, ch'era restato nell'antica patria, se ne levò sul principio del secolo V. e congiuntosi con parte degli Svevi e degli Alani passò (31 dicembre 406) dopo aver sofferto da' Franchi una terribile sconfitta, nelle Gallie (8), e di là (anno 409) nell' Ispania (9). Qui mentre Geronsio ribellatosi a Custantino, tiranno delle Gallie, guerreggiava nella Tarraconese contro Costante di lui figliuolo, corsero liberamente la Gallecia, la Lusitania e la Betica e le saccheggiarono e le disertarono con tanta crudeltà e tal furore, che nè seguì una orribile fame, per cui si racconta essere non pochi stati costretti a cibarsi di carne umana, e delle madri a mangiarsi i

(1) Dio Cassius Lib. LV.

figlinoff (2). Presso a due anni durb tanto orrore : Inalmente, quando a' Barbari perve di dover cessare dalle violenze e dalle rapine ende trovar da sussistere, si pentirono di tante stragi e tanti rovinamenti (2), e incominciando (l'anno 411) a nutrir pensieri di pace (3) mandarono all'Imperatore per ottenere di potersi di suo consenso fissar nell' Ispania; alla quale dimanda non fu alieno di condiscendere Onorio, forse perche aveva iu animo di valersi dell'armi loro contro il firanno delle Gallie cui verso quel tempo meditava di fare assalire. Delle condizioni di questo accordo si sa, che i Barbari offerirono di combattere per l'Imperatore (4) e di non infestare i possedimenti romani (5); ma vº ha ogni fondamento di credere che si dovesse loro cedere il pieno ed assoluto dominio delle provincie occupate; perchè non solo essi, ma nè anche i provinciali che dimoravan tra loro nulla avevano a pagare all'impero (6). I Barbari vedutisi in sicuro possesso delle maove conquiste convennero tra sè di dividerle; gettarono dunque, com'era costume de'Germani, le sorti, e toccò la Gallecia agli Svevi, la Lusitania agli Alani e ad una parte de' Vandali, e la Betica ad un' altra popolazione vandalica che si dicea dei Silingi (7). Alcuni degli antichi abitanti abbandonarono la patria senza che i nuovi padroni vi facessero ostacolo (8), quelli della Gallecia si ridussero ne' loro monti e vi mantennero coraggiosamente la libertà (9) e quelli ch'erano sfuggiti alla prima strage e alla fame tornarono a poce a poce a coltivar le campagne, e venuti co' Barbari a un accordo e giuratolo sui santi evangelii (10) tanto se ne trovarono dopo alcan tempo contenti, che paragonando il presente stato coll'aspro governe e colle vessazioni degli esattori, più di questa povera vita che della cittadinansa romana si chiamavan beati (22). Per altro di tutt' i Barbari che invaser l'imperio romano questi che vennero nell' Ispania erano i più feroci, i più sconcordi, i più inimicati tra sè; e l'erano a segno che tutti offerirone a Onorio di volersi l'un l'altro in suo servigio distruggere (12). Ma prima che a questo venissero di volger l'armi contro di sè, le ebbero a usare per difendersi da' Visigoti; il cui re Vallia avendo conchinso pace con Onorio assaltò i Silingi e gli Alani (418), tolse loro la Betica e la Lusitania per

<sup>(2)</sup> Jornandes de reb. geticis c. 22.

<sup>(3)</sup> Dio Lib. LXXI.

<sup>(4)</sup> Idem Dio Lib. LXXII.

<sup>(5)</sup> Dexippus in Excerptis de legationibus.

<sup>(6)</sup> Zosimus Lib. I. c. 67.

<sup>(7)</sup> lornandes lecit. e. 22.

<sup>(8)</sup> Gregor. Turonens. Lib. II. c. g. Orosius Lib. VII. c. 40. Zósimus Lib. VI. c. 3.

<sup>(9)</sup> Oros. Lib. et cap. cit. Zosimus L. VI. c. 5. Prosper et Idatius in Chronicis ad h. ann.

<sup>(</sup>t) Idatius ad ann. 409 et 410. Olympiodorus ap. Photium Biblioth.

<sup>(2)</sup> Orosius Lib. VII. c. 40.

<sup>(3)</sup> Idem ibidem c. 41. et Idatius in Chron. ad eum. ann.

<sup>(4)</sup> Orosius lib. cit. c. 43.

<sup>(5)</sup> Procop. de bello vandal. L. I c. 3.

<sup>(6)</sup> Orosius Lib. VII. c. 41.

<sup>(7)</sup> Idem lib. cit. c. 40, Idatius et Prosper in Chronic.

<sup>(8)</sup> Orosius Lib. VII. c. 41.

<sup>(9)</sup> Isidorus in Chronico.

<sup>(10)</sup> Orosius Lib. 111. c. 23.

<sup>(11)</sup> Idem Lib. VII. c. 41.

<sup>(12)</sup> Idem Lib. VII. c. 43.

renderla all'imperatore, e gli scoplace talmente, che i pochi sopravanzati alla strage più non si potendo tenere dovettero ricoverare presso i Vandali nella Gallecia (1). Ebbero poi per la naturale ferocia più d'una guerra anche tra sè, e i Vandali venuti (anno 419) ad assaltare sotto il loro re Gunderico gli Svevi, gli strinsero talmente nei monti, che sono tra'l Luco degli Asturi e Legiome, che li ridussero ad implorare il soccorso dei Romani. Il comite Asterio li libero (anno 420) e costrinse i Vandali a passar dove prima erano stati i Silingi, e allora la Betica prese da' nuovi conquistatori il nome di Vandalisia onde l'odierno suo d'Andalusia (2). Anche da quella provincia tentarone di sloggiarli i Romani, e Castino che ne comandava l'esercito era coll'ajuto de' Visigoti giunto a sforsarli a trattare la resa, quando avendo perfidamente mancato all'accordo fu rotto (anno 421) e con gran vergogna cacciato (3). I Vandali cominciarono dopo questa vittoria ad estendorsi, e poiché nelle città d'Ispali e di Cartagine sueva s' impadronirone (anno 425) d' alcuni vascelli, si diedero a corseggiare, e saccheggiareno le Baleari (4). Morì intanto il re Gunderico, e i Vandali gli diedero per successore Genserico, che n'era figlinolo bastardo; col quale, come si disse, preso a trattare Bonifacio (5L

Genocrico, a cui forse cras gravi le continue infestazioni e le guerre co' Visigoti e cogli Svevi, e alla cui insaciabile avidità ed ambisione piaceva l'occasione di ngove imprese e di nuovo bottino, accolse a braccia aperte l'invite, ed evocate il suo popelo dalle sedi non ancora ben ferme le rinforsò con Alani con Germani d'altre nazioni e con provinciali; e avendo sull'imbarcarsi sapute, che gli Svevi in sentir la sua mossa erane venuti a far preda pella sua Betica, si volse contro di loro, li ruppe e no foce insieme col capitano affegar di melti nell'Ana (6); dopo la quale vittoria paseb (maggie 429) la stretto con ottanta (7), e secondo altri con soli cinquanta mila nomini in arse (8) che tracan seco tutte le loro famiglie, e occupò giusta la convensione le Mauritanie. Gli amici di Bonifazio avevano intante sospettato e ienamente scoperto le infami macchinasioni di Esio, e dopo avere il tutto rivelato a Placidia ed al comite, maneggiate un trattate, per cui l'Imperatrice rimise a questo ogni colpa, deve ter-1600 all'abbidienza e cercasse di riguadagnare il paese perduto (9). Comincio dunque Bonifezie a trattare co' Vandali, e non li potendo inducre

(1) Idatine Chron. Orosius extremo cape ulle

mè a sloggiare nè a stitumetterai pienamente, s'ade prò per cacciarli coll'armi. Ma essi le sconfissero, e fatti forti della lor lega coi Mauri, che non erano mai stati ben domi, e del favore degli eretici Donatisti, erudelmente perseguitati da' governatori imperiali, continuarono a dilatarsi vittoriosi, e vintolo una seconda volta malgrado i rinforsi a lui venuti d'Italia e d'Oriente ridussero a tale le cose di Valentiniano nell'Africa, ch' ei fu in necessità di accordare con essi (11\_febbrajo 435). Genserico promise annue tributo e diede ostaggio un figlialo (1), ma pervennto a trario indi a non molto dalle mani dell'imperatore ruppe, si toste che n'ebbe il destre, il trattato e sorprese (13 ettobre 43g) Cartagine (a). Qui fece allera la equ residensa, qui avvezsò i suoi a correre in enare; di qua depredò la Sicilia, di qua minaccià la Calabria (31, di qua più forse avrebbe nella sua fortuna tentato, se vedendosi in edio agli Africani ed a' Vandali, di cui fu fama comme periti meggior numero per mane del carnefice che non in hattaglia (4), non avesse stimate meglio di pecificarsi di nueve (aumo 44s) coll' Imperatore. Ma questa non fu vera pace, perchè sebbene mirando a tegliore a' malcontenti ogni appoggio ogli lessiasse di muovero l'armi nell'Africa, sempre fu operatissimo per sascitare a' Romani nuove guerre e unovi nemici, onde non le petereere turbare nel tranquille peesedimento del regno. Questo re, il quale da qua to apparirà si può risgust dere sioceme il principale autore della rovina di Roma, non era grande della persona, e seppe in conceguenza d'una caduta : ma destro assai e valorom nell'armi, di peche parele, cupo e sempre in sè concentrate, spressator de' piaceri, subito all'ira e terribile, di particolare destrossa nel maneggio degli affari, nel preparare, disporre e conducte un' impresa circospetto e insieme risolutissimo (5). Non v'ebbe tra le provincie occupate da' Berberi-alcana che più mali avesse a soffrire dell'Africa; di che oltre la ferece indole del re e del suo popole fareno cause principali le continne infestazioni dei Mauri che in quel trambusto non si potevan reprimere, il furor più che vandalico de' Domatisti e l'arianceime de canquistatori irritate dal sele di melti africani per la fede nicena. Generico s'impossessò a dirktura di tutti i migliori terreni della Bisaccsa, della Numidia e della Griulia, e ritanutone per sè quanto ne velle distribut il rimanente tra i anoi, riducendo gli antichi padroni ad essere schiavi de' possessori novelli (6). Le terre che non pincamero a' vincitori o restarono incolte per mancanza di braccia, e vennero lesciate a' poveri pro-

<sup>(2)</sup> Idatius Chronico.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. et Prosper Chron.

<sup>(4)</sup> Idatius Chronico.

<sup>(5)</sup> Idutus ibidam et Procopius de belle vandal. L. I. c. 3.

<sup>(6)</sup> Idatius Chron.

<sup>. (7)</sup> Victor Vitensis de persecutions vandalies. Lib. J. c. z.

<sup>(8)</sup> Procepius de bel. vandel. L. L. c. S.

<sup>(9)</sup> Idem Lib. cit. c. 4.

<sup>(1)</sup> Prosper Chron. Cassiederus .Chron. Isidorus Histor. Vandalor.

<sup>(2)</sup> Prosper ibidem. Marcellinus Comes Chronica.

<sup>(3)</sup> Idatius et Isidorius logis cit.

<sup>(4)</sup> Presper Chronico.

<sup>(5)</sup> Iornandes de robue geticis c. 38. Procapius de bello vandal. Lib. 1, c. 3.

<sup>(6)</sup> Procopius libro cit. c. S.

vinciali a condizioni gravissime (z). Altorche fu presa Cartagine il re mandò un bando, che pena la vita si consegnassero a lui le gemme, l'oro e l'argento, abbandonato il resto al farore e all'avarisia de' suoi (2). Ritenne il grosso de' Vandali nella provincia proconsolare intorno a Cartagine, li divise in ottanta squadre di mille nomini l'una, prepose ad ogni squadra il suo capo, e demolt le fortificazioni della città onde torre a chi volesse ribellare ogni asilo (3); ma preparò così facendo l'estinzione del regno suo, onde si disse avere Be-Hario durato minore fatica in distruggerlo che non egli in fondarlo. I Vandali non ebbero mai leggi scritte, 'e'i regno loro fu tra' harbarici il primo a cadere; il che oltre alla crudeltà di Genserico e de'suoi vuolsi ascrivere allo scarso numere di questo popole e alla prentissima e quasi incredibile sua degenerazione. Così per ambisione d'un ministro, per inconsideratezza d'una principress, per poca fedeltà d'un governatore andò perduta l'Africa; così ripiombò nella barbarie questa parte del mondo che colla lunga dominazione romana era alquanto incivilita e divennta latina; così Roma per mancansa degli annuali tributi di grano che ne sostenevan la piebe dovette di necessità spopolarsi.

Ben avrebbe desiderato l'Augusta Placidia, poichè ella conebbe il tradimento di Esio, di farne vendetta, ma, perchè più le stava a cuore il ricuperamento dell'Africa, lo differ) finchè dato le fosse di richiamare alla corte Bonifasio, il solo a cui commetterla con sicurezza. Intanto, lusingandosi di poter per questa via più facilmente sorprendere Esio si diede ad assicurarlo di ogni manierat e quasi dimentica del suo misfatto oltre continuargli il presente comando le nominò maestro delle milisie e gli confert (anno 439) il consolato. Ma non trovò chi si lasciasse abbagliare; ed Bajo, giovandosi delle nuove dignità per crescersi eredito, volle darle un saggio di quanto poteva, facendo in Ravenna e sugli occhi stessi della corte accider Felice, già maestro delle milisie ed ora patrisio. Più non parve allora da tollerarsi la costoi arroganza, e Placidia abbandonando nell'orgenza del pericolo domestico ogni pensiere delle l'Africa, ne richiamò Bonifazio, il ripristinò negli antichi eneri, e di nuovi e in parte inmitati lo ricolmò. Esio queste cose vedendo, e come il rivale faceva grande adunata di gente per assaltario risolvette di prevenirle. Si levo dalle Gallie con quante milisie e quanti Barbari potè o sedurre o soldare e vennegli incentro (anno 423). S' affrontaroso; e benchè il ribelle restasse perdente, non perciò del tutto l'abbandonò la fortuna, perchè in quello scontro ferì di propris mano l'emulo suo di maniera che n'ebbe indi a non molto a morire. Placidia mancante del suo principale sostegno volse tutto il favore a Sebastiano, genero ed erede di Bonifezio; ed Bzie si ritiro dono la sconfilta neile sue terre e di poi nella Dalmasia e qui si afforsò, ma veggendosi poco sicuro ricoverò presso gli Unni e messili in arme venne con essi alla volta d'Italia. Per questa mossa fu Placidia costretta a licenziar Sebastiano, a perdonare ad Ezio ogni colpa e a rivestirlo, come per sua sicurezza esigeva, del supremo comando dell'armi e della dignità di patrizio, ch'era di questi tempi quel più a cui un suddito potesse aspirare. Esio si trasferì di poi nelle Gallie, dove si trovavano e'l fiore delle forse romane e i nemici più potenti che allora Roma s'avesse. Qui combatte molti anni (dal 433 al 451) e sempre prosperamente co' Visigoti, co Burgundioni, cogli Alamanni e co' Franchi; ma con tante vittorie non che a ricacciargli oltre il Reno nè anche questo giunse a ottenere, che que' popoli vivessero almeno in più apparenza di sommissione da Roma. Di queste sue imprese, perchè quasi ogni anno si conchiudeva una pace e quasi ogni anno si rompeva una guerra, basti aver fatto qualche cenno dove si parlo di quelle nazioni.

Essendo intanto Valentiniano III. giunto all'età di diciannove anni ebbe esecusione il trattato conchiuso tra Placidia sua madre e Teodosio, allorchè questi a favore di lei e del figlio rinunzio ai diritti che vantava sull'Occidente. Recossi dunque il giovane Valentiniano a Costantinopoli, vi sposò (29 ettobre 437) Eudossia figlinola di Teodosio, e cesse al suocero la sua parte dell'Illirico. Per questa cessione fu l'impero di Occidente ridotto alla sola Italia e alle sue isole e a qualche mal sicuro e quasi precario possedimento nell' Africa, nell' Ispania e nelle Gallie; ma l'autorità dell'Imperatore veniva meno ogni giorno anche in questi paesi non tanto pei progressi de' Barbari come per la rivolta de' provinciali; la quale per l'estremo, a cui, siccome si mostrerà erano i sudditi, non si poteva evitare. Perchè crescendo i bisogni dell'impero quasi in quella stessa misura che colla perdita delle proviacie venivano meno i messi de potervi soddisfare : fu per difenderle da nemici e mantenere la corte necessario di moltiplicare e aggravare le tasse e crescer con cià la miseria già somma de' popoli. Per questa causa si erano fatti indipendenti gli Armorici, per questa altri popoli delle Gallie, siccome avevano fatto altre volte si ribellaron (auno 435), e collegatisi insieme correvano sotto il nome di Bagaudi il paese tutto rubando ed ardendo, e cacciando e spogliando i magistrati e gli esattori. Durb questa rivolta bene oltre due anni; e quel fuoco spento tra 'l sangue e i rovinamenti si riaccese di nuove, e dalle Gallie passo mell' Ispania, dove si mantenne più a lungo; sicchè irreparabile si vedeva il decadimento dello stato e inevitabile la sua rovina,

Ma questa rovina dell'impero che la debelessa di Valentiniano, gli interni mali e'il continuo prevalere de' Barbari avrebbero addotto forse con qualche lentessa, seguì quasi repentina catastrofe per l'assalto degli Unni; i quali ne snervarono le forse di modo che ancor pochi lustri ne durb appeisa un'ombra.

<sup>(1)</sup> Procopius ibidem.

<sup>(2)</sup> Victor Vitensis de persecutions vandalica Lib.

<sup>(3)</sup> Procopius loce que supra.

Peche e poce distinte notizie si hanno degli Unni anche dal tempo che passato il Tanai vennero a piomber sull' Europa, e non è facile ordinarle con qualche esattessa, perchè gli storici, da cui so ne può raccogliere il più, non si diedero alcun pensiere della cronologia; indi è che si verranno narrando le loro imprese come meglio parrà di peterle ordinare, lasciando a ciascuno l'arbitrio di disporle in mode diverse, ove creda averne giusto motivo. Poichè danque gli Unni ebbero in quel primo farore assoggettato la potente nazione degli Alani e tutt' i Sarmati che da' comuni dell'Asia abitavano fino alle terre dei Goti, vinsero e questa e tutte le altre popolazioni germaniche che stavano sul Danubio o non lungi da quello. Il grosso di loro nazione ascendendo a mano a mano quel fiame si condusse di poi fino su di rincontro alle Pauponie, e parte qui, parte nelle stesse Pannonie si allogò (1). Alcune delle loro orde, molte delle quali sembrano per qualche tempo essere vissuto indipendenti, penetrarono nella Germania, e sebbene presso gli antichi non si trova espressa memeria di queste lore spedizioni, pure elle sembrano essere state non poche e intraprese fin da' primi tempi della loro venuta in Europa; perchè è neto abbastanza il genio guerresco e predatorio di quata nazione, perchè già del secolo quarto si veggono Unni nelle Rezie e fin nelle Gallie, e perchè nella corto di Attila s'intendeva e si parlava il linguaggio germanico (a); il che in gente di tanta ressezza non sembra essere stato possibile che in conseguenza di lunga e famigliar consuctudine.

Egli non pare che gli Unni dopo la morte di quel possente, che tanti ne ammassò e seco condusse in Europa, avessero fino a Roa, cui altri dicono Rova, Ruja, Rugila, alcun regolo che acquistasse o dominio o preponderante autorità sui capi delle diverse tribà; e ce lo persuadono la loro vita feroce e vagante, e più ancora la moltiplicità e la diversità delle lor guerre. Imperciocchè per nulla dire di quelle che devettero intraprendere co' Barbari e di cui non si ha nessuna contexza, poche o nessuna ne ebbero dopo la loro invasione a soslevere i Romani, a cui essi non prendessero parte o come loro inimici o come alleati o mercenaril. Quindi, per ricordarne alcune poche, li vediamo combattere coi Visigoti contro Teodosio (3), cacciare a soldo di Valentiniano II. gli Alamanni dalla Resia e in tale occasione trascorrer predando fin nelle Gallie (4), saccheggiare il primo anno d'Arendio l'Armenia ed altre provincie dell'Asia (5), soccorrere Stilicone contro Radagaiso (6), muoversi

ben cinquant'anni (3), è la parte degli Unni che venne in seguito a signoreggiar tutti gli altri. S'ando setto la condotta di Boa a piantar nelle Merie, d'onde depredando la Tracia e correndo fin sulle porte di Cestantinopoli astrinse Teodosio II. ad accerdare al suo re il titolo di maestro delle milisie ed a promettergli sotto titolo di salerio un annuo tributo di trecente e cinquenta libbre di oro (4); Conchinso il trattato pensò Teodosio di sottrarsi a tanta ignominia con munici contro gli Unui dell'amiciaia d'alcani popoli abitanti intorno al Ponto Eussino, a cui Roa riusciva grave non meno che a lui; ma'l Barbaro gli fece superbamente intimare di lasciar quelle leghe o d'attendersi guerra, su di che l'impaurite Imperatore tente di placarne le sdegno con un' ambasciata. Morto quel re prima che gli inviati di Teodosio a lui arrivassero, pervennero (anno 434) al trono Attila e Bleda, figlinoli di Mundaucco fratello di Rea . Questi divisero il regno, e venuti tra gli Uuni, già avveszi a qualche maggior sommessione, a grandezza maggiore che non lo sio, continuarono con forse più ragguardevoli le cetilità contro Teodosio, e l'affissero tanto

che 'l ridussero ad un vergognesissimo accordo.

Gli ambasciatori dell'Imperatore vennero a Mar-

go, dove allora risedevano i Re, e qui promisero di rinunziare a ogni lega cogli inimici degli Uu-

ni, di pagare annualmente il doppio di quanto pa-

gavano a Roa, di restituire tutt' i Romani che fatti

prigioni dagli Unni erano fuggiti senza pagare la

taglia, e non li restituendo di corrispondere otto solidi di oro per uno, di rendere senza cambio

e compenso tutt' i disertori e i prigionieri, e di

accordare agli Unni certe franchigie quando volessero frequentare i memati che si facevano sulle

frontiere romane (5). Attila e Bleda, gik grandi tra

la loro gente, o re più potenti e più assoluti di

quanti gli avean preceduti, lo divennero in que-

ate incontre ancor più con far mettere in croce i diserteri a misura che lore venian consegnati e

con estinguere alcune famiglie di regoli che supe-

rati da essi e da Roa erano rifuggiti presso Teodocio. Tanta debolezza e pusillanimità dell' Impe-

ratore crebbe l'orgoglio de' due fratelli a tal segno

ebe colte pretesto di romper la pace (anno 441) mossero nuove e più escrbitanti pretese. Queste

due volta ad eccitamento di Esie contre Placi

dia (1), seguitare quel capitano nelle guerre ch'eb-

be a sostener nelle Gallie e tentar di fissarvisi sotto

un loro re Gauserico (2), e'l nerbo della nazione

volgersi intanto contro i popoli non ancora domi

contorni della Pannonia, dove aveva stausiato per

Questa che (anno 427) si levò o fu cacciata da

della Sarmasia e contro l'impero d'Oriente.

<sup>(1)</sup> Così chiaro si reccoglis da Giornande de rob. get. c. 33. e dalla cronica di Marcellino Comite.

<sup>(2)</sup> Priscus in Excerptis de legationibus.

<sup>(3)</sup> Idathus in Fastis. Prosper Chronico.

<sup>(4)</sup> Ambrosius epist, 24.

<sup>(5)</sup> Socrates Hist. ecclesiast. Lib. VI. c. 1. Sosomenns Hist. eccles, Lib. VIII. c. 1. Histonymus sp. 3.

<sup>(6)</sup> Orosius Lib. VII. e. 37. Marcellinus Comes Chronic. ad ann. 406.

<sup>(1)</sup> Marcellin. Comes Chron. Gregorius Turonens. L. 11. c. 8.

<sup>(2)</sup> Cassiodor. Chron. Sidonius Apollinar. panegyr. Avili v. 230. seq. Jornandes de reb. get. c. 34.

<sup>(3)</sup> Iornandes c. 3a. Marcellinus Comes Chron. (4) Priscus in Excerptis de legationibus et Theooretus Hist. eccles. Lib. V. c. 87.

<sup>(5)</sup> Priscus ibidem.

parvero a Teodosio sì altiere e sì indegne, che superando la naturale timidessa appigliossi alla guerra; ma fu in essa tanto infelice e tante furono le calamità delle provincie esposte al furore de' Barbari, che fu forsa (auno 442) accettar condisioni più dore e umilianti di quelle proposte avanti la guerra (1).

Aumentossi per questi ed altri felici successi la naturale alterigia di Attila, sicchè sentendosi nato a cose maggiori si tolse dinanzi (anno 445) il fratello ende poterle sens'aleun impaccio eseguire (2). Già temuto dai suoi per l'austera imperiosità e l'inflessibile fierezza e l'atrocità con cui puniva chi trasgrediva i suoi erdini, si fece lore tremendo con quel segnalate delitto; e non gli parendo tuttavia di padroneggiarii abbastausa, trovò modo di apparir loro più grande che non gli altri re, e poco men che mandato dal cielo. Inclinano facilmente gli nomini a creder le cose che pajono tener del prodigio eve di alcuna persona si predicano, la quale con la fortuna, la potensa, il valore e le virth abbia desto di sè qualche straordinaria opinione; e da questa credensa abhagliati si lasciano quasi presi da fascino aggirare e signoreggiare a talento. Un pastore, trovata per accidente una spada, nel presentaria ad Attila disse, ch'era quella del Dio della guerra, e che un'antica tradizione vaticinava a chi la possedesse la signoria d'agni battaglia e la padronanza del mondo (3). Tanto bastà, perchè gli Unni compresi da maraviglia si sottomettessero volenterosi a un tal re, e le nazioni dimentiche di sè ed esterrefatte piegassero il collo. Ricco di questo tesoro soggiogh tutt' i popeli interno al Ponto Bussino, alla Palude Meotide ed al mar Caspio, e torob (auno 446), forse ad eccitamento del vandalo Gens rico, a' danni dell' impere d'Oriente. Le infelici provincie che ancor blancheggiavano delle iusepolte ossa degli abitanti trucidati nelle precedenti incursioni, furono messe a ferro ed a fuoco. Ne s'arrestò il furore degli Unai come d'ordinario quello degli altri Barbari alle sole campagne; le città più forti e più illustri delle Pannonie, delle Mosio e della Tracia furono o saccheggiate o distrutte. Tale fu la sorte di Sirmio, di Naisso, di Sardica e di tutte le altre tranne Adrianopoli ed Bracles. Teodosio sconfitto due volte fu costretto a dimendare la pace. L'ottenne, ma sborsande sei mila libbre di oro, promettendone due mila e cento di ampuo tributo, restituendo agli Unni tutti i prigionieri e i disertori, e riscustendo i soldati. e i sudditi suoi prigionieri con dodici solidi d'oro per testa (4). Queste condisioni in sè gravi divennor gravissime, perchè accrebbers la superbia del vincitore, il quale dichiarando suo tutto il paese

dal Danubio fino a Naisso e fino afle Nove mella Tracia, voleva che Teodosio più non se ne chiamasse padrono (11, e non lo trattava altrimenti che fatto avrebbe un sue nobile schiavo. L'Imperatore che di questi tempi si lasciava governare all'eunuco Crisafio diede orecchio alla proposizione che questi gli fece di liberarsi di Attila coll'apera di un assassino; ma restonne cella vergogna e l' re scoperta la trama il mando minacciando, e lo rimproverò come essendo sue servo esseta avesse insidiargii la vita, e fa forza ammansarlo con unove umiliazioni (2).

Mentre l'impero d'Oriente era di tal maniera travagliato dagli Unni, ne godeva pace quel d'Occidente, perchè dopo la levata di questo popolo dalla Pannonia tutte le imprese di Roa e quelle di Bleda e di Attila si rivolseto, come fu vedato, o contro i Sarmati o contre le Mesie e la Tracia, e perchè le orde che non s'erano mosse sempre vissero con Esie in buone armonia ed erano seco lui collegate (3). Ma cresciuta la potenza di Attila e ridattosi quel re a stanziare nello Pannonie in vicinanza degli stati di Valentiniane, cominciò questo Imperatore a temerne quanto Teodosio, ed a corcare studiosamente egni messo di mantenere la paer, nel che maigrado ogni suo sforso non riusch. Perchè eltre l'ambizione la quale incessantemente stimolava Attila a nuove guerre e nuove conquiste; e sollicitazioni d'Onoria , di Cledobaudo e d'Eudosso, e quelle ancora più valide di Genserico il determinarene ad assaltar l'Occidente ed a cominciar dalle Gallie; a mandar ad effetto la quale risoluzione, benchè egli non avesse mestieri d'usare pretesti, ne colse destramente une fornitogli non sensa vergogna dalla sorella stessa dell'Imperatore.

Ginsta Grata Onoria (nata mel 417), abbandonatasi sulla prima gioventh all'amore d'un suo maggiordomo, venne da Placidia sua madre mandata (anno 434) a Costantinopoli (4), dove le principesse della famiglia imperiale da qualche tempa venivano condannate a vivere aubili e di buon'ora insignite del titolo d'Auguste, acciò nessun private usasse aspirare alla lor mano. Increscendo a lei questa vita e la rigorosa custodia, in cui qui la teevano, trovò via di spedire ad Attila un suo fidalissimo messo, e per questo un anello, con cui gli si offeriva in moglie e gli cedeva i diritti ch'ella vantava sull'Occidente (5). Avuta quest' ambasciata mandò Attila a Valentiniano chiedendogli la mano della sorella e la metà dell'impero, e poichè no ebbe in risposta, che l'impero presso i Romani non aspettava alle femmine, e che Onoria già era congiunta ad altro marito, s'apparecchiò ad usare la forza (6). A tanto il confortavano di continuo Cio-

<sup>(1)</sup> Priscus in Excerptis de legationibus. Marcellinus Comes Chron. ad ann. 442.

<sup>(2)</sup> Marcollimie thid. ad ann. 445. et Isrnandes a. 35.

<sup>(3)</sup> Ibrnandes ex Prisco c. 35.

<sup>(4)</sup> Priscus in Excerptis de legationibus. Marsellin. Comes Chron. ad ann. 447.

<sup>(1)</sup> Priscus loco cit,

<sup>(2)</sup> Idem Prizcus ibidem.

<sup>(3)</sup> Priscus ibidem.

<sup>(4)</sup> Marcellin. Comes Chron. ad hunc annum.

<sup>(5)</sup> Prisons ibidem. Iornandes de rebus geticis c. 42.

<sup>(6)</sup> Priseus loco saep. cit. Prosper et Marcellinus Comes Chron. lornandes de regnor. successione. c. 97.

dobando figlinolo primogenito di Clodione re do' Franchi, il quale pe' soccorsi dati da Esio a Meroveo suo fratello era stato escluso dal trono, e certo Endosso che imputato d'aver suscitato nelle Gallie la sommessa de Bagaudi insieme con Cledobaudo si trovava in quella corte. Questi non cessarono, com'è costume de' fuorusciti, di mostrargli la grandessa delle loro aderense e la facilità di sottometter le Gallie, viute le quali l'Italia verrebbe a cadere da sè, ed egli a essere signor dell'impero (1). Alle vivissime istanze, che costoro facevano per portare Attila dov'egli correva spentaneo, quelle si aggiunsero di Genserico re de' Vandali, il quale avendo per certi sospetti mozzo il naso e gli orecchi alla figliuola di Teodorico Visigoto, sua nuora, e così mal concia rispeditala al padre, grandemente temeva, che quel re per trarne vendetta non fos se per unir le sae forze a quelle di Valentiniano, e per molestario nell'Africa. Su questo timore eccitò dunque Attila ad assaltar Teoderico e l'Occidente e avvalorò gli eccitamenti suoi collo sborso di large tesoro (2). Le voci che per ogni intorno si sparsero dell'impresa disegnata dal re degli Unni, e de' suoi grandiosi apparati diedero non poca apprencione all'Imperatore Valentiniano, il quale per amicarselo e soddisfare a certi suoi lagni gli mando Cassiodoro senatore amplissimo, a cui Attila tauto accorto politico quanto valoroso guerriero fece buona accoglienza e mille dichiarazioni e proteste di sincera amicisia. Ma in quel medesimo tempo che egli affermava al legato romano, essere sua intenzione di vivere in buona pace coll'Imperatore e tutto lo sforso suo dirigersi contro i Visigoti, faceva invitare Teoderico loro re a lasciar l'alleansa di Roma, naturale inimica de' Barbari tutti . ed a legarsi seco onde distruggerla. Con queste arti tentava di disunir que' due popoli, le forze de' quali temes d'affrontare unite malgrado l'immensità delle sue; ma Esio scoperse a' Visigoti la versusia del re degli Unni e gli indusse a fare causa conune con sè, nel che si giovò dell' opera d'Avito, già prefetto del pretorio e di poi Imperatore (3).

Teneva Attila la sua residenza nell'odierna Ungheria, in una specie di città posta tra 'l Tibisco, i monti Carpati e 'l Danubio, tutta di legname costrutta e di legname fortificata e procinta (4), quando risolato di venire alla gran lotta adanb e mise in marcia oltre i suoi Unui tatt'i popoli che stavano tra 'l Rha ed il Danubio, e attraversando con essi la Germania trasse seco le nazioni che andava domando a cammino. Questo innumerevole esercito, secondo alcuni di cinque secondo altri di settecente mila nomini (5), composto di tanti e sì differenti popoli, ciascano coi suo re alla sua testa,

(1) Priscus in Exerptis de legationibus.

segnitava ciecamente il forere di Attile, in eni era tanta terribilità e tanta virtà, che mon sole i soldati ma gli stessi re a un suo cenno tremavano, e ogni comandamento suo impreteribilmente e sensa mormorare eseguivano (1). Pervenuto queste iramenso stuolo sul Reno vi disfese i Burgundioni e ne uccise il re che volca fare contrasto (a), ed entrate nelle Gallie dilagh quasi torrente che abbia rotto gli argini tutto inondando dalla Svissera al Belgio e dal Reno fino sotto Orleans e Parigi. Attila diresse i suoi movimenti in maniera de penetrare a dirittura nel cuore di quelle provincia. Si condusse con grande rapidità dal Reno sul Ligeri, dove per assicurarsi un passo su quell'importantissimo fiume si pose ad assediare Anrelisno. Ezio partito da qualche tempo dall'Italia con rinforzi di gente aveva intanto raccolto presso Arelate tutte le milisie romane, date le armi a' provinciali, chiamato a sè i Franchi di Meroveo, gli Alamanni, i Burgundioni e altri Barbari squi fed rati, e già s'era mosso per unirsi co' Visigoti. Eseguita l'unione s'accostà agli inimici e marciande con gran diligenza pervenne a impedire, che Sangibano re degli Alani non desse loro, come n'era corsa la voce, la città d' Aureliane (3). Mon si trova che qui seguisse battaglia; ma 'l carattere del re degli Unni non consente di credere, ch'ei levasse l'assedie e desse indictro per la sola mostra che di sè fecero le forse romane. Comunque si fosse ripassò la Sèquana e la Màtrona e si distese nella pianure che già foro de' Remi, e che i Franchi indi a nen molto disser Campania. Qui presto conobbe dall'incalsare di Esio che più non si poteva evitar la battaglia; perciò vi si accinse e secondo suo costume consulte gli indovini. Si narra che questi gli predicessero ch'ei perderebbe la giornata, ma che resterebbe sul campo il condottiere dell'oste nemica. Quest'annanzio per lui puovo il colph; schierossi non pertanto ne' campi detti Catalannici o di Mauriaco, dove poteva comodamente dispiegare i suoi tauti cavalli. Tenne egli il centro cogli Unni, e collocò i popoli soggetti nelle ale. Prepose alla sinistra Walamiro l'Amalo cogli Ostrogoti e alla destra Arderico co' Gepidi, i quali due re per la potenza, il valore e'l consiglio con grande onore distingueva dalla turba de' suoi altri vassalli. Ezie gli si avansava di fronte coll'esercito in questa guisa ordinato. Teoderico stava co' Visigoti alla destra, egli coi Romani e seco lai Torismondo figlinolo di quel re alla sinistra, gli Alani e altri Berbari di sospetta fede nel centro. S'innalsaya su l'une de' fianchi de' due eserciti il terrene e tante cresceva quest'elevazione verso il campo d'Attila che 'l dominava; onde i due capitani veduto il danno e'l vantaggio del luogo intendevano con pari impegno a occuparlo. Esio prevenne il nemico; e Torismondo che per suo ordine ee ne insignor) vi si mantenne contro gli assalti degli Unni, e ne li

<sup>(2)</sup> Priscus ibidem. Iornandes de rebus gelicis

<sup>(3)</sup> Sidonins Appollin, panegyr. Avill, lornandes de reb. gelicis c. 36.

<sup>(4)</sup> Priscus loco cit. Iornandes de rebus geticis

<sup>(5)</sup> Historia Miscella Lib. XV.

<sup>(1)</sup> Jornandes c. 38.

<sup>(2)</sup> Sidonius Apollin, Panegyr, Aviti, Paul, Dia conus de gestis episcoporum Metensium.

<sup>(3)</sup> Iornandes l, cit. c, 37.

respinse con perdita tale, che già costernati dall'infausto presagio perdettero il cuore quasi del tutto (1). Attila ne percorse le file eccitandoli, ma differ) l'attacco fin dopo l'ora di nona (di messogiorno), onde la notte sospendesse il conflitto cui presentiva funesto (2). Non mai vide il mondo affrontarsi pari masse di nomini, non mai strage uguale. Pugnossi con estrema ferocia; ma cedendo finalmente gli Ostrogoti allo sforzo di Teoderico, questi investi co' suoi Visigoti gli Unni di fianco e li costrinse a gettarsi nel campo. Ezio superò anch'egli l'ala de' Gepidi che contro lui combatteva, e pervenne del pari che Torismondo alla barricata di carri onde s'era coperto il nemico. La notte fè cessare la pugna, e'l sole del giorno vegnente mostrò il vasto campo ingombro d'oltre cento sessanta (3), o secondo altri di trecento mila cadaveri (4). Attila si tenne nelle trincee, guernì i suoi carri di arcieri e fece suonare tutto il giorno a battaglia quasi sfidando i Romani. La vittoria di questi non fu senza sangue; ma più che del loro ne corse di quello degli alleati, tra cui perdette la vita il re Teoderico. I Visigoti acclamarono Torismondo, l'eroe di questa giornata, sul campo; ed egli nell'eccesso del suo dolore giurò di non indi levarsi, se prima non esterminava la nazione degli Unni. Ma Ezio a questo divisamento s'oppose, e, se ne può esser sufficiente prova l'autorità di Giornande, s' oppose perchè intendeva valersi degli Unni, ove i Barbari delle Gallie vollessero soverchiare i Romani; perciò persuase a lui e a Meroveo, re de' Franchi, di tornarsene al regno loro, onde protraendo l'assenza i fratelli non macchinassero alcuna cosa a lor danno (5).

Attila si tenne alcuni giorni nel campo, e corse fama che per timore d'essere in quello assediato e preso preparasse di selle di cavalli una catasta su cui finire i saoi giorni e seco ardere tutta la preda (6). A vedere che gli inimici i quali da principio lo cingevan st folti si dissipavano, sospetto qualche agguato; ma fatto certo della levata s' avviò verso il Reno inseguito per qualche tratto da Ezio, e per la Germania nella Pannonia se ne tornò. Qui rinfrescossi di gente, e pel Norico, superate le Alpi Giulie senza incontrare resistenza, calò l'anno appresso (452) in Italia. Assedib Aquileja che da quella parte n'era antemurale fortissimo, e presala dopo un assedio di tre mesi dalle fondamenta la distrusse (7). Così fece di Concordia, d'Altino, di Padova, Vicensa, Verona ed altre città della Venezia, così passato l'Adige di Brescia e di Bergamo, Entrato nella Liguria saecheggiò Medio-

(1) Iornandes c. 38.

lano e Ticino e molt'altre città, e nell'Emilia Parma e Piacenza e Mutina e Reggio (1). Finalmente attendatosi là dove 'l Mincio mette foce nel Po (2) entrò in qualche perplessità, se dovesse progredir verso Roma o tornarsene; chè all'un partito lo spiugea l'ambizione e dall'altro il rimovevano il timore d'un fato pari a quel d'Alarico, una fiera infermità insorta tra' suol e qualche apprensione delle forse di Esio e de' soccorsi venuti a' Romani dall'Oriente (3). In quest' ondeggiamento venne a lui, d'ordine dell'Imperatore, il Pontefice San Leone con due altri legati, e sì acconciamente e con tanta dignità favellò, che l'indomito re dandosi vinto a quel venerabile aspetto e all'efficacia di quelle sante parole piegossi all'accordo e ad abbandonare l'Italia (4).

Egli pare che la fortuna di Attila intieramente da lui si partisse quel dì ch' ei si volse ad assaltare Valentiniano; perchè dalle Gallie grande ventura fu se ne tornò in isconfitta e non affatto distrutto, e dalla spedizione d'Italia nessun altro frutto ritrasse che quel della preda. Si narra anche che restituitosi dall'Italia al suo regno ritentasse le Gallie, e vi fosse da Torismondo visigoto disfatto (5). Reduce da queste imprese volle, com'era nelle cose venerce sfrenato, alle tante sue mogli, tra cui dicono si teneva anche una figlia, aggiungere una bellissima giovane per nome Ildicone, e la notte stessa delle nozze morì (anno 453) soffocato nel vino e nel sangue (6). Gli Unni lo seppellirono con barbarica magnificenza, e con questa e col largo e universale compianto e gli altissimi encomii mostrarono, quanto loro la morte di tanto nomo incresceva (7), Fu Attila piccolo della persona, di petto ampio, nelle spalle quadrato; avea capo grosso, colore ulivigno, naso schiacciato, capelli rari e avanti tempo caputi, Il continuo movimento degli occhi folgoreggianti torbida luce, e'l risoluto e altero portamento del corpo mostravano la grandessa e insiem la ferocia dell'animo suo. Incsorabile a chi gli faceva contrasto era facile a chi sottomettevasi; ammirava ne' suoi nemici il valore, ma sprezzavane la viltà, e di essa si giovava per più invilirgli agli occhi de' suoi. Quanto amava la gloria, tanto le esagerate lodi e le adulazioni abhorriva. Frugale molto e senz'alcun lusso; non ricche le armi, non la bardatura, meno le vesti; alla sua mensa agli invitati rare e squisite vivande, vasellame prezioso, bicchieri gemmati; a lui sole carni e un tagliere di legno, di legno una coppa. Nei piaceri venerei intemperante e nel furore e nella

<sup>(2)</sup> Idem c. 37. et 39.

<sup>(3)</sup> Idem c. 41.

<sup>(4)</sup> Prosper et Idatius Chron.

<sup>(5)</sup> Iornandes l. cit. c. 41. Gregorius Turonons. Hist. Francor. Lib. II. c. 7.

<sup>(6)</sup> Iornandes c. 40.

<sup>(7)</sup> Marcellin. Comes et Cassiodor. Chron. Iornandes c. 42. Historia Miscella L. XV. apud Muratori Rerum Italic. Scriptores T. 1.

<sup>(1)</sup> Historia Miscella Lib. XV.

<sup>(2)</sup> Ibidem.

<sup>(3)</sup> Iornandes c. 43. Idattus et Isidorus Chron.

<sup>(4)</sup> Prosper in Chron, ap. Sirmondum et Du Chesne. Jornandes c. 42. Cassiodorus Chron. Histor. Miscell, L. XV.

<sup>(5)</sup> Iornandes c. 43.

<sup>(6)</sup> Prosper, Idalius, Cassiodorus Chron. Iornandes c. 49.

<sup>(7)</sup> Iornandes c. 49.

cradelli sensa limiti (1). Le spaventose seprantome di Flagello di Dio e 'l dirsi di lui nelle populari leggende, ch' el fu mostruosamente generato da una donna e d'un cane, e che l'ugia del suo cavallo bruciava l'erba che toccava passando, chiaro dimostrano, quale memoria ei lasciasse di sè nelle atterrite nasioni.

Passò il regnò degli Unni, come passa pragano che in brevissima ora diserta le liste campagne, o come tremuoto che d'un istante sobbissa città e soqquadra provincie; nè d'esso, siccome di que' fiagelli, altra memoria restò che ricordanza escerata e indivisa dall'idea di desolazione e di strage, Attila non cercò di far grandi i suoi Unni, ma unicamente sè solo, e quindi rovias con lui la loro potenza che reggevasi su la terribile virtà sua e la loro cieca ubbidienza. Non così fecero i savii fondatori di grandi regni o repubbliche, i quali contenti delle lodi dei posteri rispettarono il popolo e mirando al vero bene e alla stabile gloria di quello cull'eccellenza delle istituzioni gli assicurarono vita e prosperità, quanto la condisione delle umane cose il consente, grande ed eterna. Eliac, il maggior de' figliuoli, già chiaro nell'armi e già re, era stato prescrito da Attila per successore, ma ei non ebbe tanto di forza da tenersi sul trono del padre; perchè mai sofferendo gli altri di vivere soggetti a un fratello, ciascuno di essi formossi un partito e alla testa di questo pretesero di dividere 1 impero e con esso il popolo degli Unni e le genti soggette. tadegno parve ad Arderico re de' Gepidi, che i popoli avessero quasi patrimonio a venir divisi come un branco d'armenti, ed ispirati questi sentimenti a' suoi ribello. La rivolta de' Gepidi fu per tutte le nazioni germaniche e sarmatiche, le quali già nbbidivano ad Attila, il segnale di scuotere il giogo. Gli Unni discordi tra sè e costretti ora a difendersi da' rivokosi ora a reprimerli, furono in pochi anni saperati più volte, e dispersi come schiavi tra' viacitori. Solo una piccola parte si sottrasse all'eccidio comune, e venne sotte la condotta di Irpac, il più giovane e'i predilette figliucle di Attila (2), a fissarsi nella piccola Scizia, dove fino alla sua estinzione visse soggetta all'impero di Oriente. Finalmente dopo molto ed aspro battagliare posarono le armi; i Gepidi si stabilirono nell'antica Dacia eltre il Danubio, gli Ostrogoti di qua nelle Paunonie, altri popoli rimasero nell'antica patria, e altri vennero di consenso dell'Imperatore Marciano a ripopolare chi questa chi quella parte del desolato Illirico (3).

Mentre Attila così terribilmente conquassava il misero impero di Valentiaiano, e già era caduta in potere del Vandali cotanta e così nobile parte dell'Africa, andavano senz'alcuna speranza di più ricuperario perdote le cinque provincie della Britannia, dove si vennero a fissare quei popoli che in capo a tredici in quattordici secoli dovevano portare quest'isola a così mirabile o perioclosa

grandessa. Queste provincie erano da certi neurpatori state altre volte distaccate dall'impere romano, siccome nel secolo secondo e nel terso era avvenuto a' tempi di Settimio Severo, di Gallieno e di Dioclesiano; ma gli Imperatori erano sompre riusciti a riconginagerie al loro dominio, e già erano cento e sei anni che'i Cesare Costauzo, padre di Costantino, le aveva ricuperate (anno 296) la tersa volta, allorchè Stilicone fu costretto a chiamar da quell'isola una parte delle milisie romane, quande il visigote Alarico fece (anno 402) la sua prima irrazione in Italia (1). Le successive imprese di Radagaise e de' Visigoti ridussero l'Imperatore in tali angustie da dover pensare alla propria sicuressa, onde la Britannia, disarmata essendo e non potendo pel prevalere de' Barbari nelle Gallie avere libera comunicazione con Roma, nè ricevere di là i suoi governatori o i necessarii rinforzi di gente, incominciò in quell'universale sconvolgimento a crearsi degli Imperatori saci proprii. Due di questi essendo dopo breve regnare periti venue proclamato quel Costantino di cni si parlò nel canitolo ottavo, il quale adunato quante milisie potè e fatto una grossa leva di gioventu, non contento dell'isola passò (anno 407) sul continente, e d'una gran parte delle Gallie e così di parte dell'Ispania s'insignor' (2). Comunque costni presto venisse spento (anno 411), non peterono gli Imperatori non che rioccupare la rimota Britannia nè anche mai riconquistare l'Ispania o le vicine Gallie, onde i Britanni abbandonati a sè stessi si diedere secondo l'antico nasionale costome a reggere a un re senza però levarsi del tutto dall'ubbidienza di Roma. Il che si conosce da ciò, che Vortigerno il quale nel 446 come re governava quest'isola si rivolse con una lamentavolissima lettera ad Esio, e non ne potendo avere soccorso, perchè tutte le forse dell' impero erano rivolte contro gli Unni (3), i principati della nazione vedendosi esposti alle continue infestazioni dei Pitti e degli Scotti deliberarone d'invocar l'ajute de' Sassoni (4). Ed alcuni di questi o chiamati, o cacciati per interni econvolgimenti della patria (5) veunero (anno 419) in piccolo numero e sopra non più che tre navi Innghe setto la condotta di Hengisto e di Horsa, che si vantavano della divina schiatta di Wodan (6), a porsi nell'isola di Thanet e nell' odierna contea di Kent (7). I Britauni non istettero però-guari ad accorgersi che i novelli ospiti non erano venuti per portar loro soccorso ma per domarti onde inserse-To fierissime guerre, in cui i poveri isolani, per la lunga dominazione romana da gran tempo disavvezzi dall'armi, non potendo esser pari all'impe-

<sup>(1)</sup> Iornandes ex Prisco c. 35. et 49.

<sup>(2)</sup> Prisous loc. cit.

<sup>(3)</sup> lornandes de rebus geticis c. 5t.

<sup>(1)</sup> Claudianus de bello getico.

<sup>(2)</sup> Zosimus Lib. VI. c. 2. Prosper Chron. ad h, ann. Orosius L. VII. c. 40.

<sup>(3)</sup> Beda Hist. occles. Anglorum Lib. I. cap. 13.

<sup>(5)</sup> Nennius Eulogium Britanniae c. 28.

<sup>(6)</sup> Beda ibidem c. 15. Nennius ibidem c. 28. Gilda de excidio Britanniae c. 23.

<sup>(7)</sup> Nennius ibidem. c. 36.

tuesa ferceia de' Sassoni ne venuero miscramente atraniati; percisè e di molti farono barbaramente massacrati, di molti e di molti obbero e perire di fame, di molti a vivere schiavi; altri furono costretti a passare il mare e venire in quella parte delle Gallie che poi dal loro nome prese quello di Bretagna, e altri a ricoverare ne' monti del principato di Galles dove difesero coraggiosamente la libertà (1:. I Sassoni per sostenere quoete guerre invitarono a sè move genti, onde a mano a mano si condusser nell'isola altri e poi altri Sassoni ed Angli e Juti, i quali superati i Britanni sette piocoli principati fondarono e tanto prevaleere da mare tare il nome dell'isola (2).

Questi Sassoni, che delle nazioni germaniche restate nell'antica patria riuscirone la più illustre e la più petente, sicchè ne tennero tutte le contrade settentrionali e s'assoggettarene e ridusser tedeschi molti popoli slavi, si odono ricerdare la prima volta da Tolomeo, che li pone sulla riva destra dell' Elba nell'odierno ducato di Holisteia (3), e traggono per testimonianza d'un antico scrittore di loro nazione il nome che portano da certo grau colteliaccio, che usavano siccome arma particolare a in lingua loro dicevasi Sahs (4). Tardo assai, cioè oltre un secole depe Tolomeo, sole verso la fine del secolo terso fanno de' Sassoni la prima mensione gli scrittori delle cose romane narrando, che insieme ce' Franchi infestavano le spingge marittime delle Gallie (5); più frequenti anni frequentissime se ne fanno le notisie iu appresso; ma siccom'esse non risguardano in modo diretto l'Italia si lascierà d'addur tutte quelle che se ne possono raccogliere presso gli storici del secolo IV., e del V. per riferirne due sole, le quali in mode indubitate dimostrano, quanto essi furono infesti alle provincie galliche e alle britanniche e quanto riuscissere terribili quelle loro depredazioni. Sei erano nell'impero d'Occidente i principali comandi militari, e tutti e sei affidati a ufficiali che portavano il titelo di comitt (6), e tra questi uno ve ne avea che si diceva il comite del limite sassonico; e come al governo di questo limite era preposto un capitane speziale, così alla sua guardia e difesa erano destinati spesiali corpi di soldati a piè ed a cavallo. che dovevane stanziare sui lidi più esposti alle piraterie di questi corsari. Questo limite comprendeva le coste tutte della Britannia romana, e le settentrionali e occidentali delle Gallie; ma la Britannia esser sempre più assai delle Gallie stata espusta alle infestazioni de' Sassoni, sembra potersi indurre dalla circostanza, che 'l dette comite, cioè il supreme capitano del limite sassonice, nella Britannia faceva la sua residenza, e in essa teneva il maggior nerbo de' suei soldati composto Nervicano che si componeva di singue provincie (2), e cost aveva il suo limite sassonico e in esso i suei particulari presidii la seconda delle provincie Belgiche (3). Sensa rammentare distintamente quanto si accepuò avere da Sassoni avuto a patir la Britannia si può intendere da Apollina. re Sidonio, quanta fosse la terribilità delle loro depredazioni. Questi pirati correvane il mare sopra certe leggerissime barche tessute di vimini e caperte di crudo caojo (4), e tanto poco temevano ogni più violenta tempesta, che appunto nel suo maggiore infuriare piombavane improvvisi sui lidi, che in quella fortuna se ne tenean più sicuri; volavan sulle onde, guizzavano arditi tra gli scogli. « Nemico più d'ogni nemico crudele assale inopinato, aspettato dileguasi, dispressa chi gli si oppone, atterra chi non si guarda; se t'insegue, ti prende; se fugge, ti si sottrae. I naufragii lo esercitano, non lo atterriscono, perchè i periceli del mare gli sono tutti conosciuti e famigliari . . . . . Prima di sferrare dal lido nemico han per costume d'immolare tra superstisiose cerimonie con atroci tormenti la decima parte de' prigionieri, distribuendo tra la turba degli infelici destinati a perire l'ingiustizia della morte coll'equità delle sorti (5), w

di sette diversi corpi di fanteria o des di cavalle.

ria (I). Avevano pai il loro limite sassonica e le loro guernigioni anche il Tratte Armoricano e il

Intanto che Genserico si stabiliva nell'Africa e minacciava ognora l'impero o suscitava contre di quello da tutte le parti movi inimici; intanto che i Barbari fissavano piè e s'estendevano ognor più nelle Gallie; intanto che andava affatto perduta la Britanuia; intauto che Attila minacciava di sobbissar tutto Occidente; intanto che i Sarmati ed i Germani, già vassalli degli Uani, rivendicavane coraggiosamente l'indipendensa e si adagiavane nelle provincie già da quelli tenute; intante si stava l'inerte Valentiuiano, dopo la morte della madre (27 Novembre 450) niente mene disappensate di prima, ora in Roma ora in Ravenna, attendendo unicamente a' piaceri, sensa mai farsi vedere alle provincie o agli eserciti, senza darei del geverno altra cura che al più quella di lasciar che in suo nome si pubblicassero leggi, con cui mostrava popolarità e s'ingegnava di pontellare alla meglio l'edifizio che da ogni parte pareva volcice revinargli sul capo. Non così governavasi Esio, sostegno e difesa del vaciliante impero. Terruto, onorato ed anche amato da' Barbari, grande pel som: mo valore e le immense ricchesse, forte pel lange possesso del supremo potere e pei numero e credito delle sue creature e de' seguaci, era iz sua antorità dopo la vittoria riportata sugli Unni salita tanto alte, che per essere effettivamente Imperato-

<sup>(1)</sup> Gilda ibidem c. 28.

<sup>(2)</sup> Nonnius ibid.c. 64. Boda loco cit. Lib. I.c. 15.

<sup>(3)</sup> Geograph. Lib. 11. c. 2.

<sup>(4)</sup> Witschindus Annal, L. 1.

<sup>(5)</sup> Eutrop. Broviarium hist. rom. L. IX. cap. 13.

<sup>(6)</sup> Notit. d gnitatum utriusque imperit et ad eam Pancirollus.

<sup>(1)</sup> Pancirollus ad Notit, dignatum per Occidentam. c. 71.

<sup>(2)</sup> Idem ibidem. c. 74.

<sup>(3)</sup> Idem ibidem c. 75.

<sup>(4)</sup> Isidorus Originum Lib. XIX. e. 1.

<sup>(5)</sup> Sidonius Apollinaris L. VIII. apist. 6.

re nulla smal gli mancava che di volerne assumer il nome. Non sembra egli però avere mai nutrito l'ambisioso disegno d'invadere il trono cou un delitto, ma invece penab di collòcarvi legittimamente un de' figliaeli con farlo genero dell' imperatore. Dimando dunque per esso la mano d'Eudocia, a cui nella mancansa di prole maschile sembrava dovesse ricadere l'impero; e Valentiniano nou solo non arch di negargliela, ma anzi ne convalido la promessa con formal giuramento. E forse ettenuta l'avrebbe se la morte di Attila non fosse seguita sì presio; perchè eredendo di non avere più bisogno di Esio si lasciò, debole come era, e sedurre a prestare orecchio a' suggerimenti dell'ensaco Eraclio, il quale non contento di signoreggia-

re l'Imperatore voleva signoreggiare auche l'impero, cosa vivente Esio impossibile; e ingannare da chi sotto colore di comervargli contro le insidie del potente ministro l'impero tendeva per privata vendetta a apogliarnelo. Differi dunque d'uno in altro tempo le promesse nosse, e facendogliene un giorno Esio delle vivissime e risentile istanse trasse, quasi per queste incollerito, la spada, e feritolo egli il prime (sulla fine del 454) l'abbandonb a' cortigiani e agli ennuchi che l'accidessero. Indi accib non restasse chi n'avesse a fare vendetta, ne chiamò sotto varii pretesti e in diligensa gli amiel più cari e i partigiani più potenti e più caldi, e tutti secondo che venivane arrivando in palasso il fe' trucidare.

# CAPITOLO XI.

DALL'UCCISIONE DI EZIO ALLA CADUTA DELL'IMPERO D'OCCIDENTE.

DALL'ANNO 454 AL 476.

#### SOMMARIO

L'Imperatore Valentialano viene ucciso da Massimo, e la sua vedova per vendicarlo chiama i Vandali a Roma. — Avito occupa l'impero cel favore de'Visigoti. — Potensa dello Svovo Rictmere. — L'Imperatore Maggioriano. — Ricimere arbitro dell'impero. — Leone Imperator di Oriente da l'Occidente ad Antemio. — Antemio, Olibrio, Glicerio e Giulio Nipota Imperatori. — Giulio Nipota deposto da Oreste che da la perpora al figlio Romolo. — Oreste vinto da Odoncre. Fine dell'impero d'Occidente.

Dimando Valentiniano un suo savio ministro, che gli paresse dell'uccisione d'Esio; e questi seuza esitare rispose, sembrargii aversi egli colla mano sinistra reciso la destra; la quale risposta, se data par (u, dimestro, quante quell' nome prevedendo quel che deveva avvenire sapesse avanti nelle cose di stato. L'Barbari mancato quel valorece che n'era il terrore si scatenarono contro l'impere e vi dilatarene le lore conquiste, e l'ambizione di molti fino qui repressa e spaventata dalla grandezza e dalla potenza di lui ebbe, poichè egli manch, libere campo di macchinare e di agire. Quindi fu, che nove Imperatori si succedettere melle spasie di pece oltre vent'anni, che quattro di questi e l'impero vissero per diciassette anni schiavi d'un barbaro, e che spento costui si spense l'ultima ombra della maestà del nome romano e di Roma,

Apperve manifeste alla merte di Esie, quante an fusse grande la riputazione tra' Barbari, perchè Valentiniane a sedare i movimenti che per esa tra loro temeva mandò significando a tatti, che suo intendimento era d'osservar fedelmente i trattati conchinsi da Esie, e con alcani fin s'abbaseò a giustificare la sua condetta con esporne i metivi. Avvesse a non conocerre le carre e i fastidii del supremo comando, ma solo a valersi del petere per attendere a solassarsi, presto s'avvide che ei men era in istato di reggere al carico, e si diede a corcara un ministro a cui appaggiare gli affa-

ri; e non lo trovando nella corretta sua corte sovvenegli di Maggiorano e a sè lo chiamò, ma non fu a tempo di giovarsi di lui.

Chiaro per nobiltà e per ricchesse aplendeva in Roma Petronio Massimo, fin dalla prima adolescensa pervenuto agli onori supremi, e tanto amate dalla fortuna, che già mature d'età (nato del 395) di questi beni lieto viveasi, e più ancor d'una me glie adorna di rare virtit e a maraviglia bellissima. Ora avvenne, ch'ella accese la afrenata libidine dell'Imperatore, e irritatolo col pudico contegno il portò a tentare ogni prova, onde put giugnere a far di lei la sua voglia. Nel quale disegao tanto egli estimendosi, quanto l'insolita resistensa più lo stimolava a volerne trionfare, v'elbe un giorno propisia la sorte; perchè giocando con Massimo gli vinse gran somma, e potè da esso, quasi in pegno del pagamento, schersando cavar di mano l'anello. Avutolo mandò per la douna, e fattala con quel segno come di ordine di Massimo venire alla corte, ciecamente perduto di amore se ne sbramb. Ella dolutasi altamente al marke, quasi fosse state ministro di sua tanta vergegna, si mort di dolore; e Massimo divorb la sua collera covando vendetta. Guadagno con sue arti il potente eunaco Eraclio e qualche altro invido certigiano, e mise per essi nell'anime dell'Imperatore tanti scopetti contre di Exio, che l'induse a uccider di sua mano colui che solo il poteva salvare; nella quale trama si condusse con

tale accortesza, che allorquando invitò gli amici di Ezio a seco unirsi per punire di quella morte l'Imperatore gliene seppero grado, e credendosi vendicare Ezio nel torre dal mondo Valentiniano (27 marso 455) non tanto vendicarono lui, quanto chi era stato autore della sua perdita.

Massimo assunse il giorno dopo quest'assassinio la porpora, e sposò poco appresso la vedeva dell' Imperatore e ne diede una figlinola a Palladio suo figlio. Ma più fortunato in usurpare che in tenere l'impero rovinò in brevissimo tempo; perchè sperando di cattivarsi meglio l'affetto della nuova moglie, si dice averle imprudentemente avelato, come per conseguire lei e'l suo smore erasi indotto a dare a Valentiniano la morte. La fiera donna, poiché questo ebbe da lui, o da altri il rj. seppe, sdegnando gli abbracciamenti dell'accisor del marito e non altro ascoltando che i suggerimenti del suo furore, commise tutto infuriata la sua vendetta si vandalo Genserico, e invitatolo con messi e con lettere a passare a Roma gli offerse ogni ajuto. Costernossi la città all'improvviso sbarco del re; e Massimo poverissimo di consiglio e di cuore in luogo d'eccitare i Romani a valorosamente difendersi li consigliò a sottrarsi colla fuga al pericolo. E già egli pensava di porre in salvo sè stesso, allorchè, tumultuando il popolo indispettito per tanta viltà, alcuni soldati e i famigliari d' Eudossia (II giogno 455) l'uccisero e ne gettarono il corpo nel Tevere. I Romani, vedendo impossibile ogni difesa; credettero meglio di disarmar l'inimico colla sommissione che non irritarlo con un'inutile resistenza, e deputarono al re siccome interceditore il pontefice san Leone. Questi che aveva come fu detto affrontato il furore di Attila, si recò nel campo e presentatosi al feroce Genserico questo ne ottenne, che i saoi non incrudelirebbero col ferro contro i cittadini, nè contro le case col faoco. Vandali, Mauri ed Alani si sparsero (12 giugno) per la città e per quattordici intieri giorni la posero a sacco. I sacri templi già rispettati da' Visigoti, il palasso imperiale, i magazzini, le curie, le basiliche e le case de privati cittadini furono spogliate di quanto allettar poteva la soldatesca rapacità ; gemme, oro, argento, bronso s fin rame; i vasi del tempio di Gerusalemme, ogni maniera di preziosi arredi e di ricche suppellettili passò sulla flotta nemica, e molti dei più distinti abitanti venner condotti prigioni, tra oui la sconsigliata Eudocia colle sue figlie, e Gaudensio une de' figlinoli di Ezio. Nulla più restando a predare nella spogliata Roma si sparsero nella vicina Campania, e saccheggiatala vi distrussero Nola e la deliziosissima Capaa. Rispleadettero in questa calamità in luogo del valore e dell'amore di patria le cristiane virth; perchè gli infelici Romani strascinati a Cartagine furono largamente sovvenuti dalla pietà di Desgratias santo vescovo di quella città; e san Paolino, che allora governava la chiesa di Nola, impoverito per soccorrere a' suoi diocesani, nulla restandogli più per consolare una povera vedova, a eni era stato rapito l'unico figlio, andò per liberario

a costituire schiava eè stesso; e con l'eminente santità e la virtà tanto ammoih que' barbarici animi, che a lui e per lui a tutt' i Nolani donarono la libertà sensa riscatto.

L'Occidente restà dopo la morte di Massimo per alcun tempo sensa Imperatore; perchè sebbene Marciano che regnava in Costantinopoli e con ricusare di riconoscere l'uccisor del nipote e con interpor caldi uffizii, onde i Vandali lasciassero pace all'Italia, se ne riputasse padrone siccome già Teodosio II. alla morte d'Onorio: non appare che l'autorità sua vi fosse riconosciuta gran fatto nè anche dopo la morte di Massimo. Or perchè o i principali abitanti erano stati fatti prigioni o alla venuta de' Vandali erano rifuggiti in Oriente e in altre contrade, e le forse militari più ragguardevoli si trovavano nelle Gallie a fronte de' Barbari, non v'avea in Roma o in Italia persona di tale seguito e autorità da aspirare all'impero, e perciò tutti si stetter sospesi aspettando quel che sarebbe per nascere, finchè venne dalle Gallie la muova che Avito vi avea preso la porpora.

Eparchio Avito nato negli Arverni di nobile stirpe, e illustre pei molti comandi militari e le cospicue dignità sostenute, si era dopo l'irrusione di Attila, in cui si era adoperato per muovere i Visigoti a legarsi con Esio, ritirato nelle sue terre presso Augustonemeto; dal quale osio Massimo il trasse per affidargli il comando dell'esercito delle Gallie, della maggior parte delle quali si erano impossessati i Franchi, gli Alamanni, i Burgundioni e i Visigoti. Già egli aveva fatto suoi aceordi co' Burgundioni e co' Franchi, e si era condotto in Tolosa a trattar pace co' Visigoti , quando intesa la morte di Massimo e l sacco di Roma, giovandosi dell'amicizia che aveva col re Teoderico, a sollecitazione di lui e col di lui ajuto si condusse in Arelate, dopo la perdita d'Augusta de' Treviri capitale delle Gallie, e qui si fece (10 luglio 455) della nobiltà e dall'esercito proclamare Imperatore. Fu con qualche placeo riconesciute in Italia, ma non sì tosto in Oriente, e dal Senato a condursi a Roma invitato, dove Sidenio Apollinare suo genero pubblicamente il lodo. Dalle sue imprese dopo Imperatore può indursi, che egli quell'uomo non era che si vuol far apparire dal suo lodatore, e ch'ei non mostro sul trono quel valore e quella virtà, per cui si poteva forse commendare nella vita privata, Certo si sa ch'egli riuscì non solo poco accetto ma inviso al Senato; ene potè esser cagione la sua amicizia co Visigoti, e l'avere ad essi commesso di reprimere gli Svevi che di continuo infestavano l'Ispania romana, e a quel re, forse in premio dell'assistenza prestategli a salire sul trono, fatto dono delle previncie ch' egli avrebbe oltre i Pirenei occupato; ma più dell'inimicisia del Senato, omal impotente, gli nocque la difficultà de tempi e'i pernicioso consiglio d'affidare il comando delle sue forse a Ricimere.

Questi scendeva dal lato paterno da' re degli Svevi dell' Ispania e per parte della madre da

quel Vallia che regub sui Visigoti dopo Ataulfo. Entrato assai giovane al servizio di Valentiniano III. militò sotto Ezio e pervenue al grado di naestro delle milizie e di comite. Delle sue gosta militari ricordasi in particulare che capitanando la flotta romana battè presso l'isola di Corsica quella de' Vandali, e un grosso corpo ne disfece nella Sicilia. Dopo queste vittorie condussesi a Roma, e già poco bene affetto ad Avito per l'inimicisia che questi aveva cogli Svevi suoi nazionali, poichè trovè il Senato mal disposto contre l'Imperatore, e lui privo del soccorso de' Visigoti, allora occupati nella guerra contro gli Svevi, congiarò con Maggioriano; ed essendosi Avite faggito di Roma per salvarsi tra' suoi, lo Svevo le ebbe presso Piacenza nelle mani, e depostolo (17 maggio 456) lo fece ordinare Vescovo di quella città. Vacè allera l'impere per qualche tempe, e Ricimere le governe affettande di mostrar qualche sommissione all'Imperator d'Oriente che rivestà lui del titolo di patrizio e conferì a Maggioriano il comando generale dell'armi. Trattessi di poi con Leone, in questo messo succedato a Marciano nell'impere di Cestantinopoli, e avutone l'assenso fu per opera di Ricimere presso Ravenna proclamato Imperatore Giulio Valerio Maggioriano (1 aprile 457).

Maggioriano, segnalatosi in tutte le guerre dei tempi suoi, era salito in tante credite presso Valentiniano e la corte e l'esercito, che l'ambisiosa moglie di Ezio, temendo in lui un rivale a' figlinoli, aveva risoluto di perderlo, e solo per la gagliarda interposizione del marito erasi accontentata di vederlo rilegato nelle sue terre. Qui visse finchè Valentiniano cercando dopo Puccisione di Esio un ministro a cai appoggiare le cure del governo nel richiamò; ma succedata, prima che egli prendesse in sè quell'incarice, la rivolta di Massimo, termossi privato fine alla ricerdata sua cospirazione con Ricimere . Nominato supreme capitano deil'Occidente sconfisse gli Alamanni, che per la Rezia erano discesi a saccheggiare intorno al lago Verbano, e disfece presso la foce del Vuiturno l'armata di Genserico venuta alle solite depredezioni nella Campania. Tatti gli storici greci e latini convengono, essere state in questo Imperatore tante virth quante negli antecessori suoi più lodati, o tanto valore da doversene attendere il risorgimento dell'impero e di Roma; ma appunto quest' eccellensa fu, come si vedrà, causa della sua morte. Si circondo di ministri encomiati per probità, per valor, per sapere; si applicò a reprimere perniciosissimi abusi ed a riordinare le stato e l'esercito, nel che si giovò dell'opera di Ricimere, cui a grande sventura sua e dell'impere rivesti del governo generale dell'armi. Chi fatto, perchè sopra egni cesa desiderava di reprimere le annuali depredazioni de' Vandati ebbe ricorso all'imperator d'Oriente ond'esserne sovvenuto di navi, e non no potendo ottenere, perchè Leone impotente a fornirglicae si scusava colla tregua che tultavia durava tra lui e'l re Genserico, ordinò, che in tutt' i suoi porti si costruissero sollecita-

mente quanti più legni fosse possibile, e si pose a pacificare le Gallie per non venirne distratto durante la disegnata spedizione dell'Africa. Valicà dunque l'Alpi nel cuore del verno seguente (anno 458), ternò all'ubbidienza la ribellata città di Lugduno, sconfisse gli Alani messi in arme da Genserico, diede a' Visigoti una fierissima rotta per cui costrinse il loro re Teoderico II. alla pace ed a rinunsiare alla lega che aveva rinnevato coi Vandali per vendicarsi degli oppressori d'Avito. Assicurata in tale guisa la quiete di quelle provincie comando, che la sua armata portata a trecento vele si conducesse da ogni parte alla volta di Cartagine muova nell' Ispania, e colà recossi egli stesso (anno 46e) coll'esercito vittorioso. Genserice escendogli andato vuoto il disegno di distornare mediante una diversione nelle Gallie il passaggio di Maggioriano incominciò a fargli delle proposizioni di pace, ed a guastare la Mauritania. deve prevedeva che sarebbe per seguire lo sbarco. Ma fallitogli il primo ripiego, e non confidande molto nell'altre, corrappe certi traditori che avevano in guardia la flotta, e sorpresala dove stavasi all'ancora d'ana gran parte di quella s' impadrout. Fu allora forza che Maggioriano acconentisse all'accorde, e benchè il conchindesse in situazione così sfavorevole guarenti per esso le provincie dagli annui saccheggiamenti dei Vandali. Ritorno cio fatto in Italia, e appena misevi il piede che l'ambizioso Ricimere fu ad incontrarlo presso Deriona; qui sedusse l'esercito, sostenue prigione Maggioriano, il costrinse a deporre la porpora e in capo a non pochi giorni l'accise (7 agosto 461).

Ma Ricimere non sombra tanto essere stato autere quante piuttoste esecutore del misfatto, per cui così degno e valoroso imperatore perdette la ita ; imperciocchè v' ha fondamento di credere, che lo Svevo agisse a' suggerimenti di certe Libie e Livio Severe, di nazione Lucano, il quale per coscre rivestito della dignità allora splendidiccima di patrisio pare dovere essere stato nom di gran polso e autorità e dopo breve interregno fu prociamato imperatore in Ravenna (I novembre 461). Neu consegui egli d'essere si tosto ricanescinto da Leone Imperator d'Oriente, ed incontrè tempi infelicissimi, e regnò senza gleria. Ebbero egli e 1 suo Ricimere a combattere Marcellino che e cupò la Sicilia, Egidio che insignoritosi delle Gallie pareva dovesse per fine alla loro usurpasione e Genverico che con annuali depredazioni molestava l'Italia. Marcellino, prode soldate e grande amico di Esie, avea fatto qualche segno di volere aspirare all'impero già a' tempi di Avito; depostone ogni pensiero all'assanzione di Maggioriano fu da questo deputato al governo della Sicilia, cui sempre valorosamente difese da' Vandali. Fosse ambisione o animo di vendicar Maggioriano negò ubbidienza a Severo, e si tenne nella sua isola, finchè Ricimere, riuscito a sedargli i soldati, il costriase a ritirarsi nella Dalmazia, dove occupate certe terre si formò uno stato affatto indipendente da entrambi gli imperii.

Più difficile e di maggiore momesto su la riduzione delle Gallie. Egidio che qui comandava le forze romane era vecuto presso la nazione dei Franchi in tanta autorità che restati dopo la cacciata di Childerico figliaclo di Meroveo senza re, si diedero (anno 46x oppure 462) a governare a kii. Ignoto essendo, come gli fosse possibile d'accoppiare all'antico comando questo principato sui Franchi, si può supporre, che questi, già debilitati per le discordie tra Meroveo e Cledobaudo e per la guerra degli Unni, fossero non solo alleati di Roma ma in certo modo suoi dipendenti o fors'anche suoi sudditi. Questa potenza d'Egidio e 'l' suo ricusare di riconoscere Severo davano a lui e a Ricimere non lieve fastidio; ma non avendo per la poderesità delle sue forse cuor d'assalirlo conferirono il supremo comando al comite Agrippino (anno 463). Questi per essere nato nelle Gallie aveva tra quelle genti gran credito e così qualche amicisia con Teoderico II. re de' Visigoti e so' Burgundioni. Cedendo a' primi la città di Narbone e qualche tratto di paese a' secondi, li mise in armi contro il ribelle Egidio; ma questi aggianti a' suoi soldati que' che avevano militato sotto Maggioriano, e fattosi forte dell'alleansa degli Alani e di que' fuorusciti Britanni, che cacciati da' Sassoni erano ricoverati presso gli Armorici, assaltò i nemici e non lungi da Aureliapo li viase. Confortato da guesta vittoria minacciò di voler passare in Italia per punir Ricimere; e non è improbabile che ad eccitamento suo vi scendesse Beorgor re degli Alani, il.quale spintesi fin sotto Bergame v'ebbe (li 6 febbrajo 464) da Ricimere tale sconfitta, che la sua gente, già da novant'anni cacciata dalla patria e logoratasi in molte guerre, più non si ode dope quel dì ricordare. Qui la fortuna comincib a voltar le spalle ad Egidio. I Franchi malcontenti della sua sigaoria richiamareno il cacciate Childerico, il quale cenza fatica ricuperò il principato sui Franchi e costrinse Egidio a rinserrarsi in Augusta degli. Succesioni, nella quale città poco appresso (anne 465) mort lasciando quel piccolo state alfiglinolo Siagrio. Come centro questi due rivali non furono Severo e Ricimere fortunati col Vandale Genserice; perchè sebbene quel re finalmente acconsentisae a mettere in libertà (apno 462) la vedova e la figlinola minore di Valentiniano Illa già maritata ad Olibrio senator nobilissimo, giammai non volle desistere da depredare l'Italia, asserendo di non essere stante la morte di Maggioriano tenuto ad osservare il trattato con esso lui conchiuso, e protestando che coutinuerebbe a corseggiare in fin a tanto che consegnato gli fosse il patrimonio d'Eudocia, figlia primogenita di Valestiniano, cui aveva fatto sua muora. Intanto o fosse di morte naturale o di veleno ministratogli da Ricimere mort (15 agosto 465) l'Imperatore Severo e'i trono d'Occidente tornò a restare vacante.

Di que' pochi scrittori che scarsamente accennano le cose dell'Occidente non dice alcano, conie esso ne' venti mesi che durò il nuovo inter-

regno venissa governato e in nome di chi; ma siccome e la cerimonia della ricognisione delle imagini de' Principi novelli e le iscrizioni delle leggi e la nomina d'un console per l'Oriente e di uno per l'Occidente dimostrano, che l'idea dell'unità dell'impero non era ancora spenta del tutto: si può credere che tutto vi stesse all'ubbidienza dell'Imperatore Leone, il quale avendo in questo intervallo conosciuto, che l'Italia e quel poco che ancora ne dipendeva non si poteva da kii in cotanta distanza e in mezzo a tanti assalti bene tenere o disendere, ne confert la corona ad Antemio. Era questi un ricchissimo ed amplissimo senatore di Costantinopoli, assai bene esercitato nell'armi, e siccome marito d'Enfemia figlinola dell'Imperatore Marciano appartenente in certo modo alla famiglia imperiale; egli comandava appunto la flotta quando Leone fattalo venire alla corte, e creatolo Cesare con qualche numero di milizie ed uno splendido corteggio il mando in Occidente. Arrivato non lungi da Roma fu incontrato dal Senato e dal popolo, e con plauso universale e attese le sue molte virth con felicissimo augurio acelamato Imperatore (ti 12 aprile 462). Una delle prime cure d'Antemio fu quella di conciliarsi il patrizio Ricimere e di rinnovare insieme con Leone presso Genserico le solite istanze a favor dell'Italia. Ricolmb quindi lo Svevo di onori e gli diede in moglie la figlia Enfemia, e tratth, ma inutilmente, con Genserico. Imperciocchè quel re d'altronde poco disposto a desistere dal corseggiare, in che trovava la via d'esercitare e arricchire i spoi Vandali, era in questo tempo della pace alienissimo per lo sdegno concepito contro Ricimere e Leone, con cui aveva passate caldissimi uffisii onde l'imperio fosse conferito ad Olibrio, il quale per avere aposato una delle due figlie di Valentiniano III. era cognato di suo figliuolo Unnerico. Perciò non solo non s'astenne da molestare l' Italia, ma estese le depredazioni alle isole ed alle ceste soggette a Leone . Gli Imperatori risoluli di porre una volta fine a tante molestie e dove il potessero di suidare dall'Africa i Vandali adunarono con grave spesa e travaglio degli esausti sudditi una ragguardevole armata nella Sicilia e ordinarono che considerabili forse di terra movessero dall' Egitto per occupare la provincia Tripolitana e di là venire a raggingnere sotto Cartagine la spedisione che doveva saluare dalla Sicilia. Basilisco, cognato di Leone, a cui era commesso il governo di tatta l'impresa, vi diede principio con zicuperare sui Vandali la Sardinia, dopo la quale conquista levate le ancore afferrà felicemente non lungi da Cartagine. Qui perdette per tradimento o viltà qualche giorno, di cui l'accortissimo Genserico approfittò; perchè appiconto il fuoco: alle navi e distrutte e prese nello scompiglie dell'incendio gran parte di quelle obbligò Basilisco a tornar vituperosamente nella Sicilia e l'esercito a ritirarși nella Tripolitana, dove per alcuni anni si continuò faccamente la guerra. L'impero d'Occidente più non potè ne' pochi anni che ancora durò pensare alla riconquista dell'Africa; e quello di

Oriente spossato, per avere in quell' inatile tentativo consumate cento e trenta mila libbre di ero, e di poi impegnato in altre gaerre o logorato da intestine discordie, non fu in istato di ritentar quell'impresa se mon nel secolo appresso. Non furano più felici del primo gli altri anai dell' impero di Antemio, perchè e due prefetti del pretorio delle Gaille e un patrizio aspirareno un dopo l'altro al supremo potere comperando l'assistenza dei Baruhari coi solito mezzo della cessione di qualcho tratto di paese, e perchè non ostante il parentado cessò in breve tempo la buon' arimenia, in calpareva che sulle prime ei vivesse col potente Ricimere.

Incresceva a questo che Antemio avesse preso a governare in gran parte da sè, e all'Imperatore pareva tuttavia eccessiva la costui autorità e tropno pericolose le ricchesse e le forse; onde avato sentore ch' ci macchimava di torgli lo stato e perciò trattava co' Barbari, fece di questi sospetti qualche dimostrazione; su di che Ricimere lasciò la corte e si ritirò a Mediolano (anno 471) accusande l'Imperatore di sconoscenza e altamente dolendosi, che dando corpo alle ombre gli apponea tradimenti. I principali abitatori della Liguria temendo che non fosse per accondersi una guerra civile tanto supplicarono a Ricimere, che l' indussero a mestrare qualche dipendensa dal succero ed a mandere a lui santo Epifanio, vestovo di Pavia, il quale gli ottenne perdono, e rallegrò tutta Italia colla speranza, che la pacificazione sarebbe sincera e durevole. Ma Ricimere con questo apparenze di sommessione a null'altro mirava che a guadagnar tempo, a mettersi in forse e a sascitar nuovi nemici ad Antemio, e perciò continuò i trattati ce' Barbari e offert l'imperio ad Olibrio, che siccome genero di Valentiniano III. e nomo dei principali, pareva avervi qualche diritto. Quando pei intese, come Leone aven in Costantinopoli tolto di vita il patrizio Aspare e i figliuoli, che in quella corte avevano usurpato un'autorità pari alla sua in quella di Roma, affrettò la calata de' saci alicati e con essi e colle milisie a lui da lungo tempo divote marciò alla volta di Roma e messosi a campo presso il ponte dell'Aniene la strinse d'assedio. Antemio si difese alcun tempo e mando a Bilimero gevernatore militare delle Gallie che sollecitamente il venisse a seccorrere. Venne, fu rotto ed ueciso; e Roma disperata d'aktro secosreo o travagliata da mortalità e carestia si divise in partiti, e colle fasioni agevolò la vittoria del Barbaro, che entratovi (11 luglio 472) 'col favore d' alcuni traditori fece uccidere il suocero e la sacebeggiò tutta, tranne due regioni dove abitavano i suoi partigiani od egli fissò i suoi quartieri. Ma brevi giorni godette della vittoria, perchè indi a non melte diè fine alla sua tiransia ed alla vita, dopo avere bene oltre a quindici anni, a contare dalla deposizione di Avito, mostrato, quanto e quanto impanemente el presa da un ambiziquo calpestare e vilipendere un popolo sensa vigore e senza virtù.

Olibrio, uscito dalla famiglia da gran tempe la

più nobile e più ricor di Roma, si era già fin da quando alla morte di Massimo di quella città s'insignorà Genserico ritirato in Oriente, e di là nel primo ribellimento di questa discordia sull'invito di Ricimere condotto in Italia, dove prese la porpora. Regad alcun tempo coll'ainto di chi ne l'avea rivestito, e poi con quello di Gandibaldo che n'era nipote ed erede, e a cui egli avea conferito la diguità di patrizio e tutti gli attri opori di Ricimere. Manco Olibrio ben presto (li 23 ottobre 472), e l'impero restb in mano di Gundibaldo che in capo ad alcuni mesi (li 5 marso 473) vi solievo un Glicerto che comandava la guardia. Delle imprese di Glicerio si sa che essendosi avvicinato all'Italia un grosse corpe di Ostrogoti si condesse a trattare con essi e con moneta ne impetre, che passassero nelle Gallie. Intanto l' Imperatore Leone, a cui forte incresceva l'elevazione di Glicerio e la baldanza di Gundibaldo, pensava di voler conservar sopra Roma e l'Italia quell'autorità che dopo Teodosio II. si avevano arrogato gli Imperatori d'Oriente, e mandava a quella volta un Giulio Nipote con una piccela armata. Questi sbarch felicemente in Ravenna e dopo avervi assunto l'imperio (li 24 giugno 474) s'avvio contro Glicerio, e avendolo cacciato di Roma e avuto nelle sue mani il fece radere chierico e ordinar vescovo di Galona nella Dalmazia.

A progredire col metodo fin qui seguitate si deve ora ripigliare la breve storia delle principali nazioni germaniche, la quale fu interrotta per proseguire in quella di Roma.

Torismendo re de Visigoti tornato dope la sconfitta di Attila mella sua città di Tolota vi morì Panuo appresso (453) assassinato per cospirazione de' proprii fratelli (1), de' quali Teoderico raccolse il frutto del comune misfatto. Questi che tra re de' Visigoti è di tal nome il secondo e riusch per valore, per senno e per civiltà lodatissimo (2), sembra avere per assodarsi nel principato mosso guerra a' Romani, dacchè si trova, come ad oggetto di trattare la pace si era per comando di Massimo uccisore di Valentiniano III. condotto nella sua corte Avito, il quale come fu detto appunto coll'appeggio a favor suo assonse l'impero (3). Conseguenza di questa buona armenia e più forse del servigia reso all' Imperatore novello fu la guerra da Teoderico intrapresa contro Rechiario re degli Svevi, e marito d'una sua figlia, il quale nella debolessa di Roma manometteva le provincie che nell'Ispania ne ticonoscevano ancora la signoria. Mandò prima di concerto con Avito suoi ambasciatori a Rechiario (4), e nulla avendo pointo ottenere passo (anno 456) i Pirenei con gran gente di Visigoti e Burgundioni e sconfitto

<sup>(1)</sup> Isidorus Chron. Gothor. Prosper et Idatius Chron. Iornandes de rebus geticis c. 43.

<sup>(2)</sup> Sidon. Apollinaris Epist, Lib. 1, ep. ti.
(3) Idem ibid, Panegyr. Aviti. Gregor, Turoneas.
L. II. c. q.

<sup>(4)</sup> Idatius Chron.

non langi da Asturica Angusta Rechiario (li 5 ettobre) ed accisole ne saccheggio totto il regno, trattò non meno inimicamente le provincie romane, e fece ritorno a Telosa lasciando ad un suo capitano la cura di sottomettere pienamente quel popolo (1). Ma più facile è sconfiggere una nasione che soggiogarla, ov'ella risoluta sia di difendere la sua indipendensa. I Visigoti continuarone la guerra e ripassarono più volte con nuove genti nell'Ispania; ma gli Svevi si difesero con tanto successo, che Remismondo potè (anno 465) ristaurana quel regno e questo durare ancora eltre un secolo. L'amicisia di Teoderico verso i Romani si convertì dopo la deposizione d'Avito in edio si fiere, che perdonande a Genserico gli insulti fatti alla sorella si lasciò indurre a legarsi con lui e ad assaltare la Gallia romana, dove si insignori di quasi tutto il paese fino alla destra del Rodano. Maggioriano il costrinse (anno 450) a rinunsiare a queste conquiste, e all' alleansa formata ce'Vandali (2); ma egli presto tornò a dettar leggi; e Severo, onde giovarsi di lui per abbattere quell'Egidio, di cui si parlò, gli cesse pochi anni in appresso (463) Narbone (3) per conservare la quale città tante volte si erano affrontati i Vicigoti e i Romani. Dopo tredici anni di glorioso regnare abbe Teoderico per mano d' Eurico suo fratello quel fine, che per la sua avuto avea Torismonde (4). Eurico fu'i più grande e più potente re che s'avessero i Visigoti, e tra tutt' i Barbari il primo a dar leggi scritte a'snoi sudditi (5). Egli vedendo che i Romani si erano con cedere la città di Narbone privati della comunica. zione coll'Ispania ve gli assalt il primo anno del regno suo, e eccupate Pempelone e Cesaraugusta s' impessessà di tutta la provincia Tarraconne (6). Portatavi poi in altri tempi la guerra vi conquistò la Cartaginese e la Betica e finalmente (anno 477) ne discacciò i Romani e ridotti gli Svevi alla sola Gallecia se li fece tributarii (7). Eurico dilatb felicemente il sue dominio anche nelle Gallie, e avendo occupato Arelate e Massilia ridusse quasi a nulla il dominio de' Romani oltre l'Alpi (8). L'Imperatore Antemio si legb contro di lui con Riotimo re de Britanni ricoverati nelle Gallie; ma i Britanni fur vinti (anno (468) prima che si potessero unir co' Romani (9); dopo la quale vittoria Eurico tanto si vantaggio, che se Giulio Nipote volle salvar quel poce che l'imperie possedeva ancora di qua dal Rodano, dovette abbandonare al re de' Visigoti gli Arverni, i quali colle proprie

(t) lornandes c. 44. Idatius et Isidorus locis iii.

- (2) Idatius Chronico.
- (3) Idem ibidem.
- (4) Idem ibidem. Iernandes c. 45.
- (5) Isidorus Chron. Gother.
- (6) Idem ibidem.
- (7) Idatius Chron. Iornand. c. 47.
- (8) Idem ibid. Isidorus Chron. Gothor.
- (9) *Iornandes* c. 45.

forse si erane fin allora difesi sotte la condetta di Eodicio figlinole dell' Imperatore Avite (x). Di tal maniera i Visigoti possederano alla caduta dell'impero d'Occidente la maggior parte della Spagua, e nella Francia quanto giace tra'i mare mediterrance e l'acquitanico e tra' Pirenei e la Loira ed il Rodane.

A' Visigoti dall'una parte, e dall'altra all' Italia medesima confinavano i Burgundioni. Gundacaro loro re, il quale come si narrò (a) aveva ridette a certa sommessione le diverse popolazioni burgundiche e formatone come un sol popolo, si era opposto al furere di Attila quando penetro nelle Gallie e n' era restato morto e disfatto (3). Dopo di lui si veggono regnare Gundiucco e Chilperico, i quali apparendo rivestiti della dignità di maestri delle milisie romane (4) si può credere che seguitassero Teodorico II. visigoto nella sua guerra contro gli Svevi in qualità di federati dell'impero (5). Essi negli sconvolgimenti avvenuti dopo la morte di Valentiniano III, distesero cotanto il loro dominio nelle Gallie (6) che Gundiucco potè morendo lasciare uno stato molto ragguardevole ai saci quattro figlicoli Godemaro, Chilperico, Godegiscle e Gundebalde (7). Questi, che riuse il più potente di tutti e che erede della potenza di Ricimere fu per alcua tempo arbitro dell'Italia, spense di poi i fratelli; e de' loro piccoli regni s' insignor). I Burgundioni, comunque fessore tra tutt' i Germani gli alleati meno infedeli di Roma, non perciè mai lasciarono di trar partite dalle eccasioni di dilatarsi ognor più; sicchè il loro regno all'invasione di Odoacre si estendeva dall'alte Reno e da' Voghesi fino giù bene avanti nella Provensa, e dalle parti occidentali dell'Alpi e del Giura fino al Rodano, e più su fino alla Loira, tra' quali confini si comprendevano parte della Provensa, il Delfinato, la Savoja, parte della Sviszera, tutta la Franca Contea e la Borgogna e gran parte del Lionese.

Essendosi qui dietro condotta la atoria degli Alamanni fino alla caduta dell'impero d' Occidente (8), non d'altri Germani vonnti nelle Gallie resta a dir che de' Franchi. Si erano essi come fu detto stabiliti nella seconda Germania romana e nella Belgica, ma dalla prima vennero sloggiati (anno 420) da Esio (9), il quale in appresso lor diedo pace (10) e alcuni popoli se ne affeziana, sicchò seco pagnareno alla vennta di Attila. Re-

<sup>(1)</sup> Sidonius Apollin. Epist. L. VII. ep. 7.

<sup>(2)</sup> Vodi Capitolo IX.

<sup>(3)</sup> Idatius Chronic. Historia Miscella L. XV. Paulus Diaconus vitas episcoporum Metensium,

<sup>(4)</sup> Sidonius Apollin. Epist. Lib. V. ep. 6. Epist. Hilarii Papae ad Leontium episc. Arelatensem.

<sup>(5)</sup> Iornandes loc. cit. c. 44.

<sup>(6)</sup> Marius Aventicensis Chron. ad an. 456.

<sup>(7)</sup> Gregor. Turonens. Lib. 11. c. 28.

<sup>(8)</sup> Vedi il Capitolo IX.

<sup>(9)</sup> Prosper Chronico.

<sup>(10)</sup> Idatius Chronico.

guava verse questi tempi su quelle popolazioni, che s'erane piantate nella Belgica seconda Cloio o Clodione, il quale comunque nel paese degli Atrebati fosse in messo a un banchetto unsiale serpreso e disfatto da Esio e Maggioriano, che fu imperatore (s), potè di poi (verso l'anno 445) occupare la città di Cameraco e distendersi fino alla Sumina (2). O da lui o da altri Franchi fu quattro volte presa e quattro volte disertata Augu-Ma de' Treviri (3), e cost preso e distrutto Mogenziaco e occupata Colonia Agrippina (4)- Di questo Glodione credesi esser figlio quel Merovee (5) che diede il nome a' re di Francia della prima dinastia, e si poò conghietturare esser quel desso che venuto in discordia col fratello tenno per Boma e riduse l'altre a ricoverar nella corte d'Attila (6). Chilperico figlipolo di Meroveo fa per la libidine cacciato dal reguo e costretto a ridorsi nella Turingia. I Franchi si diedero allora a governare ad Egidio maestro delle milisie romana, finchè stanchi della sua signoria richiamareme l'antice signore (7). Questo re riusch assai valorese; e a vedere che Enrico potente re dei Visigoti ebbe replicate guerre e trattati ce' Franchi (6), si può conghicttarare che questi distendesecro già allera il lore dominio fin verso la Laira, ch' era confine del regno de' Visigoti. La gran lega de' Franchi possodeva dunque nelle Gallie tutto I paese dal mare germanico fino si regni degli Alamanni, de' Burgundioni e de' Visigeti, e quanto sta dal Reno alla Manica ed ai mfini di Normandia e di Bretagna, dove abitavan gli Armorici e presso di essi i fuorusciti Britanni, che con qualche alterazione del nome di questi tempi incominciarono a chiamarsi Bretoni.

Recessario allo scopo di questi libri non è di venire avvituppando il lettore nella sterile e oscura storia delle popolazioni germaniche che vagavano o sedevano lungo il confine settontrionale d'Italia, perchè avendovi esse fatte sol delle passaggere incursioni poso nelle one vicendo influirono; e perchò basterà volgere uno sguardo al confine orientale d'onde venne a scaricarsi quel turbine ch'ebbe a rovesciare l'impero.

Le provincie dell'Illirico che giacevano lungo il Danubia, fin da' tempi della guerra marcomannica prese di mira da' Germani e da' Sarmati, erano dopo quell'epeca state teatro di continue infestazioni di molte genti barbariche, e verso la

metà del secole quinto divennte stabile sede di Uani, di Germani e di Sarmati, cosicchè le Mesie, la Dacia d'Aureliano, le Pannonie e anche i Norici si potevano dopo il regnare di Attila dire aleua tempo perduti quasi non meno che di verso occidente fosser perdute la Britannia e la maggior parte delle Gallie e dell'Ispania, quantunque i popoli che vi avean preso stanza vi si fossero stabiliti di consenso degli Imperatori, e da questi si consideramer quai sudditi e almeno quai federati, B il lettore avrà in proposito di queste migrazioni de' Germani esservato, come le prove da essi fatte per fissar piè nell'impero tutte avvennero lunge il Rene o'l Danubie; come i Vandali levatisi dal Danubio venissero a stabilirsi nell'Ispania per la via della Germania e delle Gallie, come i Visigoti passassero nel messodi delle Gallie dalla Mesia, come colà dall'estremità della Germania orientale si conducessero i Burgundioni, come dalla Pannonia v'irrompessero gli Unni, e come per tale oggetto su que' due fiumi combattessero a) a lungo tanti e poi tanti Germani, mentre da Alarico e Radagaiso in faori nessuno mai penetrò nell'Italia, e per la Resia nessua altro popolo v'entrò che quello degli Alamanni, e anche questo sol per predare. Di questo a prima vista non ben concepibile divisamento de' Germani tre sembrano essere state le principali cagioni; la prima che per essere l'Italia centro e sede dell'impero essi temevano d'incontrarvi resistenza maggiore e percib amavano meglio di tentare l'Illirico o anche d'attraversar tutta Germania per valicare il Reno e shoccar nelle Gallie; l'altra che i popoli alamannici che da questa parte confinavano coll'Italia non erano, siccome appare dalla breve loro storia, attesa la vita errante e pastorale ancor pervenuti a formare un ordinato corpo di nazione, e non ad altro pensavano che a sovvenire alla povertà con qualche po' di bottino; e la tersa, che essendo la Resia un paese in tutta la sua estensjone montuoso offeriva rispetto all'Illirico e alle Gallie che avean suolo piano e ubertoso, maggiori difficoltà, massimamente perchè i suoi abitanti per essere alpigiani e poveri e per ciò meno infetti dal comune contagio, ritenevano forse tuttavia alcun poco di quella ferocia, per cui resere cotanto illustri le vitterie de'figliastri d'Augusto.

Dall'Illirico dunque e dalle regioni prossime a quello, da cui tante genti si scaricarono sull'impero romano, mossero anche quelle masanade che alfine lo rovesciarono. L'esercito raccogliticcio di Odoacre apparteneva a quattro e forse più nazioni germaniche, tra cui si veggono nominati gli Eruli, i Rugi, i Turcilingi e gli Squiri. Gli Eruli che ancor nel secolo seste vengono descritti siccome uno de' più rozzi popoli e più feroci (1), si trovano ricordati la prima volta lungo il baseo Dasablo in vicinana de' Goti a' tempi dell'Imperatore Galliena. Coafuse sono le poche notizie che

<sup>(1)</sup> Sidonius Apollin. panegyr. Majoriani.

<sup>(2)</sup> Gregor. Turonens, L. Il. c. g.

<sup>(3)</sup> Sairianus de Gubernatiene Dei L. VI. e. c. 8, 13, 15.

<sup>(4)</sup> Idem Lib. cit. c. 8.

<sup>(5)</sup> Gregor. Turonensis Lib. II. c. 9.

<sup>(6)</sup> Priscus in Excerptis de legationibus. Gregor. Luroneasis Lib. 11. c. 7.

<sup>(7)</sup> Gragor. Turon. Lib. Il. c. 12.

<sup>(8)</sup> Sidonjus Apollinaris Epistol, L. VIII. ep. 3. et ep. 9.

<sup>(1)</sup> Procop. de bell. goth. Lib. 11.

se ne hanno in Trebellio Politione (1) in Zosi. mo (2) ed in Sincello (3), sicchè questo soi se ne intende, come imbarcati su cinque legni nella Palude Meotide, vennero discendendo pel Ponto Eussino a dure il sacco a Cisico e poi alle isole del mare Egeo e a molte nobili città della Grecia. Eruli congiunti coi Goti si ricordano dagli stessi scrittori in questo medesimo tempo anche nella Mesia, dove presso Naisso si dicono sconfitti da Gallieno, il quale ricevette a'suoi stipendii ed onorò d'un consolato Naulobato che n' era condottiere (4); e da quel punto frequenti sono le memorie di Eruli che militavano negli eserciti romani (5), e nou solo in questi ma in quelli d'ogni nasione qualquque, imperciocchè « non v'avea » popolo che tra gli Eruli non scegliesse i suoi sol-» dati leggeri (6) ». Maggiore fa lo sforzo, che Goti, Eruli, Peucini e altri Germani e Sarmati fecero nel secondo anno di Claudio (anno 269). Scrive Zosimo, e glielo creda chi vuole, che adunaté alla foce del Tira sei mila navi e montativi in numero di trecento e vestimila vennero nel mare mediterraneo e nell'egeo, e che non avendo potuto sforzare nessuna città ragguardevole indeboliti per combattimenti e fortune di mare si gettarono sulla Macedonia e si ridussero nella Mesia dove presso Naisso Claudio ne riporto quell' insigne vittoria per cui fa distinto coi nome di Gotico (7). L'imperatore in una sua lettera parla solo di due mila navi e sembra indicar che quei popoli traessero seco anche le loro famiglie (8); la quale circostanza e'l numero delle navi che, quantunque fossero state grandissime, non sarebbero state capaci di tal moltitudine, induce a credere che l'impresa si tentasse insieme per terra e per mare, e che quelli che si erano dati a corseggiare venissero a unirsi cogli altri che erano penetrati nella Mesia. Verso la fine dello stesso secolo terzo « i Caiboni e gli Eruli, primi tra' Bar-» bari per potenza, e quanto alle sedi gli ultimi » essendo vennti, non si dice onde, a depredar le Gallie furono da Massimiano così pienamente esterminati che non restò chi alle madri e alle consorti portasse la nuova di tanto disastro (9). Si conosce da queste parole che mosso non s'era il grosso della nazione, il quale continuava a stanziare presso la Palude Meofide, dove sulla metà del secolo quarto fu afflitta e poi assoggettata da Ermanarico ostrogoto (10). Soggiogati con tutt' i

- (1) Gallieno c. 13.
- (2) Histor. Lib. I. c. 39.
- (3) Chronico.
- (4) Syncellus Chronico.
- (5) Ammian. Marcellinus Lib. XXVII. c. c. 1 et 8.
  - (6) Iornandes c. 23.
  - (7) Histor. Lib. 1. c. 4x.
  - (8) Trebellius Pollio Divo Claudio c. 8.
- (9) Cl. Mamertinus panegyr, Maximiani c. 5. Inter panegyr, veteres.
  - (10) lornandes c. 28.

poposi di quelle contrade da Attila scenare dopo la sua morte la signoria degli Unni e ternarono a mettersi in mare, onde di Eruli che correvano i lidi dell'Ispania si hanno memorie l'anno 457 e 459 (1). Sulla fine del accolo quinto si posero nella Pannonia, dove dopo aver qualche tempo dominato sai Longobardi vennero da questi nel secolo sesto sconfitti di medo (2), ohe devettero ricoverar sulle terre dell'impero d'oriente (3).

Poche sono le notisie che si hanno degli altri tre popoli. Gli Sciri, già conostiuti da Plinio sui lidi del Baltico (4), non tornano a comparir mella storia se non'verso la fine del secolo quarto nella guerra dei Goti, nella quale furono dall'Imperator Teodosio impediti di passare il Danubio in compagnia di certi Unni (5). Su quella frontiera ebbero poi guerra anche con Teodosio II., una cui legge parla di prigionieri di questa nazione concessi a' possessori per gisvarsene nell' agricoltura (6). Sciri si vedono tra le genti che Attila trasse seco nelle Gallie 171, e dopo disciolto il regno degli Unni se ne trovano nella Mesia inferiore ricettativi dali'Imperatore Marciano (8). Se tutti colà si ridussere o non piuttesto solo una parte, convien dire che più tardo se ne levassero, perchè il grosso di questo popolo si ricorda in appresso di là dal Dannbio di fronte alla prima Pannonia, dove essendo stato presso che disfatto dagli Ostrogoti pare essersi unite coi Rugi (9), finche i suci avansi seguitarono Odoacre sell' impresa d' Malia (TO).

I Rugi che da Tacito si pongono sulle spingge del Baltico (11) si odono ricordare di muovo solo nell' esercito d'Attila (12), e dopo la sua meste si veggono sempre lungo il Danubio in vicinauna degli Sciri e degli Ostrogoti. Poichè questi ebbero, come si dicera, annientato e disperso gli Sciri, i Rugi ne occuparone le sedi, e postisi di là dal Danubio in faccia al Norice (13) diedere a quella contrada il nome di Ragitana (passe dei Rugi); e qui e in parte del Norico stesso si tennero; finchè sconfitti da Odescre si mairono è si perdettere tra gli Ostrogoti (14).

- (1) Idatius Chronico.
- (2) Paul, Diaconas de gestis Lungob. Lib. I. c. 20.
  - (3) Procopius de bello goth. Lib. III.
  - (4) Plinius Histor, Natar. Lib. IV. c. 13.
  - (5) Zosimus Lib. IV. c. 34.
- (6) Codex Theodosian. Editio Wenkli Lib. V. tit. 4.1.3.
  - (7) Sidonius Apoltin. panegyr. Avill.
  - (8) Iornandes c. 50.
  - (9) Idem c. 53 et 54.
- (10) Anonym. Excerpta de Constant. Magno ad calcem Amm. Marcellini.
  - (11) Germania c. 43.
  - (12) Sidonius Apollin. panegyr. Aviti.
  - (13) Eugippus. Vita S. Severial apud Bolland.
- (14) Idem Engippus thidem et Paulus Diaconus de gestis Langobard. L. I. e. 19.

I Turcifingi pei non si veggono mai ricordati se non in compagnia dei Rugi, e Odoacre viene nominato è re de'Turcilingi (1) e re dei Rugi (2).

Siccome di alcune altre nazioni, che in questi tempi o di consenso degli Imperatori o anche sensa si erano stabilite ne' Norici e nelle Pannonie, e tra cui era potentissima quella degli Ostrogoti, non accade di fare parola, perchè di presente non riuscirono infeste all'Italia, e d'alcune sarà luogo di dire, se l'età che s'avanza e la non molta salute e i pochi letterarii sussidii daranno a chi scrisse quest'opera tanto di vita e di agio da poterla, se non condurre al prefisso termine almen continueres si ripronderà questo eucora resta della storia degli Imperatori d'Occidente, e si verrà finalmente narrando, come lo stato loro, già ridotto alla sola Italia ed alle suo isole, a breve tratte di lido nelle Gallie e a poce passe nel mezzodidella Rezia, si tenesse ancor tro anni, ma più che per forza sua propria, perchè ancora aveva che abbandonare alle brame de limitrofi popoli, e perchè i Barbari, che annidati nel suo seno si crane d'oghi cosa insignoriti e ne avevano roso le viscore e smidollato le ossa, non avevane ancerpessato a rovesciarlo del tutte.

Non si tosto ebbe il neovo Imperatore Giulio Ripote deposto e mandato alla sua chiesa Glicerio(anno 474), ch' el cereb d' altontanar Gandehaldenipote di Ricimere e re di parte di Barguadioni,
a a Lugduno nei suo regno lo rispedi. Liberatosi
da quel propotente ministro volse il pensiero alle
Gallie, dove il re de' Visigoti aven ripreso le armi,
e mando eccitando gli Arverni a continuar nella
vasorace difosa fatta finora, e insieme a pregare
quel re di cessar dalla guerra. Ebbe in risposta da
Eurico, ch' ei non poserebbe le armi se non gli
cedesse l' Arvernia; e biognò acconentire. Dope
questa pace parve bene a Nipote di chiamare alla
corte Redicio capitano delle Gallie e di commettère quel governo ad Oresie.

Oreste d'origine romano era nate nella Panneula. Passò quando gli Unni eccuparone quellaprevincia al servizio di Attila, e lui morte a quello degli Imperatori di Roma; nella corte de quali, per la sua grande prudenza si avanzò tanto, che Giulio Nipote il creò patrizio e maestro generale delle milisie, e gli ordinò di far gente onde guernirne le Gallie. Non tardo Oreste a soldaria; ma quando n' ebbe quanto gliene parve abbisognare, la voise contro Ravenna, e assediatovi l'Imperatore il costrinse a salvarsi per mare in Dalmaria (28 agosto 475) e poco appresso fece proclamare il proprio figlicolo (31 ottobre) che dagli scrittori si chiama Remolo Augustolo, Preso avendo a governare l'impéro sotto si nome di questo accordò con Genserico e si lego con lui a comune difesa, con che quello ne ottenne che fuori di Maggioriano nessano de' passati Imperatori avea conseguito,

cioè di liberare l'Italia dalle incessanti infestazioni de'Vandali. Mu intanto ch'egli attendeva a procacciare al suo stato sicurerza al di fuori, se ne macchinava dentro la totale rovina.

I magri cronisti che lasciareno memoria delle cose di questi tempi nulla dicono del mode in cui tale rovina segui; pure a raccogliere e comporre tra sè le poche notisie che si leggono sparse in diversi scrittori si può conghietturare ch' ella avvenisse così. Già era, siccome fu più volte avvertito, gran tempo che gli eserciti degli Imperatori d' Occidente si componevano per la maggior parte di mercesatii germaniti, e gli Imperatori che non avevano altre armi per assicurare lo stato e sè stessi, solevano soldarne presso diversi papeli, oude celle vicendeveli-gelesie e ce' nazionali odii più facilmente poterli tutti frenare. Come avevano usato gli altri usava anche Oreste, di modo che di Germani era la guardia imperiale, di Germani l'esercito con cui era stato balsato dal tropo Ginlie Nipote. Or questi fieri e orgogliosi soldati. conoscendo la propria forza e la debolezza dell'impero e l'invilimente degli abitatori d'Italia fatta tra sè congiura venuero un giorno ad Oreste e tamultuando il richiesero, dimettesse loro la terza parte delle terre d'Italia in ricompousa della difesa che ne avean sostenute e sarebbere per continuare. Ricusandolo Oreste fecero loro: capo Odoacre figlinol d'Edicone, non si sa bene se di nazione Goto o Rugo, ma di nascita siccome sembra illustre tra' suoi, e allevato in Italia. Militava egli allora nella guardia di Romolo Augustolo e per ciò poteva aver piena contessa e delle cose della guerra e delle forse d'Oreste e degli umori che correvano tra gli abitatori d' Italia. Concertato co' savi quanto avessero a fare per conseguiro l'intendimento si levò dall'Italia e venuto tra' popoli che sedevano nelle provincie che giacciono al di là delle Alpi Giulie adunt gresse squadre di Bruli, Ragi, Schi e Turcilingi, e di venturieri di varie altre nazioni. Con questi mosse pel Norice, e giunto ne' luoghi dove dimorava san Severino, che stava annunziando a quelle contrade il vangelo e godeva fama di gran santità, o per desiderio di conoscere l'esito dell'impresa che meditava, o per accendervi le sue genti, promettondola loro felice coll'autorità di tanto nomo, si recò a visitarlo. Entrato nell'umile tetto in povero arnese e udite dalla bocca' del Santo parole che confortavano le sue speranse penetrò nell'Italia e pervenne fine all' Adda sens' incontrar, per quanto sembra, opposizione nessuna. Qui preparato erasi Oreste a fargli contrasto; ma vedendo di non poter tener la campagna ritiressi in Ticino. Odeacre ve l'associo, ed espugnata la città la saccheggio ela arec e presovi Oreste peco dope (li a8 agosto-476) il toise di vita. Marciò di poi contre Ravenna. e vinto ed uccise Paolo fratello d'Oreste, che gli si era opposto nel vicino pineto, di quella città s' impadront. Indi conduscsi a Roma, e di là stese il sue dominio per tutta l'Italia senz'altro contrasto che d'alcuno città, lo quali in pena della resistenza venner distrutte. Compinta la conquista

<sup>(1).</sup> Ièrnamies de reb. geticio c. 46.

<sup>(2)</sup> Idem ibidem c, 57.

ed avuto Augustolo nelle sue mani, le fece adomare il Senato, e col messo di esso rappresentare a Zenone, Imperator d'Oriente, come un solo Imperatora hastava, e come i padri avendo scelto alla difesa d'Italia Odoscre, uomo di chiaro valore, di conosciuta prudenza, il pregavano che enerar lo velesse del titolo di patrizio che allora importava quanto quelle di luogotemente e vicario dell'Imporatore. Cib fatto spoglib della porpora il giovinetto Augustolo, e fissatogli un annuo assegnamento di sei mila solidi d'oro il mando ai suoi parenti nella Campania, e prese in sè il governo d'Italia.

## CONCLUSIONE

Mille dugento e trent' anni erano corsi dalla fondazione di Roma, novocento e ottantacingue dalla cacciata dei Re, cinqueceuto e tre dallo stabilimento del principate degli Imperatori; ettecente e quattordici se ne contavano della piena sommissione del Lazio, settecenquaranta dal primo tragitto de' Romani nell'Africa, seicente sessantasei dalla prima loro spedizione nell'Asia; già da cinquecento e novanta avevano incominciato le loro guerre contro i Germani, già da trocento e dieci aveva avuto principio quella de' Marcomanni e con essa le prime mosse della gran migrazione de' popoli, e appunto da un occolo era avvenata l'irrusione degli Unai in Europa, quando, el pari di ogni altra umana cota, anche l'imperio di Roma fint.

Sette Re e quattrocent' ottantatre copple di Consoli, miranti costantemente all'ingrandimento di quella città, ne avevano disteso il dominio fino ai confini della più bella parte del mondo aller conosciato. A quei Re, a que' Consoli seguitarone sessantatro Imperatori; e questo immenso stato stette ne' due primi secoli del lors governo per la vastità e forza sua , e pel senno e valore d'alcuni suoi roggitori; l'ambisione de capitani s l'indisciplina degli eserciti le precipitarene in appresso per quasi un secolo nell'anarchia : Diocleziano, come potè meglio, le ristaure, sicole per cinquant anni ancor resse. Cominciò a dichinare dope la morte di Costantino, e di assai breve durata fu l'apparente vita in che Teodosio il tornè; perchè dopo lui tanto venne in ottant'auni scemando di grandezza, riputazione e potenza, che una mano di mercenarii o venturieri, forse meno numerosa del popolo di solo una delle sue più grosse città, petè revesciarlo.

Queste revesciamente non tanto si operò da que' pochi venturieri che presero Roma, o da quoi Garmani e que' Sarmati che ne laceraro l'impero, quanto piutteete da certe eagioni che dir si pessono interne; perchè come la grandessa di Roma tutta venne dalla peverià è dal valor del suo popolo, e dall'amore di patria e di gioria ond'oranc infiammati i soni cittadini; così la revina derivò dalla pubblica e privata grandessa o dall'opoleusa, per cui tutti gli erdini affegarono nella mellessa o nell'osio, e alcuni pochi arditti si sollevarone a speranse in addietre non mai concepite. Per questa depravazione, per questa necepite. Per questa depravazione, per questa necepita si delle azioni, non la patria, ma sè; e gli

Imperatori, oltre che gran tempo paventavano il ristabilimente di quella patria e'l rinascere di quegli alti e generosi spiriti che da essa negli umani petti si destano, non seppero animare il popolo di altri mobili e forti sentimenti, o non vollero; che anzi, poggiando la lore petenza sulla sola forza e i soldati, unicamente a conservarsela cel messe di questi attendevano; o per non avere a concedere a' grandi nessuna legittima participazione all'autorità ed al potere mai non esarono afforsare il loro regno di sode istituzioni monarchiche, e per timore del popolo non s'attentarono d'asavne le forse; onde il lor principato, che in origine appariva civilissimo, divenne disspotico e non ebbe altre sestegne che le armi dei ercenarii. Come parte per lere colpa, parte pei saci visii questo popol d'eroi fu trasformato in un popol di femmine, e tanto snaturato che più possibile mon fu di rigenerarlo e avvivarlo; come col profondere la cittadinanza più non v'ebbe cittadini dello stato, ma solo nomini soggetti a un siguere, conseguità, che quanto più questo per sicurarsi distendeva la propria autorità, gli era ferza conferirne sempre più, e a numero sempre maggiore di ufficieli e ministri, e cen ciò, perchè gli nomini par sempre son nomini, crescere le oppressioni e gli arbitrii; onde il principe più non parve esigere o comandare alcun che a favor dello stato, ma volerle per la corte e per sè; e nel popolo, la luogo di prontessa e alacrità in sacrificare alla patria le sostanze e le fatiche, non si scorgeva se non malcontento, e non si udivano se non imprecasioni contro chi le epera e i pagamenti ingingueva, e contro chi dava cocì darissima esocuzione a que' durissimi erdial.

A questa succinta narrazione del principio, delle vicende e della fine dell' impere remano segnitano era cinque libri e discorsi, in cui si verrà rsaminando alquanto da vicino, quale fosse per ciaque secoli la condizione de popoli governati dagli Imperatori, avendo quanto la scarsezza delle notisia il consente particolare rignardo all'Italia. Parrà ad alcuno che quest' argomento si potesso più acconciamente considerare nel tempo medesimo che si esponeva la serie degli avvenimenti; pur perchè il fario allora impertava la necessità di tante digressioni, che serebbe state quasi impossibile d'unir quelle ricerche in maniera, che ne risultasse un chiaro prospetto: bene sembre d'assegnare a quest' esame un luogo distinto. Ma quantunque la cosa dovesse per tal via riascir molto più facile, comprende l'autore di questi libri, quanto il suo lavoro sia disameno e tedioso, e quanto imperfetto il suo quadro. Siagli di scusa l'ampiessa e la difficoltà dell'argomento; perchè sebbene molti uomini e dotti ne abbiano trattato e questa parte e quella, e forsa anche tutte: nessuno ch' ei sappia si pose ad abbracciare e ordinare come in un corpo tutto ciò che vi si potta riferire. Lusingasi quindi, che i lettori discreti gli saranno cortesi del perdono che loro dimanda pei suoi mancamenti, e lo spera; perchè dichiara, che accintosi a questo lavoro per sua

propria istruzione non ne conobbe l'immensa e per lai poco meno che insoperabile difficcità se non ad opera tante avanzata, che 'l non ostinarsi a darle una qualche forma ed un fine gli appariva vittà, e che solo dopo avere condotto e guardato i suoi studii in lungo silensio, e dopo averne con un qualche saggio esperimentato il giadizio del pubblico egli si attenta di offerirgileli tutti » non » siccome cosa che si creda perfetta, ma come co-sa ch' egli di ogni sua possa si è ingegnato di » rendere tale ». (Plinius Epist. Lib. 1l. ep. V.).

FINE

Avendo lo scrittore di questa storia per buone ragioni sempre dato ai luoghi ed a' fiumi i nomi, che loro si davano ne' tempi di cui egli parla, gli parve dovere d'aggiugnere la seguente tavaletta, in cui il lettore può agevolmente ritrovare i nomi odierni corrispondenti agli antichi.

## A

La Are.

Abrinca, fiumicello della Germ.
Acque Mattiache, luogo della Germ.
Acque Sestie, cit. delle Gall.
Aeiaco, cit. della Pannonia.
Agendico, cit. delle Gall.
Albi, f. della Germ.
Alisone, f. della Germ.
Alpi Bastarniche.
Alpi Cozzie.

Alpi Gialie.

Alpi Noriche. Alpi Retiche. Altino, città della Venezia. Aluta, f. della Dacia. Ambiani, cit. degli, nelle Gall. Amisia, f. della German. Ana, f. dell'Ispania. Ancira, cit. della Galazia. Aniene, f. del Lazio. Antiochia, cit. della Siria. Arari, f. delle Gallie. Arasse, f. dell'Armenia. Arciate, cit. delle Gall. Argentaria, cit. della I. German. Argentorato, cit. delle Gall. Arimino, cit. d'It. Asturica Augusta, cit. dell'Ispan. Atesi, f. d'Italia. Atrebati, pop. delle Gall. Augusta Emerita, cit dell'Isp. Ulter. Augusta de' Ranraci. Augusta de' Taurini, cit. d' It. Augusta de' Treviri, cit. delle Gall. Augusta degli Suessioni, cit, delle Gall. Angusta de' Vindelici, cit. delle Germ. Augustoduno, cit. delle Gall. Augustonemeto, cit. delle Gall. Anreliano, cit. delle Gall.

Wisbaden. Aix in Provensa. Alt-Ofen. Sens. L'Elba. La Liese. I Carpati. Prese come provincia comprendevano la Savoja e il Delfinato. I monti che separano il Friuli dalla Carintia e dalla Carniola. I monti della Stiria e Carintia I monti della Svizzera, do'Grigioni e del Tirolo. Ora distrutta. La Alt, nella Valacchia. Amiens. La Ems. La Guadiana. Angora, Il Teverone. Antachia. La Saone. Il Kur, o Menkari nel Kurdistan. Arles, nella Provensa. Horburg, o Arburg nel cantone di Berna. Strasburgo. Rimini. Astorga. L'Adige. Nell'Artesia o Artois.

B

Merida.

Torino.

Treviri.

Soissons

Augusta.

Auton.

Orleans.

Augst, sul Reno presso Basilea.

Clermont, nell'Auvergne.

Barcinone, cit. dell' Isp. Tarraconese.
Basilia, cit. delle Gall.
Benaco, lago d'Italia.
Beli, f. dell' Ispania.
Bibracte, cit. dello Gall. poi detta Augustodano.
Bingio, cit. della II. German.
Bisansio, cit. della Tracia.
Bononia, cit. della Dacia ripense.
Bononia, cit. dell'Italia.
Bosisteve, f. della Sarmasia.
Bosforo Cimerio.

Barcellona.
Basilea.
Il lago di Garda.
Guadalquivir.
Autun.
Bingen.
Costantinopoli.
Bancetra o Bancetar, non lungi da Pietrovaradino.
Bologna.
Il Dnieper.
Lo stretto di Caffa.

Bosforo Tracio. Bregezio, cit. della Pannonia Super. Brecomago, cit. della 1. Germania. Brundusio, cit. d'Italia. Burdigala, cit. delle Gallie. Lo stretto di Costantinopoli. Presso Szeni, all'Oriente di Commorn. Branat. Brindisi. Bordeaux.

 $\cdot \mathbf{C}$ 

Calagurri, cit. dell'isp. Camerace, cit. nella Belgica. Campi Catalaanici, oppure di Mauriace. Caprea, isola d'Italia. Caraunto, cit. della Pannonia Sup.

Cartagine nuova, cit. dell' Isp. Tarracon. Catalauno, cit. delle Gall. Cesarangusta, cit. dell'Isp. Cesio M. della Germ. Vedi Monte Cesio. Cibale, cit. della Pano. Infer.

Cirta, cit. della Numidia.
Codanico seno, mare della Germania.
Colonia Aggrippina, cit. della Germ.
Colonia Trajana, cit. della Il. Germ.
Concordia, cit. della Venezia.
Cremera, finmicello d' Italia.
Crisopoli, cit. della Bitinia.
Ctesifonto, capit. del B. de' Parti.

Caso, L della Panasnia.

Danestro, f. della Sarmazia.
Dertona, cit. d'Italia.
Dorostero, cit, della Mesia Inf.
Dravo, f. del Norico e della Pannon.
Dubi, f. delle Gallie.
Durocottaro, cit. della Belgica.

Eboraco, cit. della Britanu. Ebro, f. della Tracia. Ellesponio. Emesa, cit. della Siria.

Emesa, cit. della Siria. Emona, cit. del Nerico.

Fesule, cit. d'Italia. Frigido, fiumicello d'Italia.

Geneva, cit, delle Gallie. Gessoriaco, cit, delle Gallie. Calaborra.

Cambray.

Presso Chalons sulla Marna.

Capri.

Nall'Ametric Informatica Capri.

Nell'Austria Infer. presso S. Petroneli o Deutsch Altenburg, sotto Vicana.

Cartagena. Chalons sulla Marwa. Saragossa.

Pare, devere essere stata non lungi da Mikanofiski sul Bosset. Costentina

Il Baltico. Colonia. Xanten. Ora distrutta.

La Varca essia il Baccano. Scutari.

Se ne veggono le rovine sulla riva orientale del Tigri, presso Modain e Artamita.

La Gran.

1)

Il Daiester. Tortona.

Silistria. La Drava. Il Doubs. Rheims.

E

Yorek. Marisa. Lo stretto dei Dardanelli. Hemis, Lubiana.

F

Piesole. Il Vipao nel contado di Gorizia.

. **C** 

Gineyra. Boulogne.

# I

Ieraso, f. della Dacia. Ierna, isola, Interarnua, cit. d'Italia. Istro, fiume della Germania e Pannou. Juvavio. Il Pruth. L'Irlanda. Terni. Il Dannbio. Salisburgo.

# T.

Legiona, cit. dell' Ispan. Lico, f. della Germania. Ligeri, f. delle Gallie. Limite romano, sella Pannonia.

Lingoni, cit, de', neile Gallie. Lucq degli Asturi, cit. dell'Ispan, Lugdano, cit. delle Gallie. Lupodano, cit. della Germania. Luppia, f. della Germania. Lutezia de'Parisii, cit. delle Gallie, Leone.
Il Lech.
La Loira.
Se ne veggono le vestigia tra Pietrevaradine e Bees
sulla Theis.
Langres.
Oviedo.
Lione.
Ladenburg sul Neckar.
La Lippe.

# M

Parigi,

Marcianopoli, cit. della Mesia Inf. Mare Svevico. Margo, cit. della Mesia Sup.

Maro, f, della Pannonia,
Marobudo, cit. de' Marcomanni,
Massilia, cit, delle Gallie,
Matrona, f. delle Gallie,
Mediolano, cit. d' Italia,
Mogunsiaco, cit. della Germania,
Monte Cesio, nella Pannonia Super,
Monte Seleuco, castello delle Gallie,
Munimento di Trajano, nella Germania,
Mursa, cit. della Pannon. Inf.

Prebislaw.
La parte merid, e occid. del Baltico,
Giacea tra Belgrado e Semendria; v'ha chi la pene dove ora è Passarowits.
La Moravia, ossis March.
Giaceva non lungi da Budweis nella Boemia.
Marsiglia.
La Marna.
Milano.
Magonza.
JI Kahlenberg.
Dicono Aspres nel Delfinato.
Tra Magonza e Francoforte; forse Hāchet.
Essock.

Naiseo, cit. della Mesia Sup.
Nemeti, cit. de', nella Germ, prima,
Nicca, cit. della Bitinia.
Niconedia, cit. della Bitinia.
Nicro, f. della Germania.
Nicio, cit. della Mesopotamia.
Noreja, cit. del Norico.
Novesio, cit, della prima Germania.

# N

Nissa, Spira. Isnick. Ismk. Il Neckar. Nisbiu. Pra ne' Carni, forse non molto lungi da Aquileja. Nonse.

#### O

Il mere del Nord. Wels o Lambach, nell'Austria Super. Il Gibon e il Harrat.

Oceano germanico. Ovilabi, cit. della Germania. Ozo, f. della Battriana.

# p

Pado , f. d'Italia. Palude Mectide. Peisone o Pelsone, lago della Panu. Sup. Pettovione, cit. della Pannonia Sup. Pollensa, cit. d'Italia.

Pompelone, cit. dell'Ispania Tarraconese. Ponto Eussino. Propontide. Presa, cit. della Bitinia.

Regino, cit. della Germania. Rha, f. della Sarmasia asiatica, Rigodulo, cit. delle Gallie.

Sagunto, cit. dell' Ispania,
Sala, f. della Belgica,
Salezione, cit. della I. Germania,
Salona, cit. della Dalmasia,
Samara, f. della Belgica,
Sardica, cit. della Mesia Inf.
Scaldi, f, della Belgica.
Segrapona, cit. della Gallie.
Segnsione, cit. d'Italia.
Selencia, cit. de' Parti.

Soquana, f. delle Gallie.
Setabi, cit. dell' Ispania.
Singara, cit. della Mesopotamia.
Sinuessa, cit, d'Italia.
Sirmio, cit. della Pannon. Sup,
Siscia, cit. della Pannon. Sup,
Solicino, nella Germania.
Stretto di Ercole,
Samina, f. della Belgica.

Tamesi, f. della Britannia, Tanai, f. della Sarmazia. Tarento, cit. d'Italia, Taverne, cit, della I. Germania. Tessalonica, cit. della Macedonia, Teutobargo, selva di , nella Germania,

Tibisco, f. tra ia Pannon. e la Dacia, Ticino, cit. d'Italia. Il Po.
Mar della Tana o delle Zabacche.
Il lago Balaton, Plattensee.
Pettas.
Ora distrutta; gisceva dove la Stura mette nel Tanaro.
Pampiona.
Il Mar Nero.
Il Mar di Marmora.

# ·R

Brusse.

Ratisbona. Il Wolga. Rigol, sulla Mosella.

Merviedro.

# S

L'Yseel. Seltz, nell' Alsazia. Non lungi da Spalato. La Somma . Sofia. La Schelda. Sampone, o Campeigne, presso Pont-à-Mousson. Vedi Ctesifonte; se ne veggono le rovine presso Modain sulla riva occidentale del Tigri. La Senna. Xativa. Siniiar. Rocca di Mondragone. Sireim o Mitrovits nella Schiavonia. Sisecck, Sultz, sulla sinistra del Nackar. Stretto di Gibilterra. La Somma.

# Т

Tamigi.

11 Don.
Taranto.
Saverne, Elsasssabern.
Salonicchi.
Giaceva al messodi della Lippe, nell'edierna conten della Mark.

11 Tibisco, o la Theiss.
Pavis.

14 Ticino.

Tira, f. della Sarmasia. Tomi, ck. della Mesia Inf. Tornaca, cit. della Belgica. Tricesima, cit. della II. Gorm.

Il Dniester. Tomiswar. Tournay. Vedi Colonia Trajana.

## V

Vahale, f. della Belgica.
Valencia, cit. delle Gallie.
Vangioni, cit. de', nella I. Germ.
Verbano, lago dell' Italia.
Vesonzione, cit. delle Gallie.
Viadro, f. della Germ.
Vienna, cit. delle Gallie.
Vindobona, cit. della Panson. poi del Norico.
Vindonissa, cit. delle Gallie.
Visurgi, f. della Germania.

Il Wahal.
Valensa nel Delfinato.
Worms.
Lago Maggiore.
Besansone.
L'Oder.
Vienna nel Delfinato.
Vienna nell'Austria.
Windisch, nel cantone di Berna.
La Weser.

# PROSPETTO DI QUESTA STORIA

#### CAPITOLO I.

Dalle sedisioni de' Gracchi alla movte di C. Ginlio Cesare, — Dall'anne 133 all'anno 44 avanti l'era volgare.

Ragione di questa storia. - Origine della potenza degli Ottimati, che impossessatisi della repubblica vongono a tensonare contro il partito plebes. — Diversità di queste tensoni da quelle degli antichi patrisii contro la plebe. -I Gracchi tentano d'infrangere la potenza degli Ottimati e soccombono: ma presto sorge letta più fiera. - Mario e Stila. - Prevale questo e ordina lo stato a favore degli Ottimati. --Pompeo ne altera gli ordini e aspira al principato. — Congiura di Catilina. — Moderasione di Pompeo, suo sdegno contro'l Senato, sua congiunzione con Crasso s con Cesare: - C. Giulio Cesare, suo consoluto, sue imprese e sue arti. — Pompeo cerca di salire standosi in Roma. — Gara e guerra tra Cesare e lui. — Cesaré vince, ostenia dopo la vittoria clemenza e grandessa, aspira al regno e vien morto. pag. 1

#### CAPITOLO II.

Dalla morte di Cesare fino a quella di Commodo.

— Dall'anno avanti l'era volgare 44 fino all'anno dell'era volgare 192.

Tornate vane la prove di ristabilir la repubblica Ottaviano, Lepido e Antonio si costiluiscono Triumviri e spengono il partito repubblicano. — Ottaviano vinte Sesto Pompeo, Lapido e Antonio, e aesumendo il titolo d'Imperatore ei fa signore di Roma, e ordina le stato contanta prudensa da poterio tenere con sicurassa. — Regno e morte d'Augusto e sue qualità. — Imperatori della sua famiglia e guerre civili all'estinzione di quella. — Vespasiano riconduce l'ordine; regno suo e de figlinoli. — Nerva e quattro Imperatori venuti al trono pravisi dell'adozione mantengono lo Siato in granfore. — Regno e morte di Commodo. — Conclusione

#### CAPITOLO III.

Dalla proclamazione di Pertinace a quella di Diociesiano. — Dall'anno 193 all'anno 284.

Via tenuta da, Augusto e dagli Imperatori per ristabilire la disciplina negli eserciti. — De' pretoriani ; si arrogano il diritto di creare gli Imperatori. — Pertinace; imperio messo all'incanto. — Vigoroso regno di Settimio Severo. — Prefetti del pretorio e accrescimento della loro potenza. — Caracalla; concede la

cittadinanza romana a tutto l'impero; conseguenze di questa concessione. — Cresce l'orgoglio delle milizie e ne segue l'anarchia militare. — Fondazione del regao persiano novello. — Nove Imperatori in non più che diciotto anni. — Valeriano e sua prigionia; ignavia di Gallieno, — Vittorie di Claudio e d'Aureliano. — Rara moderazione dell'esercito. — Tacito. — Probo e sue imprese. — Caro e i figliuoli . . . . . . . pag. 24

#### CAPITOLO IV.

Da Dioclesiano alla morte di Costantino. — Dall'anno 284 all'anno 337.

Dioclesiano si fa sovrano assoluto; si associa Massimiano, e più tardo crea Cesari Costamo e Galerio; divida coa questi il governo dell'impero, lo riforma e'l rimunzia. — Costamo e Galerio Imperatori. — Galerio me in grado di tencre il luogo assegnatogli da Dioclesiano. — Massenzio occupa Roma, e Massimiano riprende la porpora. — Costantino. — Si dichiara in favor de' Cristiani e vince Massimia. — Licinio e Massimino Daza Imperatori, e loro guerre. — Guerre di Licinio e Costantino. — Altre improse di Costantino, sue imperatoria e sua morte. »

#### CAPITOLO V.

La Germania e i sudi popoli fino all' anao dell'era volgare 280.

Motivi per cui de'Germani si vuol dire distintamente. - La Germania antica e'i suo suolo; occupasioni, caráttere, istiluzioni e diversi ordini del popolo. - Sua religione e suol usi. - Di certa particolare e notabilissima costumanza di questi popoli; loro sistema di governo e leggi; autorità de principi e de' padri di famiglia. - Arti e commercio di questo popolo. - Sue guerre contro i Romani. - Mossa de' Cimbri e de' Teutoni. -Guerre de' Germani occidentali con Casare, Augusto, Druso e Tiberio. - Sconfitte di Quintilio Varo. - Tiberio e Germanico al Reno. — Contegno degli imperatori verso i Germani. - Domestiche guerre di questi. -Ribellione de Batavi. - De Germani meridionali. - Marobodno e i Marcomanni. - Dei Sarmati e de'Daci. — D'alcuni altri Germani. — Origine e natura delle logha o confederasioni de' popoli germanici. - Cause delle moltiplici loro migrazioni. — Guerra de' Marcomanni. — Conclusione. . . . . »

#### CAPITOLO VI.

Dalla morte di Costantino all'irruzione degli Unni. -- Dall'anno 337 all'anno 375.

Disserensa della divisioni dell'impero satta da Diocleziano e da Costantino. - Conseguense della divisione di Costantino, e regno de' suoi figliuoli. - Usurpasioni di Magnensio, di Vetranione e di Neposiano. - Costanso depone Vetranione, vince Magnensio e riunisce lutto l'impero. - Carattere di questo imperatore. - Giuliano creato Cesare e messo a governare le Gallie. - L'imperatore recasi a Roma. — Marcia contro i Sarmati e i Quadi, e poi contro i Persiani. --Giuliano ribella, occupa l'Italia e l'Illirico e minaccia l'Oriente. -- Costanzo muore. -Giuliano muove guerra a' Persiani e muore. – Elesione di Gioviano, sua pace con Sapors e sua morte. — Valentiniano alello imperatore; divide l'impero col fratello Valente. - Imprese e morte di Valentiniano; guerra di Valente co' Visigoti. . . . . . pag. 73

#### CAPITOLO VII.

Dall'irrusione degli Unni alla morte di Teodosio. Dall'anno 376 al 395.

Della nazione de' Goti; sue migrazioni e sue guerre contro l'impero romano fino all'anno 375. — GH Unni; passano d'Asia in Europa. — Morte di Ermanarico re degli Ostrogotiz gli Unni assoggettan quel popolo, ma una parte di esso e i Visigoti si danno all'imperatore Valente; maltrattati da' suoi ufficiali ribellano, lo econfiggono presso Adrianopoli e infestano tutta la Tracte e l'Illirico. · Teodosio creato imperatore. — Morte dell'imperatore Grasiano; ribellione e fine di Massimo. - Valentiniano II. imperatore. -Ribellione d'Arbogaste e d'Engenio, - Colla sconfitta di questi l'impero torna per l'ultima volta sotto un solo imperatore. — Morte di Toodosio. 

#### CAPITOLO VIII.

Dalla morte di Teodosio alla presa di Roma per Alarico. — Dall'anno 395 all'anno 409.

Come i Barbari vincessero Roma, e perchè l'impero d'Occidente cadesse tanto tempo prima di quello d'Oriente. — Gli imperatori Arcadio ed Onorio. — Gare e rivalità de'loro ministri Stilicone e Rufino; ambtsione e morte di questo. — I Visigoti ribellano. — Stilicone muove a reprimerli, ma ne
viene impedito da Eutropio nuovo ministro
d'Arcadio. — Gildone vuole insignorirsi dell'Africa e vien superato. — Alarico creato
Re de Visigoti, invade l'Italia e ne vien discacciato. — Radagaiso penetra con altri
Barbari fin sotto Fiorenza e vien rotto ed
ucciso. — La Britannia, le Galile e l'Ispa-

nia perdute per la rivolta di Costantino e l'irruzione de' Germani. — Seguito delle imprese di Stilicone e suo fine. — Alarico torna in Italia assedia ed occupa Roma. pag. 94

#### CAPITOLO IX.

Dalla presa di Roma alla morte d'Onorio. -Dall'anno 409 al 423.

#### CAPITOLO X.

Dalla morte dell'imperatore Onorio alla merte del patrizio Esio. — Dall'anno 423 al 454.

Teodosio II. Imperator d'Oriente rinunsia l'Occidente a Valentiniano e l'ajuta a conquistarlo. - Placidia madre di Valentiniano III. ne assume il governo. - Bonifasio ed Esio. — Esio induce Bonifasio a ribellare. - Bonifasio chiama i Vandali in Africa. -De Vandali. - Placidia scuopre la perfidia di Esio; ne lo vuole punire, ma è costretta a crescerne il potere. - Valentiniano sposa Eudossia figlia di Taodosio e gli fa cessione del suo Illirico. — Ancora degli Unni. — Imprese di Roa e di Attila, - Attila assalta l'Occidente; entra nelle Gallie e n'esce scenfitte,-Invade l'Italia, ritenta le Gallie e muore. -I Sassoni occupano la Britannia romana. l'alentiniano Imperatore uccide Esio. . . \* 116

#### CAPITOLO XI.

Dall' uccisione di Ezio alla caduta dell' impero d'Occidente. — Dall'anno 454 al 476.

L'Imperatore Valentiniano viene ucciso da Messimo, e la sua vedova per vendicarlo chiama i Vandali a Roma. — Avito occupa l'impero col favore de' Visigoti. — Potenza dello Sveso Ricimere. — L'Imperatore Maggioriano. — Ricimere arbitro dell'impero. — Leone Imperator di Oriente da l'Occidente ad Antenio. — Antenio, Olibrio, Glicerto e Giulio Nipote Imperatori. — Giulio Nipote deposto da Oreste che dà la porpora al figlio Romolo. — Oreste vinto da Odoacre. — Fine dell'impero d'Occidente . . . . 7 127

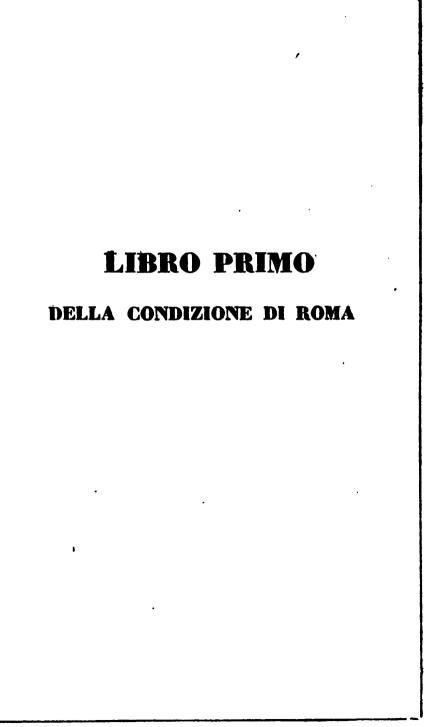

A STATE OF THE STA

# INTRODUZIONE

A voice che la storia si pessa a ragione chia-, mare macetra della vita, egli non basta ch'essa narri l'origine, le guerre, le fortuitées vicende d'una nazione, i rivolgiumati del suo stato, la imprese, i visil, le virth di colore che o per veler sue s per diritto o per violenza ne tennero il principato. Essa deve piuttosto considerare, quale nelle diverse accennate circostanse fosse la sorte de popoli, di che questi avessero ad esser dolenti, di che ad essere lieti, come delle prosperità usassero, come dalle avversità si schermissero, come i principi provvedessero a' bisogni de' sudditi, come alle necessità dello stato. Ma 'i più degli storici dimenticando questa parte principale del loro gravissimo ufficio poce suole attendere allo stato ed a' popoli, e solo s'adopera per tramandare ai posteri la memoria degli nomini e degli avvenimenti, che loro si appresentano siccome più importanti o più fuori dell' ordinario. Questo essi fanno, o perchè non conceceno bastantemente i tempi in cui vivono, o perchè erroneamente suppongono, che come lero sono notissime le leggi, le istituzioni, i costumi, lo spirito e gli umori della loro eth: cost lo sieno alle future, non altrimenti che se inito avesse sempre a restare invariato quale è quando scrivono. Quindi non badano a que' cambiamenti, che di necessità e di continuo avvengono nella vita degli nomini e così in quella dei popoli; i quali tutti, lasciandosi guidare al cieco istinto de' sentimenti e sensa vedere o voler guardare più oltre, sonza posa s'affaticano per migliorare la lor sorte studiandosi di sottrarsi a un presente o temuto male o di conseguire uno sperato o immaginato bene. Le quali cose considerando lo scrittore di questi libri avvish, di non essere per far cosa agli amatori della patria istoria discara, se avendo nei precedenti libri narrato i cinque primi secoli dell'era volgare, ne' seguenti prendesse ad esamina-

company with the con-

4 . . . . . . . . . . . .

la condizione del popole che nell'Italia vivea.

Due vie si potevan da lui in queste ricerche tenere; una di raccogliere ed ordinar le notizie che intorno allo stato d'Italia si trovano nelle sterie e in altri libri di que' tempi; l'altra d'accoppiare a questa considerazione dello stato d'Italia quella dello stato di Roma e di tutto in generale l'impero romano. Egli segui la seconda, perchè non gli parve potersi dir dell'Italia sensa insieme dire di Roma, e perchè mascando per le ragioni che si addurranno ogni contezza di certe cose appartenenti in particolare all'Italia non si avrebbe putato discorrere della sua condizione in modo soddisfacente. Al che soggiugnea, cha es-

re, quale in que' secoli fosse la domestica vita e

sendo l'Italia, gib ase Roma signosa di tutto l'impere, direnute some tutto esse anddita degli fimperenti, sen sembro si petesse discervere della parte censa discerver del tutto; massimamento che abbondano le memorie riferentisi al tutto, e di quelle che riguardan la parte v'ha in melti reppetti assoluto difetto.

Ora questa seconda parte dell'opera, che tratta propriamente della condizione d'Italia, è compartita in cinque libri, i quali in un cogli autocedenti illustrano non solo la storia d'Italia, ma quella di moki regni d'Europa e si può dire di tutti i paesi, onde si componeva l'impero romano. Nel primo libro si parla di Roma; nel secondo si esamina, quale fosse in alcuni rapporti politici ed economici, pubblici e privati lo stato d'Italia se' primi tre secoli, cioè fino al punto in cui Diocleziano e Costantino l'uguagliarone alle provincie in tutto ciò che appartiene all'amministrazione e al governo. A compimento di questo segue nel terse libro il discorso della condisione dell'impero; e vi si tratta dell'ordinamento del principato e della corte, del governo dell' impero, delle provincie e delle città, de' diversi ordini degli abitanti liberi, de' coloni e degli schiavi, delle forse morali e militari, delle entrate e delle spese; dalle quali cose aggiunte a quelle di cui fu parlato nel libro secondo può apparire, quale nel periodo che si prese ad esaminare fosse la condizione d'Italia. Questi duc ultimi libri, che ebbero a vedere altra volta la luce, furone dall' autore riveduti, corretti e meglio ordinati che non si era potnto nell'occasionale precipitanza della prima edizione del 1836. Nel quarto libro si contiene la storia della letteratura latina dal primo suo nascere fino alla caduta dell'impere d'Occidente; nè fia per avventura lettore nessuno, che dopo averla letta voglia condangare l'antore, s'ei risal) fiac all'origine delle lettere latine e discusse certo punto della storia più antica d' Italia. Nell'ultimo si ragiona della religione pagana e della eristiana per quanto appartieue all'infinenza che l'una e l'altra ebbero nella vita e nella sorte de' popoli.

Il periodo di cui qui si prese a trattare non è in vero il più luminoso della mostra istoria; ma chi bea guarda scorgerà agevolmente che non ne può essere piccolo l'interesse, perchè in esso si dispose a si operò quel memorabile rivolgimento per cui l'Italia cessò d'essere romana e in certo modo d'essere Italia, e venne a mutar faccia in un con tutta l'Europa. Tale cambiamento non si potendo nelle sue importanti conseguenzo appieno conoccere, ove non si vegga

ben chiaro, quali l'Italia e i suoi abitanti ni fossero prima di venire alle mani de'Barbari: l'autore si adoperò con lunghi e conscienziosi studii per dimostrario. Che s'egli non è in questo anointendimento pienamente riuscito, lusingasi, che i lettori persuasi saranno, non essere questo avvenuto per sua poca diligenza, ma bene perchè assai volte non gli venne fatto di poter di certe materie parlare coll'appoggio dell'autorità di antichi seritori, e perchè gli maneavano que' sussidii letterarii, di cui sono largamente foratte le grandi città e provvointi quoi detti a cui arvice fortuna. Per in qual coso ecce, in alcune parole di Santo Agostino, quali sentimenti lo guidassere nell'esognir questo lavoro, ecco con quali lo presenta al pubblice; e Non fuggirò la fatica di fare delle ricerche se m'insorgeno dabbii, e non avrò vergogna di lasciarmi ammaestrar se m'inganno; e perciò chiunque legga queste mie cose meco proceda sicure, ove gli sembri meco poterio con sicuressa; ove meco egli dabiti, meco disamini; torni a me, se si trova in errore; se vado errajo io; me ne avverta (2) ».

#### (z) De Trinitale Lib. 7. c. 2 et 8.

# LIBRO PRIMO

Questi libri, ne'quali si prende a considerare la condisione d' Italia sotto il governo degli Imperatori Romani, devene come di necessità incominciare a discorvere di quella Roma, per cai l'Italia divenne romana quanto a lingua, a istitusioni e a costumi, e per cui si può dire essere divenuta requana così gran patte dell'impero in Enropa ed in Africa. Ma egli non sembra che concepies si possa una giusta idea del popolo romano e della sua città e del suo impero, se non si veglia attendere, da quali umilissimi principii esso venisse a tanta grandessa, che nessun altre v' aggiunde mai, nè mai sarà per aggiungerel. Presi veguiamo da giusta maravigita e stupore, se ne facciamo a considerare, come una mano di faorusciti acconsatisi sur un colle in riva al Tevere, invisi a tutt' i vicini , perchè a tutti infesti, sepesse in mezzo a guerre continue e a contione eltadine discordie tante prosperare e tanto crescer di popolo e cotanto afforzarsi d'ogni maniera d'istituzioni, da peteroi la città lere con verità e con unice esempie vantere d'avers sesoggettate tante masioni, e così grande e così hella parte del mondo. Cresce poi la maraviglia e lo stupore se osservasi, come questa città, ridotta dopo la cacciata dei Re al preciato delle sue mura ed all'angueto territorio, putè governandosi a pepole estinarsi e durar nelle guerre per cinque

secoli e a cinque secoli di guerro bastare; nel che le conquiste suo da quelle de' Persiani, dei Macedonf, degli Unni, de Saracini, de Francki, de Mongoli e d'altri popoli si distinguono ; perchè le conquiste di questi non tanto s' benno a ripetere della vigoria di quelle nazioni, quanto dal valore e dalla ferocia de'Principi, dalla sorrendeste rapidità delle vittorie, dall' innumerabilità degli escreiti; per le quali couse le masioni espeste al lore urte nen poterono alcuna velta non che armarvi a difesa, nè meno risentirsi e rlaveral dall' improvvice terrore. Quindi è che la celebrità e la potensa di que popoli nacque coi loro gran principi e con cosi fin): dove i Romani che antori furono della propria grandessa, anche sotte principi i più non grandi, in quella continnarono a lengo.

Potrebbesi qui per avventara discorrere delle varie cagiori, per cui Roma soltevassi taut'alto; ma perchè quest'argomento più alia storia della repubblica che son a quella dell'imperio appartiene, e fu trattato da molti e segnatamente da chi (x) telse la speranza di potervi poco o nulla più aggiagner che vaglia: basterà unioamente considerare, quale Roma fosse nel tempo, di cui qui si ragiona, quale il popolo suo, quali i suoi costami e la sas condisione.

# CAPITOLO I.

### RICCHEZZA E GRANDEZZA DI ROMA.

I. Arti e modi de' grandi per arricchire. — 6, z. Ricchessa dello Stato, e 6, 3. d'alcuni cittatini.
 – 6. 4. Grandessa e magnificanza di Roma, — 6. 5. Popolazione di quenta città e ana dimensione

 I. Arti e modi de' grandi di Roma. per arricchire.

A rendere la alona modo credibile quante si verrà dicendo di questa maravigliesa città necessario è alcune cese premettere interno alle sue sterminate ricchesse; e per potere a questo aggiagnere fede conviene por mente ad alcune circostanse particolari di Roma e del popelo suo. Era quelta città capo della più hella e della più opulenta parte del mondo allor conseciuto; e i Romani come una volta sominciarono ad assaporare il piacere dell'oro, di tanta ne direnner più avidi, quanto era più anova la loro ricchespia e maggiore la povertà. Crescava la rapacità

lora, quante più agevole era il mede e più breve il tempo da potere a quelle seddisfare, perchè il dominio era estenissime e le provincie non selo molte, ma grandi anche quanto gran regni, e tutti i semandi, tutti i geverni annuali, e i governatori rivestiti d'ogni autorità politica, giudiziaria, finanziera e militare; onde tanto più di dearro accumulavasi in Roma, quanto pel continue variare de' Magistrati più erano gli momini rapaci e ruhatori che uscivano ad espilar le provincie.

Sebbene Roma fasse ne'primi cinque secoli pevera e piccola, e da multi si lodi di non peche

(1) Macchiavelli Discorsi ec. - Montesquieu de la grandeur ec.

virth, pure ebbe la plebe e dotte i de, e forse più dopo la cacciata di quelli a fare lunga ed aspra prova dell' orgoglio, della prepotenza e dell'avarizia de' suoi patrizii; e questa prova le riuscì asprissima, perchè essendo l'imperio gran tempo ristretto quasi alla sola Italia e gli Itali tutti o cittadini o socii, i Magistrati non potevano ancora saziare quelle loro passioni nelle provincie. Trovandosi dunque la plebe per la domipasione de patrisii oltre modo aggravata, cesa a grado a grado se ne liberb, e tolse la politica esistenza a quell' ordine che sì aspramente signoneggiava. Vinco perciò di potersi con essi impa-. nuntare (1), e aspirare al pari di casi a tutti gli anori. (2), e ac frenò come meglio potè l'avarizia colle diverse leggi sull'usura, la quale nei tempi più antichi era dell'uno per cento il mese (macine meuras, foemus muciarium), e nominalamente colla Petelia e Papiria, per eni si provide, che per crediti nessuno avesse a riceyere inpegno il corpo d'un cittadino romano (3). I trihani Sestio e Licinio, non contenti d'avere in una gara di dicci anni amiliato i patrizii, pensarone anche a torre loro il nerlo principale della potensa; e perciò o mossi da astio contro quell' ordine, o, come usarono altri autichi legislatori, ad oggetto d'impedire i mali che dalla soverchia dianguaglianza delle fortune avrebbero potuto derivare alla plebe, vietarone (anno 369 avanti l'eravolgare) che nessono avesso a pessedere più di riaquecento jugari di terra (4), e più di cente capi di bustiame grosso e cinquecento di bestiame miquie (5). E Tiberie Gracco, quando (anno 134 avanti l'era volg.) vinse la sua legge di torre ai grandi le terre usurpate per dividerle alla plebe, mosse il popolo a decretare, ancora che contro il suo apparente interesse, che inalienabili fussero i terreni a' cittadini assegnati dal pubbliro (6).

Ma gli nomini assai volte inetti a riparase ai, mali presenti meno sono atti a trovare temperamenti che bastino contro i futari. Presto e come si osserva, da uno degli stessi suoi autori fu elusa la legge Sestia Licinia poco fa ricordata; presto vinsero gli ettimati che rivocata fosse quella di Gracco; presto sobbano di più reconte data (anno 50 avanti l'era volgare) quella fu dimenticata, per cui Giulio Cesare aveva ordinato, che nessuno asamassasse in denaro oltre sessantamila sestorati (7) e poste limite a' possedimenti dei-grandi (8); onde datole una volta campo di ere-

(1) Lax Canuleja. V. Ant. Augustinus de legi. bus ad sum legem.

mers, più nod conobbe l'avidità de ricchi confene. E saziarla quantunque ingordissima agevolmente potevano sia colle crudeli nsure o con derubare il privato ed il pubblico. Perchè, per differire ad altro luogo il discorso delle usure, come l'imperio comincio a protendersi e le provincie ad essere lungi da Roma e dal vigile occhio de' tribuni e del Senato, e l'erario a farsi pingue delle speglie e de' tribuni de' popoli vistis i magistrati tolsero ad augariare in mille infenissimi medi ed a saccheggiar le previncie, sicrome per tacera altre preve possono dimentrare le Verrina di Gigerone, ed a convertine iu preprie use i denari che pel governo di quelle lero si assegnavan dal pubblico. Omai pece depe la metà del adcolo seste di Roma (anno 186 avanti l'era reig.), quendo ancora vi regnava virià , requero abcusati di poculato il continentissimo e santo Maggiore. Africano, e que che seco lai averano conchine la paca col re Antioco. (1); e non passarone quarant' anni che'i dalabene tribune L. Calpurnio Pisono pubblicò la sua legge, ande reprimere i ladrouccei dei governatori (a); e sebbene questa, da Pleope, fino alla dittatura, di Cesare, in peco più di settant!zoni cipque altre volte. zi rimpresse (3) e sempre s' inasprisser le pene : pur nullagiovarone nè le frequenti condanne nè l'actrescinto rigore (4).

Un'aitra via d'arcicchire chiere i grandi di Roma, antica se non quante quella delle meure certor
non meno delle altre due, cioè mon meno miteadelle cancassioni e de' ladronecci;; è si fin quella
d'marpare i terreni del pubblico. Era massiona costante de' Romani di enervare quanto più potensero ogni nemico che soggiogavano; è a tale eggotto solevano a nome della repubblica occupare i
campi tutti, le selve ed i pascoli che appartenevano a quel popolo o alle sue varie comunità, e mon
di rado impossessarsi anche di qualche parte o anche dittutte le terre de' privati cittadini (5).

I Senatori incominciarono omai sul primo distendersi dello romana potonza ad invadere e ritenere per sè o tutti o la maggior parte di questi terreni, di che menarono grande romore la plebe e gli nomini popolari; ma gli ottimati resistettero sempre gagliardissimamente agli 'sforzi di tutti questi e a quelli de' Gracchi e d'altri triboni che volovano rivendicare quelle terre e dividerle al popolo (61. Quest' usurpazione e quest' obtinata resi-

<sup>(2)</sup> Lex Sextia Lieinia. V. Ant. Augustin. I, cit. ad h. legem.

<sup>(3)</sup> Lex Potitia Papiria. F. curdom August, ad sam lugem.

<sup>(4)</sup> Lioins epit. Lib. VII. c. 18.

<sup>(5)</sup> Applan. de bell. civil. Lib. I.

<sup>(6)</sup> Plutarch. Gracchis.

<sup>(7)</sup> Bio Cass. Lib. XLI.

<sup>(8)</sup> Tacit. Annal. Lib. VI. c. 26.

<sup>(1)</sup> Livius Lib. XXXVIII. c. c. 54.55.

<sup>(2)</sup> Lex Calpurnia de repotandie an. a. Chr. 148. Cicero Brutus 27.

<sup>(3)</sup> Lex Junia de repetundis Anno ante Chr. 125. Lex Acilia ann. 114. Lex Servitia ann, 79. Lex Cornelia ann. 69. Lex Julia ann. 50.

<sup>(4)</sup> Cicero de officiis' Lib. 111. v. 84.

<sup>(6)</sup> Livius Spit. Lib. 1, c. 15. Lib. 11. c. 41.1
Lib. XXVI. c. 12. Lib. XXXVI. c. 49. Appinnus de Civil. Lib. 1, et H, Vedt unche il seguente
Lib. 111. 6, 9 e 9, 530

<sup>(6)</sup> Livius Epts. Libre LV HS: Plutarch, Gracel. Appears do civilib.

. ....

stenat foce convert la Roma il prime magne cittadino e indispere la plebe di mede, che pevera essendo e depravatissima possibile fu agli, ambisimi di selleveria ed armeria contro il Scusio. A queste male arti altre non meno peggiori ne agglumero le guerre civili e le proscrisioni, per cui avvennerò estanti impoverimenti istantanei e nota meno celeri arricchimenti. Morella sorgente di portestose fortuno aprì poi à non pochi. l'aniversal corresione ; e per non arrestarci in queste stomacose-laideran e muita toccar-delle femmine, #A. ognuno a quale presso Desare si prostituisse al Re Nicomede, come Augusto fosse di ciè rimpreverate. da Astonio, come diffemati-molt'altri delle primarie famiglie. Tolti pei che farono al Senate col cadere della repubblica il maneggio dello stato, il, comando degli coerciti e I governo, prima d'alcuna e pei di tutte le previncie, e centianando il bisoguo e la bramosia di ricchesse, nuove maniere si tennero. Si fu allora che i Padri non potendo più comandare si rivolsero all'adplazione e alla servilità, si diedero ad andare a caccia d'eredità e a fare i delatori è la spies di che. Tacito Suetonio e Diene ei offrene innumerabili esempii (1). Ma per lacciare e questi scriptori e Seneca e i pecti estirici, basti la testimonianza di Plinio che fino agli mitimi tempi di Vespatiano vintasi in Roma e alia corfe, e de costumi de suoi giorni nel punto di cui qui si tratta scrive cost. «Essendesi introdotti moti cestami e gli nemini di tutto altre coro, ocspundosi hanno civelte lo studio utistemente alle urit del guadagno. Puicht. Pessero sensa fi-gliacii concilit comma patenza, e li braccheggiare eredità si fece il mestier più lacreso, ed egai beatitudine si vipese nel pessedere e egui pregio. della vita ando in perdisiano. Le arti che dalla liberth, il massimo de' beni, si dicono liberali decaddere, ducche gli semini cella sola cervilità si avvastejginne. Cohivate de servith in varii medi scundo il vario ingegno di sbloro. a pal-scryona; ta uguale è il fine di tutti, perchè tutti sons messi delle speranza d'avere. Eè mancano nomini isir i apprena duiv airqetq elleb. Me edo itserge de grandis a tale che a ragione dire si paò, che il planero a ivivero instruincia, e la vera vita e,te) Yai

A quest'arte d'arricchire con andare in busca di credità, le quale già cua in vega a' tempi di Cicercose (3), due eltre ne agginuser gli memini inget-di di avere; e fa l'una che incominciando del regue di Tiberio grandi e plebei, poveri a zischi si posero a fare le spie unde censeguire qua patte del besi the si teglistano a chi vesia nesdamato; l'altra si trorà nel escela quarte da! centigiati, che abusando della liberalità de' Brincipi presero a chiederò in deud i besi abe per vagiene di conficadirenti delle state; è quante grave fiagglio de' cittadini e del faco diventaceo è delateri e i petitori verrà in altro lange diffinamente mostra-

tel (s.). Ammismo Marcellino tilce della cupidità dei Romani verse la fine del secole quarto le stesse cose che Plinio, e v'agglange un immalabil trasporte: pel giucce; consimili seno rispetto al secole appresso la testimoniacne degli sorittori eristimi quaellic qui non s'addacono, perchè inculcando così catanta ne' loro sermoni il disprenze de' boni mondant, le laro censure potrobbero apparize ciagerate, sommaque per la case addotte si vegga che puntto nol sono.

Mon sembra prima di lasciare quest'argomento da passare sotte silenzio, che di tapti Bemani rid cordati sicceme ricchissimi nessuno si dice esserle divenuto per via del commencio, perciecabà questo era interdetto a' Sepatori siecome turpe e illiberale (2), mentre ed cesi e i cavalieri e gli stessi nomini più gravi e autoreveli esercitavano crudelissimamente l'usura; e ne sia esempie M. Bruto, quel caldissimo amatore della libertà e della virtà. il quale da que' di Salamina esigera non meno del quarant<sup>e</sup>otto, per cente (3). Degli usi, che i Romani fecero delle ricchesse per queste male arti sequistate sarà altrore il discorso, bastando qui d'osservara che avendole dopo spenta l'antica virtà e massime dopo l'infelice vittoria di Silla ammassate quasi d'un ambito parevano « averte a scherno e non sapere come preste alibastanas impemente abusarne. . Quindi lunghi anni; azanti la casa aurea di Nerone si videro a case e ville edificate a foggia di città, spianati monti, acavati mari > e ogni pensabil maniera di delicateasa e di lusse (4). Quei che più avari mattamente non profondevano, le lero sostanze, o le affidavano contra grosso interesse a' pubblicani o alle città suddite a alle provincie a ne crescevano la povertà, o impiegandole in compre di terreni erano cagione dello apopolemento di Italia e dell' impero, dacchè per testimonianza di Plinio ape' vasti possedimenti reviad prima questa, pei le provincie (51. m

## . C. a. Ricchessa dello State.

Questa ingerda, insaziabile fame dell'ore che aensa posa termentava i privati, non appariva forse minere nello stato medesimo. Studiavasi queste d'iafrangera d'ogni sua possa i nemici, e per impoverirli di popolo ne vendeva i prigioni, e acciamon si potessero rifare li privava delle tarca e impiagnava delle lore apoglie il suo erario. A cendese in alcun modo concepibile, quale e quanta per questi diversi modi divenisse la pubblica e privata epolenza di Roma, si addurranno alcani pachi esempii dell' nna e dell'altra incominciando dalla prima. D'alcune fra le tante innumerabili prede, che nelle loro guerre fecero i Bozanni si trova pres-

<sup>(1)</sup> Vedi Libro 111. 6.64.

<sup>(2)</sup> Plinius hints nat. Lib. XIV. proem.

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. 111. §. 64. 65.

<sup>(2)</sup> Lex Claudia an. ante Chr. 229 e Liv. Lib. XXI. c. 63. Vedi anche Libro II. 5. 20.

<sup>(3)</sup> Cicero ep. ad Brutum L. V. ep. 21. Lib. VI.

<sup>(4)</sup> Salbust. Catil. c. c. 12. 13.,

<sup>(5)</sup> Plinius I. cit. Lib. XV 111, c. 6.

so gli scrittori indicato il valere (r). Occapando Tarento, s'insignoritone di ottanta tre mila libbre d'ore e di tre mila talenti d'argento. Paolo Emilio trasse nel trionfo suo di Persoo sopra duo... conto cinquanta carra tanto ero ed argento; che 🐴 Senato vedendone largamente provvedute l'erariu, petè esentare in perpetuo i cittadini dalla prestasione del tribute. Cepione trovò centomila libbre d'ore in un sole tempie de' Tettesagi; i soldati di Scipione il minore ne rapirono in Cartagine sessantamila nel tempio d'Apollo, ancor più di quello d'Esculapio; e tanto malgrado il sacco resto ancera di preda pel pubblico, che l'erario ne crebbe di settuntzoltomila talenti. Pompeo triosfando di Mitridate divise all'esercito sedici mila talenti e venti mila ne depositò nell'erario. Cesare produsse ne' saoi quattro trionfi il valore di sessantacinque mila talenti e due mila ottocento ventidue corone d'oro a lui regalate dalle città e dalle provincie. In somma e' si vedeva « ogni anno un muovo trionfo « e » tanto erasi acceso ne romani petti Pardor del bottino, che alsarono un tempio a Giove Predalore » (2); e si conobbe chiaro che bastava che una terra desse dell'oro perchè tosto fosse dichiatata inimica (3). Oftre queste prede che i capitani el studiavano d'ammassate in tutte le guerre, ottde raccomandarsi al popolo con un trionfo magnifice, ricavavano i Romani grosse somme dalle contribusioni, di cui alla pace aggravavano i popoli vinti; e nei sappiamo come nello spazio di non più che cinquantadue anni, in sole cinque guerre essi, senza contarvi il bottino fatto dal-Pesercito, per questo solo titolo arricchirono di ventinove mila e due cento talenti (175,200.000 lire), erigendone due mila e dae cento da' Cartaginesi alla prima, dieci mila alla seconda pace. quindici mila da Antioco, mille da Filippo, ed altrottanti dagli Elbli. A chi sa che i Romani sotto la repubblica riportarone tante vittorie quante guerre sostenziero, a chi conosce la costante loro massima di farscui sompre pagare le spese, a chi considera l'avidità dei loro capitani e soldati, possono bastat questi cenui, ande induine che ogni nostro immaginare dovevano eccedere le ricchesse ammaesate da tauff secoli in quella città, che quasi inceplebil voragine traca net suoi vortici ed ingojava tutte quelle del mondo. Qual meraviglia perciò se l'erario al cominciar delle guerre civili conteneve la sontma d'un milione noves cento ventimila ottocento ventinove libbre d'orof Vero egli è che ève se ne traggano forse quelli di Tito, di Trajano, d'Aureliano e di Probo, pochi trionfi e poche prede degli Imperatori si possono con queste de bei tempi della repubblica parago-

(1) Il valore d'una libbra d'oro si può per tutti questi tempi secondo i calcoli di Paucton, Metrologie ecc., supporre di lire italiane 900 e di lire 75 quello d'una libbra romana d'argento. Il talento attico poteva quindi valère presso a lire 6000.

unre; ma per ale che era vennte m straordinaria, non lascib tatto l'ore del mende di colore in Roma per altre. E ben ve a'aveva mestieri ; dacchè Vespesiane, Principe tacciate d'avarizia e lonteno assai da ogni aorto di lusso, soleva dire che l'imperio per la sua amministrasione e difesa, di grandissima lunga meno costose che non oggidi, esigeva quaranta mila o secondo altra lesione almene quattro mila milioni di sesternii Panno (I); e odn questa apesa annuale necessaria si vede Merone dissipatae in regali e largisioni altrattanti (2), e Caligola seconde Svetonio dua mila settecente milioni, e se-Condo Dione tra mila e trecento, e Domisiano oltte que tanti che consume in altre fabbriche spendere dodici mila talenti nelle sele derature del Campidoglio (3), e altri Imperatori prefondere in ostentazione e fellie somme aguali o talora anche maggiori.

# 5. 3. Ricchesse d'alcuni privati cittadini.

Ne minore della pubblica era la privata ricchezza. Mares Crasso, che sal-cominciare dell'opulease remana passata pell'acese più ricce, possedò in soli sizbili dagento milioni di sestetzii (4). Demétrio, liberto di Pempeo Magne, notteo per commi<sup>a</sup>ntni il primo di Roma, u non chio nergogna d'essere più ricco del proprie padrene (5 h à un nomo che aveva perduto di molte sestanse nelle guerre civili lasciò alla sua meste quattro mila cento sedici schiavi, tre mila sei cento paja di buoi, due cento cinquanta mile capi d<sup>i</sup> altro bestiame, e sessanta milioni di stolerzii ; sessa calcolare i terreni (6). Corto Crispo ; abitante di Vercelli, pousedeva due cento milioni di sestersii; Seneca, il filosofo Senoca, sie possedeva trecente, Gneo Lentulo l'Aspure e Nascisse liberte dell'imperatote Claudio quattrocento milioni; Icelo faverito di Galba, che si breve tempo regnè, no pesse-dette ancor più si calcalà, che se le faceltà di Pallante, altro liberto di Claudio, avessere consistito in terroni, trocento ciuquantaciaque Pallmuti avrebbero posseduto talto l'intero reguo di Francia (7): Ed esserio questo enloslo fondate ani sera, a vera quanto si disse, appare dalla testimonianse di Plinio, da oui abbiamo, che eti soli demini, i cui beni fittono comiscuti dall'Imperatore Merone, cich is tempi ia cui Plinio viveta in Roma, erape giusfi a possodore l'intiera esotà de esempi dell'Africa processolare (8). A consecere in sions mode, quanto elocal di questi paderi fossero piere ogni eredore sterminatissiasi, giori la testimonianza di Vepisco, il quale sorive che Ausoliano della fatta pro-

<sup>(2)</sup> Mengotti del Comm. de' R. Ep. II. c. 2. 3.

<sup>(3)</sup> Petronius. Si qua foret tellus, fulvitm quae mitteret aurum, Hostis erat.

<sup>(1)</sup> Sucton: nodem. c. 17. Vodi Libro III. §. 52.

<sup>(2)</sup> Tacil histor. L. V. c. 20.

<sup>(3)</sup> Photorch. Poplicola.

<sup>(4)</sup> Plin. Lib. XXXIII: e. 10.

<sup>(5)</sup> Seneca de tranquilité. animi c. 8.

<sup>(6)</sup> Plinius l. cit.

<sup>(7)</sup> Paucton, mètrologie chap. XI.

<sup>(8)</sup> Plin. Lib. XV 111. c. 6.

da depose in una villa privata dell'Imperador Valeriano cinque cento schiavi, due mila vacche, mille cavalle, diccimila pecore e quindici mila capre (1). B da Senera, che vivea in Roma e alla corte, ed era comunque Stoico egli atesso ricchissimo, posslamo conoscere, quanto le ricchesse dei ricchi fossero immense: « Misero, così egli, colui che si compiace del voluminoso registro del suo patrimonio, delle sterminate possessioni che gli conviene far lavorare da coltivatori incatenati, d'innumerabili mandre cui bisogna pascere per provincie e per regni, d'uno stuolo di schiavi più numeroso di bellicose nazioni, d'abitazione che supera in estensione le grandi città (2). » Per dar fine a quest'enumerazione e ricordare alcuni esempii appartenenti al tempo in cui l'imperio già declinava, troviamo che l'Imperatore Caracalla nel secolo terso invidiava le preteste, i laticlavi ed i ludi di Gordiano, il più ricco nomo di Roma (3), e che Macriano, proclamato Imperatore in Oriente dopo la priglonia di Valeriano, era tanto ricchissimo « da potere colle sue facoltà private sostenere le spese dello stato (4). » De' tempi d' Onorio, cioè del principio del secolo quinto, scrive espresso Olimpiodoro: «molte famiglie romane ricavano da' loro possedimenti quaranta centinaja di oro, senza compatarvi il grano, il vino e altri generi che facilmente crescerebbero quella somma d' un terzo; le famiglie di secondo ordine hanno un' entrata di dieci fino a quindici centinaja di oro (5).» La libbra di oro valeva di questi ultimi tempi lire 1066 (6), sicchè una di quelle famiglie aveva una rendita di oltre cinque milioni e mezzo di lire. Prove ulteriori delle sterminate ricchesse de' grandi di Roma di tutte le età si possono vedere ne' seguenti paragrafi, dove si discorre delle largisioni, degli spettacoli e del lusso di Roma.

## §. 4. Grandezsa e magnificenza di Roma.

Quale era adunqe e quanto grande questa sì dovisiosa e si potente città, quale e quanto il sao popolo e quale la sua condisione? Roma tutta incenerita dai Galli (anno 390 avanti l'era volgare), poi per quattro secoli e messo con continuato studio cresciuta di popolo e ampliata ed abbellita di splendide fabbriche, venne regnando Nerone, secondo alcuni quello stesso di in cui già que' barbari l'arsero, quasi intieramente di bel nuovo distrutta dal fuoco (li 19 Luglio anno 64 dell'era volgare). L'incendio durb sei di e sette notti, e delle quattordici regioni, in the ella si divideva, tre furono arse del tutto, e in sette non isfuggirono alle fiamme che alcuni pochi edifisii. Nerone, Vespasiano e i figliuoli la tistauratono; e noi abbiamo due descrizioni dello stato in cui ella si trovava a'

(1) Vopiscus. Aurel. c. 10.

tempi di Valentiniano e Valente (1), quando da oltre messò secolo ella più non era residensa ordinaria de' suoi Imperatori, e una terza che se ne fece verse la metà del secolo quinto, ed è alle anzidette quasi in tutte le sue parti uniforme (2). Quale questi tre autori ce la descrivono, si può supporre ch'essa fosse ad un dipresso, quando venne in potere de' Barbari; perchè non appare che Alarico, Genserico o Ricimere recassero nel sacco alcun danno agli edefizii o privati o pubblici, e perchè questi malgrado la non curansa di Costantino e de suoi successori non poterono attesa la nota solidità in un solo secolo e messo dopo le due prime descrizioni o pochi anni dopo la tersa risentire gran fatto le ingiurie del tempo. Roma girava dunque tredici miglia quanto ad un di presso oggidi (3); vi si entrava per trentasette porte e a queste rispondevano per ogni intorno de' borghi, i quali lungo le vie principali parevano estendere e continuar la città fino giù al mare, sò nei Sabini, entro pel Lazio e via per l'Etruria; a tale che s'ebbe a scrivere che 'l suo circuito era di miglia cinquanta (4). Divisa in due parti dal Tevere ella sedea maestosa sui sette colli, da cui, quasi da trons regina, all'assoggettato mondo imperava. Sette ponti, ventisette vie, otto campi, diciassette fori e un proporzionato numero di contrade agevolavano l'interna comunicasione. Oltre varie fonti che sorgevano nella città v'aveva diciannove acquedotti che distribuivano abbondantissime acque a mille' trecentocinquantadue fontane ordinarie, e a quindici altre di singolar artifizio e lavoro «e tanta copia d'acque introducevano nella città, che fiumi scorresno per essa e per le cloache, e quasi ogni casa aveva le sue cisterne, i suoi tubi e canali (5). \* Alcuni di questi acquedotti erano di tanta capacità da potervi marciar su un nomo a cavallo, e ve ne avea che per colli e valli trasportavano l'acqua da una distanza di trenta, quaranta e anche più miglia (6). Tra gli edifisii pubblici che adornavano la città si contavano due Campidogli, quattrocento ventiquattro templi, quattordici boschi sacri. Il Senato aveva tre residenze; e diciasette busiliche servivano per agitarvi certi pubblici negozii e le cause private; di lustro alla città ed insieme d'intrattenimento e comodo al popolo riuscivano ventinove biblioteche, otto circhi, due aufitentri, tre teatri, sei ludi pe' gladiatori, cinque naumachie, sedici terme pubbliche e ottocento cinquantasci bagri da soldo. Quattrocento e ventiquattro sembrano essere state le sue sezioni o i quartieri; quarantasei mila scicento e due erano le case; mille settecento ottanta i palazzi, insulae; è questi e queile

<sup>(2)</sup> De beneficils L. VII. c. 10.

<sup>(3)</sup> Capitolin. Gord. c. 3. 4.

<sup>(4)</sup> Trebell. Poll. Gallieno c. t.

<sup>(5)</sup> Olympiod. ap. Photium.

<sup>(6)</sup> Paucton, op. cit.

<sup>(1)</sup> Sono esse di Serto, Rufo e Publio Vittore ap. Graevium Thes. antiq. rom. T: III.

<sup>(2)</sup> Si trova in calce alla Notit? Dignitat. utriu-sque imperii.

<sup>(3)</sup> V. Alex, Donat, de Urbe R. Panciroll. Fabric, Marlian, Panvin, Nardin, de sodem argum.

<sup>(4)</sup> Vopiscus Aurel. c. 39.

<sup>(5)</sup> Strabo Geogr. Lib. V.

<sup>(6)</sup> Plinius Lib. XXXVI. c. 15.

si tiravano a tanta altezza, che venendono di freagente minacciata la vita degli abitanti gli Imperatori ordinarono, che non s'avessero ad elevare al di là di settanta piedi (t). Dogento cinquantaquattro erano i malini e i forni, pistrina, dagensessantotto i ripositorii o magazzini, horrea, che servivano in uso del pubblico e di chi voleva farvi guardare e enstadire le cose sue, quarantaquattre le cloache (2).

Quanto era si venne accennando così in universale di Roma inviterebbe ad entrare in una diligente descrizione d'alcuna di quelle tante e così splendide e così vantate sue opere pubbliche, per cui quella città sempre fu, sempre sarà la maraviglia del mondo. Ma se le cloache, che si ricordarene in ultimo luogo, ed erano destinate a ricevere e scoudurre le acque stagnanti e le immondesse, erano di tale ampiessa e solidità che per alcuna si diceva poter passare un carro di fieno, e quella di Tarquinio Prisco stava dopo sei secoli ancera salda ed immobile (3); che i censori per farle ripurgare una vola volta spesero mille talenti (4); che un'altra volta si addossò tale incarico quel grande nomo d'Agrippa, genero dell'Imperatore (5); che nessun'altra opera si poteva a' bei tempi d'Augusto paragonare alla cloaca di Tarquinio il Superbo (6): come lusingarsi di potere dicendo fare in alcun modo comprendere la sontuosità e la grandessa del Campidoglio, degna sede del popoo dominator della terra eretta al regnator dell'Olimpe, nelle cui sole dorature Dominiano dispese dodicimila talenti, settantadue milioni di franchi (7)? Come uella brevità prefissa a questo ragionamento descrivere la maestà, la bellezza, la magnificenza del Pauteone d'Agrippa, del tempio della Pace di Vespasiano o dell'immensa mole dell'antiteatro di Tito? Come dire de quattrocento ventiquattro templi, delle curie, delle biblioteche, delle basiliche? Come dir de' teatri, se quel di Marcello e di Balbo contenevano trentamila, quel di Pompeo quarantamila apettatori (8)? Come degli otto circhi, se quel che dicevasi Massimo ne capiva trecento e ottanta mila o forse quattrocento e ottanta mila (9); come delle pubbliche terme, se in quelle d'un solo imperatere si numeravano tre mila e due cento vasche di . marmo (10); come de' diciasette fori, se la sola area di quello di Cesare costà oltre cento milioni di sestersii(11); come, per passar finalmente dagli edificii pubblici a que' de' privati, come dir de' pa-

(t) Strabo ibid.

lassi de' grandi, se ognuno d'essi pareva un'ampia città (t)? Poiche dunque di queste e simili cose non si pub a questo luogo acconciamente discorrere, bene sembra almeno d'invitare il lettere a voler seco riputare, quale e quanto grande e quanto sontuosa dovesse essere quella città, in cui. tante ricchesse erano state per così lunghi secoli da tutto il mondo ammassate, in cui e Principi e. grandi amavano di farne in perpetuo pubblica pompa, in cui le stesse rovine degli antichi edificii fanno per istupore inarcare le ciglia e attestando la pubblica magnificenza di que' tempi ne rinfacciano sì vivamente la nostra povertà e la grettessa. Così facendo egli potrà meglio che non con una descrisione anche accurata delle più splendi-, de opere di Roma formarsi un concetto adegnato della grandezza e della magnificenza di questa cit-. tà; e più adeguato lo renderà , se a quanto finor si discorse sopra quest' argomento egli vorrà aggiugnere quello, che nel processo di questo medesimo libro si dirà delle distribusioni annoparie, degli spettacoli e dei corpi o collegii, i quali per antico. istituto dovevano prestare diverse maniere di ser-. vità a questa città ed al suo popolo.

## S. 5. Popolo di questa città e sua diminusione.

Assai si disputò sul numero degli abitanti di questa immensa città; e sebbene v'ebbe chi appassionato per la sua grandessa a forsa di dottrina e di calcoli lo volte portare fino a quattordici milio-. ni (2): pur si tiene da' più moderati e da' più, che, a comprendervi oltre i cittadini e le loro famiglie anche gli schiavi e i forestieri esso arrivasse ne'. più bei tempi a tre milioni o non molto più. Tale, si può dire che continuasse fino al regno di Valentiniano e Valente, cioè fino all'epoca delle accennate due descrizioni, siccome puossi desumere, considerando, quale era in quell'epoca il numero delle case e l'alterna, e come il povere popolo soglia nelle grandi città abitare augusto e stivato e quasi accatastato. Diminuì col decadere dell'imperio, sicchè a poco oltre un terso dell'antica somma si può credere che allora aggiugnesse.

Quella città che tanto popolo contenea quanto un regno, che conquistato avea tutto il mondo, a cui tutto il mondo inchinava, cui gli Dri mostravano a gara di favorire; quella cui da prima gli abitanti di Smirne (già 200 anni avanti l'era volgare) (3) indi altri popoli e per fine gli stessi suoi. Imperatori avevano venerato qual Dea, cadde poi. anch'essa dal sommo fastigio, a cui a perpetua. meraviglia degli nomini l'avevano elevata presso. a undici secoli di continuate vittorie. E sebbene della sua decadenza si debba principalmente accagionare il naturale andamento delle umane vi-, cende, il quale non consente perpetua stabilità a cosa nessuna: sembra potersi con qualche ragione asserire, averla se non immediatamente addotta

<sup>(2)</sup> Vedi le descrisioni di Roma ricordate qui dietro.

<sup>(3)</sup> Plinius. Hist. Nat. Lib. XXXVI. c. 15.

<sup>(4)</sup> Dionye. Halicarn. Lib. III.

<sup>(5)</sup> Plinius loca eit.

<sup>(6)</sup> Livius epit. Lib. 1. c. 56.

<sup>(7)</sup> Plutarchus Poplicola.

<sup>(8)</sup> Vedi il §. 25.

<sup>(9)</sup> Vedi il § 24.

<sup>(10)</sup> Vedi il §. 29.

<sup>(11)</sup> Sueton. D. Jul. c. 26.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 20.

<sup>(2)</sup> Isac. Vossins de ant. U. R. magnit. c. 4.

<sup>(3)</sup> Tacit. Annal. Lib. 11'. c. 56.

neno affrettata d'assai l'Imperátor Dioclesiano e più di lui Costantino. Tennesi il prime col collegu e coi Cesari lungi da Roma e divise con essi l'amministracione dell'impero. Il secondo divise l'impero medesimo e per potere innalaure la sua Roma novella non dubitò d'abbassare e coprir di aquallere l'antica. Come per lui fu tolta la credenan, che Roma fosse posta dal Fate qual capitale del mendo, altre rivati le sorsero in Augusta de Traveri, in Mediclaso e nella «paludosa Raven-84 × (1).

Si discussero in altro luogo (a) i motivi che posse avere determinate Costantino a trasferire la residenza da Roma a Costantinopoli, e cost si esaminarono alonne dolle conseguenze generali di questa sua risoluzione (3); per la qual cosa ora resta a vedere degli effetti principali che ne derivarono a Roma e all'Italia. Sebbene egli non si vuole negare, che l'Occidente avrebbe dovuto soccombere agli urti de' popoli germanici, anche dove Roma fosse restata l'unica Roma, e duve non fosse stato lacerate l'impero: pure sembra deversi per le ragioni altrove discorse (4) concedere, che Roma, se gli Imperatori avessero continuato a sedervi, non sarehbe caduta sì tosto, e che tale innevasione non potè non riuscire rovinosissima per quella città, per l'Italia e per tutto l'impero. Che tale riuscisse per tutto l'impero, fu dimostrato; che tale riascisse per l'Italia, si conosce anche solo da questo, che ella fu sempre più lungi dagli occhi de' snoi Imperatori e dal cuore. Che tale poi fosse per Roma, si vede manifesto, perchè e Costantino, sebbene il tentasse con non molto successo, si studib di staccarne le famiglie più illustri, e la privò del grano che da tre secoli le tributava l'Egitto, onde bisognò crescere il canone frumentario dell'Africa e delle altre provincie. Inoltre egli sottomise alla sua prediletta città tutta l'impero e, come si vide nella prima parte, Roma medesima ; e con fare di Costantinopoli la residenza ordinaria del Principe e di tutti i ministri, v'attirò tutt'i sudditi e gli stranieri, e non solo distacco da Roma l'affluenza di questi e de' Provinciali d'Oriente, ma vi diminu) il concorso delle provincie d' Occidente e fino degli abitatori d'Italia. Imperciocche avendo spogliato il senato d'ogni potere e autorità, e destinato un prefetto del pretorio delle Gallie, e instituito in Curtagine e in Mediolano due vicarii del prefetto del pretorio d'Italia, non lasciò nell'immediata dipendeusa da Roma se uon le provincie suborbicarie ; siechè la città , capo del mondo, più non lo fu se non forse d'una metà dell' Italia. Nè solo si toglieva a Roma quel tutto che si volgeva a favore di Costantinopeli; cioè non solo le si toglicra quante solevano somministrarle l'Asia e l' Egitto, ma per non defraudarla di quello che le si dovea per antico diritto e che ora le si sottraca onde beneficare chi non vi poteva pretendere, si

venne a sopraeariear l'Occidente di ggegli enormi pesi, l'eccesso de' quali apparirà in queste medesino libro (1), dove si parlerà delle largisioni e degli spettacoli. Più che il resto dell' Occidente ebbe a sentire questo per lei insolito aggravio l'Italia; perchè essendole nel secolo terzo stato imposto un soderato tributo, esso le fu di questi tempi cresciule « fine a totale rovina » (2) come si mostrerà diffusamento ne' seguenti dae libri (3). Per altimo si conosce dalla storia del secolo quinto, che gli Imperatori d'Oriente non avevano per l'Italia maggiori riguardi che per le altre provincie, nè per Roma più che per alcun' altra città, considerando e questa e quella non come capo e cuore, ma siccome membra ignobili dell'impero, e quali dipendense della loro Costantinopoli.

Ma non poterono tanto Costantino o i augi successori, che Roma non fosse ancora Roma, finchè le vicissitudini dell'Occidente non l'involsero nella comune sciagura. Erano già scorsi settanta due anni dall'elezione di Diucleziano quando Costanzo figliuolo di Costantino visitandola nell'anno 356 sorpreso dall' immensità del suo popolo non sapea concepire « con quanta celerità tutto 'I genere umano adquato si fosse in Roma; e osservatane la maravigliosa magnificenza» « con orrendo stupore si lagnò della fama, che solita ingrandire ogni cosa o non poteva, o malignamente ridir non voleva le grandezse di questa città» (4). Quale essa fosse sotte Valentiniano il vecchio peco fa si discorse; e sebbene non potesse a meno di non risentire l'effetto dello spopolamento di tutto l'impero e dell'assenza della corte e del minore afflusso de popoli: egli pare che la decadenza sua cominciasse a farsi sensibile solo a' tempi di Valentiniano secondo, quando levate dalla sua ubbidienza le Gallie più non vi ternarono se non che in piccola parte e per brevissimo tempo. Crebbe il deperimento sotto il regno d'Onorio, perchè andarono irrecuperabilmente perdute le provincie oltre l'Alpi, e le illiriche furono corso ed inondate da' Barbari, e perchè le famiglie più dovisione l'abbandonarono per sottrarsi alla rabbia de' Goti e venne ella stessa in loro potere. Dechino a manifesta rovina sotto il terso Valentiniano, quando l'impero suo fu ridotto all'Italia, e crollò poiche fu presa e saccheggiata da Genserico e da Ricimere. Vero è che calcolar non si può la diminusione del popolo di una grande città vennta in decadenza: pure egli sembra in via di conghicttara, che essa, altorquando dopo la levata d'Alarice comincio a ripopolarsi, dovesse contenere almeno oltre un milione di anime. Ed ecco il fondamento di tal conghiettura; noi sappiamo che Onorio dava in quell'epoca il pane ad ottantaquattromila Romani (5); e a considerare l'angustia di denaro in cui si trovava quell'Imperatore esaurito da guerre continue e gravissime,

<sup>(1)</sup> Strabo Lib. V. Sil. Ital Lib. VIII. v. 221.

<sup>(</sup>a) Vedi Parts I. Capitolu IV.

<sup>(3)</sup> Vedi Parte I. Capitolo VII.

<sup>(4)</sup> Vedi il cit. Capitole VII.

<sup>(1)</sup> Vedi Capit. IV. e Cap. V.

<sup>(2)</sup> Aurel. Victor. Epitome c. 39. (3) Vedi Lib. 11. Cap. VII. Libro III, Cap. XI.

<sup>(4)</sup> Amm. Marcell. L. XVI. c. 10.

<sup>(5)</sup> Olympiod, ap. Phot.

ridotto da più anni quasi alla sola Italia, e per alcun tempo a piccola parte di quella, egli sembra,
che solo la parte più indigente del popolo, cioè forse la decima quinta o la duodecima della totalità dovrese poter venire chiamata a partecipare a quel beneficio. Non puossi poi nè anche per approssimazione affermare, quanto questo numero scemasse in processo, e quale finalmento si fosse allorchè Roma cadde in poter d'Odoacre. Pure a considerare; che questa città più non
era da presso a due secoli residenza abituale degli
imporatori, che oltre all'Oriente erano stati sottrati al sua dominio e l'Africa e la Sicilia, vale a dire quantro grossi quinti dell'Occidente; che del-

l'Italia stessa, la quale unica di tanto imperio restava, la sola parte misore dipendeva immediatamente da Roma; che il suo popolo componevaci
quasi per metà di forestieri e di schiavi; che quelli
per le cause accennate mancavana, e di questi nel,
le tre volte ch'essa fu presa di molti fuggirono, di
molti le furono tolti da' Barbari, molti erano stati
dimessi dai grandi dopo la perdita de' possedimenti che avevano nelle provincie; a considerare cha
dopo Valentiniano terso mancarono i sussidii dell'Africa, e che di molti prigioni seco trassero i Vandalit egli pare che 'l numero degli abitatori di Roma stabilito qui copra all'epoca della partenza dei
Goti dovesse alia caduta dell'impero d' Occidente
essersi diminguis forse bene di nna metà.

# CAPITOLO II.

IL SENATO.

§. 8. Il Senato già autore della romana grandezza. — §. 7. Invilisce sotto gli Imperatori. — §. 8. Modi tenuti da questi per ispogliarlo del suo potere. — §. 9. Il Senato conserva il diritto di conferire agli Imperatori la sovranità e §, 10. di divinissarli. — §. 11. Cade dopo Dioclesiano nell'oscurità e nell'abbjettezza.

## §, 6. Il Senato autore della romana grandessa.

Comunque per quante se n'ebbe a raccontare nella prima parte possa sufficientemente apparire, quale e quanto diverso dall'antico si fosse il popolo di Roma sotto il governo degli imperatori: necessario sembra di trattare alquanto più alla distesa quest'argomento e discorrere in singolare di ognuno de' tre ordini politici, in cui dietro le antiche istituzioni i cittadini romani tottavia per qualche tempo si dividevano. Si dirà dunque del Senato e de' senatori, indi dell'ordine equestre e poi della plehe, rimettendo ad altra occasione di parlar de' liherti e de' servi (1), perohè la condisione loro non differiva in Roma da quella de' servi o de' liherti di tutto l'impero.

Parrà ad alcuno, che a quest' esame della condisione de<sup>3</sup> diversi ordini del popolo romano abbia a precedere una circostanziata ricerca interno il principato degli Imperatori, la loro autorità, la persona, la corte, il governo; ma esigendo il piano di quest'apera, che come della condizione di Roma si parli di quella di tutto l'impero: egli sembra che 'l discorso dagli Imperatori meglio che non da quello dell'impere si possa staccare de quello di Roma. Per la qual cosa si passerà senza più a dir del Senato, non però sens' avvertire il lettere, che se in questo libro si ripeteran dello cose ch<sup>e</sup>egli già lesse nel capitolo secondo della prima parte, e se nel libro terzo della seconda alcane ne troyerà ch'egli già conosce dal citato libro o da quello che ora ha tra le mani: non si volle con ciò abusare di sua pasienza, ma agevolargli l'intelligenza delle cose

di cui si aveva a trattare, e minorargli la fatica di andarle ricercando e tornarle a rileggere.

I patrizii dopo avere per alcua tempo goduto esclusivamente di tutti gli onori furono costretti prima a dividerli poi ad abbandonargli affatto alla piebe; per la qual cosa o si confusero cogli ottimati e coi nobili, o a mano a mano s'estinsere, con che cessarono di formare una classe separata dalle altre, il corpo de' scuatori « ordine amplissimo e santissimo» (1), che siccome corpo politico può direi essere in alcun modo succeduto a' patrizii. comprendeva tutti coloro che venivano aggregati per elezione che ne facevano i censori, o vi pervenivano per diritto, cioè per avere sostenuto le prime cariche della repubblica; e la dignità senatoria era, tranne i sacerdozii, presso a' Romani la sola che in certo modo si desse a vita. Per questa lunga durata della dignità de' senatori si temperò alquanto il governo, che dopo l'accommunento degli onori erasi reso popolare del tutto; per questa la repubblica giunse a quella consistenza e grandessa, cui per la democrazia non avrebbe mai conseguito; per essa la plebe venne in certa dipendenza dal Senato e da' senatori. E chi considera, come il popolo romano era in origine composto di fuorusciti, e come cresceva pel continuo ricettamento di stranieri, vedrà, che saviamente fecero i Re ed i patrizii a non affidare in quelle mani lo stato; e perciò, se la stabilità del governo e la gloria della patria vagliono alcun sacrificio, salutare fa questa potenza ed autorità del Senate, per cui fu posto un freno alla plebe, e le esterne imprese si governarono con ponderata politica non cun tumultuarii

<sup>(1)</sup> V. Lib. 111. Cap. VII.

<sup>(1)</sup> Cicero pro Doma 28.

consigli. Tento la plebe più volte di scuoter quel giogo e si credette aver comeguito l'intento allorhè aperso a' suoi nomini l'accesso a tutt' i Magistrati; ma tante si commendavano le massime stabilite da' patricii, che i senstori plebei non se ne discostarono punto, nè anche allorquando per la superiorità del numero e pel favore della parte loro avrebbero potuto. Non puessi egli è vero a meno di non tacciare il senato di ambisione e d'aver profuso il sangue romano in guerre continue; ma volore essere giusti conviene osservare, che le prime guerro e forse intie quelle d'Italia non si potevano evitare per essere tale la condizione di Roma e de' limitros popoli, ch'essa di necessità o dovea conquistare o venir conquistata. E quanto a quelle che si messero fuori d'Italia, le prime sembrano più che dall'ambisione del senato essere state suggerite dalla ragione di stato, e delle posteriori deversi più che non il Senate incolpare certi prepotenti nomini e la corrotta pirbe, che a questi si era venduta. Al Sonato deve dunque Roma la sua grandessa, noi il sorprendente esempio d'una città dominatrice del mondo e l' Europa il diroszamento di tanti snoi popoli. E andare Roma in effette debitrice della sua potensa al Senato, anche questi due soli argomenti il comprevano, che poco stette a rovinar la repubblica, quando la plebe si lasciò sedurre a non più rispettar l'autorità di quel corpo; e che l'impero più che per virtà degli Imperatori si tenne per l'eccellenza delle istituzioni e per la grandessa e la forsa, a cui l'aveano elevato la saggessa e 'l valore de' Padri.

Il Senato « consiglio sempiterno della repubblica » (I) « sommo consiglio del popolo romano, di tatti i popoli, le nazioni ed i Re» (2) era dunque, siecome composto degli nomini più insigni di Roma e rivestito di grande potere, l'anima e'l capo della repubblica. Quanta fosse ne' primi secoli la sua autorità appare da questo, che sebbene la plebe pervenisse con incessanti sforzi a diminuirla di melto, pur ella era ancora negli ultimi tempi della repubblica restata grandissima. Perchè a tacere dell'influenza, che il Senato aver poteva mediante la religione, esso decretava e fissava le imposte, disponeva liberissimamente dell'erario, assegnava il soldo degli eserciti; destinava le provincie, ne distribuita i governi, accordava o negava l'onor del trionfo o delle supplicasioni, conosceva de' delitti di stato e delle quistioni che insorgevano tra secii o tra le genti soggette, dava udienza agli ambasciatori stranieri, sceglieva tra'suoi membri quelli che in legazione si mandavano fuori, concedeva a' principi delle estere genti il titolo di Re, a a questi e alle repubbliche quello d'alleati e d'amici, o li dichiarava inimici; interpretava le leggi e ne faceva; sospendeva le adunanse del popolo e le istituzioni foudamentali dello stato con decretare la nomina d'un dittatore o con delegare a' Consoli una straordinaria autorità (3). Tauto essende il poter del Senate e non vi si ammettendo che nomini i quali conoscevano appieno gli interessi dello stato e gli affari, e nella scuola di lunga ubbidiensa avevano appreso l'arte di comandare: poteva Cinen preso da giusio stupore esciamare, che quell'adunanza gli sembrava un consesso di Re.

## \$. 7. Il Senato invilisce setto gli Imperatori.

Cento in origine, poi due, poi trecento furono i senatori, e trecento durarono fino alla dittatura di Silla; dopo la quale ne crebbe il numero sicchè sugli ultimi tempi della repubblica se ne dovevano contare pochi meno di cinquecento. Cesare bramoso di ricompensare l'suoi partigiani più ambisiosi e più ricchi portò i senatori fino a novecento e ascrisse a quell'ordine «peregrini, (cioè nomini non cittadini ) figliacli di liberti, soldati , barbieri, indovini» (1). I triumviri, a lui succeduti nella potenza, spensero colle guerre e colle proscrisioni da sei cento senatori antichi, e surrogate agli estinti le loro creature anche più indegne, tra cui e socii e soldati e libertini e fin anche de' servi (2) oltre mille li crebbere (3); sicchè volendo di poi Augasto ridargli all'antico numero di trecento, e non potendo escludere dalla curia quanti ne avrebbe voluto, si vide costretto a lasciarvene tuttavia da seicento (4).

Qual meraviglia se più non v'avendo chi memore fosse della dignità e del potere di quell'ordine augusto, questi Senatori novelli sanzionavano le asarpazioni e le ingiastizie più violente e più aperte? Nè la cosa poteva altrimenti andar che così; perchè essi doveano quasi tutti la lor dignità non a sè o a libera elezione, ma al favore del principe, e sapevano che per essere egli subentrato a' Censori, per lui la potevano perdere. Non è mestieri di lungo discorso per provare la servilità di questo nuovo Senato. Chi non sa come 'l tirannico Tiberio giunse a nausearne lo lodi; che 'l Senato senza mai ricordarsi della passata grandessa e dignità sopportò le stravaganze del furibondo Caligola, l'insolente orgoglio de' liberti di Claudio e le passie e le crudeltà di Nerone? Fatto vittima della ferità di que' mostri si lusipgò d'ammansarli colla sommissione, unica arma degli imbelli; ma sebbene nelle frequenti morti dei colleghi tutti sentissero minacciare sè stessi, e alcuno non temesse di dar volontario fiue a' snoi giorni: tanta era la comuse villà, che l'uno son si fidaudo dell'altro mai concertarono in corpo i mezzi di riparare al pubblico dauno e al periglio comune. Vespasiano trovato il Senato camurito v'aggregò gli nomini più distinti d'Italia e delle provincie (5);

tichità romane, ed in particolare quelli che scrissero del Senato, come Manusio, Zamoscio etc.

<sup>(1)</sup> Cicero pro Sextio 65.

<sup>(2)</sup> Idem pro Domo 28.

<sup>(3)</sup> l'edi in generale tutti gli scrittori delle an-

<sup>(1)</sup> Dio. Cass. Lib. XLI. et XLIII. Sueton. Cacs. c. 80.

<sup>(2)</sup> Dio. Lib. XLV 111.

<sup>(3)</sup> Sucton. Aug. c. 35. Dio. Lib. 411.

<sup>(4)</sup> Idem locis fisdem.

<sup>(5)</sup> Sucton, codem c, g.

ma'l ensseguente regno di Domisiane mostro, quanto fosse poco salda la joro virth, perchè senza fare contro quella « sanguinaria bestia » (1) difesa lacerare se ne lasciarone, e quel ch'è più dileggiare e schernire; come fu quando li convitò a quel suo banchetto di morte (2), e quando li fece adunar per decidere, come sensa guastarlo s'avesse a enocere un rombo di portentosa grandessa (3). Vennero appresso Nerva, Trajano ed Adriano, e si dee credere, che principi tali non ammettessero în Senato se non nomini di quell'onor meritevoli; di che si vide alcun segno quando per le usate crudeltà volevano negare ad Adriano gli onori divini. Seguitarone gli Antonini, e ne' quarantadue anni che regnarono il Pio e M. Aurelio si può dire, che rinnovamero il Senato del tutto e 'l riunovamero da que principi ehe erano. Ma succede Commedo , e della matazione del principe più d'egni altre ordine delle stato risentissi il Senate. Commodo creb Consolo l'adultero della madre, e 1 Senato l'appello Pio; Commodo a finger conginre e ad accidere i senaturi più illustri, e'l Senato a chiamarlo Felice: Commodo a stuprar le serelle e stupratele a ucciderle, a prodursi da gladiatore, da bestiario, da auriga, e 'l Senato ad onorario qual Dio, a nominare sè Commodiano, a perpetuare la memoria di queste follie con mutare i nomi dei mesi (4).

Chiaro il Senato con questa sua condutta mostrà che non era in esso virtà se non quando ve n'aveva nel Principe, e che toltogli quell'esempio, quel sostegno e quel freno esso ricadeva nella sua naturale viltà. E questa viltà tale essendo e cotanta nell'aureo secolo di Trajano e degli Antoniui, quale e quanta dovette divenire nel secolo terzo, in cui il più del tempo imperarono usurpatori, che erano soldati di ventura e per nascimento e per ignoranza di modi civili poco meno che Barbari? Prova di questa viltà ci danno le imprecazioni che 'I Senata scagliava contro gli Imperatori ammassati, e le acclamazioni con cui salutava il padrone novello che gli davano i pretoriani o gli eserciti. Qui ognuno sbracavasi a dire dell'estinto quel peggio e del novello quel meglio che gli suggeriva il servile sno ingegno. Oltre due pagine occupano in Lampridio le imprecazioni contro di Commodo (5); e a leggere queste e quelle contro Eliogabalo (6), quali dagli atti pubblici le estrasse lo storico non un'adunansa di senatori romani, ma pare udire goa ciurma d'impronti ragassi o di sguajate femminette, a cui sia data licenza e sicurtà di dileggiare un inimico già temuto e d' infamarlo, Ecco come i senatori, felicitando Alessandru Severo per la sua elevazione all'impero, alle acciamazioni festose interponevano le imprecazioni contro Eliogabaio. « Anche tu avesti a sopportare il sozzo tiranno; anche a te increbbe che quei

sozzo ed osceno vivesse. Ecco gli iddii le cradica. rone. . . . L'infame imperature fu condannate a diritfo. . . . l'infame fu tratto cell'ancine (sicoune si faceva co' giustisiati); l' Emperator Inbouriose fu giustamente punito; il contaminator digli eneri fu giustamente punite. . . . Il solo Bliogabale fu peggiere di Commodo; nè Imperatore, nè Antonino, mè cittadino, nè senatore, nè nobile, nè romano et. » Ma perchè il riferire per esteso queste imprecazioni troppo rinscirebbe nojoso, basterà, onde se ne abbia un saggio, addurre una parte degli atti dal Benato, cou cui farono riconosciati i Gordiani. Poichè il consolo ebbe letto le lettere che ne am ziavano l'elezione, il Senato gli acclamb Im tori: poi disse il console; « Padri Coscritti, che decretate de' Massimini ? E s'esclamb : Inimidi, inj. mici; chi gli uccide merita premio. Indi si continuò ad acciamare: l'inimico del Senato sia men in croce, l'inimire dei Senate si necida evanque si trova, gli inimici del Senato sieno arai vivi. Gor diani Augusti, gli Dei vi concervine, vivote ambi felici, ambi felicemente regnate. Becretiamo la Pretura al nipote di Gordiano, al nipote di Gordiano promettiamo il consolato; il nipote di Gordiano chiamisi Cesare, il nipote di Gordiano abbia la Pretura» (1). Quella bassessa d'animo che si scorge in queste imprecasioni scorgesi pur anche nelle acclamazioni ai muovi Augusti; ma esserita essendo pel lungo uso ogui formola d'adalazione, e volendo par sempre il Senate mostrare, come l'elezione presente gil era più di tutte le antecedenti gradita, e più non potendo con alcuna invenzione che fosse muova dare a conoscere il suo contento prese a replicar la stessa acclamazione più volte ed a registrar ne' suei atti quante volte l' avea replicata. Ecco l'atto dell'elezione di Claudio il Gotico. Lette le lettere con cui egli significava la sna elevazione all'imperio, si diè mano alle acclamazioni. « Claudio Augusto gli Dei ti concedano a noi. Replicossi sessanta volte. Claudio Augusto, noi sempre desiderammo principe te, o uno come te; si replicò quaranta volte. Claudio Augusto la repubblica desiderava te. Si replicò quaranta volta. Claudio Augusto, tu fratello, to padre, to boos senatore, to veramente principe. Replicossi ottanta volte. Claudio Angusto, tu ci libera da Aureolo; cinque rolte. Da' Palmireni; altre cinque. Tu ci libera da Zenobia e da Vittoria; sette volte. Clandio Augusto, Tetrico non ha celpa; altre sette » (2). Simili sono ad un dipresso le acclamazioni che si fecero a Tacito, se non che elle si iterarono solo dieci, venti, tutt'al più trenta volte (3). Non sarà qui isfuggito al lettore, come il Senato replich quaranta, sessanta, e fino ottanta volte i suoi voti per Claudio, e solo cinque o al più sette quelli che si riferivano alla liberazione dell'impero, allera per la massima parte in mass si tiranni, e di cui une ve n'avea nel euere stesse d'Italia.

<sup>(1)</sup> Julian. de Caesarib.

<sup>(2)</sup> Dio. L.

<sup>(3)</sup> Juvenal. Sat. IV.

<sup>(4)</sup> Lamprid. Commodo c. c. 8, 11, 17.

<sup>(5)</sup> Idem c. c. 18. 19.

<sup>(6)</sup> Idem Alex. Severe c. c. 6. 7. 9.

<sup>(1)</sup> Jul. Capitolin. Maximin. c. 16.

<sup>(2)</sup> Vopisc. Divo Claud, c. 4.

<sup>(3)</sup> Iden Tacito c. 5.

# 9. 8. Medi tenuti-dagli imperatori per ispogliare il Senato d'ogni potere.

seane verrà dabitare, che con senatori tali gli Imperatori durassero poca fatica a trarre a sè tutta quell'autorità, di cui a' tempi della repubblica era rivestito il Senato; ma sembra non pertanto doversi far qualche cenne sul mode, in cui a conseguir questo pervennero, e sui potere che al Senato ancora lasciarono. Poichè Augusto ebbe dominato quattro anni senza alcan legittimo titolo, e zidotto il popolo a lasciare, ch' egli di ogni sua autorità si impadronisse, gli sarebbe ferse state possibile di overnare lo stato a suo modo sensa in cib dipendere nessunamente da alcuno. Ma siccome e pel paterno ecompio e per la sua naturale timidità gli stave a cuere d'assicurar la sua signoria con evitar ogui sospetto d'affettata tirannide, lasciò sussistore i nomi e gli ordini antichi e mostrb di governare in un col Senato e secondo il piacere e i dettami di quello, siccome fu già in altro luogo acconnate (1) e si discorrerà più ampiamente dove s'avrà a ragionare dei varii modi in cui si ordinò il principato degli Imperatori. Volendo danque Augusto far credere che egli deferiva al Senato non men che già i consoli, e volendolo sens' alcun pericolo o pregiudicio del suo principato, compose quel corpo nel modo che paco addietro si dimostrò, e se ne fece un sestegno ed une stromento della potenza. Ora essendo la maggior parte de' Senatori sue creature e i più reggendosi onninamente a piacer suo ne seguitò, che que' pochi che son gli erano schiavi conoscendo come ogni opposisione sarebbe stata pericolosa ed inutile, fastidirone di prender parte al governo e lasciarone di frequentare la curia. Augusto ansi che a ciò costringerii ne seppe lor grado. Li dispensò in gran numero dall'obbligo d'intervenirvi ne' mesi di sottembre e d'ottobre, ridusse negli altri mesi le sessioni ordinario a due sole, e non si potendo in esso consultare e spedire tutti gli affari, alcuni senatori prescelse con cui deliberare quanto intendeva proporre all'intiero Semuto, non già perchè le discatesse, ma solo affinche lo sanzionasse (2). E siccome egli tutto voleva potere, ma non ardiva mostrare questo suo desiderio, aveva con somma avvedutessa, nel mede che si disse nella prima parte e come si mostrerà nel terzo libro, tirato a sè tutta l'autorità de' Magistrati e delle leggi, e come ora si narrò aggiantavi quella ancor del Senato (3). Fatte queste gli bisognava studiarsi, che 'l Senate non potesse far prova di rivendicare quanto aveva perdato; e sebbene per averio populato di sue creature non ne dotesse temere, pur se ne velle, le medesime arti usando, assicurare. Percio quando venne a divider con esse il governo delle provincie ritenne per sè quelle dore solevane stansier le legioni, vale a dire quelle tuttavia quasi barbare o non bene avvezse a abbidire, e vicine a' popeli non per anche domati; e s'esserva che queste erano per avventura le più povere e le più sterili; e lasciò al Senate quelle che tranquille per lunga pace si potevano sens'armi tenere (1). E a così mostrando di lasciar che 'l Senato delle migliori contrade dell'imperio in sicuro ozio fruisse mentre egli solo era esposto alle fatiche e a' pericoli, ottenne di renderlo inerme ed imbelle e d'avere egli solo le armi e i soldati (2); » e per vieppiù sicurarsi ebbero tanto egli come i suoi successori la massima di cedere secondo le circostanze questa o quella provincia, e di prendere in cambio quelle che lore tornavano meglio (3). Toccò in forza di questa divisione al Senato il governo della parte sensa alcan confronto maggiore e migliore delle provincie, sens'essere perciò escluso da quelle che immediatamente dall'Imperatore dipendevano, perchè e le une e le altre rette venivano da nomini che avesacro agatemato il consolato o almen la pretura; con questa differenza però, che 'l Senate le conferiva secondo il consucto mediante l'estrasione a sorte o per un auno, e l'imperatore destinava nelle sue quell' uom consolare o pretorio che più gli piaceva, e senza alcuna limitazione di tempo (4). Permise di più Augusto al Senato l'amministrazione dell'erario e la facoltà di fissare la quantità delle imposte; ma istitul, l'anno 5 dell'era volg., au erario militare e attribut ad esso certe nuove gabelle, e lo volle, siocome supremo capo della milisle, a sua piena disposizione (5). Lascio finalmente al Sonato l'amministrazione della giustizia e l'autorità di far leggi. A questa potensa, quanto si vede considerabile, Tiberio che sulle prime sembrava usare verso il Senato rispetto grandissimo, parve velerne aggingnere una maggiore con trasferire dal popolo a quel consesso l'elezione de' Magistrati e la sanzione delle leggi (6). Ma tatti questi dirkti importantissimi, che sembrerebbere aver devuto preservare e 'l Senato e Roma e l'imperio dal brutale dispotismo dei prossimi Imperatori, non riuscirono a nulla; perchè essi potevano, come si vedrà nel paragrafo seguente, arrogarsi legittimamente ogni potere, e già Tiberio e più i suoi successori seppero trar partito di questa circostanza e della servilità del Senato. Quindi cominciarono a proporgli, mediante una loro scritta, cui dicevano lettera, libello, orasione, qualunque cosa loro piacesse, ed ettennero che ogni loro insinuazione venisse adottata con altissimo applauso, e d'universale consenso ridotta in forma di legge. Questo modo solevasi da' primi Imperatori tenere, sebbene non sempre, nelle cose spettanti al diritto ci-

<sup>(1)</sup> Vedi Parte prima Capitolo II.

<sup>(2)</sup> Dio. Lib. LV. Sueton, eodem c. 35.

<sup>(3)</sup> Tacit. Ann. Lib. 1. c. 2. Vedi Libro III. § 1., il qubile illustra grandemente il presente paragrafo.

<sup>(1)</sup> Strabe. Lib. XVII.

<sup>(2)</sup> Dio. Lib. LIII.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. Sucton. Aug. c. 47.

<sup>(</sup>A) Dio. Lib. cit.

<sup>(5)</sup> Sucton. cod. c. 49.; Dio. Lib. LV. Pacit. Ann. Lib. I. c. 78.

<sup>(6)</sup> Tacitus Annal, L. I. c. 15.

vile ed alla Amministrazione della giustizia. Estinta la femiglia de' Cesari e regnando Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano e que' mirabili Antonini pareva che pel Senato seguir dovessero felici tempi; ma non fa vero; perchè trovandosi que' principi in nossesso del diritto di potere ogni cosa, come che in altre moderati, cominciarono dono Vespasiano a decretare con editti, rescritti e costituzioni, quanto lor in egni sorta d'affari piaceva (1) e a distendere sempre più la loro autorità. E quanto Adriano e gli Antonini, i quali cotanto parvero enorare il Senato, ne ristringessero l'effettiva potenza si scorge manifesto per avere Adriano con diminusione del poter del Senato alterato gli ordini stabiliti da Augusto (2) e tolto ad esso ed a' consoli il governo d' Italia (3); ond' essa già sotto Aureliane si vede ridotta formalmente in provincia (4) e già fuor per la prima metà del terso secolo si vede stabilita inconcussa la dottrina : che « quanto il principe decretava, aveva forsa di legge, (5) » dal che hassi a conchiudere che 'l Senate in effetto non poteva se non quanto gli veniva concesse dall' Imperatore. E questo era ben poco; perchè veggiamo che sotto principi capidi di dominare l'autorità sua ristringevasi a distendere in forma di Senatoconsulti le proposizioni che in materie legali essi gli facevano; a riconoscere l'imperatore novello o destinato dal defunto e proclamato dagli eserciti o da' pretoriani, o ad eleggerio quelle poche volte che i soldati gliel consentirono. S'apparteneva di più al Senato di deferire all'imperatore novello, in qualunque medo tale fosse divenuto, tutt'i poteri di cui erano stati rivestiti i suoi precessori; di decretare la deificasione dell'Imperatore defaute, e, quando il successore lo comandeva o lo permetteva, d'infamerne la memoria e di cassare i soci atti.

Come di diminuire la potenza del Senato non si studiarono gli Imperatori di torre a' senatori i privilegi o i distintivi; quindi continuarono ad usare il lateclavo e i calsari neri con in punta un-C e una messa innetta d'argento, ad avere nel teatro e nell'antiteatro, e dopo Claudio anche nel circo (6) sedili seperati, ad assistere a certi pubblici ban chetti nel Campidoglio, a godere della prerogativa di venire la cause criminali giudicati e dal Senate stesso e dal principe. D'an'aktra preregativa godettero i senatori sotte il governo degli Imperatori, e si fu che la dignità lore si può dire divenisse rreditaria. A leggere in Plinio che « le facoltà cominciareno a designare i Senatori (7) o potrebbesi forse pensare che quella dignità, per alcuni secoli propria delle famiglie patrizie, sugli ultimi tempi

(1) Heineoc. hist. jur. rom. Lib. I. c.IV. §, 233. Hugo Gesch. des römish. Rechts. §, 215.

- (2) Vedi Libro III. §. 2.
- (3) Vedi L. II. §. 47.
- (4) Vedi Lib. 11. 9. 48.
- (5) Digest. passim, et praecipus Lib. I. Tit. IV. I. I.
  - (6) Sueton. Claud. c. 18.
  - (7) Plin. hist. n. Libro XIV. proem.

della repubblica e sotto gli Imperatori propria divenisse delle ricchesse. Ma è da osservare che allorquando Augusto ordinà che ogni senatore possedesse in luogo di ottocento mila un milione e dugentomila sesterzii (1), egli sol volle che i senatori avessero un patrimonio bastante a sustener con decoro la lor dignità; e quindi si trova ch'egli ne provvide i senatori che ne mancavano (2), che Nerone assegnò a certi senatori poveri un aunuo salario di cinquecentomila sesterzii (3), che Adriano soccorse anch' egli alla lor povertà (4) e cost d'altri più. Pure sebbene questa dignità fosse in origine personale e tale lungo tempo durasse: nondimeno a vedere che anche sotto la repubblica i figliuoli de' senatori distinguevansi per la pretesta e la holla d'ore che soli petevane pertare, e rice. vevano dal carattere de' padri loro qualche splendore, si può dire ch'ella divenisse ereditaria se non per diritto almeno per lango uso, Sembra poi esscrio divenuta effettivamente a' tempi di Auguste, il quale n' figlipoli de' Sepatori concesse d'usar nel vestito gli stessi distintivi che i padri loro, e volla di più che aucora giovani intervenissero alle sessioni del Senato «onde di buon'ora avvozzarsi al governe della repubblica » (5). Comunicato da lui questo diritto alle famiglie senatorie in breve no seguitò, che a tale onor parteciparone in alcuna maniera anche le femmine; perchè emai sotte Tiberio le megli dei senatori si annoveravano tra le persone che allora dicevansi chiare (6) e poi si dieser chiarissime (7). Molte leggi dei tempi posteriori provano che tale dignità divenne in processo eraditaria e sempre tale restò (8), onde ne sorse una nuova specie di nobiltà gentilizia simile a quella dell'ordine patrizio e dell'equestre.

### §. g. Il Senato conserva il diritto di conferire la sovranità al Principe,

Si disse, escare restato al Senato ii diritto di eleggere l'Imperatore quando gli eserciti gliel parmettevano; perchè in sessantatre vacanze del trone, solo tre volte si potè da esso questo diritto esercitare; due con prevenire i soldati alla morte di Domisiano e de' Gordiani, e la terza quando dopo lunga gara di vicendevole deferenza esso diè la porpora a Tacito. Usò al centrario costantemente l'altro diritto non meno importante che poco fa s'acconnò, cioè di investire legalmento del potere imperatoriocolui che alla dignità di principe era in qualunque maniera salito. Facevasi questo mediante una legge che per talo atto si promulgava e dicevasi re-

- (1) Sucton. codem c. 41. Dio. Lib. LIF.
- (2) Suston Ibidem.
- (3) Idem Nerone c. 10.
- (4) Spartian. cod. c. 7.
- (5) Sueton, codem c. 38.
- (6) C. Cass. Longin. Digest, Libro XXVII. Tit. X. l, 5.
  - (7) Digestor. Lib. I. Tu. IX. L 8.
- (8) Digest. Lib. I, Tit. IX. passim. Cod. Theod. Lib. VI. Tit. II.

Ma: ma anche nell'esercizio di questo diritto diedero i senatori a conoscere, quanto fossero proclivi al servaggio, e quanto loro più che non della repubblica calesse della grasia del principe, Perchè dove ad Augusto ed agli altri avevano conferito gli onori e i poteri con parca mano ed a gradi, cominciarono in Vitellio ad accordarli tutti in un giorno (1). Si pubblicò la legge regia la prima volta a favore di Silla, quando si sanzionò ogni suo atto come se fosse emanato dal popolo, poi a favore di Pompeo e di Cesare (2). Rinnovossi in seguito per Augusto e per tutt' i suoi successori; e da' frammenti di quella per cui Vespasiano fu investito dell'imperio si scorge, che per essa si dava all'Imperatore diritto ed autorità di fare delle cose divine ed umane, delle pubbliche e delle private quanto egli credeva convenire al bene ed alla maestà della repubblica; che egli veniva disciolto dall' obbligo d'osservare le leggi e i plebisciti; che dichiaravasi quale legge sanzionata dal popolo quanto egli avesse intrapreso o fatto intraprendere, fatto o fatto fare, decretato o comandato anche prima d'essere da questa legge a cib fare autorissato; è per fine che si assolveva da ogni colpa e da ogni giudizio chiunque in forza di questa legge facesse o avesse fatto per comando suo cosa contraria ad alcun' altra legge, rogazione, plebiscito o senatoconsulto (3). Poche parole del per altro verboso Dione, là dove egli scrive della legge regia promulgata a favore d'Augusto, fanno a questa di Vespasiano un commentario chiarissimo. Dice dunque quello storico essersi decretato ach'egli (Augusto) avesse Il sommo imperio, fosse onuinamente padrone delle leggi e di se; facesse tutte quelle cose che gli fossero a grado, e di quelle che non fossero a grado non ne avesse a fare nessuna (4). \* Impossibile egli è forse sapere, quanto tempo si continuasse a rinnovar questa legge ad ogni elezione d'imperatore, cioè quanto tempo gli Imperatori continuassero a mostrare che riconoscevano la loro autorità dal Senato; perchè gli storici siccome di cosa che più non era fuori dell'ordinario non si curarono di farne memoria. Pure a vedere che gli Imperatori sempre continuarono a insinuare la loro assunzione al Senato, pare non doversi dubitare, che questo mai trascurasse la circostanza di far vedere e al principe e al popolo, quante fosse tuttavia il poter suo; ae forse ciò non avvenne dopo i regni di Diocleziano o Costantino, oppure sugli estremi tempi del quinto secolo, in cui, come si vedrà, nè gli Imperatori nè i loro ministri facevano del Senato alcun conto.

Quanto a questa legge regia egli si vuole ricordare, ch' essa era ancora in uso nel torbido secolo dell'anarchia militare. Scrive di que'tempi Ulpiano: a Tutto ciò che vien decretato dal principe ha vigore di legge, perchè colla legge regia, che intorno la sua antorità si promulgò, il popolo

conferisce a lui ed in lui ogni sua autorità e podestà (1). » Queste parole di così illustre giureconsulto son degne di particolare attensione; perchè e dimostrano il non interrotto uso della legge regia, e sembrano indicare che in quel tempe ancora si convocasse il popole per sanzionaria. Del primo non può dopo quella chiara testimoniansa restare alcun dubbio, ma ne può insorgere quanto al secondo. Impercioechè leggesi in Tacito, che già sul cominciare del principato di Tiberio l'elezione de magistrati e la sanzione delle leggi furono trasportate dal Campo nel Senato, cioè trasferite dal popolo ne' senatori (2); e si legge pur anche nello stesso, come si dicea poco avanti, che 'l Senato e non il popolo compartì a Vitellio ad un solo tratto quel tutto che agli altri principi soleva conferire a grado a grado (3). Quest'apparente contrasto di due scrittori accurati e gravissimi si può forse comporre dicendo, che Ulpiano usando la voce del popolo intendeva il Senato, il quale dopo l'innovazione di Tiberio lo veniva in questo rapporto a rappresentare; oppnre ch' ei supponesse, che le festose acclamazioni del popolo all'Imperatore novello, in cui per avventura la detta legge si rammentava o si accennava, tenessero luogo d'una formale promulgazione e sanzione di quella.

## 10. Il Senato conserva l'autorità di divinizzare gli Imperatori.

Tra' diritti di qualche importanza rimasti al Senato si ricordo pur quello di decretare onori divini agli Imperatori; ma questo, a hene considerarlo, più che diritto sembra essere stato servile dovere. Imperciocchè, per toccare alcuna cosa di questa pratica degli antichi, si trova che quasi tutti i popoli rendevano alcun culto agli eroi o a quegli uomini, le cui straordinarie asioni o le virtà gli sforsavano a meraviglia e gratitudine, e che gli Egizii, come fosse morto il Re o alcuno de' grandi, gli faceano il processo, e secondo che egli aveva bene o male vissuto, o ne onoravano la memoria con permettere ch' ei fosse pubblicamente lodato, o la condannavano con privario dell'onor del sepolero; e i Re, in vita superiori alle leggi, andavano dopo morte soggetti a queste come ogni altro lor suddito; « la quale apprensione costrinse i Re dell'Egitto a vivere bene perchè temevano d'incorrere dopo la morte l'ira e l'odio eterno del popolo (4). » Ma assai mal s'apperrebbe chi credesse avere il Senato nell'apoteosi de' suoi Imperatori avuto quella medesima mira che gli Egizii in quel loro gindizio de' morti; e perciò come presso i due popoli furono di questa costumanza diverse le cause, ne furono diversi gli effetti. Egli è manifesto che 'l Senato nel dichiarare Iddio un Imperatore defunto

<sup>(1)</sup> Tacit. hist. Lib. 11. c. 55.

<sup>(2)</sup> Appian. de civil. L. I. II.

<sup>(3)</sup> Ant. August. de L. L. Lex regia.

<sup>(4)</sup> Dia. Lib. LIII.

<sup>(1)</sup> Digestor. Lib. Tit. IV. lege 1.

<sup>(2)</sup> Tacitus Annalium Lib. I. c. 15.

<sup>(3)</sup> Idem histor. L. I. c. 55.

<sup>(4)</sup> Diod. Steul. Lib. I.

unicamento intendeva di blandire al regnante e mostrargli, di quali onori ei sarebbe partecipe un giorno; di modo che questa cerimonia ad altre pon serviva che ad attestare lo stravolgimento di ogni idea religiosa, e ano spirito d'adulazione più che schiavesca. Certo è non essere il Senato nelle deificazioni di Tiberio, di Cajo, di Claudio, di Agrippina, di Fanstina, di Commodo e d'altri stato mosso da volontà che s'avesse d'onorare costoro. E che cosa in Roma le persone sensate di questa funzione pensassero, il veggiamo dallo scherno di Seneca sulla deificasione di Claudio, e più chiaro ancorá da Plinio che in pieno Senate ed in presenza di Trajano Imperatore non ebbe ressore di parlame così. « Poichè tu, siccome a figlio conveniva, onorasti Nerva di pianto, l' onorasti anche di templi; ma fu in questo l'animo tuo diverso da quel di coloro, che prima di te avevane fatto le stesso. Tiberio mise in cielo Augusto, per conciliare agli Imperatori maggiore rispetto; Nerone colloco Claudio fra gli Iddii per farsene beffe; Tito deifico Vespasiano, e Domiaiano deificò Tito; ma quegli il fece per apparire figliacla, questi per apparir fratello d'un Dio-Te riponesti il padre tuo tra gli Dei, non per onorar di questa cosa te stesso, ma perchè lo credi un Dio (1). »

Cinquantatre deificazioni si annoverano da quella di Cesare Dittatore a quella di Diocleziano, e tra queste quella d'Antinoo e quelle di quindici donne appartenenti in alcun modo alla famiglia imperiale. Semplicissima fu l'apoteosi di Romolo, meno quella di Cesare che fu la seconda, meno ancora quelle che dopo segnirono d'Augusto, e di Livia; le altre a mano a mano più maestose, finchè ora una cerimonia aggiungendo ora un'altra ne risultà il metodo, che si teneva fuor pel terso secolo e noi abbiamo in Erodiano (3) e in Dione (3), e che sulle lore tracce si descrive qui appresso. Poichè si era seppellito il morto Imperatore la città s'abbandonava a pubblico lutto, ma con certa festereccia solennità. Patta di cera un' immagine del defunto e messala a giacere sopra un magnifico letto s' esponeva nel vestibolo del palazzo imperiale. Il Senato in veste negra e le matrone più cospiene in candidi finissimi panni, ma senza muliebri ornamenti la vegghiavano gran parte del dì. Sette giorni durava l'esposisione e con essa il compianto, e i medici ogni giorne visitavano la statua come fosse un infermo, e ogni giorno dicean che la salute sua peggiorava. Giunto il di prefisso alla morte ed avvisatone il popolo, si raccoglieva tutta Roma davanti il palazzo. Uomini riccamente vestiti, e portanti le immagini degli eroi e de principi più illastri di Roma, e quelle delle città e delle genti soggette; plebe, cavalieri, Senato, Pontefici, Magistrati, tutti in amplissima veste, s'avviavano in bell' ordine verso il foro romano. Seguitava la gio-

ventà più fiorita che recavasi il letto in ispalla, dietro il letto un mimo che nel vestito, nel portamento, nel gesto, ne' detti rappresentava, quanto più al vivo poteva, il defunto (1), e dietro il mimo l'imperatore novello cella sua corte. Nel messo del foro stava un maestoso catafalco dove si poneva l'immagine; le si metteva a cauto un fanciullo che con un ventaglio di piume ne discacciasse le mosche : due cori di nobilissimi fanciulli e donzelle intonavano lamentevoli inni, e l'Imperatore regnante salito sui rostri lodava il suo antecessore tra' pianti e le lodi del Senato e di tutti gli astanti. Ciò fatto il corteggio rimettevasi in marcia, e i Pontefici e i Consoli levato il letto dal catafalco lo consegnavano a' cavalieri che lo portassero fuori della città nel Campo Marsio. Qui sorgeva sopra di una base quadrata di aride legne un tabernacolo, dentro pieno di stipa, fuori ricchissimo di drapperie, di sculture e pitture. Sopra questo ergeasene un altro tutto simile al primo, se non che alquanto minore e colle porte spalancate, e in questo deponevasi il letto. Seguitavano, ma sempre in minor dimensione, l'uno sull'altro più tabernaceli, e sull'ultimo il cocchie aurato di cui il defunto Imperatore si serviva. Messa a luogo la statua i Magistrati, i Senatori, i deputati delle nazioni e delle provincie si recavano a baciarla, ed a offerirle d'ogni maniera balsami, unguenti, aromi; tutti a gara studiavansi di rendere al principe quest' ultimo onore. Pagate questo tributo l'ordine equestre volteggiava coi suoi cavalli come in bella danza intorno la pira, poi correvan pedoni, in ultimo i cocchi. Terminate le corse i Consoli e i Magistrati primarii mettevano fuoco nella pira, la fiamma sollevavasi rapidissimamente e disprigionava dal sommo dell'edifizio un' aquila, che levatasi a volo portava l'anima dell' Imperatore su 's cielo; ed egli da quel punto si onorava siccome gli altri Iddii, ed insieme con esei gli si decretava tempio, flamine e sodali che cautassero in sua lode certi inni. Gli Imperatori in questa guisa deificati chiamavansi Divi; e tutti gli imperatori cristiani fine a Valentiniano terso questo titolo portarono, onde alcuno da Cesare al citato Imperatore annoverò sessantanove apoteosi (2).

# §. 11. Il Senato cade dopo Dioclesiano nell'oscurità e nell'abbjettessa.

Appare da quanto fin or si discorse, che malgrado le innovazioni d'Augusto e d'Adriano gran potere era tuttavia restato al Senate, ma appare insieme che questo potere era precario, e che esso sotto Imperatori cattivi non fa mai in grado di ritenerase o rivendicarne quel tanto che gli era stato lasciato, e che sotto Imperatori mederati aveva talvolta ricuperate. Pure era così generalmente invaisa, e cotanto radicata nei popoli l'opinione della sua legittima autorità, che nelle ladi

<sup>(1)</sup> Plin. panagyr. e. Xl.

<sup>(2)</sup> Lib. 111.

<sup>(3)</sup> Lib. LXXIV.

<sup>(1)</sup> Suston. Vespas. c. 18.

<sup>(2)</sup> Panylaius Comment. in Fast. Lib. II.

date a' principi buoni o ne' biasimi scagliati contre i cattivi gli aterici mai non ommettone di ricordare che'l Senato era da quegii stato vilipeso e oporato. D'Anguste e de' primi tempi di Tiberio, di Cajo e Merone si disse nel secondo capitolo della prima parte, com' essi si studiavano di far credere che governavano insieme al Senato. Galba dichiarò ch' ei riputavasi un suo legato (I), e quanto l'onorassero Nerva e Trajano scorgesi in Plinio (a). D'Adriano si legge, ch'ei faceva della dignità senatoria tal conto da non saperle anteperre onore nessano (3); d'Antonino Pio ch'egli usò verso il Senato tanta deferenza e rispetto, quanto essendo senatore n'avrebbe desiderato nel principe (4); di Marco Aurelio che gli attribut di conoscere di molte cause in addietro riservate agli Imperatori (5). Alessandro Severo mai non creb senatore che di consenso dello stesso Senato (6); e di Tacito, che eletto fu dal Senato, sappiamo, quanto gli crescesse di ornamento e splendore (7); e Probo, sobbene proclamato dall'esercito, oltre conservare al Senato tutti i suoi privilegii e i.diritti, gli concesse di giudicare in ultima istanza di tutte le appellazioni, di creare i proconsoli, di neminare i legati de' Consoli, di rivestire i presidi dell'autorità necessaria, di sanzionare coi suoi decreti le leggi che l'Imperatore stesso facesse (8).

Era dunque il Senato per opera di Tacito e Probo tornato in possesso di quel potere, che Augusto nel farsi signore di Roma ed Adriano nell'alterare quegli ordini gli avevano lasciato; e se alcuno de' primi Cesari o degli Imperatori portato al trono dall'indisciplina delle milizie gli toglieva talora o gli impediva l'esercizio della sua legittima antorità, veniva poi un Principe buono che in quella lo ripristinava. Ma seguitarono in appresso tempi infelici, in cui più non si trattava di qualche violenta e perciò passeggera usurpazione, ma d'uno studiato e sistematico spoglio, che incominciato da Diocleziano ebbe il suo con pimento per Costantino, quando per essi fu ordinato lo stato nel modo che altrove verrà fatto vedere (9). Tacciono gli scrittori il tempo ed il modo, in cui il Senato venne a perdere ogni ingerensa nel reggimento dell'impero, nella cura dell'erario e delle finanze, e nel governe delle provincie ch'erano sue; e questo loro silenzio potrebbe forae indicare che nna tal mutazione venne addotta a grado a grado ne' tempi che corsero dai regno di Sattimio Severo a quello di Dioclesiano; ne' quali essendo insorti tiranni quasi in ogni provincia gli Imperatori, setto pretesto

aveau proclamati, e che con novello proclamazioni sempre più impoverivano le stato. Ma sia pur questo in forsa dell'andamento de' tempi avvenuto: gli atti pubblici di Tacito e Probo poco fa ricordati provano chiaro che tutto era tornato sul piede di prima, e pare perciò doversi tener per autore di tale spoglio l'Imperatore Dipcleziano. Voleva egli non solo essere Signore e padrone assoluto, ma hene anche venire risguardato siccome sorgente di ogni potere e autorità; e questo principio si seguitò da tutti i suoi successori. E riusch tauto più facile di metterlo in piena esecusione e di preterire si paò dire in ogni cosa l'autorità del Senato, perchè l'assenza di Diocleziano e de' colleghi da Roma, e la successiva traslazione della residenza imperiale parevano in alcun modo giustificare l'esclusione di quel corpo dal maneggio de' pubblici affari; dacchè molti non ammettevano nelle deliberazioni ritardo, ed impossibile era di consultarlo in tanta distanza. Allora si fu che'l principe divenne ogni cosa, il Senato un nulla; allora il fisco assorbì tutte le entrate, allora non che le provincie senatorie l'Italia stessa fu data a reggere a Massimiano, e Roma stessa e'l Senato sottomessi al Prefetto della città. Annientata era danque l'autorità del Seuato: e

di tornarle all'ubbidienza e nell'ubbidienza tenerle, di tutte si ridussero iu mano il governo e

con esso l'amministrazione di tutte le entrate, on-

de poter soddisfare alle insaziabili milizie, che gli

sebbene gli Imperatori, con profondergli seconde la moda titoli pomposi ed amplissimi, mostravano di onorarlo in parole: in fatti lo rimiravane con quell'occhio che noi certe rovine che lasciamo stare, perchè troppo ci costerebbe disgombrarne il terreno, e ne di questo ne di quelle ben sapremmo che fare. Degradossi poi anche la dignità senatoria agli occhi del popolo dopo che, per conferirsi tatte le cariche ad arbitrio del principe, la qualità di senatore più non dava diritto agli impieghi di grande lustro e guadagno, e l'Imperatore considerando i suoi ufficiali non più come impiegati dello stato ma suoi, e nobilitando in questi e ne' suoi privati servitori sè stesso gli aveva elevati tant' alto, che i senatori si perdevano inosservati nella turba de' certigiani più bassi (1). I Prefetti della città che stavano alla testa del Senato lo ridacevano in subordinazione e dipendenza sempre maggiore; e questa arebbe a tale, che lungi da sanzionare come in addictro le leggi pabblicate dagli Imperatori, esso doveva emai veres la fine del secolo quarto sottoporre alla lero approvazione le discipline e i regolamenti che ia particolare lo concernevano (2), sebbene ancora verso la metà del secolo quinto e anche dopo in alcun modo partecipasse alla legislazione civi-

<sup>(1)</sup> Sueton. eodem c. 10.

<sup>(2)</sup> Panegyr. passim.

<sup>(3)</sup> Spartian. codem c. 7.

<sup>(4)</sup> Capitolin. codem. c. 6.

<sup>(5)</sup> Lamprid. eod. c. 10. (6) Idem Alex. Sev. c. 19.

<sup>(7)</sup> Vopisc. Tac. et Florian. c. 5. 6.

<sup>(8)</sup> Idem Probo c. 13.

<sup>(9)</sup> Vedi Lib. III. §. 4 e 5.

<sup>(1)</sup> Vedi L. III. §. 24.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. VI. Tit. II. I. 4. Lib. XV. Tit. IX. I. 1. Symmach. Ep. Lib. X. ep. 21. Queste leggi, come pure la lettera, appartengana all'anno 384.

le (1), La divisione poi dell' impero, e più ancora la sua decadensa restrinsero sempre più la sfera, in cui il Senato pareva ancora esercitare alcan' ombra d'autorità; sicchè dove del 408 Stilicone ministro d'Onorio condussesi a Roma per deliberare con l'imperatore e'l Senato, come soddisfare al Visigoto Alarico (2): l'Imperatore Giu-He Nipote non sapendo, l'anno 474, come difendersi dall'armi de' Visigoti già stabilitisi nel messodì delle Gallie consultò non il Senato « ma i lumi della Liguria (3). » Ma non potendosi per la scarsesza delle memorie partitamente dimostrare, quale si fosse dopo il regno di Costantino il Senato, conviene desamerlo conghietturando da quelle poche che ancora ci restano. Sebbene la dignità di senatore fosse tuttavia ereditaria, più non bastavano i soli natali per dar l'accesso in Senato; perchè richiedendosi oltre questi un decoroso patrimonio (4), molti figlinoli di senatori ne venivano escinsi, dopo che gli Imperatori più non soccorsero alla lor povertà. Que' che non entravano in Senato per diritto di nascita vi potean pervenire per servigil prestati nella corte e nei governi, per favore del principe, o per elezione dello stesso Senato, a cui salva però l'approvazione dell'Imperatore veniva talvolta concesso di completare il suo ordine e d'espurgarlo (5). Quanto poi significassero poco i privilegii e i diritti, di cui esso ancora godeva, puossi conoscere in parte da quanto si disse, in parte arguire da quelli che siccome principali si ricordano. I senatori erano dunque nelle cause civili soggetti al solo Prefetto della città e venivano nelle criminali giudicati dall' Imperatore o da giudici da lui delegati; an-

davano esenti dalla tortura ma non in casi di stato; esenti dagli alloggii militare (1), da ogni contribuzione per le opere pubbliche della città (2), dalla concorrensa a certe prestazioni straordinarie in casi di carestia, o d'altri urgenti bisogni (3). E dove sotto la repubblica e alcun tempo anche sotto gli Imperatori erano in possesso di tutte le dignità: nel secolo quarto non avevano diritto che a quelle di Pretori e Questori; le quali tanto erano sensa ogni potere e autorità che si conferivano a' senatori dell' età minore di venticinque (4) e finanche di sedici anni (5), e si ridacevano a dare al popolo a proprie spese certi spettacoli. Coglievano alcani quest' incentro d'ostentare la propria ricchezza, altri ogni arte usavano per sottrarvisi; onde bisognè agli Imperatori obbligarveli con decretare che que' ludi si farebbero celebrare dal fisco a loro carico (6) e minacciare a' renitenti gran multe, che giuguevano fino a cinquantamila moggi di grano a favore della città (7).

A far poi in alcun modo conoscere, in quanto avvilimento venisse nel secolo quarto questa già sì ampia e splendida dignità di senatore romano, si vuole accennare, che non meno di quattro leggi furono pubblicate dagli Imperatori per difendere dalle angherie de' curiali i beni che i senatori possedevano nelle provincie (8); e a vedere quanto al basso, anzi al nulla, fosse ridotta l'autorità dell' intiero Senato, basterà che'l lettere consulti quanto in altro luogo di questo medesimo libro si discorrerà delle incumbenze del Prefetto di Roma (g); considerate le quali conoscerà, che al Senato non ne rimaneva nessana, se pare non era di semplice formalità.

## CAPITOLO III.

### L'ORDINE EQUESTRE E LA PLEBE.

§, 12, L'ordine equestre e sue vicende. — §. 13, La plebe cittadina, §. 14. viene privata dello stato. - 6. 15, L'altro popolo di Roma.

6. 12. L'ordina aquestre e sue vicende.

Mene splendido e meno potente del senatorio era l'ordine equestre, perchè gran tempo senz' alcuna particolare ingerenza nel governo e nell'amministrazione della repubblica. Istitutore di esso, eve si voglia considerare, non siccome un corpo di milizie diverso da quello de' fanti, ma siccome una classe di cittadini posta di messo,

- (1) Cod. Justin. L. I. t. XIV. l. 8.; la qual legge è dell'anno 446.
  - (2) Zosim. histor. Lib. V.
  - (3) Ennod. Vita B. Epiphanil.
  - (4) Cod. Th. Lib. XIV. sit. XIV. 1. 4.
  - (5) Ibidem locis cit.

prima tra' patrisii e i plebei, poscia tra questi ed nobili, sembra essere state il re Servio Tallio, a cui Roma devo le sue fondamentali istitusioni militari, finanziere e politiche. Avendo già il re Romolo per uso della guerra determinato, che tre-

- (1) Cod. Th. Lib. VII. Tit. VIII. 1, 1,
- (2) Ibidem Lib. XV. tit. I. l. 7.
- (3) Ibidem Lib. XI. III. XV. I. I. (4) Ibidem Lib. VI. ut. IV. 1. 2.
- (5) Ibidem loc. cit. lege 1.
- (6) Ibidem Lib. VI. tit. IV. 1. 6.
- (7) Ibidem 1. 7.
- (8) Ibidem Lib. XII. tit, 1. l. 17 et tit. 3. l. l. a,
- (9) Libro primo 6. ultime.

cento cittadini dovessero militare a cavallo (1), e Tarquinio Prisco cresciutone il numero fino a mille e ottocento (2), Servio Tullio non solo ancora l'ampliò altri aggiugnendone tratti « da'prineipali della città » ma procure all'ordine perpetuità, dandogli dieci mila libbre di rame per la compra de' cavalli, e assegnandone due mila l'anno pel mantenimento di questi (3). Qui è da notare che di questa tassa furono caricate le vedove, forse perchè non petendo esse militare, giusto sembrò, che le loro sostanze soccorressero alla repubblica a preferenza di quelle di chi nelle guerra prestava l'opera sua colla persona. Prosperarono in seguito le cose di Roma e se ne aumentarono le forse e le entrate; e sebbene gli nomini dell'ordine equestre continuascero a militare al pari di tatti gli altri grandi: non continuarone però a formare essi soli come ne' primi secoli la cavalleria delle legioni. Ma essendosi intanto sempre più stabilita la distinzione politica dell'ordine equestre, restò ferma l'antica istituzione d'assegnare a certi suoi nomini più illustri un cavallo a spese del pubblico; e ferma restò sotto la repubblica e gran tempo anche sotto gli Imperatori, quantunque se ne perdesse di vista lo scopo primitivo. Imperciocche questo cavallo pubblico, come si chiamava, più nen s' assegnò quale ricompensa dovuta al valore od al merito, ma s'accordava quale semplice distintivo d'onore a chi sel sapea procacciare; così l'ebbe Ovidio che non trattò l'armi giammai (4), così pare potersi intendere lo avesse da Adriano M. Aprelio in età di sei anni (5), così si trova che l'ebbe un altro fanciullo di sette (6). Coloro che questo cavallo pub. blico avean ricevuto dovevano nel di degli idi di luglio presentarsi a' consori e di poi agli Imperatori per essere rassegnati (7). Tutti facendo bella mostra di sè e de' cavalli e dell'armi movevano vestiti della trabea da un tempio fuori della città e ascendevano con solenne pompa al Campidoglio (8). In tale incontro ognuno esponeva le sue belliche imprese (9); in tale incontro nuovi cavalieri si ricevevano e nuovi cavalli si distribuivano; alcuno per particolare benemerenza veniva sollevato dall'obbligo di continuare a tenere e governarne il suo (10), alcun altro ne veniva privato per la sua viltà o per i visii e con ciò espulso dal bel numero (II). Non però tutti coloro, che per nascita, per ricchesse o per grasia del principe

(1) Livius Epit, L. I. c. 13, Plut. Rom.

appartenevano all'ordine equestre, conseguivano questo cavallo pubblico, ma solo i più illustri; questi nel tempo in cui Dionigi d'Alicarnasso serriveza erano presso a cinque mila (1), e formavano il fiore, la forsa e la potenza dell'ordine.

In grandissimo onore si tennero sempre negli eserciti romani i cavalieri, finchè i loro nomini formarono la cavalleria delle legioni; e per non annoverare gli elogii che siccome di fiore della romana gioventà assai volte ne fecero i capitani, si osserva che lo stipendio loro era triplo di quello de' fauti e d'una metà maggiore di quello de'centarioni, e che la medesima proporsione si teneva nella distribuzione del grano (2) e nel riparto della preda e delle ricompense, che i capitani scoordavano agli eserciti ne' loro trionfi (3). Poichè poi per l'ingrandimento di Roma i cavalieri lasciarono d'entrer negli eserciti in qualità di semplici soldati a cavallo, sempre vi tennero qualche onorato grado; onde per cagione d'esempio si vede, ohe a' tempi d' Auguste e di Claudio e Trajano era ad essi riservato il comando delle turme e delle ale de' cavalli, e così quello delle coorti ausiliarie e delle legionarle (4), delle coorti de' otgili e delle urbane, e fino aucor nel secolo terso quello delle coerti pretorie (5).

Ma per dire de cavalieri siccome d'un ordine di cittadini distinto dagli altri vuolsi osservare, ossere a grado a grado invalsa la massima, che per diritto di nascita appartenessero all'ordine i figliuoli de' senatori e de' cavalieri, e che i soli censori e in appresso gli Imperatori vi potessero ascrivere alcuno; nel che però nè anche essi avevano le mani libere affatto, perchè in conseguensa di quanto era stato stabilito dal re Servio Tullio chi domandava tale ammissione doveva essere « de' principali » e fin da' tempi della repubblica e così ne' seguenti possedere una facoltà di quattrocento mila sestersii (6), ed essere nato di genitori ingenui, vale a dire nati liberi (7); anzi alla circostanza del patrimonio si dava tal peso, che i cavalieri caduti in povertà, siccome non atti a sostenere lo splendore dell'ordine, ne perdevano i privilegii (8). Gli autori delle guerre civili, larghi nel concedere la dignità senatoria, furono larghissimi nell'accordare l'equestre, siccome pur anco alcuno de' primi Imperatori, che vi sollevarono i loro liberti (g), mentre altri, ancora del

secolo terso, si guardavano d'innalsarvi i figliuoli

<sup>(</sup>a) Livius ibid, c. 36.

<sup>(3)</sup> Livius ibid, c. 43.

<sup>(4)</sup> Tristium Lib. IV. 1. v. 70.

<sup>(5)</sup> Jul. Capitol. M. Aur. c. 4.

<sup>(6)</sup> Gruterus Thes. vet. inscript.

<sup>(7)</sup> Sustopius Augusto c. 38.

<sup>(8)</sup> Dionys. Halicarnass. Lib. VI. Livius Lib. IX. c. 46. Valer. Max. Lib. 11. c. 2.

<sup>(9)</sup> Plutarch. Pompejo.

<sup>(10)</sup> Livius Libro XXXIX, c. 19.

<sup>(11)</sup> Livius L. XXIV. c, 18. L. XXXIX. c. 44. Suptonius Cajo c. 16. et caet. et caet.

<sup>(</sup>x) Livius L. XXIV. c, 18. L. XXXIX. c. 44. Sustanius Cajo c. 16. st cast. et cast.

<sup>(2)</sup> Polybius Lib. VI. c. 37.

<sup>(3)</sup> Livius Lib. XXXIII. c. 23. L. XXXV. c. 45, et passim alibi.

<sup>(4)</sup> Sueton, Claud, c. 25. Plinius Epistol, Lib. VII. ep. 25.

<sup>(5)</sup> Dio. Lib. LII, Lamprid. Alex. Sever. c. 21.

<sup>(6)</sup> Horat, Ep. Libro I. ep. I. versu 57. Plinius Hist, Nat. Lib. XIV. proem. Plin. Ep. Lib. L. ep. 19.

<sup>(7)</sup> Dio. Lib. LII.

<sup>(8)</sup> Cicero Philipp. XI. et pro Sextie.

<sup>(9)</sup> Suetonius Galba c. 4.

d'un padre che fesse liberte (x). Componevasi duaque quest' ordine de'cittadini, che dopo i senatori erano più ricchi e più ragguardevoli, perchè dalla cacciata dei re (x) fino al regno d'Alesaandre Severo (3), cioè tutto il tempo che 'l Senato fa in qualche onore, l'ordine equestre si risguardava qual semensajo del seuatorio.

Come nel campo pel particolare genere della milisia, così nella città per certi distintivi si differenziavano i cavalieri. Era loro concesso l'oso degli anelli d'oro negato alla piebe, e quello dell'angusto clavo e quel della trabea (4), e avevano sugli ultimi tempi della repubblica ottenuto nei teatri quattordici separati ordini di sedili immedistamente dietro quelli de' senatori (5). Ma queste onorifiche distinsioni erano effetti non cause della loro potenza, la quale sorgeva e dalle loro personali qualità e dalla ricchessa. Questa, che in origine gli avea fatti distinguere dalla plebe, servi loro per venire in ricchesse sempre maggiori; perchè riputando gli autichi senatori cosa indegna di sè di attendere alle arti del guadagno, i cavalieri si misero in possesso della riscossione di tutte le pubbliche entrate, con che arricchirone a quel segno che da oguuno si sa, e s' intende da Orazio, presso cui un pubblicano si vanta d'aver grandi entrate e tali ricchesse che potrebbero bastare a tre re (6). Colla ricchessa crebbe la potensa dell'ordine, e crebbe segnatamente per la legge Sempronia, quando C. Gracco per deprimere il Senato e trovar contro di esso un appoggio ne' cavalieri vinse che tutt' i giudici s'avessero atror da quell'ordine. Fu questa legge in diversi tempi diversamente modificata, finche per G. Cosare si stabili, che in tutt' i giudizii sedesse un numero pari di cavalieri e di senatori (7), sul qual piede la cosa durò in gran parte fino alle innovazioni di Diocleziano e Costantino. Il credito e l'autorità, in cui e per la legge giudisiaria e per l'esazione delle pubbliche entrate era sotto la repubblica sallto l'ordine equestre, continuò gran tempo anche sotto gli Imperatori; perchè e continuò ad essere siccome in passate il semenzaje del Senato (8) e a seder ne'giudisii, e ad esigere quante si doveva pagare all'erario che ai aveva in cura del Senato, e così pure quanto pagavasi al fisco, perchè gli Imperatori solevano conferire ai cavalieri l'ufficio di loro procuratori, tesorieri (9). Adriano aprì a' cavalieri l'accesso alla confidensa del principe adoperandoli siecome suoi segretarii,

(1) Lamprid. Alex. Sev. c. 19.

dove gli altri Imperatori erane soliti valersi in questo dell'opera de' loro liberti (1),

Così continuarono le cose fin bene avanti nel secole terso; ma quando perdutasi ogni memeria dell'antica disciplina gli Imperatori scelsero i proprii servitori, gli uffisiali e i magistrati a lore piacere, l'ordine equestre venne decadendo al pari del senatorio; sicchè come di speziale e distinto corpo rare memorie se ne trovano dopo Dioclesiano e Costantino, onde si può con fondamento supporre, che lo spiendore suo andasse scemendo e spegnendosi a misura, che lasciavano d'aver vigore quelle istitusioni a cui esso doveva il suo nascimento e la potensa. Quindi sebbeno il corpo de' cavalieri tuttavia sussistesse fuor pel secolo quarto e qualche vestigio se ne trovi fors'anche dopo la metà del seguente (2): esso non conservò se non un' ombra dell' antica sua dignità. Costantino che « nuovi generi d'onori » immagino per potere innalzar più persone (3), » di primi che erano dopo i senatori li fece tersi enteponendo loro il nuovo suo ordine de' Perfettissimi (4), e conferì la dignità equestre a' navicularii cioè a quel corpo che aveva il carico di trasportar per mare i viveri ad uso della città di Roma e delle state (5); e non appare che altre privilegio desse o lasciasse loro fuor quello d'andare esenti dalla tortura (6). Valentiniano il vecchio sembra avere voluto ridonare a quest' ordine un qualche lustro, e a tale effetto ordinò che i cavalleri tenessero come in passato il loro grado, dope i senatori, che non s'ammettessere nel cete loro se non cittadini ed abitenti di Roma, e di questi que' soli che verso la città non fossero tenuti ad alcuna prestazione, e concesse loro d'essere immuni dalla tortura e dall' obbligo di fare la scorta a' denari erariali (7). Di queste prerogative godevano i cavalieri aneora qualche anno appresso (8), ma de tempi seguenti non è forse facile trovar d'essi alcuna mensione.

#### 6. 13. La plebe cittadina.

In quanta viltà ed abbjettessa venisse il Senato, che pure era il primo corpo dello State e di
soli selcento nomini si componeva, scelti tra 'l
fiore della città, dell' Italia e delle proviacie, si è
sufficientemente discorso; e del lasse e de' costumi de' grandi di Bonna dirassi a sue leogo.
Peggio che pel senatorio dovette essere dell'ordine equestre, perchè meno cospicuo e pià numeroso, e perchè essendo i cavalieri colle usare e cella
riscossione delle gahelle divenuti oltre ogai im-

<sup>(2)</sup> Livius L. II. c. 1.

<sup>(3)</sup> Lamprid. locis cit.

<sup>(4)</sup> Plinius. Hist. nat L. XXXIII. c. z. Pell. Paterc. L. II. c. 88. Statius Sylvar. Lib. IV. Lamprid. Alex. Sever. c. 27. et caet.

<sup>(5)</sup> Cicero pro Mur. 19. Livius Epit, Libri XCIX, Juvenalis, Sat. XIV. Martialis Epigr. Lib. V. 8.

<sup>(6)</sup> Satyr. L. II. Sat. 2.

<sup>(7)</sup> Sucton. D. Jul. c. 41.

<sup>(8)</sup> Lamprid. Alex. Sev. c. 19.

<sup>(9)</sup> Dio. L. LIII.

<sup>(</sup>I) Spartianus Hadr. c. 22.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. In Nov. Martiani anni 454.

<sup>(3)</sup> Euseb. vila Const. Libro IV. c. 4.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. Lib. II. Ut. XVII. I. unica.

<sup>(5)</sup> Ibid. L. XIII. ut. V. l. 16.

<sup>(6)</sup> Ibid. lege eadem.

<sup>(7)</sup> Ibidem Lib. VI. tit. XXXVI, l. un.

<sup>(8)</sup> Ibid, L. XIII. tit. V. l. 16. che è dell' anne 380.

maginare ricchistimi, oltre ogui immaginare si erano immersi ne' piaceri e nel lusso. Or che si vorrà dir della plebe, se a tale erano ridotti queati due corpi già principali ornamenti della repubblica? E se'l Senato, che pur si componeva degli nomini più facoltosi, più antorevoli e più potenti; che aveva in sua mano tutt'i magistrati maggiori, in sua mano l'erario e 'l governo de llo stato, e che di necessità in certi determinati giorni doveva venire adunato, onde dare spedizione agli affari; se questo Senato si lasciò dispogliar d'ogni potere : come ne doveva la plebe venir più agevolmente privata di quella parte, che nel governo dope lunghe e lunghe contensioni avea conseguito; essa che mobile per sè e disunita non si poteva adunare, se non quando i suoi magistrati la convecavano, nè convocata prender partite se non sopra quanto le si proponea? Di queeta plebe vuolsi ora vedere, quale essu si fosse, e come gli imperatori, senza sengue e senza tumulti, le sapessero toglier lo stato.

Pojchè i censori Q. Fabio Massimo e P. Decio Mare ebbero fin dall'anno 305 avanti l'era volgare con universale esultansa de' buoni espulso daile anorate tribà rustiche e come rilegato nelle quattro, che dicevansi urbane, i cittadini più vill: la plebe cittadina, che in Roma abitava, si chiamb non sensa dispresso a turba o fasione forense (1); » e si compose d'operaii, di merciajuoli, d'artefici, di schiavi manomessi e di tutti gli sciagurati e gli sfaccendati, che si vivevano dell'altroi lusso e di osio. Di questa intendeva parlare Tiberio Gracco, quando nel propor le legge agraria diceva, che bene avevano le fiere e le belve in Italia tetto e ricovero, ma la plehe romana non altro che l'aria e la luce; a questa il minore Africano rinfacció « che l' Italia le era matrigna (2);» questa seguitò i Gracchi e Saturnino e Livio Draso; questa fece Mario potente, questa favorì Catilina, questa si lasciò comperare da Cesare od agitare da Clodio; quest'era quella, che, attesa la sua viltà, per oltre sei secoli esclusa dalla milisfa, pretendea dallo stato pana e circensi, com' ella avesse colle sue fatiche e col sangue demo il mondo e cresciuto l'erario. Mostrano gli altimi tempi della repubblica, quale questa plebe si divenisse, poichè ella fu da lunga serie di demagoghi corrotta e viziata; e vedute quali nomini succedessere ai senatori spenti od estinti nelle guerre civili, facile à immaginare, chi dopo di queste venisse a popolar la città. I Censori Gellio e Lentulo trovareno nell'anno 59 avanti l'era volgare quattrecente cinquanta mila cittadini romami (3); questa somma era nei movero che dodici anni appresso ne fece il Dittatore Cesare ridotta ad un solo terso (4) « chè la guerra civile caglonò tanta perdita, e cool gran parte di popolo con-

sumb (1); » e Augusto che a lui successe distribut, come tra poco si vedrà, costantemente il grano a dugento mila cittadini poveri. Appare da questo, con quanta rapidità venisse meno la popolazione di Roma, con quanta si rinnovasse; e chi sa quanto sia difficile e lunga impresa formare lo spirito d'una nazione, e quanto questo riesca impossibile, ove, siccome era ora della plebe di Roma, le sia tolto di prender parte a'pubblici affari: vedrà agevolmente, quali avessero ad essere questi cittadini novelli. Nè qui deve fare ombra l'uso, che aveano i Romani, d'aggregare al corpo loro i popoli vinti, che ciò avveniva in tempi e soggetti troppo diversi; perchè quegli antichi Itali erano tutti nomini bellicosi, allevati e cresciati con istituzioni non gran fatto dissimili a quelle di Roma, e i vecchi cittadini di Roma di grandissima lunga li superavano in numero, e tutti erano ancora e agricoltori e insieme guerrieri. Ma ben diversa era la cosa dopo le guerra sociale, ben diversa negli ultimi tempi della repubblica e sotto gli Imperatori. Imperciocchè le turbolenze nate da quando i Gracchi tentarono di sovvertire la potenza degli Ottimati, l'agitamento sorto in Halia per la guerra sociale e le suo conseguense, la sempre progressiva grandessa e l'arricchimento di Roma e dell' Italia avevano e in quella ed in questa scosso un numero grande di nomini, i quali avvezzi in addietro alla milizia, al lavoro de' campi e a certa riverenziale sommissione a chi era da più di loro, incominciarono ad aprir l'animo all'ambisione e alle speranze ed a darsi a una vita, che gli allettava siccome in apparenza meno affaticata e più indipendente, ma in effetto più inquieta e meno libera di quella di prima, Crebbe in quel tempo a dismisura la popolazione di Roma e'l numero de'suoi cittadini, e questo crebbe in particolare per la facile e frequente manomissione degli schiavi e l'affluenza degli Italici. che vi traevano per cavar qualche vantaggio dalla conseguita cittadinanza. Questi erano in universale gente torbida disperata e perduta; ed ecco quanto ne testimoniano gli antichi. Da ogni parte, scrive Varrone, accorrono gli scioperati « che lasciata la falce e l'aratro amano muover le mani nel teatro e nel circo, anzichè tra le messi e le viti (2); » e non accorrean dal selo contado o dal Lasio, ma da tutta l' Italia, perchè come ebbero principio le distribusioni annonarie « a motivo del grano che alla sola città viene distribuito vi affinisce dall'Italia le plebe oziosa, mendica e temeraria (3). » Più chiaro ancora parla in quel suo robusto stile Sallustio: la feccia di tutto il mondo, « era venuta a Roma siccome acqua in sentina (4). » Or solendo i Romani riguardare il commercio e le arti siccome occupazione indegua di sè (5), e gli Italici non essendosi condottia

<sup>(1)</sup> Livius Lib. IX. c. 48.

<sup>(2)</sup> Vellejus Patere. Lib. II. e. 4.

<sup>(3)</sup> Livius Epit. Libri XCVIII.

<sup>(4)</sup> Idem Epit. Libri CXV.

<sup>(1)</sup> Plutarch. Caesare.

<sup>(2)</sup> Varro de re rust. Lib. II. praef.

<sup>(3)</sup> Appianus Alexandri

<sup>(4)</sup> Catilina.

<sup>(5)</sup> Fedt il Lib. II. 6. 21.

Roma per voglia di stentare o di campare miseramente con fare i lavoratori o gli operai: tanto essi come quegli schiavi affrancati, che non erano abbastanza ricchi e non possedevan terreni, s'abbasdonarono a vivere di destrezza, di raggiro, di compiacenza ec. senza certa professione, senza mestiere.

Tale era la piebe cittadina verso la fine della rembblica: e a chi conosce la storia romana appar manifesto, che la sua condizione e'l carattere langi da poter migliorare sotto gli Imperatori dovettero farsi notabilmente peggiori; perchè per le ragioni che si discorreranno in questi libri essa divenne sempre più inerte e più povera e sempre maggiore e più universale se ne rese la corrusione. Quella che per nascita apparteneva a Roma formava però la parte minore del popolo di quella città, perchè la parte maggiore si componeva, come fu detto, di cittadini per nascita Italici, e di peregrini, cioè di nomini liberi ma non cittadini, e di servi, come verrà fatto vedere. Si mostrerà nel acguente capitolo, come a questa plebe piovevano regolarmente pane, denaro e non di rado anche ogni maniera di companatico; e chi conosce alcun poco la plebe delle città capitali comprenderà, quale esser devesse l'ignavia e la petulanza di quella di Roma, che divertita e pasciuta all'ombra d'allori non suoi lasciava agli Imperatori la cura del mantenimento suo e de' figlicoli e pareva siccome in naturale elemento vivere nel circo e là dove le si distribuivano i viveri. Sebbene da quanto se ne disse finora e da quanto in parecchi altri rapporti se ne dirà ne' seguenti paragrafi si possa quasi appieno desumere, quale questa plebe romana si fosse: conviene, per farla a qualche lettore conoscere più da vicino, avvertire, ch' essa nè si può nè si deve confondere con quella delle nostre città capitali, la quale si compone di servitori e fantesche, di facchini e operai e di tante e tante migliaja di persone, che alsandosi la mattina non sanno se quel di potranno pranzare. Tutta quest'immensa turba di poveri, che non è poca e non poco molesta a chi ha a governare, non si comprendeva siccome schiava sotto'l nome di plebe romana. Questa a differenza dell'odierna che è tutto povertà ed abbiettessa, ma insieme tutto operosità e tutto industria, era non meno piena di povertà anch' essa, ma insieme piena d'orgoglio e di osio. Piena di orgoglio, perchè si riputava signora del mondo, e gli Imperatori le blandivano e gliel lasciavano, ansi gliel facevano credere; piena di osio, perchè i grandi l'avevano spogliata dei poderetti col cui lavoro ne' passati tempi soleva campare; perchè l'esercizio della maggior parte delle arti e dei mestieri, ond' ella oggi si sostenta, da' ricchi si commetteva a' proprii schiavi; e finalmente perchè, dopo trasferita l'elesione de magistrati nel Senato, e'l governo dello stato negli Imperatori, essa nulla più aveva a fare nel comisio e nel foro. Da quest'orgoglio, da quest'ozio seguitava necessariamente la sua povertà, per cui coloro che non averano un qualche officiusso o non si erano

dati alla milisia o messi ad una professione o ad un traffico, erano ridotti a passare i lunghi giorni nella scioperatessa e ad aspettare, che la liberalità de' graudi e de' principi soccorresse alle moltiplici loro necessità colle distribusioni annonarie e co' passatempi, vale a dire colle quotidiane occupasioni degli spettacoli e delle terme. Quest'era la plebe statuale a cui Cesare e gli Impegatori tolsero onninamente lo stato.

## 6. 14. La plebe cittadina viene privata dello stato.

Il modo, che in ciò fare essi tennero, si può forse più facilmente indicare e concepire coll'animo che non dimostrar passe passo colle opportune autorità; imperciocchè ella fu mutasione che incominciata con violenza da Cesare si venne a mano a mano sempre più confermando ed ampliando siccome istituzione di ordine, finchè in capo a sessant' anni si compiè per Tiberio. Cesare nella sua dittatura insignoritosi di ogni cosa «divise i comisii col popolo; » cioè a dire, egli volle che questo, libera conservando l' elezione d' una metà de'magistrati, l'altra metà conferisse a quelle persone che a lui per tale oggetto con suoi editti gli si raccomandavano (1). Quosto che si usava da lui con quella riservatessa che si vede e con modi civili, cioè con pregare e raccomandare i candidati, si praticò dagli autori delle guerre civili per alcuni anni di aperta e viva forza; finchè venuto tutto l' impero nel solo Augusto, egli sull'esempio paterno ordinò le cose in maniera, che e fu rivestito di tutta l'autorità e de poteri di tutt' i magistrati e del Senato e del popolo insieme e conseguì, che la maggior parte delle nomine e più importanti si facessero a piacer suo, abbandonando le altre al favore delle tribù (2); e così si continuò per tutto il lungo suo regno. Ma sul cominciare del principato di Tiberio anno 14 dell'era volgare « i comisii per la prima volta si ridussero dal Campo nel Senato; » con che l'elesione de' magistrati fu commessa a' senatori, e riservato al principe di propor loro certo numero di suoi candidati. I padri furono lieti di tal novità ; perchè e si credevano vausmente di crescere per essa in autorità ed in potenza, e perchè più non erano del domandare gli onori costretti ad usore liberalità a' cittadini e ad abbassarsi a pregarli de' loro suffragi; ne fu la contrario malcontenta la plebe; ma avvessa da lunghi anni a dare il vote a chi le si raccomandava dall'Imperatore, se la passò sens'altro più che con un pe' di schiamassi e di lagni (3). Così la plebe che per ettant'anni, dal 446 avanti l'era volgere al 366, tenzonò co' patrizii, ende i snoi nomini avessero comuni il consolato e pei tutti gli onori, e che in fine era con essi giunta ad escluderne chi per due secoli n'avea escluso lei, fu d'un sel colpe da

<sup>(1)</sup> Sueton. D. Jul. c. 41.

<sup>(2)</sup> Tacitus. Annal. L. I. c. 15.

<sup>(3)</sup> Idem locis sup. ett.

Cesare spogliata del diritto di coaferirne la metà e poi dall'ombroso Tiberio ridotta a non ne peter conferire nessuno. Questo fu a lui e al dittatore possibile, perchè la plebe del secolo ottavo di Roma quella più non era del guarto e del guinto; allora composta di cittadini a un bisogno tutti soldati e i più col lor patrimonio, e con essi e per essi sempre alcan uomo amante della libertà e della patria, e contro di lore un ordine potente bensì, ma non più armato di essi, e non sempre pienamente d'accordo; ora una moltitudine si può dire imbelle, senz' avere e senza capi, e contre di lei un solo nomo, a'cui cenni si stavano le sedotte legioni. Spogliata una volta di questo suo diritto, e con esso dello stato, più non pensò a rivendicarlo, perchè non peteva, e perchè gli Imperatori seppero usare in maniera, che nel privarla d'ogni participazione al governo le fecero credere e toccare con mano, ch'ella era tuttavia signora e padrona dello stato.

## Il popolo di Roma che non era cittadino.

Questa plebe cittadina, che quella era nelle cui mani, se state non fossero le innovazioni di Cesare, di Augusto e di Tiberio, si doveva trovare lo stato, formava a gran pena la quarta parte della popolazione di Roma. Imperciocchè una metà dei suoi abitanti si componeva di schiavi, siccome apparirà dove fia il discorso del loro numero e della condizione (1), e l'altra quarta parte tutta era di provinciali che vi facevano stanza o tutto giorno vi si conducevano pe' loro affari o per cercarvi fortuna. Ecco quello che dell'innumerabile quantità di questi stranieri, che da tutto l'impero affinivano a Roma, dice uno scrittore, che doveva pei suoi rapporti conoscere quella città quanto altro uomo il potesse. a Vedi questo concorso di popolo, a cui bastano a mala pena le tante e così grandi case di Roma. La maggior parte di esso è senza patria, e qua si condusse dalle colonie, da' municipii, da tutto il mondo, attiratovi dall'ambizione o dagli affari. Altri vi venne cercando un paese opqlento e opportuno a'suoi visii, altri per amor dello studio, altri per la smania di godere spettacoli. A taluno fu sprone l'avarisia, a tale altro l' industria; questi reca al mercato le grazie e l'avvonenza del velto, quegli l'eloquenza e 'l sapere. Ogni sorta di nomini s' affulla in questa città, in eni grandi premii conseguono le virtà del peri che i vizii. Fa che ognun di costoro sia chiamato per nome ; dimanda ad uno per uno ond' egli si sia, e troversi, che i più abbandonando la propria vennero in questa patria non loro, perchè più spaziosa e più bella (2). »

Tutti questi stranieri, quantunque sudditi fossero e liberi e molto industri e facoltosi, quantunque non pochi avessero in Roma stabile domicilio, venivano in forsa delle vigonti istituzioni ziguardati siccome peregriat (1), e non conseguirono alcun rilevante vantaggio allorche in un con tutti gli uomini liberi che viveau nell'impero ottennero da Caracalla la cittadinanza romana. Imperciocchè lasciando che quell' Imperatore non volle colla sua legge rendere a' popoli un benefisio ma solo arricchire sè stesso, e lasciando che questa cittadinanza non offeriva in questa età alcun compenso degli onori che ne andavano indisgiunti (2), si può a ragione supporre, che Caracalla non fosse verso i cittadini novelli abitanti in Roma più ginsto o più generoso di quello che già la repubblica verso gli Itali, quando nella guerra sociale fu costretta a dichiararli snoi cittadini. Come allora da' Romani si escogità un sottile provvedimento, per cui descrivendo tutti gli Itali in sole otto tribù, mentre i cittadini antichi ne formavano ben ventisette (3), gli escludevano indirettamente da tutti gli onori: così si deve credere, che i cittadini creati da Caracalla non venissero da lui nè per qualche tempo dai suoi successori ammessi a partecipare alle largisioni e liberalità del principe, unico comodo che loro potesse risultare dall' acquistata cittadinanza. Vero è bene che questi nuovi cittadini per avventura non abbisognavano di quelle sovvensioni quanto la vecchia plebe romana; perchè non essendo in addietro a parte di quel benefizio, essi o vivevano delle proprie entrate o avevano dovuto imparare a provvedere al proprio sostentamento coll'esercizio del commercio o di qualche professione o mestiere.

Oltre questi provinciali, che per vario cagioni si erano in varii tempi condotti ad abitare in Roma, si vede, quanto dovesse essere grande il numero di quelli che da ogni parte di così vastissimo impero vi accorrevano di continuo o per le loro bisogne o anche per la sola curiosità. Durè que st'affluensa fino che Roma fu Roma e gran lempo aucor dopo, perchè sebbene Costantiuopoli, sua emola, fosse già grande, ancora sulla metà del secolo quarto quella città da tutti « si riguardava siccome padrona e signora, e gloriosa e temuta era l'autorità del Sepato e il nome del popolo romano (4). »

Piccelo in contrario doveva essere il concorso di nomini per nascita stranieri all'impero; imperciocchò da qualche ambasciatore o qualche mercatante in fuori non sembra, che gli Ircani, gli Iberi o i Parti, gli Etiopi o i Manri, i Caledonii o i Pitti, i Germani o i Sarmati, o le altre nazioni che sedevano lango i confini venissero mai primi tre secoli a Roma in gran numero; ma fa tatt' altro poichò nell'anarchia militare e nella decadenza dell' imperio gli Imperatori presero sa trattare co' Bathari, a ricettarli sulle or terre, na soldarli, a farsi lor tributarii; allora ne furono talmente inondati e la città e la corte e gli esergii ed ogni sorte d'impieghi: che glà sul principio

<sup>(1)</sup> Vedi Libro I. §. 33. e Lib. III. cap. VII.

<sup>(2)</sup> Seneca de Consolat, ad matrem, c. VI.

<sup>(1)</sup> Vedi Lib., III. cap. IV.

<sup>(2)</sup> Vedi Parte I. Capitolo III.

<sup>(3)</sup> Vellejus Paterce, Lib. II. c. 204

<sup>(4)</sup> Ammianus Marcell, L. XIV. c. 6.

del secolo quinto poteva dir un poeta, che Roma a era prigioniera prima ancor d'esser presa (1...» E tanto dovette dall'un canto essere l'orgoglio, la potenza e la preponderanza de' Barbari, e tanto essere dall'altro i Romani venuti a vile a sè stessi, che lasciate le toghe adottarono vestiri barbarici e di questi invaghirono a segno, che Onorio non li potè distorre da quella insania nè meno vietandola nel 392 a pena di perpetuo esilio e della confisca de' beni (2), siccome altre due leggi posteriori dimostrano, con cui bisognò replicatamente rinnovare questo divieto negli anni 399 e 416 (3).

Sebbene i grandi di Roma, come sarà dimostrato a suo luogo (4), in molto e forse in tutte le cose plà necessarie in una famiglia solessero usare l'opera de' loro schiavi, e i Romani in universale non attendessero gran fatto all'industria e al commercio (5): numerosa assai doveva essere in tanta copia d'abitanti e in tant'affinenza di stranieri quella classe di popolo, la quale campava dell'esercizio di diverse arti e mestieri. Di questa e della sua condizione e delle istituzioni politiche che la concernevano avverrà di discorrere (1); e perciò si chiuderà questo paragrafo con osserva. re, come in quella guisa che l'opulenza e l'ambizione ne attiravano in Roma ne' bei secoli gran concorso di forestieri: così ne' due più calamitosi la comune miseria d'Italia e di tutto l'Occidente vi adduceva stuoli numerosissimi di mendicanti, onde procacciarsi qualche sostentamento colle liberalità de grandi e colle copiose elemosine del clero. E tanto bisognò che Roma, ancora avanti le sue ultime sventure, si trovasse oppressa dalla gran turba degli accattoni, che, altri provvedimenti non bastando, bisognò bandire che i mendicanti atti al lavoro, se di condizione servile diverrebbero servi, se di libera, coloni di chi gli indicava a' Magistrati (2).

## CAPITOLO IV.

#### DIVERSE MANIERE DI LABGIZIONI.

Necessità delle largisioni sotto gli Imperatori. — §. 17. Distribusione di grano e pane.
 — §. 18. Largisioni di carne e banchetti pubblici. — §. 18. Largisioni di olio e vino —
 §. 20. e denaro. — §. 21. Collegi e corpi che servivano ai popolo e alla città di Roma.
 — §. 22. Salutasioni e sportule.

# §. 18. Necessità delle largisioni sotto gli Imperatori.

Perchè gli uomini meglio che non da quanto altri ne dice o ne scrive si conoscone da quel che essi fanno, e onde più illustrata ne resti la storia del popolo di Roma e de' suoi costumi, non sarà forse per tutti inntile di considerare, come la plebe cittadina vivesse e campasse; e si persuaderà chi legge, che presso nessuna nazione tanta e così universale non fu e non potè essere la neghittorità e'l disamor del lavoro. Il vitto si può dire null'akro le costava che la briga d'andarselo a prendere; modo d'aver denari, con cui supplire alle altre occorrense della famiglia, mai non mancava, e gli spettacoli di quella magnificenza che conveniva ad una Roma erano assai volte per gran parte di essa gratniti e quasi continui. Onella meraviglia, che potrebbe per avventura destarsi in considerare la stupenda e ne' giorni nostri quasi impossibile ed incredibile grandezza delle distribusioni di grano, delle diverse altre liberalità e degli spettacoli, cesserà, ove si vogli por mente che queste cose erano state introdotte quando Roma era signora del mondo e reggevasi a popolo, quando molti e molti snoi grandi erano ricchi al paro del Re, ed in necessità di far la corte alla plebe, da' cui suffragii attendevan gli onori. Nè Augusto o i suoi successori potevano senza grave pericolo rapire al popolo que beneficii, che a sè stesso avea conferito quando era padrone dell'erario e della repubblica; e dovettero anzi studiarsi, che esso tra l'agiatesza e i divertimenti dimenticasse la libertà e'l potere, di che l'aveano spogliato, permettendo che gran parte delle pubbliche entrate si consumassero, come per lo passato, in suo pro; ende vedendosi in certo modo tuttavia padrone dell'erario, tuttavia si riputasse padrone della repubblica. Quello che facevano gli Imperatori, facevano i grandi; perchè sebbene gli enori più non si conferieser dal popolo, e nulla quasi ritenessero dell' antica autorità: essi continuavano a profondere le loro ricchesse o per ostentasione, o perchè così voleva la moda, e così piaceva agli imperatori, i quali a tener divertita la plebe gli eccitavano, e talor, come si vedrà, gli obbligavano. A volcr bene comprendere e rettamente gindicare di quante in questo capitolo si verrà discorrendo intorno alle liberalità che si usavano alla piebe di Roma egli couviene avvertire, che per la natura delle istitusioni e de' costn-

<sup>(1)</sup> Rutil, Cl. Numat. Itiner. Lib. 11.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. L. XIV. Tit, IX, 1. 2.

<sup>(3)</sup> Ibidem l. l. 3. 4.

<sup>(4)</sup> Vedi Libro III. §. 40. e seg.

<sup>(5)</sup> Vedi Libro II. 6. 21.

<sup>(</sup>I) Vedi Libro II. 6. 21. 22. 23. 24.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. cit. tit. XVIII. l. un.

mi, dietre cui si reggevano gli stati antichi, una notabile differensa passava tra essi e gli odierni, siccome avverrà di ragionere in luogo più acconcio (1). Questa differensa per ciò che appartiene al presente argomento c' insegna, che allorquando nella storia romana si incontra quest'espressione la plebe di Roma essa non s' ha a prendere come se significasse la popolazione più povera e più abbietta di Roma, e che per ciò non s'ha a credere, che questa plebe fosse numerosa tanto, o per condizione tale, quale quella di Londra o Parigi o d'altre nostre grandi città. Imperciocchè da quanto fu dimostrato qui dietro si scorge in primo luogo, che ne' due primi socoli dell'era volgare la plebe cittadina poco poteva formare oltre un quarto dell'intiera popolazione, e che aucora nel secolo terzo e fino nel quarto i forestieri, cioè coloro che pen avevano stabile domicilio in Roma, la dovevano uguagliare in numero. Si conosce poi anche, che atteso il costume di tenere pe' diversi servigii della famiglia un numero di schiavi proporsionate alla facoltà ed al lusso del padrone di quella, dall' ordine della plebe venivano ad essere esclusi tutt' i nostri operai, le fantesche, i serventi e tutti, o certo poco men, gli artigiani; di mode che la plebe di Roma veniva perciò a comporre un ordine di persone, quale avanti gli ultimi rivolgimenti politici quello era che da noi si chiamava de' cittadini, e in Germania ed in Francia si dicea de' borghesi, ed era come di messo tra quelli dell'odierna plebe e la nobiltà. Ma quantunque la plebe di Roma per questa sua particolar condizione ci debba in universale apparire provveduta sufficientemente di beni: molte circostanse concorsero a ridurne non piccola parte all' indigenza; perchè e immensa era la sua corrusione, e i pregindizii nasionali le vietavano l'esercizio del commercio e dell'arti, e in parte il disamor del lavoro, in parte i ricehi le avevano impedito quello dell' agricoltura, da eui l'antico popolo ritraeva ogni sostentamento impossessandosi a qualunque costo prima delle terre più prossime alla città, poi di quelle alquanto discoste, e finalmente di tatti si può dire i campi d'Italia, e gran parte convertendone in ville rispondenti all'opulenza loro ed al lusso, e « più vaste che non le provincie anticamente amministrate da' Consoli (2). » Allora si fu, che, come scriveva l' Imperator Tiberio al Senato, « l'Italia abbisognava d'esterni ajuti, e la vita del popolo romano era giornalmente in balta del mare e delle sue procellose fortune; perchè se i prodotti delle provincie non soccorrevano ai padroni, agli schiavi ed ai campi, nè i boschetti, nè le ville loro li potean sostentare 3,. \* Tale era la plebe che si aveva a pascere e divertire; ed ecco quanto sembra opportuno a dirsi delle distribuzioni di grano paue e altri viveri, e così degli spettacoli.

#### 6. 17. Distribusione di grano e di pane.

Appena Roura cominciò a farsi grande, che nè essa più a sè medesima, nè più le bastavano il suo territorio e l'Italia; e i bisogni suoi sempre venner crescendo secondo che la città cresceva di popolo, e'l popole e per necessità o perchè i grandi lo corrompevano, più davasi all'osio. Assai volte aveva il Senato fin da' primi tempi della repubblica in occasione di gran carestia provveduto a spese dell' erario del grano e sovvenutone a discreto presso la plebe; assai volte nomini ambisiosi avevano da questa compro gli onori con darle spettacolo, grazo e denari; ma giammai son era per sei secoli cadato in pensiero ad alcune di voler che lo stato alimentasse gratuitamente i cittadini. Cajo Sempronio Gracco fu il primo che l'anno 124 avanti l'era volgare proponesse a tale oggetto una legge, con cui si stabilì, che 'l popolo ricevesse dal pubblico il grano a meno d' un' asse, cioè a dieci duodecimi il moggio (z); il tribuno Marco Ottavio tanto ottenne tre anni appresso colla sua eloqueusa, che si modificò la legge Sempronia, e'i popolo s'accontentò di pagare il grano un pe' più (2); riprepose del 102 quella legge Lucio Apulejo Saturnino ma con poca fortuna (3), e Marco Livio Druso qualche anno appresso la tornò a vincere, del 92, ma per pochissimo tempo (4). Fortissimamente sempre si opposero i buoni a tali tentativi « temendo che per queste leggi non venisse ad anneghittire la plebe e ad esaurirsi l'erario (5); . e ad Augusto prese un d) voglia « d'abolir le distribuzioni di grano, perchè sulla fiducia di quelle negligevasi la coltura de' campi; nè altro ne lo distrasse fuorchè'l pensiere, che un qualche ambizioso le avrebbe di certo tornate in vigore (6). » Poichè Silla con riformare lo stato impose per alcuni anni silenzio a' tribuni più non si parlò di leggi frumentarie o annonarie, finchè i Consoli Cajo Cassio e Marco Terensio Lucullo furono per calmare la plebe, del 74, costretti a dividerle, oltre quanto se ne ricavava dalle decime della Sicilia, ottocento mila moggi di grano (7). Passata la necessità si abrogò come le passate anche questa legge Cassia e Terenzia; ma volendo il Senato impedire che la plebe non venisse sedotta da Cesare, le distribui l'anno 63., a suggerimento dello stesso Catone, per mille cinquecento e cinquanta talenti di grano (8). Publio Clodio diede poco tempo dopo principio a distribazioni annonarie regolari ed onninamente gratuite, e destinò per tale oggetto la quinta parte delle rendite pubbliche, la quale sembra avere di que' tempi dovu-

<sup>(1)</sup> Libro !!!. §. 7.

<sup>(2)</sup> Seneca de ira l. I. c. ult.

<sup>(3)</sup> Tacit. Annal. 111. c. 54.

<sup>(1)</sup> Plutarch. Gracch. Livius Epit. Libri LX.

<sup>(2)</sup> Cicero Brutus 62 de Off, Lib. Il. c. 21.

<sup>(3)</sup> Auctor Rhetor. ad Herenn, Lib. I. c. 12. Florus Lib. I. c. 16.

<sup>(4)</sup> Livius Epit. Libri LXXI.

<sup>(5)</sup> Cicero pro Sextio.

<sup>(6)</sup> Suet. sodem cap. 42.

<sup>(7)</sup> Cicero in Verr.

<sup>(8)</sup> Plut. Cat. min.

to importare dà cinque a seicento milioni di sesterzii (1).

La breve storia delle frumentazioni ora riferita e più la serie di quanto avvenne in Roma dopo i tumulti de Gracchi mostrano chiaro, che scopo di chi detto e vinse quelle leggi tanto non era di sovvenire alla plebe, quanto di poterla maneggiare secondo i suoi fini baoni o rei che si fossero; e s'accenno, per quali motivi gli Imperatori credettero di dover continuare nella pratica che si era sotto la repubblica introdotta. Essi, buoni e cattivi e per sicuressa propria e per poter senza pericolo reprimere ed opprimere i grandi attesero tutti, che Roma fosse sempre fornita di viveri, accrebbero in varie circostanze le largizioni, e assunsero sull' esempio d' Augusto la cura della pubblica annona, Quest' isthusione ricevette col tempo maggiore estensione, quando gli Imperatori volendosi vincer l'un l'akro gareggiarono nel profondere ogni maniera di viveri. Augusto vantossi d'avere in tali spese oltre fi patrimonio suo e quello ereditato da Cesare consumato quattro mila milioni di sesterali (2 ; e Settimio Severo assicuro aº Romani settantacinque mila moggi di grano il di per sette anni consecutivi, e per cinque quanto noteva loro abbisognare di ollo (3). Aureliano così in tal proposito scriveva: « Aureliano Augusto a Flavio Arabiano prefetto dell'annona. Tra le cose da noi col favor degli Dei operate a vantaggio della romana repubblica quella mi sembra sopra tutte le altre magnifica, ch' io crebbi d'un' oncia tutte le diverse distribuzioni annonarie..... Tocca ora a te, giocondissimo Arabiano, di fare in guisa che queste mie disposizioni non tornino in vano: imperciocche nulla v' ha che tanto rallegrare mi possa quanto il sapere, che il popolo romano è aatollo (4). » Gli imperatori seguenti non pajono saper frover termini che vagliano esprimere, quanra fosse in questo proposito la loro sollecitadine (5).

Crescendo colla generosità degli Imperatori la neghitosità della plebe cominciossi in luogo di grano a distribuirle del pane; o quest'innovasiono viene da altri. Questi dava due libbre di pane il di e lo dava gratuito e bianchissimo e così continuossi certo fin sotto i figliuoli di Costantino (6), quando in luogo di quel d'Aureliano si davano cinquant'oncie di pane inferigno, e non affatto gratuite. Valentiniano I. ordinò che si tornasse a distribuire pan bianco, e che inveco di cinquant'oncie se ne dessero trentasei, ma gratuite (7. Variò nei diversi tempi la quantità del grano come quella

del pane; sembra però potersi quanto al grano asserire, che i cittadini ne percepissero quattro moggi il mese, quanto se ne soleva dare a' soldati legionarii. Come la quantità del grano e del pane, variò pur anche il numero delle persone chiamate a parte delle distribuzioni; e senatori e cavalieri e plebei, e fin anche i liberti, e dopo Trajano anche i fanciulli al di sotto di undici anni, tutti, purchè domiciliati in Roma, v'erano ammessi. La legge Sempronia e la Cassia e Terenzia sembrano averne dato a sessantamila persone; il numero de' benefisiati crebbe ne' tempi seguenti e massime tra le sedizioni e i tumulti delle guerre civili. sicche giunse a trecento venti mila (1). Cesare lo ridusse, l'anno 47 avanti l'era volgare, alla metà o poco meno (2); Augusto ne diede sempre a più che due centomila (3); e se Settimio Severo in vita ne distribuiva settantacinque mila moggi il dì, cioè quanto alla sua morte per sette anni ne legh al popolo: egli oltre a' suoi cinquanta mila pretoriani che ne percepivano sei moggi, doveva sulla proporsione di quattro moggi a testa il mese darne a oltre quattrocento sessantamila persone. Quando Roma comincio dopo la partenza de' Goti a ripopolarsi, anno dell'era volgare 414, si consumavano giornalmente quattordici mila moggi di grano (4); e se quel passo d'Olimpiodoro va inteso così, verrebbe dietro l'accennata proporsione a risultarne, che i beneficati ascendevano a cento e cinque mila. In forza delle prime leggi annonarie si erogavano dunque tre milioni e seicento mila moggi di grano l'anno; avanti la riduzione di Cesare cioè negli sconvolgimenti delle guerre civili sedici milioni e ottocento mila; dopo sette milioni e decento mila; da Augusto se ne distribuivano nove milioni, ventisette da Settimio Severo e cinque milioni e quarantamila moggi da Onorio. Quanto al pane risulta che Aureliano ne dava settecento e venti libbre a testa l'anno; i figliuoli di Costantino e i lor successori fino a Valentiniano mille e cinquecento e quest'ultimo mille e ottanta. Or si supponga che ogni nomo adoperasse giornalmente una chenice di grano, ch' cra prosso gli antichi Greci la misura riputata necessaria perchè egli potesse sussistere: egli in un anno ne consumava trentasei moggi; e posto che la popolazione di Roma fosse di tre milioni di anime, il consumo annuo era di cento e otto milioni di moggi; e perchè un jugero di buon terreno seminato a frumento ne rendeva cinquanta moggi (5 , bisognava per uso della sola Roma coltivare a frumento due milioni e sessantamila jugeri di terra. Questa somma e così l'altra dell'annuo consumo di grano crescerebbero d'un quarto, dove il calcolo s' istitaisce non dictro l'accennata misura delle greche chentet, ma dietro la proporzione che tencasi dal Romani nell' assegnare il grano a' soldati , vale a

<sup>(1)</sup> Cicero pro Sext. c. 25. Asconius in Cic, Orat. in Pis. c. 4.

<sup>(2)</sup> Sueton, eodem c. ult.

<sup>(3)</sup> Spartian. codem c. 8. 18, 23.

<sup>(4)</sup> Vopisc. cod. c. 47.

<sup>(5)</sup> Cod, Th. L. XIV. tit. III. IV. XV. XVII. l. l. pene omnibus.

<sup>(6)</sup> Vopisc. l. cit. c. 35.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. cit. ut. XVII. i. 5,

<sup>(1)</sup> Dio. l. XLUI. Suet. Divo Jul. c. 41.

<sup>(2)</sup> Idem l. cit.

<sup>(3)</sup> Dio, L. LV. et Marm. Ancyran.

<sup>(4)</sup> Olympiod. ap. Photium.

<sup>(5)</sup> Farro de re rust. Lib. l. c. 44.

dire in ragione di quattro moggi il mese per testa; e chi di tali calcoli si ditetta potrà agevolmente conoscere, quante braccia, quante paja di buoi dovessero affaticarsi per nutrire Roma, e quanto famiglio ricevessero il loro sostentamento dallo sterminato consumo di viveri che facevasi in quella città.

Si disse e si dimostrò in questo e nell'antecedente paragrafo, come a tutti gli Imperatori stesse sommamente a cuore, che la plebe di Roma venisse dallo stato largamente sovvenuta di grano; e com'essi in certo modo a gara facessero per dimostrariesi l'uno più liberale dell' altro. Affinchè poi il grano fosse assicurato, sicchè mai non avesse a mancare, essi conservarone ed ampliarone un' istituzione già invalsa de' tempi della repub-blica, in forza di cui, siccome verrà in più opportuno luogo fatto vedere (1), certe provincie e la maggior parte de' terreni dello stato farono assoggettati a pagare annualmente una data quantità di gruno a favor dell' imperio e di Roma. E sebbene egti è più facile concepir che mostrare, quanto immensa quest'ultima esser dovesse in tanta poveraglia e in tanta liberalità degli Imperatori : si vuole accennare che Augusto dal solo Egitto ne faceva tatti gli anni condurre a Roma venti miliosi di moggi (2), e che l'Africa sotto titolo di canone frumentario di Roma, ne aveva a pagare ogni anno duccentomila medimni attici, un milione e duecento mila moggi romani (3). Come questo di grano avea Roma il suo canone di carni, di vino e di olio; di che sarà ragionato a suo luogo. In proposito delle diverse specie annonarie, che sotto ome di canone si esigevano in servigio di Roma, hassi a osservare, che l'osazione del detto canone era stata introdotta non solo per proyvedere alle necessità delle distribuzioni gratuite, ma per assicurare il quotidiano consumo dell' immenso popolo della città.

#### J. 18. Largisioni di carne e banchetti pubblici.

Soleva presso i Romani chi faceva qualche sacrifisio fino da' tempi più antichi donare agli amici alcuna parte delle carni delle vittime immolate, o convitarii per mangiarsele insieme; tenevasi la stessa pratica anche all' incontro de' funerali, e questi presenti di crude carni e quei conviti si chiamavano viscerasioni. Quest' uso col proceder degli anni invalse di maniera che gli ambiziosi, onde guadagnarsi il favore del popolo coglican l'occasione di funerali per regalarlo di carni, o per trattarlo in pubblici e pomposi corredi; e assai antichi e in gran numero ne occorrono nella storia romana gli esempii (4), sicchè Cicerone ne parla

(1) Vedi Lib. III. Cap. X. e XI.

(2) Victor. Epit. c. T.

(3) Plutarch. Caesare.

(4) Liv. Lib. VIII. c. 22. Questa viscerazione di M. Flavio cada omai nell'anno aventi l'era volgare 324. Idem Lib. XXIX. c. 48. Lib. XLI. c. 28. Cicero p. Sulla c. 19. Dio. L. XXXVII.

come d'un genere di prodigalità a' suoi giorni melte comune (x .

Siccome più che lo stato cresceva, più importava, e più si studiavan le vie di comperare a gualunque costo il favor della plebe: presto a questi regali e benchetti funebri tennero dietro pranzi formali; e si colse proteste d'imhandirne, quando gli spettacoli tutto 'l giorno senz' interruzione duravano; perchè coloro che al popolo offeriyano i ludi tolsero « a dargli mangiare in taverne che disponevansi intorno al circo (2); » e sebbene l'anno 64 avanti l'era volgare si cominciasse ad interrompere i ludi, acciò il popolo potesse pranzare 3): pare quella pratica continuò. Vennero poi i pranzi trionfali; e 'l Dittatore Cesare, okre avere ne' suoi trionfi distribuito della carne, ne diede tre (4) în cui convitò il popolo a ventiduemila mense (5), e con nuovo esempio lo servi di più sorti di vini de'più squisiti (6); anche Tiberio benchette il popolo a mille tavele quando trionfe de' Dalmati e de' Pannonii (7),

Sembrano questi banchetti essere in processo andati in disuso, ma non è facile assegnarae l'epoca. Bene si trova, avere Aureliano incominciato a donare regolarmente della carne porcina (8), ed essersi questo, deno continuato anche dopo la cadata dell' imperio sotto il regno di Teodorico Ostrogoto (9). Oltre la carne di porco, o in luogo forse di quella, davasi anche carne di castrato e di bae: e certi fondi pubblici della Campania, dell'Apulia, della Lucania, de' Brusii e del Sannio erano stati alienati coll' obbligo di corrispondere l' affitto in tanta quantità di carne. In seguito si permise ai possessori di quelli di pagaze l'importo della carne al suo presso corrente onde poterne provvedere il popolo altronde (10). Quanta ne dessere Aureliano e i suoi successori fino ad Onorio non travasi; questi del 419 ne distribuiva al popole quattro mie la libbre il d' (11), e Valentiniano terzo ne adoperava în cinque mesi trentasei milioni cento e ventotto mila libbre (12).

#### §. 19. Largizioni di olio e vino.

Orani dell'anno duecento sedici avanti l'era volgare si trova memoria siccome di cosa non comune, ma non però nuova, che 'l Maggiore Africano e M. Cornelio Cetego distribuirono nella loro edi-

<sup>(1)</sup> Cicero de off. L. II. c. 16.

<sup>(2)</sup> Dio. Lib. XXXV.

<sup>(3)</sup> Idem Lib. XXXVII.

<sup>(4)</sup> Sueton. eodem. c. 38.

<sup>(5)</sup> Plutarch. Caesare.

<sup>(6)</sup> Plin. nat. hist. L. XVIII. c. 18.

<sup>(7)</sup> Sueton. eodem c. 20.

<sup>(8)</sup> Voptsc. codem c. 35. Aurol. Vict. Epit. a. 35.

<sup>(9)</sup> Cassiodor. Var. L. XI. ep. 39.

<sup>(10)</sup> Cod. Theod. L. XIV. tit. IV. per tolum.

<sup>(11)</sup> Ibjdem leg. 10.

<sup>(12)</sup> Ibidem in Novel. Valentin. tit. XV:

lità un congie d'olie ad ogni vice della rittà (1); Cesare ne' suoi trionfi ne diede, oltre il grano e i denari, dieci libbre a testa (2) e impose all' Africa di pagarne ogni anne tre milioni di libbre (3); ne dono anche Agrippa (4); Nerone ne assegnò a' cavalieri ed a' senatori per ugnersi ne' ginnasii (5), e altri Imperatori per questo stesso oggetto ne regalarono al popolo. Altri poi gliene diedere anche pegli usi domestici, e fra gli altri si distinse con questa largizione Settimio Severo, che tanto ne assicurò a Roma quanto gliene peteva abbisognar per cinque anni (6). Eliogabalo ne diminuì la quantità, ma Alessandro Severo non solo la tornò sul piede di prima (7), che anche ne assegnò alle pubbliche terme tanto di più da illuminarle, onde il popolo vi si potesse bagnare di notte, il che avanti di lai non si faceva (8). A' tempi d' Aureliano che crebbe il dono dell'olio d'un'oncia, questa distribazione sembra essere omai stata perpetua (9); e in effetto se ne trova memoria del 328 a' tempi di Costantino (10) del 386 a quelli di Valentiniano (1./11) e del 397 a quelli di Onorio (12), e forse continuò fino alla perdita dell'Africa, da cui la maggior parte dell'ulio siccome quella del frumento si soleva per uso di Roma ricavare.

La plebe corrotta dalle largizioni, che a' tempi della repubblica le solevano fare gli uomini ambisiosi, osò un di lagnarsi della scarsessa e del caro del vino, e ne fu con nobile severità ripresa da Augusto (13). Antonino Pio fece in contrario cessare una carestia « di vino, d'olio e di framento» con sovvenime gratuitamente il popolo (14); e 'l magnifico Aureliano aveva disegnato di provvederlo di vino non solo gratuitamente ma ben anche in perpetuo, e a tale uggetto risoluto di fare col messo de' prigioni di guerra piantare di viti que' gran tratti di terre incolte, che dall'Etruria per la via Aurelia si trovavano fino alle Alpi marittime, e d'adossare a questi coloni l'obbligo di corrispondere annual. mente al popolo ana certa quantità di vino (15). Quello che da lui non si potè, da akti non si tenth; si trova però che la Tuscia e la Campania e anche altre provincie più discoste da Roma erano obbligate a pagare annualmente a favore di quella città certo canone di vino che erogavasi al popolo (1), e che Valentiniano il vecchio lo facera vendere ad un quarto meno del preszo corrente (2); questa prestazione continuava anche nei tempi più bassi, e'l popolo soleva sempre acquistare questo vino fiscale a un preszo discreta.

### 9. 20. Largisioni di denaro.

A queste ordinarie e permanenti largizioni di grano, di pane, di carne e di olio, a quell'alleggerimento del preszo del vino andavano congiunte delle frequenti ed in parte anche regolari distribazioni di denaro per munificenza degli Imperatori o di qualche privato. Quelli solevano farne alla inro elezione, ne' quinquennali, ne' decennali, in qualche straordinaria occasione, sicchè taluno ne diede le tre e fino le quattre volte (3); sutti pei si ricordavano del popolo ne' loro testamenti. I grandi spargesno denari tra la plebe quando con selenne processione entravano consoli, quando in forsa della loro carica davano al popolo degli spetta. coli o dedicavano alcun pubblico edifisio; così ne davane quando menavano moglie, quando i figlinoli vestivano la tega virile, quando si radevano la prima volta; o in certe private feste di famiglia; e non rari erano quelli che morendo legavano al popolo o alla città somme assai ragguardevoli. Ma per toccare alcuna cosa in particolare degli Imperatori: Cesare, che avea dato ad ogni cittadino povero trecento sestersii ne' suoi trionfi (4), altrettanti gliene legò alla sua morte (5); Augusto diede più volte duccento cinquanta, e anche tre quattro e fino seicento sesteraii, e ammise al dono i fanciulli anche di tenera età (6). Ma per non annoverare tutti ad uno ad uno i congiarii di cui si hanno memorie, basterà ricordarne tre che superarono gli altri. Marco Aurelio dono nel suo trionfo etto denari d'ore ad ogni cittadine (7); Settimie Severe ne distribuì dieci a testa ne' suoi decennali (8), e Commode (questo, se non v'ha errore ne' testi, fu 'l massimo) settecento venticinque denari d'argento (9) che fanno ventinove denari d'oro, A queste erogazioni, che di regola avevano luogo, altre straordinarie se ne aggiugnevano, onde fra le medaglie degli Imperatori s'incontrano d'uno stesso Augusto la sesta, la settima, e fino l'ottava e la nona liberalità (10).

A parte delle distribusioni regolari e straordinarie fino qui ricordate sembrano essere stati i soli

- (1) Liv. Lib. XXV. c. 2. (2) Sueton. eodem c. 38. (3) Plutarch, Caesare.
- (4) Dio. Lib. XLIX.
- (5) Sucton. codem c. 12. Tacit. Annal L. XIV.
- (5) Sucton. coacm c. c. 47.
  - (6) Spartian. codem c. 23.
  - (7) Lamprid. codem. c. 22.
  - (8) Idem. ibid. c. 24.
- (g) Vopisc. c. c. 47. 48.
- (10) Cod, Theod. Lib. XIV. tit. XXIV. l. un.
- (11) Ibidem, Lib. XII. til. XI. l. ult.
- (12) Ibidem, L. XIV. tit. XV. 1. 3.
- (13) Sueton. eodem c. 42.
- (14) Capitolin, codem c. 8.
- (15) Vopisc. codem. c. 48.

- (1) Cod. Theod. Lib. XI. tit. II. l. 3. Symmech. Epist. Lib. IX. ep. 121.
  - (2) Ibid. l. 2.
- (3) V. il Messabarba nelle Liberalità e ne' Congiarii.
  - (4) Sueton. eodem. c. 38.
  - (5) Marm. Ancyran,
  - (6) Marm. Ancyran, et Sueton, codem c. 41.
  - (7) Dio. Lib. LXXI.
  - (8) Idem. Lib. LXXV.
  - (9) Lamprid, codem c. 16.
- (10) V. il Messabarba in M. Aurel, in Satt. Sov. in Caracalla.

cittadini poveri, quelli cioè che s'ammettevano a percepire il grano, ossia il pane; oltre queste altre ve n'avea di maniera affatto diversa. Imperciecche, come s'usa ancora in qualche città, gli Imperatori o quelli che avevano a dare spettacoli spargeano nel teatro o nel eirco denaro, pane, vivande, e molte volte in luego di queste cose gettavano dall'alto certe tessere o contrassegni, in cui stava descritto, che cosa s'avesse a dare a chi le presentava, e poi si stavano a vedere, come l'affoltata plebe s'arrabbattava per cogliere e strapparsi dalle mani quelle pallottole. Agrippa donò in questa guisa nella sua edilità denari, vesti e altre cose (1); Nerone « occelli di varia specie, grano, oro, argento, gemme, perle, quadri, schiavi , giumenti, fiere addimesticate, e per fine navi, case e campi (2); » e Tito nella dedicazione del suo anfiteatro «varii cibi, vestiti, vasi d'argento e d'ero, eavalli, giumenti, schiavi (3 L.» Continuava que st' uso ancor nel secolo terzo, in cui di Caracalla (4) e di Aureliano (5) si legge, che donavano al popole fassoletti e vestiti; e si può dir centinuasse ne' Principi e ne' grandi, finche dure la pubblica e la privata ricebessa e la predilezione per la città e la piche di Roma. Ma come quella per l'infelicità de' tempi incominciò a venir meno, e questa nel cuore degli Imperatori si speuse; essi non solo più non ne diedero prova ed esempio, ma credettero verso la fine del secolo quarto di dovervi porre alcun termine (6), e pel di comandere nel quinto, che i consoli novelli nell'entrare in carica più non avessero a sparger denaro tra'l popolo (7).

### S. 21. Collegi o corpi che servivano alla città di Roma.

Nè sole di pane, di carne, di altre grasce e di denare gli Imperatori erano liberali a' Romani; perchè e procaravano lore, come si mostrerà, il solazze quasi continuo degli spettacoli e'il passatempe de' bagai gratuiti, e avevano obbligato molte e aumerose classi di uomini a prestar lore diverse maniere di servità; delle quali si vaole ora vedere, non per quanto s' aspetta alla natura di tale istituzione o alla sua influenza nell'industria, nel commercio o nella condizione del popolo, de' quali suoi rapporti avverrà di discorrere nel libro seguente, ma sole quante apparticae alla privata condizione di Roma e allo stadio degli Imperatori di favoriria.

I Romani antichi, i quali traevan l'origine da fuorusciti, vivevano e morivano per la loro Roma, perchè solo in essa potevano sperare salvessa e libertà; e siccome l'amore di sè medesimi aveva desto ne' loro animi tali sentimenti, per eni ogni lor

- (1) Dio. Lib, XLIX.
- (2) Sueton. codem. c. II.
- (3) Die. Lib. LXVI.
- (4) Spartian. Caracall. c. g.
- (5) Vopiscus Aureliano c. 48.
- (6) Cod. Theod. Lib. XV. tit. IX. l. potiss, 1.
- (7) Cod. Justin. Lib. XII. tit, III. l. z.

cosa, ogni azione riferivano a Roma: pensavano, che quanto v'ha nel mondo di bello e di grande tutto esistesse per Boma, e che sul loro esempio tutti gli nomini e i popoli avessero a vivere e travagliarsi per quella loro città. Da questa massima quella sorse che e tutto l'impero e tatti gli nomini devessero a Roma servire, e indi le esazioni di grano, di carne, di vino e di molte opere a suo vantaggio. Queste esazioni ne' primi tempi della repubblica introdotte per la povertà e le necessità dello stato, e me' susseguenti crescinte ed ampliate per le private mire degli ambisiesi vennero a mano a mano ridotte a sistema ; ed ecco, per differir... ne a luogo opportuno più esteso trattato, alcuni pechi cenni intorno alle servità, che a pro di Roma erano state imposte a diverse classi di nomini, i quali per ciò si chiamavano corporati o collegiati di Roma

Queste servità introdotte in parte già fin da' tempi della repubblica ebbero, come si disse, il loro compiuto ordinamento per opera degli Imperatori; imperciocchè avendo i primi Cesari per assicurare il loro principato accordato alla plebe alcun compenso alla perdita della libertà e del dominio del mondo, e avendo i susseguenti Augusti su quell' esempio e per guadagnarsene l'affesione e per ostentare liberalità e grandessa continuate a gareggiare a chi meglio sapesse teneria divertita e pascinta: tutti valsero il pensiero a dare perpetuità a questi lor beneficij. Da questo loro studio sorsero i diversi corpi o collegii, i quali verso quella mercede o quelle ricompense di cui verrà altrove parlato si dovevano adoperare in servizio di quella città (1). Molti essi erano, e alcuni assai numerosi, e i piit, o quegli almeno di cui s'ha più distinta contessa, avevano a serviro alla pubblica annona.

V'avea dunque, per incominciare da questo, il collegio o cuspo dei navicularit, a' quali incumbeva di trasportare il canone frumentario di Roma e'l grano fiscale nel Porto Romano. Qui i saccarii lo scaricavano ne' pubblici granai conseguandolo a' mensori o a' loro patroni, acciò lo misurassero e lo custodissero. I *caudicarii* ossia i barcajuoli del Tevere lo dovevano da' magazzini del Porto condurre a quelli di Roma, che n'era distante diciotto miglia. Da questi lo riceveano i pistori che l'avevano a macinare o a cuocerne il pane; il pane si riceveva in consegna da' catabolensi e si trasportava ne' luoghi dove distribuivasi al popolo. Tre altri corpi si veggono annoverati, i quali siccome i sei ricordati servivano a commedo della pubblica annona. Quelli de' suarii e de' pecuarii, che raccoglievano e dividevano al popolo le carni, che a suo favore venivano pagate da' possessori di certe terre d' Italia, e gli attri dae di quei nomini, che avevano a ricevere e a distribuire il vino e l'olio, di cui gli Imperatori usavano liberalità al popolo. V'avea poi altri corpi o collegi che dovevano adoperarsi in varie altre occorrense. V'era chi dovea cuocere e condurre a Roma la calce necessaria pel ristauro delle opere pubbliche e delle mura della

<sup>(1)</sup> V. Lib. II. 66. 21, 22 e 23.

città, chi dovea somministrare e condurre le legne per le pubbliche terme, e chi in queste dovea riscaldare l'acqua e servirae il pubblico. Oltre ciò avevano loro particolari incarichi i macellaii, i tavernali e gli osti, i portatori e misuratori dell'olio e del vino, i muratori, i fabbri, i falegnami, ed in generale tutti di qualunque maniera gli artefici. La semplice enumerazione di questi collegi e l'indicasione de' loro diversi nfficii e delle incumbense può a queste luogo quanto allo scopo del presente libro bastare, e insieme a quanto si disse o a quanto verrà soggiunto bastar per mostrare, in quanta venerazione gli Imperatori tenessero questa città, a' saei commodi con tanta privata sollecitudine e tanto pubblico dispendio provvedevano. Per la qual cosa riservando ad altra occasione (1) un più esteso discorso sopra questa istituzione, la quale essendo stata resa generale in tutto l'impero, in tutto esso ebbe a far sentire le sue efficiense; si passerà a ragionar d'un'usanza per cui la povera e oziosa piehe trovava mode di sovvenire alle oue necessità.

### 5. 22. Salutazioni e sportule.

I peveri, a cui le liberalità ricordate negli antecedenti paragrafi per avventura non bastavano a vivere, e coloro, che per non essere della plebe più vile si vergognavano di prendervi parte, trovarono in un'antica istituzione di Roma un altro meszo di campare senza durar gran fatica. Aveva Romolo, forse perchè gli era impossibile di porre ia altro modo freno alle prepotenze de' grandi, ordinato, che i plobei si eleggessero tra' patrizii un protettore, patrono; e i rapporti, che in origine passarono tra questo patrono e i suoi raccomandati, i elienti, assomigliavano in alcuna maniera quelli che hanno luogo tra il padre e i figliuoli, onde potavasi impunemente uccidere il patrono che usasse fraude al cliente (2). Il patrono era protettore, arbitro ed avvocato de' suoi clienti, tatore de' loro figlinoli, in mancanza d'eredi necessarii loro erede intestato (3); i clienti gli dimostravano ogni sorte d'osseguio sia in privato sia in pubblico, recavansi a salutarlo la mattina, lo accompagnavano quando scendeva nel fore o nel Campo, quando entrava in senato; gli procacciavano partigiani e gli crescevano col corteggio lustro e ornamento. Appare da questo, di quanto vantaggio ricocissero le numerose chientele fino che dura il governo pope-

lare; e i grandi che hen lo sapevano, oltre usure il loro credito in favor de' clienti, studiavansi di crescerne il numero ricompensando la loro officiosità con qualche banchetto e con altri regali, col conferire ad essi alcun impieguccio quando entravano in carica, coli' asseguare loro un posto quando davano qualche spettacolo. Sebbene coll'alterarsi dell'antica legislazione e delle intituzioni le prerogative e l'autorità de' patroni diminuissere, e sotto gli Imperatori il potere'de' grandi scemasse d'assai e poi cessasse del tutto : continuò tuttavia quest'usanza, ma degenerò, d'una volontaria prestazione d'omaggio diventà aperto mercimonio. Uomini e donne e non le povere sole ma quelle stesse che si facevane portere in bussola (1), s'affollavano alle porte de' grandi per dar loro il buon giorno e corteggiarli se uscivano; e quelli che affettavano liberalità ricompensavano questa cerimoniosa servità con distribujre a chi veniva a prestaria dei cibi, ( sportula ) o in luogo di questi la somma di cento quadranti (2). Piacevole è la descrizione che Seneca fa dello stuolo di costoro, che correvano ogni mattina calcando tutte le soglie, picchiando a egni perta, portande in quante più case potevano que venderecci lor complimenti; ma i ricchi non sempre si lasciavan trovare; alcqni dopo avere con lungo ritardo tormentato i clienti passavano loro davanti fingendo gran fretta, altri lasciandogli starsi aspettando nell'atrio svignavano per occulte porticciuole, altri ancor pieni di sonno e di crapula li degnavano appena d'uno steril saluto (3); eppure la turba tornava ogni di e al nuovo sole rifaceva il suo giro. Simili a questi, e tutt' altro che liberali verso i salutatori erano certi grandi di Roma de' tempi d'Ammian Marcellino ( del secolo quarto ). « Alcuni quando loro s'accostano i salutatori per abbracciarli torcono il capo a guisa di toro che minaccia ferire, e danno a baciare agli adulatori le ginocchia e le mani, come tanto loro avesse a bastare per viver beati. Credono pei d'abbondare d'ogni gentilessa, se ad un forestière, a cui per avventura hanno qualche obbligo, dimandano, in quale casa ei si sia riparato, o in quali terme si bagni» (4). Quanto si desse a questi salutatori nei tempi più bassi, e quando queeta pratica si perdessa, non bene si trova; si vede però per testimonianza di Prudensio, allera vivente, ch'essa durava tuttavia alla fine del secolo quasto o al principio del quinto.

<sup>(1)</sup> Lib. II. (6. 21, 22, 23.

<sup>(2)</sup> L. L. XII. Tabular.

<sup>(3)</sup> Hingo, Gesch, des römisch. Bechts. §§. 30, 84, 179.

<sup>(1)</sup> Invenal. Sat. 1. v. 120.

<sup>(2)</sup> Vegyansi oltre altri Marsiale e Giovenale in più luoghi.

<sup>(3)</sup> Seneca de brevit, vitae e. 14.

<sup>(4)</sup> Amm. Marcell. L. XXVIII.

## CAPITOLO V.

#### SPETTACOLI E TERME PUBBLICHE.

23. Amore degli spettacoli, loro frequenza e gran costo. — 6. 24. Ludi scenici. — 6. 25.
 Ludi circensi. — 6. 28. Gladiatori. — 6. 27. Cacce di fiere. — 6. 28. Naumachie. — 6. 29. Terme pubbliche.

 23. Amore degli spettacoli, loro frequensa e gran costo.

Come ogni virtò spinta oltre certi confini degenera in visio, così la liberalità degli Imperatori iu luogo di sovvenire ai bisogni del popolo, per essere profusa, gli accrebbe; impereiocchè il più degli nomini rifuggendo la fatica, tanto solo suole travagliarsi e lavorare, quanto è loro mestieri per vivere. La qual verità se chiaramente non la dimostrasse la quotidiana esperienza, il solo esempio del popolo romano hasterebbe a provaria. Costretto da prima a militar sensa soldo, a pagar le gravesse ed a metter la preda in comune, ebbe la paga, potè ritenersi il bottino e fu esonerato dal tributo. La religione nelle pubbliche calsmità o nei pericoli gli suggerì l'uso degli spettacoli; e l'ambisione e le gare de grandi cotanto discostarono queste cerimonie religiose dallo scopo primiero, che divennte passatempi pareva che senza di cosi lieti giorni non si potesser passare. Si divise del grano agli indigenti nelle carestie, ed ecco tutti far mostra di esserio anche in meszo all'abbondanza. Da principio davasi il grano, poi diedesi il pane; indi al pane s'aggiunsero l'olio, la carne, il vino e i denari; sicchè mancando col hisogno la volontà del lavoro fu forza trovare alla plebe un'occupazione commisurata all'oziosaggine sua, e tenerla in divertimenti e passatempi continui, e provvedere alle sue commodità ed al suo lusso. Ed ecco sorger le terme, le basiliche, i portici ; ed ecco come i circensi, quasi fossero d'aguale necessità, divennero cosa, di cui i Romani richiedevano insieme col pane i loro Imperatori, e di cui questi compiacevano loro con ogni studio, quasi di lasciarneli mancare tanto temessero quanto di vederli penuriare di viveri. Così l'amore degli spettacoli crescendo colla corrusione della plebe e colla profusione de' grandi giunse a tale, che di molti passavano le intiere giornate, e talano per non perdere il posto anche le intiere notti nell'antiteatro e nelcirco; che s' idolatravano i ballerini e gli istrioni, che di sovente e non sensa spargimento di sangue si tumultuò a favore di qualche scenico o di qualche auriga, e che nomini ingenni, cavalieri, senatori, donzelle e matrone ed Imperatori medesimi diedero di sè spettacolo al popolo. E solo il riflettere alla naturale ferocia di questo popolo di soldati, e'l considerarne, quale si descrisse, la corrusione e l'ignavia può farci in alcuna guisa comprendere, come passionatamente perduto delle declamazioni de' tragici, del gesticolare de' mimi e

della leggiadria de' ballerini esso potesse deliziarsi ugualmente de' micidiali duelli de' gladiatori, e
dello strasio de' miseri dati a sbranare alle fiere.
E tanto i Romani a questi diversi spettacoli si piacevano e in si gran folla, se'l luogo lo permettea,
v'accorrevano: che ad Augusto, quando ei diede
la sua naumachia, bisognò nella città quasi deserta dispor delle guardie onde non vi succedessero
assassinamenti e rapine (1).

Gli spettacoli d'ogni maniera si comprendevano sotto il generico nome di ludi, e quasi tutti, siccome il più delle altre cerimonie religiose, erano passati a Roma dalla vicina Etruria. Si usarono in origine ad oggetto di placare gli Dei o di ringrasiarli, o per onorare la memoria di qualche uomo illustre; e cominciarono a degenerare in oggetti di . ambizione e di losso, quando gli Edili, che ne dovevano celebrare per obbligo della loro carica, se ne giovarono per guadagnare colla magnificenza : di quelli gli applausi e i suffragii del popolo, il quale per inveterato uso si credeva in diritto, di. pretendere tali regali (così, munera, questi ludi chiamavansi): sicchè niegò il consolato a chi non ; gliene aveva voluto esser cortese (2). Avvenne di là, che gli ambisiosi, del favore del popolo abbisognando, e questa dell' edilità ed ogni altra occasione cercavano di poterne celebrare; e gli Imperatori obbligati a darne di molti nella loro qualità di supremi capi della repubblica, altri ne davano in certi incontri straordinarii, o qualunque volta lo esigea la politica. Molti anche de buoni, non il solo forsennato Caligola, o 'l citaredo Nerone, o 'l bestiario e gladiatore Commodo, di questa loro generosità compiacevansi; e Aureliano in una sua lettera indiritta al popolo lo eccita a divertirsi nel teatro e nel circo lasciando a lui ogni pensier dello stato (3). Molti stimelarone i ricchi a dare spiendidi ludi, molti per tale causa sovvennero de' loro denari i magistrati poveri, come fece Augusto ventitre volte (4), come Valeriano quando confert il consolato ad Aureliano (5); tutti poi fino agli ultimi tempi vi obbligavano i Pretori e i Questori minacciando dove gli intralasciassero di farli celebra-: re a carico loro dal fisco (6) e imponendo loro una

<sup>(1)</sup> Sueton. eodem. c. 43.

<sup>(2)</sup> Cicero de Off. Lib. 11. c. 17.

<sup>(3)</sup> Vopisc. Firmo. c. 5.

<sup>(4)</sup> Sueton, eodem c. 43.

<sup>(5)</sup> Vopisc. Aurel, c. 12.

<sup>(6)</sup> Cod. Theod. L. VI. tit. 4. l. 6.

multa di cinquanta mila moggi di grano a favere della città (1). Darò questa smania senza mai venir meno quanto ebbe a darare l'impero; e per lacere altre prove e quelle che altrove si adducono in questo e ne' seguenti paragrafi, quattro testimonianze si vogliono qui riferire, di cui una appartieno alla fine del secolo quarto, due al cominciare del quinto ed una alla metà del medesime secole. Ammiano Marcellino parlando in questo proposito de' grandi di Roma scrive così « Tanto gravi essendo e come si pensano, cultori della virtà, se mai odon la nuova, essere da alcun luogo per arrivare o cavalli e cocchieri, così stanno attorno a chi la narra e l'opprimono colle dimande, come i loro maggiori miravano tutto maravigliati i figliuoli di Leda, quando annunziando le antiche vittorie ogni cosa riempivan di gioja » (2). Così poi della plebe a Tulti costoro logorano quel tanto che vivono nel vino, nel giuoco, ne' chiassi, ne' piaceri e negli spettacoli. Il circo massimo è centre d'ogni loro speranza, loro tempio, loro abitazione, lor parlamento. Vedesi pei fori, pei trivii, per le piasse, in tutt'i convegni affoliarsi il popolo, l'uno, come suole svvenire, una cosa, l'altro l'altra asserendo; e colore, che per più avere vissuto più hanno d'autorith, vanno per le strade e pei fori gridando, che la repubblica stare non pub, se nel prossimo agone quell'auriga, ch'egli prese a proteggere, non è'l primo a slanciarsi dal carcere e a girare la meta.... Appena spunta il crepuscolo dei sospirato giorno de' ludi equestri, prima che 'i sole mostri la bella sua faccia, cosà precipitosi v'accorreno, che superano la velocità di quei cocchi che stanno per entrar nella lissa; moltissimi, favoreggiando chi un partito chi l'altro, passane in ansietà le vigili notti in tema dell'esito. Che se di là si passi al vile trattenimento de' teatri èc. ec. » (3). Sant'Agostino ed Orosio discorrendo de' tempi in cui Roma fu presa dai Goti usano queste parole, « Coloro che infetti da questa pestilenza poterono fuggire dal sacco di Roma e salvarsi a Cartagine, impazzivano tuit'i di se' teatri » (4). Dice Orosio « che i Romani credevano nulla essere avvenuto di sinistro, se pur potessero ricuperare il circo; vale a dire, le spade dei Goti non avere faito in Roma alcun male, se a' Romani fosse date di tornare a godere i ludi circensi » (5). Cos) era grande queste trasporte per gli spettacoli e così radicato negli animi, che nè anche cotanta sventura ne le potè disvellere, come messe secolo appresse non lo potè il sacco di Genserico; onde il pontefice san Leone così rimprovera i Romani, che in piccel numere erano venuti a ringraziare Dio d'aver liberato la città da tante flagello: che resecre a dirlo, ma necessario è non tacere; più si spende dietro a' demonii che non dictro gli apostoli, e più hanno di concorso i mat-

(1) Cod. Theod. L. VI. tit. 4. l. 7.

ti spettacoli che non i beati sepoleri de' marti-Ti(1). >

Rari erano ne' primi tempi questi spettacoli e poveri e di breve durata, sicchè ancora dell'anno 218 avanti l'era volgare si nota, che i ludi scenici degli Edili P. Sempronio Tuditano e M. Emilio Lepido vennero per la prima volta protratti quattro dì (2). Nè solo erano brevi, chè il popolo in forsa d'un Senatusconsulto doveva anche assistervi in pjedi, (3) « onde per la commodità di starsi a sedere non logorasse le intiere giornate in teatro(4). » S' introdussero in appresso i sedili, e volendo gli editori superarsi nella magnificensa e nella durata l'un l'altro, e nuovi ludi sempre agginngendosi per le nuove vicende agli antichi, cui la religione victava d'intralacciare, casi a mano a mano si resero così frequenti e sì langhi, che aver vi dovette degli anni in cui tra gli ordinarii votivi e solenni, e gli estraordinarii se ne aveva a vedere per così dire ogni giorno; siccome avvenue nell'edilità d'Agrippa, quando que' soli suoi durarend ciuquanta nove giorni (5), nella dedica dell' anfittatre di Tito, in cui farono protratti ben cento giorni (6) e nella vittoria dagica, quando Trajano tre giorni oltre quattro mesi li continuò (7).

Si disse che gli spettacoli crano ne' primi tempi poveri e brevi, e sebbene conceder si voglia, che « i ludi romani, gikistituiti dai Re, si dissero magni per la spesa che cagionavano: » non s'ha a credere che fin d'allora costassero duecento mila sesterzii (8), che ia que' tempi avrebbero importato cinquecento mila libbre di rame. Ma crebbe presto la maguificenza e la profusione tanto di questi, come degli altri spettacoli nella misura che cresceva la ric. chessa delle stato e de' cittadini; e acciò chi non è più che tanto pratico delle cose di Roma pessa formarsi un' idea della grandiosità delle spese, che per quest'oggetto s'incontravano, si vuole qui farne un brevissimo cenno. Più dispendiosi delle corse di bighe, de' combattimenti di gladiatori o d'altri, che si facevano nel circo, nel foro o nel Campo, dovevano un tempo riuscire i ludi scenici; perciocchè fino all'anno 55 avanti l'era volgare, in cui Pompeo murb il suo teatro, questi solevano essere tutti di legno e finito lo spettacolo demolirsi. Eppure M. Emilio Scauro, figliastre di Silla, uno ne edificò nella sua edilità per ottanta mila spettatori, il quale, sebbene in cape a un mese s'avesse ad atterrare, supere quanto fine a' gierni di Plinio, cioè ne' più bei tempi di Roma, si era in questo genere voduto (9). E quel famoso partigiano di Cesare C. Curione ail quale non altra entrata aveva che la discordia de' principali somini della città »

<sup>(2)</sup> Amm, Marcell, Lib. XXVIII.

<sup>(3)</sup> Idem. Ibidem

<sup>(4)</sup> De civit. Del Lib. I. c. 32.

<sup>(5)</sup> Ores. Lib. I. c. 6.

<sup>(1)</sup> Sermone VIII.

<sup>(2)</sup> Livius Lib. XXIV. c. 20.

<sup>(3)</sup> Valer. Maxim. Lib. 11. c. 4.

<sup>(4)</sup> Tacit. Annal. L. XIV. c. 30.

<sup>(5)</sup> Plin. hist. nat. L. XXXVI. c. 15.

<sup>(6)</sup> Dio. LXVI.

<sup>(7)</sup> Die. sive Xiphilin. L. LXVIII.

<sup>(8)</sup> Ascon. In Cicer.

<sup>(9)</sup> Plin, L. XXXVI. c. 15.

non petendo aggiuguere a cetanta sontuccità e pur volendo distinguersi, due teatri di forma semicircolare costrusse, e opponendo il dosso dell'uno a quello dell'altro in guisa li collocò, che a un tempo stesso in tutti e due si rappresentavano drammi sens'alcun vicendevole impedimento: questi finiti facendo a forsa di braccia e d'ingegni girar quelle moli con tutti essi gli spettatori ne ravvicimb le estremità, sicchè i due messi cerchi combaciando venuero a formare un antiteatro, in cui combatterono gladiatori (1). Cesare volle che nei ludi della sua edilità ogni apparato e ogni sorta di utensili fosse d'argento (2); Nerone cuoprà d'oro tutto il teatro di Pompeo che capiva quarantamila apettatori; (3) Gordiano ancora privato diede nella sua edilità oltre altri spettacoli un combattimento di gladiateri ogni mese e ne produsse talor cinquecento coppie, non mai meno di centocinquanta, e fece a sue spese per quattro giorni de' ludi scenici in tutte le città della Campania, dell'Etruria, della Flaminia, del Piceno e dell'Umbria (4). Continuò sempre questo spirito di profusione ne' grandi; e sul declinare dell'impero tanto crebbe il furore di scialacquare intieri-patrimonii nel dare spettacoli e regalare aurighi ed attori (5), che gl' Imperatori furono costretti a moderarne e fissarne le spese (6); ma ben di frequenti queste leggi violavansi, sicchè ancora sul cominciar del secolo quinto ne' ludi pretorii, che soli sette giorni duravano, si spendevano in Roma mille, due mila e fino quattro mila libbre d'oro (7).

### §. 24. I ludi oircensi.

Antichi quanto Roma medesima e famosi pel ratto d' lle Sabine sono que' ludi, i quali, dappoichè Tarquinio Prisco edificò il primo circo, si disser circensi; e circensi si dissero, sebbene anche dopo costrutti uno e più circhi talora si facevano tuttavia per le piazze e pei fori all'uso antico (8). Religiosa fu l'origine loro, e siccome sempre si celebravano o per rendere grazie agli Iddii o per implorarne il favore: sempre s'aprivano portando intorno con solenne pompa i simulacri di varie divinità, sempre a' ludi una qualche sacra cerimonia si premetteva. I circensi offerivano un divertimento variato, e perciò forse più d'ogni altro spettacole dai popole si desideravano. Consistevano sulle prime « per la scarsessa di cavalli » in corse di diversi giumenti (9); Tarquinio Prisco fece correre soli cavalli, e v'aggiunse gli esercizii gianastici (10);

- (1) Plin. L. XXXVI. c. 15.
- (2) Idem, Lib. XXXIII. c. 3. (3) Idem. ibidem. Dio. sive Xtphil. Lib. LXIII.
- (4) Capitolin. Gord. c. 4.
- (5) Vopisc. Carino c. c. 19. 20.
- (6) Cod. Theod. Lib. VI. tit, IV. Lib. XV. til. IX. per tot.
- (7) Olympiod. ap. Photium.
- (8) Sucton. August. cap. 45.
- (9) Servius ad Encid. Lib. VIII.
- (10) Livius L. 1. c. 35.

poi venuero le corse di bighe e quadrighe, che ne costituivano la parte principale, e a queste per maggior diletto s'accoppiavano or caroselli, dove la nobile gioventù bellamente armeggiava, ora rappresentazioni di battaglie a piedi e a cavallo o di battaglie navali, ora cacce di fiere, e non di rado tutti insieme questi spettacelli. V' ebbe in Roma da quindici circhi e otto ancora ne sussistevano versola fine del secolo quarto (1), due sulla metà del seguente (2). Celebri sopra tutti furone il Flaminio e quello che dissesi Massimo; il quale fabbricato da Cesare per duecento sessanta mila spettatori (3) venne poi dagli imperatori tante ampliato e cresciuto, che poteva capire trecento e ottauta (4), e secondo altri fino quattrocento e ottanta ciaque mila persone (5), a talche sens' iperbole potè dir Giavenale, « il circo contiene oggi tutta Roma (6). » Non esigendo lo scopo di questo diacorso che qui si descrivono o'l circo o i anoi ornamenti, o 'i modo delle corse, o le gare delle fazioni, due sole cose intorno a' ludi circensi basterà ricordare: l'una che tanta era nel popolo la passione perquesto o quell'auriga, per questa o quella delle quattro divise le quali nel circo correvano, che non poche volte ne insorsero sanguinose risse, e a' tempi di Giustiniano tanto tumulto, che in Costautinopoli n'ebbero a perir da trenta mila persone; (7) e l'altra, che que' medesimi Imperatori. i quali egni giorne spingevane a perir nell'arena centinaja di gladiatori e di bestiarii, ordinarono, che i cavalli circensi più nobili non s'avessero a vendere, poichè nun erano abili al curso, ma a mantenere tutta la loro vita a spese del fisco (8).

## 6. 25. I ludi scenici.

Tale fu presso i Romani l'origine de' ludi scenici. « Durò la pestilenza quest'anno ed il seguente, 363 avanti l'era volgare, sotto il Consolato di Cajo Sulpisio Petico, e di Cajo Licinio Stolone; perciò non si fece cosa degna di memoria, se non che per impetrat la pace degli Dei v'ebbe un lettisternio, il terzo dopo la fondazione di Roma. Ma la violenza del malore non alleviandosi nè per umani consigli ne per soccorso divino, vinti gli animi dalla superstisione diconsi istituiti fra gli altri meszi di placar l'ira celeste i giuochi scenici, cosa nuova in un popolo bellicoso, non essendovi stato fino a quel dì che lo spettacolo del circo. Fu per altro cosa piccola, come sono quasi tutti i principii e cosa par anche forestiera. Sens'alcuna poesia, senza cosa che la imitasse, de' ballerini

- (1) Vedi la descrisione di Roma al §. 4.
- (2) Vedi la descrizione di Roma annessa alla Notilia dignitatum.
  - (3) Plinius L. XXXVI. c. 15.
  - (4) Vedi la descrisione di Roma di P. Vittore.
- (5) Vedi la descrisione di Roma della Notitia dignitatum utriusque ec.
  - (6) Satyra Al. v. 195.
  - (7) Procop. de bello persico Lib. I.
  - (8) Cod. Theod, Lib. XV, ut. X. l. 1.

chiamati dall' Etruria moveansi non sensa garbo, danzando a suon di flauto all'uso toscano (I). » I teatri, in cui i ludi scenici si rap. presentavano erano, come si disse, da principio di legno, e finita la rappresentazione si disfacevano, Il primo teatro stabile si edificò l'anno 155 avanti l'era volgare da Censori Marco Valerio Messala e Cajo Cassio, e venne, prima ancora che si compisse, demolito ad eccitamento di Publio Scipione Nasica (2); e Pompeo, che dedicò il suo appunto un secolo appresso, fu biasimato non poco, quasi fornisse permanente incentivo alla passione del popolo. Di questi teatri stabili sette ne ebbe Roma, e tre ne fiorivano ancora verso la fine del secolo quarto e sulla metà del quinto; questo di Pompeo conteneva quaranta mila spettatori, e trentamila quelli di Marcello e di Balbo (3). I ludi scenici, che ne' teatri si davano, intrattenevano il popolo con tragedie e commedie e più ancora coi mimi e i pantomimi. Cento e venti tre anni dopo, che gli istrioni etruschi s'erano la prima volta prodotti in Roma, incomincio Livio Andronico, uno schiavo manomesso, a compor certi suoi drammi e a recitarli e cantarli egli stesso a suono di fiauto; ma venendogli di soventi meno la voce, perchè il popolo l'obbligava a replicare questo o quel passo, egli chiestane licenza prese in ajuto un fanciullo, che in sua vece cantasse, mentre egli attendeva ad accompagnarne il canto col gesto (4). Lucio Mummio, che novantatrè anni dopo questo rozzo principio di Livio Andronico trionfo di Corinto, fu fl primo che desse de' ludi scenici un po' più regulati alla foggia di quelli de' Greci (5) ; onde si può dir che i Romani per un secolo anzichè vere rappresentazioni drammatiche avessero unicamente delle pubblishe recite o letture di drammi. Come in seguito fu migliorato il teatro e l'arte scenica, sorse per questa specia di divertimento maggiore trasporto; il quale però non mai giunse a tala che 'l più degli spettatori amasse decisamente la rappresentazione di drammi regolari, siccome verrà in altro luogo fatto vedere (6). Di questo era cagione, che'l popolo per genio nazionale a' ludi scenici anteponeva i circensi, i combattimenti dei gladiatori, le cacce di fiere e le naumachie; e alle tragedie e alle commedie, che solevano essere di greco argomento o, se di argomento romano, condursi alla foggia de' Greci, preferiva certi divertimenti o intermezzi di origine italica, tutti fatti per ridere e sul gusto di quelle commedie colle maschere che da noi si dicevan dell'arte, e da que' rimoti secoli si conservarone in nso, finchè un' apparente maggiore costumatessa e una sciocca predilezione per le cose stranlere e la mutata condisione de' tempi le handirono da' nostri teatri. Que-

(1) Liv. L. VII. c. 2. tradusione di Mabil.

ste comiche rappresentazioni si chiamavano favole atellane e mimi, e di esse, siccome della romana tragedia e della commedia si ragionerà dove si avrà a discorrere della poesia drammatica (1). Graditissime furono gran tempo le prime, in cui non servi o mercenarii attori, ma la stessa romana gioventà motteggiando improvvisava certe piacevoli e ridicole azioni drammatiche, e accresceva lo spasso rappresentandovi certe caricature e introducendovi diversi dialetti de' popoli italici. Alle atellane erano in qualche parte simili i mimi in quanto anch'essi miravano a destare le risa; ma se ne distinguevano, perchè il più delle volte solevano essere di argomento vile e scurile e pleni di ogni oscenità, onde si abbandonavano agli istrioni, i quali per non apparire meno visiosi delle persone cui rappresentavano, studiavansi di render col gesto visibile ogni detto per quantunque sconcio si fosse. Questi mimi vennero in breve a piacere cotanto che giunsero come a bandire la buona commedia, la quale sembra essersi di buon' ora perduta (2). A' tempi d'Augusto s'introdussero i pantomimi, simili in parte a' primi ludi scenici vistisi in Roma (3); in questi i ballerini sensa canto, senza proferire parola, col solo accompagnamento della musica, col solo movimento della persona, col solo gesto rappresentavano una qualche azione drammatica. Dal passo di Livio che si riferì sul principio di questo stesso paragrafo, dalla furiosa passione de' Romani per questo genere di spettacoli, e da quanto discorre Luciano nel suo dialogo dei ballo sembra potersi conchindere, che 'l pantomimo fosse, malgrado il greco suo nome, siccome le atellane ed i mimi, di origine italica. Di essi prendevan mirabil diletto e popolo e grandi, e tanto e questi e quello si appassionavano, che ne fu più volte turbata la città sicche bisogno venire a cacciar gli istrioni e i pantomimi d'Italia (4); e sebbene la professione loro si riputasse indegna di persone ingenue, pure malgrado il divieto fattone dal senato a suggerimento d' Augusto (5), e di poi rinnovato più volte, si videro hen di soventi ballare ed agir ne' teatri e cavalieri e senatori e matrone (6). Ma quantunque gli scenici s'idolatrassero, e i grandi profondessero le loro sostanze in regalarli : pur sempre per l'arte loro e la turpe vita si rignardarono siccome persone inoneste, e si condanpavano ad esercitare il loro mestiere, finchè ne fossero esentati per grazia speziale del Principe, o se n'esimessero con abbracciare la religione cristiana (7). Inutile è ricordare che i divertimenti teatrali continuarono in Roma anche dopo cadato l' imperio.

<sup>(3)</sup> Liv. L. XLVIII. Valer. Maxim. L. II. c. 2.

<sup>(3)</sup> Vedi la descrizione di Roma di Publio Viltore.

<sup>(4)</sup> Livius L. VII. c. 2. Val. Maxim. L. II. c. 4,

<sup>(5)</sup> Tacit. Annal. L. XIV. c, 21.

<sup>(6)</sup> Lib. IV. §9. 57. 58.

<sup>(1)</sup> Lib. IV. 66. 57. 58. 59.

<sup>(2)</sup> M. Aurel. de reb. suis.

<sup>(3)</sup> Eosim. Lib. I. c. 8. Chron. Eusebli. Tacit annal. Lib. I. c. 54. Macrob. Saturn. Lib. II. c. 7.

<sup>(4)</sup> Tacit. Annal. L. IV. c. 14. L. XIII. c. 25.

<sup>(5)</sup> Dio. L. LIV.

<sup>(6)</sup> Vedi p. c. d'es. Sueton. Nerone c. 18.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. L. XV. tit. VII. passim.

6. 26. I gladiatori.

Cessato da gran tempo il feroce uso d'alcuni popoli antichi d'immolare i prigionieri di guerra sulla tomba degli eroi caduti in battaglia, un altro ne nacque in apparensa men barbaro, ma in effetto per l'enorme abuso che se ne fece quasi per sette secoli, assai più sanguinario e crudele. I fratelli Marco e Decimo Bruti furono tra' Romani i primi che, rinnovando l'anno 264 avanti l'era volgare in alcuna guisa quel barbaro antico costume, fecero combattere tre coppie di gladiatori ne' funerali del loro genitore (1). Replicossi tal cosa alla morte d'ogni nomo alquanto illustre e poi anche di donne, e gli ambiziosi osservando che il popolo gradiva questo spettacolo più assai d'ogni altro, nessuna occasione intralasciavano di potergliene offerire. Il trasporto per questo divertimento giunse al suo colmo sugli ultimi tempi della repubblica, quando in quegli sconvolgimenti civili si potevano sperare dal popolo maggiori compensi delle incontrate spese; e tale si conservò si può dire sens' alcun decremento per quasi tre secoli anche sotto gl' Imperatori. Questi oltre farne regalo al popolo ne' loro di natalizii, ne' quinquennali, ne' decennali, nelle loro vittorie e ne' trionfi e, siccome cosa d'impreteribile osservanza, prima d'andare alla guerra (2), ne facevano dar dagli Edili, da' Questori, da' Pretori, da' Consoli e da' Pontefici. A tor la sasievolessa, che avrebbe potuto indursi per tanta frequensa, si cominciò a variare in mille modi le pugne, e a crescere quasi all'infinito il numero de' combattenti; e i nipoti di que' Romani, che impiotositi de' sedici elefanti, da Pompeo nel suo secondo consolato mandati a neeidere nell'arena, caricarono lui d'imprecazioni (3), videro lieti e festosi combattere dieci mila gladiatori in una festa sola (4). Si tolse pur anche ad aggiugnere allo spettacolo qualche aria di novità obbligando, contro il divieto d'Augusto (5), questi infelici a combattere fino all'ultimo sangue con precludere loro la via d'impetrare grazia e d'implorarla; altri diè i suoi gladiatori a spiendore di fiaccole o fece per tale causa illuminar la città (6), altri fece scendere nell' arena non membruti e feroci nomini ma femmine e nani (7).

I gladiatori erano o schiavi o Barbari prezzolati, o prigioni di guerra, o rei condannati ad essere senza difesa uccisi (8), o a combattere armati colla speranza d'ottener grazia, se per fortuna o destressa giugnevano a campare tre anni (1). I gladiatori nudriti e ammaestrati con grande cura, a pena di tormentosi castighi e con terribile giuramento si obbligavano verso il loro padrone, cui diceano maestro, di fare e patire quanto un legittimo gladiatore dovea (2). D'ordinario combattevano a piedi ed ignudi, armati di spada e coperti di scudo, altri montavano sopra leggerissimi carri, altri vestiti alla foggia de' Traci portavano un'arma corta e una rete in cui cercavano d'avvi-Inppar l'avversario, altri a cavallo e cogli occhi bendati. Avanti la pugna si mostravano al popolo facendoli girar per l'antiteatro, e chi dava lo spettacolo visitava le armi loro, e le esaminava s'erano bene affilate. Quando un gladiatore toccava qualche ferita, il popolo, come s'ei l'avesse maestrevolmente evitala, gridava: ei se l'ha; e'l meschino abbassava la spada in segno di chieder la vita, e ben di soventi gli spettatori irritati per questa viltà gli ordinavano di riprendere il ferro e di combattere fino alla morte; e allora veniva chi dava a' moribondi il colpo di grazia, e strascinava i cadaveri nello spoliario. Popolo e Padri, vergini e matrone amavano questo spetiacolo alla folha; e i grandi, onde non restarne privi nelle loro assenze da Roma, lo introdussero in tutte le città dell'impero tranne quella sola d'Atene, perchè la sola in cui la Misericordia si venerasse qual Dea. Incominciò quest' abuso fin dagli antichi tempi della repubblica, e si sa del Maggiore Affricano ch' ei die gladiatori in Cartagine nova (3); Nerone interdisse e questi e le cacce di fiere a tutt' i governatori, acciò non avessero per tale causa ad angariar le provincie (4); ma non fu il divieto lungo tempo in vigore. E tanto alcuni ricchi o per la moda si fingevano, o in effetto n'erano appassionati, che a maggiore magnificenza de' loro banchetti volevano, che i convitati delle stesse mense godessero di tanto diletto, e de'gladiatori « crescevano o diminuivano il numero secondo la dignità de' convitati (5). » Lo spirito d'adulazione, per altro timido e vile, mosse Fario Leptino ascito di famiglia pretoria, e Quinto Calpeno già senatore, a combattere da gladiatori in uno apettacolo dato da Cesare (6); e l'esempio loro e 'l desiderio di far cosa grata a certi Principi, e la disperata miseria e la moda trasse di frequenti persone d'ogni età, d'ogni condizione, d'ogni sesso (7) a farsi ammazzare agli occhi del popolo. Quattrocento senatori e seicento cavalieri, e molti di questi non astretti da povertà o da ignominiosa vita, combatterono sotto Nerone (8), e nomini nobilissimi si disonorarono nell'arena quasi in fin a tanto

<sup>(1)</sup> Livius Epit. Libri XVI. Val, Maxim. L. II. c. 4.

<sup>(2)</sup> Capitol. Max. et Balbin. Lamprid, Severo

<sup>(3)</sup> Plin. hist. nat. Lib. VIII. c. 7. Dio. Lib. XXXIX.

<sup>(4)</sup> Dio. Lib. LX.

<sup>(5)</sup> Sueton. codem c. 45.

<sup>(6)</sup> Sueton. Calig. c. 18, Domit. c. 4.

<sup>(7)</sup> Statius Sylvar. Lib. 1. 6. 56.

<sup>(8)</sup> Cod. Theod. L. IX. tit. 18. l. nn.

<sup>(1)</sup> Collatio L. L. Mosaicar. Tit. IX,

<sup>(2)</sup> Petron. Saly rico.

<sup>(3)</sup> Liv. L. XXVIII. c. 21.

<sup>(4)</sup> Tacit. Ann. L. XIII. c. 31,

<sup>(5)</sup> Strabo L. V.

<sup>(6)</sup> Sueton. D. Jul. c. 39.

<sup>(7)</sup> Sueton. Domit. c, 4. Tacit. Ann. L. XV. c. 32. Dio. L. LXI. Suston. Aug. c. 43,

<sup>(8)</sup> Suston, codem c. 12.

che vi si combattè. Erasi già sotto la repubblica, ma solo per reprimere l'ambito, stabilito quanti gladiatori si potessero dare in uno spettacolo (1); il buono Imperator M. Aurelio, mosso da umanità ne fissò il numero e ordinò loro d'usare spade di mara o fioretti (a); Commodo, gladiatore egli stesso, tornò in uso l'antica carnificina, la quale continuò finche la religione cristiana e gli Imperatori e'l declinare della fortuna di Roma la fecer cessare. Dassi da molti questa lode a Costantino (3), ma non pare che a lui si debba; perchè quella sua legge, che forse diè ansa a tale opinione, alla sola Penicia si riferisce (4); e non mancano argomenti per provare, che dopo quella leggo e ancora agli stessi suoi di si davano gladiatori e in Occidente e nell'Oriente. Cessò dunque tale spettacolo non per comando di Costantino, ma per varie cagioni, e gran parte v'ebbe come s'accennò la religione cristiana. Degli Imperatori s'hanno di questo a lodare Costanzo e più di lui Valentiniano il vecchio ed Onorio. Vietò il primo (del 357) a rigorose pene che « al detestando mestiere de' gladiatori » non s'ammettesser soldati o chi serviva in palasso (5) e'l secondo comandò, che nessun palatino, servitore di palazzo (6), e nessun cristiano s'avessero, quantunque rei di delitti, da condannare a' gladiatori (7); e siccome il cristianesimo dopo Valentiniano presto diventò universale, venne per questa legge a mancare la turba che solea tinger del suo sangue l'arena. Seguitarono poi tempi sempre più infelici per Roma; più non si facevano prigioni di guerra; e i Barbari potentissimi nella corte e negli eserciti volcan comandare, non divertire il popolo colle loro morti e colle ferite. Cos) essendo le cose parrebbe potersi prestar fede a chi scrive, essere stati i gladiatori dell'anno AtA aboliti da Onorio (8); ma muove qualche difficoltà l'osservare che sulla metà dello stesso accolo quinto ancor s'annoveravano in Roma quattro ludi, vale a dire quattro case dove si anımae-travano gladiatori (9); onde sembra potersi conchiudere, che questo sanguinoso spettacolo non cessasse ad un tratto per espresso comando, ma solo successivamente per la congiunta efficacia delle accennate cagioni.

## §. 27. Cacce di fiere.

Non erano meno sanguinarie o crudeli o a' Romani meno gradite le cacce di fiere. I bestiarii,

(1) Sueton. D. Julio. c, 10.

cost si chiamavano le persone che in queste s'adoperavano, o erano gladiatori, o soldati, o poveri rei condannati ad essere flagellati in giro por l'anfiteatro e poi dati inermi a sbranar alle fiere: e ritrovatore di questa nuova pena si fu Gueo Pompeo (1); combatterono però ne' seguenti tempi anche senatori e cavalieri (2), e fin donne (3). Le fiere si raccoglievano con immenso dispendio da tulte le parti e si traducevano a Roma, e tanta cura usarono gli Imperatori che nen venisse meno la materia di divertimente sì favorito, che fine al principio del quinto secolo durò in vigore il divieto d'ammassare un leone (4). Le bestie più feroci, siccome leoni, leopardi, pantere, ersi ec. erano propriamente destinate a combattere; altre come cervi, daini, caprioli ec. servivano a dare al popolo lo spettacolo d'una gran caccia, al quale oggetto l'arena solevasi trasformare in un bosco, e'l popolo ad un dato segno correrie e predarvi le fiere.

Il primo spettacolo di questa natura ebbesi l'anno 250 avanti l'era volgare nella caccia d'alcuni elefauti presi da Lucio Cecilio Metello ai Cartaginesi, quando il Senato tra non saperne che fare, e volere avvezzare il popolo a non temere que' macchinosi animali li fece uccidere dai servi pubblici (5); e questo fa principio da potersi lodare. Ma presto se ne abasò a divertimento del popolo. Del 99 avanti l'era volgare si videro combattere elefanti la prima volta nel circe, e vent'anni appresso i fratelli Luculli venti ne fecero pagnar contro tori nella loro edilità; Cesare nel terse consolato ne produsse venti contro cinquecento fanti, poi altrettanti colle loro torri e in questo sessanta guerrieri, contro cinquecento fanti e cinquecento cavalli (6). Alle cacce degli elefanti altre ne tennero dietro di fiere d'ogni qualità, e per poterne compiacere al popolo bisognò che l'anno 84 avanti l'era volgare il tribuno Gneo Aufidio facesse annullare un senatusconsulto con cui si vietava di trasportare in Italia pardi, pantere ec. (7). Scauro, quegli che costrusse quel sì sontuoso teatro, presentò al popolo centocinquanta fiere, Pompeo quattrocento e dieci (8), e Augusto in varie riprese da tre mila e cinquecento (9). Quinto Mucio Scevola fu 'l primo a far vedere leoni che combattevan tra sè; Silla nella sua pretura ne diede cento che saettati furono da arcieri a lui mandati dal re Bocco (10); Pompeo ne diede ben seicento e tra questi trecento e quindici con giuba; Cesare

<sup>(2)</sup> Dio. sive Xiphil, L. LXXI. Capitolin. codem.

<sup>(3)</sup> Euseb. vita Const. L. IV. c. 35. Sosomen. hist. eccl. L. I. c. 8.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. L. XV. tit. XII, l. 1. anno 325.

<sup>(5 .</sup> Cod. Theod 1. 2.

<sup>(6\</sup> Ihidem L. IX. tit. XI. l. 11.

<sup>(7)</sup> Ibidem Libro et tit. cit. 1, 8.

<sup>(8)</sup> Theodore: /ist.eccl. L. IV. c. 26, Cassiodor. hist. tripart. L. X. c. 2.

<sup>(9)</sup> V. la descrizione di Roma annessa alla Notitia Dignitatum,

<sup>(1)</sup> Seneca de brevit. vitae. c. 13.

<sup>(2)</sup> Sueton. Nerone c. 22. Xiphilin. L. LXI.

<sup>(3)</sup> Juven. Salyr. 1. v. 22.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. L. XV. tit. XI. L. 2. anno 414.

<sup>(5)</sup> Plin. hist. nat. L. VIII. c. 6.

<sup>(6)</sup> Idem ibidem.

<sup>(7)</sup> Idem Libro cit. c. 17.

<sup>(8)</sup> Idem ibidem.

<sup>(9)</sup> Marm. Anciranum.

<sup>(10)</sup> Plin. l. cit. Senec. de brev. vitae. c. sup. cit. 13.

quattrocento (1); Adriano replicatamente da cento (2). Il più delle volte però a variar lo spettacolo si producevano fiere di diversa specie; e queste che ora s' accenneranno furono in tal genere le feste più ricche. Nerone diede in una volta quattrocento orsi e trecento leoni (3); Tito novemila bere diverse, di cui cinquemila vennero atterrate in un dì (4); Trajano nella vittoria dacica undici mile (5); Gordiane ancora private in an ch mille orsi (6); Probo in un solo giorno cento leoni e in un altro cento leonesse, cento leopardi d'Africa, cento di Siria e trecento orsi (7). Non meno magnifiche e profuse di questi combattimenti erano le cacce di cui si parlò. Eliogabalo donò al popolo cervi, buoi, cavalli, cammelli (8); Gordiano alci, cervi, tori di Cipro, strussi, asini e cavalli selvatici, ibici, caprioli (9); Probe mille struzzi, mille cignali, mille caprioli e un' infinità di altri animali (10). Quel traricchissimo Scauro fece anche entrar l'acqua nel suo teatro e mostrò al popolo il primo ipopotamo e cinque cocodrilli (II); Augusto trentasei ne fece comparire e necidere nel circo Flaminio (12). Prima di lasciare quest'argomento vuolesi, sebbene propriamente non v'appartenga, ricordare uno spettacolo che dovette ripseire novissimo, e furono elefanti, che sulle corde discesero dalla sommità dell'antiteatro nell'arena (13). Cotanta profusione diminut poi secondo che scemando venivano le forse dell'impero; e l'uso di quei combattimenti si perdette a misura che più si propagò il Cristianesimo, sicchè dopo la prima metà del secolo sesto più non se ne trova memoria (14).

## 6. 28. Le Naumachie.

Le rappresentazioni di pugne navali, naumachie, vennero siccome cosa di solo divertimento e di lusso introdotte più tardo degli altri spettacoli, e per quanto sembra solo a'tempi di Cesare (15) e di Augusto (16). Queste si facevano prima in un luogo basso non lungi dalla riva del Tovore (17), poi negli anfiteatri e ne' circhi o in edificii che a tale oggotto appositamente s'ergevano. Raccoglievanoi per queste spettacolo da tutto l'impero un suffi-

- (1) Plin. Libro cit. c. 16.
- (2) Spartian. codem. c. 19.
- (3) Dio. sive Xipil. L. LX.
- (4) Idem L. LXVI.
- (5) Idem L. LXVIII.
- (6) Capitolin. codem. c. 3.
- (7) Vopisc. Probo c. 19.
- (8) Lamprid. codem. c. 8.
- (9) Capitolin. Gordianis c. 3.
- (10) Vopisc. Pr. c. 19.
- (11) Plin: L. VIII. c. 16.
- (12) Dio. L. LV.
- (13) Sueton, Nero. c. 11. Galba c. 6. Plin. L. VIII. c. 3. Dio. sive Xiphil. L. LXI.
  - (14) Maffei Ver. illust. P. IV. c. 6.
  - (15) Sucton. D. Jul. c. 39.
- (16) Idem Aug. c. 43.
- (17) ldem ibidem.

cleate numero di rei condaunati alla morte, e addestratigli alquanto nel maneggio de' remi e nel governo dei legni si cacciavano entro navi rostrate o triremi e si facevano combattere divisi in due squadre. Nerone volle come in ogni altro spettacolo mostrare la sua profusione anche in questo, Nel luogo dove dava altri ludi fece d'un batter d'occhio entrare acqua di mare, e in essa pesci ed altre belve marine; indi fattovi per qualche tempo combattere alcuni vascelli votò a un tratto l'arena di acqua e vi die gladiatori (1). Di Eliogabalo racconta Lampridio, essere corsa voce che ei facesse dare di questi combattimenti nel vino (2). Più grandioso di quanti altri se ne vide giammai fu quello che l'imperatore Claudio dispose sul lago Fucino prima d'aprir l'emissario, per cui voleva scaricarne le acque. Questo così viene descritto da Tacito. « Avendo fatto tagliare il monte tra'l lago Fucino e'i fiume Liri volle Claudio, onde meglio splendesse la magnificenza dell'opera sua, che si rappresentasse sul lago una battaglia navale, come già, ma con minori legni e con meno, era stato fatto da Augusto in uno stagno a tale oggetto scavate di qua dal Tevere. Ármò dunque triremi e quadriremi, e forono cento (3), e su vi mise diciannove mila uomini; circondo il lago di zattere onde torre a combattenti ogni scampo e lasciò tanto spazio nel mezzo, che le navi vi si potessero come in ordinata battaglia governare, girare e assalire. Dispose sulle zattere soldati della sua guardia difesi da parapetti, ou cui stavano catapulte e baliste; i condannati occupavano co' loro vascelli coperti il resto del lago. Le rive, i colli e i monti erane quasi un teatro coperti da numeroso concorso di popolo, qua condottosi dalle vicine città e fino da Roma o per corteggio del Principe o per brama dello spettacolo. Presiedettero a questo egli stesso vestito di eplendido paludamento, e non lungi Agrippina in clamide agrata. Pugnossi, quantuque tra malfattori, con animo di valorosi guerrieri, e i superstiti ebbero dopo lango combattere in dono la vita (4).» Questo delle naumachie fu forse tra gli spettacoli ricordati il primo che s'intralasciò; cinque naumachie però esistevano ancora sulla metà del secolo quinto (5).

#### §. 29. Terme pubbliche.

Oltre quella d'andarsi cercando i viveri e di starsi a godere i varii spettacoli, un'altra occupasione necessaria aveva quotidianamente la plehe romana, quella cioè di bagnarsi; perchè rarissimo era in Roma l'uso del lino e I popolo soleva nella città andarsene scalso. Ogunno ne' tempi antichi si rinnettava alla meglio, e la gioventà copertasi

- (1) Sucton. Nerone c. 12. Dio. sive Xiphil. libro LXI.
  - (2) Lamprid. codem. c. 23.
  - (3) Dio. sive Xiphil. Lib. LX.
  - (4) Tacit. Ann. Lib. XII. c. 56.
  - (5) Descript. Urb. R. in Notitia dignit.

di polvere e sudore nel campo correva a gettarsi nel vicino Tevere; solo, allorchè crebbe il lusso e vi si aggiunse la voglia di ostentare ricchezza e di comperare il favor popolare, v'ebbe bagni gratuiti, e de' bagni pubblici gratuiți se ne trovano già sotto la repubblica (1). Solevano gli uomini moderati bagnarsi una volta il d'avanti il loro pranzo, coena, il popolo dal mezzodi fin verso sera (2), e molti premettere al bagno alcono degli esercizii ginnastici (3), di cui le terme offerivano larghissima commodità. A grado a grado cotanto si vennero i Romani piacendo in questa delizia, che lodavasi chi solo due volte ne usasse, e l'imperatore Commodo giunse a bagnarsi sette ed otto volte il dì e a mangiare ne' bagni (4). Il lusso che in ogni altra cosa entrò, si fece vedere anche nei bagni; sicchè « sordido e povero pareva a sè stesso » uno che si lavasso in quei bagni piccoli e oscuri all' uso antico (5); e avendo Cajo Sergio Orata « quel maestro d'ogni piacere (6) » immaginato di farsi con ispesa non molto grande de' hagni pensili, presto si vollero pensili « quasi mari intieri d'acqua calda (7). » Sotto Augusto incomincio la magnificenza e la grandiosità, de' bagni pubblici, e forse ne diede l'esempio Agrippa in quelle sue splendide terme 8), cui morendo lego al popolo (9), dopo avergli per un anno mantenuto cento sessanta bagni (10). Alessandro Severo, per concessione di cui le terme, che si stavano schiuse dall'aurora alla sera, restarono aperte anche di notte (II), fondo bagni in tutti quei rioni della città che ne mancavano (12). Come 'l popolo ebbe bagni gratuiti, ognuno corse a lavarsi, onde presto « il numero loro crebbe all'infinito (1) » e bisognò a edificarne di estesi quanto le provincie (2); » e gli ottocento cinquanta sei bagoi, che nel secolo quarto, e ancora nel quinto si contavano in Roma (3), mostrano quanto ne fosse generalissimo l'aso, massimamente che chi non poteva o non voleva lavarsi nelle terme pubbliche, colla spesa d'un solo quadrante il poteva in un bagno da soldo (4). Le donne avevano anticamente bagni distinti da quelli degli pomini, poi tolecro a bagnarsi in comune con essi; lo vietà Adriano (5), ma l divieto dovette rinnovarsi da Marco Aurelio (6); tornossi all'antico costume sotto Eliogabalo e lo represse poi Alessandro Severo (7) Oltre Agrippa aprirono terme al popolo parecchi altri privati e quindici Imperatori; e celebri sono sopra le altre per la loro sontuosità quelle di Caracalla e di Diocleziano, le quali oltre la famosa biblioteca Ulpia, un ginnasio, varii portici, giuochi di palla, piazze, boschetti ec. contenevano tre mila e due cento vasche di marmo (8). I fondatori non contenti di erigerle pensarono anche a riccamente dotarle, onde in perpetuo fossero conservate, servite, illuminate e riscaldate, siccome fanno fede di molte iscrizioni; e indipendentemente da queste si trova per cagione d'esempio, che Alessandro Severo e assegnò alle sue de' boschi dello stato e'i prodotto d'una gabella imposta sugli artigiani (9); che altri dedicarono a tale oggetto una parte della gravessa posta sul sale (10); che que' di Terracina dovevano condurre a Roma certa quantità di legne per uso de' bagni (II).

## CAPITOLO VI.

LUSSO DE GRANDI.

6. 30. Loro palassi. - 6. 31. Arredi e banchetti. - 6. 32. Vesti, - 6. 33. Gioje e schiavi.

### §. 30. Palassi de' grandi.

Dopo quanto fino qui si discorse dell'opulenza, della grandezza e della popolazione di Roma e della condizione del senato e dell'ordine equestre; poichè si mostrò, quale e quanto povera e neghit-

- (1) Cicero pr. M. Coelio. 26. -
- (2) Vitrue. L. 5. c. 10 Plin. Epist. L. III. ep. 1.
- (3) Martial. Epigr. L. VII. 3. ed altri molti.
- (4) Lamprid, eodem c. II.
- (5) Seneca epist. 86.
- (6) Cicero de finib. L. II. c. 16.
- (7) Valer. Max. L. IX. c. 1.
- (8) Plin. Lib. XXXIV. 8. Lib. XXXV. 4. Libro XXXVI. 25.
  - (9) Dio. L. LIV.
  - (10) Plin. L. XXXVI. 13. Dio. Lib. XLIX.
  - (11) Lamprid. codem c. 25.
  - (12) Idem. Ibidem. c. 39.

tosa fosse in universale la plebe cittadina; poichè si disse della necessità e della magnificenza delle largizioni annonarie e di quella degli spettacoli e delle terme, resterebbe ancora a ragionare partitamente de' costumi de' grandi e di quelli del po-

- (1) Plin. L. XXXVI. c. 15.
- (2) Ammian. Marcell. L. XVI. c. 6.
- (3) V. la descrisione di Roma nel §. 4.
- (4) Horat. Satyr. Libro I. Sat. I. v. 37. Juven. Sat. VI. v. 447. Seneca epist. 86.
  - (5) Spartian. eodem. c. 19.
  - (6) Capitolin, eodem. c. 23.
  - (7) Lamprid. sodem. c. 24.
- (8) V. gli autori che scrissero di Roma antica e sono citati nel §. 4.
- (9) Lamprid, codem. c. 25.
- (10) Cod. Theod. L. XIV. tit. V. l. un, e L. XI. tit. XX. et alibi.
- (11) Symmach. Epist. Lib. X. ep. 59.

polo e così di quanto appartiene alla letteratura latina, di cui Roma fu madre ed educatrice. Ma l'argomento della letteratura esigendo lungo e diligente discorso occuperà il quarto libro; e de' costumi non sembra, dopo quanto se n'è fino qui ricordato, richiedersi un particolare esame, perchè tale materia è stata trattata e pfà volte e in varie forme e da molti, sicchè si può dire notissima a chiunque ha qualche pratica delle cose romane: onde qui non si parlerà se non del lusso dei grandi; non con animo di trattarue e professo, ma onabia a desiderare del tatto un qualche cenno su tale argomento.

Piccoli e poveri erano in generale i pubblici e privati edifizii della Roma di Romolo e deº suoi successori, ne gran fatto più splendidi quelli che si eressero quando la città arsa da' Galli in tutta fretta si rifabbrico, non con alcuna regolare distribusione ma con ingombramento universale (1). Solo nel settimo secolo di Roma e più ancor nell'ottavo incominciarono i Romani a ostentare come in ogui altra cosa anche in questa le loro ricchezze; e datisi a fabbricare v'attesero non già con trasporto ma con vero furore; di che ecco le prove. I Censori Cassio Longino e Servilio Cepione condannarono l'anno avanti l'era volgare 128 l'Augure Lepido, perchè egli pagava una pigione di sei mila sesterzli, e cencinquant' anni appresso appena si sarebbe riconosciuto per senatore uno che pagasse quel tanto (2); un altro Lepido, Consolo nell'anno 78 avanti l'era volgàre, possedeva una casa a' suoi di la più bella di Roma, e non passarono trentacinque anni, che ve n'aveva oltre cento che di lunga mano la superavano (3); Clodio, ucciso da Milone l'anno 52, comperò una casa per cento quarantotto millioni di sesterzii, cosa che a Plinio ancora nel secolo seguente pareva portentosa, quanto le stravaganti spese dei Re (4); a Cesare non ancor Dittatore l'unico suolo dov'egli voleva costruire il suo foro n'ebbe a costare mille milioni (5). Crebbe poi sotto gl' Imperatori insieme cogli altri anche questo genere di lusso, e quale fosse a' tempi d'Augusto la magnificenza de' palaszi de' grandi lo abbiamo dalla descrizione che ne fa Vitruvio (6); sicchè tra lo splendore delle fabbriche sue e di quelle sull'esempio e ad eccitamento suo erette dai cittadini quell' Imperatore poteva vantarsi d'avere trovato Roma di cotto e lasciatala di marmo (7). E in vero in quel tempo, che ancora dopo otto secoli si ammirava qual preziosa reliquia dell'antica semplicità la casa di Romolo coperta di strame (8), e in quella stessa cit-

(t) Livius L. V. c. 55. Sucton. Nerone c. 38. Tacit. Ann. L. XV. c. 38.

- (2) Vell. Paterc. L. II. c. 10.
- (3) Plin. hist. nat. Lib. XXXVI. 15.
- (4) Idem ibid. Lib. XXXVI. 15.
- (5) Idem ibid. et Sueton. D. Jul. c. 26.
- (6) Lib. VI. c. 8.
- (7) Sueton. eodem. c. 29.
- (8) Vitrus, L. II. c. 1. Seneca. Contros. L. I. 6.

tà, dove Romolo aveva asseguato ad ogni cittadino due jugeri di terra in sostentamento suo e della famiglia (t): in quel tempo e in quella stessa città si videro poco avanti il principato di Nerone de' servi possedere de' verzieri e delle piscine e taluno forse fin delle cucine più spaziose di quegli antichi poderi (2), e s'udirono i lagni di chi credeva d'abiture ristretto, se la casa sua o la sala di conversazione non erano più ample de' patrimonii degli antichi trionfatori (3). Che dire del palazzo di Caligola e che della casa aurea di Nerone, la quale colle fabbriche sue e co' portici e co' giardini e con un lago, che assomigliava un mare, tutta pareva volere occupar la città? Per non continuare più a lango questa sazievole enumerazione, basti addurre in ultimo luogo la testimonianza d'uno scrittore che vide Roma sul principio del secolo V. sotto il regno d'Onorio, e della grandiosità de' palagi ebbe a dire « una sola casa è una città, e una sola città mille altre ne contiene; perchè una di queste grandi case tutto quello contiene che una mediocre città, un ippodromo, piasse, templi, fonti, varii bagni (4). »

## §. 31. Arredi e banchetti.

A questa esteriore magnificenza corrispondeva per egui conto l'interna; e vedute quante e quali fossero le ricchesse della romana nobiltà, non è mestieri venir partitamente mostrando, come i grandi onde rendere splendidi i loro appartamenti profondessero l'avorio, la tartaraga, i legui più preziosi, i marmi più pellegrini, l'argento l'oro e fino le gemme, per nulla dire delle opere di scultura e pittura, che da tutto il mondo con immenso dispendio raccoglievano, e nulla dire de mobili, degli arredi e delle suppellettili di quell'artifizio e di quel valore che ognuno può immaginare. Giova però anche nella proposta brevità ricordare alcune cose, le quali forse fino in mezzo alla grandezza di Roma possono recar meraviglia. Tutt' i palazzi avevano larghissima acqua per uso della famiglia, de° giardini, delle terme private e delle piscine (5), e in alcuni, come in certe fredde regioni si fa coll'aria riscaldata o col fumo, essa veniva distribuita sì che poteva correre per tutte le stanze (6) e nel verno anche rattiepidirle. Per godere in quelle contrade, avanti l'incendio di Nerone così irregolari ed auguste, aria più pura e poter più liberamente spaziare coll'occhio solevano mangiare nella parte più alta della loro abitazione, e alcuni ne convertivano i tetti in giardini e boschetti, dove tenevano alberi di tanta rarità e presso, che fino dei tempi della repubblica dieci soli si stimarono tre

- (1) Varro de re rust. Lib. I. c. 10.
- (2) Plinius L. XVIII. c. 2.
- (3) Idem Lib. XXXVI. c. 15. et Valer. Max. L. IV. c. 4.
  - (4) Olympiod. ap. Photium.
- (5) Seneca Nat. Quaest, Lib. I. Praef. Strabo Geogr. Lib. V.
  - (6) Pap. Stat. Sylvar. Lib. I.

milioni di sesturzii (ɛ); del quinto secolo avevano di questi boschetti nell'interno degli appartamenti e amavano etarsi di verno alla loro ombra ed ascoltarvi il canto di vaghi e garruli sugelletti (2). Più di questo e di quanto altro potrebhesi sopra questo argomento addurre ci hanno a sorprendere coloro che « moltiplicano i mobili soffittati de' lero cenacoli in modo, che uno vada sempre subentrando in luogo degli altri, e si mutino i tetti ad ogni nuova portata (3). »

Da questi cenacoli passiamo alle cene; e notisime essendo quelle di Lucullo, d'Apicio, di Vitellio, d' Eliogabalo ec. tanto basterà ricordarne, che manifesto ne appaja non solo l'eccesso della golosità più ricercata e della più che animalesca voracità, ma la forsennata voglia di ostentare quanto si voleva e si poteva profondere. Era moda d'evacuar prima della cena lo stomaco mediante un emetico, onde meglio poterlo riempiere; non pochi dal banchetto si levavan per recère, e tutti solevano sbaraszar dopo il pasto il ventricolo (4); nè di questi o d'altri messi di « conciliarsi un rabbioso appetito » si astenevan le donne (5); sicchè poteasene dire « e' mangiano per vomitare, e vomitano per mangiare (6). » Ma la sola quantità de cibi non bastava a conseguire l'intento che ne'loro conviti ai proponevano que' crapuloni, perchè parevano non tanto voler mangiar come spendere. E perciò dove gli antichi, siccome d'eccesso di lusso, lagnavansi di vivere in tempi che un cuoco pagavasi quanto un buon cavallo; altri ne venuero sotto gli Imperatori, in cui esso pagavasi quanto tre, o quanto la preda d'uno degli antichi trionfi (7). Da cestore « a forsa d'arte si trovò il piacere di mangiare e di bere a presso d'intieri patrimonii (8); » e come quest'arte sola a dar fondo alle sostanze non bastasse, vennero, bisogna pur dirlo, alle più matte invensioni. Il comico Esopo comperò per un milione una perla, la distemprò in aceto e la bebbe; il figlio sao si mangiò in una sola vivanda sei centomila sesterzii, e perchè gli potesse costare quel tanto, la compose tutta di lingue d'uccelli che perlavano o cantavano soavissimamente (9); così altri facevane mangiando le sole lingue de' fagiani e de' fenicotteri, e de' pavoni le sole cervella. A proposito di questa studiata profusione fa il seguente squarcio d'una vecchia orazione che si legge presso A. Gellio. a I direttori delle taverne e i

(1) Valer. Max. Lib. IX, c. 1.

- (2) Rutik Numat. Itin. L. I. vers. iii. Questo viaggio di Rutilio Numaziano credesi intrapreso del 416.
  - (3) Seneca ep. 90.
- (4) Cicero ad Attic. Lib. XIII. ep. 52. Sueton. Vitallio c. 13. Celsus. Lib. I. c. 3.
  - (5) Jurenal. Sat. VI. v. 427.
  - (6) Seneca ad Helviam. c. 9.
- (7) Nell'uno e nell'altro degli adolti due sensi si legge il passo di Plinio nel Lib. IX. c. 17, a cui qui si elluda.
  - (8) Valer. Maxim. L. IX. c. 1.
  - (9) Plin. Lib. IX. c. 35.

maestri della gola gridano che la cena non è lauta, se quando sei sul bello di assaporare e gustare un cibo, questo non ti vieu levato davanti e sostituitone un altro più copioso e più delicato. Sia dunque tale il condimento principale delle cene per costoro, che riguardano siccome bel garbo e piaosvolezza la spesa e la sazietà, e insegnano, non doversi mangiare intiero nessun uccello se non se 'l beccafico; il banchetto essere misero, se tanto non s'imbandisce di accelli e volatili, che i convitati possano satollarsi mangiandone solo la parte inferiore delle coscie, e non avere palate chi mangia il petto d'uccelli o di altri animali volanti (I).» Come di selvaggine rare, erano ghiotti di pesce, e in questo non meno spendevan che in quelle. Una sola triglia (mullus) fu venduta sei, otto e fino dieci mila sestersii (a); questo pesce amavano vederlo morire perchè quel suo bel color rosso col languir della vita viene con rapide gradazioni a impallidire e percio mettevanlo in tavola vivo in vasi di vetro; altri pesci per poterli mangiar freschi si tenevano in vivali nella sala stessa del convito (3); e potendone avere di straordinaria grandezza facevano venire in sala le bilance, li pesavano in presensa di notai, e volevano che se ne conservasse memoria; così facevano di certi uccelli, dei ghiri ec. (4). Un altro (pesce accipenser), e così altre vivande più delicate e più rare si portavano in tavola da' servi inghirlandati e preceduti da una banda di suonatori di flauto (5). Ottavio comandante della flotta vedendo, che i mari d'Italia mancavano d'un deliziossimo pesce (scarus), ne caricò nella Troade alcuni vascelli e li venne seminando lungo le coste della Campania (6).

Che dire dell' enorme abuso che del vino facevano certi beoni di questi corrotti tempi, se già la virtù del prisco Catone si riscaldava al bicchiere, se 'l Console Antonio e 'l figlio di Cicerone della loro bibacità si vantavano? Per avvivarne e rialsarne il sapore conciavano il vino con aromi, col fumo, con pece, con sale, con acqua di mare ec. (71; lo bevevano in ghiaocio, o per sentirne meglio e più presto la grazia, la fraganza e la forza anche caldo (8), e per crescere la voglia del bere mutavano più e più volte i vini, di che Caja Cosare fa'l primo a dare ne' suoi trionfi l'esempio.

A maggior profusione, e forse onde tutti i sensi potessero i lore particolari piaceri fruire, s'aspergevano d'unguenti e d'essenze odorose, e le bevevan col vino (9); si coronavan di fiori, sulle fre-

- (1) Noct. Attic. Lib. XV. c. 8.
- (2) Plinius Lib. IX. c, 17. Suston. Tiber. c. 34. Juven. Sat. IV. v. 15. 25.
  - (3) Seneca Nat. Quaest. L. III. c. c. 17. 18.
  - (4) Amm. Marcellin. L. XXV III. c. 4.
  - (5) Macrob. Saturnal. Lib. III. c. 16. (6) Plin. Lib. IX. c. 17.
- (7) Juvenal. Sat. VI. v. 302. Plin. L. XIV. c. 19. Columell. L. I. c. 6, Martial, L. X. ep. 36. ec.
  - (8) Idem Sat. V. v. 63. Martial, L. VIII. ep. 67.
- (9) Plin. L. XIII. c. 3. Juven. Sat. IV. v. 303. Martial. L. XIV. epigr. 150 ec.

sche rose adagiavansi e ne spargevan la sala (I), e a tanto giunsero di dilicatessa, che, se nou v'ha iperbole, Mecenate si risentiva, se gli avveniva d'assidersi sopra una foglia non bene distesa (2). Come l'odorato ed il gusto aveva a bearsi l'adito, a bearsi la vista; e quindi per tacere de' morbidi letti e del presioso vasellamento v'avea durante il convitto canti e concerti, balli (3), rappresentazioni drammatiche e mimiche (4) e come s'accenno fin gladiatori; e acciò nulla che potesse in alcuna guisa dilettare maucasse, assai volte le suonatrici di cetra, le ballerine, le cantatrici e i donselli, che davano bere e alla mensa servivano, prostituivansi dal padrone e ignudi affatto e scoperti più che vestiti (5). Taccionsi a studio le testimonianse do' Padri del secolo quarto e del quinto che in gran numero potrebbonsi addurre, perchè a taluno parrebbero forse dettate da un eccesso di selo; ma questo lusso, questo spirito di dissipazione continuò quanto la ricchessa di Roma; perchè de' tempi in cui l'imperio declinava a manifesta rovina leggiamo in un panegirista di Teodosio: « Costoro che di studiatissima ricercatesza marcivano, quali assai volte ne vidimo, si credevano di non vivere lautamente abbastanza, se'l lusso alterando il corso delle stagioni non faceva oleszar per essi le rose d' inverne, o se d'estate le nevi non agghiacciavano loro il Falerno in giojellati bicchieri. Ristretto era il nostro mondo alla lor gola; perchè appressando le vivande non dietro il sapore ma dietro la spesa, solo que' cibi landavano che nascevano nell'estremo Oriente, o venivano d'oltre i nostri confini, o si adducevan da' mari infami pei tanti naufragii (6). » E ancora del secolo quinto più sorti di vino in un pasto bevevansi (7); ancora da tutt' il mondo raccoglicasi uccellame, selvaggiume, ostriche, pesci (8); ancora si tenevano i pesci vivi nel luogo del banchetto (9); ancora si profondevano aromi, essense ed anguenti (10); e sebbene l'Imperatore Teodosio lo avesse del 385 vietato (II), ancora s' introducean ne' conviti suonatrici di cetra, ancora vi si rappresentavano osceni mimi e sconci balli (12). În Roma e in Occidente non erano siccome nell'Oriente escluse da

(1) Spartian. Vero. c. 5. Lamprid. Heliogab. c. 19. Vopise. Carin. c. 17.

(2) Seneca de ira L. II. c. 25.

(3) Patron. Satyric. c. 35. 36.

- (4) Spartlan. Hadr. c. 26. Cassiodor. Variar. Lib. 11.
- (5) Cicero in Pis. 10. Plin. Epist, Lib. IX. ep. 27. Martial. Lib. IX. epigr. 78.
  - (6) Latin. Pacat. panegyr. c. 14.
  - (7) Sidon. Apollin. carm. 17. v. 15.
- (8) Idem Ep. L. VIII. ep. 12. Auson. Epigr. 7. v. 35. ep. g. v. 19.
  - (9) Sidon. Apollin carm. 22. v. 207.
  - (10) Idem Ep. L. IX. ep. 13.
  - (11) Cod. Theod. L. XV. tit. VII. l. 10.
- (12) Sidon. Apoll. Ep. L. I. op. 7. Prudent. Hamartig. v. 315. 817.

tali banchetti le donne; ed esse non di rado tra se banchettando a tutti gli eccessi del vino e della tavola si abbandonavano (1). Che se di questi ultimi tempi non si riferiscono esempli della passa profusione del primo secolo o del secondo: non è dire, che i Romani non ne dessero punto; ma bene o non averne gli scrittori lasciato memoria, o forse esserne colla diminusione dell'imperio stata tolta non già la voglia, ma la possibilità.

## §. 32. Vesti.

Tra le molte incumbense delle antiche madri di famiglia romane non era ultima quella di filare e tesser la lana; ed esse di hen conoscer quelle arti gioriavansi, come ne' passati aecoli sembrauo essersene gloriate le nostre. Italiane, che avevano un antico proverbio: Chi fila e fa filare, buona massaja si fa chiamare. Augusto Imperatore volle, che la moglie, la figlia e le nipoti secondo Pantico costume v'attendessero (2), e amb d'usare quasi costantemente sol vesti fatte dalle lor mani (3); e sebbene in processo il lasso e l'amore dell'ozio tauto invalessero, che le matrone avevano a schifo la conocchia e'l telajo (4): pure ancora del secolo quarto lodavasi una moglie di essere di tali laveri studiosa (5), e ancora del quinto più d'una madre di famiglia, anche nobilissima, se n' occupava in compagnia delle ancelle (6). Ma potevansi hen queste lodare e proporre alle altre siccome modelli di matronale contegno, che l'amor d'ostentare le grasie del corpo a traverso vesti sottilissime che parevano « nebbie o venti tessuti (7) » sicchè « mostravano il corpo più che non lo coprissero (8), » di sfolgoreggiare in porpore che valevano mille denari la libbra (9), di sfoggiare in drappi di seta che a peso d'oro si facevano venir dall'estremo Oriente (10), presto fece à nomini e donne dimettere siccome troppe semplici le toghe d'un solo colore, le preteste, i laticlavi, le stole, le palle ed i pepli; preste lasciar siccome troppo vili e comuni le stoffe di lana. Cominciossi quindi fin dalle guerre civili è sotto Augusto ad usare in luogo della toga certi mantelli, di che quell' Imperatore ebbe a riprendere il popolo(11); nei tempi seguenti sempre più raro si fece quel dignitoso vestito, siochè riguardavasi quasi solo come abito di cerimonia (12); e già s'accennò

- (1) Ambros. de Elia et jejunio c. 18.
- (2) Sucton. codem c. 64.
- (3) Idem ibid. c. 73.
- (4) Columella Praef. in Lib. XII.
- (5) Auson. Parent. II. 3. XVI. 3.
- (6) Chrysost. Op. Vol. I. p. 242. Vol. III. p. 297.
- (7) Petron. Satyric. c. 55.
- (8) Solin. c. 53.
- (9) Plin. Lib. IX. c. 89
- (10) Vopisc. Aurel. c. 45.
- (II) Suctor. cod. c. 40.
- (12) Seneca de Const. c. g. Tacit. Ann. Lib. X1. 7. Martial. Lib. 1. epigr. 109. Lib. 11. ep. 57.

che del secolo quinto bisognò ad Onorio vietar l'uso di vestiti barbarici. Si proib) sotto Tiberio agli nomini « d'infemminire vestendo di seta (1)» e l'uso di questa era ancor sotto Alessandro Severo permesso alle sole donne (2); più tardo esso si
fece comune anche agli nomini (3), e comune di
modo che dopo la metà del secolo quarto ne portavano « non solo i nobili, ma senn' alcuna distinsione anche i minimi (4). » Victossi di poi a uomini e donne di fabbricare e portare hordi, frange o altri tali ornamenti intessati di oro e di porpora (5); e del secolo quinto si tornò, a pena di
caso di stato, a bandire, che nessuno tessesse,
passese o ritenesse presso di sè tuniche o pallii di
seta o di porpora (6).

### 6. 33. Gloje e schiavi.

Passiame ora ad accennar brevemente alcune cose intorno all'uso delle gioje ed intorno agli schiavi, nelle quali cose i Romani spinsero il lusso ad eccesso non minore che nelle altre tutte. Era autico costume de' cavalieri e de' padri di portare per distinsione un anello di oro; ma già fin dai tempi della repubblica presero a portarne uno per mano e anche più (7). Sotto gli Imperatori ne misero ano per dito e finalmente quasi uno per ogni articolazione (8); o siccome nel sollione lagnavausi di non essere nati presso ai Cimmerii, mutavano il verno e la state gli anelli come soleano i vestiti (g). Le donne cupprivano d'oro e di perle e di gemme il capo, il collo, il petto, i fianchi, i calsari e fino le suole; e Lollia Paolina, che donna fu di Caligola, non ne aveva in dosso mai meno di quaranta milioni di sestersii; e quanto all' intarsiarne i pavimenti, e guernirne le suole dice Plinio: «più non basta loro di portare le perle se anche non le calcano e sopra non vi camminano (10); » e Seneca « venimmo in tauto lusso che non vogliamo calcare che gemme (11). » Ma per tacere de' fermagli, delle corone, de' vezzi, delle smaniglie e di cotant' altro mondo muliabre, voglionei d'una sola parte di questo addurre due testimoniause, l'una del secolo primo, l'altra del quinto. Dicea danque Seneca; « la moglie tua porta negli orecchi il patrimonio d'una ricca famiglia (12) » e san Giovanni Grisostomo non sapera sdegnarsi che bastasse contro quelle femmine, che sospendean negli orecchi gli alimenti di

- (1) Tacit. Ann. II. c. 33.
- (2) Dio. L. XLIII.
- (3) Solin. c. 50.
- (4) Ammian. Marcell, L. XXIII. c. 6,
- (5) Cod. Theod. Lib, X. tit. XXI, I, 1. anno 367, lege 2, anno 382,
  - (6) Ibid. lege 3. anno 424,
  - (7) Horat. Satyr. L. II. Sat. 7. v. 9.
  - (8) Martial. L. V. spigr. 11. 62. L. XI. sp. 60.
- (9) Juven. Sat. V. v. 28. VII. v. 89.
- (10) Plin. histor. nat, Libro IX. c. 35,
- (11) Seneca Ep. 86.
- (13) Seneca de Vita beata c. 17.

mille poveri (1). Taccionsi siccome cosa triviale gemmati bicchieri, dacche più d'uno a tale era ginnto da fare a forza d'arte ridur le gemme in calici (2), sicche l'oro vi si considerava siccome semplice accessorio (3).

Quanto agli schiavi: Catone il Censore quando si reco nell' Ispania al suo governo prese con sè cinque servi; altrettanti ne condusse seco Scipione il maggiore, ed essendogliene morto uno per yiaggio, acrisse a casa che gliene mandassero un altro. Un ricco, una matrona de' secoli seguenti mai non usciva sensa una comitiva di due, trecento e fin di mille e anche più servi distinti in varie squadre secondo la loro nazione, o'l ministerio « sicchè quel codasso che l'accompagnava pareva un esercito . , . . . e i maestri di casa colle lor verghe badavano a dirigere con sollecitudine la turba che da' loro cenni pendeva; collocavano dinanzi al cocchio quelli che erano addetti alla lana e al telajo, poi la nera schiera della cucina, indi il resto degli schiavi coll'oziosa plebe del vicinato, e per fine la squallida moltitudine degli eunuchi, deforme pe' suoi lineamenti storti e stirati (4). » Quanto gran numero poi ne tenessero. e da che ne facessero l'impariam da Ateneo: « Tu sai bene, Massurio, quanto maggiore numero di schiavi possegga qualche Romano; imperciocchè di molti n'ebbero dieci e fin ventimila e taluno ancor più; nè già li tengono con animo di fare di quelli alcun traffico come quel Nicia, tra' Greci ricchissimo, ma in grandissima parte solo per farsene precedere o seguitare quando escon di casa (5). » Da questo si vede che oltre quelli, che adoperavano nelle campagne e in servizio della famiglia o della persona, ne tenevano immensi stuoli per solo lusso, per vanità o per libidine. Era grandesza avere gran numero di donzelli della stessa età, bellezza e statura (6), e con grande studio gli allevavano in ogni petulanza; e ricercatissimi per la vivacità del discorso e pel bel garbo erano que' d'Alessandria, della Mauritania e della Siria (7). Lucio Sejano ebbe di questi donzelli fin cinquemila (\$), e taluno di questi costò talvolta cento e più mila sesterzii; così altri tenea degli stupidi, de' buffoni, de' solenni mangiatori, e perchè di maggior preszo e più rari, degli ermafroditi e de' mostri (9), o come disse Ateneo « degli uomini non nomini (10). » Ma degli schiavi e della condizione loro sarà altrove discorso (II).

- (1) Opp, Vol. 1. p. 836. 11. 241. 1V. 381.
- (2) Seneça de provid. c. 3. de benefic. L. VII., c. 9. Cicero in Verr. IV.
  - (3) Plin, hist, nat. Lib. XXIII. initio,
  - (4) Ammian. Marcell. Lib. XIV. c. 6.
  - (5) Dypnosoph. Lib. VI. c. 2.
  - (6) Seneca Ep. 95.
  - (7) Suet. Aug.c. 83. Sen. de Con.c. 11. Stat. Sy lv., v. 5. ec.
  - (8) Dio. L. LVIII.
- (9) Seneca Ep. 50. Martial, L. XIV. 183. Plinius Ep. L. IX. ep. 17. Lamprid. Alex. Severo c. 40. (10) Dypnos. L. XII.
  - (11) Vadi Libro III. J. 40. e seguenti.

## CAPITOLO VII.

GOVERNO DE BOMA.

 34. Al popolo vien tolto il governo municipale. — §. 35. Ordinamento del governo di Roma sotto gli Imperatori. — Conclusione.

6. 34. Al popolo di Roma viene tolto il governo municipale.

Vorrebbe ora, ragione, che si dicesse circostanziatamente del particolare governo di questa città al tempo degli Imperatori; ma'l farlo è difficile e per avventura impossibile, perchè essendo il governo della repubblica sorto a mano a mano da quello della città ossia del comune di Roma, e trovandosi l'uno e l'altro nelle medesime mani, cioè in quelle del popolo, del senato e de' magistrati, i quali tutti insieme in un col comune reggevano e amministravan lo stato: l'uno e l'altro erano così intimamente concatenati e anzi immedesimati di modo, che non si potevano separare senza rovesciar la maggior parte e ferse tutti gli ordini, su cui essi poggiavano. Perciò, se Auguste volle tenersi con sicurezza l'usurpato impero, gli bisognò prima d'ogn'altra cosa torre a' Romani la loro Roma, alla quale l'impero era soggetto; e siccome, dove se ne fossero avveduti, più soremente avrebbero difeso questa che non la libertà; gli convenne farlo in maniera, che non s'accorgessero delle sue mire; il che non gli riuse) disagevole per l'intimo e quasi indissolabile nesso dell' amministrazione municipale con quella dello stato. Imperciocohè essendosi colla forza insignorito dell'autorità sovrana in tutto l'impero, ed essendogli questa dal senato e dal popolo, stanchi delle civili discordie e già tutti inchinati a servitù (1), stata nelle forme più ampie conferita e confermata, e non potendosi Roma dall'impero disgiugnere; i Romani dovettero di necessità ubbidire a colui a cui l'impero ubbidiva. Scaltrissimi furono per altro i modi, che da Augusto, come fu in altri luoghi mostrato (2), si tennero e coi grandi e col popolo. I grandi perchè più pochi e più pericolosi furono a dirittura esterminati, e lo furono con poco o nesson pericolo, perchè dalla plebe in universale invidiati ed odiati, Alla plebe in contrario egli dimostrò affezione ed amore: a lei protezione e difesa, e per poterla porgere disse d'assumere la podestà tribunizia; a lei profusione di viveri e di spettacoli; ond' essa che già da oltre un secolo più non conosceva nè amore di libertà nè di patria, e vendendosi a chi la soldava non pareva usare della sua parteripazione allo stato se non che al fine di procacciarsene sostentamento per sè e per i suoi, come vide, che gli impera-

tori non la frustravane di quel suo intendimento, mai non si mosse, se non quando temeva che le venissero meno il pane o i circensi. Ella s' accomodava facilmente a questa novità anche per ciò che per alcun tempo le furono permesse le sue adunanze per eleggere i magistrati nel modo che fu altrove ricordato (1), e per sansionare le leggi che le si facean proporre dal Principe, onde si credeva che la repubblica tuttavia sussistesse, come lo credetto anche dopo che da Tiberio le furono tolti i comisii, perchè continuavano le largisioni e gli spettacoli. Come la plebe stette cheto anche il senato, ma per cagioni diverse; perchè vedeva di non poter prevaler contro Augusto, e perchè vivente lui si credette o fece vista di credere di goyernar insieme con lui; quantunque nè 'l senato intiero, nè i consoli, nè gli edili, nè i tribuni della plebe, nè i questori, e in gran parte nè anche i pretori dell' antica autorità altro più ritenessere che 'l semplice nome, perchè l' Imperatore avea preso a tener luogo di leggi, di magistrati, di senato e di popolo/s). Così fu tolto alla città signora del mondo quello che fu lasciato a tutte le sittà che le erano suddite, le quali i proprii magistrati eleggevano, e il loro comune col consiglio di questi e de'decurioni liberamente amministravano (3); dove in Roma, tutte le antiche forme e gli antichi magistrati per qualche tempo sussistendo, ogni eesa a grado a grado si ridusse nelle mani dell'imperatore e dei suoi uffisiali.

#### 35. Ordinamento del governo di Roma sotto gli Imperatori.

Imperciocebà Angasto, sempre mirande a spegliare e popolo e senate e magistrati di ogni potere e a tirare ogni cosa a sà, come vide d'aver pienamente conseguito il suo intento, incominciò ad affettare certa generosità, e non potendo tutto amministrare da sè e non volendo lasciare a' magistrati ordinarii se non qual meno che fosse possibila, sotto colore che bene fosse, che maggior numero di cittadini partecipassero al governo della repubblica, inventò ed introdusse molti naovi uffixii, ma tutti da conferirai da lui (4). Questi auoi ufficiali, come porta la naturale capidigia di dominare, gelosi del loro potere a spalleggiati dagli Imperatori, che più volontieri vederamo l'au-

<sup>(1)</sup> Tacitus Annal. L. I. c. 2.

<sup>(2)</sup> Parte 1, capit. 11. e Parte 11. L. 1, §, 8. e L. 11. §. 1.

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 14.

<sup>(2)</sup> Tacit. Annal. L. I. c. 2. 3.

<sup>(3)</sup> Vedi Libro 111. capit. 111.

<sup>(4)</sup> Sustanius Aug. c. 43.

torità nelle mani de' loro nomini che non in quelle de' magistrati eletti dal Senato, la giurisdizione e la potenza di questi ristrinsero sempre più e al fine ridussero a nulla. Tra' principali e più importanti ufficii creati da Augusto e conservati da tutt' i successivi Imperatori furono quelli del prefetto della città, che venne preposto a tutti gli altri, e de' due prefetti dell' annona e de' vigili, a' quali, siccome apparirà, era commessa quella parle dell'amministrazione, che oggi si dice della polizia e dell'annona, oggetti in una sì graude e così popolosa città di quell' importanza che ognuno può immaginare. A questi altri e poi altri se ne aggiunsero, e tanto se ne amplib l'autorità e quella di quelli che già esistevano cotanto si ristrinse, che non si può vedere che cosa più avessero a fare o ad amministrare i consoli ed i pretori, i soli che degli antichi magistrati nel secolo quinto ancora si continuavano a nominare.

Il prefetto della città creavasi già fin sotto i re e anche dopo la loro cacciata; e si creava ond' el stesse alla guardia e al governo di Roma, mentre i re o i magistrati erano fuori in occasione di guerra o delle ferie latine (I), in cui tutt' i magistrati si recavano per quattro giorni (2) sul monte albano, onde con quarantasette altri comuni del Lasio fare i consucti sacrifizii al Giove Laziale (3). Augusto che durante le guerre civili aveva affidato la cura delle cose d'Italia e di Roma al suo Mecenate (4), volendo dopo superati i rivali dare dall' un canto al suo governo quella maggiore apparensa legittima che per lui si poteva, e non s' assardando dall'altro di lasciar nelle sue assenze libere le mani a' magistrati ordinarii e al senato, rinnovò per consiglio di quel sue ministro quest' antico magistrato, e il potere gli attribut di governar la città e di giudicare nelle cause civili e criminali tanto di Roma come di cento miglia all'intorno (5). Pu questa prefettura la prima volta da Augusto commessa a M. Valerio Messala Corvino, il quale in capo a pochi giorni la depose o perchè non si credeva atto a esercitaria (6), o perchè gli pareva eccedere ogni modo civile (7). E in effetto le incumbenze sue, che da principio sembrano si riducessero a tenere in freno gli schiavi e i torbidi movimenti de' cittadini, che nelle consuete lente vie legali male si avrebbero in tanto popolo potute impedire o reprimere (8), farono in seguito estese di modo che egli nel secolo terso, ma più nel quarto e nel quinto, divenne vero governatore di Roma, e non già principe, ma reggitor del senato (9). Che il prefetto

(1) Tacitus. Annal, Lib. VI. c. 11, Dionys. Halicarn. Lib. VIII. Strabo Lib. V.

- (2) Plutarch. Camillo.
- (3) Dionys. Halicarn, L. cit. et IV. et VI.
- (4) Tacitus. Annal. L. VI. c. 11.
- (5) Dio. Lib. LII.
- (6) Tacit. l. sup. cit.
- (7) Euseb. Chron.
- (8) Tacitus ibidem.
- (9) Vedi il 6. 11.

di Roma fosse supremo giudice della città e dola le provincie suburbicarie, lo preva e l'ordinamento dell' impero, per cui ad ogni provincia era preposto siccome giudice di prima istauza il rettore, di seconda il vicario del prefetto e di ultima il prefetto medesimo; come lo provano pure le leggi de' Digesti dove trattano del suo ufficio (1). e la circostansa altrove ricordata, che la pretura di Roma, siccome dignità di semplice onore e di spesa, si conferiva nel secolo quarto a senatori di venticinque e anche di sedici anni (a). Le medesime leggi de' Digesti poi e molto più quelle del Codice Teodosiano e la semplice enumerazione de' magistrati e degli uffizii, che al prefetto di Roma si veggono subordinali (3), dimostrano a tutta evidenza che egli ne era vero governator generale. Imperciocchè sens' entrare in una mingta e percih nojosa enumerazione delle sue moltiplici incumbenze, si vede, essere stata a lui affidata la suprema cura della pubblica annona (4), e della distribusione di quella (5), l'ispesione del foro suario e della vendita d'ogni maniera di carni e altri viveri (6); e quindi tra gli ufficiali a lui soggetti si annoverano il prefetto dell'annona il comite, ed il centenario del porto, il curatore de' magazzini, il tribuno del foro suario, il restonale de' vini (7). A lui era pure commesso di mantenere la quiete nella città e'l buon ordine negli spettacoli; e perciò oltre che da lui dipendevano il prefetto de' vigili colle sue sette coorti, i curatori delle quattordici regioni e i capi de diversi quartieri della città magistri vicorum, egli per conservare per ogni dove la quiete ed essere sollecitamente informato di quanto per ogni dove avveniva teneva per la città le sue guardie delle coorti nrbane (8). Egli aveva pure in guardia e custodia le opere pubbliche; e perciò da lui dipendevano il comite degli acquedotti, quello delle rive e dell'alveo del Tevere e quello delle cloache, il consolare delle acque, i curatori delle opere più grandiose, quello delle opere pubbliche e quel delle statue ed il tribuno delle cose nitenti (9). Stavano inoltre a' suoi ordini i corporati della città di Roma (10) ed egli avez certa ispezione sulle scuole e gli scolari (17); e quanto si estendesse la sua autorità in molte cose, nelle quali i governi di

- (1) Lib. I. tit. 12.
- (2) Cod. Theod. Lib. VI. tit. IV. l. 1. et 2.
- (3) Notitia dignitatum per Occid. a cap. III. ad XVIII.
- (4) Cod. Theod. Lib. XI. tit. 2. l. 1. 2. 3. tit. 14. l. 1. Lib. XIV. Ut. 15. /. 1.
- (5) Ibidem Lib. XI. tit. 14. l. 2. Lib. XIV. tit. 17. l, l. 1. 7. 8. 9. 10. ec.
  - (6) Digestor. L. I. tit. 12. l. 1. 6. II.
  - (7) Notitia dignit. l. cit.
- (8) Digest. Lib. et til. citalis l. T. 6. 12. Cod. Theod. Lib. XV. tit. 7. l. l. 1. 4. 6. 6. 7. 8. tit. 20-L s. tit. 12, 1.2.
  - (9) Notit. dignit. 1. cit.
  - (10) Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 2. l. 1. 2. 3. 4.
  - (11) Ibid. Libro cod. til. 9. l. 1.

oggi non presidono alcuna ingerenza, si intende da Ammiano Marcellino, il quale loda il prefetto Ampelio, perchè a correggere i visii de' Romani aveva determinato di decretare a che nessuna tavera a s'avesse ad aprire prima delle quattro ore, da nessun popolano a scaldarsi acqua» (per uso de' bagni) « da nessun vivandiere a vendere carne cotta prima d'una data ora, da nessuno a mangiare in un luogo pubblico (1).» La dignità del prefetto di Roma era delle più ragguardevoli e parti affatto a quella de' prefetti del pretorio (2) e il suo ufficie durò quanto l'impero e per alcun tempe ancora sotto 'l regno degli Ostrogoti (3).

Tra' magistrati che dipendevano dal prefetto di Roma, erano quanto all' importanza dell' ufficio più riguardevoli il prefetto dell' annona e quello de' vigili. Il primo si nominava fin da' primi secoli della repubblica in occasione di qualche gran carestia (4); ne' tempi appresso provvidero alla sussistenza della plebe i magistrati ordinarii e gli autori delle leggi framentarie o di quelle che determinavano il canone del grano che s'avea a pagare alla città di Roma; e'l procurare larga copia di viveri a questo popolo signore parve cosa di tanta importanza, che'l Magne Pempeo dopo ripetuti consolati e trionfi non lo credette carico indegno di sè (5). Se le assense anche Augusto; e poiche per la politica e liberalità sua e de successori le distribuzioni si fecero regolari, e Roma sempre più crebbe di popelo: necessario fa un magistrato che a quest'affare sopraintendesse, esigesse i canoni di grano, vino, carne ed olio che per tale titole si pagavano; che il grene e le altre grasce distribuisse, avesse cura de' mercati, regolasse i pressi dei viveri ec.; le quali incumbense tutte fureno commesse a quest' uffiziale (6). Il prefetto dell'annona non era nelle cose che da lui dipendevano senz' antorità e giurisdizione, siccome appare da più leggi de'due codici e de'digesti (7); la sua autorità venne poi meno e quando. Roma cessò d'essere Roma, egli si ridusse ad cosere un semplice ispettor de' mercati (8).

Il prefetto de' vigili, ossia delle guardie notturne, era anch'esso stato istituito da Augusto (9), che pose sotto i suoi ordini le sette ceorti dei vigili nel-

- (1) Lib, XXVIII.
- (2) Notitia Dignit. L. cit.
- (3) Cassiodorus Variar. Lib. VI.
- (4) Livius epit. Lib. IV. c. 12.
- (5) Cic. ep. ad Attic. Lib. IV. ep. 1.' Dio. Lib. XXXIX. Livius. Epit. Libri CIV.
- (6) Cod. Theod. Lib. XIV. til. 20. l. 1. til. 24. l. 1. et Pancirol. ad Notit, dignit. Occid. c. 4.
  - (7) Vide Pancirol. l. cit.
  - (8) Boethius de Consol. Philos. Lib. III.
- (9) Suctonius codem. c. 39. Dio, Lib. LV. Diagestor, L. I. tit. 15. L. I.

la città distribuite di modo, che ognana ne avesse a guardar due regioni (x). Questo prefetto oltre l' incarice d' adoperarsi co' suoi uomini per prevenire e spegnere gl' incendii, al che in addietro attendevano i triumviri notturni e le loro guardie (2), ebbe anche quello di conservare la quiete e la sicuresza iu tutta Roma, al quale oggetto dovea tutta la notte essere in veglia ed in giro (3). Era sua incumbensa di rintracciare e arrestare gli autori d'incendii, di rintracciare e arrestare gli autori d'incendii, di conosceva anche di certi dellitti minori e li puniva e rimetteva il giudisio de' più gravi e più atroci al prefetto della citt (4).

Per oggetto di quella che noi oggi diciamo bassa polizia, Augusto divise tutta la città in quattordici regioni, suddivise ogni regione secondo la sua grandessa in varie sezioni, a prepose ad ogni regione due ufficiali che portavano nome di curatori, e ad ogni sezione alcuni capi che si eleggevano dalla plebe del vicinato e si chiamavano magiatri vicorum (5); e di questi nel secolo quarto e nel quinto se ne contavano seicento e settantados (6).

Inutile è dire distintamente de' non pochi altri o magistrati e ufficiali, che oltre i due ricordati dipendevano dal prefetto della città; perchè da quel poco che si accennò delle sue incumbense ap. par manifesto, che a lui era stato commesso non solo il governo, ma l'amministrazione municipale di Roma, e che per essere fin da Tiberio cessate le adunanze del popolo, questo negli affari del suo comune più non poleva avere ingerenza, come non ve ne poteva avere il senato, perchè ogni cosa era passata nelle mani del prefetto e de' suoi subalterni. E così con ridorre ogni sorta d'autorità nella loro persona e sempre crear puovi ufficii a cui affidarne l'esercisio, con non lasciare a' magistrati che in addietro reggevano lo stato e'l comune di Roma se non il nome e le insegne della loro pristina dignità; così pervennero gli Imperatori a torre al senato ed al popolo ogni ingerenza fino nelle cose del loro comune, mentre tutte le altre città non solo conservarono il diritto di amministrare sè stesse e'l loro contado, ma in tante e tante cose furono chiamate ad essere ajutatrici del principe nel reggimento dello stato, che n' ebbero a restare oppresse, siccome sarà mostrato a suo luogo (7).

- (2) Digest. loco cit. l. 1.
- (3) Digest. l. cit. l. l. 3. et 4.
- (4) Digest. loco eit. l. 3.
- (5) Sueton. Aug. c. 30. Dio. Lib. LV.

<sup>(1)</sup> Digest, loco cit, l. 3. Vedi anche le descrizioni di Roma citate più volte.

<sup>(6)</sup> Vedi la descrizione di Roma di Publio Vittore, e quella aggiunta alla Notit. Dignitat.

<sup>(7)</sup> Vedi Lib. III. Cap. III. e V.

## CONCLUSIONE

Quello che si venne fino qui discorrendo della grandesza e dell'opulenza di Roma e de' varii ordini del popolo suo e del suo governo può per avventura bastare a destar ne' lettori una giusta idea de' Romani e di Roma ne' tempi degli Imperatori; e se essi meditando sulla storia antica vorranno questa Roma di cui loro si pariò con quella de' passati secoli paragonare: forse che meraviglia più non li prenderà nel pensare, quanto alto quella piccola e oscara Roma salisse, e da quanta altesza questa immensa e splendidissima venisse a cadere.

l Romani, allevati nel rigore della domestica e della pubblica disciplina e fra le dure fatiche dell'agricoltura e i continui pericoli dell' armi, fissi sempre nel pensiero d'essere nati per Roma e per crescerla, superarono ogni altro popolo in tutte quelle virth che richieggono vigore o fierezza. Quindi ne' bellissimi tempi antichi con tutta la energia di que' loro gagliardi animi gareggiavano con lodevole ambisione nella fortezza, nell'amor della patria e della libertà, e nel dispresso delle ricchesse. Ma era a temere, che dove nomini così smisuratamente grandissimi declinassero dal retto sentiero, ne precipiterebbero con immensa rovina; e che come a giusta maraviglia dei posteri erano stati portentosi nelle virtà, a perpetno orror de' medesimi il riuscirebber ne' vizii; e tal fu.

Ogni studio, ogni sforzo di chi aveva o si credeva aver messi valevoli per influire nel popolo fu rivolto alla propria grandessa. I grandi presero a usurpare, a rubare, a dissanguar le provincie, onde col sangue di queste sagginare la plebe; gli nomini popolari, venuti in invidia ed emulasione della potenza de' grandi, non potendo alla loro fasione soddisfare del proprio, perchè non potevano come i grandi arricchir ne' comandi o ne' governi, la satollavano di quello del pubblico. Allora da chi volca dominare si fece a gara a chi più sapeva impoverire sè stesso o l'erario; allora le leggi agrarie e annonarie, allora quella sorprendente magnificenza di spettacoli, allora aperto mercimonio de'suffragii e di tutti gli onori, allora sangue e strage nel comizio e nel foro. Ma si fu allora, che Mario e Silla trovarono chi per essi combattè, che Pompeo potè ancora privato e giovinetto al spono de' suoi danari raccorre un esercito, che Tito Annio Milone onde giugnere al consolato contrasse per settecento milioni di sesterzii di debiti (1), che Cesare, uomo in ogni sua cosa fuori dell'ordinario, giunse a doverne duemila e cinquecento milioni (2), a confinare in casa il collega, a regnare già come console (3), a farsi signore di Roma,

Augusto onde meglio reprimere e conquidere i grandi e più sicuramente conservar l'acquistata potenza mediante l'appoggio e'l favor della plebe, si diede ad accarezzarla, e le fece dimenticare ch'ella era stata padrona con permettere, che dallo stato conseguisse quel tutto che soleva quando ogni cosa era a sua libera disposizione; e la plebe già presso a un secolo da' blandimenti de' suoi corruttori accostumata a vivere de suffragii e delle largizioni si stava fruendo il beato ozio e l'abbondanza in che gli Imperatori si studiavano di addormirla; nel che essi seppero far tanto bene, che omai Augusto durb grande pena a trar dalla popolosa Roma tanti soldati che bastassero a rifar le massacrate legioni di Varo (1), e'l popolo a grado a grado lascio affatto e rifuggi il mestiere dell' armi (2), e nel torpore e in ogni maniera di vizii s' immerse. «Queste vergogne, dice Ammiano Marcellino parlando de costumi dei Romani dell'età sua, queste vergogne, della crapula e della mollessa, per non essere mai state represse perchè mai non si voller vedere, erano così sfrenatamente venute crescendo, che nè anche quell'Epimenide di Creta, se, come portan le favole, evocato dall'inferno a noi facesse ritorno, basterebbe a purgarne la città; perchè tanto è grande la colluvie delle incorreggibili nefandità, in cui la maggior parte dei suoi abitatori è ingolfata (3). » Ma sebbene gli Imperatori più che di nutrire nel popolo gli spiriti vigorosi e marziali s' ingegnassero in certo modo di reprimerli e di sradicarneli con tenerlo cheto e contento del presente stato delle cose : non si può dire, essere stato unicamente opera loro quel cambiamento che si vide nel carattere della plebe romana; ma fu tatt' altro de' grandi, la causa dell'anneghittimento de' quali tutta sembra doversi all'introduzione della monarchia riferire, perchè questa chiuse all'ambisione le vie di occuparsi virtuosamente e cou lode, o almeno in cose che hanno la seducente apparenza di grandezza d'animo e di virth.

Il foro e la milita, cioè l'afficiosità ed il valore, furono gran tempo i messi, per cui i giovani
Romani cercavano di farsì strada agli onori, si
quali più tardo s'aggiunse terzo quello della liberalità o vogliasi delle profusioni alla plebe. Con
alterarsi il governo si tolsero agli uomini nobili
quelle due prime occupazioni; perchè sebbene lo
stadio dell'eloquenza continuasse per gran tempo
a coltivarsi anche sotto gli Imperatori: presto essoltivarsi anche sotto gli Imperatori: presto espuò dire, che la nobilità abbandonasse il foro e
almeno più non ambisse di splendervi, quando il
popolo più non potè rimunerarne come in passa-

<sup>(1)</sup> Plinius Hist. Nat. Lib, XXXVI, c. 4.

<sup>(2)</sup> Appianus de civil. L. II.

<sup>(3)</sup> Sucton, Dir. Jul. c. 20.

<sup>(1)</sup> Suctonius Aug. c. 24. Idem Tiberio c. 8. Dio. Lib. LVI.

<sup>(2)</sup> Vedi Lib. 111. Cap. VIII.

<sup>(3)</sup> Libro XXVIII.

to le fatiche e gli studii; e che l'eloquenza decadesse del tutto, quando per esserne cessato il pubblico uso negli affari di stato ella fu ridotta ad una vana declamazione sopra oggetti scolastici o capricciosi o a non trattare altro argomento che le vere o finte lodi di chi dominava, siccome verrà in altro luogo fatto vedere (1). Come il foro fu dalla nobiltà presto abbandonata auche la milisia ed il campo; perchè la crescente visiosità e la mollezza sempre più gliene faceva evitare i disagi e paventare i pericoli, e perchè in certo modo esclusa ne fu dalla gelosia degli Imperatori, i quali nel comando degli eserciti/le ignote loro creature agli nomini di chiare famiglie anteponevano, e finalmente perchè Gallieno vietò a' senatori di militare (2). Chiusa la carriera dell'armi, chiusa quella dell'eloquenza restava ancora la tersa della liberalità; ma tolta l'elezione de' magistrati alla plebe e poi tolta al senato, la pubblica munificensa non ebbe ne potè avere altro scopo che d'ostentar le ricchesse e per questo solo oggetto ancora s' usb. Intanto gli antichi magistrati che tuttavia si nominavano furono spogliati di ogni potere, intanto il governo dello stato e di Roma si ridusse onninamente nel Principe e nei suoi servitori, intanto tutti gli onori e i comandi si presero a conferire da lui. Allora lasciate affatto le buone e lodevoli arti antiche, quelli dei grandi che avevano l'animo servile e insieme ambisioso si fecero ad accattare con abbassamenti e sotto 'l più degli Imperatori con ogni sorta di visii e di brutture il favore del Principe e dei suoi cortigiani; e i fieri e generosi, che queste viltà disdegnavano fecero d'ogni pensiere e d'ogni attività centro sè stessi, e si diedero tra gli agii a coltivare osiosamente e per passatempo gli studii e le lettere, o a godersi senza onore e senza lode gli ereditati tesori. E siccome questi erano sterminati, e gli uomini in quella gran città, in quell' immenso impero, in quella moltitudine di cose tutte gigantesche non potevano della mediocrità esser capaci: poichè si rivolsero aº visii ed al lusso, diedero in tali eccessi, che in un popolo meno ricco e meno potente e in una città che non fosse la Roma d'allora forse non si possono concepire nè immaginare. Tali erano sotto gli Imperatori divenuti la plebe e i grandi di Roma. E perchè la depravazione già era salita a sommo

(1) Vedi Libro IV. Periodo IV.

(2) Aurel. Victor de Caesarib. c. 33.

èccesso e resa universale omai negli ultimi anni della repubblica, quando le istituzioni che avevano a regolare i costumi ritenevano ancor qualche vigore: non era a sperare, che plebe o grandi fossero per riuscire migliori dopo lo stabilimento della monarchia, sebbene con qualche impegno vi si adoperassero Augusto e Vespasiano e gli Antonini e qualche altro Imperatore. Imperciocchè e questi medesimi principi e gli altri tutti più che a rigenerar moralmente il popolo con ridestare in esso l'amor della gloria e della fatica badavano a crescerne e fornentarne l'osiosità e la mollessa; molti, quasi disperasser d'ogni successo, non se ne davan pensiero, e alcuno ve n'ebbe sotto 'l regno del quale il commendarsi per l'eccellensa di qualche virtù non era sensa pericolo. Scoppiò nel secolo terzo l'infelice anarchia militare, e a peggiorare e gnastar sempre più i già pessimi o guasti costumi s'aggiunse la frequenza delle rivolte e delle incursioni de' Barbari; per le quali cose prevalendo gli eserciti, i quali atteso lo spopolamento d'Italia si componevano di provinciali e più ancora di Barbari che ne formavano il nervo ed il fiore, questi sollevarono alla porpora or provinciali ed ora anche Barbari. Questi Imperatori, oltrechè per la difficoltà de' tempi e per la brevità de' regni non potevano attendere che a conservarsi lo stato e a difenderlo, o temevano i Romani perchè siccome intrusi e usurpatori se ne credevano odiati, o per l'effeminatessa e pei visii li disprezzavano; e i Romani pei sentimenti che a loro riguardo regnavan nel Principe, e perchè da lui si vedevano posposti a' provinciali ed ai Barbari e affatto esclusi dal governo, divennero sempre meno affesionati al regnante, e per essersi attesa la sempre maggiore alterazione degli antichi ordini ridolto nella sua persona tutto lo stato, cioè la patria, sempre meno affesionati anche a questa. Seguitarono poi Diocleziano e Costantino, e si può dire più non v'avesse nè Romani nè Roma, ma solo Imperatore ed impero, Sovrano e sudditi, servi e padroni. Vennero in fine i figliuoli di Valentiniano e Teodosio, ed aliora ebbe principio il desolamento e la lacerazione dell'impero e la vera dominasione de' Barbari, che s'arrogarono tutt' i governi, i comandi e le dignità; e l' impero in mano di nomini, i quali a tutt' altro intendevano che a farlo rivivere, e abitato dai popoli calpestati ed oppressi in breve tempo fin), con esso finì la gloria di Roma, che dalla grandessa dell' impero era sorta.

FIRE DEL LIBRO PRIMO





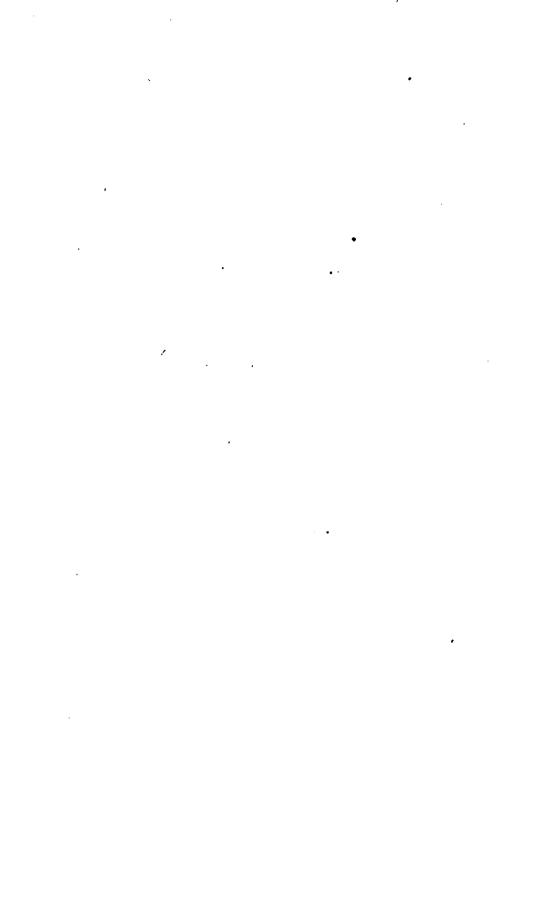

# LIBRO SECONDO

Difficile non fu il discorso della condisione di Roma, perchè e se ne hanno tante memorie antiche e di così varia maniera, e tanti e così dotti aqtori moderni ne scrissero, che più si richiede d'attenzione per non dir cose superflue che non di fatica o diligenza per rinvenire le necessarie. Diversamente avvien coll'Italia; imperciocchè essendo essa per l'acquisto della cittadinanza stata politicamente immedesimata con Roma, gli storici, atteso il gran prevalere di questa città tutto a lei riferendo e solo di lei occupandosi, dell'Italia e delle sue cose o non dicono punto o poco più d'alcun'altra delle provincie. Questa difficoltà di scriverne la storia e d'esaminarne lo stato più cresce, secondo che i tempi più si discostano dagli antichi, e gli storici e poi gli Imperatori medesimi sempre meno distinguono l'Italia e i suoi popoli dalle provincie e da' provinciali; anzi pojchè Caracalla estese la cittadinansa romana agli nomini liberi di tutto l'impero, essa dovette a grado a grado venire ridotta a condisione uguale di quella delle provincie e perciò trattata sul medesimo piede,

Com' essa da quel punto venisse governata, e quale fosse perciò la sua condisione, in relazione al principe e in dipendenza da lui appare bastantemente, perchè del sistema di governo del secolo quarto e del quiuto si hanno sufficienti notisie; ma parte per l'ingiuria de' tempi, parte per la poca cara degli scrittori, parte per le seguite innovasionia abbiamo appena qualche contesza di quelle leggi che ne regolavano il governo sotto la repubblica e dopo i novi ordini di Angueto e di Adriano. Imperciocchè in quella guisa che i provvedimenti più antichi dovettero far luogo a quelli che s'introdussero dai citati due principi; questi dovettero cedere a' posteriori; onde nè gli nni nè gli altri più non poterono cotrare nel Codice di Teodosio o in

quello di Giustiniano o ne' Digesti, compilati gran tempo dopo che quelle leggi più non avevan vigore. Chi volesse in questa mancansa di fouti sicure ed auteutiche farsi a considerare, quale fosse nei primi tre secoli dell'era volgare il governo dell'Italia o la sua amministrasione municipale, non lo potrebbe quindi se non in modo assai imperfetto e per via di conghietture, le più delle quali avventurate e mancanti di buon fondamento.

la questa difficoltà, la quale agli occhi di ogni lettore discreto e pratico di tale argomento si deve presentare come quasi affatto insuperabile, non altro partito parve restare allo scrittore di questi libri fuor quello di dividere la materia di cui intendeva trattare. Perciò egli esporrà nel presente tutto quel poco o quel molto che dello stato e della condisione d'Italia e dell'interna e domestica vita de'saoi popoli si può discorrere in particolare; e raccoglierà in quello che segue quanto appartiene al sistema generale di governo che s'introdusse dagl'imperatori, e a quel di bene o di male che in conseguenza n'ebbe a provare l'impero tutto e con esso l'Italia. E sebbene questo secondo trattato sembrerà a primo aspetto considerare più che non i tre primi secoli dell'era volgare i due che a questi sussegnono: si vedrà che i precedenti non furono perduti di vista, e si conoscerà che le leggi degli Imperatori cristiani altro in sostanza non fecero che modificar le più antiche e adaitarle alla meglio a' tempi che allora correvano. Così usando l'autore si lusingò che i lettori, l'un libro integrando coll'altro e abbracciando con l'animo le cose che in tutti e due lor si presentano, ne verrebbero a raccor quanto basta, onde comprendere, quale ne' cinque secoli, di cui si è tessuta la storia, fosse in poco meu che tutt' i rapporti la condizione d'Italia e de' popoli che l'abitavano.

### CAPITOLO L

# L'ITALIA E I SUOI ABITANTI ANTICHI.

§. 1. Pregi dell'Italia. — §. 2. Sua divisione in regioni, o provincie e vicartati. — §. 3. Sus città principali. — §. Natura del suo suolo e §. 5. de' suol abitanti.

#### 6. 1. Pregi dell'Italia.

e Giastamente potrebbesi ascrivere a ingratitudine d'animo ed a vittà, se breveneste e quasi di corso prendessi a dir della terra di tutte le altre terre madre ed altrice; la quale eletta fu dal voler degli Dei, perobè il cielo modesimo ne fosse più chiaro; perchè gli imperii divisi in un solo si adunassero, i costumi s'ingentilissero, tante e sì discordanti favelle venissero riunite in un solo parlare; perchè ella desse umanità all'uomo, e patria diventasse di tutte le nazioni del mondo. Ma come un'accingerò a tale impresa, tanta esseudo la nolsillà d'ogni suo loco e tanto lo spleadore di tutte le case sue e di tutt' i suoi popoli? Se in essa non fosse che Roma, faccia di così bel capo ben degna, come favellarne con diguità? Come dire della Campania e dell'amenità onde i suoi lidi son beati s felici, siechè manifesto è, essere quella contrada l'opera della lietessa della natura? Ma ella gode in tutta la sua estensione d'un'aria così deliziosa e d'un cielo così costantemente temperato alla salubrità; sì ubertosi sono i suoi campi, i colli sì aprichi, i pascoli così sani, sì belli d'embra i suoi boschi, le selve sue così splendidamente ricchissime d'alberi; così vi spirano soavi le aure dai monti; tanto ella è fertile di biade, di viti e d'ulivi; cos) nobili son le sue lane, i suoi armenti sì pingui; tanti i laghi, tanti e sì copiosi i fiumi e le fonti che per ogni parte la irrigano; così sicuri vi si aprono i porti, così bellamente la circondano i mari: ch'ella sembra offrire il suo grembe al commercio degli nomini, e volonterosa di tutti ajutarli quasi mettersi in mare ella stessa. Nè qui ricordo gli ingegni, i riti o gli eroi , non le genti da lei dome sia coll' armi, sia colla lingua. I Greci, vamissimi lodatori di sè, questo stesso onorevolissimo gindizio ne diedero, allorchè una parte di lei Magna Grecia denominarono (1).» Così incomincia Cajo Plinio Secondo la sua descrizione d' Italia, e bello sarebbe in essa partitamente seguirlo; ma siccome ciò sarebbe estraneo allo scopo del presente discorso, basterà intorno alla geografia dell'Italia accennare le divisioni che in varii tempi ne fecero gl'Imperatori, ricordare le sue città principali, e mostrare così in generale la natura del suo suolo e'i carattere de' suoi abitanti.

# §. 2. Divisione dell' Italia sotto gl'Imperatori.

Allorchè Augusto applicò l'animo a dar muova forma all' impero, più non volle che l'Italia, come ne' tempi antichi, circoscritta fosse dai mari, dalla Macra e dal Rubicone ; ma dilatandone i termini le assegnò per confini l'Arsia di verso oriente, verso settentrione le Alpi, e 'l Varo dalla parte di sera. Divisela, come pare per comodità di governarla, in undici parti eni denominò regioni e non provincie, onde conservare ad esse e a' suoi abitanti una qualche apparenza di libertà. La prima si estendeva dal Tevere al Silaro ed abbracciava il Lazio e la Campania; la seconda comprendeva gli Irpini, gli Apuli, i Calabri e i Salentini; la terza i Lucani ed i Bruszii; la quarta i popoli più bellicosi d'Italia, Ferentani, Marruccini, Peligui, Marsi, Sanniti, Sabini; la quinta conteneva il Piceno; la sesta l'Umbria; la settima l'Etruria; l'ottava il paese tra il Po e gli Apennini fino giù a Rimini. Tre sole ve n'avea nell'Italia superiore; la nona che conteneva la Liguria dal Varo e dal mare fino su al Po; la decima in cui la Venezia, i Carni è l'Istria; e finalmente l'undecima, cioè l'Italia traspadana, a cui era assegnato tutto il paese fra la Venezia, le Alpi e la sinistra del Po (2). Mutossi

dipoi, ma non si vede bene da quale imperatore, questa divisione, e aggiungendo alle antiche regioni le Alpi Cossie, le Resie e le isole, se ne formarono diciassette provincie, le quali nel secoio IV., secondo la loro importanza e grandezza, si veggono distinte in tre classi. Otto n' ebbero a governare nomini Consolari, e fureno 1. la Venesia e l'Istria, 2. l'Emilia, 3. la Liguria, 4. la Flaminia e'l Piceno, 5. L'Etruria e l'Umbria, 6, il Piceno suburbicario, 7. la Campania, 8. la Sicilia. I rettori o governatori, g. dell'Apuleia e Calabria, e 10, della Lucania e de Brussii si denominarono Correttori; e Presidi quelli 11, delle Alpi Cossie, 12 e 13, della Resia prima e seconda, 14. del Sannio, 15. della Valeria, 16. della Sardinia, e 17. della Corsica (1). Questa divisione e questo numero delle provincie durb in sostanza fino alla caduta dell'impero romano; ma Costantino vi apportò nna modificacione rilevantissima, come si sa, quando procedette al novello ordinamento di tutto l'impero. Fu da lui in tale incontro divisa l'Italia in due parti, cui nominò Vicariati della Prefettura del Pretorio d'Italia. Primo fu quello di Roma a cui assoggettò dieci provincie, le quali secondo il parere d'alcuni eruditi si dissero tutte e dieci suburbicarie, perchè prossime alla città (2); le altre fureno assegnate al secondo Vicariato di cui era capo Mediolano, e queste erano la Tuscia, il Piceno, la Flaminia, l'Emilia, la Liguria, la Venezia e l'Istria appartenenti all'Italia antica, e delle aggiante di nuovo le Alpi Cozzie e le due Rezie. Siccome se ne ignora l'oggetto, non si pub dire degli effetti delle due prime di queste divisioni; la tersa, comecchè dannosa assai per Roma, sembra dovere essere stata ntile e all'Italia superiore e a Mediolano.

## 6. 3. Città principali d'Italia.

Scrive Eliano (3) ch' ebbevi tempo in cui si contavano nell' Italia mille cento e novantasette città. Nel periodo che qui si considera si distinguevano dalle altre tutte dopo Roma, quelle di Aquileja, Capua, Milano e Ravenna ; la prima per la fortessa sua, la seconda per l'amenità e la ricchessa, e le altre due segnatamente per essere divenute residenze degli imperatori. Per numero di abitanti, per opulenza o per altri titoli chiare erano sopra le altre Acqui, Albenga, Altino, Ancona, Aosta, Areszo, Ascoli, Asti, Baja, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Bassento, Cere, Cesena, Como, Cossa, Cremona, Crotone, Cuma, Eraclea, Faensa, Pano, Fermo, Piesole, Fiorenza, Forh, Genova, Isernia, Ivrea, Linterno, Lodi, Locri, Lucca, Luceria, Luni, Mantova, Metaponto, Miseno, Modena, Napoli, Nizza, Nola, Novara, Osimo, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pesto, Piacensa, Pisa, Pistoja, Pola, Pollensa, Pompei, Pos-

<sup>(1)</sup> Plinius Histor. Nat. Lib. III. c. 6.

<sup>(2)</sup> Idem. ibid. a c. 10. ad 20.

<sup>(1)</sup> Sext. Rufus.

<sup>(</sup>a) Vide Gothofredum ad l, 6, tit. 1. Lib, XI. Cod. Theod.

<sup>(3)</sup> Variar. Hist. Lib. IX.

zaell, i due Reggi, Rieti, Rimini, Siena, Sizigaglia, Spoleto, Salmona, Sorrento, Sasa, Satri, Taranto, Telese, Ticine, Todi, Torino, Tortona, Tridento, Turio, Velia, Venafro, Venosa, Vercelli, Verona, Vicensa, Voltera, e altre nen pocho.

# 6. 4. Natura del suole Italico.

Dell' socellenza e della fertilità del suolo italico, oltrecchè fede ne fanno i cultivatori presenti, si odano a preferenza di altri gli scrittori antichi delle cose rustiche. Varrone, che al cominciar di queste pesiedo vives, dice: « V'ha egli cosa che servir essa a' nostri bisogni, la quale non cresca in Italia e non vi provenga eccellente? Qual farro puossi paragonare a quello della Campania, quale grano a quello dell'Apulia, quale vino al Falerno, quale olio a quel di Venafro? Qual v'ha paese dove un jagero di terra rende dieci e fino quindici cullet di vino, come la diverse regioni d'Italia (nel Paentine e nell' Umbria )? (1) > Lo stesso autore annoverando presso Macrobio (2) le derrate che produceva l'Italia, loda siccome le migliori il grano della Campania, il vino di Falerno, l'olio di Casino, i fichi di Tusculo, il mele di Taranto, e tra i pesci quelli che si prendevan nel Tevere. Nè qui s'avvisi alcano di dire, avere Varrone scritto così per oicco amore di patria, e per non conoscere le derrate di altre provincie; imperciocchè eguuno sa, quali governi ei sestenesse in molte e molto diverse contrade, e com'egli, uno de' nomini più raggnardevoli di Roma, era stretto d'amicisia co' principali della cità, sicchè di tutto 'I mondo remano e di quanto in esso si produceva poteva avere contessa. Sebbene de' campi de' Leontini si trova che rendevano il cento per uno (3): solea la Sicilia rendere in generale del grano etto in dieci sementi, e l'Etruria e certi altri paesi dieci e fin quindici (4); e quanto alla qualità del grano italiano, « non ve n' ha, dice Plinio, che possa essere paragonato con uesto per la candidessa e pel peso, per le quali due qualità il grano sommamente si loda (5). » Le vigne che 'l filosofo Seneca possedeva nel Nomentano (ne' Sabini) producevano per jugero otto cullei di vino; e si legge che una sola vite portò due mila grappoli (6), e che un' altra la quale si vedeva in Roma nel portico di Livia diede dodici anfore di vino (7).

# 6. 5. Carattere degli Itali.

Suelo, cielo e clima favorivano danque a gara l'Italia, e gli Itali col valor, coll'ingegno, colle molte virth, e in ispécie con certa elevatessa e generosità di animo mostrarono al mondo in luminoso

- (t) Varro de rustica Lib. I. c. 2.
- (2) Macrob. Saturnal. Lib. III. c. 16.
- (3) Plining op. cit. Lib. XVIII. c. 10.
- (4) Varro l. et. lib. cit. c. 44.
- (5) Plinius Lib. quo sup. c. 7.
- (6) Columella de re rust. Lib. III. c. 3.
- (7) Plinius Lib. XIV. c. 1.

esempio, quanto pessano in un popole quelle besefiche influenze, quando v'abbia chi ne sappia
trarre partito. Della grandezza d'animo degli abitanti d'Italia parlano in modo tutte le pagine della
storia romann, che pub dirsi, mon travarsi quel
pregio nè al frequente, nè in grade così emissente
presso nessun'altra nazione. Dell'ingegno loro fanno fede le stapende opore a pubblice vantaggio
sparse per tutte il vastissimo impero, e i grandissimi, ansi i sommi momini, che sensa numero tra
essi forirono, e gli eccellenti scrittori, a differenza
de' Greci non inclianti ad oziose speculazioni o a
mera ostentazione di sapere, ma i più intesi alle
pratiche utilità della vita.

Il loro amore di patria e le virtà civili che sorono da quel parissimo fonte vengono attestate dalla pertinacia, con cui gli abitanti dell' Etroria, del Lasio e d'alcune contrade a questo vicine, nelle quali l'italico pensare e'l costume non era state oppresso o alterato da coloni o vincitori stranieri, dopo avere lunghi anni difeso l'indipendenza contre i Romani li costrinsero ad accordar lore la cittadinansa. Di queste lore virtà fanno amplissima fede e la piena sommissione ad una rigorosa disciplina domestica e militare, e la pronta abbidiensa alla legittima autorità ed a qualunque suo ancor che duro comando. Son prova di questi lor sentimenti le ricordate ostinatissime guerre, e quelle degli Umbri, de' Sanniti e de' Liguri; le quali in genti che tutte si reggevano a popolo non sarebbero state combattute s) a lungo e con tanta ferocia, se quelle nazioni non fossero state capaci dello aprope e insieme del freno. Nella mancansa di una storia distinta degli antichi popoli Italici non molti fatti si possono addurre per dimostrare queste loro virtù ; pur se ne trovano alcuni. Avendo que' di Priverno, dopo difesa a lungo la libertà, finalmente del 327 (avanti l'era volgare) dovuto soccombere a' Romani, questi selegnati per le tante rivolte punirone di morte gli autori dell'ultima e confinarono il colpevole senato oltre il Tevere. Non soddisfatti di queste meditavano anche di castigare il popolo tutto, quando uno de' senatori romani volgendosi agli ambasciatori de' vinti uno ne dinandò, quale pena gli paresse meritare sua gente; al che il Privernate france rispose: quella che si deve a coloro che della libertà si credono degni; e tanto piacque questo fiero parlare, che n'ebbe con tutt' i suoi la cittadinanea romana (1). Sette auni appresso avvenne il famigerato infortunio delle forche di Candio, in cui con tutto l'esercito ebbero a passar sotto al giogo i due consuli e i loro legati e i tribani delle legioni, e, dati in ostaggio seiceato cavalieri romani, tutti a giurare la pace e a promettere di levare dal Sannio le colonie che vi erano state condutte. I consoli tornatisi a Roma suggerirono al senato un espediente, per eui con cert'apparenza di grandezza eludere quell'ignominioso trattato; e fu di consegnare a' Sanniti iguadi e legati tutti coloro che l'avevan ginrato. Ma i Sanniti più leali e più generosi, ricordando che una

<sup>(1)</sup> Livius Epit. Lib. VIII. c. 18.

pubblica violazione di fede non si poteva espiare cella morte di alcuni cittadini, misero in libertà i consegnati prigioni (1). Come tatte le grandi calamità anche la funesta seconda guerra punica fu feracissima di esempi di molte virtà. Cinquecento e settanta fanti di Preneste e quattrocensessanta di Perugia avevano con alcuni Romani sottrattisi alla rotta di Caune occupato quella parte della città di Casilino che giace di qua del finme Volturno. Oni in cus) piccolo numero sostennero i replicati assalti del vittorioso esercito di Annibale, costrinsero quel capitano a mutare l'assedio in blocco e dgrarone a tener la città, finchè vinti dall'estrema fame, dopo aver logorato quanto v' ha di più schife e fine i caoli onde coprivano le armi, si arresero. Eppure essi non difendevano la patria loro nè sè, e Roma era nel pericolo maggiore in che fosse giammai, e i Campani avean ribellate (2). Una donna di Canosa soccorse di pane, di denaro e di vesti quanti Romani dopo la disfatta di Canne ripararono in quella città (3). I Petellini grandemente angustiati da Annibale amarono meglio tatti perire che mancare alla fede sociale, sebbene i Romani nell'impotenza di soccorrergii avessero loro permesso di provvedere alla propria salute (4). Quando Annibale per liberare l'assediata Capua assait e per momenti scompiglio il campo romano, si fu Vibio Acces condottiere della coorte de' Peligni, che ispirò coraggio alle spaventate legioni (5). È noto quell'Etrusco Spurina, il quale per tranquillare gli agitati mariti, dalle cui mogli vedevasi amato, sostenne di deturparsi da sè la bellissima faccia con molte e sconcie ferite (6); e non è meno noto quel piacentino M. Castrizio, il quale, allorchè il consolo Gneo Carbone per atterrirlo gli disse di aver molte spade, fermo nel sue dovere e imperturbato rispose d'avere molti anni (7).

Simili a questi alcuni altri se ne potrebbero addurre; se non che nella pochessa di esempi italici giova trarne alcuni dalla storia di Roma, la quale città per essere nata e crescinta di nomini italici che celà riparavano spontanei o venivano trapiantati di forza, si può dire esprimesse in sè il carattere dell'intiera nasione. La povera e laboriosa plebe di Roma, che dopo la cacciata dei re visee oltre cento e vent'anni in continue e gagliarde opposisioni co' suoi duri patrisii, e da essi veniva aspreggiata e tiranneggiata come mostra la storia, non usò mai la violeusa per liberarsene, e coll'invitta perseveranza pervenne a vincere, che dato le fosse d'imparentarsi con que'suoi orgogliosi dominatori, che fosse moderata l'usura, vietato il carcere privato per debiti, aperta a' suoi nomini la strada a tutti gli onori. Nè sia chi dica la pasionsa di legittimo imperio e l'ubbi diensa a un dure e avaro signore che qui si lodano, essere virtà di servi e di schiavi. Fieri erano nella loro ubbidienza i Romani, perchè consapevoli della propria dignità e del diritto: ma nella fieressa così intimamente penetrati dell'idea dell'onesto e del giusto, e del diritto altrui e della dignità, che a paragonare la loro forte opposizione a' violenti patrizii colla criminosa licenza di chi oggi dice volere la libertà: l'animo che quella venera e ammira a questa inorridisce e rifugge. Ecco questa plebe al cimento. Bollente di giusto adeguo esce armata dalla città, s'accampa sul monte sacro, e senza commettere eccesso, senz'altre chiedere che di non essere calpestata ed oppressa, come l'ha ettenuto, si placa alla narrazione d'un semplice apologo e torna (1). Desidera in appresso di por qualche termine agli arbitrii e a' soprusi de' dominanti patrisii, e vince di creare i decemviri. Maltrattata da questi ella di nuovo si ritira armata sul monte sacro, e senza toccare l'altrui, senz'offendere alcuno col suo contegno costringe que' superbi ad abdicare, s'assicura contro oppressioni future e chiama que' soci oppressori a rendere ragione in giudisio (2). Ne si vuole, per nonmoltiplicare esempi notissimi, a giusta lode di questa plebe tacere, che non solo queste due volte, ma nè anche molte altre ella sangue cittadino per oltre sei secoli mai non versò, e che 'l primo che scorresse in Roma non si sparse da lei, che pur cercava sollievo al proprio avvilimento e alla povertà, ma dagli ottimati, che per nulla perdere dell'usurpate non le volevane accordare l'implorate soc-COTSO.

Una notizia comunque superficiale delle istituzioni militari e della storia romana dimostrano la robustessa di questo popolo e insieme la sua perseveranza nella fatica. Il soldato da capo a piedi tutto coperto dell'armi che lo difendevano, portando quelle che ad offender servivano, carico di viveri per tre, sei e fiu dieci giorni (3), carico d'una sega, di un' ascia, d' una sappa, d' una falcinole, di un paniere, d' una caldaja, di tre, quattre e talvolta fino dodici pali (4), aveva a fare in cinque ore non meno di venti miglia (5); e se la marcia era forzata, anche venticinque entre il medesime tempo (6). Alla fatica del cammine teneva dietre quella non minore di accamparsi e di affortificarsi con fossa, con terrapieno e con vallo; ma a conoscere quanto fossero pazientissimi della fatica, forse nulla più giova che leggere gli immensi lavori intrapresi negli assedii di Veio (7), di Capua (8),

<sup>(1)</sup> Livius Epit. Lib. IX, c. 18.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. XXIII. c. 27.

<sup>(3)</sup> Idem Lib. XX. c. 28.

<sup>(4)</sup> Valer. Maxim. Lib. VI. c. 6. n. 2.

<sup>(5)</sup> Idem Lib. III. c. 2, n, 20,

<sup>(6)</sup> Idem Lib. IV. c. S. n. 1.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. VI. c. 2. n. 10.

<sup>(1)</sup> Livius Epit. Lib. II. c. 17.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. III. c. 24. seq. (3) Idem Epit. Lib. LVII.

<sup>(4)</sup> Idem ibid. Lib. III. c. 27.

<sup>(5)</sup> Vegetius de re militari Lib. I. c. 10. Spartianus Hadriano c. 10.

<sup>(6)</sup> Vegetius Lib. I. c. 9.

<sup>(7)</sup> Livius Epit. Lib. IV. et V.

<sup>(8)</sup> Idem thid. Lib. XXV. c. 22.

che i Romani, a cui accesso rottà negat fame ni i ere cull'ajnte sue soggiogarene il mondo.

di Cartagine (21, d'Alesia (21, di Marsiglia (3) ca. Quanto poi al valore, a chi non è affatte ignare della steria remana, questo solo basterà ricordere, soggiogatala e cresciuti delle sue forse, ja brevi

# CAPITOLO IL

STATO DELL'ITALIA REGLI ULTIMI TEMPI DELLA REPUBBLICA.

6. 8. Degenerazione dell'Italia. - 9. 7. Suo spopolamento e cause di questo. - 9. 8. Le colonie di reterani, che in grap numero vi si deducono, ne crescono la miseria.

#### 6. 8. Degenerazione dell' Italia.

Ma quante omai al cominciar del periode di ter o che qui si prese ad esaminare, era deplorabile o stato di queste già si fiorenti e fortunate contrade! Quanto erano in pochi secoli vennti degenerando da' loro antichi que' popoli!

Non si vacie qui dire che in Roma o in Italia o ell'impero si spegnesse ogni virtà, egni valore, ma selo che sompre più rari si fecero, e in fine rari a segno che gli storici quasi più non ne fanno moria, sia che ia essi fosse, come nella lore età, estinto quel nobil sentimento che ne rapisce ad ammirare e celebrare un'azione bella, grande e virtuosa, essia che negli nomini la cui vita ci marrano o neº tempi che ci descrivono non si scorses virtà, e finalmente perchè in luego di quella degli stati e de' popoli essi amano scrivere la storia de' principi, no' più dei quali, come fu vodute nella prima parte, grandi ed ineigni virth non ei scoreero. La rarità de' virtuesi esempi comincia ad apparire sensibile già dopo le guerre d'Asia e l'arricchimente di Roma, e sempre più sensibile si fa no tempi delle susseguenti finicai e guerre civili. Questo che avvenne in Roma essere avveno in Italia, lo persuadono la ragione e la storia; perchè come gli Itali erane stati in addictre compagni ed emulatori della virtà de' Romani, nella depravazione di questi lo divenner de visit. Allora i grandi non più ambire gli onori bene e valoresamente operando, ma secontie che erane ricchi ed audaci, e l'une e l'altre, comperarii ed invaderli ; e la plabe vendere a' anndidati i suffragii, e coi suffragii le braccia per esterminar la repubblica; i cittadini buoni, sebbene in maggior ero, lasciarsi sopraffar da' malvagi; 'nna mano di sciagurati colle fasioni turbare i comisii, insanguinare il foro, arder la curia, meditar l' incendio della città, macchinar l'uccisione di tutt' i buoni e dell'intero sonato, tentare il revesciamento d'ogni ordine; le milisie ascoltare la sola voce del capitano, volgese contre la patria quell'armi che

ell'avea loro per la sua difesa e sua gloria affidato, e combattere non più per questi generosi stimoli, ma per arricchire dispogliando cittadini o nemici; Cesare e Pompeo, Antenio o Ottaviano contrastarsi armati il principato, e quest' ultimo im padrouirsi dell' impero siccome di legittim preda. In tutti questi delitti vedesi non per tanto alcun che di grandioso che ci rammenta la gagliardia dell'anime antiche. Scorgesi alcum'ombra di questa anche negli infelici tempi della signoria de' triumviri , in cui i Romani sedetti da certi placiti degli stoici, o più forse dal disdeguo di aversi ad accoggettare a' vittoriosi rivali pocere la grandesza d'animo in torsi la vita. E quanti generosi petti caddere allora trafitti, i quali se in luogo di disperare avessero avuto cura di lottare con tro la tirannia, forse l'avrebbero superata! Pià nerosi si resero ancora i suicidii ne<sup>s</sup>regui di Tiberio, Cajo, Claudio e Nerone; ma già erano meno nebili gli incentivi per cui s' estentava quest' immaginaria fortessa . Molti « sollecki erano a torsi la vita per non perderia di mane del giustiziere, perchè questi privi restavano dell'onor del sepolero e se se confiscavano i beni; dove di celero che di propria mano morivano, e si seppellivano i corpi e valevano i testamenti, fi che era stiolo per affrettare la morte (1). » Nelle quali risolazioni si può dire avesse non piccola parte anche la moda che così potentemento influisce ne' costuzni e nel pensar degli zomizi; dacchè nel regno de' Terroristi la Francia ebbe a vedere, come le quotidiane numerosissime morti ne avevano in guica diminuito lo spavento, che madri amorese e Sorenti donselle, vecchi onoratamente vissuti e scapestrati giovani, genitori e figlicoli, uomini i più rossi e i più colti, i più baoni e i più rei and: vano a porre il collo sotto la mannaja con meno ribreszo che in altri tempi prevate non avrebbero in assistere al supplisio d'un malfattore. Venuero dopo Domisiano principi e tempi migliori, e si diffuse sempre pik il Cristianesimo; ma già erano gli animi svigoriti, e gli nomini posta ogni ambisione in terviro al principe, non, come in passate, alla patria, avevano di lei perduto egni amore e con esso tatte le belle virth che ne mascone. Vere è che di altre molte ed ignote agli antichi, ma non

(1) Applanus Punicorum,

(t) Tacitus annal, Lib. VI. e. 20.

<sup>(2)</sup> Caesar de bell, gall. Lib. FII. a c. 88, ad

<sup>(8)</sup> Idom. de bell. civ. Lib. II. a c. 1. ad 18.

per tutti con appariscenti, su producitrice la religione cristiana. Ma siccome l'umilià è tra queste delle principali, e per essa le altre meglio provengono nel silensio e mell'oscurità che non nella luce del mondo, e alla pratica di sè allettano le anime più forti e più sante; esse parvero rendere in alcun modo ancora più rari gli esempi dell'antica eccellensa in tempo che la depravazione del volgo fatta sempre maggiore estingueva in esso le civili virtà, e non vi lasciava alliguare o presperare le cristiane. Che se tale già era nel popolo lo spirito pubblico sel secolo secondo, e regnanti Trajano, Adriano e gli Antonini, negli anni più felici della romana monarchia; se quali si descrissero nell'antecedente libro erano l'ordine senatorio e l'equestre : quale esser doveva la piebe nel secolo terzo, sceolo d'incessanti sanguinosi sconvolgimenti, quale nel quarte o nel quinto, le cui vicende furono nellaspelma parte diffusamente parrate, e in cui gli Itali, già, avviliti e calpestati dalle milizie e pai da' Barbari, che signoreggiavano i miseri Imperateri e'l, più misero impero, non ad altro povano devere attendere che alla privata sicurezza ed all'osio. E questo quanto al morale.

\* \* \* 5. 7. Spopolimento dell' Italia. .. .....

Actory

Più distinto, può essere il discorso quanto a' diversi akri rapporti, che a mano a mano si verran-mo cansiderando facando principio dallo stato della pepolezione. Alle, non incruenti sedizioni dei Gracchi, di Saturnino e di Druso auccedettero dal principio della guerra sociale fino alla battaglia di Azzio sessantados anni di continue e sanguinose guerre- civili. La guerra sociale fo per l'Italia più rovinosa che non quella stessa, d'Annibale, chè per sedici anni nen interrotti ye la mantenne (1); esguitarene le due estvili, che sugquadrarono la Sicilia e in oni si dice essere perito non meno di un milione di schiavi, e poi quella di Spartaco, per eui tutta Italia andò a ferro ed a fuoco da Modena fine all'angelo estremo de' Brussi. Vennero appresso quelle di Mario e di Silla, in cui la strage durb « finchè v'ebbe gente da potersi ammassare (2).» Indi-respirò per qualche tempo l'Italia, ma continub il civile incendio is lapagna per opera di Sarterie; poi seguirono le guerre di Cesare e di Pompeo; quella di Modena e di Perugia, quella contre gli accisori di Cesare, contre Seste Pompee e contro Marc' Antonio. Che dire di tre eserciti consolari in questo mezzo distratti da' Cimbri, dell' italico sangue onde crebbe la fama e la potensa di Mario, di quello che sotto Silla, Lucullo e Pompeo tinse la Grecia, l'Armenia, il Ponto e la Siria, che sotto Cesare corse nelle Gallie, nella Brittania e sul Reno? Per non annoverare altre simultanee guerre straniere basti qui ricordare le migliaja di soldati in piena pace massacrati da Silla, e novemila tra cavalieri, patrizii e senatori a cui egli comando di morire, la prescrizione dei triumviri! in cui perirono da: trecento o duemila tavalieri, altri tracputo aenatorisima in Hertigia a mani di Create, in liconta data q soldati di nocider chianque, e il revescione generale delle fortune, perchè « i vincitori mulla lasciarono a' vinti (1). » Qui non opponga taluno essersi per avventura cotali cose esagerate dagli scrittori, ed avere la Francia ne venticinque anni che corsero dopo il 1790, sia per le emigrasioni, sia per le continue uccisioniro per le guerre civili e straniere perduto forse maggior quantità di nomini che non Roma e l'Italia ne' sessantadue che poco fa si accendarono: eppure trovassi quel vegno dopo tante perdite norabilmente cresciuto di popolo, e non potersi dire perciò, essere lo spopolamento d'Italia avvenuto per la riferita cagione. Chi intendesse muovere tali obbjezioni, paragoni il numero delle vittime del regno del terrore è delle guerre di Francia con quelle chlebbero a perire pelle lungue e micidiali guerre di Roma, e forse lo froverà molto minore a ove poi tale non le trovasse, consideri che mentre il furor de' partiti e le guerre mietevano le vite degli infelici francesi, la divisione de terreni della nobiltà e del clere dava origine e sostentamento ad un immenso pumero di nuove famiglie; mentre persistendo in Italia e questa causa dello spopolamento ed. altre che or s'addurranno, nulla dal governo facevasi per favorire la popolazione, e i grandi continuavano ad ingojare i poderi de poveri, e gli antori delle guerre civili a dispogliarneli con ogni violen, sa. Mentre per queste due cause continuamente venia meno la popolazione d'Italia, un'altra ve ne avea che seguitava a crescere il male, ed era la frequente emigrazione de' Romani e degli Hali nelle nuove conquiste. « Quante colonie non mando questo popolo in ogni provincia? Il Romano abita in tutt' i luoghi dov'egli penetro vittorioso (2). » Cesare solo mando ottantamila coloni oltre mare (3), ed Augusto ne dedusse sia in Italia, sia fuori cento e ventimila nell'anno del suo quinto consolato (4); quanti avanti, quanti appresso non trovasi. Ma più grande che nou quel de coloni era il numero degli Itali che abbandonavano la patria sia a motivo del servizio militare e civile, sia per esercitare l'usura, per esigere i tributi ed i dasii, o per servire melle loro bisogne i pubblicani, oppure anche per solo diporto. Quanti in tanta vastità di dominio dovessero essere i primi finchè si riguardo l' Italia siccome capo e freuo di tutto l'impero, difficile non è da comprendere; e a qual numero dovessero ascendere i secondi, risulta dalle seguenti due allegazioni. Mitridate re del Ponto fece uccidere in un giorno nella sola Asia minore cento e cinquantamila (5), o secondo un calcolo più moderato, ottantamila (6) negoziatori, cioè

<sup>(1)</sup> Flores Lib, III. c. 17.

<sup>(2)</sup> Idem ibid, c, 21.

<sup>(1)</sup> Sallust. bell. Catilin. c. XI.

<sup>(2)</sup> Seneca de consol. ad mair. c. 7.

<sup>(3)</sup> Suctonius codem c. 41.

<sup>(4)</sup> Marm. Ancyranum.

<sup>(5)</sup> Plutarchus Sylla. (6) Valer Maxim. Lib, IX, c. 2.

pubblicani ed murieri romani. Della Gallia serive Cicerone: « ripiena essa è di negoziatori, ripiena di cktadini romani: nessun Gallo intraprendo un negozio senza l'intervento d'un cittadino romano, e nè meno un denaro nella Gallia muta padrono, se descritto non -è et' libri de' cittadini romani (1). » Quanti lasciascer l'Italia per diporto, si desume da una legge di Giulio Cesare, per eni fu ordinato, che nessun cittadino romano che ancora non arrivava a' quaranta anni, e già era oltre i venti, potesse starne fuori più che tre anni continui se non per causa di milisia o d'impiego (2). Da queste poche cose manifesto consegue, che Tito Livio (3) e Strabone (4) non esageravano punto allorche del tempi d'Augusto scrivevano, che l'Italia scarsesgiava grandemente di popolo, è che quasi deserte e abitale da pechi schiavi che miscramente le coltivavano erano quelle horite contrade, in cui gli Equi ed i Volsci per oltre un secolo poterono quasi lutti gli anni gnerreggiare con Roma. E Tito Livie maravigliato della possà di quegli antichi popoli, là dove narra, come avendo i Latini dell' anno 347 (av. l'era volg.) ricushto di dare a' Remani i soldati che in forsa della lega dovenno, bisognò a questirarmare del proprio dicci legioni , che altora sommavano 42,000 fanti e 3,000 cavalli, non può a meno di dire: « Se per qualche subito assalto si dovesse ora mettere in piedi un tale esercito, queste forse del popolo romano, a cui non sembra bastare il mondo, non lo potrebbero sensa difficoltà, anche se tutte insieme si raccogliessero; cotanto noi crebbimo in ricchessa ed in Jusso, che sono le sole cose a cui abbiamo rivolto l'animo (5). » Questa culle antecedenti testimonianse dimostra, che sul cominciar dell'era volgare, il popolo d'italia eltre essere scarso, era anche poco atto alla milisia, in que', tempi più dura e faticosa che non oggidì.

6. 8. Le colonie de veterani crescono le miserie d'Italia.

ne Mare egli è sche gli autori delle guerre civili talora setto apparenza di ristorare l' Italia di abitatatoria; ma: il più delle volte apertamente dicendo
cha le facesano per rimunerare i soldati, stabilirope in : applia gran, numero, in lor veterani, riparhonio tra ; saci intili, i terreni o della sittà o de' privati che per legge di guerra avevano a tale oggetto que quali con per cagion d'esemple, si trova
mell' Epitomatore di Livio (6), che Silla ne assegnò a quarentasette legioni; coaì si sa che Cesare
ethi-sem figlicolo; adottivo annidarono in Italia
amenti più soldaji poterono, onde, si disse « averia
esti disisa, a quelli pressochè tutta intiera (7); »

- (1) Or. pr. Fontejo ç. 1.
- .: (3) Suetopius codem c. 42.
  - (3) Lib. VI. c. 12.
  - (4) Geograph. Lib. V. et VI.
  - (5) Livius Lib. VII, c. 25.
    (6) Livius Epitome Libri LXXXIX Appiano le
- riduce a sols ventitre. (7) Appianus de civil. Lib. Il.

e si vedo, che Augusto già avanti la guerra di Perugia vi aveva allogato trentaquattro legioni; così da un elenco delle colonie romane in Italia, della cui origine potè il Panvinio (1) rintracciare memorie, si rileva che altre quelle di cui non si trova mensione, tredici ne vennero fondate o ripopolate da Cesare, e quattordici da trinmviri, di cui perb altrende si sa che ve ne stabilirono discietto (21) così si legge d'Augusto che egli solo ve ne fondo trentodue (3). Da queste cose bassi a conchiudere, che dalla dittatura di Cesare a' primi anni d'Augueto in cui d tumuki civili cessarono, almeno sesntatrè città d'Italia o crapo, siccome di alcane espresso si legge, affatto vote d'abitatori, o che quelli che in alcune ancora restavano, furono spogliati'de' lore pederi. A chi considera che di questi tempi lo otesso Augusto sempre vesti panni che la proprié moglie e le figlia filava e tesseva, che tutte'le cose di cui una famiglia abbisognava dagli schievi o de membri di quella si preparavano, che 'l commercio veniva da' Romani spressato: apparirà, che il popolo di queste sessantatrè città non poteva sussistere che mediante la coltura de' suoi terreni, e che tolti questi non gli restava via da sostentare-l'infelice vita.

Quanto la misera condizione di coloro che per tal guica venivano privati de' proprii poderi dovesse diventare più misera pe' violenti e dari medi che i soldati tenevano nel mettersi in possesso di questi beni, l'abbiamo dal Melibeo di Virgilio e più chiaro da Tacito, il quale sebbene parli di tempi posteriori e più pacati (cioè dell'anno 6x dopo l'era volgare), ne fa conoscere, che durante le guerre civili il procedere de' soldati non poteva essere meno feroce, o più inamane. S'avvisò un re della Britannia di preservar da ogni oltraggio il regno suo e la casa con chiamare l'imperatore a parte della sua eredità. Ma i centurioni credendosi padroni di tutto, quasi il lascito fosse stato fatto a' soldati, bastonarono la vedova, svergognarono le figlicole e spogliarono gli abitanti più ricchi. Una colonia di veterani cha saveva a etabilire nella città, cacciò fuor delle sase e già dal poderi gli autichi padroni, chiamandoli suoi servi e snoi schiavi ; e i soldati novelli fomentavano l'insolenza dei vecchi, perchè di cestami egualmente brutali e perchè, lusingavansi di potere un giorno fare altrettanto (4). E. come durante, la guerre civili e sotto gli imperatoni, nel dodurre a stabilire queste colonie si procedesse in modo dall'antico diverso, l'abbigme da un' orazione di Bruto ai veterani, e da Tacito por on ricordato. Dice il primo: « Voi conseguirete per le imprese vostre contro i Galli p i-Britanni-que' premii, che si solayano dare dal popolo, il quale non toglieva i campi a cittadini o agli uomini innocenti, nè donava altrui le cose non sue, nè mai commeteva inginstinia per cattivarni il favore d'alcuno. Esso non togli-va ai nemici tatti

<sup>. (</sup>y) Imper. Roman. c., 12., . . .

<sup>(2)</sup> Suctonius codem c. 44.

<sup>(3)</sup> Appianus loco et lib. cit.

<sup>(4)</sup> Annalium Lib. XIV.c. c. 31. ..

i lor campi, ma solo una parte, e l'assegnava g'veterani, acciò guardassero il paese cui avean conquistato. Che se i terreni conquistati non bastavano all'uopo, ne dava da' suoi, e ne comperava per poterii dividere, Ma Silla e Cosare, porchè occaparono la patria cell'armi, abbisegnarone contre di quella di guardie e satelliti; perelò nè vi lasciarose tornare alle vostre città, nè vi comperarone campi, sè vi divisere le terre del pubblice, sè paparono quelle che vi assegnarono. Spogliarono di viva forza l'innocente Italia de' campi suoi e delle sue ville, e fin de' sepoleri e de' templi, di cui nei non privammo mai gli stossi inimici, perebè avvessi a non torre loro che la decima parte del territerio. Ma costoro vi divisere le campagne de' socii di nome latino, e ve ne misere in possesso co ducendovi în quelle armati e ordinati a combattere (1). » E dal secondo impariamo, che atteso il visioso modo che gli imperatori usavano nel fondar le colonie, le contrade deserte men ne ricevevano aumento di popolo, « perchè i più de' soldati se no tornavano nelle provincie dove avean militato, e degli altri che avvessi non erano a contrar maritaggi e ad educar figliuoli, si estinguevano le famiglie con essi. Imperciocche più non si deducevano come in passato i soldati d'un' intiera legione insieme co' loro tribuni e co' centurioni, onde mediante l'unione e l'amor vicendevole si sisteaccero in una comunità; cua si tracvano da varii

corpi persone che non si conscovane pu si potevane amare, nè si dava lore alcun capet siochè quasi estranci tumnituariamente raccolti fermavano una moltitudine anzichè una colonia (I), » E di fatto bisognando a' soldati per divenire veterani servire da venti e più anni, e accostumatisi così alle vita militare ed alla licensa dolle guerre e delle vittorie, e mai soffrivano Il fastidio della vita oscare e campestre, e la nghe, assidue e minute ogre del padre di famiglia e dell'agricoltore, che non può mai renderal agiato se non col tempo e con una paziente ed estinata industria e parsimonia (2). » Queste celoaie dunque in large di riparare alle spopolam e alla miseria d'Italia, in doppia maniera l'accrobbero, perchè ridamero ad estrema povertà ed a fersate esio i suoi abitanti più atili, e perchè facilitarene a' ricchi la via di mettere insieme quelle storminate lors tonute; al ché non sarebbero mai pervenuti se i terreni fossero restati in mano degli antichi padroni, E quelle non poche colonie, che dopo Angusto vi stabilirone nel prime secolo gli Imperatori (8), altrechè per essere di veterani a farla rifiorir non giovavano, sempre più fanno vedere che già allora non peche terre sonsa braccia v'avea, dappoiche in tempi così pacifici e sensa i violenti spoglii usati nelle guerre civili vi si potevano allogare i coloni a migliaja.

## CAPITOLO III.

L'ITALIA DIVISTA SOTTO GLI IMPERATORI SEMPRE PIÙ MISERA.

§. 9. La miseria d'Italia cresce assai dopo A primo secolo dell'era volgare, §. 10, tanto nelle sue parti superiori, §. 11. come nelle inferiori. — §. 12. Gli Itali malmenati dagli assassini, §. 13. e più degli esattori fiscali. —

§, g. La miseria d'Italia cresce dopo il primo secolo dell'era volgare,

Due cose si vollero col fin qui dette mostrare, cioè come l'Italia era omai fino sotto i primi imperatori spopelata, e come le tante colonie militari producessoro effetta contrario a quello che pareva doversene attendere; e con averle dimostrate, e con ricordare che ne' grandi di Roma continuè sempre l'amore di quelle immense tenute che sono lo sterminio de' piccoli possessori, si venne in alcan mede a proyare, che lagrimevole dovette esser lo stato della popolazione d'Italia per tutti que quattro secoli che l'impero remane depe quel primo ancora daro, E in effetto, dopo che fu in settant' anni di guerre straniere e civili logorato il nervo e 'i fiore dell' itala gioventà, la sperausa delle generasioni fature, corsero dopo Augusto tali tempi e tali vicende, che langi da far la poven Italia risergore, la focero decader sempre più; e gli imperatori al suo risergimento poce più poterono attendere. Nulla qui si dirà della fieriasima postilenza de' tempi di Tito « grand» quanto altra foces stata giammai (4), » sicchè si serisso esserne morte in Roma fioli discimila persone in un di (5); nulla di quella che coll'esercito di Lucio Vero dall'Oriente vi si propagò, e da Roma e dall'Italia si diffuse per le altre previncie (6), e tauto terribile fu che ne restarono spopolate città e catella, e melte terre per la mancanza di caltivatori si esoprirono di spine e si convertirono in boschi (7); nulla di quella che a' giorni di Commodo

- (1) Annal, Lib, cit. c. 27.
- (2) Mongotti del Commercie de' Romani Epoon III. P. III. g. L.
  - (3) Vedi il Penvinio imp. rom. cap. cit.
  - (4) Aurel, Epitome c. 12.
  - (5) Ensebius Chronico.
  - (6) Capitoliaus L. Vero c. 8.
  - (1) Orosius Libro IX.

(I) Appianus Lib. quo sup.

mistere bestiemi e nomini (z), e nomini in tanto numero che Dione, allora in Roma, dice che il più de giorni ne restavano vittime due mila peres (s); maile di quelle de tre secoli appresso, schbane delle accennate non mone calamitore; e se ne tace, perchè oltre queste cagioni di deperimente che l'Italia ebba negli antichi secoli coani con tutti i pocoi, particolari cause concorstro a crescerae sempre più la misoria; delle quali tre paiono doversi considerare con qualche

Una di queste riguarda tutta in generale l'Italia, e le altre due si riferiscone in particelare alle e parti superiori ; quella, che ebbe a influire nol-Pitalia tutta, nasceva dall'avversione, che i Romami e gli itali per certo nazionale orgoglio avevane centre l'indestria e 'l commercie (3), onde tutti on in altro che in terre investivane i loro immensi tesori, e comperando a un presso qualunque i poderatti de piocoli possessori ne mettevano insieme sterminate tenute. Questa pratica fu per due cagioni rovinosiosima, perchè tegliendele la sussistensa diminut la popolazione libera che viveva dell'agricoltura e formava la principale forsa e la vera ricchessa delle state, e perchè indusee la necessità e almene la convenienza di commettere il lavere de' campi agli schiavi (4). Quanto qui per via di ragionamento s' induce vien confermeto da quello che interno alle spepolamento d'Italia ai mpi d'Angusto si dimostrò poco addistro coll'auterità di Strabone e di Livio (5), e meglio aucora da alcane poche ma forti parole di Plinio il vecchio, il quale regnante Vespasiano scriveva: « pei vasti possedimenti revinò prima l'Italia, poi le previncie (6). » Peggio fu ancora nel secolo seguente setto Trajano e i suoi successori quando a preghiera del senate fu determinato per legge a che chiunque aspirava agli onori dovesse possedere la terza parte del sno patrimonio in beni stabili posti entro l'Italia; dacchè indegno pareva che i candidati riguardassero Roma e l'Italia come lero estello, non come petria. » Da questa legge conseguità, che i terreni d'Italia crebber di presso e in brevi di si ridassoro tatti nelle manj de' grandi, e caddero in sommo avvilimento quelli delle provincie (7).

## 6. 20. Miseria dell'Italia nelle sue parti superiori.

La prima delle due cause che si diesere riferirsi all'Italia superiore si trova nolle sei guerro civili che nello stesso suo seno si combatterano ne' tempi dell'anarchia militare tra Settimio Severo e Didio Giuliano, tra Massimino e gl'Imperatori a lui

- (I) <mark>Herodianus L</mark>ib, l.
- (2) Dio. Case, Lib. LXXH,
- (3) Fedi il 6. 20,
- (4) F. U 6. 15.
- (5) Vodi il 6. 7. (6) Hist. nat. Lib. XVIII. c. 8.
- (7) Plinius Epistol. Lib. VI ap. 19,

esti del seutto, tra Decio e Pilippo, tra Gallo ad Emiliano, tra questi e Valoriano, tra Gallies ad Aureolo; e dopo queste nel secolo quarto le tre di Massenzio, le altre tre sette i figlisoli di Costantino, le due gravissime alla morte di Graziano e Valentiniano II., e negli ultimi anni dell' impere d'Occidente quella di Valentiano III, contre Gioyauni, le tre di Ricimere, e poi quelle di Ginlio Nipete contre Glicerie, e di Oreste contre Giulia Nipote, All'altra causa che riusch ancor più fanesta appartengono le incursioni de' Barbari che dopo la metà del secolo III. frequentissime furono e sempre accompagnate da stragi e rovine e sconducimenti di gran copia di prigionieri, e non di rado da postilensa e da fame. Ma o che dire, se gran tompo avanti queste flagello Nerva a' cittadini accordeva già del 97 terreni in luego delle consucte sevvencioni (1), e Marco Aurelio vi stabilì « moltisni Marcomanni (anno 167) (2); » se Pertinace (anne 193) terre incoke donava perchè fossere ternate a coltura (3)? Lo stesso pensiero di Marco Aurelio di trasportare in Italia i Marcomanni ; quel d'Anreliane di comperare gli incolti, che dall' Etrurie per la via Aurella in gran quantità si trovava. ne fino alle Alpi marittime, onde i prigionieri gli avessero a piantare di viti per provveder gratuitamente di viso la piche di Roma (4); quello di Valontiniane il vecchio di mandare (anno 370) in Italia gli Alemanni presi sul Reno, acciò si dessero lar delle terre intorne al Po (5); quel di Graziane suo figlio di spedirvi (anno 377) Ostrogoti e Taifali « accio ne' territori di Mutina, di Reggio e di Parma coltivassero i campi (6); \* quello che ad imitazione di questi fecero altri imperatori, ci prova e quanta fesse la miserio d'Italia e come i principi vi cercassero di riparare, Ma questi Barbari all'intendimento non corrisposero, e forse ebe i più resero maggiore la miseria d'Italia; perchè de' Marcomanni di Marco Aurelio si legge che avendo tramato di sorprender Ravenna, bisegab spedirgli oltre l'Alpi (7); e dei prigioni del sceolo quinte si sa come favorissero le imprese di Alarico e Odeacre.

Che se alenno ancor pago non fosse, legga in Sant'Ambrogio, come a' tempi suoi v'aveva per l'Occidente tanta fame e tanta moria di bestiame a di nomini, che l'Italia n'era disertata non meno della Tracia e della Mesia dove ardeva la distruggitrice guerra de' Goti (8); e legga, quanto egli scrive dopo il 388 a Fanstino. « Venendo dalla città di Bologna ti lesciavi alle spalle Claterna, Bologna stessa e Modena e Reggio; a destra ti stava Brescello; di fronte ti si presentava Piacensa che col sno nome dimostra l'antica selebrità; a si-

- (1) Dio, Cass. Lib, LXVIII,
- (2) Capitolin, codem c. 22.
- (8) Herodianus Lib. II.
- (4) Vopisous codem. c. 48.
- (5) Ammian. Marcell. Lib. XXVIII. c. 5.
- (6) Idem, Lib, XXXI, c. 9.
- (7) Dio. Cass. Lib. LXXI.
- (8) In Lucem, c. 31,

nistra moveano a complanto gli incolti degli A. pennini, e considerando le castella di popoli una volta fioritissimi, ne sentivi dolore. I cadaveri dl' fante città messo diroccate e la morte delle terre poste sotto aº loro occhi ti ricordano ... (1). » E s'osservi che quando il Santo questo delle più ferfili contrade d' Italia scriveva , aveva ancora a venire l'infelicissimo secolo quinto con tutte quelle infinite calamità, colle replicate irrusioni e col lungo soggiorno de Visigoti, colle invasioni delle feroci masnade di Radagaiso, e di quelle più feroci di Attila. Schbene dalle riferite parole di sanl'Ambrogio si possa sufficientemente conoscere lo stato di alcune città dell' Italia superfore già fiorenti, e agevolmente si comprenda , quanto più lagrimevole esser dovesse dopo i guaeti, i saccheggiamenti e le uccisioni di que' tre barbari ed efferati eserciti : giova mostrario colle parole d'una lettera scritta del 496 da Papa Gelasio contro chi derivava le calamità, onde allora era afflitta l'Italia dalla soppressione dell'antica festa de' Lupercali. « Che direte, così scrive il pontefice, della pestilenza, della sterilità e dell'incessante infuriar delle guerre? Avvennero forse queste sciagure per essere stati aboliti i Lupercali? Ma se tale solennità non era stata istituita ne per evitare, ne per torre que' mali, perche vi affannate? E la Tuscin e l'Emilia e le astre provincie, in cui appena più v'ha uomo nessuno, devastate gran tempo prima dell'intermissione de Lupércali, vennero esse desolate dalla guerra pel loro intralascimento? Quando venne a Roma l'Imperatore Antenio (anno 467); i Lupercali si celebravano, eppure vi scoppio tale moria che appena si potè tollerare. Forse che quella festa si solennizzava nella Campania, e l'avere lasciato di celebrafia attirò sopra di quella la pestilenza e le malattie (2)? >

# & 11. Miseria dell'Italia inferiore.

Quantunque dal flagello delle guerre civili e da quello delle incuritoni barbariche andasse fin dopo il principio del secolo quinto esente l'Italia inferiore, scarseggiava anch' essa grandemente di popolo prima ancora che quegli sterminatori vi penetrassero. Si intende da una legge di Onorio, come egli omai nel 395 esentò dal tributo non meno di 528,042 jugeri di terreno in quella già sì fertile e fortunata Campania (3). Quattordici anni appresso vi discese co suoi Visigoti Alarico e vi si ando per tre intierf anni avvolgendo; e in quale deplorabile stato quel 'popolo lasciasse alla sua fevata queste contrade, si conosce da due leggi dello stesso imperatore, il quale comunque di tanto regno ridotto quasi alla sola Italia ed esansto, pur dovette del 413 ordinar colla prima, che si riducesse ad un solo quinto quanto dalla Campania, dalla Tuscia, dal Piceno, dal Sannio, dall'Apulia,

dalla Catabria, da' Labaul è dai Brussii si doveva pagar nel quinquennio dal 410 al 424 (1); e colla scoonda del 418 ridut le tasse della Campania ad una nona parte, e quelle della Tuscia e del Piceus silu settima (2). Venne poi il Vandalo Genserico, il quale dopo aver disertato del 453 il popolo e le sottanze di Roma e della Campania, rianovo con annuali devastazioni lo scempio delle spiaggie d'Italia e delle isole; e inutili furono e i maneggi e le congiunte forse de' due imperii per fario desistere da quelle depredazioni, cui non lasciò insia a tanto che del 476 si pacificò con Odoacre e gli restituì la Sicilia (3).

#### 6. 12. Gli Itali malmenati dagli assassini.

A questi mali non era a sperarsi alcun sollievo dagli imperatori, perchè non essendo i tempi no' due ultimi setoli mai stati tranquilli, essi, che si vegga, nè anche mai il tentarono; e ansi tanto era duro il loro governo, che i provinciali dell'Ispania e delle Gallie ad esso preferivano quello del Bariani. Ma siccome quest'argomento appartiene stretamente al libro seguente basterà tanto accennarno da fare indubitata prova, che italia, allorchè essa veme in poter d'Odoacre, non poteva esser più misera; e perciò si dimostrerà unicamente come gli imperatori non sapessero o non potessero difendere gli abitatori d'Italia dalle infestazioni degli assassini e dalle ruberie de' riscuotitori delle tasse.

Pu l'Italia fin dagli antichi tempi infestata da masnadieri che derubavano e viandanti e greggi e campi; e noti sono il mito di Caço e quello des das fratelli fondatori di Roma, che assaltavano i malandrini, e della preda a quelli tolta arricchivano sè ed i pastori (4). Di grosse turbe di rabatori s'ha in quelle stesse contrade memoria anche ne' tempf istorici; e trovandosi l'Umbria l'anno 304 (av. Pe. v.) esposta alle depredazioni d'una numerosa banda di ladri, i Romani messisi in campo li ridussero in una grande caverna, e tra di ferro e di faoco ne esterminarono a un tratto due mila (5); e più tardo ancora, avendo i pastori con formále congiara tolto a infestare le strade e i pascoli del pubblico, il pretore Lucio Postumio, che governava Tarento, ebbe del 189 (av. l'e. volg.) a condannare per tale titolo non meno di sette migliaja d'aomini (6). Di,haude così natnerose non si trova in agpresso memoria; ma non,si tace, che in conseguenza delle guerre civili erano malsicuri i contorni di Roma (7), e che più tardo assassini stavano annidati nella palude Pompeja, e nella selva Gallinaria presso Cama (8). Famoso fa sul cominciar del secolo III. certo Bulla che con sejcento sche-

<sup>(1)</sup> Epistol. Cl. 11. ad Faustinum.

<sup>(2),</sup> Gelanus advets. Andromachum ap. Buron. Annal. cccles. ad ann. 198.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. XII tit. 28. leg. 2. . .

<sup>(1)</sup> Cod. Teodos. Lib. XI. tit. 28. leg. 7.

<sup>(2)</sup> Ibid. leg. 12.

<sup>(3)</sup> Victor Vitens, de persecut, vandul. Lib. I.

<sup>(4)</sup> Livius Epit. Lib. 1. c. 4.

<sup>(5)</sup> Idem Lib. X.c. 1.

<sup>(6)</sup> Idem Lib. XXXIX. c. 17.

<sup>(7)</sup> Appianus hellor, civ. Lib. V.

<sup>(8)</sup> Juvenal, Satyr. III. versu 307.

rani metteva a ruba l'Italia inferiore; e Settimie Severo, quel terribile nomo che tante guerre vinse , ebbe a penare due anni prima di poterio avere nelle sue mani (1)- Crebbe poi il male colla miseria de popoli, e Valentiniano il vecchio s' avvisò del 364 di fervi ripero con disarmere al pari delle provincie l'Italia, e comandare che nessuno sensa sua espressa licenza avesse a portare armi (2), e nessuno fuori delle persone più ragguardevoli a lasciarsi vedere a cavallo nel Piceno, nella Flaminia, nell' Apulia, nella Calabria, nei Brussii, nella Lucania e nel Sannio (21, e di poi nè anche nelle provincie suburbicarie, cioè nelle più prossime a Roma (4); il quale divieto vedesi del 399 rinnovato da Onorio quanto alla Valeria e al Picene (5). infami erano per questi rabamenti i pastori, e infami tanto che Onorio del 300 ordinò che nessuno, a pena d'essere considerato siccome confesso d'avere contratto società coi masnadieri, avesse a dare i suoi figlinoli ad allevare a' pastori (6). La natura di questi provvedimenti prova senz'altro commento e l'eccesso del male e la debolezza del governo degli imperatori.

6. 13. Gli Itali malirattati dagli conttori fiscali.

Ma peggio che da' rubatori di strada erano i poveri Itali trattati dai riscuotitori delle tasse. Nos zolendo qui dire in particolare della gravessa di gneste e del visioso sistema dello finanze, due sole leggi di due degli ultimi imperatori di Occidente si ricorderanno, da cui apperirà quanto fosse da quelle arpie desolata l'Italia. Valentiniano III. rimettendo del 450 a' sudditi quente fino a cert' epoca dovevano all'erario, non arrossisca di confermare obe il fa per liberarli dalle rapine di costoro; e aggiungendo che e la più sollecità attensione non basta a provvedere in modo da impedire a questi malvagi tutte le vie occulte di nuosere » racconta, come certi ribaldi vanno sensa sua saputa, sotto pretesto di riscustere debiti vecchi, taglieggiando le provincie e tormentando i poveri popoli non solo con estorsioni, ma con prigionie, con tormenti e supplizii (7). B Maggioriano accordando otto anni appresso una simile remissione di debiti, protestasi di impartire ai sudditi un beneficio non minore con significare loro, ch' egli affidava l'esazione delle tasse ai giudici ordinarii e la toglieva a certi ufficiali che per essere spediti dalla corte e perciò non soggetti aº magistrati provinciali commettevano estorsioni infinite. Che se anche si voglia concedere, che l'imperatore per magnificare, seconde il corrotto gusto di quel secolo, il suo benefizio ingrandisse disordini che in conseguenza di questa sua innovasione verrebbero alquanto a cessare: sono però tra molt' altri da notarsi in questa sua legge i seguenti due passi: « I profesiant, i palatini e i fanti di altri magistrati contro l'antico costume si recano nelle provincie sotto titolo d'esigere quanto all'erario ai deve, e con riscustere i debiti vecchi mandeno in rovina i possessori e i curiali, e vanno a talento della loro rapacità in modo tale ogni cesa agraffundo, che avidi e preputenti mentre alcum che esigono peril'erario, il doppio e anche più colle lore sportule percepiscono. s E a quali eccessi ginugescere, si spiega in processo: «Quindi è, che le città per le violenze degli esattori spogliate de lore ordini più non hanno cariali, e à possessori, del castoro potere atterriti i proprii beni abbandonepo, dacche paventano più della perdita delle fortuna la crudele prigiopia e i tormenti con che l'inumano riscuptitore e l'esecusione militare a piacere della cupidità sua li travagliano (1).» Quanto in questo luogo si addusse e quanto altrove si discorrerà della condizione dell'impero in generale, proverà , a quanta ragione si dicesse che la condizione d'Alalia non poteva nel secolo V. coost più misera.

A considerare di quante calamità e ne' secoli del medio evo e ne' posteriori fosse bersaglio l'Italia de che casa non pertanto non giunse mai a qual sammo di desolazione che pur or si descrisse, petrebbe alcuno della verità delle cose qui dette dubitare, o almeno invogliarai di ricercarne le cause. Cesserà ogni suo dubbio e le cause gli appariranno,manifeste, ove ponga mente alla natura del governo degli imperatori, e si faccia a riflettere che l'Italia non aveva di questi tempi pè l'industria, nè'l commercio del medio evo, ch' essa mancava di braccia per lavorare la terra e che la debolazza dello stato era tale, che fu interdetto di vendere a' Barbari (oice nel IV. e V. secolo a tutt' i popoli intorno) nè grano, nè olio, nè vino, vale a dire quelle derrate di che l'Italia più abbondava e da cui poteva ritrarre maggiore profitto; delle quali cose si ragionerà nei due seguenti capitoli.

(1) Dio. Libro LXXV.

<sup>(2)</sup> Cod. Theodos. Lib. XV. tit. 17. l. 1.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. IX. til. 30. legs 1.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib, of tit, cit. 1, 3.

<sup>(5)</sup> Ibid. lege 5.

<sup>(6)</sup> Ibid. Libro cod. tit. 31. l. un.

<sup>, , (7)</sup> Cod. Theod. Novell. Valentin, tit. VII.

<sup>(1)</sup> Cod, Theodos. Novell. Majoriani tit. X.

## CAPITOLO IV.

#### RCONONIA RUSTICA DEGLE STALL.

§. 14. L'agricoltura, già principale eccupazione degli Itali, §. 18. viene in gran parie abbandonata agli achiavi. — §. 18. Il bestiame, §. 17. il grano, §. 28. il vino a §. 19. l'alto erano i principali oggetti dell'economia rustica degli Itali.

# 9. 14. L'agricoltura principale ecospasione degli Itali.

Due sone le vie per oui il popelo della parte più celta d' Europa si precaccia eggigierne il neces-sario per vivere, l'agricoltara e l'esercicio delle diverse arti e delle manifatture; ma questa seconda che dà sostentamente a tante famiglio e cotante crebbe il nostre commercio ed il lucco, era pressechè igneta come agli Itali antichi, anche a quelli di cui qui si discorre. Imperciscobè Il sistema della lore domestica cossemia era si pub dire quel desse che ancera sulla metà delle scorse secole s'esservava in molte contrade d'Eutopa e seguatamente nelle montuese e nelle settontrionali. Le donne del popolo filavano e teosevano la lesa di che vestir la famiglia, e gli uomini, oltre laverare i campi e governare il bestiame, apprestavano egni serte di messerizie e rurali e domestiche, siechè dell'opera di quasi nes-enn artigiano abbisegnavano. In medo non gran fatto dissimile si regolavano anche le famiglie più deviziose, perchè anche in asse le donne al lanificio attendevano; e gli nomini che non lavoravan la terra , andavano diotro agli affari della loro coounith, o agli studii, o alla milizia, o agli ouori; e per diporto, servando in questo l'antico costume, si recevano a veder di frequente i lere pederi; o ne' più di quegli usi in cal da noi s' farpiegano i diversi artigioni, dell'opera degli schiavi si valevano. Così essendo ordinate le famiglia, si scorge che l'agricultura doveva dopo la mi sia recere la principale econpasione degli Itali, di che ci fa prova nitoriore che nelle guerre civill e gran tempe anche sotte gli imperatori i veterani non altra ricomponsa che di terreni bramavano e conseguivano,

# . 5. 15. L'agricoltura abbandonata agli schiavi.

Ogni padre di famiglia, finchè durb l'antica semplicità e qualche ugnaglianza delle fortune, lavorava di proprie meno il suo picciol podere. Ma quando col diletersi delle state crebbere le facoltà e col moltiplicarsi i governi e i comandi s'asmentò l'ambisione, sicchè i capitani, come già fece Attilio Regolo, più non pregavano il Senato di venir richismati, adducendone por motivo che gli operai insciavano andare a male il loro campicolio (I); aliera bisognò incominciare a far

(1) Livius Epitome Libri XVIII.

lavorare le terre da altri. In queste, per quante si raccoglie dagli corittori, tennere gli Itali d'allora una pratica diversa da que' d' eggidi; perchè non si trova che sulle prime, come fecere più tardi, affittassero i loro poderi e li dessero a messajuoli, ma o li davano in livello o li facevano per proprio conte coltivare da' mercenarii o pile emememente da proprii schiavi; il quale uso è sopra ogui altro da condannarsi, percisochè « i servi fanno ogui cosa alla foggia de' disperati (1).» Seguito da questo che gli agricoltori caddere in dispreszo e i campi si lavorareno alla peggio e fruttarene mene: « Il che dice Columella, per nostra celpa addiviene, perchè abbandoulame l'economia rastica al poggiore de' nostri servi, e quasi a carnelice glicia diamo in mano per farme sepre governo . . . . Sdegniamo di lavorare la terra noi stessi, nè punto attendiamo ad affidarno la cura a chi ne abbia maggiore perizia, e tanto almen di vigore si trovi da potersela procurare al più preste. Se nu ricce fa acquiste d'un fonde, el segrega dalla turha de' suoi schiavi i più logori dagli anni e quelli a cui vennero meno le forse, e li rilega alla campagna . . . Che se la compra al fa da un nomo di mediocre fortuna, ei vi prepone un mercenario che non può rimeir di vantaggio al padrone, perchè inetto a guadaguarei quanto basti a vivoro, ed oltre cib ignaro di quanto gli incombe. Alle quali cose riflettendo assai volte e meco ripensando, come in elb tutti turpemente s'accordano di negligere la rastica co omia, sono ad immaginarmi costretto, che gli nomini ingenni la risguardine sicceme eccup sione inonesta e da vergognarsene e da faggiraj quasi sommo fingisio (2). » E Plinio di queste medesima com discorrende, a considerande l'an-tica fertilità e'i bassissimo presso a cui ne' tempi passati si vendeyane i viveri, dice: « E qu era la camea di tanta fecondità? I capitani lavoravano di que tempi la terra di propria mano, od ella godeva a sentirsi fendere da un ver laurente, e da nu aratore trionfale; sia poi, che essi seminavano con quella medesima cura, con cai governavan la guerra, e tenevano i poderi in quell' ordino che solevano gli accampamenti; sesia che ciò che si fa da mani cocrate provie assai meglio, perchè si fa con diligenza maggiore . . . Ma queste cose ora s' esercitano da servi condannati al lavore, ce' ceppi a' picdi e 'i mar-

<sup>(1)</sup> Plinius loc, land. Lib. XVIII. c. 6.

<sup>(2)</sup> De re rustica Praefat.

chio sul viso. Non è però sorda questa madre comune, la quale lungi che di mal grado lo softra, o di essere coltivata disdegni, viene colla coltivazione a onorarsi. E perciò meraviglia non prenda, se gli schiavi non ne ritraggoa quel frutto che glà solevano i consoli (1). »

Come decrebbe la potenza romana, e le guerre diventarono sempre più rovinose, sicchè in esse più non si facea la quantità di prigioni che si soleva in addietro, e perciò bisognava comperare gli schlavi a caro prezzo e nell'estero; si adollò un sistema d'economia meno dell'accennato vizioso, e fu di dare i terreni o in affitto o a livello. E allorquando nell'ultimo secolo dell'impero romano ora una provincia andava perduta, ora un'altra e quelle che restavano mancavan .di popolo e pe' rovinamenti e per le stragi de Barbari, e perchè questi gran numero di provinciali sconducevan prigioni: allora fu mestieri ricettarvi i Barbari stessi, sia perchè le venissero ripopolando, sia per liberarle dalle loro invasioni. A questi o si concessero i terreni in proprietà, come avvenne de Visigoti nella Tracia, e d'altri in altre contrade; oppure si facevano da essi coltivare in qualità di coloni alle condisioni che si ricorderanno in akta occasione.

## S. 16. Il bestiame.

Quattro erano nell'antica Italia i principali oggetti dell'economia rustica: il bestiame, il grano, Polio ed il vino.

Quanto conto facessero gli Itali del primo, lo prova il detto di Catone il Censore, il quale interrogato che cosa un campagnuolo dovesse fare per arricchire al più presto, rispose, governar bene il bestiame ; e pregato a mostrare quale dopo di questa fosse la più spedita e sicura, soggiunse, essere quella di governarlo mediocremente (2). Malgrado che i Greci millantino d'essere stati in ogui specie d'incivillmento anteriori agli Itali, non è improbabile che questi fossero i primi a domare i buoi; e sebbene i Romani dessero la preferenza a' baoi dell' Epiro, a questi di poco inferiori si riputayano quelli della Gallia cisalpia (3), a cui assai da presso s'avvicinavano quelli della Campania , dell' Umbria , del Lazio e degli Apennisi (4). Delle vacche, cui a differensa di altri popoli ed antichi e moderni facevano lavorare al pari de' buoi, si lodavano sopra tutte quelle d'Altino nella Venezia (5), e quelle dell'Alpi (6). I cavalli più che ad immediato uso dell'agricoltura, si educavano per viste di commercio, e nou ostante che i cavalli d'Italia dovessero in generale ceder la palma a quelli d'altre regioni, si lodavane anche nell'estere que'dell'Apu-

(1) Plinius Lib. XVIII. c. 3.

lia e della Sicilia (1). Più de' cavalli riascivano utili a' lavoratori il mulo e l'asino; e questi venivano in Italia a tanta perfezione e bellessa, che un asino solo si vendette sessantamila sesterzii, e una muta di muli quattrocentomila sesterzii; e gli Arcadi che avevano il vanto di posseder gli asini più helli del mondo, in uso delle loro rasse ne comperavano di que' di Rieti (2). Gli agricoltori tenevano assai caro questo giumento, perchè accontentandosi di poco cibo e cattivo, nessuna cura esigeva, eppur durava a lavorare moltissimo, e segnatamente s' adoperava a girare le macine, cosa prima dell'introduzione dei nostri mulini necessaria in ogni famiglia un po' numerosa (3). Come quest'animale non fosse all'uomo giovevole abbastanza colle sue fatiehe, si persò Mecenate d'avvessare i Romani a mangiarne le carni, ma non trovo di molti palati che ghiotti fossero di tale lecconeria (4).

Di bestiame minuto allevavano pecore, perci e capre. Perchè tutti vestivan di lana e biancheria o non n'adoperavano punto o ben poco, e rarissimo perciò l'uso del lino; e perchè più raro aucora era quello della seta e del cotone, e la canapa s'adoperava solo per farne reti e cordami, grandissima cura avean delle pecere. Tutti gli scrittori convengono in esakare sopra tatte le lane del mondo quelle dell' Apulia, e tra queste quelle di Tarento e Canusio; ma tra che quelle pecere scarseggiavan di latte, tra che moltissima e particolar cura esigevano, come di mandarle a pascolo di rado, di mandarvele sempre coperte di pelli ec. (5), amavasi in generale di preferire le pecore delle campagne intorno la Macra, quelle di Altino, di Parma, di Modena ec. (6). La lana più grossolana era quella dell'Istria (7), e in certi luoghi durava tuttavia l'antico uso di strapparla di dosso alla pecora in luogo di tosarla (8).

Grandissimo era l'uso della carne porcina tra'l popolo come tra' grandi. I ghietti ne sapevano preparare da cinquanta differenti vivande (g), e riponevano tra' più dilicati bocconi le mammelle e la matrice d'una troja che avesse partorito o abortito di fresco; per la quale ricerca rincarite essendo oltremodo le carni porcine, fa mestieri che Alessandre Severo, avuto riguardo a' bisogni del popolo, victasse d'uccidere le serofe lattanti (10). Ogni villa, ogni podere teneva i suoi porci; e tanto era comune e tanto generale l'aso del lardo, che să riputava poco buon economo chi ne andava a comperare al macello (11). I porci della

- (1) Varro op. cit. Lib. II. c. 7.
- (2) Idem ibidem c. 1. et 6.
- (3) Columella Lib. VII. c. 1.
- (4) Plinius Lib. VIII. c. 43.
- (5) Columella Lib. VII. c. 4.
- (6) Idem ibidem c. 2.
- (7) Plinius Lib. VIII. c. 48.
- (8) Idem Lib. cit. c. 47.
- (9) Idem Lib. cod. c. 5.
- (10) Lampridius codem. c. 22.
- (11) Varro Lib. II. c. 4.

<sup>(2)</sup> Columella praefat, ad L. VI.

<sup>(3)</sup> Varro de re rustica Lib. II. c. 5.

<sup>(4)</sup> Columella Lib. VI. c. 1.

<sup>(5)</sup> Idem ibidem c. 24.

<sup>(6)</sup> Plintus Lib. VIII. c. 48.

Gallía cicalpina (1) e della Venezia (2) ingrassavano meglio degli altri.

Benchà non ignorassero quante damo le capre recano ai boschi, me tenevano qui e qua grossi stuoli, massime i Galli cisalpini, i Salentini e i Casinati. Varrone ricorda na villane, il quale aveva dieci capre che gli rendevano dieci denari per dì (3); e si legge, che Valeriano ne teneva in una sua villa da quindicimila (4). Le capre oltre dare latte, carni, capretti e un ravigginolo assai riceresto in Roma (5), un altro vantaggio offerivano nell'uso del loro pelo, che regolarmente tondevasi per farne delle stoffe grossolane (6) come si praticava nella Gilicia e lango le Sirti (7).

Benebè si tratti d'animali di genere affatto direrso, egli è a questo luogo da dire auche delle api. Gli antichi usavano il miele in tutte le salse, le paste ed i medicamenti dove noi adoperiamo lo succhere: col miele incominciavano, col miele finivane i lore banchetti, e di molte ne consumavano preparandone il mulso, bevanda assai costumata e ne' sacrificii e ne' pransi, e composta di vino e di miele. Sì grande e sì generale essendo l'uso del miele e piccolo assai quel della cera; maraviglia non è che al contrario di noi pel miele singularmente tenessero la api, e della cera tanto poce conte facessero che Columella prendendo a arlarae s'esprime cost: « Sebbene la cera sia di poco guadagno, non veglio pertanto lasciare di dirme (8). » Ne' Peligni e nella Sicilia le api davano maggiore copia di cera che altrove (9); e pra ogni altro miele era lodatissimo quello della Sicilia e in Italia, siccome si disse, quel di Tarente. Racconta Varrone, che due Falisci i quali avevano militato sotto di lui in Ispagna, erano cella coltura delle ani divenuti ricchiesimi (10).

Allevandesi in Italia gran copia di bestiame, somma attensione e cara avevasi a' pascoli e ai prati. I prati si riguardavano siccome parte principale e necessaria de' poderi, e aiccome possedimento di non piccolo guadagno, perchè di coltivazione poco dispendiosa (17). Ma non bastando malgrado questo studio, il fieno che da' prati naturali ricavavano, gli Itali supplivano al difetto modiante gli artificiali, e perciò seminavano molti campi di varii foraggi o di legami; davano quelli in firmo o in erba, e questi o bolliti o semplicomente macerati mell'acqua. Usavano tra' primi l'erba medica, il fieno greco, la veccia e la mondiglia dell'orso e del farro; e tra' secondi la ci-

(1) Varro Lib. 11. c. 4.

- (2) Plinius Lib. VIII. c. 5.
- (3) Idem ibidem c. 3.
- (4) Vopiscus Aureliano c. 10.
- (5) Plinius Lib. XI, c. 42.
- (6) Columella Lib. VII. c. 6.
- (7) Plinius Lib. VIII. c. 50.
- (8 Columella Lib. IX. c. ult.
- (9) Plinius Lib. XI. c. 14.
- (10) Varro Lib. III. c. 16.
- (11) Idem Lib. L. c. 7. Columella L. III. c. 17.

et 18.

cerchia, il lupino, l'orobe ec. (z). Facevano eltre ciò per oggi sorta di bostiame e bovino e mimuto delle regolari ed abbondanti piantagioni di
eltiso, e me adoperavano, siccome di altri alberi,
le foglie e socche e fresche (z). De' boschi non
si trova presso gli scrittori di cose rustiche, che
gli agricaltori prandessero cura particolare; non
di meno in vedere questi impianti artificiali di
dise, e in osservar che Catone nell' annoverare i
diveral generi di coltura, che possono riuscir più
lucrosi, mette in terso luogo un impianto di salici,
nel settimo un bosco ceduo, dope queste un pemiere e per fine un querceto (3); non sémbra potersi affermare, che i boschi e la loro coltivazione
fossero dagli antichi onninamente negletti.

# 9. 17. Il grano.

Pel vitte e per l'use proprie della famiglia coltivavano oltre gli erbaggi due maniere di piante, cioè le biade e i legami. Sotto la prima denominasione comprendevano il farro, il frumento, l'orso, la segula e l'aveza; e tra' secondi annoveravano oltre le lenticobie, i faginoli, le fave, i ceci, i piselli ec., anche il miglio e'l panico e la canapa e'l lino (4). Il farro fu per trecento anni l'unico cibo del popolo romano (5) ; e di esso, siccome di tutte le altre sorte di biade, ne avean di vernino e marsnolo. Il più bello era quello della Campania, dell' Etruria e d'Oltre Po; un moggio di questo pesava venticinque libbre, e na moggio di quello di Chiusi fin ventisci (6). Il farro aveva sopra le altre granaglie il vantaggio di fare in tutti i terreni e di meglio resistere a' rigori del verno. Di framento avevano due qualità principali; l'una con lunga arista e l'altra senza; e questa che si chiamava stligo dava migliore e più bianco pane d'ogni altra.

Benchè me conoscessero più, seminavano dae sole specie di orso il distico e l'anattico. La sega-la coltivavasi sole intorno Torino e melle montagno (71, e dell'avena facevane pochiasimo uso. Di que' che chiamavan legumi, si ricordame qui soltanto la canapa e'l lino, il panico, che seminavasi in gran copia intorno al Po (81, e il miglio di cui facevasi molto pane nella Gampania. La canapa s'adoperava unicamente per farme reti e corde; e queste trattandosi d'adoperarle all'asciutto, si preferivano a quelle che mell'ispania si facena collo sparto (9. Lodavasi per la houthà la canapa di Caria; ma per la prodigiosa altessa a cui arrivava si distingueva quelle che crescona

- (I) Columella Lib. cit. c. II.
- (2) Idem Lib. V. c. 10. Varro Lib. 1, c. 43.
- (3) Calo de re rust. c. 1.
- (4) Columella Lib. II. c. 6.
- (5) Plinius Lib. XVIII.c. 7.
- (6) Idem Lib. et c. cit.
- (7) Idem Lib. cod. c. 16.
- (8) Idem Lib. cit. c. 10. (9) Idem Lib. XIX. c. 3.

ae' Sabini 'r'. S'accomb qui dietro che rarissimo era negli abhigliamenti l'uso del lino; e si trova che esso era tanto poco comune ancora negli ultimi tempi della repubblica, che le donne di certe famiglie anche nobili si piccavano tuttavia di astenersene. Tra' lini d'Europa davasi il vanto a quello di Setabi (Xativa nella Tarraconese); dopo questo venivano i lini di Retevio e Facaza che per la candidezza portavan la palma, poi quelli che si coltivavano tra'l Po ed Il Ticino; per farne reti lodavasi sopra gli altri quello di Cuma, e non ignobile era quel che veniva ne' Peligni, il quale una particolare proprietà aveva d'assomigliar'molto la lana (2).

#### 6. 18. Il vino.

Diligentissimi e molto circostanziati e minuti sono i precetti che presso gli scrittori latini si leggono intorno le viti ed il vino; e bene a ragione, dacche dall'eccellenza del vino l'Italia ebbe da Greci il nome di Oenotria. Tutti questi autori convengono, essere la coltivazione della vite più vantaggiosa di quelle d'ogni altra derrata (3); e Plinio conferma questo loro insegnamento con dire che Acilio Steuelo vendette una vigna di sessanta jugeri per quaranta milioni di sesterzii, e che quelle d'un certo grammatico comperate per sessanta milioni ne fruttavano l'ottavo anno quaranta (A). Ottanta specie di vini celebri si conoscevano in Roma nel primo dell'era volgare; e due tersi di questi, e tra questi tutti i migliori erano vini d'Italia (5).

Quanto l'uso del vino fosse negli antichi tempi scarso e raro, si può raccoglier da questo, che l'Etrusco Mesenzio venne a prestar soccorso ai Latini ricevendone in presso del vino; che Numa Pompilio vietò d'aspergerne i roghi, e che le donne non ne osavano bere (6). Presto però si dovette rendere universale l'uso, anzi abuso di questa bevanda; ma solo verso la fine del settimo secolo di Roma si cominciò a profondere più sorti di vini nello stesso banchetto (7); non di meno assai prima bisognò che il vino fosse divenuto in Roma cosa di lusso e di grande ricerca, e che perciò i vini italici fossero già molto tempo prima saliti in gran fama; perchè si legge che nell'anno di Roma 793 (39 dopo l'era volgare) v'aveva del vino di censessant' anni il quale si vendeva movecento sessanta sesterzii l'oncia, e che trentasette anni appresso se ne bevea di due secoli (8). Come de' vini avevano gran cura delle uve, e tra le molte serte di frutte che mangiavano a tavola,

(1) Plinius Lib. cit. c. 19.

(2) Idem ibidem c. 1.

- (4) Plinius Lib. XIV. c. 4.
- (5) Idem ibid. c. 12.
- (6) Ihidem c. 12. (7) Ibidem c. 15.
- (b) Ibidem c. 4.

con parzialità le distinguevano; e per averne fuor pel verno e più tardo, le conservavano con molto studio sospese ne' granai, entro vasi di terra coperti di vinacce o affondati nell'acqua, impecciandone il gambo, o affemicandole nelle fucine; e da notare si è, che innamsi che per Tiberio venissero in voga le uve africane, siccome le più delisiose, si ricercavano quelle della Rezia e del Veronese (1).

Innumerabili sono le diligense che usavano nel fare i vini, nel conciarli e nel conservarli; ma perchè qui non si vuole insegnar l'Enologia degli antichi, basterà annoverare i più celebrati vini d'Italia. Plinio, che tutti li ricorda, ne fa quattro classi. Ripone nella prima il Pucino (di Castel Duino) tra Aquileja e Tergeste, il Setino (di Sezse) presso Terracina, e'l Cecubo ne' confini della Campania tra Fondi e Amicle (Vordonia). Mette nella seconda il Palerno, nella Campania tra Caleno e Sinuessa (Calvi e Rocca di Mondragone), e dà la preferenza al Faustiano. Il Falerno tutto guadagnava invecchiando più di ogni altro vino, e ve n'avea d'austero, di dolce e di leggero. Comprende nella tersa i vini Albani (delle vicinanze di Roma) que di Surrento, il Massico (da Monte Masso o Massico tra Sesse, Calvi e Rocca di Mondragone), lo Statano che crescea non lungi da questo, e quei di Caleno, Fondi, Priverno e Velletri. Assegna il quarto luogo a que' di Sicilia, e nomina tra questi quelli de' Mamertini (di Messina) e di Tauromenio (Taormina). Dopo queste quattro classi de' più prelibati ricorda con lode certi altri vini della Campania, quelli d'Ancona, di Genova, di Luni, della Rezia (a cui Virgilio per altro preponeva il solo Falerno) (2), que' di Tarento, di Cosenza, di Torio ec. (3). Prima di lasciare quest' argomento non sembra inutile di ricordare, che gli antichi a renderli cotanto serbevoli tenevano i loro vini in vasi di terra bene otturati con sughero e pece, e che gli Alpigiani insegnarono loro l'uso delle botti e de' barili (4).

# 5. 19. L'olio.

Molto più grande, che non oggi tra noi, era presso gli antichi il consumo di olio; perchè oltre quel più che ne adoperavano a ungersi sia ne' bagni, sia ne' ginnasii, era etichetta de' grandi di sempre usare lucerne e lampadi e di lasciar le candele alla plebe (5). Egli sembra potersi credere che l'ulivo non venisse introdotto in Italia prima dell' anno 173 di Roma (581 avanti l'era volgare); ma sebbene sia pianta che assai lentamente proviene, nondimeno per le assidue cure col progresso del tempo cotanto vi prosperò, che in poco più di tre secoli già si davano per un assertati

<sup>(3)</sup> Cato c. 1. Varro Lib. I. c. 54. Calumella Lib. IV. c. 3.

<sup>(1)</sup> Pfinius L. XIV. c. 1. Cato de re rust. c. 4.

<sup>(2)</sup> Virgil. Georgic. Lib. II. versu 96.

<sup>(3)</sup> Plinius loco cit. c. θ.

<sup>(4)</sup> Idem ibid. c. 21.

<sup>(5)</sup> Martial. Epigram. Lib. XIV. ep. 40. et 43. Juvenal. eat. 111, v. 184.

se dodici libbre di olio, e nel secole settimo di Roma molto olio italiano si vendeva nell'estero. Questa vittà di presso dell'olio e quella del grano ai attribuisce da Plinio (1) all'abbondansa di tali derrate; ma sembra doversi piuttosto ripetere dalla scarsessa del denaro e dal gran numero di venditori; perchè siccome nel quinto secolo di Roma e ancor fuor pel sesto tutti i cittadini lavoravano da sè stessi i loro poderi, molti dovean esser coloro che avevano qualche cosa da vendere. L'oljo che si raccoglieva intorno a Venafro da certi ulivi che si dicean Liciniani, veniva riputato il migliore del mondo atteso il suo grazioso odore e lo squisito sapore; il secondo luogo davasi a quello dell'Istria e dell'Ispania (2).

Tale era il sistema di economia rurale seguito dagli antichi Itali, e tali erano le principali loro derrate; e sebbene per la scarsezza o l'insufficienza delle memorie posteriori non si possa direttamente mostrare che questo sistema durasse invariato per tutt' i cinque secoli che qui si tolsero a considerare, non mancano argomenti per crederlo. Sono questi, che Palladio, il quale sopra tale materia scrisse nel secolo terzo dell'era volgare, non altro fa che ripetere in ordine diverso, forse non punto lodevole, gli insegnamenti di Ca-

tone, Varrone, Plinio e Columella, che da lui si veggono sempre citati; che gli abitatori d'Italia del secolo quarto e del quinto erano unicamente in relazione con popoli barbari, i quali q ben poco o niente affatto conoscevano l'agricoltura; e per fine che anche ne giorni nostri, di ogni maniera d' innovasioni amantissimi, quelle che si vogliono tentare nell'agricoltura riescono con grande difficoltà e s' introducono e si mettono in pratica con somma lentessa. Poco mancò che l'autore di questo discorso per l'amore che egli porta a tutte le cose d'Italia tratto non fosse a ragionare alquanto alla distesa dell' agricoltura degli antichi Italici, acciò si vedesse quanto anche in quella sapessero avanti. Pur si contenne. Ma non così, poichè il piano dell'opera sua il consentiva, resistere el seppe allorchè questo medesimo amore lo mosse ad annoverare le derrate del suolo italiano, e a mostrare quanto erano sopra quelle di tutto l'universo eccellenti: perciocchè ei si sperò, che qualche vergogna forse prendere ci potrebbe di vederci in tanta felice bontà del clima nostro e del suolo divenuti tributarii degli esteri non solo per bestiami, per lane e per tele, ma ben anche per vino e per olio.

# CAPITOLO V.

### COMMERCIO ED INDUSTRIA.

20. I Romani e gli Itali non curavano l'industria e'il commercio. — §. 21. Collegi degli artefici §. 22. e loro influenza nel commercio e nell'industria. — §. 23. Condizione degli artefici. — §. 24. Collegi della città di Roma. — §. 25. I dazi, §. 26. la collazione lustrale, e §. 27. le fabbriche imperiali. — §. 28. Il commercio interno vien meno, e §. 29. quello collestero o è passivo, o viene impedito o vietato.

 So. I Romani e gli Itali non curano l'industria e'l commercio.

Il discorso dell'economia fustica degli abitatori d'Italia adduce naturalmente quello del commercio loro e dell'industria, e sebbene dopo quanto scrisse sopra quest'argomento il Mengotti, esso si potrebbe intralasciare, nondimeno non parve d'ommetterlo, acciò manco non rinscisse il quadro che qui presentare si vuole della condisione d'Italia; e perciò, onde non rimandare a quel suo scritto i lettori, alcune cose se ne addurranno alcune altre aggiungendone, che da quel valent'aomo, perchè non facevano al suo intendimento, furono ommesse.

E l'origine stessa di Roma e la sua situazione e la natura de'suoi primi abitatori sembrano essere state cagione, che la vita e le istituzioni di quel popolo, tutte di necessità rivolte alla milisia ed all'agricoltore, ben lungi fossero dal favorire

(1) Plinius Lib. XIV. c. 1.

2) Idem ibid. c. 4.

il commercio. Di che abbiamo in preva la circestauza, che quando quella città cominciò ad ordinare il suo stato, cioè quando ella per in povertà e la conseguente semplicità de' costumi non poteva avere commercio in grande, si risguardava il piccolo traffico, il solo che in essa era possibile, siccome occupazione sordida, e colore che le esercitavano erano nel censimento messi a masso colle femmine, co' fanciulli, cogli artigiani e coi servi, come ne fa fede Dionigi d'Alicarnacco, serivendo: «Oltre cento e discimila erano allora i cittadini giunti alla pubertà; e tre volte tante le femmine, i fanciulti, i servi, i mercanti e quelli che arti sordide esercitavano (1). » Questo medesimo spirito regnò anche ne' tempi in cui Roma era già cresciuta di tanto da arricchire e conoscere popoli che 'l principale sestentamento ritraean dal commercio. Già erano state assoggettate l'Etruria e la Magna Grecia, già prese Tarento, già occupata parte della Sicilia, già vinta nella prima guerra Cartagine, già domi i Galli

(1) Dionys. Halicarnass. Lib. 1X.

cisalpini ed i Liguri, già a' era posto il piè nell'illirico: quando il tribuno della plebe Quinte Claudio vinse del 219 (avanti l'era volgare) una legge, per cui nessuno che senatore fosse o padre di senatore potesse avere una nave di portata maggiore di trecento anfore, perchè « ogni lacro per via di commercio indegno pareva del Padri coscritti (1). » Questo medesimo spirito regno nei più bei tempi della repubblica, quando già erane dome l'Europa, l'Africa e l'Asia, e n'abbiamo testimonio Cicerone. « Sono sordidi e non degni di nomini liberi i guadagni de' mercatanti, e di tutti coloro di cui si compra la fatica, non l'opera, perchè in costoro la stessa mercede è vincolo di servith. Sordidi s' hanno a ritenere coloro che dai mercanti comprano per andar rivendendo, perciocchè guadagnare non possono sensa molte bugie, e sulla è del mentire più turpe. Tutti gli artigiani di vili esercizii si occupano, ne le loro officine possono punto tener dell' ingenuo. » Con questi principii, con questo dispresso di quegli nomini e di quelle arti, per cui solo il traffico può divenire commercio, si vede che i Romani vere commercio non potevano avere. Continua Cicerone: «Hassi poi a riguardare siccome sordido il piccolo traffico, ma non è da vituperarsi gran fatto la mercatura che da molti luoghi molte cose apporta, e a molti sens' inganni e senza bugie le dispensa; che anzi ella sembra potersi a buona ragione lodare. » Or si oda, perchè Gicerone tale eccezione a favore del commercio in grande facesse. « Ma non è da dispressarsi gran fatto la mercatura, quando chi la esercita sazio o piuttosto contento, come dall' alto mare nel porto, dal porto si verrà ritirando alla terra, cioè ai campi ed alle tenute (2). » Opporrà forse alcuno, tutto questo bene valer de' Romani, ma non valere degli Itali, de' quali in genero uni si discorre. E si risponde. Vero è che gli abitatori dell'Etruria e della Magna Grecia riescirono in ogni maniera di arti maestri all'Italia; vero che le arti non possono prosperare senza che v'abbia ne' popoli qualche agiatezza e qualche lusso; vero che questi in nazioni pacifiche si possono solo ingenerare per via del commercio; vero egli è che di molte città dell' Italia e segnatamente quelle di Sibari, di Tarento e di Siracma erano venute in opulenza ed in fiore appunto per l'industria e il commercio; vero egli è che dopo doma l'Italia i Romani mandarono a Teuta regina dell'Illirico, lagnandosi che i popoli suoi rendevano mal sicuro il mare a socii romani, e che nella pace vollero espressa la condizione, che oltre Lisso non potessero navigar insieme più che due legni illirici, e disarmati (3); vero è che oltre questi, altri fatti si possono addorre, con cui provare che gli Itali antichi aveano commercio: ma difficile sembra a potersi dimostrare ch' essi commercio esteso ed attivo avessero, dopochè e per difendere la propria li-

bertà e per ingrandire la loro Signora avevano logorato in continue guerre la lor gioventà, e per la lunga dominazione di Roma e pel tanto sospiraté conseguimento della cittadinanza crano divenuti Romani; difficile che tal commercio aves. sero nei ciaque seculi degli imperatori di cui qui propriamente si parla. Che se a talune paresse di poco peso l'argomento che si trae dal silensio che in tal proposite si veggono osservar gli scrittori, consideri di quante peso debba riuscire il silenzio di Plinio, che d'ogni possibile cosa lodando l' Italia, nè d'industria nè di commercio la loda; di quel Plinio che d'ogni cosa si può dire scrivendo, non iscrive dell'industria e del commercio degli Itali. Pare dunque potersi a tutto diritto asserire, che come l'Italia divenne romana quanto a lingnaggio, ad istitusioni ed a usi, non le divenne meno quanto al negligere e dispressare questa liberale e feconda sorgente di nazionale ricchessa, che negli stati odierni cotante e forse di soverchio si favorisce e si onora. Non pare potersi temere, che da quanto si disse alcuno voglia la conseguenza inferire, che gli Itali fatti Romani non avessero commercio di sorte; perchè per dedurre quest' illazione bisognava che premesso si fosse che gli Itali col divenire Romani imbarbarissero affatto. Avevano essi dunque commercio, perchè senza non avrebbero potuto incivilire, nè civili conservarsi ; ma applicatisi come i Romani all' agricoltura, a cui in particolar modo gli aliettava e la fecondità del suolo e'l gran consumo di Roma, e datisi alla milizia, la quale sui socii gravitava più che nou sugli stessi Romani, parte per non poterio ben continuare nel modo di prima, parte per uniformarsi al gusto del popolo signore, o lo intralasciarono affatto, o lo abbandonarono a nomini abbietti ed a provinciali non cittadini. Tali essere stato lo spirito de' tempi del governo imperatorio, chiaro si desume da una legge di Onorio e Teodosio II. in cui sotto colore di lasciare alla plebe libero campo di vantaggiarsi, vietano nel accolo quinto ogni commercio « alle persone nobili, alle costituite in dignità, ed alle più facoltose (1). » Comunque provato si abbia che i Romani e gli Itali all'industria e al commercio poso attendevano, sembra questo luogo opportuno di trattare tale argomento, perchè Roma e l'Italia essendo i paesi più ricchi, di ogni commercio erano centro. E siccome quest' è materia di somma importanza, si considereranno partitamente alcune istituzioni che vi si riferivano, indi il commercio che si facea nell'interno, poi quello che a' intratteneva cogli esteri.

## §. 21. Collegi degli artefici.

Grandemente sembra e nel commercio e nell'industria e per ciò nella vita di non piccola parte del popolo avere infinito la fondazione de' collegi degli artefici, di quegli uomini da cui ha la prima sua origine ogni commercio e ogni indu-

<sup>(1)</sup> Livius Lib. XXI. c. 63.

<sup>(2)</sup> De officiis Lib. 1. c. 42. .

<sup>(1)</sup> Polyb. Lib. Il. c 4. et 12.

<sup>(1)</sup> Cod. Justinian, Lib. IF. tit. 63. lege 3.

stria. Quest' istituzione presso i Remani antica quasi quanto la stessa città e da prima suggerita dalla necessità si continuò a credere utile e secessaria e quindi gran tempo si conservò e si diffuse. Quando pei so se combbe la necevolezza, togliere nen si vollo e men si potè, e si credette sufficiente di toneria circoscritta entro i limiti antichi, finchè verso la metà del socolo terso gli Imperatori le tornareno a dare maggiore estensione. In questi tre periodi della sua storia sembra essa danque doversi considerare esaminandone l'infuenza nell'industria e nel commercio e nella condisione de' popoli.

Essendo sotto il regno di Romolo ogni studio de' Romani rivolto alla guerra, potè, e ansi iu quella ferocia di tempi e di nomini dovette avvenire, che colore i quali in particolar mode erano addotti alla milizia, e'l sostentamento più che dall' industria ritracan dalla preda, vilipendessero e soverchiassero quegli abitanti che all'esercisio delle arti attendevano, e che indi sorgessero le discordie e i partiti che dividevano Roma all' elesione di Numa Pompilio. Questa, selbene Plutarco un'altra ne accenna, essere stata la vera cagione di que' dissidii, si desnme dal messo che quel savio re adopero per ispeguerli; e fu ch'egli "divise la plebe per corpi di arti; distinse quelli de' suonatori, degli orefici, dei falegnami e murateri, de' tinteri, de' calsolai, de' cuoiai, de' layoratori di metalio e de' vasai; ridusse tutti gli altri artigiani in un sol corpo e a tutti essi concesse d'avere de' capi, d'adquarsi e deliberare in omane, e di avere certe loro particolari cerimonie e sacrificii (1). 35 Questa conghiettura acquiala grande probabilità e quasi certessa, se voglia osservarsi che in differente tempo, ma in uguali circostanze, col medesimo mezzo si conseguì anche altrove il medesimo intento. Allorquando gli abitatori d' Europa incominciareno nel medio evo a sbarbarire, e gli artigiani pel nascente traffico inanimiti presero a svincolarsi dalla quasi schiavesca oppressione in che erano stati per lungo tempo tenuti, essi si legareno in compagnie, secietà, cerpi o scuole di arti, onde con forze coniante potere far fronte alla prepotentissima nohikh. E i re degli stati germanici e le repubbliche d'Italia e le città libere della Germania questi tentativi degli artigiani per private mire ajutarono. Queste associazioni si chiamarono in Roma collegi e poi corpi, e gli artefici che vi erano ascritti ebbero nome prima di collegiati e più tardo di corporati.

Sia poi che quest' istituzione nata in Roma di là venisse propagata per tutto l'impero, oppure che le medesime cause presso tutt' i popoli e in tut' i paesi producano i medesimi effetti: molti collegi, oltre quelli del re Ruma, sorsero a mano a mano in Roma, e molti in Italia e nelle provincie. Ma'l senato che per le antiche istituzioni aveva rispetto lasciò sussistere i collegi vecchi e i mnovi "che contrarii parevano al hene dello

(1) Plutarch. Nume.

state » del 65 avanti l'era volgare abolt (1). Fecero poi altrettanto C. Cesare (2), Augusto (3), Nerone (4), Trajano, Settimio Severo e altri Imperatori, siochè queste per legge universale vietè di fondar suovi collegi in Roma, in Italia e nelle provincie (5). Due appajono le cause di questo consenso del senato e degli Imperatori: Puna che gli artefici a danno di chi abbisognava dell'opera loro non cospirassero mettendo a' loro lavori i pressi ad arbitrio (6); e l'altra forse più principale, quella d'impedire che nelle città non s'ingenerasser fasioni o partiti, come si conosce da una lettera dell'Imperatore Trajano, Trovandosi il giovane Pliulo al governo della Bitinia e del Ponto accadde, che la città di Nicomedia ebbe a soffrir gravissimi danni per un terribile fuoco; end'egli, come altrove si usava, s'avvisò di istituirvi un collegio di non più che cento e cinquanta/abbri. Ma comunque tale ne fosse lo scopo, comunque ristretto il numero de collegiati, e di tali collegi con simile obbligo s' avesse moltissimi esempi: nol permise l'Imperatore, e non le permise, onde non ne sorgessera pericolosi affratellamenti (2).

Malgrado la massima già fissata nel tempo ancora della repubblica, e confermata in quello degli imperatori e avvalorata dal ricordato divieto generale di Settimio Severo, si legge come non molto dopo questo principe Alessandro Severe stabill in Roma "collegi di tutte affatto le arti (8), e collegi poi si trovano per tatto l'impero, in tatte le città (9), anzi fino nelle più piccole (10). Di quest' ampliazione così contraria agli ordini antichi due furono per avventura le cause principali. Gli Imperatori, che usurparono la porpora nel secolo dell'anarchia militare, sembrano aver largheggiato nel concedere tali permissioni, perchè per esse venivano ad obbligare al loro partito e gli artefici che ne li richiedevam, e le città in cui i naovi collegi venivano istituiti, perchè ad esse ne sorgeva vantaggio. L'altra cagione poi, non punto men grave, si fa, che siccome le concessioni di questi permessi non erano, come verrà dimestrate, gratuite, e le state sempre più impoveriva in tempo che sempre più ne crescevane i bisogni : i Principi non potendo cavare da' popoli quanto denaro si richiedeva per le pubbliche necessità, soccorrevano a queste creando nuovi collegi e ingiuguendo a questi e a quelli che di

<sup>(1)</sup> Asconius in Pison.

<sup>(2)</sup> Sucton. D. Jul.c. 43,

<sup>(3)</sup> Idem Aug. c. 32.

<sup>(4)</sup> Tacit. Annal. Lib. XIV. c. 17.

<sup>(5)</sup> Digestor. Lib. XLV 11. sit. 22. l. 1.

<sup>(6)</sup> Cod. Justin. Lib. IV. tit. 5g. l. 1.

<sup>(7)</sup> Plinius Epist. Lib. X. ep. 42. 43. (8) Lamprid. Alax. Sever. c. 33.

<sup>(9)</sup> Cod. Theod. Lib. VII. Ut. 20. l. 72. Lib. X. tit. 3. l. 5. Lib. XIII. Ut. 5. l. 34. Lib. XIV. tit. 7. l. 2.

<sup>(10)</sup> Muratori Thesaur. Nov. vet, inscript. T. l. Class. VI. per totum.

già esistevano altre e poi altre spere a favore delle stato e delle città.

Nove sole arti erano state dal re Numa Pompilio distinte cel diritto di potersi formare in collegi: le akre, e fors' erano poche, perchè in quella novertà ognuno a' snei pochi bisogni da sè solo bastava, furono tutte ridotte in un corpo, alcune ottenuere in appresso di potersene segregare ed unire in corpi distinti particolari, e a' tempi d'Alessandro Severo l'ottennero tutte. Come riguardo alle arti che servono iu generale alle nocessità o alle comodità della vita si pratich anche rignardo a quelle che facevano a' diversi usi della milizia; e 'l giureconsulto Tarunteno Paterno, che viveva a' tempi di Commodo, ricorda trentados collegi di artefici militari (1). Tra gli altri mestieri o coercisii riferibili alla vita civile, che avevano questo diritto di formarsi in collegi, si trova menzione degli oppaltatori delle gabelle, di quelli delle saline e delle miniere d'oro e d'argento (a); e per tacere i tanti e tanti che accennati si trovano nelle antiche iscrizioni non meno di trentacinque ne annovera in una sola legge l'Imperator Costantino, a cui accorda immunità dalle prestazioni personali. Questi si vogliono qui ricordare al duplice oggetto di conoscere, quali arti si riputassero degne di tul privilegio e quali in que' tempi fosser più in voga o in voga si volessero mettere. Parla dunque l'Imperatore dei fonditori di metalli, de' fabbri, di que' che lavorano di bronzo, di piombo, d'argento, degli orefici, de' giojellieri, de' doratori, de' fabbricatori di vetri e di specchi, de' conciatori, de' tintori di perpera, dei tessitori di dammasco o altri panni a opera o a figuro, de' folloni o purgatori, dei muratori, di que' che tagliano le pietre o le riquadrane, dei laveratori di marme o di musaico, de' terrassieri, de'plasticatori, de' falegnami, dei sarrangoni, di que' che ornavano i palchi o soffittati, de' lavoratori d'avorio, de' carpentieri, dei vasai, de' livellatori dell' acque, dei pittori, degli architetti, degli intagliatori, degli scultori, de'medici e dei veterinarii (3). Così , come poco addietro si diceva, v'ebbe collegi in tutto l'impero e in ogni città, e ve n'ebbe d'ogni arte.

Ma quantunque gli Imperatori diventassero mono difficili nell' accordare la fondazione di nuovi collegi e dopo il secolo terso per proprio vantaggio la premovessero: mai li perdetter di vista. Quindi vollero che i rettori delle provincie e i prefetti del pretorio vegliassero gelesamente sopra di esei (4), che nesseno petesse ad un medesimo tempo esser membro di due collegi anche permessi delle leggi (5) e victareno a pene severissime le asseciazioni illecite (6).

- (1) Digestorum Lib. L, tit, 6, l, ult.
- (2) Ibid. Lib. III. til. 4. l. ult.
- (3) Cod. Theod. Lib. XIII. üt. 4. l. 2.
- (4) Digest. Lib. XLVII. tit. 22 L. 1. Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 7. L. l. 1. 2.
  - (5) Digest. lege cit. (. 2.
  - (6) Digest. Lib. et tit. cit. l. 2. 2. 3.

#### §. 22. Influenza de' collegi degli artefici nell'industria e nel commercie.

Espesta brevemente la storia de'collegi voglionsi era considerare alcune quistioni che appartengono a quest'argomento, cioè quale influenza quest' istituzione esercitasse nel commercio e nell'industria, per quali motivi gli artefici cotanto desiderassero di potersi unire in un corpo, per quali gli imperatori degli ultimi socoli dall'antice massima decli nando la fondazione de'nnovi collegi favorissero, e in fine quale fosse la condizione dei collegiati.

Facendo risposta alla prima quistione bisogna premettere, che non avendosi positive memorie dello stato, in che presso i Romani si trovavano le arti nel vigore di questa istituzione, non se ne può ragionare che per via di conghiettura e d'analogia. Chi tanto di anni ha vissoto e veduto tanto di monde da potere negli ultimi decennii dello scorso secole conoscere diverse contrade d'Europa, e vuole le arti e gli artefici di que' tempi paragonare con quelli degli ordini, in cui quasi per ogni dove fu accordata piena libertà all'esercizio di ogui arte, troverà bastantemente giustificata la ripugnanza degli Imperatori nell'ammettere nuovi collegi. Perchè (per restare ne' limiti d'un ragionamento generale e prescindere da' suggerimenti della politica) con torre la possibilità d'una gara universale si ritarda di necessità il perfezionamento delle arti, e con mettere ceppi all'industria s'angustia il commercio, si investono i corpi privilegiati di un diritto di monopolio, e si preciade al popolo la via di procacciarsi di che campare in quel modo, a cui egause seconde le sue naturali disposizioni e le sue circostanze più inclina.

Il bisogno di difesa e l'amor del guadagno sembrano essere stati i motivi per cui gli artefici cotanto bramavano di potersi formare in collegi.

Quello spirito di oppressione e violenza, che inseparabile dal carattere de' Romani e dalla natura del loro governo avea fin da' tempi della repubblica ridotto e le provincie suddite e le città dette libere a scegliersi in Roma chi le proteggesse, sembra, siccome fu accennato, avere dato la prima origine a queste associazioni degli artefici. Ma quantunque essi venissere per l'istituzione di Numa a fermare tutti nella loro arte un separato corpo di nomini nnitisi per comune ed individuale tutela e vantaggio: presto si accorsero di non poter bastare a questo intendimento nè anche con forse congiunte e con la vigilanza e la guida de' loro capi; onde sull'esempio di tante altre persone o corpi merali presere anch' essi ad eleggersi i loro protettori o patròni. I grandi questi patrocinii ambivano, perchè loro procasciavano seguito numeroso e dipendenza di molte famiglie. anche onore, dacche non solo i collegi con somme rispetto gli osservavano, ma de' più benemeriti perpetuavano la memoria con porre ad essi statue o altri monumenti; e i patroni dimostravano ai collegiati il lor gradimento non colla protesione

sola, ma con lauti banchetti, distribuzioni di denaro o altri simili benefizii (1).

A chi considera, come in uno stato, in cui il fiore de' cittadini attendeva alla milisia, all'agricoltara o agli onori, si dovessoro tenere a vile gli artefici fino ad escluderli, attesa la povertà, per intieri sei secoli dalle legioni, e com'essi malgrado gli associamenti permessi dalle leggi fossero costretti a rendersi più tollerabile l'avvilimento e men dura l'oppressione con eleggersi particolari proteggitori, appare per questo solo titolo il motivo per cui tanto dovessero desiderare di potersi ordinare in un corpo. A questo vantaggio della più facilo difesa quelli poi s'aggiugnevano che sorgevano dalla natura medesima dell'associazione; dei quali, perchè troppo son manifesti, non occorre distinta mensione. Tra questi v' ha ogni fondamento di credere fosse principale quello, che l'esercizio d'un' arte non s'accordava se non a chi fosse ascritte al collegio che la professava; la quale pratica si vede o conservata o rinnovata in tutt' i paesi, ia cui ad esempio de' secoli antichi vigevano simili corpi o scuole o compaguie di arti. Oltre quest'ntile individuale avevano poi i lore privilegi e diritti anche i collegi medesimi, per cui venivano ad avere dinanzi alla legge una persona, e perciò il diritto di possedere beni e di conseguirne per eredità (a', d'avere una cassa comune, d'eleggersi un procuratore o sindaco (3), e così quello d'eleggersi i loro capi, di descrivere i collegiati per decurie o centuric (4), e di obbligargli a quelle discipline che alla comunità piacessero, purchè non fessero contrarie alle leggi (5). A questi privilegi che si raccolgono dalle leggi antiche e dalle iscrizioni non pare ne aggingnesser nessano gli Imperatori cristiani, che pure i collegi moltiplicarono e travagliarono tanto; perchè di essi, oltre la ricordata esenzione di Costautino forse altro non trevasi, se non che a' collegiati era del tempo loro, ma contro pagamento di certo canone, concesso l'uso di qualche pubblico edificio, di qualche piassa, di qualche giardino, che per altre sembra essere state delle città (6).

# §. 23. Condisione degli artefici.

Segue la terza quistione; la quale era perchè gli Imperatori che regnarono dopo Settimio Severo declimando dalle massime antiche si studiassero di crescere il numero de'collegi; il quale esame conduce a quollo della condizione della plebe che vivea dell'asercizio dell'arti.

Quello che si dirà nel seguente paragrafo dei collegi di Roma e'l neto carattere de' Romani che mai non davano nulla per nalla e' inseguano,

- (1) Muratori Op. cit. p. 515. n. 3. 6. etc.
- (2) Idem I. cit. p. 512. n. 3. p. 515. n. 5. p. 516. p. 520. etc.
  - (3) Digestor. Lib. III. 41. 4. 1. 1.
  - (4) Muratori i. cit. p. 518. n. 4.
  - (5) Digestor, Lib. XLVII. tit. 22. 1. 4.
  - (6) Cod. Theod. Lib. X. ut. 3. 1. 5.

che gli artigiani, per la povertà così gran tempo escinsi dalle legioni, dovettero fin dalla prima istituzione de' loro collegi venire assoggettati a rendere allo state qualche compenso de' vantaggi che esso con permettere quelle unioni loro accordava. Lievi si deve per altro credere che in origine fosser que'carichi e lievi continuassere a essere fino almeno al regno di Settimio Severo; perchè se fossero stati dell'esorbitanza che tra poco si mostrerà, quell' imperatore non avrebbe avuto mostieri di pubblicare quel suo divieto già ricordato di fondare nuovi collegi. Ma quando ne' tempi dell'anarchia militare e ne' susseguenti, parte per impoverimento dello stato, parte per abuso che i principi facevano del loro potere, i curiali forono ridotti a quella travagliata condizione che si mostrerà, ne seguitò l'oppressione della plebe e la miseria dei corporati; perchè sempre maggiore estensione si diede alla massima di esiger da' popoli non sele vettovaglie e denare ma opere, e opere si presero ad esigere non dalla sola plebe o da' collegiati, ma da' più illustri abitanti delle città (1) e fino da' cavalieri romani (2).

ta (1) e nao da cavaneri romana (2).

Comunque a tutt' i collegi s' imponesse di regola un qualche carico, e sia ciò son ostante impossibile di ragionarne distintamente: pur tanto
verrà fatto d'addurre, che ne resterà illastrate
quest' argomento e dimestrato, a quanto eccesso
di miseria fossero condotti i corporati nel socolo

quarto e nel quinto.

Posta ab antiquo e sempre conservata in vigere ia massima, che i corporati dovessoro in compenso de' lor privilegi prestare allo stato alcua che, ai veggono i collegi de' fabbri, i quali per avventura erano de' più frequenti, doversi per ogni dove adoperare per l'estinzione degli incendii (3); i corporati d'Alessandria esser tenuti a ripurgare il Nilo (4), e que' di Cartagine a somministrare certe specie annonarie alle fabbriche imperiali (5). Mello frequenti e lango i lidi e sui fami e sui laghi si trovano i corpi de'aavicularii coll' obblino di traspottare a proprie spese e co' proprii legni le specie annonarie ne' luoghi dove si allestiva una spedizione militare (6); e cost si trovano frequenti i bastagarii, che incaricati di condurre per la via di terra le specie fiscali non potevano esimersi da quell'obbligo a nessua patto (7), e frequenti i corpi di coloro che avevano a condurre qui e qua i cavalli necessarii per formirne il carreggio e l'esercito (8). Altri carichi a vantaggio delle stato e delle città tutti avevano in generale i corpi o cellegi; ma perchè de' più di questi non si conosce che 'l semplice nome non si possono quelli determinare da vicino; solo in universale si

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. III. 6. 12.

<sup>(2)</sup> Vedi Lib. I. J. 12.

<sup>(3)</sup> Plinius Epist. L. X. ep. 42.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 27. l. 2.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. XI. tit. 1. l. 24.

<sup>(6)</sup> Ibid. Lib. XIII. at. 5. l. 35. tit. 9. l. 2.

<sup>(7)</sup> Ibid. Lib. X. tit. 4. l. II.

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. XI. at. 10. l. 1. 2. etc.

sa, che tutt'i corporati u collegiati doverano prestar certi servigli alle città dove soderano (x), a prestatil occondo che lero s'ingiagmen da'ensiali (z).

Ma quello che upn si può direttamente mostrare cella descrisione di questi carishi si preva a tutta evidonsa in modo indiretto mostrando l'estreme della uniserovolenza, a cui tutt'i corporati etano ridotti. In forza della massima, che tutti devesseso presture alle eitth certi servigii, essi non patevano abitare fuori del territorio della città a cui appartenevano (3), e i figli e ogni altra cosa loro erano obbligati alle città di maziera, che discostandosene venivano ricercati e rispediti a quelle (4). Di più cesi non si potevano sottrarre all'adempimento delle loro incumbenze ne militando (5), nè rendendosi monaci o cherici (6), nè fin anche per grazia o rescritto dello stesso Imperatore (7). Muove compassione quest'aspra sorte dei corporati e delle loro famiglie, e più la muove P indissolubilità de lor vincoli e 'l considerare, come lo stato ed i principi per la durezza de costumi, per la nessuna stima che facevan degli ttomini e per l'infelicità de' tempi, lungi da pensare come alleviare cotanta miseria sembravano studiarsi di crescerla sia con angariare i corporati-ia naove fogge, ossia con avvilirli fino a non chiamare altrimenti che corporati o collegiati gli schiavi che sotto nome di gineclarii, linteurii, murile. guli, monetarii, metallarti lavoravan nelle fabbriche imperiali o per lo stato (8), cesia fin anche con imporre l'ascrisione ad un collegio siccome castigo di certi delitti (a). I corporati non sapeudo in tauto avvilimento, in tanta esorbitanza di carichi, in tanto eccesso delle seperchierie de' curiali in quale altre mede ajutarsi, abbandonavano disperati le loro efficine e la patria per conducti ad abitare in luoghi secreti e rimoti, e ben di soventi zidacevano in servith sè medesimi ed i figlisoli con rendersi altrui inquilini o coloni (20), dacchè cost facendo loro non pareva punto di deteriorare la propria condisione. E in effetto non la deterioravano punto, perchè l'ascrizione ad un corpo o collegio importava una specio di servità nou pel padre solo ma pe' figlicoli (11), onde quella prole, che un corporato generasse d'una schiava altrui, ricadeva per una metà al padrone della madre, e per l'altra alla città a cui apparteneva il padre (12).

#### 5. 24. Collegi della città di Roma.

Come tatte le altre città aveva i suoi collegi anche quella di Roma; e di questi venne fino qui differito il discorso, perchèsensa premettere quante da' collegi ora si disse non si avrebbe potuto bene discatere quest' argomento, e perchè avendosi de' corpi di Roma più distinta contessa che non degli altri, il ragionarne in particolare serve ad iliustrare quanto de' collegi in generale fu detto.

Come gratuité non erano in luogo alcuno le servità che da' collegi si prestavano alle città, non le erano in Roma; ma siccome in nessau' altra crano gravi quanto in questa e gli imperatori per nessan' altra quello facean che per essa: I corporati provinciali riceveyano delle loro fatiche meno largo compenso, e dalle stato non conseguivano se non que' privilegii o disitti di cul si pario. în quale maniera venisse rimunerata l'opera dei singoli collegi di Roma verrà tra poco mostrato, onde qui basta si faccia vedere ch' essa in univervale non era gratuita e mai non lo fu. Che non lo fosse depo la metà del secolo quarto, si induce da una legge di Valentiniano il vecchio, con cui dice di confermare ad essi que' privilegii che loro avevan concesso « le prische leggi o l'umanità degli antecedenti principi(1); » e ancor meglio da una fettera di Simmaco a Valentiniano II., in cui lodando la ricordata legge del di lui padre così ne parla: «E non creda l'eternità vostra, che quel-Promo poco men che divino così determinasse senza giusto motivo. Bene egli sapeva che l'opera di questi corpi sosteneva il peso di servire alla citfa. Ouesto introduce le lanute gregge, quello vi caccia l'armento oude il popolo si natre; questi sono obbligati alla fouzione suaria, parte conduce le legne che s'abbruciano nelle terme, parte presta l'opera sua dove l'Imperatore fa fabbricare, altri ha cura di spegner gl' incendii fortuiti. No--joso è annoverare i tavernai e le servitù de pistori e que' che portano l'olio ed il vino e molti altri che servono alla patria. Egli è manifesto, che quell'antico privilegio costa ben caro a' Romani, dacche si procacciarono quest'apparensa d'immunità coll' incessante servire. Che se nuovi carichi loro s' ingiungono, forse ne verranno a soffrir gli ordinarii (2). »

Molti erano questi corpi o collegi di Roma, molte e varie le servità che da loro le si dovevano, e quindi varia la rimunerazione che ne conseguivano; e perche somma era la cura che gli Imperatori avevano della pubblica annona: principali e più numerosi erano i collegi che a questi a servivano; e di questi se ne conoscon da dieci.

I navicularit, che ci appajono distinti in più/ordini e forse erano stati istituiti fin da'tempi della repubblica, erano dispersi per tutte le provincie frumentarie e avevano a trasportare nel Porto Romano il grano che sotto nome dil canone frumen-

<sup>(</sup>t) Cod. Theod. Lib. VII, at. 21. l. 3.

<sup>(2)</sup> Ibid. Novell. Major. Ht. 1.

<sup>(3)</sup> Ibid. Novella cit.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. XIV. tit. 7. 1. 1.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. VII. tit. 20. l. 2.

<sup>(6)</sup> Ibid. Novell. Valentin, tit, 12.

<sup>(7)</sup> Ibid. Lib. XIV. tit. 1. L. 1.

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. X, tit. 20. l. 16.

<sup>(9)</sup> Ibid. Lib. XI. tit. 4, 1. 1. 3. 5, 8. 7.

<sup>(10)</sup> Ibid. Lib. XII. Mt. 19. l. 1.

<sup>(11)</sup> Ibid. Lib. XIV. tit. 7. 1. 7.

<sup>(12)</sup> Ibid. Lib. XII. tit. 19. l. 1.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 2. l. 1.

<sup>(2)</sup> Epist, Lib. X. ep. 27.

tario della città di Roma si esigeva, e con le diverse specie annorarie fiscali (1) e le legne occorrenti alle pubbliche terme (a); e tanto questo trasperto quante la ecstrusione e 1 mantenimento de' necessarii vassalli stavano a lore carico (8), se aon che era loro talvolta accordato di esigerne il legname da' provinciali sal. Erano alla funzione navicularia ai pari del padre tenuti i figlinoli e gli evedi (5), e se il nemero de' navicularii fosse venate mai mese, il prefetto del preterio le completava scegliendone dei nuovi tra' curiali (6), a tra gli osonati (7). E agli Imperatori, solieciti chè non mancasse il pane alla piebe, perevano di tanta importanza i servigi di questo cellegio, che un cuviale con assoggettarvisi si liberava dalle noje non peche della curia (8), e che nè dignità nè cansa nè scusa nessuna non ne potevano liberare alcuno (g). Chi prestava questi servigi godeva di certi terresi, chi erano stati concedati con questo espresee obblige. Quindi si veggene tenuti alle funzioni navicalario coloro che tali beni possedevano (10); o quantatiquo queste terre el potessero vendere, comperare, creditare, donare, chi ne faceva acquir sto devera settestare a quella funzione (III, qualeaque fosse la dignità sua (12/; e non ne andava esente lo stano patrimonio del principe, se mai di que' beni ne fossero venuti a far parte (13); siechè nè prescrizione di tempo nè rescritte d'Imperatore non avevano vigore in contrario (14). Oltre questi torreni anche alconi privilegii erano stati conferiti a' navicularii, siccome quello di potere a suo tempe conseguire il titolo di cavalieri romani (15), di andare esenti da certi carichi e tasse che si poncan dalle curie e da certi castighi (16), e di godore immunità per certa quantità de' loro possedimenti (17).

I seccarii o facchini del Porto Romano scaricavano il grano e le altre derrate fiscali condotte da' navicularii, e le trasportavano ne' magazzini; e di questa loro fatica eran pagati col diritto di scaricar tutte le merci che in quel porto arrivavano, siochò, a pena della confisca d'un quinto

(1) Cod. Theod. Lib. XIII. tit. 5. l. l. 4. g. 10. 13. 18. 32. 33.

- (2) Ibid. l. 10. 13.
- (3) Ibid. L. 14. 18.
- (4) Ibid. L. 4.
- (5) Ibid. I. L. 19, 33. 35.
- (6) Ibid. L. L. 5. 16.
- (7) Ibid. l. 22.
- (8) Ibid. L. L. 14. 15.
- (9) Ibid. l. L. 3. 12.
- (10) Ibid, L L 3. 19. 29.
- (11) Ibid. l. l. 3. 27. et tit. 6. l. l. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
  - (12) Ibid. UL S. L l. 3. 10.
  - (13) Bid. H. B. L L 3. 5.
  - (14) Ibid. 1. css.
  - (15) Ibid. tit. 5. l. 16.
  - (16) But. l. l. 5. 7. 16. 17.
  - (17) Ibid. l. 14.

della mercanzia, era profilito di volersi (a quest'uso dell'opera de proprii servi (s).

Questo grano e queste dérrate venivano dal secpo de' mensori misurate e da' suoi capi casteditai ne' pubblici magussiai (a), e poi consegnate ai candicarti e barcajuoli del Tevere, che di la devevan conducto a' magassini di Roma (3), alla qual servità sombra fesse obbligate chinàque teneva una barca sul Torere (4).

Allorche il grano era io tal maniora vanuto a Roma, i catabolessi lo dovevan retare delle harche a' magazsini, in questi consegnario a' pisteri, e da' pisteri ricevere il pane ficcale e portario a que'ineghi dove vendevasi o distribuivasi al popole (5). Questo corpo tutto si componen di liberti, i quali per testamento e donezione avessero conseguito alcan che da chi gli aven manomensi, o possedessero più di trenta libbre d'argento (6).

I pietrini in cui il grano fiscale si macinava tutti ayevano la necessaria dote di giumenti, di servi, di macine e di forni (7), e i pistori dovevane fare e enopere il pane che dal fisce si degava e si vendeva (8). Non potevano essi passare da una ad an' altra officina (p), nè sottrarai agli obblighi lere se neu per consenso di tutto l'intiera les serpo (10), nos remiendosi chierici (11), non coi tiomperarsi de questa apecio di servità (22) e mè anche con divenir senatori, a mone che non codessero i loro beni a' pistrini (13). Erano poi soggetti a questa funzione non i seli pietori e i figlinoli lero, come fossero giunti all'età di vent'anni (14), ma bene anche le figlinole ed i genori, di modo che chi alla figlia d'un pietere si snosava diveniva per tal matrimonio pistere (15). Can tutti questi provvedimenti hisognava perè che talora il numero de' pistori sommano, ende gli Imperatori tra i mesai di tenerio completo quella introdussoro di condannare al pistrino certi momini che rei fostoro di non gravi delitti (16). In compenso di queste fatiche e servità i pisteri gedevano non solo della ricordata dete de' loro pietrini,

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 22. l. un.

<sup>(2)</sup> lbid, Lib. cit. til. 4. l. 9. til. 15. l. 1. tit. 28.

<sup>(3)</sup> Ibid. sit. 3. l. 2. til. 4. l. g. sit. 15. l. 2.

<sup>(4)</sup> Ibid. tit. 21. l. un.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. cit. Ut. 3. l. L.g. 10. et ed-eas Go-thofredus.

<sup>(6)</sup> Ibid. leg. citatis.

<sup>(7)</sup> Ibbl. 414 3. h 7. os 41. 25. l. 4.

<sup>(8)</sup> Ibid. UL 3, 1.7. UL 15, 1. 4. UL 16.1. L 1. 2. 3. 4. 6. 17. 19.

<sup>(9)</sup> Ibid. iii. 3. l. 8.

<sup>(10)</sup> Ibid. dicta l. 8.

<sup>(</sup>tt) Ibid. lett.

<sup>(12)</sup> *Ibid. l.* 12.

<sup>(13)</sup> Ibid. l. 4. 1

<sup>(14)</sup> Bill. l. & 5, et K4.

<sup>(15)</sup> Ibid. l. l. 2, 14. 21.

<sup>(16)</sup> Ibid. Lib. IX, UL. 40. I. L. 3. 5. 6, et Lib. XIV. Ut. 3. I. alt.

ma bene anche di certi terreni (1); di questi ossi poterono per alcua tempo liberamente disporre, finchè al permesso di alienarli si agginnse la condizione che l'acquistatore fosse soggetto al pistripo (2).

Dove fu discorso delle largizioni che gli Imperatori facevano alla plebe di Roma, si ricordo come le distribuivano anche delle carni. Ora essi avevano per tale oggetto nella Campania, nel Sannio, nella Lucania, nei Bruzii ed in altre parti d' Italia, assegnato a certi coltivatori de' terreni a condizione che per titolo d'affitto avessero a pagare annualmente una data quantità di carne di majale, e in alcuni luoghi anche di castrone, o a corrisponderne il valore in danaro (3); e per ricevera queste carni o per esigerne il preszo e con esso comperarle e poi dividerle al popolo era stato intituito un collegio che si dicea de' suarti (4). Questi oltre andare esenti dalle funzioni sordide ed estraordinarie (5), e da certi castighi (6) godevano di certi beni che vincolavano il possessore alla funzione maria (7), di modo che senza cederli al lere collegio non vi si potevano sottrarre nè per dignità, nè per chiericato, nè per indulgensa dell'Imperatore (8).

Parla Simmaco nella riferita lettera delle servità di tatt' i macellai, e dal codice teodosiane s' intenda, come sitre questo de' marii v' avea il corpo de' pecuerti, a' quali sembra fosse ingianta l'esazione e la distribuzione della carne fiscale di castrato e di hue (9), di cui fu altrove parlate.

Come di pane e di carni aveva Roma anche la na rendita annuale di vino e d'olio, e queste ed altre derrate venivano a suo favore esatte sotto nome di canona frumentario (10); il vino si pagava spesialmente dalla Tuscia e dalla Campania, l'olio dall' Africa. Gli Imperatori solevano oltre ciò o yendere al popole a prezzo moderato o anche domare del vino fiscale, e di molto ne adoperavano per pagarne le opere di certi corporati (11). L'oliq serviva per l'illuminazione delle terme e pel comodo di chi si esercitava ne' giunasii, o anche per usarne liberalità alla plebe (12). Y' avea per l'esasione e la distribusione del vino il corpo dei ricevitori del vine (13), così v' avea quello de' ricevitori dell'olio; e a questi due corpi s'hanno a ri-

(1) Cod. Theod. Lib. XIV. üt. 3. l. l. 7. 13. 19. . (a) Ibid. l. l. 3. 13.

farire le servith de' portatori di aliq e di vipo, di cui si fa mensione da Simmaco nell' addotta sua

Come questi per la pubblica annona, altri corpi s'adoperavano per Roma in varii altri servigii. V' avea per esempio i conduttori delle pubbliche terme, che le devevano riscaldare e servirae il pubblico (1), e ne venian compensati sol diritto di vendere il sale (2).

In servigio delle medesime terme i possessori di certi hoschi, come per cagione d'esempio quei di Terracina (3) e dell'Africa (4), dovevano sor ministrar delle legne e queste da' navicularii africaci condursi el Porto Romano (5) e di là da quei del Tevere a Roma (6).

Nelle quattro regioni prossime a Roma giacevano anche certi poderi, i cui possessori contro una determinata maneia di vino (7), o di denaro (8) erano obbligati a cuocere ogni anno fino a tre mila carra di calce (g) in neo delle mura, degli acquedotti e di altre pubbliche opere della città (10). Questa veniva condotta a Roma dal corpo de' vecturarii (II), i quali oltre una mercede uguale a quella de' cuocitori della calcina consoguivano talora un soccorso straordinario di bestie da tire, siccome fu del 359 quando Costanso Imperatore loro fece donare trecento buoi (12).

Tutti questi e altri corpi, di cui si trova qualche cenno, godevano escusione dalle prestasioni sordide ed estruordinarie, di cui sarà dette a suo luogo, e da ogni nuovo carico e nuova gravessa (13), e non crano obbligati ad altra milisia che alla guardia delle porte e delle mura (14).

# 6. 25. Varis maniere di desii.

I Romani riputando il commercio e l'industria un'occupazione illiberale, cioè indegna di nomini liberi e generosi, e tenendo quindi gli artefici prima in quell'oppressione e quell'avvilimento e poi in quella specia di servità che si dimostrò, non solo nè quello nè questa esercitavano, ma vedendone a loro spese arricchire i provinciali e ancor più gli stranieri unicamente lo risguardavano siccome un messo d'impinguare l'erario, e perciò in laogo di faverirlo o proteggerlo sembrano, o per avarisia o per ignoranza de veri principii di pub-

<sup>(3) 1</sup>bid. Lib. XIV. tit. 4, 1.2. 3. Novell. Vantin til. 3a.

<sup>(4)</sup> Ibid. tit. 4. per totest.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. 6.

<sup>(6)</sup> Hid. l. 10.

<sup>(7)</sup> Ibid. l. l. b. 9. 8.

<sup>(6)</sup> Ibid. I. 8.

<sup>(9)</sup> Mid. Lib. XIV. Ut. 4. L. 20. et ad cam Gothe fredus.

<sup>(10)</sup> Ibid. Lib. coden tit. 15. L 3. et ad cam Gothofred.

<sup>(</sup>II) Cod. Theod. til. 6. l. I.

<sup>(12)</sup> Ibid. UL 24. L un.

<sup>(13)</sup> Ibid. rabr. tit. 4. et tit. codem l. 3.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 5. l. un. Symmachus Epist. Lib. X. ap. 58.

<sup>(2)</sup> Ibid. lege mox cit, et Lib. XI. tit. 20. l. 3.

<sup>(3)</sup> Symmachus Epist. Lib. X. ep. 59.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. Lib. X. til. 5. l. 10.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. tit. et l. cit.

<sup>(6)</sup> Ibid. Lib. at tit. cit. L 13.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. XIV. 44, 6, L. 1.

<sup>(8)</sup> Ibid. L 3.

<sup>(9)</sup> Ibid. l. cod.

<sup>(10</sup> Ibid. l. l. 3. 4.

<sup>(11)</sup> Ibid. l. 1.

<sup>(12)</sup> Ibid. l. 1. cod. (13) Ibid. tit. II. l. 1. stc.

<sup>(14)</sup> Ibid. Novell. Valentin, tit. 43.

blica economia, averlo con certe loro intituzioni voluto difficoltare. Alcone di queste si vogliono ora esaminar da vicioo.

I dazii già erano stati introdotti fino da' tempi del Re (1), e vennero siccome ragguardevolissima parte del reddito pubblico in un col tributo imposti a tutte le provincie; di che i popoli accostumati anche a non più che discreta libertà grandemente dolevansi, non tanto per le gabelle medesime, quanto per le avadle e per la rapacha de' gabellieri. Imperciocchè egli è a sapersi che i Romani non esigevano questi diritti, come da qualche tempo ora si fa, a spese dello stato, ma li concedevano in appalto; e quest' uso invalso sotto la repubblica continuò sempre sotto gli Imperatori (2), solo questo del 321 mutandosi da Costantino, che la durata degli appalti da cinque anni si riduste a tre soli (3). Di queste vessazioni de' doganieri erano in parte cagione la loro avarisia e in parte la costante massima d'esigere il dazio in proporzione del valor della merce, siccome il nome stesso di tutt' i dazii romani dimostra, onde al dovere di denonsiare le mercanzie s'aggiugnevano la visita che ne facevano i pubblicani, e le non poche contese intorno le stime; seguitavano poi le ladrerie, perchè i doganieri, solo da Nerone obbligati a mostrar le tariffe (4), ben di sovente esigevano somme olire il dovere. «Essendo danque per le vessazioni de' pubblicani, di cui forte si lagnavano i cittadini (5) » i dasli assai molesti alla città ed all'Italia, gratissima fu la legge del tribuno Cecilio Metello che (l'anno 63 avanti l'era volgare) gli abolì (6). « Ma questo beneficio, che alla sola Italia si compartì, fu da essa poco goduto; perchè già il dittatore Cesare per le merci forestiere li ristabilì (7), e Augusto oltre aver ripristinato gli antichi, anche di nuovi ne pose (8); li volle di bel nuovo abolire Nerone appunto perchè il popolo de' pubblicani si doleva, ma a persussione del Senato ne depose il pensiero (gl; gli altri Imperatori poi o li diminuirono (e furoro i soli due Pertinace (10) e Alessandro Severo) (11), o li conservarono, o secondo i bisogni loro o dello stato gli accrebbero.

Sebbene dotti nomini abbiano di quest argomento trattato, pure perche non distinsero la diversa natura de' dasii e 'l variare dei loro importo secondo il variare di quella, regnavi cotanta oscorità da non potersene discorrere che in via di

- (1) Livius Lib. 11. c. 9. Dionys, Halicarn, Lib. V. Plutarohus Poplicola,
- (2) Cod. Theodos. Lib IV. Ut. 12. Digestorum Lib. XXXIX tit. 4. Cod. Justin. Lib. IV. tit. 61,
  - (3) Ibid. Lib. IV. tit. 12. lege un.
  - (4) Tacit. Annal. Lib. XIII. c. 51.
  - (5) Cicero Ep. ad Q. frat. Lib. I. ep. 4.
  - (6) Dio. Cass. Lib. XXXVII.
  - (7) Suetonius Divo Jul. c. 43.
  - (8) Dio. Cassins Lib. XLVII.
  - (9) Tacitus Annal, Lib. XIII. 4. 50.
  - (10) Herodianus Lib. II. c. 4.
  - (11) Lampridius codem c. 38.

semplice conghiettura. Erano dunque i dazii, appunto come sono oggidi, di quattro maniere cioè d'entrata, d'uscita, di consumo e di transito. I due primi, per tacere altre autorità, si veggono indicati in una legge di Grasiano, Valentiniano II. e Teodosio, con cui agli ambasciadori delle nazioni straniere s'accorda franchigia per le merci che dal suolo romano esportavano, ma s' assoggettano all'ottava per quelle che dalle patrie loro introducevano (1). Al dasio di consumo appartenevano per cagion d'esempio, la vigesimaquinta degli schiavi venduti (2), e la centesima di tutte le cose che si alienavano per via di traffico o d'asta, da Augusto dopo le guerre civili imposta a Roma e all'Italia a pro del suo erario militare (3). Del dasio di transito paresi tra le altre trovare mensione in una legge di Valentiniano e Valente, in cui si dice « i dazii doversi pagare da chi attende alle negoziazioni ed al trasporto delle merci (4). s Questi dasii in generale pagavansi tanto se le mercanzie si trasportavano per terra come per acqua; e siccome le compagnie degli appalti ossia le società de pubblicani erano anticamente tante quanle erano le stesse provincie; e altrettante, o almeno quante erano le diocesi, erano o polovano essere dopo la nuova divisione dell'imperor nob à fuori d'ogni probabilità, che le mercanzie andassero soggette al pagamento di muovi diritti ogni qual volta toccavano un territorio, in cui Pesasione di quelli era stata concessa ad un' altra società. Si disse questo esser probabile; perche se così stato non fosse, le tasse delle provincie più interne e più povere forse non avrebbero françato la spesa delle numerose famiglis (guardie) che e sulle vie e sui ponti e nei porti si teneano de' pubblicani. E se cost era, non è chi non vegga, come moltiplicat si dovessero le noje e le spese. Quanto all'imporfar delle tasse, questo solo si può con sicuressá asserire, ch'esso variava secondo le merci, i tempi ed i luoghi; il che si desume e dallo stesse vatio nome de dazii, e dall'ordine di tenere ufficee le tariffe, e dal vedere in diversi tempi e luoghi ricordato ora un dazio ora un ultro. Quelli di cui sf frova mensione sotto gli imperatori sono i seguenti: l'ottava; la olgesimaquinta, la quarantest: ma, la cinquantesima, la centesima e la ducentesima, o come diremmo oggidi del dodici e mezzo. del quattro, del due e messo, del due, dell'ano e del mezzo per cento. La vigesimaquinta e la cenresima, che per elcan tempe votto Tiberio diventò ducentesima (5), erano come si diste, dasii di consumo particolari dell'Italia e di Roma. Questo dazio di consumo, non si sa in quale preperzione, si vede certo a' tempi di Costantino e ne' posteriori esteso a tutto l' impero; a come lesso ogni maniera di derrate comprendesse, dalle pareir medesinue della leggo si scorge:/« [ provinciali totti

<sup>(1)</sup> Cod. Justinian, Lib. IV. sit. 61, L. 8.

<sup>(2)</sup> Tacitus loco quo sup. c. 31.

<sup>(3)</sup> Suctonius codem o. 492 Tacit. Annals L. I.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. Lib. X1. tit. 12. 1. 3.

<sup>(5)</sup> Dio. Gase. Lih. LV UI.

nen gagheranne nicum diritte, per quelle, ance shin intraducono per proprio usa o pet fisco, o che per energisio dell'agrinoltura riconducono; asseggettiamo poi al pagamento tutte quelle che portano (pori dei detti casi o a titolo di traffico (1). » Ganerali del pari ed estese a tutto. l'impero erane Pottava e la quarantesima, che solo per errore si rnole da alcano essere stata detta la cinquantesima, L'ottava si trova, ma siccome cosa non nuova, ricordata la prima valta sotte Alessandro Severe (a); e siccome di diritto di vecobia data se ne paris verso la fine del secolo quarto (3); e a vedere che all'ottava erano soggetti gli ambasciadori che nell' imperio alcun che introducevano, al scorge che questo gra un dazio d'entrata. Il gipreconsulto Marciano, che sul cominciar del secolo terze viveva, annovera siccome soggette al dazio yentidue diverse specie di aromi, quattro di pietre preziose, sotte di stoffe, quattro, di fiere, tre di colori, e poi le pelli babiloniche e le partiche e i capelli dell' India e gli ennuchi ec. (4); e, a considerare che queste erano tutte cose di lusso e strapiere, e a confrontar questa legge con quella che și riferisca agli ambasciadori, stranieri, pare che queste derrate fossero soggette a pagare l'ottava. La quarantesima si vede in uso e sotto i primi Imperatori (5), e verso la fine, del secole gearto (6); e dalla prima delle ora dae citate lettere di Simmaço si coposce, com/essa era un dasio. d'entrata; da una delle declamazioni falcomente attribuite a Quintiliano poi si rileya che gnesta taesa si doveva pagare per tutto quello che viaggiando alcono seco recava, e al viaggio necessario non forec. Oltre questi dazii si treva che s' aveano a pagare certi diritti per la, contrazione e'l mante, nimento delle strade e de ponti, ed egli sembra che si pagassero e per le merci e per le persone che facevano viaggio (7). Già fu accennato alcun che delle ribalderie, de' doganieri; ora tanto se ne dich, che ne appaja non solo l'eccesso, ma l'impossibilità di reprimerle, Era legge che i pubblicapi, i quali esigessero alcun diritto oltre il dover ra, avessero a restituire il doppio ed a rifare agni danno (8); crebbe poi a tale la loro rapacità che Costantino push tal delitto coll'esilio perpetna (a) e fin colla morte (rol, la qual pena in altre, laggi posteriori si vede poi ridotta ad una multa in denare. Merita d'essere qui riferita un'altra legge, con cui per iscoprire i ladroneoci dei gabellieri Teo-

(1) Cad. Justinian. Lib. IV. til. 60, L 5,

desh IL ordish che i padresi della mavi dichiazosesso a' confui, ne avevano sofferto de postoro concussione messuma (x),

# 9. 26. La collasione lastrale.

... Seguena ora dua istituziani pate setto gli Imporatori, le quali achiene in sè atesse non si mbilena a. dira danassa, perchè si prova il contrario call'accupia di tatti gli stati moderni che le adolturono, pure il riuscirono per le aconvenevole abuso cho se ne fece.

¿ Quall' imposta che eggi el ceige sopra l' industria e le arti e'i commercio che alcune escreita, non paré che si pagates a' tempi della repubbliea, e mè anche sotto. I primi Imperatori; perchè sebbene si legga di Caligola, che men hastande alla sua matta profusione quanto o a torto e a diritto faceva-entrar mel suo erario, egli volle per sè l'ottava parte de' giornalieri gundogni de' focchini e alonn, che del pracaccio della meritrici e de' mffiani (s): si, pob eredere che la prima gas bille constant forse colla morte del suo autore; la seconda in contrario durb, ma in variata: forma, áng al 43g in cui Teodosio II. l'abolt. Non si terra ben chiaro, quando o da chi si cominciasse ad esigere una gaballa sopra ogni traffico od arte; bon si legge d'Alessandro Severo, che « egli tatitul il bellissimo balsallo sui fabbricatori di bracie, sui votrai, tossiteri di panalini, conciapolli, corronni, orefici e orgentieri, e oulle altre arti (3) »; me a vedere che egli assegnò questo raddito alle anbhliabo torme di Bome, o a vedere phe Zosimo Inquia Costantino d'avere introdotte in callezione lustrale (così dal tempo in cai so ne rivedevano i registri si chiamò questa gravezca posta sopra ogni specie di traffico) (4) si può forse ritenere che quello che da Alessandro Severo si fece in Roma e a benefisio delle sue terme, ye. pisse da Costantino esteso a tutto l'impera e ad ogni sorte di traffico, e rivolto a vanteggio del fisco. Poco dire,si può di questa gabella che ostanto faceva gridare i popoli, e dure fine at tempi dell'Imperatore Anastasio. Ecigevasi da chianque esercitasse alcan .traffica (5) o. da sè o per messo d'altri (6), sia che esso si esercitasso in grandi città q « in luoghi escari e rimoti (7). » Beenti ne andavano il solo, clero più povero: (8) e i veterani, che nel traffichi loro piccolo capitale impiegavano (g), gli agricelteri e quelli che vendevane e in the first section

<sup>.. (2)</sup> Ibid. Lib. codem tit. 65. L. 7.

<sup>. (3)</sup> Ibid, Lib. codem til. 61. 1, 7.

<sup>(4)</sup> Digestorum Lib. XXXIX. tit. 4. lege 16. (5) Tacitus Annal. Lib. XIII., Smetonius Cajo c. 40. Vespasiano c. 1.

<sup>(6)</sup> Symmachus epistolar, Lib. V. ep. 62. et 65.

<sup>(7)</sup> Suctorius Vitellio c. 14. Philostory. Polam. Lib. I. c. 15. Digestor. Ltb. XXIV. 41. 1. 1. 21.

<sup>(8)</sup> Digestor Lib XXXIX. ut, 4. l. L.

<sup>(9)</sup> Cod, Justin, Lib. IV. ut. 62. 1. 4.

<sup>(10)</sup> Ibid tit. 61. I. 5. Cod. Theod. Lib. IV. tit.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. VIL. Ht. 16, l. ult.

<sup>(2)</sup> Suctonius Caja p. 49.

<sup>(3)</sup> Lampridius eodem c. 24.

<sup>(4)</sup> Histor, Lib. II. c. 34.

<sup>(5)</sup> Cod. Thead. Lib. XIIL III. 1. per tolum;

<sup>(6)</sup> Ibid, leg. 7. (1) (1) (1) (1)

<sup>(7)</sup> Ibid. Novell. Valentia. 29. . . . . . . )

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. XIII. Ut. 1. l. & 1. 8. T. Lalib. XVI. Ut. 1. l. 15.

<sup>(9)</sup> Ibid. Lib. VII, tit. 20. L L 3. g. Lib. XIII. tit. 1. l. l. 2. 14.

le derrate de loro cumpi e quello che fossi foro note in case (1), gli artefici che della quotidiana mercede vivevano, come fabbri, pentolai ec. (2). L'eccesione che a favore del procaccio di questi minuti artefici si fa dalla legge, combra render probabile che dove l'esercizio d'alcuna professione richiedesse l'impiego d'un capitale un bulesnsiderabile, anche questa andusse soggetta alla gravessa, sicobè essa venisso a cadere non sul sols commercia, ma sull'arti modesime; il che viene a confermarei de un'altre logge che assolve de questa gabella le opere de' pittori (3). Non è possibile definire quanto i merentanti o gil artefici avessoro a pagare; il Gettofredo inclina a credero il dec o il sei e due terni per centa (4). Grave certo ne pare devere essere stato l'importo e per quello che ne scrivano Libanio e Zasimo, e per diesi nella citata legge di Valentiniano III. che i negosianti per sottrarvisi delle città illustri si riduceveno in luoghi securi e rimeti. « O Cosare, dicera Libario al cospetto stesso dell'Imperatere, il tempo in cui s'ha a pagare questo diritto cresce il numero degli schiavi, vendonsi dat genitori i figliacii non per riporne ii presso sell' ares, ma per darlo a' rascuotitori della gabella (6). s E Zosimo fa na quadro ancora più orribilo. « Quando in capo a quattro anal s'avvicinava il tempo in cai e' aveva ad esigere la collazione lustrale, pianti e guai s'udivano per egni angolo della città. Gianto il di del pagamento vedevansi con battiture ed akri termenti marteriare colore che per estrema povertà non ne avevano pointe ammanire l'importe, Madri vendevano i figliuoli; padri per piccola moneta conducevano le figlie nel lepanari, onde precacciarsi di che soldisfare al raccactitere della gabella (6).

# §. 27. Le fabbriche imperiali.

Non tente allo scope di tendere quanto meno si possa imperfetto il quadro dell'industria e dal mercio dell' imperio romano, quanto accio ne appaja la condisione di non picciola parte dei oi abitanti, nocessario sembra dir delle fabbriche che gli Imperatori in molte delle principali città stabilirono. In queste si lavorayano diverse anifatture e la uso della persona stessa del principe e della famiglia (7), o per le distribuzioni che egli ne faceva a'cortigiani e a' ministri (8), e in ase degli eserciti e delle armate (g), o per fine ad oggetto di farme commercio. Hanno non pochi degli stati odierni di simili fabbriche, le

(1) Cod. Theodos. Lib. XIII. tit. 1. i. l. 3. 4. 6. Is. 13. 17.

- (2) Ibid. Lib. et tit, mox cit. l. 10.
- (3) Ibid. Lib. XIII. ut. 4. l. uit.
- (4) Ibid. Lib. cod, tit, I. Gothofredus ad l. 7.
- (5) Libenius Orat. centra Flor.
- (6) Zosimus Histor. Lib. 11. c. 24.
- (1) Cod. Theod. Lib. X. tit. 20. l. 13.
- (8) *[bid. Lib.* et tit. cod. i. 6.
- (9) Ibidem Lib. VII. tit. 6. l. ult.

quali; comeché di spesa non piccola appe grande vantaggio con servire di eccitamente e modello la contribuire al perfezionamento delle arti : ma alcune di queste degli imperatori a grave danno de' popoli miravano naicamente al guadagno. A schiarimento di quanto qui si dirà conviene osservare che i Romani antichi solevano per via di pubblica asta provvedere quel tutto di che é la repubblica e i suoi magistrati e le armate é gli eserciti abbisognavano, e non veniva sommimistrato da socii o dalle provincie; e nú bello é raro esempio di generosità diedero i pubblicani nel quarto anno della seconda guerra punica, quando trovandosl'affatto voto l'erario e gli eserciti dell'Ispaula senza viveri e vesti, e le armate di più sense vele, sensa sattinme e altro arnese, le lors società si assumero il carico di somministrat Poccorrente, como se la repubblica fosse stata in pienissima pace (1). Sebbene questa pratica conlinusse gran tempo, pur sembra che in parte già sotto la repubblica se ne ricedesse, ma più sotto gli imperatori; e quando questi ebbere lo stato tutto in lor mano, e l'imperio comincib a declinare, ed essi a volcrio sorreggere e paratellare con trarre in ogal possibile modo denari das sudditi, si veggono lutte quelle manifatture lavorate melle fabbriche imperiali. Difficile è assegnare Pepeca dell'origine di queste; perchè sebbene altun certo cristevano anteriormente, pure di quello di chi qui s' intende particolarmente trattare, forse non si trova distinta memoria prima del socolo terso, in cui per cagione d'esempio si legge che Alessandro Severo faceva tingere e tesser la perpora, e voleva che i panni più fini e i colori più splendidi s'avessero a vendere (2). E dove i primi Imperatori con riunovare in alcun modo le antiche leggi auntuarie avevane interdetto a<sup>a</sup> privatí l'uso della porpora (3) e della sota, si treva che Costantino certi mercanti intratteneva, i quali per conto del fisco andassero comperando vesti, lino, pelliccie ec. (4); che Costanzo aveva fabbriche di lana, di lino e di seta (5); che setto Valentiniano I, nessuno poteva në anche per suo privato uso fabbricar seterie o intesser d'oro altri panni (6); che sotto Graziano e Tuodosio era a pena della vita e della confisca des beni vietate di tingere o vendere porpora (7) e d'imitar quel colore (8), e per fine di comperar setsi da' Sarbari (9), i quali soli per non essere sucora stuti introdotti i bigatti ne avevano, di modo che questi principalissimi articoli del lusso romano erano divenuti un monopolio del fisco imperiale. E non erano i soli, dacchè si vede che sila maggier par-

- (1) Livius Bpit. Lib. XXIII. c. 34.
- (2) Lampridius codem c. 39.
- (3) Suctonius Nerone c. 32.
- (4) Codex Justinian. Ltb. X. 41, 47. l. 7. (5) Codex Theodos, Lib, X. Ill. 30. I, 3.
- (6) Ibidem Mt. 21. l. 1.
- (7) Cod. Justin. Lib. IV. tit. 40. L. 1.
- (8) Ibid. Lib. XI. ett. 8, l. 3.
- (g) Ibed. Lib. IV. al. 40.4.2.

to de'soldati si deva il donara per pagate le ven sti che pui devevano comperane dalle fahbrishe dell'Imperatore (1).

Noi abbiamo autora memuria d'alcune di quete fabbriche nell'imperio d'Occidente; a delle tintorio di perpora tre ce ne veggeno in Italia (in-Tarento, nella Venesia, in Siraonsa), una in Salona, due nelle Gellie (una in Nathone e nua in Tolone), una nella Beloari; a. nell'Africa, oltre aloune sitre, una nella Tripolitana (a); dal che si corresce an quali coste si pescassaro qualle preziose conchiglie. Quindici fabbriche di panni si anneverano nel medesime imperio; in Salona, Spalete e Sirmio, nell'Illirice; in Aquileja, Roma, Mediolano, Canosa e Venosa, in Italia; in Cartagine; in Arclate, in Lugdano, nella città de' Remi, in Augustodune ed in Treviri, nelle Gallie, ed una (la Benteuse) nella Britannia (3); fabbriche di panni kini, forse per essenne ancor l'uso assai rare, due sele si ricordano, una in Ravenna, l'altra (In Biennesse) melle Gallie (4); In servigio di stė gl'imperatori intrattenevano mamerosistimi corpi di nomini e denno destinati a pescare la perpara, a filore, a tessere, a tignere ec, (5). La condisione di costero era quella di schiavi obbligati insieme co' loro figliuoli perpetnamente a tali esercizii (6); e cod erano rigerose le leggi e gli imperatori così gelesi di que' lor monopelii, che chi alenno di quei lavoratori nascondesse veniva ponite cen una multa di tre fine a cinne libbre d'ore (7), e nemo o donna liberi che con alcuno di essi o delle lero figliasica i congiunee in matrimonio, divenità in un co! figlicoli di lor condisione (8).

Di diversa natura, perchè non dirette al guade gue, ma a provvedere alla sicurezza delle stato, erono lo trestaquattre, fabbriche d'armi di vario maniere che si veggano annoverate ne' das imperii. Quindici ne aven quello d'Oriente, cioè nove nell'Asia nelle cità di Damasco, d'Antischia, d'Edessa, d'irenspoli, di Nicomedia e di Sardi, e sei in Europa in quelle di Marcianopeli, Adriasopoli, Testalonica, Naiste, Resieria e Orreome go (9). Dicitunove: crane in quello d'Occidente, e trevavanci in Sirmio, Acinco, Carmente, Lauxines, Salona, Concordia, Matteva, Vesona, Ticino, Luc ca, Mattiscone, Angustedune, adlia tittà de' Remi, in Ambiano, in Treviri, in Argenterate e in Lugdune (20). Liberi di condizione erane gli ermami, ma accritti che fossero ad alcuno di que' lero dellegii, vi dovevene durare certo nameco d'anni

insieme ai figliusli, e acais ai potentro rienteserio se fuggitivi si marchiavano sulle braccia (1): Libera fu sempre la fabrica e 'i commercio del-P' armi nell' inteno dell' impero, ma vietato di venderne agli stranieri (2); ma questo ramo d'ipdustria in un popolo armigero per natura, e più pet le intinsioni romano, e più che in altre contrade dilettantesi d'arme nella Tracia, sall'illirica, in Italia, nell'ispania, nelle Gallie e nella Brita nais, assai vanne ristrotto quando Valentiniane il vecchio del 364 vietò la delazione dell'armi (3) e più ancora quando bel secolo sesto Giustiniano erdinò che armi nen s'avessera a poter fabbricare, comperare o vendera che nelle sole sace fabbriche (4).

Le miniere d'egni specie di metallo nobile o ignobile, le saline, le cave di coti, di creta, di gesse, di mermi, fors' anche fine di pietre (5) formarene sempre ragguardevele parte delle rendite della repubblica, la quala contro pagamento di certo diritto ne accordava lo scavo o alle comunith od a' privati. Cominciarene poi gli Imperatori e ne diede l'esemple Tiberio (6), a rivendicarle al fisco, e con tanta diligensa v'attesere che si può dire di tatte affatto s'impadeonimero; dacchè noi secolo quarto non meno di tra leggi si troveno, con cui si permette a privati le scavo di marmi (7), e una con cui tal permissione lore a' actorda centro pagamento d'una decima al fisco ed una al pedrone della cava (8); ed un'altra del 393 con cui tal permissione vien rivetata (9). Le scavo delle miniere d'ore era sempre riservate agli Imperatori, ed egli pare che Valentiniano I. del 363 lo accordasse a' privati (10); ma tale licenşa davasi coll'obbligo di vendere l'oro al fieco (II) e di pagare certa somma proporzionata alla ricchessa della vena (12), il che come già si accenno, s'usava nel concedere lo scavo di metalli non nobiti. I *metallarii,* cioè colore che a levoraré nelle miniere e nelle cave del fisco attendevano, o erano rei i quali, come appare dalle moltissimo leggi che se parlano, in gran numero a tale supplisie si condannavano, oppure nomini di condisione servile incieme co' figlinoli-a quel daro Javoro legati, siechè non le peteuan lesciare (13); e questi in ricompensa delle loro fatiche godevano in alcani luoghi di corti terreni dello stato (x4).

- (E) Codex Theodos. Lib. VII. tib. 8. l. ult. . .
- (a) Notit. dignital. per Occident. c. 38.
- (3) Hid. c. 39. ..
- (4) Ibid. c. codem
- (5) Cod. Theodos. Lib. X. ill. 20. per tolum.
- (6) Ibid. L. cit. L. 16.
- 7) Ibid. L. l. s. 6. 7. 8. 9.
- (8) Ibidam I. l. 8. 6. 25.
- (g) Notil. dignitat, per Ottoni. c. 67. 68. 69. 70. 71.
  - (to) Notit. dignit. per Occident. c. 80. et seq.

- (1) Cod. Theodos. Lib. X. tit. 21. 1. 4..
- (a) Code Justine Lib. IV . tile 42. & 2.
- (8) Ibid. Lib. XI. tit. 46. k 2. (4) Cod. Justin. Authent. 27. de armis §. 2..
- (5) Livius Lib. V. c. ult.
- (6) Sustanius codem c. 49.
- (7) Coden: Theodostenne Lib. X. sit. 19. l. l. 2.
- (8) Ibident I. 19.
- (9) Ibidem l. 28.
- (10) Ibidem L s.
- (11) Ibidem l. 3.
- (12) Ibid. leg. 4. of Y2.
- (13) Ibid. l. l. 5. 6. 7. g.
- (14) Ibid. L. ult.

Servi come i metaliarii e come catte le macetrease di cui si pario, e come casi zianiti in distinti
corpi e collegii (1), e in perpetuo obbligati al loro mestlere, e quanto a maritaggi soggetti alle
medesime disciptime (2) erane par anche i monetieti (monetarti). Delle secche l'Occidento ac aveva sel, una nell'Illirico in élecis, due in testia, iu
Aquifeja ed in Roma, e tre selle Gatlio, in Lugdano, in Arelate ed in Treviri (3) è quanto questi
corpi de minetieri dovesero assere atmeresi e,
sebbene schiavi, potenti, s'impara da una lettera
dell'Imperatore Aureliane, in esè confessa di avere, per reprimere una sedizione da ossi sustitata
in Roma, parduto men meso di settemila soldali (4).

" Risulta da questo discorso, che il fisco non era meno bisognoso che avido; che alcune di questa fabbriche dovevano essere guandi assai a molte migliaja di opere occupare; che, adoperandosi in tatti questi esercizii gli schiavi i quali, come altrove si ricordo a ogni cosa fanno alla foggia dei disperati (5) » le arti devevamo di meoessità decadere. E chi in un qualche gram rogno ha veduto nn arsenale, una fonderia, una fabbrica dello stato o di armi e di panei, e considera quante persone ne traggono il loro sostentamento, conoscerà come con preferire pel miglier mercato l'opera degli schiavi a quella de' mercenarii si toglicyano al popole delle principali città i medi di poter campare col lavoro delle sue braccia, e come non poobi nemini liberi si riducevano alla necessità di dimandare d'essere ascritti ad uno di quei collegii auche con perdita della propria libertà e di quella de figli.

#### §. 28. Il commercio interno vien meto.

Dopo quanto si disse delle istituzioni che si tiferivano all'industria ed al commercio degli abitatori dell'impero romano, resta ancora a dire di esto e di quella. Ma brevo fia il discorso dell'industria; perchè dopo quante se ne accennà dove si disse che i Romani avevano in avversione l'esercisio mercenario delle arti, e dove si parlo delle fabbriche imperiali e det corpi degli artefici, poeho memorie se ne hanno, e perchô in gangrale gli nomini liberi all'agrecoltura e alla milizia o a qualche pubblico afficio attendevano, e le madri di famiglia s'accupavano colle loro ancelle a filare e tessero la lena, necessaria, some si disse, quasi per tutti quegli usi a cui servono oggi la seta, il line, la canapa ed il cotone. La plebe di Roma e d'Italia, e così quella delle altre provincie, dove il cielo lo permetteva, andava il più del tempo a piè scalsi'e capo scoperte; lavoravati quanto serviva per la numerosa corte e pe' ministri, s per gran parte degli eserciti nelle fabbriche imperiali, é di molte manifetture si preparavane pelle: case de grandi da quelle lore sterminate terme di schiavi; onde nasceva che culoro i quali dell'esercisio dell'arti viveveno, di quelle unicamente si poteano occupare che non alle necessità della vità, ma solo al lusso ed agli agli servivano; e in effette di poco oltre settante diverse arti, di cui parlano presso il Muratori le antiche isorisioni. più di cinquanta erano arti di lusso (r). Piccold percib doveva relativamente a' giorni nostri essere il numero degli artigiani liberi; e industria, e per consegueusa commercie in quel sense in ent qui si vogliono prendere queste voci, avere nonvi poteva se non nelle città o nelle previncie più favorite dalla natura. Eppure felicissima era la condizione dell'Imperio si per l'industria, si'pei commercio interno ed esterno, perchè i più belli ė i più inciviliti paesi dell'Europa e dell' Africa e si può dire anche dell'Asia un solo stato formavano, il quale per le vastità de suei possedimenti aperie aveve e in sua mano quelle vie di traffichre coll'Indie, per cui Geneva e Venezia nel madio ero cotanto forirone; e bagunto essendo sal suo mezzo da un mare in ogui stagione navigabile, agevolissime aveva le comunicazioni. Centro a cui ogni indestria ed ogni commercio si ridastva era Roma, perchè in Roma l'ero di tutto il mondo si cra ammassato, e tutta l'impererito mondo si studiava di ricaperare con pacifiche arti quelle ricchesse che gli orano state dalla forsa dell'armi involute, e dagli scialacquatori rec enza alcan modo si prefondevano. Ma quel rivoletti e que' fiami che da tatto l' impere venivano a tributare le acque, o per più giusto dice il samgue delle provincie a quest'oceano che muto ingojava, cominciaroso ne tempi dell'asserchia militaro e delle issuzioni de' Barbari, e per la quasi centinun assenua degli imperatori, autoriare dal·loro corso, e del socolo quarte presero a velgerio costantemonie veres Modiolano, Arelsto, Treviri, Costantinopoli e Kavenna, unde quanto ne venivan avviete quelle città , tanto veniva a perderne Rema. E questa quanto al commorcio affatto croile, quando Cestantino tutto volto a feverir la sua nuova città distaccò dalli Occidente l'Egitto; e più ancora quando confermatani nie' seguenti tempi la divisione, i due imperit vennero a formare come due stati distinti e alcuna volta anche inimici; perchè essendo nolle mani degli Orientali tutte e due la strade per cal attera si commercieva col; l'indiay l'Oscidente con dispendie maggiore di prima si doveva procacciare le sete, gli aromi, gli un'quenti e le altre ricche mercanzie che di là provenivano, e per l'invalue lusso erano anche nell'aniversale povertà divenute necessaria.

Come poi coi crescere ogni di il decudimento dell'impero dovesse sampte venirvi mene l'industria e il commercio, appacir par dalla endizione generale dell'impero ne da quanto poco fa si ricordo de' monopolii fiastiti, e dell'asserbità della cellastone lucarale, she fuggir faseva i mercapanti

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. X. tit. 20. l. 16.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. 10.

<sup>(3)</sup> Notit. dignitat. per Occident, c. 26.

<sup>(4)</sup> Vopiscus codem p. 38.

<sup>(5)</sup> Plinius Lib. XVIII. c. 6.

<sup>(1)</sup> Thesaur. Novus vet. inscript, class. XIII.

delle città principali. Ma impossibile essendo di dimostrare per quali gradi questa diminuzione avvenisse, egli basterà qui considerare quale in universale si fosse nell'impero il commercio interno e l'esterno.

E a conoscere quante grande e vivo dovesse esser l'interno, nopo non è che di gettar gli occhi sur una carta geografica, e considerare come le provincie diverse essendo e per snolo e per clima e per le abitudini de' popoli, non lo crano meno cuanto alle derrate ed alle manifatture; e come una di certe cose abbondando e di altre avendo difetto, soccorrevano a' loro bisogni con mutui commercii; i quali quanto favoriti venissero e dall'immensità dell'impero e dalla stessa sua situazione in parte già s'accensò, e in parte e segnafamente quanto concerne l'Italia si verrà or discorrendo. Componevasi, come si disse, questo impero de' più belli e più fertili paesi del mondo allor conosciuto. L'Italia abbondava di vino, di olio e di lane; la Grecia e le sue isole e l'Asia Minore producevano vino, olio, porpora, lana, tessati finissimi, ricami e altri lavori di lusso; dall'Africa si trasvano grane, marmi, legni presiosi al pari de' marmi, frutta, clio ed avorio; l' Egitto dava grano, vetro, lino, telerie e papiro; l'Ispania vino, oro, argento, piombo, lane, tele, lino; la Gallia panni, lane, bestiame, lavori di ferro e di rame; la Britannia stagno; il Ponto mandava cuoi e pelli; la Tracia, la Macedonia, il Norice e tutto in generale l'Illirico ricchi erano di hestiame e di lane, di ferro, di rame, d'oro e d'argento. Prequenti ed anzi continue erano le relazioni di commercio delle provincie e con l'Italia e con Roma e tra sè; e se anche voglissi ammettere che gli Imperatori poca o nessuaa cura si prendevano di favorirle e d'animarle, non sembra potersi asserire, che non se ne dessero punto; perchè se, a tacer d'altro, degli immensi lavori fatti intorno a' porti di Ostia, di Terracina e di Gaeta, vuole dirsi con alcuno che ferono intrapresi principalmente, o fors' anche unicamente ad oggetto di facilitare l'accesso a' grani di cui nutrivasi Roma : non si può affermare lo stesso di tanti altri che con sommo dispendio si eseguirone sia in Italia, sia fuori. Famoso era in Ralia il porto d'Ostia, fondato da Claudio con indicibile spesa, e da Trajano abbellito ed ampliato, in cui « entravano le ricchesse di tutto il mendo (1); » e celebri dopo questo erane quello di Brundusio per la capacità e sicuressa, e perchè vi facevono scala PAsia, la Tracia, la Macedonia e la Grecia; quello di Luni ch'era il più bello e 'l più vasto del mondo (2); quel di Postuolo in cui si scaricavano le ricche mercansia dell'Egitto, dell'Arabia e dell'Indie; quelli d'Ancona, di Genova, di Tarento e di Rimini, e per non dir d'altri, quelli di Miseno e Ravenna, dove avevano lore stanza le più censiderabili armate romane.

Ma più che delle comunicazioni marittime i Romani furono studiosi di quelle di terra; e sebbene le loro vie militari fossero costrutte con tatt'altro intendimento che quello d'agevolare il commercio, chi vorrà dire che esso non ne venisse a sentire grande vantaggio? I Romani attraversarono con tali vie presso che in ogni direzione tutto il loro vastissimo impero, ed esse appartengono. a' monumenti più insigni della potenza e grandesza loro, ed erano con tanta solidità fabbricate che alcuna ve n' ha che dopo duemila anni tutt'ora si bațte. Nel costruirle «avevano la mira all'utilità e nel tempo medesimo anche alla grazia ed alla bellessa; imperocchè tirate erano per diritta linea a traverso dei terreni, ed erano dove lastricate di pietra scarpellata, e dove rassodate con sabbia portatavi; ed essendo riempiute le cavità che formavano i torrenti e le valli, e raggiunte escendone con ponti le sponde, le quali ridotte erano, ad un'altezza uguale dall'una parte e dall'altra, avvenne che il lavoro aveva una piana e bella apparenza per tutto (1). » Vi segnavano con colonnette le varie distanze, le guernivano da entrambi i lati di pietre, onde, perchè non s'usavano ancora le staffe, i viaggiatori potessero comodamente montare a cavalle. I ricchi amavano di edificare lungo le vie le loro ville e i sepolori, e non pochi in varii modi al comodo de' passaggeri pensavano e provvedevano. Tra le iscrizioni che questo loro studio ci attestano è notabile la seguente, che si trovò sulla via Flaminis, e forse più d'ogni altra dimestra, come i privati cittadini con grande amore e sensa risparmio attendessero ad ornare e arricchire in ogni maniera le pubbliche vie. « Se per forsa d'umano ingegno fosse stato possibile d'offerire ai viandanti una persune sorgente di vino, Cajo Lepido non avrebbe con grande spesa qua condotte l'ameno fonte di acqua che vi vedeto davanti. Bevi e sia felice (2). » Ventinove di queste vie si veggono ricerdato nella sola Italia, ma doveano esser più. Erano principali l'Appia e la Flaminia; la prima veniva da Roma per Terracina a Capus, e fo di là, per Benevento e Bari, condotta poi fino a Brindisi; l'altra andava prima per l'Etroria e l'Umbra fino a Rimini, e poi di là per Bologna fino ad Aquileja. Seguitavano l'Emilia che da Piacenza per Bologna metteva nella Flaminia, e la Valeria che pel paese de Sabini, degli Equi e dei Marsi andava in quel de' Peligni. Di minor conto erano un' altra Emilia che da Pisa seguendo le coste della Liguria venta fino a Tortona, l'Aurelia che lungo le coste del mare tirreno conduceva a Pisa, la Cassia che attraversava l'Etruria, la Clodia che dalla precedente veniva a Lucca per Aresso e Firenze, la Postumia che faceva comunicare Mantova con Cremona, la Salaria che andava no Sabini, la Latina che nasceva e finiva

<sup>(1)</sup> Florus Lib. I. c. 4.

<sup>(2)</sup> Strabe Geogr. Lib. V.

<sup>(1)</sup> Plutarchus Gracch. Tradusione del Pom-

<sup>(2)</sup> Panciroli, rerum dependitar. Vedi anche Bergier de viis militaribus.

nell'Appia, la Portuense e l'Ostiense che dalla città mettevano a Ostia ed al Porto Romano (1).

Vivissimo era dunque il commercio e assai agevoli le comunicazioni tra le diverse provincie, ma più ancora tra queste è l'Italia e Roma; è vastissimo essendo l'impero, e quanto a clima e suolo e derrate e mercatanzie variatissimo, anche il solo commercio interno parrebbe aver dovuto bastare a conservare i popoli in quell'agiatezza e in quel fiore di cui rallegravansi nel secolo secondo. Ma seguitarono quelle fante calamità, di cui si discorse, e la permanente divisione dell'impero, onde sempre venta meno l'industria, e la sfera del commercio interno si ristringea sempre più, sicchè alla fine alla sola Italia si ridusse; mentre dall'altro canto i miseri provinciali impoverivano, perchè continuava il commercio passivo cogli Orientali, e ogni traffico attivo co' Barbari o era assolutamente vietato o gravemente impedito; di che vuolsi ora vedere.

## §. 29. Il commercio coll'estero passivo o vietato.

A noi che abbiamo vedute diversi regni d'Europa e nominatamente l'Inghilterra e la Francia, sottomettere e incivilire mediante la religione e'l commercio de' popoli affatto selvaggi, e quindi più barbari assai che non quelli che abitavano lungo i confini romani, e presse tutti trovar che comprare e sapere a tutti che vendere; a noi strano parrà che mai non cadesse a' Romani in penviero di tentar questa medesima via, ma come i Portoghesi nell'Asia, gli Spagnuoli in America preferissero quella dell'armi e dell'aperta violenza, e per questa s'impadronissero di tutto le riochesse delle conosciute nazioni. Ma tali erano le fiere istifusioni di quella fiera repubblica, e tali continuatono anche allorquando mutato il governo gli Imperatori, vista la immensità dello stato, rinunziarono ad ulteriori conquiste; sicchè nè anche nei tempi in cui il furore e la moda dell'armi cessò attesero a questo pacifico distendimento, a questa più stubile assicurazione dell' impero, onde per averla negletta vennero in progresso ridotti a cercar di ristringere d'ogni possibil maniera e poi d'impedire affatto ogni traffico de' loro audditi con una gran parte degli stranieri.

Libero era una volta l'accesso dello stato romano a tutte le nazioni che vi volessero commerciare
è i mercatanti romani difesi dalla maestà del loro
home percorrevano tutta la terra, onde procacciarvi quanto serviva al iusso di Roma. Ma questa libertà non lungo tempe durò, perchè quando l'impero cominciò a decadere e i Barbari a insorgere
su tutti i confini, e più infesti e più fieri su quelli
d'Europa; quando pel lungo militar co' Romani
à'addimesticarono col lusso, e arricchiti del soldo
e del sacco delle provincie e degli annui tributi
che lor si pagavano, dimandarono che loro si permettesse di frequentare i mercati delle città di

frontiera: ben v'accomentirono gli Imperatori, ma di mala voglia e forsati, e solo sulla lusinga di ricuperar parte delle rapite ricchesse; perchè in accordar quel permesso non si lasciarono suidare ai sani e generosi consigli di quella politica che non disgiange il bene dello stato da quello dei sudditi, ma solo a' meschini suggerimenti del timore e dell'avarisia. Cercarono quindi di nascondere possibilmente a que' popoli la debolessa dello stato loro, e di scemare in essi la voglia di penetrarvi con fare che non conoscessero quanto la terra vi produceva di bello, di buono e di ghiotto, e li potesse allettare a depredarla ed a correrla. E perciò non contenti di victare, pena la confisca dei beni e l'esilio, che nè a' Barbari e nè anche a' loro ambasciadori si vendesse ferro greggio o lavorato, armi offensive o difensive (1), che loro non si vendessero coti (2), non s'insegnasse la costruzione di navi e non si provvedessero del necessario legname (3); a grandissimo danno delle provincie, e nominatamente dell' Italia che più delle altre ne abbendava, comandarono che a' Barbari in generele non s'avesse sotto le stesse pene a dare in vendita o in cambie nè vine, uè olie, nè caviale (4), nè sale, nè grano (5). Ma siccome dall'un nto ogni traffico co' Berbari non si poteva asso-Intamente torre, perchè o era mecessario all'impere o era stato loro accordate ne' trattati, e dall' altro mè anche colle accennate restrizioni si volevanoammettere a commerciar nell'internet sotto colore s che conveniente non éra d'andar indagando i sooreti de' regni altrui (6) » ma in effetto per potere, vietando a'proprii sudditi d'entrare negli stati esteri, avere il pretesto d'escludere gli stranieri dal proprio, si comandò che pessun persiano, nessun provinciale romano potessero ne' vicendevoli traffichi oltrepassare le città di Nisibi, di Callinico e d'Artassata (7), che sugli altri confini ogni commercio co' Barbari dovesse unicamente aver luoge nelle città a ciò destinate, e nessuno potrese senza saputa del comite de' commercii dare ricetto ad alcun mercante straniero (8).

Queste leggi essende in vigoro reiativamente al commercio dell'olio, del vino, del grano e del sale, si può dire, che per massima di stato era interdetto quasi ogni commercio co'popoli abitanti oltre il Reno e 'l Danubio, vale a dire su tutte il confine che lango il corso di que' due fiumi reali si stendeva dall'Oceano germanico fino al mar Nero, e che perciò quasi sessa commercio cogli stranieri doversuo essere le Galtie, la Rezia, il Nerico, le Pannonie e le Mesie, che fermavano il confine verso quelle nazieni. Vero è che sotto le condizioni accennate si accordava dagli Imperatori il traf-

<sup>(1)</sup> Cellarius Notit. Orb. ant. Lib. 11. c. IX. sect. V.

<sup>(1)</sup> Cod. Justinian. Lib. IV. tit. 41. l. 2.

<sup>(2)</sup> Digestor. L. XXXIX. tit. 4, l. 11.

<sup>(3)</sup> Cod . Theod. Lib. IX. tit. 40. l. ult.

<sup>(4)</sup> Cod. Justin. Lib. IV. tit. 41. l. 2.

<sup>(5)</sup> Digest. Lib. tit. et l. cit.

<sup>(6)</sup> Cod. Justin. Lib. IV. tit. 63. l. 3.

<sup>(7)</sup> Ibidem.

<sup>(8)</sup> Ibid. L. et tit. cit. I. 6.

Sco con altre derrate; ma questo nel secolo terso e ne'susseguenti era dove tolto affatto e dove impedito, perchè continue furono in quelle contrade le guerre or con questa, or con quella ed or con tutte le nazioni de' Germani e de' Sarmati. Mancava dunque in alcun modo a' provinciali d'Europa ogni commercio cogli stranieri; cioè a dire tutto quel commercio mancava che per essere i provinciali più industri e più inciviliti de' Germani e de' Sarmati, poteva loro riuscire di non piccolo lucro. Non così era del traffico che si faceva colle contrade orientali dell'Asia, perchè non si potendo omai più far sensa la seta e gli aromi dell'India, non sensa le essense e i tessati persiani, bisognava ch' esso continuasse anche in tempo di guerra; e perciò dove chiuse fossero le strade dirette dell'Armenia e della Mesopotamia, quelle mercanzie con più lungo viaggio arrivavano a Costantinopoli per la via del mar Nero (1). Or siccome tutte quelle derrate e quelle manifatture provenivano da paesi che per felicità del clima e per industria superavano di lunga mane le provincie romane, e perciò non si potevano avere in cambio, ma bisognava pagarle a contanti: ne seguitava che tolto quel commercio all'estero che dicesi attivo, restava solo il passivo. E passivo esso era per le provincie tutte, fuor poche parti dell'Asia e l'Egitto. Gli Egiziani lavoravano a grandissima perfezione il vetro ed il lino, visitavano con regolari navigazioni le coste orientali dell'Africa e quelle a queste opposte dell' Asia, venivano fino alla foce del Gange, fino a Tonice e Rapta, fine all'isola di Taprobana. Dall'Africa, dall'Arabia e dall'Indie riportavano e per tutto l'Impero dissondevano gli aromi e que presiosissimi unguenti, di cui Greci e Romani facevano un uso ai nostri giorni parte ignoto parte incredibile, perle, gemme, drappi di cotone e di seta di varia maniera, arazzi e tappeti, tartaruga, avorio, legni preziosi, bestie rare e feroci, eunuchi e molte altre tali merci di lusso. E tanto era considerabile questo commercio, e perchè tutto s'aveva a pagare in contante, così rovinoso che secondo un calcolo di Plinio, il quale al Mengotti punto non sembra esagerato, l'imperio vi perdeva ogni anno almeno da cento milioni di sesterzii (2). Come venne meno la potenza romana e quella crebbe del regno persiano novello, questo commercio passò in grandissima parte dagli Egizii a' Persiani e seguitò quelle strade che si ricordarono qui sopra.

Le leggi che regolavano il commercio co'Barbari portavano severissime pene contro i rettori delle provincie che per counivensa non le facessero osservare o rigore (1); e quasi queste e le contiane guerre non difficultassero abbastanza e non impedissero affatto quel traffico, che poteva in alcun modo soccorrere a' bisogni de' sudditi, gli imperatori certi nuovi ufficiali crearono, cui dissero comiti de' commercii, i quali oltre a vegliare che si pagassero i diritti delle dogane, avevano a guardere che non si vendessero agli stranieri cose vietate, che non s' intrattenesse con essi clandestino commercio, che nessuno sotto pretesto di traffico se ne introducesse di soppiatto sulle terre imperiali. Di questi ufficiali se ne veggono stabiliti nell'Egitto, nell' Oriente, nella Scisia, nel Ponto, nella Mesia e nell'Illirico (2); e leggendosi che al solo comite de commercii dell' Oriente era lecito di comperar da' Persiani la seta (3), e vedendo come era invalso lo spirito di monopolio, non sembra improbabile, che que' ministri non avessero nelle altre provincie, oltre le accennate incombenze, anche quella di farvi incetta di alcune derrate o mercanzie, come il collega loro faceva nella Mesopotamia colla seta. Un solo di questi comiti si vede ricordato tra gli ufficiali dell' Occidente (4); ma uguali essendo nell'uno impero e nell'altro le massime e le istituzioni, non è a dire che altri non ve ne avesse nelle altre provincie di confine e in esse non opprimessero il traffico co' lor monopolii.

Tutte queste circostanze, che impedivano il commercio attivo co' Barbari dell' Europa, mentre continuava il passivo coll'Asia, furono cagione che le provincie non potessero reggere all' enormità de tributi, e fors anche che l'impero d'Occidente cotanto prima di quel d'Oriente cadesse; perchè quanto possano portar di carichi i popoli che libera hanno l'industria e'l commercio, forse più che i passati tempi questi nostri sel sanno, e ce ne possono far fede alcune nostre repubbliche del medio evo. Impoverirono dunque per questa cagione le provincie tutte, e impover) alla fine anche l'Italia, la quale alla continua perdita potè più a lungo delle altre resistere, perchè era divenuta centro di tutte le ricchesse del mondo. Resse ella per questo motivo alcun tempo più nella universal povertà, e resse pel favore che le facevano i suoi Imperatori; ma poichè questi dimentichi che ella era capo e cuor dell'impero la misero alla condizione stessa delle provincie, cominciò anch' essa a risentire i comuni mali, e finalmente nel comune naufragio anch'essa affogò.

<sup>(1)</sup> Mengotti Commercio de'Rom, Ep. 111. P.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. cit. a. 1. ad 7.

<sup>(1)</sup> Cod. Justin. L. IV. tit. 63. l. l. 2. 4.

<sup>(2)</sup> Notit. dignit. per Orient. c. 75.

<sup>(3)</sup> Cod, Justin. Lib. IV. tit. 40. l. 2.

<sup>(4)</sup> Notit, dignit, per Occid. c. 40.

## CAPITOLO VI.

## GENEROSITA' DA ALCUNI IMPERATORI USATA ALL'ITALIA.

§. 30. Gli Imperatori del secolo secondo furono verso l'Italia più liberali che non la repubblica. — §. 31. La loro liberalità viene imitata da melti cittadini; § 32. ma l'Italia ne potè poco godere.

 30. Gli Imperatori del secolo secondo usano liberalità all'Italia.

L'Italia di povera che era, venuta in gran ricchessa ed in lusso colla forsa dell'armi, come dell'armi cessò, non vi si potè conservare; perchè in mezzo alla nuova agiatezza aveva negletto la coltura de' campi e questi si erano ridotti in mano di pochi gran possessori che li facevano lavorar dagli schiavi, e'l popolo suo o non conosceva l'industria e'l commercio, o sdegnava occuparsene o non poteva; onde venne notabilmente meno e impoverì, e per essere in questa povertà infetta di tutt' i vizii tutta perdette la sua nobil fieressa già verso la fine del primo secolo dell'era volgare. Ma se a questi tempi calamitosi altri non seguitavano di gran lunga più sventurati, quel suo decadimento si avrebbe potuto dir sua ventura. Imperciocchè come porta il corso delle umane vicende. che 'l male, da cui un popolo si trova afflitto, o per disposizione divina o per riparo che vi fanno i travagliati nomini diviene sorgente d'un bene, ch'essi prima che quel male non giugnesse al sommo non osavano nè immaginar nè sperare; e in contrario un bene di cui godono o per giusto castigo o per abuso o per acciecamento riesce causa d'un male che non prevedevano o non credevano di dover punto temere : così fu della desolazione e dello spopolamento in cui all' accennata epoca si trovava l'Italia; perchè essendo i cittadini poveri per le ragioni discorse ne' precedenti capitoli condotti a sì deplorabile stato da non potere allevare i figliuoli che generavano, gli Imperatori vennero a soccorrere alla lor povertà.

Nel crollo imminente delle glorie d'Italia, nel tempo in cui gli nomini più savii di Roma (1) vedevano lungo i confini dell' Occidente aduparsi quella terribile procella, che ne' secoli appresso doveva desolare l'impero e poi rovesciarlo, non può ad un Italiano non riuscire gradito di veder sorgere nn'istituzione, per cui finalmente la patria sua venne a conseguire alcun compenso dell'ingiustisia che le avevano usato i Romani, per cui se fosse stato possibile che le cose umane avessero perpetuità, l'Italia avrebbe potuto risorgere all'antico splendore. Imperciocchè l'unico messo di cansar l'imminente ed irreparabil rovina quello era di rigenerare e far prosperare l'Italia, onde il popolo che aveva saputo conquistare l'impero potesse bastare a conservarlo e difenderlo. Eccellente era il divisamento, ma 'l male più non ammetteva rimedio; perchè il popolo era omai tanto depravato e nella sua povertà tanto invilito, che l'espediente non giovò, nè giovato forse avrebbe se anche fosse stato possibile di continuario.

Gli orgogliosi Romani, poichè ebbero dome le terre vicine, si assoggettarono il Lasio, indi coll'ajuto del Lasio l'Italia, e colle forse di questa e di quello si può dir tutto il mondo; nè l'Italia nè il Lazio riportarono di tanto sangue profuso per l'ingrandimento di Roma altro premio che un'apparente libertà, e'l nome di socii del popolo vincitore. Quel sangue non si sparse però senza alcun frutto; perchè gli Itali conservarono le armi che si toglievano a tutte le provincie, e come stanchi furono di combattere per Roma, per sè stessi le impagnarono e costrinsero quella superba loro Signora a chiamarli a parte del dominio del mondo. Ma nè anche allora gli Itali ottennero più che vano titolo e diritto di cittadini; mentre quelli che in Roma si stavano conseguivano larghi premii da quelli che agli onori aspiravano, e soccorsi ancora più larghi dal pubblico erario. Continuò Roma e la sua plebe ad essere anche in appresso prediletta cura de'suoi Imperatori, i quali colle distribusioni annonarie la pascevano e cogli spettacoli la tencan divertita: ma non s'ha per questo a credere che da essi fossero per amore di lei ne' loro bisogui neglette o abbandonate le provincie; perchè quando desolate erano da terremoti, da inondazioni, da carestie o da tali altri flagelli, pronta a sovvenirle accorreva la beneficenza imperiale non colla sola remissione dei tributi per molti e molti anni, ma ben di soventi anche con larghissimi ajuti; di che si potrebbero addurre tante testimonianze di autori e riferire sì gran numero d'iscrisioni da'grati popoli poste a memoria de'ricevuti beneficii, che'i farlo parrebbe inntile ostentazione

E l'Italia ne' primi secoli vicina agli occhi ed al cuore degli Imperatori ebbe nelle sue necessità a risentire più delle altre contrade gli effetti della generosità de'suoi principi. Ma non volendosi qui annoverare ad une ad une i melti soccorsi da essi in diverse emergense accordati a questa e quella delle sue città, perchè tutti temporanei e ad esse con quelle delle provincie comuni; d'un provvedimento permanente e fatto a favore di tutta essa si discorrerà. E si conoscerà quanto gli Imperatori, finochè si elessero e romani e italici, a preferenza delle provincie amassero l'Italia, come non meno di Roma la reputassero Signora del

<sup>(1)</sup> Tacit. Germ. c. 33.

mendo cui eveva col suo valere demato, e ce percib intieme con Roma l'ammettemere a godere alcun frutto dello pessate vittorio, e alcuna ricompensa degli sforzi che essa continui façeva per tenere l'imperio sottomesso e difeso, Gli Imperatori ziconascendo che gli Itali avevana non men de' Romani diritto di partecipare alle largizioni che a carico dello stato nella città si facevano, comineiarene danque ad accordare ad essi alcun che in sostentamento de' figli; e quantunque grande essaj fesse in Roma il numere di coloro che ricevevano il pane e altri viveri, maggiore era di certo quello degli Itali pell'accennata guisa sovvenuti; e ai può senza esitanza asserire che qui non si soccorreva come in Roma all'oxidea e vilissima plebe, ma hene a' cittadini hisognosi e meritevoli, e che i saccersi a questi accordati tornavano in maggiore pro dello stato; perchè sebbene l'obbligo di militare a tutti in generale i cittadini incumbosse, i fancialli a cui si semministravano gli alimenti parevano a preferenza degli altri destinati aila militia (I).

# §. 31. La liberalist degli Imperatori imitata da privati cittadini.

Credesi comunemente questo nuovo genere di liberalità essere state introdetto da Nerva, il quale « comando che i figlinoli e le figliacle di genitori poveri venissero nello città d'Italia alimentati a pubbliche spese (2); > ma oltre che Plinio non avrebbe taciuto che il padre del suo lodato Trajano era stato autore di tal benefisio, se ne trova traccia in un'iscrisione che sembra doversi riferire a'tempi anteriori (3). Pare dunque doversi a Nerva la cola lode d'avere concesso gli alimenti a' fanciulli poveri di tutta l'Italia, ed a' Trajano d'avere anche in questo proposite dimestrata la consueta sua munificensa. Pérchè egli oltre avers alimentato in Roma presso a cinquencila fancialli (4), ragguardevolissime somme asseguò per lo stesso oggetto alle città dell'Italia (5); onde quella belle medaglia si coniò, nella quale col motto Alimenta Italiae si vede quell' imperatore distribuir delle spidhe a' bambini che gli vengon presentati dali' Italia (6). Adriano che imogni cosa fuorchè nell'armi volle emplare al suo antecessore « orebbe la sovvensione a' fanciulli ed alle fancialle da quello beneficati (7); \* ad akri più provvidero Antonino Pio (8), Marco Aurelio (9), Alessandro Severo (10) e forse alcan altro. E che i

(1) Plinius Panegyr. 28.

(2) Aurel. Victor. Epit. c. 12.

- (3) Muraiori Thes. Nov. vet. inscript, p. 2063. n. 3.
  - (4) Plinius Panegyr, loco cit.
  - (5) Die, Cass. Lib. LXVIII.
  - (6) Mediobarb, Numism, Imp.
  - (7) Spartianus codem c. 7. (8) Capitolinus codem c. 8.
  - (9) Idem ibidem c. 26.
  - (10) Lampredius codem c. 56.

due Amonial, il Pie ed il Filosofo, non heneficassere unicamente le donselle destinate al culto delle ilivinissate Fanatino, come ne' citati iuoghi sembra accennare il loro biografo, si conosce dalle icorizioni, che i fancialli alimentarii loro posere in Castel Massaco, in Urbino e in Sestino (1).

Dissesi, avere gli imperatori accordato gli alimenti a' fancielli, poveri di tutte le città italiche, e si prove; ora non si vuole a maggiore conferma tacere che alla cura universale degli alimenti d'Italia si deputavano nomini gravissimi distintisi nei principali impieghi e governi dello stato, e che si nominavano de procuratori speciali nelle diverse contrade; così troviamo essere la cura degli alimenti d'Italia siccome cosa di grande rilievo stata conferita dopo altre namerose cariche a Pertinace (2) e a Dido Giuliano (3) che entrambi giunsero in appresso all'imperio; e si vedono ricordati i procuratori degli alimenti nell'Italia, nei Brusii, nella Calabria e nell'Apulia (4), nell'Emilia (5), nella Flaminia (6), nell'Oltrepo, nell'Istria e nella Liburnia (7), e i questori alimentarii in tante città, che troppo tedio sarebbe volerle tutte annoverare (8). Della generosità di Trajano è giunto fino a' di nostri un insigne autentico monumento, dal quale, sebbene esso concerna una sola città (Velleia ora distrutta) più impertanti cose si apprendoso; cioè a dire e quanto dovesse in Italia essere grande il numero dei fanciulli alimentarii, e quante essi a titolo di alimenti conseguissero, e come gli autori di tali istituzioni si studiassero d'assicurarne la durata in perpetuo. Shored dunque Traiano a favore de' Velleiati la somma di 1044000 sesterzii che colle necessarie cautele si posero a frutto, onde coll'annuo reddito ne ricavassero gli alimenti duecento e quarantacinque figlinoli legittimi in ragione di sedici sestersii il mese, trentaquattro figlinole legittime in ragione di dodici, uno spurio in eguale misura e nna spuria in proporsione di dieci sestersii il mese (9); al quale dono dell'Imperatore un cittadino di Velleia di nome Cornelio Gallicano aggiunse del suo 72000 sesterzii, onde ne venissero sostentati diciotto legittimi e una legittima (20); di modo che con quell'atto si provvide nella sola Velleia a non meno di trecento fancinlli. Tenui parranno ad alcuno le somme nella tavola di Velleia assegnate. Ma è da notarsi che Adriano, come fu detto, le accrebbe, che gli imperatori concedendo

- (1) Muratori l. cit. p. 238. n. 2. 3. 4.
- (2) Capitolinus sodem c. 4.
- (3) Spartianus eodem c. 2. (4) Muratori l. cit. p. 618. n. 4.
- (5) Gruterus Thesaur. Inscript. p. 1097. n. 7.
- (6) Muratori l. cit. p. 756. n. 4.
- (7) Maffei Mus. Veronense p. 463. n. 2.
- (8) Muratori op. cit. p. 652. n. 2., p. 703. n. 9., p. 716. n. 4., p. 747., p. 1062. n. 8., p. 1066. n. 8., p. 141. n. 3., p. 332. n. 2., p. 1103. n. 5. etc.
- (9) Vedi la Tavola alimentaria Mus. Veron. p. 371. seq.
  - (10) Ibid. p. 397.

gli alimenti non akra volevano che accordare na sussidio all'educazione della prole, e ricompensa> re chi l'avea procreata e che peveraglia quale e quanta la veggiamo nelle edierne città, di que i tempi tra i cittadini remaai, come si meetre parlando della plebe di Roma (1) ancor non v'avea. E che i fanciulli alimentarii non fossero affatto mendichi, può forse apparire dall'avere essi a proprie spese qui e qua eretto de' monumenti e a questo stesso Trajano ed agli Antonini (2). L'esempio di Traiano e del ricordato Gallicano fu imitato anche dal giovane Plinie, il quale per tale oggetto legò una volta centomila (3); e una ben cinquecentomila sesterzii (4); e che molti e molti altri facessero a favore delle patrie loro altrettanto, desumesi dal vedere in tante città ricordati tra' magistrati municipali i questori alimentarii (5), e più ancora dall'osservarsi che di denari legati in alimento de' fanciulli parlano siceome di cosa molto asitata i giureconsulti del secolo ter-20 (6).

# §. 32. L'Italia gode per poco tempo della sovvensioni degli Imperatori.

Ma non potè l'Italia fruire a lungo di tal benefizio, e n'ebbe a restare privata nelle sue maggiori necessità, quando nel secolo III. per la legge di Caracalla crebbe il numero di chi aveva diritto alla sovvenzione e con ciò di chi ne aveva bisogno. Ma appunto allora i soccorsi vennero mene e poi mancarono affatto sul principio del secolo IV.; nel qual tempo, e ne fanno fede due leggi che si riferiranno tra poco, si vedono i genitori per povertà esporre, vendere, dare in pegno ed uccidere i figliuoli, siccome veggiamo non di rado avvenire in un regno, che in fatto d'incivilimento e fil'antropia si vanta di portare la palma. Avvenne questo o perchè in quelle calamitose vicende le città si valsero del patrimonio destinato per gli alimenti de' fanciulli, o perchè qualche Imperatore rivocò al fisco quanto avevano i suoi antecessori concesso, o sospese il pagamento delle sovvensioni da essi accordate. E s'altri prima nol fece, si può credere il facesse il rapacissimo ansi insaziabil Massenzio; imperciocchè a quale infelice stato fossero in tale proposito ridotte Africa e

(1) Vedl Ltb. I. S. 13. 14.

Italia dove quel tiranno regab, si rileva de d leggi di Costantine. Esso imperatore vedende, come di molti Itali uccidevano per povertà i memati figlisoli, ordina colla prima (del 315) che in tutte le città dell'Italia s'abbie o «scolpita in bronso o scritta in tavole a candide lettere o dipinta in tela » a tenere affissa questa sua leggo, con cui comanda che a' genitori i quali presenteranno figliuoli cui per povertà non possono educare, si debba sensa ritordo o dal fisco o dal privato suo patrimonio somministrare di che sostentarii e vestirli (1); e nell'altra (del 32a) che si riferioce all'Africa, dicendo d'aver conosciuto che i provinciali per povertà vendevano o davano in peguo i figliueli, comanda a tutti i governatori di dare ni genitori poveri da' pubblici magazzini di che poterli nutrire (2). Malgrado che questo imperatore avesse in modo così solenne e generaso tornata ad assicurar gli alimenti a tutte le città d'Italia. lo veggiamo indi a non molto indirettamente autorissare (del 3ag) in una legge indiritta a agli Itali spoi (3) » l'esposizione dei bambini, sensa più far parola de' soccorsi con tanta dimostrazione pochi anni prima promessi; sia che volta altrove la sua affezione stringesse riguardo all' Italia la mano, o che i governatori più mirassero al vantaggio del fisco che al sovvenimento de' popoli. Comunque si fosse, l'esposisione continuò ad esser permessa come in passato, e chi raccoglieva ed allevava un esposto continuò a peterne fare il piacer suo (4), finche poi Valentiniano III. dispose, che i genitori d'un tal bambino il potesser ripetere pagandone a chi l'avea allevato il giusto presso e un quinto più (5). A considerare la legge di Costantino e quelle de snoi soccessori, le quali giusta l'antico costume permettono l'espesisione de' bambiai peopati, e ad osservare che dopo Costantino non si trova Imperatore che parli di sovvenimenti a' genitori poveri, egli sembra potersi credere, che quel Principe venuto di fresco (verso la fine del 312) al possesso d'Italia volesse con quella generosità cattivarsi gli animi de' anovi sudditi, ma fosse più generoso in apparenza che non in effetto. E schbene quelle due leggi, con cui si dimostro tanto benefico verso l'Italia e l'Africa. ennero accolte nel Cedice Teodosiano, elle cembrane avere avute solo un vigor passaggere, e forse non vi furono inserite se non per onorar la memeria del primo Imperatore cristiano.

<sup>(2)</sup> Muratori l. cit. p. 230. n. 5. p. 238. n. 2. 3. 4.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 73a.

<sup>(4)</sup> Plinius Epistol. Lib. VII. ep. 18.

<sup>(5)</sup> Vedi le iscrisioni citate nella pagina precedente, colonna 2.ª nota (8).

<sup>(6)</sup> Digest. passim.

<sup>(1)</sup> Cod. Theed. Lib. XI, tit. 27. l. E.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. cit. leg. 2.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. V. Mt. 8. l. 1.

<sup>(4)</sup> Ibid, Lib. V. tit. 7. l. 1. et 2.

<sup>(5)</sup> Ibid. Novell. XI. Valentiniani.

### CAPITOLO VIL

### TRIBUTO E TASSE CHE SI PAGAYANG DALL'ITALIA.

- §. 33. Quando venisse imposto il tributo all'Italia. §. 34. Tasse che prima del tributo si pagavano dall'Italia. — §. 35. La legge Giulia e la Papia Poppea. §. 36. Vigasima delle eredità.
- Spece in cut si può credere conisse importo il tribute all'Italia.

Grandi e nella prima parte di quest'opera e ne' precedenti capiteli di questo stesso libro si sono dimestrate le calamità dell' Italia, nate in mass ima parte dall'opulenza e dal lueso, dalla rabbia delle guerre civili e dalle non evitabili conseguenze di quelle pesti delle corrotte mmane società. A queste che già sulla fine del primo secolo dell'era velgare l'avevane ridetta a tale, che gli Imperatori venutine a compassione devettere soccorrere alla sua povertà, altre più, depo il falice secole seconde, so ne aggiunser nel corso del terso; verse la fine del quale elle incomincierone a crescere, finchè poi nel quarto e nel quinto, forse appunto per clè che ara avvenuto nel terzo, salireno a quell'eccesso che in parte si vede, in parte apparirà nel libro seguente.

Fu il terzo secolo, anche prescindendo dalle già natrate sventure dell'anarchia militare, il più mal augurato che per l'Italia corresse giammai; imperciocchè essendo il popolo, che nella sua depravazione era ancor fiero e generoso, stato dai primi imperatori non senza studio tramutato in quella vile e schiavesca genia, cui quattre success sivi Imperatori buoni non valsere a scruttere e a ridestare all'antice valere e alla virtà: l'ingerdo Caracalla fini d'avvilirlo con accordare la cittadinanza romana a tutto l'impere, e altri Principi lo dispogliarono di quell'apparente libertà di cui anche dopo Angusto ed Adriano aveva goduto, e Diocleziano gli addossò "l'immensa calamità dei tributi ,, e come in questo in ogni altro rapporte l'ugnagliò alle provincie, cui aveva con tanta gloria conquistato e con gloria non minore signoreggiato sì a lange. Gli Imperatori che regnareno dopo di lui non poterono non che consegnire nè anche tentare di migliorare in alcua conto la condizione del popolo, perchè i più son ad altro, per l'infelicità de tempi, parvero attendere che a sorreggere il barcollante lor trone.

A consecere l'estremo dell'avvitimento e della miseria degli abitatori d'Italia, converrebbe era mostrare distintamenta lo stato delle diverse ler classi e ragionare delle gravese sotto la cui enormità ebbero con tatt' i provinciali a rovinare. Ma siccome mancano le autorità necessarie per condurre il primo discorso rignarde alla sala Stalia, e la considerazione dello stato de' suoi popoli si deve inferire da quello che era generale a tutto l'impero; pare bene riservare questi argomenti al libro seguente. Pagchè poi essa venne in forza dei

snoi privilegii per oltre due secoli amministrata con un sistema finansiero particolare, e 'l tributo le venne imposto solo nel secolo terso, qui, differendo a più opportuno inogo il discorso delle finanze, si esaminorà unicamente, quando le venisse addossato quell'insolito peso, e queli fesser le tasse che prima di quell'epoca essa doveva pagare.

Tributo si dicen da' Romani quella imposta che dietro il sistema introdotto dal re Servio Tullio si esigeva soi beni stabili, e si pagava in varia properzione secondo che i bisogni dello stato lo richiedevano. Quest'importo, che pel posto principio sempre poteva variare, dovette crescere quande del 406 avanti l'era volgare s'accordo il soldo ulle milisie; e coel ora più pagando, ora mene, ei continuò fino all'anno 167 in cui essendo l'era rio bastevolmente arricchito per la prede che di Perseo ripertò Emilio Paolo, e le annuali spese dello stato coperte dal tributo della conquistala Macedonia, il popolo romano ne fu esonerato. Godette esso di tale esenzione lo spasio d'eltre cento e vent' auni, e l'Italia, messa a parte di tal bentficio pgiche le fu concessa la cittadinanza, seco ne godette fino al comselato d'Irsio e di Pansa (anno 40), in cui per le argenti necessità tutte e due vennero di zuovo assoggettate al tributo (1). Mu questa fu cosa fuori dell'ordinario e sol temporale, e Augusto tornò a confermare all'Italia la sun immunità allorquando impose a' cittadini la nuova gabella della vigesima delle eredità (2). Non si trova, quando o da chi l'Italia venisse spogliata di tal privilegio; par sembra essere questo avvenate no tempi che cersero dal regno di Adriano a quelli di Disclesiano, sebbene di esszioni di denaro fatte in Italia anche prima d'Adriano si trovi memoria. Parlando delle spese fatte da Merone nell'anno 64 per la riedificazione di Roma e la fabbrica della sua casa d'oro, così scrive Tacito: e Intanto con esezioni di denaro venne dato fi guasto all'Italia, furono saccheggiate le provincie e i popoli alleati e le città che si dicone libere (3). » B di Vespasiano si legge ch'egli crebbe le gravesse in generale (4), e tra le altre nuove introdusse in Roma quella sull'orina (5% e Zo.

<sup>(</sup>x) Plutarch. Emil. Paulo Cicero ep. ad famil. Lib. XII. ep. ult. ad Brutum ep. 18.

<sup>(2)</sup> Vedi il 6. 36 dove se ne tratta.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal, Lib. XV. c. 45.

<sup>(4)</sup> Suctonius Vespas, c. 16.

<sup>(5)</sup> Idem ibid. c. 23.

nara dice di lui, ch'egli come fece nelle provincie, crebbe nell'Italia ed in Roma le antiche gabelle e di nuove ne pose (1). Ma siccome queste ed altre esazioni non si possono con sicurezza riferire al tribato, di questo si vaole più distintamente vedere. Si legge danque di Adriano che egli « nulla ommettendo che gli potesse conciliare il favore de' popoli, somme immense rimise a' privati debitori del fisco che abitavano in Italia ed in Roma, e somme immense di resto alle provincie (2); > shiaro seguo che l'Italia ancor non pagava tributo, perchè l'Imperatore avrebbe anche a rignardo degli Itali volto il suo beneficio a pro dell' universale, come fece colle provincie, non al selo vantaggio d'alcune persone. Queste quanto all'una delle epoche poste. Quante all'altra del regno di Dioclesiano si trova in Aurelia Vittore, nom consolare e che non più di settant'anni dopo guell'Imperatore fioriva, un passo per più ragioni sotabile. Questo scrittore dope avere esposto la divisione dell' impero fatta da Dioclesiano col collega Massimiano e co' due Cesari Gostanzo e Galeris, cost continua: « Quindi alla fine fu addossata ad una parte d'Italia l'immensa calamità dei tributi; perchè dove essa veniva in queste riguardo tutta trattata moderatamento e in modo uguale: acciò potessero venir sostentati l'esercito e l'Imperatore che sempre e per la maggier parte del tempo vi si trovavano, nuova legge intorno questa tassa si introdusse, la qualo tollerabile per la moderazione propria di que' tempi, in questi s'accrebbe fino a totale ravina (3). » Tre cese delle addotte testimonianze di questi due scritteri risultano: che l' Italia sotte Adriane non pagava tributo; che tutta cesa pagava per queste titolo alcna che avanti il regno di Dioclesiano; e che sotte queste Imperatore una parte sua dovette cominciar a pagare alcuna cosa più che in addietro. Al primo di questi risultamenti non occorre alcua commentario; ma paiono abbisognare di qualche iliustrazione gli altri due. Tutta Italia, dice Aurelio Vittere, pagava modice tributo, a queste fu a' tempi di Dioclesiano ad una parte di lei accrescinto. Qui possono incorgere tre diverse quistioni: l'Italia fino ad Adriano esente dal tributo da chi fu obbligata a pagarle; quale fu quella sua parte a cui il tributo ai accrebbe; e obe cosa avera essa in conseguenza a pagare? Quanto alle dae ultime si risponde, avere il dettissimo Jacopo Gotofrodo dimostrato che la parte d'Italia sotte il regno di Diocleziano aggravata comprendeva la Tuscia, il Piceno, la Flaminia, l' Emilia, la Liguria, la Venezia e l'Istria (4); ma non potersi diffinire, nò che cosa quell' Imperator ne esigesse, at in quale misura, sebbene non mancaus argementi per credere ch'essa pagasse diverse derrate in servigio della corte, degli eserciti e delle arma-

(1) Annal. Lib. Xl. c. 17.

te. Riguardo alla prima delle accennate quistioni, egli è ad osservarsi che gli abitatori dell'Italia antica, di quella che stava a messodi della Macra e del Rubicone, essendo tutti divenuti socii de' Romaai, ben gli avevano a soccorrere di nomini. ma non a pagar loro direttamente tributo, come chiaro si può rilevar da Polibio (I). Ora non pagando essi nulla come socii, certo nulla pagavane dopo divenuti cittadini. Diversamente l' Italia nosta a settentrione di que' due fiumi; perchè essendo al tempo della conquista stata ridotta in provincia, fu assoggettata a dirittura al tributa, ed esentata non ne venne, se non quando fu amnessa a godere della cittadinanza. Tatta Italia fu danque, come già si ricordò, per alcau tempo immano dal tributo che poi fu a tutta essa imposto; ma impossibile è determinare chi fosse l'autore di questa innevazione. Non è a presumerio dei due buoni Antonini, prossimi successori d'Adriano; nè le si puè presumer di Commede, quantunque Imperatore bestizie; perchè s'el stato lo fosse, il senato che scaglio centre di lui e la sua memoria que' tanti improperii che raccolti da contemporance ecrittore e dallo stesso senatusconomito si leggono presso Lampridio (2), non se ne sarebbe dimenticato, massime che i senutori devevano avere la maggior parte de loro beni in Italia. Resta dongce che tal cambiamente avesse luogo durante l'anarchia militare; e se in tante bajo lecito è avventurare una conghiettara, lo ai potrebbe attribuire a Settimio Seveto; dacchè si sa, come questo Imperatore studiosissimo d'accontentare i soldati trovo vôto affatto l'erario per la prodigalità di Didio Giuliano, mentre gli bisognava e ricompensare l'eserche a cui doveva l'impero e soddisfare al quadruplicato numero dei pretoriani, e ridotto al solo litirico, all' Italia ed all'Africa, accignersi a due fiere guerre contro Clodio Albino e Percenio Negro che tenevano l'ano l'Ispania, la Britannia e le Gaille, e l'altro l'Asia e l'Oriente. Sembra questa conghiettura ricevere qualche probabilità, se s' osservi che Caracalla figlicol di Severo, il quale per arricchire Perario profuse la cittadinanza a tutto l'impe-To (3), non si dice avere imposto tributo all' Italia; mentre pur creder doveva che agli Itali sarebbe questa tassa riuscita men grave che non il vedere a sè uguagliati coloro cai da presso a tre secoli risguardavano siccome soggetti. Ma sia di questo, quel che ad attri ne piace; certo è, che questa tassa, o da lui o da altri una volta introdutta, più non s'abel). Crebbela, come si vide, Massimiano collega di Dioclesiano, volle tornaria a crescer Galerio, e ne seguitò l'elevazione di Massensio, il quale rapacissimo essendo, colle sole forse d'Italia petè sostenersi centre Galerie è riconquistare l'Africa; regab pei Costantino, e cettre iu egui altro anche in questo rapporto la condizione dell'Stalie a quella di tutto l'impero eguagiit.

<sup>(2)</sup> Spartian. codem C. 7.

<sup>(3 ;</sup> Epitome c. 39.

<sup>(4)</sup> Ad leg. 6. Lib. XI. iit. z. Cod: Theodo-

<sup>(2)</sup> Lib. Fl. a 89.

<sup>(2)</sup> Eodem. c. c. 18. 19. 20.

<sup>(3)</sup> Vedi il 🖫 36 di questo Abro: -

### 5. 34. Tasse che si pagavano dall'Italia prima del tributo.

Ma se Roma e l'Italia, o a più ginsto dire, i cittadini romani godettero alcun tempo esensione dal tribute, v'aveva tre imposte, che andavano unicamente a lor carico, ed erano la vigesima delle manumissioni a quella delle eredità, e le pene patro i celibi e i maritati non aventi figliuoli; e le ultime due, come si mostrerà, gravi assai. Oltre a queste che erano loro particolari, i cittadini sottostavano come tutti gli altri sudditi al pagasento de' dazii; de' quali essendosi altrove già detto, qui questo sole si vuol ricordare, che l' Ita-Ma, dopo che del 63 avanti l'era volgare essi vi furono da Metello aboliti, non altro ebbe per pochi anni a pagare che la vigesime ossia il cinque per cente sul valor degli schiavi manomessi (1). Ma est' alleggerimento poco durb, perchè, come si disse, e omai Cesare ripristinò i dazli antichi e Augusto v'aggiunso i due della vigesimaquinta degli schiavi venali e della centesima di tutte le altre cose che si vendessero.

Dopo il tributo ed i dazii era antichissima la gabella poco fa ricordata della vigesima delle manumissioni introdotta del 357 avanti l'era volgare dal Console Gn. Manlio Capitolino. Questa pagavani pei soli schiavi che si manomettevano dai cittadini romani, e quasi in compenso della cittadinanza che in forsa della manumissione conseguivane. Continuossi come sotto la repubblica a riscuotera sotto gli Imperatori; solo Caracalla la raddoppio e l'estese a tutto l'impero (2), e tornata dopo la sua morte sul piede antico, darò forse fino al regno di Costantino, il quale nel facilitare di molto le manumissioni e nell'accordarne al clero ampliesima facoltà non fa parola di questa gravezsa (3).

### 6. 35. La legge Papia e Poppea.

Grandissimo lucro doveva venire all'erario in camecguenza di quanto disponevano la legge Giulia (anno 7 avanti l'era volgare) e la Papia Poppea (anno 8 dopo l'era volgare) intorno al matrimonio degli ordini, ai beni cadachi ed alle pene del celibato e dell'orbità; perchè e per l'estrema corrusione e pel lusso era tra' cittadini romani grandissimo il numero di colore che rifuggivano il giogo del matrimonio; di che sieno prova la gagliarda opposizione che Augusto incontrò, quando volle far sanzionar quelle leggi, e i lagni e'l romore che replicate volte ne fecero il popolo e i cavalieri (4); e forse più il dirsi da Tacito, che con tulte queste leggi, e'l sommo rigore con cui si facevano osservare, sicchè « molti n'erano stati rovinati, e tutti temevan di esserlo (5); pure nè

- (1) Cicero epist. ad Attic. Lib. II. ep. 16.
- (2) Dio. Cass. Excerpt, Lib. LXXVII.
- (3) Cod. Theodos. IV. tit. 7. l. un.
- (4) Suctonius Augusto c. 34.
- (9) Tacitus Annal, Lib. III. c. 28.

s' crano resi più frequenti i matrimonii nè s' allevava maggior numero di figlinoli (1). » Dette leggi a chi si maritava ed allevava figlinoli accordavano «tali e così grande ricompense, quali e quante non si concedevano a nessuna virth (2). » Esse, oltre altre discipline che qui non è luogo di ricordare, ordinavano: ogni uomo sotto i sessanta, ogni donna solto i cinquanta anni dovesse maritarsi a pena di non poter conseguir nessun legato, eredità o donazione, se non da parenti più prosșimi; i maritati non aventi prole non conseguissero se non la metà di quanto per gli accennati titoli loro si aspettava, e dal conjuge premorto non più che certe determinate porsioni; amplissimo diritto quanto alla successione avessero i maritati con prole; quanto toglievasi agli orbi od a' celibi andasse all'erario. Facevasi eccezione a favor di coloro che in servigio dello stato si trovavano assenti, o dal senato o dal principe avessero ottenuto dispensa dall'obbligo di maritarsi, o'l diritto di tre figlicoli (3). Si derogo alle prescrizioni che riguardavano i celibi e gli orbi per Costantino (4) e a quelle che concernevano i conjugi per Onorio e Teodosio II. (5).

### §. 36. La vigerima delle eredità.

Ma se questa gravezsa per le cause addotte riusciva assai proficua all'erario del popolo romano, lo doveva essere più al nuovo erario militare istituito da Augusto quella che si disse la vigesima delle eredità di cui qui vuolsi discorrere. Non bastando le entrate a quest'erario assegnate e non s'attentando ancora l'Imperatore di toccar quelle della repubblica, lo fece l'anno 5 dell'era volgare intendere al senato a cui la cura delle finanze apparteneva, e intanto soccorse alle pubbliche necessità sacrificando non sensa ostentasione parte del suo patrimonio e di quel del figlinolo Tiberio. Visto poi che il senato non veniva mai a risoluzione che valesse, fece nell'anno seguente vincere una legge, con cui s'impose la delta tassa sopra tutte le eredità, donasioni o legati che venissero a cadere in persone secondo il diritto romano estrance a' testatori (6). S'opposero e allora e dopo ancor più i senatori a questa innovazione, e del 13 pareva volerne nascere qualche serio tumulto, quando Augusto mostrando l'assoluto bisogno d'un continuo e grosso sussidio, poichè conosceva che questa tassa a' padri non piaceva, fece vista di volergli appagare, ma lasciò intendersi che ad essa un'altra ne surrogherebbe su le case e i terreni, al quale tecco i aenatori senz'altro dire s'arressero (7). Soggetti a questa

<sup>(1)</sup> Tacitus Annal. Lib. 111. c. 25.

<sup>(2)</sup> Dio. Cassius Lib. LVI.

<sup>(3)</sup> Ant. Augustin. de L. L. ad dictam l. Hugo Geschichte des röm. Rechts. (3. 220.

<sup>(4)</sup> Cod. Theodos. Inb. VIII. tit. 18. l. un.

<sup>(5)</sup> Ibid, tit, 17. l. 2.

<sup>(6)</sup> Dio. Cassius Lib. LV.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. LVI.

gravesza erano i soli cittadini romani, non i socii, non i provinciali; e tra' cittadini que' sell ne andavano escuti, che conseguivano un'eredità molto tenue, e 1 padre, i figlinoli, i fratelli e forse i cugini germani d'un testatore alquauto ricco. Una sottile ma molto lucrosa distinzione faceva la legge tra' cittadini vecchi e i novelli, quelli cioè i cui genitori non avevano goduto della cittadinansa; perchè avendo costoro col divenir cittadini mutato condizione, si riputavano estranei alla propria famiglia, e dovevano come tali pagar la vigesima ove non impetrassero il diritto che si dicea d'agnasione, Nerva e Trajano modificarono l'originario rigor della legge, e Trajano abol\ la distinzione tra' cittadini nuovi e gli antichi; l'ingordo Caracalla l'estese a tutto l'impero; e non contento di far pagare la decima in luogo della vigesima, ne accordo l'immunità a'soli genitori e a' figlicoli; Macrino la ridusse di nuovo alla vigesima, ma la lasciò sussistere in tutto l'Impero, e vi ha fondamento di credere ch¹ ella si continuasse a pagare tutto il secolo quinto (1). Sebbene con nno scrittore per altro assai pratico delle cose romane dir non si suole che per questa nuova gabella in capo a due o al più a tre generazioni avevano ad entrare nell'erario militare tutte le sostanze dei cittadini romani (2): si vede che grandissimo denaro se n'avea a ricavare. E acciò si possa comprendere, quanto gran somma questa esser dovesse, gioverà ricordare che frequente essendo il celibato, frequenti erano gli eredi non necessarii, che sterminate erano le ricchesse dei Romani, che il numero de' cittadini il quale nel censo di Claudio dell'anno 48 ascendeva a sei milioni e novecento quarantaquattro mila, in processo sempre si fece maggiore, che costante e generale era la moda di onorare con qualche lascito gli amici, e che sotto quel rapaci e crudeli primi Cesari v'aveva la massima di legare alcunche allo stesso Imperatore o a qualche suo favorito, onde comperarne la protezione per gli eredi legittimi.

Erano oltre questo le credità anche in altra maniera fecoada sorgente di entrata e per gli Imporatori e pel fisco, in quanto esso occupava i boni che si dicevan caduchi, cioè a dire le sostanse di coloro che non lasciavano eredi legittimi; nel riconoscere i diritti de'quali, le leggi romane, anche prescindende dalla Giulia e dalla Papia Poppea peco fa mentovate, erano delle nostre assai meno liberali. E che questi beni uon fossero pochi, si desume da veder ricordati certi nfissali, i quali sotto nome di procuratori de' heat caduchi usile previncie li raccoglievano e gli amministravano (t), e dall'osservare che a quest'oggette aso si deputavano soli servi e liberti degli imperatori, ma nomini di alto affare (2) e fin ch'orano stati rivestiti della dignità consolare è proconsolare (3), si può ad evidenza conocere, quanto il complesso di questi beni dovesse essere considerabile.

Le credità poi arricchivano oltre fi tesoro imperiale anche gli Imperatori medesimi, poichè a tacer che Caligola (4) e Nerone (5) avevano dichierato milii i testamenti in cui milia inceluvani al principe; a tucere che cona simile, ma come puvo sensa fondamento, si scrisce di Cesare (5); a come puvo sensa fondamento, si scrisce di Cesare (5); a cone puvo soni altimi venti anni creditato quattro mila misoci di sesterzii (7), e che si veggono lodati non poco quegli Imperatori moderati tanto da non secettur legati da persone ignate, qua sol dagli amici; siccome per cagione d'esemplo el legge di Adriano, del quale si sorive ch'egli sin accettava credità d'amici che avesser figliadi (8).

Queste tre gabelle si avevano, come el dis in origine a pagare dai soli cittadini romani; Caracalla le estese à tutto l'impere, e con quale intendimento il facesse, ne le insegna Dione Cassie scrivendo: « Oltre altre muove gravesse che egil introdusse, oltre la decima in cui muto la vige sima degli schiavi che veniano manomessi, e quella di tylti i lasciti, le eredità e le donusioni, egil abioh anche le soccessioni ab interteto e le la nità, che per legge si comprtevano a' parenti p prossimi che ab intestato succedevano ad un defunto. Per la qual cosa egli diede la chtadinama a tutti coloro che erano nel mondo remano, con mostrare in apparensa di conferire ad essi un onore, ma in resità al solo oggetto di arvicchire il suo fisco, perciocchè i peregrini (i son cittadini) non pagavano la maggior parte di queste gravesse (g). »

<sup>(1)</sup> Vide Burmann, de Vectigalibus c. XI, et Spankemium Orb. roman. exercit, II. c. 8.

<sup>(2)</sup> Gibbon op. cit. c. VI.

<sup>(1)</sup> Muretort Thee. p. 714. S. p. 2112, 6. p. 836, 1. p. 433. 6.

<sup>(2)</sup> Ibid. Thesaur. p. 2113. n. C.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 443. n. 6.

<sup>(4)</sup> Suctonius codem 4, 88.

<sup>(5)</sup> Idem codem c. 32.

<sup>(6)</sup> Zonaras Annalib.

<sup>(7)</sup> Suctonius codem c. uit.

<sup>(8)</sup> Spartian. codan c. 18.

<sup>(9)</sup> Dio. Case. Excerpt. ex Lib. LXXVII. Quezto passo viene qui riferito quale secondo la habene del Salmazio lo citano il Burmanno loco et op. land. e lo Spalmento Op. cit. cadem Exercitat. Il. c. 7.

### CAPITOLO VIII.

# AMORE DEGLE STALL FER LE OPERE PUBBLIGHE.

§. 37. Gli Itali furono fin verso gli ultimi tempi amantissimi della magnificenza nelle opere pubbliche, §. 38. ma il loro piacere per le opere nuove ed il cristianesimo furono cagione del guasto di molte opere antiche. — §. 39. Delle statue, e §. 40. in particolare di quelle degli imperatori e delle loro immagini. — §. 41. Statue che si arigevano dalle città.

 Bg. Bg. Gli Itali furono fin vereo gli ultimi tempi amenticsimi della mugnificanza delle opere pubbliche.

Communes si prenda a considerare l'Italia sotto il governo degli Imperatori, e le state ano d'allora a quello de' socoli antecedenti si paragoni, si ecorgono orempre lagrimoroli passaggi da uno state fieridiosimo ad un deplorabilo; e non gli uomini anli o le intitusioni n'ebbero a risentire gli effetti, ma fin quello opere istene che per natura loro sembrerebbero aver doruto resistere alle lugiurie de' accoli; di che carà posta il seguente discorsa.

Fine in que' rimoti tempi in cui Roma ancora on era, e quelli in cui per essere povera si trovava affatte sens'arti; fino in que' rimoti tempi gli Etruschi amavano d'ornare di splendidi edificii le loro città. Questo medesimo amore, questa medesima diligensa scorgersi poi in que' Latini che fondarono e ampliarono Roma, e negli Itali twiti a misura che ne progrediva l'incivilimento e ne creecea la ricchessa; si chè mon v'ha mella nostra penisola quasi città, che siccome testimonii del suo prisco splendore e della pubblica magnificenza de' sooi antichi abitatori non possa mostrare di molti avansi di sontnosissime fabbriche. E in tale numero sono e nell'Italia e per tutto il mondo romano gli avanzi e le rovine di quelle opere, che ben si conosce avere i Romani del grandiceo lere apirite animate tutte l'impere. Ma perchè di questo argomento, in quanto s'appartiene alle arti, non si vuol qui trattare, se ne fa qualche ceune all'unice eggetto di dimostrare, quanto fosse ne' primi secoli dell'era cristiana il fiere d'Italia, e di quale squallore ella venisce in appresso a coprimi.

Gli imperatori tecchi al pari del pepolo tutto da questa nebil passione, non attendovane ad lllustrare colle spera love la sola Roma e Mediolano e Treviri e Ravenne e Sirmio e Cartagine e Alesandria e Costantinopoli e Antiochia, che anche le città, non delle più pepolose e più illustri, e massime quelle d'Italia venivane non di rado messe a parte de' lor heneficii. Quindi per tacere di perti, pouti e vie si veggono Augusto rifare in Napoli le terri e le mura (11), Tiberio un acquedotto in Brescia (2), e une perta in Ledi (3), Trajano domare a que' di Recaneti un' oredità devoluta al

Seco onde ne ristaurassero i bagui e la piasse (1). o fabbricare a sue spese in Terracina (a), Adriano costruire un acquedotto in Cingoli, (8), abbellire di statue e colonne l'antitentre di Capua (4), abbellire Cività Lavinia (5), fare del suo una strada a quelli di Suessa (6), Settimio Severo rifare alia Pelosa un pubblico edificio incendiato (7). e Caracalla costruire in Macerata un acquedotto (8). Questa munificenza de' Principi venue meno cel crescere delle pubbliche necessità, sicchè quanto ella si può mostrare frequente ne' due primi secoli dell'era volgare, tanto diviene rara ne' susseguenti; unde dopo quelle di Settimio Severo e Caracalla altre opere dagli Imperatori esegnite a favore delle città forse non si trovano se non di ponti e di vie, le quali più sembrano essere state intraprese per le necessità dello stato che per private comode o vantaggio delle città.

Più però degli Imperatori, a cui non mancava nè il luogo nè il modo di ostentare per tale via liberalità e magnificenza, erano presi anzi invasati da questo genia i rettori delle provincie, i quali e per adulare a' principi e per immortalare il lore nome nelle città che avevano a governare, e templi e terme e teatri e basiliche e fori e archi e portici ergevano, alcune volte a proprie spese, ma il più a carico delle città e delle provincie. Sensa numero furono per ogni dove queste fabbriche non solo ne' bei tempi di Roma, ma in quegli stessi del suo decadimento; dacchè (per dir solo di questi) da Costantino a Teodosio (dal Sax al 394) non meno di nove leggi si trovano, con cui gli Imperatori victando d'intraprendere a pubbliche spese opere muove senza loro saputa, raccomandano di conservare le antiche (p); e siccome i replicati divieti non valevano a frenar quella smania, Teodosio vi aggiunse la condanna che i contraffattori dovessero restarsone nella provincia finchè l'incominciata fabbrica fosse condotta al suo termine, e restituire quante per essa

<sup>(1)</sup> Muratori Thesaur, p. 442. n. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. ead. n. 2.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 442. n. 8.

<sup>(1)</sup> Muratori Thesaur. p. 450. n. 2.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 449. n. 7.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 452. n. 4.

<sup>(4)</sup> Ibid. p. 453. n. 4.

<sup>(5)</sup> Ibid. p. 452. m. 5.

<sup>(6)</sup> Ibid. p. 451. n. 5.

<sup>(7)</sup> Ibid. p. 457. n. I.

<sup>(8)</sup> Ibid. p. cadem n. 5.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. XVI. til. 1. L. l. 3. 11. 15. 16. 19. 21. 27. 28. 31.

gravesza erano i soli cittadini romani, non i socii, non i provinciali; e tra' cittadini que' sell ne andavano esenti, che conseguivano un eredità molto tenue, e 1 padre, i figliuoli, i fratelli e forse i cugini germani d'un testatore alquanto ricco. Una sottile ma molto lucrosa distinzione faceva la legge tra' cittadini vecchi e i novelli, quelli cioè i cui genitori non avevano godute della cittadinansa; perchè avendo costoro col divenir cittadini mutato condizione, si riputavano estranei alla propria famiglia, e dovevano come tali pagar la vigesima ove non impetrassero il diritto che si dicea d'agnasione. Nerva e Trajano modificarono l'originario rigor della legge, e Trajano abol\ la distinsione tra' cittadini nuovi e gli antichi; l'ingordo Caracalla l'estese a tutto l'impero; e non contento di far pagare la decima in luogo della vigesima, ne accordo l'immunità a'soli genitori e a' figlicoli; Macrino la ridusse di nuovo alla vigesima, ma la lasciò sussistere in tutto l'impero, e vi ha fondamento di credere ch'ella si continuasse a pagare tutto il secolo quinto (1). Sebbene con nno scrittore per altro assai pratico delle cose romane dir non si vuole che per questa nuova gabella in capo a due o al più a tre generazioni avevano ad entrare nell'erario militare tutte le sostanze dei cittadini romani (2): si vede che grandissimo denaro se n'avea a ricavare. E acciò si possa comprendere, quanto gran somma questa esser dovesse, gioverà ricordare che frequente essendo il celibato, frequenti erano gli eredi non necessarii, che sterminate erano le ricchesse dei Romani, che il numero de' cittadini il quale nel censo di Claudio dell'anno 48 ascendeva a sei milioni e novecento quarantaquattro mila, in processo sempre si fece maggiore, che costante e generale era la moda di onorare con qualche lascito gli amici, e che sotto quei rapaci e crudeli primi Cesari v'aveva ia massima di legare alcunche allo stesso Imperatore o a qualche suo favorito, onde comperarne la protezione per gli eredi legittimi.

Erano oltre questo le eredità anche in altra maniera feconda sorgente di entrata e per gli Imporatori e pel fisco, in quanto esso occupava i boni che si dicevan caducti, cioè a dire le sostanse di coloro che non lasciavano eredi legittimi; nel riconoscere i diritti de'quali, le leggi romane, anche prescindendo dalla Gialia e dalla Papia Poppea peco fa mentovate, erano delle nostre assai meno liberali. E che questi beni non fossero pochi, si domane da veder ricordati certi uffisiali, i quali sotto nome di procuratori de' heat caduchi nelle provincie li raccoglievane e gli amministravano (t), e dall'osservare che a quest'oggette non si depotavano soti servi u liberti degli Imperatori, ma nomini di altu affare (2) e fin ch' orano stati rivestiti della dignità consolare e procussiare (8), si pab ad evidenza consocere, quanto il complesse di questi beni dovesse essere considerabile.

Le credità poi arricchivano oltre il tesero imperiale anche gli imperatori medesimi, puichè a tacer che Caligola (4) e Nerone (5) averano dichiarato multi i testamenti in cui multa insciuvani al principe; a tacere che cosa simile, ma come puru sensa fondamento, si scrisse di Cesaro (6); è ad esservarsi che Augusto aveva per questa via mel suoi altimi venti anni creditato quattro mila milioni di sesternii (7), e che si veggono lodati non poco quegli imperatori moderati tamo da non nocettar legati da persone ignòte, ma sol dagli amicci; siccome per cagione d'esemplo si legge di Adriano, del quale si serive ch'egli ana accettava eredità d'amici che avesser figliani (8).

Queste tre gabelle si avevano, come si disse, in origine a pagare dai soli cittadini romani; Caracalia le estese a tutto l'impere, e con quale intendimento il facesse, ne le insegna Dione Cassio scrivendo: « Oltre altre muove gravezse che egif introdusse, oltre la decima in cui mute la vigesima degli schlavi che veniano manomessi, e quella di tutti i lasciti, le credità e le donuzioni, egif abolt anche le successioni ab intestato e le inversamità, che pet legge si competerano a' parenti più prossimi che ab intestato succedevano ad un defunto. Per la qual cosa egli diede la cittadinanza a tutti coloro che erane nel mondo remane, con mostrare in apparensa di conferire ad essi un onore, ma în realtà ai solo oggetto di arricchire il suo fisco, perciocchè i peregrini (i sen cittedini) non pagavano la maggior parte di queste gra-Tesse (g). »

<sup>(1)</sup> Vide Burmann, de Vectigalibus c. XI. et Spanhemium Orb. roman. exercit. II. c. 8.

<sup>(2)</sup> Gibbon op. cit. c. VI.

<sup>(1)</sup> Muratori Thes. p. 714. 2. p. 1212, 6. p. 896, 1. p. 413. 6.

<sup>(</sup>a) Ibid. Thesaur. p. 2222. n. 6.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 443. n. 6.

<sup>(4)</sup> Suctonius codem c. 38.

<sup>(5)</sup> Idem codem c. 32.

<sup>(6)</sup> Zonaras Annalib.

<sup>(7)</sup> Suctonius codem c. uit.

<sup>(8)</sup> Spartien. codem c. 18.

<sup>(</sup>g) Dio. Case. Excurpt. ex Lib. LXXVII. Questo passo viene qui riferito quale secondo la timbos del Salmasio lo citano il Burmanno loco et op. land. e lo Spaknencio Op. etc. cadam Excuritut. Ih. c. 7.

### CAPITOLO VIII.

# AMORE BESLI ITALI-PER LE OPERE PUBBLICHE.

6.37. Gli Itali furono fin verso gli ultimi tempi amantissimi della magnificenza nelle opere pubbliche, 6. 38. ma il loro piacere per le opere nuove ed il cristianesimo furono cagione del guasto di molte opere antiche. — §. 39. Delle statue, e §. 40. in particolare di quelle degli Imperatori e delle loro immagini. — §: 41. Spatue che si erigevano dalle città.

6. 87. Gli Itali furono fa vereo gli ultimi tempi entissimi della mugnificanza delle opere pubbliche.

Comunque si prenda a considerare P Italia sotto il governo degli imperatori, e lo stato suo d'allora a quello de' socoli antecedenti si paragoni, si scorgono sempre lagrimovoli passaggi da una stato foridissimo ad un deplorabile; e non gli uomini soli o le istituzioni n'ebbero a risentire gli effetti, ma fin quelle opere istesse che per natura loro mbrerebbero aver devuto resistere alle ingincie de' secoli; di che sarà preva il seguente discorso.

Fine in que' rimoti tempi in cui Roma ancora non era, e quelli in cui per essere povera si trovava affatto sens'arti; fino in que' rimoti tempi gli Etruschi amavano d'ornare di spiendidi edificii le loro città. Questo medesimo amore, questa medesima diligenza scorgersi poi in que' Latini che fondarone e ampliarono Roma, e negli Itali tutti a misura che ne progrediva l' incivilimento e ne creeces la ricchessa; sirchè non v'ha mella nostra penisola quasi città, che siccome testimonii del suo prisco splendore e della pubblica magnificenza de' snei antichi abitatori non pessa mostrare di molti avanzi di sontnosissime fabbriche. E in tale numero sono e nell'Italia e per tutto il mondo romano gli avanzi e le rovine di quelle opere, che ben si conosce avere i Romani del grandicco lere apirite animate tutto l'impere. Ma perchè di questo argomento, in quanto s'appartiene alle arti, non si vaol qui trattere, se ne fa qualche cenno all'unico eggetto di dimostrare, panto fosse ne' primi secoli dell'era cristiana il fiore d'Italia, e di quale squallore ella venisse in appresso a esprirsi.

Gli imperatori tacchi al pari del popolo tutto da questa nobil passione, non attendevano ad il-Justrare celle opere loro la sela Roma e Mediolano o Treviri o Ravenna o Sirmio o Cartagine o Alessandria o Costantinopoli o Antiochia, che anche le città, non delle più popolose o più illustri, e massime quelle d' Italia venivane non di rado messe a parte de' lor beneficii. Quindi per tacere di porti, ponti e vie si veggono Augusto sifere in Napoli le torri e le mura (1), Tiberio un acquedotte in Brescia (2), e una perta in Ledi (3), Trajano donare a que' di Recanati un' eredità devoluta al

Seco onde ne ristaurassero i bagai e le piasse (1), o fabbricare a sue spece la Terracina (a), Adriano costruire un acquedatto in Cingeli, (3), abbellire di statue e colonne l'antitentre di Capua (4), abbellire Cività Lavinia (5), fare del suo una strada a quelli di Suessa (6), Settimio Severo rifare alia Pelosa un pubblico edificio incendiato (7), e Caracalla costruire in Macerata un acquedotto (8). Questa munificenza de' Principi venue meno col crescere delle pubbliche necessità, sicchè quanto ella si può mestrare frequente ne' due primi secoli dell'era volgare, tanto diviene rara ne' susseguenti; unde dopo quelle di Settimio Severo e Caracalla altre opere dagli Imperatori esegnite a favore delle città forse non si trovano se non di ponti e di vic, le quali più sembrano essere state intraprese per le necessità dello stato che per privato comodo o vantaggio delle città-

Più però degli Imperatori, a cui non mancava nè il luogo nè il modo di ostentare per tale via liberalità e magnificenza, crano presi anzi invasati da questo genio i rettori delle provincie, i quali e per adulare a' principi e per immortalare il lore nome nelle città che avevano a governare, e templi e terme e teatri e basiliche e fori e archi e portici ergevano, alcune volte a proprie spese, ma il più a carico delle città e delle provincie. Senza numero furono per ogni dove queste fabbriche non solo no' bei tempi di Roma, ma in quegli stessi del suo decadimento; dacchè (per dir solo di questi) da Costantino a Teodosio (dal Baz al 394) non meno di nove leggi si trovane, con cui gli imperatori victando d'intraprendere a pubbliche spese opere move senza loro saputa, raccomandano di conservare le antiche (ol; e siecome i replicati divieti non valevano a frenar quella smania, Teodosio vi aggiunse la condauna che i contraffattori dovessero restarsone nella provincia finchè l'incominciata fabbrica fosse condotta al suo termine, o restituire quanto per essa

<sup>(1)</sup> Muratori Thesaur. p. 442. n. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. cod. n. 2.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 442. n. 8.

<sup>(1)</sup> Muratori Thesaur. p. 450. n. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 449. n. 7.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 452. n. 4.

<sup>(4)</sup> Ibid. p. 453. n. 4.

<sup>(5)</sup> Ibid. p. 452. m. 5. (6) Ibid. p. 451. n. 5.

<sup>(7)</sup> Ibid. p. 457. n. I.

<sup>(8)</sup> Ibid. p. eadem n. 5.

<sup>(9)</sup> Cod. Theodos. Idb. XVI. til. 1. L l. 3. 11. 15. 16. 19. 21. 27. 28. 31.

criserus a st stress ad a' svoi chianque na poteva pertere la spesa; ende ancora avanti che Plinio scrivesse, che « le ease e gli atrii de' privati cittadini erano per la moltitudine di cose divennti come abrettanti fori (11, » Caligola e Claudio obbere a bandire che messure patesse in aleun lucgo ingalagre una statua a sè stosso, se non ne impotrava licensa dall'Imperatore (s) e dal sensto (2). Pacevanoi ne' primi tempi di marmo, di averio, di bronze; poi si voller più rische, e Manio Acilio Glabrione una derata ne pese (del 189 avanti l'era volgare) al padre suo, che fu la prima che si vodossa in Italia (4); indi vonne tempe che se ne sressero d'argento e di ore, e di grandesas ordinaria o di colossale. Si cressere statue d'argente ad Augusto (Si, d'ero ne poss al proprie suo Nume Caligola (6), d'ero a et medesimo Domisiono (7), od altri a sè stossi a ad altruiz sicebè per tacer di tant'altre che sicerdate si trevavo, a maggiore illustrazione dello spirito di questi soceli solo due besterà ricordarne, una d'ore e alta dieci piedi innalzata dal senato a Claudio il Gotico (8), e una d'argento del peso di settemila e sattre cento libbre posta da Arașdio al padre Taodosio (9).

Passò questa mode da Roma nelle provincie; e cotento i deminetori erano avidi di queste pubbliche dimostrazioni, e i popoli tauto inclinati a farne loro omaggio, che già il vecchio Catone nella sua censura lagnavasi che nelle provincie si ponessero statue alle donne romane (19); dai quali lagni si scorge che il perue agli usmini era comune. Decretavansi dei popeli e dalle città soggette e alleate in enere dei proconsoli e dei pretori per gratitudine, per ispirite d'adulazione e d'interesse, e perchè richiesti ne crane e non le potevan negare.

### 5. 40. Status o immagini di Principi.

Vennero pei gli imperatori, e le città ad innalsare e templi e are e statue e ad essi e alle donne loro e a' figlinoli; ma s' ebbere a pentire forse son peche di quelle che in rendere quest'enere crane state corrive; perchè avando dato principio con un Imperatore, a per mestrarsi affecienate al novelle principe e per non apparirghi poco amorovoli, bisognò lore continuare a fare altrettanto egni qual volta l'impere mutava padrone. E siccome tutte le statue degli Imperatori s'avevano a lasciare in picdi, a meno che'l senate non gli avesse giudicati pubblici inimici, o l'infuriate pepele preve-

(1) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXIV. Sect. IX.

- (2) Sustanins Cajo c. 84. (3) Dio. Cassius Lib. LX.
- (4) Livius Lib. XL. c. 34.
- (5) Suetonius Augusto c. **52.**
- (6) Idem Cajo c. 22.
- (7) Idem Domitiano. c. 23.
- (8) Trebellius Pollio Claudio c. 3.
- (9) Zonaras Justiniano.
- (10) Plinius Histor. Nat. Lib. XXXIV. c. 6.

continuando ciò non pertanto il disordine, si pensò in appresso di torio con comandare ( del 386 ) che chiunque o per timore o in odio altrui si fosse alle statue del principe ritirate, non se ne potesse, (1) Tacitus Annal. Lib. 111. c. 14, Sustanius Domit. c. 23. Dio. sive Xiphilinus Lib. LXXVII. Capitolinus Gord. c. 13. (2) Tacitus Annal. Lib. I. c. 73. 74.

nendene fi ginilisio non le atterness (2), no cagul.

A che di sole statue degli Imperatori e delle lero

famiglic alones cittle no devetane alla fine ave-

se un buen centinajo. Si averano pei tali statue

a lassiare in piedi, perchè e per la scevilità dei

tempi, e per le cerimonie religiese che ne ac-

compagnavano la dedicacione si riputavano socre ; quindi già nel comincier dell'imperie re-

mano si trova essero uno stato accasalo d'averg insiente can un gierdino renduto una statua di

Augusto, ed na altre d'avece, come si dice-

va, levate il cape ad una statua di quell'Im-

peratore per pervi quel di Tiberio (2). E asolè si occa, quanto per la malignità de' delateri e la

matta beria di certi Imperatori questi tempi fes-

sero infaliai, non paré deversi tacces, come un nomo protorio, se l'accerteme d'un serve sue nel sul-

vava, stava per estere accusato di avere in certa

l'immagine di Tiberlo (3 k come una donne fa giu-

stiziata per essersi spogliata dinami la statua di

Imperatori per la loro crudeltà diffemati, si vede che

compre e anche sotte gl' Imperatori cristiani si reutò ree di case di state, chi avesse insultata, vis-

lato, vendute e fues e rimesse dal luego sue, an-

corchè legera del tempe, la statua d'un princi-

gia maa legga, con cui permettere che deve s'aves-

se a cistanture alcun edificio si potessore rimno-

luogo (7). Le statue degli Imperatori e le munagi-

ad oltre essere sacre godevano anche il diritto di asilo; onde emai setto Tiberio grandi fureno le querele perchè i ribaldi a quelle ritirandesi ad ogni

sarij e i erediteri (8); e akri per dire altrai villa-

nia impanemente, o dove alcuno si volosse vendicare per trario a mancar di rispetto alla sacra im-

nagine e poi accusarlo, se la portavan davanti; per

rifuggire alle statue in altrai edie e danno (9); e

ual cosa e dal scuato e dagli stessi Imperatori al viotò di porter tali immagini sulla porsona e di

po immitavano, e vi si riducevano gli schiavi e i liberți e celore che volovano frustare gli avver-

vere le statue de principi, purchè ciè si fact # con riverensa » e Snita l'opera si tornassero a

pe (fl); onde aucora del secolo quinto fu mer

orzisiano (4), e come alcuni voznero condannati a morte per aver fatte seque dev'erane le statue di Caracalla (5). Benchè queste cose si scrivane di

arole occorrence tenuto in dito un ancilo col-

- (3) Seneca de benefic. Lib. III. cup. 36.
- (4) Dio. Lib. LY 111.
- (5) Spartianus Caracall. c. 5.
- (6) Digestorum Lib. XLVIII at. 4. L. L. 4. 5. 6. 7.
- (7) Cod. Theodos. Lib. XV. tit. 1. l. 44.
- (8) Tacitus. Annal. Lib. 111. c. 36.
- (9) Digestorum Lib. XLIX. ut. 19. L 28. 9. 7.

prima di dicci giorni, partire në venirme a forsa staccato (1). Peserni sempre queste statute peo de, crete delle città e a pubbliche spese e coi messe di collette che si facevano all'uspo; il che "pa-, rendo inginricos che alcune de' cantribuenti al-l' opera vi riconoscesse alcun che di suo ;, fu poi da Teodosfo II. e Valentiniano III. vietato (2). Come in questo proposito assuvane le provincie, usava anche l'Italia; se assa che in cesa le statue si dovevano vedere più sumerese che in quelle, perchà qui era in sede delle unaggiari-rischesse e del lasso, qui avevano per tanti escoli abbitato, qui per tanti secoli ridati si eruno gli nomini più insigni del mondo.

### 9. 41. Status erette dalle città,

Ma anche sousa tener conto di quelle che poste o agil Imperatori, a' magistrati, agil wemini illustri per virth o per imprese, moltissimo se ne tesero in Italia e a' patroni de' collegi e al cittadial della patria benemeriti e più ancora a' patroni delle città. V'uves pei di molti, i quali anche sens'esser patroni, appanto per la generostà usata verse la patria venivano onorati d'usa status d di altre tal monumente; e questi nella sua dedicasione davano ora un banchetto a' magistrati municipali, ai decurioni e alla plebe, e a tutti distribuivano denaro (3); era un banchetto a uomini e donne (4), era a nomini e donne denare (5), era un benchetto per tre giorni di seguito (6), ora leguvano alcunche a sollievo della pubblica annona (7). E per gratitudine e per interesse si mauvano dalle città i ricevati beneficii e se ne perpetuava la memoria; e per dire tra le molte é melte iscrisioni di alcune ben poche, vedesi in Pesare la plebe urbana erigere ad une con singoleré escupio una biga per le esimie sue liberatità e le copioce largizioni (8); in Urbino persi una lapido a chi promice di dare tutti gli anni a tutt'i cittadist un baschette (a), e ad une che in tempe di

(1) Codex Theodos. Lib. IX. tit. 44. l. un.

(2) Cod. Justinianous Lib. I. tit. 24. l. 8.

(4) Maratort less cit. p. 738. n. z.

(8) Mem p. 608. n. 4.

(6) Idan p. 1111. n. 6.

(7) Idem p. 681. n. 2.

(8) Idem p. 608, n. I.

(9) Idom p: 757. n. 4.

carestia diede il grano ad un donaro il moggio (1); in Managra a un altre che lego a quella repubblica quattrocentomila sesterali e cente e tanti mila per steme una scuola (2), e altrove al giovane Plinio che in varif usi ne lescib hene oltre seicento mila (3). Si diese che questi doni magnificavansi dalle città per interesse, e luminosa prova se n'ha in que' di Aquileja, i quali senza alcun velo dichiarano d'erigere ad uno una statua equestre derata, « onde gli altri sempre più stimolati vengano a fare del bene alla repubblica (4). a Questi così frequenti coompii di generosa liberalità, e quelli che altreve ricorduti si succ o li sarancio attestano e la nobiltà di cuore degli Itali di questi tempi, e 'l bel Sere d'Italia; o giova in tale proposite avvertire, che le opigrafi le quali ne faune mensione ermbrano e per la lingua e per la correttessa appartenere le più a' primi tre secoli dell'era velgare. Poichè l'argomente di cui si tratta ne perge occasione, non such faor di propesho aggingnere, che ben nameresi appajone nelle isorisieni i lascisi fatti aliv città, s' collegii o altri cerpi, ende nel gierno anniversario della merte d'alcuno si banchettasse, se se incoronasse di fieri la tomba e si spargesse di resc, vi si versame dell'elia, del vino co.; e per dimestrare come bramacoero che ogni sesso e egni eth gli effetti della levo beneficensa sentisse, non pare deterni tacere, che in Perentino un tale, eltre certochè da darsi a' magistrafi municipali o alle donne lore e al popole tatto, fin volle che in quel di si gettassero delle moci a' funcialit (5).

Ma por tornare, dopo questa hreve, alla cognisione de' tempi non inutile, digressione alle statue, è ad ouervarei che nen si potevano perre in luoga pubblico senna em pubblico doreto, e che si ponevano va a pubbliche spece e colle valentario offerte di chi volova alcan passenaggia caorare. Ma non erano pechi colore che branact d'estrarre de' decarioni il passenase, a rioparmiavano la spesa al commus, e non lasciavano di die negli clegi, che contenti del decento caore cui modesiral avevano portato la spesa della statua; code con frequente d'innestran la termis Honore Contentas Impensam Remistr, Honore Contenta Possette etc.; e chi varrà dire che molti di tall aueri Suscere compri non real, force non treverà chi glici vieti.

<sup>(8)</sup> Muratort Theomer. Nov. pag. 616. n. 4. p. 697. n. 4. p. 702. n. 4. p. 730. n. 4. p. 1206. n. 6. p. 1060. n. 8. Maffet Mus. Forenesse p. 250. n. 3. p. 260. n. 9.

<sup>(1)</sup> Muratori loco cit. p. 701. n. 4.

<sup>(8)</sup> Idem p. 476. n. L.

<sup>(3)</sup> Idam p. 782. n. 1.

<sup>(4)</sup> Mem p. 687. n. s.

<sup>(6)</sup> Mem p. 762, n. 6.

# CAPITOLO IX.

### \* SPETTACOLY.

 42. Considerazioni generali. — 6.43. Frequenza degli Spettacoli che si davano al popolo dalla pubblica e dalla privata munificenza. — 6.44. Ancora nel secolo quarto e nel quinto si trova memoria di 6.45, varie specie di ludi.

### 5. 42. Considerazioni generali.

o tatte le nesioni sicceme i singoli vomini corte lore particulari inclinazioni e tendense, le quali a chi attoutamente le osserva ne dimostrano l'indole e siocome esse in modo singolare e caratteristico si spiegano nelle feste popolari e negli spettaceli, in cui gli nomini liberamente seguene e s'abbandonano a que' trasporti che ge' loro animi sorgene in forsa delle lere ricordanse, de' bisogni e delle abitudini: assei è a dolere che non si esa con qualche sicuressa e precisione spogtrare. di quali pubblici divertimenti si dilettassero gli Itali antichi; perchè la storia del loso-incivilime to ne sarebbe illustrata, pik she non, dai poetici miti. Vere è dene, che escendo di origine diversa le genti, ende eltre gli Aberigini e gli Etruschi, si zenne a popular la nestra penisala, ciel Galli, Veneti, Trojani e Greci, e tra questi se prestasi fede alle loro favole, i Pélasghi , gli Arcadi di Enotro e Pencesio e d' Evandro e i Greci di Broole, petrebbe parere che e feste e spettacoli dovessero nello sue diverse contrade esser diversi, e venuti di fuori. Ma se postgasi mente, che l'immigrazione dei Principi, e quella de' ricordati Arcadi e di Ercole e di Enen cono, come si mostrerà nel quarto libro, insussitienti; e dove queste nea si voglia concedere, se pengasi mente, che que' coloni in tanta antichità, quando Escolo non usava altre armi che l'arco e la clava, non potevano esser più civili d-i Galli che discesso nell'Italia tanti secoli appresso: non pare ch'essi petessero dell'autica patria apportare nella novella se non le apporatizioni e i tripudii che s'incontrano presen tutt'i barbari e tatt' i selvaggi. Non si vnole per altre con questa riflessione megare; che alcune soleunità religiose e profese de esteri pacsi non s'introducessero nell'Italia ed in Roma, e poi da Roma per l'Italia e tutto l'impero si diffondessero; ma solo si vuole avvertire, che gli Itali, allorchè si dirossamono, furono non men di altri popoli ritrovatori di quelle cerimonie religiose e di quegli spettacoli che più si affacevane al loro carattere nazionale, come le furono delle istituzioni militari o politiche che loro meglio convenivano.

Comunque di tali feste e spettacoli ve n'abbia parecchi che sembreno di origine italica o che dagli Itali fareno notabilmente modificati e immedesimati colle patrie tradizioni e cogli usi, tre se ne vogliono ricordare in particolarità. Credono alcani, e non seusa l'antorità di qualche antico (z),

(1) Accius ap. Macrob. Saturn. Lib. I. c. 7.

che la festa del Saturnali passense dalla Grecia nel Laulo ; ma ella è cosa evidente , che 'l Saturno degli Aberigini italici era ben diverso del Crenio de i Greci, perchè a tacere i miti a tutti notissimi che parlan di questo, il Saturno kalico ci viene rappresentato siscome un giusto e benefico re, sotto il cui governo l'Italia fiorì, che insegnò a' suoi popoli la coltura della vite e del grano, e per averli que's provveduté di più mutriente ed abbondevols cipo e axere con esso satollato que, boxeti allam ti che vivevano di caccia e di ghiande ettenne dalla loro riconoscenza il bellissimo nome ch' ci porta, E poști e proșetori lodeno unaniul il hoeto sue regno siccome di tanta giustisia, che in esso non vi aven echiavità nà privato persedimente, per essere egni cosa indivisa e comene patrimonie di tutti. Tutti gli anni, anticamente per un sol gierno, indi per tre, poi per cinque (1) si festeggiava da popolo e grandi, da poveri e ricchi, da liberi e schiavi la memoria di quella sua beata età che si disse dell'oro, e in ricordanza dell'antica com tà di tutt' i beni e della felice egnaglianza di tutti gli nomini gli amici vicendevolmente si regalavano e i padroni servivano i loro schiavi e con essi mutavan je vesti (2).

Si tace di qualche altra festa religiosa di origine italica, sebbene nelle sna cirimonie non meno bella e singolare di questa, per dire del primo del dae ricordati spettacoli, cioè di quello de' gladia-, tori, la storia del quale fu riferita nel libro antecedente. Chi si fa a considerare l'atile indirisso e'l grandioso sviluppo che i Romani seppero dare a questo lor passatempo converrà agevolmente, che esso si deve dire gopsano, e che se qualche tracsia șe ne acorge presso altre masieni, nem s'hu, ceme usa il più degli scrittori di cose autiche, a pretendere, che i Romani da quelle lo imparassere; perchè sol si può dire, che essi nella loro infanzia incominclarono a divertirsi e a spassarsi ad un medesimo modo che gli altri popeli, come in tatt' i paesi fanno tutt'i fanciulli. I gladiatori ci attestano dunque l'intrepidezsa e se così si veglia la ferocia de' popoli italici, e mustrano ad un tempo medesimo, che lo spirito di chi li raggera e formava per la patria e lo stato era molto più savio e avvednto di quello degli institutori e ordinatori

<sup>(1)</sup> Cicero ad Attic. Lib. V. ep. 20. Macrob. op. cit. Lib. I. c. 10. Sueton. Cajo c, 17. Dio. Lib. LIX.

<sup>(2)</sup> Macrob. l. cit. Lib. 1, c. 7. sq. Sueton. Aug. c. 75. Martialis passim. Plintus epistol, Lib. 1V. ep. 9.

delle genti groche, i quali no' loro ginnasii e nelle palestio miravano ad una grazia, ad un' agiith e ad una rebustessa di corpo per la patria poco mene che sterile; mentre i Romani in quel fierissimo ludo con provido divisamento avvesuvana al ferro ed al sangue quel popelo, che sensa guerra e poi guerra non avrebbe potato nè tenersi contro i vicini, nè venire in quella grandessa.

Lo favole atellans pei, di cui s' avrà a ragionare nella storia della letteratura, ci fanno conoscere la gajessa, e per usare l'espressione di Valerio Massimo « la severità » dell'italico costume (1). Queste favole non s' hanno a chiamare una rossa imitasione de' drammi dei greci; porchè simili azioni drammatiche s' incontrano presso i popoli tutti, e sensa bisogne di previo ammaestramento o modello sorgone dalla natura che porta gli memini ancora semplici alla poesia, e in mode particolare alla drammatica ed alla lirica.

Ma non volendosi ora ricercare quali si fossero nei diversi tempi nelle diverse contrade d'Italia gli spettacoli, gioverà, quanto a' secoli di cui qui si discorre, osservare che l'Italia era come in tutti gli altri rapporti divenuta affatto romana anche in esto, e che perciò in tutte le sue città si vedevano quegli stessi spettacoli che in quella di Roma, e de' quali si fece parola nel libro precedente. Cosunque gli Itali non potessero aggiugnere alla magnificenza di Roma; pure a considerare il nuero e la grandiosità de' teatri, de' circhi e degli anfiteatri, di cui v' ha in Italia o vestigio o memoria, e nominatamente a considerare quel nobilissimo della città di Verona, si vede e quanto questi popoli amassero le belle arti e quanto se ne intenessero e ganuto si studiassero d'ornare le patrie loro, e come sentendo con nobil fieresza d'esser signori del mendo, degni si volessero mostrare di esserio, e si sforsassero d'emulare anche in questo a quella portentesa città che con tanta gloria e cotanto splendore erane capo.

### 6. 43. Frequensa degli spettacoli.

li più degli spettacoli si dava in Roma anticamente da chi cercava il favore e i suffragii del popolo; indi da' magistrati, sebbene gli eneri uen più dal popolo ma dagli Imperatori si conferiesere,,e dagli Imperatori medesimi e da non pochi privati cittadini. Così appunto nelle città d'Italia, perchè fin quando le dignità municipali ebbero alcun pregio, cioè fine che le città ebbere quanto al domestico loro governo alcun'embra di libertà, fineche si accumularone sull'Italia quelle infinite calamità, e i lore decurioni non furene per la mala amministrazione ridotti ad essere la classe più infelice e più travagliata di persone: fino a quel tempo i cittadini desideresi di primeggiare tra lor popolani erano verso di questi di spettacoli liberalissimi. E siccome e l'ambisione municipale » com'elle si chiama da Tacito (2) di queste messe si soleva giovare per conseguire gli onori : tanto per la lunga e costante osservanza ne invalse l'uso, che divenne obbligo quasi impreteribile come sarà mostrato nel libro seguente (1); sicebè la plebe non solo si credeva in diritto di pretendere da suoi magistrati questi che ella diceva doni o regali (munera), ma alcune volte cercava ragioni di costringervi di viva forsa anche i privati cittadini. Hassi di tale petulanza un insigne esempio in que' di Pollenza, che non lasciarono spiccarsi dal foro il funerale d'un centurione finche gli eredi non ebbero loro sborsato quanto bastasse per un combattimento di gladiatori (21; dal che si vuole inferire, che le esequie de' grandi solevano nelle città d'Italia, siccome praticavasi in Roma, rendersi più solenni con tale spettacolo; perchè non pare che quel popolo si sarebbe a tanto eccesso abbandonato, se non avesse avuto a favore del suo preteso diritto l'uso inveterato di molti e la moda, Erano di più le città non di rado regalate di qualche spettacolo dagli stessi Imperatori. Cost si trovano ludi celebrati in una ignota città a spese di quel per akro cotanto misero Tiberio (3); che in molte e molte ne facesse Caligola, chiaro lo attesta Svetonio (4); e noto è come Nerone desse spettacolo di sè medesimo e in Halia ed in Grecia (5). I soldati della legione decimatersa dovettero edificare degli anfiteatri in Cremena e Bologna onde vi si potessoricreare Vitellio (6); Adriano che die ludi in Atene, certo ne diede anche nell'altre città ch' ei percorse, ed espresso si legge ch'ei ne fece in tutte quelle d'Italia in cui assunse le magistrature municipali (7); ed è da presumere che altrettanto facessero altri Imperatori e segnatamente gli Antonini, che per molti titoli si dimostrarono verso l'Italia cortesi. Di Caracalla si sa ch'ei voleva ludi in quelle città dove intendeva svernare (8). Nè queste facevasi soltanto dagli Imperatori, che anche molti grandi di Roma amavano d'ostentare le lore ricchesse massimamente nelle città d'italia; e sebbene nessuno se ne possa ricordare, il quale, come fece Gordiano ancora privato, desse a preprie spese per quattre giorni dei ludi per tatte le città della Campania, dell' Etruria, dell' Umbria, della Flaminia e del Piceno (9): egli sembra potersi credere che altri cesì usassero almeno ia quelle città, ne' cui territorii possedevano i loro beni, dove si recavano a villeggiare, dove si conferivano lose i magistrati municipali. Leggesi inoltre di certo Attilio, che volendo unicamente per guadagno dare un combattimento di gladiatori, egli edificò in Fidene a poche miglia da Roma un anfiteatro, il quale e per la visiosa costrusione e per

<sup>(1)</sup> Libro II. c. 2. n. 2.

<sup>(2)</sup> Tacitus Annal, Lib, I. c. 62.

<sup>(1)</sup> Vedi il capit, III.

<sup>(2)</sup> Sustonius Tiberto c. 37.

<sup>(3)</sup> Maffel Mus. Veronense p. 95. n. 3.

<sup>(4)</sup> Suctonius codem. c. 20.

<sup>(5)</sup> Suctonius Nerone c. 20. 21. 22.

<sup>(6)</sup> Tacitus Historiarum Lib. 11. c. 70. 71.

<sup>(7)</sup> Spartianus codem c. 19.

<sup>(8)</sup> Dio. sive Xiphilinus Lib. ult.

<sup>(9)</sup> Capitolinus Gordiano c. 4.

l'immesso concorso durante lo spettacolo revinh, sicchè n'ebbere a perire o a restare malconci da ventimila (1), o secondo altri da cinquantamila persone (2). Questo fatto e la legge a cui esso diè origine, che nessuno avesse a dar gladiatori s'ei non possedeva quattrocentomila sestersi, e l'anfiteatro suo non era stato visitato da periti architetti, ci provano che non tutti gli spettacoli erano gratuiti, e che anche di que' secoli v' avea chi sapeva trar partito dalla curiosità degli uomini. E che ciò accadesse nelle città d'Italia più di frequente che in Roma, si deve desumere dalla circostanza che gli spettacoli gratuiti erano in esse assai più rari che in quella. Oltre ciò non mancano esempli di spettacoli che dalle città si davano a pubbliche spese (3), e di altri che da' cittadini verso le patrie loro benefici venivano comandati ne' testamenti sia per una volta (4) ossia anche in perpetuo (5). Altri ludi e non pochi si celebravano in onor degli Iddii a spese de' sacerdoti; e questi continuarono, finchè i templi godettero de' loro beni, e ancora del 372 se ne trova memoria in nna legge di Valentiniano il vecchio indiritta al prefetto del pretorio d' Italia (6). Si può da questo discorso conchindere che le città italiche, infinattanto che l'Italia durò in qualche fiore, non mancavano di tali divertimenti; e quanto fossero frequenti quelli che lero efferivansi da' magistrati, si scorge dall'osservarsi che non v'ha, si può dire, città che non ne conservi una qualche iscrizione, e che moltissime sono quelle che ne conservan parecchie.

# §. §§. Gli spettacoli non cessano nel secolo quarto e nel quinto.

Così continuarono in Italia le cose si può dire per tutti e tre i primi secoli dell'era volgare; ma poiche addossata le fu « l'immensa calamità dei tributi » poichè nel secolo quarto regnarono in essa Massenzio e gli akri tiranni, poichè nel quinto si aggiunsero le tante incursioni dei Barbari, poichè i popoli e i decurioni delle suo città furono insieme con quelli di tutto l'impero ridotti a quel deplerabile state che si mostrerà; vede eguano, che venute meno le pubbliche e le private fortune le città più non potevano supplire alle spese, e rari devevano essere coloro che ad esse nsassere la cortesia de' bei tempi passati. Non di eno gli abitanti d'Italia venivano anche in quegli infelici secoli non di rado ricreati di qualche spettacole e a pubbliche spese della città e a private di alcun ricco cittadino; sia che cotanto fosse grande il trasporto per siffatti divertimenti, o che gl'infelici somini s'ingegnassero di dimenticare alcun tratto le presenti disgrasio. E non parrà forse cre-

- (1) Suctonius Tiberio c. 40.
- (2) Tacitus Annalium Lib. IV. c. 62.
- (3) Muratori L. cit.
- (4) Idem p. 616. n. 4.
- (5) Idem p. 617. n. 5. p. 1111. n. 3.
- (6) Codex Theodos. Lib. XV. tit. V. 1. 1.

dibile che quelli di Capua pagassero secosido un'antica consustudine aucora del 38i e in appresso ottomila moggi di fava l'anno, acciò i cavalli delle quattre fazioni circensi di Roma si conducessero a far delle corse nella lore città (1); che del 384 gli Imperatori dovessere colle lor leggi cominciare a porre alcan termine alle spese che pei ludi facevansi (2); e che sant'Ambrogio verso quello stosso tempo ne avesse a scrivere : « E prodigalità esaurire le sue ricchesse per accattare il fav re del popolo, come si fa da coloro che in ludi circensi o in teatrali o in combattimenti di gladiatori o in cacce di fiere dilapidano il patrimonio, onde superare la fama di chi gli ha preceduti (3). » Queste parole sono degne di particolare attenzione, perchè il Santo non parla di Roma e del sue opulentimime Milano, ma in generale dell'insania, da cui erano prese le città tutte dell'Italia e dell' impere.

### 9. 15. Varie specie di ludi.

Graditissimo sopra tutti gli altri spettaceli fu sempre agli Itali quello do' giadiatori; sicchè, come attesta Vitravio, le città d'Italia costruivano le piasse in foggia diversa da quelle di Grecia, appunte all'oggetto di potervi seconde l'antice uso gedere di questi combattimenti (4); e tauto n'era in esse l'amore che ad alcuna parve dover conservare memoria di colui ch' era stato il primo a fargliene dono (5). Ma non di soli gladiatori si dilettavano, chè moltissime sono iu più luoghi le lapidi, le quali parlane di tutte le varie specie di ludi scenici o direm teatrali, e non poche quelle in cui si ricordano cacce di fiere e corse di cavalli e di bighe. Vedesi in molte città fatta menzione del ludo de' giovani (6), che forse consisteva in belli armeggiamenti ed in giostre, de' ludi palmari, del ludo gallico e d'altri. In tatti questi spettacsii, tranne il ludo de giovani, figuravano, com' è già note, unicamente persone di condisione servile, oppur tali che appunto per questi esercisii si riputavano turpi e inoneste (7); sebbene anche nomini liberi nella universale corruzione de' costumi s'avvilivano come in Roma anche nelle città e si prostituivano come scenici, come guidatori di bighe e come gladiatori. Proprii di uomini ingenni erano, okre il ricordato ludo de' giovani, gli esercizii ginnastici o quelli del campo margio; onde tutte le città avevano de' luoghi dove la gioventh s' addestrava nel maneggio dell'armi, e di molte ancora hanne conservato a certe piasse quel degna e bel nome. Alcune città dell'Italia inferiore per essere di origine greca avevano inoltre come gli Ateniesi certe tensoni di poeti drammatici, come di Napoli scrive

- (1) Codex Theodos. Lib. XV. til. 10. l. 2.
- (2) Ibidem tit. g. l. 1.
- (3) Officiorum Lib. II. c. 21.
- (4) Libro V. c. 1.
- (5) Muratori p. 616. n. 3.
- (6) Idem. p. 614. n. 3. p. 620. n. r. p. 652. n. 2.
- (7) Codex Theodos. Lib. XV. Ut, 7. l. l. 4. 5. 12.

Pflostrate (1), di Siracusa Svetonio (2); ma non appare che in esse e in eltre v'avesse gare di poeti o eratori, come ne' indi capitolini del 206 istituiti in Roma da Domisiano (3), e gare di soli eratori, quali mei gallico Lagduno si tenevano avasti l'ara di Augusto (4). Mancavano, come si diese, ditali esercisii le altre città italiche; ma avevano invece altro divertimento, di cui prendeva grande diletto anche la più nobile gioventì, cioè a dir quelle facole, che per essersi nell'Italia diffuse da quei d'Atella, città antica degli Osci e per usarvisi la lore lingua, si diorano Atellase. Erano queste certi piaceveli poemi drammatici pieni di sali e di schersi e d'antica eleganza, che si camponevano e

si rappresentavano da' giovani liberi; e la rappresentazione di tali drammi, perchè "temperata dall'itulica severità non apportava infamia (I) "nè escludeva gli attori dell'onore della milizia (2). Queste favole continuarono ad essere in grande favore per lunghi secoli; perchè da' tempi più antichi di Roma se ne trova memoria fino nel secolo in cui scriveva Macrobio, che certe Mummio le aveva tornate in voga (3), e anche il grammatico Diomede ne paria siccome di farse, che non erano affatto finor d'uno (4). Ma delle Atellame e de' mimi, di cui e i Romani o gli Itali grandemente si dilettavano, sarè occasione di discorrere altrove.

# CAPITOLO X.

GOVERNO D'ITALIA.

§. 46. Tutta Italia diviene romana quanto al governo. — §. 47. Il principato degli ottimati è istitusione fondamentale del governo municipale italico. — §. 48. L'Italia si riduce da Augusto in dipendenza, e §. 49. viene nel secolo III. quanto al governo pareggiata alle provincie.

# 6. 46. Tutta Italia diviene romana quanto al governo.

Resta ancora che si faccia parola del governo d'Italia, argomento difficile assai e intricato; perchè gli scrittori fino a nostri di conservati, alla sola Roma e alle sue imprese e a' suoi nomini attendendo, ci lasciarono in tale rapporte quasi affatto all' escuro. Per la qual cosa a volere in tanto bujo pur travedere alcua lume, egli è necessario distinguere le materio ed i tempi; e perciò si discorrerà in questo luogo, così andando tentone, del governo generale d'Italia fino al tempo in cui essa fu ridotta alla condisione delle altre provincie; lasciando di dire del domestico governo delle suo città, dove si tratterà in generale delle istitusioni municipali.

L' Italia ne' tempi più antichi abitata da tanti popoli quante forse erano le sue città, le castella e le terre, si venne a riunire in un popolo non a misura che i Romani se ne fecer padroni, ma solo allorquando essi ascrissero gli Itali tutti alla loro cittadinanza. Questo esser verissimo apparirà a chi considera, quale modo i Romani tenessero nel distendere la loro signoria sull' Italia. Vinta alcana delle borgate o delle città più vicine, ne trasportavano a Roma gli abitatori e le ripopolavano di coloni romani. Con quelle che erano alquanto discoste e affatto da lungi usavano in diversa maniera. Ad altre accordavano pienissima libertà e totto il

territorio lasciavano, e concedevano la cittadinansa romana o con certe restrisioni od amplissima; e queste si dicean municipii. Ad altre teglievano o tatti o parte de' campi o per arricchime l'erario o per assegnargli a' coloni romani o latini che culà si facevan passare; queste che si chiamavan colonie s' avevano a governare con quelle leggi ch' erano loro state dettate o dal senato o dai triumviri o da' decemviri che le deducevano. Altri popoli le proprie leggi e i magistrati e il territorio conservavano, e venivano dal vincitore a varie condizioni ricevati in affeausa sotto nome di socil. Oneste condisioni variavano, ma sostanzialmente si riducevano alle due formole di socii del nome latino od italico. Altre città e popoli finalmente si risguardavano a dirittura come seggetti, e in forsa della conquista si facevano reggere da magistrati che ogni anno si nominavano o dallo stesso popolo romano e dal pretere arbano; queste si dicean presetture, e avevano quanto al governo interno quale maggiore quale minor libertà, e taluna, come fu di Capua, ne fu spoglia del tutto. Di quattro diverse maniere era dunque quanto al governo la condizione de varii popoli cocia delle varie comunità italiche ne' primi tempi della dominazione romana; ma comunque essa variasse, tutte dovevano soccorrere la repubblica di denari e di nomini. E questo quanto all' Italia antica, cioè quanto a quella che giace a messodì della Macra e del Rabicone. La superiore poi, ossia la Gallia Cisalpina, la Venesia e l'Istria, vennero a dirittura ridotte in provincia, cioè in piene balia

<sup>(1)</sup> Philostratus Icon. c. 1.

<sup>(2)</sup> Sueton. Caligula c. 20.
(3) Idem codem. c. 4. Censorinus de die nata.
U 9. 18.

<sup>(4)</sup> Idem cod. c. 20. Dio. Cassius Lib. LIV. Juvenalis Sat. 1. v. 44.

<sup>(1)</sup> Valerius Maximus Lib. II. c. 4.

<sup>(2)</sup> Livius Lib. VII. c. 2.

<sup>(3)</sup> Macrob. Saturnal. Lib. I. c. 10.

<sup>(4)</sup> Lib. 111.

del vincitore. Ma comè i socii del nome latino e dell' italico ebbero dopo fiera guerra conseguito la ciltadinanza romana, e come questa poco appres-so fu estesa anche all'Italia superiore, allora gli Itali divennti tutti Romani formarono dall'Alpi al promonterio di Leucopetra, dal Varo all'Arsia, dal mare infero al supero una sola nasione; allora tutte le diverse comunità italiche vennero siccome altrettanti elementi a comporre la gran comunità della romana repubblica; allora nell'ordinamento loro s' introdusse una maggiore uniformità. Imperciocche gli Itali divennti Romani dovettero rinunsiere in grau parte alle proprie leggi per seguir quelle, da cui derivavano i diritti, de' quali dopo conseguita la cittadinanza godevano, e tutti quanto al governo domestico presero a reggersi dietro certi ordini, cui si studiavano d'accostare il più che potevano a quelli di Roma; e a questi si confermarono pienamente a misura che sotto il governo degli Imperatori le leggi di questi fecero porre in dimenticansa le patrie istituzioni antiche.

### §. §7. Il principato degli ottimati è istitusione fondamentale del governo municipale italico.

Una di queste, la quale era fondamento su cui tutto il sistema municipale romano poggiava, e non solo sotto l'imperio ma fino a' grandi rivolgimenti della scorso secolo nell' Italia sempre si conserve, si vuole qui brevemente accennare per dire poi in luogo più opportuno dello aviluppo che essa ebbe darante il governo degli Imperatori. Se vogliasi attendere alle poche notizie che intorno all' ordinamento delle comunità italiche più antiche, e nominatamente delle latine, sono a noi pervennte, si treverà essere in quelle per una loro propria e quasi naturale istituzione il popolo stato costantemente divise in due classi ed ordini, in quello della plebe e degli ottimati, e questo avere propriamente avuto in mano il geverno di quelle piccole repubbliche, non però sonza qualche partecipazione della plebe. Vedesi questa istituzione fine da' tempi più antichi di Roma in Alba (1), in Tuscolo (2), in Ardea (3), città tutte del Lazio; e per tacere altre analoghe autorità, s' ha prova di tale asserzione nella città stessa di Roma, la quale escendo d'origine latina, e nell'antico Lazio novella, s' ha a dir che prendesse le sue istituzioni da popoli che le crano vicini e più antichi. Ora egli è noto e fu in parte nel libro precedente (4) mostrato, come il senato già potente a' tempi dei re riducesse dopo la loro cacciata la suprema autorità nelle sue mani; come la plebe avesse a trasonare laughi e lunghi anni prima di conseguirne una parte, e come anche malgrado questo il governo dello stato restasse in poter del senate. Oltre ciò gli restò sempre la liberissima disposizione delle pubbliche entrate, non ne' primi

secoli solo, come chiaro la attesta Polibio (1), ma sugli ultimi tempi ancora e negli stessi tempi della popolare e tribunizia licensa, sicebè nè anche altora la piebe osava pretendervi (2). E positive testimonianzo e l'analogia dimostrano dunque, che come in Roma, in tutte le comunità latine v' aveva un senato ossia un pubblico corpo degli ottimati. Questo poi trovasi anche presso altri popoli d'origine italica, e ce ne fanno fede i Vejenti e i Falisci che erano Etruschi (3), i Campani (4), i Lucani (5) e tant' altri; e anche qui l'analogia e le autorità ci inseguano che quegli ottimati avevano in mano il governo delle lore comunità (6). Quelle mazioni poi, che venute da altre contrade a stanziare in Italia questa istituzione non conoscevano punto e si reggevano ouninamente a popolo o a governo di pochi principi o anche di re, tutte l'ebbero ad adottare sotto la dominazione remana. Quest'ordine, che aveva ad essere siccome capo e anima d'ogni comune, pareva a'Romani cotanto necessario in ogni popolo il quale le cose ue governasse da sè: ch'esso nou solo si trova În tutte le colonie e nei municipii, ma fino in ogni città, la quale malgrado la sua dipendenza dai rettori della provincia conservava quanto al governo municipale qualche ombra di libertà. Quindi è che questo senato sotto il nome di corpo dei decurioni si trova nelle città di ogni provincia; quindi è che siccome di cosa affatte singolare ci fu lașciata memoria, che i Romani per torre a Capua ogni apparensa di comune, le tolsero « il senato, le adunanze e i magistrati (7) » e che Augusto fece due secoli appresso lo stesso con Alessandria, onde meglio frenare quegli irrequieti abitanti (8).

### 48. L'Italia ridotta in dipendensa da Augusto.

Questo senato o corpo de' decurioni governava dunque in tutta l'Italia le cose domestiche della città e le governava liberamente, se non che i Romani prima in forza della società, pei della cittadinanza accordata ai Latini ed agli Itali se ne intramettevano, sia per conservare il loro principato, sia per giovarsi delle forze e de' denari di quelle comunità. Cotale ingerenza e la conseguente restrizione della libertà vanne, per le cause e nel modo che ora si discorreranno, sempre crescendo sotto gli Imperatori, siochè l'Italia si vide omai del secolo III, in questo proposito ridotta alla condizione di tutte le provincie.

Si ricordò in altri luoghi e in altri si mostrerà, come per Augusto si ordinasse l'amministrazione dell'impero, e si dividesse tra lui e il senato il

<sup>(1)</sup> Livius Lib. I. c. 11.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. III. c. 7. Lib. VI. c. 16.

<sup>(3)</sup> Idem Lib. IV. c. 5,

<sup>(4)</sup> Capit, 11.

<sup>(1)</sup> Polybius Lib, VI. cap, 11.

<sup>(2)</sup> Cicero in Vatinium c. 15.

<sup>(3)</sup> Livius Lib. IV. c. 33. Lib. V. c. 15.

<sup>(4)</sup> Idem Lib. VII. c, 22,

<sup>(5)</sup> Idem Lib. 1'111. c. 23.

<sup>(6)</sup> Idem Lib. eodem c. 13. et 18.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. XXVI. c. 13.

<sup>(8)</sup> Dio. Cass. Lib. L1.

governo delle provincie. Dagli scrittori che parlano di quel ripartimento appena s'acconna alcun che del governo generale d'Italia; e n'è forse cagione ch'essa pareva loro composta come di tante piccole repubbliche quanti erane i suoi comuni, e retta da' magistrati municipali che amministravano le città e i territori che ne dipendevano. Comunque in questo rapporto libera, essa era però in qualche necessaria dipendensa da Noma e dail'Imperatore; perchè in Roma si rendeva giustisia in ultima istausa, e'l senato concorreva col principe a conservarvi la quiete, a decidere le controversie tra città e città, a vegliare che una non soverchiasse l'altra, che i magistrati non abusassero del loro potere, che vi pagassero le comandate gravesse ec. Ma tra che gli scritteri ci Inscierono di queste cose poche momorie, uè Augusto nè alcun altre Imperatore volle mai determinare con precisione i limiti della propria autorità e di quella del senato o de' consoli : ne riesce impossibile ogni circostanziato discorso; o perciò b rà in generale osservare che gli Imperatori, ora più mederazione usando, era meno, vennero a rendere sempre più dipendente da sè, come le provincie cui lasciavano governare al senato, anche Pitalia che pareva dovere esser libera; sia perchè il naturale andamento delle cose umane porta che in popolo di poca virtà l'autorità del principe sempre più si dilati e quella si ristringa di chi quel dilatamento dovrebbero impedire; ossia perchè i principi e i loro ministri non amano di alla dimettere di quel potere che s'esercitò da chi li precedette; ossia finalmente perchè gli Imperatori post errdessero richiedere il bene e la tranquillità dello stato. Comunque si fosse, certa cosa è che l'Italia venne omai molto prima della fine del secolo terse e forse già nel secondo ridotta quanto al governe alla condizione comune delle previncie. Ma sebbene questo dovesso accadere in conseguenza del rivolgimente operate da Augusto, perchè la un paese assai vasto è necessario che v' abbia chi rappresenti in più kaeghi la persona del principe e na faccia eseguire i comandi: nessuno lascia scritto, quando o come questo avvonisse. Per la qual cusa non potendosi tal cambiamento dimostrare aclie sue successive gradazioni, ma solo concepire coll'animo e indicare com in universale, si verranno accennando alcuni pochi fatti s autorità, da cui sombra apparir manifesto, che gii Imperatori, non osando spogliare ad un tratto gli abitatori d'Italia di que privilegii che loro con petevano in forza della cittadinanza romana, si accontentarono in suile prime di tenerii in quella dipendenca che già solea la repubblica. Ma componendosi l'Italia di tanti piccoli stati quante erano le sue città, e nen potendo in queste per la atessa loro natura mai mancare de movimenti e delle turbazioni, che e per la salute propria e per la comune richiedessero i provvedimenti di n' autorità superiore : gli Imperatori ebbero agio di estendere sempre più il loro potere, sicchè a forsa di rescrizioni sempre maggiori giunsero assai di baca' ora a spogliare l'Italia di quell' apparente indipendonsa, di cui aveva in distinsione delle provincio goduto.

Narra Plinio il vecchio, che Augusto divise tutta l'Italia in quelle undici gran parti che si ricorderono e da lui furono chiamate regioni; ma sebbene l'evidente scope di queste ripartimente quelle fesse di agevolarsene il governe e d'assicurarecne la sommissione, e tal divisione continunsse per lunghi anni a sussistere: quello scrittore non altro fa che esporla geograficamente, nà di magistrati preposti al governo di queste regio. ni o dell' autorità loro accordata si trova presse lai o altri nessuna mensione. Solo Diene nel riferire i discorsi, che sull'ordinamento del principato egli mette in bocca a Meccaste e ad Agrip. pa, ci fa conoscere, che il prime fa consigliatore di quel ripartimento e delle mutazioni che quanto al governo d' stalia ne seguitareno. Ragionando dietro quelle che dall'Imperatore si fece finge dunque Dione, che così Mecenate parlame ad Augusto: "Tatta Italia, intendo parlar di quel tratte della medesima che più di cento miglia è distante da Roma, e tutto le altre terre e le isole soggotte, e anche tutte le città secondo i popoli e le nasioni dividi in tante parti che un solo nomo possa comodamente governarie; e metti in esse soldati co' lor capitani ec. ,, Indi, depo avere esposto, come a suo avviso s'abbiano a condurre uesti governatori militari e civili, sia dell'Italia. sia delle provincie, così continua: "Nè ti deve car maraviglia ch' io ti consigli a divider l' ttelia in siffatti ripartimenti; perchè vasta essendo e numerosa di popolo ella non può da magistrati (cioè, siccome pare voler dire lo storico, da' consoli e da' pretori sedenti in Roma) venire ben regolata; essendo in effetto necessario che coloi il quale ha il governo de' popoli si trovi sempre in prossimità de' medesimi , ende non s' impengane loro se non quelle cose che possono fare; " e infine consiglia, che il governo di queste regioni si commetta a comini consolari e pretorii (1). Questo discorso essure da Dione stato dedotto d erdini stabiliti da Angusto pel geverno d'Italia, si conosce ad evidenza da ciò, che la proposta divicione ebbe laogo effettivamente; e Dione là dove ospone il sistema d'amministrazione da Anguste introdotto in Italia così si esprime: " Mell'Italia si conservarono da Cesare gli antichi nomi di protori e di consoli; e coloro che avevano il comando fuori d'Italia furono appellati propretori e proconsoli, quasi in luogo di questi esercitasser la carica (2). 31 Dione sembra con queste parole volerci fare intendere che 'l governo d'Italia venne dall'Imperatore lasciato a' consoli ed a' pretori, la quale assersione riceve gran peso dal sapersi che 'l numero de' pretori fu da Augusto cresciuto sicchè fossero sedici (3). Ma si osservi, che tanto i consoli come i pretori venivano nominati dall'Imperatore o almeno non altrimenti che a pia-

<sup>(1)</sup> Dio. Cass. Lib. Lll.

<sup>(2)</sup> Idem Lib LIII.

<sup>(3)</sup> Digestorum Lib. J. tit. 2, l. 2. 4. 38.

onr one (1), e non .potevane aver mel governo d' Italia se non poca ingerenza e subordinata, Imperciscobè a non calcolare che gli Imperatori avevano il supremo comando delle milizie che stansiavano in Roma o nelle diverse regioni d' Italia, che la leve di soldati vi si facevano per ordine loro o così mon poche consioni per l'erario militare, che essi di frequenta assumevano il consolato e comandavano più de' conseli anche quando non Passamevano, ed erano, sempre che uscissero del pomerio, rivestiti dell'autorità precensolare (a): si vede, come pel solo abuso delle surrogazioni, per cui chi un solo mese chi due o nessuno oltre moss'anno durava nel consolato, e per essere questa dignità divennta non altro che un vano titolo di onore, s'ha a dire, che gli Imperatori medesimi attendavano al governo d'Italia, e fino di quella sna parte che per coere alla distanza di conto miglia da Roma pareva riservata alle cure de' magistrati ordinarii e del sonato, finchè poi venne mpe, in cai avvezzi i popoli a maggiore ubbidiensa li diedero a reggero a speziali governatori.

De' modi tenuti da' successori d'Augusto noa si può parlare distintamente fino ad Adriano, perchè a se ne trovan memorie; onde si accennerasno alcani pochi fatti da cui appare, che altri più ristrinse la mano, altri più l'allargo. Di Tiberio che regnò meno civilmente d' Augusto, si legge, che avendo que' di Pollensa, città della Lignria, estorto violentemente dagli eredi d'un centurione del denaro onde procurarsene nu combattimento di gladiatori, quell' Imperatore mandè sotto certi pretesti due coorti alla volta di quella città, e fattevele entrar d'improvviso e assalire e arrestar gli abitenti condannò a perpetua prigione la maggior parte della piebe e de' decurioni (3). In contrario Claudio e Nerone. Il primo ricbiese i consoli del permesso di tenere una fiera in certi snei beni patrimeniali (4); ed essendosi (anno \$8) ai tempi del secondo i legati de' decarioni e della plebe di Possuolo presentati con vicendevoli lagui al sonato, questo non potendo compor le discordie vi mandò una coerte di pretoriani (5)-Come tutti gli altri principi in altre occasioni, così Tito sovvenne generosamente alla Campania desolata da quella terribile erusione del Vesuvio, e deputò nomini consolari che avessero cura del ristanro delle soqquadrate città, e del sostentamento degli impoveriti cittadini (6). Domiziano comandò in Italia nessuno avesse a piantar nuovi vigneti (7); la quale cosa, se uon fosse attentata da chi di que' tempi viveva e vivea in Roma e poco appresso visse alla corte, forse non si crederebbe, e dimostra quanto la libertà degli Itali si

(1) Dio. Lib. mox land. Vedi il passa nel 6. 1. del Libro seg.

- (2) Dio. Lib. L111.
- (3) Suctorius codem c. 87.
- (4) Idem Claudio c. 12.
- (5) Tacitus Annal. Lib. XIII. c. 48.
- (6) Suctonius codem c. 8.
- (1) Idem Domitiano c. 8.

potesse omai dagli Imperatori ristrigaere. De'tempi di Trajano si trova che grendo un nomo pretorio chiesto al senato di poter tenere una fiera nei suoi pederi, i legati de' Vicantini vennero a Roma a contraddire (1).

Questo rapporto a quella parte della pubblica amministrazione che oggi si direbbe civile o politica; rapporto a quella che si chiama finanziera già si dimestrà che gli Imperatori esigevano certe particolari gravesse a favor dell' erario militara,e che a queste altre no aggiugnevano in via ordinaria ed auche estraordinaria ajecome fu del tributo. Quanto poi a quella parte del supremo potere che si occupa dell'amministrazione della giustizia, si sa che i consoli, poichè la somma del governo passò negli imperatori, furono ridetti ad essere poco più che giudici supremi; ma è da osservare che gli Imperatori non salo giudicavano in forsa della podestà tribunisia delle cause capitali dei cittadini romani, ma che auche nelle civili sentensiavano in compagnia de' consoli o anche senza di cesi, e che sobbene lascinesere in apparenza al senato il diritto di fare le leggi giudisiali, per telsero sull'esempio d'Angusto tutti a dettarne co' loro decreti ed editti (2). Ora non vivendo secondo le leggi romane se non i soli cittadini romani, si vede, quanta parte s'arrogassere gli Imperatori nel governo d'Italia in questa lor qualità di supremi giudici e legistatori; e questa pob dirsi essere stata la via, per cui vennero a reggerla per messo de' loro governatori.

# §. 49, L'Italia nel secolo terzo ridolla a condisione delle provincie.

Di ciò s'ha per avventura nua arova di quello che si legge di Adriano e d'Antonino il filosofo, principi tutti e due buoni, e 'l secondo anche m deratissimo. Adriano, che nell'ordinamento dell' impero molte cose innovò, assai ristrinse la ginriedizione e l'autorità de' consoli." con destinare: quattro nomini consolari siccome gindici per tutta l'Italia (3). " E che l'ufficio di questi consolori non fosse di semplici gindici, me s'accostassea quelle di veri governatori, e per ciè l'Italia fesse omai da Adriano trattata come le provincie, sipuò intendere da un passe di Giulio Capitelino, la cui autorità, ad alcune ferse di lieve memento, viene la questo proposito a riescire assai grave, perchè molte ragioni concorrene a persuadere che: la cosa fosse appunte come da lui si racconta. Scrive egli adauque che Antonino Pio in da Adrinno " tra' quattro consolari, a' quali ci commetteva l'Italia, eletto a reggere quella parte di cosa in cui egli aveva i enei maggiori possedimenti; perchè l'Imperatore voleva di tal maniera provvedere all'onore ed alla quiete di tanto nome (4).,,

<sup>(1)</sup> Plinius Epistol. Lib, V. ep. 5. et 24.

<sup>(2)</sup> Helnoccius Histor. jur. rom. Lib. I. c. 4. 6. 173. seg.

<sup>(3)</sup> Spartianus codem c. 22.

<sup>(4)</sup> Capitolinus Anton, Pio. c. 3.

Or se si esservi che gli Imperatori ordinavano colle lor leggi, che in buon numero si trovano nei Digesti e nel Codice, come il governo generale così il municipale: si conoscerà com' essi dovevano nell' Italia deputare chi vegliasse che quelle lor leggi fossero osservate, il che senza la presenza d'alcano che coll'autorità vi obbligasse i magistrati delle città non pare aver dovuto esser possibile; e se a questo s'attende si vedrà, che Capitolino non disse poi male, che que' quattro consolari furono destinati a reggere l'Italia. Chi poi conosce alcun poco gli storici di questi tempi, non prenderà maraviglia, che nessuno fuori di Capitolino abbia parlato di questi governatori d'Italia; o verrà, forse non senza ragione, pensando che gli Imperatori cominciassero a far reggere gli Itali da questi lor giudici sotto colore di liberarit dalla molestia di venir sempre a Roma per certi loro processi. Imperciocchè se anche si voglia concedere che questi consolari non fossero in origine altre che giudici, chiaro si scorge che o vi dovea avere già prims, e fin da' tempi d'Augusto, de' magistrati incaricati del governo civile, o che gli Imperatori dovettero a questi giadici più di una volta commettere degli affari anche non giudiziali; e chiaro del pari si vede, come la sola presenza di questi nomini, che tutti erano dei principali e mandati sempre dal principe, serviva a distenderne l'autorità e ad avvezzar gli abitanti a sempre maggior sommissione. Auche M. Aurelio provvide, come dice il suo biografo, a' bisogni d'Italia con destinarvi degli nomini i quali sotto nome di giuridici v' amministrasser giustizia (1); e più oltre che alcun altro de' snoi antecessori ancor procedette, perchè " ad eggetto di crescere dignità a' senatori assegnò alle città de' curatori, cui traca da quell'ordine (2). " Sebbene nulla di pià qui s'aggiunga, egli sembra per le incumbense proprie di questi affisiali, delle quali si vedrà nel libro seguente, manifesto, che gl'Imperatori facendo vista di voler bene ordinar le città e impedire che i decurioni non ne dilapidassero il patrimenie, vi deputarone sotte quel titole specioso de' veri governatori; e per quanto appare dalle iscrizioni che ei possono a questi tempi riferire, si scorge che di tali curatori v'aveva in quasi tutte le città, e che in alcune di minor conto degli nomini anche non senatorii, ma rivestiti di qualche maggiore e minor dignità militare o civile, esercitavano quell'affizio.

Averano danque gli Imperatori deputato lore nomini, i quali in Italia esigessere le gravezze che si pagavano al lore fisco, altri che vi faccaser le leve, altri che v'amministrasser giustisia, ed altri che in alcan mode governassero le città; e tutto queste parte fino da' primissimi tempi del-l'imperio, parte sotto il regno d'Adriano e degli Antonini, vale a dire in tempi e per l'Italia e per l'impere affatto tranquilli, e in cui ne' principi anche non huoni si scorge qualche rispetto per gli

ordini antichi. Ma fi dilatamento della loro ingerensa nel governo d'Italia si dovette far più sensibile negli sconvelgimenti dell'anarchia militare, e sotto Imperatori che saliti al soglio per virth della anada colla visti di quella vi si mantenevano.

della spada colla virtà di quella vi si mantenevano. Quando dunque sopravvennero quegli agitati agraziatissimi tempi, e nominatamente quando le l'egioni illiriche proclamarono Settimio Sevete, probabile è che quell'uomo terribile e della sua autorità sì geloso cominciasse più degli antecedenti Imperatori a ridurre in sua mano ogni cosa, nel che ebbe egregio ajutatore Plauziano suo prefetto del pretorio, il quale, come in altro luogo si disse, d'ogni possa si studiava di crescere coll' autorità del suo signore la propria. Quello che da Severo e Planziano si fece, si fece da lor successori; perchè tanto gli Imperatori come i prefetti erano, si può dire tutti, per la carriera dell'armi saliti tanto alto, e tutti, alccome poco pratichi o poco curanti delle civili istituziosembrano dovere essere stati poco inchineni . voli a rispettare i diritti di chi per difendersi nou aveva nè coraggio che bastasse nè forza. Così essere andata la cosa egli è evidente per ciò, che così fare da essi troppo ben si poteva, per non mancarne talora giusta cagione, talora ragionevol pretesto. Imperciocchè era massima già fin sotto Augusto che gli Imperatori ritenessero per sè il reggimento delle provincie dove stavano a' quartieri gli eserciti o dove gnerra scoppiava; e si sa avervi di questi tempi avuto in Italia fierissimi rivolgimenti e sette in otto guerre civili, e avere fino dal regno di M. Aurelio incominciato a trascorrervi i Barbari. Ora come gli Imperatori si ebbero sotto colore d'espellerne il nemico, di tornare i popoli all'abbidienza o di conservarvi la quiete, recato in mano il governo d'Italia, più non pensarono a rimettere le cose sul piede antico. Vere è che prima del regno d'Aureliano non si trova memoria di chi alcana parte d'Italia in qualità di particolare governatore reggesse, ma avervene avuto anche prima sembra potersi con più d'un argomento per le cose dette e per quelle che si soggiugneranno asserire, Scrive Trebellio Pollione: « Aureliano, nomo di soverchia severità, dopo avere trionfato di Tetrico, vinto da vergogna, lo fece correttore di tutta Italia, cioè della Campania, del Samio, de' Brusii, dell' Apulia, della Calabria, dell'Etraria, dell'Umbria, del Piceno e della Flaminia e di tutto il paese annonario (1).,, Flavio Vopisco lo stesso fatto narrando così si esprime: "Aureliano dopo avere trionfato di Tetrico, lo fece correttore della Lucania (2). " Comunque questi due scrittori discordino nell'estensione del paese dato a reggere a Tetrico, in questo convengono, ch' esso era posto in Italia; e come lodano la generoskà d'Aureliano verso il viato nemico, non avrebbero lesciato di magnificaria ancor più, se avessero petuto aggiugnere che quest'-nfficio-si croò da Aureliano per onorarne il su-

<sup>(1)</sup> Capitolinus Anton, Pio c. 11.

<sup>(2)</sup> Idem loc.eit.

<sup>(1)</sup> Crebell. Pell. Tetrico Seniore.

<sup>(2)</sup> Vopiscus Aureliano c. 39.

perato Tetrico. S' aggiunga, che dalle lettere pubbliche cui il senuto all'elezione di Tacito indirissò alle città principali dell'impero e tra queste anche quelle di Aquileja e Mediolano, e così da quelle che i senatori ebbri di gioja si scrivevano in tale occasione, si conosce che tutti, siccome di cosa mueva e alla loro memoria insolita, si rallegravano di vedersi restituiti i diritti di ricevere appellazioni dalle sentenze di ogni podestà qualanque, e di creare proconsoli (1); diritti che al senato si veggono poco appresso riconfermati da Probo (a). Dopo i brevi regni di que' due Imperatori s'oscurò di nuovo lo splendor del senato; e quindi si trova del 284 un Giuliano correttore della Venezia, il quale avendo ribellato a Carino fu superato e morto (3), e un correttore d'Italia si trova del 200 sotto Dioclesiano (4), ed un altro più tardo sotto Costantino (5), dal quale, siccome in altro luogo si disse, l'Italia fu divisa in diciassette provincie. Le cose addotte provano danque che avanti le innovazioni di Diocleziano e Costantino l'Italia era stata sottratta al governo del senato e de' consoli e de' pretori, e rendono anche probabile che ciò avvenisse fino da' tempi d'Adriano e di M. Aurelio. Che se alcuno volesse non pertanto distinguere da' governatori de' tempi susseguenti i consolari e i giuridici di que' due Imperateri, esservi com'essi si dicone nominati dal principe non dal senato, e come Tetrico si dice eletto da Anreliano, e come certo sembra che questi non fosse il primo effettivo governatore imperiale d'una parte d'Italia. Imperciocche a non valutar più che tanto l'argomento negativo tratto dal silenzio de' citati due storici, si vede che se a Tetrico fu data a reggere una regione d'Italia, in cui fino a quei di non erano trascorsi Barbari,

nè insorti tiranui, doveva molto prima essere stato commesso ad altri il governo delle contrado dell'Italia superiore, che del secolo III. erano state di frequente teatro d'incursioni straniere e di guerre civili. Che poi i correttori fossero veri governatori e nominati dal principe, oltre che appare da quanto si disse di Tetrico, s' impara dalla definizione che ne da Papiniano, il quale già avanti il regno di Aureliano scriveva: "il legato del principe, cioè a dire il preside o correttore d'una provincia (1). " E se non fosse troppo avventurata la conghiettara, che questo muovo nome di correttore venisse dagli Imperatori inventata, come già quello de' consolari e de' giaridici per offendere il meno possibile gli animi degli Itali, che potevano a quella novità aombrare, si potrebbe asserire che i correttori venissero posti al governo d'Italia, almeno ne' tempi in cui il sommo Papiniano fiort, cioè dal regno di M. Aurelio al primo anno di Caracalla (2); ma può fare ostacolo che (ma però solo verso la metà del secolo V.) due correttori si trovano annoverati tra' rettori delle provincie orientali, ed uno tra que' delle illiriche (3).

Anche in questa sorama scarsezza di memorie sembra dunque provato quasi ad evidenza, che gli Imperatori ora sotto colore di torre nelle città italiche qualche disordine, ora sotto quello di riparare a tal male o a tai altre, ora cogliendo an pretesto, ora approfittando d'un' occasione giunsero a grado a grado già avanti il secolo quarto a dare all'Italia dei veri governatori, a ingerirai nell'amministrazione del patrimonio comunale, e in vista delle pubbliche necessità ad importe un moderato tributo, e in fine ad uguagliaria alle provincie in questo ed in ogni altro rapporto.

### CONCLUSIONE

Il paese più bello, il giardino d'Europa, feracissimo d'ogal maniera di frutti del sapore più squisito e delle derrate di maggior pregio che allora si conoscessero; abitato da un popolo di quanti ne ricorda la storia il più valoroso, il più tollerante delle militari fatiche, il più pasiente di disciplina anche rigorosa e di legittimo imperio; manousesso non da esterni nomici, de' quali nessune poteva contro di esso aucor prevalere, ma dall' ambizione, dalla rabbia e dalla rapacità de' suoi proprii figiuoli aveva già incominciate a decadere dall'antico ano sore prima che gli imperatori lo prendessero a reggere.

- (1) Vopiscus Floriano c. 5. et 6.
- (2) Idem Probo c. 13.
- (3) Aurelius Victor. Epit. c. 39.
- (4) Codex Instinian. Lib. 1, tit. 18. l. 4. Libro VII. tit. 35. l. 3.
- (5) Ex marm. ap. Pancirollium Notit. dignit. per Occidentem c. 48.

Il popole venute mene per le molte e incessanti guerre straniere e pel furore delle civili e dai viacitori di queste impoverito; tutte le fortane soquadrate; in questi somvolgimenti senza memero i viali e i delitti, e gli uni e gli altri immensi e presperi; le virtà poche, non enerate, anni neglette e talora persegultate; il cerse delle pubbliche vicende ne' cinque soccil degli Importatori il più del tempo tante infolice da non petere nè anche i più buoni riparare agli infiniti interni mali, o i più valorosi appena resistere a' superanti nemici; in somma l'Italia ridotta a tale che quando cessò d'essere romana, forse non peteva essere più misera.

Gli Itali laberiosi per povertà e per natura attesero gran tempo alla coltura de' campi, e ajutati

- (1) Digestorum Lib, I. tit. 18. l. 20.
- (2) Heineccius histor. juris rom. Lib. I. §. 329 et 830.
  - (3) Panciroll, ad Notit. dignitat. per Occident.

dalla fertilità del suolo e dalla benigna influenza del cielo n' ebbero ricompensa larghissima, perchè si conservarono vigorosi di corpo e di animo; ma passato il più de' terreni nelle mani de' grandi e commessane la coltivazione agli schiavi, essi in quella povertà anneghittirono e divennero imbelli e presso che inetti alla milizia. Il popolo, perchè agricoltore e fiero nell' armi e ricco della sua fatica e delle frequenti e larghe prede, neglesse gran tempo siccome indegna di sè l' industria del commercio e delle arti, cni vedeva esercitare o dagli stranieri o da' servi; e quando per le mutate circostanze sarebbe stato in necessità d'applicarvisi, non le petè, parte perchè mancava di capitali, parte perchè tuttavia regnava l'antico pregiadizio, parte perchè gli Imperatori langi da animarvelo o da ajutare e favorire parevano contrariare chi per quella via si procacciava il sostentamento o cercava di arricchire sè stesso e di prosperare lo stato.

Prima ancora che si rovesciasse sull'Italia o sull' impero la piena dei Barbari, prima ancora che le pubbliche calamità giugnessero a quell' insopportabile eccesso che si dimostrò, l'Italia era atteso lo spopolamento e per essere la plebe stata in varii modi dispossessata de' snoi patrimonii e l'agricoltura dai grandi abbandonata agli schiavi,

e per la non curanza del commercio e dell'industria caduta in tal povertà, che gli Imperatori, in questo più equi e più generosi che non la repubblica, dovettero soccorrere a' suoi estremi bisogni accordando a' genitori di che nutrire i figliuoli. Fu però poco di tal benefisio goduto, perchè col crescere delle pubbliche necessità non solo le fu tolto il meritato sussidio, ma le vennero accrescinte le autiche tasse e imposto il tributo, sotto il cui peso ebbe come il rimanente dell'impero a rovinare.

Tale era però e tanta la generosità degli animi, che anche nel corso di secoli così poco lieti gli Italici conservarono a longo l'ingenito amore della magnificenza nelle opere pubbliche e negli spettacoli, e in questi e in quelle sempre mostraroue grandezza e nobiltà, finchè furono oppressi e dagli

nomini e da' tempi.

Spogliati a lungo da prepotenti Bomani della libertà la riconquistarono armati, quando combatterono per la cittadinanza; ma godutone, però sempre in dipendenza da Roma, poco oltre a cinquant'anni ne vennero a grado a grado insieme con Roma stessa privati dagli Imperatori. Allora ridotti alla condizione de' provinciali che già crano stati lor sudditi, ebbero con questi comune la sorte; e quale essa si fosse, verrà discorso nel libro seguente.

FINE DEL LIBRO SECONDO



# LIBRO TERZO **DELLA CONDIZIONE DELL'IMPERO** ROMANO

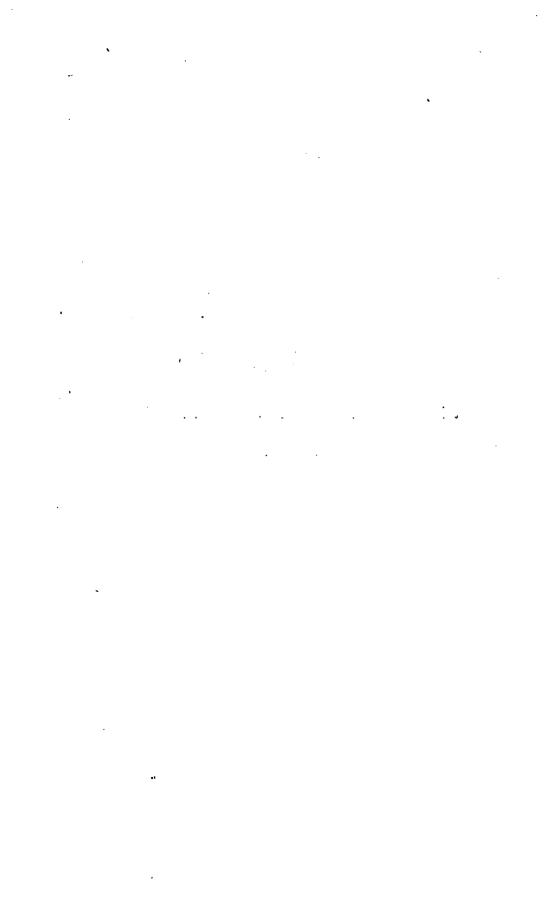

# LIBRO TERZO

Prima di farsi giusta la sua promessa a mostrare, quale fosse in universale la condisione dell'impero romano in dipendensa dal modo in cui esso venta governato, e quale perciò dovesse in tale riguardo essere la coudizione d'Italia, l'autore di questa storia crede di doversi escusare, se nel trattare il proposto argomento gli avverrà di tornare a dir delle cose già dette altrove e a' più de' lettori anche d'altronde notissime. Fecesi questo da lui non senza buon fondamento: perchè siccome il governo d'uno stato e la sua storia sono in nesso strettissimo, e la storia dell'impero ro. mano lo è per qualche tempo in singolar maniera con quella del senato e del popolo di Roma; e siccome le ricerche e le discussioni, che si contengono in questa seconda parte, non avevano comodo luogo in que libri in cui si descrisse la storia degli Imperatori: gli parve che alcune materie non si potessero esaminar colla desiderata chiaressa, dove le accennate ripetizioni si fossero intralasciate, Acciò poi nessano il condenni, perchè egli non sempre ristringe il suo ragiousmento a' cinque secoli del regno degli Imperatori, gli sembra di fare a sua ginstificazione osservare.

che molti punti non si potevano, come si vedrà, debitamente illustrare sensa risalire a que' tempi, in cui certe istituzioni avevano avuto il lore principio, e che questo spasiare oltre i posti confini serve a supplire a parte di que' mancamenti e a riempire alcune di quelle lacune, che per difetto di sicure memorie intorno al governo dell' Italia si trovano nel precedente suo libro. Diede egli danque al presente trattato del governo degli Imperatori tale estensione, che quest'argomento vi si esaminasse quanto gli era possibile, per uno spasio di tempo non punto minore di quello che si contemplo ne' libri antecedenti: laoude in quella medesima guisa, che nella prima parte si narrò la storia d'Italia ne' cinque primi secoli dell'era volgare, e che in questa seconda per tutti e cinque si disse della condisione di Roma, e per tutti e cinque d'alcune particolarità dell' Italia: per tutti e cinque si dirà del sistema di governo degli Imperatori; e ogni lettere trasportando all'Italio quanto qui si discorre dell'impero in generale conoscerà di leggieri, quale ne foese la condizione in relazione a' suoi reggitori e in dipendenza da loro,

# CAPITOLO I.

STABILIMENTO ED OBDINI DELLA MONARCHIA DEGLI IMPERATORI.

N. Modi tenuti da Augusto nello stabilire la Monarchia. — §. 2, Snot ordini alterati da Adriano
e dagli Imperatori del secolo terzo. — §. 3. Cagioni di queste alterazioni. — §. 4. Ordini di
Diocleziano e §. 5. di Costantino. — §. 6. Corte degli Imperatori,

§. I. Modi tenuti da Augusto nello etabilire la Monarchia.

Allorquando C. Ginlio Cesave Ottaviano volle nel settimo suo consolato rendere in alcun modo legittima l'autorità usurpata coll'armi, egli, siccome studiosissimo di sicurarsi la signoria e insieme la vita, con ogni arte si adoperò per dare a credere a' Romani che ben lungi da volersi far loro signore, solo per condiscendere al comun desiderio accomodava l'animo ad essero principe, cioè il principato gli gravasse mon poco. Ma come era nomo, a cui della vita forse non caleva se non quanto per essa godeva del principato, tali messi usò, che! conseguimento d'ano scopo non gli impedisse quello dell'altro; a per ciò affettava

di farsi ogni dieci- o anche ogni cinque anni conferir di bel nuovo la suprema podestà, divideva col senato il governo delle provincie, ad esso laeciava l'amministrazione dell'erario, faceva vista di regger lo stato col consiglio suo e de' magistrati ordinarii, dimostrava in tutto il suo vivere e nel contegno ogni possibil modestia. Imperciocchè sempre ambì d'usar vesti filate e tessute dalla moglie o dalla figlinola, e abitò casa che non si distingueva ne per magnificenza, ne per ampiezza, e vi occupò per quarant'anni, state e verno, la medesima stanza, e in questa e nella casa tutta tenea suppellettili e masserizie che, i ricchi, avrebbero avato a schifo siccome poco eleganti; vivea samigliarescamente cogli amici, infermi li visitava, invitato alla loro mensa sedewa, di frequente alla sua li chiamava; malle cene

sue erano di tre serviti o al più di sei, e più che squisite o copiose, amene e piacevoli (1). In servigio della persona sempre adoperò, siccome provano le antiche iscrizioni, i proprii schiavi e i liberti, e a questi commetteva la cura della famiglia e delle cose domestiche, e così l'ufficio di segretarii e di procuratori (esattori e pagatori), e non di rado gli impiegava in dilicate missioni, in essi riposando siccome in fidate creature. Ma se grande in lui era la cura di ostentare una moderazione che la sua prima gioventù non avrebbe lasciato sperare, non era minore la difigensa pel conarrvare lo stato. A tale oggetto volle essere rivestito del potere de' magistrati tutti e del senato e del popolo, e disciolto dall'obbligo d'osservare le leggi; permise al popolo d'eleggere una metà de' magistrati annuali, e la nomina dell'altra a sè riservà; mostrà d'onorar sommamente il senato. ma, come chiaro apparve, solo per farsene un sostegno al principato, perchè e lo riformò a suo piacere, e ne trasse un consiglio di pochi, con cui le cose più gelose e più gravi a suo arbitrio reggeva; e quantunque in parole lasciasse a libera disposizione di quello l'erario, e con esso dividesse il governo delle provincie, non per tanto anche nelle provincie senatorie mando sempre rettore cui volle, e de' denari del pubblico egli era solo e vero padrone; perfine ben si guardo di porre egli stesso o di lasciar porre alla sua autorità limite alcuno. Contuttocio ben conobbe che inutile sarebbe riuscito questo suo studio s'ei non avesse avoto iu mano la forsa; e quindi ritenne costantemente il comando dell'armi e'l governo delle provincie dove stanziavano le legioni o guerra insorgeva, e istituì i pretoriani; e per rendere le milizie devote a sè solo e da sè solo dipendenti, ed averne in balla come le pene anche i premii, stabili l'erario militare, e dotatolo riccamente se ne costistut assoluto dispensatore.

Erco in quale maniera Dione Cassio viene diffusamente narrando quello che qui, quanto all'ordinamento del governo dello stato, si acconnò, e in parte fu in altri luoghi dove si trattò di questo argomento colle opportune autorità dimostrato. " Essendo dunque (dell' anno 27 avanti l'era volgare) ad Augusto sì dal senato come dal popolo stato confermato l'impero, e ciò non ostante volendo egli comparir popolare, tolse sopra di sè, è vero, la cura di presiedere con tutto l'impegno ai pubblici affari ....: ma disse di non voler comandare a tatte le provincie, o governar perpetuamente quelle, di regger le quali si fosse una volta incaricato: e quindi restituì al senato le provincie men forti, perchè stavano in calma e sgombre erano da ogni guerra, e ritenue per sè le più potenti, quelle cioè che avevano de nemici per confinanti, o da per sè stesse suscitar potevano delle non piccole turbolenze. Egli così operava per dar a divedere, che lasciava godere sicuramente al sen to de luoghi migliori, e che quanto a sè esso andava ad esporsi ai travagli ed

(1) Suctonius Augusto c. c. 72. 73. 74.

ai rischi; ma sotto un tal pretesto però rendeva inerme ed imbelle il senato, e trasferiva in sè solo le armi e i soldati. " Indi annoverate le provincie che avevano in faturo ad essere del senato e del principe, continua: " ma tra queste (ultime) il medesimo Cesare in processo di tempo rende al popolo Cipro e la Gallia Narbonese, prendendosi invece la Dalmasia; ed una tale permutasione fu fatta di poi anche in rignardo ad alcune altre provincie., Cost, per cagione d'esempio, veggonsi a' tempi di Tiberio "l'Acaja e la Macedonia dolersi dell'eccesso delle gravesse, ad essere percià a tempo sollevate dal governo proconsolare e passate sotto quello dell'Imperate. re (1); .. così a que' di Trajano si vide la Bitinia divenuta provincia del principe dove prima lo era del senato; così per testimonianza dello stesso Dione "avendo alcuni governatori delle previncie senatorie male esercitato la loro carica, anche coteste provincie ricaddero all' Imperatore . . . ; e quelle che dopo gli anzidetti tempi (della ricordata divisione) vennero sotto il dominio romano, ricadevano sotto la podestà di colai che era in allora Imperatore.,, Tali furono la Resia, il Norico, la Pannouia, la Mauritania, le Alpi Cossie, la Tracia, la Giudea, la Comagene, la Britannia, la Dacia ec. Era stato fermato che i go. vernatori delle provincie imperiali e delle sena torie tutti fossero senatori, e i governatori delle senatorie si dicesser precensoli, e fossere ad anne e si eleggessero a sorte; con tutto questo « l' Imperatore istesso assegna a costoro in certo mode le provincie, mentre comanda che corran la sorte tanti personaggi quante sono le provincie, e quelli ch'ei vuole. Alcuni Imperatori però mandarono anche in coteste provincie dei governatori eletti di proprio arbitrio, e ad alcuni di essi prolungarono il comando per più anni » (così Tiberio, come scrive lo stesso Dione (2), le prolange tre e anche sei anni) « ed alcune volte addivenne, che ai cavalieri in luogo dei senatori affidarono le provincie. » I proconsoli, cioè i governatori delle provincie del popolo, son potevano « usare la veste militare o cingere spada; » il che significa ch'essi non avevano diritto di castigare i soldati, e che le milizie delle loro provincie stavano agli ordini d'affisiali imperiali. No ancora parve ad Angusto d'essersi abbastanza assicurato de governatori delle provincie che si diceano del senate o del popolo; imperciocchè, così continua Dione, "l'imperatore spedisce dei procuratori (cost chiamansi quelli i quali riscastono le pubbliche entrate e fanno le spese ad essi prescritte) in tutte le provincie o sue o del popolo.... e dà esiandio a questi precuratori e preconsoli e propretori alcuni ordini affinchè con leggi certe e determinate si portino nelle loro previncie. Oltre a tutto cio fu auche decretato in quel tempo che on solo a questi, ma a tutti gli akri magistratl ancora si dessero i rispettivi emolamenti.... e

<sup>(1)</sup> Tacitus Annal. Lib. 1. c. 76.

<sup>(2)</sup> Dio. Cassius Lib. LVIII.

per la prima volta sotto Cesare questi magistrati cominciarono a ricevere una determinata proyvisione, la quale non era stabilita uguale a tutti, ma a seconda di quanto esigeva il loro impiego. 19 Nelle provincie dell'Imperatore i governatori venivano eletti da lui, e si chiamavano suoi legati ( uogotenenti) propreteri, e stavano in comando per quanto tempo a lui fesse piacinto. " Si promulgarono poi delle leggi le quali riggardavano ugualmente tutti gli amministratori delle provincie; cioè che non facessero leva di soldati, che non riscuotessero più danaro di quello che era stato stabilito o decretato dal senato od ordinate dall'imperatore. " Da questo racconte si vede come tutto l'impero si reggesse da Augusto, e come il citato storico, dopo avere annoverati questi ed altri ordinamenti, conchiude a ragione: " in sostanza Cesare s'incamminava ad avere solo e in tutto un pieno e perpetuo impero, avendo in suo potere i denari e i seldati; Imperciocchè quantunque egli avesse in apparenza il suo denaro (quello dell'erario militare) separato da quello dell'erario; ciò non estante anche queste spendevasi intigramente a suo talento (1). ... Questi furono i fondamenti che da Augusto si posero alla potensa sua e degli Imperatori futuri,

Si volle ricordare con quanta semplicità e modestia Augusto ordinasse la casa e la vita sua, perchè in questo venne da più de' prossimi successori imitato; i quali continuarono a dare allo stato il nome di repubblica, ed a risguardarsi, m siccome padroni, ma principali magistrati di quella, di che si veggono lodati tutti quelli che hauno qualche fame di buoni, e per alcun tempo lo stesso Tiberio. Dietro questi moderati principii venue regolata la famiglia tutta del principe e 'i maneggio de' pubblici affari, nel quale gl'imperatori non si discostazono dalle antiche costuma se di Roma. Solevano tutt' i magistrati nell'assamere un comando o un governo sempre avere intorno a sè un dato numero d'amici del cui avvise gievarsi; e Augusto tenendo questa medesima via, elesse tra' senatori alcune fidate creature coa cui prevvedere a' negosii sensa sempre convocare il senate (2). In questo che si diese il consiglio e poi il concistorio del principe sedevano di regola i consoli e i famigliari più intimi, e siccome essi orano onorati di sua particolare confidenza, e in tutti i viaggi e le spedisioni lo accompagnavano, chhero nome di suoi amici e comiti, o compagni (comites), e il corpe lore si diceva il suo comitate, cioù la compagaia; e frequentissima mensione se no trova nella storia di tutti gli Imperatori (3). Questi amici o compagni formavano il corteggio

(1) Dio. Cassus Lih. Lill. Tradus, del Viviani.

(2) Vedi Parte II. Lib. I. 6. 8.

o la pubblica famiglia del principe; e quantunque grande fosse la loro autorità pel favore di cui godevano presso chi era padrone di ogni cosa, non avevano però alcon carattere pubblica o di dignità. Sembrano tuttavia avere conseguito assai di buon'ora non solo una qualche rimunerazione, ma formale salario, ed essere seconde la differenza de' ministeri in cui si adoperavano, stati divisi in varii ordini o classi, siccome chiare s'intende da Svetonio: "Tiberio, dice egli, misero e tenace del denare, a nessuno de' compagni de' suoi viaggi o delle spedizioni mai diede ristoro di salario, ma unicamente di viveri ; e solo una volte per lascite del patrigno usò loro liberalità, facendone, secondo la dignità d'ognuno, tre classi, e assegnan. do a que' della prima seicento, a quei della seconda quattrocento, e a que' della terza, la quale soleva chiamar non degli amici, ma de' Greci, duecento mila sesterzii (1). " Antichiosima era presso i grandi di Roma questa gradazione degli emici ossia de' corteggiatori, e per testimonianza di Seneca invalsa fino da' tempi di C. Gracco e di Druso (3), e si conservò sotto gli Imperatori. Ma questi comiti, che in origine, siccome il loro nome portava, erano compagni del principe e per amicisia suoi ajutatori nel governo, diventarono a mano a mano suoi ministri e cortigiani e servitori, secondo ch'egli di principe andava divenendo sevrano e padrone.

Quantunque gli Imperatori del primo secolo seguitassero in generale le pedate d'Augusto, tutti usarono nell'esercisio del supremo potere meno ritegno e civiltà di lui; e sebbene nessuno s' arrischib di rovesciare del tutto gli ordini antichi, nessuao temette di venirli continuamente violando. Non si può bene, e forse non si potrebbe nè anche col più minuto studio mostrare, che cosa da' singoli Imperatori s' intraprendesse a maggiore distendimento della loro autorità; e perciò a non volere entrare in quistioni, che non possono al più dei lettori piacere, egli sembra doversi a questo luogo semplicemente avvertire, che il governo riusciva in generale con maggiore o minore partecipazione del senato secondo che nel principe o ne' suoi era maggiore o minore la capidità di dominare e la geloria del dominio, e le istitusioni antiche sempre più andavano in dimenticanza a misera che i nuovi ordinamenti più si consolidavano; onde poi seguitò che risguardandosi questi siccome massime fondamentali di stato, gli Imperatori, e forse più i loro ministri tali e cotante illasioni ne inferirono, che 'l loro governo si rese alla fine onninamente assoluto. Grande differenza quanto alla sorte de' popoli passò in vero fra l'accorta dolcessa e la modestia d'Augusto e il passo lusso e la furiosa crudeltà di Nerone; grande tra la profusione e'l fasto del forsennato Caligola, e l'economia e la semplicità di Vespasiano; grande tra la cupa simulazione di Tiberio e la generosa franchessa di Trajano, tra

<sup>(3)</sup> Suctonius, Aug. c. 56. Tiberio c. 48. Cajo c. 45. Vespasiano c. 4. Galba c. 15. Tactius Annal. Lib. L. c. 47. Spartianus Hadriano c. c. 3. 18. Capitolinus Anton. Pio. c. 7. Digestorum Lib. XXXVII. tit. 14. l. 17. Lampridius Alex. Sovero c. c. 20. 29. Ammianus Marcellin. Lib. XVIII. c. 8. Lib. XXIII.c. 2. ec. ec.

<sup>(1)</sup> Suctonius Tiberio c. 46.

<sup>(2)</sup> Seneca de beneficiis Lib. VI. c. 34.

la piacevolezza di Tito e la sanguinaria sospisione del fratello; ma ciò non pertanto il sistema introdotto da Augusto nel reggimento dello stato e nel governo della famiglia continuò fino a' tempi di Adriano, salvo poche modificazioni, le quali più che da un principio politico, dipendevano dal carattere personale del principe. Imperciocche se Caligola volle esser chiamato padrone e cinger diadema, ne fu punito da' congiurati (1); se sotto Claudio si pessono dire aver dominato i liberti, setto Vespasiano e Tito e Nerva e Trajano fu tornato in onore il senato; e se coll'acclamazione di Galba "si svelo l'arcano dello stato, che l'Imperatore poteva crearsi anche fuori di Roma (2). ... questo stesso Galba si dichiarò luogotenente del. senato (3), e'l senato sempre confermò i nuovi principi e conferì l'imperio a Nerva.

 2. Ordini di Augusto alterati da Adriano e dagli imperatori del secolo terso dell'era volgare.

Di Adriano, che qui dietro si disse avere alterato il sistema di Augusto, si legge in Aurelio Vittore, nom consolare de' tempi dell' Imperatore Giuliano, che " egli stabili tutti gli uffisii o pubblici o di palazzo o della milizia in quella forma che colle poche matazioni apportatevi da Costantino si vede durar tutto dì (4). " Non essendo possibile di affermar con certessa alcua che interno alla natura di queste innovazioni, altro non resta che illustrare questo quanto breve altrettanto importantissimo passo, facendo vedere che quell' Imperatore secondando l'ingegno suo così dovette operare e operò, e che dopo il suo regno queste mutasioni appaiono manifeste ne' diversi rami. della pubblica amministrazione. Si sa che Adriano percorse tutte le provincie del suo vastissimo impero, e la maggior parte a piedi, dispendendo in questi viaggi non piccola parte de' diciannove anni ch' egli reguò (5); e si sa d'altra parte ch'egli era della sua autorità sì geloso, che non solo volle lungi da sè tutti coloro a cui doveva l'imperio (6), ma più e più volte, anche sopra semplice sospetto, infier's contro parecchi ch' egli credeva aspirare alla porpora (7); dalle quali cose. si rende, se non certo, molto probabile che un uomo, il quale sì di leggieri aombrava, le ricordate innovasioni intraprendesse onde recare ia sua mano ogni cosa, acciò nelle sì tunghe e frequenti assense nè privato alcuno nè'l senato gli potesse la sua autorità usurpare. E che in effetto e consoli e senato fossero da lui dispogliatid'ogni potere, sembra potersi a ragione indurre

(1) Aurelius Victor Epitome c. 3. Idem de Caesaribus c. 3.

- (3) Tacitus Historiarum Lib. I. c. 4.
- (3) Suctonius Galba c. 10.
- (4) Aurel, Vict. Epit. c. 14.
- (5) Spartian. Hadriano c. c. 10. 12. 13. 14.
- (6) Idem ibid. c. 19.
- (7) Ibidem c. c. 5. 7. 15. 24. 25.

da certe parole di Erodiano, il quale poco oltre' meszo secolo dopo Adriano cominciò a fiorire, e scrive, essersi a' suoi dì detto come per proverbio che "ivi è Roma, dov' è l' imperatore (1);,, al quale detto si può credere dessero origine i tanti viaggi d'Adriano, ne' quali l' imperatore, senza punto consultare o i magistrati o il senato, trattava e spediva gli affari coll'assistenza del suo privato consiglio.

Ma per venire da queste asserzioni generali alle particolari; a quanto in altro luogo si dimostro, avere Adriano con que' suoi quattro consolari dato all' Italia degli effettivi governatori e con ciò ridottala come in provincia (2), si aggionga come egli "il primo tenne de' cavalieri romani in luogo di segretarii e referendarii (3), ,, come i cavalieri ammise nel sue consiglio (4), come istituì " il primo l'avvocato del fisco , sensa l'intervento o la presenza del quale non si dovesse decidere causa che toccasse l'interesse dell'erario imperiale (5); com'egli con pubblicar l'editto perpetuo tolse a pretori di Roma ed a rettori delle provincie l'autorità di cui fino allora erano stati in possesso di fissare essi medesimi i principii di diritto, secondo i quali avrebbero nel loro magistrato amministrato giustizia (6), e per fine come egli "colle securi de' suoi editti e de' rescritti audò diradando e atterrando l'antica e squallida selva delle leggi (7).,, Prove elle son queste, le quali se non dimostrano appieno quanto si dice da Aurelio Vittore, fanno almen manifesto che di grandi e rilevanti mutasioni si eseguirono da Adriano. Sulla via da lui aperta e insegnata procodettero i seguenti Imperatori, e pih degli akri incominciarono a risguardare l'impere siccomecosa di ler proprietà, e per conseguenza ad avocare a sè e al loro consiglio ogni sorta d'afferi que' principi che portati al soglio dalla seldatesca indisciplina più degli altri petevan temere, che iconsoli od il senato fossero per abusare a lor danno di quella potenza che loro avessoro per avventura lasciato, E perchè in altro luogo ampiamente si dimostrò, come gl'Imperatori del secolo secondo e del terso venissero a tórre all'Italia la sua indipendenza e l'uno dopo l'altro i suoi governi al senato (8); qui unicamente si osserverà che di ventisci Imperatori i quali regnarono da Adriano a Diocleziano (e tra essi ve n'ebbe di moderati e di ottimi), di soli tre, cioè d'Alessandro Severo, di Tacito e Probo, si legge che permisero al senato il governo delle ane provincie; nell'addorre il qual fatto non è da tacere che Vopisco e Lampridio, i quali di tal cosa lodano quei

- (1) Herodianus Histor. Lib. I. c. 6.
- (2) Vedi Parte II. Lib. II. §. 48.
- (3) Spartianus Hadriano c. 22.
- (4) Ibidem c. 8.
- (5) Ibidem c. 20.
- (6) Heineccius histor, jur. rom. Lib. I. c. IV. a (j. 167. ad §. 177.
  - (7) Tertullianus Apologetico c. 4.
  - (8) Vedi Parte 11, Lib. 11. (. 48. e Lib. 1. §. 8.

tve Imperatori, non ne fanno pauto parola nelle vite di altri principi ch'essi descrissero, come non ne parlano panto gli altri scrittori della storia che chismasi Augusta. Oltre ciò in più luoghi degli stessi scrittori appajono chiare le tracce dei diversi ufficii e ministerii a cui ne' tempi posteriori si vede commesso il reggimento di tutto l'impero, e così non poche di quelle dignità sia dello stato, sia della corte, sia della milisia che erroneamente si sogliono dire creste da Dioclesiano o da Costantino. Al quale proposito, onde non tediare i lettori con una farraggine di citazioni, solo alcune poche cose si vogliono or ricordare.

E in primo luogo quanto alla corte tanto solo si accennerà che ne appaja, quanto gli Imperatori di questa età si fossero discostati dalla semplicità e dalla modestia di quelli de' tempi passati, e com'essi si riputavano non i primi cittadini di Roma, ma bene signori e dello stato e di Roma medesima. Erodiano narrando come Cleandro, già schiavo, pervenne a conseguire la guardia della stanza di Commodo, chiama questo ufficio l'ultimo degli onori (1), e tale dopo la riforma di Costantino era la dignità del preposito del sacro cubiculo; già si loda Alessaudro Severo d'aver voluto che i servi di corte avessero per que' lor ministerii paga, ma non dignità (2), e di non avere tollerato in suo personale servigio comini ingenui (3); già sotto Commodo compare il procuratore del patrimonio imperiale (4), e sotto Caracalla l'ufficiale che curava le cose private del principe, impiego che a Macrino feco scala alla prefettura del pretorio e all' impero (5); già Eliogabalo si faceva " adorare alla foggia dei regi persiani (6); " già questo stesso Imperatore e Aureliano e Carino usavano coprirsi di gemme (7); già Aureliano aveva accostumato i Romani a veder ciuta di diadema la fronte del loro sovrano (8). Quanto agli impieglai dello stato, si osservi che l'erario ed i suoi ufficiali vengono da Vopisco chiamati col nome di largisioni e largisionali (9), e che presso gli scritteri della storia Augusta e i giureconsulti del secolo terzo è frequente la menzione degli scrinii, ossia delle diverse sezioni de' ministerii dello stato, e così quella de' maestri e de' principi degli ufficii (10). S'aggiunga che di questi tempi, cioè melto prima di Discleziano e Costantino, che si risguardano comunemente siccome autori di tal mutazione, si operò la divisione della podestà mi-

(1) Herodianus Hist. Lib. 1.

(2) Lampridius Alex. Severo c. 43.

(3) Ibidom c. 42.

(4) Lampridius Commado c. uit.

(5) Capitolinus Macrino c. 2.

(6) Lampridius Alex. Severo. c. 18.

(7) Vopiscus Carino c. 16. Aurel. Victor. de Caesaribus c. 35.

(8) Aurel. Victor. I. moz. ante cit.

(9) Vopiscus Probo c. 23. Carino c. 19.

(10) Spartianus Hadriano c. 22: Idem. Ælio Vero. c. 4. Trebellius Pollio Gallieno c. ult. Lampridius Alex. Sev. c. 26. 32. ec. ec. litare dalla civile; del che, quantunque sotto Imperatori non altro che soldati di ventura e portati al trono dalla licenza delle milizie, non potesse avvenire altrimenti, si vuole addar qualche prova. Dove d'Antonino Pio, di Pertinace, di Settimio Severo, del vecchio Gordiano, di Valeriano es. ec. si legge ebe essendo privati avevano esercitato carichi militari e civili: solo i militari si ricordano in Massimino, in Filippo, in Claudio, in Aureliano, in Probo ec. ec. Di più, Alessandro Severo rese presidiali moltissime provincie che prima erano pretorie (1); il che, se non errano Dione Cassio e i Digesti ed il Codice, viene a significare che egli a rettori di moltissime provincie tolse ogni comando militare. Dione scrive che Augusto die' ai suoi legati, che tutti avevano il detto comando, il nome di propretori come il più adattato per le guerre fino da' tempi più antichi (2); ,, e le ricordate leggi, dove parlano delle incumbenze de' presidi, nessuna ne adducono che si riferisca alla milizia (3). Finalmente per ciò che risguarda la milisia noi troviamo nelle lettere di Valeriano e di Claudio e nelle acclamazioni del senato a Probo il titolo di maestro delle milizie (4), e quello di duce (5): e forse già avanti il regno di Aureliano erano stati distinti i maestri (capitani generali) de' fanti e que' de' cavalli (6).

### 6. 3. Cagioni di queste alterazioni.

Queste ed altre mutasioni si poterono da Adriano ed altri Imperatori introdurre, perchè gli ordini onde in Roma veniva costituito il supremo potere erano dopo il rivolgimento operato da Augusto di democratici e aristocratici in parte divenuti monarchici. Questi, sebbene avessero prevalenza grandissima, sopra lubrico fondamento poggiavano, cioè sopra la mutabile affezione degli eserciti; e i primi, perchè il senato tutto si componeva di creature del principe, erano in sè tanto deboli da non poter produrre effetto nessuno, se non quando e quanto lo consentisse colui che reguava. In conseguenza di questi intrinsechi vizii gli Imperatori avevano, siccome fu dimostrato, recato in ioro mano il governo delle provincie tutte e così l'intiero reggimento dello stato, e sottoposto il senato a sè, o siccome a governatore e maestro al prefetto della città, non altro a lui dell'antica potenza lasciando che'l vano diritto di confermare le loro elezioni, e quello ancora più vano di conferir loro quell'antorità, cai avevano contro le massime tuttavia vigenti occupato. Per avere dunque questi ordini così po-

(2) Dio. Cassius Lib. LIII.

<sup>(1)</sup> Lampridius Al. Severo c. 24.

<sup>(3)</sup> Digestor, Lib. I, tit. 18. Codex Justinian. Lib. I, tit. 40.

<sup>(4)</sup> Vopiscus Aureliano c. c. 11. et 17. Idem Probo c. 11.

<sup>(5)</sup> Trebellius Pollio Claudio c. 15. Vopiscus Probo c. 7.

<sup>(6,</sup> Zosimus histor. Lib. I.

ca stabilità era avvenuto che il senato, qualora la straordinaria moderazione di qualche principe lo permetteva, tornava nell'esercizio di quel potere che gli si competeva in forza delle disposizioni d'Augusto; ma siccome questo suo risorgimento fa rarissimo e interrotto e sempre di breve durata: gli Imperatori si riputavano e venivano e dai popoli e dallo stesso senato riputati signori e padroni di ogni cosa; sicchè dove i primi si studiavano di nascondere sotto modi civili questa lor padronanza, a que' de' tempi posteriori non pareva di poterla ostentare e far sentir che bastasse. Quindi la casa del principe divenuta corte di re, quindi le gemme e'l diadema sulle sue vesti e sul capo, quindi la maestà del nome romano concentrata nella sua sola persona, quindi nomini liberi divennti servidori di questa e i servigii loro elevati a dignità dello stato e delle prime, quindi all'erario posto il nome di largisioni, quasi l'Imperatore per impulso di liberalità facesse le spese del suo. Tutti questi però si possono dire essere abusi e usurpazioni, e gli stessi Imperatori siccome tali li riconoscevano, e riconoscevano nel senato la fonte legittima della lore antorità, onde tutti facevano con suoi decreti convalidare le loro elezioni e le adozioni.

### 6. 4. Nuovi erdini di Dioclesiano.

Ma siccome le basi dello stato, il diritto e la forsa, erano in sè stesse tanto mal ferme e tra sè coa) mal bilanciate, che l'uno non valeva tener nella necessaria soggezione l'altra, e questa lungi da tolicrarne alcuno ad ogni assoggettamento ripugnava: l'imperio, poichè le milizie conobbero a replicate prove la propria preponderanza, venne durante l'anarchia militare ridotto a quella depiorabile condisione che si dimostrò (1). Dopo che questa ebbe durato presso ad un secolo, fu sollevato al trono Diocleziano, e da lui venne per que' motivi e nel modo che fu diffusamente discorso (2) rovesciata l'artifiziose edificazione d'Augusto. Egli, sia che credesse i Romani del suo tempo più atti a sofferire una total servitù che non una discreta libertà, ossia che il sottomettere ogni cesa a sè venisse da lai ripatata impresa più facile che non quella di ridonar vita e vigore a un corpo quasi morto che doveva in alcun modo reggere e lui e la stato, pose siccome fondamento de nuovi ordimi suoi il principio della piena ed assoluta autorith del principe, da cui ogni potere emanasse. Percib ajutandosi colla religione o col fasto sublimò tanto alto la persona sua, che tolse fino alla più ardita ambisione la speransa di poter mai aggiagnere a tanta altezza, e la ridusse a viver contenta, se in subordinazione a lui, e per suo messo e grazia, potesse elevarsi sopra gli altri e venire irradiata da alcun poco di quello splendore che si diffondeva dal soglio. Di là la deificazione e l'adorazione del principe, di là il titolo di sacre attribuito alle sue cose, di là a lui quel di padrone, di là l'etichetta delle corte (1). Posto cotal fondamente bisognava garantirlo da ogni urto e sconquesso che ne potesse lasciar ravvisare la peca stabilità; quindi si compiè e più precisamente si determina la già incominciata separazione de' comandi militari e de' governi civili, si chiuse a' Romani e al senato egni via di rivendicare alcuno degli antichi diritti con ristringere il numero de' pretoriani, e levar le armi a gran parte del popolo (2); la potensa dei prefetti del pretorio terribile agli stessi Imperatori fu infranta, perchè e se ne crearono quattro, e tra essi e i rettori delle provincie si costitut il magistrato intermedio de' loro vicarii (3) e per diminuire il potere de' governatori se ne crebbe fi numero con rimpiccolire, o, come dice Lattansio, sminussolar le provincie (4) Così con annientare il senato ed abbassare i prefetti l'Imperatore venne a porre sè siccome centro di tutto l'imperio; ma fattolo, presto conobbe che se una sola mente bastava ad animar tanta mole, due sole mani non bastavano malgrado le sue riforme a frenarla e difenderla, ende s'avvisò di progenzarsi nel collega e ne' Cesari quell'appoggio ahe gli antecessori suoi avevano trovato nel senato e ne' pretoriani. Ma l'evente mostrò quanto Augusto vedesse più chiaro di lui; perchè l'opera di quello dure oltre tre secoli, e la sua solo quanto egli regnò, e forse anche meno s'egli invecchiava sul soglio; e si può dire ch'ella addusse la successiva divisione dell'impero e ne accelerà la rovina.

Onattro velte vennero softe gli Imperatori rianovati gli ordini dello stato di Roma, e sempre dietro diversi principii; da Augusto, dalle milisie, da Diocleziano e da Costantino, Augusto ergendo il suo principato sulle istituzioni repubblicane, da esse pon si discostò se non quel tanto che la sicuressa della persona e delle innovazioni sue parevano esigere; laonde studiandosi di persuadere alle provincie d'essere state dal pepole romano e dal senato costituito primo magistrato e principal cittadino della repubblica, reggeva questa e capitanava gli eserciti non altrimenti che ne' passati tempi facessero i consoli; di maniera che si potea credere, non essere altre cambiamente avvenute e non quello della sostituzione d'un solo magistrato, che aveva a stare in carica cinque o dieci anni, ai due che si cambiavano ogni anno. Cost durarono le cose dugento e venti auni, se non che si stabilì che il principe avesse ad essere a vita malgrado che si continuasse nella pratica di confermargli il comando ogni quinquennie o decennio, e ch'ei potesse destinare il successore; e di disciotto Imperatori che in questo tempo regnarono, quatterdici si possone risguardare come legittimi. Ne' novant' anni che orgaitarono si contano da Pertinace a Diocleziano ventitre successioni, e

<sup>(1)</sup> Vedi Parte I. Capitolo III.

<sup>(2</sup> Ibidem capitolo IV:

<sup>(1)</sup> Aurel. Victor. de Caesarib. c. 39. Entropius Breviar. Lib. IX. c. 16,

<sup>(2)</sup> Idem l. cit.

<sup>(3)</sup> Lactantius de mortibus Persecutor. c. 7.

<sup>(4)</sup> Idem loco sup. cit.

tra queste sei sole che conformi fessero agli ordini introdetti; perebè i soldati peco esrando questi e la militar disciplina, si resere arbitri dell'imperie e degli Imperatori. E siccome questi tenevano lo state unicamente per quel diritte che loro dava la forca, il lero dominio era vera tirannide, e reca maraviglia, come tuttavia da taluno si mostrasse qualche rispetto per le istitusioni antiche. Ma se questo per proprio interesso negli usurpatori si paserrò, si spense affatto ne' popoli, i quali per lunga esperienza compresero che quelle istituzioni erano un vano fantasma e senza forza nessuna, e 'l senate e 'l popolo romano non altro che sudditi, essendo che ogni potere risedeva in chi aveva dalla sua parte gli eserciti. Per tale cagione facile fo a Dieclesiano di dare all'imperio faccia novella adi imprimergii in laogo delle forme della romama libertà quelle di regno (1); » vale a dire, seconde che i Romani interpretavano quella parola, le forme d'una sevranità filimitata e assoluta. Restava che il suo governo di quattro divenisse governo d'un solo, e governo in perpetue monarchico; e questo si fece da Costantino, perchè secondo uno scrittore contemporaneo « sotto di lui la repubblica cominció a reggerai ad arbitrio d'un solo nomo (2). »

### 6. 5. Ordini di Costantine,

Nel primitivo ordinamento d'Augusto il diritto e la forsa che sorgevano da quelle poche istituzioni repubblicane ch' ei conservo, avevano a tenere in freno i soldati; e sebbene Adriano v'immatasse alcun che, la sostanza di quell' ordinamento inalterata restò, perchè nel popolo v'avea ancor que' costumi da cui nascono le istituzioni che a vicenda reggono e conservano i medesimi costumi. Seguitò l'infelice tempo dell'anarchia; e quantasque pel prevalere delle milisie, per la cittadinansa concessa a tutt' i provinciali, e pel conseguente imbastardimento del popolo di Roma sempre più se ne corrompessero i costumi, tuttavia cominuarono a stare quegli ordini antichi. Venue poi Diocleziano il quale onninamente gli anniento, e per poter tenere lo stato trasse fnori quella sua terarchia e stabili l'autorità assoluta del principe. A Costantino, che ne avea conosciuto in pratica i pericoli e i vizii, non piacque quel nuovo sistema. onde ritenutone solo il principio dell'autorità assoluta e l'aunientamento delle istitusioni che l'avrebbero potuto circoscrivere, concentrò in sè tutt' i poteri dello stato e per una quasi non evitabil conseguenza lo stato medesimo.

Egli non si vuole a questo luogo tanto tessere una storia di Costantino quanto mostrare quali cambiamenti succedessero nel reggimento dello stato in forza del sistema che da lui s' introdusse; e perciò non si dirà in particolare, come questo da lui si ordinasse, ma pià tosto, quale in generale si fosse nel secolo e messo che l'impero d'occi-

dente dopo la sua riforma encora durb; sicchè per amore di brevità si riferiranno a lui siccome principale autore certe poche e poce significanti medi. ficazioni che i segnenti Imperatori nel continuare il suo sistema credettero di dovervi apportare. Come nei due primi secoli si reggesse l'impero, sicchè bene non si sapeva, quanta parte v'avesse l'Imperatore, quanta il sestato, si è bastantemente discorso. Diminuità e telta che fu l'ingerensa che y'ayea avato il senato, gli imperatori, se ne recarone : în mane tutto il governo, e questo in quel tempo era tale. Il principe nominava i rettori delle provincie, i capitani degli eserciti e così gli altri uffiziali, e tutti questi stavano sotto al prefetto del pretorio, la cui dignità era non sole "dope quella dell' Imperatore la prima (1), ma di tanta potensa e autorità " da non essere molto lungi dal principate (2)., Dioclosiano questo assai semplice andamento complicò con nominare i tre che seco lui aveano a reguare, con attribuire ad ognuno di cosi il suo prefetto del preterio, e con porre tra questo e i governatori, i vicarii i quali avessero sotto di sè le provincie onde si componevano le loro diocesi, e feesero subordinati a' prefetti. A Costantino non bastarono le riforme che per crescersi autorità e sicuresza avevano immaginato i suoi aniecessori; onde s'avvisò di talmente dividere e suddividere tutta l'autorità che gli conveniva affidare a' enoi uffiziali e ministri, e di pergli in così artifizioen dipendenza gli uni dagli altri, che nessuno ne potesse abusare a suo danno.

E per cominciare da quelli che erano sempre stati i più pericolosi è terribili, levò a' prefetti del pretorio il comando dell'armi, e allontanatili dalla corte ne fece de' vicerè, e toita loro colla conservasione de' vicarii la corrispondensa diretta co' governatori, li settopose non tanto a sè come al suo consiglio (il sacre concistore) e ad un collegio di ministri, coll'assistenza de' quali si consultavano e si spedivan gli affari. E affinchè nessuno di questi ministri, potesse giammai impossessarsi di tutta insieme l'amministrazione, ne asseguò a ciascuno nna parte determinata e li contenne tutti colla vicendevole gelosia. Questi ministri principali erano quattro: il masstro degli ufficii, che potrebbesi per avventura dire il ministro dell' interno; il comite delle dargisioni sacre e quello delle private, che equivalgono al ministro delle finanze e del teporo e all'intendente de' beni della corona e de' beni patrimoniali, e per fine il questore che esercitava le funcioni di ministro della giustizia e di segretario o cancelliere di stato. Questo medesimo spirito servì all' Imperatore di guida per regolare Pamministrazione delle provincie e'l comando delle milisie. Pece dell'imperio quattro gran parti cui appello prefetture, e prepose ad ognuna un presetto del pretorio; divise le presetture in diocesi, e ne affidà il governo a' vicarii de' prefetti; suddivise le diocesi in provincie, e le commise a rettori

<sup>(1)</sup> Eutropius Breviar. Lib. IX. c. 16.

<sup>(2)</sup> Aurel. Victor da Caesarib. c. 41.

<sup>(1)</sup> Aurel, Victor de Caesarib l. cit. c. 9.

<sup>(2)</sup> Herodianus histor. Lib. V. c. 4.

di vario nome; onde tutto l'imperio, avanti che ne seguisse la divisione, venue ad esser compreso in quattro prefetture, tredici diocesi e cento e diciassette provincie. Nelle cose militari da Costantino forse sol questo si innovò, ch'egli separò per sempre il comando della fanteria da quello della cavalleria, e stabilì che il prefetto del pretorio, senn' avere sopra i soldati comando alcuno, devessa toro somministrare la paga ed i viveri. L'autorità troppo grande degli antichi legati continuò ad essere divisa tra più capitani che si dicean duci e comiti; il governo e l'ispezione dei fanti fu commesso a' maestri della milisia pedestre, quel de' cavalli a que' dell' equestre, e gli uni e gli altri vennero sottoposti a' maestri di tutte e due le milisio. Anche questi, come che i primi nell'armi, poce timore potevano destare negli Imperatori; perchè ne avevano il comando degli eserciti, non avevano di che pagarli e nutrirli, come a vicenda i prefetti del pretorio avevano e vettovaglie e denari, ma non soldati a cui comandare (1).

### 6. 6. Ordinamento della corte.

Questo quanto al governo generale dello stato; che di quello delle provincie si verrà tra poco dicendo dopo aver premesso alcun che intorno alla corte. Gli Imperatori avendo come si disse immedesimato lo stato nella loro persona, si studiavano, non per fasto o alterigia com'era accaduto di alcuni loro antecessori, ma per massima e per principlo, di far comprendere a' popoli che questa loro persona era di quella importanza che lo stato medesimo. Perciò trasformarono in ufficiali di stato tutti coloro che a questa persona servivano; e siccome la dignità imperatoria era in forsa del nome e dell'origine tutta militare, e ogni cosa che a quella si riferiva doveva avere un' apparenza militare anche in una corte tutto lusso e mollessa: tutta la turba de'servitori di palasso, de' cortigiani e degli eunuchi venne denominata milisia palatina, e la servitù che prestavano uguagliata a' servigii che si rendevano da' governatori, da' ministri e da' capitani. Ma siccome l' Imperatore non li voleva elevare se non per innalsare sè stesso, fu fermo che nè alcuno di essi, nè alcano de' principali magistrati si dovesse accostare al principe sensa profondissima umiliazione e dimostrazione di riverentissimo ossequio, onde ognuno avesse a toccare con mano quanto dovesse essere grande colui, a cui erano di sì gran lunga inferiori personaggi tanto temuti e tanto potenti. E per elevare vieppiù e sempre ingrandire il con-

cui si tratta di questi ufficiali e ministri.

dersi più augusto e più venerabile si sottracese al curioso sguardo de' popoli; ed eccolo tosto reggere dalla sua corte il mondo, come gli Dei il reggeau dall' Olimpo, e non mostrarsi se non peche volte e sempre con tal traino e codaszo da non poterglisi alcuno fare dappresso. Sol poche cese interno al lusso ed alla etichetta della corte si vogliono qui per amore di brevità ricordare, ma però tali che anche poche il mostreranno abbastanca. Latine Pacato, lodata in Teodosio la facilità nell'accordare le udienze e la frequenza con cui mostravasi in pubblico, continua così: "Ma quanto era diverso il costume di que' principi, anche sensa nominarli conoscinti abbastanza, i quali credevano d'avvilire la regal maestà, se chi gli aveva a consultare non si fosse accostato a' penetrali del sacro palasso con quell'occulta venerasione che all'arcano sacrario di Vesta; se mentre giacevano nelia domestica ombra circondati non si fossero d'una stadiata solitadine e d'un profondissimo silenzio tutto all'intorno! Che se alcuna volta o portati in lettica o adrajati in que' lor sacri cocchi (tenses) s'avventuravano d'affrontare la luce e lasciarei vedere al sole, si movevan passo passo e in cadenza e in messo a folta testitudine d'armi e di comini; e scacciavasi il popolo, e gli scorridori cella sfersa all'aria tenean lungi la plebe, onde anche in pubblico si potessero eredere nel sacro ritiro della lor corte (1). "

Ecco in quale maniera dietro gli ordini di Costantino venne a mano a mano regolato il servisio della corte imperiale. A tutt'i cortigiani s alla servità di palasso e così alla rigorosa osservanza del cerimoniale prescritto sopraintendeva il preposito del secro cubiculo, che diremmo il gran ciamberlano o'l maggiordomo; il quale rivestito da prima del titolo di spettabile per cui apparteneva alle dignità di secondo ordine, conseguì poi quello d'illustre, che proprio era de' prefetti del pretorio, dei maestri della milizia, del maestro degli afficii ec. Egli stava siccome supremo capo e governatore alla testa di tutto quello stuolo di servitori e ufficiali che avevano cura della sacra persona e del santuario del principe; e sobbene per uffizio non avesse alcuna ingerenza nelle cose di stato, facile gli era di divenire sotto principi deboli arbitro della corte e dell' impero, perchè sempre gli stavano aperti gli orecchi dell' Imperatore (2); e noto è, come quell' Eusebio che fu gran ciamberlano di Costanzo "era giunto a comandargli (3) ,, e come si diceva che l'Imperatore godeva presso di lui qualche credito (4), Tutti coloro dunque i quali per essere ascritti alla alta o bassa servità di palasso si dicean palatini, erano divisi in diversi ordini o elassi e tutti sottoposti al preposito del sacro cubiculo. Primo era quello dei cubicularii, ciamberlani e camerieri, diviso in più corpi e ognuno subordinato a' suoi decani e ad un

cetto della grandesza e potensa imperiale, tutto fi mise in opera quello che sapea suggerire la magnificenza e la pompa e un cerimoniale che teneva del religioso e del sacro. Questo tra altre cose molte parve anche esigere che 1 principe per ren-(1) Vedi la Notitia dignitatum utriusque imperii e'l Pancirolli nelle illustrasioni a' diversi capit. in

<sup>(1)</sup> Latin. Pacat. panegyr. Theodosio dict. c. 21.

<sup>(2)</sup> Philo. de legat. ad Cajum.

<sup>(3)</sup> Ammian. Marcellin. Lib. XXII. c. 4.

<sup>(4)</sup> Idem. Lib. XV 111. c. 4.

primicerio ossia capo. L'ufficiale che reggeva il secondo ordine si chiamava secondo l'etichetta militare di corte il comite castrense, il conte degli accampamenti, e tale era l'ufficio suo, tali i soldati che sotto di lui militavano. A lui e alla sua gente era commessa la cura della tavola e della casa del principe, e perciò gli ubbidivano i corpi de' forieri, degli scalchi, de' coppieri, de' credensieri, de' paggi e i tre ordini de' lampadarii, che avevano a tenere illuminate il palazzo, Seguitava il comtte della sacra veste, essia il gnardaroba con tutt'i suoi subalterni, indi i certularii, cioè coloro che tenevano la privata e secreta corrispondensa del principe; indi le tre decurie de'silenziarii co' loro decurioni e subalterni, a' quali siccome pure al comite, ossia governatore de' palazzi imperiali era affidata la custodia della residensa del princi pe (1). E non bastò agli Imperatori d'aver forma. to di questi lor cortigiani degli ufficiali di stato, che giungessero a dichiarare delitto di maestà ogni attentato contro la vita o la persona di quelli che seco militavano, cioè che nel loro palazzo servivano (2), e uguagliarono alle primarie dignità dello stato non il solo preposito del sacro cubiculo, ma molti de' suoi subalterni. Imperciocchè a dire de' soli silenziarii, il cui ufficio era di guardare il palasso e di mantenervi l'ordine e la quiete, questo impiego riputavasi di tanta importanza, che i capi loro e i decurioni i quali rivestiti del titolo di spettabili appartenevano alle dignità di secondo ordine, salivano in capo a tredici anni di fedeli servigii al rango degli illustri, e conseguivano il titolo di maestri degli ufficii o di comiti de' domestici (di capitani delle guardie del corpo). Tutti costoro si può dire non tanto attendessero a servire al principe, come a blandirgli per cogliere occasione di ottenerne grazie e favori, e perciò "applandivano ad ogni suo detto, osservavano con diligenza che cosa egli affermasse o negasse onde sapersi governar nel rispondere (3). "

Vnolesi qui, siccome un piccolo saggio della stomacosa adulazione che era in voga in queste corti, addurre, tra molti che si potrebbero, uno squarcio d' un panegirico di Diocleziano e Massimiano, da cui apparirà quanto sfacciata e goffa maniera di lodare si usasse; la quale chi oggi tenesse in laudare alcun principe, ben altro ne mieterebbe che lo sperato guiderdone. "Sommi Iddii, esclama quell'oratore, che spettaculo diede l'amorosa vostra concordia, alloraquando nel palasso di Mediolano coloro che furono ammessi ad adorare il vostro volto essendo accostumati a rendere omaggio ad un solo, in vedervi entrambi restarono sbalorditi per la duplicata presensa del Nume! Non badò alcuno all' usanza di adorare gli Iddii l'un dopo l'altro, perchè intenti a raddoppiar l'ufficio del loro ossequio, nell'atto dell'adorazione conti-

(1) Panciroll, ad Notit. dignit, per Orient. c. 61. et ad Not. dignit. per Occid. c. 48.

muavano sensa sapersene togliere. Cotesta venerasione nascosa nel santuario più intimo aveva però recato stapore a que' soli a cui gli ordini delle dignità permettevano di accostarsi a voi. Ma quando usciti dalla soglia vi faceste uniti vedere per la città, fino le case, siccome odo dir, si commossero; perchè e nomini e donne e giovani e vecchi e dalle porte sulle vie s' avventavane, o sui più alti tet. ti salivano. Enti per gioja e sens'alcun timore di val a gridare: Ecco Diocleziano, ecco Massimiano, ecogli estrambi, ecogli insieme ec. (1). Queste adulazioni e le umilissime sommissioni de' cortigiani che con sempre nuovi ritrovamenti volevano crescere il nimbo onde circondavansi il trono, guastarono siffattamente gli animi degli Imperatori che dimenticarono d'essere nomini e d'esser mortali; sicchè non bastando l'adorazione della persona contro l'antico costume voluta da Diocleziano, già si vede Costanzo accordare siccome gran ricompensa e con gran parsimonia e sicumèra la permissione di venire alla corte per toccarvi la sacra porpora e per adorarla (2); già Graziano e Valentiniano II. ardirono usar le parole: "Valentiniano di celeste memoria genitore del Nume nostro (3); ", già quegli Imperatori e con essi Teodosio dichiararono sacrilegio il dubitare, se degno fosse d'un ufficio colui a cui il principe l'avea confe... rito (4); già quel pur testè lodato Teodosio ginnse a chiamar la sua persona « la nostra eternità (5) " ed Arcadio, suo figlio, a scrivere in una legge "il pretore del divin nostro nume (6).,,

In questa guisa gli Imperatori concentrando lo stato in sè e nella corte, rivolsero colà i principali studii degli nomini, distogliendoli dalla già tanto onorata e battuta carriera dell'armi, onde il popolo si snervo; in questa guisa per sicurarsi contro i prefetti del pretorio e i legati abbassarono i capitani, onde si avvilì la milisia; in questa gnisa volendosi cotanto estollere, posero tra sè ed i popoli così immenso intervallo, onde vivendo sol nella corte e per quella, se ne accollarono il giogo di modo, che non altro vedevano o udivano se non quanto a' cortigiani piaceva. Cessarono da questo punto le violenti scosse cagionate dalla soldatesca ferocia e la necessità di scorticare i sudditi per rimunerare le legioni; ma alla licenza e baldanza militare subentrò la cortigianesca albagía con tutte le sue male arti, alla rapacità che liberale profonde, l'avarizia che insaziabile ammassa; e il governo di risoluto e gagliardo, si fece timido e de. bole, e perciò oppressatore; alle sedizioni del campo successero le cabale ed i raggiri del palazzo, ad Imperatori soldati principi cortigiani, ad un popoloquanto pazientissimo del legittimo impero, tanto risentito contro ogni comando arbitrario, una nasione di pecore tutta inchinata a servile abbidienza.

<sup>(2)</sup> Cod. Teodos. Lib. IX. tit. 14. l. 3. et ad eam Guthofredus.

<sup>(3)</sup> Ammian. Marcellin, Lib, XXI. c. ult.

<sup>(</sup>I) Mamertin. Genethliaco Maximiani c. 31.

<sup>(2)</sup> Cod. Theodosian, Lib. VIII, tit. 7. l. 10.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. VI. tit. 5. l. 2.

<sup>(4)</sup> Cod. Justinianeus Lih. IX. tit. 29. 1. 3.

<sup>(5)</sup> Codex Theodostan. Lib. X. tit. \$2. l. 3,

<sup>(6)</sup> Ibidem Lib, VI, tit, 4, 1, 32,

### CAPITOLO II.

# ORDINAMENTO DEL GOVERNO DELLE PROVINCIE.

6. 9. D'alcune differenze tra gli stati antichi e i moderni. - 6. 8. Estensione e popo lazione dell'impero remano. — 9. 9. Governo delle provincie sotto la repubblica, e 9. 10. sotto Ali Imperatori (. 11. fino a tempi di Dioclesiano e Costantino. - (. 12. Conghietture statistiche. — §. 13. Parlamenti o concilii delle provincie.

### §. 7. D'alcune differenze tra gli stati antichi e moderni.

Questi farono gli ordini con cui gli Imperatori da principio stabilirono e in processo cercarono di sempre più assicurare e rassodare il lor principato; nè di quest' argomento occorre più lung o discorso, perchè non volendosi in questi libri tanto vedere e parlare de principi e della ragione dei ler principati quanto piuttosto della condizione dei popoli, si passerà senza più a considerare, in quale maniera e con quali messi venisse amministra-

to così vastissimo impero.

Il sistema tenuto a questo riguardo dagli Imperatori era in molte parti diverso da quello che veggiamo tenersi oggidh, e molto più semplice e meno costoso; imperciocchè lasciando la moltiplice differenza de pubblici e privati costumi, egli si vede, come attesa la sola mancanza d'una bene ordinata gerarchia e quella d'un corpo di nobiltà ereditaria, potente pel sno numero, pe' possedimenti inalienabili e pei diritti, e come attesa la gran moltitudine di schiavi che tenevan gli antichi, i loro governi dovevano grandemente differire da quelli degli stati odierni. Ma per tiservare ad altri luoghi il discorso che riguarda il sacerdosio e la nobiltà, si osserverà unicamente, che negli stati autichi mon v'avea plebe in quel senso che questa voce da noi comunemente si prende; cioè d'una massa di nomini i più sensa patrimonio, e nelle città ben molti sensa fisso esercisio d'an'arte o d'un traffico, abbandonati a sè stessi senza che alcuno, fuorche la chiesa, se ne prenda pensiero, per povertà, per ignoranza, per visiosità dispregevoli. Chi tiene oggi una fante, un servitore, un famiglio, teneva allora uno schiavo; e i ricchi ne tenevano torme, e in tutte le arti o necessarie o di lusso e nel personale servizio gli adoperavano. Come i privati asavano le comunità, usavano i templi, onde veniva a mancare quella vivezsa d'industria e di commercio, di cui campa in massima parte il basso popolo nostro. Presso di noi ogni nomo è cittadino dello stato a cui appartiene o per nascita o per domicilio, presso gli antichi bisognava o nascere di cittadino o venire ascritto tra' cRtadini. Chi serve oggi è libero al pari di chi comanda, e perciò ha i suoi diritti e vive sotto so scudo delle leggi e in necessario nesso collo stato; gli schiavi, siccome proprietà del padrone, dipendevano unicamente ed onninamente da lui. Quindi più facile tener cheto e bene ordinato uno

stato, quindi possibili le democrasie, quindi mêno frequenti i delitti, perchè i principi e i magistrati avevano a reggere e contenere soltanto i cittadini, non una rossa corrottissima poveraglia, che col continuo esempio moltiplica ognora i misfatti, e non conosce vergogna e non teme il gastigo se non se presentissimo ed immancabile; dove gli schiavi, vale a dire presso alla metà degli abitatori delle città e gran parte di quelli della campagna, venivano frenati dal rigore della disciplina domestica e dal timore dell' inevitabil castigo che s' infliggeva sensa processo e ad arbitrio del padrone. Perciò non deve recar maraviglia, se in confronto di questi nostri tempi, in cui una metà del genere umano si adopera per reggere l'altra, pochi erano allora e poco numerosi i magistrati e molto minori le spese; se in certo modo si poteva ab-bandonare a' sudditi il governo di sè medesimi; se'l principe e i suoi ministri non ad altro attendevano che all'amministrazione ed alla difesa di tutto insieme lo stato sens' ingerirsi in tante infinite cose, di cui in parte devono, in parte vogliono impacciarsi i governi dell'età nostra.

Potrebbe qui sembrare ad alcuno che questo discorso avesse a comprendere non solo il governo politico, ma a considerare anche l'amministrazione della giustizia e le leggi civili e le criminali. Ma oltre che questa è materia propria de' giureconsulti e non degli storici, non sembra doversi far delle leggi civili parola; perchè poggiando tutte sul giusto e l'onesto , sono quanto il giusto stesso e l'onesto invariabili e sostanzialmente eguali presso i popoli tutti, e lungi da avere influenza nella condizione di questi risentono l'effetto dell'andamento de tempi e del variare delle vicende. Quanto poi alle leggi criminali basta allo scopo di questo libro osservare, ch' esse erano, come presso tutti gli antichi, crudeli ed avare; di che sensa qui addurre alcuna prova spesiale tante se ne riferiranno in processo, che paragonando con esse la piacevolezza e l'umanità delle nostre ci possiamo chiamare beati.

# 8. Estensione e popolazione dell'impero romano.

Prima però d'espor quello che può iu certo mode chiamarsi il meccanismo dell' impero, egli sembra necessario di far brevemente vedere, come questo venisse messo insieme, e a che portentosa grandesza di estensione e potenza salisse, onde si possa conoscere, in quanți e quanto diversi pacci e presso quante e quante disparate nasioni la ferrea volontà del vincitore sapesse introdurre una qualche uniformità d'istituzioni.

Que pochi nomini che meiti d'Alba e del vicino Lasio posero sur un colle in confine agli Etruschi e a' Sabini e in messo a' Latini le fondamenta di Roma, non potevano, siccome popolo novello e debole, nè conseguire nè conservare l'indipendensa a cui tendevano, a meno ancora crescer di stato, se già non era a forza di continuate guerre e vittorie. Vinsero dunque e Sabini e Latini, e d'una parte de' vinti popolarono la loro città, d' una parte ne crebbero il nascente dominio ; vinsero poi gli Etruschi, gli Umbri e gli altri Itali e i Greci che abitavano nel messogiorno del Lasie; e a tutte queste genti lasciarono a varie condisioni le loro leggi, il governo e i magistrati; ma da tutte esigettero cessione d'una parte del territorio o per dodurvi colonie o per arricchirne Perario, da tutte somministrazione di fanti e cavalli , e da alcune di marinari e di navi secondo i bisegni della repubblica e la lor situazione. Come pei distesero l'armi eltre i confini dell'antica Italia, tenuero diversa maniera; e fu che non potendo guardare e frenare comodamente i popoli che soggiogavano, telsero a ridurli in provincia. Questo ridurre in provincia importava che a' popoli vinti si toglievano l'armi, le leggi, il governo e l'amministrazione della giustisia, che s'imponeva lero tributo, e ehe a reggerli si mandava ogni anno da Roma un magistrato con titolo di pretore o proconsole, il quale li governasse o dietro quelle leggi ch' egli facea note nell' entrare in carica, o dietro quelle ch' erano state dettate dal capitano che avea fatto la conquista, o da' commissarii a tale oggetto nominati dal senato.

Questa muova foggia d'ingrandire l'imperio e di arricchire Roma dei suoi tributi ebbe principio dopo la prima guerra punica, quando (anno 240 avanti l'era volgare) si conquistò parte della Sicilia; in dugento e trent'anni si occuparono poi la Sardinia, la Cossica, parte dell'Illirico, la Gallia Cisalpina, la Ligoria, la Venezia, l'Istria, l'Ispania, PAcaja, PAfrica, l'altra parte della Sicilia, la Macedenia e l'Epiro e'l restante dell'Illirico, il reno di Pergamo, Creta, la Cilicia, la Bitinia, la Siria, le Gallie, Cipro, la Namidia, la Mauritania, la Galasia, l'Egitto, la Resia, la Vindelicia e'l Norico, la Pannonia e qualch' altra contrada sull' latro. Di questi paesi componevasi l'Impero ronano a' tempi d' Augusto ; ne' susseguenti vi si aggiansero la Comagene, la Cappadocia, il Pouto, la Tracia, la Britannia, la Giudea ed in fine la Dacia. Comprondeva esso dunque nel punto di sua maggiore grandessa nell' Europa la Spagna e'l Portogallo, la Francia e tutt' i paesi all'occidente del Reno, il regno d' Inghilterra, e quanto giace dalla sponda meridionale del Danubio al mare, e per alcun tempe la Transilvania e gran parte della Moldavia o della Valacchia; nell'Asia tutta la bella penisola bagnata dal Mediterraneo, dall'Arcipelage, dallo stretto de' Dardanelli , dal mare di Marmora, dallo stretto di Costantinopoli e dal

mar Nero fino alle sorgenti dell' Eufrate, e da quel fiame via per le parti settentrionali dell'Arabia fine all'istmo di Suez e al mar Rosso; e finaimente nell'Africa P Egitto e tutte le coste settentrionali un buon tratto entre terra fine al comineiar del deserto. Si calcolò che quest' impero nel tempo del suo massimo fiore avesse una estensione di cento e ottantamila leghe quadrate (1), e contenesso da cento venti milioni di abitanti (3). Ma se si vogliono consultare le più accreditate opere di geografia, si troverà che gli stati che da' Romani si teneano in Europa avevano una superficie di 51,000 leghe quadrate, che quelli di Asia non potevano eccedere gran fatto le 24,000 leghe, e che nell'Africa, a comprendervi l' Egitto e tutte nella loro lunghessa le coste di Barberia e la maggior parte dell' impero di Marceco e di Fez, essi non agginguevano a 40,000 leghe quadrate. Or queste semme denno un complesso di 115,000 leghe quadrate. Dice lo stesso scrittore, la popolazione essere stata di cento e venti milioni; e selibene de<sup>o</sup>tre supposti su cui poggia quel calcolo i due ultimi per avventura non reggono, se ne può risguardare il risultato siccome vere o prossime al vero. Vivono oggi sul suolo già soggetto ai Romani cento e trentacinque milioni di anime, cioè cento e undici in Europa, undici in Asia e tredici in Africa; e comunque l' Europa romana fosse composta delle contrade più abitabili e più felici, diasi ch' essa allor contenesse un terzo meno di abitatori, sarebbero settantaquattro milioni, cioà non più di 1450 abitanti sopra ogui lega quadrata. Ma e l'Africa e l'Asia? Chi sa quale sia oggi giorno lo stato di questa, e quanto ne' tempi dei Romani ne fosse il fiore, quanta la pepolosità, quanto innumerabile il numero delle sue città, ammetterà sens' esitanza, che 'i popolo suo doveva essere due e fors' anche tre volte quanto oggidi; avremme nel primo case ventidue milioni di anime, e 916 abitanti sopra ogni lega, e nel secondo trentatre milioni, e 1374 abitanti per ogai lega, popolazione in quella condizione di suolo e di tempi ancor troppo piccola. L'Egitto poi era fino da' tempi de' Tolomei sede principale d'ogni commercio ed industria, e a uno stesso tempo insieme coll'Africa il granajo non di Roma, ma dell'Italia e del mondo romano; e quest'Egitto colle coste di Barberia e col regno di Marocco sarebbero capaci di ben sessanta milioni d'abitanti. Ora questo gran tratto ch' è il più fertile, il più temperato dell'Africa tutta, non ne contiene che tredici; e basta considerare che il secondo o'l terso de' Tolomei, i quali pur dominavano nella sola Bisacena e nella Cirenaica, nell'Egitto, in parte dell'Arabia, nella Palestina, nella Fenicia, nella Celesiria e in qualche tratto della Siria, contava nel suo regno da trentamila città (3). Basta dare un' occhiata agli autichi geografi, onde dalle sole città, che già erano e più non sono, conoscere

<sup>(1)</sup> Gibben histor. ch. 3.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. ch. 2.

<sup>(3)</sup> Theocritus Idyll. 17. v. 82.

che 'l numero de' snoi abitatori era ne' tempi di rni si discorre di gran lunga maggiore dell'attuale, cioè che dove oggi sopra ogni lega vivono 325 abitanti, allera ne viveano almeno altrettanti o anche assai più. Dalle quali cose pare potersi iuferire che l'impero romano era nel primo secolo e nel secondo abitato da cento e trenta e forse pià milioni di anime. Si disse che de' tre supposti su cui poggia il calcolo di quello scrittore quanto alla popolazione dell'impero romano, due non sembravano potere reggere; perchè de' cento e venti milioni egli ne pope una intiera metà di schiavi, e dell'altra vuole che due tersi fossero proviaciali liberi, ed an terso cittadini romani. Al numero di questi, parlandosi del primo secolo, non v' ha che apporre, perchè fondato sul censo dell'Imperatore Claudio dell'anno 48 (1), e perchè la cittadinanza non era ancora stata profusa ad intiere provincie. Ma non pare potessi ammettere che gli schiavi fossero quanti tutti insieme gli abitanti liberi; nè che alla ricordata epoca i provinciali fossero solo due volte tanti che i cittadini. In Roma gli schiavi saranno forse stati anche più degli uomini liberi, e altrettanti forse erano in alcuna delle maggiori città; ma nelle più piccole e nelle borgate e nelle campagne sembra difficile il crederlo, come lo è non meno l'afformare alcun che in proposito. Ciò non pertanto egli pare potersi così conghietturando dire, che gli abitatori non liberi formavano un terso dell' intiera popolazione, e che degli altri due terzi, tre quarti erane di previnciali e une di cittadini.

### 6. g. Governo delle provincie sotto la repubblica.

Comunque Roma si reggesse a popolo, si può dire che quest' immenso suo stato si reggea dal senato, dacchè il popolo al reggimento di quello non partecipava in altra maniera che con elegge re i consoli e i magistrati che devevano governar le provincie. Ma s'aspettava al senato di stabilire il numero e la estensione di queste, d'attribuire ad ognuna le necessarie forse di terra e di mare, d'assegnare le somme occorrenti per l'amministrazione o la guerra, d'asigere il rendicanto da' governatori, di determinare quali provincie avessero ad essere rette da' consoli, quali da nomini consolari, quali da pretorii (2). Di pik come a forsa d'armi era stato assoggettato un popolo, e decretato di ridurlo in provincia, il senato vi soleva mandar suoi legati, i quali di concerto col capitano che aveva fatto la conquista v'introducessero il anovo ordine di cose, prescrivendo le leggi fondamentali dietro cui il paese s'avesse a governare (3), salvo quelle modificazioni che nelle cose giudiziarie vi apportassero co' loro editti

(1) Tacitus Annalium Lib. XI. c. 29.

(3) Livius Epitome Lib. XLV. c. c. 17. 18.

i governatori (1), o nelle finanziere e nellé politiche lo stesso senato. Pissava dunque il senato coi suoi commissarii la futura sorte delle provincie; perchè oltre stabilire quanto ora si ricordo, essi determinavano quanta parte di terreni si dovesse prendere a' vinti a favore del vincitore (2), quale quantità di grano, di vino, di olio e di denaro devessero i popoli pei loro terreni pagare, a quali dazii essere sottoposto il loro commercio, a quali gabelle il bestiame ec.

Poichè si ricordo che cosa significasse il ridurre in provincia basterà ora aggiuguere, che i gevernatori che annualmente in quelle si spedivano da Roma vi esercitavano ogni autorità militare, politica, finanziera e civile, e vi si conducevano in compagnia d'un questore, di varii luogotementi o ajutatori (legati) e d'altri uffisiali subalterni, come di scrittori, interpreti, banditori, servi pubblici ec. (3); e i più solevano trar seco una comitiva di giovani nobili, che li seguitavane onde apprendere l'arte della guerra e 'l maneggio degli affari (4). Brane sotte la repubblica escluse dal seguito de' governatori le donne; il che non solo si mutò sotto i primi Imperatori (5), che anzi Alessandro Severo a' rettori che non avessero moglie soleva tra altre cose donare auche naa concubina (6). I governatori rivestiti di amplissima autorità ambivano le provincie che porgessero occasione di segnalarsi nell'armi, e a queste attendendo in persona commettevano il più degli altri affari o ad alcuno de' legati o al questore, e se ne occupavano dopo condotto alle stanse l'esercito. I governi avevano di regola a derare un anno, e'l governatore doveva prima di levarsi dalla provincia depositare in due città i suoi centi (7), e presentargli in Roma a chi aveva in cura l'erario (8). Dovevano i magistrati provinciali esser gratuiti come gli urbani, ma poi s' introdesse, che a spese del pubblico si desse loro il paladamento e altre vesti, le tende, i cavalli, i muli, ii vasellame (9), che in viaggio ricevessero quartiere, legne, foraggi (10), che la provincia pagasse lore, sotto titolo d'onorario, certa quantità di grane (z t). Ma non erano questi i proventi per cui i grandi di Roma così capidamente si procacciavan governi: altri ne volevano e maggiori, e per crescerli mille arti ree usavano ed estersioni e rapine. Di

<sup>(2)</sup> Vedi nelle leggi romane Lex Sempronia (lata anno 123. ante Chris.) Cicero or.de prov. consul. c. 2. Sallustius bell. Jugurt. c. 27.

<sup>(1)</sup> Cicero ad Atticum Lib. VI. ep. 6.

<sup>(2)</sup> Livius Lib. I. c. 15. Lib. II. c. 41. Lib. VIII. c. 1. Lib. XXXVI. c. 39.

<sup>(3)</sup> Cicero in Verram II. 20. et Epistol. ad Q. fratrem. I.

<sup>(4)</sup> Cicero pro Coelio 30. pro Planco 11. Suetenius Divo Julio c. a.

<sup>(5)</sup> Tacitus Annal, Lib. 111. c. c. 33. 34.

<sup>(6)</sup> Lampridius Alex. Severo c. 42. (7) Cicero Epist. ad famil. Lib. ep. 20-

<sup>(8)</sup> Idem ad Atticum Lib. VI. ep. 20.

<sup>(9)</sup> Livius Epit. Lib. XLII. c. z. Cicero in Verrem. II. 15.

<sup>(10)</sup> Cicero ad Atticum. Lib. V. ep. 16.

<sup>(11)</sup> Idem in Pisonem e. 35.

che fanno prova le replicate leggi di maltolto (1) e le tante accuse di governatori con cui i giovani si studiavano di venir in rinomansa, e quelle altre contro coloro che per conseguire un magistrate o apertamente lo comperavano; leggi cui bisognò rinnovare ben tredici volte, e sempre esacerbarne le pene (2); ma sempre riuscirono instili tutti gli sforzi fatti per difendere le provincie da quei ladronecci, onde fa ch' esse non videro di mal occhio quel rivolgimento, che posto fine alla rapace dominasione de' grandi ridusse l' imperio in mano d'un solo (3).

### So. Governo delle provincie sotto i primi Imperatori.

Si ricordo, e nel secondo libro della prima parte e nel primo della seconda e poco avanti in questo libro medesimo, come Augusto in apparenza dividesse col senato il governo delle provincie, ma insieme, come, per chiara testimoniansa di Tacito e di Dione, tutte e in tutte le cose le governasse egli solo; così fa nel libro precedente mostrato, come quell'Imperatore prendesse nel governo d'Italia tale ingerenza da potersi dire ch' ei se l' aveva' recato intieramente nelle sue mani. Fu pur anche accennato, come già fin da' primi tempi e Augusto e altri Imperatori, secondo che loro bene tornava, le provincie prima lasciate al senato prendevan per se, ora altre dandone in cambio ed or no; come le nuove conquiste di regola diventavano provincie dell'Imperatore, e come sotto il suo immediato governo passavano di necessità quelle in cui scoppiasse una rivolta o una guerra. Da queste massime fondamentali, dal dimostrato coutinuo accrescimento della potenza degli Imperatori, e da quello che nel precedente libro si disse essere già nel corso del secolo secondo e del terzo avvenuto in Italia, la quale tutta doveva essere libera e stare sotto il governo del senato e de' cousoli, si scorge manifesto, che gli Imperatori avevano già avanti il regno di Diocleziano ridotto in sè il governo di tutto intiero l'impero. Ma come questo sembra posto fuor d'ogni dubbio, non appare ben chiaro, quali mutazioni, oltre quelle della nomina de' governatori e della più lunga durata de' governi, s' introducessero dagli Imperatori nel governo delle provincie; questo però si conosce, che collo stabilire in tutte le provincié loro il nuovo magistrato de' procuratori vennero a levare a legati che per essi le governavano ogni amministrazione finanziera, e che în ugual modo dovettero usare in quelle provincie che toglievano al senato, onde al fine seguì, che questo restò senza denaro, e 'l fisco del principe tutte le entrate ingojo. Si disse inslire nell' antecedente paragrafo, che de' tempi della repubblica i governatori erano rivestiti di amplissima autorità militare e civile. La prima audo pei rettori della monarchia affatto perduta; e sebbene non si possa mostrare, è però da presumere, che la frequenza delle rivolte e delle guerre straniere del secole terzo desse origine alla separazione dell' autorità militare dalla civile prima ancor del regno di Diocleziano, siccome fu ricordato qui di dietro nel paragrafo secondo.

Gli Imperatori che regnarone fino a quelle che pur ora si nomino reggevano tutto insieme l'impero coll' assistenza e consiglio de' loro amici e comiti, e coll'opera de' prefetti del pretorio e d'altri ministri subalterni e de' governatori. Ma sebbene i prefetti fossere talvolta più d'uno, non appare che si dividesse tra essi l'impero medesimo, sicchè uno in ogni cosa una parte ne governasse, uno un'altra, ma solo si ripartiva la spedizione degli effari attribuendo per esempio all'uno tutto quello che si riferiva alla milizia, e all'altro quanto apparteneva all'economico ed al civile, siecome per cagione d'esempio si sa essere avvenato ai tempi di Caracalla.

# §. 11. Ordinamento del governo delle provincie per Dioclesiano.

Dioelesiano per assicurarsi lo stato e per agevolarsene la difesa introdusse la sua tetrarchia, la quale fu presto losata da Costantino che la monarchia ripristino; ma tanto egli come tutt' i successivi principi conservarono e 'l piano d'amministrazione e la divisione dell'impero stabilita da lui.

Egli, perchè i principi erano quattro, divise lo stato in quattro grandi ripartimenti, e suddivise questi in altri ripartimenti minori che si dissero diocesi, e le diocesi in altri ancora più pieceli che ritennero l'antico nome di provincie. Que"quattro grandi ripartimenti si chiamarone, dopo cessata la tetrarchia, le Prefetture del Pretorio delle Gallie, dell'Italia, dell'Illirico e dell' Oriente. Quella delle Gallie comprendeva le tre diocesi dell' lepania con sette provincie, delle Gallie con diciassette, della Britannia con cinque. La prefettura d'Italia conteneva anch' essa, dopo la lacerazione dell' impero, tre diocesi; Italia con diciassette provincie, Illirico (occidentale) con sette, Africa con cinque. La prefettura dell'Illirico (orientale) aveva due sole diocesi, la Macedonia con sei, la Dacia con cinque provincie. Più vasta dell' altre era quella dell'Oriente in cui le diocesi erano cinque; Tracia con sei provincie, Ponto con undici; Asia con dieci, Oriente con quattordici, Egitto con sei.

Il reggimento di quest' immenso impero era, sotto gli ordini mediati o immediati dell' Imperatore, commesso a quattro principali ministri, i quali con titolo di prefetti del pretorio erano alla

<sup>(1)</sup> Videantur leges de repetundis. Calpurnia anni 148. ante Chr. n. Junia anni 125. Acilia anni 114. Servilia anni 79. Cornelia anni 69. Julia anni 50.

<sup>(2)</sup> Videantur leges de ambitu. Aulia Calpurnia, Emilia, Aufidia, Cornelia, Bebia, Fulvia, Fabia, Maria, Licinia, Petelia, Tullia, Pompeja, Julia (Cesaris), Julia (Augusti) et Vetus.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal. Lib. I. c. 2.

testa delle prefetture qui sopra descritte. La loro dignità si ripatava la prima dello stato, sicchè gli Imperatori nelle leggi danno loro ben di sovente il titolo di sublimità, di celsitudine, di padre carissimo. La potensa degli antichi prefetti s'avvicinava, come si sa, di tanto a quella degli Imperatori medesimi, che nen pochevolte loro rinscì formidabile e rovinosa. La diminul Diocleziano cou crescerne il numero o ristringerla ad una data parte dell'imperio; e più di lui la diminul Costantino, il quale e ne conservò quattro, e tolse loro il governo della corte e'l supremo comando dell' armi e la giurisdizione sopra i soldati, e li subordinò iu alcun mede al collegio de' ministri da lui istituito ed al suo concistore; ma essa era ciò non pertanto restata grandissima. Imperciocchè in que' loro governi, tatti grandi più che grandissimi regni, essi erano non solo supremi giudici e regolatori di tutta l'amministrazione civile, politica e finansiera, ma avevano ben anche a tener l'occhio su' comandanti delle milisie, perchè incaricati di somministrar loro le vettovaglie ed il soldo. Essi, ricevute dall' Imperatore le leggi, le pubblicavano, essi vegliavano sui loro vicarii e sui rettori delle provincie e per l'interesse del principe e per l'interesse dei sudditi, essi conoscevano delle appellazioni e de' richiami interposti contro le sentenze e i decreti de' governatori, essi provvedevano a' bisogni istantanci sia dello stato, sia delle provincie, anche senza ricorrere all' Imperatore; pel lore canale le suppliche delle provincie e de' sudditi giagnevano al principe, pel loro canale il prineipe comunicava co' sudditi. Uscendo in pubblico ueavano cocchio dorato e a quattro cavalli, godevano grosso stipendio ed erano nell'esercizio del loro ministero assistiti da huon numero d'uffiziali, i quali sempre più numerosi divennero secondo che ristringendosi il governo municipale maggior copia d'affari si devolveva a' rettori delle provincie e al prefetto (1).

Al governo delle singole diocesi in cui ogni prefettura era divisa stava un vicario del prefatto del
pretorio, il quale era nella ana diocesi quello che
il prefetto nella sua prefettura; se non che egli
da lui dipendeva e a lui riferiva, come a vicenda
a lui riferivano e da esso lui dipendevano i rettori delle provincie, i quali per suo messo corrispondevano coi prefetto, e per suo messo ne ricevevano gli ordini. Egli aveva il titolo di spettabila, e quindi apparteneva alle dignità di secondo
ordine; e di quanto lustro e importansa fosse il
suo affisio si può ia difetto d'altri argomenti desumere dall'osservare, che ne' suoi viaggi gli era
permesso di musovere trenta somieri e dieci cavalli
del pubblico corso (2).

Il governo immediato d'ogni provincia era poi affidato ad un rettore; e sebbene tutti questi fossero eguali quanto all'autorità, differivano quanto alla dignità e quanto al titolo, perchè altri si dicevan proconsoli, altri consolari, altri correttori, altri presidi. Qualunque però ne fosse il nome, tutti avevano nella loro provincia quelle stesse incumbense che i vicarii nelle diocesi, i prefetti nelle prefetture, ma sempre in subordinazione a questi ed a quelli. Il rettore era dunque a un tempo e governatore e giudice; curava inoltre che venissero con giustisia ripartite e puntualmente pagate e trasportate ne' dovati luoghi le annone e i tributi; vegliava che i poveri non fossero sopraffatti dai ricchi e torteggiati dagli esattori civili e militari, o angariati da quelli che spediti dalla corte sotto nome di curiosi e di agenti tribolavano in mille modi le provincie che percorrevane. E a proposito delle vessasioni, a cui da parte di chi gli aveva a reggere erano esposti i popoli, si vogliono ricordare alcune pochissime cose da cui possa apparire, quanto ne avessero a patir le provincie, e a quale eccesso dovesse essere giunte cotesto disordine. A frenare la venalità e la rapacità de' rettori si minacciò la confisca de' beni a chi albergasse in sua casa il governatore che andava viaggiando per la provincia (1), e la pena di morte, e insieme la confisca de beni, tanto a chi o invitato prestava, o spontaneo offeriva ad alcun officiale o ministro qualche dono o servità dalle leggi non comandata, quanto a chi lo esigeva ed offertolo non lo ricusava (2); e perfine si comando ai rettori che per impedire le estorsioni degli esattori e per poterli trarre al meritato capitale supplisio essi dovessero di frequente e sens' alcun previo avviso recarsi « non per le città solo, ma per tutt' i villaggi e le campagne, onde indagare da' singoli sudditi, se mai alcun rettore avesse loro nsato cattivi trattamenti o giunterio (3). >

#### 6. 12. Conghietture statistiche.

Assai comodamente si potrebbe intralasciare il discorso che or segue intorno al numero de' ministri e degli ufficiali impiegati nel governo dell'impero romano, perchè altro non si può che avventurare una conghiettura poco meno che temeraria. Con tutto ciò pur si volle tentare, perchè i tempi nostri sono delle notizie che si dicono statistiche molto curiosi, e perchè il farlo, comunque si può, serve a distinguere anche per questa parte i secoli antichi dai nostri. Si disse, non potersi in questo proposito se non che avventurare una conghiettura poco meno che temeraria, perchè il fondamento su cui poggia tale ricerca è molto poco sicuro, per essere, quantunque tratte da autentica fonte, di cinquanta otto anni posteriore alla caduta dell' impero d'Occidente; onde il lettore ne farà quel conto che più gli parrà.

<sup>(1)</sup> De' prefetti del pretorio in generale e di ognuno di essi in particolare si veggano Guther. deofficise domus Augustas, e'l Pancirolli ad Notitiam dignitatum, ne' luoghi dove ne trattano.

<sup>(2)</sup> Do'vicarit vedi il Pancirolli op. laud. e'l Gothefredo in Notit, dignitat. Cod. Theodos. nei relativi capitoli.

<sup>(1)</sup> Codex Theodos. Lib. I. tit. 7. l. 4.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. XI. tit. II. l. unica.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. I. tit. 7. l. 5.

Giustiniano poco dopo avere ritolto l'Africa ai Vandali così ne ordinò del 534 il governo. Ripartì le antiche cinque provincie dell' Africa romana in sei, vi aggiunse per settima la Sardinia, prepose ad ognuna un rettore con cinquanta diversi uffiziali subalterni, e subordino questi sette rettori ad un prefetto del pretorio che tenesse ne' suoi ufficii trecento e novantasei uomini (1). Ora se , eme Pitagora dalla misura dello stadio olimpico determinò quella del piede e da questa quella del corpe di Ercole, da quello che fece Giustiniano fosse lecito d'inferire quello che facevano gli Imperatori del secolo quarto e del quinto, si potrebbe discorrer così. Quattro erano nell'impero le prefetture del pretorio, tredici i vicariati o le diocesi, cente e sedici le provincie; e percib altrettanti i prefetti, i vicarii e i rettori. Dal prefetto dell'Africa di Giustiniano dipendevano sette provincie che anticamente ne formavano sei, e gli nfficiali impiegati sotto i suoi ordini erano trecento e novantasei; denque i quattro antichi prefetti a cui erano soggette cento e sedici provincie, dovevano tenere ne' loro afficii settemila seicento e cinquantasci nomini. Uno de' rettori di Giustiniano aveva sotto di sè cinquanta ufficiali; dunque uno de' rettori delle cinque antiche provincie africane ne doveva avere sessanta, e perciò seimila novecento e sessanta ne dovevano avere i cento e sedici rettori del secolo IV. e del V. I rettori di Giustiniano avevano inoltre ognuno un cancelliere; danque sarebbero cento e sedici cancellieri. Mancano in questo calcolo gli nfficii de' vicarii dei prefetti, i quali dietro il posto principio si potrebbero fissare così. Il vicario della diocesi d'Africa aveva a reggero sei delle sette provincie del prefetto di Giustiniano, esso aveva dunque sei settimi degli ufficiali di questo; e per ciò gli antichi tredici vicarii dovevane avere ne' loro ufficii seimila novecento e cinquantaquattro nomini. Dunque negli ufficii degli antichi prefetti, de' loro vicarii e de' rettori lavoravano ventunmila dugento e ottantasei subalterni.

Nello specchio degli ufficiali africani di Giustiniano se ne veggono ommessi alcuni, di cui altrove si trova memoria; perchè per cagione d'esempio non vi si scorgono gli assessori, de' quali gli antichi prefetti del pretorio ne avevano nel loro consiglio ben cento e cinquanta (2). .Come i prefetti avevano i loro assessori anche i vicarii e i governatori; e ove ad ogni vicario se ne vogliano dare cinquanta, e non più che trenta ad ogni governatore, saranno in tutto l' impero tremila cinquecento settanta assessori (giudici civili o criminali). Mancano in quello specchio anche gli apparitori (fanti o messi) di tutti questi magistrati, il numero de' quali si potrebbe fissare cost. Si sa che l'antico rettore dell'Africa proconsolare, cioè a dire il rettore d'una sola provincia, ne avea quattrocento (3); il quale numero in tempi in cui

mancava il corso delle poste non deve sembrare eccessivo; e perciò ove si dia, che ogunno del rettori delle cento e sedici provincie ne avesse non quattro ma soli trecento, sarebbero in tutto l'impero trentaquattromile e ottocento apparitori. Mancano poi gli apparitori de prefetti e que de loro vicarii; e se'i comite dell' Oriente, che stava al governo militare di quella sola diocesi ne aveva seicento (1): i vicarii e i prefetti ne dovevano avere novemila dugento e ottanta. Che se a tutti questi apparitori si aggiungano i magistrati, che si sono annoverati e i loro diversi ufficiali, ne risalterà un numero di sessantactiomila novecento e trentasci nomini che servivano allo stato. E se alcuno vorrà in questo rapporto paragonare i tempi nostri con quelli di cui qui si discorre, e considerare, che a questi magistrati era commessa l'amministrasione politica, la giudisiaria e ja finanziera, che ora son separate; e che alle diciassette provincie onde si componevan le Gallie (l'odierno regno di Francia), o l'Italia (l'Italia colle sue isole e colle due Rezie) non toccavano più di diccimila cento e tre nomini tra magistrati, uffisiali d'ogni genere e fanti: apparirà, che questo calcolo, quantunque appoggiato a base così poco sicura, è ne' suoi risultamenti moderatissimo.

Come di tanto minore che a' postri di era il numero de' magistrati e de' varii ufficiali impiegati nel reggimento delle provincie: così lo era quello de' ministri e de' lor subalterni che sotto gli occhi e gli ordini immediati dell' Imperatore attendevano al governo generale di tutto lo stato. Appare questo dall'enumerazione degli nfficiali che verso la metà del secolo quinto se rvivano nel ministero del maestro degli ufficii (ministro dell' interno) dell' impero d' Oriente; e da questa si può ad un dipresso conoscere, quanti ne avessero i) comite delle largisioni sacre, quanti quello della private, quanti il questore, quanti alcani altri ministerii minori che v'avea in entrambi gli imperii. Stavano dunque setto il detto ministro otto scuole delle guardie del corpo, di una sola dello quali si vaol qui far mensione, e quattro scrinii, ossia sezioni o afficii, e alla testa d'ognuno un capo che se ne diceva il maestro; ed erane lo scrinio della memoria, o diremmo delle sovrane risoluzioni con sessentadue uomini, quello delle lettere con trentaquattro nomini, quello de' libelli ossia delle suppliche con trentaquattro nomini, e quello delle disposizioni ossia dell' archivio con.... uomini (2). Dipendevano da lui anche il corpo dei forieri, quello de' lampadarti, quello degli admissionali, cioè di coloro che introducevano le persone all' adienza del principe, e quello degli invitatori, il cui incarico era d'avvisare coloro che venivano ammessi alla tavola o ad alcun divertimento del principe (3). La scuola delle guardie del corpo, di cui si disse doversi a questo luogo

<sup>(1)</sup> Cod. Just. Lib. 1. tit. 27. l. 1. §. 3. et 8.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. II. tit. 7. l. 11. 6. 1.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. XII. Ut. 58. l. 2.

<sup>(1)</sup> Cod. Just. Lib. cod. tit. 57. l. un.

<sup>(2)</sup> Notit. dignit, imp. per Or. c. 62.

<sup>(3)</sup> Ibid. c. 66.

parlate, è quella degli Agentes in rebus, che venivano continuamente adoperati in diverse occorrense di questo ministero o dell'Imperatore. Questi Agenti erano nell' impero d'Oriente in numero di mille dugenquarantotto, e siccome tenevano luogo degli antichi frumentarti, e percorrevano in varie missioni e in tutte le direzioni tutto l' impere, avevano la spesiale incumbenza di riferir d'ogni cosa che vedessero e udissero (I). Incarico simile a questo avevano anche certi altri ufficiali, che sotto nome di Curiosi dagli Imperatori venivano inviati o deputati in tutte le provincie (2).

## 6, 13. Parlamenti o concilit delle provincie.

Appartiene al governo delle provincie anche un' istitusione che dai tempi della repubblica si vede costantemente conservata sotto gli Imperatori, e conservata nelle repubbliche e ne' principati italiani fino al rovesciamento d'ogni antico costume.

Tutte le provincie dell'impero erazo suddivise in tanti piocoli ripartimenti quante erano le principali loro città, e ognana di queste attendeya, sempre in subordinazione al rettore, al governo suo e del distretto. Ma siccome questi diversi distretti avevano i loro interessi speciali, e altri interessi che erano a tutti comuni aveva l' intiera provincia: i Romani, che per vantaggio de' popoli e proprio li volevan conoscere, avevano ordinato che le città e le provincie si potessero in corpo comune adunare a comune consiglio; onde deliberare delle loro occorrenze ed esporre col mezzo di suppliche o d'ambasciate le loro querele, i desiderii e i bisogni o al governatore o al senato; e quindi così frequenti sono le memorie de' concilii delle provincie e delle lor legasioni. Questi concilii tenevano in alcuna maniera luogo di quelle adunanse che ne' regni odierni si veggono sotto il vario nome di stati provinciali, di corti, di parlamenti, di camere e in cui alcuni nomini, a ciò dietro le leggi fondamentali dello stato prescelti, vengono a rappresentare il corpo dell' intiera nazione. Gli Imperatori non solo continuarono in questa saggia e lovedole pratica del senato, ma favorirono grandemente i concilii delle città, delle provincie e fino delle intiere diocesi; e colla scorta delle lor leggi, tutte fondate sulle antiche costumanse, ne possono venire illustrati anche quei tempi di cui per la scarsezza delle memorie il discorso non sarebbe sì agevole. Potevano dunque ad oggetto di consultare de' loro affari adunarsi a parlamento e i decurioni (3), e'i popolo tutto di una città (4); e così si potevano adunar le provineie (5) e le intiere diocesi (6). Tali parlamenti o

- (1) Notit. dignit. imp. per Or. c. 65.
- (2) Cod. Theod. Lib. VI. tit. 29. per totum.
- (3) Ibid. Lib. XII. ut. 12. l. 15.
- (4) Cod. Justinian. Lib. XI. tit. 63. 1. 5.
- (5) Codex Theodos. Lib. XII. tit. 12. l. l. 9. 10. 11. 12. 13, et tit. 5. l. 25.
  - (6) Ibid. Lib. VII. tit. 12. l. 9.

concilii, siccomo si riferisce da Ammiano Marcellino (1), e dalle leggi che in questo discorso si adducono, si facevano regolarmente tutti gli anni; nè i rettori delle provincie o i vicarii de' prefetti o gli stessi prefetti del pretorio potevano il parlamento ordinario impedire (2). Che se qualche imprevedato o straordinario bisogno sorgeva, le provincie domandavano al prefetto del pretorio il permesso di potersi in via straordinaria adunare (3). Tutti i parlamenti s'avevano a fare in luogo pubblico o anche nello stesso foro, acciò ognano vi potesse concorrere e se l'oggetto dell'adunanza riguardava una sola città, v' intervenivane tutt' i decurioni, o, come si disse, anche il popolo. Se poi l'affare di cui s'aveva a trattare concerneva l'intiera provincia o la diocesi, tutti coloro ch' erano de' principali, cioè de' decurioni più facoltosi e più ragguardevoli, dovevano pel giorno stabilito trovarsi nella città destinata (4). Qui secondo la natura delle cose occorrenti si facevano i provvedimenti opportuni, in quanto cesi stavano in potere dell' adunansa; che se le pubbliche bisogne tali fossero da dovere essere portate a cognisione del principe, perchè da lui solo si poteva sperarne rimedio, si facea diligente protocollo delle cose trattate, e tutti coloro che avevano alle trattative assistito le deveau sottoscrivere (5); dopo di che si passava all' elezione de' legati che presentassero la supplica all' Imperatore e le pubbliche necessità a lui esponessero (6). Ma perchè dovette di frequente accadere che non pochi tali legazioni sollecitavano per recarsi per proprii affari alla corte, si determinò che i legati non avessero ad essere mai più di tre (7), nè anche ove la legazione si mandasse de un'intiera provincia (8), I legati, ricevuto la supplica e 'l mandato di procura, rassegnavano gli atti del parlamento al rettore della provincia, che sensa punto alterarli o mutilarli ne prendea cognizione (9), e poi li comunicavano al prefetto del pretorio, il quale consideratigli ordinava quanto si esigeva d'urgen-22 (10), rigettava le domande non sussistenti o non attendibili (xxl, e delle altre informava il principe (12). I legati venuti al cospetto dell' Imperatore, gli presentavano le loro domande, a cui egli stesso solea riscontrare (13); non ricevevano soldo, ma solo rimborso delle spese sostenu-

<sup>(1)</sup> Ammian, Marcellin. Lib. XXVIII. c. 7,

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. loco cit, l. l. 1. 8. 9. 12.

<sup>(3)</sup> Ibid, Lib. et tit.; cit, l. l. 12. 13.

<sup>(4)</sup> Ibid, I. l. iledem.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. l. 12. et 15.

<sup>(6)</sup> Ibid. l. l. 7. 8. II. et Lib. XII. tit. I. l. l. 25. 186.

<sup>(7)</sup> Digest. Lib. L. tit. 7. l. 4. 6, 6.

<sup>(8)</sup> Cod. Theod. Lib. XII. tit. 12. l. 7.

<sup>(9)</sup> Ibidem l. l. 3. 4. 15.

<sup>(10)</sup> Ibidem l, l, 3. 4. 7. 10. 12. 14. 15.

<sup>(11)</sup> Ibidem 1. 3.

<sup>(12)</sup> Ibidem 1. 8.

<sup>(13)</sup> Ibidem l. l. 10. 12. 14. 16.

to (I), e avevano facoltà di valersi del pubblico corso (2). Ma siccome le legazioni, oltre la lunga assenza dalla patria, traevano seco non poche noje, tra cui quella di non potere fino al termine del-

la legazione dare opera nè a' fatti suoi proprii nè agli altrui (1), molti di sottrarsi a tale dovere si ingegnavano, siccome appare dalle diverse leggi che determinano i casi di esenzione.

## CAPITOLO III.

#### GOVERNO MUNICIPALE.

14. Ordinamento generale di questo. — §. 15. I Decurioni o Curiali. — §. 18. Loro incumbenze. — §. 17. Sommo magistrato municipale. — §. 18. Gli Edili. — §. 19. Il Curatore. — §. 20. Il Difensore. — §. 21. Anche la plebe avea qualche parte in questo governo.

# §. 14. Ordinamento generale del governo municipale.

· La natura degli stati antichi, ne' più de' quali mancavano le classi privilegiate, e in cui attesa la schiavità si può dir che a confronto de' giorni nostri plebe povera e minuta appena v'avesse, e in particolar modo la natura dell'impero romano, impero conquistato e ordinato da una repubblica, che si reggeva a popolo e con magistrati annuali, portava necessariamente con sè, che'l sistema di governo fosse dal nostro grandemente diverso e molto più largo. Questa diversità e questa maggiore larghezza si scorge più che in altri ordini in quelli del governo municipale, del quale sembra doversi per due ragioni tenere alquanto più diffuso discorso che non di quello dell' impero o delle provincie, perchè l'immediato governo de' popoli era commesso a' corpi municipali, e perchè le istituzioni, dietro cui nel medio evo si ressero le città italiane, tutte sorsero dalle antiche istituzioni romane ed italiche.

Potrebbe qui alcuno desiderare, che si venisse partitamente ragionando, come questo governo de' tempi della repubblica si ordinasse e nell' lialia e nelle provincie, e quali alterazioni e cambiamenti vi apportassero di mano in mano gl'Imperatori; ma poichè tale lavoro riuscirebbe di somma e forse non superabile difficoltà, e per le molte discussioni e le minute ricerche di soverchio prolungherebbe e a non pochi renderebbe tedioso questo già per sè lungo discorso: se ne dirà sol di maniera che argomento di tanta importanza non sembri essere stato trattato senza qualche attenzione.

I Romani, soltomesso che avessero un popolo, il volevano contenere nella più stretta ubbidienza, e perciò tutti i mezzi usavano con cui reprimere ogni suo tentativo di rivendicare l'indipendenza; ma perchè erano tanto accorti quanto gagliardi, avevano o lasciato sussistere o introdotto in ogni paese tali istituzioni, che le nazioni, ancorchè

(1) Cod. Theodos. l. 5. et Lib. Xl. tit. 16. l. 18. Digestor. Lib. L. tit. 1. l. 36. et tit. 4. l. 18. §. 12. (2) Ibidem Lib. Xll. tit. 12. l. l. 6. 9. et Lib. VIII. tit. 5. l. 35.

soggette a quel forte e duro imperio, potevano credere di reggersi in alcun modo con ordini repubblicani. Imperciocchè il popolo vincitore contento di mandare in ogni provincia un proconsole od un pretore, il quale più che il carico di reggerla nelle singole sue parti avendo quello di tenerla tutta in freno e guardata, non si curava di destinare de' particolari giudici od ufficiali che attendessero all'amministrazione de' diversi distretti in che ognuna era divisa. Esso osservò costantemente questa pratica, perchè era nata dalle sue istituzioni, e così era stato solito usare negli acquisti che, piccolo essendo, andava faceudo in Italia. Qui, siccome altrove si ricordò, i Romani lasciavano la cura del governo delle città e delle contigue campagne a que' cittadini a cui secondo gli antichi ordini del paese apparteneva, o lo trasferivano a quella parte di essi che dietro le loro massime a tale oggetto in ogni città presceglievano. Modo eguale tennero nelle provincie; se non che dove in Italia lo stesso senato poteva per la prossimità contenere i popoli che sotto le specioso nome di socii gli erano sudditi, nelle provincie tale cura si commetteva al proconsole; di maniera che ogni differenza in sostanza a queato si riduceva, che i singoli popoli d'Italia dipendevano immediatamente dal senato, e nelle provincie dal proconsole, e lui mediante dallo stesso senato, che aveva in sua mano il reggimento generale di tutto lo stato. Le singole città venivano dunque come in Italia, così anche nelle provincie, quanto alle loro cose particolari e domestiche, rette da un dato numero di cittadini, a cui il vincitore aveva continuato o commesso tal carico. Ma una concessione in apparenza così generosa non lo era in effetto, dacche que' cittadini, divenuti sostegni della dominazione straniera, avevano a governare la patria più che per l'interesse e vantaggio suo, per quello di chi comandava. E sebbene egli sembra, che per essere dei principali delle città dovessero ricusare di rendersi stromento dell'altrui signoria: pure tanto ha di dolcezza il primeggiare tra' suoi, che gli onori municipali, ancorchè congiunti a non poca noja e dispendio, come ne' passati tempi, anche sotto

(1) Digestor. Lib. L. tit. 7. l. 8. 6. ull. et l. 15.

i Romani si ambivano; perchè questi mostravano di tener gran conto delle curie e de' lor magistrati, e sapevano velar le brutture della servità sotto le forme d'un vivere libero. In quella stessa maniera che in tale rapporto si governò la repubblica, si governarono sulle prime gli Imperatori, e col successo medesimo; ma com'essi vennero sempre più estendendo la loro autorità e con ciò a ingerirsi in moltissime cose che ne' passati tempi si solevano rimettere all'arbitrio dei magistrati, sicchè a questi comandavano non altrimeuti che se fossero lor servitori: le dignità municipali si cominciarono a rifuggire, e si prese a risguardare siccome massima delle sventure quella d'appartenere a quel corpo a cui cos) grave ed odiato dovere incambeva.

## f. 15. I decurioni o curiali.

Quel corpo di cittadini che aveva a reggere una città, e'l territorio che per antica consuetudine ne dipendeva, si chiamava il consiglio e talvolta anche il senato della città (1). Esso si componeva degli uomini più facoltosi e più ragguardevoli, e si diceva de' decurioni, e dopo il secolo terzo de' curiali o anche la curia. I magistrati, a cui coll'assistenza delle curie il ricordato ufficio si commetteva, si sceglievano sempre tra i decurioni, in alcun luogo dal popolo tutto (2), ma ne' più da' decurioni medesimi, sicchè tutti gli onori municipali erano loro proprii. Per questo ordine, che formava il corpo e l'anima della città, essa veniva a rappresentare una persona e a goder de' diritti che a questa competono; per questo ordine, oltre i templi, i teatri, le strade, le acque ed altri beni che loro appartenevano per diritto di dominio, le città possedevano e poderi e altre rendite che non erano nè dello stato, nè dei singoli cittadini, ma bene di tutto insieme il comune; per questo ordine le città potevano acquistare legati ed eredità, sia per loro abbellimento, sia per onore, ossia anche in vantaggio e benefizio d'ogni abitante in particolare (3).

Siccome la dignità e il potere de' decurioni esano in origine nella loro patria di grande momento; essi gelosamente si tenevano dalla plebe distinti (4), e le vietavano l'accesso agli onori municipali (5); per la qual cosa maraviglia non è che tra questi due ordini nascessero alcuna volta gravi e sanguinose discordie, siccome de' tempi di Merone si legge essere avvenuto in Possoolo, dove la plebe accusando i decurioni d'avarizia, e questi lei di violenza, la cosa si condusse a tale che

bisognò ristabilire la quiete co' supplisit e coll'armi (1).

Vario era il numero de' decurioni nelle diverse città, ma in ognuna determinato (2), non però in modo che il loro collegio medesimo o'l popolo o'l principe non lo potessero crescere (3); sicchè il numero dei cittadini componenti la curia variava non solo secondo la varia popolazione della città, ma secondo perticolari usi o speciali motivi. Qualunque esso si fosse, i decurioni, siccome appare da moltissime leggi, o erano tali per nascita o lo divenivano per aggregazione o per comando degli Imperatori, che con nuove nomine provvedevano a' bisogni delle curie. In ogni caso s'ascrivevano a quest' ordine nomini benemeriti ed autorevoli, non però sens'attendere alle loro facoltà (4), a tel che per nessun altro riguardo che quello della ricchessa vi si ascrivevano, como al mostrerà, anche persone d'origine abbietta; o si trova essere stato in alcun luogo o dalle leggi o dall'uso fissato quale avesse ad essere il patrimonio d'un decurione (5); del quale argomento avverrà di ragionare altra volta. Alle ricchesse si poneva poi nella collazione del decurionato particolare attenzione, perchè il servigio de' magistrati municipali era gratuito e insieme congiunto a considerabili spese non nelle città d'Italia solo (6). ma in quelle ancora delle provincie (7). Prova di questo sia la stessa definizione che del magistrato municipale danno i giureconsulti, i quali le dicone « governo della repubblica, accoppiato ad un grado di dignità, sia che importi spesa o vada esente da ogni erogazione da farsi al popolo (8); » e perciò, siccome porta la stessa legge, nel conferir quegli ouori "oltre la persona e la nescita de candidati, s' ha anche a considerare, se le sostanse loro son tali da bastare al carico che loro s'ingiagne (9).,, Oltre queste spese di necessità congiunte cogli onori, altre e talora assai profuse se ne facevano da chi gli ambiva, siccome in più luoghi si accennò (10), e siccome chiaro mostra una legge per cui si permette " di decretar gli alimenti a' decurioni impoveriti, massime ove ab-

<sup>(</sup>I) Tacitus Annal. Lib. XIII, c. 48 Cod. Theodos. Lib. XII. tit. 1. l. 85,

<sup>(2)</sup> Cicero pro Cluent. 10. Cod. Theodos. Lib. XII. tit. 5. l. 1.

<sup>(3)</sup> Digestor. Lib. XXX. tit. 1. l. l. 117. 122.

<sup>(4)</sup> Ihidem Lib. L. tit. 2. l. 2. J. 2. 3.

<sup>(5)</sup> Ibid, l. 7. §. 2.

<sup>(1)</sup> Tacitus Annal. Lib. XIII. c. 48.

<sup>(2)</sup> Digest, loco cit. 1, 2.

<sup>(3)</sup> Plinius Epist. Lib. X. ep. 113.

<sup>(4)</sup> Digest. Lib. L. tit. 2. L. 7. tit. 4. l. 14. f. 13. ec. ec.

<sup>(5)</sup> Plinius Epist. Lib. I. ep. 19. Cod. Teodos, Novell. tit. 38.

<sup>(6)</sup> Vedi Parte II. Lib. II. §. 41. §. 31 §. 43 e molte altre iscrizioni presso il Muratori Thesaur, Nov. veter. inscript. come p. 738. n. 1. 757. n. 4. 673. n. 1. ec. ec.

<sup>(7)</sup> Vedi oltre le leggi che ancora si citeranno in questo §, Plinius Epist. Lib. X. ep. 113. 114. Maffei Mus. Veron. p. 466. 15. Digest. Lib. L. tit. 4. lib. 16. §. 1.

<sup>(8)</sup> Digest. Lib. L. Ut. 4. l. 14.

<sup>(9)</sup> Ibidem 6. 3.

<sup>(</sup>to) Vedi i \$6. del Lib. II. citati nella nota (1).

biano consumato le loro sostanse usando magnificense verso la patria (1). "

#### 16. Incumbense de' decurioni.

Tra le incumbense de' decurioni o pinttosto de' magistrati che da loro si eleggevano, era, siccome appare dalla definizione che pur ora si riferì, la prima e più naturale quella del governo e dell' amministrazione della loro repubblica, ossia del loro comune, il qualo non si componeva della sola città, ma ne comprendea il territorio. Questo soleva essere di tanto più vasto quanto era maggior le splendore e la potensa della città; sicchè Roma lo aveva per cento miglia all'intorno; " onde (come dice uno scrittore del secolo VI.) il procinto delle mura non ristringesse il giudice di quella città che di tutto il mondo era signora (2). " Ma comunque questa forse massima universale, v'aveva però delle città la cui giorisdisione o per origine meno antica, o per castigo o per altra causa qualunque, non si protendeva olfra le mura (3). Tutt' i villaggi che in queste territorio giacevano erano in qualche dipendensa della città che n'era capitale (4), sebbene anche essi formassero una comunità alla cui testa stavano i capovilla con nome di preposti (5) o masstri de' villaggi (6). In questo piccolo stato i magistrati delle città amministravano giustizia, e i decurioni governavano sotto la presidenza di quelli le cose civili, le politiche e le economiche, tra cui non era ultima la cura della pubblica annona (7); la quale quanto potesse riuscir fastidiosa, si conosce vedendo come la plebe in tempo di carestia pretendeva che le si desse il grano al disotto del presso corrente (8). A questi carichi, che di loro natura sono inerenti al governo municipale, altri di carattere affatto diverso ne aggiunsero i proconsoli e'l senato romano, tra cui il più antico e più grave quello era della esasione dell'annona e de' tributi.

Gli Imperatori continuarono l'antico sistema di preporre ad ogai provincia un solo rettore; e quantunque per voler comandare in ogni cosa assai me crescesser gli affari, gli alleggerirone la fatica addossandone non piecola parte a' curiali, sicchè ingiungendo a questi sempre nuovi e poi muovi obblighi ne fecero de' gratutit ajutatori dei proprii ministri ordinando dovessero eseguir prontamente i comandi che loro pertenissero da parte de' governatori (9). E che cosa si arrivasse ad in-

(1) Digest. Lib. et. tit. cit. l. 8.

(2) Cassiodor. Variar. Lib. VI. 4.

(3) Hyginus de limitib. agror. Siculus Flaccus de condit. agror.

- (4) Digestor. Lib. L. til. 1. 1. 30.
- (5) Cod. Theodos. Lib. VII. Ut. L. L. 1.
- (6) Siculus Flaccus I. cit.
- (7) Digestor. Lib. L. tit. 8, l. 2, §, 2, ad 7, (8) Ibidem tit. 1, l. 8, et Lib. XLVIII, tit.
- (9) Cod. Theodos. Lib. XII. tit. 1. L 117.

giungere alle povere curie, si può inferire da un luogo d'Ammiano Marcellino, in cui racconta, che Valentiniano il vecchio comandò che si mettessero a morte i curiali di tre città, perchè non avevano, siccome loro era stato ordinato dal governatore, dato sollecita esecusione ad una sentenza capitale (1). Oltre quest' incarico così generale, la cui gravessa appare appunto dalle sue generalità tante e così moleste, e in parte così odiose, erano le incumbense speciali, che si può dire a tutto rigore di verità, i curiali essere stati nel secolo IV. e nel V. la più misera e più travagliata classe de' sudditi. Imperciocchè indipendentemente dell'amministrazione municipale e dalle spese e dalle noje ch'essa seco portava, indipendentemente dall'obbligo ora ricordato di fare quanto venisse loro comandato da' rettori della provincia, essi dovevano ripartir le gravesse tra chi le aveva a pagare (2), esigere iu persona i tributi e le specie annonarie (3), o procurarne l'esazione a proprio rischio e pericolo (4), pagar le gravesze per chi o non poteva o non si curava di farlo (5), scortare i trasporti delle annone e de' denari fiscali (6). Dovevano inoltre avere in guardia e cura i palazzi (7), e le mansioni, e i granai imperiali (8), attendere che'l pubblico corso fosse fornito de' necessarii buoi e cavalli (9), e non se ne valesse chi non ne aveva diritto (10), provvedere dell'occorrente pabulo i somieri militari (11), far la leva delle reciute o rascuotere il denaro che in luogo di quelle si pagava (12), vegliare che gli eretici non tenessero adunanze e non usasser violense (13), pagare solto nome d'oro coronario una particolare gabella (14). Una sola legge poi che distingue gli obblighi de' curiali in personali, in patrimoniali ed in misti, aggiogne a quelli che si sono or ricordati la ricerca e la compra de' cavalli per le rimonte dell'esercito e del pubblico corso, la sopraintendenza alle opere pubbliche. sia della loro patria, sia dello stato, l'esazione e l'amministrazione delle rendite civiche, la provvista di grano, olio e altre grasce per la pubblica annona, e cos) la distribusione di queste, la vigilanza sui pistrini e i pistori, l'ispezione delle pubbliche terme e la cura del loro riscaldamento,

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XXVII.

<sup>(2)</sup> Cod. Theodos. Lib. XII. tit. 1, 1, 117.

<sup>(3)</sup> Ibid. l. l. 8. 14. 49. 54. 117. 185. 186.

<sup>(4)</sup> Ibidem l. 54. et tit. 6. l. l. 9. 10.

<sup>(5)</sup> Ibidem tit. 1. l. 186.

<sup>(6)</sup> Ibidem tit. eod. l. 161. et. Lib. XVI, tit. 8. l. 2.

<sup>(7)</sup> Ibidem Lib. VIII, tit. 10. l. 2.

<sup>(8)</sup> Ibidem Lib. XII. tit. 1. l. l. 21. 49.

<sup>(9)</sup> Ibidem Lib. VIII. tit. 5. 1. 1. 26. 51.

<sup>(10)</sup> Ibidem l. 59.

<sup>(11)</sup> Ibidem Lib. VII. tit. 7. l. 3.

<sup>(12)</sup> Ibidem Lib. XI. tit. 13. 1. 7.

<sup>(13)</sup> Ibidem Lib. XVI, tit. 7. l. 4. et tit. 5. l. L. 40. 45.

<sup>(14)</sup> Ibidem Lib. XII. tit. 13.

l'obbligo di andare in tracchi de' ladri e de' malviventi per arrestarli ec. ec. (1).

6. 17. Supremo magistrato municipale.

Le curie, ossia il corpo de' curiali o de' decurioni, a cui in forsa dello istituzioni romane era affidate il governo di ogni comunità, lo commettevane a diversi magistrati; intorno a' quali, per più chiara intelligenza del seguente discorso, si vogliono osservare due cose. I municipii, le colonie e le città d'Italia non solo, ma delle provincie in cui parlavasi la lingua latina, si vennero nel-·l'ordinamento del governo domestico accostando il più che potevano al modello che loro ne offeriva Roma, salvo poche modificazioni che particolari lero circostanse parver richiedere. Per ciò in quella guisa che in Roma il senato con alla testa i suoi consoli era supremo arbitro dello stato: nelle città sue suddite lo erano le curie sotto la presidenza di chi in esse teneva luogo de' consoli; come si vede essere stato costantissimamente osservato e de' tempi della repubblica e sotto i primi Imperatori, e ancora nel secolo IV. e nel V., in cui l'autorità municipale era stata ristretta di tanto; di che sia evidentissima prova, che le leggi le quali ne' Digesti e ne' due Codici si riferiscono alle città e agli obblighi loro, parlano sempre delle curie e de' decurioni e non mai de' magistrati municipali. L'altra cosa a cui vuolsi por mente si è, che le città adottarono nel loro governo un altro principio che si vede segnito dai Romani, cioè di separare i diversi rami della pubblica amministrazione, affidandoli a distinti magistrati o ufficiali, i quali v'avessero a sopraintendere, ma sempre in subordinazione alla curia e ad un magistrato principale che era a quella

Questo nel più delle città si dicea de' duumviri, in altre de' pretori (2), in altre degli edili (3),
in altre esso portava il nome di dittatore (4). Nelle
più esso si compoueva di dne uomini, ma in alcune anche di tre (5), in altre di quattro (6), e in
alcune fors' anche di quindici (7). Questo magistrato supremo doveva la regola essere annuale;
e qualunque fosse il numero de' suoi membri,
qualunque il loro nome, essi usavano siccome
distintivo della lor dignità la toga pretesta, cioè
listata tutt' al intorno di porpora (8), e uscende in
pubblico si facevan precedere da dne servi del comune o da dne littori portanti in alcuni kooghi

- (1) Digestorum Lib. L. til. 4. l. 18.
- (2) Cicero Agrar. 11. 34.
- (3) Idem ad Famil, Lib. XIII. ep. 11. Spartianus Hadriano c. 19. ec.
  - (4) Idem pro Milone 27. Spartianus l. cit.
- (5) Muratort Thesaur. Nov. p. 669. n. 1. p. 681. n. 5. p. 678. n. 2. 7.
- (6) Idem ibid. p. 671. n. 5. p. 676. n. 8. p. 679. n. n. 1. 2. 5. p. 688. n. 5. ec. ec.
  - (7) Ibid. p. 678. n. 6.
  - (8) Livius Epit, Lib. XXXIV. c. 7.

delle verghe (1), e in alcani i fasci (2). Di due maniere erano le principali incumbenze di tal magistrato: reggere la piccola repubblica e presedere alla curia, quando essa degli interessi suoi proprii o di quelli della comune patria deliberava, e amministrare giustizia; ond'esso comunemente si dice dei duumviri, de' triumviri, de' quatuorviri jure dicundo. In alcuni luoghi il carico d'amministrar la giustisia era commesso ad un magistrato particolare, onde nelle iscrizioni si vede la stessa persona portare il titolo di duumviro jure dicundo, e di decemvire quinquennale, di decemviro J. D. e di quatuorviro, di quatuorviro e di triumviro J. D. (3), e in altre si incontrano i praefecti jure dicundo (4) Alieno sarebbe dallo scopo del presente ragionamento il discutere fin dove si estendesse la giurisdisione di questo magistrato; civile e criminale essa era di certo; e che anche quest'ultima non fosse di sì piccol momento che alcuno pretese, si conosce a vedere che esso e poteva castigare gli schiavi (5), e arrestarli s'eran fuggiaschi (6), e imporre multe (7), e mettere prigione anche nomini liberi (8). Che tale giurisdizione fosse in alcun tempo e in alcun luogo illimitata, sembra potersi desumere dal vedere che tali magistrati portano il nome di praesectus quaestionum e di quatuorviri capitali (9). Quanto poi questo magistrato appariese amplissimo finchè le città durarone in qualche fiere e nel godimento di una discreta libertà, si conosce manifesto esservando che esso nelle città delle provincie, come si disse essere avvenuto di quelle d' Italia (10), si ambiva e in alcuna maniera si comperava rimunerandone il popolo con qualche apettacolo; e indi era che nella collazione di questi onori cotanto alle sostanse de' candidati si attendeva. Ma questo che in origine era un atto spontanco, muto per la costante pratica siffattamente natura, che 'l popolo lo poteva esigere per diritto (11), e che dove alcune a tale obblige si sottraesse, era accordato alle città di farne le spese a tutto carico di chi per lungo uso loro dovea quel tributo (12).

- (1) Cicero Agrar. II. 84 Apulejus Metamorph. Lib. I.
  - (2) Ibidem Cod. Justin. Lib. X. tit. 31. l. 53.
- (3) Muratori, loco cit. p. 682. n. 3. p. 679. 1. 5. p. 704. n. 8.
- (4) Ibidem p. 680. n. 3. p. 686. n. 6. p. 711. n. 4. ec. ec.
- (5) Digestor. Lib. II. Ut. 2. l. 12. Lib. XL. Ut. 9. l. 17. §. I Lib. XLVII. tt. 10. l. 15. §. 39.
  - (6) Ibid. Lib. XI. tit. 4. l. l. 1. 4.
- (7) Ibid. Lib. L. tit. 16. l. 131. G. 1. Cod. Justin. Lib. 1. tit. 54. l. 3.
- (8) Vellejus Paterculus Lib. II. c. 19. Livius Epit. Lib. XXVI. c. 15. Digast. Lib. XLVIII. tit. 3, l. 6, 6, 1.
  - (9) Muratori I. cit. p. 680. n. 4. p. 473. n. 6.
  - (10) Vedi Parte 11. Lib. 11. §. 43. 44.
  - (11) Cod. Theodos. Lib. XV. tit. 5. l. 1. 4.
  - (12) Cod. Justin. Lib. X. til. 31. l. 20.

Ç. 18. Gli edili.

Come questo di cui or si parlò, trovasi nelle città un altre megistrate dette degli edili, il quale incaricato di quella che chiamar si potrebbe polizia comunale, aveva cura delle vie e de' ponti e di altre opere pubbliche e così degli edifizii privati (1), delle pubbliche terme (2) e dell'annona (3); vegliava coso pur anche sui venditori di grano e di vino, sui pissicagnoli, i farinajuoli e i trecconi (4), e così sui merciajuoli e i ferravecchii (5), e guardava che sulle pubbliche vie non nascessero risse /6). Si disse qui dietro come l'edilità era in alcuni luoghi il primo de' magistrati municipali, e forse appunto per ciò si veggono anche gli edili dare al popolo degli spettaceli (7), o distribuirgli del denaro (8), o fargli alcun altro regalo come in ringraziamento del conseguito onore (9). Gli edili quali semplici magistrati di polizia non avevano giurisdizione, ma però autorità di far eseguire i loro comandi, condannando i contravventori ad una muka (10), o anche alia flageliazione (II).

## §. 19. Il curatore.

Tra' diversi incomodi che nascono dalla libertà municipale e non si possono per umano ingegno evitare, si fa più degli altri e più di soventi sentire quello del dilapidamento delle pubbliche sostanze; a riparare al quale disordine e ad impedirlo si vede, certo almeno fin dal regno dell'Imperatore Tiberio (12), istituito un particolar magistrato, che secondo la varietà de tempi e de' luoghi ebbe nome diverso. Chiamasi comunemente con quello di curatore della repubblica, cioè del pubblico patrimonio, talvolta con quello di preside (13), tal'altra di logista, ossia di ragioniere o computista (141, e del secolo IV. e del V. di padre della città (15). Non sembra tal magistrato compreso nel numero degli ordinarii, ma essersi unicamente creato, dove lo stato della città o per impoverimento e per debiti questo straordinario provvedimente esigeva; perchè e si conferiva da-

- (1) Digestor. Lib. XLIII, tit, 10, l, un.
- (2) Plutarchus Quaest. roman. IV. 10.
- (3) Digestorum Lib. XVI. tit. 2, 1, 17.
- (4) Ibidem Lib. L. tit. 2, l. 12, Juvenalis Sat. X. v. 99. Persius Sat. 1. v. 129.
  - (5) Ibidem Lib. XIX. tit. 2. 1. 12.
  - (6) Ibidem Lib. XLIII. tit. 10. l. un. §. 5.
- (7) Invenalis Sat. III. v. 173. Fabretti Inscript. II. 220. IX. 368.
  - (8) Muratori l. cit. p. 676. n. 8.
  - (9) Maffei Mus. Veronen. p. 466. n. 15.
  - (10) Digestor, Lib. XLIII. tit. 10. l. un. 6. 1. 2.
  - (11) Ibid. Lib. L. tit. 1. l. 12.
  - (12) Ibid. Lib. XLIII. tit. 24. l. 3. 4.
  - (13) Ibid. loco cit.
  - (14) Codex Justinian. Lib. I. til. 54. l. 3.
- (15) Ibidem Lib. X. tit. 43. l. 3. Lib. XI. tit. 32. l. 2.

gli Imperatori, e non solo a nomini senatorii, ma a tali che avevano sostenuto le prime cariche dello stato (1); perchè si veggono personaggi amplissimi essere a un tempe curatori di due, di quattro e più città (2), e perchè finalmente si osserva che Trajano a Plinio, governatore della Bitinia e del Ponto, raccomanda con grande istansa di rivedere i conti delle città di quelle provincie (3), e di rivedere anche quei di Apamea, sebbene i cittadini per certo loro privilegio pretendessero di non esser tenuti a esibirli. Ma ordinario o straordinario che fosse, uon è facile dir del sno ufficio, perchè, come glà si accennò, le stesse incumbenze si vedono in diversi luoghi affidate a' magistrati di nome diverso, e così a' magistrati di egual nome incumbenze diverse; per la qual cosa dietro la più antica memoria che del curatore si trova (4), e dietro altra legge che gli attribuisce la cura dei laoghi e degli edificii pubblici e privati (5), esso si potrebbe confondere coll'edile, a cui in effetto lo agguaglia lo scoliaste di Giuvenale (6). Comunque questo in qualche città avvenisse onde prevenire i danni che per negligenza o connivensa degli edili le potevan derivare, si conosce che in massima era suo ufficio di dare in affitto o temporale (7) o perpetuo (8) i beni delle città, di rivendicarli ove fossero stati usurpati (9), d'esaminare le spese fatte in opere pubbliche (to), di dare a mutuo i denari del comune (11), e dove questo ne abbisognasse di prenderne (12), e fin anche di alienare i suoi possedimenti (13). Del curatore questo ancor vuolsi aggiugnere, che tra tutti i magistrati municipali questo doveva essere di maggior dignità, dacchè e si commetteva a nomini ragguardevolissimi e si conferiva dal principe stesso.

## §. 20. Il difensore.

Resta ancor che si dica dell'ultimo magistrato municipale, cioè del difensore della città, la cui origino tale si crede essere stata. Valentiniano I., uomo a un tempo umanissimo e severissimo, pieno di desiderio di prevenire e reprimere ogni ves-

- (1) Capitolinus M. Aurelio c. 11. Gruterus Thesaur. p. 392. n. 7. p. 444. n. 5. p. 441. n. 5. p. 1092. n. 4. Muratori op. cit. p. 653. n. 4. p. 755. n. 1. p. 768. p. 1109. n. 5. ec.
- (2) Gruterus p. 467. n. 7. p. 389. n. 2. p. 381. n. 1. Muratori p. 365. n. 1. p. 1115. n. 6. p. 364. 2. Maffei Mus. Veron. p. 79. n. 4.
  - (3) Plinius Epist Lib. X. ep. 29.
  - (4) Digestor, Lib. XL!!!. tit. 24. 1. 3.
  - (5) Ibidem Lib. XXXII. til. 2. l. 43.
  - (6) Ad. Satyr. X. v. 99.
  - (7) Digestor. Lib. L. tit. 8. l. 3. 6. 1.
  - (8) Ibid. Lib. XXXIX. tit. 4. 1. 11. §. 1.
  - (9) Ibid, Lib. L. tit. 8. l. 9.
  - (10) Codex Justin. Lib. VIII. tit. 13. l. unica.
- C11) Digestor. Lib. L. tit. 8. l. 9. Cod. Justin. Lib. XI. til. 32. l. 2.
  - (12) Ibid. Lib. XX. tit. 1. l. 11.
  - (13) Ibid. Ltb. L. tit. 8. l. 2. 6. 4.

sazione e inglastisia che si usasse a' poveri popoli, vedendo come gli abasi di autorità si andavano sempre meltiplicando, come i rettori, per non essere in ogni luogo presenti, non li potevano in ogni luogo impedire, e come necessario era chi custodisse gli stessi custodi, venne sul principio del regno suo in determinazione d'istituire un magistrato di tal nome; ufficio precipuo del quale fosse di protegger la plebe urbana e la rustica, e così i padroni delle navi e i mercatanti (1) dagli oltraggi e dalle sopraffazioni de' rettori e de' loro officiali, de' magistrati municipali e delle curie (2). Non fa però il difensore stabilito in ogni città, ma solo nelle più popolate (3), e secondo l'esigenza anche in città minori (4), e in quei luoghi che infestati fussero da' masnadieri (5). Egli aveva a stare in carica intieri cinque anni (6), e non poteva sensa permissione del principe dimettersene prima, sotto pena di trenta libbre di oro(7). S' aveva ad eleggere dalla città (8), e all' elezione concorrevano il vescovo, il clero, gli onorati, i possessori, i curiali (9); ma la scella non poteva mai cadere in chi era ascritto alla curia (10). Gli Imperatori Grasiano, Valentiniano II. e Teodosio in una legge indiritta al difensore Teodoro ci mostrano quali fossero le incumbenze di tal magistrato. « Tu, dicono, tu terrai alla plebe luogo di padre, non tollererai che gli abitanti della città o del contado vengano ingiustamente tassati, ti opporrai all'insolenza degli ufficiali, e, salvo il rispetto alla loro dignità dovuto alla protervia de' giudici ( de' rettori ), e ad essi avrai a tno piacere libero accesso; da coloro, eni devi difendere come figliacli, terrai langi tutt'i danni delle concussioni e i rebamenti di chi domanda più che non gli è dovuto; tu non soffrirai che nulla oltre il consueto importo venga esatto da' minori, a cui, siccome prova la sperienza, non si può porgere ajuto se non per quest'unica via (11). » E siccome, per quanto appare da questa legge, la rapacità degli osattori era la più difficile a potersi frenare: in altra gli si ingiagne di esigere egli stesso le gravesse de' contribuenti più poveri (12), e in altra ancora gli raccomanda di vegliare che gli esattori non usino posi o misure ingiuste, di arrestarli in tal caso e di spedirli sollecitamente al giudice (13). Comunque principale cura de' difensori quella

(1) Cod. Theodos. Lib. VII. tit. 16. l. ult.

- (3) Ibid. Novell. Majoriani 5.
- (4) Ibid. Lib. VIII. tit, 12. 1. 8.
- (5) Ibid. Lib. I, tit. 11. l. 8. Cod. Justinian. Lib. I. tit. 55. l. 6.
  - (6) Cod. Justin. Lib. I. tit. 55. 1. 4.
  - (7) Ibidem l. 10.
  - (8) Ibidem 1. 2.
  - (9) Ibidem l. 8.
  - (10) Ibidem l. 2.
  - (11) Ibidem l. 4.
  - (12) Cod. Theodes. Lib. XI. iii. 7. l. 12.
  - (13) Cod. Justin. Lib. et tit. et, l. g.

fosse di prategger la plebe, e perciò nè potossero mettere alla tortura nè indiggere multe (1), però avevano giuriodisione, e sentenuitvano in cause d'un importo al di setto de' cinquanta solidi (2), e d'un importo qualenque se il processo verteva tra abitatori del contado (3); in caso poi di violenza, d'omicidio, di rapimento, di adultatio ecciacevano arrestare il delinquante, e formato un processo sommario lo trasmotievano al giudico (4).

Solo i quattro di cni si è ora discorso soglionsi annovevare tra' magistrati municipali; non che in tutte le città non v'avesse akri ufficii, che ve ne aveva e di molti, ausi tanti quanti i diversi innumerabili incarichi, che secondo il bisogno della città e delle state s' ingiugnevane a' curiali siccame personali doveri; ma questi, oltre non esser congiunti ad alcun grado di dignità e autorità, nea si conferivano per elezione che ne facesser le curie, ma si avvicendavano tra' decurioni per un determinato tempo e per turno; e chi aveva soddiafatto al debito suo nominava il successore ed usciva d'ufficio (5). Tutti poi questi carichi personali e così tutti i magistrati si dovevano sostenere gratuitamente; e coloro a cui s'addossavano erano obbligati a dar causione del proprio o con mallevadori tanto alla città come al principe, per tatt' i danni che por colpa loro o negligenza potessero a quelli derivare (6). Nè bastava che ognuno avesse a rispondere per sè o pel tempo della sua amministrazione, perchè chi nominava il successore era tenuto per questo (7); e dove più persone in un magistrato sedessero o soprintendessero ad alcuna cosa in comune, il pericolo era a tutti comune (8). E perciò le sostanze de' curiali si risguardavano, come si vedrà, quasi patrimonio delle città e della curia; perciò colui che adottava un decurione siccome figliuolo (9), o quel padre il quale permetteva che un figlio fosse ascritto alla curia o alcan ufficio assumesse (10), diveniva suo mallevadore e restava con esso lui solidariamente obbligato (II).

## 6. 21. La plebe aveva quelche parte nel governo delle città.

Sebbene fino qui per amore di brevità siasi parlato del governo e dell'amministrazione manicipale, come se tutto fosse commesse alle curie e u' magistrati che da queste si eleggevano, non si ha

- (1) Cod. Justin. l. 5. Cod. Theod. Lib. 1. tit. 11. l. 2.
  - (2) Cod, Theod. Lib. I. tit. 11. l. 1.
  - (3) Ibid. l. 3.
  - (4) Ibidem l. 7.
  - (5) Cod. Justin. Lib. XI. til. 33. L. 1. 2.
  - (6) Digestor. Lib. L. tit. 1. l. 38. (. ult.
  - (q) Ibidem l. 11. Cod. Justin, locis et. leg. eit.
  - (8) Ibidem loco cit. l. l. 1. 2. 5. 11. 13.
  - (9) Ibiden tit. et Lib. cod. l. 21. §. 3.
  - (10) Ibid, l. 2.
  - (11) Ibidem codem. Lib. L. tit. 8. l. 7.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. I. III. Cod. Justin. Lib. I. III. 55.

però a dire od a credere che il popolo ne fosse escluso onninamente. Imperciocchè quantunque i Romani avessero per ogni dove posto nelle mani delle carie il reggimento delle città, sempre rispettarono le costumanze che per lungo uso erano invalse in ogni paese; e se più memorie si avessero intorno agli antichi ordini delle città, e questo fosse luogo da farne minuta ricerca, si potrebbe spargere qualche luce sopra quest' argomento. Ma pon essendo tale disquisizione propria di questo discorso, si osserverà in generale, che sebbene nè le città nè le provincie non avessero sotto l'imperie di Rome la podestà di fare nuovi provvedimenti, non pertante le antiche leggi municipali ebbero sempre sussistenza e vigore; ond'esse non solo di molte e di molte volte si ricordano ne' Digeeti e ne' Cedici, che ausi tanta autorità loro si attribuisce da inginugere a' governatori di segnitarle anche dove fossero in opposizione col diritto comune e remano (1) s e come in altre parti molte, si avevano queste leggi a seguire segnatamente in quelle che si riferivano al governo municipale al mode di creare i magistrati, di distribuire

gli ufficii personali, di accordarne le esenzioni ec. Tra le molte prove che di questa verità si potrebbero addurre, basti nna risposta dell'Imperatore Trajano. Dimandato da Plinio, se tutti coloro che nella Bitinia venivano creati decurioni avessero a pagar certa tassa, rescrisse, che non potendosi fissare una massima generale egli credeva in questo, siccome in altri simili casi, più sicuro partito quello d'uniformarsi alle leggi vigenti in ogni città (1). O per uso antico danque o anche per novelle costituzioni si zede la plebe avere alcuna ingerenza nel reggimento della sua patria; essa eleggere i decurioni, concorrere con questi a nominare il supremo magistrate de' daumviri (2), il patrono (3), il defensore della città (4), i medici che si salariavan del pubblico (5); essa tenere legali admonse, e per confermare le donazioni fatte dalle carie (6), e per deliberare allorchè queste proponevano d'alienare qualche possessione o poder nel comune (7); essa tener parlamento quan-de s'aveva a mandare una legazione al principo o a presentargli una supplica (8).

## CAPITOLO IV.

#### VARIA CORDIZIONE DEGLI UONIRI LIBERI.

§. 22. Diverse classi di uomini liberi sotto la repubblica, §. 23. e sotto gli Imperatori.
 — §. 24. Gli Onorati.
 — §. 25. Gli Onorati titolari.

§. 29. Diverse classi di uomini liberi sotto la repubblica.

Or ch'egli si dimostre, come i reggitori dell'impero romano di principi che n'erano se ne rendesser signori, come riformando ogni cosa ordinassero in generale la casa loro e 'l governo dello stato, e a chi questo governo commettessero; or si vuole vedere anche di chi doveva ubbidire. Erano le antiche istitusioni in più d'un rapporto dalle nostre diverse; perchè non conoscendosi il sistema feu. dale, non v'aveva, per cagione d'esempio, negli stati monarchici una classe di abitanti, la quale per certe sue prerogative soprastesse alle altre e avesse un particolare diritto di concorrere col capo dello stato all'amministrazione di quello, e a questo diritto e a quello d'avere in sua mano tutt' i comandi e gli ufficii accopiasse, per poterlo far valere, la forza che le prestavano gli nomini suoi e i fedeli; di modo che la nobiltà ne' regni antichi tutta veniva a dipendere da quegli elementi, da cui agli occhi degli nomini nasce l'autorità personale, laddove ne' regni d'origine germanica essa e da questa risulta, e da effettiva forza e potenza. Nobiltà ereditaria, benchè da differente

(1) Cod. Juetin, Lib. XI. Mt. 29. l. 4. tit. 23.

; principio derivasse, si vedeva in contrario negli stati popolari perchè in essi i cittadini escludevano i non cittadini da tutte le dignità e da' governi, e certi ordini avevano in alcuni saputo mettersi e mantenersi in possesso di ogni antorità. Queste stesse istituzioni differivano poi dalle nostro anche in un altre importantissime punte, in quante tutta la massa degli nomini in due grandi classi si divideva di liberi e schiavi, in ognuna delle quali certe gradazioni si osservavano. Questo che in tutto il mondo aveva luogo, aveva luogo anche in Roma; perchè per dire in prima degli uomini liberi, tra essi si distinguevano ne' primi tempi i patrizii e i plebei, e tra' plebei ve n'aveva non pochi che in forsa della clientela vivevano, salva la libertà, in certa dipendensa da' loro patròni. Una notabile differenza passava pur anche tra' cittadini

- (1) Trajanus Imp. ap. Plin. Epist. Lib. X. sp. 114.
- (2) Cicero pro Cinentio 8. Cod. Theodos. Lib. XII, tit. 5. l. 1.
  - (3) Vedi in questo medesimo Lib. il 6. 32.
  - (4) Cod. Justin. Lib. I. til. 55. l. 8.
  - (5) Digestor Lib. L. tit. q. l. I.
  - (6) Plinius Epist. L. X. ep. 111.
  - (7) Cod. Justin. Lib. XI. tit. 28, l. 3.
  - (8) Ibidem Lib. X. tit. 63. l. 5.

ingenul nati di cittadini liberi, e i libertini che erano o schiavi affrancati, o da uno schiavo affrancato traevano origine. Si perdettere a mano a mano i diritti del patronato, e all'ordine privilegiato de' patrisii subentrò il corpo degli ottimati i sensoro i cavalieri, e vollero, siccome i patrisii e i senatori, distinguersi dalla turba plebea coll'ornamento dolle vesti e dell'anello; e quando la città venne a frequentarsi di popolo e a crescere di ricchessa e di stato, due nuove classi allo già esistenti si aggiunsero, quella de' latini e quella de' peregrini, i quali tatti erano liberi ma non cittadini. Questo nella città di Roma.

Nello atato della romana repubblica duplice era la condizione de' popoli soggetti, cioè o di socii o di sudditi. La società impertava pienissima libertà quanto alle leggi e al governo domestico, ma ingiugneva degli obblighi che secondo il vario tenor de' trattati variavano, e quantunque in sè gravi potevano apparire leggeri, perchè molte vie aprivano a non pechi de' socii di divenir cittadini sens' usar la forsa dell'armi, come per divenirlo a un tratto, e tutti, fecero quelli che abitavano entro i confini d'Italia. Uniforme e molto più dura era la condizione dei sudditi; perchè un provinciale ossia peregrino, quantunque fosse per nascita, per ricchesse o per altri titoli illustre tra' suoi, era un culla a confronto di un cittadino romano, e agli occhi di questo e dei magistrati e delle leggi non altro che suddito; e cresceva l'acerbità, perchè per la gelosia propria de' governi popolari non y' aveva speranza che il dominatore venisse generosamente ad eguagliarlo a sè stesso. Di tal maniera y' avea nello stato della romana repubblica tre classi di nemini liberi; una dei cittadini che signoreggiava e le due signoreggiate de' socii e de' provinciali; di tal maniera gli nomini liberi, avuto riguardo a' loro diritti civili, si distinguevano in tre classi di cittadini, di latini e di peregrini, o la distinzione fondavasi sulla maggiore o minore capacità de' diritti che in forsa della legislazione romana competevano a' cittadini. Di questi era di regola del tatto incapace il peregrino, il latino d'altri s), d'altri no; ma tanto l'uno come l'altro ne potevano venir fatti partecipi con ispecial concessione, e al latino molti modi si offerivano di conseguire la cittadinansa.

## §. 23. Diverse classi di nomini liberi sotto gli Imperatori.

Sotto gli Imperatori i diritti civili e politici di queste tre diverse classi di nomini liberi restarono per alcan tempo inalterati; onde non nel solo secolo primo; ma nel secondo e nel terso e più tardo s'incontrano, nelle provincie de' populi o delle città che godevano del gius italico o del latino, mentre tutto il rimanente de' provinciali, cioè tatti gli altri sudditi liberi, vivevano nella condisione di peregrini che poco fa si descrisse. Queste differenze si vennero a mano a mano spegnendo secondochè ora ad una, ora ad un'altra città o anche ad una intiera provincia si concedeva la citta-

dinanza romana, e furono tolte del tutto allorgua do per Caracalla essa fa estesa a tutti gli nomini liberi che nell' impero abitavano. Ma comunque per quest' innovazione tutti di qualangue condisione e grado gli nomini liberi diventascero nguali in faccia alla legge e tatti venissere in ugual dipendenza dal principe: presto s'introdussero tra essi delle gradazioni parte legali parte di sola osservanza, per cui la sorte loro ebbe grandemente a variare attescohè nel concedere delle prerogatiye agli nni si addossarone de' carichi agli altri, Indi vennero l'elevazione e le esenzioni degli onorati, la tribolata vita de' coriali, il miserando avvilimento e l'oppressione della plebe, e la schiavità o quasi schiavità di tanti corpi e collegi. Scorge ogni lettore, ch' egli è impossibile di venire passo passo colle autorità dimostrando, come questa sucva distinsione s'introducesse; ma anche nel silensio di tutti gli scrittori sembra potersi asserire, ch'ella avesse la sua origine dalle antiche istitazioni di Roma, e si venisce svilappando nella seguente maniera.

Gli ottimati di Roma, comunque non aversero i diritti de' patrizii, seppero ridurre il governo di ogni cosa in lor mano, o vennero così a formare una fazione; i cavalieri s' impadronirono della riscossione, delle pubbliche entrate e per alcun tempo de' giudisii, e ne formarono un'altra; e i dicendeuti di que' grandi nomini, che avevano sublimato Roma tanto alto, furono con le loro gare e le violenze cagione ch'ella perdesse la sua libertà. Ma presto ebbero a portare la pena de' loro visii e dell'inconsideratessa; perchè ordinatosi monarchicamente lo stato, vennero por gelosia degli Imperatori a cadere nella meritata oscurità. Il che non poteva non avvenire; perchè nè avevano alcun diritto esclusivo agli ufficii, nè forse proprie da usare in difesa di quello, nè altra nobiltà si conosceva fuor quella che sorgea degli onori e dal potere a questi congiunto, nè alcuno fuori del principe dispensava gli onori e 'l potere; onde seguitò che 'l nobilitamento tutto venge a dipendere dalle affesioni sue. Ed egli più queste consultando e'l suo privato interesse che non i diritti de' cittadini romani, non sele nuovi uomini, ma teli che non erano nati cittadini promoveva agli enori. Allora si fece migliore la sorte de' provinciali, e quella de' cittadini peggiorò; perchè gli Imperatori ben sapendo che con concedere la cittadinanza non elevavano alcuno infino a sè, più che non il popole ad accordarla inchinavane. Nondimene finchè essi furono nativi di Roma e d'Italia, i cittadini restarono in pieno godimento delle loro prerogative; e l'ambizione de' provinciali, ristretta in addietro a fruire ed ostentare le proprie ricchesse e ad aspirare alle cariche municipali, non osava ancora dimandare più che la cittadinanza romana, e beata d'averia ottenuta, in quella somma meta de' suoi desiderii si acchetava contenta. Ma come venne chi la profuse, come la famiglia dell'Imperatore si popolò di avari e potenti liberti, e per l'esaurimento d'Italia fu forsa riempir le legioni di provinciali; come parte per politica, parte per isconsiglialezza, parte per crudeltà degli Imperatori il senate romano divenne romano solo di nome; come depo la morte di Nerone seguitarene le guerre civili, e i principati si successero rapidamente, e i novelli principi, sempre in necessità di gratiscare a molte persone, si videro attorniati da usa foila d'ambiziosi che agli onori aspiravano: essi restando per alcun tempo entro i limiti delle istitusioni antiche procurarono di moltiplicare i consueti enori, e questo non bastando cominciarone a concedere gli ornamenti pretorii e i consolari e i trionfali a chi non aveva trionfato, e a chi non era mai stato pretore nè console. In tal guisa quella nebiltà antica quanto Roma medesima, e chiara quanto le sue vittorie e le imprese, venne a restare eclissata da questo novello corpo di nomini, che distinguendosi non per gentilizio splendore, ma sole per gli impetrati onori, si disse degli oporati.

#### 6. 24. Gli Onorati.

Ogeste prove ordine viene coll'accennate non ricordato poco depo il cominciar del secolo [[].(I), cioè peco dopo che la cittadinanza fu per Caracalla estesa a tutto l'impere, e l'impero divenuto tutto romano di essere romano cessò. Allora gli onerati già in addietro nemerosi abbastanza divennero a un tratto numerosissimi; perchè non potendo gli imperatori a meno di non largheggiare nel concedere le distinsioni, ed essendo di tanto cresciuto il numero di coloro che vi potevano aspirar per diritto: sou è a dire se gli antichi provinciali si studiavano di conseguirne, e se vedendo appagata l'ambizione d'alcuno non s'aumentava in ent'altri la voglia di non apparir da meno di lui. Ora egli accadde verso quel medesimo tempo, o non molto appresso, che gli Imperatori avendo preso a considerarsi non più siccome i primi magietrati della repubblica, ma sì bene come padroni di tutto l'impero, e a discostarsi dalla vita cittadinesca de' lor precessori , tolsero ad nguagliare in dignità a coloro che allo stato servivano, quelli che alle loro persone e famiglie prestavano le servità, che a' primi Cosari si solean dagli schiavi. Quando questo nuovo tesoro d'onori si discoperse, e la casa degli Imperatori si riampi di certigiani e ministri, d'assai crebbe la turba di chi si affullava intorno al trono, onde venirne fatto partecipe, e arraffarne alcun briciolo; siechè preste si fece degli onori della corte come fatto s'aveva di quei dello stato; vale a dire, con certi diplomi che si diceau codicilli onorarii si dichiararono servitori del principe di molti e di molti, i quali non che servito, forse non l'avevan veduto giammai. E si fa allura che nella nuova turba degli illustri, degli spettabili, de' chiarissimi, de' perfettissimi e degli egregii si andarono a confondere o perdere i cavalieri, i senatori, i pretori ed i consoli.

Or quanto fosse grande lo studio di quegli onorati che effettivo servigio avenuo prestato o pre-

(1) Lampridius Alex. Severo. c. c. 28. 40.

stavano, apparirà a chi ponendo mente a quanto del lusso della corte e dell'infinita turba de' entigiani in akro luego si disse, votrà inoltre esservare che i magistrati da cui si reggeva le state solevano, a differenza de' tempi mostri, essere quasi tutti annuali, siccome si rileva dalle leggi in cui si veggone rinnovati, per così dir, tutti gli anni non i soli rettori delle provincie, ma i prefetti di Roma e di Costantinopoli, e quelli mederini del pretorio che erano i primi in dignità. Che se poi a questi onorati si vogliono aggiugnere quelli che degli onori non avean altro che il nome, e se vnolsi considerare che gli nomini tanto più ardentemente desiderano di distinguersi dal volgo, quenti più sone colore cui veggone d'alcuna distinsione fregiati: si potrà agevolmente comprendere quanto ne fosse tra gli uni e gli altri innumerabile la turba, e quanto questo escrbitante lor numero venisse sempre più a crescere la miseria de' popoli.

Imperciocchè a vedere di che importantissimi privilegii godevano non solo i principeli cortigiani o i ministri, ma quelli che servivano, o, come di questi tempi si diceva, militavano nel sacro palasso; e a vedere come nella decadenza e nell'impoverimento dello stato sempre cresceva il fasto della corte e la oppressione de' popoli; egli sombra che gli Imperatori attirassero a sè questi lor servidori, forse non tanto coll'allettamento del salario, come con quello delle esenzioni. Perchè per dire solo de' ricordati ufficiali più bassi, ed essi e i figli loro e i nipoti erano immuni da tutti gli oneri municipali (1), da tutte le prestazioni sordide ed estraordinarie (3), dall'obbligo di riscustere le specie annouarie (3), de quello d'andar intracciando le reciute ed esigendo le tasse che sotto quel nome si ponevano (4), da quello di pagar pei cavalli del pubblico corso (5), e dalla cura di esso (6); avevano il diritto di venire aggregati al senato sensa portar le gravesse che andavano a particolar carico de' senatori (7), e dove avessero per dieci o quindici anni ne' loro impieghi servito, liberi divenivano da ogni vincole che per nascita li legasse alle curie e ad alcune di que' numerosi corpi, i quali a qualche prestazione erano specialmente tenati (8).

#### §. 25. Gli Onorati titolari.

I diplomi enerarii poi si procuravane per interesse e solo per vanità e per ergoglio; perchè e si procacciavane coll' opera e'l favore de' certigiani o de' ministri e anche colle sborse di moneta (9), ende sottrarsi alle molestie che seco recava la con-

<sup>(1)</sup> Cod. Theodos. Lib. VI. tit. 35. l. 1. 3.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. l. 1, 4, 6. 10.

<sup>(3)</sup> Ibid. L 6. (4) Ibid. l. 3.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. s.

<sup>(6)</sup> Ibid. Lib. VIII. tit. 5. l. 23.

<sup>(7)</sup> Ibid. Lib. VI. tit. 35. l. 7.

<sup>(8)</sup> Ibid. l. l. 12. 14. et Lib. XII. tit. 1. l. 184.

<sup>(9)</sup> Ibid. Lib. VI. til. 22. l. l. 1. 2.

disione curiale (1), o a quelle altre non minori di altri corpi, a a quelle che si dicevano prestazioni sordide ed estraordinarie di cui si dirà, o all'obbligo di dar quartiero alla milisie ed a chi viaggiava in servizio dello stato (2). Che se questi diplomi onerarii non sempre valevano per ettenere l'immunità da quegli odiati e gravosi carichi, perchè gli Imperetori talvoka colle lor leggi vi deregavano: i vani ed ambisiosi nomini non lasciavano di ricercargli onde « cingere le enorevoli infule delle dignità (3), » usare il cocchio proprio della carica di cui portavano il titolo (4), onde potere intervenire al senato e altre tali adananse (5), eeder co' rettori quando amministravan giustisia (6), venire ammessi a cospetto del principe ec. ec. I più ragguardevoli non erano tenuti di comparir personalmente in giudizio (7); e questi e più altri ben poteano da' giudici ordinarii venire dall'imputazione d'alcun delitto assoluti, ma non mai condannati (8); tutti poi erano esenti dalle pene che per alcun delitte s'infliggevano a' plebei, tutti avevano il diritto d' aver la mano sopra persone a loro in dignità inferiori (9), tutti quello di venire da chi loro scriveva o parlava trattati cel titolo che loro competeva, a pena dell'indignasione dell' Imperatore, e anche d'una multa di tre libbre d' ore (10).

Comunque gli Imperatori mostrassero assai volte di non tener alcun conto, ansi di apressare costoro, che sens'avere prestate effettivo servigio, i varii titoli così bramosamente cercavano (II): pure sempre vi avea chi dimandava il titolo di questa o quella dignità militare o civile, e sempre v'era chi lo concedeva. E si concedevano non i soli più bassi e ordinarii titoli di egregie e di perfettissimo (12), ma quelli di rettore d'una provincia (13), di proconsole (14), di comite e anche di comite del primo ordine (16), e fino di meestro della milisia equestre e degli ufficii (16), ed altri ch'erauo de più sublimi. Somma tra tatte queste dignità onorarie era dopo i tempi di Costantino quella del petristato, la quale da lui introdotta, fu per suo velere anteposta a quella stessa de' prefetti del pre-

(1) Cod, Teodos. l. 2. et Lib. XII. tit. z. l. 25. etc.

(2) Ibid. Novell. Theodos. tit. 32.

(3) Ibid. Lib. XII. tit. 1. l. 155.

- (4) Ibid, Lib. XIV. tit, 12.
- (5) Ibid. Lib. VI. tit. 20. l. un.
- (6) Ibid. Lib. I, tit. 8. l. 1.
- (7) Cod. Justinian, Lib. II. tit. 13. L. 27.
- (8) Ibid. Lib. III. tit. 24. L. 3.
- (9) Ibid. Lib. I. til. 40. l. 5.
- (10) Ibidem Lib. I. tit. 48. L. l. 2. 3.
- (11) Cod. Theodos. Lib. VI. tit. 22. l. l. 5. 6. 7. Lib. VIII. tit. 5. l. 44. Lib. XII. tit. 1. l. 155. etc.
- (12) Ibid. Lib. VI. it. 22. l. 1. tit. 36. l. 1. Lib. XIII. tit. 3. l. 2.
  - (13) Ibid. Lib. VI. Ut. 22. l. 3.
  - (14) Ibid. l. b.
- (15) Ibid. Lib. VIII. tit. 5. l. e3. Lib. VI, tit. 18. l. un. Lib. VII. tit. 23. l. un.
  - (16) Ibid. Lib. VI. Ht. 22. l. 4.

torie (1), onde essa a conferire non s'aveva se non a chi fosse stato console o maestro delle milisie o prefetto dei pretorio o delle dae città capitali (2). Chi n'era rivestito si chiama patrisio, non perchè da famiglia patrisia scendesse, ma perchè per essere ammesso a' più intimi e secreti consigli del principe «era da lui stato eletto quasi in luoge di padre (3).»

Si disse che gli Imperatori non facevano alcum conto di questi dignitarii titolari; e s'essi di propria bocca non lo dicessero, non si crederebbe che tali titoli si conferissero « a chi non era mai stato veduto nel palazzo imperiale, nè mai aveva sostenote alcuna amministrazione (4), » e che si concedessero « i fasci delle dignità civili a chi in esse non aveva colla sua fatica dato alcun saggio di sè, » e così qualche titolo militare «a chi non era mai etato nel campo, nè mai si era riscaldato nella tensone di Marte (5). » E non s'ha a pensare che questa, che potrebbesi in tutta verità chiamare vitaperazione degli oneri, cominciasse solo collo sfasciamento dell' impero, e colla sua decadensa cessasse; perchè per non ridire quanto s' accennò dell'inveterata concessione delle insegna trionfali e delle consolati e delle pretorie, si veda Costantino in una legge del 321 parlar de' servigil onorarii di corte siccome di cosa non naova (6), e Valentiniano III, fare ancera del 443 mensione di questi onorali immaginerii (7).

Questi pochi cenni possono per avventura bastare a far conoscere quello che qui si volca dimostrare; cioè quanto fosse numerose il corpe di questa nuova nobiltà, quale ne dovesse esser lo spirito, qual vantaggio celle istituzioni che v'avea, se ne potesse riprometter lo stato, quale ntilità aspettarsene il principe. Gli Imperatori, non attendendo che la sola parsimonia nel dispensare gli onori può crescerne il pregio, non si ricordavano forse che tutta Grecia portava invidia a quel beato che si ciugeva le tempia colle frondi dell'oleastro di Pisa, che nna corona di gramigna era la distinsione che più lusingasse l'ambisione d'un capitano romano, e che per la novità della vittoria si concesse al solo C. Duillio d'andarsene la sera con dinansi un doppiere acceso e un suonatore di tibia. Quindi essi, col profondergli, gli onori avvilivano e si privavano del più valido messo, con cui in età tanto degenerata stimolare gli nomini al valore ¢d alla virtà, e si mettevano in necessità di dover muovi e sempre più pomposi titoli andar ricercando. E siccome ne anche questi, per essere tali premii troppo comuni, sapevano saziare gli ingordi desiderii, i quali tanto più alto aspirano quanto sanno di poter più alto aspirare, fu forsa farli paghi coll'oro. Dalle cose dette egli

<sup>(1)</sup> Zosimus Lib. II. c. 40.

<sup>(</sup>a) Cod. Justin, Lib. XII. tit. 3. 1. 8.

<sup>(3)</sup> Ibid. l. 5.

<sup>(4)</sup> Cod. Teodos. Lib. VI. tit. 22. l. 1.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. XI, til. 18, l. un.

<sup>(6,</sup> Ibid. Lib. VI. tit. 22. l. 1.

<sup>(7)</sup> Ibid. in Novell. Theodos. et Valent. bit. 45.

sembra potersi anche dedurre che molti de' più ignavi somini, e forse dei più rei, e' invogliavano dei titoli o degli onori appunto attesa la moltitudine di chi ne era fregiato, e la facilità di conseguirli; al quale oggetto tentavano non la lenta e dura via del sudore e della fatica, ma quella piana e spedita della corrusione e dell'arti cortigianesche, massimamente che dove gli Imperatori un tempo vistavano di comperar queste dignità

semplicemente ocorarie (x), cominciarone essi medesimi a vendere a prezzo le dignità effettive di corte e fin quelle dello stato e i governi (2). Quanto poi tali onoral venissero coi loro orgoglio e coi privilegii a riuscir gravi alle classi inferiori, e quanto ad invilire a' suoi proprii occhi la misera plebe, apparirà manifesto nel processo di questo discorse.

## CAPITOLO V.

## CONDIZIONI DE CURIALI.

§. 26. L'antico splendore delle Curie §. 27. vien meno già nel secondo secolo e nel terzo; perchè e §. 28. più numerose si fecero la escazioni, e §. 29. le città furono spegliate del loro patrimonio; ende §. 30. le curie decadeno sempre più, e §. 31. in fine restano desolate talmente, che §. 32. gl'Imperatori indarno s'adoprano per tornarie a qualche lustro.

6. 26. Antiso splendore delle Curie.

De' decurioni ossia de' curiali fu parlato nef capitolo terso, ma solo quanto apparteneva al governo municipale; onde ora resta de esaminare, quale fosse sotto gli imperatori la lor condisione; è vuole sventura che assai dir se ne possa, perchè infinito sono le leggi che ad essi si riferiscono, e quasi tatte fanno conoscere, petersi de' curiali dire quello che degli schiavi Aristotele, cioà che nati e destinati parevano a reggere ad ogni fatica e portare egni pesso.

L' ordine lore formava la più distinta classe degli abitatori di tatto l' impero, perchè alla enria d'ogni città si ascrivevano gli nomini più ragguardevoli e più facoltosi del suo territorio, e perchè all' anterità personale che sorgeva da queste loro qualità aggingueva non poco splendore il diritto di governare la patria e di amministrarne il patrimonio. E appunto perchè tali cure richiede. vano che il decurione molto tempo agli affari pubblici dedicasse, e oltre ciò incontrasse considerabiii spese, era stato dalle leggi municipali fissato quale ne avesse ad essere la facolià (1). Al quale proposito onde possa ad un tratto apparire quale fosse in una età il lustro del decurionato e il fiore delle città, e quanto al basso fessero in un' altra venutis si vuol ricordare che dove depe ii principio del secolo secondo un decurione di Como doveva possedere centomila sosterzii, presso a yentimila franchi (2): poso oltre due secoli dopo (del 342) si vedono da Costanzo obbligati alla cugia di Antiochia, città capitale dell'Oriente, i possessori di venticinque jugeri di terrene (3), e non affalto un secolo appresso (cioè del 435) si trova nna legge di Valentiniano III. con cui viene ordipato d'aggregare alle curie chi possedeva trecento solidi d'oro, che in que' tempi potevano imperta-

(2) Plinius Epistol. Lib. I. sp. 19.

re da quattromila e cinquecento franchi (3). E non bastava che chi aspirava al decurionato avesse tal patrimonio da sostener con decoro la sua dignità ; perchè in quella medesima guisa che avanti il rovesciamento degli ordini antichi vedevamo nelle nostre chtà comperarsi il diritto di cittadinanza con grossa moneta, o acquistarsi con segnalati servigii, avveniva in questi tempi del decurionato; e tauto era costante la massima che la città, la quale quell'onore accordava, ne avesse ad essere rimunerata, che in alcuna le leggi fissavan la somma che il decorione novello doveva pagare, e importava mille ed anche duemila denari d'argento (4). A considerare quanto de' decurioni si disse pur ora; a considerare che anche prima di essere sopracearicati a quel segno che si dimostrb, essi dovevano attendere al governo del comune, all'amministrazione de' suoi beni e all'esazione de tributi, e sottostare ad altri tali inevitabili carichi; a considerare nelle iscrizioni le spese che si facevano da chi aspirava al decurionato e ringrasiava il popolo del compartito enore; a considerar quelle più che senza contare le noje dell'afficio avevano ad incontrare i duumviri e gli edili: si può conoscere quanto, mentre le città durarono in qualche ben essere, fosse grande quella che da Tacito si chiamò « ambisione municipale (5) » ed in quanto pregio fossero gli onori che di tanta liberalità dovevano essere premio.

 a7. L'ordine de curiali incomincia a decadere a perchè.

Ma con tutta questa bella apparenza non mancano prove per dimostrare che già del secondo e

- (1) Cod. Theodos. Lib. VI. 11t. 22. 1. 1. 1. 2.
- (2) Vedi le tre ultime note del 6. 54.
- (3) Cod. Thebd. Novell. Lib. XII. tit. 38.
- (4) Plinius Epist. Lib. X. ep. 113.
- (5) Tacit. Annal. Lib. 1V. c. 62.

<sup>(</sup>I) Digest, Lib. L. tit. I. l. 21. 5. 4.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. XII. til. 1. 1. 33.

del terzo secolo il decurionato era grave, che i decurioni in poche città scarseggiavano, e che in non poche gli onori municipali si rifuggivano, quantunque i carichi di quella dignità fossero un nulla rispetto a quelli sotto a cui le curie ebbero, come si vide, a gemere nel secolo IV. e nel V. Dovette dunque omai Adriano contro l'antico uso permettere, che ove v'avesse difetto di decurioni atti agli onori, questi si potessero di nuovo con ferire a chi gli aveva già sostenuti (1), e M. Aurelio per lo stesso motivo decretare, che nella pochesza di chi ha da sostenere i magistrati, si possa violare il diritto d'esenzione che alcuno ne avesse (2); ed in altro luogo vedesi questo medesimo Imperatore ordinare, che quando i decurioni a cui toccavano i magistrati fossero sì poveri da non avere a pena di che viver del proprio, essi si avessero a conferire ai ricchi, quantunque loro non toccassero (3). Quanto poi questa scarsezza si facesse sentire fin da que' tempi, che si dissero i più beati dell' impero romano, appare da' messi che si misero in opera per ripararvi; imperocchè si vede M. Aurelio ammettere al decurionato gli spurii « purchè abbiano facoltà e vita onesta, perchè l'interesse stesso dell'ordine esige ch' esso sia sempre completo (4); » e si vede non molto appresso Settimio Severo permettere che vi vengano aggregati i Gindei (5), e coloro che nati erano di padre servo e donna libera (6). E dei tempi di questo stesso Imperatore insegnava Callistrato, che sebbene sia cosa indegna d'ascrivere a quell' ordine certi merciajuoli e rivendugliuoli che pei loro mancamenti possono dagli edili venir puniti colle sfersate, pure è forsa di farlo qualora possedono facoltà sufficiente, e pochi sono i decurioni atti agli onori (7). Quanto poi al rifuggire questi onori, sebbene da alcune leggi de giureconsulti del secolo terzo si possa in qualche modo inferire che il decurionato ancor si cercava e si ambiva (8): veggiamo da un altre canto, come emai sotte Trajano si facevano dei decurioni contro ior voglia (9); e dalle leggi dirette a stabilire il domicilio, si conosce che non pochi per tale oggetto il cambiavano, e da altre si scorge che bisognò ingiugnere a' retteri di costringere i decurioni che lo avessero mutato a tornare alla patria (10), e di obbligare con multe coloro che di assumere i magistrati ricusavane (II); e dove nei passati tempi questi onori si procaeciavano con dispendio anche grave, ora si dovette vietare che non si desse ascolto a chi per esimersene offeriva denaro (1).

Si ricercherà per avventura, come nascesse che i cittadini omai del secondo secolo più d'una strada tentassero per sottrarsi a quegli onori che aucora dagli avi o dai padri loro si ambivano e si comperavano; e chi distinguerà i tempi, ne vedrà le cagioni chiarissime. Tranquille erano in sui principii dell' impero romano le provincie; e le più vecchie, quelle dove le istituzioni romane avevano preso maggior piede, stavane sotto il governo di rettori che vi si spedian dal senato; ed in quelle stesse che si reggevano a nome degli Imperatori si può credere, che sulle prime non venisse, come fu di poi, circoscritta gran fatto la libertà municipale. E sebbene alcuni principi prodighi e rubatori regnarono, le rendite dello state a' snoi bisogni bastavano, e la miseria pubblica e privata non erano ancora giunte a quel sommo, che verso la metà del secolo III., e del secolo II non avevano ancor regnato Imperatori soldati. Ora egli si sa che quanto è più largo il governo, tanto, se anche n'è minore il potere, è più grande l'autorità de magistrati che l'hanno in mane, e che quelle cariche tanto più di rispetto conciliano a chi n'è rivestito o a chi esser lo pub. Ma come il governo più si ristringe e i magistrati vengono iu maggior dipendensa del principe e di chi regge in suo some, tanto più, per quanto se ne se cresca il potere, essi perdono di quella riverenzial dignità, la quale nelle piccole repubbliche, com' erano le città, cotanto contribuisce a mantenere il buon ordine e a conservare i costumi. Quanto poi questi si depravano più, quanto vicende più infelici concorrono ad aumentare la comune miscria, ed a rendere più gravi i tributi e ad innasprire vieppiù le esazioni, e quanto i cittadini seno più impediti di governare a loro senno le domestiche cose: tanto più gli nomini antepengone le private utilità a quelle del pubblico, tanto più crescono alle comunità le spese, ed a' magistrati le noje e gli edii, onde que' lore uffizii si rendone sempre più disamabili.

Dopochè per Caracalla si concesse la cittadinan sa a tutto l'impero, dopochè i susseguenti principi anicamente attendevano a conservarsi sul trono ed a difendere le provincie, dopochè per queste continue guerre civili e straniere lo stato fu impoverito di denari e di nomini, dopochè malgrado quest' impoverimento bisogno per le pubbliche necessità crescere i tributi : l'impero si ridasse a quella deplorabile condizione che si mostrò nel terzo capitolo della perte prima. E le città manomesse dalle licensiose milisie non men che da' Barbari, o saccheggiate o costrette a ricomperarsi dal sacco, essurite or da tiranni or degl' imperatori, or dagli uni e dagli altri, dovettero necessariamente risentire gli effetti delle universali calamità; nè mai corsero tempi più lieti, nè mai vennero principi che a ristorarle dei sofferti danni scriamente pensassero. Perchè co-

<sup>(1)</sup> Digest. Lib. L. iit. 4. L. 14. 5. 8.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. 11.

<sup>(3)</sup> Ibid. 1. 6.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. cod, tit. 2. 1. 3. 6. 2. et l. 4.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. et tit, cod. l. 3. §. 3.

<sup>(6)</sup> Ibid. Lib. L. tit. 4. l. 9.

<sup>(7)</sup> Ibid. L 12.

<sup>(8)</sup> Ibid. l. l. 2. 3. 5. 13.

<sup>(9)</sup> Plinius Epist. Lib. X. ep. 314.

<sup>(10)</sup> Digestor. Lib. L. tit. 4. l. 1.

<sup>(</sup>II) Ibid. Lib. sod. tit. sod. L. g.

<sup>(1)</sup> Digestor. Lib. cod. til. cod. l. 16.

rusaque Dioclesiano riconducesse la quiete, s'accrebbero darante il suo regno i tributi, e la libertà municipale sempre più si ristriuse, non nelle provincie solo, ma nella medesima Italia. Come poi l'impero ricadde in Costantino e da lui si ordinò, si può dire venisse dato alle sittà l'ultimo crollo; imperciocchè egli tolse loro gran parte del patrimonio, e cotanto largheggio nell'accordare esenzioni da' carichi municipali, che le città e i decurioni ebbero a rostare oppressi sotto alle enormità dell'accresciute peso.

## 6. 28. Nocevolessa delle esazioni.

Di questo seconda punto, per esserne la disenssione più breve, è in primo luogo a vedersi. Si accennò pur ora quale fosse e potesse essere verso i tempi di Costantine lo stato delle città e delle enrie; ed egli con diverse sue leggi diede a conoscere che gli stava a cuore il lor bene (I): sicche in alcun luogo, non senza qualche compiacensa, bandì che le curie per ogni dove fiorivano (2). Wa quel bonn volere fu guasto dall' eccessiva facilità d'esimere da' diversi carichi municipali che loro potevano incombere numerosi ardini di persone, onde venne danno son piccolo alia classe degli abitanti, sopra cui n'ebbe a gravitar tutto il peso. Fa dunque da lai questo privilegio concesso a tutto il clero in generale (3) a' sacerdoti ed a' maestri degli Bbrei (4), confermato quello di cui già da gran tempo godevano i medici ed i professori delle arti liberali, ed esteso alle mogli loro ed a' figlinoli (5) ed a non meno di trentacioque diverse specie di artigiani (6), e data un' estensione universalissima alle parziali immunità di cui aveano fino allora goduto i veterani (7). Trovasi di lui anche una legge, la quale quantunque dettata da uno spirito di carità e di giustizia, con liberare dalle prestazioni personali i padri di cinque figliueli ed i poveri (8), doveva dar luogo ad arbitrii ed abnei, e congiunta alle antecedenti crescere d'assai le spese delle città cottraendo tanto popolo al gratuito adempimento degli obblighi che aveva verso la patria comune.

#### §. 29. Le città spogliate del loro patrimonio.

Quanto si è all'altro pusto; sebbene egli non è improbabile che nelle molte ed urgenti necessità del secolo terzo i beni delle città vanissera alsuna volta distratti o dagli stessi decurioni o da alcun usurpatore o fors'anche da qualche Imperatore medesimo; non si vede tale distrasione

(1) Cod. Theod. Lib. XII. tit. 1. l. 66. Lib. XVI. tit. 2. l. l. 3. 6. Lib. IV. tit. 2. l. 2. etc.

- (2) Cod. Justin. Lib. XI. tit. 67. l. 1.
- (3) Cod. Theodos. Lib. XVI. tit. 2. L. l. 1. 2.
- (4) Ibid. tit. 8. l. l. 2. 4.
- (5) Cod. Justin. Lib. X. tit. 52. l. 6.
- (6) Ibid. ett. 47. l. 1.
- (7) Cod. Theodos. Lib. XIII. tit. 4. l. 2.
- (8) Ibid. Lib. XII, tit. 17. l. 1.

avesse luogo generalmente o per massima, come seguì de' tempi di Costantino. Quest' Imperatore studiandosi di diffondere quanto più potesse la religione cristiana e di estirpar la gentile, s' avvisò di giovarsi della potentissima molla dell' interesse, onde allontanare gli nomini dal culto antico ed allettarli a quello ch'egli aveva tolto a seguire; e perciò volcudo costinire alle chiese una permanente dotazione, e non patendo questo oltenere cogli assegni di denaro e di grano, che egli andava di spessa loro facendo (1), determinò d'arricchire ad un tratto e per sempre il elero e le chiese con attribuire loro nna parte de' beni e delle rendite delle città.

Sommo era in passato sempre state negli Imperatori lo studio, che I patrimonio delle città venisse conservato nella sua integrità : il che si conosce e dall' avere essi a tale oggetto istituito il magistrato del Curatore, e colle leggi provvedute, che tal patrimonio, siccome cosa del pubblico, godesse parte di que' privilegii che i beni dello stato; onde reo di peculato chi avesse derubato il comune (2), onde al comune s'aspettava il diritto di ripeteste risarcimento da chi avesse male amministrato la sua sostanza (3). Questo patrimonio dev' esssere stato ragguardevole; perchè se questo luogo il consentisse si potrebbe mostrare, che tutto il territorio d'una città anticamente si credeva a lei appartenere; perchè nel libro antecedente si fece vedere, come grande era la generosità de' cittadini verso la patria, e parche esso aveva a bastare alla conservasione e costrusiono delle opere pubbliche, siccome delle mura, dei ponti, de' templi, del palazzo del comune, delle terme e agli spettacoli, alla pubblica annona (4). al salerio de' medici e de' professori ec. (5). A queste ed a tutte le altre spese occorrenti del comune doveva questo patrimonio bastare, perchè costante fu sempre la massima, che le città non dovessero intraprendere un'opera nuova o fare una spesa straordinaria, se nol patevano colle proprie rendite, e perchè era vietato d'esigere per tale causa alcun che dagli abitami o di convertire gli antichi proventi in uso diverso dal destinato (6).

Ora i possedimenti e le entrata del comune avevano, per quanto si disse, come alle altre spese a servire anche a quelle del culto regnante; ne sarebbe da condannar Costantino, se suggerendogli la regione di stato di mutarno la religione, egli quei beni che già erana destinati a favor dell'antica, convertì a vantaggio della novella. Ma Libanio, Giuliano, Zosimo ed Ennapio, scrittori invero pagani e pieni di odio contro colui ch' era stato rovinatore del gentilesimo, apertamento ac-

<sup>(1)</sup> Eusebius Hist. eccles. Lib, X. Vita Constantini Lib. IV.

<sup>(2)</sup> Digest. Lib. XLVIII. tit. 13. l. 11. 6. ult.

<sup>(3)</sup> Ibid, Cod. Theodos. et Justin. passim.

<sup>(4)</sup> Cic. Ep. ad famil. Lib. XIII. ep. 12.

<sup>(5)</sup> Digest. Lib. L. tit. 9. l. 4. 6. 2.

<sup>(6)</sup> Plin. Epist. Lib. X. epist. 35g

ensano quell' Imperatore d'avere spogliato de loro beni, non i soli templi, ma le città, onde arriochirne sè stesso e gli amici, e, come dice Zosimo, indicando col suo livere il clero ed i monaci « nomini indegni ed allo state non atili (1). » Questo fatto si può anche, prescindendo da que' sospetti scrittori, provaro con irrefragalili autorità. Imperciocchè nei sappiame che Giuliane, quando egli venne per la morte di Costanzo a restar signore dell' impero, tauto brameso di ripristinare il gentilesimo, quanto i suoi due prossimi antecessori di spegnerio, comando, del 362 « che alle città si restituiscamo i lore possedimenti, ende a ginste presso affittandoli tutte ne possano venir risterate (2);" e con altra legge ordinà: « chiunque di qualsivoglia ordine o dignità abbia in modo orrettizio, o in qualunque maniera conseguito un' opera pubblica, dove sens' alemna esitanza venir privato del godimento di tal beneficio (3). Di questa restitusione parla puranche Ammiano Marcellino, scrittore, benchè pagano, della verità amantissimo, dove lodande di tale risolazione Giuliano, dice: «della sua liberalità sone meltiplici ed indubitate le prove, tra cai la restituzione fatta alle città delle entrate lore e dei fondi, che dagli antecedenti principi erano stati come di pien diritto alienati (4). » E Sozomone, che nel secolo V. compilò una storia ecclesiastica, quasi commentando le citate leggi e il ricordate scrittore, ci mostra quande e per chi ed a quale egaetto lo speglio dei beni delle città avvenisse; perchè dove narra come Giuliano ritolse alle chiese i beni che loro erapo stati donati da Costantino, così scrive: 4 egli (Giuliano) comando che fino le vergini e le vedove, le quali attesa la povertà si annoveravano tra il clero, dovemero restituira quanto in addietro avevano ricevato di ragione del pubblico. Imperciocche in quel tempo in qui Costantino ordinò le cose appartenenti alla chiesa, egli aveva delle rendite di ogni città in egni luego a tutto il clero distribuito quanto avesse a bastare al prevvedimenta delle cose necessarie; e tatte questo confermato con legge, siccome tutto gierno s' osserva, dopochè è morto Giuliano. Diceno poi, che questa restituzione venisse fatta eseguire in modo assaj acerbo e molesto, siecome provano le memorie che allera i decarioni presenteneno centro coloro che tale restitusione averano a fare; perchè in esse memorie appare la quantità delle cose che ricevote da Costantino, or o' averano a rendore (5). > Dalle riforite autorità questa tre core indubitatamente s' induceno, che Costantino e Costanso furono liberali verso le chiese ed il clero a danno delle città; che Giuliano a queste restituì i tolli beni, e che i seguenti principi ne le ternarene a dispegliare. Ora se si considera l'asprezza de'tempi che cersero dopo Ginliano, e la diminusione del

(1) Zosimus histor. Lib. 11. c. 38.

numero dei decurioni; se si pon mente alte sposeche si avevano a sestemere dalle città; se si aggiugne che il lore patrimonio diminuita, e per le
veissitudini del secolo terzo, e per la generacità
de' due primi imperatori cristiani più non petò
venir relategrato e crescinte, perchè gli nomini rivolsero alle chiese ed a' monasterii quella liberalità che in addietro solevano assai volte usare alla patria: si comprenderà quanto a confronto dei
passati secoli dovesse nel quanto e nel quinto sere infelice la condiziona delle città e delle caris-

## 9. 30. Le curis decedono sempre più.

Conobbero Costantino siesas e Costanso quanto queste loro innovazioni avesser nociuto, e perciè si studiarono di ristringere parte delle escazioni da' carichi municipali-che essi medesimi avevano concesso (I): ma queste restrizioni non valsero a far rifierire le desolate curie, sicceme chiare attesta Libanio. E se dalle parole di queste oratore si vorrà dedurre quanto può avere aggiunto il sue edio contro i Cristiani o l'arte rettorica, resterà sempre non piccolo fondamento di vero. « Dimostrò, dice egli danque, Giuliano questa sus prove vidensa quanto alle curie delle città, le quali doride in addietro per potenza e per numero, furone poi ridotte a nolla » a motivo, come egli prosegue, delle accordate immunità « per cui i pechi curiali che ancora restano si trovano iu grandi angustie, perchè l'adempimento degli incarichi pubblici gli ha ridotti alla mendicità. E chi nen sa, cosere la forsa delle curie l'anima delle città? Pure Costanzo soccorrendo a quelle anime celle parele, coi fatti si mostrava loro nemice, con trasferire altrove chi ne voleva fuggire, e con accordare inginete esenzioni, onde elle son fatte simili a grame vecchiarelle coperte di cenci, ed i decarioni rayvoki nell'affizione (2). » Viene pei egli esaltendo il suo Giuliano d'aver pensate a ripopolarle, di che fanno par fede diverse leggi di quel principe (3); e beate le città e le curle, s'agli avesse saputo mandare ad effetto quel suo benefico divisamento colla necessaria moderazione e giustizia! Perchè a nulla dire, com' egli in tale proposito asasse verso i Cristiani, basterà ricordare che il pagano Ammian Marcellino in non meno di quattro luoghi taccia quel suo procedere sali-inginsto, di amaro e di talo da non potersi quasi tollerare (4). » Da questa sua precipitanca e violenza conseguità, che quei suoi provvedimenti non poterono avere stabilità. Per la qual cosa omaj de' tempi di Valentiniano il vecchio, il quale pur soli dodici anni dopo Giuliano morì del 375, si veggone le curie ridotte a quello stato compassio-

<sup>(2)</sup> Cod. Theodos. Lib. X. Ut. 3. l. 1.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. XV. Ut. 1. l. 10.

<sup>(4)</sup> Ammian. Marcellin. Lib. XXV.

<sup>(5)</sup> Sosomen. Hist. eccles. Lib. F. c. 5.

<sup>(1)</sup> Vedi quanto a Costantino Codex Theodos. Lib. XVI. tit. 2. l. l. 3. 6., e quanto a Costanzo ibid. Lib. XII. tit. 1. l. 49.

<sup>(2)</sup> Libanius Orat. in necem Juliani.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. XII. tit. 1. l. l. 50. 51. 52. 53. 56.

<sup>(4)</sup> Ammian. Marcell. XXL, XXII, XXV.

navele, che può apparire da un bel motto di Fio-. ranse prefetto del pretorio, cen cui egli si studiò di calmare alquante quell'iracendo Imperatore. aAvendo il prefetto Piercaso udito, come Valentinione aveva in un violente trasperte di collera comendato, che per na fallo degno di perdone si mandassero a morte in moltissime città tre curiali, gli disse: e chè s' avrà egli a fare, se in alcena città tanti non ve ne avesse (1)? » Anche Operio in una sua legge dell' anno 400 deplora il decadimento delle città « che abbandonate da chi lero aveva a servire hanno perdute quello splendore che le illustrava nei tempi passati; perchè melti, che erano ascritti a' loro cellegi, lasciandule si sono condetti a coltivare i campi, e nascesti in lueghi occelti e faori di mano (2). » E bene aveva ogni curiale ragione di sottrarsi d'ogni. possibil maniera agli invisi insepportabili carichi; perchè lasciando la già ricordata esorbitanza delle funzioni municipali, il curiale non poteva sonza il permesso del governatore nè recarsi alla corte (3), nè abitare costantemente ne! suoi poderi (4), nè prendere in amministrazione l'altrui faceltà (5) o in appalto l'esazione di certe entrate dello stato (6), nè esercitar l'arte di notaio o altro tale traffico o impiego che lo avesse a distrar dalla coria (7).

#### 6. 31. Totale desolasione delle curie.

Quantunque, il desolamento delle carie possa bustantemento conoscersi da quanto tino qui fu discerso, esso apparirà ancora più manifesto ove si consideri, come i curiali s' ingegnasseto di sottrarvisi, e gli imperatori si adoperassero, non già per farle rifierire, ma per avere di chi potersi in quelle servire. I euriali di questi tempi e erano tali per nascita (8), o per nomina che ne facevano le curie ed il principe, sia perchè alcuno in una città abitava (9), o perch' egli possedeva il cemo decorionale (10), o perch' egli aveva ereditato beni che già erano di un curiale (11). Si trova anche memoria che talano tuttavia si angregava spontaneo alle curie (12); ma insieme pur anche che tale altro vi veniva rilegato in castigo (13). Ora chi per alcuno di questi titoli fosse stato nella matricola de' curiali descritto, si poteva in certe mode considerare addetto ed obbligato

- (1) Ammian, Marcell, Lib. XXVII.
- (2) Cod, Theodos, Lib, XII, tit. l, 19, 1.
- (3) Ibid. Lib. XII. tit. 1. l. l. 144. 145. Cod. Justin. Lib. XI. tit. 31. l. 16.
  - (4) Ibid. l. cit. tit. 18.
  - (5) Ibid. Lib. XII. tit. 1. l. 92.
  - (6) Ibid. l. 97.
  - (7) Ibid. 1. 3.
  - (v) /bid. Lib. XII. tit. z.l.l. 5. 12. 13. 38.58. 84. oc.
  - (9) Ibid. l. l. 5. 12, 46. 52. 137.
- (10) Ibid. l. l. 53 13. 72. 96. 140.
- (11) Ibid. l. 124.
- (12) Ibid. L. l. 54. 172. 177. 192.
- (13) Ibid. l. l. 66. 108.

alla curia insieme colla sua discendenza, non altrimenti che alcuni servi le eramo ai poderi sui lavoravano; di maniera che esso nun poteva, prima d' aver soddisfatte a tutti gli obblighi suoi, nè militare ne aspirare ad alcun impiego della corte o dello stato. Il che si prova delle molte leggi che espresso il divietano, e comandano che i curiali, i quali occultando la loro origine, si fossero intrusi o nell' esercito o in qualche uffisio, se ne debbano espellere e riconsegnare alle curie, quand'anche ne avessere impetrato il permesse dal principe (1). Queste vie essendo loro precluse, essi ricoveravano nella casa di qualche uomo potente, o lungi dalla patria fuggivano, o si condacevano ad abitar nel contado; ma indarno, che a forsa si cavavano dai palasti de' grandi (2), o'se ne confiscavano i beni (3), o si permetteva a' prefetti del pretorio di sonceder questi a chi assumesse le funzioni dei fuggitivi (4). Come queste leggi si bandirone, i curiali presero ad ajutarsi con vendite simulate; ma anche questo sutterfugio fa telto, quando si decretò, che i beni loro e gli schiavi non potessero esser venduti se non con saputa e licensa dei governatori, e che le cose in altro mode vendute avessero, sens' alcun compenso pel compratore, a ricadere alle curie (5). Allora non restò ai miserelli altro scampo, che d'abhandonare i beni e la patria e di rinunziare alla condizione di nomini liberi, riducendosi, per non servire alle curie, a servire altrui in qualità di coloni. Si conosce questo da una legge di Maggiorano, da cui appare la condizione delle curie d'Italia nell'anno 458. "L' ingiustizia dei rettori e la venalità degli esattori ridusse i curiali a tale che multi, abbandonate le patrie e negletto lo splendor de' natali, si andarono cercando occulti nascendigli e abitazioni di altrui diritto, aggiugnendo a sè tanta vergegna, che a procacciarsi il patrocinio di nomini potenti, si macchiarono congiungendosi alle schiave e alle colone di questi; onde avvenue che nelle città gli ordini andarono ia decadimento (6). " Ma nè anche colla perdita della libertà giugnevano a sottrarsi alle invise *funzioni curtali;* perchè venivano con diligenza rintracciati, e dove non fossero stati in colonato trent' agni si restituivano alle curie, e chi li aveva ricettati perdeva la schiava a loro data in moglie, la quale aveva a seguitare il marito (7). Malgrado tutti questi provvedimenti, malgrado l'aspressa di queste pene, le carie crano però così spopolate, che per avere alcuno che vi sedesse, bisugnò assoggettare alle fanzioni manicipali, già fin dall'età di 18 anni, i figlimoli viventi sotto la patria podestà (8), di tre fratelli chiamarvene due, ancora vivente il

<sup>(1)</sup> Cod. Theod 1.37.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. 31.

<sup>(3)</sup> Ibid, l. l. 51. 161. et til, 18. l. 2.

<sup>(4)</sup> Ibid, Lib, XII. Lit. 1. l. 119.

<sup>5)</sup> Ibid. l. 134.

<sup>(6)</sup> Ibid. Novella I. Majoriani, Vedi il &. 29.

<sup>(7</sup> Ibid. Novell. eadem.

<sup>(8)</sup> Ibid cod, Lib. XII. tit. 1. /. l. 7. 19.

padre (1), e chiamarti il marito (2), ed i figliuoli eredi di una curisie (3).

 32. Vano riesce ogni studio di ridonare qualche spiendore alle curis.

Ponendo mente alle cose che della condizione dei cariali qui dette si sono, potrebbe alcuno, dittro certi scrittori, inclinare a credere che gli Imperatori cristiani non altro pensassero che a crescere alle curie oppressione e miseria; ma egli mal s'apporrebbe. Imperciocchè oltre non potersi in un principe concepire il deliberato volere di nuocere ai sudditi, si possono in buon numero produr delle leggi, le quali chiaro dimostrano che tutti da Costantino a Maggiorano si studiarono d'ajutarle. Ma nè questo loro desiderio nè i loro provvedimenti erano valevoli a togliere tanto male; perchè o non si voleva o non si poteva riformare ne' suoi difetti il sistema d'amministrazione, siccome l'unico che in pratica si couosceva, ed era sansionato dall'autorità di tanti secoli e di tanti nomini e così grandi. I principi e i loro ministri da questo pregindizio accecati, o non vedevano o non potevano vedere che quel loro sistema più non era quel del senato, non più quello d'Augusto, e ne anche quello di Trajano, d'Adriano e degli Antonini: per la qual cosa sebbene sussistevano in apparenza gli ordini e i nomi antichi, il governo era nella sostanza tutto mutato. E appunto perciò che gli Imperatori ritenendo l'apparenza degli ordini antichi volevano non già adattare a quelli i loro comandi, ma che quegfi ordini s'adattassero a' loro voleri, conseguitò che possibile non fu di diminuire a' poveri curiali gli aggravii e gl'incomodi, nè di tornare in onore il décurionato e le curie. Imperciocchè dove gli onori municipali erano negli antichi tempi così largo premio alle molestie e alle fatiche derivanti dal governo delle città, che i decurioni facevano a gara per sottoporvisi, e i cittadini per esserne a parte, o almeno per potersi elevare sopra la plebe si procacciavano il decurionato: ora e questo e quegli onori nei ricordati modi fuggivano, o se ne valevano non per bene e vantaggio della patria e de' cittadini, ma per impoverirli ed opprimerli. E dove l'aver sostenute tutte le dignità municipali era vanto che uon s'ommetteva nelle iscrizioni, ora vi si accomodavan le spalle siccome ad inevitabile peso, e sulla sola speranza di non esserne un' altra volta aggravato (4). Ben s' ingegnavano gl'Imperatori d'allettare gli nomini alle curie, tentando di ridonar loro col messo d'ascune prerogative il pregio perduto; ma non v'aveva confronto tra i comodi e i carichi; e le vicissitudini de' tempi e il mutato sistema di governo avevano tolto a' magistrati municipali quella naturale amplitudine e quella intrinseca diguità chi li fa-

ceva desiderare ed ambire; per la qual cesa si potrebbe assai bene intralasciare il discorso di tali privilegii, se il farlo non tornasse a maggiore illustrazione dello spirito de' tempi di cui si ragiona. Come dunque nella libera Roma gli nomini consolari e i pretorii si distinguevano dal volgo de' cittadini, così nelle città i decurioni, che avessero nel loro governo ben meritato della patria, venivano sopra gli altri onorati (1); e quindi sotto gli Imperatori conseguirono il titolo di primati o principali (2), ed ebbero la preferensa e su tutti gli altri e fin su que' dieci che per essere i più illustri e più facokosi si dicevano i primi (3). Come per questi nomi, cost erano anche per altre prerogative distinti; perchè, e si accordava loro il titolo di comiti (4), ed il diritto di venfre ammessi al bacio de'governatori, e di sedere nel loro consiglio (5), e così di sedere nelle carie, mentre gli akri dovevano starsene in piedi (6). Avevano i loro privilegii anche tutt' i curiali; perchè nessu-Do Boveva per l'onore e la dignità dell'ordine (1) essere posto alla tortura o castigato colle bastona te e coº flagelli piombati (8); nessuno, e così non i genkori suoi non i figlinoli, aveva a venir condannato alle miniere od al fuoce o a morire sotto la forca (9). Tutti poi erano e davanti a' magistrati è alle leggi separati e distinti dalla plebe (10), tutti godevano esenzione dai carichi che si ponevano a favore del privato patrimonio del principe (II), tutti avevano ad essere convenuti e giudicati sella propria città (12) e dal rettore stesso della provincia (13), tutti ebbero liceusa di viaggiare a cavallo quando si credette necessario di farne divieto alla plebe (14). Ma inutile riusch questo studio degl' Imperatori di far rifiorire le curie; perchè, come si disse, e s'impoverirono le città e si moltiplicarono le esenzioni dai carichi municipali, nel tempo medesimo in cui si moltiplicavano i carichi. Già fu ricordate più velte come tutti que' carichi gravitavano in particolare maniera sopra i curiali, sicchè questi erano per

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. l. 142.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. 12h.

<sup>(3)</sup> Ibid. l. l. 178. 179.

<sup>(4)</sup> Ibid. codem Lib. et tit. l. l. 4. 5. 74. 77.

<sup>(1)</sup> Cicero pro Roscio Amer. 9. Act. II. in Verr. 67.

<sup>(2)</sup> Cod. Theodos. Lib. et tis. cit. l. l. 4. 5. 61. 75.

<sup>(3)</sup> Ibid. l. 171. et Lib. XVI, tit. 5, 1, 54.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. XII. tit. 1. l. 1. 75. 109. 150.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. 109.

<sup>(6)</sup> Ibid. l. 4.

<sup>(7)</sup> lbid. Lib. VIII, tit. 2. l. 4. Lib. IX. tit. 19. l. 1. Lib. XII. tit. 1. l. 47.

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. XII, Ut. 1. l. l. 30. 47. 61. 75. 80, et Digestor. Lib. L. tit. 2. l. 2. §. 2.

<sup>(</sup>g) Digestor. Lib. XLVIII. tit. 19.1. 9. 9. 11. 12. (10) Ibid. Lib. XXII. tit. 5. l. 3. Lib. L. tit. 2. l. 7. 9. 2. et tit. 4. l. 14. 6. 4. Cod. Justin. Lib. I. tit. 53. l. 5. et Lib. X. tit. 31. l. 34.

<sup>(</sup>II) Cod, Theod. Lib. XII. tit. I. l. 30. et tit. 6. l. 32.

<sup>(12)</sup> Ibid, Lib. XII. tit. 1. l. A.

<sup>(13)</sup> Ibid, I. I. 39. 47. 80. 87.

<sup>(14)</sup> Ibid. Lib. X. III. 30. L. 1.

certo numero d'anni obbligati alle curie celle persone e coll'avere per sempre, come chiaro si
desume da molte leggi (1) ed in ispecialità da una
di Valentiniano III., in cui egli dice "che le sostame delle città debbono venir meno, se i patrimonii de' curiali passano in persone che alle funsioni municipali non sono tenute (2). " E che in
effetto il peso di tali funzioni e l'esorbitanza delle
spesa che si avevano a sostener da' curiali fossere cagione del desolamento delle città e delle curie, il veggiamo, come in altro luogo si dissa, attestato in faccia a tutta l'Italia dall' Imperatore
Maggiorano, deve parlande degli sininiti soprusi
e degli oltraggi a cui i popoli erano esposti per
parte degli esattori, egli usa le seguenti parole:

"Quindi è, che le città dagli esattori spogliate dei loro ordini più non hanne curiali, e i possessori dal costore potere atterriti i proprii beni abbandonano, dacchè più della perdita delle sostanze paventano la crudel prigionia ed i tormenti con cui l'inumano esattore a l'esecusione militare a piacere della sua cupidità il travagliano (11. 31 Equanto le molestie de' miseri curiali crescessero per ciò, che malgrado i replicati divieti degli traperatori gli esattori gli obbligavano a pagere pei contribuenti ch'erane in mora, lo abbiamo da una legge di Valentiniano III., dove parlando dei mali sorti per quest'abuso nell' Africa dice, che " per esso si poteva appena trovare un curiale selvente aeli'ordine di nessuna città (2).

## · CAPITOLO VI.

## CONDIZIONE DELLA PARBE URBANA E DELLA RUSTICA.

33. I curiali oppressi opprimono la plebe, §. 34. ond'essa è nelle eittà ridotta a cercare difesa. — §. 35. Spopolamento dell'impero. — §. 36. L'agricoltura commessa agli schiavi. — §. 37. Oppressione della plebe rustica, per cui anch'essa è costretta a cercare difesa, e §. 38. a riaunziare alla liberta. — §. 39. Il Colonato. — §. 40. Condisione de' coloni.

#### §. 33. I curiali oppressi opprimono la plebe.

È naturale a tutti o certo almeno al più degli nomini di cercare di rimover da sè tutto quello che lore dè noja, e, purchè valgano fiberarei da quanto di presente gli infastidiace o gli affanna, di non attendere punto alle conseguense che da questo studio possono derivare a loro medesimi o agli altri; e indi fu che l'osorbitanza dei carichi nel secolo quarto e nel quinto addossati alle persone de' curiali ed ai beni venne a ricader sulla povera plebe, la quale per essere, attesa la sua povertà, meno atta a difendersi e per non trovare sopra cui scaricare quel che le grava, deve, come dovette allora, anche adesso recarsi pasiente in sul collo quanto i soverchistori le impongono.

I curiali oppressi da nuovi ed insoliti pesi s'ingegnavano duaque anch'essi d'alleggerirsone sopraffacendo in nuovi modi i meno potenti, e si
può quasi cronologicamente mostrare che gl'ingiusti aggravii che dai curiali si facevano alla
plebe si resero più frequenti, e poi oltrepassarono
ogai modo in que' medesimi tempi, in cui si disse
essere giunta al colmo l'oppressione e la miseria
delle curie. Di questo sia prova, che il severo Valentiniano I. dovette, come si ricordò, sul principio del suo regno, intituire nelle città un magistrato, il quale, sotto nome di difensore, avesse a
protegger la plebe rustica e la urbana ed a garantirla dagli eltraggi e dalle sopraffazioni sia dei

rettori o de' loro offizieli, o sin dei curiali (3). Ed essere il difensore stato nominato anche per impedire le soperchierie de' curiall, si inferisce da unºaltra legge dello stesso imperatore, con cui egli comanda che il difensore non si abbia ad eleggere del corpo de' decurioni (A); e da un'altra ancora, con cui gli si raccomanda di vegliare che nessun abitante della città e del contado venga torteggiato nel riparto o nell'esazione de' tributi (5), incombenze che si dissero proprie di quell'ordine. Della rapacità de' curiali poi fanno fede le pene che di questi tempi loro si minacciano per l'ingiusto scompartimento delle gravesse (6), e la necessità d'assicurare da' loro aggravii i beni dei senatori (7), e di nominare nelle città delle persone che difendessero questi beni contro le angarle de curiali (8). E da altre leggi che loro il divictano, si conosce, com'essi e ponevano nuove tasse a' cittadini (g), e crescevano quelle del bastiante che si cacciava sui pubblici pasculi (10), e s'arrogavano di stabilire arbitrariamente il presso

- (1) Cod. Theod. Lib. XII. Novell. Majortan. tit. 10.
  - (2) Ibid. Lib. XII. tit. 1, 1. 186.
- (3) Ibid. Lib. I, tit. 11. Cod. Justinian. Lib. I. tit. 55.
  - (4) Cod. Justin. Lib. et tit. cit. l. 2.
  - (5) Ibid. l. 4.
  - (6) Cod. Theod. Lib. XII, tit. 1. l. 117.
  - (7) Ibid. Lib. VI. tit. 8. l. l. 2. 3. 4.
  - (8) Ibid. l. 3.
- (9) Cod. Justin. Lib. IV. tit. 61. l. 2. Digestor. Lib. XXXIX. tit. 4. l. 10.
  - (10) Ibid. Lib. XI. tit. 60. L. 1.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. XII. Ut. 1. l. l. 5. 49. 59. 63. 143. 144. et Lib. codem Ut. 3. l. 1. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid. Novell. 35.

del grano che s'introduceva nelle loro città (t)... Del secolo quinto poi se n'ha pienissima testimonianza in Salviano, il quale serive che tanti erapo nelle città, nelle castella e nelle terre i tiranni quanti erano i curiali; che nessuno fuorchè le persone potenti era sicuro dalle loro ruberie. e che non v'avea luogo in cui i principali delle città non divorassero le viscore delle vedove, dei pupilli e del clero (2). Come poi a spese de' poveri si procacciassero il favor de' potenti e dei grandi, si ha dallo stesso scrittora. « Arrivano ben di sovente nomini con missioni e con lettere, i quali dalle prime dignità si raccomandano a' pochi illustri a rovina de' molti. Si decretano a costoro nuovi regali, e quindi nuove gravesse; decretano i potenti quello che hanno a pagare i poveri, il favore de' ricchi decreta quanto s' ha a dare dalla turba de' miseri (3). »

## 6.34. La plebe urbana ridotta a cercare difesa.

Da quanto era ed altrove si ragiono de curiali, da quanto precedentemente fu detto de' privilegii e d-lle prerogative degli onorati, potrebbo sens' alteriore discorso bastevolmente apparire, quale avesse ad essere in generale la condizione della classe più bassa del popolo, cioè della plebe delle città e del contado, se tale argomento non richiedesse per la sua importanza delle ulteriori considerazioni.

Antica quanto l'uomo, e come si disse, naturale è ne' più forti la voglia di soprastare e d'angariare i più deboli; e per non discostarci da Roma, nessano ignora le avanie che da canto de' patrisii aveva a soffrire la plebe. Che se i nobili non continuarono, siccome fatto aveana quelli, ad oitraggiarla, non se ne astenner di certo per generosità o per giustisia, ma perchè i potenti tribuni loro nol consentivano; di che ognuno che alquanto conosca la storia romana resterà persuaso, s'egli considera, come i sudditi, a cui mancava quel sussidio unicamente destinato a difendere i cittadini, fossero esposti a mille vessazioni de' governatori, de' loro ufăziali, de' pubblicani e degli neurai. Nè da altra cagione che da questo conoscipto spirito di violenza dei dominatori ebbe origiue la costumanza, che tutti i municipii e le colonje, vale a dire tutte le città libere, scegliessero, e a' tempi della repubblica e a quelli degl' Imperatori tra i grandi di Roma o della corte un protetture, onde le tante e tante iscrizioni ch'essi posero a questi che chiamavano loro patroni. Tali patronati erano in origine e furono gras tempo gratuiti, e le persone più illustri e potenti per crescersi dignità non solo avidamente gli ambivano, ma li procacciavano con adoperarsi a favore delle città e con usare a quelle delle splendide liberalità, siccome fu in altro lungo mostrato. Quest'aso, o come più giustamente si potrebbe chiamar quest'abuso continuò fine dopo il principio del secolo quarto, sicchè si troya l'elezione d'un patrone di una città ancora del 321 (1). Non parve in appresso agli Imperatori che bene stesse che alcun privato pensasse alla tatela de' loro sudditi; ma non essendo, e per propria debolessa e per l'universale corruzione, da tanto da impedire le ingiuste oppressioni de' curiali e de' loro proprii ufficiali presero di quello stesso secolo ad imitare essi medesimi quell' inveterato costume e costituirono, come si vide, in molte città un magistrato. il quale con titolo di difensere protegesse le plebe urbana e la mistica dagli oltraggi a dalle copraffazioni de' potenti e de' grandi. Ora, egli ei è ceservato qui dietro che il popolo d'ogni città si divideva in due ordini, della plebe e de' decurioni; e siccome questi avevano in mano il governo d'ogni cosa e rappresentavano l'intiero cerpo della tittà, si può credere che l'elesione del patrono fosse in generale opera loro e che essi ritraessere dalla sua pretezione il principale vantaggio. Pu pure avvertito che i curiali non di rado abusavano a danno della plebe del loro petere: il che manifestissimo ora apparirà, se l'osservi che in alcun luogo si veggono tra' magistrati municipali annoverati i tribuni della plebe (2), e che qui essa piebe, qui il popolo, qui gli abitatori di una città furono in necessità di eleggersi dei protettori speziali degli ordini loro (3).

#### 6. 35. Spopolamento dell' impero.

Perchè della condizione de curiali fu trattate nel procedente capitolo, e di quella de' mercatanti e degli artefici, cinè della parte dopo i curiali più numerosa degli abitanti delle città, si disse dove nel secondo libro si ragionò dell' industria e del commercio, perciò nulla resta da aggingnere al discorso della condisione della plobe urbana; si passerà a disnostrare quella della rustica, della parte maggiore della popolazione di tutto l'impero. Ma non si può in questa dimostrazione procedere direttamente, perchè gli storici, in luogo di descriverci i costumi e la domestica vita de' popoli o di confrontare la condinione de' tempi loro con quella d'ano o più secoli addietro, si accontentano di riferire quegli avvenimenti e quelle vicende da cui inaieme co' loro coetanei sono più vivamente colpiti, e sogliono passare inosservate e come cose del trivio e già note o non degne dell'attenzione de' posteri le mutazioni che lentissimamente s'introducono nel sistema famigliare delle nazioni; onde egli è, che volcado trattare alquanto circostanziatamente un argomento di tanto rilievo, hisogna farlo per via di conghiottura e d' indusione e come in modo indirette.

<sup>(1)</sup> Digestor. Lib. XLFIII. tit. 12. L. 3. 9. 1.

<sup>(2)</sup> Salvianus de Gubernat. Dei Lib. V.

<sup>(3,</sup> Idem Ihid. c. 7.

<sup>(1)</sup> Muratori Thee, Nov. p. 725. n. 3.

<sup>(2)</sup> Idem Ibidem p. 1050. n. 6. p. 1052. n. 1. p. 1063. n. 3.

<sup>(3)</sup> Idem Ibidem p. 834. n. z. p. 54z. n. z. p. 678. n. z. p. 689. n. g. p. zoga. n. z. p. ziog. n. 4. ec.

I Romani ingolfatisi nell'ambisione, nel lusso e nell'osio presto lasciarono dopo il portentoso ingrandimento della repubblica di lavorare colle loro mani la terra; ma conservato avendo tuttavia, come ingenifa, certa predilezione per l'agricoltura e pel soggiorno campestre, e cert'avversione per l'industria e il commercio, ogni potenza ed ogni ricchezza rivolsero in acquistare terreni, sia usurpando di quelli che lo stato aveva occupato in ogni provincia, sia comperandone dai privati. E siccome tanto la potenza quanto la ricchessa loro erano sterminate, sterminate in breve si fecero le loro possessioni e in Italia e in tatto l'impero, come in altre proposito si ricordò (t); onde derivarono due conseguenze perniciosissime alla plebe rustica ed allo stato; l'una che « pei vasti possedimenti rovinò prima l'Italia e poi le provincie (2), » l'altra che la cultura delle terre appartenenti a' Romani fu intieramente abbandonata agli schiavi.

Rovinò per la prima cagione l'impero, tranne forse le regioni più rimote o meno incivilite, da cui l'asprezza del cielo, l'inospitalità del suolo e la rossessa degli abitanti tenevano lungi i dilicati grandi; e rovinà, perchè la plebe dispossessata eo prezzi ingordissimi od anche colla violenza de' suoi piccoli poderi fu ridotta o a coltivare siccome mercenaria i campi altrui o a vivere d'industria; il che in tempi e paesi all'industria poco favorevoli (3) si rendeva molto difficile; o finalmente perchè, questa via di campare mancandole, ella fu costretta a vivere all'altrui mercè e poco meno che schiava. Come ella per tal modo fu disavvessa dal duro travaglio dei campi, e per la vendita de' suoi averi impoverì, e per potere in alcuna maniera vivere si ridusse nelle città: presto degenero, e si spopolo sensibilmente l'impero, sicehè lungi da trapiantare Romani o Latini o anche provinciali sulle terre telte a' vinti pemici, bisognò trasportare questi negli incolti delle provincie cui avean disertato, onde e ristorar queste di popolo e snervar possibilmente le più inquiete e più feroci nazioni. Prequenti sono quindi nella storia degl' Imperatori gli esempi di tali trapiantamenti di Barbari, ed alcuni se ne vogliono qui ricordare di nuovo, di cui si ebbe a parlare altrove. Augusto, domati i Reti, allontano dalla patria 6 la maggiore e più robusta parte della nasione (4), ed accolti gli Ubli e i Sicambri <sup>44</sup> che si sottomisero spontanei , li fece tradur nelle Gallie e stabilire ne' campi lungo la riva del Reno , in numero di quaranta (5), o forse di quattro cento mila persone (6). M. Aurelio, essendo l'Italia grandemente esaurita di popolo, "mol-tissimi Marcomanni, vi trasporto (7), e anche Cemmodo nella pace co' Barbari fungo il Danubio

- (1) Vedt Parts [1. Lih. 1. 6. 3. Lib. 11. 6. 11.
- (2) Plinius Hist. Nat. Lib. XVIII. c. 6.
- (3) Voili Parte II. Lib. II. 9. 22.
- (4) Die. Cassius, Lib. LIV.
- (b) Suctonius Augusto c. 21. Idem Tiberio c. 9.
- (6) Entropius Breviar. Lib. VII. c. 7.
- (7) Capitolinus codem c. 22.

promise a molti di essi delle terre pella Dacia (1). Probo, quel terribile flagello de' Barbari, " allogà sulle terre romane cento mila Bastarni , e poi Gepidi, Grutungi, Vandali (3) e Franchi ( ). Si lodano Dioclesiano d'avere fatto passere delle genti dall'Asia nella Tracia, Massimiano d'aver dato a cokivare a' prigionieri Franchi i deserti campi de Nervii e de Treviri, e il Cesare Costanzo di aver trasportato nelle stesse Gallio e Frisii e Camavi ed altri Germani ({). Anche Costantino acceler e distribut per varia provincie ad un solo tratto ben oltre trecento mila Sarmati che da' loro schiavi erano stati cacciati dal proprio paese (5); così fecero Valentiniano I, e Grasiano accegliendo Alemanni e Taifali (6); così Valente ricettando l'intiera potentissima nasione de Visigoti (7); così feccio altri Imperatori, finche i Barbari nella erescente debolezza dell' Impero una dopo l'altra tatte le provincie occuparono. A questi Bachari o si assegnavano i terreni incolti e senza padrone, o «i dividevano di quelli delle state e di quelli ch'esame privati del principe.

E che torre recenti ad incolle v'avesse in gran copia, e ve n'avesse in tutte le provincie anche più interne e percib mene espeste alle incarsioni e<sup>a</sup> Barbari ed allo econducimento de' provinciali che ne soleva essere la conseguenza, oltre che appare dalla possibilità di continuare a ricettarvi tante e poi tante migliaja di Barbari dal secolo seconde fine al tempo in cui l'impero venne a cadere, ai confessa in certo medo dagli Imperatori medesimi in molte lor leggi. Delle quali, lasciande quelle che siccome appartenenti all'Italia si addussero nel libre precedente, qui si riferiranno sol quelle che dimostrano ad evidenza lo spopolamento di tutto In generale l'impero. Costantino accorda duaque a' suoi veterani il diritto di dimandare per ricompensa delle terre vacanti dove più fosse loro in piacere (8), e Valentiniano L. loro permette di arare in egni luogo le terre incolte senza che il padroqe ne possa pretendere ombra d'affitto (9). Si sa che Costantino dovette sopra venticinque mila sorti di terreno, che nel paese degli Edui pagavan tributo esentarne ben settemila (10), e che avendo Onorio sopra molti richiami nel 432 ordinato una revisione del censo dell'Africa proconsolare e della Bizacena si trovò, che nella prima di 14703 centurie di terreni seggetti

<sup>(</sup>t Die. L. LXXII.

<sup>(2)</sup> Vopiscus Probo c. 18.

<sup>(3)</sup> Zosimus Lib. I. c. 7.

<sup>. (4)</sup> Eumenius panegyr. Constant. Caesar. c. 8, 9, et c. ult.

<sup>(5)</sup> Anon. Valesian ad calcem Amm. Marcell. Lib. XVII. at XIX, Idatius et Hieron. Chron.

<sup>(6)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XXVIII. c. 4. Lib. XXXI. c. 9.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. XXVIII. c. 4. Zosimus. Lib. IV.

<sup>(8)</sup> Cod. Theod. Lib. VII. 44. 2. 1. 3.

<sup>(9)</sup> Ibid. lege 11.

<sup>(10,</sup> Eumen Gratier. Act.

al tributo bisognò esentarne siccome incolte e deserte 5700, e nella seconda di 15075 non meno di una grossa metà, cioè non meno di 7615 centurie (1). Ma come potevano essere popolate le campagne, se il perfetto del pretorio Fiorenzo ricordava a Valentiniano il vecchio che in certe città non v'avea tre curiali, se i coltivatori per sottrarsi alle romane arpie ricoveravan tra' Barbari (2)?

#### 6. 36. L'agricoltura commessa agli schiavi.

L'uomo per la sua ragionevolessa, come in molti altri rapporti, anche nel seguente si differenzia dagli animali, che dove questi col moltiplicare si riescono in generale d'impaccio, perchè s'impediscono il sostentamento e con ciò l'ulteriore moltiplicasione: egli con crescere în namero non solo si agevola la via di sussistero, ma s'avvantaggia, nella civiltà e nell'agiatessa. Considerando questa verità, e considerande che per le cose dette altrove nell'impero romano, e segnatamente in quel d'Occidente, non v'épea quell'industria che negli agricoltori della Svizzera, della Boemia, della Slesia, della Fiandra, della Sassonia ec.: si scorge, che coi dimostrare lo spopolamento dell'impero fu implicitamente dimostrata la condisione di que' suoi abitanti, che nelle campagne vivevano delle loro fatiche e dello spaccio delle loro derrate. Ma oltre questo se ne hanno altri indisii, e ne sia uno, che come nell'Italia così nelle provincie l'agricoltura era stata dai grandi commessa agli schiavi. Questa mutazione dell'antico sistema dell'economia rustica ebbe a deteriorare non poco la sorte di tante famiglie che in addietro solevano vivere del lavoro de' campi ; perchè tenendo i grandi quegl'immensi stuoli di schiavi (3), e l'opera di questi riuscendo a primo aspetto meno costosa di quella dei mercenarii, i possessori non altro che schiavi nella coltura delle terre adoperavano, come si vede dalle concordi testimonianse di Livio, di Strabone, di Columella e di Plinio, che si riferirono in altro proposito (4). Ma introdotta che fu questa nuova moda, non dovettero i ricchi tardar molto ad accorgersi "che gli schiavi facendo ogni cosa alla foggia de' disperati (5), non ritraevano dalla terra quel fratto che già nè solevano i consoli (6); ,, onde sotto Trajano e fors'anche prima presero a dare i campi in affitto (7), od a concederli in enfiteusi o livello (8), e più tardo a darli a lavorare a' loro schiavi od anche a nomini ingenni, ridacendo e questi e quelli alla condizione di coloni. A questa

(1) Cod. Theod. Lib. XII. tit. 28. l. 13.

pratica di alienare in perpetuo il godimento di fondi o di case i grandi per più motivi sembrano essersi indotti, cioè per assicurarsi meglio delle convenute pensioni e per evitare & deterioramento de' poderi cagionato dal frequente cambio de' fittajuoli, o per iscaricare sopre gli enfitenti il pagamento di qualche parte de' gravosi tributi; perchè gli enfitenti pagavano le tasse poste sui fondi, e così pare i coloni a cui, come si vedrà, le terre si cedevano in proprietà. Seguitò poi la calamitosa anarchia militare, e allora tra la difficoltà de' tempi, la licenza de' soldati, la violensa de' grandi, l'eccesso delle tasse e la poca saviesza del governo, il misero popolo delle campagne fu a grado a grado condotto a dovere scegliere tra la fame e la servità, sicchè del secolo parto e più del quinto rari appajono i coltivatori liberi, siccome a suo luogo si mostrerà. Non sembra potersi dire, che se per le ragioni addotte tale era la condizione di chi nell'Italia o nelle provincie lavorava le terre de grandi di Roma, tale non era quella di coloro che coltivavano i campi non vengti in proprietà de' Romani. Imperocchè non essere questi agricoltori stati a miglior partito degli altri, si può desumere e dal considerare quanto fosse acerba la sorte loro prima che le provincie divenissero romane, e dal vedere come sotto gl' imperatori cristiani ella era divenuta eguale per ogni dove. B in offetto, per parlare d'alcune contrade dell'impero d'Occidente che qui si vuole particolarmente considerare, noi sappiamo da Cesare "che i druidi e i cavalieri tenevano nelle Gallie gli uomini della plebe in luogo di servi, e che i più de' plebei trovandosi oppressi da' debiti, dalle enormità delle tasse e dalle prepotense de' grandi, si davano in servitù a' nubili (1). Quanto egli qui dice de' Galli pare doversi dire degli Ispani, degli Elvezii, dei Reti e d'altre genti di origine celtica che già lungo il Danubio abitavano; e degli Elvezii assicura le stesso Cesare che molti, come facevano i Galli, per povertà si rendevano schiavi de' ricchi (2). Quanto poi a' diversi popoli del vasto Illirico che scendevano da' Traci, da' Sarmati e da' Germani, nulla si può affermare di positivo; non di meno a considerare la famigerata naturale ferocia dei Traci, a vedere come dagli Slavi, che traggono origine dai Sarmati, si tratta oggigiorno la plebe, a ossérvare che presso gli antichi Germani e presso i Tedeschi del medio evo e de' secoli appresso gli agricoltori vissero e vivono lu generale in certa come servile dipendenza che non li lascia essere del tutto liberi, egli sembra potersi dire che le cose non fossero punto diverse ne' tempi di cai qui si discorre.

## 37. La plebe del contado cestretta a comperarsi difensori.

Un' altra prova della miseria della plebe rustica si può trarre da' messi ch'essa dovette asare

<sup>(2)</sup> Salvian, de Gubernat, Del Lib. V. cap. 5.

<sup>(3)</sup> Vedi Parte 11, Lib. I. §. 32, e Lib. 111. c. 7.

<sup>(4)</sup> Vedi Parte II. Lib. II. 6. 7. 15.

<sup>(5)</sup> Plinius Hist. Nat. Lib. XVIII. c. 6.

<sup>(6)</sup> Id mi ibidem e. 3.

<sup>(7)</sup> Tacitus Germania c. 25.

<sup>(8)</sup> Digestor, Lib. VI, til. 3. l. t. ec. ec.

<sup>(1)</sup> Cassar de bello gall. Lib. VI. c. 13.

<sup>(2)</sup> Idem ibidem Lib. I. c. 4. .

per sottrarsi alle oppressioni o per allegerirsele; dacche il magistrato del disensore, da Valentiniano istituito a sua tutela, poco poteva operare a suo vantaggio, perchè onde richiamare a lui e giovarsi della sua assistenza essa doveva con non piccolo disagio condursi alla sua residenza. Bene aveva ogni terra, ogni villaggio il suo capo detto maestro, preposito o anche primate (1); ma tanto n'era ristretta l'autorità, che i rustici dovevano per ogni cosa recarsi alla città ch' era capitale del lore territorio, come per cagione d'esempio per trattarvi le loro cause, per farvi le manifestazioni che si richiedevan pel censo, per pagarvi le gravezse ec. Tatte queste lor gite divenivano pei poveri rustici di nuove vessazioni; onde già Diocleniano dovette vietare che a que' del contado che venivano in città per pagare le tasse, non s'ingingnesse opera o carico alcuno (2), e Valentiniano I. rinnovare replicatamente il divieto (3). I capovilla poce fa ricordati si sceglievano o tra' curiali o tra le persone più facoltese che nel contado abitavano, e sopra di loro cadevano non poche delle noje che si accennarono annoverando quelle de' magistrati municipali; ond'essi, sull'esempio de' curiali, più ch'era possibile li rimovevano da sè, e ne caricavano i poveri. Questi miseri non trovande ne' Difansori difesa che valesse contro l'abuso delle esenzioni, contro l'iniquità del ripartimento delle tasse, e contro la dura servità delle prestazioni personali, incominciarono, era autto il villaggio insieme unito (4), ora ogni abitante per sè (5), a precacciarsi con sacrifisio di notabile parte dell'avere la protezione di qualche nomo potente che li facesse solievare da quegli insopportabili aggravii. Ora questo sollievo non si poteva dai patroni procurare se non con sopraccarico di coloro che non avevano chi li patrocinasse, perchè la somma delle graveste poste a un comune doveva sempre restare la stessa, sebbene scemasse la quantità de' possessori e delle possessioni che le aveano a portare (6); e percio nè seguitò tale sconcerto nell'esazione delle randite dello stato, che nello spazio di cinquantacinque auni non meno di sei leggi si pubblicarone, con cui proibire tali patrocinii. E non bastando le multe di venticinque e di quaranta libbre di oro inflitte a' patrocinatori e la parsiale confisca de'beni dei patrocinati (7), bisognò decretarla totale a danno e di chi proteggeva e di chi veniva protetto (8). Ne percio che le leggi che si sono qui ricordate sieno tutte indiritte a' magistrati che reggevano l'Egitto, si deve credere che tale abuse invalse in quella sela provincia non si fosse introdotto nel rimanente dell' impero; per-

chè, per tacere che Libanio lo ricorda nella Siria (x), e dire solo dell'Occidente, che qui si vuole particolarmente considerare, si oda come dopo la metà del secolo quinto ne parla Salviano. "I più (dei poveri provinciali romani) abbandenano i loro piccoli poderi e i casolari per sottrarai alla vielensa delle esazioni, e se possibile fosse, recherebbero seco quello che sono costretti a lasciare; ma siccome non possono fare quello che per avventura vorrebbero, fanno quel solo che possono. Si danno in difesa e protezione de' grandi, a loro si obbligano e passano in loro diritto e balla. Nè questo io vorrei riputare cosa indegna o grave; che ausi di questa grandezza dei potenti a cui i poveri hanno ricorso mi consolerei, se questi patrocinii non si vendessero, se i grandi per umanità, non per cupidigia, si facessero, come dicono, a difendere i poveri. Ma grave cosa ed acerbissima è vederli proteggere i poveri per dispogliarli, difendere i miseri per renderli colla loro difesa più miseri. Imperciocche tutti costoro che sembrano venire difesi debbono prima di esserlo obbligare a' difensori quasi ogni loro sostanza; in guisa che i figliuoli perdono l'eredità acciò i padri prendano a difenderli. Così i figli si procacciano colla mendicità la difesa de' genitori. Ecco quali sono gli ajuti e i patrocinii de' grandi (2). ,,

# 6. 38. La plebe rustica ridotta a rinunsiare alla libertà.

La plebe rustica dell'Occidente venuta se non prima, almeno pe' tempi dell' anarchia militare a coeì misero stato, non potè per varie cagioni miglierare ne' sueseguenti la sua condisione; perchè non solo le molte guerre civili e le continue invasioni de' Barbari e le molteplici sopraffazioni de' grandi e l'eccesso de' tributi non la lasciavano respirare; non solo il sistema che si seguiva dal più degli Imperatori sempre più dallo scopo d'un savio governo si discostava; ma perchè i medesimi Imperatori sembrano avere per motivi di economia e di politica reso legittime quelle catene che le erano state poste dalla necessità e dalla daresza degli nomini potenti. E non è meraviglia che gli abitatori del contado, i più de' quali avevano a campare del lavoro dei campi altrui, di campi con regolari incursioni quasi tutti gli anni corsi e saccheggiati da' Barbari e dalle milisie che ne avevano a tener lungi i predatori, avessero a vivere tanto calamitosa e povera vita; se del secolo quinto veggiamo un Imperatore attestarci che i *curiali* e i possessori abbandonavano la patria ed i beni per sottrarsi alla rapacità e cradeltà degli esattori (3), e giugnevano a renderai servi e co-loni (4); se leggiamo « che molti e molti le terre

<sup>(1)</sup> Cod. Theodos. Lib. VII. at. 18. 1. 13.

<sup>(2)</sup> Cod. Justin. Lib. X1. tit. 54. l. 1.

<sup>(3)</sup> Cod. Theod. Lib. XI. tit, 10. l. l. 1. 2.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. codem. tit. 24. 1. 3.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. l. 1. 2. 4. 5. 6.

<sup>(6)</sup> Ibid, l. 1.

<sup>(7)</sup> Ibid. l. 1. 2. 4.

<sup>(8)</sup> *Ibid. l.* 5.

<sup>(1)</sup> Libanius Orat, de patronis.

<sup>(2)</sup> De Gubernatione Dei Lib. V. c. 8.

<sup>(3)</sup> Cod. Teodos. Novell. Majorani X.

<sup>(4)</sup> Ibid. ejusdem Major. novel. I.

romane lasciando si ridocono tra' Goti, tra' Bacaudi o altri Barbari, e di essersi qui condotti non si pentono, perchè amano meglio vivere liberi in apparente prigionia che non prigioni con apparenza di libertà (t.). » Ma siccome la viziosità del sistema di amministrazione può da quanto si discorse in questo libro apparire, e dell'enormità delle tasse, della gravezza d'altre prestazioni e dell'acerbità delle esazioni verrà tra poco trattato, e le guerre e le incursioni de' Barbari si sono riferite nella prima parte: necessario non è diffondersi alteriormente sopra queste cagioni della miseria del popole. E per la medesima causa, cioè per essersi in più di un luogo ricordate le soperchierie e le male arti con cui i potenti opprimevano e dispogliavano i deboli, qui non altro è mestieri che addurne tale testimonianza la quale e non lasci alcun dubbio e insieme dimostri come i grandi in questo proposito adoperassero. Salviano, di cui si addussero le parole, parlando de' patrocinii de' grandi, dopo avere mostrate quanto queste protezioni riuscissero rovinose, vien discorrende di certe vendite che i ricchi facevano, per cui i compratori dovevano pagare il tributo senza oulla possedere; e quantunque dispogliati delle sostanze da questi rubatori, non lasciavano d'essere oppressi e scorticati dagli esattori; e poi continua cost: « Per la qual cosa alcuni di que' miserabili, che sono più accorti o a cui necessità accortessa insegnò, allorquando per le soperchierie perdono le case e i poderi, o quando per sottrarsi agli esattori gli abbandonano perchè più non li possono ritenere, vanno ad allogarsi sui fondi d'alcun grande e divengono suoi coloni. E siccome sogliono quelli che cacciati dal terror de' nemici si riducono nelle castella, o quelli che perduto lo stato di un' ingenua prosperità, per disperazione vanno im traccia di un qualche asilo: questi che non possono più avere ne la patria lor sede, ne vivere secondo la dignità di nomini liberi, si assoggettano al giogo dell'abblettezza inquilina; onde dispogliati e delle facoltà e della condizione loro, e banditi e dall'avere e dallo stato nativo, vengono a restar privi delle sostanze e del diritto di nomini liberi. E siccome infelice necessità a così far li costringe, questi mali quantunque estremi potrebbero tollerare, se di più estremi loro non soprastessero. Ma hon grave è e bone acerbo che a tanto male, male più crudele si aggiagne. Vengono da' rischi accol-Il siccome forestieri, e pregindicandosi col domicilie divengono come fossero di loro casa e famiglia; onde sull'esempio di quella potentissima maliarda che si diceva tramutar gli uomini ia bestie, coloro ele sono ricettati sui poderi de' ricchi, vengono come per opera della tasza di Circe trasformati: Imperciocche il ricettatori cominciano a risguardare siccome nomini loro quelli che hanno accolto siccome stranieri: onde quelli che sono conosciuti per uomini liberi divengono servi (2). »

6. 39. Il Colonato (1).

Essendosi ne' due precedenti paragrafi mostrato, come la miseria e la povertà della plebe rustica era venuta a tale da costringerla a ridunsiare per disperazione alla sua libertà, o a lasciarsene senza contrasto spogliare, resta a vedersi, come questo potesse avvenire in un impero e con isthuzioni quali erano le romane, e quale fosse la condisione degli nomini che si riducevano a vivere siccome coloni, eioè in uno stato di messo tra lo schiavesco ed il libero. Difficile è l'una ricerca. difficile l'altra; perchè poche sono le notizie atte a spargere sufficiente luce soprà questo importante argomento; e chi si accinge a trattarne deve sgomentarsi in vedere, che 'l Savigny, uomo di tanta dottrina, il quale ne scrisse, più che non dell'origine del colonato parlo in generale della condizione di chi in esso viveva.

Si diceva tre paragrafi addietro, che i grandi comperando e usurpando nell'Italia e nelle provincie la parte maggiore e migliore delle terre avevano da prima il costume di farle lavorare daº proprii schiavi; come di poi, cioè almeno sul cominciare del secondo secolo dell'era volgare, le' davano in affitto o in livello, e come in fine ridussero i lavoratori alla condizione di coloni. Questa che era ignota neº tempi în cui non si conoscevano se non liberi o schiavi, sembra avere avuto principio, allorquando gli imperatori per ripopolar le disertate provincie e snervare i Barbarl che R infestavano, incominciarono a ricettarli e stabilirli sulle terre dell'impero dando loro, perchè destinati a coltivare la terra, l'usato nome di coloni, quantunque malgrado la somiglianza del nome vivessero in condizione molto diversa da quella de' coloni antichi. Questa essere stata in prima origine quale si dimostrerà, e non essere divenuta tale col processo del tempo, sembra potersi indurre da ciò, che da presumere non è che gl'Imperatori accordassero a quei Barbari gli stessi diritti che a' sudditi, e meno che accordassero loro l'assoluto possesso delle terre assegnate. Di questo si ha qualche indizio in una legge di Teodorio II. risguardante i prigionieri Sciri; perchè l'Imperatore nel concedergli ai possessori, comanda che gli abbiano a tenere non in luogo di schiavi ma di

Questo colonato per istitutione primitiva, solo proprio de' Barbari accolti sulle terre romane, si venne estendendo anche agli uomini liberi, sicchè e gli stessi cariali (3), e i plebei delle città e delle campagne (4) si ridussero per poter vivere a mettersi in dipendensa servilà di chi.li prendeva a difendere siccome sua cosa, o loro dava terreni da coltivare. Egli mon sembra che l'eccesso della mi-

<sup>(1)</sup> Salvianus de Gubernat. Dei L. V. c. 5.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. Lib. V. c. 8. 9.

<sup>(1)</sup> Vedi interné quest argomente Savigny, Ueber den römischen Colonat, di cui le strittere di questi libri si giovò.

<sup>(2)</sup> Cod. Teod. edit. Wenkil Lib. V. at. 1. 1. 3.

<sup>(3)</sup> Vod. 6. 39.

<sup>(4)</sup> Vedi i due §§. precedenti.

serla, a cui per le pubbliche e private calamità erano venuti i popoli dell'impero romano, possa da sè solo spiegare con) disperata risoluzione, come non le puè l'eccesse non minore della depravasione della piche e de' grandi; imperciocchè se le leggi romane non avesseso fin da' tempi più autichi inflitto la schiavità come pena e permesse a' padri di vendere i figli e ad ogni cittadino di dere echiavo sè stesso : non pare che tale errore si avrebbe potato vedere. Questa perdita, questo mercimonio della libertà essendo dunque acconscutito e di uso, i grandi trassero prefitto dalle necessità della piobe; e la piebe, la sui abbjetterza sempre più crescuva secondo che sempre ne cresceva la povertà, lore si diede inconsideratamente a servire. Ma compuque dall'un canto la prepoteusa e l'avarizia, e dail'altro la povertà e l'oppressione valgano ridurre gli nomini all'ultima duressa e all'estremo avvilimento, il colonato non samble forse divenuto sempre più generale, se già Imperatori per timore che molti campi non restacsero senza le necessarie braccia, e con ciò non si diminuissero le entrate dello stato, non ne avessero colle lor leggi faverito la diffusione e avvicinato la condisione de' coltivatori liberi a quella dei coloni di origine barbarica, con attaccarli siccome quegli indissolubilmente al suole, il che essersi fatto dagli Imperatori e fatte per gli accennati motivi, si può indurre e dal vedere che il polouato, sicome si dirà, venno reso generale per tutto l'impero, e dull'esservare che per non altre fine che ecello di non veder diminuire le rendite d'una provincia potè Costantino vietare di vendere fuori della provincia un servo rustico inseritto sui registri censuarii (1), e Valentiniano e Valente proibire assolutamente la vendita di tali schiavi (a).

A queste due specie di coloni che in origine erano liberi una tersa se ne aggiume di nomini nati nella servitù, quando i gran possessori furono costretti a usar certa generosità a chi lavorava i loro poderi. Impereiacche osservando che piccolo frutto ne cavavano facendoli coltivar dagli schiavi, e vedendo che per essere passati i tempi delle vittorio il presso di questi cresceva e ne scemava il numero, s'indussero ad accordare a' loro schiavi lavoratori una specie di libertà, con che affissi colle loro famiglie al podere ne corrispondessero il convenuto pagamento, e alla foggia di mezzajuoli o affittuali liberi pensassero a sostentarsi da sc. Da questa triplicé origine del colonato, e dalle varie condizioni con cui gli nomini liberi vi si riducevano esso ai: venne: variamente modificando; e dalla diversità di queste modificazioni gli nomini, che qui con generica denominazione si dicono coloni, venuero chiamati col nome di coloni, rustici, originarii, ascrittisii, tributarii, inquilini, censiti; i quali nomi, non ostante la diversa significazione primitiva, sembrano essere in processo venuti a valere lo stesso.

La prima memoria di nomini di condizione co-

lonica in servizio di privati possessori, cade forse nel regno di M. Aurelio, al quale si riferisce una legge in cui si dice « se sleuno avrà legato gli inquilini senza i poderi a gni sono attarcati, il legato non vale (1) a. Dope quel tempo fino a quello di Costantino forse non se ne può rintracciare distinta contesza; ma a redere come quell' imperatore ricorda i coloni in una logge del 315 o del 324 (9), e in un'altra del 332 indititta a' sudditi di tutto l'impero (3), e che ju entrambi ne parla siccome di una classe di nomini sparsa per ogni dove e sulle terre fiscali e su quelle de' privati; a yedere come ne' tempi appresso coloni si ritrovano in Italia (4), nelle Gallie (5), nell'Illirico, nella Tracia e nella Palestina (6); anzi a vederne in egni provincia e presso ogni ordine di persone, perchè na avevano le communità (7), i senaturi (8) e i curiali (q); egli sembra potersi credere che il colonato si venisse per le riferite cause diffondendo ed estendendo anche agli nomini liberi, siccome oltre non poche leggi ne fa fede il lungo passo di Salviano riportate più addietro.

## 6. 40. Condisione de' coloni.

Oueste necessarie cose premesse, bene è che della condisione de' coloni si vegga; e qui giova avvertire, che avanti il regno di Contantino non si trovano leggi che il colonato concernano; nella mancanza delle quali, considerando l'andamento e la natura delle vicende e dei tempi, si può credere che esso nel secolo secondo e nel terzo fosse e miù raro e amai più tollerabile e più discosto dalla seraità che non nei due pressimi. In questi dunque, dacche solo di questi si puo perlare, i coloni o nascevano tali perchè di genitori coloni (10), o tali divenivano per avere lo spazio di trent'anni vissuto nel colonato (11), a per essersi con formale contratto messi a service in tal qualità, o congiunti in matrimonio ad una rolona (12); che così comando Valentiniano III., dove prima il colonato si propagava a' soli figliquli, non at marito d'una colona (13). Si disse il colonato essere stato come di mezzo tra la libertà e la servità, e diverse esserne state le quanieze; ed eccone le prove, Molte

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. X1. tit. 3. l. 2.

<sup>(2)</sup> Cod. Justin. Lib. X1. tit. 47. 1. 7.

<sup>(1)</sup> Digestor. Lth. XXX. tit. 1. 1. 112.

<sup>(2)</sup> Cod. Justin. Lib. XI. 111. 69.1. 1.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. VI. tit. q. /. 1.

<sup>(4)</sup> Ibidem Lib. XII. tit, 10. l. 3. Cod. Justin. Lib. XI. tit. 47. l. 1.

<sup>(5)</sup> Cod. Justin. l. cit. l. l. 13, 14.

<sup>(6)</sup> Idem Lib, codem titulis 50. 51. 52.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Novell. Valent. tit. 8.

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. XI. tit. 1. l. 7. Lib. XIII. tit. 1.

<sup>(9)</sup> Ibid. Lib. XI, tit. 7. l. 2.

<sup>(10)</sup> Ibid. Lib. V. tit. 10. l. un. Lib. XII. tit. 19.

<sup>1. 1.</sup> et Novell. Valentin. 8. 12. etc.

<sup>(11)</sup> Cod. Justin. Lib. XI. tit. 47. 1. 18.

<sup>(12)</sup> Cod. Theod. Novell, Valentin. tit. 9.

<sup>(13)</sup> Cod. Justin. Lab XI. tit. 67. l. 4.

leggi chiaro distinguono i coloni dai servi (1), e per nascita li dicono ingenui, e come tali li contrappongono agli schiavi e a' liberti (2); oltrechè capaci erano di giusto matrimonio, non di semplice contubernio siccome gli schiavi (31, e alcuni, come si vedrà, potean possedere. Ma questa libertà era in ben molti cotanto ristretta e dalla lunga consuetudine e dalle leggi, che gli Imperatori più e più volte senza alcun velo li chiamano servi; e perciò in caso di fuga al servile supplisio di lavorare incatenati li condannavano (4); quindi era permesso al padrone di batterli (5) e di rivendicarli, siccome sua proprietà, da chi gli avesse nella fuga ricettati; perciò gravi pene erano postate contro i loro ricettatori (6). Da questa sommissione del coloni al padrone conseguitava ch'essi non avevano asione contro di lui se non ove si trattasse di difendere la propria libertà (7), o la proprietà d'un foudo (8), o di portare querela per l'aumento del pattuito canone (9), o di farsi suoi accusatori per qualche delitto (10). Il colono era di tal maniera attaccato al podere ch'ei coltivava, che nè egli se ne poteva allontanare, nè il padrone separarnelo (11). Ben poteva il padrone passare i coloni da uno ad un altro de' suoi poderi (12), e vendere podere e coloni, ma non mai quelli senza di questi (13); il che, come già s'accennà e come appare dalle leggi, era stato ordinato onde le terre non restassero incolte e non si riducesse a meno la quota delle tasse che ogui provincia doveva pagare sulle persone e sui fondi (14). I vantaggi che

(1) Cod. Theodos. Lib. II. tit. 30. l. 2. tit. 31. l. un. Lib. XIV. tit. 18. l. un. Lib. XVI. tit. 5, l. 52, et Cod. Justin, passim.

- (2) Cod. Justin. Lib. XI. tit. 51. l. un.
- (3) Cod. Theodos. Novell. Valentin. 9.
- (4) Ibid. Lib. V. Ht. 9. l. 1.
- (5) Ibid. Lib. XVI. tit. 5, 1, 1. 52. 54.
- (6) Ibid. Lib. IV. tit. 23, l. un. Lib. XII, tit, 9. l. l. 1. 2.
- (7) Ibid. Lib. IV. tit. 23. l. un. Lib. XII. tit. 19.
  - (8) Cod. Justin. Lib. XI. tit. 47, L. 10.
- (9) Ibid. Lib. XI. tit, 49, I, L 1. 2. et tit, 67, I. 5.
  - (10) Ibid. tit. 49. 1, 2.
  - (11) Ibid. Lib. XI. tit. 51. l, un.
  - (12) Ibid. til. 47. l. 13 .
- (13) Ibid. l. l. 2. 7. et Cod. Theodos. Novell. Falentin. 9.
- (14) Ibid. Lib. XI. til, 47. l. 7. et Cod. Theod. loc. cit.

al colono recavano alcun compenso della parsiale perdita della sua libertà erano, ch' egli, come si diceva, non poteva venir rimosso dal suo podere e che di questo godeva contro un moderato canone (1), il quale il più delle volte si pagava in derrate (2), e non doveva venire accresciuto (3). Le varie modificazioni del colonato che si accennareno, ma non si possono bene e distintamente dimostrare, appajono manifeste dalla diversità di quanto le leggi dispongono intorno alla libertà de' coloni, e così da quanto esse determinano intorno il loro avere; in proposito del quale è da osservarsi, ch'esso, siccome quello degli schiavi, si chiama peculio. Alcuni coloni possedevano in piena ed assoluta proprietà non solo beni mobili ma anche stabili, ed erano siccome veri possessori descritti ne' registri censuarii (4), e siccome veri possessori venivano per certi delitti condannati alla perdita de' beni (5). In altra legge si dice: « non essere dubbio che i coloni non possono senza saputa e licenza del padrone alienare le cose che sono di lor proprietà (6); » in altra si vede il padrone poter rivendicare non solo il colono foggitivo, ma insieme colla persona anche il peculio di loi (7); ed in una terza si osserva « non permettere le leggi che i coloni possedano in proprietà, ma possedere essi ed acquistare al padrone; perciocchè ben possono acquistare, ma non trasferire in altrui l'acquistato (8). » La condizione dei coloni era danque in molte parti simile, in molte dissimile da quella degli schiavi: ansi ella appare in un riguardo anche inferiore; perchè dove agli schiavi era aperta più d'una via d'uscire di servità, l'interesse del padrone non poteva nello spopolamento delle campagne permettere se non di rado di dare la libertà a'suoi coloni; pure si trova alcan esempio di coloni per tal modo affrancati (9), e si vede come taluno poteva essere sciolto dal colonato mediante il benefisio della prescrizione (10).

- (1) Cod. Justin. Lib. XI. tit. 49. L. 2.
- (2) Ibid. tit. 47 2. 5.
- (3) Ibid. tit. 49. l, l. 1. 2.
- (4) Ibid. Lib. cod. tit. 47. l. 19. et Cod. Theodos. Lib. XI, tit, 1. l. l. 7, 14,
  - (5) Cod. Theod. Lib. XVI, tit, 5. 1. 54.
- (6) Ibid. Lib. V. tit, II. l, un. Cod. Justin. Lib. XI. tit. 49. l. 2.
  - (7) Ibid. Lib. V. tit, 20. l. un.
  - (8) Cod. Justin. Lib. XI. tit. 49. 1. 2.
  - (9) Sidonius Apollin. Epist, Lib. V. ep. 19.
- (10) Cod. Theados. Lib. V. tit. 10, l, un. et Valentin. Novell, g.

# CAPITOLO VII.

## CONDIZIONE DEGLI UOMINI NON LIBERI.

 41. Servi o schiavi. — 6. 42. La dura lor condizione 6. 43. viene alquanto raddolcita dagli Imperatori. — §. 44. Servi pubblici. — §. 45. Affrancazione degli schiavi e condizione de liberti.

9. 41. Servi e schiart.

Tali erano gli onorati, e così trattavano i curiali e la plebe; tali erano i curiali, e così soverchiati dalla classe superiore opprimean la più bassa; tale era la condisione della povera plebe. E se questa, che pure era libera e da okre due secoli o messo godeva della cittadinanza, era a tale ridotta, che sarà stato di quegli infelici i quali, essendo o del tutto o in parte della libertà dispogliati, non si riputavano nomini, ma si tenevano in quel conto che gli animali domostici, per essere la comque opinione stata tanto traviata dall'invalso ed universale costume e dallo spirito feroce delle medesime leggi (1)?

E la echiavità antica si può dire quanto la forsa; onde schiavi si trovano fin da' più rimoti tempi presso i popoli tutti, e schiavi si veggono tuttavia presso nasioni ancor barbare, o tali che per avarizia non hanno in questo proposito voluto incivilire. Servi o schlavi, come più aggiustatamente si direbbera oggid), erano in forza delle leggi romano i figlicoli di servi e quelli di donna libera che di sè avesse fatto copia a uno schiavo; schiavi i prigioni di guerra, schiavi i liberi ehe vendevan se stessi o venivano venduti dal padre oppure de' magistrati, perchè si erano sottratti alla milisia od al cense (2). Di questi infelici, che si consideravane nen siccome persone, ma siccome merce, si tenevano come d'ogni altra specie d'animali regolari mercati; e uomini e donno e fanciulli e donselle qui ignudi si stavano cen al celle una tavoletta indicatrice dell'età lore, della patria, del prezzo, dell'abilità (3); e l'ocalato compratore ogni fattezza, ogni parte del corpe diligentemente ne esaminava (4); ad alcuni si poneva in capo un cappello, e quanto era seguo che il venditore salla di quelle schiavo promettova (5). Quello che in altro luogo si diese delle sterminate ricchesse e del lusso dei grandi di Rama (6) può servire a mostrare quanto immenso numero di schiavi essi tenessero, ed aggiugnere fede alla testimonianza di chi scrisse che taluno ne aveva fi-

no da venti mila (1), tale «stnoli più numerosi di bellicose nasioni (2), » tal altro delle intere legioni, siechè aveva mestieri di chi gliene auggerisse i nomi (3), e gliene presentasse i ruoli, siceome delle milisie si fa a'capitani (4). Queste turbe di schiavi o s'impiegavano in personale servigio del padrone e di sua famiglia, o servivano al suo piasere e al diletto, come i suonatori di diversi stromenti, i cantauti, i ballerini, gli atleti, i lettori ec.; altri per ostentare insso e grandezza come i bei donzelli, gli ennuchi, i nani ec.; quelli di più torbida indole attendevano a lavorare i campi, e i più d'essi erano sempre in catene (5); quelli d'ingegno più felice s'applicavano agli studii, e secondo i progressi fatti si vendevano anche a grundissimo preszo (6) ; i più esercitavano varii officii nella famiglia o varie arti e mestieri, e questi erano in sì gran numero, che presso il Gori, il Pignorio ed il Popma si veggono per le loro incumbense o arti o professioni distinte con particulari nomi non meno di ventitre specie d'ancelle e di bene oltre trecento sorti di schiavi (7).

#### 6. 42. Dura condizione degli schiavi.

Quest' istitusione della sciavità, che poteva riuscir comoda a chi aveva a governare uno stato e emoda ai ricchi, traca però seco molti mali e gravissimi. Imperciocohè lasciando che così gran namero d'umane creature veniva avvilito fino a pareggiarle a' bruti, e «ad abusarne non siccome di uomini ma di giumenti (8)» si ricorderà, come molti padroni trattando questi infelici « nel modo più violento e più contumelioso (9) » non potevano a meno di contrar l'abitudine d'usar simili modi anche coi liberi che fossero poveri e deboli, di che si addussero nei paragrafi antetedenti le prove.

Gli schiavi non avevano in faccia alla legge persona, e perciò non personali diritti (10); onde

<sup>(1)</sup> Athenseus Deipnesoph, Lib. VI. c. 20. (2) Senece de Benef. Lib. VII. c. 10.

<sup>(3)</sup> Plinius Hist. Nat. Lib. XXXIII. c. 1.

<sup>(4)</sup> Seneca de tranquill anim. c. 8.

<sup>(5)</sup> Plinius Lib. XVIII. c. 3.

<sup>(6</sup> Ibidem Lib. VII. c. 39. Seneca ep. 27. Suctonius Divo Jul. c. 47.

<sup>. (7)</sup> Gari Descript, Columbarii. Pignorius de servis. Popma de servor. operihus. ap. Polent Nov. Suppl, ad Graevil Thesaur. Vol. 111.

<sup>(8)</sup> Seneca epist. 47.

<sup>(9.</sup> Idem ibid.

<sup>(10)</sup> Digest. Lib, IV. tit. 5, 1. 3. Lib. L. tit, 17. 1. 32.

<sup>(1)</sup> Digest. Lib. V. #t, 1. l. 2.

<sup>(2)</sup> Cicero pro Coecina 34. Dionys. Halicarnass. Lib. IX. o. 15. Livius Lib. XXVI. c. 31.

<sup>(3)</sup> Propertius Lib. IV. el. 5. v. 51. Aul. Gell. Noct. Atticar. Lib. IV. c. 2.

<sup>(4)</sup> Seneca Controvers. Lib. 1.

<sup>(5)</sup> Aulus Gellius I. cit. Lib. VII. c. 4.

<sup>(6)</sup> Parte 11. Lib. I, c. z. e cap. 6.

acreisio generale dello stato, sia in particolare de' diversi suoi magistrati maggiori e minori; oltre lo stato e la città, avevane i loro servi pubblici i templi (1), e gli altri pubblici edificii, come per cagion d'esempio, gli acquedotti e le fontane (2), le terme, le curie, le biblioteche (3), e così ne avevano i pontefici, gli auguri, i quindecemviri ec. (4). A misera della loro grandessa e opulenza ne possedevano anche le altre città (5), i municipii, i collegi, le decarie, il fisco (6). Questi servi s' adoperavano siccome littori, carsori, viatori, scrivani ec., siccome esattori delle pubbliche entrate (7), siccome carcerieri (8), o giustizieri (9); altri prestavano l'opera loro nelle pubbliche terme; altri avevano ad espurgar le cloache, a lavorare alle strade ec. (10). Meno dura che non la condizione de' servi privati sembra essere stata quella de' pubblici, perchè dalla comunità, al cui servizio si stavano, ricevevano per loro mantenimento un annuo salario (II), e si può credere che ad alcuni fosse permesso di disporre di parte delle loro sostanse; oltrecchè egli pare non dovere a' servi pubblici essere stato tanto difficile quanto a' privati di ricuperare la libertà; perchè le città potevano lore farne dono, purchè nel manometterli osservassero quanto prescrivevano le leggi municipali e le costituzioni dei principi, e alla manumissione oltre l'assenso delle curie concorresse quello del rettore della provincia (12).

Oltre questi servi delle comunità, v'aveva dispersa per tutto l'impero una gran moltitudine di uomini i quali, insieme colle loro famiglie, dovevano in forsa dell'origine attendere in servisio dello stato e degli Imperatori a certe opere e certi lavori, e dopo il secolo terzo si veggono di frequente ricordati col nome di corporati o collegiati (13). Tali erano totti coloro che avevano a raccogliere i niochi della porpora, a tessere e tiguere le stoffa di quel colore; tali tutte le masstranse delle fabbriche imperiali di panni lini o lani; tali non pochi di coloro che s'adoperavano nelle secche e nelle miniere, i quali tutti, siccome in altro luogo si dimostrò, erano insieme colle mogli e co' figlizoli vincolati a questi loro mesticri, sicchè si può dice non li potessero in modo alcono lasciare (14). Servi erano pore i cavallari, mulattieri, vetturini che a'adoperavano per uso

(1) Tacitus histor. Lib. I. c. 43.

(2) Frontinus de Aquaeductibus.

- (3) Fabretti Inscript. Antiq. cl. IV. n. 508. 506.
- (4) Idem ibid. n. 505. 503. 504.
- (5) Plinius. Epist. Lib. X. ep. 30.
- (6) Digestor. Lib. XXIX. ttt, 2. L. 25. §. 12.
- (7) Ibid. Lib. XVI. UL 2. l. 19.
- (8) Plinius 1. cit.
- (9) Vellejus Paterculus Lib. II. c. 19.
- (10) Plinius Lib. cit. ep. 41.
- (11) Idem ibid. ep. 40.
- (12) Cod. Justin. Lib. VII. tit. 9. l. I.
- (13 Cod. Theodos. Lib. X. tit. 20. l. 16.
- 114) Vedi le opportune autorità nel 6. 27 del Lib. II.

del pubblico corso; onde espresso tielle leggi sidice che essi e i figliaell e il peculio loro appartonevano allo stato, e severamente punivasi chi gli avesse sedotti alla fuga o nella fuga socultati (1). Simile era la condisione dei burgarit, i quali avevano a stare alla custedia di certe piccole castella o fortesse lungo il confine, perchè nè anche essi potevano lasciare il loro posto; e chi gli avesse indotti alla fuga o in quella ajutati, punivasi come il seduttore e l'occultatore d'un serve pubplico (2). Di tutte queste ed altre specié di corporati di condizione servile vuolsi in generale osservare ch'essi potevano uscire del loro corpo per licensa del principe, ma perh a condisione che sostituissero persona pratica del mestiere cui esercitavano, e che i figli e le sostanze loro restassero al corpo cui volevano abbandonare (3).

## 45. Affrencasione degli schiavi, e condisione dei liberti.

Comunque la sorte degli schiavi fosse acerbaquanto si vide, ne veniva l'acerbità raddolcita dalla speranza di poter conseguire la sospirata libertà, sia ricevendola in dono quale ricompensa di lunghi e fedeli servigii, sia comperandola dal padrone cogli stentati risparmii. Lo schiavo dal vincolo della servità affrancato si diceva liberto, e chi l'aveva affrancato patrono. Il manomesso oltenne gran tempo in un colla libertà anche la cittadinanza, ma non il pieno godimento de' diritti che ne sorgevano; perchà i libertini (così si dicevano gli schiavi manomessi e i loro figlinoli) non venivano di regola ammessi nelle legioni, e non potevano aspirare agli onori nè in Roma, nè nelle città provinciali (4); e sele i nipeti d' un liberto venivano in questo punto uguagliati ai cittadini ingenui, cioè liberi per origine. Ma essi potenti essendo pel loro numero, e non pochi per ricchezza o sapere, sempre si studiavano di levarsi quel marchio della fronte; ende si trova che i consori più volte, negli anni avanti l'eravolgare 303, 201, 168, dalle tribh rustiche in cui erano pervenuti ad insinuarsi, li ridussero nelle urbane, in cui per istitusione del re Servio Tuilio s'avevano a star confinati. E Augusto geloso che il popolo romano non imbastardisse, non solo fu assai parco nell'accordare la cittadinanza, ma rinnovando la legge Fuña Caminia fiesò il numero degli schiavi che si avessero a poter manomettere, e molte altre cose intorno a' liberti stabil); di modo che dove de' primi tempi di Roma la condisione di tutti i liberti era uguale, depo quell'Imperatore, o non molto innanzi, ella fu, secando la maggiore o minore solematà della manumissione, di tre maniere. Imperciocchè altri "conegaivano una libertà maggiore e giusta e divenivano cittadini, altri una libertà minore per eui in

<sup>(1)</sup> Cod. Theodos. Lib. VIII. tit. 5. l. 58.

<sup>(2)</sup> Ibid. tit. 14. l. um.

<sup>(3)</sup> Ibidem Lib. X. tit. 20. L. 16.

<sup>(4)</sup> Cod. Justin. Lib. XI tit. 21. l. un.

forsa della legge Giunia Norband diventavano latini, ed altri una libertà inferiore, e questi secondo la legge Elia Sensia divenivano deditisti (1). Sebbene Costantino ed altri Imperatori cristiani rendessero assai più facile, e con ciò più frequenti le manumissioni della prima specie (2): pure i tre ricordati diversi modi d'affrancamento e di libertà continuarono in vigore fino a' tempi di Giustiniano, il quale ordinò che uno schiavo doyesse conseguire la cittadinansa in qualunque modo egli avesse conseguito la libertà.

1 liberti e i libertini della prima maniera avevano, malgrado le ricordate restrizioni, l'accesso a tutti gli impieghi subalterni ed alle coorti de' vigili, e taluno, per la confidensa che in lui riponeva il padrone, giunse sino a ingerirsi nelle cose di stato e a capitanare eserciti, come si sa di Demetrio liberto, del Magno Pompeo, e di Mena che lo era di Sesto figlinolo del Magno. Più ancora crebbe il credito e la potenza loro sotto gl' imperatori; perchè non velendo questi mettere a parte de' loro secreti i cavalleri o i senatori, o sdegnando questi in sulle prime di rendersi loro privati servitori, i principi le cose dello stato ce' loro liberti maneggiavano valendosene siccome di segretarii, di ministri, di procuratori, di rettori di qualche provincia, onde poi giunsero a conseguire le insegne e le dignità di cavalieri e pretori, e sotto l'imbecille Claudio a governare l'Imperatore e l'impero. Per le quali cose avendo preso animo tutta la loro schiatta, ne seguitò " che il corpo loro tanto grande divenne che n'erano composte in gran parte le tribù, le decurie, gli ufficii de' magistrati, i ministerii de' sacerdoti e le coorti de' vigili, e che moltissimi cavalieri e ben molti senatori non avevano altra origine; " onde montati in orgoglio cominciarono a insolentire cotanto che sotto Nerone si trattò d'accordare a' patroni il diritto di tornarli pe' loro demeriti in servità; questo però non si vinse (3), perchè già era stato erdinato da Claudio che i liberti colpevoli d'ingratitudine avessero a ternare schiavi, il che poi con replicate leggi si confermò (4), e s'ampliò con estenderlo fino a' loro figlinoli (5).

I liberti della seconda specie si dicevano latini giuniani, perchè l'anno 18 dell'era volgare si pubblicò ia legge Giunia Norbana, per cui uno schiave manomesso dal padrone e con accoglierio alla sua mensa o per via d'una lettera o alla presensa degli amici veniva a conseguire la libertà e una parte di que' diritti che proprii erano dei latini colonarii, la cui condizione si accenub essere stata come di messe tra quella dei cittadini e dei peregrini. I figli d'un latino giuniano a tutti quei

(1) Justinianus Instit, Lib. I, tit. 5. 6. 3.

diritti partecipavano perchè nati d'uomo libero, e lo stesso latino giuniano poteva o con una nuova manomissione (1), o per benefisio del principe, o in vista del numero de' suoi figlinoli, o per altro suo merito essere fatto capace de' diritti de' cittadini romani e conseguire la stessa cittadinansa (2).

La tersa specie era quella de' deditisti, la quale sembra essere sorta sotto il regno d'Augusto, quando egli comando che uno schiavo stato condannalo alla catena e alla tortura non potesse con nessuna foggia di manumissione conseguire la cittadinansa; il che fu costantemente osservato anche riguardo agli schiavi che fossero stati marchiati o condannati a combattere come gladiatori o bestierii (3). Per le poche notisie che si hanno di questi deditizii, egli pare ch'essi fossero quanto a' diritti civili alla stessa condizione de' peregrimi, e che coll'affrancamento non altro conseguissero che d'essere liberati dalla schiavesca dipendensa dall'antico padrone.

Si disse dalla dipendensa schiavesca, perchè il liberto, in qualunque modo egli avesse conseguito la libertà, continuava a dipendere in moltirapporti dal suo antico signore. Imperciocchè per addurne solo un qualche esempio, egli doveva in riconoscimento del patronato e del ricevuto benefisio prestare al patrono certe opere (4), e prestarle non sole a lui, ma se così era stato convenuto, anche a' figlinoli (5); e lungi ch'ei ne potesse pretendere alcun compenso di vestito o di vitto (6), era permesso al patrono di locar l'opera dal liberto dovutagli e d'esigerne il presso (7). E siccome al padrone apparteneva insieme colle schiavo anche il suo peculio, il liberto era tenuto a sestentare il patrono caduto in povertà (8); e per la stessa ragione il patrono aveva diritto ora a tutta, ora a parte della facoltà del suo liberto. Secondo le leggi delle dodici tavole il patrono era erede anche intestato del suo liberto, che morisse sensa figlinoli, ma avendone, il liberto nulla era obbligato a lasciargli; in processo si determinò che'l patrono, v'avesse o non v'avesse figlinoli, sempre ereditasse la metà de' beni del suo liberto; e più tardo ferma restando la legge delle dodici tavole pel caso che non v'avesse eredi naturali, la legge Pappia Poppea stabilì, che dove i figlicoli fossero meno di tre e l'eredità d'oltre cento mila sesterzii, il patrono conseguisse parte nguale a quella de' figli (9).

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. IV. Ut. 7. l. un. Cod. Justin. Lib. VII. tit. 1, 1, 4.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal, Lib. XIII. c. c, 26, 27.

<sup>(4)</sup> Cod. Justin. Lib. VI. til. 7. l. l. 2. 8.

<sup>(5)</sup> Ibid. I. 4.

<sup>(1)</sup> Plinius Epist. Lib. VII. ep. 16.

<sup>(2)</sup> Ant. Augustinus de Legibus ad dict. leg.

<sup>(3)</sup> Gajus Institut. 6. 3. Ulpianus fragment, tit. 1. 9. 11.

<sup>(4)</sup> Digestor. Lib. XXXVIII. til. 1. per totum.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. b. (6) Ibid 1. 18.

<sup>(7)</sup> Ibid. l. 25.

<sup>(8)</sup> Ibid. L. 41.

<sup>(9)</sup> Justin, Institut. Lib. IV. tit. 8. princip. et

## CAPITOLO VIII.

## DELLE FORZE MORALI E MILITARI DELL'IMPERO ROMANO.

 46. Forse morali. — 5. 47. Alteresione degli antichi ordini della milisia. — 5. 48. Forse militari sotto gli Imperatori. — 5. 49. Arrolamento. — 6. 50. Mercenarii.

5. 46. Forze morali dell'impero romano.

Veduto quale e quanto grande fosse l'impero romano, e quale la probabile quantità della sua popolazione; mostrate dietro quali principii nel variar de'tempi se ne ordinasse lo stato, quale fosse in universale il sistema d'amministrazione, quale in particolare il governo della città; considerata la varia condizione delle diverse classi del popolo, vuolsi ora esaminare la condizione dell'impero medesimo, e per ciò discorrere delle sue forse.

Sono queste in ogni stato di tre diverse maniere, o morali o militari o pecaniarie. Le morali nascono da quelle istituzioni onde si forma il carattere d'un popolo e sono d'importanza infinitamente maggiore che non le altre due; perchè in quella gente in cui esse si trovano o non possono quelle mancare, o vengono dalle morali largamente supplite. Quanto esse sien validissime al disopra delle altre si scorge dall'esempio di ogni popolo che nel mondo abbia levato qualche fama di sè; e più che da altro qualunque da quel dei Romani, ne' quali queste forse e si mostrarono plu gagliarde, e durarono in bel vigore molto più a lungo che presso altri popoli . Notissima essendo la storia della romana repubblica, ed essendosi nella prima parte narrata quella degli Imperatori, si potrebbe ora intralasciare di queste forse il discorso; ma non parve bene di farlo, perchè uno sguardo gettato replicatamente su quel che si sa giova assai a rettificare le idee e a conoscere quel che si ignora. I Romani rispetto al vinto mondo piccoli e pochi per la sola eccellenza della pubblica disciplina e per la terribile fieresza degli animi cos) portentose cose operarono. Sorgeva in essi questa immensa virtà da quel nobile orgoglio che în petti generosi s'ingenera ne'governi popolari, e da' Romani si propago negli Itali tutti, i quali anch'essi si governavano a popolo; ma negli uni e negli altri cessò, secondo che crescendo la potenza e la ricchezza crebbe la corrusione, secondo che pel prevalere delle fasioni venne a ristringersi la libertà. Imperciocchè il popolo dominatore non più al vantaggio della comune patria per amore di quella e della gloria intendeva, ma per proprio interesse a quello de' capi parte; onde poi fu che all'impulso di chi comandava o prezzolati o forzati prestavansi senza dare alcun segno di quella invitta gagliardia che per tanti secoli gli aveva fatti apparir più chessomini. S'aggiunse poi a questa causa della pubblica depravazione e dello anervamento degli animi, che la romana e l'italica gioventù fu per tre intiere generasioni logorata nella guerra sociale e nelle civili, e che nel furore di queste e delle proscrisioni ebbe a perire il fiore de' cavalieri e de' senatori. E come a que' due nobilissimi ordini si ascrissero i principali stromenti della universale servità e gli autori delle pubbliche e private calamità; come la deserta Italia si ripopolo di licensiosi veterani, di schiavi affraneati, di provinciali che non erano stati allevati nella santa severità dell' italica disciplina e nella dura coltivazione de' campi; come al popolo e a' padri si toise ogni partecipasione al governo: allora si spense quella indomita ed indomabil virtà, e si spense di modo, che i morti secoli che vennero appresso la riputarono favolosa.

E questo accadde perchè gli Imperatori, in luogo di studiarsi di rigenerare l'imbastardito popolo, unicamente badavano a tenerlo cheto e contento, onde sicurarsi lo stato; sicchè essi si possono dire avere per questa via accelerato la rovina dell' impero e d' Italia. E in effetto , ecco, come fu osservato nel primo libro, mercè questo loro indefesso studio il senato sapere grado ad Augusto di avere assunto iu sè solo il governo dello stato, e investire delle forme di giustizia tutte le crudeltà di Tiberio; eccolo pasiente vittima porgere il collo al carnefice Cajo, divinizzare l'imbecille Claudio, assidersi tutt'i di ne' teatri per far plauso a Nerone; eccolo per comando di Domisiano adanarsi a consultare come cuocere un rombo, e profondere a' principi novelli adulazioni, tanto più servili quanto essi erano più indegni e più invisi, come fu di Vitellio, d'Ottone, di Didio Giuliano; eccolo anche dopo il virtuoso e lungo regno degli Antonini farsi nell'arena spettatore delle prove di Commodo, e per estollere lui cuoprir di vergogna sè stesso appellandosi commodiano (I). Tale essendo l'ordine senatorio, facile è vedere quale dovesse esser l'equestre. I nipoti di que' cavalieri che per potersi dar vanto d'aver salva la patria chiedevano come a sè dovuta la gloria degli assalti più pericolosi e più disperati, ora miravano ad ammassare denari onde marcire nelle delizie e nell'ozio, e tanto erano dimentichi dell'antico valore che v'ebbe de' padri i quali mutilarono i proprii figlicoli per sottrarli ai pericoli della milisia (2), sebbene Augusto ve gli allettasse con assegnare loro, siccome proprii, certi comandi (3). La plebe poi, che pur si diceva popolo di Marte e di Quirino, e si vantava di scendere da quei

<sup>(1)</sup> Vedi Parte II. Lib. I. 6. 7. 8.

<sup>(2)</sup> Suctonius Augusto c. 24.

<sup>(3)</sup> Ibid. c. 38.

fort, che lasciando l'aratro accorrevano lieti alla chiamata de' consoli per brandire la spada; la piebe vilissima per povertà, e nonpertanto più che della povertà schiva della fatica, non richieder gli Imperatori che di pane e circensi, temer la milisia più che non la confisca de beni o la pena stessa di morte (1), ridarre Augusto a dover ne' più dari frangenti armare schiavi e liberti, ed esigerli dagli comini e dalle donne più facoltose, e fare così scarse e così rare le leve, che trovasi scritto avere egli esentato l'Italia dal militare servigio (2). Quindi si può forse dire che Trajano più che per generosità, solo per poterne trar dei soldati, allevasse in Roma cinque mila fanciulli, e accordance gli alimenti a tutta l'Italia (3); ma sebbene cotanta magnificensa fosse continuata ed ampliata da' suoi successori, si vede M. Aurelio costretto a chiamare alle bandiere schiavi, gladiatori e masnadieri (4).

Peggio ancor fu dappoichè il popolo dominatore de cittadini romani fu per Caracalla confuso con tutto il volgo de' sadditi e l'impero e gli Imperatori vennero in piena balia de' soldati . Ma perchè degli effetti dell'anarchia militare in più d'un luogo si disse, e delle conseguenze deil'innovasione di Caracalla fu altrove ricordato alcun che, qui riguardo ad essa vuolsi solo osservare che ssai funesta riusch. Imperciocchè nessuno stato di grande estensione, quantunque hene ordinato e potente, potè per evidenti ragioni mai durare, se una delle sue nazioni non ebbe sulle altre certo predominio e prevalensa; di che oltre i Romani sono prova i Persiani, i Macedoni, i Saracini ed i Turchi, ed in tempi meno rimoti i Portoghesi, gli Spagnuoli e gli Inglesi. Per quella legge dunque tutt' i provinciali acquistarone la cittadinansa romana; ma, come già fu ricordato, più non v'ebbe cittadini romani; perchè se omai i cittadini antichi avevano, come si dimostro, scarsezza o difetto di quello spirito pubblico che l'educasione e gli esempi avrebbero in essi potuto ingenerare: ne' cittadini novelli avere non vi poteva se non force uno spirito municipale. Perciò, poichè tutti i sudditi vennero chiamati Romani, e l'impero ricadde in Traci, in Arabi, in Siri, e tutti costoro attrassero in Roma e alla corte, e promossero agli onori e ai comandi gli nomini lor nazionali, più non v'ebbe chi avesse amore o interesse per Roma e per l'impero romano. Ad annientare poi onninamente quel po' di spirito pubblico e di vigore degli animi che per avventura era in alcuno restato, si aggiunse che gli Imperatori per mal accorta politica amarono meglio di soldar mercenarii tra' Barbari che non d'arrolar provinciali; e questa preferenza, che sempre più avviliva i sudditi agli occhi proprii e degli stranieri, giunse alla fine ad avvilirli siffattamente

agli occhi de' principi e della lor corte, che riputando i popoli siccome messi destinati a servire alla potenza ed al piacere di chi comandava, parevano reggerli non per renderli possibilmente felici, ma per potere appagar le loro voglie anche a costo di esanzirli e di opprimerli. E si fu allora che non avendovi in tutte le dignità se non anime mercenarie o cortigiane, il senato sedette a consiglio colle bagasce e co' mignori Eliogabalo, che Gallieno gli interdisse la milizia e lo escluse dai campi (1), che Dioclesiano e Costantino il ridussero ad altro non essere che un'ombra di consiglio municipale di Roma; si fu allora che lo splendido ed antichissimo ordine equestre si confuse e poi si perdette nella turba de' novelli onorati ; si fu allora che la plebe di Roma si lasciò disarmare da Costantino (2), quella d'Italia da Valentiniano I. (3), e da altri Imperatori quella di tutto l'impero (4). Ma si fu poi allora che gli agricoltori liberi vennero ridotti alla condizione colonica, che si spense in ogni petto ogni amore e per Roma e pel suolo natale; sicchè, come fa ampiamente mostrato, e plebe e cariali alla patria, all'avere e alla libertà rinunziavano, onde pur sottrarsi agli oltraggi e alle avanie che non potevano se non coll'abbandono di ogni più cara cosa evitare.

#### §. 47. Alterazione degli antichi ordini della milisia.

Al discorso che ora segue delle forse militari pare bene premettere, che qui non si vuol dire nè dell'arte della guerra, nè della disciplina militare di questi tempi, ma solo accennar di quest' argomento quel tanto che n'abbia a' venire illustrato quello che si vuol dimostrare, cioè quale fosse anche in questo proposito il sistema del governo e la condizione dello stato e de' popoli.

I Romani erano in origine e per naturale ferocia e per necessità tutti soldati. Ma perchè attesa la piccolessa e la povertà dello stato essi si avevano ad armare e a militare a proprie spese sens' altro compenso che quello della incerta preda; e perchè un esercito di tale natura non si poteva, attesa la frequente mancanza di soldo e di viveri, convenientemente disciplinare: saggiamente si stabilì che tutte le armi si dovessero, secondo le facoltà de' cittadini, come in tre separati corpi dividere. I cittadini per ricchessa o per altri titoli più rignardevoli formavano la milisia a cavallo, seguitavano i soldati legionarii di grave armatura; e nelle truppe leggieri che si dicevano gli ajuti (auxilia) delle legioni si riduceva la plebe minuta e più povera. Per queste ed altre ragioni continuò tale pratica anche dopo quel tempo, in cui in occasione dell'assedio di Veja s'assegnò lo stipendio alle milisie; se non che se ne declinava nelle straordinarie necessità in cui, come fu

<sup>(1)</sup> Suetonius Augusto, c. 24. Idem Tiberio c. 8. Dio. Cass, Lib. LVI.

<sup>(3)</sup> Herodianus. Lib. 11.

<sup>(3)</sup> Vedi Parte 11. Lib. 11. §. 30.

<sup>(4)</sup> Julius Capitolinus codem c. 21.

<sup>(1)</sup> Aurelius Victor. de Caesarib. c. 33.

<sup>(8)</sup> Idem ibidem c. 40.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos, Lib. XV, tit. 15. l. un.

<sup>(4)</sup> Ibid. Novell. tit. 20.

nella seconda guerra panica, si descrissero delle legioni fin anche di schiavi. Mutossi poi l'antico sistema per C. Mario, il quale, o perchè v'avesso difetto di cittadini baoni, o perchè così lo consigliasse ambisione, ridusse a numero il suo esercito arrolando i cittadini più poveri (1); e da quel punto il nobile orgoglio del soldato legionario cessò, da quel putto la milisia cominciò ad esercitarsi siccome mestiere, non siccome servizio che si dovesse alla patria. Nel disordine delle guerre civili deve i capi parte unicamente miravano ad avere chi combattesse per loro si ammise nelle legioni chianque aveva voglia d'entrarvi, e si sa come C. Giulio Cesare una ne formò tutta di Galli transalpini, e come Ottaviano restato vincitore espurge gli eserciti degli schiavi che vi si erano per la licenza de' tempi introdotti. Gelosissimi erano i cittadini di questo lor diritto di militare; e Sallustio che al corretto secolo rimprovera sì acerbamente la rapacità, la mollessa ed il luseo (3), del rifuggir la milisia non fa punto parola. Le leve si facevano in Roma e nell' Italia e fuori in quello città che godevano della cittadinanza, e si facevano o da' rettori delle provincie o dal capitano a cui il governo d'una guerra si commetteva, Come questa era finita, il capitano riconduceva l'esercito a Roma all'onor del trionfo, divideva fra esso gran parte delle spoglie del soggiogato paese, e lo riformava; i soldati tornavano allora alle consuete occupazioni e alla lor patria, fuor quelli che sotto il nome di coloni restavano a guardia della nuova conquista. Dopo la guerra mitridatica, quando Pompeo per apparir moderato s'indusse ad ubbidire al senate che gli ingiunse di dimetter l'esercito appena sbarcato in Italia, più non si trova di questi regolari e generali congedi mensione; perchè durante le guerre civili due innovazioni di grande rilievo s' introdussero, e furono; nua che per la lunghesza di quelle e per la necessità di sicurare dopo la vittoria lo stato, gli eserciti divennero stanziali, e l'altra che si presero a ricompensare i veterani licenziati, non siccome in passate a spese de' vinti nemici, ma dello stato e de cittadini (3).

## §. 48, Forse militari sotte gli Imperatori.

Augusto, che alla fine le guerre civili compose, conservo questi ordini siccome fondamenti principali della sua potenza; ma considerando l'esophitante numero delle genti messe in arme dai triumyiri, delle quarautaquattro legioni ch'essi tenevano, solo venticinque ne conservo (4). Queste e le milisie ausiliarie che secondo l'autico costame si somministravano dai re e da' popoli alleati, e quelle che si arrolavano tra' provinciali e si soldavan tra' Barbari e venivano siccome sinut

- (1) Sallustius bell. jugurth. c. 91.
- (2) Idem Catil. c. 19. 11, 12, 13.
- (3) Vedt Parts II. Lib. II. §. 8. c'l lungo passa di Appiano ivi riferito.
  - (4) Dio, Cassius Lib. LV.

aggiante alle legioni, furono da lui distribulte aelle provincie, di modo che tre legioni ebbe a sua guardia l'Ispania, quattro la Germania superiore, altrettante l' inferiore, due la Dalmazia, tre la Pannonia, due la Mesia, quattre la Siria, due l'Egitto e una l'Africa. Sebbene questa distribusione ne' seguenti tempi variasse, costante fu sempre che 'l nerbo maggiore delle milisie stansiasse su' confini delle nazioni più bellicose, cieè lungo il Reno, l'Istro e l' Enfrate. Questi eserciti e tre grandi armate, delle quali due avevano la stazione in Italia, ne' porti di Ravenna e di Miseno, e una nelle Gallie nel Fere di Giniio, ed alcune altre armate minori poste in diversi porti e sui fiumi di confine, vegliavano alla difesa dell' impero (1). A mantenere la quiete di Roma ai destinarone tre e poi quattro coorti arbane di mille nomini l'una, e sette coorti di vigili, e per freno dell'Italia e sicureasa del principe si creò la guardia de' pretoriani. Questa contava in origine diecimila eletti soldati (2), e fu poi da Vitellio portata a sedicimila (3), e da Settimio Severo, siccome si legge, fino oltre sessanta (4); ma gli Imperatori seguenti, che costituirono una nuova guardia detta de' domastici, il numero e'l credito de' pretoriani assai diminuirono, e Costantino li cassò affatto e ne atterrò il campo (5). Come il numero e la forsa delle coorti pretorie così varib quello delle legioni; venticinque erano, come si disse, sotte il regne di Augusto, trenta ne aveva Adriano (6), o non sombra che gli altri Imperatori ne intrattenessere mai oltre le trentacinque, se forse non fu a' tempi di Diocleziano, ne' quali se ne veggono annoverate trentasette (7). La legione contava a' tempi di Augusto seimila fanti; a que' di Alessandro Severo forse sol cinque, perchè si legge di lui, come egli di sei legioni formò una falange di trentamila soldati (8); ma ciò non pertanto si trevane delle legioni di seimila nomini ancora sotto il regno di Diocleziano (9), Ogni legione formava da sè come un piccolo esercito, in cui v'aveya fanti di leggiera e di grave armatura, un conveniente numero di cavalli e le necessarie macchine e gli stromenti di guerra, e gli ingegneri e gli artiglieri. Quest'ordine che per la sua eccellensa pareva a Vegesio essere stato a' Romani ispirato da un Dio (10), fu tutto rovesciato da Costantine; il quale per desiderio d' impedir le rivolte delle milisie non solo tolse alle legioni tutte le aitre armi, ma

- (1) Tacitus Annal. Lib. IV. c. 5.
- (2) Dio. Lib. cit.
- (3) Tacitus Histor. Lib. II. c. 93.
- (4) Dio sive Xiphilin. Lib. LXXIV. Herodianus Lib. 111.
- (5) Aurol, Victor de Caesarib, c. 40. Zosim, Lib. 11,
  - (6) Spartianus Hadriano c. 15.
- (7) Panciroll. Ad Notit, dignit, per Orient, c. XXXVI. ex lapide.
  - (8) Lampridius Alex. Sever, c. 50.
  - (9) Vegetius de re milit. Lib. I. c. 17.
  - (10) Idem ibid, Lib, II, c, 21.

limità il numero de' loro fanti a mille a cinquecento; il quale sembrando ancora soverchio, fiz nel secolo appresso ridotto a non più di mille (I). Ma forse che non tanto la forsa delle singole legioni quanto altre circostanse concorsero a reuderne così facili e così frequenti le sedizioni; imperciocche a nulla dire delle cagioni della loro indisciplina che si sono in altri luoghi annoverate, qui si farà unicamente osservare che gli Imperatori considerando come per l'immensa estensione dell' impero e per l'ordinamento delle legioni era impossibile di farle a un bisogno accorrere con tutt' i loro impedimenti dall' Istro al Tamesi e dal Reno all'Enfrate; e come per la ferocia delle limitrofe nazioni e per le incessanti loro incursioni non si potevano sguernir le frontiere, forono nella necessità di lasciare continuamente in una provincia le truppe destinate a guardarla; e v' ha inoltre qualche motivo di credere che le legioni si reclutassero nelle provincie dove stanziavano. I soldati invecchiando per tale maniera in una contrada, convertivano i loro accampamenti in città e s'affezionavano e s'addimesticavano co' provinciali e col paese, di modo che la sola minaccia di volerneli allontauare li portava a rivolta. Così si vede avere Muciano fatto ribellare l'esercito di Siria con dir che Vitellio lo voleva far passare a morire di freddo e di stenti nella Germania, onde procurare alle sue legioni più agiata e più ricca milizia sull'Eufrate (2); così in contrario ribellarono tre secoli appresso le legioni galliche, quando Costanzo per torle a Giuliano comando loro di recarsi in Oriente (3). Da questa, forse non evitabile stabilità de' quartieri, e dall' intrinseco ordinamento delle legioni conseguità, che esse si risguardavano non siccome membra d' un solo corpo, ma siccome un tutto da questo corpo quasi separato e distinto, e che quindi avevano certi particolari interessi, per cui vivevano in opposizione ed in rivalità colle altre. E quindi era che se una acclamava Imperatore il suo capitano. le altre per non esser da meno e per non avere a vivere soggette ad un principe non creato da loro, procedevano a muova elezione; e solo per tale motivo poterono essere così frequenti le usarpasioni e avere luogo quasi in ogni provincia; solo per tale motivo, per dire d'aleune poche, si può credere che sorgesser le guerre di Vitellio contro Ottone, di Vespasiano contro Vitellio, di Clodio Albino e Pescennio Negro contro Settimio Severo, di Valeriano contro Emiliano, di Tetrico contro Aureliano, di Probo contro Floriano, di Dioclesiano contro Carino.

#### 5. 49. Arrolamento.

La innovazione di C. Marlo per cui i proletaril Vennero ammessi nelle legioni si può dire avere

- (1) Constantin. Porphyrogen. de Thematib.
- (2) Tacitus Histor. Lib. 11. c. 80.
- (3) Zosimus Lib. 111. c, 10. Ammian. Marcellin. Lib. XX. c, 4.

dato occasione a' cittadini benestanti di tenersene lungi, quasi disdegnassero di militare con gente cui ripatavano di tanto da meno di sè; di che i poveri loro sapendo grado accorrevano in folla alle bandiere sulla speranza di venire in ricchessa e in onore: per la qual cosa la milisia divenne in breve professione degli nomini più scioperati e più bisognosi. A questo aggiugnendosi che il numero de cittadini era per le ricordate cagioni grandemente diminuito, che la molicisa ed il lusso ed il disamor della patria sempre crescevano, che i ricchi sempre più distendevano i loro possedimenti e riducevano l'agricoltura in mano agli schiavi, ne seguitò che già a' tempi di Augusto poche leve si potevano fare in Italia. Più scarse e più rare elle dovettero sempre divenire in appresso, perchè e gli effetti di quelle cagioni sempre continuavano e gli Imperatori continuavano ancora del secolo quarto a preferire per la milisia alla plebe urbana la rustica (1). Solo a queste cose attendendo si può spiegare l'inopia di soldati cittadini nell' età d'Angusto e di Cajo (2), mentre pure si sa che nel censo eseguito da Claudio successore di Cajo nell'anno 48 dell'era volgare, si annoverarono, senza contarvi le donne e i fanciulli, sei milioni novecento e quarantaquattromila cittadini romani (3), tra cui, secondo l'antica consuctudine di Roma che estendeva l'età militare da'diciassette a' quarantacinque anni (4), quasi una metà si poteva dire atta all' armi. Ma tanto essi n'erano alieni, tanto poco capaci di tollerare quelle dure fatiche, cotanto sapevano adoperar per esimersene, che non molto dopo il censimento di Claudio si veggono supplire gli eserciti con leve ordinate, siccome appare, tra' provinciali delle Gallie, dell' Asia, dell' Africa (5), dell'Ispania (6), della Dalmazia ec. (7).

Furono queste leve per le povere provincie mavo fonte di vessazioni infinite, perchè i governatori e gli ufficiali che n' erano incaricati parevano studiarsi di scegliere persone facoltose che per
età o per maiattia nou potessero militare, ondo
vendere a più alto prezzo le escusioni (8). Questo difetto di milisie cittadine pareva dovesse cossare come la cittadinanza fu estesa a tutto l' impero, ma non fu vero; perchè e gli Imperatori
poco confidavano in uomini di nazioni da così
lunghi secoli disavvezse dall' armi, e i cittadini
novelli per evitar la milisia le medesime arti
usavano che gli antichi, e coloro che avovano a
fare le leve per le stesse ragioni o no gli esclude.

- (1) Vegetius de re milit. Lib. I. c. 3,
- (2) Victor de Caesarib. c. 3.
- (3) Tacitus Annal. Lib. XI. c. 29.
- (4) Polybius Lib. VI. c. 17. Aulus Gellius Noct. Auc. Lib. X. c. 18.
- (5) Tacitus Annal. Lib. XVI. c. 13. Idem Histor. Lib. 11. c. 37.
  - (6) Idem Histor. Lib. 111. c. 25,
  - (7) Ihidem c. 50.
- (8) Idem Annal. Lib. XIV. c. 18. Histor. Lib. IV. c. 11.

vano o ne li dispensavano. Anche i principii di amministrazione, che dopo quella famosa legge di Caracalla si adottarono, contribuirono a rendere sempre più difficile di porre a numero gli eserciti col mezzo di reclute cittadine; imperciocchè essendo dopo quel tempo cresciati i carichi delle povere curie, già gli Imperatori del secolo terzo onde avere chi li portasse e intendesse al governo delle città e de' loro territorii, esclusero dalla milisia non i soli decurioni, ma i figli loro ed ogni altro che fosse ad alcun carico civile tenuto (I); e tante sono le leggi degli Imperatori anccessivi su tale argomento che, a tacer di molti altri, nel solo titolo de' decurioni se ne possono annoverare da hen venticinque (2). Come per tale ragione non potevano militare coloro che appartenessero all' ordine de curiali, così non lo potevano, nè essi ne i loro figlicoli, que' molti, anzi infiniti uomini. che per essere ascritti ad un qualche corpo o collegio erano obbligati a prestare alcun servigio allo stato (3); e come a tutti costoro era . qualora non vi concorresse l'assenso del padrone, interdetta la milizia a tutt' i coloni, cioè a dire, alla parte di gran lunga maggiore degli agricoltori di questi tempi (4). Potrebbe dalle cose che ora si dissero apparir manifesto, quanto fosse vizioso il modo che dagli Imperatori si teneva nel formare gli eserciti; ma oltre questi visii, per cui i soldati novelli si traevano unicamente dalle classi più vili e più inette del popolo, ve n'aveva degli altri in conseguenza di cui la milisia cittadina diventò almeno omai del quarto secolo mercenaria. Gli Imperatori risguardavano l'obbligo di militare non siccome personale de' cittadini atti all'armi, ma siccome inerente alle loro sostanze; e percio tassavano le provincie e i distretti in tale o tal numero di uomini proporzionato al loro estimo, e obbligavano i possessori a somministrare i soldati novelli secondo l'entità de' loro possedimenti (5); oude per la frequenza delle corruzioni avveniva " che si ammettevano negli eserciti uomini tali cui il padrone non voleva per servi (6). ,, Accadeva inoltre assai volte che le provincie, le città e i possessori non potevano e non volevano somministrare gli nomini che da lor si esigevano, oppure che gli imperatori amavano di fare sui loro sudditi qualche guadagno, o di trarre i soldati da provincie che avessero fama di bellicose (7). In tali casi due vie si tenevano: o le provincie ponevano una gravesza e con denaro conducevano chi volesse arrolarsi, il qual metode siccome revinosissimo " fu poi telto dalle ra-

(1) Cod. Justin. Lib. XII. til. 34. l. 2.

dici, perchè rodeva le viscere delle provincie (1); ,, oppure che gli Imperatori tassavano le reclute ora in venticinque, ora in trenta, ora in trentasci solidi d'oro o anche più, e ne esigerano il presso (2). A compiere poi ogui corrompimento di disciplina e a discreditare sempre più la milisia, s'aggiunse per fine che non di rado bisognò, per difetto d'uomini liberi, comperar degli schiavi e affrancarli per poterli far militare, e che ben di soventi si dava la caccia a' vagabondi e malviventi per condannarli a servire siccome forsati nelle legioni (3). Qual maraviglia dunque se le persone più nobili, per non avere a militare in compagnia di tal ribaldaglia e di rossi e feroci mercenarii stranieri, si tenevano lungi dall' armi, e se due nomini consolari de' tempi dell' Imperatore Giuliano e un altre grave scrittore del secolo quinto, ci attestano che la professione dell' armi si riputava ignominiosa? Aurello Vittore pone nella vita di Valeriano queste parole : " Egli sebbeno di nobile origine, si ora, secondo il costume che allora ancora vigeva, dedicato ella milisia (4);,, e Mamertino, che del 362 lodava Giuliano, facendosi a provare che sotto il suo antecessore non v'aveva alcun amore per l'arti buone, incomincia colle parole: "Il mestiere dell'armi da tutte le persone più nobili si rifuggiva siccome sordido e illiberale (5); ,, e S. Isidoro di Pelusio così scrive in una lettera : 4 Dicono molti che tu impassi a segno di volere applicare alla vile e spregevole milisia un figlinolo cui Dio ha fatto capace di ogni buon ammaestramento (6).,,

Che se i modi che si tenevano nel ridurre a numero gli eserciti non indicassero per avventura abbastanza quale nel secolo quarto e nel quinto fosse lo spirito de' soldati romani, eccone altri saggi ne' messi e nelle pene che si adoperavano per impedire e castigare la diserzione. Costantino sembra essero stato autore di marchiare con certe panture colorite indelebili le mani de' soldati novelli, onde più agevolmente riconoscerli se abbandonavano le bandiere (7). A' disertori s'infliggeva la pena di morte (8), e se riconosciuti non si lasciavano arrestare, si giuns e fino ad accordare licensa d'accidergli impunemente (9), Alcane volte però le pene erano minori, alcune si condonavano affatto, e ben di soventi si spedivano nelle provincie degli affisiali che andassero in traccia dei disertori (10). Grosse ricompense s'ac-

- (1) Cod. Theod. Lib. VII. tit. 13. 1. 7.
- (a) Ibid. lege cit. et l. 13. 20. Lib. XI. tit. 18.
- (3) Ibid. Lib. VII. ut. 13. l. l. 16. 17. Lib. VIII. ut. 2. l. 3.
  - (4) Aurel | Fict. de Caesarib. c. 32.
  - (5) Paneg. Jul. dict. c. 19. 20.
  - (6) Isidor, Pelusiot. ep. 390.
- (7) Vegetius 1, cit. Lib. 1, c. 8, Lib. II. e. 5, Cod. Theod. Lib, XII. tit. 22, l, 4,
  - (8) Cod. Theod. Ibid. Lib. VII. tit. 18. L. 4.8. t1.
  - (9) Ibidem l. l. 11. 13. 14.
  - (10) Ibid. L. l. 4. 8. 9. 10. 17.

<sup>(2)</sup> Cod. Theodos. Lib. XII. tit. 1.

<sup>(3)</sup> Vedi Parts II. Lib. II. 9. 23. 24.

<sup>(4)</sup> Cod. Justin. Lib. Xl, tit. 47. l. 6. st tit. 63 .: l. 1. 3.

<sup>(5)</sup> Cod. Theodos. Lib. VII. tit. x3. l. 7. Ibid. Novell. Theod. tit. 44. Ammian Marcell, Lib. XXXI. c. 4. Lib. XIX. c. xx.

<sup>(6)</sup> Vegetius de re milit. Lib. I. c. 7.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. XII. Ut. 13. l. g.

cordavano a chi gli arrestava, e tra queste agli schiavi la libertà (1); e severamente si castigava chi fomentava la disersiona o nascondeva i disertori, siochè a' plebei si minacciava la bastonata, il lavoro forsato nelle miniere, la rilegazione perpetua (2); a' cittadini agiati la perdita della metà delle sostanae (3); a' coloni la pena di morte e fino quella del fuoco (4).

#### 6. 50. Mercenerii.

A considerare quanto ora si disse de' soldati romani, parrà che alcuno possa domandare, come possibile fosse che con eserciti tali l'impero si tenesse, e come segnatamente si tenesse quel di Occidente contro i continuati sforsi delle nazioni germaniche. Stette esso per la sua immensa graudessa e per le ricchesse, ma quel suo stare fa dopo la metà del secolo terso poco meno d'un continuo revinare e cadere; imperciecchè oltre le Germanie, le Resie, le Pannonie e le Mesie che erano provincie di frontiera, anche le più interne delle Gallie e dell'Illirico e quelle stesse dell'Ispania e d'Italia furono dopo quell'epoca corse e ricorse più volte da' Barbari; e omai il bellicoso Aureliano dovette, per più non poterla difendere, abbandonare la Dacia a' Sarmati e ai Goti, e dopo la morte di Valentiniano il vecchio si possono risguardare siccome perdute le due Germanie e le Belgiche e non piccola parte dell' lllirico, il quale sul principio del seguente secolo si perdette poi tatto, come si perdettero tatte le Gallie e l'Ispania e la Britannia e l'Africa e poco appresso la Sicilia e indi a non molto l'Italia medesima e Roma. Che se l'imperio continuò dopo le morte di Costantino ancor per un secolo e messo in quella sua languente e moribonda vita, si può dire con verità ch'esso continuò a vivere, più che per virtà che fasse ne' popoli suoi e ne' principi, per poca unione delle genti che lo assaltavano, e per l'avarisia e povertà loro; onde o contre pagamente d'un tributo che si diceva stipendio desistevano dalle incursioni, o per un po' di soldo gli prestavano le braccia necessarie a difendersi contro quegli stessi di loro pasione.

Non era in vero presse i Romani novello l'uso d'armi mercenarie anche straniere, come era antichissimo quello delle milizie sociali; ma il camando era sempre riservato a' Romand, e con diligenza si separavano e si distinguevano i socii e i mercenarii dalle legioni, e le legioni sempre formavano il nerbo principale de'loro eserciti; e si fu secondo quest' uso e con queste cautele che Cesare soldò quelle coorti germaniche le quali con rompere i cavalli di Pompeo gli diedero la vittoria di Farsalo. Da quel punto si veggono co-stantemente son pochi Germani militare a piè

ed a cavallo negli eserciti e nella guardia degli Imperatori; e questi ve gli ammettevano perchè la politica lor suggeriva di snervar possibilmente quelle irrequiete nasioni, e di procurare qualche pace a' poveri sudditi con soldare e disperdere in diverse provincie quegli nomini feroci che non sapevano vivere se non coll'armi alla mano e di preda. Questa pratica non trasse seco pericolo alcuno in fin a tanto che non se ne abusò, finchè i soldati cittadini superarono in numero i mercenarii, finchè come avveniva sotto Trajano, " le logioni, perchè fedelissime, dovevano porre le lore tende lungo il vallo, onde e dif endere quello e col numero loro, quasi con forte mnraglia, frenare l'esercito delle genti,, che si stava attendato nel messo del campo (1). Ma come la ripugnanza de' provinciali per la milizia e la comodità di sempre trovar tra' Germani chi si lasciasse condurre per soldo, sedusse gli Imperatori; come sedotti ne fureno molti di quei ca pitani che per usurpare l'impero non badavano a soldare innumerabili schiere di Barbari: sempre più crebbe di questi il bisogno ed il numero, e con eiò sempre più crebbe la difficoltà di centenerli nella disciplina e nell'abbidienza. E quanto in effetto ne crescesse il bisogno ed il numero, si dimostro dove si disse dello spopolamento dell' impero e del ricettamento di tanti coloni barbarici, e può anche apparire dall'osservarsi che poche paci si cenchiudevano colle genti germa niche sens'esigerne, quasi per arra, certa quantità di cavalif e di fanti, Così M. Aurelio velle dai Jasigi ottomila cavalli e altri da' Germani cui debellò (2), e Commodo tredicimila cavalli dai Onadi e pochi meno da' Marcomanni (3); così Ciandio condusse dopo la sua famosa vittoria melte migliaja di Goti (4), così Aureliano si fece dare duemila cavalli da' Vandali (5), e Probo sedicimila reclute da' Germani cui vinse oltre il Reno (6); ma questo principe, quanto guerriero, cautissimo, le divise in numero di soli cinquanta e sessanta nelle diverse legioni e ceorti, a perchè, siccome egli diceva, bisognava sentire e non vedere il soccorso che i Romani ricevevan dai Barbari (7). » Ma non tutti gli Imperatori ebbero il savio accorgimento di Probo, perchè e sons' alcuna misura e riguardo gl' incorporavano nelle legioni, e per averne sempre pronti gli sinti setto ome di federati gli stipendiavano, dalla quale ignominia e gravesza l' impero si dice essere atato liberato per Costantino (8). Ma quello stesso Imperatore, che si loda d'avere queste operato e tante vittorie ripertate sopra i Franchi, gli Ale-

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. 1. 1. 3. 4.

<sup>(2)</sup> Ibid. l. l. 1. 8.

<sup>(3)</sup> Ibid. l. 1.

<sup>(4)</sup> Ibid. L. I. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

<sup>(1)</sup> Hγgin, de limitib.

<sup>(2)</sup> Dio. sive Xiphilinus Lib. LXXL

<sup>(3)</sup> Idem ibid. Lib. LXXII.

<sup>(4)</sup> Zosimus Lib. 11.

<sup>(5)</sup> Dexippus in Excerpt, de legat.

<sup>(6)</sup> Vopiscus Probo c. 14.

<sup>(7)</sup> Idem ibidem.

<sup>(8)</sup> Eusebius Vita Constantini Lib. IV. c. 5. Socrates Hist. eccles. Lib. I. c. 14.

menni, i Goti ed altri Germani, grosse schiere ne teneva a suo soldo, siccome, per cagione d'esempio, si dice di quarantamila Goti (1) e di non poche migliaja di Franchi (2). Soleva egli pure arrolare i prigionieri di guerra e i Barbari che sulle terre dell' impero accoglieva, siccome fu quando ammessivi, ad un tratto, trecentomila Sarmati (3) " ascrisse a' suoi eserciti tutti coloro che ritrovò atti all'armi (4); " e soleva di più con ogni studio amicarsene i principi, perchè " alcuni Barbari de' più chiari e nobili di maniera si guadagnò con elevargli agli onori romani, che dimenticarono di fare alla patria ritorno (5). " Ed ecco come omai di questi tempi i Barbari cominciassero ad essere rivestiti e de' comandi dell' armi e delle dignità dello stato e della corte, finchè, come in altro luogo ampiamente si dimostro, quando í impero, verso il fine del secolo quarto, comincio a declinare a manifesta rovina, se ne resero arbitri affatto e alla fine lo rovesciarono. E si può credere che questa loro prevalensa avesse principio forse già della bettaglia di Mursa (anno 351), allorquando " per essere in quella giornata state logorate quelle immense forse dell' impero romano che bastato avrebbero ad ogni estera guerra e ad essere producitrici di sicuressa e di molti trionfi (6),, bisognò riporre ogni difesa dello stato nella fede e nelle forze di mercenarii germanici.

Le susseguenti vicende crebbero sempre più l'orgoglio di questi e la necessità de' Romani; perchè spopolaudosi sempre maggiormente l' impero e sempre più restando impoverito, s'aggiunse ad accelerarne la rovina l'avarisia d'alcuni Imperatori, i quali non d'aktro pareano occuparsi che di trovar modi e pretesti di trar moneta da' sudditi sensa punto badare, quanto fossero per essere terribili le conseguenze di con inconsiderato governo. Di quest' assersione che forse non sarebbe creduta, si vegijeno, quanto al presente argomente, addurre due prove. I Limigauti, nasiene sarmatica vinta nel 368 dall' Imperatore Costanzo, accestatisi nel verno seguente al gelato Istre, mandareno all' (mperatore chiedendo di essere ricevati e offerendo di rendersi suoi tributarii; " di che egli lietissimo, per la speransa di espedir sensa fatica un negosio in apparensa molto intricato, permise che tutta le nazione passasse per cieca lusinga di poter coi ricettarli arricchire; e la turba degli adulatori cresceva in lui que-

(1)/ornandes de reb. geticis c. 21.

sta cupidità, ripetendogli sensa posa ch' ei facova acquista di gente povera, tra cui levare soldati, e che i provinciali ben volentieri gli darebbero denaro in luogo di nomini (1). " Per le stesso motivo " si accolse del 376 la fierissima nazione de' Visigoti, quando pressati degli Unni, mandarono oratori a Valente umilmente pregando di veair ricevuti con promessa di viversi quieti e di prestargli soccorso . . . . Tale avvenimento fu in corte cagione di allegressa, non di timore; perchè gli esperti adulatori estollevano la fortuna del principe, a cui si porgeva occasione di potere, congiugnendo le forse proprie alle straniere, formarne un esercito invitto, e arricchire il tesero di tutte quelle gran somme che le provincie ogni auno pagavano per l'arrolamento de' soldati (2)- ,, Ma quanto mal ne incogliesse all' impero, appar ve nella guerra, che poco appresso seguì, la quale addusse la totale sconfitta de' Romani, la morte dello stesso Valente e'i rovinamento di tutto l'Illirico; per le quali cose cotanto restò sconquassato l'Oriente, che Teodosio, quando allego nella Dacia Ripense e nella Mesia i Visigoti e altri Barbari, lodate ne fu non da Temistie sele (3), ma fine da Zosimo per avere così provvedate, come tornare a numero " gli eserchi snoi grandemente diminuiti (4). " Quanto male dal ricevimento di tanti Barbari, e nominatamente da quello de' Visigoti, derivante all' impero ed in mode particolare all'Italia; come prima la difesa, e pei anche il governo dell'Occidente venisse cominamente affidato a' mercenarii e capitani germanici; come uno Sveve, tiranneggiandole ben quindici anni, quattre Imperatori creasse, quattre ac facesse morire; come in une state che pur comprendeva le coste di Barberia, tutta Spagna e'l Pertogalio, tutta Francis e Inghilterra, tutta Italia e gran parte d'Austria e Ungheria o de' puesi vicini, non si potestero armare tanti cittadini da impedire che piccole nasioni barbariche occupassero quelle belle provincie; come nè auche tasti ammassarue in tutta Italia da reprimere peche migliaja di mercenarii che chiedevano la tersa parte de suoi terreni; come poi negli Itali non fosse tanto d'amore e virth da difendere in un colla patria le sostanze e le vite contro un esercito raccogliticcio di venturieri, fu in altri luoghi diffusamente narrato; sicchè a conclusione qui sel si ricorda, che l' oppressione de' popoli, l'avvilimento della milisia cittadina e la confidenza riposta ne' mercenarii e ne' Barbari furono cagione di tatte queste sventure.

<sup>(2)</sup> Ammian. Marcell, Lib. XV. c. 8.

<sup>(3)</sup> Anonym. Valesian. ad calcem ejust. Amm. Marcell.

<sup>(4)</sup> Eusebius loc. cit. c. 6.

<sup>(5)</sup> Idem thid. c. 7.

<sup>(6)</sup> Entropius Breviario Lib. X. c. 6.

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcellia. Lib. XIX. c. 11.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. XXXI. c. c. 3. 4. (3) Themistius Orat. XVI.

<sup>(4)</sup> Zosimus Lib. IV. c. 30.

# CAPITOLO IX.

§. 51. Ricchezza e successiva povertà di Roma; povertà dello stato e de' sudditi. — §. 52. Conghietture sull'importo dell'annuale entrata ed uscita degli Imperatori. — §. 53. Cenni generali sul loro sistema finanziero.

# §. 51. Ricchessa e successiva povertà di Roma; povertà dello stato e de' sudditi.

Prima di farsi a ricercare, quali fossero le entrate e le spese che si richiedevano pel reggimento di uno stato che aveva un'estensione di cento e quindici mila leghe quadrate, che si abitava da cento e trenta milioni di nomini, che teneva costantemente sull'armi da ben quattrocento mila soldati, che aveva a pascere e divertire il popolo della maggiore città che mai fosse al mondo, egli sembra necessario di considerarne la condizione quanto a ricchezza. E sebbene essa in universale apparir debba e dalla sua storia che fu narrata uella prima parte, e da quanto se ne disse nei precedenti due libri di questa seconda parte, e da quanto della condisione de varii ordini del suo popolo si espose pur ora in questo libro medesimo; si vuole essa qui esaminare alquanto più da vicino in ciò che appartiene al suo stato finansiero ed economico.

1 Romani venuti in quell'opplensa che si dimostrò per avere colle immense prede, colle ruberie e colle fiere esazioni ingojato i tesori di tutto l'impero se gli ebbero a veder venir meno e come dileguar tra le mani, perchè e passato era il tempo di supplire con move conquiste e con prede a quanto profondevano nell'eccesso della loro mollezza e del lusso, e l'impero da essi impoverito lungi da somministrar nuove ricchesze non poteva alla fine nè anche bastare a procacciarsi quel tanto di moneta che necessario era a provvedere a' proprii bisogni e a quelli dello stato. Molte furono le cagioni che lo ridussero a tale, e siccome principali si possono riguardar le seguenti. Piccola era, particolarmente nelle provincie dell'Occidente, l'industria, e percio non grande il commercio; ond'esse, senz'avere modo di riparare alle continue perdite di denaro, dovevano intrattenere un commercio passivo colle provincie sorelle dell'Oriente non solo, ma cogli stranieri regni della Persia e dell'India; il quale, siccome fu in altro laogo osservato, assorbiva anno per anno la somma di cento milioni di sesterzii (1). Se a questa perenne causa d'impoverimento sempre maggiore si aggiungano il sempre crescente lusso e la profusione degli Imperatori e della lor corte; le tante guerre civili e le usurpazioni del secolo terzo; l'infelicità, dopo il secondo secolo quasi continua, delle guerre straniere che sempre furono offensive e quasi sempre si combatterono sulle terre dell'impero; le frequenti, ansi per due secoli incessanti depredazioni delle misere provincie; la necessità d'accordare larghi stipendii a' Barbari federati: si vedrà, che nè popolo nè stato non potevano per questo rapporto punto essere in fiore. Che non lo fosse lo stato, oltre che appare dalla

Che non lo fosse lo stato, oltre che appare dalla sua lagrimevole storia si può conoscere sens'alcun dubbio da tre argomenti che seguono, de' quali il primo si può dedurre dall'alterazione della monetà. Si distinguono le monete di oro degli Imperatori per l'eccellenza del titolo, sicchè in alcune non si trovò se non solo 1/788 di lega; la quale bontà quasi costantemente fu conservata. Puro, sebbene non a quel sommo segno che l'oro, fu gran tempo anche l'argento, finchè cominciò ad alterarsene la lega sotto Settimio Severo; più crebbe il male sotto Caracalla, e a'tempi d'Alessandro Severo e Gallieno venne a tale, che le monete del primo non offrono se non un terzo e quelle del secondo se non un solo quarto di fino. Dopo poi si giunse tanto oltre, che, senza legare al rame argento di sorte, da Gallieno fino a Diocleziano moltissimo rame si copriva con una foglia di stagno e così al conjava. Diocleziano tornò in uso l'argento di buona lega, ma'l peso delle monete d'oro e d'argento scemb. Grandissima e molto maggiore che non ai giorni nostri era presso gli antichi la quantità della moneta di rame, la quale col proceder de' tempi venne cotanto a diminuire di peso che le medaglie o monete di prima e seconda grandessa si fanno sempre più rare e alla fine scompajono (I). Il prezzo de' metalli nobili si faceva intanto sempre maggiore secondo che ne diminuiva la copia; onde dove Costantino del 325 fissò il valore di una libbra d'oro in ottantaquattro solidi (2) soli quarantadue anni dopo esso fu da Valentiniano I. stabilito di non più che settantadue, sicchè in mezzo secolo appare già aumentato d'un settimo (3). La mancanza dell'argento era molto più sensibile che non quella dell'oro; onde derivarono le ricordate adulterazioni nel tempo dell'anarchia militare; e anche dopo migliorata di nuovo la lega si veggono Arcadio ed Onorio fissare del 397 la proporzione dell' oro all'argento in misura di 1: 14 2/5, mentre ne' tempi antichi soleva essere di 1: 12 (4). La scarsezza poi del denaro appare manifesta dal sommo prezzo a cui era salito. Hassi nua legge dell'Imperatore Teodosio dell'anno 389 con cui egli determina, che a' soldati posti a guardia de' confini dell' illirico in luogo de consueti viveri si corrisponda il

<sup>(1)</sup> Eckhel. Doctr. Numm. veter. proleg. gen. c. VII.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. L. XII. tit. 7. l. 1.

<sup>(3)</sup> Ibidem L. eod, tit. 6. l. 13.

<sup>(4)</sup> Ibid. L. XIII. tit. 2. l. 1.

<sup>(1)</sup> Lib. 11. §. 29.

manni, i Goti ed altri Germani, grosse schiere no teneva a suo soldo, siccome, per cagione d'esempio, si dice di quarantamila Goti (1) e di non poche migliaja di Franchi (2). Soleva egli pure arrolare i prigionieri di guerra e i Barbari che sulle terre dell' impero accoglieva, siccome fu quando ammessivi, ad un tratto, trecentomila Sarmati (3) 44 ascrisse a' suoi eserciti tutti coloro che ritrovo atti all'armi (4); " e soleva di più con ogni studio amicarsene i principi, perchè " alcani Barbari de' pjù chiari e nobili di maniera si guadagnò con elevargli agli onori romani, che dimentica rono di fare alla patria ritorno (5). " Ed ecco come omai di questi tempi i Barbari cominciassero ad essere rivestiti e de' comandi dell' armi e delle dignità dello stato e della corte, finchè, come in altro luogo ampiamente si dimostra, quando foimpero, verso il fine del secolo quarto, cominciò a declinare a manifesta rovina, se ne resero arbitri affatto e alla fine lo rovesciarono. E si può credere che questa loro prevalensa avesse principio forse già dalla battaglia di Mursa (anno 351), allorquando " per essere in quella giornata state logorate quelle immense forse dell'impero romano che bastato avrebbero ad ogni estera guerra e ad essere producitrici di sicuressa e di molti trionfi (6),, bisogab riporre ogni difesa dello stato nella fede e nelle forze di mercenarii germanici.

Le susseguenti vicende crebbero sempre più l'orgoglio di questi e la neccesità de' Romani; perchè spopolaudosi sempre maggiormente l'impero e sempre più restando impoverito, s'agginnse ad accelerarne la revina l'avarisia d'alcuni Imperatori, i quali non d'altre pareane occuparsi che di trovar modi e pretesti di trar moneta da' sudditi seusa punto badare, quaeto fossere per essere terribili le conseguense di con inconsiderato governo. Di quest'assersione che forse non sarebbe creduta, si veglione, quante al presente argemente, addurre due prove. I Limiganti, naziene sarmatica vinta nel 368 dall' Imperatore Costanne, accestatisi nel verno seguente al gelate Istre, mandareno all' Imperatore chiedendo di essore ricevati e offerendo di rendersi suoi tribatazii; " di che egli lietissime, per la speransa di espedir sensa fatica un negosio in apparensa molto intricate, permise che tutta la nazione passasse per cieca lusinga di poter col ricettarli arricchire; e la tarba degli adulateri e resceva in lui que-

(1)/ernandes de reb. geticis c. 21.

sta cupidità, ripetendogli sensa posa ch'ei faceva acquisto di gente povera, tra cui levare soldati, e che i provinciali ben volentieri gli darebbero denaro in luogo di nomini (1). " Per lo stesso motivo " si accolse del 376 la fierissima nazione de' Visigoti, quando pressati degli Unni, mandarono oratori a Valente umilmente pregando di venir ricevuti con promessa di viversi quieti e di prestargli soccorso . . . . Tale avvenimento fu in corte cagione di allegressa, non di timore; perchè gli esperti edulatori estollevano la fortuna del principe, a cul si porgeva occasione di potere, congiugnendo le forse proprie alle straniere, formarne un esercito invitto, e arricchire il tesoro di intte quelle gran somme che le provincie ogni anno pagavano per l'arrolamento de' soldati (2) ... Ma quanto mal ne incogliesse all' impero, apparve nella guerra, che poco appresso segui, la quale addusse la totale sconfitta de' Romani , la morte dello stesso Valente e'l rovinamento di tutto l'Illirico; per le quali cose cotanto restò sconquassato P Oriente, che Teodosio, quando allego nella Dacia Ripense e nella Mesia i Visigoti e altri Barbari, lodate ne fu nen da Temistie sole (3), ma fine da Zosimo per avere cost provvedato, come tornare a numero " gli eserciti suoi grandemente diminuiti (4). " Quanto male dal ricevimento di tanti Barbari, e nominatamente da quello de' Visigoti, derivasse all' impero ed in mode particolare all'Italia; come prima la difesa, e poi anche il governo dell'Occidento venisse onninamente afădato a' mercenarii e capitani germanici; come uno Sveve, tiranneggiandole ben quindici anni, quattro Imperatori creasse, quattre ne facesse morire; come in une state che pur comprendeva le coste di Barberia, tatta Spagna e'l Pertogallo, tutta Francia e Inghilterra, tutta lialia e gran parte d'Austria e Ungheria e de' paesi vicini, non si potestero armare tanti cittadini da impedire che piccole nasioni barbariche eccupassere quelle belle provincie; come nè anche tanti ammassarue in tutta Italia da reprintere peche migliaja di mercenarii che chiedevano la tersa parte de suoi terreni; come poi negli Itali non fosse tanto d'amore e virtit da difendere in un colla patria le sostanze e le vite contro un esercito raccogliticcio di venturieri, fu in altri luoghi diffusamente narrato; sicchè a conclusione qui sol si ricorda, che l'eppressione de' popoli, l'avvilimente della milizia cittadina e la confidenza ripesta ne' mercenarii e ne' Barbari furono cagione di intie queste sventure.

<sup>(2)</sup> Ammian. Marcell, Lib. XV. c. 8.

<sup>(3)</sup> Anonym. Valesian. ad calcom ejust. Anon. Marcell.

<sup>(4)</sup> Eusebius loc. att. c. 6.

<sup>(5)</sup> Idem thid. c. 7.

<sup>(6)</sup> Entropius Breviario Lib. X. c. 6.

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcellia. Lib. XIX. c. 11.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. XXXI. c. c. 3. 4.

<sup>(3)</sup> Themistius Orat. XVI.

<sup>(4)</sup> Zosimus Lib. IV. c. 30.

# CAPITOLO IX.

81. Ricchezza e successiva povertà di Roma; povertà dello stato e de' sudditi. — §. 52. Conghietture sull'importo dell'annuale entrata ed uscita degli Imperatori. — §. 53. Cenni generali sul loro sistema finanziero.

# 5. El Ricchessa e successiva povertà di Roma; povertà dello stato e de' sudditi.

Prima di farsi a ricercare, quali fossero le entrate e le spese che si richiedevano pel reggimento di uno stato che aveva un' estensione di cento e quindici mila leghe quadrate, che si abitava da cento e trenta milioni di nomini, che teneva costantemente sull'armi da ben quattrocento mila soldati, che aveva a pascere e divertire il popolo della maggiore città che mai fosse al mondo, egli sembra necessario di considerarne la condizione quanto a ricchezza, E sebbene essa in universale apparir debba e dalla sua storia che fu narrata nella prima parte, e da quanto se ne disse nei precedenti due libri di questa seconda parte, e da quanto della condisione de' varii ordini del suo popolo si espose par ora in questo libro medesimo; si vuole essa qui esaminare alquanto più da vicino in ciò che appartiene al suo stato finanziero ed economico.

I Romani venuti in quell'opulenza che si dimostrò per avere colle immense prede, colle ruberie e colle fiere esazioni ingojato i tesori di tutto l'impero se gli ebbero a veder venir meno e come dileguar tra le mani, perchè e passato era il tempo di supplire con muove conquiste e con prede a quanto profondevano nell'eccesso della loro mollezza e del lusso, e l'impero da essi impoverito lungi da somministrar nuove ricchesse non poteva alla fine nè anche bastare a procacciarsi quel tanto di moneta che necessario era a provvedere a' proprii bisogni e a quelli dello stato. Molte furono le cagioni che lo ridussero a tale, e siccome principali si possono riguardar le seguenti. Piccola era, particolarmente nelle provincie dell'Occidente, l'industria, e perciò non grande il commercio; ond'esse, senz'avere modo di riparare alle continue perdite di denaro, dovevano intrattenere un commercio passivo colle provincie sorelle dell'Oriente non solo, ma cogli stranieri regui della Persia e dell' India; il quale, siccome fu in altro luogo osservato, assorbiva anno per anno la somma di cento milioni di sesterzii (1). Se a questa perenne causa d'impoverimento sempre maggiore si agginngano il sempre crescente lusso e la profusione degli Imperatori e della lor corte; le tante guerre civili e le usurpazioni del secolo terzo; l'infelicità, dopo il secondo secolo quasi continua, delle guerre straniere che sempre furono offensive e quasi sempre si combatterono sulle terre dell'impero; le frequenti, anzi per due secoli incessanti depredazioni delle misere provincie; la ne-

(1) Lib. II. S. 29.

cessità d'accordare larghi stipendii a' Barbari federati: si vedrà, che nè popolo nè stato non potevano per questo rapporto punto essere in fiore.

Che non lo fosse lo stato, oltre che appare dalla sua lagrimevole storia si può conoscere sens'alcun dubbio da tre argomenti che seguono, de' quali il primo si può dedurre dall'alterazione della moneth. Si distinguono le monete di oro degli Imperatori per l'eccellenza del titolo, sicchè in alcune non si trovò se non solo 1/788 di lega; la quale bontà quasi costantemente fu conservata. Puro, sebbene non a quel sommo segno che l'oro, fu gran tempo anche l'argento, finchè cominciò ad alterarsene la lega sotto Settimio Severo; più crebbe il male sotto Caracalla, e a'tempi d'Alessandro Severo e Gallieno venne a tale, che le monete del primo non offrono se non un terzo e quelle del secondo se non un solo quarto di fino. Dopo poi si giunse tanto oltre, che, senza legare al rame argento di sorte, da Gallieno fino a Dioclesiano moltissimo rame si copriva con una foglia di stagno e così si coniava. Diocleziano tornò in uso l'argento di buona lega, ma'l peso delle monete d'oro e d'argento scemb. Grandissima e molto maggiore che non ai giorni nostri era presso gli antichi la quantità della moneta di rame, la quale col proceder de' tempi venne cotanto a diminuire di peso che le medaglie o monete di prima e seconda grandesza si fanno sempre più rare e alla fine scompajono (1). Il prezzo de' metalli nobili si faceva intanto sempre maggiore secondo che ne diminuiva la copia; onde dove Costantino del 325 fissò il valore di una libbra d'oro in ottantaquattro solidi (2) soli quarantadue anni dopo esso fu da Valentiniano I. stabilito di non più che settantadue, sicchè in meszo secolo appare già aumentato d'un settimo (3). La mancanza dell'argento era molto più sensibile che non quella dell'oro; onde derivarono le ricordate adulterazioni nel tempo dell'anarchia militare: e anche dopo migliorata di nuovo la lega si veggono Arcadio ed Onorio fissare del 397 la proporzione dell' oro all'argento in misura di 1: 14 2/5, mentre ne' tempi antichi soleva essere di 1 : 12 (4). La scarsezza poi del denaro appare manifesta dal sommo prezso a cui era salito. Hassi nna legge dell'Imperatore Teodosio dell'anno 389 con cui egli determina, che a' soldati posti a guardia de' confini dell' filirico in luogo de consueti viveri si corrisponda il

<sup>(1)</sup> Eckhel. Doctr. Numm. veter. proleg. gen. c. VII.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. L. XII. tit. 7. l. 1.

<sup>(3)</sup> Ibidem L. eod. tit. 6. l. 13.

<sup>(4)</sup> Ibid. L. XIII. tit. 2. l. 1.

Anche l'uscita era siccome l'entrata di tre maniere; parte in sola annoua, parte in annona e de naro, parte in solo denaro; sola annona si richiedeva pel mantenimento della plebe di Roma, annona e denaro pel salario di tutti coloro che servivano allo stato e alla corte, solo denaro pei congiarit, pei donativi, per lo stipendio delle milisie e per non poche altre bisogne.

Questo modo di esiger le entrate e di fare le spese era stato introdotto fin da' tempi della repubblica, e gli Imperatori sembrano averlo conservato principalmente per le due seguenti ragioni; cioè parte perchè un' istituzione radicata da lunghi secoli non si può sì di leggeri sbarbicare in un popolo che non sia invasato dalla smania di voler tutto innovare, e parte perchè sebbene alcuni di essi s'ingegnassero di ridurre a denaro molte delle antiche prestazioni annonarie, non lo potevano per essere non poche provincie assai povere di denato. Molti ed evidenti sono i vizii di questo sistema; perchè, per esso non solo facile era che i principi nell'assegnare a' loro servitori ed ufficiali le annone non andassero così ritenuti come nell'assegnare il denaro, il quale in certa maniera usciva come dalle proprie lor mani e la cui mancansa più erano presso a sentire, siccome prova quel barbiere di Costanzo che si ricorderà tra poco; non solo così usando si toglieva a' sudditi, d'altronde mancanti di commercio e d'industria, tutto quel lucro che si avrebbero potuto procurare con vendere i viveri a chi li ricevea dallo stato: ma loro si moltiplicavano gli aggravii con manifesto e notabile dispendio dell'erario.

Imperciocchè le vettovaglie esatte si avevano a condurre a Roma, e poi parte a Roma, parte a Costantinopoli, ne' luoghi dove stanziavano gli eserciti, alle stazioni e mansioni lungo le vie, che si battevano dal pubblico corso; in tutti questi luoghi per tatto l'anno custodirle e a mano a mano distribuirle; e i curiali avevano sens' alcun compenso e con pericolo delle proprie sostanze a curarne l'esazione, la custodia e la distribusione (1). Il popolo era non solo esposto alle angherie ed ai soprusi di chi aveva a far le esasioni, ma obbligato co' suoi somieri e coi carri a trasportare le vettovaglie dai luoghi dove si riscuotevano e custodivano a quelli dove si averano a consumare; e questo trasporto diveniva, per l'avarisia degli uffiziali, una sorgente di vessazioni infinite, le quali convien credere non si potessero da chi comandava impedire, dacchè se ne odono lagni e de' tempi della repubblica (2) e del primo secolo dell'era voigare (3) e del secolo quarto (4).

Per ciò poi che riguarda il dispendio, che da questa pratica sorgeva all'erario; a non dir delle

cie di moneta, altre parte in oro, parte in argeste e parte in rame, e che in differenti specie di monete si pagavano i salarii de' ministri e de' capitani, siccome si conoscerà dalle lettere dell'Imperatore Valeriano che verranno ricordate in altro proposito. Si disse che alcune tasse si avevano a pagare in una determinata moneta; così si pagavano ia oro la vigesima delle manamessioni, la tassa sulle arti, certi presenti che bisognava fare agli Imperatori ec.; siccome mostrano i nomi di oro vicesimario, oro coronario, oro lustrale. Altre poi si avevano a pagare in argento, siccome mostra una legge già riferita di Arcadio e d'Onorjo, con cui accordano il permesso di pagare in oro quello che si avrebbe dovuto pagare in argento (2); la quale essendo stata inserita nel codice giustiniano (3) fa vedere, che tale pratica fu conservata in vigore

spese che s'avevano ad incontrare per la fabbrica e'l mantenimento de' magassini in cui tenere in serbo i viveri per tante centinaja di migliaja di soldati, per la plebe delle due capitali, per tanti e tanti che servivano allo stato e nella corte; per tatte quelle turbe di schiavi e corporati impiegati nelle fabbriche imperiali ec.; a tacere delle frequenti e si può dir quotidiane occasioni di giunterie e rubamenti che per umana diligenza forse non si petevano evitare: si osservi unicamente quanto danno dovesse di necessità derivare allo stato per la sola natura del sistema d'amministrazione che era stato adottato. Siccome l'annona si esigeva in tempi diversi e secondo le forse di chi aveva a pagare, cioè in grandi e piccole partite, e tutte queste si mettevano in monte, e non poche vettovaglie si trasportavano in ogni stagione in contrade anche rimote; e siccome tutte queste operazioni si facevano con quella diligenza che si vede usare a chi è astretto a maneggiare gratuitamente le cose del pubblico, impossibile era che qualche parte del grano, del vino, dell'olio ec. non venisse ad alterarsi o guastarsi. Questo male dava ansa a male maggiore; perchè gli Imperatori, onde non avere a gettare le cose guaste o invecchiate, non arrossivano di comandare che alle sane e novelle si quissero in modo da mascherarne possibilmente i difetti (1); simili a que' snaturati genitori che con deliberato animo porgono a' pargoletti figlinoli un dono che sanno lor dover nuocere.

Quanto alle esazioni che si facevano in denaro, egli non è in alcun modo possibile d'indicarse

l'importo o la proporsione con quelle che si face-

vano in derrate; onde unicamente si osserverà, che

dietro quanto si addurrà ne' seguenti capitoli la

somma non ne poteva esser piccola; che alcane

tasse s' avevano a pagare in una determinata spe-

assai tempo.

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 16. di questo quarto libro.

<sup>(2)</sup> Cicero in Verrem Lib. III.

<sup>3)</sup> Tacitus Agricola c. 19.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. Lib. XI. tit. 1. 1. 22.

<sup>(</sup>I) Cod. Theod. Lib. cod. tit. Ih. L. I.

<sup>(2)</sup> Ibidem Lib. XIII. tit. 2. l. I.

<sup>(3)</sup> Lib. X. tit. 76. l. un.

# CAPITOLO X.

54. Spese per la corte, §. 55. Spese per l'amministrazione dello stato. — §. 56. Spese per la sua difesa. Soldo delle milisie. — 57. Donativi. — §. 58. Paga degli ufficiali. — §. 59. Viveri. — §. 60. Armi, vesti, altre spese. — §. 61. Ricompense de veterani.

. 6. 54. Spese necessarie per la corte.

Tre si dicevano essere i principali rami delle spese a cui dovevano supplire gli Imperatori; Roma, la corte e lo stato, e perciò si potrebbe questo disserse acconciamente in tre parti dividere. Ma avendo diffusamente trattato nel primo libro di quanto si spendeva per Roma, qui non è mestieri tornarne a parlare; laonde si passerà senza più a far qualche cenno intorno alle spese che lo stato doveva sostener per la corte.

- Fu nel principio di questo libro osservato, come gli Imperatori non paghi del civilissimo titolo di principi, presto affettassero quello di padroni e signori (dominus) , e come a maggiore ostentazione di potenza e grandezza la casa loro e la famiglia nel secolo terso venisse a prendere aria ed aspetto di corte (1); e non è mestieri di lango ragionamento per dimostrare quanto questa mutasione dovesso crescer le spese. Augusto, che così modestissimo visse, non solo non convertà nessuna cosa del pubblico in private vantaggio o de' suoi o di sè, che anzi nel testamento si vanta " di avere speso in pro della repubblica il patrimonio paterno e quello ereditato da Cesare, e ben oltre quattromila milioni di sesterzii, negli ultimi venti anni da lui conseguiti per lasciti degli amici (a);,, la quale generosità fu imitata da tutti si può dire i suoi successori, fuorebè forse da alcano di que' venturieri che usurpareno il trone durante l'anarchia militare. Quindi, per dire d'un Imperatore del secolo secondo e d'uno del terzo, si legge che Antonino Pio pagò del proprio il congiario a soldati ed al popolo (3), ch'ei faceva fornire la mensa di selvaggina, pesce ed uccellame suo proprio (4), e ch'egli alla moglie, rimproverantegli soverchia liberalità, die' questa risposta: <sup>66</sup> Stolta, poichè salimmo all'impero, perdemmo anche quello che prima possedevamo (5).,, E Tacito viene lodato d'aver dedicato in servigio del pubblico le proprie sostanze, che rendevano dugent' ottanta milioni di sestersii (quattordici milioni di franchi) l'anno, e adoperato tutto il suo contante per pagare il soldo alle milisie (6). Ma poichè gli Imperatori si avvisarono di crescere lustro alla lor dignità colla magnificenza o col lusso, come sull'esempio di Dioclesiano "presero ad

usare vesti intessute di oro ed a coprir le gambe ed i piedi collo sfarso della seta, della porpora e delle gioje (1); " poichè ad imitazione di quanto fece Costantino " la veste imperiale sfolgoreggiò di gemme, e'l capo si cinse costantemente di diadema (2); " come " a' pochi liberti e a' pochi schiavi ,, de' tempi andati (3) successero nella loro casa quelle turbe di orgogliosi e avidissimicortigiani: la facoltà del principe, ben lungi da soccorrere alle necessità del pubblico, più non baatè alle sue proprie, e bisognè che l'eratio, malgrado che sempre ne crescesser le angustie, sostenesse non piccola parte delle sue spese. Ma siccome qui non si vuole partitamente discorrere del lusso personale degli Imperatori, ma piuttosto vedere quanto il nuovo ordinamento della loro famiglia riuscisse d'aggravio allo stato, si osserverà come dopo la morte di Costantino le corti imperiali furono costantemente due, e alcuna volta, annoverandovi quelle degli usurpatori, anche più; e sol di passaggio, e acciò non abbiano a sfaggire a' lettori, si ricorderanno le somme che costar dovevano per la sola conservazione i palazzi imperiali di Roma, di Costantinopoli, di Nicomedia, d'Antiochia, di Alessandria, di Tessalonica, di Sirmio, di Ravenna, di Mediolano, di Arelate, di Treviri e forse ancor d'alcun altro; vengono dopo i palassi, le ville; e poi i presiosi addobbi e le ricche suppellettili e la servità che tutte queste cose aveva a custodire e a guardare. Sarà in contrario alquanto più circostanziato il discorso con cui mostrare, come per Costantino venisse aumentato e arricchito e onorato lo stuolo de' cortigiani, e quello con cui far conoscere alquanto da vicino la corte di Costanzo suo figlio; e le cose che nell'un proposito e nell'altro si addurranno sien tali, che senz' alcan ulteriore osservazione ne emergerà, quanto la corte imperiale fosse numerosa, quanto grandi somme costasse annualmente allo stato, e quanto no fosse-

ro malvagi i costumi.

Ensebio, il quale tutt' altro intende che di biasimar Costantino, siccome fa Zosimo che sempre
lo morde, così ne parla perciò che spetta al presente discorso. " Egli che con alto ed elevato animo soleva a tutti conferire gli onori, di molti ne
compartì a suoi famigliari; concissiachè da lui
mai non si niegò cosa di cui fosse richiesto, nè
mai restò delusa la speranza di chi se ne attendeva un benefizio; perchè molti egli arricchì di

<sup>(1)</sup> Vedi i (6. 2. 4. 5. 6. di questo libro.

<sup>(2)</sup> Suetonius August, c. ult.

<sup>(3)</sup> Capitol. eodem c. 5.

<sup>(4)</sup> Ibid. c. 7.

<sup>(5)</sup> Ibid c. 5.

<sup>(6)</sup> Vopiscus eodem c. 10.

<sup>(1)</sup> Aurelius Victor. de Caesarib. c. 39.

<sup>(2)</sup> Idem Epitome c. 41.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal. Lib. I. c. 7.

moneta, molti di possessioni; non pochi ne ettennero la carica di senatore, e parecchi la dignità consolare; gran numero di duci fu da lui stabilite, e i comiti vennero distinti in tre ordini, con che infiniti uomini pervenuero a sommi onori; massimamente che dall' Imperatore si escogitarono diversi gradi di dignità acciocche più ne potessero partecipare (1).,, Aurelio Vittore ed Eutropio gli fanne giusto carico di quelle cese di cui Eusebio il commenda. " Scrive il primo che Costantino venne per le smedate profusioni degli altimi dieci anni del suo regnare nominato pupillo (2); " e il secondo che quest' Imperatore " si studio di cattivarsi l'amore con ogni genere di liberalità e di condiscendenza (3); ,, e Ammiano Marcellino, quasi commentando le parole de' citati scrittori, in pochi detti ci insegua, quale modo da Costantino si tenesse nell' usare liberalità a' suoi cortigiani. "Irrefragabili argomenti, cos) egli, comprovano che Costantino fu'il primo di tutti a spalancare le fauci di chi gli stava da presso; ma Costanzo gli impinguò colle midolle delle provincie (4).

Alla corte del padre segue ora quella del figlio. Così si loda Giuliano da Mamertino: " Grandissima entrata ti assicura, o Augusto, la tua parsimonia, per cui alle pubbliche necessità si riserva quel tutto che gli altri profondevano a sasiar le lor voglie. Fino qui si credette che 'l supremo potere questo solo vantaggio apportasse, che 'l principe si distinguesse dagli altri cittadini non per forti imprese o splendore di gloria, ma per la grandiosità dello spendere; ond' era che le sterminate moli di fabbriche non necessatie e le innumerabili caterve di cortigiani venivano a costare più che non le legioni. Il popolo romano aveva anche a sentire il peso dell'artifiziata grandessa delle cene e de' pranzi, quando il pregio delle vivande si estimava non dal sapore, ma dalla difficoltà di procurarsele : quindi uccelli che per rarità parevan miracoli, pesci di rimotissimi mari, frutta fuor di stagione, nevi la state, rose nel verno (5). " Queste parole, e quelle che tra poco si addurranno di Ammiano Marcellino, aggiungono fede a quanto con oratoria ampollosità della stessa corte scrive Libanio. " Com' egli (Giuliano) gettò lo sguardo su quell'esercito di gente inutile e nudrita nell'osio, sui mille cuochi, sui barbieri, sugli acconciatori de' capelli che non erano meno, sulla turba ancora maggiore de' coppieri e de' credensieri, sullo sciame degli scalchi, sugli ennuchi i quali erano più delle mosche che la state ronzano intorno alle gregge; come considerò che tutti costoro venivano pasciuti a spese dello stato, e lungi da prestare alcun servigio gli recavano danno, egli tutti ad un tratto

li discacciò (1). E quanto fosse lo sfarso di tutti costoro, e quanto grandi somme divorassero ogni anno, si conosce da Ammiano Marcellino. Allorquando Giuliano arrivato nel palasso imperiale comando che gli si chiamasse un barbiere per farsi radere, a vide presentarsi un nome magnificamente vestito, pieno di maraviglia proruppe: io ho fatto chiamare un barbiere, non un tesoriere. Pure l'addimando, che cosa guadagnasse coll'arte sua; e n'ebbe in risposta: venti annone (porzioni di viveri) il ch, e 'l pabalo per venti giumenti e un grosso salario e 'l largo frutto di molti favori. Per la qual cosa l'Imperatore grandemente commosso, tutta questa genia, e cocì i suochi e altra tal gente che simile paga aveva, siccome tutti a sè poco necessarii, cacciò dando loro licensa di girsene dove volessero (2).,, Di questo licenziamento cost parla neilo stesso luogo il citato scrittore, dopo avere narrate come Gialiano facesse castigare certi ministri di Costanso. "Indi il principe si volse a tutt' i cortigiani, ma non siccome filosofo che fa professione d'andare in traccia del vero. Imperciocchè egli si avrebbe potuto lodare, se alcuni pochi ne avesse ritenuto di que' che si conoscevano siccome buoni e moderati. Bisogna però confessare che i più erano un seminario di tutt' i visii, che guastavano lo state colle lero malvage cupidità, a pih facevan di male col cattivo esempio che non coll' impunità che avean di peccare. Molti di costoro pasciuti delle spoglie dei templi, braccheggiando sempre e ovanque il gnadagno, gianti da estrema povertà a amisurata ricchessa, sempre avvessi ad occupare l'altroi, non conoscevano alcun modo nè alle spese nè alla profusione nè alla rapacità. Indi sorsero i principii d'una vita più rilassata; e gli spergiuri, e'l nessun rispetto per la pubblica opinione, e la matta superbia contaminavano ogni fede con vergognosi procacci. Tra questi visii crebbero l' insaziabile gola e le sfondate voragini de' banchetti e i trionfi delle mense in luogo di quelli delle vittorie; frequente l'uso della seta; raffinata l'arte del tessere; più sollecito lo studio della cucina ec. (3), ,, lu altro luogo parla questo scrittore alquanto più distintamente della rapacità de' cortigiani. ,, Coloro ch' erano potenti nella reggia davano il fiato a queste trombe delle civili calamità (a' delatori), onde incorporare ai proprii i beni di coloro che venivano condannali, e avere occasione di sempre più distendersi predande nel vicinato. Imperciocche siccome irrefragabili argomenti comprovano che Costantino spalancò il primo di tutti le fauci di coloro che gli stavano dappresso, Costanze gli impiuguò colle midelle delle provincie; perchè durante il suo reguo tutt' i principali ministri areero d' infinita capidità di ricchesse, senza appunto attendere a giustisia o rettitu-

<sup>(1)</sup> Eusebius Vita Constant. Lib. IV. c. 1.

<sup>(2)</sup> Aurel, Victor. Epitome c. 41.

<sup>(3)</sup> Eutropius Breviar. Lib. X. c. 4.

<sup>(4)</sup> Ammian. Marcell, Lib. XVI. c. 8.

<sup>(5)</sup> Gretiar. act. c. 10. 11.

<sup>(1)</sup> Orat. funebr. in Julian.

<sup>(2)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XXII. 4. 4.

<sup>(3)</sup> Idem ibidem.

dine (1). ,, Per fino Aurelio Vittore, nomo connolare di questi tempi e di questa corte, dopo avere lodato di alcune cose Costanzo, così chiude la sua operetta de' Cesari: " Questi così grandi e chiari pragi venivane in lai oscurati dalla nessuna cura in commettere i governi civili e i militari, da' corrotti costumi de' suoi ministri è dal dispresso che si faceva di ogni como dabbene. E per dire il vero in brevi parole, nulla v' avea di meglio dell' Imperatore, nulla di peggio de' suoi servidori.,

Lungo sarebbe venire con altre testimonianse mostrando la profusione e i visii delle corti seguenti ; e perciò pregando i lettori di tornarsi alla memoria quanto in più d'un luogo di questa seconda parte e della prima se ne accennò, si darà fine a questo poco ameno discorso con sole due osservazioni. E sia l'ana, che questo inconsiderato sparnazzamento in tante pubbliche calamità addusse il perniciosissimo abuso della venalità degli impieghi di corte e delle dignità dello stato e de' governi, siccome si conosce dalle concordi antorità di Libanio (2), di S. Giovanni Grisostome (3) e di Zosimo (4). E l'altra, che coloro i quali avevano comperato questi impieghi, siccome poco conseguivano dagli Imperatori che diventavano sempre più poveri, si risarcivano dalle fatte spese a danno de' sudditi, come più d'una volta fu ricordato, e si verrà ampiamente mostrando dove si avrà a dire de' petitori.

# 58. Conni sulle spose che si richiedevano per l'amministrazione dello stato.

Le spese che si riferiscone allo stato e fermano il terso ramo dell'uscita sono di dae maniere, in quanto ne concernono il governo e la difesa. Quali e quante esse si fossero, è impossibile non solo di stabilira, ma nè anche d'indicare per approssimasione, perchè gli antichi poco curavano le notisie statistiche, di cui oggi si tiene più conto che forse non meritano, e pochi scrittori di storia erano in grado di procacciarsene. Cresce l'imbarasso per chi prende a trattare delle spese della prima maniera; perchè da un governo, in origine per parte de' magistrati onninamente gratuito, si passò grado a grado a sistema diverso, sicchè e tutti i governatori e gli Imperatori medesimi ricevettero dallo stato alcun compenso delle loro fatiche.

Egli è a tutti notissimo, che nell' antica Roma tutti i magistrati provinciali dovevano esser gratuiti come gratuiti eran gli urbani; e questa fu la cagione per cui, come fu narrato nel precedente paragrafo, Augusto, e sul suo esempio molti altri Imperatori, lungi da appropriarsi alcuu che delle pubbliche rendite esteutavano d'impiegare in servizio e pro dello stato le proprie loro so-

noje e delle grosse spese s'indensfizzavano a carico de' miseri popoli. E si fu per ovviare alle loro rapacità, che Augusto, siccome fu avvertito nel paragrafo primo, decreto " che si dessero a tatt' i magistrati i rispettivi emolumenti, assegnando loro una determinata provisione a seconda di quanto esigeva il loro impiego (1). "S'ignora, quale questa provvisione si fosse; ma la pratica de' tempi della repubblica, e quella che ora si mostrerà degli Imperatori del secolo III. ci insegnano, ch' essa consisteva parte in denaro, parte in viveri, parte is suppellettili e fornimenti di varia maniera; con tutto ciò scendiamo dal regno d'Augusto fino a quello d' Alessandro Severo (regnb dal 222 al 235) sensa che forse se ne trovi indisio nessuno. Imperciocchè solo in Lampridio si legge, che quest' Imperatore solea dare a chi andava al governo d' una provincia venti libbre di vasellame d'argento, sei coppe d'oro o dorate e gemmate, due cavalli, due muli, due abiti di cerimonia, una veste per casa ed una da bagno, una concubina a chi non aveva moglie, un cuoco ed un mulattiere. Chi usciva di carica rendeva gli schiavi e i giumenti, e teneva il rimanente per sè (2). Di que' medesimi tempi s' ha un' altra memoria. Da una lettera di Valeriano (regnò dal 253 al 257) si conosce quale fosse il salario annuale del governator dell' Egitto. Frumento moggi tremila, orzo moggi seimila, lardo (carne porcina) libbre duemila, vino vecchio sestarii tremila e cinquecento, olio di prima qualità sestarii centocinquanta, di seconda seicento, sale moggi venti, cera libbre cencinquanta, paglia, fieno, erbaggi a piacere, pelli per farne tende trecento; sei muli l'anno e così tre cavalli, dieci cammelli e nove mule, e ogni anno oltre cinquanta libbre di altra argenteria ventidue libbre di coppe, calici e tasse d'argento, cento e cinquanta filippi e quarantasette altri a titolo di mancia, e poi cento e sessanta altre monete che si dicon trienti, cioè terse parti di un denaro di oro (3). Come viveri ricevevano poi anche vesti, clamidi, armi, schiavi

stanse; finchè, se non prima certo ai tempi di-

Dioclesiano, fu all'impero addossato per massima il mantenimento del principe e della sua.

corte. Per altro questo servigio gratuito degli an-

tichi proconsoli e de' pretori costava carissimo alle provincie, perchè abbastanza si sa, come i-

governatori, non ricevendo dal pubblico se non

certo corredo e certo salario di vettovaglie, delle

Se in modo positivo si conoscesse il numero e l'estensione delle provincie, in cui a' tempi di questi due principi era diviso l'impere, si potrebbe coll'appoggio di questi due fatti azzardare qualche conghiettura sull'annuale importo di que-

per diversi ufficii in numero di dieci, dodici fino

a venti, argenti fino alle cinquanta, sessanta e

anche più libbre (4;.

<sup>(1)</sup> Ammian, Lin. XVI. c. 8.

<sup>(2)</sup> Libanius Orat. supra sit.

<sup>(3)</sup> Orat, XVI. ad pop. Antioch.

<sup>(4)</sup> Lib. IV. c. 28.

<sup>(1)</sup> Dio. Lib. LIII.

<sup>(2)</sup> Lamprid. Alex. Sev. c. 42.

<sup>(3)</sup> Trebell. Poll. Claudie c. 14. 15.

<sup>(4)</sup> Idem ibidem.

ste spese; ma auche avendo tale notizia saremmo ancor molto lungi dal vero, perchè sempre mancherebbe il numero degli ufficiali subalterni e la quantità del lor soldo, che doveva ascendere a somma non piccola. Perciò in luogo d'andare sens'alcun fondamento fantasticando si osserverà, che un tal modo di pagare chi serviva allo stato doveva a questo riuscire di molto dispendio per varie ragioni, ma in particolare per due. Imperciocche, sensa nulla dire dell' inconveniente di esigere e dar vettovaglie di cui già si parib, tutte quelle suppellettili, quel vasellame e quegli altri fornimenti, quantunque fossero opera degli schiavi che lavoravano nelle fabbriche imperialie così quei cavalli, que' muli, que' camelli e quei servi che si davano in dono dovevano costare all'impero immenso tesoro; e siccome i governi e le altre cariche tutte non duravano se non un anno, o forse ben tre e cinque al sommo, e la maggior parte delle cose donate restava a chi le avea ricevute: l'erario non poteva non sentire da tale pratice danno notabile ansi infinito.

De' tempi posteriori a questi manca assolutamente ogni dato sul pumero degli ufficiali che servivano ne' diversi ministerii e presso i governatori delle provincie; e così manca ogni dato intorno a' loro stipendii ; solo della tetrarchia di Dioclesiano, se si vuole prestar fede a Lattansio, si sa così in generale " che que' che avevano paga erano più di que' che pagavano (1). " Perciò o conviene lasciare affatto quest' argomento o come si tentò di fare nel 6. 11, da quanto l'amministrazione dell' Africa dopo il principio del secolo VI. costava sotto l'Imperator Ginstiniane cercar d'inferire, quanto costar dovesse quella di tutto l'impero dopo le innovazioni di Dioclesiano; nel quale caso il ragionamento analogico, che ivi si adoperò, si potrebbe continuare così. Il prefetto del pretorio da Giustiniano preposto al governo delle sei provincie africane e della Sardegna conseguiva annue cento libbre di oro, che a franchi 2066, 81 danno franchi 106,681. Ognuno de' sette rettori a lui subordinati aveva un salario di venti libbre di oro, e oltre cinquanta altri ufficiali subalterni un cancelliere con annue sette libbre di ero. Dietro la proporzione, nel dette paragrafo posta siccome hase del calcolo degli vomini impiegati nel governo dell' impero, i cento e sedici governatori delle provincie apparenti dalla Notitia dignitatum doverano in tutti, a libbre ventiquattre di oro l'uno, costare egni anno 2784 libbre di ero, i lor cancellieri 812 e i 4 antichi prefetti del pretorio 1933 libbre di oro, cioè non melto oltre messo milione di franchi l'uno; somma per un magistrato, il quale, siccome il prefetto delle Gallie, aveva a governare tutta Spagna e 'l Portogallo, tutta Francia e l'Inghilterra, evidentemente assai piccola, siccome piccola quella dei governatori, se le suppellettili e l'altro corredo che loro si dava non l'avessero cresciuta di molto oltre il doppio. A' quattro prefetti

del pretorio, a' rettori delle provincie è a' lor cancellieri s' hanno ora da aggiugnere i governatori delle tredici diocesi, ossieno i tredici vicarii dei prefetti del pretorio, i quali dietro l'accennata misura verrebbero ad aver conseguito 1643 libbre di oro. In tal maniera risulta, che 'l soldo dei prefetti de' vicarii, de' rettori e de' cancellieri, avrebbe sensa le annone e 1 consueto fornimento importato 7172 libbre di oro. Gli ufficiali subalterni di questi diversi magistrati si dissera dovere essere stati 21,266; ma del loro salario, quantunque Giustiniano indichi quello de' suoi, non si pub nulla affermare, perchè non essendosi nè 'l Guterio, nè'l Cujaccio, nè'l Pancirolli, nè forse alcun altro de' commentatori del codice avventurati a illustrare la legge in cui se ne parla, si può credere che l'illustrazione ne sia a giorninostri impossibile. Mancano poi i salarii de' 3660 assessori, o giudici civili e criminali, e quelli dei supposti 34,800 apparitori, fanti o messi de'rettori, e quelli de' 9280 apparitori de' prefetti e dei loro vicarii; ma quanto a questi sembra doversi credere, che'l loro salario fosse assal tenne, e il più ne consistesse in annone e in que' proventi accidentali, che avanti i nuovi ordini de' nostri giorni si chiamavano sportule.

Poco dunque siccome si vede sappiam delle spese che si richiedevano per l'intrattenimento de' magistrati incaricati del governo delle provincie; e men che di queste sappiamo di quelle, che si riferivano a' consiglieri e a' ministri che presso l'Imperatore e sotto i suoi ordini attendevano al governo di tutto lo stato; perchè sebbene si conoeca e in altro luogo sia stato indicato il numero degli ufficiali impiegati in alcuno di questi ministerii, s' ignora del tutto il soldo loro e così quello de' ministri a cui erano sottoposti e quello dei consiglieri. Tuttavia a considerare, che di già Antonino Pio credette di dovere nel secolo II. torre il salario a molti che non lo meritavano, perchè nulla facevano a pro dello stato (1); a vedere la generosità che verso i governatori del secolo IIIsi usava da Alessandro Severo e da Valeriano; a osservare quanto della liberalità di certi Imperatori verso i lor servitori si disse nell'antecedente paragrafo, si scorge che i ministri, i quali pel loro ufficio sempre stavano presso la persona del principe, anzichè dovere per la provvisione invidiare i magistrati che governavano le provincie dovevano da questi venire invidiati.

Di parecchio altre cose che appartengono all'amministrazione dell'impero converrebbe ancora discorrere; ma di alcune non si può perchè ne
manca ogni contessa, e di alcune basterà qualche cenno. Quanta spesa non doveva per cagione
d'esempio importare il mantenimento, l'addobbo
e la servità delle residense di tutt' i ministerii,
de' quattro prefetti del pretorio e de' due prefetti
delle città capitali, de' pretorit di tredici vicarii e
di cento e sedici governatori? Quanta i magazzini in cui conservare così sterminata copia di ac-

<sup>(1)</sup> De mortib. presecutor.7.

<sup>(1)</sup> Capitolinus Ant. Pio c. 7.

none, quanta le mansioni, le stazioni e le stalle del pubblico corso, quanta gli schiavi che in tutte l'impero a questo servivano? Oltre ciò sei erano nell'impero d'Occidente le secche, quindici le fabbriche di panni lani, due quelle di panni lini, otto le fabbriche e le tintorie di porpora (1); e almeno altrettante, ma probabilmente ancor più, erano quelle dell' impero d'Oriente. Quante braccia, quante macchine, quanti utensili, quanti stromenti! Non si possono qui passare sotto silenzio, sens' almeno tornarie a ricordare, quelle maravigliose vie, che mettevano in comunicazione tutto il mondo con Roma; non i porti, non i ponti, non quelle tante e così stupende opere di che in tempi più lieti gli Imperatori avevano abbellito tante e poi tante città, non finalmente le stesse città secondo le loro affesioni o fondate di nuovo o considerabilmente accrescinte. Queste sole e poche cose, quantunque nessuno sia cost ardito di volersi fare a indovinare, quale potesse esser l'importo delle spese che si esigevano per l'amministrazione di questo stato, queste sole e poche cose possono però servire a formarsene un qualche concetto.

# 6. 56. Soldo delle milisie.

La seconda maniera delle spese, che si dissero riferirsi allo stato, comprende quelle che si richiedevano per l'intrattenimento degli eserciti, e queste o risguardavano la paga o i viveri e l'armatura e 'l vestito de' soldati o le lor ricompense.

Tenue era ancora ne' tempi della tersa guerra punica (anno avanti l'era volgare 149 al 146) lo stipendio delle milizie romane. Ecco quanto ne scrive l'accurato Polibio. "I fanti ricevono due oboli il di, i capi degli ordini il doppio, e i cavalieri una dramma, cioè il triplo (un denaro d'argento). I fanti acquistano due terzi d'un medinno attico (quattro moggi romani) di grano il mese, i cavalieri sette mediani di orzo, due di grano. I fanti de' socii ricevono lo stesso grano che i romani, i cavalieri un medinno e un terzo di grano e cinque di orso. Tutto questo si dà aº socii gratuitamente. A' Romani il questore detrae una determinata somma dallo stipendio per titolo del grano, delle vesti e di quell' armi di cui avesser bisogno (2). " Questa paga sembra aver continuato fin verse gli ultimi tempi della repubblica; ma siccome quelli erano giorni di continue vittorie, il soldato aveva qualche compenso alla scarsezsa dello stipendio e nella frequente occasione di preda e nella sicura speransa del dono che nel trionfo gli facevano i capitani, siechè conseguiva cinque, sei, otto e anche più centinaja di sestersii, come fu nel trionfo di Pompeo in cui " chi ebbe il meno giunse a toccare mille cinquecento denari (3). " Ma come per l'ambisione de grandi la milisia romana venne a mutare uatura, cioè com'ella d'un sacro dovere diventò professione, e nelle guerre civili professione della gente più povera e della più vile, bisognò attaccare i soldati alle bandiere non tanto colla santità del giuramento, come coll'allettamento del lucro; e si fu allora che 'l dittatore Cesare non contento di ricompensare i soldati, siccome alla fine delle guerre o de' loro comandi avevano fatto Mario, Silla e Pompeo, raddoppio in perpetuo la paga alle legioni (1). O per concessione sua oppur d'Augusto noi veggiamo sul principio del regno di Tiberio lo stipendio importare dieci assi il di; ma i soldati le volevan di sedici, cioè d'un intiero decaro d'argento (2). Domiziano, tutto inclinato a favorir le milisie, accordo loro un aumento di tre denari d'oro l'anno, sicchè ricevendone dodici l'anno, avevano tredici assi e un quarto il dì (3). Dopo di lui non si trova memoria da poterne dire con sicurezza, sebbene si sappia che Settimio Severo " dava a' soldati paga maggiore di tutt' i principi antecedenti (4) " e che Caracalla suo figlio loro profuse tutt' i tesori paterni (5); degli Imperatori seguenti poi non si può affermar nulla affatto. Largo, rispetto a quello che veggiamo comunemente introdotto ne' nostri eserciti, ci appare il soldo accordato da Domisiano alle legioni, perchè ponendosi in quell'età il denaro di oro a diciannove franchi e ventisette centesimi, avrebbe importato alcun che oltre sessantatre centesimi il dì. Ma si osservi che per l'addotta testimonianza di Polibio il soldato doveva pagare al questore il grano, le vesti e le armi; sebbene da quanto tra poco si verrà soggiungendo può indursi, che gli Imperatori per questi titoli non gli detraevano dalla paga gran cosa e forse ben nulla.

#### 6. 57. Donativi.

Ma se anche si voglia supporre, che una tale detrazione continuasse, se diasi che sotto gli Imperatori più rara che non a' tempi della repubblica fosse l'occasione di preda e meno frequenti i trionfi, e del tutto cessasse l'uso di licenziare con larga rimunerazione gli eserciti dopo finita una guerra: i soldati avevano trovato una nuova via di compensarsi di queste perdite obbligando tutti gli Imperatori a profondere loro il denaro in gran copia sotto nome di donativo. Questo più forse che da' brevi cenni che se ne faranno può apparire dalla considerazione generale, che il principato essendo stato in origine usurpato coll'armi, tenere non si poteva se non coll'appoggio delle milisie e per loro messo, e che esse troppo bene il sapevano.

Questo rovinosissimo uso di comperare i soldati era invalso fin dai tempi delle guerre civili, e Ce-

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. II. §. 27.

<sup>(2)</sup> Histor. Lib. VI. c. 37.

<sup>(3)</sup> Plutarchus Pompejo.

<sup>(1)</sup> Suctonius D. Julio c. 26.

<sup>(2)</sup> Tacitus Annal. L. I. c. 17.

<sup>(3)</sup> Suctonius Domitiano c. 7. Zonaras Lib. XI. c. 19.

<sup>(4)</sup> Spartianus Septim. Sev. c. 14.

<sup>(5)</sup> Herodiamus Lib. IV.

sare e i Triumviri superarono nella grandessa delle ricompense tutt' i capiparte che gli aveau preceduti: perchè Cesare done alle sue dieci antiche legioni a un solo tratto ventiduemila sosterali per semo (1), e Ottaviane alle otto legioni, che dalla vittoria di Mutina il condussero a Roma ad occupare di forza il consolato, pagb duemila e cinquecento dramme o denari, e ciaquemila alle diciannove che seco pugnaro a' Filippi (3). Come fatto aveva privato gli convenne far depo principe, sebbene più non donasse somme cost eserbitanti; ma pure assegnò terreni a più che trecentomila nomini, e tre volte ricompensò i voterani ed una volta shorsh ad ogni soldato mille sesterzii (3), c morendo mille ne lasciò ad ogni pretoriano, cinquecente a' soldati delle coorti urbane, trecento a quelli delle legioni (4). Anche Tiberio, tutt' altro che sprecatore, dovette raddoppiare il legato fatto alle milisie da Augusto, e donare un' altra volta milio denari ad ogni pretoriano e alcun che alie legioni di Siria (5). Segnì dopo l'accisione di Cajo Pelezione di Claudio, il quale diede il pernicioso esempio di comperar l'impero dai soldati, e " fu tra' Cesari il primo che obbligasse a sè la fedeltà delle milisie con promettere ad ogni pretoriano quindici (6) ,, o forse ventimila sesterzii (7), o dopo di lui più non salt principe al soglio che non pagasse, e ben caro, la sua elevazione. Nerone tante pago quanto Claudio (8); Ninfidio, che contro di lui suscitò i soldati a favore di Galba, promise ad ogni pretorizno settemila e cinquecento dramme, e mille dogento e cinquanta ad ogni legionario (9); e Galba rovinò perchè non attenne la fatta promessa (10); Ottone tanto promise di dare a' seldati " che non resterebbe a lui se non quanto gli volesser lasciare (11). " Anche il parco e severo Vespasiano, quantunque tardo il facesse, si dovette accomodare a pagare " quei premii ch' erano divenuti come di legge (12); ,, Adriano dispese nell'adozione di Cejonio Commode quattrocento milioni di sestersii (13), e si può credere che le adosioni di Antonino Pio e di M. Aarelio non costarono forse meno. E si osservi che fian a Pertinace il più degli Imperatori salirono al soglio per diritto ereditario e senza diretta opera delle milisie, e che negli eserciti y aveva ancora qualche vestigio della disciplina antica. Ma come Didio Giuliano, con offerire tren-

(1) Suctonius D. Julio c. 38.

tamila erstersii (t) ad ogni pretoriane, insegnè alle milicie che stava in loro balla di conferire l'impere e di conferirlo a quel presso che più loro piacesse, come i capitani che v' aspiravano presero a gareggiare a chi sapesse più dare e preosttere, la soldatessa ingerdigia più non ebbe ritegno nè mode. E non bastava il denativo che da ogni Imperatore qual regolare tributo si pagava allorchè ci veniva acclamate, che altri gli bisognava farne quando trionfava o riportava qualche vittoria o assumeva collega un figlipolo o celebrava il quinte o'l decime anne del sue impere. Ma a volere, anche senza una tediosa enumerasione, comprendere quanto immense somme costassero questi donatiri straordinarii, basterà ricordarsi come più d'un Imperatore dont denaro alla plebe di Roma quattre, cinque, sci, ette e fin nove volte (2), per poterne inferire quanto più e quante più di frequente dovessero denare a' soldati, dai cui favore, più che non da quelle dell' incrune plebe, dipendeva il loro regnare e'l destino. Gessò alta fine questo sterminio dell'erario dopo i novelli regolamenti militari di Costantino, sicchè più non si trova di donativi menzione se non nell'acciamazione di Giuliano, ma solo qualche lagno delle legioni dolentisi che ne fossero possati i bei giorni. Si disse, i donativi essere stati lo sterminio dell' erario, a cos) si disse, perchè da Augusto a Costantino, senza contare quelli dei tanti tiranni, bisognò degli ordinarii pagarne ben oltre quaranta, e degli straordinarii almeno due volte tanti e fors'anche tre. A mostrare in alcun modo quanto tesoro costassero, si ricorderà che il donativo di Tiberio, il quale, siccome si vide, certo non fu de' più splendidi, importò cento tredici milioni di sesterzii; che conservando tra' pretoriani e le altre milisie la proporzione stabilita nel legato d'Augusto ne' donativi di Claudio e Rerone, se ne dovettero distribuire ottocento e quarantasette milioni; e che per quello di Galba, se forse stato pagato come l'aveva promesso Ninfidio, se ne sarebbero spesi mille cento e quaranta milioni; summa cotanto enorme, che al dire di Piutarco " non l'avrebbe potuto mettere insieme se non chi avesse flagrillato il gruere umano sejcento volte più di quello che aveva fatto Nerome (3). "

# 6. 58. Paghe degli ufficiali.

Come i consoli ed i pretori, così i loro legati (luogotenenti), così i tribuni delle legioni militavano sotto la repubblica sensa, tranne il foraggio ed i viveri, altro conseguire che di ventre in fama per la milisia e per essa aprirsi la via di salire agli onori. Una qualche alterasione di quest'antico costume sembra aversi dovato introdurre nel corso delle tante guerre civili; perchè avendo C. Mario poco prima del toro principio incominciato

<sup>(2)</sup> Applanus civil. Lib. II.

<sup>(3)</sup> Monum. Ancy ranum. (4) Sustanins Aug. c. 102.

<sup>(5)</sup> Idem Tiberto c. 48. Tacitus Annal. Lib. 1. c. 37.

<sup>(6)</sup> Sustanine Claudio c. 10.

<sup>(7)</sup> Joseph. Flaveus Antiquit. Judaic. Lib. XIX.

<sup>(8)</sup> Tacitus Annal. Lib. XII. c. 69.

<sup>(9)</sup> Plutarchus Galha.

<sup>(16)</sup> Suetonius Galha c. 16.

<sup>(11)</sup> Idem Othone c. 6.

<sup>(12)</sup> Idem Vaspas. c. 8.

<sup>(13)</sup> Spartianus Hadriano c. 83.

<sup>(1)</sup> Spartianus Didio Jul. c. 3.

<sup>(2)</sup> Vedi Parte 11. Lib. 1, 6. 19.

<sup>(3)</sup> Plutarchus in Galbam,

ad ammettere nelle legioni i cittadini più peveri, egli è da presumere, che oltre gli ufficiali i quali combattevano per furere di parte ve n'avesse non puchi, alla cui povertà i capi delle fasioni dovevane sortenire o alla cui capidigia devean soddistare per tenerli sotte le loro handiere. Così avendo usate in que' langhi tamulti, ed essendo la milisia divenuta mestiere a i tempi e gli nomini più interessati, egli sembra che a mano a mano s' introducesse, e sotto gli Imperatori si stabilisse la pratica di pagare un regolare stipendio a tutti gli afficiali di na grado qualunque. Con tutto ciò si percorre da Angusto fino a Valeriano un intervallo di presso a tre secoli sensa trovarne indizio o memoria, e come di que' tempi, non se ne trova de' posteriori. Dalle lettere di Valeriano conoscesi, ch'egli dava al tribuno Clandio cento e cinmanta denari d'oro l'anno, e a titolo di mancia due tersi dell'annuo stipendio (1); ch'egli assegnò al tribuno Probo, se per avventora non fu un done straordinario, cento denari d'oro, mille d'argente e dieci mila di rame (2); e che ad Aureliano, capitano di un intiero esercito ed ispettore dei campi, egli faceva pagare due denuri di oro, cinquanta d'argento e cento di rame il dì, i quali tutti insieme darebbero da millo e ottocento denari di oro l'anno (3). Probabile è che dopo le riforme militari di Costantine il soldo di melti di questi afficiali venisse a importare meno che nel secolo terso, ma, siccome sembra, sensa vanteggio per l'erario. Impercioschè con sestituire alle legioni, forti di sei mila nomini, quei maovi corpi che ne contenevano meno, crebbe d'assai il numero de' comandanti; i quali quantanque consegnissero meno de' tribuni er ricordati, cagienavano, atteso il maggior numero, una spesa maggiere. Quanti di questi anovi tribuni, di questi nuovi duci v'avesse si ignora. Del secolo quinto si vede stabilito un duce quasi in ogni previncia, ma la sua dignità era di molto inferiore a quelle de' duci del secole terne. Con si vede per egui diocesi un comite, e se elle erane di maggiore estensione anche più; e oltre questi che avevano un comando determinato, v'avea altri duci e non pochi, e altri comiti. Come è incerte il numero di tutti questi ed il soldo, così lo è quello de' masstri della milizia a piè e di quella a cavallo, e quello de' maestri di tutte e due le milisie; ma non ostante quest' incertessa parvo deversene fare queela memorja,

Bra, come poco fa si diceva, costume, che agli ufficiali si dessero i viveri ed il foraggio a spese dei pubblico, o per più giusto dire delle provincie deve si faceva la guerra; e fors' anche per questo motivo i Romani cotanto sempre si studiavano di portaria nel passe nessico. Ma finchè durò qualche vestigio dell'antica discipiton, a' ha a credere, che 'i più de' capitani, se anche non se-

guitavano le pedate de' Pabricii e de' Curii, non essero almeno nel campo in quegli eccessi di mollessa, di lusso e di ghiettoneria, a cui forse si abbandonavano se' loro palazzi e nelle ville. Quindi, por tacer fatti più antichi, di Adriano il quale viene lodate siccome ristauratore della negletta disciplina si legge a ch'egli per dare ai soldati l'esempio della vita militare si piaceva d'usere in pubblice cibi castrensi, cioè carne di majale salata, cacio o powa (1); » e di Alessaudro Severo, che essendo all'esercito a sempre solova mangiare a padiglione aperto, e a vista e con gran piecere di tutti usare cibi militari (2). » Ma non più che vent'anni dopo il suo regno si vede Valeriano accegnare a Probo, ancor giovinetto e appena neminate tribuno, ogni ch otto libbre di carne di manso, sei di porco, dodici di capra e dieci sestarii di vino vecchio, ogni due giorni un pollo e no sestario di olio, sale, legne, erbaggi a piacere (3). Quanti viveri lo stesso Imperatore faresse annualmente somministrare al tribuno Claudio appare dal 6. 55., dove si ricordò la provvisione di viveri assegnata al governator dell'Egitto, che era questa stessa di Claudio; e Albino, prefetto di Roma, doveva per ordine dello stesso Valeriano dare ogni giorno ad Aureliano, mentovato qui sopra, sedici pani bianchi, quaranta pani militari, quaranta sestarii di vino da tavola, messo porchetto, due polli, trenta libbre di carne di porco, quaranta di manso, un sestario di olio scelto ed uno di quello d'inferior qualità, un sestario di certa salsa e uno di sale, erbaggi a piacere (4).

Dove qui dietro si parlo delle spese che si richiedevano per l'amministrazione dello stato si ricordò, che fin già la repubblica soleva a' magistrati o a' capitani che andavano a un governo o a una guerra regalare sotto nome di vasario un certo corredo; e da Cicerone s' intende, che a' tempi suoi ad un console che avesse a reggere una provincia si pagava per tale titolo una grossa somma di denaro (5). Continuò quest'uso sotto gli Imperatori; e non sembra potersi dubitare, che come riguardo a' rettori delle provincie non continuasse anche riguardo a' capitani dopo seguita la separazione de' governi civili da' militari, quantunque non si possa addurre in prova se non l'autorità di Trebellio Polliene, da cui si conosce, che gli Imperatori somministravano agli ufficiali nu campleto equipaggio, cioè vesti, cavalli, suppellettili di ogni maniera. Dalla lettera di Valeriano Imperatore al procuratore della Siria, che presso il detto scrittere si legge, si scorge, che cosa quel principe facesse dare a Claudio, cui, sebbene tribuno, dice di volere considerare come duce; e per connecere i tempi o'l sistema d'amministrazione sarà bene vederne distintamente. S'avevano dunque dare a Claudio trenta decine di pelli da cuo-

<sup>(1)</sup> Trebell. Poll. Cl. c. 14.

<sup>(2)</sup> Flav. Vopisc. Probo c. 4.

<sup>(3)</sup> Vopiscus Aurel. s. g. et Salmasius ad qum

<sup>(1)</sup> Spartian. cod. c. 10.

<sup>(2)</sup> Lamprid. Alex. Sev. c. 51.

<sup>(3)</sup> Vopiscus Probe c. 4.

<sup>(4)</sup> Idem Aureliano c. 9.

<sup>(5)</sup> Oral. in Pison. 35.

prire le tende, sei muli, tre cavalli, dieci cammelli, nove mule e cinquanta libbre di vasellame d'argento ogni anno, undici libbre d'argento in bicchieri e boccali, una tunica militare rossa, due clamidi con fibule dorate, un balteo d'argento dorato, un anello con due gemme, due fibule d'argento dorate e una di oro con ago di Cipro, un braccialetto di sette once, una collana di una libbra, un elmo dorato, dae scudi messi a oro, due lance, quattro falci, una veste bianca con porpora, una veste di cerimonia con porpora, due paja di tappeti di Cipro, due camicie ec. ec., due belle prigioniere, un carpentiere, un cameriere, un pescatore, due cacciatori, un baguajuolo, un confettiere. Ebbe egli inoltre, ma con obbligo di restituirgii o di pagarne il presso, una lorica, un latoclavo, un cuoco, un mulattiere, uno scrittore e nn muratore (1). Il medesimo Imperatore, quando nominò Claudio duce dell' Illirico, si vanta in una lettera indiritta al prefetto del pretorio d'avergli assegnato un salario uguale a quello del prefetto dell' Egitto, tante suppellettili quante al proconsolo dell'Africa, tanto vasellame d'argento quanto al curator dell'Illirico, e tanta servità quanta l'Imperatore ne ordina per la sua propria persona in ogni città (2).

Gli Imperatori o per vicompensare i capitsai più valorosi o per tenersegli amici solevano loro talvolta raddoppiare quest' equipaggio ordinario e fin anche quintuplicare la paga, siccome fece Tacito a Probo, quando gli commise il comando di tutto l'Oriente (3), e di soventi far loro de' magnifici e costosi regali, quali per esemplo furono quelli che da Gallieno si mandarono a Claudio per placarne lo sdegno, e tra cui oltre varii vestiti di sommo presso si veggono annovevate due patere d'oro gemmate del peso di tre libbre l'una, due hicchieri pur d'oro e gemmati e ognun di ugual peso, parecchi vasi d'argento del peso di cento e ventiquattro libbre, cencinquanta denari di oro e trecento trienti (4).

# §. 59. Annona militare.

Si disse che i soldati ne' tempi antichi ricevevano dal pubblico il grano con obbligo di rimborsarne di mano in mane l'erario collo stipendio. (5). Ma ben poco sembra ne toccasse a pagare a' soldati; perchè avendo i Romani costantemente la massima di portare la guerra nelle provincie nemiche e di alimentare a loro spese l'esercito o con esigere da esse le necessarie vettovaglie o con mieterno le biade e predare, si vede che l'erario poco o nulla spendendo del suo, picculo o nissun risarcimento doveva pretendere dalle legioni. Ora egli si sa, come dal fine della tersa guerra punica fino al principio delle guerse civi-

- (1) Trebellius Pollio Claudio c. 14.
- (2) Idem ibid. c. 15.
- (3) Vopiscus Probo c. 7.
- (4) Trebell. Pollio Claudio c. 18.
- (5) Polybius Histor. Lib. VI. c. 37.

li, questo popolo combattà sempre con singolare fortuna e in contrade abertose, siechè si può dire che per titolo dei framento non si facesse a' soldati nessan diffalco dallo stipendio. Così essendo per la prosperità delle imprese avvenuto che le milisie ricevettere per un secolo il grane gratuitamente, seguitarono le guerre civili, nelle quali i capi de' diversi partiti di certe non badavane a farsi pagare il grano. E in effette si trova che C. Cesare a' suoi soldati non solo il donava, ma quande ne avez il donava senza modo e misura (1); e averlo dato anche gli Imperatori sens'alcuna ritensione sul soldo, sembra potersi dedurre da pià autorità. Quando le legioni pannoniche tumultuarono alla morte d'Augusto, Percennio per muoverle a sedisione loro andaya ripetendo: « grave e stentata essere la milizia, la vita e le fatiche del soldato valutarsi dieci assi il di, e così misera somma dover bestare a pagarne e viveri e arme e tende, e a procurarsi qualche indulgenza da' centurioni (21; » del grano, siccome si vede, egli non fa espressamente parola, Di Settimio Severo e di Caracalia si legge in Erodiano che l'uno e l'altro crebbere la quantità del grano che si dava a' soldati (3). Alessandro Severo a quella legiose che si era ammutinata in Antiochia diceva: « i vostri capitani v' insegnarono ad innalsar queste grida contro i Germani, i Sarmati ed i Persiani, non contro colui che per darle a voi esige da' provinciali l'annona, le vesti e le stipendio (4); » e Probo, che ne' brevi intervalli di pace sempre obbligava i soldati a qualche lavoro, soleva dire « ch'essi non avevano a mangiare i lor viveri senso guadaguerseli (5) » Le cose or riferite, e il fatto che gli Imperatori usavano ogni arte per affesionarsi i soldati, sembrano porre fuor d'agni dubbio la proposta sentensa; ma stanno in con trario due di quegli stessi scrittori che si sono ricordati, e i più gravi. Scrive Svetonio: « Nerone stabil) che alle ovorti pretoriane si desse il grano gratuitamente (6) » e Tecito: « Poichè Nerone chbe punito coloro che avevano congiurato con C. Pisone, pariò a' soldati, donò a ciascuno due mila sesterzii e senz'aloun pagamento il grano che loro si dava ogni mesc e che per lo innanzi solevano pagare al presso corrente (7). " Se egli pare improbabile che Tacite nel discorso ch'ei mette in bocca a Percennio si dimenticasse di far parola del grano; se narra Svetonio che Cesare donava il grano senza misura; se il grano si donava alla plebe e si dava a' cortigiani e a' ministri , se grano e pane si dava agli afficiali dell'esercito e si capitani, come poi oredere che i quattro primi Imperatori le facessere pagare alle ler guardie a eni d'altronde mavano tanta liberalità ed indui-

- (1) Sustanius Divo Jul. c. 26.
- (a) Tacitus Annal. Lib. I. c. 19.
- (3) Herodianus Lib. 111.
- (4) Lampridius Alex. Severe c. 53.
- (5) Vopiscus Probe e. 20.
- (6) Sustanius Nerone c. 10.
- (1) Tacilus Annal. Lib. XV. c. 72.

genca? Lecho è in quest'apparente contraddisione conghistiurere che le legioni l'avesser gratuito, perchè la paga loro era piccola e perchè stanziavano sull'estremo confine, dove appunto per la presenza loro e per la frequenza delle incursioni il caro era maggiore : mentre i pretoriani acquistavano doppia paga (1); e in occasione de' donativi sempre conseguivano somme maggiori e si stavano in Roma, dove i principi si studiavano di far regnar l'abbondansa. Comunque, così essendo le cose, difficilo sia d'affermare in tale quistione alcun che, egli sembra potersi asserire con bastante certessa, che se non prima, certe almene dorante l'anarchia militare e dopo i regni di Settimio Severo e di Caracalla, il grano si dava alle milisie gratuitamente. E di più, dove il soldate deveva nei tempi antichi pagarlo e macinarlosi e farsene il pane, si veggono sotto Commodo, o fors' anche avanti il suo regno, aggiunti alle legioni i pistori (2); e dove il soldato dovea nelle marcie portarsi il bagaglio e la grave armatura, e talvolta i viveri per ben quindici giorni (3), Alessandro Severo lo sovvenno di cammelli e di muli per valersene nel trasporto delle vettovaglie (41. Ne' tempi seguenti un'altra innovasione ebbe luogo, e si fa che gli imperatori, non badando per una mal' intesa economia all'aggravio de' sudditi, inginnsero al povero popolo, oltre molt'altre angherie, anche quella di macinare il grano e di fare e cnocere il pane e'l biscetto per uso delle milinie (5).

Al pane s'aggiunse in seguito il vino e la carne fresca e la salata di porco, di montone, di bue, e 'l lardo e l'olio e 'l sale e l'aceto (6). Il vino il cui uso era ne' campi negli antichi tempi interdetto, forse si dava già durante il regne di Commodo (7), sobbene ne' laoghi qui citati si vede averlo a' suoi giorni Pescennio Negro vietato, e sebbene lodandosi Misiteo prefetto del pretorio del terso Gordiano, perchè in tutte le principali città di confine teneva sempre in pronto quanto di grano, di orso, di fieno, di lardo e d'aceto potesse bastar per na anno, non si fa punto mensione del vino (8). Di vino poi che si dava regolarmente si soldati, e così di carne anche fresca e di tutte le vellovaglio poco fa ricordate, si parla di frequente nelle leggi de' tempi appresso; ed egli non sembra improbabile che venendo meno il denaro, gli Imperatori per rendere più agevoli e le esasioni e'l sostentamento degli eserciti, si induecssero a riscuotere da' provinciali quelle derrate e a darle a' soldati in isconto della paga, come ne' tempi antichi si faceva coi grano. Ma di so-

(1) Dio. Cassius. Lib. LIII.

venti e quando loro ternava meglio essi asavano in diversa maniera, con vantaggio forse del loro tesoro, ma certo scapito della militare disciplina e della robustessa e sanità de' soldati; dacchè tutt' i gran capitani sogliono attendere con sommo impegno che i loro eserciti siene bene nutriti, e tra' Romani si lode la severità di Galba, il quale avendo risaputo che un soldato aveva, in tompo che l'esercito penuriava di viveri, venduto un moggio di frumento per cento denari, bandì che nesenno il soccorresse di cibo, onde quel misero ebbe a perire di fame (I). Trovasi danque che contro l'antico costume gli Imperatori in luogo de' viveri soliti a darsi a' soldati, loro ne corrispondevano il presso (2); e si vede, per cagione d'esempio, come nell'Illirico del 389 ottanta libbre di carne salata di porco si valutavano un solido d'oro, altrettanto ettanta libbre di olio, altrettanto dodici moggi di sale (3); dalle quali leggi tutte si può sens'esitanza inferire che i soldati nulla avevano, almeno di questi tempi, a pagare pei viveri che luro si somministravano dallo stato.

#### 6. 60. Armi, vesti e altre spese.

Assai ragguardevoli essendo in uno stato, che tiene milisie stanziali, le spese che si esigone per la sua difesa, e cotante essendo poche e imperfette le notisio che intorno a quelle dell' impero romano si possono raccogliere: non sembra alieno dallo scopo di questo libro di dedicare a tale argomento alcune ulteriori considerazioni, unde se ne possa in qualche modo concepire il complesso.

A consecere dunque quanto dovesse importare la semplice paga delle milisie, si pongano siccome quantità media delle forse che dagli Imperatori si tenevano in piedi, non le venticinque legioni di Augusto, non le trentanove di Diocleziano, ma le trenta d'Adriano, e a queste si aggiunga un numero uguale di fanti mercenarii o ausiliarii, e le dieci coorti de' pretoriani e le quattro arbane e le sette de vigili e tutta la cavalle... ria, e poi i soldati e la ciurma delle armate principali e quelli delle flotte minori e delle armatette che guardavano i fiumi, e si avranno almeno almene quattrocente mila nomini; numero per cetante impere ferse anche troppo piccelo, e piccolissimo a confronto di quegli sterminati eserciti del secolo nostro o del passato. Or si dia che ognune di questi nomini, pretoriani e legionarii, ciurma e soldati di mare, fanti e cavalli avesse la paga di tredici assi e un quarto il dì, ossia d'un denaro d'oro il mese, la quale paga fu da Domisiano fissata alle legioni: ne risulterà una spesa annuale di quattro milioni e ottocento mila denari di oro, E poi i cavalli, le macchine, le armi, i

<sup>(2)</sup> Spartianus Pescennio Nig. c. 10.

<sup>(3)</sup> Cicero Tuscul. Disput. Lib. II. c. 16.

<sup>(4)</sup> Lampridius Alex. Sever. c. 47.

<sup>(5)</sup> Cod. Theod. Lib. XI. tit, 16, l, l. 15, 18,

<sup>(6)</sup> Ibid, Lib. VII. tit. 4. l. l. 2. 4. 5. 6. 15. 17. st tit. 5. l. l. 2. 17.

<sup>(7)</sup> Spartianus Pescenn. Nig. c. c. 7. 20.

<sup>(</sup>b) Capitolinus Gordian. c. 28.

<sup>(1)</sup> Suetonius Galba c. 7.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. VII. tit. 4. l. f. 10. 14. 22. 29. 30. et Lib. VIII. tit. 4. l. l. 10. 19.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. VIII. tit. 4. l. 17.

legui da trasporto e da guerra, i viveri, le rimuaerazioni de' veterani, la paga degli ufficiali?

Quanto a' viveri, si ricordo che a' soldati oltre la paga si dave il grano od il pene. Il grano, in ragione di quattro moggi romani a testa il mese, siccome ne' tempi antichi lo avevano tutt' i fanti o romani o allesti (I), importava diciannove milioni e duccento mila moggi l'anno, sensa contare quel più che ricevevano gli ufficiali, i pretoriani o le guardie e i soldati a cavallo. Per saggio da cui inferire, quanto costassero i viveri che si davano agli ufficiali superiori, possono servire le lettere dell'Imperator Valeriano che nel luogo citato si addussero; e quanto al lardo, alis carne, al vino ec. che si somministravano a' seldati, non se ne può e non se ne vuole fare alcun calcolo, perchè mancano tutt' i dati necessarii e perchè si davano ia isconto del soldo. Ben meritano particolare mensione i cavalli, dacchè in una massa di quattrocento mila soldati ve ne doveva aver da quaranta mila a cavallo; e questi, in ragione di cinque medinai attici di orso il mese, siccome si legge in Polibio, ne consumavano in un anno quattordici milioni e quattrocento mila meggi. Or vi si aggiongano i cavalli degli ufficiali, e quei del carreggio e le bestie da soma, e poi il costo de' cavalli, la bardatura, la ferratura, il fieno ec. ec.

Dai passi che altrove si addussero di Polibio (5.56.) e di Tacito (5.59.) appare che i soldati dorevano a' tempi della repubblica e a quelli ascor di Tiberio pagare alcun che per le armi e le vesti.

Quanto alle armi, se così era, così doveva essere solo quanto alle difensive e forse quanto alla spada, non mai quanto a quelle che si dicevane missili, cioè non quanto a pili, a giavelletti ed al saettamento; perchè se i soldati avessero dovuto pagare anche queste, si sarebbero guardati di recar con esse gran danno al nemico. Comunque si dessero ai soldati le armi, gli Imperatori quindici diverse fabbriche ne avevano stabilito nell'Impero d'Oriente e diciannove in quel d'Occidente (2). Alle spese che lo state aveva ad incontrare per sua difesa appartengono inoltre tutte quelle macchine e gli ingegni che presso gli antichi tenevano il luogo delle artiglierie; e l'intrattenimento loro e così quella della gente che lavorava nelle trentaquettro fabbriche o arsenali or ricordati deverane costare tutti gli anni delle semme considerabili.

Rispetto poi alle vesti; se tempo v'ebbe ia cui i soldati le dovovan pagare, dalle già riferite parole di Alessandro Severo (§. 5g.) a quella legione ammutinata in Astiochia può indursi, cho lo stato ne provvedesse le milisie, come le provvedeva di viveri. E così essersi praticato costantemente dopo il regno di quell'Imperatore, chiaro il dimestrano non poche leggi; perchè non solo si esigeva per questo titolo una separata tassa (3), ma si

- (1) Fedi il 9. precedente.
- (2) Vedi Parte 11. Lib. 11. 6. 27.
- (3) Cod. Theodos. Lib. VII. iii. 6. l. l. 1, 2. 3.

dava a' soldati ju luege delle venti il denaro. Con si trova che del 296 per una clamide ul dava lore nell' Illirise un solida d'ere, dove prima se ne davano sole due terzí (1), e da una legge posteriore s'impara, che a' soldati più valoresi si dava il denaro, agli altri e vesti (2).

Oltre queste che tutte erano spese regolari e permanenti, altre fuor d'ordine ve n'avea, che però si possono riguardare sicceme sistematiche ed erdinarie. Tali per cagione d'esempie erano le rimunerazioni dei veterani, tali ne' primi tre secoli i donativi , tali nel quarto e nel quinto il reclatamento e gli stipendii che si pagavano a' Barbari federati. Imperciocche, come fu ricordate, non selo bisognò qualche velta ridarre a numero gli eserciti comperando degli schiavi, ma si giunse a dare agli momini liberi che prendevan servisio una mancia fia anche di diesi solidi d'ero (3). Di quegli stipendii poi, che si pagavano alle nasioni barbariche per comperarue la pace, già si trova memoria nel secolo terzo, ma più di frequente nel quarto e quasi costautemente e iu maggior copia nel quinto. E quanto per questa cagione fouse omai poce dopo la metà del secole quarte impoverito l'Impero, apparirà, seusa noja di molte altre prove, dalle seguenti parole dell'Imperatore Giuliano al suo escreito: " Credete a me; la romane repubblica, già riochissima d'immensi tesori, è ridotta in sommo bisogne e povertà, per colpa di chi, endo crescere le ricchesse insegnò agli Imperatori a comperar da' Barbari la pace coll'ere (4). ,,

#### 6. 61. Ricompense de' veterani,

La serie del presente ragionamento richiede che ancora si dica delle ricompense che si accordavano a' veterani.

I Romani, avendo la massima di rieguardare la milisia siccome une speziale devere de' cittadini più benestanti, e di rimettore gli secreiti sì tosto che fosse finita una guefra, non chhero per langhissimo tempe a prendersi alcum pensiere de' soldati che licenziavano, Selevano però i capitani per affexionarsi il popolo in occasione del tricofo fare a' soldati alcana parte dei bottino per opera loro ammassato, e'i senato, però pià per vista di politica che per ispirito di generosità, assegnare a' cittadini, e non di rado anche agli alleati, e case e campi nel territorio de' vinti n mici. Come poi per varie cagioni fu occessario di tenere gli eserciti costantemente sull'armi, come nelle legioni si ammisero i preletarii, come perciò la milizia divenne mestiere, bisognò provvedere al mantenimento di que' cittadini, i quali per avere passato ii fiore degli anni nell'armi, e per essere stati in tante guerre o logorati o malconci, non potevano o non sapevano procacciarsi

- (1) Cod. Theod. Lib. et til. cit. l. 4.
- (2) Ibid. l. 5.
- (3) Cod, Theod. Lib. cod. tit. 13. L. 17.
- (4) Ammian. Marcell. Lib. XXIV. c. 3.

de vivere. Le nocessità di questi provvodimenti viene a coincidere col principio della guerra sociale e delle civili; e siccome dall'un canto la maggior parte della legioni avevano in quelle combattuto a lungo in Italia, e in Italia volevano godere il frutto della vittoria, e siccome dell'altro colore che per cese avevano superate gli emeli amavano per propria sicurezas d'averle sempre alla manor ne seguità, che come pe' novelli ordini della milisia si addusse la necessità di rimenerare i veterani, bisognò pensare u farle a spese della povera Italia. E quanto immenso danno a questa ne derivasse, diffasamente si dimestre in altro luego (1), dove si disse come Silla e più ancora i triumviri « a' lor veterani la divisero pressochè tutta intiera, » Essendo di poi passati i tempi delle conquiste e così quelli di dispossessare de' loro beni i pacifici abitatori, Augusto « determinò quanti anni i cittadini avessero a militare, e quante in luogo de' terreni, che sempre dimandavano, dovestero conseguiro in denore (2); ,, e "fa etabilito che i pretoriani dopo sedici anni di milizia ricevessero cinque mila dramme (venti mila sesterzii), e gli altri, dopo venti, tre mila (3).,, Ma preste egli s'accorse, che nè sempre si peteva, nè sempre era bene d'attenere la fatta promessa, onde e già egli stesso e Tiberio si studiavau d'eluderla e asseguando in luogo di denaro terreni (4) o rhenendo i veterani alle bandiere con non altro sollieve che quello dell'esensione da certe opere e da certe fatiche (5). Per la qual cosa vedeudo, come nè anche dopo trenta o quarant'anni si poteva ottenere il promesse congedo e i premii sperati, gli eserciti della Pannonia e delle due Germanie si ammatinarono, e grandissima pena ebbero Druso e Germanico a sedare il tumulto con promettere la licensa e le ricompense in capo a sedici anni (6); ma Tiberio, trattosi con quella momentanea concessione d'impaccio, non solo tornò in breve agli ordini antichi, perchè " la repubblica non poteva reggere a quella spesa (7), ,, ma fu parchissimo uell'accordare congedi (8) Con tutte queste restrisioni egli sembra però che ben pochi soldati giuguessero a toccare la ricompensa in contante; perchè ogniqualvolta v'avea terre da poterne disporte o colonie antiche da ristorare di popolo, e nuove conquiste da guardare o difendere, vi si mandavano colonie di veterani; e da an diligente catalogo che cella sua consucta accuratessa ne ha compilato il Panvinio, si conosce che gli Imperatori ne dedussero almeno trenta in Italia, tra cui se na veggono alcune di Nerone, di Vespasiano e di Nerva (9); nelle provincie poi il

(1) Vedi il (. 8. del libro antecedente.

(2) Dio. Cassius Lib. LIV.

(3) Idem Lih. LV.

(4) Tacitus Annal. Lib. I. c. 17.

(5) Idem ibid. c. 36.

(6) Ibid. a cap. 17. ad c. 49.

( ) Ibid. c. 77.

(8) Suctonius Tiberio c. 48.

(9) Panvinius Imp rom. c. XI.

numero delle colonie militari fondate dagli Imperatori ascende a bene oltre settanta, e le ultime hanno per ioro autori Settimio Severo e Caracalla (1). Cost secondo l'opportunità fecero anche gli Imperatori seguenti; se non che dopo Caracalla non si trova forse memoria di formali colonie, ma di semplici assegnamenti di terre. E si può credere che l'use delle colonie si dismettese, perchè crescendo di molto il numero de' Barbari che militavano negli eserciti, e venuta la necessità d'accoglierne di molti nelle spopolate provincie (2), si temeva di qualche pericolo, se tal gente abitasse in gran numero e come raccolta in un cerpe di comunità in un luego medesimo, siccome si disse essere avvenuto de' Marcomanni ricottati in Italia da M. Aurelio (3); e perciò in piccoli drappelli si disperdevano in diverse contrade. Egli sembra danque che dopo Caracalla s' introducesse il nuovo sistema che s'osservò fuor per tuit' i tempi seguenti; ed esso fu tale, che i terreni più non si concedevano in assoluta proprietà siccome agli antichi coloni o a' veterani, ma che nel concedergii a' veterani o a' soldati che tuttavia militavano vi si annetteva l'obbligo che i figliuoli o gli eredi di chi gli otteneva dovessero dedicarsi alla milizia, siccome si prova coll'esempio di Alessandro Severo e di Probo e degli Imperatori cristiani. Il prime " dono a' soldati ed a' capitani erdinati alla guardia delle frontiere le terre tolte ai nomici, a condizione però che ne restassero padroni selo ove i loro eredi avessero militato, e che esse non avessero giammai a venire in potere di persone private. E di questo suo consiglio rendeva ragione con dire, che militerebbero con maggiere impegne, sapendo che insieme coll'impero difendevano le proprie sostanze. Colle terre egli donava loro auche bestiame e servi, acciò potessero coltivare quanto avean ricevuto, e per povertà o vecchiesza de' possessori non restassero deserti i campi posti in vicinanza dei Barbari, cosa ch'egli riputava turpissima (4). ,, Il secondo dono a' veterani le terre situate nelle gole de' monti dell' Isauria, con che i loro figlinoli dovessero militare dell'età di diciotto anni (5); e non dava le sole e mude terre, perchè " a que' soldati che mise a guardia oltre il Reno concesse terre e case e somministrò vettovaglie (6). ,, Per più motivi sempre amarono gli Imperatori di ricompensare i soldati con terre anzichè con denari; perchè di terre *recenti* avevano, siccome si vedrà, maggior copia che non di moneta, e perchè cesì facendo provvedevane al sosientamento dei veterani e ad nu tempo medesimo alla difesa dell'impero e alla quiete. Provvedevane al sostentamento de' veterani, in quanto questi con un vivera. assegnato potevano facilmente campare nei loro

<sup>(1)</sup> Panvinius Imp. rom. c. XXI.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 34.

<sup>(3)</sup> Dio. Cassius Lib. LXXI.

<sup>(4)</sup> Lampridiue Alex. Severo c. 63.

<sup>(5)</sup> Vopiscus Probo c. 16.

<sup>(6)</sup> Idom ibid. c. 14.

poderi; provvedevano alla difesa dell'impero, perche questi poderi si davano coll'obbligo che i possessori di quelli dovessero militare; e provvedevano poi alla quiete pubblica, perchè i soldati avvezzi a vivere alla giornata in breve tempo sprecavano le acquistate rimunerazioni in denaro e si riducevano o a mendicare o a vivere di rapine e di furti; di che son testimonio due Imperatori. Costantino eccita i veterani a coltivare la terra o a negoziare " acciò non abbiano a lottar coll'inopia (1); ,, e Costanzo avendo sesperto che melti veterani si gettavano alla strada, raccomanda loro l'agricoltura e'l commercio, ordina che per trascorsi anche lievi sieno puniti a tutto rigore, e arriva a minacciar loro la pena di morte (2). Costantino e Valentiniano il vecchio, principi tutti e due guerrieri, molto fecero di bene a' veterani, calcando in gran parte le vestigia d'Alessaudro Severo e di Probo, e le loro leggi servirono di norma agli Imperatori che vennero appresso. Non appare quale somma di denaro essi dessero, nè quale quantità di terreni; ma certo davano tal patrimonio che non solo poteva camparne chi 'l riceveva, ma che i figli suoi venivano, per la sufficienza di quello, ascritti all'ordine de' curiali, siccome tra poco si mostrerà. I soldati che avessere militato pieni ventiquattre anni (3) conseguivano, oltre questo patrimonio, il diritto di scagliersi a piacere il domicitio sens'essere in alcun luogo obbligati alla curla (4), e godevano esensione da' diversi carichi civili personali, dalla capitolasione per sè e le loro famiglie, e così dalle opere che si ingiugnevano e dalle tasse che si ponevano dalle città (5). Quelli che intendevano di applicarsi al traffico, oltre che ricevevano una somma che con un po' d'industria loro bastava per vivere, potevane implegare ne' loro negosii

un capitale di cente folli (1) sens'averne a pagare quella gravessa che si diceva l'aurum lustrale (2), e godevano immunità da tutt' i dazii e dalle gabelle de' mercati (3). Quelli pei che si davano all'agricoltura dimandavano delle terre pacanti in quel luogo più lore piacesse, ne godevano, con perpetua franchigia e con immunità dall'annona e da' tributi, e a' tempi di Costantizo acquistavano, per poterne ordinare la nascente famiglia, venticinque mila folli e un paje di baci e cente moggi di semente diversa (4), e a quelli di Valentiniano un paje di buoi e cinquanta moggi di semente (5); si accordava loro inoltre il permesso di arare le terre incolte senza che il padrone di quelle ne potesse pretendere nulla al tempo della raccolta (6). Altre assegnazioni di terre si facevano ancora, non già a' veterani pei servigii prestati e in proprietà, me a chi continuava a prestarne o in isconto del solde. Tali crano gli assegni delle terre poste a' conúmi o nel circondario do' forti e delle castella costrutte a difesa di quelli; chi le possedeva doveva assumere l'obblige di guardare i fossi e le altre fortificazioni con cui si copria la frontiera (7); e chi senz'essere ascritto al presidio d'un forte avesse occupato i terreni che a quello appartenevano, veniva punito colla confisca de' beni e la pena di morte (8). I figlinoli de' veterani e così chianque fosse nato di stirpe militare (9) dovevano battere la carriera dell'armi; chi vi si sottraca, o per sottrarvisi entrava in alcun di que corpi, che erano esclusi dalla milizia, venia ricercato con diligenza e messo nelle legioni; quelli che non fossero atti alle armi o tali si rendessero venian castigati, e'i più delle volte ascritti a una curia, o assoggettati a que' carichi di cui tanto s'ebbe a discorrere (10).

# CAPITOLO XI.

#### ENTRATA.

- 9. 62. Beni caduchi e vacanti. 9. 63. Confische. 9. 64. Deletori. 9. 65. Petitori.
  - 9. 88. Censo e tributo sotto la repubblica. 9. 87. Censimento sotto gli Imperatori. —
  - 9. 68. Tributo e annona. 9. 69. Estatone. 9. 70 ed eserbitanza di questa gravezza. -9. 71. Funzioni sordide ed estravrdinarie. 9. 72. Pubblico corvo. 9. 73. Altre tasse.

#### 6. 6s. Beni caduchi e vacanti.

Ora che si pariò delle spese e del modo di farle rimane che si scenda a ragionare del modo che dagli Imperatori si teneva onde trarre da' sudditi quanto potesse hastare alle pubbliche necessità; il

- (1) Cod. Theod. Lib. VII. tit. 20. l. 3.
- (2) Ibid. Lib. VII. tit. 20. 1. 7.
- (3) Ibid. l. 4.
- (4) Ibid. Lib. XII. Ul. 1. l. L. 11, 13, 38, 56. 88. 96. 100.
  - (5) Ibid. Lib. VII. til. 20. l, l. 1, 2. 8.

quale discorso, per essere le entrate state divise come in tre rami, verrà a contenere tre parti.

- (1) Cod. Theod. 1. 8.
- (2) Vedi il Lib. precedente §. 26.
- (3) Cod. Theod. Lib. et. tit. cit. l. l. 1. 2. 3. g.
- (4) Ibid. l. 3.
- (5) Ibid. l. 8.
- (6) Bid. l. 11.
- (7) Ibid. Lib. codem tit. 15. 2. 1.
- (8) Ibid. loc. cit. L 2.
- (9) Ibid. cod. Lib. VII. tit. 1. l. 2. tit. 20. l. l. 5, 8, cit. 22. l. l. 6. 10.
  - (10) Ibid. tit. 22. l. 2. 5. 7. 8. 9.

Il primo ramo che comprendeva il patrimonie dello stato, si componeva delle terre che a questo appartenevano, delle miniere, delle fabbriche imperiali e di certi diritti del principe; e siccome delle tre ultime cose già si ebbe a trattare (1), qui non si dirà se non de' terreni.

Bra, atteso la naturale ferocia e la universale roszessa degli nomini, costante massima presso tutt'i popoli antichi che le persone e le sostanse dei vinti diventassero di pieno diritto proprietà del vincitore; e i Romani che per queste ragioni e per necessità l'avevano sui principii del loro stato adottata, la seguitarono di poi e per consnetudine o per avidità siccome inalterabile fondamento della loro politica, ende tatt' i popoli viuti dovevano sulle prime, come snaturarsi, e passare a Roma per divenirvi Romani, e abbandonare il suolo natie che si occupava dal vincitore. Come poi, per essere cresciuti, più non poterono ricettar le superate nazioni, o per non avere a dominare sopra deserti, dovettero acconsentire che il paese conquistato si continuasse ad abitare da chi l'aveva infin allora tenuto: parvero usare maggiore generecità, ma continuarono a riputarsi padroni della conquista, e come tali una parte se ne appropriavano, e alle persone dei vinti imponerano certe tasse e certe opere, e un tributo a' terreni di cui li lasciavan godere. Quella parte di terreni che ritenevan per sè, o serviva per crescere immediatamente il patrimonio della repubblica o per farne assegnamento a' coloni, che per frenare e guardar la conquista vi si deducevano. Le terre che restavano di ragione del pubblico si solevano dare in affilto, e questo pagarsi, non, come oggi il più si costuma, in danaro, ma in quelle stesse derrate che si produceveno ne' campi affittati; del quale nso due sembrano essere state le cause. La prima, che il contante nella maggior parte dell'antico mondo, a paragone de' giorni nostri, assai scarseggiava; e la seconda, che importava moltissimo che Roma, la quale sempre più cresceva di ricchessa e di popolo e col crescere sempre più negligentava l'agricoltura, non avesse a patire di viveri. Sensa numero si trovano presso gli scrittori le prove di questa costante usanza de' Romani, e senza tener conto delle tante loro colonie, si vuole, delle molte autorità che si potrebbero addurre, riferirne una sola, la quale in medo distintissimo le core allegate per ogni parte conferma, « l Romani, scrive Appiano, superando ed assoggettando ora questo popolo d'Italia, ora quello, gli toglievano una parle de' terreni per fondarvi colonie o città, oppure, or trovavano città opportune, per dedurvi coloni. A questi solevano dunque in regola assegnare tutto il suolo coltivato; e l'incolto, che per le vicissitudini della guerra era non poco, affittavano contro pagamento della decima parte del grano e della quinta de' frutti degli alberi o d'altre piantagiomi (2).» Questi affitti si chiamavano vettigali, e i popoli e le terre che le pagavano, popoli e terre vettigali. Lo stesso modo che in Italia tennero i Romani auche fuori, onde nel concedere a' Macedoni la libertà, si veggono, non senza vanto, bandire che il senato e'l popolo romano li volca liberi e con proprie leggi e proprii magistrati e pieno possesso di tutte le loro campagne (1). Ma non così usavano verso i paesi che riducevano in provincia, onde appunto pel pagamento di questi affitti si veggono chiamate provincie frumentarie la Sicilia, la Sardinia e l'Africa (2), e più tardo l'Ispania e la Macedonia poco fa ricordata, e l' Asia e la Siria (3). Varia però era, come in molti altri rapporti, anche in questo la condizione delle provincie; perchè sebbene il citato Appiano in altro luogo indichi la quantità del terreno che si soleva torre a' popoli vinti, con dire che se ne toglieva la decima parte (4), si sa che, per cagione d'esempio, a' Campani lo tolsero tutto riducendogli allo stato di semplici lavoratori, (5) che a' Boi ne tolsero non meno della metà (6). Come variava la quantità de' terreni che si toglievano a' popoli vinti, variava l'importar dell'affitto di quella parte che era stata riservata pel vincitore e variava secondo il variar della formola, cioè delle leggi imposte al paese che si riduceva in provincia; e perciò in taluno si esigeva una determinata quantità di grano e di altri frutti, comunque vi corresse l'annata; in tal altro solo una parte di quello che effettivamente si raccoglieva (7), cioè in questo la decima, in quello la settima e in quell'altro la quinta (8). E non s'accontentavano i Romani d'appropriarsi una data parte de' terreni che appartenevano a' privati possessori d'un paese domato dalle loro armi, perchè dichiaravano cosa loro tutt' i beni delle singole comunità; almeno così creder conviene in vedere, che nelle provincie sotto nome di scrittura esigevano una tassa sul bestiame che si cacciava sui pubblici pascoli.

Questa parte del pubblico patrimonio, la quale, atteso l'immensità delle conquiste e la costanza della massima di sempre aumentario, dovette in sette secoli di continuate vittorie rinscire molto considerabile, ebbe grandemente a diminuire come il tempo delle conquiste passò, e come nell'universale naufragio delle guerre civili le pubbliche e le private sostanze vennero a sofferir così fieri sconquassi. Ma gli Imperatori ripararono a questa diminusione cogli ordini intorno a' beni caduchi e a' vacanti, e colla frequenza delle confische.

Beni vacanti erano, siccome insegnano moltissime leggi, le sostanze de' sudditi che morivano senza eredi legittimi o testamentarii, quelle degli

<sup>(1)</sup> Vedi il Lib. anteced. §. 27.

<sup>(2)</sup> Appianus Civil. Lib. 1.

<sup>(1)</sup> Livius Epit. Lib. XLV. c. 25.

<sup>(2)</sup> Cicero pro leg. Manil. c. 12.

<sup>(3)</sup> Idem Epist. ad Attic. Lib. 1X. ep. 9.

<sup>(4)</sup> Applanus Civil. Lib. 11.

<sup>(5)</sup> Livius Lib. XXVI. c. 12.

<sup>(6)</sup> Idem Lib. XXXVI. c. 26.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. V. Cicero in Verr. Lib. III.

<sup>(8)</sup> Hyginus de limitibus,

stranieri che morivano nell'impero, sia che vi fossero domiciliati o sol vi viaggiassero, e così quelle de' prigioni di guerra e fin degli ostaggi, e le cose tutte senza padrone (I), e tra queste v'avea nel secolo quarto e nel quiuto moltissime terre, che nel desolamento delle provincie restavan deserte (2).

Caduchi eran que' beni che pervenivano al fisco n forza di quanto disponevano alcune leggi e noininatamente la Giulia e la Papia Poppea intor-1.0 al maritaggio degli ordini e alle pene del celitrato e dell'orbità (3); ed ecco quali beni vengono dal Naudet, colla scorta delle leggi, annoverati sircome caduchi. 1.º Tutto ciò che in forsa d'alcun testamento deve pervenire a chi premuore all'apertura di quello. 2.º Le donazioni e i legati fatti sotto condisioni illecite. 3.º Quel tutto o quel poco che venisse ricusato da alcun erede o legatario; la quale legge, sorta nelle guerre civili, in cui uguntio ben si guardava d'apparire di avere avuto nicuna relazione coi vinti, dovette nella frequenza delle ribellioni essere larghissima fonte d'entrata pel fisco, 4.º Bra caduco tutto ciò che era stato-lasciato a persone celibi che non si fossero maritate eutro un anno, e così la metà dei lasciti fatti a persone maritate che non avevan figlinoli. 5.º Nove decimi delle donazioni fatte tra marito e moglie che non avessero prole. 6.º Tutto ciò che si lasciava a persone indegne, le quali secondo le leggi romane nou erano poche; e per fine 7.º tutto unello che toccava a chi sopprimeva un testamento o impediva alcuno di testare liberamente (4). Che se quest'enumerazione non paresse ad alcuno bastevole per dimostrare, che lo stato doveva possedere in tutte le provincie molti di questi beni, egli potrà averne un' altra prova in quello che altrove su ricordato, cioè che per raccogliergli e amministrargli erano per ogai dove deputati degli nomini d'altissimo affare e rivestiti delle principali dignith (5).

# 6. 63. Confische.

Più assai che non pe' beni cadnchi o pe' vacanti cresceva l'erario per le confische, di cui a voler conoscere la condisione de' tempi è necessario discorrere alquanto più a lungo. Era questo genere di pena antichissimo nella romana repubblica, onde, per cagione d'esempio, si trova essere già stati confiscati i beni de' decemviri (6), e non molto appresso quelli di Spurio Mello (7); e poco meno antica era nella romana gioventà l'usausa di cercar fama ed onore con accusare chi nell'esercislo d'una magistratura avesse abusato del suo potere. Ma questa accuse e questi castighi colpi-

- (1) Digestorum Lib. XLIX. tit. 14. per totum.
- (2) Cod. Theodos. Lih. VII. tit. 20. l. 3. 8. 11. et Lih. X. tit. 8. per totum et alibi passim.
  - (3) Fedi il 6. 35. del lib. anteced.
  - (4) Des Changemens, Pr. Part. p. 194.
  - (5) L. II. 9. 35.
  - (6) Livius Lib. 111, c. 59.
  - (7) Idem Lib. IV. c. 18.

vano allora sol que' delitti che si dicevano pubblici, cioè l'estorsione, il peculato, il tradimento, e di poi certi misfatti de' più clamorosi. Le accuse della prima maniera s' intraprendevano parte per ambisione, parte per amore della repubblica o de' popoli soggetti e alleati, e si potevano dir generose; interessate e vili erano in contrario le altre, perchè suggerite dalla cupidità di conseguire una parte delle sostanse incamerate, onde questi accusatori si veggono fin da' tempi della repubblica chiamati coll'obbrobrioso nome di quadruplatori, perchè secondo alcuni acquistavano la quarta parte di quanto toglievasi al reo (1).

Ma per non dire de' tempi della repubblica se non quanto deve servire ad illustrar quelli degli Imperatori; quantunque i lettori abbiano e in questo e nel precedente libro più volte potuto osservare, come que' principi corressero facili a impor sigcome pena la confisca de' beni o delle multe anche ben grosse: ecco alcuni delitti, i quali, siccome mostra il Naudet, seco traevano questo castigo; e si avverta che in quest'enumerasione non pochi se ne tralascian di quelli, di cui accadde o accadrà di fare in altri luoghi mensione. S' infliggea questa pena a tutt'i rei d'alcun delitto di maestà, a' parricidi, agli omicidi, agli incendiarii, a' magistrati che subornassero testimonii a danno d'un innocente, a' padroui che esponevano i loro schiavi nell'antiteatro, a' falsarii di vario genere, a' falsi monetarii, a' pederasti, a' rapitori e stupratori di donzelle, e dopo il regno di Alessandro Severo agli adulteri. S' imponeva pur anche al sacrilegio, al peculato, alla prevaricazione, allo stellionato, al plagiato cioè all'attentato contro l'altrui libertà, al monopolio, all'incetta del grano destinato all'uso di Roma o degli eserciti. In ugnal modo panivasi chi aveva privato alcuno della virilità, chi spontanco a quest' operazione si assoggettava, chi supponeva un bambino, chi usava violensa armata mano, chi mutava domicilio per sottrarsi al tributo, chi prendeva denaro ad imprestito dalle pubbliche casse, chi occultava i beni di qualche proscritto, chi trasportava oro fuor dell'impero o vendeva armi agli stranieri, chi di mala fede faceva acquisto d'una cosa litigiosa, chi vendeva porpora, chi apriva il testamento d'un nomo vivente, chi spogliava de' suoi ornamenti un edificio urbano per abbellirne una villa (2).

I casi di stato o delitti di maestà che forono ricordati in primo luogo erano fra le molte che ora si annoveravano la cagione più frequente di confische e delle conseguenti devolazioni e rovinamenti di famiglie. Imperciocchè egli v'ebbe degli Imperatori, altri cotanto deboli e sospettosi, altri cotanto avari e crudeli, che dando alle leggi di maestà un'interpretazione oltre ogni creder latissima risguardavano siccome caso di atato ogni atto, ogni

<sup>(1)</sup> Livius Lib. 111. c. ult. Auctor Rhetoric. ad Herenn. Lib. 11. c. 26. Cicero Divinat. in Verreus c. q. Act. IV. in Verr. c. q. 8. Asconius Pedianus ad eos loc. Festus ad eam vocam.

<sup>(2)</sup> Op. cit. p. 195 seq.

detto, cui la malvagia capidità degli accusatori o la vile compiacenza de' giudici sapeva rappresentare alla loro timida credulità o all'ingegnosa avarisia siccome un attentato contro la sicuressa e la maestà della loro persona. Questa verità verrà dimostrata con quanto tra poco si soggiugnerà dei delatori; e chi non volesse attenderne altra prova nel seguente paragrafo, potrà ricordarsi come altrove (1) si disse, essere stato accusato di maestà chi insieme con un giardino vendette una statua d'Augusto, chi in certa naturale occorrenza tenne In dito un muello coll'effigie di Tiberio, chi si sveet) d'inanzi ad una statua di Domisiano, chi fu in necessità di fare acqua in vista delle statue di Caracalla; e potrà ricordarsi come ivi si disse, avere tutti gli Imperatori cristiani punito quale delitto di maestà la vendita, la fusione, il traslocamento delle lore statue, e gii insulti che a quelle si facevano. Fu di questo delitto condannato uno scempiato che fece gettar l'arte onde sapere, se mai avrebbe tanto denoro da poterne coprir la via Appia fino a Brundusio (2); se ne accusò da sè medesimo un giudice per avere sentenziato contro una legge dell'Imperatore regnante (3), e un tale se ne credette reo per aver violato un giuramento fatto pel name dell'Imperatore (4). Lange petrebbe riuscire questo ragionamento; ma per tacer d'altri trascorsi degli accennati forse più lievi ancora e più iunocenti, e passare da questi tempi ad altri che comunemente si credono meno infelici, egli è da ricordarsi a' lettori, come s'ebbe a dire altrove, che atutti i principali ministri di Costanzo arsero d'infinita cupidità di ricchesse, e come essi davano fiato alle trombe de delatori; » e Ammiano Marcellino, di cui sono quelle parele, dopo averne in più luoghi addotto delle prove che fanno raccapricciare, e non si crederebbero se non si adducesser da lui, dimostra in pochi detti, come le più semplici ed innocenti cose venivano dalle venefiche arti degli spioni e de' rubatori cortigiani tramutate in casi di stato, per cui molti e molti perdevano i beni e la vita. « Intanto, scrive egli, si ordivano nel campo di Costoquo molte e nefarie trame, sotto colore di difendere la maestà imperatoria. Imperciocchè se alcuno per aver sentito squit. tire un topo, o vedato una donnola, ne fosse stato ad un indovino, o se altri per ceroare alleggerimente a qualche dolore avesse, siccome il consente la dottrina medica, usato le incantazioni d'una vecchiarella, tosto ei veniva accusato senza potere imaginarsi di che, e tratte in giudisio duve gli toccava di spirar tra' tormenti (5), » Cresceva poi la miseria de' tempi, perchè non per effetto di gelosia o d'ingenità efferatorra di qualche frincipe, siccome si ebbe a vedere in Domisiane, ma dopo l'esempio che nella rivulta d'Avidio Cassio ne aveva dato il miglior degli Imperatori, era stato adot-

(1) Lib. 11. 6. 34.

tato come principio, che per casi di stato s'avesse a fare il processo anche ai morti, e ove ne fossero stati convinti, a confiscarsene i beni (1). Per dare nna volta fino a questo discorso, si vuole ancora osservare, come a moltiplicare i pericoli de' cittadini s' aggiunse che fino gli schiavi venivano adoperati quali stromenti della rovina dei loro signori; e siccome sul primo tempo del governo imperatorio avevano vigore le antiche istituzioni, per cui lo schiavo non doveva venire interrogato a carico del padrone se non in caso d'increto (2): Augusto e Tiberio trovarono modo d'eludere quella umanissima legge, ordinando talvolta che coloro, i quali di delitti di maestà fossero accusati, dovessoro vendere i loro servi ad una terza persona, acciò i giudici li potessero interrogare a lor carico e convalidarne le deposisioni colla tortura (3), Ma non fu così tenero di questa legge Caligola, sotto il regno del quale gli schiavi non solo si ammettevano, ma si eccitavano a deporre e testimoniare contro i padroni. « Pacile cosa era, così di quei tempi Giuseppe Flavio, conciliare credenza ad ogni calunnia che si fingesse, ed indicando i tesori de' padroni conseguire non solo libertà, ma ricchessa, poichè a' delatori era stata promessa l'ottava parte de' beni confiscati (4). » Quello che la rapacità aveva suggerito a quel furibondo Imperatore, invalse poi siccome principio di diritto, sicchè se n'ebbe a far legge perpetua (5), alla quale forse non fu derogato se non nel breve regno di Tacito (6).

# 6. 64. I delatori.

Perchè d'influenza grandissima nella condizione de' popoli, avrebbe l'argomento de' delatori e de' petitori potuto aver comodo luogo in alcuno di que' capitoli che prossimamente seguono al terzo; ma siccome questa materia è coll'argomento de' due precedenti paragrafi in tal relazione da non potersene bene disginguere, se ne volle trattare sol qui. L'istituzione delle pubbliche accuse e delle confische che in sè conteneva il germe di tanti mali non poteva recar grave danno, finchè il pubblico, e non privata avarisia, ne veniva a cogliere il frutto; ma in tempi corrotti e sotto governi tirannici, siccome quello di Silla o de' Triumviri, e sotto principi sospettosi o capidi di moneta essa riuscì un vero flagello dell'umana società. Imperciocchè le delazioni divennero parte per invidia, parte per adulazione, parte per timore, parte per ingordigia, mestiere non di pochi e abbjetti comini, ma di molti e de' principali. «Bra di questi tempi (di Tiberio) peste rovinosissima, che i più ragguardeyeli tra' senatori si facevano delatori di cose anche

<sup>(2)</sup> Tacitus Annal. Lib. 11. c. 30.

<sup>(3)</sup> Codex Justin. Lib. IX. tit. 8. 1. 1.

<sup>(4)</sup> Ibid. lege 2.

<sup>(5)</sup> Ammian. Marcellin. Lib. XVI. c. 8.

<sup>(1</sup> Cod. Justin, Lib. IX. tit. 8. l. l. 6. 7. 8.

<sup>(2)</sup> Cicero pro Dejotaro c. 1. pro Milone c. 22.

<sup>(3)</sup> Dio. Cassius. Lib. LV, Tacitus Annal. Lib. 11. c. 30.

<sup>(4)</sup> Antiquit. Judaicar. Lib, XIX. c. 1.

<sup>(5)</sup> Cod. Justin. Lib. IX. til. 41. l. 1.

<sup>(6)</sup> Vopiscus Tacito c. 9.

minime, altri in occulto, altri in palese, senza distinguere congiunti od estranei, persone conosciute od ignote; molti per guarentire sè stessi, molti quasi infetti del regnante contagio, ognun s'affrettava di trovarsi fuori alcun reo e di portare un'accusa di cose o fresche o già rance, di parole sfuggite in un banchette o nel foro (1). » Dice qui Tacito che i delatori non avevano riguardo a' congiunti; ma chi non conosce per esperienza la viltà e la cupidigia di certi malvagi non crederebbe, se questo grave scrittore non l'affermasse, che due senatori arrivassero l'uno ad accusar la sorella (2) e l'altro il proprio padre, che per simile accusa si trovava già da otto anni in esiglio (3). Di questi medesimi tempi, cost Svetonio. « Furono condannati di molti insieme colle mogli e a' figlinoli; si proibì a pena della testa a' congiunti di piangere chi era stato condaunato, e si decretavano premii a chi di questo accasava, o l'accusa colla testimonianza appoggiava; si prestava fede ad ogni delasione, e di ogni trascorso di poche e anche semplici parole si faceva processo siccome di capitale delitto (4). » Domisiano « non potendo supplire alle tante spese, nessun riguardo ebbe di andare in ogni possibile modo rubando. Sopra qualque accusa, di qualunque delitto si confiscavano i beni dei vivi e dei morti; e a ciò non altro si richiedeva se non che s'apponesse ad alcuno un fatto o un detto qualunque contro la maestà del principe (5).»

E come il piacere di nuocere non fosse a quelle anime malvage incentivo abbastanza potente, si animavano colla promessa di larghissime ricompense. Scrive Tacito come trattandosi un giorno in senato d'abolire in certi casi i premii de' delatori, Tiberio alla proposta s'oppose con dire: « meglio essere levare le leggi che non torre i conservatori di quelle; onde i delatori, genta trovata a pubblico eccidio e non mai frenata abbastanza col rigor delle pene, veniva eccitata coll'allettamento dei premii (6). » Di che natura questi premii si fossero per antico istituto, si è ricordato; ma pochi e rari crano prima delle guerre civili i casi in cui alcuno potesse coll'accusare venire in ricchessa. Se ne moltiplicarono poi le occasioni sotto gli Imperatori, quando cotanto si moltiplicarono i casi di stato, quando il fisco cotanto distese i suoi diritti e le pretese sui beni caduchi e i vacanti, quando la confisca o totale o parsiale si fece il più usitato castigo. E a rendere questo castigo sempre più odioso, e crescere i danni e i travagli che ne ridondavano alle famiglie, s'aggiunse l'avidità del. le spie, le quali onde pur conseguire quello che dalle leggi lor si accordava, instancabili si adoperavano: «Sicchè non era sicuro un testamento, non la condizione d'alcuno; siechè a nulla giovava l'orbità, a nulla la figlinolanza, massimamente che

(1) Tacitus Annal. Lib. VI. c. 7.

l'avarisia de' principi concorreva a crescure qui sta calamità (1).» Raro non era poi che la condanna d'una persona diventasse per l'industria di costoro molestia di molte; perchè, onde la preda rinscisse più dovisiosa, suscitavano brighe a tutt'i possessori di beni che in alcun tempo avessero appartenuto ad un reo. Non bene appare quale o quanta parte delle cose confiscate toccasse al delatore, e probabile è che la sua quota secondo la diversità de' tempi e dei casi variasse : imperciocchè ora se ne dava a lai, come si disse, la quarta parte, ora l'ottava, siccome si legge de' tempi di Caligola (2), ora solo la decimasesta, come sul principio del regno di Nerone (3). Qualunque si fosse, non però desistevano i delatori dalle loro persecuzioni; e a conoscere quanto fosse grandissimo questo che dagli stessi Imperatori si diceva « il male maggiore dell'umana vita (4) » basterà considerare, quanto fossero frequenti le confische, e perciò quanto frequenti pei delatori le occasioni di nuocere, e in appresso quanto gagliardi e non pertanto inutili messi s' immaginassero dagli Imperatori onde pur minorare i danni di questa pubblica peste.

Ora essendo le confische tanto frequenti, e per ciò tanto frequenti le occasioni di arricchire che si porgevano alle spie, non è maraviglia se incessanti erano le grida ed i lagni de' popoli, e se i principi baoni avendo compassione a'sudditi s'ingegnavano di mettere alcun freno all'audacia ed alla malvagità dei delatori; ma nulla giovò crescere ed esasperare i castighi, perchè la sete dell'oro non si lascia colle leggi temperare nè estinguere; di che è prova che molti Imperatori si veggone levati a cielo per averlo voluto e tentato. Lodasi Tito « che fatti flagellare i delatori nel foro, e mostrare al popolo nell'anfiteatro, parte ne vendette, parte ne gettb alle fiere, parte ne rilego nell'isole più sconcese (5); » e di averli così trattati si loda pur anche Trajano (6). Antonino Pio volle che il delatore dovesse, a pena della prigionia, manifestare chi l'aveva spinto a intentare l'accusa, onde potere assoggettare alla meritata pena e lui e 'l suo mandalore (7). M. Aurelio dichiaro infami i falsi delatori « soppresse le calannie de' quadruplatori e non curò le accuse che potevano arricchire il suo fisco (8); » Pertinace astabili contro i delatori delle pene proporzionate alla lor condizione (gl; » Macrino condannò a morte i delatori che non rinecivano a sostenere l'accusa; e que' che rinscivano, pagava di certa

<sup>(2)</sup> Annal. Lib. VI. c. 31,

<sup>(3)</sup> Ibidem c. 28.

<sup>(4)</sup> Suetonius Tiberio c. 61.

<sup>(5)</sup> Idem Domiliano c. 12.

<sup>(6)</sup> Tacitus Annal, Lib. IV. c. 30.

<sup>(1)</sup> Plinius panegyr. c. 34.

<sup>(2)</sup> Josephus Flavius Antiquit, Judaic. Lib. XIX.

<sup>(3)</sup> Sustanius Nerone c. 10.

<sup>(4)</sup> Cod. Theodos Lib. X. 111. 19. 1. 2.

<sup>(5)</sup> Suctonius Tito c. 8.

<sup>(6)</sup> Plinius panegyr. c. 34.

<sup>(7)</sup> Digest. Lib. XLIX. til. 14. 1. 2. 6. 5.

<sup>(8)</sup> Capitoliaus M. Aurel. c. 11.

<sup>(9)</sup> Idem Pertinace, c. 7.

meneta, ma li dimmettea con infamia (z); » Auroliano e perseguitò i delatori e i quadraplatori con grandissima severità (2). » Più acerbi che non gli Imperatori pagani si mostrarono contre costoro Costantino e i suoi successori, chiamandoli nelle lor leggi e «inimici e traditori del genere umano, ed esecrabile pernizie ec. (3),» Alcuni, siccome Costantino, Arcadio ed Onorio e Valentiniana III., sembrano avere in certi casi vietato ogni delasione (4); tatti poi li costringevano a smascherarsi davanti il rettore della provincia presso cui portavan l'accusa (5), e se non erano in grado di provarla, li condannavano a perder la lingua (6) e'l più delle volte la testa (7). Anzi Teodosio comandò che dovesse andare a morte ogni delatore che avesse sostenuto vittorioso una tersa accusa (8), e Onorio senza attendere l'esito di questa tersa depunzia condannò senza più nella testa il delatore che si presentava per farla (9).

#### 6. 65. I Petitori.

Due riflessioni qui s'affacceranno al lettore: l'una quanto fossero grandi e infinite le vessazioni che di continuo provocavano così energici provvedimenti; e l'altra come fosse possibile che gli Imperatori, i quali con tanta efficacia volevano reprimere le delazioni e vedevano di non poterlo, non s'avvisassero di liberare i popoli da questo sterminio rinunziando generosamente alle confische che n'erano perenne cagione. Ma difficile sempre fu ai governi di abbandonar certe massime che sono come immedesimate nel loro spirito; e tale difficoltà si rendeva per gli Imperatori forse maggiore, perchè in secoli di tanto amore dell'oro si lusingavano di poter con quel castigo più facilmente reprimere certi delitti e di apportare a un tempo qualche sollievo all'esausto tesoro. Ma si vide anche allora, che a frenare i delitti più che non la terribilità della pena, vale la certessa di non poterla evitare, e che all'erario meglio si provvede col misurare le spese che non col crescer le entrate; perchè per le confische non si diminuirono punto i delitti, e non crebbe l'erario. B non ne crebbe, perchè, a dir solo di questo, pochi furono gli Imperatori, di cui siccome d'Augusto si possa dire « che vollere i loro amici grandi e potenti, ma non in modo d'aver sopra gli altri cittadini alcun privilegio (10); » e se pochi furono, mentre essi si riputavano primi magistrati della repubblica, meno peterono essere, dappoichè se

ne ritenser padroni e l'interesse de certigiant fomente e convalide questa loro credenna.

Quantunque non si voglia negare che un qualche Imperatore non abbia e nel primo secolo e nel secondo e nel terso talvolta arricchito gli amici, si può dir con franchessa che l'accommata opinione invalse più che negli antecedenti negli tmperatori cristiani, de' quali, siccome fu osservato. si scrisse « che Costantino fu il primo a spalancar le fauci de' suoi cortigiani, e che Costanzo li saggind colle midolle delle provincie (1). » La verità di quest'asserzione e di quanto si affermò della rapacità e dell'avidità della gente di corte del secolo quarto e del quinto, si dimostra ad evidensa osservando che le leggi non fanno prima del regno di Costantino mensione di petitori, cioè di coloro che dimandavano in Jono le cose confiscate. La poco considerata profusione de' due primi Imperatori cristiani venne imitata da' lor successori e aumento ne' lor servidori « l'invereconda golosità (2) , di sempre più avere; e siccome gli Imperatori di questa età scarseggiavano di moneta e per le addotte ragioni abbondavan di terre, coloro che per uffizio o servigio erano sempre intorno alla loro persona (34, ed in particolare i castrensi (4), i cubicularii (5) e le guardie del corpo (6), cotanto gli importunavano con incessanti petizioni di beni confiscati, che i poveri Imperatori non se ne sapevano come difendere. Crebbero allora i mali che per le confische derivavano ai popoli, perchè dove il frutto che se ne raccoglieva doveva bastare al fisco e alle spie, or s'aggiunsero terzi a volerne la lor parte i petitori; e le leggi con cui gli Imperatori si studiavano di porre alcun freno all'avidità di costoro, non sono forse meno di quelle portate contre l'ingerdigia de' delatori, dacchè, senza molto cercare, se ne possono dal codice Teodosiano produrre da ben ventisci che tutte emanarono dagli Imperatori cristiani entro lo spasio di cento e trent'anni (7). Che se queste non paressero mestrar pienamente la sbramata cupidigia dei cortigiani, si osserverà come la loro sfacciataggine giunse a tale da dimandare i beni di persone a cui in vita non era stato fatto processo dei delitti che lor s'apponean dopo morte (8), e quelli di persone viventi che non erano per anche state d'alcun delitto convinte o condannate (9); e basti per fine, che nulla avendo giovato le ricordate ventisei leggi, bisognò del 444 estirpare il male dalla radice vietando rigorosamente ogni petizione, minacciando severissime pene a' ministri che le ammettessero e ne solle-

<sup>(1)</sup> Capitolin. Macrino c. 12.

<sup>(2)</sup> Vopiscus Aureliano c. 39.

<sup>(3)</sup> Cod. Theod. Lib. X. tit. 10. 1. 1. 2. 10. 17.

<sup>(4)</sup> Ibid. l. l. 1. 2. 3. 24. 33.

<sup>(5)</sup> Ihid. I. I. 2. 8. 9. 12. ec.

<sup>(6)</sup> Ibid. l. 2.

<sup>(7)</sup> Ibid. l. l. 3. 10. 12.

<sup>(8)</sup> Ibid. l. l. 12. 13.

<sup>(9)</sup> Cod. Theod Lib. et tit. cit. l. 28.

<sup>(10)</sup> Sucionius Augusto c. 56.

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcellin. Lib. XV I. c. 8.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. X, Ut. 10. L. 15.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. cil. til. 14. l. 2.

<sup>(4)</sup> Ibid. l. 1.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. eodem. l. ult.

<sup>(6)</sup> Symmachus Epist. Lib. X. ep. 55.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. IV. iii. 15. Lib. IX. til. 42. Lib. X. til. 8. 9. 10.

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. X. tit. 10. L 30.

<sup>(9)</sup> Ibid. l. eadem.

citassero la spedisione, e dichiarando irrite e malle tutte le concessioni che sopra tali dimande mai si facessero, quantunque fossero state approvate in pieno consiglio e segnate di propria mano del principe (2). Come potevano esser sicure le sostanse del'sudditi, se gli Imperatori con tante leggi e si rigoruse, e con vigilanza si assidua non erano in grado di guardare le proprie da queste rapaci e insidiossime arpie?

5. 66. Il censo e'l tributo sotto la repubblica.

Il secondo ramo delle pubbliche entrate risaltava da quella gravezza che portava il nome di annone e tributi, e si potrebbe, come oggi si usa, chiamare la tassa prédiale o diretta e 'l testatico.

Siccome questa imposta per essere d'antichissima origine dagli Imperatori non altro ricevette che il suo compiuto ordinamento, ed essi seguitarono in generale le massime che nello stato erano invalse per lunga osservansa: egli non pare che se ne possa comodamente trattare, ove non si proceda secondo l'ordine de' tempi. Fosse prepotenza del ceto patrizio, o rozsezza e poco sapere di coloro per cui si reggeva la città di Roma, " tutti i carichi dello stato si portavano, sia in pace sie in guerra, in egual parte da' poveri e dai ricchi (2), " cioè a dire in Roma non si pa-gava in origine altra tassa che il testatico. Questo sistema durò per due secoli fino al re Servio Tullio, il quale, o per amor di giustisia, onde ogunno avesse a contribuire a norma delle sostanze, e per torre lo stato di mano alla plebe, istituì il censo, di cui or si vuol dire solo in quanto esso si riferisce al tributo. Ogni cittadino dovea, in forsa di questa istituzione, dichiarare ogni cinque anni il numero delle persone libere e serve onde si componeva la sua famiglia, e così ogni sao avere in mobili e stabili, in hestiame e in desaro, onde a senso di tale dichiarazione venire ascritto ad alcuna delle sei classi, in cui per poter ripartire il tributo con equità tatto il popolo era stato diviso. L'ultima classe, sebbene composta di una sola centuria, comprendeva tutta la gente più povera, distinta come in due ordini; uno era quello de' proletarii che non possedevano oltre mille e cinquecento assi, e l'altro dei capite censi, che o nulla affatto possedevano o non più di trecento settantacinque assi (3); e questi si chiamavan così, perchè nulla possedendo fuorchè la vita, per questa sola pagavano. Dice Livio che quest' ultima classe fu esentata dalla milizia (4); ma nulla aggiugne della sua immunità da ogni contribuzione; ed a considerar questo silenzio, la non multa generosità de' patrisii, la generale divisione del tributo in tributo in capita ed ex censu (5); a vedere che tra' castighi che si infliggevano da' censori v'era per i plebei quello d'assoggettargli a un testatico (1); a esservare una legge per cui gli Imperatori esentano dalla capitazione chiunque possiede una quantità, anche piccolissima, di terreno (2), egli sembra potersi a ragione conchiudere, che la poveraglia di Roma fosse auche dopo la innovazione del re Servio Tullio obbligata a pagare un testatico, sebbene forse minore che non in passato. Il tributo che si pagava da chtadini romani veniva dunque a comporsi di due gravesse, cioè d'una capitazione pei poveri, e pei ricchi di una tassa non sui terreni semplicemente, ma salle sostanze in generale; e di queste si avevano a rinnovare le dichiarazioni ogni cinque anni, onde poter rinnovare e rettificare la classificazione de cittadini. Questo metodo continuò buoni tre secoli, cioè fino all'anno 167 avanti l'era volgare, in cui esseudo alle entrate delle antiche conquiste state aggiunte quelle della Macedonia e dell'Illirice, parve al senato di poter esentare il popolo dal tributo (3).

Così i Romani usarono verso di sè; ma come ordinassero le contribusioni nelle provincie, è difficile a direi, perchè di nessuna si trova distinta memoria e non tutte furono trattate ad un modo. Questo però si può senz'esitanza asserire, che costantissimamente presero a guida la massima, che le persone e le sostanze de' vinti divenivane in forsa della vittoria lor proprietà, e che siccome naturale conseguenza ne inferivano, che il suolo d'un paese ridotto in provincia, e così i suoi abitanti avevano a pagare tributo, onde i popoli e le provincie dette tributarie o stipendiarie, cade il tributo in capita ed ex censu, onde il census capitis e'il census soli. Ma siccome alla notoria loro avidità accoppiavano grandissima inesperienza nell'arti finansiere, e non ad altro miravano che ad impinguare l'erario onde alleggerirsi de pesi, a cui nella piccolessa del lero stato erano stati assoggettati essi medesimi; sembrano avere in ogni paese lasciato sussistere il sistema delle contribuzioni che vi ritrovavano, non però senza aggiuguere, alle tasse già sussistenti, quelle altre cui in tempo della lor povertà avevano introdotte in Roma, o imparato a conoscere in altre canquiste; e l'esempio di quanto essi fecero nella Sicilia, nella Macedonia e nell'Illirico può servire a mostrare, quale strada tenessero nelle altre provincie. I terreni di quella parte della Sicilia, che aveva ubbidito a Gerone, pagavano sotto il nome di decima quella medesima quantità di grano che già soleano a quel re, e dietro quelle discipline che egli aveva con una sua legge ordinato; " perchè quella legge era scritta con tanta diligenza che bene appariva come lo scrittore di essa non aveva altre rendite, con tutta quella sottigliezza che si può pensare in un Siciliano, e con quanta

<sup>(1)</sup> Cod. Justin, Lib, IX, tit. 8. 1. 1.

<sup>(2)</sup> Livius Epitome Lib. 1. c. 42.

<sup>(3)</sup> Aulus Gellius Noct. Attic. Lib. XVI. c. 19.

<sup>(4)</sup> Idem Ihid. c. 43.

<sup>(5)</sup> Feetus ad v. tributum,

<sup>(1)</sup> Asconius Pedian. in c. 23. Divinat. in

<sup>(2)</sup> Cod Justin. Lib. XI. tit. 41. 1. 4.

<sup>(3)</sup> Cicero de Offic, Lib. 11, c. 22, Plinius Hist. nat. Lib. XXXIII, c, 17. Plutarchus Emil. Paul.

severità sta in un tiranno, " sicchè i coltivatori non potevano usar frode nessuna nè sul campo nè sull'aja nè sul granajo (1). Questa decima e alcun che di olio e di vino (2), e poco altro più (3) avea a pagar la Sicilia in forsa della sua formola (4), vale a dire in forza delle leggi che le furono imposte quando venne ridotta in provincia. Come furono domati l'Illirico e la Macedonia, si accordo immunità a quegli Illirii che avevano parteggiato per Roma, e agli altri si impose la metà delle consuete gravesse (5), e a' Macedoni la metà del solito tributo e delle altre tasse, aggiungendovi però la gabella del sale (6); ma quanto a questa insolita generosità, giova osservare ch'ella dal vineitore si usò, perchè quei regni furono dichiarati liberi. Delle Gallie sappiamo da Svetonio che C. Giulio Cesare ne esigeva a titolo di tributo quaranta milioni di sesterzii l'anno (7); ma non appare qualo, o quanta parte delle Gallie fosse assoggettata a tal pagamento, nè che cora avesse a pagare in grane, bestiame ec. Si ricordo come alla Macedonia era, oltre il tributo, stata addossata la gabella del sale, e si vede com'essa fu imposta all'Asia (8); il testatico poi si trova introdotto nella Cicilia (9) e nella Siria (20); e nell'Asia si esigeva anche la scriptura (II).

# §. 87. Censimento sotto gli Imperatori.

Ora per venire, dopo queste aou inntili premesse, a discorrere più da vicino dell'amona e dei tributi sotto gli Imperatori, egli sembra doversi distintamente trattare del censimento, della natura e dell'importo di questa gravessa e della sua esazione.

Il tributo che si pagava da' provinciali differiva da quell'antico de' cittadini romani di cui si
discorse, perchè non si poneva, siccome quello,
in generale sulle sostanze, ma solo sui beni stabili e sulle persone. Perciò, onde conoscere quanta
parte ogni provincia ne avesse a portare e poterlo
ripartire in proporzione de' possedimenti e della
popolazione, era necessario catastare popolo e benii. Fatto il catasto generale, si assegnava ad ogni
provincia la quota che le toccava, sia sulle possessioni, sia sulle persone, e con diverse cantele si
vegliava acciò questa restasse invariata sino al
tempo d'un nuovo censimento, onde, a cagion di
esemplo, si trava ordinato che gli schiavi rustici
descritti ne' ruoli censuarii, e così i coloni doves-

(1) Cicero in Verrem Lib. 111, c. 8.

(2) Ibid. c. 7.

(3) Ibid. c. 5.

(4) Ibid. c. 6.

- (5) Livius Lib. XLV. c. al.
- (6) Idem thid. c. 25.
- (7) Suetonius D. Julio c. 25.
- (8) Cicero pro leg. Manil. c. 6.
- (9) Idem Epist, ad famil. Lib. III. ep. 8.
- (10) Caesar de bell. civili Lib. 111, c. 32.
- (11) Cicero pro l. Manilia c. 6.

sero essere affasi a' poderi (1). E sicrome quanto gli antichi Romani amavano di variare per buone ragioni la condizione delle provincie, gli Imperatori, per ragioni non meno buone, le volevano assoggettare ad un trattamento uniforme: già Augasto citre avere ordinato il censimento di tutte le Gallie (2', comando che si rivedesse il catasto di tutto l'impero (3). Come quest'operazione si ese guisse nei primi due secoli, e ogni quanti anni si rinnovasse o si rivedesse, s'ignora, perchè e negli scrittori e ne' due Codici e ne' Digesti non se ne trovano memorie anteriori al secolo terzo ed al quarto. Quando danque in que' tempi s'avevano a rinnovare e riformare i registri censuarii, il che, siccome appare dal ciclo delle indisioni. dopo il regno di Costantino succedeva ogni quindici anni, ogni possessore doveva presentarsi a certi uffisiali della sua curia (4), e qui indicare il nome del suo fondo, la città e la contrada in eui esso giaceva e due confini di quello, l'estensione de' campi, de' prati, de' pascoli, de' boschi, e così quella delle vigne e degli oliveti, e'l numero delle piante dell'una specie e dell'altra, e dichiarare, quanto egli questi suoi averi stimasse (5); doves pure manifestare i laghi o i porti e le saline che v'aveva ne' suoi poderi (6), il numero de' snoi schiavi e la nasione, gli ufficii e le arti loro (7), e così gli inquilini e i coloni (8), non lasciando d'indicarne l'età, siccome quella che li poteva disaggravar dal tributo (9). Così avanti la metà del secolo terso in cui scriveva Ulpiano; e che così si usasse ne' susseguenti appare dalla descrizione del censo che si ordinò per Galerio, e dal vedere che quanto Ulpiano scriveva venne nel secolo sesto conservato siccome legge. Quantunque Lattansio forse esageri i modi che si tenevano dai censitori, egli però mostra come in quest' operazione si procedesse, 44 8i misuravano i campi solia per solia, si numeravano le viti e gli alberi, si descriveva il bestiame d'ogni maniera, si registrava il numero delle persone. Adunavasi nelle città la plebe urbana e la rustica, sicchè tatte le piasse piene erano di famiglie, perchè ognuno vi si doveva trovare co' figli suoi e cogli schiavi. Risnonavano in ogni luogo i flagelli e i tormenti, venivano colleti i figliuoli contro i genitori, i servi più fedeli contro i padroni, contro i mariti le megli; e se altri non v'aveva che a danno de' contribuenti deponesse, venivane

- (4) Digestor. Lib. L. tit. 2. l. 18. 6. 16.
- (5) Ibidem Lib. L. tit. 15, l. 4.
- (6) Ibidem 6. 6. 7.
- (7) Ibid. 6. 5.
- (8) Ibid. §. 8.
- (g) Ibid. l. 3.

<sup>(1)</sup> Cod, Justin, Lib. XI, tit. 47. l. 7. Cod, Theodos. Novell. Valentin, tit. 9.

<sup>(2)</sup> Livius Epitome Libri CXXXIV. Tacitus Annal, Lib, I. c. 31,

<sup>(3)</sup> Evangel. Lucae c. 2. v. 1. 3. Cassiodor. Variar. Lib. III. 52. Isidorus Origin, Lib. V. Frontinus de coloniis.

posti alla tortura essi medesimi; e quando il dolure li faceva confessare quello che non avevano, se ne caricavano le partite secondo le confessioni. Si giudicava l'età d'ogni persona, e nel giudicare s'aggingnevano anni a' fanciulli, se ne toglievano a' vecchi. Tutto era lutto e costernasione (1). ,, Che poi nel censo, siccome qui dice Lattanzio, si tenesse conto del bestiame che si trovava sui poderi censiti, si scorge anche da una legge di Teodosio II. (2); che vi si numerassero le viti e gli alberi, appare de un'altra di Teodosio I., che tra poce verrà ricordata. Raccolte queste dichiarazioni, i censitori, ove il bisogno lo richiedesse, si recavano sulla faccia del luego per conoscere s'elle erano vere; dopo di che si faceva il riparto della quota che ognuno doveva pagare a seconda de' suoi possedimenti e delle persone descritte alla sua partita. Non appare come venisse castigato chi nelle sue manifestazioni si discostava dal vero; ma le pene non pajono dovere essere state leggieri, e un saggio se ne ha in una legge dell' Imperatore Teodosio indiritta, del 381, al prefetto del pretorio d'Oriente, con cui s' infligge la merte e la confisca de' beni a chi, per venir caricato di minore estimo, dava il guasto a' snoi fondi tagliandovi " con sacrilega falce l'alberatura o le viti (3).,, Da questa legge si può dedarre quanto fosse grave il tributo, se i possesseri per alleggerirselo disertavano i proprii poderi; e dal modo che s'aveva a tenere nelle mamifestazioni, si vicne a conoscere quanto fosse visioso il sistema censnario, perchè non mirando esso tanto alla rendita possibile quanto all'effettiva, aggravava i coltivatori laboriosi e favoriva gli ignavi.

#### 6. 68. Il tributo.

Il nome di senone e tribut!, dato sotto gli Imperatori alle contribuzioni, che si pagavano da' popoli sia pe' loro possodimenti, sia per le persone, mostra che esse consistevano parte in denaro, parte in grano ed altre derrate; e sebbene nulla si possa in tal proposito affermar con certessa, egli sembra che gli Imperatori ne esigessero il più in denaro, e la repubblica in grano e derrate. Questo pare doversi credere per essere allora state minori le spese che s'avevano e fare in coutanti; perchè essendo gratuiti tutti i magistrati urbani e provinciali quanto all'erario, non già quanto alle povere provincie: la repubblica non abbisognava di danare se non per l'armamento ed il solde delle forse di terra e di mare, fino all'epoca delle guerre civili non gran fatto numerose no stansiali, e per le grandiose opere che si intraprendevano in Roma e in tutto l'impero; alle quali spese pare avere dovute bastare quanto si ricavava dai dazii, dalle miniere, dalla vigesima delle manumissioni, dalle gabelle del bestiame, del sale ec. Ma come mutossi la forma dello stato, e, fermo restande il consumo del grano per l'alimentazione della plebe di Roma e delle milisie, a quanto se ne esigeva dalle antiche provincie quello si aggiunse dell'ubertosissimo Egitto: scemò in parte il bisogno del grano, e crebbe in contrario quel del denaro. Imperciocchè allor s' introdussero gli eserciti e le armate stanziali e si accrebbero, e convenne salariare capitani e rettori, e accordar soldo e pensioni a una turba di ufficiali e cortigiani, che, ne' passati tempi non conosciuti, vennero crescendo quanto gli Imperatori più si discostavano dalla civile e semplice vita di principi, e quanto maggior numero di servitori e ministri si richiedeva secondo che più si distendeva la loro potenza. Questo maggior bisogno di danaro fu già conosciuto da Augusto; e forse non ad altro oggetto che di ridurre a denaro le antiche prestazioni di derrate, si ordinò da lui il ricordato consimento di tutto l'impero; nel che egli imitato fu da' successori, siccome si può intendere da Igino, il quale scrive, che a' tempi di Trajano molti pagavano in denaro quello che in addietro solevano in grano e altri frutti (1).

Il tributo, per dire in primo luogo di questo, si componeva dunque come di due elementi, d'una tassa sui fondi e d'una sulle persone, e si pagava in denaro. Si vide come nell'antico censo de' cittadini, e in quello del secolo terso s'avevano insieme cogli stabili a denunsiar le persone; ma in quella medesima guisa che nell'antica Roma il testatico si pagava solo da' cittadini più poveri, anche sotto gli Imperatori vi si assoggettava nnicamente la plebe urbana e la rustica, vale a dire l'infima classe delle persone libere dell'un sesso e dell'altro, le quali per nascita non appartenessero all'ordine de' coriali e non pagassero una quantità, sebbene piecolissima, d'estimo (2); di che fa pur fede il nome di capitazione plebea che in più leggi si dà a questa tassa (3). Oltre i plebei liberi v'erane soggetti tutti gli schiavi; onde, come si accenno, correa l'obbligo d'indicarne il numero, il mestiere, l'età, e come gli schiavi anche tutti i coloni (4) e si doveva indicare l'età per poterne esentare i vecchi e i fanciulli. Ma questa tassa nè sempre si pagò, nè sempre da tutte le ricordate classi del popolo, nè sempre in un medesimo modo. Perchè del 313 si vede, per cagione d'esempio, Liciulo esentarne la plebe urbana della Licia e della Pamfilia, e addurne per motivo, che esente ne andava la plebe delle città dell'Oriente, e che così era piaciato anche all'Imperator Dioclesiano (5); dalla qual legge s'intende che il testatico una volta si pagava in Oriente, ché Galerio o Massimino lo tornarone ad introdurre, e Licinio a

<sup>(1)</sup> Lactantius de Mortib, persecutor. c. 23.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. XI. at. 20. L. 6. 6. 2.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. XIII. tit. 11. l. 1.

<sup>(1)</sup> Hyginus de limitibus.

<sup>(2)</sup> Cod. Justin. Lib. XI. tit. 47. l. 4.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. XIII. tit. 4. 1. 1. 4. 6. Lib. XII.tit. z. 1. 36. Lib. XI. tit. a3. 1. a.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. XI. Ut. 1, L. 1. Cod. Justin. Lib. XI. Ut. 47. l. 4.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. XIII. tlt. 10. L. 2.

condonare. Pagavasi in contrario come gravessa usitata ne' paesi che ubbidivano a Galerio; perchè dove Lattanzio, parlando dell'acerbità del censimento di quell'Imperatore, ricorda come s'adunavano nelle piasze le famiglie della plebe urbana e della rustica per descriverle ne' registri censuarii, nulla dice della novità di questa taglia, cosa la quale da lui, che in quel luogo cotanto contro Galerio inveisce, non si sarebbe tacinta (1). E quantunque l'Italia ne avesse dovuto godere immunità in forsa del suo gius italico, s'ha a credere che anche essa, come si disse, ne venisse da Galerio aggravata. Nell'Africa il testatico si pagava dalla plebe urbana e dalla rustica (2): e nou è improbabile che così fosse nelle Gallie (3); mentre da un altro canto si vede Valentiniano il vecchio esentarne tutto l'Illirico (4), e Teodosio II. tutta la Tracia (5). Quantunque per le autorità d'Ulpiano e di Lattanzio riferite, dove si disse del censimento, e per le diverse leggi che in questo luogo si addussero, si possa conchindere che in regola il testatico si avesse a pagare da tnita la plebe, gli schiavi e i coloni: pure si vede che esso a seconda de' bisogni dello stato e de' popoli or s'esigeva, or si condonava del tutto; e che talora si condonasse in parte si rileva da una legge di Teodosio al prefetto del pretorio d'Oriente, in cui egli comanda che cinque uomini abbiano a pagare per due persone, e quattro donne per una (6); la qual legge può anche servire a mostrare che questa tassa non era poi tanto leggiera quanto alcuno ci vorrebbe far credere.

Difficile è il discorrere dell'annona e de' tributi, e forse difficile tanto da non potersene colla necessaria chiaressa trattare nè anche da chi con egni diligenza si volesse di questo solo argomento occupare; perchè quantunque v'abbia ne' due Codici e ne' Digesti di molte leggi che a tale materia si riferiscono, e di molti nomini dotti n'abbiano scritto; non si potrà determinare giammai, nè quanto questa tassa importasse, nè quale parte ne venisse pagata in denaro, quale nelle diverse specie annonarie. E cresce la difficoltà, perchè essendo gli Imperatori divenuti padroni di tutte le entrate, e così di tutti i terreni che già appartenevauo allo stato, essi non si curavano di distinguere nelle lor leggi questi due diversi rami delle pubbliche rendite, o almeno non li distinsero in modo che se ne possa ragionare sensa pericolo di cadere in errore anche dopo lunghe e faticose ricerche; per la qual cosa basterà dire che essi con questa gravessa si procacciavano quanto i bisogui dello stato e della corte parevan richiedere.

Tanto il tributo, come le diverse specie annonarie s'aveano a pagare da ognuno a giusta misura

- (1) Lactantius op. cit. c. 23.
- (2) Cod. Theod. Lib. XIII. tit. 4. l. 4.
- (3) Ibidem Lib. XII. tit. 1. l. 36. Lib. XIV. tit. 20. l. 4.
  - (4) Codex Justin, Lib. XI. tit. 52. l. un.
  - (5) Ibid. tit. 51. l. un.
  - (6) Ibid. Lib. codem tit. 47. l. 10.

de' suoi possedimenti (1); ma comunque l'equità così richiedesse, e le leggi così disponessero, queste tasse per le arti de' cortigiani e la debolezza de' principi cominciarono, certo almeno fuor pel secolo quarto e più in appresso, a gravitar per la massima parte sui poveri; e per non dire di molti altri abusi che nelle leggi si ricordano, tanto procedette quello delle esensioni, che gli Imperatori non sapendo come difendersi da chi gli assediava per carpirne la concessione, non solo condannarono a doppio pagamento chi la dimandasse (2), ma si videro costretti ad annullare le immunità già concesse, e dichiarar senza valore quelle che fossero mai per concedere (3). Il tributo, come si ricordò, si pagava in contanti. Le specie annonarie erano tanto diverse, quanto le derrate delle provincie e le necessità dello stato. Imperciocchè sotto questo nome si esigeva quantità di grano e di orzo (4), fieno e paglia (5), lardo e carne di porco (6), vino (7), olio e sale (8), cavalli (9), vesti per uso delle milizie (10), rame (11), ferro (12), e oltre tutte queste forse ancora altre cose e non poche; perchè dove queste contribusioni ordinarie non bastassero, se ne imponevano altre in via straordinaria (13).

#### 6. 69. Esazione del tributo.

Non appare quando, prima del regno di Valentiniano il vecchio, acadessero i pagamenti; allor si fissò che tanto le annone come i tributi si pagassero, a maggior comodità de'popoli, di quattro mesi in quattro mesi (14), e così di poi sempre si praticò (15); se non che talor si permise che il pagamento si facesse a piacere de' debitori, purchè sempre entro l'auno (16). In regola tutte le specie si avevano a pagare in natura, alcuna volta però si permise di pagarne il prezzo (17), ma tal

- (1) Cod. Theod. Lib. XI. tit. 1. l. 15. tit. 12. l. 2.
- (2) Ibidem tit. 1. l. 30.
- (3) Ibidem Lib I. tit. 2. l. 7. Lib. XI. tit. 1. l. 2. Lib. XIV. tit. 15. l. 3. Cod. Justin. Lib. IV. tit. 61. l. 12.
- (4) Ibidem Lib. XII, tit. 6. l. 21. Lib. XIV. titulis 15. \$6. 25. 26. per tot.
  - (5) Ibidem Lib. XI. tit. I. l. g.
  - (6) Ibid, Lib. XII, tit, 6. l. l. 15. 21. etc.
- (7) Ibid, Lib. XII, tit. 6. l. 15. 21. Lib. XI. tit. 1. l. 6. tit. 2. l. l. 2. 3.
  - (8) Ibidem Lib. VIII. tit. 4. l. 7.
- (9) Ibid. Lib. XI, tit. 1, l. 29, et titulis 17, 18. per tot. tit. 9, l. 1.
- (10) Lampridius Alex, Severo. c. 53. Cod. Theod. Lib. VII. 111. 6. per tot. Lib. XI. tit. 9. l. l. 1. 2.
  - (11) Cod. Theod. eod. Lib. XI. tit. 1. l. 23.
  - (12) Ibidem tit. 20. l. 6.
  - (13) Ibidem eodem Lib. XI. tit. 1. l. 5. tit. 5. L 2.
  - (14) Ibid. eodem Lib. XI, tit. 1. l. l. 16. 17.
  - (15) Ibid. tit. 15. l. un. et. Novell. Major. tit. 4.
  - (16) Ibid. Lib. XI. tit. 1. l. 35.
  - (17) Ibidem I. l. 29. 37. et Lib. VII. tit. 6. l. ult.

altra si proibì (1), e anche a pena di dover rifare il pagamento (2). L'incarico di rascuotere dai singoli contribuenti l'annona e i tributi si commetteva ad appositi esattori, i quali da chi aveva a pagare le tasse si eleggevano ogni anno (3), e il più delle volte tra' curiali (4). Quanto a quest'esasiene, era stato dagli Imperatori saviamente ordinato che le quote delle persone più potenti s'avessero ad esigere da' rettori medesimi delle provincie, quelle de' cariali da nomini dell'ordine loro, e quelle de' poveri da' difensori delle città (5); e che i governatori dovessero con gran diligenza vegliare sopra tutti questi esattori (6). Precise e rigorose erano le prescrizioni onde impedire che i popoli non venissero torteggiati nel ripartimento delle tasse o nell'esazione; ma le concussioni erano ciò non di meno tanto frequenti, che non bastando la minaccia di severissimi castighi (7), nè il comando che chi usasse violensa od ingiustizia venisse trattato com'egli aveva fatto a' poveri debitori (8), hisognò imporre a quel delitto la pena di morte e la confisca de' beni (9). Col pagamento e la riscossione non finivano le molestie di chi aveva a pagare e a riscuotere; perchè ciò fatto conveniva tradutre e scortare l'oro e l'argento alle casse (10), e così condur le specie a' granai imperiali (11), alle mutasioni e alle mansioni (12), e alle stanze de' soldati (13) Questo trasporto era fonte di nuove vessazioni ; perchè i rettori od altri ufficiali, onde costringere i popoli a redimer le specie a quel presso ch'essi fissavano, gli obbligavano a condurle ad enormi distanse (14); il quale abuso sotto gli Imperatori continuando e crescendo, sicchè si obbligavano le città mediterranee a tradur le loro annone alle marittime, e queste a trasportarle a quelle entro terra, Teodosio a pena di morte lo proibì (15).

Chi non pagava al tempo dovuto vi veniva cosiretto con que' medesimi messi che s'asavano per conseguire il pagamento di debiti privati, cioè colla prigionia, colle percosse e colla tortura (16). Si raddolet questa processura per Costantino, il quale permettendo per debiti fiscali la levata de' pe-

- (1) Cod. Theod. Lib, XI, tit, 1. l. l. 1. 2. 3.
- (2) Ibidem l. L.
- (3) Ibid, eodem Lib. VIII. tit. 8, l. g. Lib. XI. tit. 7, l. 10. 16. Lib. XII. tit. 6. l. l. 20. 22.
  - (4) Bidem Lib. XI. tit. 7. l. 12. 16.
  - (5) Ibid. legib. supra cit.
  - (6) Ibid. l. l. 3. 8. 11. 16. 17.
  - (1) Ibidem l. 1.
  - (8) Ibidem Lib. XI. tit. 28. l. 1.
- (9) Ibidem Lib. codem tit. 7. l. 20. et tit. 8. l. 1. (10) Ibidem Lib. XII. tit. 8. l. 1. Lib. VIII. tit.
- 5. l. l. 18. 40. 47. 48. (11) Ibidem Lib. XI. tit. 4, l. 1.
  - (12) Ihidem til. t. l.g.
  - (13) Ihidem l. 11. 21. 22.
- (14) Cicero in Verrem Lib. 111. Tacitus Agricola c. 19.
  - (15) Cod. Theod. Lib. XI. tit. 1. l. 22.
  - (16) Ibid. Lib. cod. Ut. 7. 1. 1. 3. 6. 7.

gni, vietà le battiture e i supplisii, e mutò la pena del carrere in quella della custodia militare, per cui il debitore veniva posto in catene insieme con un soldato, siechè questi non lo potesse abbandonare giammai (1). Questo comando perà nè sempre fu osservato nè in ogni luogo; onde già il figlio di chi n'era stato l'autore le devette ripnevare (2), ma, siccome sembra, inutilmente, Imperciocchè Ammiano Marcellino, scrittore dello stesso secolo, narrando, quanto gli Egizii fossero incalliti a' tormenti, dice ch'essi si vergognerebbero se non potessero mostrare il corpo tutto illividito dai celpi sostenuti per sottrarsi al pagamento del tributo (3); e Valentiniano III. e Maggioriano e Salviano attestan concordi, come per esigere i tributi nel secolo seguente s'impiegavano la prigionia, la tortura ed altri supplizii (4). Nel pigneramento non s'avevano a togliere a' debitori nè i buoi ne gli schiavi che lavoravano la terra (5); e s'entro due mesi non si pagava la tassa, i pegui si vendevano all' asta (6).

Prima d'intralasciare questo discorso, due cose sono ancora da ricordarsi, le quali dimostrano come di questi tempi in tale proposito si procedesse. Gli Imperatori, vedendo pel ritardo de' pagamenti vote le casse e i magazzini, invievano di sovente nelle provincie certi loro afficiali o alcuno guardie del corpo con titolo di discussori, o dei soldati che si dicevano opinatori, i quali muniti di un elenco de' debiti arretrati ne sollecitassero la riscossione presso gli esattori e i governatori (7). I discussori e gli opinatori non dovevano di regola impacciarsi delle esazioni, ma unicamente costringervi i governatori e gli altri esattori ordinarii; ma questi si valevano dell'opera di tali nificiali e soldati, i quali fieri dell'appoggio che avevano in corte e bramosi di distinguersi colla celerità delle esazioni, tanto malmenavano e affliggevano i popoli, che gli Imperatori a pena di venti libbre di oro vietarono a' governatori d'adoperare i discussori nelle riscossioni (8), e minacciarono loro la pena del doppio, e la deportazione a' loro ufficiali, e l'esilio ai curiali, i quali v' impiegassero gli opinatori (9). Ma con tutte queste pene e i divieti i discussori e gli opinatori continuarono a ingerirsi nelle esazioni; e vantandosi di non dipendere in alcun modo da' governatori, perchè avevano il mandato dalla corte, tante estorsioni, tante violenze e tante crudeltà commettevano, che l'Imperator Maggioriano dichiarando di non poterle

- (1) Cod. Theod. l. 1.
- (2) Ibidem l. 7.
- (3) Ammianus Marcellin. Lib. XXII.
- (4) Cod. Theod. Novell. Valentin, tit. 7. Novell. Major. tit. 10, Salvianus de Gubernat. Dei Lib. V. c. 8. 7.
  - (5) Cod. Theod. Lib. 11. tit. 30. 1. 1.
  - (6) Ibidem Lib. XI. tit. 9. l. l. 1. 2. 4.
- (7) Ibid. Lib. VIII. tit. 8. l. 5. et Lib. XI. tit.
- 7. l. l. 2. 4. 5. 6. 9. 16. 17.
  - (8) Cod. Theod. Lib. XI. tit. 7. l. 17.
  - (9) Ibidem l. cit. l. 16.

altrimenti impedire, tornò a demandare ogni cura delle esazioni ai rettori (1). Il lettore che per avventura non se ne sevvenisse, troverà questa legge ed un' altra consimile di Valentiniano III. in altro luego (21; dov'esse si addussero, perchè dimostrano non tanto lo stato di tutto l'impere, come piuttosto quel dell'impero d'Occidente, sulla metà del secolo quinto ridotto quasi all'unica Italia. L'altra cosa che si vuole ancora ricordare, si è che il fisco pretendeva il diritto di costringere chi già avea pagato la sua quota a pagare quella de' debitori morosi o non solventi, « onde, siccome scrive Papiniano, finirla alla corte (3); » il che quantunque si victasse da Costantino (4), si praticava a' tempi di Teodosio II. nell'impero d'Oriente (5), e in quel d'Occidente a quelli di Valentiniano III., il quale, siccome altrove fu detto, in una sua legge dichiarò « che per questo abuso si poteva appena trovare un curiale solvente nell'ordine di qualche città (6). »

# 1. 70. Esorbitanza del tributo.

Uomini dottissimi si sono, come altrove si ricordo, accinti a mostrare a quale somma ascendessere le entrate dell' impero romano, a quale le spese; e in ispecialità, quale fosse l'importo della tassa che si esigeva sui fondi; le quali ricerche, sebbene non aliene dallo scopo del presente discorso, volendosi qui intralasciare per essere impossibile di condurle al desiderato fine, si osserverà in generale che quest'imposta veniva dagli Imperatori esatta in varia proporzione a seconda delle circostanze. Sembrano essi per altro avere assai di buon'ora incominciato ad abusare dell'autorità che loro competeva di tassare i popoli: e ne ahusarono a segno, che conoscendo essi medesimi l'enorme esorbitanza delle taglie, in luogo di riscuotere quanto avean decretato. nuove e poi nuove esazioni comandavano, e poi andavano affettando generosità con rimettere tratto tratto a' popoli grosse somme di debiti che avevan col fisco, siccome fu dimostrato ( §. 51.) essersi fatto si può dire al principiar d'ogni regno; onde, solo ad oggetto di mostrare come gli Impera. tori in questo proposito asassero si vogliono ricordare tre leggi. Una è d'Onorio dell'anno 401, e due di Teodusio II.; quella d'Onorio rimette tutti i debiti anteriori al 386, sospende l'esazione di quelli che erano scaduti dal detto anno al 395, e comanda la sollecita riscossione de' posteriori (7). In ana di Teodosio, che è del 414, si condona ogni maniera di debito fiscale scaduto

(1) Cod. Theod. Novell. Major. tit, 10.

dal 368 al 407 (1), e coll'altra del 415 si toglie a' curiali, o a chiunque avesse pagato per altri, il diritto di ripetere risarcimento, perciocchè erano bastantemente compensati con quanto ad essi medesimi si rimetteva (2). Quest'uso delle indulgense non tornava però in reale vantaggio de' miseri popoli; e l'Imperatore Giuliano « ben sapendo che i poveri venivano sens'alcun respiro costretti a pagare sì tosto che si poneva la tassa, non ne soleva punto concedere, perchè esse favorivano unicamente i ricchi (3). » E v'ha inoltre fondamento di credere che la remissione fosse non tanto un beneficio, come una tassa novella; perchè come si bandiva un' indulgensa di resti, le città avevano a pagare l'oro coronario, di cui ora si vuol brevemente vedere.

Era presso i Romani, siccome presso altre nazioni antiche, costume che i popoli soggetti o gli amici onorassero con regali di corone d'oro i capitani che avevano riportato qualche insigne vittoria: di che si trovano non poche memorie già da' tempi della repubblica (4). Continuò quest'usanza sotto gli Imperatori; questo però innovandosi, che siccome tutte le imprese seguivano sotto i loro auspicii, le corone non più ai capitani, ma a loro si offerivano, di che si potrebbero addarre moltissimi esempi. Poi si cominciò a fare il presente non in corone ma in moneta, e a farlo anche senz'occasione d'una vittoria, in dimostrasione di pubblica letizia e di parziale amore, come quando saliva al trono un Imperatore novello (5), o quando gli nasceva un figlinolo, o quando uno ne adottava (6), o quando s'accordava ai popoli un'indulgenza di resti (7). Questo dono, che in origine era spontaneo, divenne in processo dovere; e tale appunto ce lo rappresentano gli Imperatori nelle lor leggi, in cui ne comandan l'offerta (8), e dalle quali s'impara ch'esso stava per antica consuetudine a carico delle città e delle curie, il che si ricava pure dal monumento Ancirano (9). E quanto gran somma questo dono in così grande impero importasse, si può dedurre dal monumento pur ora citato, dove Augusto dice di aver condonato alle colonie ed a' municipii d'Italia le trentacinque mila libbre d'oro coronario che gli avevano offerto nel suo quinto consolato. Vantasi egli nello stesso tempo di non avere accettato il dono nessuna di quelle volte che in occasione di qualche vittoria gliene fu rinnovata l'offerta, e di simile generosità si vedono lodati Adria-

<sup>(2)</sup> Vedi il (. 13. del Libro precedente.

<sup>(3)</sup> Digestor Lib. XI. tit. 7. l. 1.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod. Lib. XI. tit. 7 l. 1.

<sup>(5)</sup> Ibidem tit. 28. l. 10.

<sup>(6)</sup> Vedi il §. 31. di questo libro.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. XI. tit. 28. 1. 3.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. 1. 9.

<sup>(2)</sup> Ibidem 1. 10.

<sup>(3)</sup> Ammian. Marcellin. Lib, XVI.

<sup>(4)</sup> Cicero in Pisonem. In Rullum. Livius Lib. XXXVIII. Plutarchus Æmil. Paulo.

<sup>(5)</sup> Spartianus Hadriano c. 6. Lampridius Alex.

S vero c. 32.

<sup>(6)</sup> Capitolinus Antonino Pio c. 4.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. XII. til. 13, 1. 4.

<sup>(8)</sup> Ibidem l. l. 2. 3. 4.

<sup>(9)</sup> Marmor. Ancyr. Tab. IV.

no (1), Autonino Pio (2), Alessandro Severo (3), Gintiano (4) e alcun altro; ma non potersene lodar tutti, si dimostra colle leggi che pur ora si ricordarono.

L'acerbità che s'usava nell'esazione del tributo e la frequente necessità delle indulgenze diresti basterebbero di per sè sole a dimostrare, quanto per questa parte delle gravesze fosse infelice la condizione dei popoli, se altri argomenti mancassero con cui provare così fanesta verità; ma pur troppo ve ne ha, e di gravissimi. Imperciocchè a non ridire quello che dello spopolamento dell' impero e dell'infelice condisione e dell'estrema povertà de' popoli fu altrove ampiamente mostrato, qui se ne vogliono addurre sol delle prove dirette. Ammiano Marcellino narrando, come il prefetto del Pretorio Fiorenzo voleva crescere il tributo delle Gallie perchè il consueto non gli parea sufficiente, scrive che Giuliano, allora Cesare, non consentì, perciocchè sapeva, che le insanabili « piaghe di questi provvedimenti, anzi sovvertimenti, avevano ridotto le provincie all'ultima povertà, siccome in effetto rovinarono intieramente l' Illirico (5).» Quale immensa somma dovessero sotto certi Imperatori pagar le provincie, e quale somma infinitamente minore potesse bastare alle necessità dello stato, fu mostro dal Cesare Giuliano poco fa rammentato; perchè dove, quando egli l'anno 355 venne al governo delle Gallie, per una data quantità di terreno si pagavano venticinque solidi d'oro: quando egli sei anni appresso da quel governo parti, non più se ne pagavan di sette (6); e le Gallie erano da lui state assai meglio guernite e difese di prima. Si oda anche Salviano, il quale dopo la metà del secolo quinto nelle Gallie vivea e non sembra trovar parole che vagliano a far conoscere che basti e l'eccesso delle gravesse e la crudeltà delle esazioni e 'l disertamento de' popoli. « Ora, scrive egli, quanto è crudele, quanto alieno da' Barbari e famigliare a' Romani il proscriversi l'un l'altro colle esasioni! Benchè mal dissi l'un l'altro, che sarebbe tollerabile cosa patire quello che ad altri si fa; ma più grave è che i molli vengono proscritti da' pochi, a cui la pubblica esazione tien luogo di preda, e i debiti fiscali di privato guadagno. E questo non fanno solo i più sublimi, ma gli infimi; non i soli rettori, ma quelli che a' rettori sono soggetti (7). » Narrando in seguito, come di molti per tale motivo ricoveravan tra' Barbari (8), soggingne: « nè possono i miseri altro volere, dacchè sensa posa hanno a sofferir l'incessante sterminio delle esazioni, e sempre minacciati si veggono di venire proscritti, onde le proprie case abbandonano per non essere in quel-

- (1) Spartianus Hadriano c. 6.
- (2) Capitolia. I. supracit. c. 4.
- (3) Lampridius I, supracit.
- (4) Ammianus Marcellinus Lib. XXV.
- (5) Idem Lib. XVII. c. 3.
- (6) Idem Lib. XVI. c. 5.
- (7) Salvian. de Gubernat. Del Lib. V. c. 4.
- (8) Ibid. c. 5.

le tormentati, e vanno in esiglio per evitare i supplicii (1).,, E parlando de' Baraudi, cioè di quei Galli che non potendo tollerar l'eccesso de' tributi si erano rivoltati, continua. " E chiamiamo ribelli, e chiamiamo gente perduta coloro cui abbiamo costretto a divenir criminosi? Imperciocchè per quale altro motivo sono essi divenuti Bacaudi, se non per le nostre iniquità, se non per le malvagità de' rettori, se non per le proscrizioni e le rapine di quelli che volsero in proprio guadagno le pubbliche esasioni, che convertirono il tributo in lor preda, che non ressero i popoli al loro governo affidati, ma come bestie feroci li divoravano, e si pascevano non già delle spoglie de' miseri uomini, siccome sogliono gli assassini, ma bene de tormenti loro e del sangue (2)?,, Così egli ne' citati luoghi, ed in altri con altre, ma sempre simili parole, lo stesso. Questo dir di Salviano non esser di retore o vano declamatore ma d'uomo che giustamente sdegnato disfoga l'angoscia dell'amareggiato cuore; e quanto egli dice delle Gallie, potersi dire d'ogni altra provincia e di tutto l'impero, viene posto fuor di ogni dubbio dalle non poche leggi che in proposito del censimento e del tributo e della sua esazione si addussero, e dalle parole stesse di Valentiniano III. e di Maggioriano, che per dimostrare l'infelice stato d'Italia, si sono im altro luogo recitate (3),

#### 6. 71. Funzioni sordide ed estraordinarie.

Dalla massima che'l vincitore era padrone e delle sostanze e delle persone stesse de' vinti, sorsero a' popoli, in un eol tributo, due altri aggravii, i quali dimostrano che'l vincitore non altrimenti li risguardava che quasi suoi servi, e ricordano le oppressioni del feudalismo e quelle dei regni dell'Asia e dell'Africa o di certe contrade d'Europa. Consisteva il primo nella prestazione di certe servità personali, le quali, sebbene stessero a carico de provinciali fin da tempi della repubblica, vennero sotto gli Imperatori ridotte ad una gravezza sistematica. E quantunque a tutti gli nomini liberi fosse stato accordato quel già sì ambito e venerato titolo di cittadini romani : gli Imperatori non ebber ribresso di caricarli di queste prestazioni, a cui nelle lor leggi avean posto il nome di sordide ed estraordinarie (4), e talvolta fin anche di vili (5), e di venirle a vantaggio del loro fisco sempre maggiormente estendendo. Queste, siccome le annone e'l tributo, si comandavano tutti gli anni a norma della esigenza, e sempre sopra ordine immediato del principe, non mai dei rettori, a' quali ansi n' era sotto pena dei doppio. e a' loro ufficiali del quadruplo, stato fatto divieto (6); ma se ne accordava il permesso ai prefetti

<sup>(1)</sup> Salvianus de Gubernat. Dei Lib. V. c. 7.

<sup>(2)</sup> Ibid. c. 6.

<sup>(3)</sup> Vedi il 6. 13. del Lib. 11.

<sup>(4)</sup> Cod. Theod, Lib. XI. tit. 16.

<sup>(5)</sup> Ibid. 1.14.

<sup>(6)</sup> Ibidem Lib. XI. tit. 16. l. l. 7. 8.

del pretorio in casi d'orgente e non prevedata necessità (1). Com' era pubblicato l'editto che le stabiliva, i rettori dovevano colla scorta de registri censuarii farne il riparto tra le città delle loro provincie, caricandone, secondo la varia loro natura, le persone ed i heni (2). Ma i grandi e potenti avevano saputo sottrarsi a questi carichi, che anche per la sola denominazione parevano indegni di loro; e perciò ne andavano immuni non solo le persone ed i beni di chi era costituito in alcuna delle primarie dignità (3), ma bene anche di chi copriva le subalterne (4), i beni del fisco e i condattori di quelli (5), il clero e i beni delle chiese (6), le persone e i beni de' senatori (7), i curiali (8) e gli abitanti di Roma e di Costantinopéli e quelli delle regioni suburbicarie (9). Accadeva però talvolta che gli Imperatori per alleggerire i sudditi toglievano tutte le concesse esensioni (10); ma questo avveniva di rado e non altrimenti che in caso di straordinario bisogno, e siccome eccesione alla regola, onde il peso veniva tatto a ricadere sai possessori più poveri e la povera plebe. Varie di queste servità si ricordano, e le principali sono la macina del grano, l'abburrattamento della farina, la fattura e la cottura del pane militare e del biscotto, la cottura della calce e del carbone, l'approntamento di legname e di altri materiali da fabbrica, i lavori a' templi, agli rdificii pubblici e alcuna volta anche quegli alle strade ed a' ponti, il mantenimento de' legati delle città e delle provincie e quello degli esattori fiscali, la somministrazione di carri e animali per uso del pubblico corso ec. (11).

Tutte queste opere si avevano a prestare gratuitamente forse già fino da' tempi più antichi; e dai vedere come Aurelio Vittore, rettore della Pannonia a' tempi di Giuliano, loda di prudenza e difende dalla taccia d'avarisia l' Imperatore Vespasiano, il quale in Roma, in Italia anzi in tutto l'impero "tante e così grandiose opere in così breve tempo compì senza alcuna molestia degli agricoltori (12): ", egli sembra potersi inferire che di consueto tatti questi lavori andassero, come di regula, a carico di quella travagliata classe. Che se alcuno, malgrado questa testimonianza e quella delle ricordate leggi, ne potesse ancor dubitare, attenda a quanto di Dioclesiano scrive Lattansio là dov'egli parla delle molte di lui opere. "S' ag-

- (1) Cod. Theod. Lib. XI. ut. 16. l. l. 7. 8.
- (2) Ibid 1. 1. 3, 4.
- (3) Ibid. l. 18.
- (4) lbid. Lib. Vl. til. 45. l. l. 1. 4. 6. 10. Lib. Xl. til. 16. l. l. 15. 18.
- (5) Ibid. Lib. XI. tit, 16. l. l. 1. 2. 5. 9. 12. 13. 17.
  - (6) Ibid. 1. 1. 15, 18. 21. 22.
  - (;) Cod. Justin. Lib. XII. tit. 1. l. 4.
  - (8) Cod. Theod. Lib. XII. tit, 1. 30.
  - (9) Ibid Lib. XI. tit. 26. l. 12.
  - (10) Ibid. legib. 15. 18.
  - (11) Ibid. L 1. 6. 14. 15. 18.
  - (12) Aurelius Victor. de Caesarib, c. 9.

giunga un'insaziabile amania di fabbricare, per cui non meno di quelle de' tributi erano fiere le esazioni degli operaii, degli artefici e de' carri che per tali fabbriche si richiedevano (x).,

#### 6. 72. Pubblico corso.

Il pubblico corso, che poco fa venne tra le prestazioni sordide ed estraordinario annoverato, è il secondo degli aggravii di cui si vuole vedere, non per dire dell'istituzione in sè, ma per conoscere anche in questo la condizione dello stato e de' popoli. Quantunque e i magistrati e 'l senato obbligassero, sino da' primi tempi, i sudditi a trasportare e viveri e bagagli in uso della città e degli eserciti, ed a condurre legnami, pietre e altre cose per le opere pubbliche; si sa, per testimonianza di Livio, che i magistrati provveduti dell'occorrente a spese dell' erario non esigevano da' popoli per proprio uso nè cavalli, nè somieri, ristringendosi solo a far somministrare un cavallo a' legati che premurosamente avessero a recare in alcun luogo una nuova o un comando. Ma essendo (l'anno 174 avanti l'era volgare) accaduto che 'l console L. Postumio Albino in occasione d'un viaggio nella Campania comandò a que' di Preneste, per certa ruggine che aveva con loro, che gli approntassero stanza e cavalli, i magistrati traendo al pessimo quel mal esempio, sempre nuove coso e più gravi vennero esigendo da' popoli (2). E siccome quest' uso di farsi per tal modo servire riusciva assai comodo a' magistrati e per sè stessi e per gratificare agli amici, e le spese non andavano a carico dell' erario; tutti ne traevan profitto, e lungi da vedere come alleggerirne i popoli, si pensò come meglio ordinarlo a vantaggio de' dominatori; il che sembra essere stato fatto da Augusto. Questo uomo, attentissimo a sicurare la ana potenza, considerando quanto nell' immensa estensione dell' impero gli importasse di venir con ogni possibil prontezza avvisato di quello che occorreva nelle provincie, cominciò a stabilire lungo le vie principali de' corridori che sollecitamente i dispacci recassero. Indi parendogli meglio di mandare con pari celerità in luogo di lettere delle persone fidate, comando che in certi luoghi sempre v' avesse in pronto vetture e cavalli di cui potersi giovare i suoi messi (3); e tanto i cavalli come le vetture s' avevano a somministrare o mantenere a carico delle comunità (4). Le spese che queste avevano per tale oggetto ad incontrare dovettero ben presto riuscir molto gravi per l'abuso che si prese a fare di questa comodità; onde lodasi Nerva d'avere esentato da questa prestazione l'Italia (5), e si lodano Trajano (6), Adriano (7) ed

<sup>(1)</sup> Lactant. de mortib. persecut. §. 7.

<sup>(2)</sup> Livius Epit, Lib. XLII. c. 2.

<sup>(3)</sup> Sustanius Augusto c. 49.

<sup>(4)</sup> Plutarchus Galba.

<sup>(5)</sup> Mediobarbus Numism. Impp.

<sup>(6)</sup> Aurel. Victor de Caesarib. c. 13.

<sup>(7)</sup> Spartianus Hadr. c. 7.

Antonino Pio (1) per essersi adoperati onde regolarlo meglio e sollevarne le provincie, finche poi Settimio Severo " volendo procacciarsi l'amore dei popoli, ne gli esentò e n'addossò la spesa al see fisco (2). " Non appare come ciò da quell' Imperatore si eseguisse; ma egli sembra che i popoli non godessero a lungo di tal beneficio, perchè si scorge dalle costituzioni degli Imperatori cristiani, che 'l pubblico corso era tornato a carico de' provinciali, ed era ordinato di modo da non poterio forse essere con maggiore loro dispendio o molestia; imperciocchè sebbene ogni spesa dello stato viene a riflettere sui sudditi, v' ha per essi gran differensa, s' ella si fa in questa maniera o in quest'altra. Lungo tutte le vie principali erano dunque stabiliti dei luoghi, ne' quali le persone che ne aveano ottenuto il permesso dal principe dovevano venir servite di bestie da sella, da soma e da tiro; e si sa che in alcune di queste stasio al ve ne doveva sempre avere non men di quaranta (3). In alcuni di questi luoghi, che perciò si dicean mutazioni (4), non altro si faceva che mutare cavalli; in altri che si chiamayan mansioni (5), i viaggiatori, oltre mutarvi i cavalli, ricevevano a spese del fisco i viveri loro assegnati, e l'alloggio nelle case degli abitanti. E da una delle formole con cui si accordava l'uso del pubblico corso, s'impara che secondo la dignità del viaggiatore gli si somministrava pane, vino, cervogia, lardo, carne, majali e porcellini da latte, castroni, agnelli, oche, polli, fagiani, miele, aceto, cumino, pepe, garofani, cannella, mastice, datteri, pistacchi, mandorle, cera, sale, erbaggi, legomi ec., tanto nell'andata come nel ritorno (6). In tatte le stazioni v' aveva degli ufficiali incaricati della cura del pubblico corso (7), e'l necessario numero di vetturini e mulattieri (8), e carradori e altri artefici (9), che tutti avevano dallo stato e viveri e soldo (10) Tutte queste spese andavano a carico de' provinciali; essi dovevano regolarmente contribuire il denaro per comperare i cavalli (11), talvolta contribuire il pabulo, tal altra pagarne l'importo (12), fabbricare e mantenere a proprie spese le case e le stalle (13), fornir di cavalli e di carri chi viaggiava per contrade rimote dalle vie militari, e su queste vie sussidiare iu ogni occorren-

(1) Capitolinus Anton. Pio c. 12.

za le stazioni con carri, cavalli, boti ec. Il permesso d'usare del pubblico corso non s'accordava che dal principe stesso (1), dal prefetto del pretorio (2) e dal maestro degli ufficii (3), non da altri ministri, non da' rettori, a' quali n' è fatto divieto a pena di gravissime multo (4). Con tutte queste restrizioni grandi abusi si erano insinuati o per connivenza o per corrusione de' ministri; onde gl' Imperatori deputarono in tutte le provincie degli ufficiali i quali sotto nome di curtori vegliassero per impedirli (5), e si riservarone di castigare ad arbitrio chi senza permesso si fosse del pubblico corso valuto (6); e rigorosissime pene (7) e fino la morte (8) minacciarono a chi avesse adoperato più animali di quello che gli era stato concesso; e così prima l'esilio (9), e poi la morte (10) a chi vendeva e comperava nna licensa di viaggiare col pubblico corso. Ma tutte le ricordate restrizioni, tetti questi ed altri provvedimenti non seppero impedire che i popoli non restassero miseramente oppressi per l'eccessiva facilità di concedere l'uso del pubblico corso. Di che sulla metà del secolo quarto, vale a dire quando i mali dell' impero non erano ancora venuti a quell'estrema misura, s' ha la concorde testimonianza dell'Imperatore Costanso, di Aurelio Vittore e di Ammiano Marcellino che aveva corso e ricorso l'impero dall'ultimo Oriente al Reno. Confessa dunque quell' Imperatore in una sua legge « che l'esazione pei cavalli rovinò il patrimonio di molti (11) 🗫 Anrelio Vittore, lodando quell' istituzione siccome in origine utilissima, dice « che l'abuso e l'avarisia n'avevano fatto una peste del mondo romano (12); » e Ammiano Marcellino scrive, che i danni per tale causa sofferti da popoli avevano nell'Illirico disertato di molte famiglie e fatto chiudere di molte case (13).

# 6. 73. Altre gravesse.

Siccome quanto negli antecedenti paragrafi si disse dell'annona e de' tributi, e quanto s'aggiunse intorno all'oro coronario, alle funzioni sordide ed estraordinarie ed al pubblico corso, pubbastare a far conoscere il modo che si teneva dagl' Imperatori nel caricar le persone e i beni stabili dei popoli: resta che a compimento del discorso delle entrate ancora si dica di quelle gravesse che oggidì si sogliono chiamare indiretto.

<sup>(2)</sup> Spartianus Septimio Severo c. 14.

<sup>(3)</sup> Procopius hist. arcana c. 30.

<sup>(4)</sup> Cod. Theodos. Lib. VIII. tit. 5. l. l. 34.36. 58. Go.

<sup>(5)</sup> Ihidem l. l. 1. 23. 25.

<sup>(6)</sup> Vide formulam ap. Cujacium in Cod. Justin. Lib. XII. tit. 51. l. 1.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. VIII. tit. E. l. l. 4. 19. 24. 34. 35.

<sup>(8)</sup> Ibid. l. l. 10. 14, 97. 34. 53.

<sup>(</sup>e) Ibid. l. l. 17. 31.

<sup>(10)</sup> Ibid. l. 31.

<sup>(11)</sup> Ibid. legib. 16. 34. 42. 64.

<sup>(12)</sup> Ibid. l. 60.

<sup>(13)</sup> Ibid. l. 34.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. Lib. VIII. tit. 5. l.l. 4.9.14.40.56.

<sup>(2)</sup> lbid. l. l. g. 12. 35. 40. 56. 62.

<sup>(3)</sup> Ibid. L. l. 8. 9. 22. 35. 49.

<sup>(4)</sup> Ibid. l. l. 40. 59.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. VI. tit. 29. per tot.

<sup>(6)</sup> Ibid. Lib. VIII. ut. 5. l. 8.

<sup>(7)</sup> Ibid. l. 19.

<sup>(8)</sup> Ibid. L. 14.

<sup>(9)</sup> Ibid. l. 4.

<sup>(10)</sup> Ibid. l. 41.

<sup>(11)</sup> Ibid. l. 7.

<sup>(12)</sup> Aurelius Victor de Caesarib. c. 13.

<sup>(13)</sup> Ammianus Marcellinus Lib. XIX.

E perchè di molte di queste, e nominatamente di quelle che rendevano più, si chbe a ragionare secondo che se ne presentò l'occasione, qui se ne verrà accennando sol tanto che basti per richiamare alla memoria di chi legge quanto ne fu ricordato, e alcune poche cose si addurranno di quelle di cui non è avvenuto di fare finora menzione.

Di varie maniere erano queste gravezze, perchè altre ricadevano sul commercio coll'estero, altre sul traffico e sul consumo interno, altre sull'industria ed altre sopra oggetti che mon si possono riferire a nessuna delle ricordate specie. Al primo genere appartengono i dazii sulle mercansic che dagli stati esteri s'introducevano nell'impero o passavano da una provincia in un'altra. Questi secondo che danno a conosere i loro nomi di ottava, di quarantesima e di cinquantesima, importavano il dodici e mezzo, il due e mezzo e'l due per cento del valor delle merci che v'andavano soggette (1).

Entravano nel secondo genere la vigesimaquinta, ossia il quattro per cento del prezzo degli schiavi che si vendevano, e così la centesima, ossia l'uno per cento delle cose che per vendita mutavan padrone (2), e la gabella del sale e un balzello messo al bestiame; delle quali ultime due gravezze ora avviene di far qualche cenno.

Le saline, siccome in generale le miniere tutte, formarono sempre parte del patrimonio dello stato, siccliè se ne trova memoria già nel secondo secolo di Roma (3). Appena cacciati i re, se ne impadronì il senato, quasi onde potere di tal maniera concedere il sale a miglior prezzo che non facevano gli appaltatori (4); ma la cagione vera si fu, che avendole in mano stava in suo arbitrio di regolarne il prezzo secondo le esigenze dell'erario, siccome fece in capo a trecent'anni, quando lo crebbe per consiglio di M. Livio, il quale ne contrasse il nome di Salinatore (5). Questa gabella fu all'atto della conquista imposta alla Macedonia (6) ed all' Asia (7), come lo fu senza dubbio a tutte le altre provincie; e sebbene non si pub dubitare, che gli Imperatori cotanto studiosi di crescer le entrate non conservassero questa tassa, antica quanto lo stato di Roma e perciò meno odiosa: non se ne trova forse altra memoria, se non che la vendita del sale era in Roma accordata agli imprenditori delle pubbliche terme in compenso delle loro spese e fatiche (8).

Il balzello che si metteva al bestiame si chiamava scrittura, e sembra avere avuto origine dalla pratica d'incamerare i boschi, i pascoli e gli

- (1) Vedi il 6. 25. del libro preced.
- (2) Ibid.
- (3) Livius Lib. I. c. 33.
- (4) Idem Lib. 11. c. 9.
- (5) Idem Lih. XXIX. c. 37.
- (6) Idem Lib. XLV. 25.
- (7) Cod. Theod. Lib. X1. tit. 20. 1. 3. Lib. X1V. tit. 5. 1. un.
  - (8) Cicero pro 1. Manil. c. 6.

altri heni ch' erano comuni de' popoli che si soggiogavano. Di questa tassa si trovano chiare memorie sotto la repubblica; perchè si pagava in Italia pel bestiame che si mandava a pascolo nei salceti di Minturno (1) e nella selva Scansia (2), e si pagava nell'Asia (3), e come in Asia e in Italia probabilmente in tutti gli altri paesi. Perdesi questo nome sotto gli imperatori, ma l'esasione di quel balsello continuò, sicchè ancora del secolo quarto ne fanno fede due leggi di Valentiniano il vecchio (4).

Sull'industria cadevano que' diversi carichi che si addossavano a' varii collegii degli artefici (5), e la collasione lustrale. Questa si esigeva da chianque nelle città, ne' villaggi o nelle campagne esercitava, in persona o per messo d'altri, un trafica o commercio qualunque; e così da tutti gli artefici, fuor quelli che campando del quotidiano lavoro si risguardavano quali semplici operat. Non appare che cosa nè questi nè i mercatanti pagassero, ma venne con più d' un' autorità dimostrato che quella tassa doveva riuscire molto grave e molesta (6).

Non poche erano le gravease del quarto genere, e tra esse vo n'avea alcune che sono a' nostri di sconosciute. Più antica era la vigesima delle manumissioni, ossia il cinque per cento del valor degli schiavi che si affrancavano, la quale sembra si esigesse come in compenso della libertà e della cittadinanza che lo stato colla cerimonia dell'affrancasione loro accordava (7).

La legge Giulia e la Papia Poppea intorno al maritaggio degli ordini stabilirono le pene al celibato ed all'orbità; e già si ebbe a far vedere quanto esse rinscissero moleste a' Romani e lucrose all'erario (8).

Segue la vigesima ossia il cinque per cento delle eredità non molto tenni che si facevano da' cittadini romani, la quale, per le ragioni che in altro luogo si addussero, assicurava al fisco nna riguardevolissima entrata (9).

Vengono poi tre altre tasse le quali, siecome pur le due ultime, furono introdotte dagli imperatori; e sono le strenze ossia l'offerta dei voti, l'oro obblatizio e la collasione glebale. I Romani volendo dimostrare ad 'Augusto la loro riconoscenza e l'amore, ne festeggiavano il giorno natalizio, e si recavano il primo dell'anno al Campidoglio, onde secondo l'antico costume, per cui gli amici ia quel giorno si auguravano a vicenda la buona fortuna e si regalavano, far voti per la salute sua, e offerirgli, anche se fosse stato assente, la buo-

- (1) Cicero contra Rullum Or. I. 1.
- (2) Idem de Oratore Lib. II. e. 14. Lib. III. c. ult. Brutus c. 22.
  - (3) Idem pro l. Manil, c. 6.
  - (4) Cod. Theodos. Lib. VII, tit. 7. l. l. 1. 2.
  - (5) Vedi i 66. 22. 23. 24. del libro anteced.
  - (6) Vedi ivi il §. 26.
  - (7) Vedi ivi il §. 34.
  - (8) Vedi ivi il §. 35.
  - (9) Vedi ivi il §. 36.

na mancia. E l'Imperatore cortesemente i loro presenti accogliendo, tutti gli impiegava in abbellimento di Roma, e a chianque gli donava, donava altrettanto e anche più (1). Tiberio principe tutt'altro che liberale, mostro per qualche tempo straordinaria generosità ricambiando queste mancie col quadruplo; poi venutegli a noja le visite e increscendogli la spesa , o si stava fuori di Roma o non accettava regali se non nel solenne giorno delle calende di gennajo (2). Caligola, quanto profuso avarissimo, avvisava il popolo con un editto che egli in quel d'i si starebbe nel vestibolo del palasso ad accettare le streune, e nomini e donne si affollavano a portargliene a piene mani (3). Si corresse questo abuso da Claudio (4), ma presto tornò in voga l'antica usanza, e a mano a mano invalse di modo che gli Imperatori ne fecero legge, la quale avesse a valere in perpetuo (5). In proposito di questi regali pare doversi ricordare di nuovo che gli Imperatori solevano dar regolarmente la mancia a' loro ufficiali e ministri, ande si vede Valeriano assegnare al tribuno Claudio l'annua provvisione di cencinquanta denari d'oro, e poi a titolo di strenne altri quarantasette di que' denari e censessanta trienti (1).

L'oro obblatizio era un' offerta spontanea che si doveva pur dal senato agli Imperatori in occasione di qualche vittoria (2), o de' loro decennali o quindecennali (3). I senatori dovevano inoltre, in forza della lor dignità e a pena d'esserne privi (4), pagar sotto nome di collazione glebale certa gravessa sui loro possedimenti (5); e quelli che per posseder poco o nulla non ne potevano venir caricati, avevano a pagare almeno sette solidi d'oro (6); e tanto gli Imperatori vegliavano che nessano si sottraesse al pagamento di questa tassa, che ogni tre mesi si facevano presentare il prospetto delle facoltà de' senatori (7), e punivano colla confisca de' beni chi usava frode nel manifestare le sua possessioni (8).

# CONCLUSIONE

Ottanta milioni di nomini liberi e cinquanta di schiavi, i quali sparsi in cento e sedici provincie, che avevano nn' estensione di cent' e ventimila leghe quadrate, abitavano come il centro dell' antico mondo, erano stati da un piccolo, ma valoroso popolo ridetti in un solo corpo d'impero; e la gagliarda dominazione del vincitore aveva dato a questa massa cotanto eterogenea una qualche nniformità, diffondendo per tutta essa le sue leggi, le sue massime e la sua lingua. Ma appena fu questa conquista, mercè il consiglio del senato, la fortesza del popolo e l'ambisione d'alcuni grandi compinta, ecco dalla repubblica sorgere la monarchia. E colui che la fondo, avendo a reggere nomini che parevano nati per ubbidire e nomini che si credevano nati per comandare, con tanta avvedutezza si governo, che chi aveva a ubbidire gli seppe buon grado dell' usurpasione; e chi comandava in addictro, o si credette comandar tuttavia o si diè per contento.

I principi che venuero appresso poterono seuza nessun' opposizione distendere sempre più la loro autorità e distenderia tanto, che nè magistrati, nè senato, nè popolo non n'ebbero più; onde le provincie e i municipii che in fino a quel punto si erano in alcun modo retti da sè e con vita lor propria, presero siccome corpi morti ad essere non già animati, ma messi in movimento da colui che o colla forza dell'armi o con delitti o colla scal-

tresza aveva saputo insignorirsi del supremo comando. L'avarizia d'un Imperatore dichiarò cittadini romani tutti gli nomini liberi, e questa dichiarazione che doveva essere apportatrice di lietissimi frutti, divenne foriera di egual servità per i cittadini antichi e i novelli. Imperciocche gl' Imperatori giunti a grado a grado a ridurre ogui cosa in lor mano, d'ogni cosa si vollero conservare in possesso, estollendosi fastosissimamente sopra tutti gli altri e contenendo in dovere, con un' artifisiata dipendenza, coloro a cui alcuna parte del poter commettevano; quindi coll' assistenza del loro consiglio davano legge a' prefetti del pretorio, questi a' rettori, i rettori alle curie, le curie a' popoli; e tanta era l'infelicità de' tempi e tale lo spirito, che dove il principe e i suoi ajutatori sono destinati a promuovere d'ogni lor possa il ben essere de' sudditi, tutti sembravano cospirare a crescerne i mali.

Le due classi de' ricchi e de' poveri, in che il genere umano quasi per natura dividesi, venuero pei novelli ordinamenti a risolversi in tre; e siccome la corrusione dell' età poco curava una sterile gloria, e gli Imperatori non ad altro parevano intendere che ad esiger da' popoli o gratuito servisio denari; quanto i due primi ordini si estollevano più, tanto più veniva l'infimo a restar calpestato e depresso. Imperciocchè non distinguendosi

- (1) Suctonius Augusto c. 37. Dio. Cassius Lib. LIV.
  - (2) Ibid. Tiberio c. 34. Dio. Cassius Lib. LVII.
  - (3) Ibid. Cajo c. 42.
  - (4) Dio, Cassins Lib. LX.
- (5) Cod. Theod. Lib. VII. tit. 24. l. 1. Cod. Justin. Lib. XII. tit. 49. l. unica.
- (1) Trebellius Pollio Claudio c. 14.
- (2) Cod. Theod. Lib. VI. tit. 2. l. 14.
- (3) Symmachus Epist. Lib. X. ep. 26. 36.
- (4) Cod. Theod. Lib. VI. tit. 2. l. 4.
- (5) Ibid. legibus 4. 6. 8. 10. 11.
- (6) Ibidem leg. 4. 12.
- (7) Symmachus loco cit. ep. 60.
- (8) Cod. Theod. Lib. V1. tit. 2. lege 2.

gli onorati per semplice splendore o autorità personale, ma per prerogstive, privilegii ed esenzioni, tutt' i carichi e i pesi venivano a ricader sulla plebe, massimamente che i curiali che erano di meszo tra essa e gli onorati si ingegnavano di addossare a lei tutta la soma. Ma comunque con travagliare altrui procuramero sollievo al proprio travaglio, pure erano impoverite le città, deserte le curie e'l loro pobilissimo ordine ridotto a tale da abbandonare la patria ed i beni, e da allogarsi a servire alcun privato padroge per non avere in una libertà solo di nome a servire allo stato. La plebe, che oppressa da tutti non aveva chi opprimere, o si aul in corpo, onde più facilmente rimuover da sè le violense, o comperò da' grandi e da' ministri del governo protesione contro il governe, contro i grandi e contro i ministri. Ma nè l'un rimedio nè l'altro giovò, e non giovò che gli Imperatori le deputassero speciali difensori; per la qual cosa, impoverita essendo da tutti e straziata, ridotta venne in più luoghi a privare della libertà sè ed i figliueli. Mentre la condizione degli abitatori delle città e delle campagne peggiorava ogni dì, e di libera si faceva schiavesca o colonica, migliorava quella degli schiavi, a' quali s'agevolava l'acquisto di una libertà, a cui tanti uomini nati liberi erano costretti di rinausiare.

Tutte le provincie e fino le più interne, dalla fine del secolo secondo, sempre corse e depredate da' Saracini, da' Persiani, da' Sarmati e da' Germani, tatte per un intiero secolo sconvolte dagli usurpatori, e da queste e dalle ribellanti milizie manomesse peggio assai che da' Barbari. Il principe non in grado di difender lo stato, non di riparare a' mali sotto il cui peso gemeva; in necessità di crescer gli aggravii secondo che cresceva la difficoltà di portarli; venire per ciò in tanto odio e disprezzo, che i sudditi una così infelice patria lasciando, alla sua preferivan la dominasione barbarica, e delle pubbliche e delle private calamità incolpavano la sua deholezza e l'avarisia. 'Ne' popoli in luogo di fortezza e virtà, viziosità e scoramento, e nè anche il vigore de' disperati; siechè come pecore destinate ad essere munte e tondute e poi macellate, erano vittime de' grandi, degli esattori e de' nemici.

Gli antichi ordini della milisia alterati, perchè con rendere stanziali gli eserciti e far invecchiare i soldati nell'armi la milizia divenne mestiere e i popoli si disavveszarono dal militare servizio; siechè non trovandosi in uno stato popolato da ottanta milioni di abitatori liberi gli uomini necesarii per tenere a numero i quattrocentomila armati che si richiedevano per sua difesa, la armi passarono in mano di mercenarii, la maggior parte stranieri. Indi licenza nella soldatesca, ne' capitani ambiziane; indi l'ingordigia delle paghe, de' donativi e delle ricompense; indi le guerre civili, indi le usurpazioni, indi finalmente la caduta dell' impoero.

Immenso lo stato, immense le spese, immense le entrate; viziosissimo e rovinosissimo a' popoli il modo di esigere queste, costosissimo e rovinoso quello di supplire alle prime. Roma signora dell'universo ingojarne le ricchesse o per abbellirsene o per ingrandire o per pascere e sollazzare una plebe osiosa e vilissima. La casa degli Imperatori tutto militare, tutto modesta tramutarsi in una corte tutto lusso e mollezza, e tramutarsi, quando l' impero già decadeva; in quel tempo in cui le state impoveriva e Roma così gran parte delle rendite consumava, voler fondare e dotare un' altra Roma, e la corte esigere pel suo intrattenimento non men degli eserciti. Gli Imperatori, non avendo coraggio di diminuire le spese, crescere le gravesse e crescerle a segno che sotto l'esorbitanza del carico ebbe a rovinare lo stato; la necessità rendere ingordo il fisco, e quest' ingordigia rendere la legislazione crudele ed avara, e attirure sopra i popoli il fiagello delle spie e sopra l'erario quello de' petitori. L'annona e i tributi più gravi per propria natura, divenirlo ancor più per essere stati oltre ogni tollerabile modo crescinti e per le infinite molestie e gli abusi che seco tracva il visioso sistema delle esazioni e delle spese. I popoli in forsa delle funzioni sordide ed estraordinarje considerati non come sudditi che tutti hanno a cooperare al comun bene e al vantaggio, onde tutti insieme frairne, ma quali schiavi che hanno a lavorare per un duro padrone.

Tale dalle cose che si sono in questo libro discorse ci appare il governo degli Imperatori romani, tale la condizione de' popoli tutti, tale per conseguenza quella d' italia.

FINE DEL LIBRO TERZO

Adducendost in più luoghi di questi libri i pesi, le misure e le monete romane, e potendo più d'un lettore desiderare di conoscerne il ragguaglio cogli attuali sens'avere a perdere gran tempo in cercarlo, gli si offre il seguente calcolo tratto da Paucton (Métrologie etc. etc. ch. XIII. Paris 1780), e ridotto delle antiche monete e misure e pesi di Francia al sistema odierno.

#### **His**ura lineare

| Piede ro | ma | DO | • | • | ٠ | • | Metri | o,3o633g3         |
|----------|----|----|---|---|---|---|-------|-------------------|
| Passo .  |    | ٠  | • | • | • | • | 29    | 1,5316g6 <b>5</b> |
| Miglio . | ٠  |    | • | • | • |   | 22    | 1531,6965         |

# Misura agraria

Jugero . . . Metri quadrati 2702,7013

# Peso

| Oncia romana  | • | • |   | Kilogrammi | 0,0279379 |
|---------------|---|---|---|------------|-----------|
| Libbra romana | • | ٠ | • | **         | 0,3352548 |

# Misure pei liquidi

| Congio   |   | • | • | • | ٠ | • | Pinte metriche | 8,593     |        |        |
|----------|---|---|---|---|---|---|----------------|-----------|--------|--------|
| Urna     | • | ٠ | • | • |   |   | <b>»</b>       | 14,374    |        |        |
| Anfora . |   |   |   |   | • | • | 20             | 28,748    |        |        |
| Culleo   |   |   |   |   |   |   | - 1            | 574.061 o | 90000A | 5.2406 |

# Misura pei grani

| Moggio | • | • |  | • | • | • | Pinte metriche | 9,582 |
|--------|---|---|--|---|---|---|----------------|-------|
|--------|---|---|--|---|---|---|----------------|-------|

# Moneta dall'anno di Rome 586 fino a Claudio o Nerone

| Asse      |   |   | • | • | • |   | Lire | 0,05555  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----------|
| Sestersio |   | • | • | • |   | • | 29   | 0,22222  |
| Denario   | • |   | • | ٠ |   | • | 22   | 0,88888  |
| Aureo     |   |   |   |   |   |   | •    | 21.33324 |

# Da Claudio o Nerone fino a Costantino

| Sestersio        |    |   |   | ٠ | Lire | 0,48225  |
|------------------|----|---|---|---|------|----------|
| Denario . , .    | ٠  | • | • | • | **   | 0,77160  |
| Aureo o solido . |    |   |   |   | "    | 19,29012 |
| Libbra d'argento | ٠. |   |   |   | 99   | 74,07407 |

#### Dopo i tempi di Costantino

| Libbre d'argen | to |  |  | • | Lire | 74.07407   |
|----------------|----|--|--|---|------|------------|
| Solido d'ero   |    |  |  |   | 27   |            |
| Libbra d'ero   |    |  |  |   | 13   | 1066,66666 |

# **PROSPETTO**

# LIBRO PRIMO DELLA CONDIZIONE DI ROMA

| CAPITOLO I.                                      | 9. 17. Distribusione di grano e di pane. pag. 171 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ricchessa e grandessa di Roma.                   | ,, 18. Largisioni di carne e banchetti pub-       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            | blici                                             |
| h. I. Arti e modi de grandi di Roma per          | " 19. Largisioni di olio e vino " ivi             |
| arricchirs pag.149                               | , 20. Largisioni di denaro , 174                  |
| 2. Ricchesse delle State 151                     | , 21. Collegi o corpi che servivano alla cit-     |
| , 3. Ricchesza d'alcuni privati cittadini. " 152 | tà di Roma                                        |
| 4. Grandessa e magnificensa di Roma. , 153       | 22. Salutasioni e sportule 176                    |
| 5. Popolo di questa città e sua diminu-          | 1                                                 |
| sions                                            | · ·                                               |
| ,                                                | CAPITOLO V.                                       |
| CAPITOLO IL                                      | Spettacoli e terme pubbliche,                     |
| il Senate.                                       |                                                   |
| 44.6                                             | 6. 23. Amore degli spettacoli, loro frequen-      |
| 5. 6. Il Senato autore della romana gran-        | za e gran costo                                   |
| dersa , , 156                                    | " 24. I ludi circensi " 179                       |
| ,, 7. Il Senato invilisce sotto gli Impera-      | " 25. I ludi scenici " ivi                        |
| tori                                             | , 26. I gladiatori , 181                          |
| , 8. Modi tenuti dagli Imperatori per ispo-      | , 27. Cacce di fiere , 182                        |
| gliare il Senato d'ogni potere " 159             | , 28. Le Naumachie , 183                          |
| ,, g. Il Senato conserva il diritto di conferire | 39 29. Terme pubbliche 3, ivi                     |
| la sovranità al Principe , 160                   | •                                                 |
| , 10. Il Senato conserva l'autorità di divi-     |                                                   |
| nissare gl'Imperatori , 161                      | CAPITOLO VI.                                      |
| 39 II. Il Senato cade dopo Dieclesiano nel-      | Lusso de' grandi.                                 |
| l'oscurità e nell'abbjettessa " 162              |                                                   |
|                                                  | h. 30. Pelazsi de grandi 184                      |
| CAPITOLO IIL                                     | n 31. Arredi e banchetti n 185                    |
| L'ordine equestre e la plebe.                    | , 32. Vesti                                       |
| duseries o ta fresso.                            | , 33. Gioje e schiavi , 188                       |
| 6. 12. L'ordine equestre e sue vicende. ,, 164   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |
| " 13. La plebe cittadina " 166                   | 1                                                 |
| , 14. La plebe cittadina viene privata del-      | CAPITOLO VII.                                     |
| lo stato                                         | Governo di Roma.                                  |
| 20 15. Il popolo di Roma che non era cit-        |                                                   |
| tadino                                           | 6. 34. Al popolo di Roma viene tolto il go-       |
|                                                  | verno municipale 189                              |
| CAPITOLO IV.                                     | 35. Ordinamento del governo di Roma               |
|                                                  | sotto gli Imperatori                              |
| Diverse maniere di largizioni.                   | Conclusions                                       |
| 6. 16. Necessità delle largizioni sotto gli      |                                                   |
| Imperatori                                       | 1                                                 |
|                                                  | 1                                                 |
|                                                  |                                                   |

# LIBRO\_SECONDO

## DELLA CONDIZIONE D'ITALIA

| CAPITOLO I.  L'Italia e i suoi abitanti antichi.  §. I. Pregii dell'Italia pag. 197  p. 2. Divisione dell'Italia sotto gli Imperatori                                                                                                                                                                                                                | 9. 22. Influenza de' collegi degli artefici nel-  l'industria e nel commercio . pag. 215  23. Condisione degli artefici                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAPITOLO II.  State dell' Italia negli ultimi tempi della repubblica.   G. G. Degenerasione dell' Italia , 201, 7. Spopolamento dell' Italia , 30a, 8. Le colonie de' veterani crescono le miserie d' Italia , 203  CAPITOLO III.                                                                                                                    | GAPITOLO VI.  Generosità da alcuni Imperatori usata all' Italia.  §. 80. Gli Imperatori del secolo secondo usano liberalità all' Italia, 228  " 31. La liberalità degli Imperatori imita- ta da' privati cittadini, 229  " 82. L' Italia gode per poco tempo delle sovvensioni degli Imperatori, 230 |
| L'Italia diventa sotto gli Imperatori sempre pih misera.  §. 9. La miseria d'Italia cresce dopo il pri- mo secolo dell'era volgare, 204  10. Miseria dell'Italia nelle sue parti superiori, 205  11. Miseria dell'Italia inferiore . , 206  12. Gli Itali malmenati dagli, assassini. , ivi 13. Gli Itali maltrattati dagli esattori fi- scali , 207 | CAPITOLO VII.  Tributo e tasse che si pagavano dall'Itulia.  §. 33. Epoca in cui si può credere venisse imposto il tributo all'Italia, 231  34. Tasse che si pagavano dall'Italia prima del tributo, 233  35. La legge Papia e Poppea , ivi  38. La vigesima delle eredità , 1vi                     |
| CAPITOLO IV.  Economia rustica degli Itali.   J. I. L'agricoltura principale eccupazione degli Itali                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPITOLO VIII.  Amore degli Itali per le opere pubbliche.  §. 37. Gli Itali furono fin verso gli ultimi tempi amantissimi della magnificensa delle opere pubbliche                                                                                                                                   |
| CAPITOLO V.  Commercio ed industria.  §. 20. I Romani e gli Itali non curano l'industria e'i commercio                                                                                                                                                                                                                                               | CAPITOLO IX.  Spettacoli.  9. 42. Considerasioni generali                                                                                                                                                                                                                                            |

| 9. 44. Gli spetiacoli non cassano nel seco- lo quarto e nel quinto                    | §. 47. Il principato degli ottimati è tetim- nione fondamentale del governo muni- cipale italice pag. 244  7. 48. L'Italia ridotta in dipendenza da Au- gusto ivi  19. 49. L'Italia nel secolo termo ridotta a condizione delle provincie 246  Conclusione |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DELLA CONDIZIONE DELL'IMPERO ROMANO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                       | DEDG INTERIO                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CAPITOLO I.                                                                           | CAPITOLO IV.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Stabilimente ed ordini della monarchia                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| degli imperatori.                                                                     | Varia condizione degli nomini liberi.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ander straker areas                                                                   | 9. 22. Diverse classi di nomini liberi sotto                                                                                                                                                                                                               |  |
| 6. I. Modi tenuti da Augusto nello stabi-                                             | la repubblica                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| lire la Monarchia                                                                     | 33 23. Liverse classi di nomini liberi sotto                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2. Ordini di Augusto alterati da Adria.                                               | gli Imperatori                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| no e degli Imperatori del socolo tern<br>20 dell'era volgare                          | m 24. Gli Onorati                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| , 3. Cagioni di queste alterazioni , 257                                              | ,, 25. Gli Onorati titolari , jei                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 258 . Nuovi ordini di Dioclesiano 258                                                 | CAPITOLO V.                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , 5. Ordini di Costantino                                                             | Condisioni de' Carieli.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| " 6. Ordinamento della corte " 260                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                       | 9. 26. Antico splendore delle Curie , 279                                                                                                                                                                                                                  |  |
| CAPITOLO II.                                                                          | n 27. L'ordine de curiali incomincia a de-                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ordinamento del governo delle provincie.                                              | cadere e perchè , ivi                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| §. 7. D'alcune differense tra gli stati anti-                                         | , 28. Nocevolessa delle esensioni . , 281<br>, 29. Le città spogliate del loro patrimo.                                                                                                                                                                    |  |
| chi e moderni                                                                         | nie ivi                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 99 8. Estensione a popolazione dell'impero                                            | ,, 30. Le curie decadono sempre più ,, 282                                                                                                                                                                                                                 |  |
| romano                                                                                | " 31. Totale desolazione delle curie . " 283                                                                                                                                                                                                               |  |
| ,, g. Governo delle provincie sotto la re-                                            | ,, 32. Vano riesce ogni studio di ridonare                                                                                                                                                                                                                 |  |
| pubblica                                                                              | qualche splendore alle curie , 284                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ,, 10. Governo delle provincie sollo i primi                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Imperatori , 265                                                                      | CAPITOLO VI.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| vincia per Dioclesiano hi                                                             | Condizione della plebe urbana e della rustica.                                                                                                                                                                                                             |  |
| , 12. Conghietture statistiche , 266                                                  | 9. 33. I curiali oppressi opprimono la plo-                                                                                                                                                                                                                |  |
| 23. Parlamenti o concilii delle provin-                                               | be                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| cia                                                                                   | , 34. La plebe urbana ridotta a cercare difesa , 286                                                                                                                                                                                                       |  |
| CAPITOLO III.                                                                         | , 35. Spopolamento dell'impero , ivi                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Governo municipale.                                                                   | ,, 36. L'agricoltura commessa agli schiavi. ,, 288                                                                                                                                                                                                         |  |
| •                                                                                     | n 37. La plebe del contado costretta a com-                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5. 14. Ordinamento generale del governo                                               | perarsi difensori ivi                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| municipale                                                                            | 38. La plebe rustica ridotta a rinunsia-                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 20 1                                                                                  | re alla libertà                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ,, 10. Incumbense de decurrons , 271<br>,, 17. Supremo magistrato municipale . ,, 272 | 39. Il Colonato                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ,, 18. Gli edili                                                                      | ,,                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| , 19. Il curatore , ivi                                                               | CAPITOLO VII.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ,, 20. Il difensore ,, ivi                                                            | Condizione degli nomini non liberi.                                                                                                                                                                                                                        |  |
| , 21. La plebe aveva qualche parte nel go-                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| verno delle città ,, 274                                                              | 9. 41. Servi e schiavi                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## **PROSPETTO**

| 43. La condizione degli schiavi viene rad-<br>dolcita degli imperatori , 295 | CAPITOLO X.                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ·                                                                            | 6. 54. Spese necessarie per la cerie. pag. 300 |
| 44. Servi pubblici ivi                                                       | 2, 55. Cenni sulle spase che si richiedeva.    |
| 45. Affrancasione degli schiari, e condi-                                    | no per l'amministrazione dello stato. " 311    |
| zione dei liberti                                                            | , 56. Soldo delle milisie 313                  |
| 200 mile 1100 m - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                      | , 57. Donativi                                 |
| CAPITOLO VIII.                                                               | 58. Paghe degli ufficiali 314                  |
| Delle forse morali e militari                                                | ,, 59. Annona militare 316                     |
| dell' impero romano.                                                         | n 60. Armi, vesti e altre spese n 317          |
| Agu mibora comment                                                           | 2, 61. Ricompense de veterani 318              |
| 46. Forse morali dell'impero romano. , 298                                   | 1"                                             |
| 47. Alterasione degli antichl ordini del-                                    | CAPITOLO XI.                                   |
| la milista                                                                   | Entrata.                                       |
| 48. Forse militari sotto gli Impera-                                         |                                                |
| tori                                                                         | 9. 62. Beni caduchi e vacanti " 320            |
| 49. Arrolamento                                                              | , 63. Confische , 322                          |
| 50. Mercenarit                                                               | , 64. I delatori , 323                         |
|                                                                              | n 65. 1 petitori                               |
| CAPITOLO IX.                                                                 | ,, 68. Il censo e'l tributo sotto la repub-    |
|                                                                              | blics                                          |
| 53. Ricchessa e successiva povertà di                                        | , 67. Censimento sotto gli Imperatori , , 327  |
| Roma; povertà delle stato e de' sud-                                         | , 68. Il tributo , 328                         |
| dit                                                                          | , 69. Esasione del tribute , 329               |
| 53. Conghietture sull'importo dell'an-                                       | " 70. Esorbitansa del tributo ,, 331           |
| nuale entruta e dell'uscita dell'impero                                      | , 71. Funsioni sordide ed estreordinarie., 832 |
| romano                                                                       | n 72. Pubblico corso                           |
| 53. Cenni generali sul sistema finan-                                        | n 78. Altre gravesse                           |
| siero                                                                        | Conclusions                                    |



. . . .

## INTRODUZIONE

6. 1. Importanza della storia letteraria d'un popolo. — 6. 2. Tutta Italia parlava anticamente una lingua. — 6. 3. Cagioni dell'analogia delle lingue. — 6. 4. La lingua degli Italii non è nata dalla greca. — 6. 5. I popoli dell'Italia superiore e dell'Italia di meszo non sono d'origine greca; 6. 6. come non lo sono nè gli Aborigini, nè i Latini, nè i Romani. — 6. 7. Obbjestoni e risposte. — 6. 8. Non sono Greci nè anche i primi e più antichi abitanti dell'Italia inferiore.

# 6. I. Importanza della storia letteraria d'un popolo.

Soglione non sele i più degli comini, ma molti di quegli stessi che sanno e creden sapere, epinare, che i grandi rivolgimenti politici del mondo e cos) quelle cose che più influiscoso nella vita e nella condisione dei populi sieno opera di chi è chiamato a reggerli e segnatamente di certi grandi e fieri animi , i quali , mandati ora dalla divina giustisia, ora dalla provvidenza, a guisa di desolatore uragano percurrono il mondo l'armi alla mano, e vesti tratti disertandone e inondando di sangue, e rovine di previncie e di regni sopra rovine accatastando sa vi si ergono un soglio, da cui tremendi stendon lo scettro dall'un Oceano all'altro, tenendo in sommissione e spavento più d'una delle parti del nostro globo terraqueo. Ma se ne vanno ingannati; perchè le sorti del monde a nostra grande ventura non si ordinano stabilmente da questi terribili flagelli, ma da ingegni di lutt' altra tempera, di tutt' altra natura. Bene abbagliano quelli l'infelice for secolo con fuce di militar valore e di gloria; ma questo splendore è funesto, come quello delle comete o come quello d'un vulcano che fiamme eruttando dirada le tenebre, ma solo per renderle più spaventevoli. Tale per tacer d'alcun altre si può dire di Ciro, tale d'Attiin, tale di Genghiscane, tale di Tameriane. Che altro n'ebbero o l'età loro o le prossime se non se mali e poi mali, la cui memoria avventurosamente si perde solo perchè a conforto della misera umana specie è fissato che non sia eterno il dolore? Ben son da questi diversi que' venerandi nomini, i quali senza dare spettacolo di sè alla loro età, che gi' ignora, appajono alle seguenti siecome stelle che scorgono l' incerto navigatore per mare sconesciuto, o siccome provvido agricoltore, il quale non lascia di coltivare una pianta per

quantunque ne vegga lontanissimo il frutto e conosca di non poter gingnere a coglierio. Ma vien tempo, che 'l navigante scorto da quelle stelle scorge altri e questi altri più; ma vien tempo che quella pianta porta i suoi frutti; e la riconoscente posterità si muove a sdegno contro que' secoli che ignoti o inonorati lasciarono gli autori de' beneficii di cui essa gode. Chi credesse poter movere dubbio contro quest' assersione dimostri, chi nella vita de' popoli operasse maggiori cambiamenti, chi di essi più meritasse di colui che inseguò a fare il pane, che a' mulini a mano sostituì quegli a vento o quei d'acqua, che promosse la coltura del gran turco e de' pomi di terra; e dimostri, chi tante contrade d'Europa arricchisse più di quei due monachetti che recarono dall'India le uova de' filngelli. E quanto agli effetti che il mondo ebbe a provare durevolmente per l'operar d'alcun nomo, quale conquistatore si vorrà paragonare coll'umile eremita di Amieus? Chi comparerà quel tanto celebrato Magno Alessandro al poverissimo Giovanni di Guttenberg? Chi quel terribile che per vent' anni riempt del suo nome la terra con Platone o Aristotele, che furono maestri di tante generazioni e il saranno di quante in qualche incivilimento vivranno? Che sarebbe della navigazione, che sarebbe di chi ha in oggi il dominio del mare, se un cittadino d'Amala non iscopriva o non perfesionava la bussela? E l'Europa avrebbe essa vedato quello che vide da cinquanta anni, o sarebb' essa dov' è, se la sua condisione avesse avuto a dipendere unicamente dai guerrierio dai re?

Queste cose si vollero quasi in luogo di proemio premettere al presente discorso, onde manifesto apparisse, di quanto grande importansa nell'esaminare lo stato e la condisione d'un popolo sia una attenta considerasione de'varii oggetti a cui esso rivolse le forsa del suo ingegno, e una dili-

gente ricerca de' progressi ch' esso fece ne' diversi suoi studii e nelle tendense. Vastissimo è questo argomento, perchè non comprende solo le scienze e le lettere, che a taluno possono sembrare pascolo d'animi osiosi; ma quel tutto che occupa le nmane attività, come sarebbe il governo e le istitusioni che ad esso si riferiscono, l'agricoltura, le arti belle e le meccaniche, l'industria, il commercio e ogni altra cosa che entra nella vita d'un popolo. Del governo, del commercio, dell' indastria, dell'agricoltura e delle arti fu, quanto si poteva nella scarsossa delle notizie, ragionato nei precedenti discorsi, onde ancor resta che in questo si faccia parola di quanto alle lettere strettamente appartiene. E sebbene è grandemente a dolere, che gli scrittori amassero in generale di conservar solo la memoria di guerrieri per isventura del genere umano famosi, e che la cieca fortuna sottraesse al meritato obblio tanti oscuri nomi e tante e così disutili opere di poeti, di retori e di filosofi, invidiandoci i nomi e le fatiche di molti a cui dobbiamo l'arricchimento e'l perfesionamento dell'agricoltura, l'agevolamento dell'esercizio di an' arte, l'invensione d'una maechina, l'accrescimento degli agi e de' piaceri della vita : non sarà per essere senza la sua utilità anche il discorso della letteratura. Imperciocchè le lettere sono un elemento necessario, un naturale bisogno de' popoli che inviliscono; e mal si crede ch' esse vengano create da' pochi uomini che le coltivano, perchè in ultima analisi elle si creano effettivamente da' popoli, e i loro coltivatori più felici non altro fanno che bene afferrare e nelle loro opere esprimere lo spirito e'l gusto di questi, onde quelli che meglio e più il sanno, tanto ne acquistan l'amore da divenirse il vanto e l'orgoglio. Per tale metivo la storia della letteratura di un popolo è così intimamente connessa culla sua storia civile, che a volerne discorrere, non siccome di cesa morta e quasi materiale, come si usa da' più, ma siccome di cosa spirituale e vivente e che nasce dall'anima e dal cuore del popolo, bisogna in certo modo trarla e deduria dalla stessa vita di questo popolo; e solo questo diligente studio, e quest' attenta considerazione ci 1110 condurre a conoscere chiaro, per quali cagioni un popolo nella sua cultura letteraria questa via seguitasse anzi che quella, e per quali la sua letteratura ne' diversi periodi della sua vita riesca a sè medesima cotanto dissimile. Dietro questo principio si verrà dunque esaminando, come presso gli Itali nascesser le lettere, come rapidamente giugnessero al fiore più bello, e come con pari rapidità l'Italia imbarbarisse assai prima di cader nelle mani de' Barbari.

# §. 2. Tutta Italia parlava anticamente una lingua,

Non crede l'autore di questo discorso di doversi scusare a' lettori, se volendo come in altri rapporti, mostrare la condisione d' Italia anche in quello della lettoratura egli prende a ragionarne fin da' primi principii, e quasi dimentico d'aversi prefisso di scrivere la storia d'Italia del tempo degli Imperatori, va con lunga disquisizione ingegnandosi di far vedere che l'Italia non fu popolata da' Greci. Così egli fece, perchè gli parve non notersi ben dire dello stato delle lettere nell' età degli Imperatori, se non si consideravano i secoli, che ne avevano preceduto il governo; e quella ricerca, che a taluno appare a prima vista fuor di proposito, a lui sembrò necessaria per dimostrare, che i Latini, sebbene venissero nelle lettere ammaestrati da' Greci, da questi nella loro tendenza letteraria si discostarono; il che non si peteva sensa mostrare che gli Itali tutti, e in particolare i Latini non erano d'origine greca. Siccome poi non può esser suo scopo d'avventurarsi nel bujo di quelle ricerche, in cui tanti eraditi antichi e moderni si vanno avvolgendo, onde rintracciare l'origine de primi abitatori d'Italia; e avanti di parlar della letteratura degli Itali pare doversi esaminare, quale fosse il grado di loro cultura prima che i Latini per senno e valor dei Romani riuscissero ad oscurar gli altri popoli e ad arrogare al loro idioma il pregio di lingua dotta dell' intiera penisola, siechè l' italica letteratura ne fu trasformata in latina: sarà forsa ch'egli, senza però impelagarsi, accenni alcun che delle nostre antichità più rimote, dando incominciamento da quasto si riferisce alla lingua.

E la prova che si deduce dalla costante e universale osservazione, che una lingua, ove particolari cagioni non cotino, prestandosi a quelle mo dificazioni, che v'introducono i varii rapporti dei luoghi e degli uomini, regna in tutto un paese che sta rinchiuso come entre certi naturali comini; e oltre quest' osservazione generale anche i monumenti portanti alcuna iscrisione italica, quantumque appartenenti a diverse e tra sè molto discoste contrade e ad età differenti, ci dimostrano, che gli abitatori d'Italia usavano ne' tempi antichi come fanno oggidì un linguaggio, il quale malgrado le tante diversificazioni era quanto alla sestanza lo stesso. Chi non accontentandosi del primo argomento tratto dall' analogia volusse colla propria esperienza convincersi della verità di quest'assersione potrà, fornito che sia delle non poche cognisioni a ciò necessarie, consultar gli scritturi, che i detti monumenti hanno con somma diligenza raccolto e con vastissima erudisione illastrato; e facendolo conoscerà, che la accennate iscrizioni, ritrovate in Piemonte, in Lomberdia, nel Veneto, nella Toscana, nello stato della Chiesa e nel regno di Napoli si possono riputare appartenenti ad una lingua, la quale siccome madre di tutte in tutta la penisola dominava. Questa lingua madre che ne' dialetti di quelle iscrizioni ci appare cotanto svariata assume di poi taje uniformità da mostrarsi per agni dove latina; e l'analogia ci insegna come e l'ana e l'altra di queste cose avvenisse. Non v' ha alcuno a cui non sia manifesto, che 'l parlare che oggi si usa in Ispagna, in Francia e in Italia, sorse in massima parte dalla lingua latina o più per giusto dire dalla remana,

se par ferse, il che più probabile sembra, e il latine e quegli altri parlari tutti nen sorsero da una lingua anticamente comune a tutta l' Europa meridionale e eccidentale. Ora come questi tre linguaggi e per circostanze locali, e per essere mancato, deve più preste, deve più tardo, l' inflasso della comune madre si vennero nel progressivo sviluppo differenziando cotanto, che per poco quasi più non vi si ravvisa quell' identità che secoli addietro ne faceva un solo parlere: così quell'originaria lingua italica, a misura che i popoli per la penisola si distendevano ed entravano in relazioni e commercii con popoli d'altro linguaggio, si ando trasformando e alterando a tal grado, che alcune potè dubitare, se que' dialetti da uno stipite comune scendessers. Ma sorse Roma, e « tante e cast discordanti favelle rium in an solo parlare (1); » e allora accadde in Italia quello che fuor pel medio evo si vide accadere in Ispagna, in Francia e la Italia. Come in que' regni coloro, che alcuna cosa volgare scrivevane, prima che per opera segnatamente de' poeti fosse formata la colta liagua spagnuola, la francese e l'italiana, usavano l'idioma del paese in cui erano nati: così gli Itali per mancanza d'una lingua colta universalmente ricevata impiegavano il loro idioma particolare. E in quella medesima guisa, che nella Spagna e in Francia e in Italia il dialetto proprio della Castiglia, dell'Isola di Francia e della Toscana divenne la lingua di tutti gli Spagonoli, i Francesi e gli Italiani, che per gentilezza e nobiltà d'espressione si volevano distinguer dal volgo e fare intendere da' loro popolani d'ogni dialetto: così fecero anticamente gli scrittori delle diverse contrade d'Italia, quando videro il linguaggio latino sempre crescere in grazia e ricchezsa e adottarsi siccome lingua colta dagli Itali tutti-

### 6. 3. Cagioni dell'analogia delle lingue.

Onde venne in Italia questa lingua italica, da cui come i ricordati dialetti vuolesi nato anche il latino, che poi neurpò il primate sugli altri e sulla stessa antica sua madre? A chi muove questa quistione non per affaticarvisi improbamente, come tanti fecero e tanti, ma solo perchè, per non averne mai fatto saggio da buon senno, si pensa doversi e potersi dagli aomini tutto sapere, si risponde in brevi paroles dall'Asia, d'onde insieme co' popoli tutti tutte venuer le lingue d' Europa. Pesto questo principio, la cui verità non abbisogna di prova per chi ha studiato l'antichità più antica culla scorta dell'anterità e della tradizione istorica, come non fia maraviglia che v'abbia qualche analogia tra alcani vocaboli, e, se si voglia, anche modi di tale e tale altra lingua europea: non deve sorprendere che qualche somiglianza si vegga tra la lingua greca e la latina. Pare piuttesto che sia da dolere e non poco, che dell'antichissima e ancora rossa lingua greca siene rimasi così pochi e picceli avanzi, e che quelli

(1) Plinius Hist, Nat. Lib. 111. c. 6.

della prisca italica sieno ancora e più scarsi e più rari; imperciocchè se ve n'avesse tal copia da giugnere a poterli gli uni cell'ajuto degli altri leggere e intendere bene, e conoscere a quelle autentiche fonti l'originaria indole e la strattura delle ricordate favelle, forse avrebbero vinto la cansa que' valentaomini, i quali derisi da chi non sa che cosa vaol dire fatica si sono con ostinato studio sforzati di dimostrare, che la lingua greca non meno, che la latina sono figliuole di questa e quella lingua già parlata nell'Asia.

Come si può ragionevelmente conchiudere, che ana malattia è di tanto più difficile guarigione o anche impossibile, quanti più rimedii si veggono nella cura di quella vantati e adoperati da' medici: cost si può dire, non v'avere quasi lusinga che umano ingegno giunga a sciogliere una quistione, intorno a cui i dotti propongono molte e discordanti sentenze. Tale è di quella sull'origine della lingua italica e della latina; perchè tante e così disparate sono le opinioni degli eruditi, da venir vo. glia di credere, che elle tutte son false o che solo una può essere vera. Imperciocchè chi la vuole nata in Italia e non d'altronde venntavi, chi creata dal re Latino, chi insieme a melt'altre la fa sorgere nella famosa confusione di Babelle, chi la attribuisce a Giapeto figliuol di Noè, chi la deduce dall'ebraico, dal frigio, dall'etrusco, dal celtico o dal germanico, dal sanscrito, chi da un miscuglio di varie lingue, e chi finalmente dal greco; la quale ultima opinione, accarezzata e abbracciata da molti e si può dire quasi comune, si vuole qui alquanto considerare. Vero è, che tale quistione può a prima vista apparire frivola e di poco momento; perchè non nascendo i linguaggi dal suolo, ma venendo in un paese insieme cogli nomini che da altre contrade seco li recano, e perciò tutti dovendo avere una patria : poco, si dice, rileva che essa questa fosse o quell'altra. Ma perchè questo derivare dal greco la lingua latina, la quale si asserì essere un dialetto dell'italica, importa che bisogna dai Greci derivare i Latini, e perciò gli Itali che con questi avevan comune la lingua; cioè a dire, perchè questa derivazione importa, che l'Italia ricevesse dalla Grecia insieme colla lingua anche gli abitatori: non sarà fuor di proposito esaminere alquanto quest'argomento. Il che però e si farà brevemente, e sens'animo o pretesa di sciogliere tal controversia con apparato d'erndizione o di etimologie, ma sol per ragionarne di modo, che anche i lettori, i quali di dispute soverchiamente dotte non si dilettano, ne possano in alcuna guisa conoscere.

Coloro che sostengono l'origine greca della lingua italica, e perciò l'origine greca degli Itali a tre principali argomenti s'appoggiano, cicè all' analogia che passa tra'l grece e'l latino, alla somiglianza della religione de' due popeli, e alla testimonianza degli scrittori.

Fondasi il primo singolarmente sulla somiglianza che v'ha tra aon pochi vocaboli greci e latini; ma se'l giusto timore d'abusar della pasienza de' più de' lettori nel divietasse, si potrebbe con

non molta fatica e, come sembra, con qualche evidenza mostrare, di quanto poco pese quest' argomento ai sia; e siocome il farlo eccederebbe i termini di questo discorso, s'accennerà unicamente, come si potrebbe maneggiare questa dimostrazione, Basterebbe dunque dar mano ad uno di quegli scrittori, i quali si dilettano di tali ricerche, e trarne e presentare a' lettori un quadro di veci latine contrapponendovi quelle che per ragione etimologica loro corrispondono o si dicono corrisponder nel greco. Fatto questo col greco converrebbe ricorrere ad altri acrittori e fare altrettanto per cagione d'esempio coll'ebraico, col celtico, col germanico, collo slavo, col sanserito; e si troverebbe, che non une ma più e più vocaboli d'agnale suono e significato in tutte quelle differenti lingue s'incontrano, e'l risoltate finale di questi confronti sarebbe, che in forsa dell'analogia de' vocaboli si potrebbe venire a inferire, che la lingua latina è figliuola non d'una madre, ma di due, di tre, di quattro e se si voglia anche di più, e che insieme con essa sono figlie di più madri altre lingue. Apparirebbe allor manifesto, che questo tanto vantato argomento dell'analogia, lungi da dimostrare l'assunto, servirebbe solo a provare due cose, alle quali nell'istituir que'confronti forse non s'attendeva. La prima, ovvia e di poco momento, si è che più d'un vocabolo uguale per suono e significato passò da una lingua nell'altra in un colla cosa o almeno in un colla nozione della cosa che viene da esso distinta . L'altra, di momento grandissimo, è la somiglianza che in diverse lingue si osserva tra tanti vocaboli, i quali non possono non riscontrarsi in egui lingua. Ora questa somiglianza, che cotanto seduce certi etimologisti, non proverà mai che la lingua greca, la celtica, la slava, la latina, la germanica sieno nate l'una dalle altre; ma bene, che esse sono tutte o figliuole o nipoti o pronipoti di quella liugua, che secondo l'opinione dei più assennati odierni filosofi è stata da Iddio medesimo insegnata agli nomini, e che questi vocaboli passarono da essa in que' diversi dialetti che gli nomini col disperdersi e discostarsi ne vennero a mane a mano formande. Questa somiglianza non può aver peso maggiore, se negata la divina origine della parola si voglia supporre che l'uomo fu del parlare maestre a sè stesso. Imperciocchè essendo in tutti gli uomini uguati gli organi della loquela, uguali le facoltà dell'intelletto e perciò uguale l'attitudine a parlare, e dovendo nella prima infansia del genere umano essere uguali i bisogni e gli stimuli e perciò i concetti di quegli animi ancor harbari e rossi; potè, ansi dovette avvenire, che, come ne' bambini sono uguali il riso, il vagito e lo strido, uguati negli uomini che incominciavano a parlare riuscissero i suoni che mandavano fuori sia per appalesar le interne affezioni, ossia per denotare le cose esterne. E siccome tali suoni dovevano in guesta ipotesi essere in alcuna guisa rappresentazioni delle coso cui indicavano, e tutti partivano da nomini che ad un di presso nelle stesse circostanze o almeno

nello stesso infimo grado di coltura e sviluppo dell' intelletto si ritrovavano: naturale è pur anche e ausi evidente, che questi primi suoni, cioè queste radici primitivo degli umani linguaggi, avessero per ogui dove qualche somigilansa tra sè. li che posto, sensa che uni s'entri in lungo ragionamento, potrà ognano agrecimente comprendere, come da questi suoni primitivi analoghi e simili derivasse l'analogia e la somigliansa di non pochi vocaboli appartenenti a lingue a prima vista non solo molto diverse ma disparatissime. La verità di questa naturale e necessaria somiglianza di molti vocaboli si potrebbe poi dimestrare a tutta evidensa, e come si dice, far toccare con mano, ove si volesse corredare il presente discerse con una diligente scelta di parole denotanti coss o sensibili o anche immateriali, le quali i popoli intli, qualunque si fosse la lor condizione, furone in necessità di denominare; ma i più degli ctimologisti, contenti di mettere alla tortura il proprio ingegno e le povere voci che loro capitano alle mani, panto non badeno a questi od altri tali principii che ti dovrebbero guidare nelle loro ricerche: ond'è che que' faticusissimi studii vengono da taluno dispressati e scheruiti, perchè, guidati unzichè dalla sana ragione, dal capriccio e taler dal puntiglio, a pochi e poco utili risultamenti condacono.

#### 6. 4. La lingua degli Itali non è nata dalla greca,

Mostrata in tale guisa la vera cagione della somiglianza che v'ha tra non poche voci di altre lingue e la latina, e mostrato che per essa non si deve inferire che l'ana sia figlinola dell'altra, si vuole auche mostrare che non sussiste il preteso parentado del Latino e del Greco; perchè e diverso è quello che si potrebbe chiamare il meccanismo delle due lingue, e n'è diverso il carattere. la proposito al primo si accennerauno, sensa entrare in un lungo paralello delle due grammatiche, alcune poche osservazioni ovvie anche n chi non abbia fatto melto studio di quelle. Hanno i Greci dieci parti del discorso, i Latini sol nove, perciò che mancano dell'articolo; e per quelle che si possono declinare o conjugare hauno i primi tre numeri, i secondi sol due. Manca nelle declinazioni greche il caso ablativo che si trova nelle latine e si distingue dal caso dativa. Maggiori ancora che non queste tra i nomi sono le differenze tra i varbi ; imperciocchè dove i Greci usano differenti conjugazioni per gli attivi, i passivi ed i medii, i Latini conoscono sol le due prime; diverso è inoltre in tutte le significazioni ed i modi, il numero de' tempi, diverso quello de' participii e diversissima la formazione di questi e di quelli, diversa la costruzione. Se queste e altre differenze che si tacciono pajone ad alcuno di peco momento, e in contrario sembrane di grande rilievo non poche somiglianse che s'incontrano nelle grammatiche delle due iingue: bassi a considerare, che siccome tutte le lingue un pó colte hanno in sostanza le medesime parti e

tutte serveno al medesimo uso, non deve recar maraviglia, s'elle più o meno si accostano nella lere economia e nell'architettura; la qual somigliansa meno ci deve sorprendere in queste due liague, dacchè i Romani non pensarono a dettare e raccogliere le regole del loro parlare, se non dopo averne appreso l'arte ed il modo da' Greci.

Quanto poi al carattere de' due linguaggi è ad osservarsi, che del latino è propria la gravità e una tale misurata aggiustatezza ne' concetti e nell'andamente, sicchè può dirsi figlio del calcolante e ragionante intelletto; deve il greco, rispetto al Latino mobilissimo, tutto adoprandosi come per animare le cose e per rappresentarle vivissimamente sembra sorgere dalla fantasia dipintrice. Oltre ciò; questo facilo e quasi maneggevole si presta agli scrittori che possono a posta lore creare colle composizioni nuovi vocaboli in copia, dove quello veci composte non ammette se non assai poebe, e rifiuta quelle stesse che hanno grazia nel greco (1), e solo le tollera ne' tragici antichi e le gusta ne' comici.

Ma se anche v'ha qualche affinità tra le grammatiche delle due lingue, e s'ella v'ha tra non pochi de' loro vocaboli, non è perciò necessario pretendere che gli Itali sien venuti di Grecia, e che il loro linguaggio sia immediatamente nato dal greco; perchè lasciando che, come più addietro si dimostrava, l'un parlare e l'altro può e ausi deve essere sorto da una lingua più autica, quest'affinità si può abbastanza bene spiegare senz'una tal supposizione gratuita. Noi sappiamo come Romolo aprì in Roma l'asilo, e come il suo popolo tenace di quest'istituzione, finchè così gli suggeriva la ragione di stato, facile accoglieva tra' cittadini e fin tra' patrizii i forestieri che nella sna città si conducevano, siccome prevano, tra altri molti, l'esempio di Appio Claudio e quello ancora più insigne di Tarquinio Prisco, il quale, quantunque non italico e ricettato di recente pervenne ad essere re. Come questo dalla storia di Roma, sappiamo da quella dei Greci, ch'essi quasi in tutt'i loro stati furono sempre terbidi, inquieti e agitati da diverse fazioni, e perciò non difficili a mutare paese; il qual notorio loro carattere ci spiega il gran numero di colonie che essi la diverse contrade dedussero. Ora, come o per cagioni politiche o d'altra natura melti Greci si levarono dall' Ellade, dal Peloponneso e dall'Asia minore per condursi nella Sicilia e nell'Italia inferiore, egli è non solo probabile, ma si può dir quasi certo, che non pochi di questi coloni si invogliassero di passar dalla Magna Grecia a Roma, poichè i Romani incominciarono a penetrare e distendersi in quelle contrade; dol che si ha luculento indisio nel grande studio che della lingua e delle lettere greche dopo quel tempo facevasi in Roma. Tutti questi novelli abitatori seco portarono la lingua loro e i costumi, e quelle cognizioni e quelle arti, che nelle patrie loro erano in quel grandissimo fior che ognun sa, e per

(1) Quintil. Instit. orat Lib. 1. c. g.

essere de' Remani molto più gentili e più colti loro insegnarono di molte cose e comunicarono molte cognizioni e quindi per necessità molti vocaboli; con che sufficientemente si spiega l'arricchimento della lingua latina, e la somiglianza che passar deve tra molti suoi vocaboli e molti di quelli della greca.

Che poi i Romani prischi non conoscessero il greco, sebbene Dionisio d'Alicarnasso racconta che quella lingua si parlava da Romolo, s' intende manifesto da Livio; il quale là, dove combatte l'opinione di chi pretendeva che Numa fosse stato ammaestrato dal greco Pitagora, dimostra, come quel savio solo cent'anni dopo quel re venne ad approdare « agli estremi lidi d'Italia, » e soggiugne « da' quali luoghi, ancorchè egli fosse stato suo coctaneo, con quale celebrità di fama, o con quale commercio di linguaggio avrebb'egli per desiderio d'imparare potuto allettare a sè o i Sabini o alcun altro? O con quali messi avrebbe un nomo solo potato arrivare fin costand attraverso tanti popoli da lui così differenti per costumi e per lingua (1)? . Che se così scriveva Livio, il quale aveva sott' occhie tutti gli scritteri greci, e tutti que' Latini che fattisi copiatori de' Greci derivavaco da' Greci gli Aborigini, i Romani e gli Itali tutti: si vede, quanto peso egli desse a questa tauto vantata e narrata origino greca de' Romani e degli Itali. Oltre ciò vuolsi por mente, che i Romani confessando d'aver preso molte voci dal greco e segnatamente dal dialetto colico (2), non dicono mai, che la lore lingua sia nata dalla greca. Hassi poi anche a esservare, che le voci latine le quali si riferiscono alla milizia, alla caccia, all'agricoltura o ad altre tall cose, che da' Romani si conobbero e si ordinarono prima di venir co' Greci in frequente e regolare commercio, non hanno col greco analogia nessona, e che molta ne hanno in contrario i vocaboli che servono alle scienze e a certe arti ; dal che sembra potersi conchindere, che se noi conoscessimo il latino del volgo come quello de' dotti, forse si avrebbe potato risparmiare a' lettori la noja di questo paragrafo e quella de' quattro che seguono.

Quanto finera si disse sembra porre fuor di ogni dubbio, che la lingua italica e perciò ia latina non è nata dalla greca. Che se alcuno vorrà non per tanto dire, che gli Itali son d'origine greca, perchè i primi abitatori dell'Italia vi passarono dalla Grecia: ricordisi, che di quest'assersione gli incumbe la prova, e prova istorica; e che per le cose addotto resterà sempre vero, che quegli uomini che si vogliono venuti di Grecia in Italia non usavano quel linguaggio che da noi dicesi greco, e che perciò non erano Greci.

6. 5. I popoli dell'Italia superiore e dell'Italia di messo non sono d'origine greça,

Compiuta la confatazione dell'argomento, che si trae dall'analogia della lingua, resta quello

<sup>(1)</sup> Epit. Lib. 1. c. 7.

<sup>(2)</sup> Quintil. Instit. orat. Lib. 1. c. 10.

della somiglianza della religione e della mitologia, e poi l'altro con cui mediante la testimonianza degli scrittori si vuol dimostrare l'origine greca degli Itali; al qual proposito è bene innanzi tratto avvertire, che tale origine non si può dimostrare istoricamente, ma solo col messo della mitologia, mentre colla testimonianza non di miti, ma della storia greca si mostrerà, che i Greci in ogni angolo dell'Italia dove approdarono, trovarono nomini e popoli d'origine diversa dalla lero. E per dire in primo luogo delle testimonianze degli scrittori sembra necessario osservare, come quelli che si adducono dai sostenitori di questa sentenza sono si può dir tutti Greci. dacchè si possono in alcun modo risguardare per tali anche i Latini, perchè non d'altronde che da quegli stessi Greci trassero quasi tutte le loro notizie, e quelle in particolare, che si mostreranno affatto insussistenti.

Comunque quest'argomento dell'autorità degli scritturi appaja a prima vista fortissimo e tale da agomentare chi si accinge a impugnario: pure si può sens'esitanza affermare, che chi lo vorrà considerare con qualche attenzione conoscerà, che d'assai lieve momento deve per due principali motivi riuscire l'autorità di questi Greci, Imperciocche i più di essi per magnificare la patria loro spacciarono per verità istoriche tante poetiche finzioni per non dire anche volontarie bugie, per cui nelle cose nostre più amtiche son ben di soventi in contraddizione tra sè, e per ostentare di nulla ignorare scrissero dopo secoli e secoli di cose avvenute in Italia ad un tempo, in cui gli Elleni, cioè quelli che poi si dissero Greci, forse non erano ancor nella Grecia venuti, o se pur vi erano, appena sapevano che un' Italia v'avesse. Nè vi sia a cui questa proposizione sembri troppo avansata, perchè essa gli apparirà credibile se porrà mente, che e verso la fine del quinto secolo avanti l'era volgare, e ancor dopo, i più chiari scrittori di quella nazione e fin gli stessi geografi appalesano nel parlar dell'Italia de' tempi loro la più crassa iguoranza, siccome dimostrano il latino Pliuio (1), e prima di lui i due Greci Polibio (2) e Strabone (3). Ma diasi, che delle cose italiche sapessero, dacchè per essere stati ciecamente copiati e seguiti da' Latini che sono a noi pervennti, siamo in mancanza d'altra guida costretti a segnirli; diasi dunque a' Greci questa cognisione delle antiche cose d'Italia, e concessala veggasi, se colla stessa testimoniunza di greci scrittori e de' più autorevoli, si possa come fu detto istoricamente provare, che l'Italia era abitata prima che vi passassero i Greci; e se questo si prova, sarà anche provato, che questi abitatori dovevano avere una liugua lor propria, prima che dai Greci loro ne potesse venire comunicata una straniera.

De' Greci che da noi si concecono non v'ha

chi più di Dionisio d'Afficarpasso e Strabone abbia fatto studio delle antichità italiche e più ne appaja istruito, e non v'ha in pari tempo chi più di Dionisio si mostri impegnato per dimostrare l'origine greca di Roma, siccome egli stesso manifestamente dichiara di voler fare (1); per la qual cosa, sens' allegare altri scrittori posteriori, le cui opere sono a noi pervenute, o quei più antichi, le cui sono perite e si conoscono solo per vederle citate da altri, si tenterà di procedere all'indicata dimostrazione usando, più che quella d'ogni altro, l'autorità de' due ricordati scrittori. Siccome poi qui non altro si vuol far vedere, se non che i Greci non diedero all'Italia i suoi primi abitatori, non si può questo discorso estendere a ricercare onde i primi nomini nell'Italia si conducessero, nè a riferire le diverse sentense degli eruditi sopra tale argomento. Pure una sembra doversene accennare, la quale ci insegna, come dopo una di quelle terribili catastrofi della nostra terra l'Italia fu ripopolata da genti che sedevano, dove poi furono i Reti, e come questi alpigiani riuscirono progenitori delle diverse popolazioni originarie di Italia: la quale sentenza fu con molta e scelta erudizione sviluppata tra altri dal Ch. S. C. Benedetto Giovanelli (2).

E per veuir secondo la promessa mostrando coll'autorità degli stessi Greci, che l'Italia superiore e guella di messe e l'inferiore tutte erano abliate prima che v'approdassero le colonie greche favolose ed istoriche; di due popoli principalmente si trova nell'Italia superiore fatta mensione, fino da' tempi più antichi, de' Liguri e degli Euganei. Riferisce Dionisio, avervi avuto chi credeva essere gli Aborigini discesi dai Liguri (3); dalla quale notisia si può almeno questo con sicuresza inferire, ch'essi Greci non erano, e che per antichità agli Aborigini non la cedevano. Come poi il loro dominio si estendesse dall'Alpi e dall'Apennino a quel mare a cui diedero il nome ed all'Arno, e tale si couservasse anche dopo l'invasione dei Galli, chiaro si rileva dalla lunga serie delle loro guerre contro i Romani. Quanto a quella parte dell' Italia superiore che volge a levante, se anche si voglia a certi Greci e Latini concedere, che i Veneti dopo l'eccidio di Troja vi si conducessero dalla Paffagonia, il che però non si sapeva creder da Plinio (4), e in un luogo si nega da Strahone (5): noto è che prima che questi o altri nuovi ospiti salissero a tanta potenza da dare il loro nome a quelle contrade, potenti vi dominavan gli Enganei dall'Alpi al mare (6); e fino a Verona (7), e certo è

<sup>(1)</sup> Hist, Nat. Lib. XXXVII. 2.

<sup>(2)</sup> Lib. II. 16.

<sup>(3)</sup> Lib. I.

<sup>(1)</sup> Ant. rom. Lib. I. 5.

<sup>(2)</sup> Das römische Strassenmonument von Maretsch Innsbruck 1825.

<sup>(3)</sup> Lib. I. 10.

<sup>(4)</sup> Lib. VI. c. 2.

<sup>(5)</sup> Geograph, Lib. V. Amstelod 1707. Wolders, vol. 1. p. 325.

<sup>(6)</sup> Liv. Epit. Lib. I. 1.

<sup>(7)</sup> Plin. Lib. III. 19.

del pari che i lor monumenti li dimestrano italici (1).

Nell' Italia di meszo, anche a non comprendervi gli Aborigini, quattro popoli almeno s'incontrano rimarchevolissimi per antichità e per potenza, e sone gli Etruschi, gli Umbri, i Siculi ed i Sabini. Sall'origine degli Etruschi tre sono secondo Dionisio le principali opinioni; chi li fa indigeni, chi scendere da' Pelasghi e chi dai Lidii. Di queste egli combatte prima la seconda dicendo: « non credo che questi due popoli avessero comune l'origine, il che io desumo da molte cose e in particolare dalla lingua loro che è differente, onde l'una non conserva alcuna somiglianza coll' altra (2); » e confutata con validi argomenti la tersa (3) conchiude: « pei quali motivi coloro che asseriscone questo popolo non essere venuto di fuori ma indigeno, sembrano dire cose che più si accostano al vero; perocchè è manifesto, e che esso è antichissimo, e che nulla ha di comune con altri nà quanto a lingua nè quanto a costumi (4). »

Degli Umbri scrive egli, che molte contrade in Italia tenerano e che erano nua gente "moltissimo estesa ed antica (5);,, nel che tutto conviene anche Plinio, il quale li reputò il popolo più antico d'Italia e antico tanto "che i Greci li credono essere stati così nominati, perchè nell'inondazione di tutta la terra sopravvanzarono alle pioggie (6);,, e quasi per dar saggio di loro potenza racconta, come gli Etruschi tolsero ioro da trecento o villaggi o castella o città (7).

A messo giorno degli Umbri, e di messo tra essi, i Piceni e i Latini, tra il figme Nar, l'Apennino ed il Tevere, stanziavano i Sabini, popolo, secondo un autore addotto da Dionisio, discendente dagli Umbri, e tanto notoriamente italico che que' medesimi Greci, che di Greci vorrebbero popolare ogni angolo d'Italia, confessano, che solo alcuni Lacedemoni tra essi vennero ad abitare (8). Ma de' Sabini e della loro italica origine parla più chiaro Strabone: "il più antico, così egli, de' popoli indigeni è quel de' Sabini; da essi discendono i Picenti e i Sauniti, da questi i Lucani, da questi i Bruzzii. L'antichità di questa geute può essere argomento della fortessa sua e della virtà, per cui seppero fino a questi tempi durare. Lo storico Fabio dice, che i Romani seppero che cosa fosse ricchessa, solo allorquando ebbero assoggettato questa nazione (9). " Di questa loro potenza e ricchessa sono evidente indizio le colonie or ricordate; e queste essere state forse molte più si può inferir da Varrone, il quale parlando degli sciami, che si paragrafo.

§. 6. Non sono d'origine greca nè gli Aborigini,
nà i Latini, nà i Romani.

mandano fuori dalle api, le dice far quelle "che negli antichi tempi per eccesso di popolazione fa-

cevano di soventi i Sabini (1)., De' Siculi, che

sono il quarto popolo si farà parola nel seguente

Ed eccoci al Lasio, alla notoria patria degli Aborigini, da' quali come ognuno sa tutti discendono i Latini e i Romani; e quì è dove Dionisio usa ogni opera per dimostrare il suo assunto, nel che pare tanto più affaticarsi e ostinarsi, quanto il farlo più gli riesce difficile. Può non recar maraviglia che un Greco s'ingegni di riflettere sulla sua gente qualche raggio di quello splendore onde Roma ai suoi di abbagliava il mondo; ma ben deve sorprendere, ohe i Latini, e tra essi nomini di quel sapere come Catone, abbiano voluto prendersi a guida le fole e i miti dei Greci, e trascurando, senza ricordarle, le patrie tradisioni o travisandol si sieno adoperati per dare alle straniere quell' autorità che di per sè non avrebbero.

Dionisio accossando e annestando alla meglio le tanto svariate tradizioni dei Greci racconta, come non meno di quattro colonie greche e una trojana venissero a dare origine a' Latini e a' Romani; lutti questi racconti si vogliono prima riferire poi esaminar da vicino.

Il, primo è diretto a mostrare che gli Aborigini erano Greci. Gli Aborigiui, dice egli, sembrano ad alcuni indigeni dell'Italia "e popolo originato da sè medesimo; ,, ad altri appajono ana mano di pastori vaganti, che or quà avvolgendosi or là viyevano più che delle loro gregge di ladroneccio; altri poi e tra questi Catone e C. Sempronio "i più dotti de' Romani, li fauno venir dall' Acaja molte età avanti la guerra di Troja, Ridesi de' sostenitori di questa sentenza Dionisio, perchè appoggiata ad una favola greca e non convalidata dalla testimonianza d'alcuno scrittore; nondimeno, perchè ella fa grandemente al proposito sno, l'abbraccia, e soggingnendo, "se 'l discorso di costoro è vero, questi Greci non possono essere d'altra schiatta che di quella degli Arcadi, " si studia di trovare il bandolo di questa matassa. E sapendo, che l' Italia inferiore un tempe dai Greci chiamavasi Enotria, racconta, come Enotro e Pencesio figliueli di Licaone re dell' Arcadià vennero diciassette generazioni avanti la guerra di Troja a stabilirsi in Italia (2). Premessa questa narrazione, ed esposta non altrimenti come se que' due fatolosi eroi avessero descritto le proprie imprese alla foggia di Senofonte e di Cesare, conchinde, che se gli Aborigini erano Greci non potevano scendere che da questi d'Enotro dando di tal suo pensamento la seguente ragione; " perchè è manifesto, che i Pelasghi e i Cretesi e altri Greci che abitarano in Italia vi vennero in tempi posteriori, e non pos-

- (2) Lib. I. 29.
- (3) Lib. I. 30.
- (4) Dionys. op. cit. Lib. 1. 30.
- (5) Lib. I. 19.
- (6) Plin. l. cit. Lib. 111. c, 14.
- (7) Ibid.
- (8) Dionys. Lib. 11. 49.
- (9) Lib. V. p. 349.

<sup>(1)</sup> Orsato Monum. Pat. Maffei blus. Veron. Micali c. 9.

<sup>(1)</sup> De re rust. Lib. III. c. 16.

<sup>(2)</sup> Libro I. c. 10. 11. 12.

so trovare che flotta alcuna venisse avanti questa dalla Grecia nelle parti occidentali dell'Europa (1)., Gettato questo bel fondamento suppone che parte di questi Greci lasciando il paese, a cui da quello del loro duce diedero il nome, si venisse spingendo verso le parti superiori d'Italia, dove essendo rinsciti a torre agli Umbri nua parte del territorio si piantarono sui monti; dall' elezione del qual domicilio, perchè i monti in greco si chiamano 80% furono poi denominati Aberigini (2). Qui cresciuti di popolo mossero guerra a' vicini barbari e nominatamente ai siculi " popolo barbaro, (cioè non greco) ed indigeno,, che teneva i luoghi dove poi sorse " la città signora della terra tutta e del mare (3).,, Fu questa guerra la più fiera e più lunga che fino allora v'avesse avuto in Italia (4); ma gli Aborigini durandovi pervennero alfine coll'ajnto dei Pelasghi e d'alcuni aktri Greci (5) a insignorirsi delle terre de' loro avversarii. e tre generazioni, o ottant' anni, avanti la guerra di Troja li costrinsero a passare nella Sicilia (6).

Esposta in tale maniera la storia più antica degli Aborigini svolge in ben dieci capitoli o paragrafi (del 17 al 26) la venuta de' Pelasghi, cioè de' più antichi abitatori della Grecia. Narra danque, come i Pelasghi in conseguenza di certi avvenimenti venissero dalla Tessaglia in Italia, e qui foadassero spina alla foce del Po, come alcuni volendo avanzarsi sulle terre degli Umbri furono per apprensione delle forze di quel popolo costretti ad appresentarsi supplichevoli agli Aborigini da cui vennero accolti. Per attestare gratitudine a questi li soccorsero poi nella guerra che allora facevano ai Siculi, e cacciatili si distesero nelle terre dei vinti e vi fabbricarono diverse città.

"Non molto dopo (la cacciata de' Pelasghi, di cui si parlerà in processo), " presso a sessant'auni avauti la guerra di Troja, approdò a questi lidi, siccome dicono gli stessi Romani, un'altra flotta di Greci partita da Palansio città dell'Arcadia e con dotta da Evandro, figlio di Mercurio e di una ninfa. ,. Regnava allora sugli Aborigini Fauno , figliuslo di Marte " il quale accolse con grande nmanità questi Arcadi, il cui numero era ben piccolo, e concesse loro le terre che gli domandorono. 3 Scelsero un colle non lungi dal Tevere e che oggi è nel messo di Roma " e appresso questo fabbricarone un piccolo villaggio, che in memoria dell'autica patria denominarono Palanzio, e capace fosse di contenere que uomini che qua si erano dalla Grecia su due navi condetti (7) ,, . . . . " Questo popole che dopo i Pelasghi venne in Italia il secondo, ebbe comuno la sede cogli Aborigini e la pose nel laogo principale di Roma (8). 11

(1) De re rust. Lib. 1. 14.

- (2) Lib. I. 13.
- (3) Ltb. I. 9.
- (4) Lib. I. 16.
- (5) Lib. I. 9.
- (6) Lib. I. 22.
- (7) Lib. I. 31.
- (8) Lib. I. 33.

Allogata nel Lazio questa colonia ne arriva un quarta, "Pochi anni dopo la venuta degli Arcadi giunse in Italia un'altra flotta di Greci sotto la condotta di Ercole, che aveva ridotto in sua signoria l' Ispania e tutte le terre che giacciono fino all'estremo occidente. , In tale incontro alcani che seguito le avevano in tante imprese il pregarono che dalla milisia li liberasse, e ottenuto il congedo " si posero sur un colle presso a tre stadii lengi da Palansio, che è quel desso che ora si dice capitolino e dagli zomini di quella età si chiamava Saturnio (1).,, Questi compagni d' Ercele dope essersi alcun tempo governati da sè, poco dopo la partita del lor capitano " si congiunsero cogli Aborigiui, siccome già avevano fatto i Pelasghi e gli Arcadi, e reggendosi a comune insieme cogli Aborigini, s' incorporarono ad essi di mode che tatti si credevano d'un medesimo popole (2). "

Riferisce per ultimo la famosa venuta d'Enca co' Trojani, i quali siccome pretendono i Greci e si vuol dimostrar da Dienisio erano Greci essi pure (3); e avendo così bastantemente popolato di Greci le contrade del Lazio ed esposto alla lunga tatte le favolose avventure d'Enca chiude il suo discorso sull'origine de' Romani colla seguente ricapitolasione, "Le genti raccoltesi insieme e gevernatesi in comune prima che si fabbricasse la città, ora shitata da' Romani, son danque queste. In primo luogo gii Aborigini che cacciarono da queste contrade i Siculi; ed essi erano Greci e oriondi d'Arcadia, e siccome io stimo di quelli che con Enotro dall'Arcadia qua portarene le lore sedi; seguono i Pelasghi venuti da quel paese che già dicevasi Emonia ed era si chiama Tessaglia; furono terzi quelli che della città di Palansio si condussero nell'Italia con Evandro; seguitarone tra' Peloponesii, che militavano con Ercole, gli Epei e i Feneati e con essi alcuni Trojani, e altimi farono i Trojani che con Enca erano riuschi a salvarsi da Ilio da Dardano e da altre città della Troade (4).,,

Esposta di tal maniera, e sempre colle parele di Dionisio, la storia di queste cinque colonie si passerà ora, siccome fu promesso, a vedere, quale fondamento di vere abbiano questi racconti; e si mostrerà, che queste colonie non venuero mai dedotte in Italia, che forse non vi potevano nè anche dai Greci esser condotte, e che se anche lo furone, non erano tali da potersi, e molto memo da doversi dire, che i Latini e i Romani fossero Greci.

Chi legge i racconti di Dionisio s'avvede, che egli non gli appoggia se non ai miti cioè alle favolose tradizioni dei Greci e talor de' Latini; e siccome egli è impossibile di sempre confutare queste asserzioni colle autorità, si combatteranse talvolta colla ragione. Visse Omere, come ognansa, almeno due secoli dopo l'eccidio di Troja, aocadato l'anno 1184 avanti l'era volgare; e v'ha

<sup>(1)</sup> De re rust. Lib. 1. 34.

<sup>(2)</sup> Lib. I. 43.

<sup>(3)</sup> Lib. I. 61.

<sup>(4)</sup> Lib. I. 60.

luogo di credere, che egli nelle sue descrizioni rappresenti le stato della Grecia e de' Greci non quale era ai tempi di quella guerra, pe' suoi canti tanto famora, ma quale in quegti ia cui egli cantava. Ora Tucidide, nomo gravissimo e di sommo giudizio, che nacque 471 anno av. l'era volg., fattooi à considerare le forse navali, che da Omero si dicono essere state dai Greci impiegate in quella spedisione, così ne ragiona. "Se s'ha a prestar fede alta finzione d' Omero, not dobbiamo credere che l'esercito de' Greci condette a Troja fosse di gran lunga superiore a tutt'i passati, ma inferiore agli apparati bellici dell'età nostra; e quantunque è verosimile, che egli siccome poeta lo abbia colle sue lodi in ogni possibile modo ingrandito, è manifesto, che esso con tutto ciò riesce a questi inferiore. Scrisse egli, che componevasi di mille dugento navi; delle quali quelle de' Beozii montate da cento e venti nomini, quelle di Pilottete da cinquenta; volendo, siccome jo stimo, in tale memiera mostrare, quale fosse la capacità delle più grandi e delle più piccole; dacchè della grandezza dell'altre non fa menzione ià dove ne tesse il catalego. Dichiarò poi apertamente che ne' legni di Filottote tutti erano a un tempo marinari e soldati, perocchè serisse che tutti maneggiavano l'arco ed il remo. Non è verosimile, che con essi navigassero molte persone oltre i Re e chi aveva il comando, perchè dovovano passare il mare con tutti gli arnesi da guerra, e non avevano navi coperte ma costruite alla foggia autica e a quella de' pirati. Percib se vorrà tenersi una via di messo tra le navi più grosse e le più piccole, apparirà, che per ana spedisione intrapresa in comune da tutta la Grecia le milisie non erano molte; di che non fu tanto cagione la penuria di nomini come piuttosto quella di denere (1): ,, Tanto scrive Tucidide parlando di quell'età favolosa da storico e non da mitologo e da poeta. Che pei Omero descrivesse in effetto, siccome si disse, le navi de' tempi suoi e non quelle de Beosii d'allora o di Filottete, chiaro si desume dallo stesso Tucidide, il quale avendo raccontato come i Greci d'Asia e d'Europa avevane verso i tempi di Ciro (dal 55g al 52g av. l'era volg.) incominciato a volgere il pensiero alle cose di mare, così continua. " Ma anche queste armate, che si misero in mare molti secoli dopo la guerra di Troja, avevano peche triremi e sembrano essere state composte di navi di cinquanta remi e di legni tunghi, siccome erano quelle antiche. Poco avanti la guerra medica e la morte di Dario (avvenuta nel 487 av. l'e. v.), che dopo Cambise regnò sui Persiani, ebbero in copia triremi i tirauni della Sicilia e que' di Corcira; e queste altime forono avanti la spedizione di Serse le flotte degne di memoria che si videro in Grecia. Imperciecche que' d' Egina e d' Atene e s' altri vi fu, tutti ebbero piccole flotte, e in esse le più era-20 navi di cinquanto remi. E anche questo si misero in piedi tardo, cioè quando nella guerra tra gli Ateniesi e gli Egineti e nell'appren-

(i) De bel. pelop, Lib. I. so. II.

sione dell'imminente arrivo dei Barbari Temistocle persuase a' suoi popolari di fabbricar delle navi; e di queste fecero poi uso nella battaglia navale (anno 480), ma nè anche queste erano del tutto coperte. Tali furono dunque le flotte de' Greci e più antiche e più recenti (1).,

Or se a' tempi d'Omero, cioè due secoli dono la merra di Troja , tali erano le navi dei Greci che le più grosse non portavano oltre cento e venti nomini; se per testimonianza di Tucidide tali continuavano a essere cinque secoli dopo di Omero. vale a dir sette secoli dopo la guerra di Troja: quali si vorrà credere che diclassette generazioni; cioè almeno oltre quattrocento anni, avanti quella guerra, fosser le navi con cui si dicono essere dall'Arcadia venuti in Italia Enotro e Pencesio, quali quelle due con cui dalla stessa Arcadia Evandro sessant' anni avanti la guerra di Troja venne ad afferrare a lidi del Lasio? E lasciando che "l' Arcadia è posta nel centro del Peloponeso (2) " che essa è da ogni parte lungi dal mare (3),,, lasciando che Agamennono dovette nella sua spedi-

> ..... perocchè di studii Marinareschi all'Arcade non cale; (4)

sione somministrare agli Atcadi le navi

con un'armata uscita di tai paese e composta di tali navi si racconta che Enotro "trovato avende in Italia un parse con vasti pascoli e terre coltivar bili estese, ma in gran parte deserte e poco popolato anche in que' luoghi, dove v'avea abitatori, discacciò da un tratto di quel territorio i Barbari e vi edifieb nei monti molte piccole città? (5) ,, E con un'altra colonia, anche questa di Arcadi e che tutta capiva in due delle descritte navi, si pub da buon senno voler fondare una città? E con navi di quella portata può uno sterico narrare con gravità, che Breole trasportasse un esercito nell' Ispania e tutta la domasse " e domatala venisse in Italia per assoggettarne gli abitanti alla sua signoria? (6) ,, E, per toruare agli Arcadi d'Enotre, se vero è che gli Aborigini da lai discendono e che 'l nome loro ha la sua radice nel greco, per quale ragione, mentre tutte le città più autiche per timore de' ladronecci e delle piraterie si ponovano lungi dal mare e in luoghi scoscesi, per quale ragione nessun altro popolo greco o serto dai Greci si chiamò con quel nome; per quale così non si diesero i compagni d'Enotro che si dice aver dominato nell'estremità occidentale d'Italia e ne' suoi monti edificato molte città; per quale non portarone quel nome gli Arcadi etessi, i quali, testimonio Dionisio "amavano d'abitare sui monti? (7),

Quanto a Pelasghi, sensa ricordare che loro mestiere era quello d'andar corseggiando, onde gli

<sup>(1)</sup> De bel. pelop, Lib. I. c. 14. 15.

<sup>(2)</sup> Strabo. Lib. VIII. p. 595.

<sup>(3)</sup> Plinius Lib. IV. 6.

<sup>(4)</sup> Homer. II. Lib. II. (5) Dionys. Lib. I. 12.

<sup>(6)</sup> Id. Lib. I. 41.

<sup>(7)</sup> Lib. I. 13.

storici ateniesi serissero " che 'l popolo di quella città, perchè a guisa d'uccelli andavano qua o là vagando dove gli invitava la sorte, li chiamava in luogo di Pelasghi Pelarghi, vale a dire cicogue (1);,, quanto a' Pelasghi s'osservi, che se vennero in Italia, dall'Italia anche partirono; e ne fanno fede Tucidide (2), Dionisio stesso (3) e Strabone (4); i quali raccontano, che questi Peleschi venuti dell'Italia nella Tracia nell'isola di Leuno e in Atene si chiamavan Tirreni, sppunto perchè dalla Tirrenia, cioè dall' Italia, si erano condetti in quelle contrade. Questa loro levata seguì due generazioni avanti la guerra di Troja (5), e del modo con cui Dionisio la uarra si può conoscere quanti ne rimanessero nell' Etruria o nel Lasio. "Ma i Pelasghi dopo aversi procacciato coll'armi un territorio fertile ed ampio, (che si disse essere stato quello de' cacciati Siculi), dopo avervi preso alcane città e avervene alcune edificate, dopo essere in breve cresciati di forze, di ricchesse e d'ogni maniera di prosperità, non ne godettere a lungo i frutti. Perchè mentre sembravano per egui riguardo essere nel massimo fiore, travagliati dall' ira de' Numi ebbero a perire parte per calamità lore mandate addosse dal cielo, parte esterminati da' vicini Barbari; la maggior parte però si disperse per la Grecia e per le contrade de' Barbari. . . . e per providensa degli Aborigini pochi ne avanzarono nell'Italia (6).,,

Resta la tanto decautata venuta d'Enca, e quale fede vi si pessa prestare apparirà dalle centraddisioni, onde quella favola è intessuta. Dionisio, che in esporla impiega ben venti paragrafi (7), dopo aver raccontate come alcuni tacciano quell'eroe d'aver tradito la patria, e come in diversa maniera si narra la sua assenza da Troja quanda essa fu presa dai Greci, continua: " v'ha anche chi crede aucora più favolosa la sua partita da Ilio, ende sarà libere ad ognune di portarne giudizio. Ma quelle cose che seguitarene dopo la detta partenza muoveno ne' più de' dubbii ancora maggiori (8);,, perchè alcuni Greci lo fanno venire e morir nella Tracia, altri nell'Arcadia, e i Romani in Italia (9). Riferisce pei a lungo le avventure e i viaggi di questo Trojano, e dice di farlo "costretto da necessità; perchè parte degli scrittori niegano che Enca mai venisse in Italia, altri dicono esservi venuto na altro Enca, non il figlinolo d'Anchise e di Venere, altri credono esservi venuto Ascanje sue figlio, altri alcun altre. Nè manca chi scrive che Essa figliucio di Venere condotta sua gente in Italia tornò in Troja a regnare (10). " Come n'è incerta la vita, n'è incerta la morte; ande Dionisio volondo torre una ben forte obbjesione così ragiona. "Se alcane non si sapesse che credere, perchè in molti luoghi si mostrano de' sepolcri d'Esea, mentre in nessum modo può essere che la stessa persona sia seppellita in più luoghi, si pensi che questo medesimo dubbio incorge intorno a molti altri momini, e segnatamente a quelli che illustri per beneficio della fortuna obbero a condur vita instabile e vaga (z).,, Poi, non altrimenti che se con caporre queste ed altre non messo contradditorie diocrie questa venuta d'Emea fosse provata a tutta evidensa, si fa a narrare le note gesta e la morte di questo fondatore della gente romana-

Con apparenza di maggiore giadizio e di minore credulità si ricordano questi miti da Strahone, il quale nel riferir la vennta d' Enra dà principio al racconto colle parele: è fama (2), e narrata la fondazione di Roma per Romolo soggiugne: "tale secondo la tradizione a cui si presta maggior fede è l'origine di questa citat: havvene una più antica e favolosa, secondo la quale essa sarebbe una colonia qua dall'Arcadia condotta da Evandre, copito del quale si vuole sia state Ercole (3).

## 6. 7. Obbjesioni contro questa sentensa, e risposte.

Ma dirà qui alcuno: danque si coutan per nulla le tradisioni de' Greci, per nulla quelle de' Romani e le istituzioni loro che a queste si riferiscono; danque con tacciare un reccento di favolose se ne dimostra la falsità? A quest' opposizione ai può risponder cos). Noi non conosciamo punto le più antiche e originarie tradizioni e le istituzioni remas e meno le italiche; perchè quando Roma e l'Italia chbero tante di coltura da peter pensare, come tramandarie degnamente a' posteri, esse erane già spente per ogni dovo, e non solo agnicatato chi poteva avere interesse di conservarne memoria, ma sorto e divenuto potente chi cercava e deveva cercare di cancellarne dagli animi la ricordanza, Quel pochissimo che si conosce della storia primitiva d'Italia e quel non molto più che si sa della storia più antica del Lazio e di Roma dimostra appieno la verità di quanto fu insegnato dal Vica, ma che nessun Italiano volle finora apprender da lui, e che qualche straziero che l'ha imparato da kii non vuol confessare d'averlo. Tutti gli antichi stati d'Italia erano croici, cioè tutti ei trevavano in mano di nomini, che per essere di chiara e antichissima stirpe e per esserne fin dagli ultimi tempi stati in possesso si credevano ed crane credati tenerli per diritto divino, siccome le prove laminosamente l'esempio di Roma, che è il solo stato, della cui storia più antica sia a noi pervenata qualche contessa. Tenevasi lo state di Roma da' patrisii; e che da essi si tenesse per istituzione e diritto divino chiaro si scorge, perchè le cose ci-

<sup>(1)</sup> Strabo. Lib. V. p. 339.

<sup>(2)</sup> Loco cit. Lib. IV. 109.

<sup>(3)</sup> Ltb. I. 25.

<sup>(4)</sup> Lib. V. p. \$39.

<sup>(5)</sup> Dion. Lib. 1, 26.

<sup>(6)</sup> Lib. I. 26.

<sup>(7)</sup> Dal 44 al 64.

<sup>(8)</sup> Lib. J. 48. 49.

<sup>(9)</sup> Lib. I. 49.

<sup>(10)</sup> Lib. 1. 53.

<sup>(</sup>I) Dion. Lib. 1. 54.

<sup>(2)</sup> Lib. V. p. 350.

<sup>(3)</sup> Lib. V. p. 352.

vili e le politichè erane qui, più assai che in altro state qualunque intimissimamente collegate colle divine; perchè i soli patrizii furone a lungo capaci degli auspicii , cioè d' interrogare e consscere sopra ie cose delle stato il voler degli Iddii, e perchè, segnatamente per tale motivo, con somma gelosia si guardavano d'imbastardire il divino sangue imarentandosi co' plebei. L'ambisione d'alcuni de' loro re, e la conseguente necessità di difendersi addrese la necessità d'accogliere in Roma nuovi nomini liberi; i quali, quantunque sulle prime si modassero a vivere setto il principato di chi gli avea ricettati, liberi essende e fieri ed armati Încominciarono a voler sostenere i loro diritti umaai contro il diritto divino degli antichi signori, e venuero a mano a mano a tale preponderanza, che superando dopo lunghe tenzoni tolecro lo stato a chi fine allora l'aveva tenuto come per collazione e investimento de' medesimi Dei. Questa mutazione incominciata fin da quando la plebe (anuo 494 av. l'era volg.) si ritirò la prima volta sul monte sacro, si compiè cento e ventott' anni appresso, allorchè da lei fu vinto l'accomunamento del cons lato e di tutti gli onori. Da quel punto i patrisii caddero nell'oscurità e si perdono nella storia politica; ende sempre più prevalendo la plebe, e non cesendo ancor molto comani le lettere si devette, poiché sempre su ristretta in più poche famiglie, rdere affatto la memoria di quegli antichissimi e bellissimi miti e delle tradizioni, sulle quali l'eroico e divino principato de' patrizii poggiava. È anche a notarsi, che nessun antico scrittoro patrizio è a noi pervenuto, e che quelli, di cui abbiamo qualche frammento che si riferisca alla storia romana, ecrissero da un secolo e mezzo dopo operato quel rivolgimento dello stato, e i più sono stranieri a Roma siccome Livio Andronico, Gneo Nevio e Q. Ennio, oppure sono plebei e strettamente parlando non sono romani, siccome non lo fu il vecchio Catone che scrisse i libri delle Origini. I primi più conoscendo i miti e le tradizioni greche che non le romane, e amando più di blandire al partito superante che di perpetuare le ragioni del aperato, le originarie tradizioni guastarono o travisarono con intarsiarvi alla meglio le groche; e 'i secondo essendo plebeo non è maraviglia, se nella freschessa delle gare e degii odii amb, come fu detto, di derivar gli Aborigini da' favolosi Arcadi di Enotro e d'Evandro anni che dagli Iddii del Lasio e dagli eroi che da questi seendevano; meraviglia non è, se in tempo, che la plebe non aveva ancora esate pretendere di creare tutti e due i consoli del suo partito, Catone non registrò le tradisioni che dimestravane il divine diritto che i patrizii avevano al principato. L'anime di quel grand'uomo era d'altronde aperte all'emulasione o all'invidia; e l'odio sao contro i patrisii ci appare dalla sua inimicisia contro l'Africano, lume e principale ornamento del sete patrisio. E se egli e que' poeti, che per noi sono con lui gli scrittori più antichi, nol fecere, meno il dovevano quelli de' secoli appresso; a' quali per essere di taute cangiati i tempi e le cose, cioè per essere state rovesciate

le istitusioni primitive e cassi i diritti a cui dovevan l'origine, elle non potevano altro apparire che finsioni poetiche sens'alcuno storico fondamento e sens' importanza politica. Che¶e i Romani non fossere stati politeisti, e la plehe nen avesse con introdurre nel collegio de' pontefici i spei pomini immutato molte cose nelle religioni autiche, o se almene un qualche nomo patrizio, riecaldate dall'amor del suo ordine e delle patrie antichità, avesse raccelte le rapsodie che le contenevane, e le avesse da quell'inculta lingua e da quegli orridi versi voltate giudiziosamente in latino: noi non solo conosceremmo molto più la steria dell'antice Lasio e dell' Italia, ma, secondo che si può giudicare da' bei miti del regno di Saturno, delle avventure di Romolo e Remo, del ratto delle Sabine, dell'abbattimento degli Orazii e de' Curiasii, del coraggio di Orazio Coclite, della vergine Clelia ec. ec., avremme de canti da non invidiaro la sublimità di quelli d'altra nazione qualunque.

Taluno, a cui forse avrà recato noja questo discorso e questo compianto, verrà ora apponendo: diasi che por negligenza de' patrizii ed arte e studie della plebe sieno perite le più antiche tradizioni italiche e le latine; come venne nella mitalogia romana a intrecciarsi siffattamente la greca, che tatti gli Dei di Roma per poco ne divennero greci, come greci, secondo alcuni, ebbero a divenire Roma stessa e i Romani? Non pare gran fatto difficile la risposta a questa dimanda. Sobbene chiunque ha in sè una sola scintilla di fuoco celeste dere, considerando que' pochi miti italici che noi conosciamo, confessare, che gli antichi Itali avevano l'animo grandemente poeticos non lo aveva punto la plebe di Roma, lo spirito della quale, appunto pel rivolgimento dello stato a suo favore, ricevette na impulso e una diresione del tutto opposta alla postica, vale a dir tutta pratica, per cui la poesia non le divenne, quale era stata a' patrisii, un bisoguo, un elemento necessario dell'esistensa, ma le si rappresentò siccome occupazione e mestiere, secondo il sua modo di vedere, iautile e ozioso. Indi fu, che presso di lei della poesia solo si occuparono gli nomini studiosi; e siccome i primi che vi si applicarono erano stranieri a Roma ed erano cresciuli alla scuela de' Greci: neglessero parte per ignoransa, parto per ispirito di partito, parte per neghittosità la mitologia latina e le sostituirono la greca; e i Romani, non diversamente da quello che fin quasi a' giorni nostri usarono i poeti di tutte le nazioni, più non seppero poetare, se ne' loro poemi non intrecciavano i Dei celebrati da' cantori di Grecia. Così la mitologia greca venne presso i Latini sostituita all'italica; così Giano e Saturno e Pico e Fauno e Ope e la madre Matuta e Vertunno ec. ec, ebbero a dar luogo a' Numi stranieri e alcuni ad assumere nomi novelli. Il che però sembra essere avvenuto assai tardo e solo dopo le guerre contro i Greci dell'Italia inferiore e della Sicilia, e solo presso quella parte del pepolo, la quale per apparire in faccia a' Greci da più del volgo si vergognava della propria rezzezza e di quella de' poveri ed agresti

suoi Del. Che se noi consecessime il sistema della religione romana non da' libri del poeti ma da quelli che in sì gran numero ne avevano scritto i pontefici, quanto qui si dice verrebbe forse posto fuor d'ugni dubbio; impereiocche noi sappiamo per cagione d'esempio che 'l greco Dio Apollo non si trova ricordato negli indigitamenti, ossia ne' libri rituali del re Numa Pompilio (1); che i dodici Dei da' Romani detti Maggiori o Consenti tutti avevano i proprii lor nomi latini diversi da' greci, sebbene dagli scrittori che noi conosciamo essi venissero comunemente confusi cogli Iddii de' Greci e co' nomi greci chiamati; e se questo fosse luogo da entrare in tale materia si potrebbe solo coll'argomento di questi nomi mestrare, che i miti degli Etruschi e degli Itali dovevano esser diversi da quelli de' Greci e perciò diversi da quelli di Grecia i Dei più antichi di Roma. Sappiamo inoltre che i templi di cui ne' pericoli delle battaglie o nelle pubbliche necessità facevano voto i capitani e i magistrati romani, furono ne' tempi antichi sempre dedicati a Dei non conosciuti da' Greci; che solo del 292 av. l'era volgare si trova la prima mensione d' Esculapio e si trova in quello stesso anno « in cui per moda venuta di Grecia la prima volta si diedero palme a' vincitori de' lu. di (2), » e che non molto avanti il 185 si dovettero introdurre il greco culto di Bacco e i Baccanali, perchè solo in quell' anno forono vietati (3). Nè ci deve sorprendere che i Romani poichè ebbero ampia e distinta contessa del Greci ne ammettessero e ne venerassero i Numi, perchè non solo erano politeisti, ma dalle soggiogate città evocavano e trasportavano a Roma gli Iddii, come fecero colla Giunone Regina de Veii (4) e come sembra faces. sero co' Dei di que' popoli che ne' primi tempi costringevano a venirsene a Roma. Di questa facilità approfittarono i Greci che in gran folla accorsero in quella città, e come le lettere v'introdussero il lero culto ed i Numi, non per religiosità, la quale in quella gente tre quattro secoli avanti l'era volgare era spenta del tutto, ma per trar partito della creduta superstizione, e più forse per quella vanità, per cui, come oggi fanno certi d' Oltremonti a tutta l' Europa, a' buoni Romani davano a bere, che nulla v'avea nel cielo o sulla terra di bello o di buono se non venira di Grecia.

Quanto poi all'essersi da' Romani così facilmente ammesse le fole e i Numi de' Greci, egli è ad osservarsi che i poeti hanno l'arte anzi il prestigio di farzi intendere e perciò legger da tutti, e che a forsa di sempre udire le stesse cose, e sempre udirle in bel modo e chiaro, anche chi viveva persuaso della loro finzione inclina finzimente l'animo a credere ch'ello possano pure esser vere. Come questo è noto, è noto altrosì, che in quella guisa che ogni oomo cerca di farsi valere quel più

(1) Armobius advers. gentes Lib. 11. 73.

(2) Livius Epit. extr. Lib. X.

(3) Idem ibid. Lib. XXXIX. c. 14.

(4) Idem shid. Lib. V. c. 12.

ch'egli può: così i popoli useno ogni arte per nobilitar sè stessi e la patria. E i Romani, che, quando vennero nella loro città que' poeti più greci che non latini, incominciavano a uscire della berbarie, e vedevano la letteratura greca in quello aplendidissimo fiore, arrossendo della propria rossessa facevano plauso a chi loro levava dal viso quel marchio di Barbari, e s'ingegnava di farit apparire d'origine greca, onde ne accaressavan le favole, e le accreditavano quanto sapevano meglio. Harvi oltre questi un altro metivo, per cui melte tradizioni con tauta facilità e così generalmente si adottano e credono; e l'impariam da Tucidide. «Gli uomini, dice egli, vanno sensa diligento indagine ricevendo gli uni dagli altri le tradisioni di cose anche patrie avvenute prima dell'età lero; » e provato questo cell'esempio de' suoi Ateniesi e altri Greci conchinde: "cotante il più degli nomini sono nell'investigazione del vero intelleranti della fatica, che per non duracia s'attengono a quello che lor s'appresenta (1).,, Così fecero i romani plebei; per non apparir barbari a fronte de'culti Greci, per non confessare la violenza usata a' patrisii, e per non potere nell'escurità e nell'incertessa della propria origine ritrovare alcuna memoria di sè, perchè erano fuorasciti di varia nasione, accolsero lieti quello lor s' offeriva da' Greci, e per poco sano orgoglio amarono d'apparir figli d'una terra straniera anzichè della propria.

## §. 8. Non sono greci nè anche i più antichi abitatori dell'Italia inferiore.

Non sark come questo sul Lasio lungo il discerso sull'Italia inferiore, cioè su quella parte della nostra penisola, che ne' tempi più untichi era la sola che conosciuta fosse dai Greci e che dalla Grecia ricevette non poche colonie. Potentissimi furono nelle sue parti occidentali gli Enotrii, dacchè Antioco da Siracusa, storico secondo Dienisio (2) antichissimo, scrisse che questo paese prima di ricevere il nome d'Italia portava quello di Enotra (3), e Strabone in altro Juogo dice che " l'antichità sotto nome d'Italia intendeva unicamente l'Enotria (4). I popoli che l'abitavano erano per sua testimonianza italici, perchè parlandone dice "prima che i Greci venissero in Italia non v'aveva i Lucani, ma que' luoghi si tenevano dagli Enotrii e dai Coni (5); ,, e Coni ed Baotrii essere stato un medesimo popolo o almeno d'una medesima nasione si conosce da Aristotele (6) e dal ricordato Antioco (7). Sebbene dalle cose addotte appar manifesto, quale fede meriti chi vuol

<sup>(1)</sup> De bell. pelop. Lib. I. 20.

<sup>(2)</sup> Lib. I. 12.

<sup>(3)</sup> Ap. Strab. L. VI. p. 391.

<sup>(4)</sup> Ibid. p. 407.

<sup>(5)</sup> Ibid. p. 388.

<sup>(6)</sup> Politic. Lib. VII. 10.

<sup>(7)</sup> Ap. Strab. p. 391.

far discender gli Enotzii da un favoloso eroe di tal nome qua venuto, come si disse, dall' Arcadia, diciassette generazioni avanti la guerra di Troia: non di meno gioverà richiamare alla memoria de' lettori un passo di Dionisio riferito dove si combatte l'origine greca degli Aborigini, in cui si racconta che questi Arcadi ebbero per istabilirsi a combatter co' Barbari (1). Agli Enotrii sembrano nella dominazione di quelle contrade essere succeduti gli Ausoni; e per tal motivo si vede l'Italia avanti i favolosi tempi di Ercole chiamata dai Greci Ausonia e ausonio il mar che la bagna; " perchè lungo esso abitavano gli Ausoni (2).,, Questa di Ansoni sembra essere stata denominazione generica di più popoli appartenenti ad un comune stipite, e tra questi furono più potenti gli Ausoni propriamente detti, nell'anno 313 av. l'era volg. esterminati da' Romani (3), e gli Opici, e in tempi meno remoti gli Osci. Mostra Strabone coll'antorità d'antichi scrittori che questi tre popoli avevano comune l'origine (4) e lo attesta Aristotele scrivendo: " gli Opici i quali ne' passati tempi e ancor oggi si dicono Ausoni abitavano in confine all' Etruria (5) ... Della potenza loro, oltre che fa fede il nome portato da tutta la contrada e dal mare, s'ha indizio dal riferito passo di Aristotele, e da due di Strabone, da cui si inferisce che gli Osci dominavano nella Campania fino al Liri (6), e più su fino al Campo pomezio (alle paludi pontine) (7).

Nè la sola marina fino al Liri o al confine del Lasio che si disse novello, ma bene fino al Lasio antico si tenne sempre da popoli italici; perchè scrive Catone che " i campi che si occupavan dai Volsci furono pieni di Aborigini (8); n e come la marina, così dentro terra tutto il corso degli Apennini fu già antichissimamente abitato da Itali. In prova di che ecco come si narra da Dionisio l'espulsione dei Siculi avvenuta come si ricordò 1260 anni av. l'era volgare. "I Siculi più non reggendo a tanti mali, perchè a un tempo erano stretti dall'armi de' Pelasghi e degli Aborigini, prese le donne e i figliuoli e quanto di ricchesse avevano in oro e in argento abbandonarono a' nemici le loro terre e volgendosi verso messodì per contrade montuose percorsero tutta l'Italia inferiore; e come si videro cacciati da ogni parte apparecchiarono dei foderi sullo stretto e cogliendo il favore della marea passarono dall' Italia nella vicina isola (9) S'ignorano i nomi dei popoli che vennero per quelle contrade montuose sempre spingendo più avanti i Siculi e alla fine li cacciarono dal continente. Come la storia d' Italia si fa bine abitare negli Apennini e a messodi de' Piceni distendersi fino al mare i Marsi, i Peligni, i Marruccini e i Vestini, e più basso in confine a' Sanniti ed agli Apali i Prentani, ne' territorii de' quali non si ricorde da Strabone messuna città greca nè dentre terra nè lungo il lide. Dell'erigine de' quattro primi popoli che insieme al quinto vengono da quel geografo chiamati " popoli piccoli ma valoresissimi che più volte diedere del loro valore saggio a' Romani (1), ,, nalla si può asseverare; son di meno a vedere ch'essi erano posti tra i Sabizi, i Piceni e i Sanniti; a por mente a quanto dell'antichità, della potenza e della numerosità del popole sabino si disse; a considerar che da esso tracvano origine i Piceni (2), che da esso la tracvano i Sanniti (3): si può credere che 'l Peligno Ovidio parlasso istoricamente, quando nominò i Sabini proavi del popolo suo (4); e se lo erano deº Peligni, lo potevano esser de' Marsi che abitavano più da presso a' Sabini, e le potevano essere degli altri due. Potrebbero però appartenere alla potentissima nazione degli Osci ossia degli Ausoni, dacchè Strabone sorivendo come una colonia di Sahini recatasi nel paese che poi dissesi Sannio, narra che n'ebbe a cacciare gli Opici a cui allora apparteneva (5); dacchè si sa inoltre che questi Sannitì parlavano la lingua osca (6) e che questa lingua si parlava in tutta l'Italia inferiore. Il quinto de' ricordati popoli, cioè quel de' Frentani, scendea dai Sanniti (7), da' quali scendevano pure anche gli Irpini (8). Da questi medesimi potentissimi Sanniti avevano pure erigine i Lucani (9), e dai Lucani i Bruszi (101, i quali due popoli tennero il paese che anticamente fu degli Enotrii e dei Coni /11).

meno occura si veggono setto A Lasio e l'Agro sa-

Resta ancora a vedere di quel tratto dell' Italia inferiore che si comprendeva tra'! territorio di que' due popoli antichi e'! fiume Frentene, confine tra gli Apuli ed i Frentani. Quella provincia che da' Romani dicevasi Apulia si chiamava anticamente da' Greci Daunia e Peucesia (12), e l'altra ch'essi dicevan Calabria, da' Greci si chiamava Messapia e Japigia (13) e talora Calabria e terra de' Salentini (14). Sensa discutere quali fossere i confini di queste quattro antiche provincie, si mostrerà ora, che i popoli che ne traevane il nome o loro lo dic-

<sup>(1)</sup> Lib. I. 12.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. 35.

<sup>(3)</sup> Livius Epit. Lib. IX. 25,

<sup>(4)</sup> Lib. V. p. 371.

<sup>(5)</sup> Loco cit.

<sup>(6)</sup> Lib. V. p. 362.

<sup>(7)</sup> Ibid. p. 355.

<sup>(8)</sup> Lib. I. Orig. ap. Priscianum. Lib. VI.

<sup>(9)</sup> Lib. 1. 22.

<sup>(1)</sup> L. V. p. 369.

<sup>(2)</sup> Strabo. Lib. V. p. 368. Plin. Lib. 111. 13.

<sup>(3)</sup> Varro de ling, lat. Lib. V1. 13. Strabo, Lib. V. 383.

<sup>(4)</sup> Fastor. Lib. 111. v. 95.

<sup>(5)</sup> Lib. V. p. 383.

<sup>(6)</sup> Livius. Epit. Lib. X. c. 20.

<sup>(7)</sup> Strabo. Lib. V. p. 369.

<sup>(8)</sup> Id. ib. p. 383.

<sup>(9)</sup> Strabo. Lib. V. p. 349. Lib. VI. p. 389. 390.

<sup>(10)</sup> Id. Lib. V. p. 349. et Lib. VI. p. 389.392.

<sup>(11)</sup> Strabe. Lib. VI. p. 388. 389.

<sup>(12)</sup> Idem. Lib. VI. 434.

<sup>(13)</sup> Id. ib. 425.

<sup>(14)</sup> lb. p. 431.

dero non erano d'origine greca. Vero è che alcuni scrittori di quella nazione li fanno discendere tutti e quattre da altrettanti figlinoli di Licaone, fratelli del già ricordato Enotro, o da alcun altro de' loro eroi; ma siccome il confutar direttamente tali ciauce sarebbe una fatica da doversi dir perditempo, si mostrerà sensa più, che nè i Daunii, nè i Peueczii, ne i Messapii, ne i Japigi erano Greci, con che quelle fole vanno a cadere, I Daunii da Dionisio si dicono barbari; eccone le parole. " Nell'olimpiade LXIV. (490 anni av. l'e. volg.) gli Etruschi e insieme con essi gli Umbri e I Daunii e altri Barbari molti tentarono di rovinare Cuma, città greca posta nelle terre degli Opici (1).,, Ora i Peucezii usavano per testimonianza di Strabone le stesso linguaggio che i Daunii e così gli Apuli (2), que' popoli cioè che ne' tempi appresso tenevano il paese dei Dannil e de' Pencesii; dunque se i Daunii erano barbari, cioè non greci, non le erano nè i Peucesii nè gli Apali. Non erano poi Greci ne anche i Messapii, Strabone incomincia la descrisione di Brundusio, che da' Greci si diceva Brentesion, colle parole: " Si dice che Brundusio venisse occupato da una colonia di Cretesi che con Tesco vi venne da Gnosso, " e raccontato alcua che del territorio di quella città e delle sue vicissitudini continus — " Di più Brandusio ha porti più commodi di Tarento, perchè qui molti di questi e sicuri dei flatti vengono chiasi da una sola bocca, dentro della quale molti seni si aprono, sicebè la lore figura rassomiglia all' armadura de' cervi, dal che la città trasse il suo nome; imperciocchè se quel luogo insieme colla città si considera, si vede assomigliar grandemente al capo d'un cervo, il capo del quale animale nella lingua de' Messapii si chiama Brentesion (3).,, Ave. vano dunque i Messapii un parlare diverso dal greco e perciò non erano Greci; e v'ha lnogo di credere che non lo fossero neppure i Japigi. Strabone nel riferire il vario modo, con cui Antioco da Siracusa ed Eforo, scrittori antichi, narrano, come i Partenii (figlinoli delle vergini spartane) venissere a fondare Tarento (4), riporta la risposta dall'oracolo di Delfe data al condottier de' Partenii. che interno al luego dove condurre quella colonia le consulte. " le ti de da abitare Satiree (che da Virgilio (5) si chiama Saturo) e i villaggi del pingue Tarento, e da opprimere coll'armi i Japigi (6)., Or lasciando che tutti e due gli accennati scrittori fanno ne' ioro racconti mensione di Barbari che all'arrive de' Partenii qui comhatte. van coi Greci, lasciando che dall'oracolo qui si presuppongono Satireo e i villaggi del pingue Tarento, egli non sembra verisimile, che so i Japigi fossero stati Greci la Pisia comandasse a' Partenii d'opprimerli coll'armi; dal che si può ragionevolmente conghietturare che i Messapii fossero Itali. Il che essendo, è dimostrato, come anche in questo tratto d'Italia v'avea prima dell'arrivo de' Greci degli shitatori d'origine italica.

E se ora si tornerà a dimandare, onde vennero in Italia questi Itali originarii, si tornerà a risponder dall' Asia, questo aggiugnendo che non se me può sapere nè 'l tempo nè 'l modo; ma che per non potersi questo sapere non si deve inferire che venisser di Grecia, perchè i Greci lo scrissero e i Latini fecero vista di crederlo per non esser daº Greci tenuti per Barbari.

A che tutta questa sì lunga e nojosa digressione? A mostrare distintamente e coll'evidensa possibile, che l'Italia era abitata in ogni sua parte iananzi che vi passassero i Greci; e siccome non si pub supporre che i suoi abitanti fossero mutoli, a mostrare insieme, che vi si parlava prima che i Greci venissero ad esserne maestri. Ma si dirà, e non v'ebb'egli in Italia colonie greche? Sì, ve ne ebbe e di molte, e anzi tante che una sua parte ne contrasse per alcun tempo il nome di Magna Grecia; e questo appunto d'essere, siccome provano i geografi (I) e chiaro si dice da Plinio. questo " d'essere una piccola parte d'Italia dai Greci stata denominata Magna Grecia (2); ,, questo per consenso degli stessi Greci dimostra che le altre contrade non crano state popolate da nomini di loro nasione. Ma quanto a queste colonie sembra necessario d'osservare due cose; l'una ch' esse non vi venner condotte quindici sedici secoli avanti l'era volgare, ma le prime solo otto in nove, e le più molto più tardo; e l'altra che que Greci che le fondarono, lungi da far diventar Greci gli Itali tra cui abitavano, diventarono Itali essi medesimi. Di questa seconda asserzione fanno fede tutti gli scrittori delle cose romane, i quali se lungo il mar supero e l'infero ricordano delle città greche, ricordano la que' medesimi luoghi e città e popoli italici; che poi i Greci stabilitisi tra questi Itali divenissero in processo di tempo italici, ella è cosa che non abbisogna di prova. Della verità della prima assersione si addurranno ora, oltre le ragioni altrove riferite, due testimonii che tali sono da non lasciare alcun dubbio. Tucidide, che nacque presso a cinque seculi avanti l'era volgare, dopo avera accennato i molti torbidi e le migrasioni de' popoli avvenute nella Grecia dopo la gaerra trojana così continua. " I Dori, ettant'anni dopo la presa di Troja, eccuparono insieme cogli Eraclidi il Peloponneso; e la Grecia appena dopo lungo tempo pacata e non più agitata dagli sconvolgimenti de' suoi popoli maudò fuori colonie; gli Ateniesi nella Jonia e in buona parte delle isole, e i Peloponnesi nell'Italia e nella maggior parte della Sicilia e nel rimanente della Grecia. Ma tutte queste colonie si mandarono in quelle contrade dopo la guerra di Troja (3). " B in effetto si sa da Strabone, che la città di Cuma, fon-

<sup>(1)</sup> Ant. rom. Lib. VII. 3.

<sup>(2)</sup> Lib. VI. 437. (3) Lib. VI. p. 432.

<sup>(4)</sup> Ib. p. 428. 429.

<sup>(5)</sup> Georg. Lib. 11. v. 197.

<sup>(6)</sup> Ibid. p. 428.

<sup>(1)</sup> V. Cluver. Geogr. ant. c. XI. §. 27.

<sup>(2)</sup> Hist. Nat. Lib. 111, c. 5.

<sup>(3)</sup> De bell, pelop. Lib. 1. 12.

data come comunemente si crede nel secondo secolo dopo la ricordata guerra, " fu la più antica di tutte le colonie che dai Greci venissero dedotte mella Sicilia e nell'Italia (1). " Con questa osservasioni non si pretende, che un qualche branco di pirati o venturieri greci non s'annidasse qui o qua sugli italici lidi; o che qualche fortuna di mare non vi gettasse talora un legno di quella mazione prima ch'essa pensasse a dedurvi colonie; ma da tal concessione non sembra potersi inferire, che da questi fortniti allogamenti di pochi Greci l'Italia fosse popolata da' Greci.

Ecco dunque, siccome egli sembra, colla stessa autorità de' Greci provato, che in egui parte d' Italia anche avanti gli arrivi favolosi dei Greci v'avea dei popoli d'origine italica; e quanto si è fino qui dimostrato coll'autorità si conferma dalla ragione. Ne insegna questa, che in quella guisa che noi ne' Francesi e ne' Tedeschi ravvisiamo i tratti più notabili con cui Cesare, Livio e Tacito dipingono i Galli e i Germani da cui que' popoli scendono; e che come ne' Greci edierni dopo due mila e cinquecent' anni e tante e così lagrimevoli vicende si raffigurano in grandissima parte que' Greci che si conoscono dalla storia antica; così si dovrebbero nel proposto caso riconoscer negli Ilali que' tratti che caratterissano i Greci. Ma i Greci come imprimer negli Itali e segnatamente ne' Romani, culla cui origine greca cotanto perfidiano, quella virtuosa pertinacia e quell'invitta costanza, per cui solo si poterono eseguire imprese così portentose? Come non tramandare loro quella vanità, quel dispresso, ansi quell'odio per tutto ciò che non è di loro nazione? Perchè la vita de' Greci tutta era centro a sè stessa e tutta volta a fruire questo o quel piacere fantastico o intellettuale, mentre della vita de' Romani era centro la patria e anima l'ambisione, onde tutti miravano a celentare in faccia a lei eroismo e virth e a mo-

strarsi al mondo capaci di conquistarlo è degai di reggerlo? Perchè i Greci, che per tante contrade si distesero e in tutte diffusero la loro cultura e la lingua, non farono con tutto questo potentissimo sussidio in grado d'asseggettarsele, e lo seppero fare i Romani, sebbene per incivilimento inferiori a molte delle domate nazioni? Perchè i Greci si dilettavano di rappresentazioni ginnastiche e drammatiche, e gli Itali di combattimenti di gladiatori? Perchè i Greci cotante amavano la dansa e la musica sicchè la riguardavano qual principale ornamento de' loro più grandi nomini, dove un console o na pretore romano se no sarebbe vergognato e n'avrebbe avato gran biasimo? (1) Perchè i Greci non ammettevane sul teatro o nell'arena se non nomini liberi, e tanto ammiravano i vincitori che per poco non li divinizzavano, mentre i Romani abbaudenavane quelle arti agli stranieri o agli schiavi e le riputavano infami ed indegne di sè? Perchè ne' governi della Gregia si vede in universale prevalere la plebe, e in quelli d'Italia gli Ottimati? In somma, se comune era l'origine, perchè i Greci furono Greci e gli Itali Itali e i Romani Romani? Non si vuole però per le cose addotte negare; che i Greci in quella parte d'Italia in cui fondarono le loro colonie non lasciassero qualche vestigio di loro nazionalità, perchè sarebbe negar l'evidensa; essendo che gran differensa passa tra quegli abitanti e quelli delle altre contrade d'Italia e quanto alla mobilità dell'ingegno. e quanto alla focosità della fantasia, e quanto ad altri rapporti. Ma si vuol bene osservare, che se i Greci non riuscirono a spegnere in quelle contrade la nativa lingua ma forono ridotti a lasciare la propria, non sembra potersi dire, che alcane centinaja di Arcadi, se fu però vero che mai venisser nel Lazio, giugnessero a tanto da spogliare l'Italia tutta del sno maturale linguaggio per mettergliene in bocca uno straniero.

## PERIODO PRIMO.

DALLA FONDAZIONE DI ROMA ALLA PRIMA PACE COI CARTAGIRESI.

DALL'ANNO 753 AVANTI L'ERA VOLGARE ALL'ANNO 241.

DALL'ANNO DI ROMA I. AL 512.

9. Ragione generale di questo discorso. — 6. 10. La particolare condisione di Roma e d'Italia
è cagione che così tarde vi sorgono lettere. — 6. 11. Paralello tra' Romani ed i Greci. —
6. 12. Educazione della romana gioventà. — 6. 13. Tendensa de' Romani nella letteratura.
 — 9. 14. Lingua latina prisca. — 6. 15. Arte di scrivere. — 6. 16. Scuole in Roma. —
6. 17. Antica poesta de' Romani. — 6. 18. Eloquensa. — 6. 19. Giurisprudensa. — 6. 20. Altri studii. — 6. 21. Conclusione.

6. 9. Ragione generale di questo discorso.

Stabilita la sentenza, che nè gli Itali, nè i Latini, nè la lingua loro non seno di origine greca, egli sembra che prima di scendere a far parola della letteratura de' popoli italici si abbia a dire alcun che della ragione del presente discorso, Vnolsi dunque con esso non tante mostrere, quali nomini di questa letteratura si occupassero, o deecrivere la vita loro e giudicare delle opere, quan-

<sup>(1)</sup> Lib. V. p. 372.

<sup>(1)</sup> Corn. Nep. Proem. et Epamia.

to piattosto fare in qualche modo vedere, come questa letteratura nascesse, quali ne fossero in universale la tendenza e lo spirito, e quali ne' diversi suoi rami le principali vicende. Amplissimo è l'argomento perchè tutta la abbraccia, vastissime il campo perchè comprende dodici secoli, e percib, onde il lettore tutto lo possa più agevolmente dominar collo sguardo e tutto percorrere, l' intiere trattate sarà divise in que' cinque periodi che pajono segnati dalla stessa natura. Dei quali sarà primo quello che descrive lo stato di rossezza de' Latini, dall' anno 753 avanti l'era volgare, che fu quello della fondazione di Roma, fino all'anno 241; il secondo quello del nascimento delle lettere latine, dall'anno 241 al 133 avanti l'era volgare; il terso quello del loro svilappo e del fiere dal dette anno all'anno 14 dell'era volgare; il quarto quello del declinare, dalla morte di Augusto a quella deil' Imperatore Trajano avvenuta l'anno 117; e'l quinto, che è quello della lore total decadenza, da questo punto alla caduta dell' impero romano.

Comodo e, come si diceva, suggerito dal naturale andamento riesce il metodo comunemente seguito di dividere la storia letteraria in periodi e suddividere egni periodo in tante diverse sesioni o capitoli, quanti sono i diversi generi di letteratura di cui hassi a pariare; ma questo metode comedo e naturale va indisgionto da una molestia grave assai a chi legge e non meno a chi scrive. Imperecchè dovendosi d'ogni genere di lettere dir tante volte quanti sono i posti periedi, e quindi altrettante volte interromperne il discorso, altrettante riprenderlo, è necessario tenere una delle seguenti due vie, o rimandar seccamente il lettore quanto sopra un dato argomento fu detto e obbligarlo a congiugnere questo con quello che segue, o volendogli risparmiare tal noja tediarlo con frequenti ripetisioni e luaghi passaggi. L'antore di questo libro dopo avere più d'una volta dubitato, quale dello due vie avesse a seguire, quella prescelse che costava a lui più di fatica e meno al lettore, e amò d'incorrere biasimo di stucchevole anziche di poco affaticante e scortese.

Come d' evitar questa taccia non gli fu però dato di torre dall'opera sua un difetto ch' essa ha comune con tutte o certo almen colle più che trattano lo stesso argomento; del che tanto più gli sembra dover venire di biasimo, perchè confessa d'aver conosciuto la mancansa e di non avervi supplito. Si suole comunemente, e così si fece anche da ini, esporre la storia della letteratura latina senza considerare bastantemente le molte relazioni che essa ha colla greca, sebbene rigorosamente parlando così far non si può e non si deve. Imperciocchè se questa letteratura ha certi caratteri particolari s suoi proprii, ne ha degli altri ĉui prese da quella, siccome son tutti quelli che di necessità derivano dall'analogia della forma e dell'artifizio, le quali cose hanno nelle lettere quell'influenza che da tutti si conosce e appare nella lotteratura di tutti i popoli edierni; onde vorrebbe ragione che con un paralelle di confronte condette per tutt' i diversi suoi generi si venisse mostrando, in quali parti cesa semigli alla greca, in quali se ne distingua; e siccome così far si dovea e non si fece, se ne devono addurre le cause. Si diceva qui sopra che in questo libro non tanto s' intende di of. ferire al lettore una storia critica e circostanziata della letteratura e de' letterati latini, come piuttosto unicamente di mostrare, quale fosse nell' ftalia, e per suo impulso nell' Occidente, lo svilappo e l'andamento della cultura intellettuale, e quale quindi anche in questo rapporto lo stato de' popoli. Perciò sebbene chi lo scrisse si sentiva dalla bellezza e dall' importanza dell' argomento grandemente allettato a dare al suo lavoro una maggiore estensione, s'avvisò di non farlo; perchè si sarebbe di soverchio dilungato dallo scopo primario e universale dell'opera sua per tener dietro a uno scopo secondario e parziale, e avrebbe fuor d'ogni proporsione ingressate queste libre d'altronde più voluminoso degli altri. Ma se il pubblico mostrerà di gradire le sue fatiche e Iddio gli derà tanto di osio e di vita proponesi di riprendere in mano il presente trattato, e d'avvicioario secondo questa vista a quella perfesione, a cui per le indicate ragioni non gli parve di poterlo ora condurre.

§. 10. La particolare condisione di Roma e d'Italia
è cagione che così tardo vi sorgone lettere.

Siccome nel periodo che ponesi primo non si ha di lettere latine nessana contessa, egli sembra doversi considerare, quali ne' cinque secoli che lo compongono fosse la condisione, il carattere, la lingua e l'educazione del pópolo, presso cui la letteratura di cui si vuol discorrere nacque, dacchè queste sono le vere cagioni, per cui essa sorse sì tardo e prese quella sua particolare direzione e tendenza che si mostrerà. Siccome poi sarebbe affatte alieno dall'oggetto del presente discorso l'investigare, quale in universale e in particolare si fosse la condisione de' popoli onde ne' tempi più antichi si abitava l'Italia; perchè non conoscendosi altra letteratura italica che la latina, non d'altro popolo occorre parlare che di quello, per cui il dialetto proprio del Lazio venne ingentilito ed esteso tanto da riuscire lingua dotta dell'Italia e del mondo romano e da spegnere per ogni dove tutte le altre lingue tranne la greca; sicchè de' langhi secoli della dominazione romana non altri monumenti, non altri scrittori giunsero a noi che greci o latini; ciocchè non valsero fare gli Arabi, che par tutto l'Oriente miser sossopra e per tutto l'Oriente in un colla deminazione diffusero la propria religione e la lingua.

Il popolo che con maravigliosa innovazione operò era attesa certa sua particolar condisione non già il men colto, ma si può dire forse il più rozzo di quanti ve n'aveva nella penisola, quantunque per tutta essa e, forse più che altrove nel Lasio, fossero fin da remotiosima età e da Giano e da Saturno stati introdotti gli elementi d'un quieto e

ben regolate viver civile, e quantanque per la prossimità della colta e perciò civilissima Etroria questi primi semi vi si dovessero svolgere e prosperar bellamente. Questa civiltà, questa quiete non v' aves però in Roma, nè all'epoca della sua fondazione, nè gran tempo appresso per tutto questo periodo; imperciocchè se noi vogliamo spogliaria di tutti gli abbellimenti, ecco nella sua nudità l'origine e la storia primissima di quella sì famosa città, non quale essa viene comunemente narrata, ma suggerita dal noto carattere del popolo romano, nel quale non sembra potersi concepire o spiegare quell' invitto eroismo e quella sì generosa divozione per la patria, s' esso fin dal suo primo nascere non si pone in necessaria inimicisia con tutt' i vicini. Una mano di feroce gioventà, tra cui melti si vantavano di origine eroica o anche divina, coule dalla nativa patria o profuga, parte per necessità, parte per fieressa solita a viver di rapina e di preda, si gettò sotto un animoso condottiero sur un colle in riva al Tevere, e da quel forte lpogo si fece a infestare i piccoli popoli che divisi in molte comunità, tutte libere e indipendenti, abitavano in quelle contrade. Mancando ne' continui rubamenti e nelle conseguenti vendette non pochi di que' masnadieri, essi risarcivan le perdite invitando a sè e accordando ridutto e franchigia a tutt' i faorusciti e gli avventurieri che tra essi volessero riparare; ma siccome così usavano non per generosità, ma per crescere forza a sè stessi: a sè non nguagliavano questi raccomandati veniticci, e conservavano la signoria sopra di essi e tutto lo stato. Questa ribaldaglia sempre crescendo e col crescere prosperando a avviso poi di ordinarsi in un comune, o come dicono gli storici di dare origine a un popolo; e siccome nessuno de' vicini voleva imparentarsi con quella temuta ed esecrata genía, le bisognò col noto tradimento rapir le Sabine. Ma non poteva un tale stato a tulti i confinanti inviso nè durar nè sussistere, se di continuo non guerreggiava e di continuo non si riforniva di gente; e vi provvide con obbligare a venire nella sua città le piccole popolazioni cui andave vincendo. Così ginnse Roma ad avere popolo e territorio, così lo crebbe ; finchè forte abbastansa credendosi i vinti nemici congiunse a sè non più siccome cittadini, ma come socii e infine poi come sudditi. Il principato dei dominanti patrizii tutto poggiava non tanto sull'eroico e divino diritto che vantavano, quanto piuttosto sul posecsso, sulla forza e sulla violeuza, che per mantenerselo usavano sia riguardo agli estranei, sia riguardo a chi abitava nella loro città; imperciocchè i fieri fondatori ordinarono il governo totto a proprio vantaggio, sicchè tenendosi gelosamente distinti da quella parte del popolo, che sotto nome di plebe aveva a ubbidire, solo essi signoreggiavano. E tanto era dura questa lor signoría, che quel sommo magistrato cui dicevano re, parte per compassione verse la plebe onde difeuderla dalle ingiurie e dalle seperchierie, parte per politica onde con qualche vincolo collegare questi due ordini tra sè poco amici, fa costretto a ordinare, che egni plebeo devesse scegliersi tra grandi un protettore (1); la qual protezione se per un verso migliorò la condizione della plebe, per un altro la peggiorò, perchè il cliente in forsa del nesso della clientela si fece ligio al suo patròno, e diveniò poco men che suo uomo, come molti fatti della storia romana più antica dimostrano. Ora egli è facile vedere quali lettere potessero sorgere, quali coltivarsi in uno stato cotanto violento, e che non poteva suasistere se non coll'armi continuamente alla mano.

Dopo dagenquarantaquattro anni di tale vita e di tale governo si cacciarono i re, e a' magistrati a vita si sostituirono gli annni, e allora tra perchè la plebe sempre andava crescendo di numero, e perchè mancava chi con potere supremo la proteggesse contro i patrisii che eroicamente usavano dell'eroico lor principato, incominciarono que' fieri e ostinati ribollimenti civili, i quali nello spasio di presso a cencinquant'anni non posarono mai, malgrado che i patrizii ora in questo, ora in quello compiacessero alla plebe, e per distornarla da sempre puove pretese e domande, tutti gli anni la mettessero in arme e fuor la spignessero a qualche guerra. In queste guerre, le più volute e cercate dal partito dominatore per conservarsi le state, in queste domestiche contenzioni lo spirito di patrizii e plebei tutto si volse all'ambizione e a una vita, la quale a differensa di quella de' Greci, che amavano occuparsi di cose fantastiche e intellettuali, si può in certo modo dir pratica. Superò al fine la plebe, e per ambisione de' suoi nomini si perpetuarono le guerre, le quali, perchè si combattevano sempre più lungi dalla patria, incominciarono a tenere a lungo gli eserciti in terre straniere e fecero conoscere a' Romani lingue, arti e costumi novelli. Purono dunque dopo l'abbassamento de' patrisii ridotti a ngova e più piena sommissione i Latini, dopo molte e langhe tensoni vinti e in parte domati i Galli, assoggettati gli Etraschi e gli Umbri (anno 283), e in fine tutt' i popoli indigeni e le colonie greche dell' Italia inferiore (anno 266). Come fa conquistato tutto 'l paese che allora dicevasi Italia seguì la prima guerra punica (dall' anno 264 al 241), in cui i Cartaginesi vinti per terra e per mare, nella Sicilia e nell'Africa, dovettero cedere quanto tenevano nella Sicilis. Da questa succinta esposizione della domestica e della esterna vita de' Romoni si vede, com' essi, per essere in continua necessità di lavorar la terra per vivere, e usciti da una guerra tratti ad un' altra, non potevano avere altre lettere fuorchè que' canti o miti che contenevano la loro storia più antica, un po' di eloquenza popolare cresciuta grande e vigorosa in mezzo alle domestiche contensioni e una qualche pratica cognisione delle lor leggi. Ma feroci erano e invitti, e tutti per la patria e la gloria appassionati, e nelle cose appartenenti alla guerra e allo stato maravigliosamente educati; e già siguereggiavano i culti Etruschi e i Greci italioti, quanto a lettere forse degli Etruschi più culti; e già sessantaette anni prima che questo

(1) Dionys. Halicarn. Lib. II. 9.

periodo spirasse si erano dati cou grande amore e in gran numero a coltivare le lettere etrosche (1), e pei lunghi soggiorni fatti negli ultimi anni nella Magna Grecia a conoscer le lettere greche.

Questo popolo, che mai avendo posa mai dandone, non potè per cinque secoli mai volgere l'animo a lettere, fu colle guerre mosse per assoggettarsi l'Italia cagione, che quella cultura che era sorta e così bella fioria nell'Etruria e ne' paesi che le visser soggetti, e quella che nell' Italia inferiore avrebbe dovuto per opera de' Greci portar frutti sì lieti, lungi da prosperare venisse meno e mancasse. Quest'ambisione de' Romani, per cui gli Itali non poterono per tanti e tanti anni ad aktro pensar che a difendersi da que' prepotenti conquistatori, e poi ebbero per altrettanti e alcuni anche per più, a seguitarli siccome stromento dell'altrui oppressione; quest'ambisione e la brama de' Romani di snaturare tutti gli Italici per farli divenire Romani e la rabbia con cui alcuni popoli vennero da essi del tutto esterminati; queste furono le principali cagioni, per cui o nessun libro in antica lingua italica fo riputato degno di venir conservato, o si potè conservare nel suo originale o in una tradusione latina; quantunque di molti e segnatamente de' poetici, ne dovessero avere tutti e più degli altri gli antichissimi Sabini e i culti Etruschi. Delle scienze e delle lettere di questi nitimi molto parlano alcuni scrittori italiani e stranieri; e v' ha chi appeggiandosi alle seguenti parole di Diodoro di Sicilia 46 moltissimo studio essi impiegano nelle lettere, ed in particolare nell'investigazione delle cose naturali e divine (2) ,, viene per via di conghiettura discorrendo della loro filosofia, della poesia ed in ispecie della drammatica, della storia e di quelle altre scienze, le quali quasi di necessità debbono aver fiorito presso una nazione che salì a tanta potensa e nell'incivilimento e nelle belle arti fece tanti progressi. Ma perchè, come or si diceva nessun' opera loro o d'altro popolo italico è a noi pervenuta, e del sapere degli antichi Itali non si hanno che pochi indizii e assai vaghi: delle sole lettere latine può esser discorso, quantunque si sappia che gli Etruschi in molte arti e alcone istitusioni furono maestri a' Romani, e che la romana gloventà soleva imparar lettere etrusche.

la questa condizione de' popoli non è meraviglia che nè prima della fondazione di Roma nè cinque secoli appresso non si scrivesse in Italia opera alcana che meritasse di venir conservata sia iu originale, sia in tradusione; perchè per essere l'Italia stata popolata assai più tardo d' altre contrade di Enropa che son più vicine all' Asia minore, più tardo di esse incivilì. La Grecia, che pur fu in Europa il primo paese in cui provenisse qualche cultura, che nelle cose di gusto riusci maestra a' popoli tutti, che prima dell' Italia ebbe chi l'abitò e le insegnò umanità; questa Grecia può dimostrare, con quante difficoltà avessero a lettar gli Europei per iscuetore da sè la barbarie, quante a po-

nare per fare nel loro suolo allignare le lettere. Noto è, come le colonie greche dell'Asia minore si conducesser colà dall'Europa; ma forse non tutti quelli a cui questo è noto han poste mente, quanto tempo prima delle loro metropoli ingentilissero queste colonie, sia per la felicità di quel cielo, ossia piattosto per la prossimità di popoli, che in ogni maniera d'incivilimente avevano fatto da gran tempo non pochi progressi. Omero, Esiodo, Archiloco e Saffo e altri poeti avevano co' loro canti il. lustrato quelle contrade chi cinque, chi tre, chi due, chi un secolo prima che l'ateniese Tespi traesse intorno so d'on carro le sue informi tragedie, prima che il tebano Pindaro facesse risnonar la sua lira l'uno degento, l'altre dugenscesse. t'anni dopo la fondazione di Roma, cioè questi oltre sette, quegli oltre nove secoli dopo che erano sorte Tebe ed Atene. Che se i Greci d'Europa solo a quest'epoca presero a calcare le orme di que' divini maestri che pure erano della medesima lingua; e se, come si vuole, di questa loro più tarda cultura furono causa le lunghe e violente agitazioni che tennero dietro all'irrusione degli Eraclidi e de' Dori : come potevano gli Itali che di tali demestici modelli mancavano applicar l'animo a lettere in tempi, in cui quelli che abitavano lungo le coste della parte inferiore della penisola attendevano a contrastare il terreno a' Greci d' Asia e di Europa che vi si volcano annidare, e quegli entro terra a impedire che non vi si dilatassero maggiormente le colonie de' Sabini e degli Etruschi; in tempi in coi nell' Italia di messo i continuati ed estremi sforsi di un ostiuato amore di libertà non bastavano a fare argine a quella piena che per ogni dove si scaricava dal Tevere; in cui nella superiore gli abitatori del piano erane costretti a cedere ai Galli?

## 6. 11. Paralello tra' Romani ed i Greci.

La condisione de' Romani e degli Itali ora descritta mostra chiaro, quale esser ne dovesse il carattere. I Romani, di cui anche nell'oscurità della loro storia più antica, si può parlare alquanto più distintamente che non degli Itali ; i Romani nella prima età ristretti ad un territorio rispetto a' bisogni di quella loro raccogliticcia numerosa popolazione assai piccolo; per situazione, per fierezsa e per necessità con poca e nessuna industria e commercio, e perciò tutti applicati a diligente cultura de campi; depo la cacciata dei re per oltre due secoli in arme per conquistare e tenere l'Italia, e in questo medesimo tempo per cencinquant'anni involti in quelle gagliarde e estinate contenzioni domestiche, erano costretti a menare una vita, pei grandi tutta volta alla politica ed alla milizia e pei popolani alla milizia ed all'agricoltura. Essi avevano inoltre imparate dall'italica mitologia, che tante i popoli come lo singole famiglie banno i loro particolari protettori e difensori nel cielo, e vedendo co' proprii occhi, come mediante gli *auspicii* gli Iddii medesimi reggevano e continuamente prosperavano Roma, sentivano vi-

<sup>(1)</sup> Livius Lib. IX. c. 36.

<sup>(2)</sup> Biblioth, Lib. V.

vissimamente nel cuore quanto loro s' insegnava del Fato e della Fortuna della loro città : onde non potendo per quest' intima persuasione e per la violenta condizione della patria disginguere la propria vita e la gloria da quella della repubblica, ogni loro attività a questa siccome a centro si riferiva. Quindi nel loro pensare, nel dire e nel fare quella mirabile dignità, ne' costumi quella che con sì bel vocabolo direan santità, quell'impegno di essere e più di apparire forniti di ogni virtà, quella cura di conciliarsi tra 'l popolo favore e autorità; quindi i loro principali studii in necessario nesso coll'ambisione e perciò colla patria; quindi le lettere coltivate solo da' cittadini più illustri, anindi apanto diverso il carattere degli nomini romani e de'greci, tanto diverso quello delle lor lettere.

I Greci, per venire a un paralelle non molto circostanziato, ebbero rispetto a' Romani, dopo sedati i tumulti cagionati dall' irrusione degli Eraclidi e dei Dori, tempi quieli e si può dir quasi tranquilli; dacchè le loro guerre, a non eccettuarne nè par le persiane, sono un nulla appetto a quelle in cui sensa fine ebbero a travagliarsi i Romani, e per essi o con essi a logorarsi gli Itali. Tutt' i popoli greci, e anche i più potenti, avevano in confronte di quelle de' Romani state assai pic. colo, e i più composto d'ana città e del suo territorio; onde in langa pace vivendo, e in repubbliche piccole non avendo nè continua occupazione, nè grave, nè molta, potevano a grande agio consumare i giorni ne' ginnasii o esercitandovisi o guardando chi vi si affaticava, starsi a seder nei teatri, dare opera a' retori ed a' sofisti e attendere alla danza e alla musica; delle feste, delle rappresentazioni e dei ludi occuparsi come d'affari di somma importansa; gli nomini più grandi e più gravi amar pubblicamente, senza scandalo e sensa rossore, le cortigiane, e i fancialli, e i donzelli; in somma non ad altro pensare che a fruir della presente vita prima che lor fuggisse di mano. Quale in questo popolo il rispetto e'itimor dei suoi Dei, quale in universale la pubblica cura dei costumi, quale il sentimento e la pratica della virtù? Quale l'amore di patria, quale l'affesione ansi l'attaccamente al suo scolo? Sdegno, ambisione, suggerimento degli stessi Dei spinsero in ogni età gran numero di Greci a faori uscir dalla terra natia; i Romani molte volte non trovavano cittadini che volessero passare nè anche nelle colonie stesse d'Italia, e Camillo con solo ricordare gli eterni destini di Roma e i sacrificii che non si potevano altrove trasferire, persuase a una plebe oppressa, malcontenta e piena di debiti di reidificare con immensa fatica e dispendio le incendiate case, mentre le stava su gli occhi un bello e forte soggiorno da potersi occuparo con non altro che condurvisi ed adagiarvisi. Quanti Romani si congiunsero ai Galli, a Piero o ad Annibale per combattere Roma, quale Romano chiamò un Filippo per assoggettargli la patria? Quanto sono tra' Greci pochissimi gli nomini, che a uno stesso tempo e a un grado di uguale eccellenza fossero e sacerdoti e magistrati e giudici e condottieri di

eserciti e capitani di flotte? E per discorrere di ciò solo che appartiene alle lettere; quanti sone tra' Greci coloro che in queste riuscissero non meno grandi che nel governo dell'armi, della patria o delle private lor cose? Quanti, tra gl'infiniti che viveano unicamente allo studio, si possono annoverare scrittori, che in più d'un genere di letteratura, sia di verso, sia di prosa, dessero saggio di sèl Uomini senza numero coltivarono nella Grecia le lettere, e tra essi più forse erano i disagiati che non i ricchi, e più quelli che 'l facevano per passatempo o mestiere anzi che per vantaggio della patria o degli nomini; e l'ambizione de' più di costoro piccola e non altro che letteraria e circoscritta alla sfera di quella parte del popolo che si dilettava di lettere. Presso i Romani, almeno fino che durò la repubblica, si davano allo studio i cittadini più illustri e più grandi, e solo per le pubbliche necessità o la comune utilità, e più che per ambisione letteraria per ambisione politica; della gloria loro teatro l' intiero universo. Essi sens'altro previo ammaestramento che quello d'una grande e giusta cognizione degli nomini, del mondo e delle sue cose si volsero agli stadii quando già erano ricchi e potenti, gran capitani, gran legislatori, grandi politici. Questi nomini sempre intenti alle cure della famiglia, all'educazione de' figli, sempre occupati ora ne' magistrati, ora tra l'armi, ora nel senato, or nel foro, ora davanti a' giudici; sempre in necessità di desiderarsi quello che dicevano ottum onde potere imparar qualche cosa; del tempo tanto avari, dell'apprendere e del lavorar tanto avidi, che Scipione africano potea dire con verith: « di non essere mai meno ozioso di quando osioso si stava (1) » e'l grande Catone: « che gli nomini chiari e grandi devono rendere conto del-Posio loro come dell'occupasione (2). » Uomini tali non potevano perdere il tempo in quelle che giustamente si dicono minusie o inesie letterarie, nè occuparsi « a ridir quello che altri avea detto, o a împastare di libri altrui altri libri (3). » I Romani gran dicitori prima di conoscer retorica, veri filosofi pratici senza sapere e presumer di esserio. I Greci per ozio e per opera de' loro retori divenuti sofisti; i Greci che si vantavan d'essere filosofi, a forsa di osio e per la diversità e l'antagonismo delle lor sette cavillosi, oscuri, speculativi davano nome di filosofia a vane sottigliezze e inutili ricerche; e del vero ed unico oggetto di quella divina scienza si dimenticavan cotanto, che postisi a volerla cavare dal loro intelletto, e non dal mondo e dagli nomini, si può dir più non sapesser che fosse, non diversamente da quello che oggi si vede avvenire in certo paese, dove a forsa di filosofia e lumi e poi lumi sembra andarsi disponendo tal bujo che in fine non si potrà rischiarar se non colle tenebre.

<sup>(1)</sup> Cicero de offic. Lib. 111. init.

<sup>(2)</sup> Idem pro Planco. 27.

<sup>(3)</sup> Idem Tuscul. quaest. Lib. II. 2.

### (). 12. Educasione della romana gioventù.

Quanto venne finora discorso della condisione e del carattere de' Romani ci insegna, quale educazione dessero alla lor gioventà; e chi vorrà considerare la prima storia di questo popolo e le poche cose, che qui si soggiangono, tanto ne potrà raccoglier da intendere, ch'essa doveva essere dara e rigorosa e severa. Poche essendo le notisie che in questi cinque secoli si riferiscono a tale argomento, giova mostrare quali fossero i padri, perchè così abbastanza si viene a conoscere come dovessero tenere e allevare i figliuoli; massimamente che, a differenza di quello che avveniva tra' Greci, l'educazione era presso i Romani in balta pienissima de' genitori; dacchè avendo saggiamente considerato che non se ne poleva prescrivere una che fosse a tutti conveniente e adattata, non ne era stata fissata norma nessuna, nulla determinato per legge (1). Si disse qui dietro, come tutt' i Romani, patrizii e plebei, poveri e ricchi, attendessero all'agricoltura; e per tacere l'onore in che a preferensa delle tribà urbane si tenevan le rustiche, e i cognomi di Fabii, di Lentuli, di Bubulci ec., e i Cincinnati tratti dall'aratro alla dittatura, e le testimonianse altrove riferite (2), si sa come ancor verso la fine del seguente periodo quel grande Catone, nomo tutto fatto all'antica, lavorava egli stesso la terra in mezzo a' suoi schiavi. Si disse pur anche come tutt' i Romani vivessero per la patria; e così ce ne descrive Sallastio la pubblica vita: « Chi più era saputo, più era operoso; nessuno esercitava l'ingegno intralasciando l'esercizio del corpo; quanto più alcuno era valente più amava agir che parlare, più che narrar le buone azioni degli altri studiarsi che le sue fossero tali da venir dagli altri lodate (3). » Nel valore e nelle virtà gareggiavano; e oltrechè loro tributavano lode e ricompense tali da Insingare e appagare ogni ambisione, prestavano loro pubblico omaggio anche dopo la morte; perchè, come si vedrà, e cantavan le lodi degli nomini illustri ne' solenni banchetti, e ne' funerali le celebravano prima per donne prezzolate (4), e poi per messo degli amici e de' congiunti (5). Si vuole anche ricordare, che ogni padre di famiglia teneva per uso antico, aucor nel periodo che in questo discorso ponesi terzo, un esatto giornale dell'entrata e dell'uscita (6); che senatori e nomini pretorii e consolari non credevano di avvilirsi recandosi dopo sommi onori a militare come legati (luogotenenti o ajutanti) o come tribuni o fin anche come

gregarii (1), e per fine che tanta cora avevano della costumatezza, che, per non dir d'altre, nessun padre si bagnava in comone cel proprio figlicolo già pubere (2). Sotto tali padri, che tutti avevano militato ed a lungo, e a cui le leggi accordavano di poter vendere e fino mettere a morte i figliuoli, venivano questi nella domestica disciplina educati al buon costume e alle fatiche campestri, e avvessati a pronta abhidienza ed all'ordine. In comune ed in pubblico imparavano le poche necessarie lettere, il maneggio dell'armi e la cognizione e'l governo delle pubbliche cose. Delle scoole avverrà di ragionare tra poco; i militari esercizii erano diretti con somma saviezza, perchè non solo n'era rimosso quanto avrebbo potuto recar nocumento al costume (3), ma miravano a più diretto e sicuro vantaggio della patria che non i pomposi ginnastici passatempi de' Greci. Col padre o con qualche assennato parente intervenivano alle adunanze del popolo e a quelle medesime del senato, finchè questo per giuste cagioni si divietò (4); e quelli che si volevano mettere per la via degli onori e prepararsi a sapere ben governar la repubblica, si ponevano a seguire alcuno di que tanti grandi uomini che bene l'avevano governata in pace ed in guerra, e questi, e in generale tutt' i vecchi (5), non altrimenti che vivi oracoli di sapienza onoravano. Sui vent'anni incominciava l'età militare; e da quel punto il giovane più viveva alla patria che a sè medesimo o a' suoi; la carriera dell'armi gli faceva strada agli oqori, e la porta di questi gli si apriva verso l'età di trent' anni.

## 6. 13. Tendensa de' Romani nella letteratura.

In tale condizione di tempi, con quel carattere e quell'educasione quali or si descrissero si vede, quale presso i Romani dovesso riuscir l'andamento di quelle arti o di quelle poche sciense, le quali come di necessità si trovano in ogni popolo che di per sè stesso venga in qualche cultnra; e la differensa che in tale proposito passò tra' Greci e i Latini viene da Cicerone nel principio delle Tusculane descritto in maniera da conformar quanto fu detto finora e da illustrare quanto si verrà ancora dicendo: « lo ho sempre giudicato, che i nostri o ritrovarono ogni cosa con più sapienza dei Greci, o di molto migliorarono quelle che appreser da essi e riputarono degne da impiegarvi fatica. Imperciocche noi in modo più splendido enriamo e i costumi e gli istituti e le cose domestiche e le economiche; le pubbliche poi furono da' nostri maggiori governate con leggi ed istituzioni migliori. Che dire della milizia,

<sup>(1)</sup> Cicero de repub. ed Majo. Lib. IV. c. 4.

<sup>(2)</sup> Lib. II. c. 4.

<sup>(3)</sup> Bell, Catil. 8.

<sup>(4)</sup> Varro de vita pop. rom. ap. Nonium Marcell. in naenia.

<sup>(5)</sup> Vedi il §. 17.

<sup>(6)</sup> Cicero de Orat. Lib. II. In Verr. Lib. 1. 23. Sueton. D. Julio c. 47.

<sup>(1)</sup> Livius Epit. L. XXII. c. 49. etc.

<sup>(2)</sup> Cicero de Off. Lib. 1, c. 33. de Orat. Lib. 11. 55.

<sup>(3)</sup> Idem de rep. Lib. IV. c. 3. Tuecul. Disp. Lib. IV. 33.

<sup>(4)</sup> A. Gell. Noct. Attic. Lib. I. c. 23.

<sup>(5)</sup> Tacit. Annal. Lib. 111, 31.

in cui i nostri molto valsero per valore, ma più ancora per disciplina? Quelle cose poi, che essi impararono per insegnamento della natura e non delle lettere, non possono nè meno venir messe a paragone con quanto si vede nella nazione greca o in altra qualunque. Imperciocchè qual v'ebbe mai gravità così grande, quale costanza, quale magnanimità, qual probità, quale fede, quale virth in alcun genere eccellente che possa stare a fronte di quelle de' nostri maggiori? La Grecia ci superava in dottrina e in ogni maniera di lettere in tempo, in cui era facile vincere chi non voleva entrare in tensone. Perchè essendo presso i Greci tra tutt' i dotti stati primi i poeti. . . . noi alla poesia rivolgemmo l'animo assai tardo.... Crediamo noi, che se Fabio, nom nobilissimo, fosse stato lodato per la sua perizia nel dipignere, non sarebbero sorti anche tra noi molti Policleti e molti Parrasii? L'onore dà alimento alle arti, è totti vengono dalla gloria infiammati agli studiimentre quelle cose si giacciono che si hanno a vile da tutti. I Greci riputavano segno di somma gentilezza il saper cantare e suonare....e perciò nella Grecia fiorirono i musici, essendochè tutti quell'arte imparavano, e non pareva abbastanza bene educato chi non ne sapeva. Pu presso di loro in sommo onore la geometria, e perciò nessuno più illustre de' matematici, dove noi di quell'arte sol ci vagliamo per le misurazioni e pei calcoli. Solleciti in contrario fummo a coltivar l'arte oratoria; benchè sulle prime non erudita, ma però atta a ben dire, erudita divenne; perchè sappiamo essere stati dotti e Galba e l'Africano e Lelio, ed essere stato studioso Catone più vecchio di loro; e dopo Lepido, Carbone, e i Gracchi, e in appresso quelli che quasi nell'età nostra riuscirono sì grandi, che o non molto o nulla affatto si venne a cedere a' Greci. La Filosofia si giacque fino a questi di, ne fu in guisa alcuna dalle lettere latine illustrata, »

Questo passo di Cicerone spiega, come si diceva, tutto l'andamento della cultura letteraria del suo popolo. I Romani non vissero ne' primi secoli del loro stato se non per la patria, perchè solo cos) facendo potevano sperare di viver sicuri e conseguir quella gloria, che a' forti loro animi siccome sommo bene si appresentava. Essi per la particolare condizione loro e della patria non avevano dunque mai tempo di essere oziosi, e non potendo percio dedicarsi, strettamente parlando, agli studii dovevano volgere lo spirito solo a quelle occupazioni, che dalla umana natura si addimandano siccome diletto a lei del tutto conforme, o applicarlo a quelle che loro si appresentavano siccome di assuluta necessità o di somma e vicinissima utilità. A questa maniera o per suggerimento della stessa natura o del bisogno sembrano essere nate tra' Romani le prime lettere, e per queste ragioni essere state coltivate quelle di verso e di prosa. Poichè vivendo in questo stato di naturale, ma sempre progressivo, incivilimento ebbero fatto grandi la loro città, incominciarono a uscire dalle barbarie; e allora all'antica e unica

via di conseguir nella patria quel supremo fine della gloria un' altra ne aggiunsero, e senza punto lasciar la carriera dell'armi anche in questa nuova animosi si misero; e datisi a coltivar quelle lettere che all' anelata gloria li yolesser condurre, non tenner delle altre conto nessuno o sol quanto credessero di potersene per quel loro intendimento giovare. Applicatisi di buon' ora all' eloquenza con sommo impegno v'attesero, e per tutto quel tempo che furono Romani, cioè quanto stette l'impero, la riguardarono siccome principale ed unico studio, anche allora che più non poteva servire all' ambizione. Questa loro parsiale tendensa fu causa, che secondo che l'eloquenza venne a fiorire o a corrompersi, tutte le scienze e le lettere ebbero a sentire gli effetti di queste sue vicende, siecome dal processo di questa storia apparirà manifesto; la qual circostansa non si deve perder di vista da chi imprende a trattar della letteratura latina. Dolore vivissimo trafigge l'animo di chi scrive questo discorso, ogni qual volta volgendo lo aguardo dall' Italia di cui egli parla a quella in eni vive, si fa a considerar, quali studii essa ami di coltivare, quali nel popoli e ne grandi godano di qualche favore. Piange egli soventi, e piagne non tanto sulla già guasta sua età come sulla misera gioventà, che dall' esempio di chi la dovrebbe guidare vien traviata; e se la sua voce tal fosse da potersi lusingare d'essere udita e ascoltata, gridar vorrebbe, ma alto, e richiamar gli Italiani all'antica letteraria lor gloria, onde dall'invilimento scuotendosi si ricordassero e conoscessero, come la patria loro, già maestra del mondo, or se n'è fatta umile e poco profittante discepola.

## §. 14. Lingua latina prisca.

Come gli Itali non poterono ne' cinque primi secoli di Roma applicarsi alle lettere con qualche speranza di successo attesa la dimostrata lor condizione: non lo potevano ne anche per la ruvidessa e la povertà della lingua, per cui necessario era che ampliando lo stato e rendendo frequenti i commercii con popoli alquanto ingentiliti si moltiplicassero e si rettificassero i concetti, e 'l parlare di nuove voci arricchito si potesse prestare a comunicarii altrui in modo facile ed adequato. Imperciocche si può dire con verità che'l popolo crea e parla le lingue, ma che esse ricevono forma e gentilezza dagli scrittori; i quali togliendole di mano al volgo non solo le disruvidiscono e le disgrossano, ma le arricchiscono e le nobilitano, e colla viva regola degli esempi danno loro proprietà e stabilità inalterabile; laddove il popolo parlando ad altro non bada se non a mandar fuori parole, non tanto quali le richiede il bisogno, ma'l più delle volte quali o per ignoranza o per capriccio gli vengono in bocca. E la circostanza, che il linguaggio del popolo è sorto da così corrotta e irregolarissima fonte, è cagione, ch' esso quale da lui si parla ne si uso ne si pno usare in nessuna grande e bella opera; per la qual cosa

bene sembra mostrare con un piccolo saggio, quale fosse la lingua che ne' detti cinque secoli parlavasi in Roma, e venirne osservando il graduale svilappo e la successiva quasi totale trasformasione. Di questo cambiamento, oltre che faranno fede gli esempi che si produrranno, si banno due irrefragabili prove; delle quali è la prima, che già oltre meszo secolo avanti che prendesse principio il primo fiore della letteratura latina, verso anel tempo che fu condotto in Roma Q. Ennio, Lucio Cincio Alimento dovette comporte un trattato delle voci prische (1); e la seconda l'abbiamo nelle seguenti parole di Polibio, che un messo secolo dopo L. Alimento visse in Roma gran tempo e in tal proposito scrive: « tanta diversità passa tra l'antica lingua latina e quella che usano oggi, che gli uomini più periti a fatica sanno spiegare alcune cose anche mettendovisi con attenzione (2).»

Il saggio di cui si parlava conterrà non più di dieci frammenti d'antico latino, i quali cronologicamente ordinati ci guidano dalla primissima età di quella lingua fino a que' tempi in cui vissero gli scrittori delle di cui opere è a noi pervenuto qualche piccolo avanso. Il primo pare essere una preghiera, i quattro seguenti sono tratti da diverse leggi, e i cinque ultimi dalle più antiche lapide o monumenti scritti che si conoscano. In proposito all'ortografia di questi frammenti si deve, senza entrare in lunghe discussioni osservare, che per essere i cinque primi a noi pervenuti col messo di scritturi o monumenti d' un' età molto posteriore, essi ci presentano bensì la lingua prisca, ma non sempre la prisca foggia di scrivere; e quale questa esser dovesse ne' primi secoli di Roma appare da quella che si vede usata nelle iscrizioni, delle quali le tre prime appartengono al secolo quinto. Ov' elle si vogliano considerare sotto questo duplice rapporto si conoscerà, passare tra la prisca ortografia e la più recente una differenza non minore che tra la lingua di Numa e quella del secolo d'oro.

I, I monumenti più antichi di lingua latina si hanno nel carme o canto de' Salii e in quello dei Pratelli arvali, di cui si crede autore il re Numa Pompilio (3). Il carme arvalico, scolpito in pietra l'anno 218 dell'era volgare, così si pubblicò dal Marini. Enos lases ivvate, enos lases ivvate, enos lases ivvate. neve lvaerve Marma sins incorrere in pleores, neve iverve marmar sins incurrere in pleores, neve leerve marmar sers incorrere in pleoris-Satur fufore mars limen sale sta borber, satur fvfere mars limen sall sta berber, satur fufore mars limen sali sta berber, semvnis alternei advocapit conctos, semunis alternel advocapit conctos, simunis alternip odvocapit conctos. enos marmor ivvato, enos marmor ivvato, enos, mamor, ivvato, trivmpe, trivmpe, trivmpe, trivmpe, trivmpe.

(1) Festus in rodus vel raudus, refriva, obstitum.
(2) Lib. 111.

Il Lansi, che dal Marini vien detto il Varrone dell' età sua, e fu da lui eccitato a interpretare quel carme, ne propone, ma dubitando, la seguente versione:

Nos lares ivvate
Nevelverhem (laetn) Mamers sines incorrere inflores
Ador fieri mars lomen maris siste . . . .
Sermones alterni advocate conctos.
Nos mamori ivvato
Triumphe (1),

Non garba pienamente al Marini l'interpretazione del secondo, del terzo e del quarto verso e ne addice buone ragioni, ma non s'arrischia d'affermare alcun che; e non attentandosi di farlo due tali gomini, nessano il faccia senza hen peritarsi.

Del canto o carme de' Salii sono a noi pervenute solo alcune voci staccate e forso uno o due versi. Ecco quanto ad un di presso ne abbiamo in Verrone ed in Vesto: Cosavli. Dolosi. Eso, Adpatela. Coemise, Jam. Cysiatii, Moses, Rose, Dymeye, Janvs. venet. melios. Foedesum. Cante. Divvm. exta. Cante. Devem. Deo. Suplice. cante (2). Cervs. Manvs (3). Preceptat. promenervat. redemptrvare. sosopia. sonivio. tama (4). Da queste poche reliquie si scorge, che questo carme non è meno oscuro di quel degli arvali che per intiero si addusse ; e non è maraviglia, se l'uno e l'altro il riescono a noi, dacchè i versi saliari tali riescivano a Orasio (5). e Quintiliano ne scrive: «il carme saliare appena bene s'intende dagli stessi sacerdoti che lo cantano; ma victandone la religione ogni cambiamento, conviene usarli come sono stati consacrati (6). » A por mente alle quali parole, e a paragonare la lingua de'citati due carmi con quella delle leggi regic che or si addorranno pare potersi credere, che Numa non deltasse, come si scrive, que' carmi, ma solo istituisse in Roma i collegi de' sacerduti che gli aveano a cantare, e che egli, nomo religiosissimo, comandasse, si avessero a cantare inalterati, quali ricevuti si erano da una età della sua molto più rossa. Ed essersi in effetto da quel re conservata scrupolosamente una formola antica, pare potersi indurre dall'essere egli stato non tanto autore o innovatore come piuttosto ordinatore del cuito di Roma, e dall' osservare che il carme degli Arvali e così quello de' Salii dopo oltre otto secoli e nove si cantavano quali a' suoi di. Questa conghiettura potrebbe apparir verità, ove con piena sicuressa si potesse affermare, che quel trattate delle cose rustiche che abbiamo sotto il nome del vecchio Catone fosse effettivamente tutto opera sua. Insegna egli come s'abbiano a guarire le slogature con certe saperatisioni e colle seguenti parole:

<sup>(3)</sup> Marini, Atti e Monum. de' Fratelli arvali.
Osservazione sopra la tavola XLI. osservazione
LVIII.

<sup>(1)</sup> Saggio di lingua etrusca P. I. c. 8. Sez. I.

<sup>(2)</sup> Varro de lat. ling, Lib. VI. c. 3.

<sup>(3)</sup> Festus in Matr. Matut.

<sup>(4)</sup> Idem in has voces.

<sup>(5)</sup> Epist. Lib. 11. ep. 1. v. 86.

<sup>(6)</sup> Instit. Orat. Lib, I. c. U.

Motas denata daries dardaries astataries

Havt havt ista pista sista darmabo damavstra

Have have listagis terris ardanusbon damavstra(1).

oppure

. Motas vaeta daries dardaries astataries disvnapiter

Hvat hand hvat ista pista sista domiabo damaavsira

Hvat havt havt ista sis tar sis ardannabon dvnnavstra (2).

Ora se, come si credette fino un secolo fa, quando comincio a dubitarne il Gesnero, quell' opera è di Catone, e dir non si vuole, che quel tanto nomo fosse un cabalista o un parabolano: converrà credere che quella sua formola o preghiera avesse un qualche significato. Che se poi ragione vuol che si creda, che il libro di Catone non gianne a noi quale usci dalle sue mani: ella sembra pur anche volere che si creda, che quella formola fosse concepita nel linguaggio che anticamente si usava, a meno che per essere cotanto strana e per noi non intelligibile dir non si voglia, ch'essa fosse una specie d'abracadabra o di formola magica; perchè per eguale motivo dir converrebbe che non altro fuorchè stregonerie vuote di senso sono il carme degli Arvali e quello de' Salii.

II. Ma que' due carmi non esser di Numa e di lui più antichi, pare doversi inferire da alcune leggi che tra le regie a lui si attribulscono e or si addarranno; in proposito delle quali non è da supporre, che gli autori da cui si raggono le abbiano voltate dal latino prisco nel più recente; perchè se mai così avesse fatto Plinio, così non avrebbe mai fatto il grammatico Festo. Ecco danaque una legge di Numa ricordata da Plinio (3) e da Festo (4), la quale dallo Scaligero (5) e dall'Harduino (6) cuò si serive al gusto antico.

Pisces. cvei scramosei. nec. svnt. nei. polvcetod. scramosos. emnes preter. scarom. polvcetod.

Altre leggi di questo re cita da Festo il P. Paolino da san Bartolommeo scrivendole nella seguente maniera.

Sei hemonem, fulmin, tobis, ocisit, nei, super.

Hemo, sei. fulmined, ocieve, escit. oloe, loveta, nola fiere oportetod.

Sei. cvips. hemonem. loebervm. dolo. sciens. morti. dvit pariceldad. estod.

Set improdens, se dolo, malod, ocisit, pro, capted, ocisel et natois, elivs, ando, concioned, arietem, subicited (7),

III. Leggesi presso lo stesso Festo siccome appartenente a Romolo, a Tito Tazio e a Servio Tui-

- (1) Cap. 160 apud Aldum.
- (2) Ibid. ap. Comellinum 1595.
- (3) Hist, nat. Lib, XXXII. c. 3.
- (4) In Pollucere.
- (5) Ad dictum Festi locum.
- (6) Ad Plinii locum citat.
- (7) De lat. serm. orig. p. 13. 14.

lio una legge (1), la quale secondo lo Scaligero (2) va scritta così;

Sei, parentem, puer, verberit, ast, oloe, plorasint, puer, deiveis parentom, sacer, esto, sei nurva, sacra deiveis parentom, esto.

IV. Presso lo stesso grammatico (3) si trova la sanzione della prima legge tribunizia rogata l'anno di Roma 261 (492 avanti l'era volgare), la quale a parere dell' Ursino (4) con deve scriversi.

Sei. qvis. alivta. facsit. cvm. peqvnia. familiaqve. sacer. estod. sei. qvis. im. ocisii, pariceida. nec. estod.

V. Ecco alcuni frammenti delle leggi delle dedici tavole dettate dai decemviri l'anno di Roma 304 (449 av. Pera volg.).

sel. morbos, aivitasve, vitiom, escit, quel, endo, iovs. vocasit. iovmentum, datod, sel, nolet, arceram, nei, sternitod (5).

quoi. testimoniom. defverit, ole. tertieis. diebos. ob. portom. obvacolatom eltod (6).

advorsus. hostem. aiviternitad. otorilas estod (7). Sei pater. fidiom. ter. venvm. dvit. fidios. af. patre. leiber. estod (8).

VI. Seguono ora le quattro ricordate iscrizioni; e la prima, di cennovant'anni posteriore alle leggi delle dodici tavole, è quella di cui fu onorato il console Cajo Duillio in premio della vittoria navale riportata l'anno di Roma 494 (259 av. l'era volg.) sopra i Cartaginosi; e quanto ad essa vuolsi avvertire, essere sentensa degli eruditi, che la colonna rostrata e l'iscrizione esistente nel Campidoglio sieno opera de' tempi dell'Imperatore Claudio, conservata però in parte l'antica ortografia (9). Eccone un frammento co' supplementi del Ciacconio.

Lecioneis maximosque, macestrales... castreis. exfocivnt. Macellam.... pugnandod, cepet. enque eodem. macestratod. prespere, rem. navabos, marid. consol, primos. ceset. clasesque. navales. primos. ornavet. comque, eis. navabovs. clases, poentos. omnes. paratisymas. copias. cartaciniensis. praesented. maxymod. dictatored. olorym. in altod. marid. pugnandod vicet... naveis. cepet. cum. socieis septemr.... triresmosque, naveis. XX, depreset (10).

VII. Posteriore a quest'iscrisione, ma non di molto, pad essere quella posta a L. Cornello Scipione, che fu console l'anno di Roma 496 (257 av. l'era volg.); ma ponesi qui per non separarla dalle seguenti che appartengono alla stessa famiglia.

Cornelivs, Locius, Scipio, Barbatos, Gnawod, patre, prognatus. Fortis. Vir. sapiensq. quoius, formavirtuisi, parisuma, futt. consol. censor, aidilis. quoi.

- (1) Festus in Plorare.
- (2) Ad eum Festi locum.
- (3) V. Sacer.
- (4) Not. ad. l. l. et. Sen. Cons.
- (5) Tab. I.
- (6) Tab. II.
- (7) Tab. 111.
- (8) Tab. IV.
- (9) Lansi l. cit. n. IV.
- (10) Idem ibid. n. V.

fuit, apud, vos. Taurasia. Cisauna, Samnio. copit. subicit. omne. lucanaa. obsidesque. abdoucit (1).

VIII. Di poche discine d'anni posteriore è la seguente posta al figlio di questo Scipione Barbato.

Honcoino. ploirvnive. consentiont. R. dvenore. optimo. fvise. viro. Lyciom. Scipione. filios. barbati. Consol, Censor. aidilis. hic. fvit. a .... Heic. cepit. corsica. aleriaque. vrbe. dedat, tempestatebys, aide, mereto (2).

IX. Questa che segue per nltimo può essere di poco posteriore all'anno di Roma 586 (167 avanti l'era voig.).

L. Corneli. L. F. P. n. Scipio. Quaest. Tr. mil. annos. Gnatus. XXXIII. Mortuus, pater. regem. Antioco. Subegit (3).

K. Ultimo sia un frammento del decreto, con cui il senato l'anno di Roma 568 (avanti l'e. volg. (85) vietò i Baccanali (4), e che scolpito in brouso ancor si conserva e così si pubblicò dal Fabretti (5).

Marcive. L. F. S. Postymius. L. F. C. Senatym. consolverent, n. octob. apvd. aedem. Dvelonai. 8. C. arf. M. Clavdi. M. f. L. Valeri. P. F. Q. Minvci. C. F. de Bacanalibys. quei. foiderati. esent. ita. exdicendym. consvervat, neigvis. corvm. bacanal habvise, velet. seigves.

Esent. quei. sibei. dicerent. necesus. ese. Bacanal habere, eeis vtei, ad. pr. vrbanvm. Romam. venirent, deque, eris, rebys, vbei, corvm. vera, avdita, esent. vtei. senatys, noster, decerneret, dym. ne. minys, senstoribys, C. adese etc.

Non esige lo scopo del presente libro nessun commentario sopra gli addotti monumenti del più antico linguaggio latino, perchè essi vennero sol riferiti, onde il lettore alle cause del così tardo sorgere della letteratura latina accennate nel precedente paragrafo potesse con questo saggio aggingnere quella dell'aspressa e dell'orridità della lingua.

## 6. 15. Arte di scrivere.

Dopo della lingua, primo e più necessario elemento d'ogni umana cultura, vuolsi vedere d'alcuni altri, i quali sebbene necessarii non sien quanto quella, lo son però poco meno; e in primo luogo si dirà della scrittura. Pretendono i Greci (e lo credettero loro i Latini) di cesere a questi come del parlare stati maestri anche dello scrivere; ma si osservi che Dionisio d'Alicarnasso, il quale, dove si tratta di magnificare i suoi Greci, dubita così di rado, non ne osa affermare alcun

(1) Lansi l. cit. n. V.

che. « Si dice, sono sue parole, che gli Arcadi fossoro i primi a recare in Italia l'uso delle lettere da essi conosciute di fresco (1). » Livio ne dà sensa esitanza l'onore all'Arcade Evandro (2), Plinio a' Pelasghi (3), e Tacito narra, che Evandro le insegnò agli Aborigini e Demarato fuoruscho di Corinto agli Etruschi (4). Per vedere l'insussistenza di queste asserzioni, basta solo che si confrontino i tempi. Cadmo, uno de' pochi stranieri, da cui i Greci confessano d'avere imparato alcun che, approdò nella Grecia verso l'anno 1500 avanti l'era volgare. Ora egli si mostro nel 6. 6. coll'autorità dello stesso Dionisio, che gli Arcadi di Enotro passarone in Italia diciassette generazioni, cioè presso a cinquecento anni avanti la guerra di Troja che si pone nell'anno 1184 avauli l'era volgare, vale a dire due secoli innansi che i Greci da Cadmo imparassero a conoscer le lettere. De' Pelasghi, per quanto se ne conosce la storia, non sembra potersi affermare quanto se ne dice da Plinio, perche sempre ci vengon dipinti barbari affatto ed efferati. Dopo quanto nel citato 6. 6. si disse della colonia d'Evandro, non sarebbe mestieri altro discorrerne; tuttavia vuolesi aggiugnere ch'egli non pare potersi ammettere quanto si narra di lui. Impereiocchè ponendosi ch'egli approdasse nel Lazio sessant'anni avanti la ricordata guerra di Troja, e perciò verso il 1244 avanti l'era volgare, nessano, il quale consideri, quanti secoli penassero le lettere, prima di penetrare tra certe povere e rosse popolazioni che vivono in meszo a regni cultissimi, saprà persuadersi, che le lettere in tanta rozzezza e barbarie della Grecia tutta potessero dalle spiagge dell' Ellade in non più che due secoli e meszo venire a notizia degli Arcadi, che abitavano la parte più mediterranca e più alpestre del Peloponneso. Il racconto di Tacito poi, per null'altro dirne, si confuta coll'osservare, che stando a questo scrittore i barbari Aborigini avrebbero conosciuto le lettere cinque secoli prima de' civilissimi Etruschi. Di queste autorità non sembra aver maggior peso la somiglianza che secondo Plinio (5) e Tacito (6) passava tra le antiche lettere de' Greci e de' Latini; perchè essendo stati negli autichi tempi potentissimi sul mare i Fenicii ed i Carii, e studiosissimi delle cose di mare gli Etruschi, assai facilmente poterono le lettere venir nell'Italia senza l'opera de' Greci; nel qual caso la della somiglianza può derivarsi da quella medesima cagione che l'analogia tra le due lingue.

Ma sia di questa quistione quel che si vuole; a osservare le voci di liber di codex di tabula, a considerar che le leggi, i trattati e altre pubbliche memorie si scolpivano in pietra, in bronso, in

<sup>(2)</sup> Idem loco cit. n. VI.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. n. VIII.

<sup>(4)</sup> Livius Epit. Lib. XXXIX. c. 13.

<sup>(5)</sup> Inscript. antiq. Explicatio p. 427.

<sup>(1)</sup> Antiquit. rom. Lib. I. 3.

<sup>(2)</sup> Epit. Lib. I. c. 7. (3) Hist. nat. Lib. VII. c. 56.

<sup>(4)</sup> Annal, Lib. XI. 18.

<sup>(5)</sup> L. cit. c. 58.

<sup>(6)</sup> L. cit.

piombo ed in legno (I), a veder che le storie si scrivevano sulla tela di lino (libri lintei), si viene a conoscere come nel Lazio ne' tempi più antichi si scriveva ben poco e da' pochi, sebbene anche prima della fondazione di Roma non vi si ignorasser le lettere ; di che s' ha la testimonianza di Plinio, nella cui età esisteva sul colle vaticano un'elce sacra più antica di Roma con un'iscrisione in lettere etrusche (2). Questa rarità delle lettere non sorprenderà punto, se si pon mente alla condizione de' tempi e alla natura del materiale sopra cui si scrivea. Ma come Roma incominciò ad ingrandire e a godere non solo di qualche agiatezza, ma di qualche opulenza; come per l'accrescimento del popolo molti cittadini potero no anche in messo alle continue guerre attendere alle arti di pace; come per l'ampliazione dello stato bisognò scrivere molto più che in addietro: già lo scrivere si era reso più facile e meno costoso, perche si usavano le foglie, le corteccie e le tavolette incerate e più tardo il papiro e le membrane. Ma non è per queste difficoltà a dirsi, che i Romani prima di ricever dai Greci le membrane e dagli Egizii il papiro non si curasser di saper leggere e scrivere, o che que' prischi uomini fossero illitterati e non s'adoperassero onde nella loro città quelle arti si conoscessero; perchè lasciando quell'iscrisione posta avanti la fondasione di Roma, lasciando che già Romolo e Remo appresero lettere (3), lasciando che di cose scritte si fa nella più antica steria romana frequentissimamente mensione, si verrà ora mostrando como nell'anno di Roma 303 esistevano in quella città delle scuole, dove si recavano non solo i fanciulli ma le donselle.

#### 6. 16. Scuole esistenti in Roma in questo periodo.

Egli è noto, come del 452 av. l'era volgare si creassero in Roma i decemviri, e come Appio Clandio nno di essi venisse del 450 ad accendersi d'amore per Virginia « vedendola leggere nella scuola che in quei tempi era nel foro (4). » Questo fatto s'attesta da Livio, dal quale in oltre s'intende che quelle scuole erano più, e che la Virginia era già adulta e dal padre stata promessa sposa a C. Icilio, nom tribunizio (5) Ora a vedere che nella storia della letteratura latina non si ricorda fuor di qualche libro religioso o giuridico nessuno scritto di prosa anteriore al discorso nel 275 tenuto in senato da Appie Claudie il Cieco, nessuno scritto poetico avanti i drammi o l'Odissea di Livio Andronico (anno 240 av. Pera volgare), e oltre gli annali massimi nessuno d'argomente storico prima che Fabio Pittore descrivesse la seconda guerra punica: si dimanderà che cosa si facesse leggere a' fancialli o agli scolari di quell'età ch'era Virginia? Questo s'ignora; ma è probabile si leggessero certi carmi antichi, i quali contenevano detti sentensiosi o proverbiali, e di cui si trova ancora qualche frammento, e così gli antichi miti e le istorie patrie e le leggi; e quanto alle leggi attesta Cicerone che nella sua fanciullessa tutti dovevano imparar quelle delle dodici tavole (1); dal che sembra potersi inferire che prima che queste si compilassero si imparavano e si leggean le più antiche. Quali unque si fossero, certo è che aver vi doveva de' libri da dare in mano a quella gioventà, e certo altres), che se i padri di famiglia tenevano que' giornali che si ricordarono, e si insegnava a leggere fino alle donzelle: molto comune doveva essere l'uso ed il bisogno delle lettere. Ciò non pertanto non si vede che avanti l'ultimo secolo di questo periodo alcuno ricordi in Roma altre scuoie o una qualche specie di istruzione letteraria; solo all'anno 309 leggesi in Livio: « trovo in parecchi scrittori, che di questi tempi era generale il costume di fare ammaestrare i fanciulli romani nelle lettere etrusche, siccome ora si snol nelle greche (2); » dalle quali parole s' intende, che se in Roma sulla metà del quinto secolo dopo la fondazione della città la rossessa era grande e molto comune, grande e molto comune era anche il desiderio d'ingentilire. Ma si dirà: se già nel secolo III. di Roma vi dovea aver qualche copia di libri, se altri più, come si paò supporre, se ne vennero a mano a mano acrivendo, se settant'anni prima del seguente periodo era così generale l'uso d'apprender lettere etrusche, come accadde, che tre quattro secoli appresso di antichi libri latini od etruschi quasi più non si parla, che nessun frammento n'è a noi pervenuto? Non è facile rispondere a questa dimanda. Pur se si avverte, che i libri per le ragioni poco addietro discorse (3) non potevano in Roma essere molti, e che quanti per avventura ve n'avea tutti ebbero a perire (4) quando cenquarantasette anni avanti la fine di questo periodo la città fu presa ed arsa dai Galli, che lungo tempo si stettero sulle sue rovine assediando il Campidoglio; che i Romani distendendosi per l'Italia inferiore vi trovarono un mondo quanto a gentilezza, a lettere ed arti affatto novello, il quale per lo stupore li dovea rapire come fuori di sè; che presso a due secoli dopo quel fatto di Virginia giunsero ad assoggettarsi tutta la magna Grecia; se si avverte che Fabio Pittore e Cincio Alimento usarono sul cominciar del seguente periodo in certi scritti la lingua greca in luogo della latina; che i Romani in tempi assai posteriori affettavano greco sapere: si può conghietturare, che ponendo sè stessi a confronto dei Greci si vergognassero del rosso

<sup>(1)</sup> Tacit. Ann. Lib. VII. 60. Lib. IV. 43. Lucan. Pharsal. Lib. III. v. 223. Liv. Epit. Lib. III. c. 57. Plinins. Lib. XIII. c. 11. Horat. Art. poet. v. 399. A. Gell. Noct. Autc. Lib. II. c. 12.

<sup>(2)</sup> Lib. XVI. c. 44.

<sup>(3)</sup> Plutarchus Romulo.

<sup>(4)</sup> Dionys. Antiq. Italic. Lib. XI. 6.

<sup>(5)</sup> Epit. Lib. III. c. 44.

<sup>(1)</sup> De Legib. Lib. 11. 23.

<sup>(2)</sup> Epit. Lib. 1X. c. 36.

<sup>(3)</sup> Vedi il (. 10.

<sup>(4)</sup> Livius. Lib. VI. c. 1.

parlare e del povero e rustico scrivere de loro maggiori, e che assaporate le delisie straniere, per non parere barbari, facessero vista di nauseare le patrie grossolanità, onde queste non essendo curate vennero sottratte alla curiosità de'secoli appresso; e come qui si conghiettura avere fatto i Romani, poichè ebbero notisia delle lettere greche, è probabile facessero gli altri popoli coi libri scritti ne' loro dialetti, quando per tutta Italia si stabilì il principato della lingua latina. Non s'appoggia tal conghiettura a nessuna testimonianza d'antico scrittore, ma non è perciò a credersi avventurata o mancante di buon fondamento. Noi veggiam tutto di, come presto vanno in dimenticanza le cose che più non sono di moda o non s'affanno al gusto che corre; e quanto a' libri n'abbiamo in prova un fatto recente e del tutto analogo anzi identico con quello, di cui si ricercan le cause. Chiunque di noi giunse all'età di cinquant'anni in sessanta può ricordarsi, su quali libri egli imparasse a conoscere le lettere e a leggere, e quali in quell'età fossero i libri che in totta Europa si solevano legger dal popolo. Or noi veggiamo, come dopo non più che messo secolo quei libri già tanto volgari e moltiplicati e diffusi più non si trovano se non forse ne' casolari di qualche povero e rimoto villaggio dove i tempi antichi contrastano ancora a' novelli, e veggiamo che nessano più gusta quelle letture ai buoni padri ed avi nostri già sì gradite; la quale osservasione basta a farci comprendere, come e perchè altrettanto avvenisse in Roma e in Italia, quando que' paesi passarono da rozsezza a civiltà, massimamente che allora tanta copia di libri avere non vi potea quanta cinquant'anni addietro vi aveva l'Europa, e ch' essi così facilmente non venivano moltiplicati.

## 6. 17. Antica poesia latina.

Ma per venir finalmente a quelle lettere, che in questa prima età si poterono coltivar da' Romani, e incominciare da quelle a cui per diletto venivano dalla stessa natura invitati, si vede che per quanto barbari e rossi e feroci si vogliano concepire, concepir non si possono sensa una qualche spesie di poesia. Imperciocchè come nessun nome e nessan popolo può essere senza passioni, e come queste sono più vivamente sentite e più imperiose ed argenti secondo che l'uomo ed il popolo sono meno civili: non è possibile ch'essi in lingnaggio enfatico e più animato dell'ordinario nou disfoghiuo talvolta la piena del cuore agitato da questa o quella violenta affesione. Varie specie di poesia si trovano quindi presso i Latini fin dai tempi più antichi, cioè la lirica, l'epicostorica, la drammatica e la satirica; le quali tutte nacquero presso di essi come presso le altre nazioni per suggerimento e ispirazione del cuore e della natura, secondo che o si elevavana a celebrar uomini e Dei, o semplicemente miravano al passatempo e al piacere.

Alla prima spezie appartenevano quegli iuni,

che per pregare gli Iddii o per ringrasiarli si cantavano in certe soleani occasioni e secondo l'antico costume erano ancora iu uso ne' periodi seguenti e segnatamente nel secondo e nel terzo, in cui ne composero Livio Andronico e Orașio. Di questi si potrebbe dire d'avere alcun saggio nel canto o carme de' Salii, sacerdoti di Marte, e in quello de' Fratelli Arvali, se i frammenti che ne possediamo non fosser cost brevi o staccati, e per noi non punto intelligibili (t). A questa medesima specie della poesia lirica sembrano doversi riferire le nenie, ossia i compianti e i lamenti che le prefiche, (lodatrici e piagnone pressolate) facevano ne' funerali; perchè cantandosi e accompagnandosi con suon di tibie e di cetere dovevano come i ricordati inni avere almeno nna qualche ombra di numero o ritmo (2).

Poesia epicostorica possono apparir certi italici miti, e certe narrasioni pià poetiche che non istoriche intessute nella storia romans più antica; e un misto di poesia epica e lirica sembrano essere state le lodi degli uomini illustri, che secondo il prisco costume ne' solenni banchetti si cantavano da' convitati o da un coro di ingenui fanciulli (3).

Meno scarse son le notisie, che si riferiscopo alla poesie dremmatica e alla satirica, la cui origine come mostrano Virgilio (4), Tiballo (5), Orazio (6) e Livio, e come suggerisce la natura degli nomini e de' tempi tal si può credere che fosse. I prischi abitatori del Lasio che tutti erano agricoltori solevano, come s'asa da' nostri lavoratori, ia certi giorni festivi o dopo le fatiche della messe e della vendemmia attendere a solazzarsi e darsi bel tempo; e in quel lieto e beato ozio si spassavano con certi cantari rossi e sensa regola od arte motteggiando e burlando. I motti che più piacevano ripigliati e ripetuti dalla brigata provocavano altri e poi altri cantori e animavano il canto con diverbii e dialoghi. Come le feste e i passatempi campestri erano anche le nosse, come son tuttavia presso i villani, frequentissima occasione di poetare; perchè qui l'allegra e petulante gioventù amava di dar noja agli sposi novelli con certi canti, che si dicean fescennini, ora scherzevoli, ora mordaci, or lascivi ed ora anche osceni; e tanto n'era invalso l'uso e'l costume, che undici in dodici secoli dopo la fondazione di Roma ancor ne composero Ausonio, l'Imperatore Valentiniano il vecchio e'l poeta Claudiano (7).

Comunque tutti questi villerecci solassi non po-

<sup>(2)</sup> Vedi §. 14.

<sup>(2)</sup> Varro de vite pop. rom. apué. Non. Marcoll. in naenia. Idem apud eundem. Non. in praesca.

<sup>(3)</sup> Cato de Origin. ap. Cicer. Tuscul. Disput. Lib. I. princ, Cicero Bruto 19. Varro de vita pop. rom. ap. Non. in assa. Horat, Carmin. Lib. IV. ode 15. Valer. Maxim. Lib. II. c. 1. 10.

<sup>(4)</sup> Georgic. Lib. 11. v. 385. eq.

<sup>(5)</sup> Carmin. Lib. 11. el. 2.

<sup>(6)</sup> Epistol. Lib. II. ep. I. v. 139. eq.

<sup>(7)</sup> Catull. carm: 60. Horat. loco til. v. 145. Sidon. Apollin. Epistol. Lib. VIII. sp. 11.

tessero andar disgiunti da certi tripudii e da qualche sorta d'asione e di ballo, si narra da Livio, che i giovani remani incominciarono solo nel secolo quarto della loro era ad accoppiare a que' canti un po' di danza e di mimica. Vuole egli che in questo avessero maestri gli Etruschi, e narrando che l'anno 364 av. l'era volg. per placare in una fierissima pestilenza l'ira de' Numi si ricorse siccome ad estreme rimedio ad una tal quale specie di ludi scenici facendo venir dall'Etruria certi giullari che a suon di tibia facevano lor gesticolazioni e lor balli , continua : « La gioventà prese poi a imitarli motteggiando piacevolmente con rustici versi e accompagnando que' suoi scherzi con gesto e dansa non discordanti dal canto. Piacque tal novità sicchè la gradita ripetizione le diè gran favore; e quelli, che in Roma ne presero a far professione (perchè in etrasco il giocoliere dicesi ister) si chiamarono istrioni, non usavane nell'alternare del cànto versi per la rossessa e la nessuna regela simili a' fescennini, ma rappresentavano una specie di satira con suo ritmo e a suon di tibia l'accompagnavan con canto e non diedicevole asione. (1). » Questo della satira è non solo de' più antichi poemi latini, ma per testimonianza di Quintiliano tutto preprio del Lazie (2); ed esso siccome appare dalle parole era addotte di Livio, era ne' primi secoli quasi alla foggia delle nostre frottole senz'unità d'argomento e regolarità di metro, quali queste che or si descrissero o quelle di Ennio o Pacavio (3), ma bene anche con qualche intramessa di prosa, quali quelle del dotto Varrone (4). Questi improvvisatori rossi ed agresti davano a' loro canti qualche interesse con frissi e con sali, con maligne allusioni e anche con qualche sanguinosa sioccata, con cui esponevano questa o quella persona alle risa e agli scherni della brigata che gli stava ad udire. La quale licensa giunta essendo a più non conoscere freno e a non risparmiar le persone più ragguardevoli, la romana gravità vi pose ripero vietando di lacerare in versi la fama altrui (5); la quale legge riusch, come si mostrerà (6) maestra di gentilessa e di arte.

Nessuna poesia latina di questi tempi à a noi pervenuta; ma quantunque a giadicarne da certi bellissimi miti, che si leggono nella storia de' primi tempi di Roma, essa sembra devere essere stata molto pregevole per parte dell' invensione: dir conviene che fosse quanto alla versificazione e alla lingua molto ruvida ed aspra, dacchè i racceglitori delle cose antiche non si curarono di conservarne alcun saggio, sebbene da più d'uno seristore del terso periodo, e qui e qua da' grammattei de' sasseguenti vengono ricordati que' versi a che

(1) Epit. Lib. VII. c. 2.

si cantavano da' Fauni, dagli indevini (1), > è l'Imperatore Augusto componesse de versi fescennini contre Pollione (2) e Nevio il quale usò « l'errido verso Saternio (3) » ancor a' tempi di Orazio si sapesse a memoria (4). Di questo bavvi oltre l'originaria ressessa di que canti anche un'altra ragione, cioè che essendosi ne' seguenti periodi introdotto e stabilito un artifizio di poesia tutto novello, le antiche cansoni restarono vive sol nella plebe e si perdettero a mano a mano anche nella sua memoria, come pel rivolgimento avvenato nello stato vi si perdette ogni tradizione e ricordanza della storia più antica di Roma. Siccome per le cause teste addotte questi canti non sono a noi pervenuti, egli è per noi impossibile di stabilire, quali fossero le leggi del verso saturnio o del fescennino che furono i primi a usarsi da' cantori del Lasio (5); ma egli sembra che propriamente non ne avesser nessuna; e di questi versi or si vuoi brevemente parlare, non però come farebbero gli eruditi in una dotta discressione o in un compiuto trattato della poesia latina, ma come porta il piano di questo libro, ansi il piano dell'opera di cui esso fa parte.

Si diceva dunque sembrare, che i versi Saturnii e fescenzini usati da' primi rossi cantori del Lazio non avessero regola e legge nessuna; e più argomenti muovono a creder così. Attilio Fortunaziano, uno dei grammatici antichi, usa parlando di questi versi le seguenti parole: « Ma oltrechè (i posti de' primi tempi) li facevan durissimi, ve ne frammischiavan di più lunghi e più brevi. sicchè in Nevio non ne bo trovato da potere addur come esempio (6), » L'analogia e la ragione appoggiano mirabilmente quanto si dice da queste grammatico. Noi veggiam tuttogiorno, quali license usino ne' piedi e nelle rime certi nostri roszi poeti, e quanto i loro canti, assai volte pregovoli per l'invensione, pecchine contre le regele della forma poetica; la quale ovvia osservazione ci insegna, come e quanto i versi de' cantori latini di questa età e quelli della plebe che poetava nelle seguenti dovessero esser diversi da quelli dei poeti che vennero educati nelle scuole. Questi badano alla misura e quantità delle sillabe, cioè a dire attendono a far nascere l'armonia da quello che da noi nella musica dicesi il tempo, e che essi con greco vocabolo chiamavano metro, misura, di che noi ne' nostri versi non tegniamo alcun conto. Gli agresti cantori di questa età e la plebe latina delle seguenti badavano unicamente a quello che i Greci dissero ritmo e da' Latini chiamavasi numero, procurando che ne' loro versi risul-

<sup>(2)</sup> Instit. Orat. Lib. X. c. 1.

<sup>(3)</sup> Diomed. Lib. 111.

<sup>(4)</sup> Quintil. l. cit.

<sup>(5)</sup> L. L. XII. Tabul, tab. VIII.

<sup>(6)</sup> Vedi il y. 52.

<sup>(1)</sup> Ennius ap. Varr. de lingua latina Lib. VI. Cicero de cl. oral. 17. Quintil. Instit. Orat. Lib. IX. c. 4. etc.

<sup>(2)</sup> Macrob. Saturnal. Lib. II. c. 4.

<sup>(3)</sup> Horat. ep. cit. c. 157.

<sup>(4)</sup> Ibid. v. 53.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. cit. v. 159. Asconius in Verr. II. 10. Terentian. Maur. de metris. Festus in satura etc.

<sup>(6)</sup> Ap. Pulschium Grammat. vet.

٠.

tasse certa risonansa o armonia, norma e regola della quale non era la quantità o'l tempo delle aillabe; ma il determinato loro numero e l'accento delle parole; sicchè in relazione alla poesia metrica usata da' classici si possono dire aver fatto quello, che nel canto, nel ballo e nel suono, fanno coloro che del tempo non si danno cura o pensiere; e questa regola fondamentale d'attendere ne' versi al tempo delle sillabe, sembra essere stata la causa, per cui alcuni grammatici, che della poesia non altro conoscono che 'l meccanismo, ne trattano dove parlano della musica, siccome fecero per cagione d'esempio Marsiano Capella e altri parecchi. Di tali versi, di cui loro era stata maestra la natura, facevano dunque i poeti di questa età, e di tanti versi si dilettò la plebe latina delle seguenti, siccome mostrano i pochi versi che or si addurranno, e le tante poesie popolari, ossieno i ritmi del medio evo, e tutti i componimenti poetici delle nasioni che trassero la loro lingua e la poesia dalla latina o romana, le quali tutte negligono le leggi del metro e della prosodia scrupolosamente osservata dai classici per cercare quel suono o quell' armonia che detta l'accento. Ecco tre di questi versi che appartengono al secondo periodo della letteratura latina, quali si leggono presso il ricordato antico grammatico (1); due d'essi sono del poeta Nevio, il terzo è de' Metelli, che minacciando, rispondono a quel linguaccinto Campano.

> Ferunt pulchras pateras aureas lepidas. Novem jovis concordes filias sorores. Malum dabunt Metelli Naevio poetas.

Eccone altri sette composti nel terzo periodo, ch'è quello del maggior fiore delle lettere latine; i due primi si leggono presso il citato grammatico, e sono tratti dalle iscrizioni, che da' trionfatori si ponevano nel Campidoglio.

Duello magno dirimendo, hostibus subigendis. Fundit, fugat, posternit maximas legiones.

I cinque che seguono son de' tempi di Cesare, i cui soldati colla consueta licenza gli andavano canterellando nel suo trionfo.

Gallias Caesar subegit: Nicomodes Caesaram; Eccs Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias; Nicomedes non triumphat, qui subegit Caesarem. Urbani, servate uxoras. Mochum calvum adducimus.

Aurum in Gallia effuttuleti, heic sumsisti mutuum (2).

Eccone alcani più che sono del quinto periodo. Certo Floro schersava nel seguente epigramma sui continui viaggi dell' imperatore Adriano:

Ego nolo Caesar esse,
Ambulare per Britannos,
Scythicas pati pruinas.
A lui l'Imperatore rispose con questo.
Ego nolo Florus esse,
Ambulare per tabernas,

Latiture per popinas,
Culices pati rotundos (1).
Lo stesso Imperatore sentendosi presso a morire, così parlava all'anima sua.

Animula, vagula, blandula, Hospes, comesque corporis; Quae nunc abibis in loca Pallidula, rigida, nudula, Nec, ut soles, dabis jocos (2).

E i fancialli fomani encomiavano l'imperatore Aureliano in certe canzoni a ballo, delle quali abbiam questi versi.

Mille, mille, mille, mille, mille, mille decollarimus.
Unus homo mille, mille, mille, mille decollarimus.
Mille, mille, mille vivat, qui mille mille occidit.
Tuntum vini habet nemo, quantum fudit sanguinie 13).

La piebe continuava a fare di questi versi ancora sulla fino del socolo quarto dell'era volgare,
come s' intende da Servio commentator di Virgilio, di cui sono le seguenti parole: « Con versi
composti in metro saturnio quali si soglione comporre dagli nomini del volgo unicamente seguendo il ritmo (4); » e ne continuò a fare sempre
anche dopo, come si vede dai tanti riti sacri e
profani del medio evo; e gli esameri di Comediano, poeta africano, vissuto dopo la metà del
secolo terso dell'era volgare (5) ci posson far credere, ch'ella anche cercasse d'imitare come meglio sapeva e poteva i versi e i metri de' classici.

Qui si addussero alcuni saggi di questi versi, e le parole di quell'autico grammatico, il quale dieeva ch'essi si facevano or più lunghi, ora meno, perchè da queste parole e da un'attenta considerazione di questi versi, si possono trarre alcune indusioni atte a illustrare la storia della poesia latina, e in parte anche quella della nostra volgare. Si può dunque, anzi si deve dalle cose premesse inferire, che i versi ritmici dei Latini, cesia questi versi saturnii e i fescennini furono presso di essi più antichi dei metrici, siccome secondo la giudiziosa osservazione del Vossio lo furono sensa dubbio presso le altre nazioni (6); che questi versi non erano tutti ad un modo, cioè che ve ne avea di varia dimensione, secondo che meglio piaceva a' loro autori; che questi versi non si possono ridurre a nessuno de' membri usati dai classici greci o latini, e perciò non vi si curano le leggi di questi metri ne quelle della prosodia, e finalmente che non sono da udirsi certi scrittori, i quali studiando più i libri che non gli uomini ci vogliono a forsa di dottrina far credere, che i Latini apprendessero da' Greci l'arte di variare i metri, e di trar partito dalla quantità delle sillabe, per farne nascere l'armonia de' lor versi. Non è punto così. Imperciocchè si vede,

<sup>(1)</sup> Ap. Putschium op. cit. (2) Suetonius Divo Julio, c. 80.

<sup>(1)</sup> Lampridius. Hadriano 16.

<sup>(2)</sup> Idem ibidem. 25.

<sup>(3)</sup> Vopiscus Aureliano. 6.

<sup>(4)</sup> Ad Georgic. Lib. II. v. 385. (5) Vedi i (6. 141 e 142.

<sup>(6)</sup> Instit. postic. Lib. I. c. 8.

che que cantori agresti e la plebe romana, che non sapevano lettere greche, facevano versi di varia dimensione; e s'egli è vero, che per quanto noi sappiamo i Latini incominciarone a seguire nei loro versi le regole della prosodia, e ad adottare i metri usati da' Greci, quando vennero a Roma que' poeti semigreci di cui si parlerà nel seguente periodo: è vero altresì, che i Romani vivevano prima di quella venuta in tanta rossessa e barbarie, e si trovavano in tal condizione (1) da non avere assolutamente l'agio necessario per porre a queste cose la conveniente attenzione, e studiare e ringentilire la propria lingua. E come è verissimo questo, è altrettanto verissimo, che se la natura della lingua latina non era tale da prestarsi a quella prosodia ed a quei metri, cioè se quegli e quella non le fossero stati adattati, perchè s'affacevano al suo genio e sorgevano dalla sua stessa natura: Intta Grecia e in un con essa tutt' i Latini infatuati delle cose greche non sarebbero stati capaci di far piacere al popolo una poesia che fosse stata contraria alla natura della sua lingua. E non l'avrebbero potuto per quella stessa ragione, per cui il Tolomei e i suoi compagni, comunque letterati di somma autorità, non farono in grado di far piacere agli Italiani quella lor poesia che dissero nuova, perchè non era poesia italiana, ma poesia latina in parole italiane, e l'orecchio italiano rifuggiva siccome un frastuono quell'armonia, che l'offendeva perchè insolita e come straniera. Furono dunque la natura della lingua e la civiltà, e non la Grecia che insegnarono a' Latini a osservare le regole della prosodia e quella del metro, come civiltà e natura della lingua lo avevano insegnato alla Grecia medesima; come la natura insegnò a' Greei ancor rossi que' lor versi ritmici e a' Latini ancor barbari e alla plebe, che poco più poco meno sempre lo fu, que' lor versi e que' metri saturnii e i fescennini, e come la natura delle lingue nostre insegnò a noi, e a' Franceste agli Spagnuoli a lasciare la prosodia per l'accento, e a ritrovar nuovi metri, e a crescerne la grasia del suono cou un'armonica corrispondenza di rime. Che poi la cosa fosse effettivamente così, si prova con due altri argomenti. Anche i Greci ebbero, secondo come si diceva, ne' tempi antichi i loro versi ritmici, come in quelli del medio evo ebbero i politici, ne' quali come si vede in Psello, in Costantino Mannasse, in Tsetse ec. ec. non si tien conto della prosodia, come i Greci odierni non ne tengono nelle loro cansoni. Il secondo argumento sia questo; che i Latini avrebbero, sebbene alquanto più tardo, indubitatamente trovato e applicato a' lor versi le regole della prosodia e quelle del metro senza Pajuto e l'ammaestramento de' Greci, perchè gli elementi di quelle regole esistevano nella loro lingua, e perchè avevano l'orecchio finissimo, siccome s'intende da Cicerone e Quintiliano. Dice il primo: « si fischia e si caccia l'istrione che si muove alquanto fuor

(1) Vedi il §. 10.

di cadenza o propunzia un verso più lungo o più breve d'una sola sillaba (1); » e'l secondo scrive: « sanno fino i fanciulti, che la sillaba lunga è di due tempi, e la breve di uno (2). » Ma qui si dirà per avventura; se i Latini avevano l'orecchio sì giusto e sì fino, e se queste regole della prosodia erano così naturali alla lor lingua, come mai fu, ch'elle non si osservarono ne' versi saturnii e ne' fescennini della prima età; come fu, che nelle seguenti non se ne volle curare la plebe; come che non ce ne curiam punto noi, che pur trassimo la lingua nestra dalla latina? Dopo le cose che si discorsero, non è difficile la risposta a queste quistioni. I rossi cantori prischi non osservavano queste regole, perchè non erano ancora state trovate; non le osservava la plebe perchè non andava alla scuola a impararie, onde e questa e quelli verseggiavano come lor dava l'orecchio e'l capriccio. Non le osserviamo poi noi, perchè coloro che trovarono la poesia volgare avventuratamente non le sapevano, e non sapendole non cercarono, come forse avrebbero fatto i Tolomei di que' tempi, di farcele adottare contro il genio della lingua nostra, la quale le ricusa, perchè in questo proposito è tanto diversa dalla latina quanto lo è dalla tedesca, la quale le osserva per essere in tale riguardo simile alla latina e alla greca.

Detto sopra quest'argomento quanto parve opportune si chiude il presente paragrafo con osservare, che la poesia non poteva in questa prima età far progressi per diverse cagioni. Imperciocchè la lirica era pressochè intieramente affidata a' sacerdoti, i quali, siccome appare da quanto si disse del carme de' Salii e degli Arvali, non osavano distaccarsi dalle formole che si riputavano sacre; e la drammatica e la satirica erano in mano della plebe e tanto durarono, che Orazio vi ravvisava ancora a' suoi dì le traccie della sua " rustica origine (3). " Al perfezionamento dell'epicostorica poi facevano contrasto e la condizione di chi la coltivava, e la nota asprezza e la povertà della lingua, che non si poterono superare se non verso la fine del terso periodo.

### 6. 18. Eloquensa.

Come ora si dimostrò, che lo sfogo di vivissimi sentimenti e forti o del gajo e baldo umore diedero origine alla poesia latina, così si passerà ora a mostrare, come per naturale andamento delle cose e sens'alcun premeditato disegno e sensa la influenza d'una dottrina venuta di fuori sorgessero in Roma le lettere di prosa; e di tre diversi generi avvertà di parlare, dell'eloquenza della giurispradenza e della storia, perchè di altri non si può dire che i Romani di questa età si occupassero.

E per cominciare dall'eloquenza, egli reca non poca meraviglia il vedere, come sebbene il parla-

<sup>(1)</sup> Pardox. 11. 2.

<sup>(2)</sup> Institut. Orat. Lib. IX. c. 4.

<sup>(3)</sup> Ibid. v. 160.

re sia all'uomo più necessario e più naturale det poetare, la poesia sia stata presso quasi tutte le nazioni coltivata e portata a perfezione assai prima dell'eloquenza. Avvenue questo perchè non potendosi poetar con successo, se alia felice disposisione dell'animo non si accoppia diligente moltiplice meditazione, gli nomini vi attendevano con qualche studio: dove essendo per esperienza sicuri, che le parole loro non sarebbero ad un bisogno mai per mancare, dell'eloquenza nessun pensier si prendevano. S'agginnee a questa loro indiligensa, che di rendere sempre più perfetto così bel dono della natura essi non avevano ne' paesi di più antico incivilimento ne quella necessità ne quegli stimoli che gli accendevano a coltivare quell'altro; imperciocche dove la poesia incoraggita dai plausi universali poteva spaziare per le antiche istorie e la cosmogonia e la teologia e la filosofia, siccome si vede avere fatto segnatamente tra gli Indi; si osserva, che per essere nell'Asia fin dalle più antiche età tutt' i governi sempre stati monarchici ed assoluti, l'eloquenza si doveva ristrignere alla sola istruzione, e perciò adattarsi alla più tenera gioventà. Campo più vasto e insieme più nobile, e di maggiore interesse per chi diceva e per chi ascoltava, senza che questo dell'istruzione le si chiudesse, le si venue ad aprir nell' Europa, dove tra' popoli che furono i primi a dirozzarsi si introdussero di buon'ora diverse forme di governo repubblicano, in cui delle cose comuni a comune consiglio si delibera e si ragiona. Ma con tutto questo favore lunghi secoli stettero e Greci e Romani prima che con una diligente osservazione de' parlatori più graziosi e più gagliardi imparassero che v'avea un'arte del dire, e ch'essa si poteva insegnare ed apprendere. Imperciocchè sebbene Atene che può direi la madre dell' eloquensa si reggesse a repubblica già da gran tempo, sebbene e in quella città e in altre vi debba quindi avere avuto degli nomini che sapevano dir bene e acconciamente, quali ne' tempi eroici si dicono essere stati Nestore e Ulisse, e negli storici Solone, Pisistrato ed altri: pure non v'ha prima del quinto secolo avanti l'era volgare innansi Pericle e Tucidide " nessano scritto in cui si scorga qualche ornamento o si ravvisi l'opera d'un eratore (I).,, Lo stesso hassi a dire di Roma; perchè quantunque i senatori doversero fin già sotto i re consultare e discorrere de' pubblici affari; quantunque già alla morte di L. Giunio Bruto si istituisse di lodare i cittadini più illustri; quantunque con allargarei dopo cacciati i Tarquinii il governo, e colla creasione de' tribuni della plebe e col modo di trattare le cause si desse frequente occasione di parlare in pubblico anche a chi non entrava in senate; quantunque nelle fiere contenzioni della plebe coi padri di necessità sorgessere nomini potenti nel dire: nessano di essi paò a giudicio di Cicerone chiamarsi eloquente (2), se alcuno già non credesse, che eloquensa si dovesse scorgere in cer-

ti fanebri elogil e fa quei discorse con cui Appie Claudio il Cieco del 275 disconsigliò la pace con Pirro (1), e in cui scorgere non ne sapeva quel sommo maestro. Gli elogii fanebri che qui si ricordarono offerivano a' Romani largo campo di esercitarsi nell'eloquenza, e più largo lo offersero quando fino dall'anno 300 fu stabilito per legge, che come gli nomini ne avessero ad essere onorate anche le matrone (2); e in tal proposito è da osservarsi che Dionisio d'Alicarnesso in riferire la solenne laudazione di Bruto, la quale da Pintarco sembra indicarsi come la prima (3), dice di nom sapere, s'elle venissere in voga selo in tale occasione o fossero invalse già da' tempi dei re. Notabili sono per un Greco le parole ch'egli soggiugne : " ho imparato dalla steria de' due pepoli, che il lodare ne' funerali le virtà degli nomini illastri è antico ritrovamento de' Romani, e che i Greci non farono di quest'assuza introduttori (4)... Questi elogii si recitavano da' figliuoli, se ve ne aveva in età da poterio, o da alcun de' congiunti (5).

## 9. 19. Giurisprudensa.

Per quella stessa cagione, per cui molti cittadini sempre ebbero e molti più sempre vennero ad aver parte nel governo di Roma, e tutti questi si dovevano adoperare per dire in pubblico con qualche grasia e con forza , acciò quanto proponevano si approvasse da chi gli stava ad ndire; per questa stessa cagione dovettero ae' primi tempi i re ed i patrizii, e dopo l'accomunamento degli enori i patrisii e i plebei procacciarsi la cognisione delle patrie leggi; e l'annualità de' magistrati costringeva ad applicarvisi tatti coloro che a questi aspiruvano. Tanto questo studio quanto quello dell' eloquenza sono quindi nella storia della letteratura latina di momento grandissimo, perchè e farono i primi a cui i Romani, in quell' età per la loro condizione alieni dalle lettere, dovettero attendere, e perchè di necessità vi dovettero volgere l'animo gli nomini loro più grandi e più illustri; la qual circostanza quanto influisse nella loro letteratura apparirà manifesto ne' periodi seguenti.

Anche senza lungo discorso si vede che Rema si dovette, attesa l'origine sua, da prima governar con le leggi e gli usi, che coloro i quali vi comandavane v' avean seco recato da'paesi, ond'erano usciti. I re lasciando in vigore queste osservanse dettarono secondo le emergenze alcune altre leggi, e per tale titolo meritarono egregiamente di Roma Numa Pompilio e il buon Servio Tullio (6). Queste leggi che si dissero regie si scolpivane stante la rossesza e la povertà de' tem-

<sup>(1)</sup> Cicero Brute 7.

<sup>(2)</sup> Loco cit. 14.

<sup>(1)</sup> Loco cit. 16.

<sup>(3)</sup> Livius. Lab. V. c. 50. Plutarch, de virtutib. mulier.

<sup>(3)</sup> Plutarch. Poplicola.

<sup>(4)</sup> Antiquit, rom. Lib. V.

<sup>(5)</sup> Polyb. Lib. VI.

<sup>(6)</sup> Tacit. Annal. Lib. 111. 26.

pi in tavele di quercia (1); ma erano concepite con tale semplicità e insieme con tanta e prudenza, e precisione, e chiaressa, che non solo Cicerone antepone tutti in generale i legislatori romani a' più famosi della Grecia (2), ma che 'l greco Diouisie d'Alicarnesso non dubita di preferir loro omai il re Romole (3). Tacciasi Tarquinio il Superbo d'aver voluto abolir se non tutte certo alcune delle leggi de' suoi antecessori, onde poter regnare ad arbitrio (4); ma'l pontefice massimo C. Papirio (5) ne compilh una raccolta che si può risguardare siccome uno de' libri più antichi di Roma. Le invalse costumanze e queste poche leggi dei re e quelle che si vennero pubblicando in progresso per alcun tempo bastarono; ma i tribaui della plebe, in vedere come i patrisii nelle cai mani erano tutt' i magistrati e i giudisii e la cura d'agitare le cause, di queste loro prerogative abosavano, vinsero alfine nel 452 che s' avesse a mettere insieme un corpo di leggi, dietro cuicome fossero sanzionate dal popolo governare le pubbliche e le private faccende (6). Si compilarono allora le dodici tavole e si pubblicarono a mano a mano altre leggi; ma perchè tutti gli onori e con essi l'amministrazione della giustizia si commettevano a' soli patrizii, e solo essi erano in possesso di tutta la pratica e le arti del foro, e perciò nessun plebeo osava presentarsi a' giudici senza un patrono patrizio; perchè i soli pontefici, anch' essi tutto patrizii, potevano nella loro qualità di curatori e regolatori de' fasti (del calendario) indicare il giorno in cui era lecito di agire in giudisio: ogni sapere legale si ridusse quasi monopolio in quell'ordine; ed esso per conservarsi questo stromento di potenza e grandessa con somma gelosia adoperava, onde la piebe non ne potesse aver contezza. Venne poi tempo che ai padri bisognò ammettere prima al supremo magistrato de tribuni militari e poi nel 366 al consolato gli nomini della plebe. Non molto appresso nel 315 un Gneo Flavio, nom libertino, il quale per essere stato lungo tempo scrittore di Appio Claudio il Cieco ne aveva acquistato qualche cognizione « divulgà il diritto civile fino allora nascosto ne' penetrali de' pontefici, e nelle vicinanze del foro espose i fasti, onde ogni nomo sapesse, quando si potesse stare in giudicio (7). » Quattordici anni appresso quattro plebei furono ascritti al collegio de' pontefici e cinque a quello degli auguri (8), e per fine giunsero del 255 anche alla dignità di pontefice massimo (g). Come loro in tale guisa s' aprì la via a tutti gli onori tosto presero a gareggiar co' patrizii nello studio delle leg-

(1) Dionys. Halic. Antiq. rom. Lib. 111.

gi umane e delle divine, perchè necessaria era la cognisione di queste attesa l'infinensa che avevano nel governo de' pubblici affari, e necessaria quella delle umane sia per sedere in giudizio, sia per cattivarsi il favore de' cittadini consigliandoli in privato o difendendone pubblicamente le cause. Allora i giureconsulti salirono in credito secondo che colla grandessa di Roma si moltiplicarono le cause e le leggi; e in quanta venerazione fossero tenuti gli nomini che n' erano pratici si conosce osservando com' essi ne' tempi antichi venivano quasi per eccelleusa nominati sepienti (1), come per tal ragione P. Sempronio otatenne il nome di Sofe (2) e altri questo stesso di sapienti o di prudenti. Hassi anche a considerare, che a crescere splendore a queste genere di siudii contribuì grandemente la condizione degli uomini che se ne occupavano, i quali e in questa e nelle due seguenti età furono, traune quel Flavio di origine libertina, uomini per imprese ed oueri de' principali della città; e non si vuole tacere, che dopo i pontefici, i quali scrivevano della cose appartenenti alla religione e alla patria istoria, i gioreconsulti forono de' primi che in Roma componessero libri. Per dar poi a vedere, quante l'onore che si rendeva a' giureconsulti promovesse le studio legale, si aggiugnerà, che dove son fu conservato il nome di nessun altro scrittore di questo periodo, si veggono ricordati parecchi gioreconsulti; de' quali se ne verranne annoverando alcuni senza però riferirne le particolarità della vita o indicarne gli scritti, rimettendo i lettori che amassero conoscere queste cose a chi errisse la storia della ginrisprudensa romana, al Terrasson, all'Eineccio, al Bach da' quali si ricavarono le poche notisie che si soggiungone. Il primo e più antico giureconsulto di cui si abbia memoria è dunque il pontefice massimo Cajo Papirio, il quale verso il tempo della cacciata dei Ro ne raccolse le leggi. Seguono in ordine di tempo i Decemviri autori delle dodici tavole, e un buon secolo appresso Appio Claudio Centumalo o'l Cieco, ernsore nel 312 e console nel 308 e 298, già rammentato tra gli antichi oratori, il quale si rendeva tollerabile la perdita della vista con dare in cose legali consiglio a' cittadini. Fiorì a' suoi tempi P. Sempronio Sofo menzionato qui dietro, nomo anch' egli consolare nel 315 e trionfale e dei primi pontefici plebei; nell'età del quale e del ricordato Claudio si divalgarone da Gnee Flavin gli arcani de' patrisii. Visso non molto appresso Tiberio Ceruncanio Nipote, console del 281, e 'l primo pontefice massimo tratto dalla plebe, il quale cominciò a prestarsi a istruire la romana gioventà nella scienza delle leggi (3).

### 6. 20. Altri studii.

E la condisione e'l carattere de'Romani ci mostrano, che oltre i due ricordati atudii altri non ve

<sup>(2)</sup> De Orat. Lib. I. 44.

<sup>(3)</sup> Loco cit. Lib. 1. 11.

<sup>(4)</sup> Dionys. Halic, I. cit, Lib. V.

<sup>(5)</sup> Idem ibid. Lib. 111.

<sup>(6)</sup> Dionys. Lib. X. Livius Lib. III. c. 34.

<sup>(7)</sup> Livius Lib. IX. c. 46.

<sup>(8)</sup> Idem Lib. X. c. 9.

<sup>(9)</sup> Idem epitome libri XVIII.

<sup>(1)</sup> A. Gollius. Noet. Attic. Lib. IV. c. 1.

<sup>(2)</sup> Digestor. Lib. I. tit. 2. l. 2. 9. 87.

<sup>(3)</sup> Idem Lib. I. Mt. 2. l. 2. 9. 35.

n' avea, che in questo periodo potessero servire alle utilità e alle necessità dello stato e alla privata ambizione, i soli motivi per cui si prendevano l'agio di attendervi.

Imperciocchè per dire in primo laggo di quello studio, che si vuole fonte e fondamento degli altri; egli si conosce da tutto il tenore della pubblica e privata vita de' Romani di questa età , che essi erano sommamente dotti in quella che giustamente si ha a chiamare filosofia della vita, e che in tale senso dotti molto dovevano essere i loro primi legislatori, e in particolare il re Numa, dal greco Plutarco preposto allo stesso Licurgo, e così il re Servio Tallio e i pontefici che avevano in cura i pouti e'l calendario, e più d'uno di quei grandi e fieri consoli. Ma di questi tempi e di questi nomini sembra doversi dire quello che degli nomini dell' età dell' oro si dice da Seneca « che essi le cose utili imparavan coll'uso, e non eran sapienti, sebbene facevan quelle cose che s' hanno a far da' sapienti (1). » La quale osservazione e le quali parole dovrebbero cuoprire di confusione certi filosofanti, e dimostrare la pratica inutilità di quelle loro dottrine, che come essi le insegnane non sono accessibili se non alle persone osiose ed agiate, e non che ad alcun altro non servono e non possono servire di guida e norma delle azioni nè anche a que' medesimi che ne menano tanto romore. I Romani gran tempo mostrarono, quale conto si debba fare, e come una qualche ntilità cavare da questa filosofia delle scuole, finchè poi, siccome sembra, per ozio deciinarono dal sentiere battuto da' loro maggiori.

Studiosissimi erano in contrario delle cose che alla religione si riferivano, e si ricordò nel precedente peragrafa, che queste furono le prime di che in Roma per avventura si scrivesse; onde già di Nnma Pompilio si veggono mentovati di tali libri (2), e quelli in ispecie che si dicevano indigitamenta (3), e contenevano i nomi degli Iddii e le ragioni di questi e'l modo d'invocarti e di aderrarli (4), e ne' tempi appresso di altri libri non di rado si parla che si dicevano comentarii delle cose sacre; de' quali come anche di quelli de' seguenti periodi tanto pochi e brevi frammenti sono a noi pervennti, che non ne può esser discorso.

Restano per fine gli studii istorici; e in propesito di questi egli potrebbe a prima vista sembrare, che la grandessa delle imprese eseguite da questo popolo ne' secoli, di cui qui si discorre, avesse dovuto invogliare di tramandarle a' posteri o quegli stessi che le aveano operate, o alcuno di quelli che avevano incominciato ad attendere a qualche studio di lettere; ma non fa punto cost. E non bisogna farne le maraviglie; perchè gli uomini non tanto si propongono a scopo "Pimportansa e la dignità delle cose in sè stesse quanto il fratto che se ne ripromettono, e i Romani, quali in questi primi tempi si mostrò averli descritti Sallustio " più che di narrar le buone azioni degli altri amavano che le loro fossero tali da venir dagli altri lodate, " Ma non è perciò a dire che essi non prendessero nessuna contexsa di quanto nello stato loro avveniva e non pensassero a farne tenere memoria; perchè essendo quel popolo delle sue antichità studiosissimo aveva per pubblica istitusione ordinato, che i suoi annali venissero scritti da tali persone ed in modo, che la loro autorità avesse a riuscire irrefragabile. La cura di compilarli descrivendovi " fin dal principio delle cose romane " quello che succedeva anno per anno era stata affidata al pontefice massimo, e a lui ingiunto di tener queste sue memorie esposte alla vista del popolo; la, quale pratica continuò fino alla dominazione di Mario e di Cinna, in cui il pontefice P. Musio ebbe a perire (1). Questi comentarii de pontefici vennero poi raccolti e divisi in ottanta libri, i quali, perchè erano stati compilati da' pontefici massimi, si dissero Annali Massimi (2). Ma queste semplici e brevi memorie tenute da' pontefici non soddisfacevano appieno agli animi operatori di egregi fatti e bramosi di gloria, onde già di quest' età trovarono modo di viver tra' posteri magnificando le proprie imprese nelle iscrisioni sepolcrali o in quelle che da' trionfatori si ponevano nel Campidoglio, siccome mostrano i saggi che delle une e delle altre si riferirono in altro proposito (3). A questi due più antichi un terso ne aggionser più tardo, quando introdottesi in Roma le belle arti i grandi incominciarono a collocare ne' vestiboli delle case le imagini de' loro maggiori e a ricordare appiè di queste gli onori e le gesta di ognuno.

## 6. 21. Conclusione.

Roma era alla fine di questo periodo già tanto cresciuta di stato e di popolo, che più non era mestieri che sempre tutt' i cittadini fossero in arme a ogni guerra; già si andava nella città accumulando qualche ricchezza, sicchè i grandi intramettendo i manuali lavori avevano agio di volgere il pensiero a pascere il digiuno spirito di que cibi che son da esso cotante appetiti; già da oltre cento e vent' anni gli animosi plebei si avevano aperto il varco agli onori e per nun apparir da meno de' superati patrizii si erano fatti a prender notisia di quanto si aveva a sapere per governare lo stato, per difendere i proprii diritti e gli interessi, per crescersi autorità e per conciliarsi favore. Già da quarantadue anni erano i Romani padroni dell'Etruria, già da venticinque di tatta l'autica Italia, già da ventitre avevano posto piede nella Sicilia; con che non alcuni cittadini, ma inticri eserciti co' loro capitani e colla

<sup>(1)</sup> Epist. 90.

<sup>(2)</sup> Livius Epit. Lib. I. e. 20. 32, etc.

<sup>(3)</sup> Arnob. advers. gentes Lib. II.

<sup>(4)</sup> Servius ad Georgic. L. I. v. 21.

<sup>(</sup>I) Cicero de Oral. Lib. II. 0. I2.

<sup>(2)</sup> Servius ad Æneid, Lib. I. v. 373.

<sup>(3)</sup> Vedi i \$6. 14 e 17.

turba che seglion trar seco avevane avuto comodità di conoscere per lunghi anni e di vivere in messo a' due popoli più culti che in Europa v' avesse. Già per solo suggerimento della natura erano sorte in Roma quattro diverse spezie di poesia, già la condisione del governo popolare e le patrie istituzioni avevano pei cittadini di animo e di ingegno più elevato reso necessario un qualche studio delle leggi e una qualche cura di ben parlare; e già avea questo popolo nella sua saviessa de-

terminato, che la persona più rispettabile per autorità dovesse tenere memoria degli avvenimenti,
delle imprese e degli nomini più rimarchevoli.
Tutto questo si era fatto senz' estraneo ammaestramento e per la sola mirabile felicità di quegli isgegni nati per ogni bella e grande e insieme
degna ed utile cosa; or si vegga, come questi primi embrioni di ogni cultura cominciassero a svilapparsi.

# PERIODO SECONDO

DAL FINE DELLA PRIMA GUERRA PUNICA FINO AL PRINCIPIO DELLE SEDIZIONI DE'GRACCHI. DALL'ANNO 240 AL 133 AVANTI L'ERA VOLGARE.

DALL'ANNO DI ROMA 513 AL 620.

## SEZIONE PRIMA

STORIA DELL'INCIVILIMENTO LETTERARIO DE'ROMANI.

§. 22. Ampliamento dello stato di Roma. — §. 23. Educazione della gioventù che poteva attendere agli studii. — §. 24. Scopo che i Romani si prefiggevano nel coltivarli. — §. 25. Egregie loro disposizioni per la cultura letteraria. — §. 26. Sorge in Roma grande amore per le lettere greche. — §. 27. Greci illustri vanuti a Roma. — §. 28. Riflessioni sull'influenza che i Greci ebbero nell'incivilimento letterario de' Romani.

Forse più acconciamente che non dal fine della prima guerra punica parrà ad alcuno, che si avrebbe potuto dare principio a questo periodo dal tempo, iu cui i plebei con giugnere ad essere ammessi a tutt' i magistrati e i sacerdozii ebbero occasione e motivo di attendere a que' pochi studii, che si conoscevano ed erano necessarii nella povera e piccola Roma, e a cui fino allora non avevano atteso se non i patrizii, perchè solo ad essi potevano occorrere. Non di meno piacque di fare altrimenti perciò che come non prima, non si trova nè anche un secolo dopo l'accomunamento degli onori nessuna contessa di vero coltivamento o di veri coltivatori di lettere. Piacque anche di condurre questo periodo nou come comunemente si suole fino all'anno 146 avanti l'era volgare, in cui pe' Romani fo ridotta in provincia la Grecia e distrutta Cartagine, ma di protenderlo fino all'anno 133 in cui ebbero principio i inmulti che dalla fasione plebea si suscitarono contro quella degli ottimati; e nel 6. 45. che sarà il primo del seguente periodo apparirà essersi così praticato non per sola vaghessa di discordare da' più, ma siccome sembra, per buone ragioni.

#### 6. 22. Ampliamento dello stato di Roma.

Con quelle egregie naturali disposizioni che da tutti bastantemente son conosciute, con quegli animi tanto caldi d'amor di patria e di gloria, con quelle mirabili istituzioni e in particolare con quella dell'annualità de'magistrati, che stimolava gran numero di cittadini a distinguersi in ogni possibil maniera, uscivano i Romani dalla loro letteraria rozzezza; e l'impero che sempre estendendosi ingrandiva in certo modo gli ingegni, e con crescere e allargare e rettificare le idee rendeva sempre più copiosa e più precisa la lingua e le espressioni meno impacciate; e una varietà infinita e un'unica grandiosità di negozii che si trattavano davanti al popolo o davanti al senato; e la pubblica e la privata opulenza; e i continui commercii con tante straniere nasioni gli avviarono a gran passi a quella gentilezza e cultura, che così rapida e bella si sviluppo nel corso del terzo periodo e cotanto si ammira nel secolo che si dice d'augusto.

I Romani già dal 266 signori dell'Italia antica, cioè dell' inferiore e dal 241 d'una passe della Sicilia, conquistarene del 222 la Gallia cisalpina, occuparono dopo le altre isole del 210 tutta quella di Sicilia, assoggettarono del 205 la maggior parte dell' Ispania, cacciarone del 190 Autieco di Europa e lo superarono in Asia, s' impossessarono del (68 di parte dell'Illirico e di tutta la Macedonia, e nell'anno 146 distrusser Cartagine e Corinto e ridussero la Grecia in provincia. Col frutto di tante conquiste e vittorie era stata di modo ampliata e arricchita la città e la repubblica, che 'l secondo Africano credette nella sna censura di dover pregare gli Iddii, non più, come si soleva in passato, che la volessero crescere, ma sol conservare (1). Ma questi voti o non

(1) Valer. Max. Lib. IV. c. 1. 20.

erano sinceri o non farono esauditi; perché ancora in questo stesso periodo tenne pacara e sottomessa l'Ispania alteriore e la citeriore (dal 148 al 133). Che s'egli è vere, che 'l conoscimento e la pratica di molti uomini e molti paesi, e l'avvivarsi e'i commoversi delle nazioni e'i conseguente arricchire conferiscono al loto dirozsamonto, il che per nulla dire de' Greci chiaro si conosce ne' Romani di questa età, e in quello che dopo le crociate avvenne più che in ogni altra contrada in Italia: si vede, quanto i Romani fossero opportunamente disposti a far germogliare orgogliosi que' semi d'ogni cultura, che la providenza, la quale li destinava a signoreggiar tutto il mondo, aveva piantato ne' loro grandi animi. A considerar la qual cosa non può a meno di non recar giusto stupore, che molti, i quali presero a scrivere de' Romani e delle lor cose, o così poco ne abbiano saputo o voluto studiare la storia, o si abbiano da certe opinioni lasciati accecare a segno di credere e volere far credere, che questa gente nei suoi usi e nelle istituzioni altro non fosse che una giudiziosa e felice imitatrice di questo o quel popolo, e nelle lettere non altro che discepola e imitatrice de' Greci. Molti per avventura a così opinar si condussero onde schifar la non lieve fatica d'indagare e mostrare, che i popoli sanno al pari de singoli nomini provvedere alle loro necessită; e altri sembrano essersi dati a seguitar chi gli avea preceduti sensa punto badar chi seguivano. Imperciocchè in quella maniera che ogni uomo per naturale disposizione si muove e pensa senza che del pensare e del muoversi nessuno gli sia in istretto senso maestro: così fan le nazioni nello sviluppo del loro corpo e dell' intelletto; e se mai una ve n'ebbe, la quale mostrasse di sapersi in ogni rapporto governare da sè, certo lo fu la romana, il che quanto sia vero perciò che appartiene al presente argomento si è in parte mostrato, e in parte verrà fatto vedere nella storia di questo e del seguente periodo.

> §. 23. Educazione della gioventù che attendeva agli studii.

Fu accennato nel 6. 10 e nel 12, non quale in effetto si fosse, il che non si può ma quale sembra dovere essere stata la condizione e perciò la vita e l'educasione del popolo romano ne' secoli dell'antecedente periodo; or si vorrebbe fare altrettanto anche in questo perciò che appartiene al presente argomento; perchè dove così non si proceda non è possibile dimostrare quello che nella storia letteraria si deve, cioè che le lettere sono in tale nesso colla vita pubblica e privata d'un popolo, che questa può dirsi regolatrice delle loro vicende. Ma il più degli scrittori, sebbene nel narrarci le cose de' passati tempi sentano non meno di noi la mancanza di certe importanti memorie, poco curano quello che hanno sotto gli occhi; e credendo che quanto è noto a' loro di non possa non esserio a tutte le età, non ci lasciano ne de' costumi nè delle istituzioni nè della domestica vita quella contessa che per noi si desidera. Quest'osservasione fu necessario premettere, onde il lettore avvertisse, che non solo riesce dificile svolgere il presente argomento come sarebbo richiesto, ma fino il tentare di farlo; ond'è che ad illustrare i tempi di cui qui si discorre si debbono presdere in sussidio i preceduti e i seguenti; il che per avventura in questo periodo meglio si può che negli altri, perchè quale passaggio dallo stato di rossessa a quello di civiltà esso deponeva alcun che dell'antico e alcun che si andava appropriando di quello, per cui la tersa età dalle due antecedenti si distingue.

Quale si fosse la condizione di Roma, allorchè assoggettata l'Italia, in questo periodo dilatava il suo dominio nelle regioni vicine, onde nel seguente distenderlo alle più rimote, fu veduto ne' precedenti paragrafi; e perciò prendendo a dire dell'edurasione della ana gioventù si osserverà in generale, ch'essa in quest'età, la quale era ancor quella deila prisca semplicità e della virtà, si può risguardare come divisa in due classi; delle quali l'una attendeva al lavoro de' campi o ad altro procaccio e a servire alla patria coll'armi, e l'altra aspirando a' comandi e ai governi si faceva a battere la via degli onori. Questa, di cui solo è qui luogo di dire, doveva essere ben numerosa, dacche per essere annuali tutte le cariche, di molti uomini devevano ogni anno mettersi in punto per conseguirle. Ora questi da que' padri cost avari del tempo, così attenti alle domestiche cose (1), così amanti della patria, così divorati dall' ambizione, così avidi di gloria venivano allevati in modo ben diverse dal nostro; e a noi che per certa pravissima moda logoriamo i fanciulli costringendoli quasi appena spoppati a intisichir nelle scuole e sui libri, e spendiamo il fiore degli anni a imparar cose inutili e una o due lingue morte e due o tre di viventi, e siamo viziati in guisa che ci pare di nulla poter sapere se minuto minuto non l'apprendemme da un maestro e su' libri; a noi sembrerà forse impossibile quello che tutta la storia romana se sitesta, cioè, come sensa le nostre università, sensa regolate scuole e senza lunghi studii si potessere formar quegli nomini che tante e così svariate t difficili cose sapevano operare. Abbiamo testimonio Polibio, il quale verso la fine dell'età di cui parlasi fece in Roma sì lungo soggiorno e che gli ordini di quella città ben conosceva, che i Remani giunti all'età di diciassette anni dovevano militare per un decennio onde aprirsi la strada a' magistrati (2); e que' delle famiglie più illustri li solevano impiegare seguitando sotto nome di contrbernall, vale a dire siccome ajutanti e di campo e di segretaria e di studio i consoli e i governatori (3); e nella conversazione di questi nomini e sotto la severa loro disciplina imparavano a conoscere il maneggio d'ogni sorta d'affari di guerra

<sup>(1)</sup> Vedi 5. 12.

<sup>(2)</sup> Lib. VI. 17.

<sup>(3)</sup> Cicero pro Coclio 30 pro Planco II. Sutton. D. Jul. c. 2. 42.

e di pace, a ubbidire e a saper comandate. Finite il tempo legittimo della milizia e venuto quello di dimandare gli onori crescevano le occupazioni e con ciò diminuiva la possibilità d'attendere agli stadii. Questori in età di ventisette in trent'anni avevano in custodia l'erario e seguitavano i pretori e i processoli nelle provincie siccome lore teserieri e luogotenenti; ammessi colla questura a sedere in senato ed educari per dieci anni in quella gravissima scuola curavano nell'edilità insieme ad altre cose quello che oggi diciamo la polizia; di trentanov'anni diventavan pretori, e a' pretori incumbeva o l'amministrazione della giustizia in Roma o 'l governo civile giudisiario finansiero e militare di una ben vasta provincia posta ora in Asia ora in Africa ora in Europa; consoli in età di quarant'un auno erano alla testa d'un impero immenso e capitanavano nn'armata di terra, e se'i bisogno lo richiedeva anche una di mare. Quegli uomini, che bastavano a questi ed altri pon meno importanti incarichi, bastavano anche ad assumere la cura dell'edificazione d'un tempio o d'una basilica, della costruzione d'una di quelle mirabili vie, dello scave d'un porto, del raddrissamento d'un fiume ec.; essi sostenevano ambascerie, governavano le cose appartenenti alla religione, spiendevano siccome consiglieri nella curia, siecome pubblici accusatori o difensori di cause nel foro, e per prudenza e sapere venivano venerati, come si disse, non altrimenti che oracoli. Tutte queste cose, che a noi pajono richiedere un particolare e lungo corso di studii e quasi una particolare spesie d'ingegno, da' Romani si sapevano sens' altro ammaestramento che quello di veder fare e di fare. In questo consisteva il grande secreto della loro educazione che tutta si volgeva alla pratica ed alla pubblica utilità; e le pubbliche istitusioni che accendevano l'emniazione accrescevano le forse di chi ne sentiva gli stimoli. Si vede dunque come i Romani vivendo unicamente allo stato non potevano occupar negli studii se non que' pochi ritagli di tempo che non avevano a impiegare ne' campi, nel senato, nei governi o nel foro; onde L. Crasso, nomo dottissimo che poco appresso a questa età tutta percorse la carriera degli onori e divise con M. Antonio l'onore del principate nell'elequenza, diceva presso Cicerone come rammaricandosi: «che cosa abbiamo imparato o potato sapere noi che ci applicamme ad agire prima che non a conoscere? Noi, cui e 'i foro e l'ambisione e 'l maneggio de' pubblici affari e la cura di quelli degli amici hanno consumato innanzi che potessimo neppur sospettare alcun che di così gran cose che si banno a sapere da un oratore) (1)?\*

Si desume chiaro da quanto ara si disse che l'educazione della più nobile romanu gioventà non si poteva di questa età rivolgere gran fatto nè a sciense nè a lettere, perche o appena si conoscevano, o non si riputavano necessarie ad un popolo prescelto dal destino a dominare e reggere il mondo. Tutta l'educazione scientifica e letteraria si riduceva

(1) De Orat. Lib. 1. 16.

dunque di questi tempi ad esercitare con qualche diligenza la facoltà di discorrere che ognuno neturalmente si aveva, ed a procaeciarsi lo necessarie cognizioni nel diritto civilo e nel pontificio; e di queste cose e così di quelle del governo e della milisia e della patria istoria erano primi maestri i padri e le domestiche tradicioni e la pubblica dieciplina e la privata. Di questo hasel mua prova nelle parole che da Cicerone si pengene in bocca al minore Africano, distruttor di Cartagine; il quale invitato da Lelio a discorrere del governo della repubblica dichiara «che ne parterebbe siccome nomo romano per diligenza del padre nobilmente educato e fino dalla puerizia acceso di desiderio di imparare, ma più ammaestrato dall'uso e da' domestici insegnamenti che noa dalle lettere (1).» indi si vede che per l'esempio avito e paterno e per la continua istruzione nella gente Mucia si con. tinuò come ereditario lo studio delle leggi (2), e che per mancanza di scuole non v'avea del ben parlare e gentile altro maestro che l'uso delle famiglie; di che per altro Cicerone, da cui questo si osserva, poche ne loda, cioè quella dell'Africano e di Lelio, e la Sempronia e la Mucia che da una Cornelia e da una Lelia lo avevano imparato (3). Quanto poi alla lingua voolsi anche considerare. ch' essa, a differensa di quello che avvenne tra' Greci, lu presso i Latini dirossata ed arricchita più dagli oratori che non dai poeti, onde Orazio ledando di ciò il vecchio Catone ed Ennio non sensa causa pone questo nel secondo luogo, quello nel primo (4); di che sembra essere stato cagione, che i Rumani, grande amere portando alla patria e grande interesse prendendo per tutto ciò che la concerneva, più attendevano agli oratori nel foro che non per le pianze e pe' trivii ai rapsodi, o ne' teatri agli istrioni. La qual circostanza imprentò al parlare e alla dicitura latina quel carattere di nobile dignità che proprio era di que' fieri e grandi nomini, i quali in forsa delle loro cariche dice. vano ai popolo, e al popolo dopo averle deposte continuavano a dire per concervare il credito che si avevane dicendo acquistato.

Poche memorie si trovan di scuole; e la gioventh educata da que' padri e nel modo che fu fatto
vedere non avea tempo da perdervi. Primi a tenere una specie di scuola in cui si insegnamero lettere furono Livio Andronico ed Eunio, i quali, forse più per desiderie di venire in fama che d'ammaestrare altrui, jucominciareno a leggere e recitare i loro versi agli amici ed al popolo (5); ed è
credibile che altrettanto facessero gli altri poeti, e
quelli massimamente che scrivevano cose da non
potersi rappresentar ne' teatri. Che cosa propriamente insegnasse quello Spurio Carvilio che si ricorderà tra' grammatici, non si può bene indicare;
ma dall'uso generale de' grammatici greci e da

<sup>(1)</sup> De rep, Lib. I. 22. ed, Majo.

<sup>(2)</sup> Cicero de Off. Lib. 1. 32.

<sup>(3)</sup> Bruto 58.

<sup>(4)</sup> Ars. poet. v. 56.

<sup>(5)</sup> Sueton. de ill. grammat. c. 1.

quello de' latini della seguente età egli sembra avere letto e illustrato le opere di verso e di prosa degli antichi scrittori, siccome si sa avere fatto C. Ottavio Lampadione e L. Varguntejo (1). Verso la fine di questa età molte scuole greche si eprirono e la gioventà v'accorreva in folla; ma i severi senatori erano tanto avversi a quell'osioso sapere e a quelle sofistiche sottigliesse che le fecero chiudere cacciando del 162 tott'i maestri (2). Così essendo le cose quella stessa arte che più si pregiava, la stessa arte del dire, siccome in tanti e tanti lnoghi s'intende da Cicerone, s'apprendeva acquistando pratica prudenza e dicendo, e si perfesionava ascoltando chi nel foro perorava le cause, o davanti al popolo o nel senato ragionava delle cose domestiche o dello stato. Quanto apparteneva all'amministrazione della giustizia ed alla cognisione delle leggi s'imparava con assistere a' giudixii, con servire siccome contubernali a' magistrati, e più con recarsi nella casa d'alcun valente giureconsulto e qui udir le risposte e i consigli che ne' loro negozii ne riceveano i clienti. E quei nomini rispettabili per onori per età e per sapere amavano di vedersi intorno e quasi pendente dalla loro bocca una fiorita gioventù ch'era la speransa della repubblica, e le eran cortesi di quanto in una lunga e laboriosa vita avevano colla propria esperienza imparato o inteso dalla viva voce di chi con le sne gesta e le virth aveva illustrato la scorsa età. Così, per addurne alcun esempio ancora che noto è appartenere al secolo appresso, così Cicerone frequentò insieme con altri parecchi con grande assiduità la casa dell'augure Q. Musio (3) e dopo la sua morte quella del pontence massimo Q. Musio Scevola (4); così sappiamo da lui, come Salpicio e Druso osservavano e facesa certa corte a L. Crasso e M. Antonio onde trarne alcon ammaestramento nell'arte del dire (6); e da' tre libri dell'Oratore e dal Bruto e meglio ancora da quelli della repubblica, dal Catone e dal Lelio, in cui l'autore sembra aver voluto ritrarre i tempi che qui si considerano, si vede, come i discorsi di quegli nomini assennati rinsciveno a chi gli udiva d'istrusione e'diletto. Il lettore sarà nel tener dietro a questo ragionamento venuto per avventura pensando, che se quest'educazione tutta pratica, e questa dalla prima adolescenza fino all'estrema vecchiezza non interrotta serie d'occupazioni gravissime impedivano dall'un canto i Romani di dedicarsi, come fanno i nostri dotti, unicamente agli studii, non potevano dall'altro lasciar di produrre effetti anche buoni; e tra questi non gli si sarà affacciate come ultimo, che applicandosi agli studii solo in età matura e ben pratichi del mondo e degli nomini tatte il lore studiare s'indirissava più che alla privata soddisfazione, al vantaggio del pubblico; onde veniva che

ripatandole vane negligevano quelle sottigliesse di cui cotanto si piacevano i ciancieri Greci, siccome in infiniti luoghi si moetra da Cicerone (1). E quale differente tendensa prendano gli studii d'un populo e a quanto diversi risultamenti conducano secondo che è varia la condisione degli nomini che a quegli intendono, il prova quanto ora si disse de' Romani e de' Greci, e manifesto si vede negli scolastici, nel Galileo e nell'accademia del Cimento, ne' Francesi che vollero far filosofare le donne ed il popolo, e in certi paesi tedeschi dove i dotti non altro avendo a far che studiare e ghiribizsare e cercar guadaguo co' libri, di ogni misera quistioncella fanno un trattato, e trattandone minutamente rendono oscare le cose più chiare.

## Scope che si prefiggevano i Romani nel coltivare gli studii.

Le patrie istituzioni, i domestici ammaestramenti, la non interrotta milisia, il continuo maneggio di rilevantissimi pubblici affari, il sempre maggiore distendimento dell'impero, la pratica e il commercio con nazioni diverse per governo, per costumi e per lingua, l'ambisione e la gara facevano dunque avanzare i Romani in ogni genere di civiltà, e ciò con auspicii sì lieti da potersi tenere per fermo, ch'essi sarebbero giunti dove arrivarono di per sè soli e senza il sussidio d'un estraneo ammaestramento. Ma quello che in tale caso si sarebbe di necessità operato con somma lentesza si operò quasi d'un subito poiche pervennero ad assoggettare la Grecia. Nè per questo s'ha a dire, come taluno pretende, che se ciò non fosse avvenuto, essi sarebbero restati quali erano prima di conoscere i Greci; imperciocchè come non ci reca maraviglia, che tutti gli nomini tengano un medesimo modo in guardare, in toccare e in camminare perchè tutti hanno gli occhi, le mani ed i piedi fatti a un medesimo verso: egli sembra doversi dire, che tutt' i popoli, per essere dalla divina providenza stati forniti di uguali forze e facoltà, debbono, in parità di condizione, poter ritrovare le medesime cose ed escogitare le medesime arti. B in effetto; egli non pare potersi affermar da buon senno, che un popolo, il quale nell'arte di governare gli nomini e l'armi, le quali per chi se ne intende sono tra tutte le più difficili, non fu ne discepolo nè imitatore d'alcun altro, tal fosse e nulla più nelle lettere e nelle scienze. Bene è vero che i Romani ne presero distinta cognizione per opera de' Greci, e che da essi ne impararono l'artifisio e la teorica: ma siccome lo scopo che si prefissero nel coltivarle era diverso, l'uso che ne fecero riuscì molto diverso anch' esso e molto più savio. Chiunque conosce la storia politica e letteraria della Grecia ben sa, che se molti nomini vi attendevano allo studio per nobile vaghessa e desio di sapere, molti vi si applicavano per occupare il lor tempo, molti per guadagnarsene il pane, molti

<sup>(1)</sup> Sucton. de ill. grammat. c. 2. (2) Vedi il (). 27.

<sup>(3)</sup> Laello. I.

<sup>(4)</sup> De Legib. L. I. 4.

<sup>(5)</sup> De Oral. L. I. 21.

<sup>(1)</sup> De Orat. L. I. 17. 18. 19. 22. 23. etc.

per outentare profondità ed acutesza d'ingegno e vastità d'erudizione, e 'l più de' grammatici e dei filosofi per battagliare tra sè e per ammassare regole e precetti di così evidente inutilità, che nè essi nè alcuno de' loro discepoli si sogna di volgervi l'animo nel parlare e nello scrivere, nel pensare e nel vivere, mentre pare pretendono che per essi si abbia a imparare a parlare ed a scrivere, a pensare ed a regger la vita. In contrario i Romani che in questa e nella seguente età coltivavan le lettere; perchè tutti essendo dei principali della città, e tutti vivendo nella repubblica e per la gloria militare e la politica furono avventurosamente nella necessità di tenersi lungi da quella che da Cicerone si chiama "erudita vanità de' Greci (1);,, onde lasciando le oziose speculazioni e solo badando al massiccio scrivevano e parlavano da nomini, la cui suprema norma era " se utile non è quel che facciamo, stolta è la gioria nostra (2).,, Tale essere stato il loro intendimento in tutti e due questi periodi si scorge da tutti gli scrittori che ne sono a noi pervenuti, e così dalla testimonianza di due nomini che in questa seconda età forono per sapere chiarissimi. Il minore Africano facendosi presso Cicerone a discorrere della repubblica, tassa Aristotile e Polibio e forse altri che scrivendo dell'arte del governo prendon le mosse dal primo congiungimento d'un uomo con una donna, e usa le seguenti parole: "Io non ho preso l'assunto di dir d'ogni cosa siccome userebbe un maestro, e non prometto d'adoperarmi, onde nel mio discorso non abbia a mancare alcun che (3); " e C. Lelio, quegli che fu cognominato il Sapiente, pensava doversi studiare "quelle arti, per cui poter riuscire di vantaggio alla patria; tale essendo il più insigne dovere della sapienza, e'l principale argomento ed ufficio della virtù (4).,, Non deve far breccia che queste parole non sieno propriamente dell'Africano o di Lelio, ma di Cicerone; imperciocchè esse hanno peso maggiore perciò appunto che sono di lui, cioè d'un nomo vissuto nella seguente età e de' due ricordati molto più dotto e più applicato allo studio; che se la sua testimonianza non vuolesi ammettere, perchè egli appartiene al seguente periodo, ecco quella di tutt' i Romani che vissero in questo. Essi non per altro che per la prudenza chiamarono "cuoricino, P. Scipione Nasica che fu console due volte (5), e dissero " como acuto e di egregio cuore,, (ingegno) Sesto Elio "non perchè cercava cose da non potersi mai ritrovare, ma perchè a chi lo venia a consultare dava suggerimenti , onde trarsi dagli impacci che lo teneano in travaglio (6).,,

#### §. 25. Egregie disposizioni de' Romani per la cultura letteraria:

Poiche brevemente si dimostre, quale in questo periodo si fosse la condizione di Roma, quale l'educazione di que' suoi cittadini che potevano attendere alle lettere, quale lo scopo che in coltivarle si prefiggevano, egli si vuole ora disaminare, se il rapido loro incivilimento letterario fosse, come si disse essere stata opinione di alcuno, tatto opra dei Greci, o se i Romani da sè medesimi vi contribuissero in non piccola parte; e sebbene questo può in certo modo apparire da quanto fu esposto ne' precedenti paragrafi, tuttavia sembra deversene dire alquante più da vicino. E qui siccome v'avrà forse più d'un lettore, il quale a fronte degli argomenti riferiti durerà fatica a persuadersi, che l'intelletto d'un popolo si possa venire sviluppando e perfezionando da sè: lo si vuole prima di passare oltre pregar d'osservare, che se tutto l'umano sapere avesse a consistere semplicemente nell'imparare quello che altri ci insegna; nè'l mondo sarebbe oggi quale è, nè questi tanto vantati Greci avrebbero potute insegnare a' Romani gran cose, quantunque Eusebio in più d'un luogo della Preparasione evangelica faccia a' suoi saputi e orgogliosi popolani vedere, quanto essi debbano agli ignoranti e spressati Barbari. Da quest' inconcusso fondamento sembra dunque potersi a buon diritto conchiadere, che i Romani per la naturale forza del loro ingegno, pei frequenti e moltiplici commerci con diverse nazioni e segnatamente coi colti Etruschi, e per la prudente facilità di accogliere e fino di ammettere agli onori supremi gli stranieri, che nella loro nascente città si conducevano, erano mirabilmente preparati a ricevere ed approfittare degli insegnamenti dei Greci. Che se nella loro città non si scorgono lettere prima che fosse sottomessa la Magna Grecia e la Sicilia e conosciuta da presso la Grecia medesima: pongasi mente alla condisione di quella repubblica, e si vedrà, come essendo sulle prime tutta intenta a prender piede nel Lasio, judi a difenderei contro gli invidi e gelosi vicini, e poi a soggiogarli, il suo popolo non poteva aver voglia o trovare tempo da attendere a lettere. Ma poichè, in conseguenza del suo invitto valore, ebbero a mutar faccia le cose, e dalla continua prosperità dell'armi venne a sorgere in Roma un profoudissimo ozio e un'opulenza che sempre cresceva in messo alle incessanti guerre di questo e del seguente periodo: quel generoso e fiero popolo alla gloria della dominazione e dell'armi, che sempre furono i principali suoi idoli, seppe nobilmente accoppiare quella che vien dalle lettere.

Posto danque che lo stesso andamento delle cose di Roma, e non già la fatica che se ne diedero i Greci, fossero la causa prossima del suo incivilire, si verrà ora mostrando come ne' Romani sorgesse grande e generale amore per le lettere greche; e si conoscerà anche da questo solo, che s'essi non erano dotti, non erano nè anche bar-

<sup>(1)</sup> Pro Flacco ap. Hieron, comm. ad Galatas Lib. 1, 3, et Ep. X, 3.

<sup>(2)</sup> Phaedr. fabul. Lib. III. fab. 17.

<sup>(3)</sup> Cicero de rep. Lib. 1. 24. ed. Majo.

<sup>(4)</sup> *Ibid*, 20.

<sup>(5)</sup> Tuscul. Quaest. Lib. I. 9. Bruto. 20.

<sup>(6)</sup> Cicero de rep. Lib. eod. 18. Tuscul. quaest. ibid.

bari e rossi quanto alcuno ce li vuole sappresentare, e che appunto perciò mal si pretende, che essi tutto debbano a' Greci, quasi questi avessero un'arte poco meno che magica di sbarbarir le nazioni. Eppure s' hanno prove in centrario nella loro storia medesima; e una, per tacere di altre che non sono così luminose, se ne vuole qui riferire. Dall'anno 530 av. l'era volgare, in cui Ciro occupò l'Asia minore, fino al 330, in cui il regno da lui fondato fo rovesciato per Alessandro. i Greci dell'Asia, quelli cioè ch'erano stati i primi a incivilire, e furono gran tempo i più culti, ebbero ad ubbidire a' Persiani; e quelli d' Europa li vennero a conoscer da presso dopo le guefre di Dario figlimole d'Istaspe, che regnè dal 521 al 487. In questi due secoli elibero gli uni e gli altri a combattere assai volte contro i Persiani nell'Europa, nell'Asia e nell'Egitto; e sebbene attesa la lor disunione non potessero a forsa d'armi penetrare nel cuore del regno, vi pervennero per altra via; perchè mancando di quel fermo carattere politico, che solo può far grande nna mazione, e perciò più curando il privato interesse che'l pubblico, e nulla badando alla nazionale inimicisia, sempre in gran numero vi si condussero a trafficare, a servire a que' grandi e a quei re, a brigare e intrigar nella corte e presso i satrapi, a militarvi per soldo a migliaja e migliaja. Chi dalla loro storia conosce i Greci, e in particolare i sofisti, i retori, i grammatici e i più dei filosofi, non esiterà punto a concedere, che come questa genje venne a Roma a vendere ed ostentare il sapere, essa si sarebbe recata a farlo in Babilonia ed in Susa, dove v'avesse trovato accoglienza e opportunità rispondente agli avari e vani suoi desiderii. Ora appunto questa differenza tra i Perstani e i Romani, cioè la diversa disposizione degli animi e'l diverso stato dell'incivilimento e della cultura fu causa, che i primi non tracesero partito nessuno da cos\ lungo e frequente commercia coi Greci, e i secondi pervenissero in breve ora a uguagliare, e in molte cose a superare questi loro vantati maestri. Una scintilla che cada sull'arena o nell'acqua si estingue; una che penetri in un pagliajo lo avvampa; i Greci furono la scintilla, i Romani il pagliajo. Ed ecco come il pagliajo avvampò.

## Sorge in Roma grande amore per le lettere greche.

Sebbene nè gli Aborigini, nè i Latini, nè i Remani non traggono origine da colonie greche venute nel Lazio (1), non si vuole negar che i Romani non potessero forse fin già dal principio della loro città aver qualche contessa dei Greci e delle lor cose; imperciocchè avendo Romolo aperte il suo asilo dopo che già v'avea delle colonie greche vul continente d'Italia e nelle isole, egli poè assai bene avvenire, che un qualche Greco malcontento della sua sorte o spinto dall'ingenito irrequieto

spirito di sua nezione si conducesse anche a Rema. Questa conghiettura diviene certessa dopo la metà del secondo secolo dell'era romana, quando si vede come il quinto re di Roma era nato d'un Greco, come il settimo mando consultare l'oracolo di Delfo, come cent' anni dopo la sua cacciata s'inviò, se pur fu cos), a prendere notisia delle leggi e delle istituzioni de' Greci. Ma ciò non estante cotanto poco si conoscevano allor da' Romani le cose greche e la lingua, che i decemviri, tra cui pur sedevano quegli stessi che si dicono avere visitato la Grecia, s'ebbero nella compilazione delle dodici tavole a giovare dell' opera d'un fuormecito di Efeso (1); sicchè solo due secoli dopo cioè sole del 240 av. l'era velg. si puè dire con qualche fondamento avervi avuto in Roma alcuna cognizione di lettere greche. A quest'epoca quella letteratura era in egni sua parte salita tante alte da non petere se non declinare, siccome già declinava in effette; imperciocchè non solo ogni genere di poesia era stato portato a quel grado di perfezione che tolse a tutt' i secoli e a' popoli la speranza di fare di meglio; ma già il buono Erodoto, nato nel 484, e'l profondo Tucidide, nato nel 471, e'l dolcissimo Senofonte, nato nel 449, avevano mostrato, come in maniera diversa, ma sempre eccellente, scriver l'istoria; già Socrate, nato del 470, « aveva il primo chiamato la filosofia dal cielo sulla terra e datole luogo nelle città e introdottola nelle case (2), » già Platone, nato del 439, s'era elevato fin deve può umano ingegno senza l'ajoto della divina rivelazione; già Aristotele, nato del 384, aveva illustrato, distinto e ordinato ogni ramo del saper filosofico; già Demostene, nato del 305, aveva tuonato contro Filippo e perorato la causa della corona. Più d'un secolo corse tra la nascita di Demostene e la conquista che si fe' da' Romani della Magna Grecia nel 266; ed essi n'erano padroni omai da ventisei anni, e il loro popolo aveva per le frequenti guerre sostenute in quelle contrade e pei moki commerci con que' popoli acquistato gran pratica de' loro costumi, degli usi e della lingua, quando venne nella loro città Livio Andronico, il quale co' suoi drammi e più coll' insegnamento e colla spiegazione de poeti greci (3), crebbe la voglia di conoscerne meglio la lingua e le lettere. Trentacinque o quarantadue anni appresso vi fu condetto anche Q. Bnnio, il quale potè darsi vanto «d'aver per lungo tratto di tempo pasciuto i Romani colla lingua greca (4); » e la famigliarità in cui egli visse cogli nomini più illustri dell'età sua ci dimestra, quanto Roma omai si dilettasse di greche lettere. L'amore di queste sorto tra' Romani per la cognizione che ne presero nella Magna Grecia, e fomentato da' loro primi poeti, che andavano imitando i Greci come meglio sapevano, venne in processo sempre cre-

<sup>(1)</sup> Vedt il §. 6.

<sup>(1)</sup> Plinius Lib. XXXIV. c. 5.

<sup>(2)</sup> Cicero Tuscul. Quaest. Lib. V. 4.

<sup>(3)</sup> Suetonius de ill. gramm. c. 1.

<sup>(4)</sup> Apud Festum in regium.

scendo per l'ingerenza, che la repubblica press nelle cose stesse dell'Eliade e del Peloponneso, e per l'affaccendarsi d'una folla di Greci e Grecucri (Graeculi) (1), i quali se ne vennero a fare maestri. Imperciocchè alla fama di tanta ricchesza e splendore di Roma e del sicuro spaccio di loro derrate trassero da ogni parte dell'oscura e impoverita lor patria retori, sofisti, grammatici, filosofi, medici, letterati di ogni maniera; e i Romani tanto avidi di sapere come liberali dell'oro, poichè nella pubblica e privata agiatessa e nell'ozio ebbero tempo e commodità di attendere a quelle arti, a cui ne' secoli passati, e quando i Cincinnati lasciavan l'aratro per assumere la dittatura, non avevan potuto, vi si applicarono con quell' impegno che assicura il anccesso; e se i Greci non seppero approfittare di questa loro inestinguibile sete d'istruirsi, non vaglia. Boriosamente spacciandosi maestri di tutto lo scibile, a stuolo, e, come scrive il greco Diodoro, ogni di si conducevano a Roma (2); e facendo in ogni luogo, e tra qualunque sorta di persone vana mostra di lore scienza (3) « rompevano gli orecchi a' Romani (4), » e dando loro poco men che de' Barbari « montavano impudenti nelle scuole in bigoncia, e della turba degli uditori invitavano chiunque volesse loro proporre delle quistioni, a cui estemporaneamente rispondere (5). » Non erano però tutti questi Greci ad un modo, perchè se ve n'avea di questi « oziosi e loquaci (6) » che venivano ad aprire bottega, non mancava qualche nomo di sommo merito e pari dottrina, che per l'eccellenza dell' ingegno e della virtà vivea in credito e nell'affesione de' cittadini più illustri.

Tra il naturale desiderio de' Romani e questo continuo affaccendarsi de' Greci, quest' amore per le loro lettere e le scienze cost universalmente si disfuse e così rapidamente aumento, che non contenti d'imparar quella lingua quanto bastasse per gustarne i prosatori e i poeti, non pochi Romani per la frequente occasione di trattare in pace e in guerra co' popoli che la parlavano la presero a scrivere; sicchè oltre Pabio il pittore e L. Cincio Alimento e C. Sulpisio Gallo, ricordati que' due tra gli storici e 'l terso tra' filosofi, molti nomini de principali e de sommi si possono in tal proposito addorre, quali per cagione d'esempio Tib. Sempronio padre de' Gracchi, console nel 178 e nel 164, e censore, di cui da Cicerone si cita un' orazione greca tenuta a quelli di Rodo (7); il figlio del maggiore Africano e padre adottivo del minore che scrisse «un'istoria greca con somma soavità di stile (8), » ed A. Po-

(1) Cicero in Pison. 29 pro Flac. 10. Tuscul. disput. Lib. I. 55. de Orat. Lib. I. 22. etc.

stamio Albino console nel 152, che compose en ch'egli un' istoria in greco (1). A questi coltivatori delle lettere greche aktri più se ne potrebbero aggiugnere traendone i nomi dal Broto e da' libri dell'Oratore, in cui così gran numero di Romani di questa e della seguente età si vede da Cicerone per tal mutivo lodato, ch'egli sembra, essere allera avvenuto in Roma quello che tra noi nel secolo XV. nel XVI, nel XVII. e ne' seguenti. Imperciocche in quella guisa che per essere stati gli Itatiani i primi ad aver scrittori volgari eccelicati, e per avere Roma e Firense prima d'ogni altra città acquistato fama di compiute scuole di cortesia e bel costume, tutte le persone di qualche guste s'invogliarono d'imperare la lingua e di prendere le maniere di quel popolo tanto civile; e come quando gli Spagnuoli tennero il principato d' Europa non pareva aver gentilessa o cultura chi non sapeva spagnuolo e non usava modi e vestir spagnolesco: così noi abbiamo a veder da eltre un secolo, che nessuno può apparir ben creato o di qualche garbo s'egli non si snatura e non cerca d'apparire francese nel ponsare e nel fare e nel dire. E come a farci ravvedere di così gran matteria non vale il lesso che viene da quest' infranciosamento di tutto il mondo, non valse in Roma coutro i Greci ne lo sdégno di alcuni nomini austeri, nè l'autorità de' magistrati; che anzi cotacto è, cotanto sempre fu potentissimo l'impero della moda, che quello stesso rigido Catone, ch' ebbe a dire in senato di non poter sofferire che la città si volesse far greca e s'adoperb per farne cacciare i sofisti ed i retori, piegò 'l collo a quel giogo e mosso da capidità di sapere o strascinato dalla corrente si lasciò andare ad imparar greco in età molto avanzata (2). Da questa passione di conoscere e d'ammirare a tal segno le cose straniere ne seguitò quello che ne suol derivare; perchè lasciando quanto appartiene a' costumi e dicendo solo delle lettere, questo così impegnato studio del. le greche nocque grandemente a quello delle latine e alla coltivazione e al perfesionamento del patrio idioma. Non essere poi questa semplice conghiettura, si dimostra osservando, come Cicerone in quel gran numero d'oratori ch'egli ricorda dal vecchio Catone a C. Giulio Cesare dittatore solo dieci in dodici o ben pochi più ne trova da lodare per eleganza e proprietà di dire latino (3); e come egli coll'esempio " di C. Memmio perfetto nelle lettere greche ma schifo delle latine (4),, e di "T. Albasio che riusch in quelle non solo dotto, ma Greco (5) cl fa conoscere, che i Romani credetter gran tempo di venir riputati dotti sol quanto potevano ostentar greco sapere; la quale smania non si corresse se non verso i tempi di Q. Lu-

<sup>(2)</sup> Excerp. de virt. et vit. e. 73.

<sup>(3)</sup> Cicero de Orat. Lib. 11. 4.

<sup>(4)</sup> Ibidem 5.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. I. 22.

<sup>(6)</sup> Ibid. loco cit.

<sup>(7)</sup> Brute 20.

<sup>(8)</sup> Ibid. 19.

<sup>(1)</sup> Bruto 20.

<sup>(2)</sup> Cicero de sonect. 1, 8. Cornel. Nepos et Plutarchus eodem.

<sup>(3)</sup> Bruto 28. 34. 35. 64. 74. 77.

<sup>(4)</sup> Ibid. 70.

<sup>(5)</sup> Ibid. 35.

tasio Catulo che del 101 trionfo insieme cou Mario de' Cimbri (1).

Non era ancor corso un secolo dal primo dramma di Livio Andronico, e Roma era omai come si vide tutta piena di Greci e Grecucci e di lettere greche, e i cittadini suoi così grandi come popolani si trovavano in continuo commercio con quella gente e come in necessità d'impararne e saperne il linguaggio; i grandi perchè s' avevano a recare o come governatori o come ambasciatori in tanti paesi di lingua greca in Buropa ed in Asia; i popolani perchè colà seguitavano i grandi come loro ministri, o perchè in quelle contrade a lungo soggiornavano militando o rascuotendovi le pubbliche entrate. Dal che chiaro comprendesi che questo così universale e così intenso studio del greco e delle sue lettere non potè in nomini affaccendati quali erano i Romani nascer tanto dall' intrinseca bellezza 'di quelle o dall' importunità di chi si faceva a insegnarle, quanto più tosto dall'ampiesza dello stato e delle necessità sue e dallo spirito d'emulazione, per cui quegli gomini tanto nell'operare come nel sapere si sforsavano di superarsi l'un l'altro. In tale stato di cose, in tale disposizione degli animi una fortuita combinazione di tre avvenimenti, che si successero in uno spasio di soli otto anni, addusse in Roma e disperse per l'Italia un gran numero di Greci di molta dottrina, onde meglio e più che non si avrebbe potuto coll'opera di que' mercenarii, di cui si pariò, si conobbero i veri pregii del greco sapere e della letteratura, ma insieme gli enormi vizii della greca nazione. Sono questi la venuta di Cratete di Mallo nel 168, quella degli ostaggi achei nel 167, e quella de tre ambasciatori ateniesi nel 156; e d'ognano di questi per avere molto infinito negli studii di Roma e dell' Italia si vuol brevemente vedere.

## 9. 27. Greci illustri venuti a Roma.

Non melto dopo la morte di Ennio, Attalo re di Pergamo mando a Roma per trattarvi certi suoi affari Cratete, nativo di Mallo città della Cilicia, filosofo della setta degli stoici e cotanto felice coltivatore d'ogni maniera di buone lettere che gliene vennero i nomi di omerico e di critico (2). Ora volle fortuna ch'egli in quella città si rompesse una gamba, e dovendo perciò guardare il letto gran tempo incomincio in quell'osio a discorrere con chi lo visitava delle molte cose ch'egli sapeva e ad esporre un qualche greco scrittore, e tanto piacquero que' suoi ragionamenti e quell'istruzione che guarito li continuò durante tutta la sua legasione, tenendo pubbliche lezioni con gran concorso ed applauso. Molti Romani fattisi ad imitarlo presero sul suo esempio a leggere, commentare e illustrare i poeti latini di maggior grido, siccome fece C. Ottavio Lampadione colla guerra pu-

(1) Bruto

nica di Nevio, L. Varguntejo cogli annali di Ennio ed altri con altri poeti (1).

Lo stesso anno dell'arrivo di Cratete si diè fine alla guerra con Perseo re di Macedonia; e avendo il senato conoscinto, come di molti Greci avevano in essa o apertamente o di nascosto parteggiato per quel re, comando, si facesse di questi suoi fautori diligente ricerca; e si fu in forsa di tale comando, che dopo la vittoria da ben mille Greci vennero trasportati a Roma e condannati a starsi lungi dalla patria non meno che diciassett' anni. Oltre molti nomini di chiara fama e non ordinaria dottrina v'avea tra questi il celebre storico Polibio e quel Panesio che da Cicerone viene gindicato forse il primo di tatti gli stoici (2); e i dae giovani fratelli, figlicoli di L. Emilio Paolo, Q. Fabio Massimo e P. Cornelio Scipione che poi fu il mimore Africano, presi d'ammirazione per quel loro portentoso sapere, cercatone l'amicizia si diedero loro per compagni indivisibili onde potersi nella loro conversazione erudire (3). Siccome diligenti ausi assidni uditori di questi e altri Greci si citano anche C. Lelio, quegli che poi fu detto il sapiente, e L. Furio, de' quali Cicerone crede dover ricordare siccome cosa notabile, che praticavano in pubblico con questi stranieri; facevano altrettante e Q. Musio Scrvola e Q. Elio Tuberone e C. Sulpicio Gallo " che più di qualunque altro de' nobili attese allo studio di lettere greche (4) , e con essi altri non pochi (5). Già da cinque anni trovavansi in Roma questi poveri esnli, quando del 162 il senato con un decreto, che si riferisce da Suetonio e da A. Gellio, ingiunse al pretore M. Pomponio Matone ch'egli dalla città facesse slogiare i retori e i filosofi (6), o com' egli sembra potersi intendere dal ricordato passo di Polibio tutti in generale i Greci, i quali in conseguenza di tale provvedimento vennero dispersi in varie città. Nessono de' tre mentovati scrittori adduce il motivo di tale cacciata; ma a considerare che a così decretare concorsero nomini di somma autorità, e alcuni come Gracco e Catone di grande perisia nelle lettere greche; a vedere per quali ragioni quest'ultimo cotanto s'adoperò onde presto venissero rispediti gli ambasciatori degli Ateniesi di cui si dirà, è lecito credere, che nol facessero per sotica ignoransa, ma perchè molti di que' Greci o per bisogno o per osio o a sollecitamento altrui avessero aperto delle scuole , e que' gravi senatori , i quali allevati nella severa e laboriosa pristina disciplina avevano all'esercizio dell'arti sol degne di uomini romani saputo accoppiare lo studio delle greche, non vedessero di buon occhio la gioventù dimen-

<sup>(2)</sup> Suidas in lex. Crates.

<sup>(1)</sup> Sueton. de ill. grammat. c. 2.

<sup>(2)</sup> Academ. quaest. Lib. IV. 33.

<sup>(3)</sup> Polyb. Lib. VI. Diodorus Excerp. de Virt. et vit. c. 73. Vell. Paterc. Lib. I. 13.

<sup>(4)</sup> Cicero Bruto 20.

<sup>(5)</sup> Cicero de Orat. Lib. II. 37. Brute 26. de finib. Lib. II. 8. Orat. pro Mur. 31. etc.

<sup>(6)</sup> Sucton. de cl. orat. c. 1. Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. XV. c. 11.

tica del campo e del sole starsi tutt'i di all'ombra e nell'osio scolastico. Forse v'ebbe qualche parte l'orgoglio, visio da cui i Romani non si seppero sempre difendere, forse v'ebbe qualche colpa alcuno de' Greci medesimi; ii che sembra potersi arguire leggendo in Polibio com'egll'ed alcun altro ettennero dal pretore il permesso di starsene (z), e trovando presso Seneca ed Ateneo, che pajono alludere a questo fatto, che i sofisti foroso cacciati siceome corruttori della gioventà (a).

Ma longi che per questo editto scemasse Pamor delle lettere greche, esso continuò a crescere e ricevette nuovo fomento quando sei anni appresso gli Ateniesi, essendo per giudizio de' Sicionii stati condennati a pagare a quelli d'Oropio la somma di cinquecento talenti in rifacimento del guasto dato alla loro città, mandarono a Roma per impetrare una diminusione della multa tre filosofi, i più famosi che allor si vivessero e ognano principe della sua setta; e furono lo stoico Diogene, il Peripatetico Critolao e l'Accademico Carneade. Non poterono questi resistere al prurito "d'ostentare il loro sapere " e presero a farne mostra , ragionando in pubblico sopra varie materie prima ancora d'essere ammessi in senato; e i giovani romani maravigliati e sorpresi a trarre ad udirli , ad ammirare in Diogene il sobrio e misurato dire , in Critolao la fiorita elegansa, in Carneade la veemensa e la forza (3), a celebrarli per ogni dove, ad estollere Carneade siccome nomo miracoloso e ad ascoltario con tale impegno che "ogni altro passatempo, ogni altro diletto lasciando quasi presi da furore s'applicavano alla filosofia (4).,, Non poteva questo piacere a que' nomini austeri e di grandissima autorità che poco innanzi avevano fatto allontanare i filosofi e i retori; e meno degli altri due loro doveva garbare Carneade, il quale, seguendo l'uso della sua segola di disputar d'ogni cosa pro e contra, tanto aveva insieme e di forsa nell'argomentare e di destressa nel dire " che nei suoi discorsi nessuna proposisione mai sostenne cui non facesse trionfare, nessuna mai ne impugnò cui non abbattesse (5)-,, Mise egli il colmo, non si può ben dire se alla sun steltezza o alla vanità, quando avendo un dì, presente Catone e altra gran gente, perorato in lode della giustisia, il d'i appresso con non minore forsa e facondia la biasimò (6). Questo, a dir poco, poco discreto abuso di tanto ingegno stomacò siffattamente molte gravi persone ch'erano state a udir quel discorso, che l'austero Catone venuto in senato non duro fatica a persuadere a quell' augusto consesso, essere bene che a quegli ambasciadori si desse commiato al più presto (7).

(I) Loco cit;

 28. Riflessioni sull'influenza che i Greci ebbero nell'incivilimento letterario di Roma.

Da quanto fine qui fu discorso del coltivamento delle lettere greche presso i Romani si scorge, con quanto poco fondamento da molti si creda ch'essi rozzi affatto e senz'alcun gusto si stessero, finchè giunsero nella loro città que' Greci di cui si parlà. Imperejoechè sensa ridire quello che fa amplamente mostrato, che alloraquando questi yennero a Roma, molti e molti di que' cittadini già dovevano avere imparate il greco, e trovato occasione di conoscere quelle lettere, egli giova osservare, che sensa questa previa cultura, quei maestri, o avrebber tacciuto o parlato a chi non gli intendea. Tutta questa preparazione era nata in Roma in conseguensa della conquista di tanti paesi greci; e comunque non si voglia negare che i Greci, per essere stati nell'incivilimento di tanto anteriori, non rinscissero a' Romani di modello e di guida: merita qualche attenzione la circostanza, che il dirozzamento de' Romani derivò bensì dalla greca letteratura, ma s'aperò da nomini italici, cioè da Livie Andronico, da Gneo Nevio, da Q. Ennio e da quegli altri obe si ricorderanno nella seguente sezione. E che questi fos. sero Itali, si può sens'alcun dubbio inferire, vedendo che scrisser latino, cosa che fecero ben pochi Greci, e che nessuno di essi avrebbe fatto in quella età, onde non avvilirsi in usare il linguaggio de' Barbari. Quanto al direi che i Romani debbono ai Greci il buon gusto, senza ricordare ch'essi nol seppero far nascere tra' Persiani, tra gli Illirii, tra gli Sciti e i Sauromati, in messo a cui si condussero ad abitare, e con cui ebbero a mantenere così frequente commercio, prima ancora che non coi Romani, si vede che questa ella è cosa da non potersi nè insegnare, nè appresdere, come non il buon giudizio, non la prudenza; dal che si vuole conchiudere, che se i Romani ne ebbero, l'ebbero come i Greci per benigna concessione della natura. Imperciocchè, se lasciando i primi poeti latini i quali per quelle ragioni che si diranno furono traduttori e imitatori dei Greci, noi di antichi prosatori latini non avessimo così scarsi e informi frammenti, si potrebbe forse mostrare che i Romani sapevano scrivere, c bene, prima di conoscere i Greci. Sieno prova di quest'assersione due squarci d'orazione in cui il vecchio Catone e C. Sempronio Gracco espongono un fatto identico. Gracco appartiene, siccome è noto, alla seguente età, e fu « uomo di fioritissimo ingegno, d'ardentissimo studio ed ammaestrato fin dall'infanzia (1); » perchè la Cornella sua madre aveva provveduto lui e'l fratello dei più valenti maestri che allor s'avesse la Grecia (2); Catone in contrario era figliuele del suo grande ingegno e che non seppe di greco se non ne' saoi ultimi auni. Fa egregiamente a questo proposito un luoge delle Notti attiche di A. Gel-

<sup>(2)</sup> Seneca, Consol, ad Helv. c. 20. Athaeneus Dypnosophist. Lth. XIII.

<sup>(3)</sup> Aul. Gall. Noct. Attic. Lib. VII. c. 14.

<sup>(4)</sup> Plutarch. Cat. Majore.

<sup>(5)</sup> Cicero de Orat. Lib. 11. 38.

<sup>(6)</sup> Quintil. Instit. orat. Lib. XII. c. 1.

<sup>(7)</sup> Plutarchus Cat. Majore.

<sup>(1)</sup> Cicero Bruto 33.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. 27. Plutarch. Graechis.

lio, in cui egli vuole mostrare, come alcuno a gran torto preferisse C. Gracco a Cicerone. « Noi legevamo, scrive egli, pochissimo fa un'orazione di Gracco intorno le leggi da lni promulgate, in cui cercando destare quanto più poteva di sdegno, fa grande lamento perchè M. Mario ed altri onorati abitanti di municipii italici erano da' magistrati del popolo romano contro egni diritto stati battuti colle verghe. Queste sono le parole che egli usò in tale argomento - Nuper Theanum Sidicinum consul ventt, uxorem dixit in balneis virilibus lavari velle. Quaestori Sidicino a M. Mario datum est negotium, uti balneis exigerentur qui lavabantur. Uxor renunciat viro, parum cito sibi balneas traditas esse, et parum lautas fuisse. Ideireo palus destitutus est in foro, eoque adductus suae civitatis nobilissimus homo M. Marius: vestimenta detracta sunt, virgis caesus est. Caleni ubi id audiverunt, edixerunt, ne quis in balneis lavisse vellet, cum magistratus romanus ibi esset. Ferentini ob eandem causam praetor noster quaestores arripi jussit. Alter se de muro dejecit, alter prehensus et virgis caesus est .... Gracco in altro luogo disse pur anche così. Quanta libido, quantaque intemperantia sit hominum adolescentium, unum exemplum vobis ostendam. His annis paucis ex Asia missus est qui per id tempus magistratum non ceperat, homo adolescens pro legato. Is in lectica ferebatur; ei obviam bubulcus de plebe venusina advenit, et per jocum, cum ignoraret, quid ferretur, rogavit, num mortuum ferrent. Ubi id audivit, lecticam jussit doponi ; stuppis quibus lectica deligata erat usque adeo verberari jussit, dum animum efflavit. Tale foggia di dire sopra misfatto così violento e crudele non si discosta punto dal parlar quotidiano. » A fare poi toccare con mano, quale e quanta sia la differenza tra Cicerone e Gracco adduce Gellio que' luoghi in cui da Cicerone si descrive il supplizio di P. Gavio, cittadino romano del municipio di Cosa (1), e lodatili, com'era dovere, continua cos). « Che se alcano ha l'orecchio cotanto rozzo ed agreste da trovar poco diletto in questo splendido ed ameno discorso, in quest'agginstatessa di parole, ed ama le cose prische, perchè brevi e senza ricercatezza e senz'ornamenti sono piene di certa nativa dolcezza, e vi scorge quell'ombra e quella tinta di rimota antichità: costui, s'egli ha un po' di giudizio, consideri il discorso tenuto in una simile causa da Catone, uomo di tanto più vecchio, alla cui forsa e copia Gracco ne pure aspirò, e comprenderà, s' io non erro, come Calone non contento dell'eloqueusa dell'età sua volle già allora far quello che poi si fece per Cicerone. Imperciocche in quel libro, che ha per titolo delle false pugne, così egli si viene dolendo di Q. Termo. Dicit a decemviris parum sibi bene cibaria curata esse; jussit vestimenta detrahi atque flagro caedi . Decemviros Bruttiani verberavere, videre multi mortales. Quis hanc contumeliam, quis hoc imperium, quis hanc servitutem forre potest? Nomo hoc rex ausus est facere. Eam fieri bonis, bo-

no genere natis beni consulitis? Ubi societas, ubi fides majorum? Insignitas injurias, plagas, verberra, vibicas, eos dolores atque carnificinas, per dedecus atque maximam contumeliam, inspectantibus popularibus suis atque mullis mortalibus, te fucere ausum esse? Sed quantum luctum, quantumque gemitum, quid lacrymarum quantumque fletum factum audivi? Servi injurias nimis aegre ferunt, quid illos bono genere natos, magna virtuta praeditos opinamini animi habuisse atque habituros dum vivent (1)?

Così parlava avanti la fine di questo primo periodo un nomo romano, e parlava senz'altro ammaestramento che quello della natura e d'una diligente osservazione; e come i Greci con quelle due guide giansero a discoprire i precetti e i prestigii dell'arte oratoria, si può sensa taccia di patrio orgaglio asserire, che con quella forma di governo e colla felicità di que' maravigliosi ingegni l'eloquenza si sarebbe perfezionata in Roma anche sensa il sussidio de' Greci, sebbene forse alquanto più tardo. Sarebbe avvenuto lo stesso anche della poesia. Imperciocchè s'egli non si vuole negare, che i poeti, i quali si ricorderanno nella seguente sezione, non sarebbero sorti nella città di Roma, dove il suo popolo in luogo di portare le armi contro i paesi tenuti da' Greci le avesse di questo tempo rivolte contro l'Illirico, la Germania e le Gallie: cos) non sembra potersi negare che altri, e forse ancora in questa medesima età, ve ne sarebbero sorti, i quali non sarebbero riusciti semplici traduttori o imitatori de' Greci. È la poesia non altro che imitazione rappresentazione della natura, non quale il volgo nelle cose esistenti la vede, ma quale nella sua ideale bellessa la scorge l'invasato poeta. Chi altri che questa natura fu maestro al cautore di Job, chi ad Omero, ad Esiodo, a Teocrito? E se Virgilio lottò con tutti e tre questi sommi, e pervenne a cedere di poco al primo, a superare il secondo, ad eguagliare il terso: ragion vuole si creda, che quella bella e delicata e grande anima avrebbe trovato in sè stessa, e nelle gesta del popolo suo, e nella lieta ubertà de' pascoli e de' campi d'Italia, quelle ispirazioni che si dicono in lei eccitate dalle muse di Grecia. Imperciocchè chi pretende che così egli come Ovidio, e Lucrezio, come Tibullo e ne' sermoni e nelle epistole Orazio non altro sieno che imitatori de' Greci, non sembra essere mai stato avvivato da quel fuoco celeste che dà vita alla creta, nè avere distinto tra imitasione d'un poeta ed imitasione della natura; e s'egli vuol vedere e toccare con mano, quale e quanta sia la differenza tra un imitatore servile e sens'anima, e colui che sull'altrui tracce va ad attingere il helio a quell'inesausta corgente a cui attinue chi lo guidò: confronti questi sovrani poeti con que' verseggiatori che inondarono Italia di freddi cansonieri e di scipiti capitoli. Vale della poesia quello che della pittura; e in quella guisa che Cimabue, e

<sup>(1)</sup> In Verr. Lib. V. 62. 63.

<sup>(1)</sup> Noct. Attic. Lib. X. c. 3.

Giotto e Masaccio, o i divini ingegni di Lionardo da Vinci, di Fra Bartolommeo e di Michelangelo poterono con indefesso e filosofico studio della natura non già ravvivar l'arte loro da più secoli estinta, ma crearla si può dire di unovo: quegli italici cigni avrebbero anche seusa i Greci dai rozzi versi dei Fanni saputo elevarsi a segno di tramandare a noi una poesia latina non punte inferiore a quella che abbiamo, sebbene alquanto diversa perciò che appartiene alla forma ed agli ornamenti. Questa proposizione non può apparire ardita a chi vuole considerare, come e quando e per opera di chi sorgesse la poesia volgare, e come essa si differenzi dalla greca e dalla latina. Tanto erano nel medio evo fitte per tutta Europa le tenebre, così crassa per ogni dove l'ignoransa e così profunda, che nessano può supporla maggiore presso i Romani, non già nel V. o nel IV., ma nè auche nel secondo o nel primo secolo della loro città. Eppure verso il tempo delle crociate, e per quel potentissimo impulso e principi e cavalieri, e nomini d'arme e di corte, tutto gente sensa lettere, tutti senz'altro maestro che 'i cuore, si misero in ogni regno d'Occidente a cantare armi ed amori; e que' lor carmi, forse non meno inconditi di que' dei prischi romani, aprirono all'animoso Dante la via di penetrar nell'abisso e d'ascendere al cielo, e destarono i cantori di Laura, di Orlando e Goffredo.

Ma perchè questi Romani, che tanto avrebbero potuto fare da sè e divenire autori d'una letteratura originale e come novella, perchè non ebbero essi a riuscire creatori se non nella sola ginrisprudenza, e ad essere nella poesia, nella filosofia, nell'eloquenza non altro che grandi e felici imitatori, ma però sempre imitatori de' Greci? Perchè? Perchè erano nomini, ed erano nomini romani. L' nomo ripugna per sua natura alla fatica, e più vi ripugna quanto è meno colto; e perciò se una cosa intraprende che non esiga risolusione istantanea, ma dia luogo alle varie operazioni dell' intelletto, la volge e la rivolge nell'animo e consulta i tempi passati, i presenti e gli amici nella lusinga di trarne consiglio ed ajuto; e se tal ne ritrova che gli soddisfaccia, lo pondera, lo modifica secondo suo intendimento e si accinge a metterio in opera; ma nell'esecusione ben di soventi s'accorge, che per non essere quella tal cosa tutto suo parto gli è mestieri di tornare a ricorrere agli altri. Ma se non v'ha chi al suo chiamare risponda, se non trova in altri lume e succorso, s'è abbandonato a sè solo, agussa l'ingegno, s'ostina, usa tutte le forse, e fatto maggior di sè stesso diventa creatore; e superando quelle difficoltà che parevano insermontabili, conduce a fine un'impresa a cui non osava por mano, perchè gli sembrava di non poterla eseguire, quantunque al balenare di certe intuisioni scorgesse, ch' ella si doveva pur potere eseguire. Ma pochi, ben pochi sono coloro a cai sia data tanta ventura; e i Romani così felicemente ardimentosi in ogni lor cosa, non lo furono nella letteratura. Poichè per necessità incominciarono a diressarsi da sè, e vennero con ingente fatica a conoscere, che si doveva poter far meglio di quel che facevano, ma senz'ancor travederne il modo e la via: ecco a un tratto presentarsi loro i Greci quasi luminesa fiaccola a chi va tentoni pel bujo, quasi angelo mandato dal cielo a chi vinto per l'inutilità degli usati sforsi sente venir meno la lena e dispera; ed eccoli toste parte per la naturale inersia, parte per la loro particolar condizione farsi a seguitare l'offerta guida, come se dopo aver progredito fin qui, ora a un tratto più non sapesser procedere. Sebbene di questo e si possono e si devono scusare. Si sa in quanto fiore fossero all'epoca del primo incivilire di Roma salite le lettere greche, e si sa che in quel tempo nel popolo romano non pensavano a lettere se non i grandi e gli statuali; e a queste circostanse ponendo mente si vede, come gli statuali essendo sempre occupatissimi, e a un tempo ocennati nella cura delle domestiche cose, nell'armi, ne' magistrati, nel senato e nel foro dovettero accogliere i Greci a braccia aperte e avidissimamente, e siccome nomini politici, che solo hanno l'occhio alla presente utilità, tosto cercare di trarne ogni partito, ogni sussidio per la non mai sasia ambisione. Così per potersi tra' rivali più presto distinguere, per non perdere l'operosa vita in quelle meditazioni che si richieggono in chi vuole studiare e far profitto da sè si diedero a seguitare orme straniere, sens'attendere al danno che ne risulterebbe alle patrie lettere, senz'avvertire che continuando a battere la propria via, la dovevano trovar sempre più agevole, e altine giugnere, sebbene con più fatica e più tardo a quella meta, a cui era giunto chi gli scorgova. Di che ebbero la prova nella giurisprudenza; perchè essendo costretti ad andare da sè per non avere avuto chi seguitare, rinscirono maestri « di color che sauno; » e lo riuscirono quando le altre lettere già decadevano. Dato che su sul cominciar di questo periodo pel cooperare delle accennate cagioni l'impulse, e continuando in tutto esse e nel terso la medesima laboriosità e le occupasioni della pubblica vita, i Romani continuarono a lasciarsi guidare da' Greci; e fu così grande e cos) gagliarda quella prima impressione, e tanto il rispetto per que' maestri e per chi seguitandoli era divenuto eccellente: che allorquando nel quarto periodo e nel quinto obbero sufficiente osio per vacare agli studii, per l'osiosità a cui questi erano ridotti, e per l'imbevate pregindisio non si ricredettero, e seguitarono a faro come chi gli avea preceduti, non però più con quel generoso ardimento e con quell'aria d'originalità degli antichi.

#### SEZIONE SECONDA

#### STORIA DEGLI SCRITTORI DI VERSO.

§. 29. Divisione del presente discorso e confessione. — §. 30. Livio Andronico. — §. 31. Gneo Nevio. — §. 32. Quinto Ennio. — §. 33. Plauto e Stazio Cecitio. — §. 34. Pacuvio e Accio. — §. 35. Publio Terenzio e altri comici. — §. 36. Cagioni per cui da' Romani poco si coltivò la poesia.

# 6. 29. Divisions del presente discorse s confessione,

Perchè gli scrittori che appartengone a queste periodo, e de' quali resta qualche memoria son pochi, e pochissimi quelli di cui sono a noi pervenuti gli scritti e anche solo un qualche frammento: la loro istoria verrà divisa in maniera, che nella presente sesione si dirà di quelli di verso, e nella seguente di quelli di prosa.

Premessa tal divisione, credesi l'autore del presente discorso in dovere di dichiarare, che in tutto questo suo lavoro egli ritrasse giovamento grandissimo da' libri di parecchi valenti eruditi, e in particolare dalla Biblioteca latina di Giann' Alberto Fabricio, dalla Storia della Letteratura italiana dell'ab. Girolamo Tiraboschi, dalla Storia della Letteratura romana del prof. Bühr e dalle Prime lines della Letteratura romana di G. Bernhardy; e candidamente confessa, che sensa l'ajuto lore e in ispecie sensa la scorta delle due prime opere, egli non avrebbe nè anche avute l'ardire d'intraprender la sua. Siccome poi questi libri furono da lui consultati sopra ogni scrittore di cui gli conveniva parlare , e per ciò nel compendiarne la vita, nel riferirne le opere o nel portarne giudisio gli sarebbe stato mestieri citarli or l'uno er l'altro, ora tutti a ogni pagina e in parecchie anche più d'una volta; e siccome quosto da lui sempre a' intralasciò, perchè i lottori che ne avesser talento potevano coll'ajuto degli indici di cui le due prime opere vanno fornite seguirlo passo passo e vedere in esse le opportune citazioni e fare i confronti, di cui per avventura fossero vaghi: ogli con questa franca dichiarasione intende e giustificarsi, se credette di potersi dispensar da citarli e da citare gli antichi che da essi vengono addotti, e vuole insieme garantirsi della taccia di essersi abbellito delle altrai penne. Che se talvolta gli accadde di dover per ginste ragioni discordaro dall'opinione e dal giudisio di que' sommi nomini, non gli parve bene indicario, sia per non entrare in lunghe discussioni ed inutili, ossia per non apparir presuntuoso facendosi a tensonare con chi tanto più vale di lui; per la qual cosa senza più si accontento di stabilire e provare le sue assersioni come meglio potè, lasciando che chi vuol dissentire da lui a sua posta dis-

Come egli è sicuro di non andare errato dove dato gli fu di seguitar queste o altre guide, non usa decidere come gli sia avvenuto d'andare, quando credette di doversi da esse scostare, e quando dovette esser guida a sè stesso. Ne giudicherà quindi il lettore; e se chi ha fatto i necessarii studii si verrà degnare di farlo accorto di qualehe suo errore direttamente rivolgendosi a lui, gliene si professerà grandemente obbligato, e ne trarrà ogni partito, dove mai gli accadesse d'avere a fare quanto sulla fine del primo paragrafo di questo stesso periodo accennava.

## 6. 30. Livio Andronico.

Sebbene per quanto già si disse possa apparir manifesto che i Romani, finche duro la repubblica, non attendevano agli studii se non ad oggetto di giovarsene per l'ambisione e la patria, e perciò quegli nomini che tra essi per saper primeggiavano non si facessero a coltivare di proposito la poesia ne in questo periodo e ne men nel seguente: vuolsi dar principio alla storia degli scrittori della seconda età con dir de' poeti, e per disgiugnere dagli altri un genere di studii che in essa pub dirsi essere stato a' Romani in certo modo quasi straniero, e perchè lo scrittore latino più antico di cui si abbia qualche contessa o frammento è appunto un poeta, e finalmente perchè i poeti riuscirono ai Romani maestri di qualche arte, insegnando loro coll'esempio e coi preoetti de' Greci, quanto questa valga a rendere più perfetti e più nobili i doni di una natura anche eccellente.

Ma prima di passare ad esporre quanto si riferisce a' singoli poeti hassi a premettere, che la poesia, che si sappia essere da' Latini stata coltivata in questo periodo, appartiene secondo la divisione che ne fanno i sottili notomisti alla drammatica, all'epicostorica, alla sattrica, all'epigrammatica, alla didascalica ed alla lirica. Vuolsi pur anche rendere avvertito il lettore, che gli scrittori, senza punto attendere a que' cinque secoli che Roma aveva con tanta sua gloria, con tanto suo ingrandimento e perciò con tanto suo dirozsamento percorso, e sensa por mente che le lettere non si possono da un solo nomo creare, e come d'un soffio ispirare in un popolo, ma che elle per potere allignare abbisognano della precedensa di certa naturale cultura e della continuata benefica cooperazione del volgere di lunghi e lunghi anni, sogliono comunemente dare principio alla storia della letteratura latina coll'anno che mettesi il primo di questo secondo periodo; perchè in esso tivio ampaonice da una qualche

contrada della Magna Grecia si condusse a Roma, e si crede averla colla sua venuta sbarbarita d'un subito. Ma oltre che l'erroneità di quest'opinione salta agli occhi da sè e si dimostra da quanto fu discorso nell'antecedente periodo; si vede, che se le patrie istituzioni non avessero disposto i Romani a conoscere i pregii e la necessità dello studio; e che se il lungo soggiorno degli eserciti nell' Italia inferiore e nella Sicilia non avesse reso famigliari a gran numero di cittadini la lingua e le lettere greche: Livio avrebbe parlato a chi non avea senso per quanto egli diceva; di maniera che anche lo stesso favore di che egli godette mel pubblico (x) si può riguardare siccome prova non dubbia, che l'incivilimento letterario di Roma era già alla fine del precedente periodo assai bene avanzato.

Si dimostrò nei j. 17 colle parole di T. Livio, quale fosse nella precedente età la poesia drammatica de Romani, e ora colle parole con cui quello storico continua il suo racconto, si mostrerà quali innovazioni da Livio Andronico s'introducessero e nella poesia drammatica e nella rappresentazione. « Livio ebbe alcuni anni appresso ardimento di lasciare le satire e tessere nn'azione drammatica. Era egli siccome in que' tempi gli altri tutti e recitatore e rappresentatore dei proprii suoi versi; e si narra che essendoglisi per la continuata fatica offuscata la voce producesse, chiestane prima licenza, sulla scena uno schiavo il quale cantasse al suon della tibia, mentre il poeta non più occupato a modulare la voce, accompagnava il canto con gestire ed atteggiar più espressivo, onde s'incominciò ad accompagnar colla musica il gestire degli istrioni, lasciando ch'essi recitassero i soli diverbii (2). » Usb Livio i giambi in luogo degli antichi versi saturnii, e compose non pochi drammi, di venti de' quati si sono conservati i titoli; i più d'essi son tragici, e'l loro argomento è tratto dalla mitulogia greca e imitato da qualche greco poeta. Havvene però anche di comici, e se ne fosse sufficiente indisio il latino titolo che uno porta di gladio us e l'altro di virgo si potrebbe credere che'l soggetto di sluieno que' due fosse romano (3). Tradusse anche l'Odissea, di cui si conoscono solo diciutto versi, ed essendo per queste e altre opere venuto in gran fama gli fu l'anno 208 ingiunte di comporre un inno da cantarsi in certa pubblica solennità da un coro di ventisette donzelle (4). I drammi di Livio non meritavano al dire di Cicerone d'essere letti due volte, e l'Odissea non aveva altro merito che l'autorità di chi la fece latina (5); i versi suoi però, quantunque nè corretti nè belli, si spiegavano a' giovanetti e sembrano aver tenuto luogo di testo o libro sculastico aucora a' giorni d'Orasio (1); ond'egli si può a ragione chiamare se non padre e creatore delle lettere latine certo gran promotore del loro dirossamento.

#### 6. 31. Gneo Nevio.

Cinque anni dopo di Livio, e perciò del 235 venne, siccome facea quegli, a rappresentare in Roma i suoi drammi (2) anche guzo uzvio, che nato nella Campania aveva militato nella prima guerra punica. Lodalo Cicerone come poeta (3) e come scrittore faceto (4), ma queste facesie riescivano non di rado mordaci, sicchè avendo coi suoi versi offeso e l'Africano e i Metelli, n' ebbe a soffrir in pena la prigionia e poi l'esiglio, in cui nella città di Utica l'anno 205 mort. Scrisse alcune tragedie che sono imitazioni di Eschilo e di Buripide e così alcune comedie, e di bene oltre a settanta sue asioni drammatiche si leggono i titoli con qualche frammento (5); ma non si può giudicare quali sieno veramente di lui, quali di certo Novio ricordato siccome scrittore di favole atellane o di un altro comico di nome Levio, della quale confusione fu causa la somiglianza dei nomi e la difficoltà di distinguerli l'uno dall'altre ne' nianoscritti. Era Nevio pieno " di campana alteri. gia (6); ,, e forse per far vedere quale differenza e quanta passasse tra sè e Livio, amb di trattar ne suoi drammi alcun argomento già trattato da quello. Sprezzava Ennio i versi di Nevio siccome rozzi, ma Cicerone vi riconosceva non poca eloquenza; ed Ennio per sua testimonianza (7), e lo stesso Virgilio non isdegnarono d'imitarne di molte cose; ansi quell'ultimo, oltre qualche verso, prese secondo Macrobio dal primo libro della guerra punica di Nevio tutta di peso e la burrasca che travaglia la flotta d' Enca e le querele di Venere a Giove e le consolazioni del Tonante alla figlia, che si leggono nel primo dell' Eneide (8). Quanto al suo valore poetico, racconta Orazio che a' suoi di Nevio più non si leggeva, ma che i suol poemi si sapevano a mente come fossero di recente scrittore (9); e v'era rugione che i Romani n' avessero tanta vaghessa; impercioechè Nevio fu, dopo que' cantori a noi sconosciuti degli antichi miti, il primo che osasse trattare in una specie di epopea un argomento italico e lottare contro le difficoltà dell' invenzione e quella della dizione, superiore in poetico spirito al suo emolo Livio. Ne per ciò che questi cantò sul testro di Roma prima di lui, si ha, come si suole da' più, a dargli il merito d'avere aperto agli altri e mo-

<sup>(1)</sup> Festus. v. Scriba.

<sup>(2)</sup> L. sup. cit.

<sup>(3)</sup> Op. et fragm. vet. poet. lat. Londini 1713. V. 11. p. 1456.

<sup>(4)</sup> Livius Epit. Lib. XXVII. c. 39.

<sup>(5)</sup> De claris orat. 18.

<sup>(1)</sup> Ep. L. II. ep. 1. v. 69.

<sup>(2)</sup> A. Gell, Noct. Attic. Lib. XVII. c. 21.

<sup>(3)</sup> Bruto 19.

<sup>(4)</sup> De orat. Lib. 11.63.

<sup>(5)</sup> Op. ct fragm. V. 11. p. 1474.

<sup>(6)</sup> A. Gell. Noct. Attic. Lib. 1. c. 24.

<sup>(7)</sup> De clar. orut. 19.

<sup>(8)</sup> Saturnal. Lib. VI. c. 2.

<sup>(9)</sup> Loc. cit. v. 53.

strato la strada; perchè a confrontare l'epeca in cui Nevio vennesi a Roma e quella in cui si morì, si scorge evidente, ch'egli fu coetaneo di Livio, non successore. Che se i versi di questo per testimoniansa d'Orazio si spiegavano agli scolari, quelli di Nevio per la testimoniansa del medesimo Orazio si sapevano a mente; onde sembra doverglisi perdonare se alto sentiva di sè, e della sua guerra punica si compiaceva (z), e nell'epitago che a sè stesso compose vantavasi, che dopo la sua morte in Roma più non si sapeva parlare latino (z).

## 6. 32. Quinto Ennio.

Dopo questi due nomini, i quali quanto all'ordine dell'età si possono riguardare siccome i corifei della poesia latina, vuolsi dire di quello, che in verità si può chiamare padre e creatore come di essa poesia (3) così della lingua (4). QUINTO ENNIO nacque nel 239 un anno innansi che Livio Andronico producesse in Roma la sua prima tragedia, e nacque in Rudia, città della Calabria che era di urigine greca (5). Militò negli eserciti romani, e in età di ventiquattr' anni si trovava come centurione nell' esercito del Consolo Tito Maniio (anno 216) nell'isola di Sardegua, d'onde nel 205 oppure nel 198, Catone il condusse a Roma. Accompagnò il maggiore Africano nelle sue spedizioni, e nella guerra contro gli Etoli (anno 190) il Console M. Fulvio Nobiliore, da Quinto figliuolo del quale consegui pei la cittadinanza romana. Pu per valore, per sapere, per gentili maniere e dolci costumi caro a tutti que' sommi uomini e a molti altri de' principali, e agli Scipioni carissimo tanto che si credette tumpiato nel loro sepolero e in quello onorato di una statua. Tacciasi d'essere stato dedito al vino e d'averne abusato, aicchè ne contrasse la podagra che nel 169 il condusse a morte in età d'anni settanta, dopo aver come dice Cicerone " tollerato quesi in modo da sembrar di goderne la povertà e la vecchiezza (6). " Conosceva Ennio tre lingue, la greca, la latina e la osca; avea percorso molti paesi, militato a lungo e vissuto famigliarmente cogli uomini principali di Roma, onde tanto bene conobbe il carattere e'l gusto del popolo da cui voleva essere letto, che per le nobili sentenze " piacque e agli nomini inculti dell'età sua e agli aszimati dalle seguenti (7). ,, Moltissime opere egli scrisse, e per esse safi in tanta fama da venir risguardato siccome il padre della poesia latina (8) siccome il poeta più antico (9). Descrisse ne' diciotto libri degli Annali le

imprese più gloriose del popolo romano, ne' quali intessendo cogli antichi miti le recepti istorie, e con queste conciliando a quegli autorità e quasi dimostrandone la verità rese suoi parziali ammiratori i nipoti e gli ammiratori de' chieri nomini cui aveva lodato e tutto il popolo romano intiero (1). Compose in parte, in parte tradusse da ben venticinque tragedie o tre comedie, degli eptgrammi e sei libri di satire. Scrisse pur anche un poema intitolato Scipione, il quale da noi tanto poco o nalla si conosce, che da alcuni viene creduto tragico, da altri epico, e tre poemi didascalici coi tituli di Phagetica ossia Hedypathetica, di Protrepticus e di Praecepta, delle quali opere tutte si conservò qualche frammento (2), e tradusse in prosa la storia sacra di Enemero (3). S' adoperò Ennio grandemente non solo cogli scritti, ma coll'ammaestramento onde diffondere miglior gusto e maggior cognizione delle lettere greche, sia con leggere ed laterpretare i poeti (4) sia con insegnar quella lingua. Quest' indefesso suo studio e la felicità del suo ingegno e l'entusiasmo per le cosromane ebbero larghissima ricompensa, perchè sebbene qualche altro poeta fiorisse prima di lui e a' suoi di vivessero Pacavio e Planto e Stazio Cecilio e Terenzio: opera si può dir tutta sna il rapido incivilimento di Roma, perchè con sostituire all'orrido e sregolato verso saturnio il dignitoso e misurato esametro insegnò l'uso che da' Latini far si doven della naturale quantità delle lor sillabe, e mostrh come s' avesse ad arricchire e sharbarire la lingua, sebbene intia seuster da sè non potesse la rozzezza del secolo nel quale vivea. E in quanto grande stima egli veniue non solo nell'età sua a cui dovette apparire siccome uomo di straordinaria grandesza, ma di quel secolo stesso che dicesi di oro, si conosce da' giudizii che di lui portarono i più chiari scrittori di quell'età. Di quali lodi gli sieno stati liberali e Lucrezio e Orazio e Plinio si disse teste; l'avere Catone condotto a Boma Ennio dalla Sardegna parve a Cornelio Nipote da pregiarsi non meno di qualunque trionfo si riportasse di quell'isola (5); Cicerone ben di frequente ne cita i versi e dice, potersi Ennio chiamare sommo poeta epico (6), e doversi reputare inimico del nome romano chi ne dispressa la Medea (7); Virgilio, siccome dimestra a lango Macrobio, ne prese molti e molti messi versi e versi intieri, e ne imitò molte invenzioni (8); e Vitruvio giunse a scrivere, che chi conosceva la dulcessa delle lettere doves portare nel cuore il simulacro di Ennio non altrimenti che quel degli Iddii (9). Consuona al giudizio de' dotti quello del

<sup>(1)</sup> Cicero de senect. 14.

<sup>(2</sup> Vide A. Gell. Noct. Attic. Lib. I, cap. 24.

<sup>(3)</sup> Horat. Epist. Lib. 1. ep. 19. v. 7.

<sup>(4)</sup> Idem Ar. poet. v. 56.

<sup>(5)</sup> Strabo geogr. Lib. VI.

<sup>(</sup>b) De senect. 5.

<sup>(7)</sup> A Gell. Nocs. Attic. Lib. XII. c. 2.

<sup>(8)</sup> Horat. Ep. Lib. 1. ep. 19. v. 7.

<sup>(9)</sup> Plinius Hist. Nat. Lib. VII. c. 8.

<sup>(1)</sup> Cicero pro Archia. 9.

<sup>(2)</sup> Op. et fragm, l. cit. p. 1458-1470.

<sup>(3)</sup> Cicero de Nat. D. Lib. 1. 42.

<sup>(4)</sup> Suctonius de cl. gram. c. 1.

<sup>(5)</sup> Catone 1.

<sup>(6)</sup> De opt. gen. Orat. 2.

<sup>(7)</sup> De Fin. bonor, et mal. Lib. I. 2.

<sup>(8)</sup> Saturn. Lib. VI. c. 1. 2. 3.

<sup>(</sup>g) Lib. 1X. c. 3.

popolo; perchè non solo in Roma e in tempi antichi soleva il grammatico Lucio Vargontejo recitarne in certi giorni gli annali con immenso concorso di gente (I), ma si continuava a fare lo stesso in Roma nel primo secolo dell'era volgare (2). e in Possuolo bene tre secoli dono la morte di Ennio, e oltre un secolo e meszo dopo che già avea cantato Virgilio (3); sicchè si può dire, essere egli a lungo stato al suo popolo quello che al loro furono Omero, l'Ariosto ed il Tasso. A questi elogii, i quali se si attende alla condizione de' tempi non appajono nè esagerati nè mensogneri, altri ora se ne soggiungeranno che contengono qualche ragionevole critica. Ovidio chiama questo poeta " massimo quanto all' ingegno, e rosso quanto all' arte (4) ,, e altrove " mancante di arte (5); ,, Vellejo Patercolo crede trovarsi in Accio e Pacuvio più assai di diligenza, ma in Ennio più di vigore (6); e Quintiliano vuole che si veneri Eunio siccome certi boschi sacri, le cui quercie annose non tanto ci allettano per bellezsa quanto ci incutono rispetto (7). Difficile è per noi da' frammenti che abbiamo di questo poeta volere aggiugnere alcun che a' giudisii che ne formaro gli antichi; perchè e anch' essi censuravano in lui (8) quei giuochi di parole di cui non di rado si dilettò (9) e osservavano che lasciò correre molte coso con poca diligenza o nessuna; come per cagione d'esempio nelle tragedie, in cui i dialoghi di soventi non si scostano da un quotidiano famigliare discorrere; ma si noti, che appunto di questa, talor forse eccessiva e non curata, naturalessa v'avea chi a' tempi di Cicerone il lodava (10). Non è nguale il merito di totte le opere sue, nè tutte furono sempre lodate e ammirate siccome alcone tragedic, e.in particolare gli Annali; onde com' egli con questi oscurò la fama della guerra punica di Nevio, presto venne Lucilio che fece dimenticar le sue satire, e poi sorser Lucrezio e Virgilio che di tanto lo superarono nella poesia didascalica; le sue comedie poi ebbero a ceder la palma uen a quelle sole di Stazio Cecilio e di Placto, ma a quelle di altri setto poeti che ne avevano scritto (11).

6. 33. Plaute e Stazio Cecilio.

Poco si conesce della vita del padre della latina comedia, di s. Accio FLAUTO, il quale visse in

(1) Suctonius l. cit c. 2.

Roma nello stesso tempo che Ennio e forse qualche anno anche con Nevio, dacchè venne a morire nel 184 non più di vent' anni dopo di questo e quindici prima di quello. Si sa ch'egli nacque in Sarsina, città dell' Umbria, ma se ne ignora l'anno, come s'ignora quello della sua venuta a Roma e le vicende della sua vita. Il solo A. Gellio racconta sulla fede di Varrone, ch'egli con prestar l'opera sua agli artefici scenici mise insieme qualche denaro, che volendolo crescere per via della mercatura perdette ogni sostanza, sicchè fu costretto a condursi di nuovo in quella città ed a guadagnarvisi il vitto con girare le macine. Ma il suo genio non l'abbandono nè pur nel pistrino, dacchè anche in que' giorni di stento tre comedie compose, Venti noi ora ne abbiamo o tradotte o imitate dal greco di Filemone e Difilo, di Epicarmo e di altri, e oltre queste alcuni pochi frammenti, sebbene non meno di cento e trenta a questo secondo autore se ne attribuissero a' tempi di Gellio; ma di tanto che'l suo nome portavano Varrone ne riputava genuine solo ventuna, e quattro più un altro antico erudito. Che se Varrone presso Gellio non dicesse che le comedie di certo Plauzio furono per la somiglianza del nome confuse con quelle del nostro poeta; e se Gellio non iscrivesse " non essere dubbio che anche quelle comedie, che non sembrano scritte da Plauto e che girano sotto il suo nome, non sieno di poeti antichi e abbiano alcun che del suo stile per essere state da lui ripulite e ritocche (1): " si potrebbe dire che Plauto molte più ne compose di quelle che a lui ascrivono i critici, e che questi forse non posero mente che un poeta, ben di soventi ispirato dalla povertà, non poteva sempre essere uguale a sè stesso, come veggiamo non esserlo nè Moliere, ne Calderon, ne Goldoni ne altri che molti e molti drammi ebbero a scrivere. Variamente auche delle comedie genuine di Plauto si giudicò; perchè se Elio Stolone diceva che Je muse volendo parlare latino ne avrebbero usato il linguaggio (2), se Cicerone ne loda i motti, siccome ingegnosi, urbași e faceti (3); Orazio da del dabbene e dello sciocco a chi ne ammirava i versi ed i sali (4). E chi conosce quelle comedie se vi scorge fecondità d'invensione nel disegno, animata spontancità nel dialogo, grazie e vigore in quello che dicesi il comico, somma padronanza della lingua, gran proprietà e forsa nell'espressione: non niegherà trovarvisi e peca regolarità nell'ordine e nella distribuzione, non molta naturalezza negli scioglimenti, frequente indiligenza nella versiacazione, non rarissime le scurrilità e tratto tratto qualche sale più da trivio che da teatro. Che se fortuna avesse fatto, che Planto fosse come Ennio e Terenzio venuto nell'amicizia de' grandi, e povertà non l'avesse costretto a scrivere a verso di chi lo pagava, e voleva che le sue comedie atti-

<sup>(2)</sup> Martial. Epigr. Lib. V. ep. 10.

<sup>(3)</sup> A. Gell, Lib, XV 111, 5.

<sup>(4)</sup> Tristium Lib. II. el. 1. v. 424.

<sup>(5)</sup> Amor. Lib. I. el. ult.

<sup>(6)</sup> Lib. 11. 9.

<sup>(7)</sup> Lib. X. c. 1.

<sup>(8)</sup> Rhetoric. ad Herena. Lib. IV. 12.

<sup>(9)</sup> Op. et fragm. vet. poet. p. 1460. p. 1461. p. 1468. p. 1470.

<sup>(10)</sup> Orat. 11.

<sup>(11)</sup> Vulcat, Sedigit, ap. A. Gell. Noct. Attic, Lib. XV. c. 26.

<sup>(1)</sup> Noct. Att. L. III. 3.

<sup>(2)</sup> Apud. Quintilian. Instit. Oral, Lib. X. c. 1.

<sup>(3)</sup> Offic. L. 1. 29.

<sup>(4)</sup> Art. poel. v. 170.

rassero gente, e gente quale era allora quella di Roma: i suoi drammi non manderebbero qui e qua lesso di plebe, nè odor di taverna, e non si dubiterebbe, se l'Umbria debba cedere all' Africa.

Vien dopo Plante un altro poeta comico il quale da Quintiliano è riputato de' primi (1). È questi stazio cecizio nelo nella Gallia cisalpina di servil condizione, amicissimo e contemporaneo di Ennio, un anno dopo del quale morì (2). Di esso ricordano i grammatici presso a quaranta drammi, i più imitati o tradotti dal greco e in ispecie da que' di Menandro, e se ne stiamo al giudizio di A. Gellio, con pora fedeltà e poco garbo (3); ma noi non ne abbiamo nè anche dugento versi. Lodalo Orasio siccome poeta che in gravità superava gli altri comici, e si ammirava e s' imparava a mente non meno di Plauto e Terenzio (4). Un Volcazio Sedigizio annoverando presso Gellio dieci comici latini dà il primo luogo a questo Ceeilio (5), e Cicerone, che pur conosceva Planto e Terenzio, s' uniforma a questo giudizio (6), dal quale però si scostavano Quintiliano e'l suo secolo (7). Per avviso di Cicerone non è Cecilio Stasio buono scrittore latino (8).

#### 6. 34. Pacuvio ed Accio.

Seguono M. PACUVIO e L. ACCIO ossia AZZIO, due tragici che si seppero tanto elevare da venir posti a paragone coi Greci (9). Pacavio nacque in Brundusio verso l'anno 220 d'una sorella di Ennio e salt in Roma a fama e ricchessa coltivando con eguale frutto e successo la pittura e la poesia. Di questa s'occupò fino all'estrema vecchiezsa, sicche ancor d'ottant'anni gareggiava con Accio che ne contava sol trenta (10), finchè logoro dagli acciacchi e dagli anni si ridusse a Tarento, dove nel 130 mort nonagenario (11), ma ancor vegeto tanto da dare ad Accio, che gli leggeva le cose sue, de' buoni consigli (12). Scrisso almen venti drammi, di cui da quattrocento e trenta versi sono a noi pervenuti; sono essi i più d'argomento tragico, ma avervene avum anche di comico si puè indurre dal titolo che uno porta del mercadante.

Di cinquant' anni più giovane di Pacuvio era Accio, il quale figlio dicendosi d' uno schiavo che aveva conseguito la libertà e la cittadinanza ro-

(1) Op. cit. Lib. X. c. 1.

(2) Gell. op. cit. Lib. IV. c. 20. Lib. XVII. c. 21. Hieron. in Chron. Euseb. ad Olimp. CL.

- (3) L. cit. Lib. 11. c. 23.
- (4) Ep. saep. cit. v. 59.
- (5) Lib. XV. c. 24.
- (6) De opt. genere orator. 1.
- (7) Instit. orat, L. X. c. 1.
- (8) Epist. ad Attic. Lib. VII. ep. 3.
- (9) Vell. Patercul, Lib. 11. 9.
- (10) Cicero de cl. orat.
- (11) Plin. H. Nat. L. XXXV. c. 4. Hieron, in Chr. Ol. CLV 11.
  - (12) A. Gellius Noct. Attic. Lib. XIII. c. 2.

mana (1) si può credere nativo di Roma, e così sarebhe il primo poeta di qualche grido che vedesse la luce in quella città. Nella gloria rivale a Pacavio gli fa come si vide amiciesimo, siccome anche carissimo agli uomini principali di Roma. Ben oltre cinquanta drammi egli scrisse tracado l'argomente de' più dalla mitologia greca, ma di tre anche dalla storia romana, e compose qualche poema didascalico, e istorico; ma di tante sue fatiche non restano a noi ne anche ottocento versi. Lodatissimi entrambi nell' età loro ebbero e in quella e nelle seguenti parziali ammiratori. Qualor, dice Orazio, si dubita, quale d'essi sia da anteporsi, ha Pacuvio fama di nomo dotto, Accio di sublime (2); anzi Ovidio lodando questo per tale sua sublimità non teme d'asserire che'l nome suo non sarà per cadere in nessun tempo (3); e Quintiliano dicendo, che quelli che affettavano di sapere si conformavano al giudizio d'Orazio, così continua: "Accio e Pacuvio sono nobilissimi scrittori di tragedie e per la gravità de' pensieri e per la dignità de' personaggi e per la forza dell'espressione. L'aspressa e la poca diligenza nel ripulire le opere loro sembrano essere stati difetti più che non d'essi della età in cui vivevano (4).,, Cicerone il quale inclina a credere Pacuvio il sommo de tragici (5) e chiama inimico del nome romano chi ne sprezza l'Antiopa (6), in altro luogo lo dice mancare di puressa nella lingua (7) Pianque Pacuvio alla sua età per la stessa ragione per cui nella seguente piaceva a' retori ed agli oratori; cioè perchè già incominciando i Romani ad essere studiosi dell'eloquenza ne gustavano gli artifiziati periodi, la molta dottrina, certa scorrevolesza o forse profluvio di parole e qualche descrisione quasi pittoresea (8). Accio ne' suoi concetti sempre elevato e pien di vigore non poteva non andare a verso ad un popolo quale era quello per cui scriveva, e che nella grandessa d'animo de' suoi eroi riconosceva ed ammirava la propria.

Trovasi ricordato siecome scrittore di tragedie un M. Attilio per gindisio di Cicerone " scrittore ferreo (9) ", e " poeta durissimo (10). "

#### §. 35. Terensio e altri comici.

Nell'età di Accio e Pacuvio fiorì anche PURLIO VERENZIO. Nato nell'Africa e condetto a Roma achiavo sembra esservi venuto assai giuvinetto,

- (1) Hieron. l. cit. Ol. CLX.
- (2) Ep. Lib. II. ep. 1. v. 55.
- (3) Amor. Lib. I. el. ult.
- (4) Loco cit.
- (5) De opt. gen. Orat. 1.
- (6) De Finib. bonor, et mal. Lib. I. 2.
- (7) De cl. Orat. c. 74.
- (8) Cicero de Divin. Lib. 1. 14. de Orat. Lib. 111. 39. Rhetoricor. ad Herenn. Lib. 11. 23. Lib. 1V. 4.
  - (9) De Finib, Lib. I. 2.
  - (10) Ad Atticum, Lib. XIV. ep. 20.

dacche omai in età di ventisette auni era stato manomesso e aveva fatto negli studii e nella lingua latina tali progressi da mandar sulle scene la sua prima comedia. A questa egli fece nello spazio di sette anni tener dietro le altre cinque, le più siccome quella imitate da Menandro, solo una e parte d'un' altra da Apollodoro, le quali però tutte non piacquero a un modo; perchè se l' Eupuco gli fu pagato l'insulito prezzo di ottomila sesterzii e si dovette replicare ancora il primo giorno, il popolo fece sospendere ben due volte la rappresentazione dell' Ecira, una per correre dietro a un funambulo, l'altra a' gladiatori (1). Terenzio amicissimo degli uomini principali di Roma visse in gran povertà; passò nella Grecia, dove nel 160 in età di trentaquattre anni mort (2). Lo scrittore della sua vita non sa bene, quale fosse di questo suo viaggio il motivo, se desiderio di meglio conoscere il teatro e i costumi de' Greci, o quello di mostrare a' Romani ch' egli sapeva fare de sè. Imperciocchè è noto come in Roma correva fama, ch'egli nel compor le opere sue venisse ajutato dal minore Africano, da C. Lelio, da Fabio Labeone, da M. Popilio, tutti nomini consolari; e questa voce, che si conservava ancora a' tempi di Cicerone in cui v' avea chi attribaiva le comedie di Terenzio al pulitissimo Lelio (3), e a quelli di Quintiliano in cui da alcuno si ascrivevano al ricordato Scipione (4); questa voce pare confermarsi dallo stesso poeta, il quale nel prologo degli Adelfi (5) ne parla in modo da convalidare il sospetto anziche toglierlo. Nel lodare Terenzio tutti convengon gli antichi. Così giudica Varrone de' tre sommi comici latini: " negli argomenti si suol dar la palma a Cecilio, nell' etesi a Terenzio, nel dialogo a Plauto (6);,, Cicerone gli dà lode per purezza di lingua e per somma urbanità e grazia di stile (7); e Cesare queste stesse lodi a lui concedendo lo chiama un dimessato Menandro, perchè gli pare potersi in lui desiderare più di vigore (8); e finalmente Orazio lo dice superiore a Planto e a Cecilio quanto all'artifizio (g). Ma sia dette abbastanza di questo scrittore di cui ognano che sappia il latino può gindicare.

Di parecchi altri scrittori di tragedie e comedie si trova presso gli antichi mensione; e sens'entrare a ricercare o discutere, quali di essi appartengono alla presente età, quali alla seguente, egli sembra bastare che so ne ricordino i nomi, dacchè non altro che questi e alcuni titoli di qualche loro dramma da noi si conoscono. Si rammentano dunque M. Attilio, di cui si riportò il giudisio di

(t) Hecyra prol. v. 4. 33. 38.

Cicerone sulla fine del precedente paragrafo, e di coi oltre una traduzione dell'Elettra di Sofocie e alcune tragedie si aveva anche qualche comedia, Luscio Lavinio rivale di Terenzio, Licinio Tegula o Imbrice, Quinto Trabea, Sesto Turpilio, Sulrio e lavencio e così alcun altro, de' quali tutti presso i grammatici si legge qualche verso o qualche frammento. Maggiore fama di tutti essi acquistò L. Afranio colle sue comedie togate, in cui lasciando la via tenuta da chi l'avea preceduto mise sulle scene nomini e costumi romani, nel che fu imitato da Titinnio, Quinzio Atta e Pabio Dosseno. Impossibile essendo di giudicare di questi scrittori sopra i pochi loro frammenti, si riferirà il giudisio che de' comici latini in generale e dei migliori in particolare fu portato da Quintiliano. « Nella comedia siam debolissimi; sebbene, dice Varrone, che se le Muse volessero parlare latino, userebbero per avviso d'Elio Stolone il linguaggio di Plauto; sebbene gli antichi ricolmano di lodi Cecilio: sebbene a Scipione Africano si attribuiscono le opere di Terensio..... Noi appena ne abbiamo raggiunto una leggera ombra; sicchè egli mi sembra che la lingua romana non sia suscettibile di quella grasia che fu concessa ai soli Ateniesi, dacchè i Greci non vi seppero aggiagnere in nessan altro dialetto. Eccellente è nelle togata Afranio; e piacesse a Dio ch'egli manifestando il suo costume non ne avesse imbrattato gli argomenti con turpi amori di giovinetti (1).» Queste parole di quel sommo maestro ci insegnano, quali tra' comici si riputassero i migliori, e come nel terso periodo e nel quarto nessuno n'era vissuto da potersi paragonare a' più antichi.

# §. 36. Cagioni per cui da' Romani la poesia venne poco coltivata.

Otto sono i poeti di cui avvenne di parlare alquanto circostanziatamente in questa sezione. Tutti essi per guadagno si applicarono alla poesia drammatica, e solo due e forse hen tre ne tentarono altre specie; tre di questi otto, Livio Andronico, Cecilio Stazio e Terenzio, erano di condisione servile; uno, e fu Accio, di libertina; e tutti, tranne per avventura questo medesimo Accio, per nascita stranieri a Roma, e si sa dalla vita loro, che Ennio, Plauto e Terenzio, malgrado il favor di popolo e grandi, morirono in povertà. Catene biasimò in pubblico discorso il Console M. Fulvio Nobiliore, perchè nella spedizione contro gli Etdli (neil'anno 189 av. l'era volg.) avea seco condotto il poeta Ennio (2); dal che chiaco si scorge che la poesia era ben lungi da essere presso i Romani venuta in onore; quantunque Livio Andronico avesse per pubblico comando composto quel solenne inno sacro, e Nevio ed Ennio e forse anche Accio avessero ne' loro carmi celebrato le imprese e le gesta dei re e degli uomini più illastri di Roma, e cantato le lodi dell' intiero suo popolo. Varie sem-

<sup>(2)</sup> Suet. sive Donatus vita Terentii.

<sup>(3)</sup> Ep. ad Att. L. VII. ep. 3.

<sup>(4)</sup> Loco saep. cit.

<sup>(5)</sup> V. 15.

<sup>(6)</sup> Apud. Nonn. v. poscere.

<sup>(7)</sup> In laudata Terentil vita.

<sup>(8)</sup> *Ibid*.

<sup>(9)</sup> Epist, Lib. II. ep. 19. v. 59.

<sup>(1)</sup> Instit. orator. Lib. X. c. 1.

<sup>(2)</sup> Cicero Tuscul, disput. Lib. I. 3.

brane essere state le cause, per cui i Romani di questo periodo abbandonarono agli Itali questa sorte di studii senza farsi a coltivarli di proposito essi medesimi; e la prima e principale si fu, che sebbene avessero animo generoso ed elevato, non Pavevan poetico, Il che si potrebbe credere dipendesse propriamente dal cielo stesso e dall'aria, perchè quella città mai non diè nascimento a poeta di grido sovrano, e'l popolo suo di tutt'altre che di poesia si dilettà. Occupazione della plebe erane in questa età il lavore de' campi, la milizia e la preda, e nelle seguenti il pane e i circensi ; e i grandi in questo periodo e nel terzo non volgevane l'anime se non agli onori, sicchè non potendo pei patrii costumi e le istituzioni avere tempo di attendere alla poesia ed essendo di moda un'ambisione pubblica ed operosa di questi privati studii ed esiesi si vergognavano, come se ne vergoguarone e Lelio e l' Africano, che mai non vollero onfessare d'avere avute mano nelle applandite comedie di Terenzio. Come in questa età, i grandi di Roma non consacrarono alla poesia nè anche nella seguente se non qualche ritaglio di tempo siccome ad oggetto di semplice diporto, e quegli Italici che nel terso periodo vi riuscirono cotanto eccellenti, si prefiggevano uno scopo ben diverse da quell'ambisione che era la molla che spingeva i Romani ad agire. Vuolsi anche avvertire che i Romani vedendo accudire alla poesia sicceme ad arte di procaccio nomini poco onorevoli e tutti stranieri, la riputavano occupazione non solo inutile ma indegna di sè; di che abbiamo testimonio quel severo Catone, il quale si può riguardare siccome l'archetipo della prieca foggia di vivere e di pensar de' Remani. Reccenta egli nel suo Carme de' Costumi, che l'arte de' poeti non era me' passati tempi panto in onore, e che coloro i quali vi attendevano avevano coi parassiti comune il nome di grassatores, cioè, come spiega Pesto, di adulatori e buscatori di pranzi, perchè per un po' di moneta o di minestra vendevan la lode (1). Chi poi considera i costumi, o come taluno direbbe, i pregiadisii di questa età, s' indarrà di leggieri a credere che non molti fosser coloro che sapessero bastantemente distinguere i poeti dagli istrioni, persone agli occhi de' Romani sempre vili ed abbiette; e la circostausa, che i più di questi mercenarii semigreci, traendo partito dall'ignoransa e dalla curiosità dei rosso popolo, e fuggendo per più facile e più pronte guadagne la lenta e langa fatica che esigono le produsioni del proprio ingegno, inondarono il teatro di drammi bene o mal tradotti o imitati, non poteva service a invaghire i Remani della poesia in questo periodo. Hassi son pertanto a questi nomini obbligo grande anzi infinito, perchè per opera loro fu agrossata ed arricchita la lingua e regolata stabilmente la versificazione e la procedia; ende fu che escendo Roma divenuta grande e potente ed essendolo con essa divenuta l'Italia, poterono a attendere alla poesia, e conoscerne le intrinseche divine bellezze e innamorarsene. Allera finalmente se no occuparone nomini liberi e generosi, allora i Latini lasciareno di tener dietro a' Greci a foggia di pecere, allora sorsere in breve spazio di tempo e Lucrezio e Virgilio ed Orasio e quegli altri canteri di cui ti enera il loro Parnasso.

#### SEZIONE TERZA

STORIA DEGLI SCRITTORI DI PROSA.

§. 37. Cagioni per cui non si ricordano oratori se non remani. — §, 38. Marco Porcio Catene. — §. 39. Altri oratori principali di questa età. — § 40. Scrittori d'istoria. — §, 41. Ginrisprudenti. — §, 42. Coltivatori della filosofia. — §, 43. Studii grammaticali. — §, 44. Conclusione.

 37. Cagioni per cui non si ricordano oratori se non romani.

Ora da un genere di lettere, che in Roma si professavan da uomini che le erano stranieri e, secondo il suo modo di vedere, per la patria inutili e osiosi, ad une si passerà, a cui dovettero volgere l'animo quei suoi cittadini che avevano in mano la cura de' pubblici affari; e nel primo entrare in questo nueve argemente no si affaccia la curiosa osservazione, che se in questo secondo periodo e nel seguente gli abitateri delle diverse contrade d'Italia prevalsero a' Romani nella poesia: essi dovettero a questi ceder la palma nell'eloquenza; perchè in nessuna di queste due età si trova ricordate oratore di qualche merito, il quale uen fosse Romano e almeno Latino e per domicilio divenuto Romano. Avvenne in questo propo-

site mell'Italia quelle stesso che nella Grecia, dove ne' tempi antichi tutti gli oratori di prime ordine furo Aleniesi, siochè «uso non ve n'ebbe nè la Isparta, nè in Tebe, nè in Argo, il quale in vita godesse di qualche riputazione o fosse credate degue di memoria dopo la morte (21.» Ma per lasciare, malgrado questa serprendente somiglianza, ciò che risguarda la Grecia e dir delle canne che possono aver prodotto questo singolare effetto in Italia, si noterà in primo luogo, che dove non s'ha a parlare al popolo di frequente, anni per cesti di continno, e a parlargli di cose di grande importanza e molto svariate, non vi può avere elequenza in quel senso che queste vocabolo si pren-

<sup>(1)</sup> Ap. Aul. Gell, Noct. Attic. Lib. XI. c. 2. Festus v. grassari.

<sup>(2)</sup> Vellejus Patere. Lib. I. c. 18.

de dagli oratori. Indi fu che sebbene tutto le infinite comunità e piccole repubbliche italiche si reggessere a popolo come quella di Roma, gran differenza passava tra 'l governo loro e quello di questa; perchè se in Roma la piobe v'aves quella parte che da ognuno si sa, non era così nelle città italiche, dove l'interesse del principato di Roma, per conservarie in quiete e sommissione, esigeva che la somma degli affari fosse, come fu dimostrate nel libro antecedente, nelle mani degli ottimati (de' decurioni). Mancava dunque in esse la frequente occasione di dire alla plebe; e siccome tutte vivevano in certa dipendenza da Roma, in esse di altre dire non occorreva che e di cause private o di negozii municipali di non grande rilievo; e questi si disputavano non nel fore dinansi all'affoliata piebe, ma nelle pareti della curia, e in cospetto di poche ed elette persone, sulle deliberasioni delle quali più infiniva la forsa delle ragioni che non l'artifizio o'i lenocipio retorico. A queat' ostacolo un altro se n'aggiugnea non minore di molto, ed era che tutti gli Italici dovevano negli atti pubblici usare il dialetto latino in luogo del proprio; onde dovendo questo a grado a grado cessare d'essere la loro lingua, essi la cura che impiegato avrebbero a ripulirlo e coltivarlo dovettero volgere a imparare il latino. Or tale idioma non si poteva da essi in questa seconda età o nella tersa ancor conoscer di mode che i lore nomini y' acquistassero fama di dicitori eccellenti; essendoche l'Italia inferiore era stata assoggettata verso la fine del precedente periodo, e la superiore non le fa se non nel corse di questo. Nè qui vi può avere chi opponga, che come gli Italici rinscirono a' Romani maestri del parlare latino e dello scrivere in versu, essi potevano riuscire se non macstri almeno loro rivali nel dire e nello serivere in prosa; perchè una passabile o anche buona dicitara nel verso è molto più facile che non nella prosa; il che, sensa ricorrere ad altri tempi o ad altre nasioni, si vede ne' poemi latini de' due ultimi secoli della quinta età, i quali nell'universale imberberimento della lingua molto più de' prosatori ne conoscono la proprietà (1). Quanto poi gli Itali forsero sdegnosi della denominazione romana e del comandato uso di quel parlare per loro straniero, il mostrarono nel terso periodo; perchè sorta iu esso la famosa guerra sociale (dall' anno go all'88) i congiurati popoli a quel detestato lingnaggio sostituirone il proprio. Vuolsi però malgrado tutto questo esservare, che sebbene Cicero. ne o i Latini non ricordino nessun oratore che La. tino non fosse: non s' ha a dire che per la sinistra influenza delle cagioni ora discorse non ve ne avesse; e n'abbiamo la prova in questa stessa guerra sociale, la quale in tempi, in cui non v'avea ne corsi di poste, ne giornali, ne società secrete, non si potè suscitare se non col messo di nomini. che declamando forti e animosi per le strade e le piasze 1º infiammassero i popoli; e questo silenzio de' Latini, e la circostanza che i sollevati socii coniarone medaglie con iscrizioni osche, e diedere alla città di Corfinio, cui costituirone ler capitale, il nome di Italico (1) sembrano mestrar chiaramente, ch'essi volevano ternare in voga il dialetto osco che era il loro nativo.

la contrario in Roma, deve 'l governo e le istitazioni già ricordate obbligavano molti cittadini a pariare col popolo ben di frequente. Ma con tutto questo molto peuò a sorgervi l'eloquenza; perchè siecome quei che dicevano erano nomini i più sensa lettere e sens'altro ammaestramento che quello dell'altrui esempio della propria osservazione, e tutti avevano a parlare al popolo e a un popolo rozzo: si vede come dovevano usare quel conciso ed energico dira proprio degli oratori popolari, e come per ciò lodare non si potevano dal pulitissimo e nameroso Cicerone. Con tatto questo più cose gli stimolavano a impiegare nel dire un qualche studio e a dare nobiltà al loro favellare: ed erano l'emulazione onde raccomandarsi al popole che aveva a conferire gli onori, l' importanza delle cose di cui ragionavano e la condisione de' dicitori che solevano essere nomini affacendatisi gran tempo nel maneggio degli affari e nel governo dell'armi; per le quali cause tutte il loro dire non poteva mancare di vigore e prudenza. Ora questi furono nel presente periodo per un secolo i soli maestri che si avesse la romana gioventh; e ne seguitò che la sua eloquensa, anche dopo che vi si aggiunse il liscio dell'arte, ne contrasse e sempre conservò un carattere di semplicità, di gravità e robestraza. Tale era in Roma lo stato dell'eloquenza, cioè di quel genere di lettere a cui a preferenza di ogni altro presero ad applicarsi i Romani, quando cinque anni dopo che Livio Andronico rappresentò il primo suo dramma, trenta avanti che M. Cornelio Cetego e M. Sempronio Tuditano, i primi uomini lodati per facondia (2) entrassere consoli, cento e ventutto prima che Cicerune mascesse, venne nel 235 a nascere M. PORGIO CATORE detto il Censore.

#### §. 38. M. Porcio Catone.

Fu Catone uomo d'invitto vigore di animo, d'ingegno cetanto straordinario da spiendere tra tutt'i Romani dell'età sna, e insieme cetante laborioso che già molto avanti negli anni e' acciase a imparare anche lettere greche (3). Nato nel municipio di Tusculo ad eccitamento di L. Valerio Flacco, che gli fu poi collega nel consolato e nella censura, si condusse a Roma onde prender parte al governo della repubblica. Come tutti gli nomini più illustri dell'età sna si mise anch'egli a servire alla patria e a' cittadini coll'armi, coll'eloquenza e colla scienza delle leggi; e in tutte e tre queste carriere di gloria si distinse cotanto, che in egnuna fu riputato degno di que' sommi onori cui conse-

<sup>(</sup>t) Vell, Paterc. Lib. 11. c. 16.

<sup>(2)</sup> Cicero Bruto 18. Livius. Epit. Lib. XXXIX. c. 36.

<sup>(3)</sup> Cornelius Nepos Cat.

guì, perchè riuscì così grande e cittadino e senatore e capitano, che per concorde testimonianza degli antichi non si saprebbe qual più (1). Ma qui lasciando l'nomo di state si vuole in lui cousiderare unicamente quello di lettere; sebbene uomo di lettera, secondo il modo di pensar suo e dei suoi tempi, egli non fu se non in quanto era uomo di stato, imperciocche non amb le lettere per se stesse, ma solo per quello stato, pel quale tutto vivea. Dalla prima gioventù fino all'estrema vecchiezza, in cui morì del 149 poco dopo avere con sommo impegno accusato quel Servio Sulpicio Galha di cui si dirà, continuò a trattare e davanti a' giudici e al senato ed al popolo i pubblici affari e le cause private. De' molti e molti discorsi ch' ei tenne, tra cui non meno di quarantaquattro a propria difesa, essendo stato tante volte dagli emuli ed invidi suoi accusato e altrettante assolto per la sua integrità e la virth (2), cento e cinquanta ne aveva ancora potato raccogliere e leggere Cicerone. Cornelio Nipote parlando in questo proposito di Catone lo dice oratore da potersi lodare (3), e Livio eloquentissimo e delle leggi peritissimo (4); Platarco scrive di più ch' egli veniva chiamato il romano Demostene (5), e Cicerone, sebbene confessa che nessun oratore de' tempi suoi più leggeva Catone, non sembra per queste orasioni e per l'opera delle Origini saperlo encomiare che basti. « Antico è, dice egli, il suo parlare, alquanto orride alcune parole; ma così allora s'usava. Muta quello che per lui non si potè, v'aggiugni un po' d'armonia, ne ordina le parole, pouveue maggior copia. . . . . e non troversi nessuno da auteporre a Catone (6);» e quale e quanto robusta questa sua eloquenza si fosse, appare da quanto se n'ebbe a dire in uno de' precedenti paragrafi (7). "Nè egli si occupò solo dell'eloquenza, perchè avendo l'ingegno così adattato ad ogni arte che sembrava nato unicamente per quella a cui a' applicava (8) » molti e svariati argomenti trattò; e appunto per queste novità e moltiplicità delle sue opere si dà a lui da Orazio pari con Ennio la lode d'avere arricchito la patria lingua (9). Oltre le mentovate orazioni e non poche lettere ricordate dagli antichi, si sa com'egli scrisse diversi piccoli trattati epistolari (10), uno de' costumi (II), uno di argomento medico e veteri. nario (12), uno dell'arte militare (13) e una reccolta

(1) Liv. Lib. XXXIX. o. 40. Cicero Bruto 17. Plutarchus Cat. M.

- 2) Plin. Hist. Nat. Lib. VII. 27.
- (3) Loco cit.
- (4) Loco cit.
- (5) Eod.
- (6) Brutus 17.
- (7) Vedi il §. 28.
- (8) Cicero l. cit.
- (9) Ar, poet. v. 58.
- (10) A Gell. Noct. Au. Lib. VII. c. 10.
- (11) Id. Lib. Xl. c. 2. North, Marcell. c. 6. 98.
- (12) Plin. Hist. Nat. Lib. XXIX. c. 1.
- (13) Id. praef. A. Gell. l. cit. Lib. VII. c. 4, Vegetius de re milit. Lib. I, 18.

di detti notabili e sentenziosi (1). Compose anche, e secondo Quintiliano il primo tra' Romani, alcun che sull'arte oratoria (2), i sette libri delle Origini di cui si dirà e per fine un trattato di economia rustica, che viene ricordato da tutti gli antichi, ma che per le ragioni addotte dal Gessner non sembra essere in tutto e per tutto quello che oggi abbiamo sotto il suo nome. Tutto questo, a grande confusione di chi sciupa il presioso tempo, si scrisse da un nomo, il quale a forsa di militare riusch uno de' più insigni soldati e capitani di Roma , il quale col valore e col senno si meritò tutti gli onori e in tutti ebbe a mostrarsi grandissimo, il quale a tutt'i cittadini liberale era di suggerimenti e consigli, il quale quarantaquattro volte fu accusato e quarantaquattro volte si dovette difendere, il quale lavorava i suoi campi culle proprie sue mani. Ma convien ricordarsi che quest'uomo era quel desso, di cui si riferì altroye il memorabile detto: " che gli nomini chiari ed illustri debbono render ragione non meno dell'ozio loro che dell' occupazione. ,,

## 6. 39. Altri oratori principali di questa età.

Ennio che in tanta tenuità delle lettere romane aveva saputo elevarsi fino a farsi da' contemporanei e da' posteri ammirare nella poesia drammatica nella didascalica e nell'epicoistorica; Catone che per oltre cinquant'anni perorò nel comizio, nel senato e nel foro e insegnò come latinamente scrivere d'ogni qualunque argomento; questi due grandi e robusti ingegni non solo arricchirono la lingua d'un popolo ancera rustico, ma diedero coll'autorevole esempio un poteatissimo impulso agli animi che già ardevano di brama d'imparare e sapere. E siccome scossa che sia la ruggine, e aperta e mostrata la strada, la buona volontà è'i messo più sicuro e più atto per profittar negli studii: non è a dire quanto fossero rapidi e grandi i progressi che in quelli si fecero, massimamente che l'universal buon volere veniva intiammato e soccorso da quegli altri validissimi ajuti di cui nella prima sesione fu detto. Per la congiunta efficienza di queste varie cagioni, ognuna delle quali era tale da poter forse di per sè sola condurre allo scopo accennato, i Romani s'applicarono con sommo impegno singolarmente a quelle arti che dovevano servire all'eloquenza, la quale per la natura del loro governo era lo studio per cai speravano di crescere in autorità ed in favore. Indi fu che nell'età di Catone, da lui fino ad Emilio Lepido il quale fu console nel 137, si annoverano da Cicerone con varia lode presso a quaranta oratori, della maggior parte de' quali esistevano a' suoi giorni gli scritti (3). Sensa rammentar tutti questi ad uno per uno, di quattro che sopra gli altri si distinsero si vuol far particolare mensione; e sieno i primi il minore africano, e l'amicistime

<sup>(1)</sup> Cic. de Of. L. I. c. 29. Plut. I. cit.

<sup>(2)</sup> Instit. orat. L. 111. c. 1.

<sup>(3)</sup> Bruto a c. 19. ad. 25.

sue C. LELIO, i quali coltivatisi in ogni maniera di studii con pari successo e sì nobile gara s'adoperarono nel foro che lasciarono dubbio, quale meriti nell'eloquenza la palma, sebbene comunemente s' inclinasse a concederla a Lolio (II). szavio sut-PICIO GALBA ch'è il terso si loda da Cicerone siccome « nomo divino nel dire (2)» e siccome il primo che sapesse maneggiar le arti proprie dell'oratore, quelle cioè « di dilungarsi alquanto dal suo argomento per abbellire il discorso, di dilettare e commovere gli uditori, d'amplificare le cose, d'usare i Inoghi comuni e di destare la compassione (3). » Ma non sono queste lodi indisgiunte da meritata censura, perchè le orazioni di Galba animate e veementissime a udirsi, appena si potevano leggere: perchè egli, uomo poco diligente e laborioso, nello scriverle o non si curava o non sapeva trasfondervi e farvi apparire l'impeto e'i fuoco con cui le solea recitare (4). In contrario il quarto, di cui Cicerone: "M. EMILIO LEPIDO che fu detto POR-CIRA venne a' tempi di Galba, sebbene di lui alquanto più giovane, riputato sommo oratore, e riuset, siccome appare dalle sue orasioni, scrittore abbastanza buono. Questi è'l primo, in cui egli mi sembra ravvisare quella dolcezza dei Greci, quel giro di parole e quello di stile, così il dirò, pieno d' arte (5).,

## 6. 40. Scrittori di Storia.

Come tra' Greci, già bene avansati nella civiltà, le vicende della guerra persiana e di quella del Peloponneso destarono Erodoto e Tucidide a tesser un corpo d'istorie meglio ordinato e più dilettevole e più istruttivo di que' magri registri di nomi e di fatti che si compilavano dagli scrittori più antichi: così dalla grandessa e dall'importanza delle cose avvenute nella famosa seconda guerra punica e nelle seguenti furono, sull'uscire dalla loro rossessa, invogliati alcuni Romani a scriverne alquanto meno digiunamente che delle cose de' passati tempi avevano fatto i pontefici (6). Ma se nell'epoca in cui i due popoli incominciarono a scrivere la loro istoria v'ha qualche analogia e somiglianza : v'ha nel modo che tennero in farlo tal differenza, che come in molti altri rapporti appare anche in questo la diversità del carattere nasionale, Imperciocchè a paragonare alle imprese dei Romani quelle de' Greci, e a considerare il romore che delle piccole e poche lor cose questi levano e menano sicchè ne assordan la terra (7), mentre quelli son lungi da dir delle lor gesta quanto elle valgono: si scorge che presso i Greci le istorie si scrivevan da nomini che non avevan altro che fare e vi spendevano tutto l'osio e l'elo-

- (1) Cicero Bruto 21.
- (2) De Orai. Lib. 1. 10.
- (3) Bruto 21.
- (4) Bruto 24.
- (5) Ibid. 25.
- (6) Vedi il 6. 20.
- (7) Salustins Catil. 8.

quenza; dove presso i Romani in questa età e nella maggior parte della seguente se ne occupavan coloro, che le cose di cui scrivono aveano operato, e maneggiati si erano non meno negli affari di stato che in quelli di guerra. Per la qual cosa sebbene Cicerone, parlando da oratore, di tutti essi senta così bassamente quanto allo stile, non sembra ch'ei così potesse sentire quanto a quelle parti che costituiscono il pregio intrinseco d'uno scrittore d'istorie; ed è grandemente a dolere, che degli storici romani più antichi non si abbiano se non così pochi e tenui frammenti da non ne poter conoscere o giudicare il valore.

A misura danque che col disruvidirsi di Roma più comuni si rendevau le lettere, che collo stendersi dello stato cresceva materia alle istorie, e che i cittadini con venire in qualche opulenza ne avevan quell'agio che loro in addietro si negava da dura necessità, alcuni di essi presero, come si disse, a coltivar questo genere novello di studii: e non avendo altro maestro che ana profonda pratica cognizione delle cose del mondo ed un sano giudisio " lasciarono sens' alcun ornamento ricordansa de' tempi, degli uomini, de' luoghi e delle imprese. E perciò quali presso i Greci Ferecide, Ellanico, Arcesilao e altri molti, tali furono il nostro Catone, il Pittore e Pisone, .... i quali purche s'intenda quel ch'essi dicono credono che ogni pregio del dire nella brevità sia riposto, e riescendo semplici narratori non adornatori delle cose che acrivono, sembrano unicamente "badare a non essere mensogneri (1); ,, ond'è "che non v'ha scrittore tenue ed esile al pari di loro (2). " Ecco quasi sempre colle parole medesime di Gicerone quel tanto che iu generale si sa degli istoriografi romani che appartengono a questa età. Tre, siccome si vide, ne vengono da lui annoverati, e a questi in alcun modo se ne potrebbe aggiugnere un quarto. Primo di tutti è per testimonianza di Livio (3) Q. oppure numerio fabio fittore, il quale a' tempi della seconda guerra punica (218 al 201), cui insieme colle antiche cose di Roma descrisse (4), già era nomo di non piccola considerazione (5). Sembra Fabio avere composto i snoi annali in greco e in latino; e della sua storia greca parlaпо Dionisio d'Alicarnasso (6) е Cicerone (7). Ма a vedere che nel passo poc'anzi addotto Fabio viene da Cicerone insieme con Catone e Pisone, che scrissero sensa contrasto in latino, opposto a quegli aridi antichi cronisti de' Greci, a vedere che A. Gellio adduce di questi annali le positive paróle latine (8) e che ne adduce anche Quintiliano per

<sup>(1)</sup> Cicero de Orat. Lib. II. 12.

<sup>(2)</sup> Id. de leg. Lib. I. 2.

<sup>(3)</sup> Epit, Lib. 1. c. 44. Lib. 11, 40.

<sup>(4)</sup> Livius Lib. XXII. c. 7. Frag. veter. historicor. ad calcem Salustii Comin.

<sup>(5)</sup> Livius Lib. XXII. c. 57. Lib. XXIII. c. 11.

<sup>(6)</sup> Antiq. Rom. Lib. 1. 1.

<sup>(7)</sup> De divinatione Lib. 1. 27.

<sup>(8)</sup> Noct. Auic. Lib. V. c. 4.

provare l'antico use di parlare (1), non pare potersi dabitare che Fabio non dettasse la sua istoria anche nella patria lingua. Più giovane di Fabio fu CATONE IL CENSORE; il quale, per usare le parole di Cornello Nipote che dimostrano il piano dell'opera sua, "già vecchio si pose a scriver le istorie di cui v'ha sette libri. Il prime contiene le gesta dei re di Roma, il secondo e'i terzo fanno vedere come sia sorta ogni città d'Italia, onde que' libri sembrano avere avuto il nome di Origini; nel quarto si racconta la prima guerra punica, la seconda nel quinto; e ogni cosa vi si narra distintamente in capitoli. Descrisse egli anche le altre guerre fino a Servio Galba che depredò i Lusitani, ma senza nominare i capitani ne accennò le imprese, e ricordò le cose che gli parvero più degne di memoria nell'Italia e nell'Ispania. In questa sua opera appare molta industria, molta diligenza e molta dottrina (2). " Un altro scrittore d'annali, quantunque più giovane si può riferire a questa cià, cioè L. CALPURNIO PISORE FRUGI, in quanto egli del 149 già era tribuno della plebe e da Cicerone si ricorda insieme coi due di cui si diceva.

Poiche si vide quale fosso in generale il giudisio di Cicerone intorno questi scrittori, non è da tacere com'egli in altro luogo parla in modo molto diverso della storia di Catone a questa guisa serivendone: "ora quale lume, quale splendor di eloquenza non hanno le Origini (3)?,, dalle quali parole, senza fare alcun rimprovero a Cicerone, questo almeno sia lecito indurre, ch'esse non dovevano mancar d'ogni pregio nè anche quanto allo stile. Rapporto poi a Pisone si leggono presso A. Gellio le seguenti parole. "D' una semplicissima dolocaza d'argomento e di stile fa uso L. Calpurnio Fragi nel primo annale dove descrive la vita ed il vitto del re Romolo. Le parole ch'egli scrisse son queste. Dicono che Romolo invitato a una cena non beesse molto, perchè il di appresso aveva che fare. E dicono: Romolo, se tutti gli nomini fanno così, il vino verrà a vil presso. Ed egli rispose; anni a caro, se ognuno berrà quanto ei vuole, siccome lo che ho bevuto quanto volca (4)., Più vecchio di Catone e contemporaneo di Fabio Pittore fu L. CINCIO ALIMENTO il quale nella seconda guerra punica (anno 211) goverab in qualità di pretore la flotta e la Sicilia e cadde prigione d'Annibale (5); ma per avere egli scritto i suoi annali in Greco (6) e per non essere da Cicerone stato annoverate tra gli storici latini, di lui sol si dirà ch'egli era assai dotto e delle patrie cose molto intendente, siccome appare dalle molte opere ch'egli compose anche in latino. Di queste non si conoscon che i titoli, e sono la vita del Leontino Gorgia, un trattato delle cose militari diviso in più libri, uno di coss sacre, e altri de' fasti, delle voci

(1) Instit. Orat. Lib, I. c, 10.

- (2) Catone.
- (3) Brut. 17.
- (4) Noct. Au. L. XI. c. 14.
- (5) Liv. Ep. Lib. XXVI. c. 23. Lib. XXI. c. 38.
- (6) Diony's. Halie. l. cit. Lib. 1. 1.

antiche, de' cominit, della podestà de' consoli, e del dovere d'un giureconsulto (1); e quanto qui si dice degli scritti di questo L. Cincio Alimento e più addierro si dicea di que' di Catone e nel seguente poriodo si dirà di que' d'altri molti dimostra, che i Romani attendevano agli studii non per orio e per desiderio di fama, ma solo per amor di giovare alla patria.

# 9. 41. Studio delle leggi.

Oltre questo del pubblico vantaggio, il quale attesa la dimostrata condizione di Roma e 'l noto carattere de' Romani era il fine principalissimo del loro vivere e dell'operare, v'avea un altro scopo non meno possente che allettava questi nomini tutto pratici e politici a coltivare gli studii, ed era quello dell'ambisione. Perchè avendo essi omai nell'antecedente periodo ma più in questo incominciato a conoscere, quanto la fama di saputo riusciva stromento attissimo per soddisfare alla lore insaziabile brama di eneri e di autorità, sia raccomandandogli a' cittadini siccome nomini d'assai, e a cui con cieca confidenza si potevano commettere le care del governo, ossia per conservarsi nel popolo qualche rispetto, quando venuti avanti cogli anni dovevano abbandonare a gente più rebusta e più fresca il faticoso maneggio de' pubblici affari, e per ciò si vedenno in pericolo di venir siccome inutili abbandonati e negletti: essi, poichè più non potevano splendere per eloquenza, si rivolgevano allo studio delle leggi, che più l'opera esigeva della prodenza e del vigor dello spirito che non delle forse del corpo. E quanto questo genere d'occupazione fosse attissimo a mantenere in celebrità e nella venerazione dell'universale le persone già invecchiate si accenna dai vecchio Catone coll'esempio di Sesto Etio, di Tiberio Coruncanio e di Publio Crasso (2); e con quanta sollecitadine questo stadio, appunto per tale oggetto, si coltivasse si espone presso Cicerone in altro laogo da L. Crasso quell' insigne oratore; le cui parole, sebbene sieno in bocca di nomo che visse e fiort nel seguente periodo, in cui fu console nel 96, pere perchè si riferiscono ad un suo contemporaneo, il quale salt al consolato non più che dieci anni depo la fine di questo periodo secondo, dimostrano il costume di questa e di quell'età. "Quale cosa pub più dell'interpretazione delle leggi recare alla vecchiaja ornamento e splendore? lo m'ho fin dall'adolescenza procacciato questo sussidio non tanto per farne uso nel foro, quanto per instro e decoro della mia avanzata età, onde quando cominciassero a venir meno le forze, di che omai si approssima il tempo non vedere abbandonata la mia casa. Per un vecchio che abbia sostenuto gli onori e le cariche della repubblica nulla v' ha di più diguitoso che di poter dire quello stesso che presso Ennio il pisio Apolio, sè esser colui, al quale se non i popoli e i re, almeno i suoi cittadini ricorre-

<sup>(1)</sup> V. fragm. vet. historic. l. cit.

<sup>(2)</sup> Cicero de senect. g.

no per consiglio.... Imperciocchè la casa d'un giureconsulto è l'oracolo di tutta la città; e n'è testimonio la porta di questo Q. Musio, che con quell'inferma salute e in questa omai mal disposta età viene ogni di frequentata da grandissimo numero di cittadini e illustrata dalla presenza di uomini sommi (1). » Parecchi sono gli uomini che in questo periodo venuero in fama come giureconsulti; e primo per ordine di età è quel L. Cincio Alimento ricordato nel precedente paragrafo. Più distinta mensione sembra meritare P. Cornelio Scipione Nasica, che del 192 trionfo de' Boi, e in gioventù era stato dal senato giudicato l'uomo migliore di Roma; perchè si narra essere a lui stata a pubbliche spese data una casa nella via lata, onde i cittadini potessero recarsi a consultarlo con meno disagio (a); e non si vuole da lui disgiuguere il figlio, onorato di due consolati nel 163 e nel 156 e del nome di Corculo (cuoriciuo), che tanto valeva quanto sapiente. Questo glorioso nome di sapiente fu per l'egregia scienza legale dato anche a L. Acilio, e per lo stesso motivo si credono essere stati detti Cati, cloè acuti, due Elj Peti, Publio console nel 202 e Sesto che lo fu del 199. Posteriori a questi e contemporanei del secondo Scipione Nasica furono T. Manlio Torquato, C. Marcio Figulo, e M. Porcio Catone, nome in ogni genere di sapere grandissimo (3).

#### 6. 42. Coltivatori della filosofia.

Sele verso la fine di questo periodo si scorgono in Roma le prime tracce di quello studio che dai Greci si disse filosofia; e siccome esso vi fu da questi introdotio e i Romaui lo colitvarono quale stromento di cai giovarsi in quegli altri a cui per naturale carattere e per le patrie istituzioni inclinavano: egli potrebbe a taluno sembrare opperatuno, che si venisse mostrando, quale questa filosofia de' Greci si fosse. Ma porchè il tesserne una storia non è scopo del presente discorso, e 'l farlo sarebbe superfino per chi tale argomento conocco, e 'l tentarlo colla voluta brevità sarebbe inntile a chi non ne ha da sè cognizione bastante, se ne verranno accennando alcune poche cose cesì in generale.

Secondo Pitagora, che ne fa il ritrovatore, questa parola filosofia ha un significato amplissimo, perchè vale quanto amore o desiderio di ogni genere di sapere; onde, a prenderla in questo senso essa sarebbe fonte, anzi complesso di tutto lo scibile. Ma coloro, che dope il savio di Samo questo una encoperaziono, lo trassero da quella significazione universale ad una meu generale, e lo applicarone allo studio delle cose fisiche, delle metafische, delle morali o anche dello formali o dialettiche; onde tanto fu l'abuso di questo bel nome, che, per nulla dire di quello che se fecero i dutti della gente che prima l'adoperò, il vedem.

mo dare dagli scolastici alle loro astruse e discili specolazioni, e da certi sfrenati e audaci nomini a dottrine che sovvertivano e stato, e religione, e costumi, e da molti il veggiamo dare oggidì a un gergo o parlare, che alterando il comune uso della lingua fa di questa scienza un' arte recondita e non intelliggibile se non a chi lasciatosi con lunga noja iniziare in que' loro misterii ha perduto gran tempo per imparare una cosa, che si vuole a tutti necessaria, e come da costoro si insegna non si può a tutti insegnare, e per ciò non può riuscire utile a tutti. I Greci, nomini di acutissimo ingegno e di vivacissima fantasia, postisi a filosofare, si pub veramente dire, per ozio, si misero a considerare non tanto i nomo o le cose quali vivono e sono tra gli uomini o nell'universo, ma gli nomini e le cose che in certo modo non sono e mai non saranno, cioè i loro universali; e di questi ragionando e disputando perdettero di vista quello che doveva essere l'oggetto principale delle loro investigazioni, se pure velevano che elle riuscissero da qualche cosa più che da pascere l'intelletto e la fantasia di chi com'essi non aveva altre che fare. Attesa questa tendensa de' loro studii nacquer le sette, le quali più badando ad abbattere o anche solo a impuguare gli inseguamenti degli avversarii che non ad esaminare la solidità delle fondamenta, su cui ergevano il proprio sistema, paghe del presente trionfo non avvertivano, che sarebbe tra poco dimostrata l'erroneità e l'insussistenza delle loro dottrine. Di tal filosofia vennero i Greci a farsi maestri a' Romani; e siccome questa loro sciensa per gli intrinsechi visii poco si affaceva ad un popolo, in cui gli nomini dotti sempre erano occupati e del tempo avarissimi, e i più di colore che la professavano poco si raccomandavano per la condizione loro e meno pel tenore di vita: ne seguità, che la filosofia poco potè prosperare in un suolo dal suo natio tanto diverso, e che alcuni nomini di prisco e severo costume s' adoperarono and' ella non vi potesse allignare. Per queste due cause, ma segnatamente per lo spirito di pubblica operosità onde erano animati Romani, questo genere di studii venne da essi poco coltivato finochè durò la repubblica; e quel tante amate ed ammirato Ennie insegnò loro, come e quanto vi dovessero attendere facendo dire a Neottolemo, che bene era filosofare alcun poco, ma che non conveniva di farne professione; la quale sentenza cotanto parve affarsi al carattere ed al genio romano, che Cicerone, il quale fa in Roma il filosofo più grande e più insigne, non meno di tre volte la va ripetendo (1).

I Romani incominciarono ad aver qualche chiara contessa della filosofia de' Greci sia per la lunga presensa degli ostaggi achei, venuti a Roma, del 167, o della famosa ambasciata degli Ateniesi (verso il 156), e si fecero a studiaria con son piccolo ardore e in gran numero, impereioc-

<sup>(1)</sup> Cicero de Orat, Lib. J. 45.

<sup>(2)</sup> Digest. Lib. I. tit. 2. l. 2. 6. 37.

<sup>(3)</sup> V. gli scrittori ricordati nel 6. Ig.

<sup>(1)</sup> De Orat. Lib. II. 37. Tuscul, disput. Lib. II. 1. da rep. Lib. I. 18.

chè non solo il minore Africano soleva aver sempre seco in pace e in guerra oltre Polibio anche lo stoico Panezio (1), ma ed egli e C. Lelio e L. Furio e O. Elio Tuherone e Spurio Mumio e Cajo Sulpicio Gallo, tutti insigni oratori di gnesta età, e altri più, sempre conversavan con Greci e con molta assiduità stavano ascoltando i tre ambasciatori ateniesi (2), i quali per la novità di tanta franchezza e facilità nel dire improvviso attiravano a sè di maniera la romana gioventà, che dimentica d'ogni altro passatempo pareva unicamente intendere alla filosofia (3). Ma per quanto sembra i Romani non altro erano ancora che semplici ascoltatori di quelle dottrine metafisiche dialettiche ed etiche, dacchè nessuno che si sappia ne scrisse; onde presso Cicerone si legge: " sebbene lo studio della sapienza non sia tra' nostri nomini novello, non trovo di potere per tale titolo nominare nessuno avanti l'età di Scipione e di Lelio..... perchè occupati essendo o a stendere le proprie orazioni o a scrivere del diritto civile o delle cose antiche sembrano, più che non a trattarne, avere badato a mettere in pratica quest' arte di ben vivere che di tutte è la più nobile (4)., Non fu così delle cose matematiche e delle fisiche, le quali forse a motivo della presente utilità ebbero non solo chi se ne dilettò ma chi ne scrisse, siccome Cicerone attesta di C. Sulpicio Gallo (5). Questi, che fu pretore l'anno in cui Ennio mort, e console nel 165, e che più di ogni altro dell'età sua si era posto a studiare quanto insegnavano i Greci (6), non solo riusel chiaro oratore, ma peritissimo e geometra e astronomo a non piccolo vantaggio dell'esercito, che sotto L. Emilio Paolo combatteva contro Perseo nella Macedonia (7). V'ebbe anche, non si sa bene quando, ma certo, siccome sembra, non poco avanti Cicerone e perciò forse di questi tempi un Rabirio ed un Amafanio, i quali sulle tracce d' Epicaro scrissero alcun che di fisica, ma senza metodo, senz'arte e senz'eleganza (8). Anzi Amafanio il quale dietro i principii di quella setta trattò anche dell'etica (9) trovò non pochi lettori delle opere sue, sia, come dice Cicerone, perchè col sistema degli atomi le cose fisiche si spiegano senza grande difficoltà, sia perchè quella dottrina allettava gli animi con proporre a sommo bene il piacere, ossia finalmente perchè non v' avea che meglio valesse (10).

(1) Vell. Patercul. Lib. I. c. 13.

(2) Cicero de Orat. Lib 11. 37. Brut. 25. pro Murena 31. Tusc. Disput. Lib. 1V. 2.

(3) Plutarch. Cat. Maj.

(4) Tuscul. Disp. Lib. IV. 3

(5) De senect. 14.

(6) Cicero Bruto 20.

(7) Idem de rep. Lib. I. 15, de senect. l. cit. Livius Epit. Lib, XLIV. c. 37.

(8) Tuscul. Disp. Lib. 1. 2.

(9) Ibid. Lib. IV. 3.

(10) Ibid. L cit.

# §. 43. Studii grammaticali.

Rimangono ancora gli studii grammaticali, di cui per essere la lingua fondamento degli altri tutti parrà ad alcuno che si dovesse dire in primo non in ultimo luogo. Ma siccome questi anzichè un proprio e distinto genere di letteratura sono un sussidio e stromento di tutta essa, e l'arte di ben parlare e di scrivere non può sorgere se non quando vi ebbe chi bene parlando e scrivendo formò la lingua e coll'autorità dell'esempio insegnò a raccoglierne i precetti e le regole: egli sembra aversene potnto comodamente differire il discorso. Vedesi danque, che grammatici avere non vi potez se non verso la fine di questa età, dacchè il primo poeta, che fosse alcon poco da più di que' rossi antichi cantori, comparve in Roma l'anno, in cui il presente periodo prende principio, e non più che tre anni prima della sua fine venne a morire Catone; il quale se pare a Cicerone il primo scrittore di prosa che possa meritar qualche lode, ad Attico non sembrava " aver sospettato che cosa fosse il dire con qualche copia e ornamento (1); " ande, sebbene per ragione diversa da quella che da lui si adduce, si legge presso Suetonio: " la grammatica non fu in Roma anticamente non che in onore nè anche in uso, perchè quella città rozsa e guerriera non attendeva gran fatto agli studii liberali (2). 31 Quanto poi a quest'arte della grammatica vuolsi osservare, che i Romani come facevano i Greci con questo comune vocabolo due arti ben diverse significavano, vale a dire o'l semplice insegnamento di parlare e scrivere correttamente, o quello di tutte le belle lettere in generale; per la qual cosa coloro che le professavano sempre si dissero grammatisti o letteratori, oppure gram matici o letterati (3). Letteratori o grammatisti erano forse que' maestri i quali già nel terzo secolo di Roma vi tenevano pubbliche scuole (4); si disse forse, perchè non appare di certo ch'essi altro insegnasser che a leggere; e perchè s'intende da Cicerone che ancor due secoli appresso, cioè verso la fine di questo secondo periodo, nessun altro maestro di parlar bene latino v'avea fuorche l'uso delle famiglie, di che egli per altro siccome fu detto loda ben poche, cioè quelle de' Lelii, degli Scipioni e de' Musii (5), osservando che non tutti correttamente parlavano; " perchè Cecilio e Pacavio, loro contemporanei, parlavano male (6). " Maestri del secondo genere, cioè grammatici o letterati, v'ebbe, siecome sembra, quando Livio Andronico ed Ennio e alcua altro incominció a insegnar lettere greche e a

(2) De ill. grammat. c. 1.

(6) Idem ibid. 74.

<sup>(1)</sup> Bruto 25.

<sup>(3)</sup> Suctonius I. cit. Quintil. Instit. orat. Lib. III. c. 1. Lamprid. Alexand, Sov. 3, S. August, Conf. I.

<sup>(4)</sup> Vedi il 6. 16.

<sup>(5)</sup> Bruto 72. 74.

leggere agli uditori i proprii lor versi (1), e quando non molto appresso uno spunio CARVILIO prese a insegnare lettere latine. Che cosa egli insegnasse o scrivesse da noi non si sa, ma certo dovette essere nomo di qualche merito e autorità, dacchè si trova ch' egli rese molto più comune l' uso della lettera G sostituendola in molte voci al C(2), come nella prima età si pretende avere il decemviro Appio Claudio posto in più voci l' S in luogo dell' R (3). Agli studii grammaticali appartiene anche quel trattato delle parole prische che L. Cincio Alimento, già mentovato, compose nell'età di Ennio e si vede più volte citato da Festo (4). Nel tempo in cui vivea quello Spurio Carvilio giunse in Roma Cratete di Mallo; e che cosa per lui si facesse fu dimostrato, dove fu il discorso de' Greci (5).

#### §. 44. Conclusione.

Era Roma alla fine del primo periodo coll'ocenpazione della Magna Grecia ed in ispecie con quella della città di Tarento, omai venuta in tale ricchesza da potere incominciare a coniar moneta d'argento, già il suo nome risuonava oltre i mari, già gran numero di Romani avevano preso sufficiente cognizione della lingua, delle cose e delle lettere greche, quando essa in questo secondo periodo incomincio a stendere felicemente il suo impero sopra molti paesi dell' Europa, dell'Asia e dell'Africa, sirche fatta capo e centro di diverse nazioni i suoi cittadini si conducevano a militare, a negosiare, a regger provincie in tutte le tre parti del mondo antico, e da tutte e tre esse i tesori e gli uomini affluivano nel seno di questa prepotente loro signora (6). I suoi abitanti per null' altro vivendo che per la patria e la gloria lutti intendevano a promoverne la grandezza e lo splendore, e a gara facevano per segnalarsi in quelle virtà che li potessero far commendabili agli occhi de' cittadini, da' cui suffragii speravano le agognate ricompense. Per ciò giovinetti cercavano di distinguersi con imprese valorose ed ardite, adulti di farsi ammirare per vigore e senno virile e amare per ufficiosità e cortesia, invecchiati di rendersi onorandi coll'autorità e col consiglio; in ogni età, in ogni tempo, sempre fisso lo sguardo in quella gloria che la sola patria poteva accordare. E siccome questa per sua natura e diritto non ne suole far dono, ma assegnarla qual premio, affaticavano con ogni attività dello spirito per conseguirla; per questo fine in così laboriosa vita venivano allevati i figliuoli, per questo nel campo, ne' magistrati, nella curia e nel foro

sudavano (1), per questo ne' pochi ritagli di osio coltivavan le lettere che al loro alto intendimento più sembravano opportune (2); a conoscer le quali ed a farvi profitto sempre meglio si andavano preparando secondo che più si ampliava lo siato e con ciò il popolo in più modi si venia dirozsando (3).

Così essendo le cose non ci deve sorprendere, se nel primo periodo scorrono gli anni ed i secoli sens'offerirci per dir così vestigio di lettere, e nel presente riesce memorabile quel medesimo da cui esso prende principio. Imperciocchè appunto in quell'anno incomincio Livio Andronico a recitare ed a rappresentare in Roma sue favole, a farvi conoscere come da lui si potea l'Odissea e a tenervi come una specie di scuola (4). Non più di cinque anni appresso giunse in quella città Gneo Nevio, morto nel 203, il quale battè la car-Tiera drammatica come il suo antecessore, ma di lui più animoso osò cantare la prima delle tre guerre puniche (5). Seguitò indi a non molto, dal 218 al 201, la seconda di quelle guerre; e questa che dono la rotta dell'Allia fu l'epoca del maggiore pericolo in che Roma mai si trovasse, quella pur fu, in cui i Romani destatisi a maggiore energia attesero all'armi non men che alle lettere; onde un antico poeta cantava: " nella seconda guerra punica la Musa s'introdusse con ali alle piante nella bellicosa e selvaggia gente di Romolo (6). " E in vero già avanti che quel tanto flagello venisse a scaricarsi sopra l'Italia erano nati que' due, che in certo modo si possono chiamare padri e disgrossatori della lingua e delle lettere latine. Furono questi O. Ennio, nato nel 239 morto nel 169 (7), e M. Porcio Catone, nato nel 235 morto nel 149 (8), nell' età de' quali o vissero o nacquero tutti coloro che in questo periodo acquistarono fama; l'Umbro Plauto, il Gallo Cisalpino Stazio Cecilio (9), il Brundusino Pacuvio, nato del 220 morto nel 130, il Romano Accio nato nel 170 (10), il Cartaginese Terenzio, nato nel 194 morto nel 160 (11).

Per mezzo di questi uomini, che furono i primi a fare in Roma una qualche professione di lettere, si promosse rapidamente il dirozzamento di quel popolo fino allora occupato in non altro che nel lavoro de'campi, nella guerra e nelle domestiche contensioni; sicchè molti suoi uomini incominciando ad aprire gli occhi e a riflettere il pensiero sopra cose, a cui in addietro non l'avevan

- '1) Sueton. de illustr. gram. c. 1.
- (2) Plutarch, quaest, roman, 59.
- (3) Digestor, Lib. I, tit. 2. l. 2. §. 36.
- (4) V. gentiles, naccae, natio, saliae, luditantes.
  - (5) Vedi il §. 27.
  - (G) §. 22.

- (1) Vedi il 6. 23.
- (2) 0. 24.
- (3) §. 25.
- (4) §. 30. (5) §. 31.
- (6) Porcius Licinius ap. Aull. Gell, Noct. Attic. Lib. XVII. cap. ult.
  - (7) Vedi il §. 32.
  - (8) 5. 38.
  - (9) §. 33.
  - (10) 6. 34.
  - (zı) §. 35.

forse mai volto, compresero avervi il suo artificio anche in ciò, che fino qui credevano potersi bastantemente conoscere sensa fatica e per semplice suggerimento della natura. Ma penoso e lento, quantunque indubitato e forse in alcuna parte diverso da quel che'l veggiamo sarebbe riuscito questo spontaneo ingentilirsi e perfezionarsi dei romani ingegni (1), se i commercii coi Greci non si fosser moltiplicati di modo, che e di molti Romani sempre dovevano condursi tra' Greci, e una turba di retori, di filosofi e di grammatici greci e di altri uomini dotti e gentili di continuo recarsi a Roma pe' loro affari e per cercarvi fortuna (2). I Romani discorrendo e praticando con questi conobbero quanto loro fossero inferiori per sapere e per modi piacevoli, e s' invogliarono di apprender quelle arti per cui gli ammiravano; e sensa mai dimenticare chi erano, sensa mai declinare da quella suprema meta del loro vivere e dell'operare, sempre mirando a venire in autorità, in grazia ed in fama, presero a giovarsi dei loro ammaestramenti; e lo fecero con raro successo. Imperciocchè negli ultimi cinquant' anni di questo periodo si veggono nella loro città. oltre quel maraviglioso Catone, fiorire da quaranta nomini degni di particolare ricordanza per so studio che usavan nel dire (1), al che per la natura delle patrie istituzioni più che non ad alcun'altra cosa inclinavano l'animo, e per amore di cui coltivavano le altre lettere. Questa predilezione, che essi di necessità sempre ebbero per l'eloquenza, gli portò a procacciarsi qualche cognisione di tutte le scienze e le lettere; e per ciò, lasciando coloro i quali attendevano come in passato con somma gloria allo studio delle leggi (2), si possono in questa età addurre oltre i pontefici almeno quattro scrittori di storie (3), e ricordare-alcuni che attesero alla filosofia (4), ed altri che incominciarono a pensare e a insegnare come si abbia a fare per parlare e scriver bene (5).

Così l'eccellenza del naturale ingegno, la saggezza dell'istituzioni, il prosperar dello stato, la pubblica e privata opulenza concersero in questo periodo a sempre più ingentilire i Romani e ad avanzarli verso quel sommo grado di cultura a cui si elevarono nel periodo ch: or segue.

# PERIODO TERZO.

DALLE SEDIZIONI DE GRACCHI ALLA MORTE DELL'IMPERATORE AUGUSTO.

DALL'ANNO 133 AVANTI L'ERA VOLG. ALL'ANNO 14 DELL'ERA

VOLGARE. OSSIA DALL'ANNO DI ROMA 620 al 767.

#### SEZIONE PRIMA.

CONDIZIONE DI ROMA E DE'ROMANI PER CIÒ CHE APPARTIENE ALLE LETTERE.

§. 45. Stato politico di Roma. — §. 46. Educazione letteraria della gioventù. — §. 47. Pubblici recitamenti. — §. 48. Libri e biblioteche; favore dal popolo e dai grandi fatto alle lettere. — §. 49. Piano della etoria di questo periodo.

6. 45. Stato politico e letterario di Roma.

Fu nella storia de' due precedenti periodi bastantemente mostrato, che l'incivilimento letterario de' Romani per essere sorto dalla prosperità e dagli ordini della repubblica sempre colla prosperità di questa progredì, e secondo gli ordini che a mano a mano si introducevano si sviluppò, onde contrasse un carattere tutt'affatto suo proprio, cioè tutto politico e pratico; dal che può anche sens'altre prove apparir manifesto, ch'essi ne riuscirono in massima parte veri autori essi stessi. Che se alcuno, non pago di quanto finora in tale proposito si accennò, credesse di doverne tuttavia dubitare, ne lo convincerà appieno la storia del periodo presente.

La plebe di Roma, che aveva servito di stromento all'ambizione di alcuni suoi nomini, i quali non miravano tanto ad abbassare i patrizii come ad innalzare se stessi a livello di quelli, ebbe, appena riportata la combattula vittoria, ad accorgersi, che non gliene era venuto altro guadagno che di mutare padrone. Imperciocche que'plebei, i quali in forza della mutazione dello stato incominciarono a conseguire gli onori in addietro negati, s'adoperarono di ogni possa per escluderne coloro per cui n'erano stati esclusi sì a lungo; e poiché questo ottennero con vincere che tutti e due i consoli potessero esser plebei, s'impossessarono in breve della repubblica in modo, che « riducendo in poche mani le leggi e i giudizii, le paci e le guerre (6) » parevano avere giurato tra sè una lega formale, onde non ammettere a' governi, a' comandi o a' sacerdozii nessuno che non entrasse nella loro setta o amistà. Così essendo si vede, come tra le cagioni, per

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 28.

<sup>(2) \$6. 26. 27.</sup> 

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 39.

<sup>(2) §. 41.</sup> (3) §. 40.

<sup>(4) 9. 42.</sup> 

<sup>(5) §. 43.</sup> 

<sup>(5) 9. 43.</sup> **(**6) *Salust. Jugurt.* 3**5.** 

cai nell'antecedente periodo così piccolo numero di Romani attendeva alle lettere, non debbe essere stata ultima quella, che esse in questo popolo non si coltivavano ancora se non onde giovarsene per l'ambisione. E siccome a questa non si potevano di regola aprire se non gli animi di coloro, che avevano saputo mettersi e mantenersi in possesso pressochè ereditario di tutte le dignità: non vengono, fuor de' poeti, i quali però non erano Romani, ricordati quali coltivatori di lettere se non alcuni di quelli, che per appartenere alla classe dominatrice erano giunti agli onori superemi.

Avea questo stato di cose durato tutto il secondo periodo, quando nell'anno, da cui prende principio il presente, Tiberio Sempronio Gracco, nomo di nobilissima famiglia plebea e tra le statuali delle prime, incominciò, qualunque se ne fusse la vera cagione, a volere abbattere questo principato degli ottimati, e Cajo suo fratello di lui più ardito e animoso ritentò dieci anni appresso lo stesso con favor della plebe non solo, ma fin di non pochi de' medesimi grandi. Dovettero entrambi i Gracchi, e dopo di essi Livio e altri uomini popolari soccombere alla possa de' tenaci ed ostinati avversarii. Ma nella lotta, che allora sorse e senza mai rallentare continuò presso a un secolo fino al superare di Cesare, tale si destò in Roma, e per la voglia di conseguire la cittadinanza, tale si diffuse per l'Italia antica un ribollimento di tutti gli spiriti, che ricevendo nuovo fomento e vigore nella guerra sociale e nelle lunghe e fiere tenzoni di Silla e di Mario, di Cesare e di Pompeo gli animi ne restarono scossi ed agitati in modo così maraviglioso, che ne derivò alle lettere latine un' influenza molto benefica. Imperciocchè apparve per ogni dove e in ogni ordine di persone un risentirsi in addietro non conosciuto, un intromettersi, un maneggiarsi per infiammare le menti già riscaldate, per cui in quella gara tanto lunga e universale gli ingegni, per dir così, si arruotavano insieme e si aguzzavan l'un l'altro; onde molti e molti uomini, i quali mancando nella continuazione dell'oligarchia di ogni speranza di pervenire agli invidiati onori non avrebbero mai volto il pensiero alle arti che ve li potevan condurre, vi attesero con tutto l'impegno. Accesosi in tale maniera un amor generale per lo studio, e divenuta la dottrina cosa di passione e di moda, le lettere latine presto salirono al loro sommo apice, e cotanto ne resto formato e ingentilito il gusto del popolo tutto, che Cicerone potea dirne non solo ch'esso giudicava del merito degli oratori non meno bene dei dotti (1), ma che gustava e conosceva ed esigeva nella loró dicitura quell'armonia che non avevano i vecchi (2). Apparirà dalla breve storia degli scrittori che appartengono a questo periodo, come i Romani in grazia appunto dell'eloquenza, e pel continuo esercizio di essa arricchissero la loro lingua e perfezionassero i varii generi della prosa, come si applicassero alla filosofia cui verso la fine dell'antecedente periodo avevano incominciato a conoscere, come fattisi a coltivare la poesia, alla quale in addietro solevano tra loro attendere i soli stranieri, s'ingegnassero di dirugginarla. Scoppiarono in mezzo a questi indefessi loro studii le guerre dopo la morte di Cesare, e l'esito ne fu lo stabilimento del principato degli Imperatori.

Questo si operò per Augusto in modo tanto scaltrito, che i Romani o non se ne avvidero o mostrarono di non avvedersene; e tra per questa ragione e perchè già era invalso e consacrato dall'uso un certo sistema di educazione e di studii, in quello continuarono, sebbene dovessero toccare con mano, che i tempi erano mutati e che gli era forza di accomodarvisi. Ma se essi non si accorsero sì tosto del cambiamento dello stato, se ne accorser le lettere, e innanzi alle altre tutte e più di tutte la eloquenza. Sorta col governo popolare, e appunto per quello venuta in fiore, essa era stata l'unico e supremo oggetto di tutti gli studii; e ora, di nobilissima che già era, e per gli argomenti di che aveva a trattare gravissima, si trovava essere divenuta mercenaria, frivola e oziosa, siccome verrà diffusamente mostrato ne' primi paragrafi del seguente periodo. Venne in contrario perfesionata la poesia rispetto alla dizione e alla forma; non però in conseguenza della mutazione dello stato o del favore del principe o di que' potenti che gli erano amici, ma perchè dagli oratori già era stata perfezionata la lingua e la prosa, perchè le lettere più non si coltivavano da soli uomini occupatissimi nello stato ma da persone che solo a queste vacavano, perchè già si era scoperto, che come di dire in prosa vi aveva un'arte di scrivere in verso, e che gli antichi non finivano di piacere appunto per ciò, che di quest'arte mancavano. La cura di scriver le istorie, a cui fino qui solevano attendere que' medesimi che operavan le imprese, passò nelle mani di uomini, de' quali alcuni non potevano per la condizione conoscere appieno tutto l'andamento delle cose presenti; altri si avvilivano a tacere e inorpellare la verità, altri ancor più impudenti le facevano onta, mentre i più generosi temendo di non potere esser veridici nel raccontare il presente si volgevano a narrare il passato, lasciando che i lettori confrontassero i tempi. L'onoratissima professione di giureconsulto, che tanto soleva conciliare di autorità, e rendere operosa fin l'estrema vecchiesza ed esercitarsi dagli uomini più rispettabili, incominciò a divenire mestiere. In somma tutte le scienze e le lettere più non furono occupazione di quegli nomini che ammaestrati da una continua esperienza del mondo e dal governo di importanti e svariatissimi affari sapevano, quale per le umane società deve essere lo scopo dello studio, e per ciò se ne occupavano o per valersene siccome di mezzo per conseguire l'ambizioso ma nobile ed el vato fine che si prefiggevano, o per ritrovarvi un onesto sollievo dell'affaticato spiri-

<sup>(1)</sup> Bruto 50.

<sup>(2)</sup> Urator. 50.

to. Tutti presero di questi tempi a studiare, e grandi e non grandi; i grandi, indispettiti di non potersi più a lor posta maneggiare nella repubblica, onde occupare qualche parte d'una vita piena di noja e di tedio; gli altri non più per farsi scala agli onori ma per procacciarsi qualche guadagno. Così gli studii, che in passato o erano tutto pratici o alla pratica tutti miravano, contrassero tutti dello speculativo, e con ciò dal vero ed unico scopo a grave danno e delle sciense e degli uomini si discostarono.

# §. 46. Educasione della romana gioventù; scuole di grammatica e di retorica.

Siccome le cose qui dietro accennate con sommaria brevità verranno ampiamente dimostrate dove s'avrà a parlare delle vicende de' diversi rami della letteratura e a discorrere di chi li coltivò, ora si vuole considerare, per quali meszi i Romani potessero in questo periodo sempre più avansarsi e perfezionarsi in ogni maniera di studii. E lasciando che la loro città diventava ogni giorno più grande, più potente e più ricca; che per le vittorie di Pompeo il suo impero era stato nell'Asia disteso dai mari all'Enfrate, per quelle di Cesare accresciuto nell'Africa colla Numidia e nell'Europa coll'assoggettamento delle Gallie fino a' Pirenei, all'Oceano ed al Reno, che per quelle d'Augusto i confini n'erano stati per ogni dove portati fino al Danubio; e che da ogni parte del soggiogato mondo sempre vi affluiva maggior copia di popolo, si osserverà, che i Romani sbarhariti quasi per solo emmaestramento della natura. pel vigore del proprio senno e per l'ampliamento dell'impero già avevano verso la fine del precedente periodo imparato a conoscere, quali infiniti vantaggi l'arte possa apportare a chi con disposizioni anche egregie intende esercitarsi in un genere qualunque di lettere. Ma siccome le patrie istituzioni e'l carattere del loro popolo portavano, che i cittadini di animo più elevato e di maggiore ingegno e più attivo attendessero alla milizia e al maneggio delle cose dello stato, e ad un tempo stesso procurassero di regnare col messo dell'eloquenza nella curia, nel comizio e nel foro: ne seguità, che l'educazione della gioventù, la quale ne' due precedenti periodi era stata tutto pratica, tale in gran parte e in sostanza restasse. ma divenisse insieme letteraria e scientifica. Essa, per descriverla brevemente, era tale.

I figliuoli venivano, come ne' due precedenti periodi anche in questo "educati nel senu e nel grembo della propria madre,, o da una qualche parente matura d'anni e d'incorrotto costume; e ancordopo un secolo e due si veggono lodate e Cornetia e Aurelia e Assia per aver governato la fanciulles ad de' Gracchi. di Cesare e d'Augusto in maniera ch'essi riuscirono principalissimi c'ittadini (1); ansi s'intende da Cicerone, che ancora in questa età le

maestri del parlar bene e colto. Come i fanciulli venivano un po' avanti negli anni solevano consegnarsi ad uno schiavo fidato, cui con voce greca dicean pedagogo, il quale non tanto li dovesse istruire come piuttoste educare e formarne i costumi (3), e avergli in cura anche adulti, sicchè quale custode e governatore gli accompagnava talora fin quando incominciavano a militare (4). In casa ma più compuemente nelle scuole imparavano a leggere, a scrivere, a conteggiare (5); e a formare le lettere il maestro gli addestrava menando loro la mano (6), siccome non è ancora gran tempo si usava tra noi. Dirossati alquante in queste scuole, che forse quelle erano che si tenevano da' grammatistas o literatores, passavano a quelle de? grammatici o literati (7); e'l numero di queste cresceva secondo quello de' giovani che le frequentavano, sicchè se ne trovano parecchie nelle città d'Italia, e nella sola Roma se ne veggono annoverate oltre venti che godevano distinta riputazione (8). I grammatici oltre insegnare ciò che all'arte grammatica strettamente appartiene dettavano precetti di arte poetica, leggevano, spiegavano e commentavano, come già si disse avere fatto Livio Andronico, Ennio ed altri, i poeti antichi greci e latini, finche Q. Cecilio, liberto di T. Pomponio Attico, prese verso la fine di questa età a leggere Virgilio ed altri poeti novelli (9); altri insegnavano anche gli elementi dell'arte oratoria, alcuni sull'esempio de' più famosi oratori d'Atene scrivevano anche orazioni per chi ne abbisognava, siccome si legge di L. Elio Stilone, e d'alcuno si trova, como lasciata la scuola diede opera al foro e v'acquistò nome tra gli oratori (10). V'ebbe tra essi chi oltre grammatica e retorica lesse anche filosofia siccome si sa d'Aurelio Opilio (11); e tanto questa professione era venuta in onore che non l'avevano a vile splendidissimi cavalieri romani, tra cui L. Elio poco fa rammentato, del quale Cicerone rende ouorevole testimonianza chiamandelo: "nomo in ogni parte egregio, cavaliere romano de' più ragguardevoli, eruditissimo nelle lettere greche e nelle latine, e per molta lettura perito della nostra antichità tanto riguardo alle cose da noi trovate come alle eseguite, e perito degli anti-

madri (1) e l'uso delle famiglie (2) erano gli unici

<sup>(1)</sup> Bruto 58.

<sup>(2)</sup> Ibid. 72.

<sup>(3)</sup> Varro ap. Nonn. v. v. educat, educit. Seneca de Ira Lib. II. c. 22. Quintil. Institut. Lib. I. c. 1.

<sup>(4)</sup> Cicero apud Servium Eneidos Lib. V. v. 546.

<sup>(5)</sup> Horat. Ars poet. v. 325.

<sup>(6)</sup> Seneca epist. 94. Vopiscus Tacito c. 6.

<sup>(7)</sup> Vedi 6. 43.

<sup>(8)</sup> Sueton, de ill. gramm. c. 3.

<sup>(9)</sup> Ibid. l. cit c. 16.

<sup>(10)</sup> Ibidem. l. cit. c. 3. et 4. Cicero Bruto 56. Quintil. Instit. Lib. II. c. 1.

<sup>(11)</sup> Sueton. c. 6.

<sup>(1)</sup> De caus. corruptae eloq 28.

chi scrittori (1). " E prova dell'onore, in che in un colle lettere erano venuti i grammatici sia, che di soventi le loro scuole venivano frequentate non dalla sola gioventò ma da uomini sommi, siccome si legge, essere Cicerone venuto ad udire Antonio Gnifone ancora quell'anno, in cui essendo pretore aveva perorato per la legge Manilia e si era mostrato quel principale modello e maestro d'eloquenza che fu (2); che si videro de' grammatici onorati dell'amicizia di sommi nomini, siccome Attejo lo fu di quella di Sallustio e d' Asinio Pollione (3); che alcuni, siccome C. Giulio Igino e C. Melisso forono da Augusto chiamati ad aver cura delle sue biblioteche (4); e per fine che le riconoscenti cità, dove insegnavano, ne rimuneravano le dotte fatiche coll'onore di pubbliche statue, siccome fece Benevento a quell' Orbilio che fu maestro d' Orasio (5) e Preneste a Verrio Flacco (6). Molti dovettero oltre gli onori raccogliere anche ricchesse: dacchè questo medesimo Verrio Flacco, poichè fa da Augusto scelto per istruttore de' nipoti, aveva stanza in palazzo e annuo soldo di cento mila sesterzii (7), e L. Apulejo ne riceveva da Elficio Calvino secondo alcuni quaranta e secondo altri quattrocento mila l'anno (81. Quanto gran presso poi si pagasser gli schiavi che nell'arte grammatica avevano fatto insigni progressi e con quanta cura per amor di tale guadagno venissero da' padroni educati s'intende da Plinio. "Il maggior presso d'un nomo nato schiavo che io abbia mai fino a questo giorno sentito è quello del grammatico Dafni, il quale da Nazio da Pesaro fu per settecento mila sesterzi venduto a M. Scauro, principe della città (9);,, ma è da notarsi, che Suetonio riduce quel preszo a soli dugento mila sesterzii (10).

Oltre questi grammatici, i quali come si vide insegnavane tutto il corso di belle lettere, v' avea in Roma, malgrado il decreto del senato che nel 162 ne gli aveva, come fu detto (xx), cacciati insieme co' filosofi, non pochi retori greci che a dare lezioni di sola eloquenza attendevano. Ora o il gran numero di giovani che ad ascoltarli traca, o lo sdegno di vedere questi stranieri erigersi in maestri de' Romani, o''l desiderio di risparmiare a questi la fatica d'apprendere il greco, o l'amor del guadagno o forse tutt'insieme questi motivi portarono qualche latino a prendere a insegnar l'arte oratoria nella patria lingua, e'l primo a farlo fu un L. Plozio Gallo (x2), il quale per testimoniauza di Quintiliano riuscì tra gli altri insi-

(1) Bruto 56. V. anche Sueton. I. cit. c. 2.

gue (1). Me questo lor tentativo non fu ne degli nomini principali nè da' magistrati accolto con quello stesso favor che dal popolo; imperciocchè non più che due anni appresso, siccome s' intende da Cicerone (2), i Censori Gn. Domisio Enobarbo e L. Licinio Crasso nell'anno 92 av. l'era volg. pubblicarono il seguente editto. "Ci venne riferito, esservi degli nomini, che si danno nome di retori latini, i quali introdossero una puova maniera d'insegnare, e nelle cui scuole la gioventà concorre e sta tutt' i giorni a sedere. I nostri maggiori stabilirono, quali cose i loro figlineli abbiano ad imparare, quali scuole a frequentare. Queste innovazioni contro l'uso e la pratica de nostri antichi nè piacciono, nè pajono bene introdursi; e perciò ei sembra dovere di far conoscere e a chi tien dette scuole e a chi le frequenta l'avviso nostro, il quale è, che tali cose non piacciono (3).,, Cicerone che nel III. libro dell' Oratore ricorda quest'editto pone in bocca di Crasso, che ne sembra essere stato l'autor principale, i motivi che a pubblicarlo l'indussero; perehè, dopo averlo introdotto a lodare i retori greci di maggiore esperienza e sapere e coltura che non i latini, così lo fa proseguire: «ma io conosceva che questi nuovi maestri non altro erano in grado d'insegnare che ad essere arditi; il che con ogni impegno si deve per sè stesso fuggire anche dove congiungasi ad azioni lodevoli. Ora questa sola cosa insegnandosi, e quella scuola essendo scuola d'impudenza, io credetti dover d'un Censore di far s) che tale disordine non andasse serpeggiando più oltre (4). .. Non seppe però tale editto impedire che i retori latini non tornassero a riprendere hen presto il loro esercisio; perchè Cicerone che nacque tredici in quattordici anni avanti quel divieto così scrive de' retori latini: aricordami come nella nostra puerizia certo L. Plosio incominciò il primo ad insegnare in latino; ed avendo la sua scuola grande concorso perchè chianque più amava lo studio là si conduceva a esercitarvisi, assai mi doleva che ciò a me non fosse permesso, perchè me ne impediva l'autorità di nomini dottissimi, i quali erano di parere, che gli ingegni meglio si esercitassero nella lingua greca (5). " Continuò Plozio in questo suo mestiere fino all'estrema vecchiesza; ma o la non molta sufficienza di questi nuovi maestri o'l pregiudizio favorevole a' Greci fu causa che pochi a questo esercisio si applicassero. Si ricordano però da Suetunio un L. Otacilio Pilito che ebbe discepolo il Magno Pompeo (6), un Epidio che ammaestrò M. Antonio ed Augusto (7), e un Sesto Clodio, muestro di eloquensa greca e latina, caro tanto al triumviro M. Antonio che n'ebbe in dono due mila jugeri

<sup>(2)</sup> Sueton. I. c. c. 7.

<sup>(3)</sup> Idem. l. cit. c. 10.

<sup>(4)</sup> Idem. c. 20. et. 21.

<sup>(5)</sup> Idem. c. 9.

<sup>(6)</sup> Idem. c. 17.

<sup>(7)</sup> Idem ibid.

<sup>(8)</sup> Idem. c. 3.

<sup>(9)</sup> Hist. Nat. Lib. VII. 39.

<sup>(10)</sup> Idem. c. 3.

<sup>(11) 6. 27.</sup> 

<sup>(12)</sup> Cicero apud Sueton de clar. rhetor. c. 2.

<sup>(1)</sup> Inst. oral. Lib. IV. c. 2.

<sup>(2)</sup> De Orat. Lib. 111. 24.

<sup>(3)</sup> Sueton. op. cit, c. 1. Aul. Gellius. Noct. Att. Lib. XV. c. 11.

<sup>(4)</sup> Cicero l. cit. 24.

<sup>(5)</sup> Apud Sucton. de il. rhet. c. 2.

<sup>(6)</sup> Ibid. c. 3.

<sup>(7)</sup> Ibid c. 4.

dei migliori campi della Sicilia (1) Poco noi conosciamo il metodo che da questi retori si teneva nell'ammaestrare ed esercitare i loro allievi; ma a giudicarne da libri di retorica ad Erennio, o da quanto di questi retori scrive Suctonio (2) pare potersi indurre, che non a torto fu consigliato a Cicerone di starsi lungi dalle loro scuole. Quanto all'istruzione teorica tre sembrano alla fine di questo periodo e in gran parte ancor del seguente essere stati i libri che servivano di testo, e tutti e tre composti da' Greci; cioè da Ermagora, già ricordato presso Cicerone (3), da Apollodoro e Teodoro, scrittori a giudizio di Quintiliano "di diligensa troppo minuta (4), " e secondo l'autore del dialogo delle cause della corrotta eloquenza autori di "libri aridissimi (5) " A dare un saggio del gusto di codesti retori latini basti riferire la definizione della retorica, quale colle parole di chi voltò in latino i libri di Teodoro ella si legge presso Onintiliano: Ars inventrix et judicatrix et enunciatrix decente ornatu secundum mensionem eins . quod in quoque sumi potest persuasibile in materia civili (6).

I Romani, che intendevano applicarsi agli studii con maggior diligenza, solevano, dopo essere stati alcuni anni ammaestrati da questi grammatici e retori e così da qualche filosofo e qualche giur consulto passare nella Grecia e nell'Asia, onde in Atene o in Rodo o in qualche altra città ascoltare i più famosi maestri di questa o quella scienza, di questa o quella parte della letteratura, a coltivar la quale inclinavano. Restituitisi in patria amavano d'aver tra' famigliari più domestici ed intimi chi uno chi più o poeti o retori o filosofi greci, nella coi conversazione sempre più istruirsi ed esercitarsi, siccome da tanti luoghi delle opere oratorie e filosofiche e dalle lettere di Cicerone ne appare. Leggevano anche e meditavano con gran diligenza i più riputati scrittori latini; e per rendersi propria e famigliare la grazia e la forza che ammiravan nei Greci e procacciarsi ad un tempo una fondata e vasta cognizione della lingua latina usavano voltare in questa dal greco questo o quel prosatore o poeta, siccome di aver così fatto con grandissimo profitto attesta in più luoghi di sè medesimo Cicerone (7). Che se alcun giovane, e i più come si vedrà usavan così, per aprirsi la strada agli onori si dava con particolare impegno all'eloquenza, il padre o i congiunti lo raccomandavano all' () ratore che nella città avea maggior credito; questo egli seguitava, questo osservava; ascoltava tutt'i discorsi ch'ei teneva nel foro e nelle adunanze, assisteva alle sue dispute e alle contese, e per così dire imparava a battagliare tra l'ar-

- (1) Cirero Philipp. 11. 17. et Sueton. Ibid. c. 5.
- (2) Ibid. c. 1.
- (3) De Invent. Lib. 1. 6.
- (4) Instit. orat. Lib. 111. 11.
- (5) De Caus. corruptae eloq. 19.
- (6) Op. cit. Lib. 11. c. 16.
- (7) De opt. gen. orat. 5. Quintit. Instit. orat. Lib. X. c. 5.

mi (1). " Così ammaestrato nella teoria e nella pratica scendeva poi in campo egli stesso, e le patrie istituzioni molte occasioni gli offerivano di fare pubblica mostra di sua abilità; perchè essi secondo l'antico costume o lodavano alla morte il padre o la madre o alcono nobile congiunto (2), oppure " cercavano di dare a conoscere al popolo la loro destrezza con accusare qualche uomo de' principali,, (3), o finalmente prendevano a difender qualche oelebre causa. E siccome "tutti tenevano per fermo che nessuno potesse nella repubblica sollevarsi a luogo cospicuo ed eminente o mantenervisi senza eloquenza,.... e bella cosa e gloriosa riputavasi aver fama di dicitore, e per contrario brutta parere come mutolo e senza lingua (4):,. tutti vi applicavano l'animo, tutti tutt'i ritagli di tempo davano allo studio, e nel dire continuamente si esercitavano. Di che sia prova l'esempio di Cicerone, il quale in sua prima gioventà ogni giorno o col filosofo Diodoto o con M. Pisone o con Q. Pompeo o con alcun altro declamava, e il più delle volte in greco, ma talora anche in latino, nel quale esercizio continuò anche dopo avere per le vicende civili abbandonato il foro (5); e nomini de' principali di soventi gli si davano discepoli nella declamazione o nell'arte del dire, siccome si sa de' Consoli Irsio e Pansa e di Dolabella (6).

In questo studio « essendo che la grandezza, la varietà e la moltitudine delle cause d'ogni maniera invitavano i nostri ad accoppiare a quanto ognnno aveva per sua diligenza imparato il frequente esercizio, che supera gli insegnamenti di tutt' i precettori (7)» si può dir che i Romani riuscissero dopo i primi elementi maestri a sè stessi. E parrebbe dovere essere avvenuto lo stesso di tutti gli altri studii, massimamente dopo che nelle età di Cicerone e di Angusto la lingua era stata arricchita di tanto da poter trattare ogni argomento scientifico, ed erano sorti patrii scrittori che potevano essere modello a chiunque prendesse a scrivere in ogni genere di prosa e di poesia; ma i Greci, oltre avere per sè la favorevole opinione di essere stati maestri di questi lodati scrittori, avevano talmento saputo dare a intendere aº Romani, che nulla si potea saper bene se non s'imparava da essi: che 'l buon popolo di Quirino continuò a darsi loro a guidare e istrujre, e giunse, come si mostrerà nel periodo seguente, a negligere e disprezzare le cose proprie per ammirare stoltamente le greche.

Così veniva nelle scienze e nelle lettere educata la giuventu romana, senza che, per avere di questi

- (1) Dialog, de Caus, corr. eloq. 34.
- (2) Livius Epit. Lib. V. 50. Polyb. L. VI. 51. Plutarchus de virtut, mul.
  - (3) Cicero pr. Coel. 30.
  - (4) Dialog. de corr. eloq. 36.
- (5) Cicero Bruto 90, Ep. ad famil. Lib. VII. epist. 33. Lib. IX. epist. 18.
- (6) Ihidem ep. ad famil. L. IX. 16. Sueton. do clar. rhet. c. 1.
  - (7) Ibidem de Orat. Lib. I. 4.

tempi incominciato ad attendervi più che ne' passati, ella punto intralasciasse di militare e procacciarsi quelle molte e diverse cognisioni, di cui abbisognava per bastare agli incarichi che le si addossavano in un cogli onori a cui aspirava. Usava essa in questa maniera, perchè in generale applicave allo studio non tanto per sasiare quell'ingenita bramosia di sapere che è naturale agli nomini, come piuttosto onde giovarsene per l'ambisione; dal che seguitò che gli studii più coltivati quelli furono dell'eloquenza e delle leggi. Essendo perciò in questa età lo scopo della pubblica vita de' cittadini uguale a quello della più antica, uguale ne doveva essere in sostanza l'educazione, e quindi riuscire alquanto più letteraria, ma non meno pratica o meno politica; del quale argomento essendosi sufficientemente discorso in altri koghi (1), qui non sembra doversi fare parola, perchè le mutazioni che vi si introdussero cadono verso la fine del regno d'Augusto, e 'l nuovo sistema che si adotto non ricevette il suo pieno sviluppo se non nel periodo seguente.

## 6. 47. Pubblict recitament.

Per la qual cosa lasciando quest'argomento si passerà a ragionare d'alcuni sussidii, i quali presso i Romani servivano a promuovere tutta la cultura letteraria in generale in quella guisa medesima, che le istitusioni politiche favorivano in particolare lo studio dell'eloquenza e quel delle leggi; e in questo proposito giova osservare, che nel dire di Roma si dice dell' Italia non solo, ma dell'Africa e delle provincie tutte dell'Occidente, a cui Roma era centro e fonte d'ogni cultura.

Tra questi sussidii sia primo l'uso, che sull'esempio datone da' poeti avevano adottato tutti gli scrittori, di leggere e recitare al pubblico le opere loro; il quale da' primi tempi del secondo periodo si può dire avere durato finchè in Roma durò qualche gusto e qualche amor per le lettere. Fu ricordato nel precedente periodo, come Livio Andronico e Gneo Nevio recitassero e rappresentassero essi medesimi i loro drammi. Quando i poeti lasciarono di far questo e presero a trattar soggetti che non si potevano rappresentar sulle scene, essi, siccome nomini che più degli altri si pascono di compiacenza e di lode, trovarono l'espediente di dare a' loro lavori la bramata pubblicità recitandogli agli amici o anche al popolo, siccome usarono e Livio ed Ennio (2). Sorse poi più tardo, e forse solo in questa età, quasi tromba del merito poetico, un nuovo genere di rapsodi, i quali leggevano, e secondo che meglio sapevano, illustravano e commentavano i poemi più graditi, siccome si sa de' grammatici Cajo Ottavio Lampadione e Lucio Varguntejo (3) e di altri molti; ed essere quest'uso stato in Roma molto antico s' intende da A. Gellio, il quale parlando verso la metà

- (1) (. 12. e 23.
- (2) Sueton. de ill. gramm. c. I.
- (3) Idem ibidem. c. 2.

del secondo secolo dell'era volgare degli Annali di Ennio corretti dal ricordato Lampadione chiama quel codice "libro di somma e veneranda antichità (1);,, quanto a lungo poi vi continuasse, si mostrò colla testimonianza dello stesso scrittore nella vita di Ennio (2). Ma il più de' poeti, meglio amando il piacere d'un plauso presente che non la speranza di quello della lontana posterità, lo accaltavano recitando al popolo i loro versi essi medesimi, siccome si sa avere fatto Ovidio nella sua prima gioventà (3), e nella seguente età aver fatto molti e si può dir quanti furono. Queste recite pubbliche, per non avere a tornare sopra quest'argomento, si annunziavano gran tempo prima, e se 'l poeta avea grido, mettevano in movimento tutta la città (4). Quelle che si facevano con qualche apparato seguivano nella casa di un qualche grande che ne accomodava i porti (5), nel Campidoglio (6), nel palazzo stesso degli Imperatori (7), e nell'Ateneo (8); e tale era talvolta la copia di questi recitatori, che per intieri mesi se n'avea tutt' i giorni, perchè da ogni parte accorrevano a Roma (q).

Sull'esempio de' poeti incominciarono poi a recitare al pubblico i loro componimenti anche gli scrittori di prose; e se ce ne stiamo al retore Seneca, il primo a farlo su quel superbissimo Asinio Pollione (10). Comunque da una lettera del giovane Plinio sembri potersi intendere, che questo pubblico recitamento si usasse solo dagli storici (11): si conosce da Suetonio, che già a' tempi d'Augusto solevano recitare i prosatori si può dir tutti, e si recitavano fino i discorsi che si avevano a tenere o a' magistrati o a' giudici o al popelo (12) Grande era in queste solenni occasioni il concorso degli amici e così degli uomini dotti e di que' che ostentavano dottrina e buon gusto; e i medesimi Imperatori non isdegnavano di recarsi a sentire e prosatori e poeti di qualche fama, come si sa d'Augusto (13), di Claudio (14), di Pertinace (15), di Alessandro Severo (16) e di altri. Quest' uso, che offeriva un nobile trattenimento agli adulti e alla gioventù un'istruzione piacevole e

- (1) Noct. attic. Lib. XVIII. c. 5.
- (2) Ø. 32.
- (3) Tristium Lib. IV. el. 10. v. 57.
- (4) Juvenal, Salyr. VII. v. 85.
- (5) Seneca Suasor. VI. de causis Corr. eloquent. 9. Juvenal. Sat. cit. v. 3g.
- (6) Statius Silvar. Lib. 111. 5. v. 31. ct Lib. V. 3. v. 231.
  - (1) Plinius Epist. Lib. 1, ep. 3.
- (8) Capitolin. Pertinace c. 11. Lamprid. Alex. Sever. c. 35.
  - (9) Plinius Lib. et epi cit.
  - (10) Proem. Lib. 11 . Declamat.
  - (11) Epistol. Lib. VII. ep. 17.
  - (12) Augusto c. 89.
  - (13) Sueton, loc. cit.
  - (14) Plinius Epist, Lib. I. ep. 13.
  - (15) Capitolin. codem. c. 11.
  - (16) Lampridius codem o. 55.

pratica, oltre servire a divulgare e rendere celebri e le opere e gli scrittori, giovava a questi mirabilmente per altra via; perchè quelli che erano docili e saggi gran profitto ritraevano dal giudizio de' colti ascoltatori e del popolo per poter limare e ritoccare i loro lavori. Ma come avviene, che il più delle umane istituzioni col proceder del tempo si discostano dai buoni principii, sicchè in origine utili, alfin riescon dannose: fu anche di questa; e si mostrerà in altro luogo (1), come questi pubblici recitamenti guastassero i recitatori e si fre-

# §. 48. Libri, hiblioteche e favore fatto a' letterati.

quentassero o solo da' prezzolati acclamatori, o da

chi oggi vi assisteva e applaudiva, perchè dimani

gli fosse reso il partito e restituiti gli applausi.

Ma più assai che non da questi recitamenti ve niva agevolato e promesso lo studio per essersi di questi tempi reso meno costoso il modo di scrivere e con ciò divenuto più facile quello di moltiplicare i libri e di formarne delle raccolte. Usavano i Romani quelle lettere, che da noi si dicono majuscole e da essi unciali o quadrate; e così usavano, perchè quando tra loro s' introdusse l'arte dello scrivere le lettere non si diplngevano come dopo introdotte le membrane, il papiro o la carta, ma si scolpivano; e questa forma di caratteri continuarono gran tempo ad adoperare nello scrivere i libri, siccome si conosce dal famoso codice di Virgilio scritto nel secolo V. dell'era volgare e da altri che son meno antichi. Ma avendo essi in questa età incominciato a dovere pei pubblici e privati affari scrivere più assai che ne' secoli scorsi, i loro notarii e gli actuarii per risparmio di tempo e per maggior comodità misero in voga le lettere minuscole e una specie di stenografia; nella quale tale esercizio e tanta prontezza in breve acquista rono che per la concorde testimonianza di uomini di quest'età (2) e della seguente (3) la mano dello scrittore era più spedita che la lingua di chi diceva o leggeva. E sebbene di quest' arte si solessero siccome di mestiere occupare solamente gli schiavi (4), vi si esercitavano attesa la sua utilità anche gli uomini liberi; onde, per addurne un esempio, si trova, che l'Imperatore Augusto se ne faceva

Fattosi per l'ingrandimento di Roma e pel suo incivilire più comune tra' cittadini lo studio, e resosi pel commercio co' Greci d'Asia e d'Europa e coll'Egitto molto più frequente l'aso delle mem-

maestro a' nipoti (5). Ritrovatore o perfesionatore

di essa fu quel dotto Tirone, liberto di M. Tullio

Cicerone, oude le abbreviature o i segni, che si adoperavano in questa nuova foggia di scrivere, si

credono essere dal suo nome state dette note tiro-

- (I) Vedi il 6. 95.
- (2) Manilius Astronomic. L. IV. v. 197. (3) Seneca epist. XC. Martialis Epigr. Lib. XIV. epigr. 208.
  - (4, Seneca ep. cit.

niane.

(5) Sustanius sodem. c. 64.

brane e del papiro si poterono moltiplicare i libri molto più facilmente. Incominciarono dunque le persone dotte e ricche a intrattenere per tale og-

getto degli schiavi, cui dicevano librarii, pratichi del latino e del greco (1), i quali in copiar libri erano continuamente occupati; e v'ha qualche fondamento di credere o almeno di sospettare, che le donne affettanti dottrina, per non apparir da meno degli nomini destinassero a tale lavoro alcune

delle loto ancelle (2). Come questi per loro privato uso, v'avea chi per amor di guadagno impiegava in ciò di molti schiavi che avessero bella mano e spedita (3); e le botteghe de libraj erano non di rado il convegno di nomini dotti e letterati, che vi si conducevano per comperar libri o per prender-

ne in prestito o per consultar qualche codice o an-

che solo per conversare (4).

Essendosi dunque solo in questa età agevolato il modo di moltiplicare i libri, e solo in essa conosciuta la necessità di possederne per potersi avansar negli studii, si vede, che sebbene qualche copia in Roma ve ne dovesse avere fin già dal primo periodo (5), pare attesa la rozzessa del popolo e lo scarso numero di chi coltivava le lettere non ve ne poteva prima d'ora avere se non poche e povere raccolte, e forse nessuna da potersene ajutar negli studii, se già non era in quelli delle patrie leggi o della storia. Il primo vestigio d'una raccolta di libri che possa meritare nome di biblioteca cade verso la fine dell'antecedente periodo allorquando L. Emilio Paolo dopo la vittoria di Perseo permise a' suoi figliuoli di scegliersi tra' libri di quel re quelli che più fossero loro in piacere (6). Più ragguardevole debb'esaere stata quella che L. Curnelio Silla seco recò da Atene (7), e più celebre di questa e più ricca e con accesso quasi libero a tatti quella di L. Licinio Lucullo (8). Una e largamente provveduta ne aveva T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone (9), una Cicerone medesimo (10), una Catone il giovane e molti altri più. Ma tutte esse erano private, perchè quantanque i padroni concedessero liberalmente agli studiosi di fare uso di questi loro tesori, nessuno venne prima di C. Giulio Cesare in pensiero d'aprirgli al pubblico. Quest' uomo, in ogni impresa grandissimo, aveva, tra le molte cose che per abbellire Roma

(1) Cicero ad Attic, Lib. XII. ep. 6, ad Famil. Lib. XVI. ep. 31. Cornel, Nepos T. Pomp. Attico 13.

volgea nella mente, commesso al dottissimo M. Te-

renzio Varroue di raccogliere ed ordinare per uso

- (2) Juvenal. Sat. VI. v. 475.
- (3) Cicero ad Atticum Lib. XII. ep. 3. Livius Epit. Lib. XXXVIII. c. 35.
- (4) Aul. Gell. Noct. Atticar. Lib. V. c. 4. Lib. XIII. c. 30.
  - (5) Vedt il §. 18.
  - (6) Plutarchus codem.

  - (7) Idem eod.
  - (8) Cicero de Finib. Lib. 111, 2. Plutarch. eod.
  - (9) Cicero ad Att. Lib. I. ep. 4. 10. 11.
  - (10) Loc. cit. ep. 4. 5. 7. ad famil, Lib. VII. 28.

del pubblico delle biblioteche greche e latine quanto più copiose polesse (1). Quello che per lui impedito dalla morte non si potè mandare ad effetto si compiè non molto appresso per diligenza e liberalità d'Asinio Pollione, il quale il primo tra' Romani nell' atrio della Libertà una ne aprì al pubblico (2); e 1 suo esempio fu poi imitato da Augusto che di greche e latine ne istitu) e presso il tempio d'Apolline palatino e nel portico di Ottavia (3). Egli sembra che durante il regno di questo Imperatore le biblioteche divenissero cosa come di lusso e di moda, onde veggiamo Vitruvio insegnare, com'elle si abbiano a fabbricare (4), e ricordare che ne' palussi dei grandi oltre regali vestiboli e atrii spasiosi vi debbe avere e biblioteche e pinacoteche e basiliche ec. (5).

Molte altre cose oltre le qui ricordate concorrevano a favorir tra' Romani la coltivazione degli studii: perchè a tacere quello che tante volte si disse e ampiamente si mostrerà nella storia di questo periodo, a tacere che le patrie istituzioni e i costumi promovevano quello dell'eloquenza e delle leggi con offerire a chi a quelli si dedicava larga messe di lodi e di onori: si scorge, come la grandezza della città e dell' impero, l'affinenza di nomini dotti d'ogni nazione, e l'opulenza de' grandi e l'amore ch' essi mostravano a' buoni studii porgevano a' coltivatori di questi favore grandissimo. Imperciocchè non solo i privati cittadini si davano essi stessi alle lettere, ma fattisi guidatori dell'eletta gioventà che gli onorava a questa erano cortesi del proprio sapere e dell'esperienza, e come pur or si dicea di que' libri che con grande dispendio e lodevole avidità raccoglievano da ogni parte di Grecia e d'Italia. Del favore che essi facevano ai dotti possono in modo laminoso far fede quel ravido ed ispido C. Mario che amava ed osservava L. Plozio (6), l'orazione di Cicerone pel poeta Archia, la visita fatta in Rodo da Pompeo al filosofo Posidonio, e 'l talento che egli regalò ad ognano di que' filosofi di cui stette ad ascoltare le dispute (71, la libertà da lui concessa a' perfidi Mitilenesi in grazia del poeta Teofane (8), il perdono da Augusto accordato agli Alessandrini a riguardo del filosolo Areo (9), e per fine la nota liberalità da quel

(1) Suetonius eodem, c, 44, (2) Plin. Hist. Nat. Lib. VII. 30. Lib. XXXV, 2. Isidorus Origin. Lib. VI. c, 5.

- (3) Dio. Cass. Lib. XLIX.
- (4) De architect. Lib. VI. c. 7.
- (5) Ibid. c. 8.
- (6) Cicero pro Arch. 9.
- (7) Cicero Tuscul. Quaest. Lib. 11, 25. Plutarcl. cod.
  - (8) Vell. Patercul. Lib. 11. 18.
  - (9) Plutarchus M. Anton.

principe e dal suo Mecenate usata a Virgilio ed Orazio e a tanti altri.

§. 49. Ragione della storia letteraria particolare di questo e de' seguenti periodi.

Prima di procedere ad esporre le parziali istorie de' varii generi di letteratura che in questo e ne' seguenti periodi si coltivarono da' Romani e da chi usava la lingua latina, egli sembra necessario che si dia contessa, e si renda ragione del metodo tenuto nel tesserle. Si dividono dunque tutti gli autori che parvero degni di particolare mensione in due grandi ordini o classi; secondo che essi scrissero in verso od in prosa, e ognuna di queste classi suddividerà in altre più, e dietro tali suddivisioni si verramo accennando gli scrittori che a quelle appartengono. In tale maniera il discorso che segue sarà ripartito in quattro sezioni, delle quali la prima comprenderà in quattro diversi ordini gli scrittori di verso, e delle tre altre una i prosatori che trattano di scienze o di arti, la seconda gli oratori e la tersa gli storici. Ad ogui sezione si premetterà un breve prospetto, che ne contenga la storia in compendio, onde il lettore possa senza lungo tedio conoscere, came e da chi venissero in questa età coltivate le diverse parti della letteratura latina. Seguiranno poi alcuni cenni interno la vita e le opere de' singoli scrittori ne' quali si mostrerà, quale sia il loro gusto e per dir così la maniera senz'entrare in lunghe discussioni e ragionamenti; il che ai fece principalmente per le due seguenti ragioni, perchè e tali scrittori sono nelle mani di chiunque ha qualche tintura di lettere, e perchè lo scopo del presente discorso nè consente nè esige, che d'ogni scrittore si faccia conoscere lo atile e 'l piano, e come l'orditura o l'artificio delle opere sue.

Perciò che appartiene alla breve storia degli scrittori egli si vuole osservare, che sebbene si usò qualche diligenza per non passare sotto silenzio nessuno di quelli, le cui opere sono a noi pervenute o si veggono ricordate presso gli antichi; non però parve bene prefiggersi, di non ommetter nessuno di cui si sappia ch'egli abbia scritto alcun che; perchè se deve riuscir di qualche interesse il sapere, quali lettere o quali scienze sieno a prefsrensa state coltivate in un popolo, non altro che tedio e noja potrebbe aº lettori venire da un lungo recitamento di nomi e titoli di libri che da' più non sono conosciuti. Per la qual cosa si farà solo qualche parola di quegli nomini, i quali o per la loro personale condizione o per le opere o per la fama che acquistarono ebbero ad influire in modo particolare o nell'età loro o nelle seguenti, e continuando nel metodo tenuto fin qui si farà principio dagli scrittori di verso.

#### SEZIONE SECONDA.

SCRITTORI DI VERSO.

6. 50. Studio della poesia presso i Romani e i Latini. Ordine primo. — 6. 51. Poesia didascalica. — 6. 52. A. Poesia morale. — 6. 53. B. Poesia scientifica. — 6. 54. C. Poesia descrittiva. Ordine secondo. — 6. 55. Poesia lirica. — 6. 56 Lirici latini. Ordine terso. — 6. 57. Poesia epica. Ordine quarto. — 6. 58. Poesia drammatica; la favola atellana; — 6. 59. U Nimo. — 6. 80. La comedia e la tragedia. — 6. 81. Cagioni per cui dai Latini queste nella presente età si coltivarone poco.

#### §. 50. Studio della poesia presso i Romani e i Latini.

Il lettore riandando nella sua mente quanto dell'origine della poesia latina fu detto nel primo periodo (I), e quello che nel secondo si discorse delle cagioni per cui i Romani così poco la coltivarono (2) avrà nel confrontar quelle cose col noto carattere di questo popolo e collo scopo che esso vi prefigges ne' suoi studii (3) seco conchiuso, che sebbene esso avesse l'animo nobile e grande: la poesia non fu pertanto mai pianta che nel suo suolo volesse molto bene allignare e presperare, quantunque non le mancassero seduli e numerosi cultori o l'aura propisia del favore de' grandi. Avvenne questo non solo ne' tempi, in cui non si conoscevano appieno i pregii tutti di quest' arte divina o gli studii necessarii per riuscirvi con qualche eccellensa, ma in questo periodo stesso, che pure è quello del massimo fiore delle lettere latine e ne' seguenti; e quest'assersione, la quale sembrerà paradossa a chi ancor dalle scuole ha piene il capo delle giorie letterarie del secol d'Augusto, si vuole qui alquanto esaminare, onde e vedere s'ella regge, e se inferir se ne possa alcuna conseguenza alta a illustrare la storia di questa parte importantiosima della letteratura latina.

Egli è il vero che in quella età fiorirono e Virgilio ed Orazio e gli altri principi del Parnasso latino; ma si avverta, ch'essi non erano romani ma itali, che la maggior parte aveva forse più poetico l'ingegno che l'anima o 'l cuore, e che perciò i più amavano di seguire i precetti dell'arte anzi che suggerimenti della natura; e si avverta dall'altro canto, che 'l popelo romano, siccome si è mostrato e si mostrerà, non aveva in generale per la poesia quel trasporto o quelle certe naturali disposizioni, per cui la nazione greca si può dire essere stata inita poetica, e per cui più che non gli antichi o gli odierni Romani lo sono, e nei tempi di cui si discorre, lo furono gli abitatori delle altre contrade d' Italia. E non bastò che poco la coltivassero essi medesimi; perchè la circostanza, che furone dominatori in tutt' i paesi dove si parib e si scrisse latino, e ch'essi sempre più che non la vita e 'l mondo fantastico de' poeti amarono una vita pratica e tutta occupata nella presente realtà, fu engione, per cui gli scrittori che a questo genere di letteratura naturalmente propendevano, non seguitarono gli impulsi del proprio genio, e per accomodarsi al gosto regnante diedero alle opere loro quella tinta pratica ed oratoria, che distingue caratteristicamente le produzioni dei romani imgegni.

Avere poi i Romani, da' tempi più remoti fino a' più bassi, prima per necessità di lor condizione, per difetto di naturali disposizioni e per mancansa dell'occorrente coltura, e di poi quasi per abitudine sempre fatto della poesia pochissimo conto si può indurre da' varii argomenti. Chiamarono essi i poemi o carmen o fabula e a' poeti diedero nome di vates, le quali parole significano propriamente cansone o cantare, racconto e indovino, e con tale significato dimostrano, che la poesia a questa gente in origine non ad altro serviva che a spasso e sollievo dell'animo e alle pratiche di religione o di superstisione; e cotante era radicata ne' loro animi la persuasione, che solo questo ne avesse ad essere l'uso, che nè anche quando ebbero arricchito la lingua mai pensarono a trovare o creare un vocabolo, che più da presso e con maggior proprietà designasse la vera essensa e la patura della poesia.

Che poi la poesia per gli abitanti di Roma e del Lazio, cioè per quel popolo che formò il gusto delle lettere latine, non fosse mai cosa popolare, e che le persone, le quali per sapere, per autorità e per potenza avevano nell'andamento delle lettere qualche influensa non se ne occupassero mai seriamente nel corso di questo terso o nel quarto o nel quinto periodo, si verrà ora mostrando, onde non avere in seguito a tornare a dire di questo argomento. E in primo lnogo si risponderà a certe obbjezioni che si possono muovere contro la prima asserzione, Credono alcuni di poter dimostra re che la poesia fosse in Roma cosa populare con dire, che frequenti erano in quella ciuà i pubblici recitamenti de' poeti, che numerosi a questi accorrean gli uditori, che i recitatori mietean largo plauso, e che l'intiero popolo romano scorgendo tra la folla venuta nel tentro Virgilio, di cui aveva udito leggere i versi, si levò in piedi e gli fece riverenza non altrimenti che alla persona stessa d'Augusto (1). Ma lasciando per ora quello che si riferirà, dove si avrà a parlare della poesia drammatica, per dir solo di questi recitamenti e dell'onore reso

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 16.

<sup>(2) §. 36.</sup> 

<sup>(3) 66. 11. 12. 13. 23. 24. . 46.</sup> 

<sup>(1)</sup> Dialog. de caus. corruptae eloq. 13.

a Virgilio, egli si sa "che un autore dopo aver logorato per un intiero anno tutti i di e buona parte delle notti per mettere insieme un poema aveva a girare e a pregare onde trovar chi si degnasse di udirlo, a incontrar delle spese, a mandare intorno gli avvisi (1); , e che con tutto le strepitoso applauso egli si moriva di fame, siccome di Stasio lo attesta Giuvenale (2); e se 'l popolo fece a Virgilio quell'onore che si diceva, non glielo fece preso da entusiasmo per la bellezza de' versi, ma piuttosto per rendergli l'onore che ne avea ricevuto. Che poi i poeti non fossero in questo periodo da' Romani tenuti in maggior conto che ne' due prece. denti (3) appar manifesto; perchè sebbene nomini sommi e de' principali nella poesia si esercitassero e mostrassero di stimare e aver cari i poeti, siccome sembrano provare i favori fatti da Asinio Pollione, da Mercuate, da Augusto a Virgilio e ad Orazio, l'orazione di Cicerone per Archia, il perdono dal Magno Pompeo accordato a que' di Mitilene in grasia del poeta Teofane: egli si vede, com'essi la poesia coltivavano solo per amor dell'arte oratoria, e che co' poeti tenevano modi amici e generosi unicamente per desiderio di venirne lodati; imperciocchè in effetto ne sentivano in universale assai bassamente non tanto pel loro umore stravagante e bissarro, quale esso si conosce auche da noi e viene descritto da Orasio (4), come piuttosto a cagione del loro carattere morale sempre inchinevole ad adulare, e li ripptavano persone poco men che disutili. Cicerone raccontando iu certo luogo, che un filosofo epicureo di nome Filodeme aveva composto un poema lubrico alquanto, ma lepido assai e grazioso ed elegante oltre ogni dire, soggiugue queste notabili parole: "di ciò il riprenda chi vuole, purchè non siccome nomo impuro o malvagio od ardito, ma siccome un Grecuccio, un adulatore, un poeta (5).,, Uno scrittere gravissimo che viveva in Roma nella seguente età, e de' costumi e del modo di pensare de' tempi suoi e degli antichi si mostra ben pratico più d'una ragione adduce, per cui i Romani sempre così poco curarono la poesia ed i poeti. "I poemi ed i versi non danno a' loro autori nè onore nè ntile.... Chi viene da un poeta difeso, chi a lui resta obbligato?... Chi lo accompagna quando egli esce di casa, chi si reca a salutario, chi lo corteggia? Se alcun amico o parente viene in una qualche necessità egli non va a pregare il poeta che gli faccia de' versi ..... Nessuno col recitare suoi carmi si procaccia un amico, in nessuno egli imprime durevole memoria d'un beneficio... Aggiugni che i poeti, volendo far cosa buona, hanno a lasciare la conversazione degli amici e i piaceri della città e a negligere i consueti uffisii per ritirarsi, come essi dicono, nella solitudine tra le selve e tra' boschi; e sebbene vantano cue la fama è l'unica ricompen-

sa di loro fatiche, non ne acquistano siccome gli oratori, perchè i poeti mediocri non sono conosciuti da alcuno, e i buoni da pochi (1).,, Il fine poi che i più dotti tra' Romani ai prefiggevano nel coltivare la poesis si conosce dall'esempio di Cicerone, di Cesare, di Bruto, d'Asinio Pollione, d'Augusto, di Mecenate, di Germanico e di quanti alla gloria di oratori o di letterati aspirarono ; i quali non per altro oggetto a quest'arte applicavano o si facevano a tradurre un qualche greco poeta che per acquistar facilità e grazia nel dire o per sollevar l'animo e passar tempo. Di questo loro intendimento hassi una prova in una lettera del giovane Plinio. Pregato da Fosco d'insegnargli come studiare, dopo avergli dato più d'un consiglio gli suggerisce di ricreare talvolta l'animo con fare dei versi, e per dar peso alle sue parole soggiugne: " perciò e sommi uomini e sommi oratori a questa maniera o si esercitavano o si spassavano, anzi ad un tempo e si spassavano e si esercitavano (2);,, e d'aver avato costame di asar così egli medesimo dimostra in un'altra sua lettera (3). Come gli nomini dotti di queste due età, così fecero que' della quinta, e per ricordarne solo alcuni pochi esempii si possono addurre gli Imperatori Alessandro Severo e Gallieno, il Cesare Numeriano e Valentiniano il vecchio, e Santo Ambrogio e Simmaco il vecchio e Ausonio e Apollinare Sidonio e quel da questo, per l'abilità in varii generi di poesia, tanto lodato oratore Lampridio (4).

Necresario non sembra d'avvertire a questo loogo il lettoro, che quanto qui si disse del coltivamento della poesia presso i Romani si ha, perciò che appartiene a questo periodo a intendere unicamente di essi e non degli abitanti d'Italia, i quali non essendo distratti dall'ambizione politica o da quella del foro potevano dedicarsi alla poesia esclusivamente e consacrarle tutto il loro tempo e attendere a que' lunghi e profondi studii che essa richiede; e si vedrà in effetto che i principali poeti latini non furono punto romani. Ma quantunque tali per nascimento non fossero, tali, come si accenno, ebbero a divenire perchè soggiornarono in Roma e in quella città si formarono dietro ii gusto di quel popolo, che in un col principate politice si aveva arrogato una certa dominazione anche pelle lettere, e colla sua lingua, colle istituzioni e colla cittadinanza aveva impresso negli Itali tutti il suo pro-Drio carattere.

Dopo questa breve storia dello studio che della poesia fecero i Romani egli si dovrebbe ora considerare quella della poesia medesima; ma siccome per non incorrere in certe altrimenti non evitabili ripetisioni questa si esporrà dove in particolare si verrà ragionando delle varie specie di poesia, qui si ricorda in generale, che il presente periodo in ogni maniera di componimenti poetici si esercitò. E lo potè esso assai bene; perchè in Roma e nel-

<sup>(1)</sup> Dialog. de caus. corruptae eloq. 9.

<sup>(2)</sup> Salyr. VIII. v. 85.

<sup>(3)</sup> Vedi il §. 36.

<sup>(4)</sup> Ar. poet v. 297.

<sup>(5)</sup> Orat. in Pison. 28. 29.

<sup>(1)</sup> De causis corruptae eloq. 9. 10.

<sup>(2)</sup> Epistol. Lib. VII. sp. 9.

<sup>(3)</sup> Lib. V. ep. 3.

<sup>(4)</sup> Epist. Lib. VIII. ep. 11.

Pitalia inita era sorfa una vita come nuova per cui gli nomini sentivano gli stimoli d'un'ambizione di gloria in addietro non conosciuta (1); perchè essi si erano fatti a studiare i Greci con più amore e intelligenza che uon in passato, e perchè essendo mercè la diligenza della scorsa età, e l'indefessa opera degli oratori di questa stato formato il gusto del popolo e resa più ricca e più manegerole la lingua, i poeti poterono dar saggio di sè anche in que' generi di poesia, in cui non avevano osato cimentarsi gli antichi.

Questa moltiplicità delle produzioni poetiche trae seco la necessità di ridurle ad alcuni pochi ordini o classi; e senza rendere conto de' motivi per cui si fece così e non altrimenti, e senza entrare in discussioni estranee al presente discorso e più curiose che utili, si osserva in tale proposito, che di tatt' i poeti si formarono quattro soli ordini, de' didascalici, de' lirici, degli epici e de' drammatici, e che a questi, secondo che parve meglio, si ridussero le varie specie di poesia di cui avverrà di parlare.

## ORDINE PRIMO.

## 6. 51. Poesia didascalica.

Dove non si voglispo comprendere in questo ordine le satire o le antiche raccolte di detti sentensiosi o'l carme de' costumi del censore Catone, s' ha a dire, che le prime prove che in esso facessero i Romani forono tradusioni dal greco, e Q. Ennio il primo a darne loro alcun saggio. Sua opera in questo genere principale sembra dovere essere stato l'Epicarmo dettato in versi esametri e trocaici, in cui sulla scorta di poeti e filosofi greci egli ebbe in tanta povertà e rozzezza di lingua il coraggio di trattar della filosofia naturale ciote di Dio, dell'anima e del mondo, con che aprì ed agevelò la strada a Lucrezio e a chi ne seguitò le pedate. Per quanto si può da noi giudicare dietro quello che in questo genere ci resta dell'una e dell'altra nazione, sembra potersi asserire senza jattanza, che i Romani superarono i Greci, di che furono per avventura cagione e 'l loro carattere nazionale e la vita, che si disse essere stata tutta politica e pratica, e 'l sommo rispetto, che anche in un'età già inclinata alla corruzione avevano per la virth, onde anche chi non fosse stato virtuoso non poteva non sentirne altamente. Perciò essi si studiarono di volgere al pratico quel che da' Greci e in particolare da' poeti della scuola d'Alessandria si trattava quasi unicamente per via di speculazione, cioè con molta dottrina ed acume, ma sensa carattere, sensa vita, sens'anima, e quindi senza frutto e con molta noja di chi dovea leggere (2). I Romani, sempre della patria amantissimi, tutto pieni delle sue glorie antiche e del presente spiendore, appassionati ammiratori delle civili virtà, delle cose scientifiche non cantavano scientificamente a uso di scuola, ma in relazione alla vita; e intessendo ne' loro versi quello che sapeva questa interessare, crescevano interesse a quelli, quando anche l'argomento che avevano alle mani non ne avesse e non ne potesse avere pel comune de leggitori.

Tre sono le specie di poesia che sembrano potersi distinguere in questo ordine, la morale, la scientifica e la descrittiva.

### 6. 5s. A. Poesta morale.

Questa che si pone la prima si riduce da alcuni secondo il vario argomento e la forma alla lirica, da altri alla drammatica; ma se 'l poeta fi quale per cagione d'esempio scrive una astira o un apologo non tanto si propone di sfogar la sua bile o 'l capriccio contro i visii e le stoltesse degli uomini come piuttosto di correggerneli, s'egli non offre al lettore lo sviluppo d'un'asione in ogni sua circostanza determinata, se la satira non s' ha a cantare o a rappresontare, ma a leggere: essa sombra appartenere più strettamente a questo genere che non ad alcun altro de' ricordati.

Dove si parlava della poesia più antica de' Romani (1), si dimostrò com'essi con rossi versi amassero di motteggiare e cansonare e questo e quello, finchè degenerando i loro schersi in maldicensa sfrenata le leggi vi poser riparo (2); e queste e l'esempio di Nevio che avendo co' suoi versi offeso i potenti Metelli n'ebbe risposta di versi e punizione d'esiglio (3), ridusse i poeti "col timor del bastone a dover diletture e dir bene (4). ,, Questo vezzo di mordere e pungere le persone e le azioni sembra a' Romani ingenito, e per dire cos), naturale; perchè da que' rimoti e rozzi tempi fino a questi nostri il popolo di quella città in esso continua, siccome si vede ne' quotidiani scherai del sno Pasquino, dal cui nome tutta Italia e anche qualche nazione straniera chiamò pasquinate gli anonimi epigrammi satirici che si vanno spargendo nel pubblico. Questo dell' origine e della poesia satirica si sa; ma non già che cosa o quale si fosse la satira o satura degli antichi. Secondo un passo di Livio riferito altrove (5) essa era una tal quale spezie di azione drammatica con frequenti

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 45.

<sup>(2)</sup> Quintil, Instit. orat. Lib. X. cap. 2. Martial. Epigr. Lib. X. 4.

<sup>(1)</sup> Vedi §. 16.

<sup>(2)</sup> L. L. XII. Tabul. tab. VIII.

<sup>(3)</sup> Vedi §. 31.

<sup>(4)</sup> Horat. Ep. Lib. II. ep. 1. v. 154. 155.

<sup>(5)</sup> Vedi §. 16.

sali o frissi o mordacità; secondo il grammatico Diomede essa era un cotal guassabuglio senz'unità d'argomento, sens' uniformità di metro; eccone le parole: " una volta si chiamava satira un carme composto di varii poemi, come ne scrissero Enpio e Pacavio (1).,, E appunto per questa varietà vogliono alcuni, che a tali componimenti si desse nome di sature, la qual voce dicono, significasse propriamente un piatto ripieno di varie frutta e primisie che offerivasi a Cerere (2). Ma di queste antiche sature o satire nulla può dirsi, perchè oltre quanto fu pur or riferito forse non se ne sa se non che Ennio in una fa venire a contesa la vita e la morte (3), e in un'altra intesse la favola d'Esopo della lodola e della messe (4). Malgrado ciò che dicono lo scoliaste d'Orazio e Diomede egli sembra, che questa specie di poesia ricevesse il sno nome dai satiri, e forse dalla circostanza che a foggia di satiri andassero mascherati e vestiti i cautori che rappresentavano que roszi e petulanti lor drammi; il che comunque non si ricordi da alcuno, pare potersi indurre dall'uso delle maschere presso i comici antichi e da quella del nostro Zanni o Arlecchino, e così da un passo di Ennio in cui rammenta " i versi che si cantavano da' Fauni e dagli indovini, quando nessuno era per anco giunto a salire sul monte delle Muse o si studiava di hen dire (5)., Sebbene alcani recenti scrittori adducen. do i Silli de' Greci, de' quali uno ne fu scritto contro Platone (6), pretendano, non avere i Latini anche in questo genere di poesia altro fatto che imitare i Greci: pare doversi all'autorità loro preferire quella di Orasio (7), di Quintiliano (8) e di Plinio (9), i quali concordi chiamano C. Lucilio il primo scrittore di satire e autore di un genere di poesia non tocco da! Greci.

## C. Lucilio.

C. Lucilio, cavaliere romano, dotto molto e nella letteratura greca assai versato, ridusse dunque la satira nell'attuale sua forma, sostituì alla prosa, agli orridi versi saturnii o a' pedestri giambi de' poeti più antichi gli esametri e "con mirabile erudisione e franchezza, talora con qualche acerbità e sempre con sale (101,, trasse la maschera a certi rei uomini e gli espose alle risa ed alle beffe di Roma, non perdonandola nè all' intiero popolo romano nè a' cittadini più illustri. Morditore de' visii e derisore delle stoltesse degli uomini, ma insieme giusto ammiratore della viriù fu carissimo

(1) Lib. III.

al giovane Africano e al sapiente Lelio (1). Nacque in Suessa degli Aurunci secondo la cronica di Basebio l'anno 149 av. l'era volg. e mort in Napoli in età di 44 anni; ma trovandosi ch'egli militò nell'assedio di Numanzia (2), l'eccidio della quale città cade nell'anno 133, si pub credere ch'egli nascesse qualche tempo prima. Orazio chiamò Lucilie scrittor peco colte e peco diligente nel ripulire i suoi versi (3); ma Quintiliano che fiorì dne secoli dopo Lucilio assicura, che v'aveva a' suoi di chi lo preferiva non ad Orazio solo o agli altri scritteri di satire, ma a tutti in generale i poeti; al quale giudisio egli non osa accostarsi, sebbene dichiara di non potere essere dell'avviso del Venosino (4); e alcune parole di Cicerone a Papirio Peto ci mostrano, come certa franca e semplice urbanità eran le doti, per cui questo poeta formava ancora dopo tanto tempo la delisia di molti Romani. 44 Allorquando io ti vedo, egli mi sembra vedere tutt' i Granii e i Lucilii, ansi per dir vero, anche i Crassi ed i Lelii. Possa io morire, se fuori di te alcuno mi resta, in cui scorgere l'imagine dell'antica piacevolezza propria di questa patria (5).,, Scrisse Lucilio trenta libri di satire, o forse ben trenta satire, un poema intitolato Scipione (6), degli epodi, degli inni e una comedia (7).

M. TERREZIO VARRONE, di cui si dirà tra' prosatori, scrisse gran numero di satire, di cui non rimangono se non sì brevi frammenti da non potersi giudicare, come da lui quest'argomento si maneggiasse. Erano queste sue satire della maniera più antica, perchè miste di prosa e di verso (8), e scritte sul gusto di quelle del greco Monippo, onde il loro autore da qualche antico viene chiamato Menippeo e Cinico romano; nè solo queste satire egli dettò, ma anche un trattato della composisione della satire ricordato da Nonio Marcello.

Poossi annoverare tra' poeti di questa classe, o forse meglio tra' lirici valurato catore, che vissuto nell'età di Silla e gran tempo anche dopo ebbe fama di sommo grammatico, di ottimo poeta, di Sirrena latina, di unico maestro, di solo educatore e spositor di poeti (g). De' snoi varii poemi noi non possediamo se non un'amara e virulenta invettiva (Dirae) contro certo Battaro; la quale sebbene per avventura non sia in tutto e per tutto quale Catone la scrisse, ritiene molto del buon secolo in cui yenne dettata.

### Q. Orazio Flacco.

Q. ORAMO FLACCO di cui abbiamo tre o per più giusto dire due maniere di poesie didascaliche,

<sup>(2)</sup> Idem Diomed. l. cit. et Acron. ad Hor. Sat. 1.

<sup>(3)</sup> Quintil. Instit. orat. Lib. IX. c. 2.

<sup>(4)</sup> Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. II. c. 29.

<sup>(5)</sup> Ap. Cicer. Bruto 17.

<sup>(6)</sup> A. Gell. l. cit. Lib. III. c. 17.

<sup>(7)</sup> Sat. Lib. II. sat. 1. v. 61. 62.

<sup>(8)</sup> Op. cit. Lib. X. c. 1.

<sup>(9</sup> Hist. Nat. praef.

<sup>(10)</sup> Quintil. l. cit.

<sup>(1)</sup> Horat. l. cit.

<sup>(2)</sup> Vell. Paterc. Lib. 11. 9.

<sup>(3)</sup> Satyr. Lib. I. Sat. 4. v. 14.

<sup>(4)</sup> Loco cit.

<sup>(5)</sup> Ad Famil. Lib. IX. ep. 15.

<sup>(6)</sup> Horat. Satyr. Lib. II. Sat. 1. v. 16. 17.

<sup>(7)</sup> Opera et fragm. veter. poet. V. II. a p. 1496 ad 1507.

<sup>(8)</sup> Quintil. I. cit.

<sup>(9)</sup> Sueton. de ill. gram. c. 11.

nacque li 7 dicembre dell'anno 67 av. l'e. volg. nella città di Venosa (I) Il padre suo, di condizione libertina, conosciuta la felicità dell'ingegno del figlio si condusse a Roma per poterlo bene educare; e volendo ch'egli tutto quello apprendesse che i giovani delle più nobili famiglie, gli somministrò da vivere e comparir con decoro, e di ottimi maestri il provide, attendendo egli stesso a formarlo ad ogni buon costume co' precetti e coll'esempio (2). Qui ebbe in sua prima gioventà tra altri maestri quell'Orbilio di cui si parlò, e coltivò appassionatamente la poesia greca (3). Adulto passò in Atene, onde come tutto 'l fiore della romana gioventà apprender filosofia (4); ma tratto dalle vicende de' tempi nel vortice delle guerre civili lascio que' pacifici studii per seguir le parti di Cassio e di Bruto. Creato tribuno d'una legione (5) combattè nella battaglia di Filippi e in quella rotta si salvò colla fuga (6). Ottenuto dal vincitore licenza di tornarsene a Roma vi venne, ma perduto avendo la casa e i pochi campi pater-. ni, si visse alcun tempo d'un povero impiego (7). e di qualche guadagno che si procacciava col poetare (8), finchè conosciuto il suo valore da Vario e Virgilio, poeti di sommo grido, fu da essi presentato a Mecenate. Non si migliorò per allora la sua fortuna, perchè licensiate dopo un' accoglienza fredda fredda, solo in cape a nove mesi fu chiamato ad un'altra. Presto fu ammesso tra' più intimi famigliari e commensali; e quest'amicizia gli valse in appresso il dono di quella villa tiburtina cui tante volte ne' suoi versi ricorda, e la famigliarità e l'amicisia d'Augusto; e quanto Orazio venisse avanti nel favor di quel Principe, oltre che si conosce da molti suoi versi, s'intende dalle lettere etesse d'Angusto a lui indiritte (9). Come di questi due, visse Orașio amicissimo d'altri de' più ragguardevoli nomini di Roma. Contento d'una mediocre fortuna, passò lieto la maggior parte de suoi giorni, o nella detta villa, o in un'altra che possedea ne' Sabinl, e morì improvviso in età di cinquantasette anni, li 27 novembre dell'anno 7 av. l'e. volg., non molte dopo il celebrato suo Mecenale.

Questo poeta ne si appalesa ne' suoi sermoni e nelle epistole sicrome compitissimo uomo di mondo e fino conoscitore del coore umano e de' varii costumi e delle inclinazioni delle diverse classi degli nomini. Mostrasi amante de' piaceri della vita, ma insieme della creanza, della decensa e della virtà, ed insegna, dover del piacere essere moderatrice la sapienza, perocchè sens'essa non si può di quello godere nè a lungo, nè sens'amares-

- (1) Sueton. vita Horatii.
- (2) Sat. Lib. 1. sat. 6. v. 66.
- (3) Ibid. Sat. 10, v. 31.
- (4) Ep. Lib. 11. op. 6. v. 44. (5) Sat. Lib. 1. sat. 6. v. 44.
- (6) Carm. Lib. II. 7. v. 9.
- (7) Sucton. vita Hor.
- (8) Ep. Lib. 11. ep. 2. v. 46 ad 55. Sucton, ib.

bel costume, non per congenita malizia, ma pinttosto per inconsideratezza e per erroneo giudicare; e perciò si studia correggerli non castigandone severamente i visii, ma facendone loro conoscere la sconvenevolessa ed i danni, e ridendo delle stranesse, delle passie e delle contraddizioni, onde s'intesse la vita di chi più si crede assennato. Nel farlo usa piani ma elegantissimi esametri, senza pompa, senz' ostentazione nessuna; e sia ch' ei vada seriamente filosofando o gli piacciano lo scherzo ed il riso, tanto sono sempre saggi ed aggrasiati i suoi modi, così aggiustata e gentile l'urbanità, ch'egli forma da presso a due mila anni la delisia delle persone di buon gusto, e colui stesso che si sente dalla sua sferza colpito non può a meno di non ridere seco delle sue proprie stoltesse. Due sono i libri delle sue satire e queste diciotto: altrettanti quelli delle epistole, ed esse ventidue; nè queste da quelle si differenziano se non pel titolo e per l'indirisso a determinate persone e forse per certa più curata diligenza nella versificazione. Hanno poi e le une e le altre singolar pregio auche per ciò, che oltre una sana filosofia della vita, qual meglio si poteva dedurre da un moderato sistema epicureo, contengono e utili precetti e presiose notisie intorno alla letteratura latina. Scrisse Orazio le cose sue in uno spazio di presso a ventisei anni, dall'anno 26 dell'età sua al 51; cioè le satire dal 26 al 33, il libro degli epodi verso il 33, i tre primi libri delle odi dal 36 al 43, il carme secolare del 42, le altre odi del quarto libro del 50 e 51, e le epistole dal 45 al 51; l'arte poetica appartiene all'età sua più fiorita (1).

sa. Boono per natura, inclina a credere che gli

nomini pecchino sì di frequente contro il buono e

Più acconciamente a questo luogo, che non ad altro qualonque sembra potersi ridorre Espao, il quale si elesse un argomento che fino a' suoi di non era stato trattato da' Latini. Nate nella Tracia e divenuto schiavo e poi liberto d'Augusto, scrisse in giambi semplici e piani e non senz'eleganza cinque libri di favole graziose e istruttive, imitate in grandissima parte da quelle del frigio Esopo.

# 6. 53. B. Poesia scientifica.

Da questa prima specie di poesia didescalica ora si passerà a quella, a cui tal nome forse più propriamente conviene, e che qui fu chiamata scientifica, onde coli' identità de' nomi non confondere la specie col genere. Dopo quanto ne fu accennate in universale nel §. 51., non pare intorno essa necessario ulteriore discorso, onde solo si osserva, che il carattere tutto pratico e severo de' Romani in questa poesia e nell'epicostorica forse più che in ogni altra qualunque si piacque, sicchè molti e anche de' principali uomini se ne

<sup>(</sup>I) Di lui e delle altre opere sue si veggano ancora i §6. 53. e 56.

dilettarono, siccome apparirà dalla serie di quelli che or verran ricordati.

La prima opera che in ordine di età appartiene a questa specie fu come nell'antecedente periodo una tradusione del Greco. Il sommo M. TULLIO CI-CERORE, il quale per testimonianza di Plutarco (1) acquistò fama di valoroso poeta, tradusse nella sua prima gioventù i Fenomeni e i Pronostici di Arato (2), e così alenni squarei d'Omero (3); delle quali traduzioni rimangono ancora presso a seicento esametri. la età più matura egli si peritò anche nella poesia epica o piuttosto epicostorica e compose due poemi; uno col titolo di C. Mario, l'altre del suo proprio consolate divise in tre libri (4); di quello abbiame alcuni versi più, del secondo ben pochi, ma tra questi si legge una breve, ma viva descrisione d'un' aquila, che ferita da un serpente lo afferra, lo sbrana e lo avventa nell' onde.

## T. Lucresto Care.

In una carriera, malgrado il tentativo fatto da Ennie coll'Epicarmo, pe' Romani affatto nevella entrò T. LUCREZIO CARO, della cui nascita e della cui morte non sono ben certe le epoche, e si può dire ignota la vita. Nacque secondo la Cronica di Eusebio verso l'anno 94 avanti l'era volgare e diè fine a' suoi giorni impassato per certa bevanda che 'l dovea indurre ad amare. Lucresio ci appare uomo di grande e forte ingegno, del greco e del latino assai pratico e appassionato cultore della filosofia, in cui al pari d'altri Romani dell' età sua seguitò la dottrina di Epicuro, e sembra essersi volto alla poesia infastidito de' tempi, in cui cadde la sua gioventù. Spiegò il sistema del suo maestro o, per parlare più giustamente, descrisse secondo quello l' nniverso ne' sei libri Della natura delle cose, siccome l'agrigentino Empedocle aveva fatto con quel di Pitagora. Tutto pieno d' entusiasmo e vigore egli espone in modo assai piano e quasi sensibile quella non di rado molto astrusa dottrina atomistica, l'abbellisce d'ogni maniera di poetici ornamenti, e ne corregge l'intrinseca aridità e la monotonia con dilettevoli episodii. Descrive sempre co' più animati colori e così al vi-To certi fenomini che per avventura nessuno meglio il saprebbe; che se sicuna volta l'argomento gli riesce tale da non poterne a nessun patto raggentilire o rammorbidir la secchezza, il sa ma neggiare di mode che anche qui sempre traloce il suo valore. Assai è a dolere, ch' egli talvolta trascorra contro la decensa, e che 'l sistema da lui seguitato il conduca a negare e l'immortalità dell'anima, e la providenza e in alcun modo l'esistenza di Dio; perchè se egli avesse posto a base del suo lavoro la contraria dottrina, la vivace sua

fantasia le avrebbe arricchite di tutta quella bellessa che avanza ogni altra. Imperciocchè dal saggio ch' egli diede di sè e nell'ordinamento dell' intiero poema e nelle parti di quello, e in particolare là dove descrive le miserie dell'umana vita, la forza delle passioni, la peste d'Atene ec. ec. si viene a conoscere, quanto si avrebbe potuto attendere da lui se a soccorso dell' ingegno suo fosse venuta la sublimità della dettrina d' un Dio, il quale tutto governa perchè tutto creb. Inntile è come di Lucrezio così degli altri scrittori, di cui esistono le opere, riferire i giudizii che ne portareno i tempi autichi o i moderni; ma nen si può a meno di non osservare, che se Quintiliano lo chiama poeta difficile (1), Lucrezio stesso confessa d'avere e per la novità dell'argomento e per la povertà della lingua più d'una volta dovuto e cercar nuovi vocaboli e dare agli antichi significasioni novelle (2); e di là è forse, che s'egli per gentilessa e grazia cede a' poeti che fiorirone dopo di lui, li supera per certa rossa alquanto, ma robustissima semplicità, di cui questi per eccesso di dottrina e di arte non seppero abbellire i loro poemi.

# P. Virgilio Marone.

Dopo Lucresio, in cui si scorge ancora qualche vestigio dell' età precedente, segue P. VIRGILIO MAnona, principe non solo di tutti i poeti didascalici, ma di tutti i poeti latini. Nacque in Andes, piccola terra del Mantovano, li 15 ottobre l'anno 71 avanti l'era volgare, e secondo Tiberio Donato che ne scrisse una vita, e la cronica d' Eusebio ricevette la prima istruzione nelle città di Cremona e Milano, e in questa prese la toga virile in età di diciassette anni. Da Milano passò a Napeli, dove nella filosofia, nella matematica e nella poesia ebbe maestro un epicareo di nome Sirone (3). Se, come pensa il p. la Rue (4), il poeta in quelle di Titiro descrisse le sue proprie sciagure, egli venne a perdere il suo podere, allorquando l'anno 41 avanti l'era volgare i triumviri divisero a' lor veterani i terreni di cui avevano spogliato e i cittadini e le intiere città. Virgilio in tale incontro si conduese a' Roma e pe' suoi versi già conosciuto da Asinio Pollione e da Cornelio Gallo, e cul messo loro fattosi conoscere da Mecenate e da Augusto ottenne la restituzione delle sue terre. I versi, a cui dovette questa in quegli avari e violenti tempi cost rara fortuna, furono le egloghe e forse alcuna delle composizioni che si leggono in quella raccolta che porta il nome de'Cataletti di Virgilio. In età di 34 anni prese ad eccitamento di Mecenate a scrivere i quattro libri delle georgiche e vi dispese, secondo che scrivono i grammatici, non meno di sette anni. Si può questo poema risguardare siccome il più finito sia dalla parte del-

<sup>(1)</sup> Eodem.

<sup>(2)</sup> Cicero de Nat. Deor. Lib. II. c. 41.

<sup>(3)</sup> Idem de Finib. L. V. c. 18.

<sup>(4)</sup> Idem Ep. ad Attic. Lib. I. op. 19. Lib. II.

<sup>(1)</sup> Loco cit.

<sup>(2)</sup> Lib. I. v. 137.

<sup>(3)</sup> Servius ad Eclog. VI.
(4) Vita Virg. ad ann. Virgilii XXX.

l' invensione sia da quella della versificazione o dello stile; e giova notare che le Georgiche sono tutto opera di Virgilio, tranne forse ben pochi luoghi, i quali se si vogliono dire imitati da Esiodo, si possono dire imitati solo perchè Esiodo prima di Virgilio d'alcune cose campestri nelle Opere e ne' Giorni cantò. L'argomento in sè ameno, più lo riesce nelle maestre mani di Virgilio, che lo sa abbellire di semplici e piacevoli pitture della vita campestre e di episodii assai dilettevoli : pei quali pregii può direi con tutta franchessa, che nessun poeta didattico superò finora Virgilio e nessuno sarà forse per superarlo. Le Georgiche mostrano inoltre meglio che non l'Eneide la felice e vivace fantasia e la vasta e profonda dottrina del loro autore, dacchè si scorge non essere per lui stato neglette lo studio d'alcuna di quelle scienze che potevano concorrere ad arricchire i suoi versi di una sovrana bellezza, onde giustamente si disse di lui " ch' egli ogni scienza conobbe senz' essere involto negli errori di scienza nessuna (1). ,, La rara felicità dell' ingegno di Virgilio si conosce segnatamente perchè egli con quella eccellenza, che ognun sa, scrisse in tre diverse maniere di poesia, ed ebbe ardimento di venire a gara con tre poeti greci, ciascuno nel suo genere il primo; nella quale gara egli talmente riuscì " che non è così agevole a definire se non abbiagli superati o uguagliati almeno (2).,, Visse questo poeta nell'amicisia degli nomini per sapere o per dignità principali dell' età sua, e su ad essi per la dolcezza delle maniere e per la singolare modestia carissimo. Impiego gli ultimi anni di sua vita a scrivere l'Eneide, e con intendimento di condurla a termine e di limarla passò nella Grecia; ma abbattutosi nell'Imperatore che di là ritornava gli si diè compagno nel viaggio, e morì in Brindisi in età di 51 anno li 22 settembre dell' anno 20 avanti l'era volgare.

# Orazio, Manilio ed alcuni altri.

Non a dilettare e insieme istraire, siccome fece Virgilio, ma ad istraire mira Q. ORAZIO FLACCO in quest' epistola intitolata a' Pisoni, che da' tempi antichi in poi si suol chiamare l'arte poetica. Sebbene Orazio non sembra avere dato a questa sua opera l' ultima mano, e non si possa dire ch'egli abbia esaurito quel sì vasto e svariato argomento, ma solo sulla scorta de' Greci esposto in brevi cenni i suoi pensamenti e gli avvisi o sulla poesia in generale o sopra certe sue specie arrestandosi più che non sulle altre sulla drammaticas essa è non per tanto riuscita cos) eccellente quanto allo stile, e cotanto ricchissima di buon giudizio e di sani precetti e di letterarie notizie, che ella si può riguardare siccome sicuro canone de' poeti, e per poco siccome il più perfetto modello d'un poema che abbia unicamente per iscopo l' istrusione.

Molto inferiori a Lucresio, a Virgilio e ad Orasio, riuscirono alcuni poeti didascalici, di cui basterà ricordare il nome e le opere solo onde si vegga, di quali studii gli nomini di questa età si dilettassero, dacehè i loro poemi o sono periti o a noi giunti imperfetti o non meritano che in questo discorso se ne faccia distinta menzione. Per la qual cosa accennando consulto anveno, del quale abbiamo un frammento sulla morte di Cicerone, e a cui venne fino a questi ultimi tempi attribuito un poemetto sull'Etna (1), il gallico F. TERREZIO VARRONE ATACINO che cantò de' pesci marini e di cui ci rimangono dodici versi, il veronese Emilio macno che scrisse degli uccelli, delle piante e dei serpenti, e un caazio, nato ne' Palisci, di cui abbiamo un poema non completo sulla caccia, si verrà alquanto men brevemente dicendo di altri due.

M. MANILIO scrisse in verso esametro un porma con titolo di Astronomicon, che pare dovere essere stato diviso in sei ovvero sette libri, di cui ne abbiamo sol cinque e non completo il quinto. Sebbene questo suo lavoro vogliasi più pregevole per ciò che concerne la storia dell'astronomia e dell'astrologia che non per quanto s'appartiene alla poesia: non è però che non gli si debba lode anche per questa parte. Imperciocchè quantunque lo stile eno non ha, forse per la novità dell' argomento, sempre la grazia che distingue i poeti di quest' età: si scorge in alcuni luoghi di quel poema molta vivezza di fantasia, e in altri ppa dignitosa gravità e non poca dolcessa ed elegansa, sicchè non v' ha forse persona a cui non soddisfacciano appieno i proemii di ogni libro e certe descrizioni, tra cui per esempio quella della via lattea che si legge nel libro secondo.

TIBERIO GIULIO GERMANICO CESARE, figlio di Druso e nipote e figlinolo adottivo dell'Imperatore Tiberio, delle cui rare virtù cotanto parlan gli stozici, si dilettò in sua gioventù di poesia (2). Voltò in esametri latini i fenoment di Arato, in più luoghi imitando liberamente anzichè traducendo il suo autore; s' hanno di lui alcuni frammenti di pronostici tradotti da varii scrittori greci e alcune piccole composizioni tra' cataletti di Virgilio. Si volle qui ricordare Germanico, non tanto perchè il vaglia come poeta, quanto per mostrare coll'esempio suo e con quello di Cicerone, del dittatore Cesare, di Mecenate, d'Augusto stesso, come quei sommi nomini in messo alle gravi cure del governo d'imperio sì vasto tratti dall'intrinseca dolcessa della poesia trovassero tempo di occuparsene; e come percib maraviglia non è, ch' essa in così breve età venisse in così alto grado di perfezione essendo coltivata da così valenti ingegui.

# §. 54. C. Poesia descrittiva.

Dagli argomenti trattati da Cicerone, da Varrone Atacino, da Emilio Macro, da Grazio e da Ger-

<sup>(1)</sup> Macrob. Somn. Scip. Lib. 1. cap. 7. Lib. II. c. 8.
(2) Tiraboschi Stor. della lett. ital. T. I. P. III.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi Stor. della lett. ital. T. 1. P. 111. L. 111. §. 21.

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 100.

<sup>(2)</sup> Ovid. Fast. Lib. I. v. 23. Ex Ponto Lib. II . cl. 8. v. 67.

manico si scorge manifesto, che i più de' poeti nominati nel precedente paragrafo non miravano propriamente a compor regolari poemi scientifici, come piuttosto seguendo il dimostrato uso de Romani di questa età (1) a far versi o per proprio diletto o per esercizio oratorio, e percio si ponevano a descrivere quelle cose, che loro apparivano più atte a ricevere un qualche poetico abbellimento. Per tale ragione parecchi si potrebbero dalla seconda specie ridurre a questa tersa, se uno non ve n'avesse, il quale siffattamente se ne distingue, che per la nuova e tutto sua propria maniera può riguardarsi siccome autore di una particolare specie di poesia.

## P. Ovidlo Nasone.

P. OVIDIO MASONE che s'avrà a ricordare in altri luoghi nacque, siccome racconta egli stesso in un' elegia, in cui la propria vita descrive (2), l'anno quarantatre avanti l'era volgare, d'antica famiglia equestre in Sulmone, città de' Peligni, e fu dal padre in età assai giovane mandato a Roma per apprendervi sotto i migliori maestri eloquensa, onde con essa farsi strada agli onori. Ma presto infastidito de' gravi studii, morto agli stimoli dell' ambisione, e vivo solo a que' del piacere e della lode, spinto sentendosi a poetare da una forsa irresistibile, insuperabile, le sue ricchesse e 'l suo tempo poetando ed amando e godendo dispese. Così vivendo in Roma a grande agio venue nell'amicizia de'più chiari e potenti uomini, e fra gli altri d'Angusto stesso e di Germanico poco fa ricordato; ma avendo, non si pub determinare per quale colpa, altamente offeso l'Imperatore ne fu l'anno settimo dell'era volgare rilegato a Tomi sulle coste del Ponto Eusino, nel quale esiglio non avendo potuto impetrare perdono ne da Augusto, ne da Tiberio, mort, siccome sì crede, in cape a dieci anni. Ovidio incominciò ancor giovinetto a leggere pubblicamente i suoi versi, e'l plauso che gliene venue, se lo comfortò grandemente a seguitar l'impresa carriera, gli fu con altre cagioni d'impedimento a distinguersi sopra gli altri poeti, siccome attesa la rara eccelleusa dell' ingegno avrebbe potnto. Imperciocchè cotanto venendo esaltato ne' primi saggi che dicde di sè, a nuovi allori con nuovi versi sempre aspire, ed essendo di fantasia sopra quella d'ogni altro poeta viva e feconda e insieme di così scorrevole vena che " qualunque cosa dicesse, dicevala in verso, molte opere di assai vario argomento detto. Quando egli medita e scrive, così animate o copiose gli si offron le imagini, così pronta gli ubbidisce la mano: ch' egli descrive comunemente le cose con quel calore con cui gli si presentano dall'entusiasmo; ma nel farlo gli avvien non di rado d'affastellarne tal copia e di occuparsene in modo che 'l quadro ne resta come confuso ed ingombro, perchè quello che n'è'l

Delle opere d'Ovidio che possono appartenere a quest' ordine alcune vanno riferite alla specie di cui pur or si diceva, e le due maggiori e principali a quella, che appunto atteso il loro particolare carattere venne dalle due precedenti distinta. Le prime, di cui per le molte lordure s' ebbe in età più matura a pentire e vergognare il medesimo autore, sono i tre libri dell'arte d'amare, quello che da alcuno si divide in due del Rimedio d'amore, e uno della lisciatura della faccia, di cui abbiam solo un frammento, il tutto in verso elegiaco. Comuni sono a questi poemi que' pregii e que' difetti che proprii si dissero del loro autore; non si vuole perb tacere che vi s'incontrano di molti tratti che ne sono scevri; e ognuno s'accorderà in giudicare una delle più care cose l'episodio di Cefalo e Procri che si legge verso la fine

del terso libro dell'Arte.

Le opere poi, che si dissero petersi meglie riferire a questa classe che ad alcun' altra, sono i quindici libri delle Metamorfosi o delle Trasformasioni in verso eroico e i sei libri de' Fasti in verso elegiaco. Sono le Metamorfosi la maggiore e migliore opera d'Ovidio. In questa egli sembra ever voluto ridurre come ad un corpo d'unità tutta si direbbe la mitologia greca ed italica dal tempo in cui l'universo emerse dall'informe caos fino a quelle di Cesare dittatore, ma tante sono e così avariate le narrazioni che vi entrano, e cotanto si piace Ovidio d'abbandonarsi al ricco e lussureggiante ingegno: che non solo il lettore perde uon di rado di vista gli anelli che una favola collegando coll'altra tutte le debbono noire in un tutto, ma che talvolta sembra perderli di vista il posta medesimo; perchè arrestandosi ad abbellire ed ornare il racconto, quasi dimentico della metamorfosi, se ne spaccia talora in pochissimi versi. Sono lo gran numero le narrazioni e le descrizioni bellissime e eltre altre molte sempre piaceranno il mito di Dedalo ed Icaro , la morte di Piramo e Tisbe, la cena di Filemone e Bauci ec. Simile in certo modo a quello delle Metamorfosi è l'argomento de' Fasti. Il poeta annovera in questi secondo il calendario romano i giorni e le feste che ne' primi sei mesi dell'anno erano pel suo popolo più solenni; e v'inserisce a ogni tratto tanta copia di mitologia e d'antica storia romana

principale soggetto non sempre convenientemente vi spicca. S'aggingne che essendo nom di bel tempo e di quella unica felicità, al piacere più attendeva che non allo studio, onde impaziente della lenta lima e d'una ponderata scelta delle espressioni pare accontentarsi di aver sensa fatica potuto dire quel tutto ch' egli volca. In breve; di tutte le opere sue, e in alcun modo anche delle senili, si può assai giustamente dire quello che Quintiliano della Medea. " La Medea d'Ovidio mi sembra mostrare, di quanto quest' nomo sarebbe stato capace, se in luogo di secondare il suo ingegno egli l'avesse saputo moderare (1). ,,

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 50.

<sup>(2)</sup> Trist. L. IV. el. 10.

<sup>(1)</sup> Loco cit. Lib. X. c 1.

ed italica, che si debbe graudemente compiagnere che l'esiglio gli impedisse di condurre a termine un'opera per erudizione delle più preziose dell'antichità. Non è però questo solo il merito di essa; a chi per convincersene si farà a leggere per cagion d'esempio la storia di Lucrezia che si trova alla fine del libro secondo conoscerà, quanto auche nel Fasti sia sommo il poetico valore di Ovidio.

## ORDINE SECONDO.

6. 55. Poesia lirica.

Alia poesia didascalica, la quale in prima origine si usò da que' benefici savii, da cui fu sbarbarito il cuore, lo spirito e la vita degli uomini, terrà ora dietro la lirica destinata a celebrare gli Iddii e gli eroi e a sfogare gli amori, gli sdegni e gli altri violenti affetti ond' è compreso ed agitato il poeta; nel quale genere di poesia quanto ci appajono ricchissimi ed eccellenti i Greci, tanto per quella parte, la quale strettamente parlando porta come suo proprio il nome di lirica, sono deboli e scarsi i Latini. Di questo fenomeno, non meno che di tutto le altre differenze che si osservano nella letteratura de' due popoli, hassi a ripeter la causa dalla diversità del loro carattere e delle istituzioni. Imperciocchè, per dire in primo luogo di quella poesia lirica che si riferisce agli iddii, tutta la storia de' Romani ci insegna, ch' essi erano attaccati con superstizione scrupolosa a quelle preghiere che quasi dettate dagli stessi Dei erano state consacrate dall'use di lunghi secoli, siccome in altro luogo fu osservato del carme saliare e dell' arvalico (1), Sappiamo inoltre, che sebbene in certe sacre cirimonie si veggono talor ricordati il ballo ed il canto: non però solevano sull'esempio de' Greci sempre ballare e cantare, ma invece sacrificare vittime, offerire altri doni, e recitare colle parole che loro si mettevano in bocca dal sacerdote certe solenni e usuali formole o preghiere, le quali con actico vocabolo si chiamavano carmes (2), quantunque di poetico non avessero unlla; e tanto era raro che da queste consuete formole si discostassero, che veggiamo siccome di cosa non ordinaria fatta mensione dell' inno per pubblico comando composto da Livio Audrenico (3) e del carme secolare per ordine di Augusto detiato da Orazio. Or questi carmi con cui nelle private bisogne e nelle pubbliche si pregavano e si ringrasiavano gli Dei o si sapeano a memoria, o da' magistrati e dal popolo si recitavano secondo che ad alta voce, acciò il ripetessero, li recitava (prasibat) il pontefice o "i sacerdote, o finalmente si cantavano da' sacerdoti medesimi; e questo è 'l motivo, per cui di poesia religiosa de' Latini ancora pagani abbiam tanto poco da potersi dir nulla, perchè i poeti gentili i loro Iddii non pregavano o

celebravano in quel modo che solevan gli Ebrei, o si mostrerà avere fatto i Cristiani.

Quanto alle lodi degli erei, che sembrerebbero dovere essere state frequenti assai, perchè il numero di questi su grande anzi infinito, hassi a osservare che nel celebrarle si teneva in Roma modo diverso da quello di Grecia; cioè splendido moito e ad uno stato militare convenientissime, ma senza che se ne ingerisser le Muse. I Romani cresciuti tra l'armi e i pericoli, e avvezzi a riguardare il valore siccome ufficio dovuto alla patria mai non furono in necessità d'andarsi presso gente straniera cercando no Tirtos, che co' suoi canti rianimasse le scorate milisie e le accendesse alla pugua. I Greci, presso cui le insigni prove erano molto più rare, come venissero da alcuna colpiti si abbandonsvane nell'ebbressa dell' entusiasme al fuoco della fantasia e prorompevano in canzoni ispirate; dove i Romani a guisa di nomini e soldati le gloriose gesta ammiravano, non per estollerle, ma per porsele a esempio; e se una qualche volta se ne intrametteva un poeta, o egli intesseva que' fatti nella storia del popolo tutto o ne formava soggetto d'un poema particolare, in cui Roma non si celebrava men dell' eroc. Indi fa che le ledi poetiche d'un capitano si ridocevane comunemente a que rustici versi con cui il vitterioso esercito encomiava e non di rado pungeva i trionfatori; ma largo tributo di altre lodi e più dorevoli gli offeriva la patria, perchè lasciando l'onor del trionfo e la solenne laudasione dopo la morte, essa consentiva che si perpetnasse la fama delle imprese in certe fecrisioni che si affiggevano nel Campidoglio o sotto le spoglie consacrate agli Iddii, o in altre con cui negli atrii delle case pompeggiavan le imagini, o si ornavano i sepoleri lango le vie più battute.

I Ludi poi, che presso i Greei avevano dato origine a' maravigliosi canti di Pindaro non potevano questo presso i Romani; perchè dove nella Grecia non si ammettevano a combettere se non nomini greei ed ingenui, e gli olimpionici venivano onorati più assai di ogni gran capitano e in certo modo divinizzati: in Roma gli anrighi, i gladiatori e i bestiarti e gli artisti scenici o erano schiavi o prigioni di guerra o rei condannati a capitale supplisio, o, se di condisione libera, vili e stranieri e perciò da' Biomani spressati. Non si trova nè anche, che quella sorprendente magniscenza degli spettacoli, di cui si ebbe a far parala nel primo libro, invogliasse alcuno a cantarse prima del seguente periodo, del quale si ham-

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 14.

<sup>(2)</sup> Livius Epit. Lib. VIII. c. g. Lib. X. c. 28.

<sup>(3)</sup> Fedi il (. 30.

no alemi epigrammi tra que' di Marsiale; di che per avventura fu causa, che il popole romano più amava di pascere i suoi occhi assistendovi che non gli orecchi ascoltandone la descrizione.

Non cantandosi dunque sulla lira latina nè gli Dei, nè gli eroi, nè i vincitori de' ladi, nè i ladi medesimi, restavano i soli affetti del poeta; e anche per questa parte i Romani si distinser dai Greci. Imperciocchè tranne Orazio e per quanto sappiamo altri pochissimi, i poeti di questa età lasciando ne' componimenti di questo genere i diversi metri adoperati nell'ode da' Greci e da quei Latini che gli imitarono, preferirono il distico composto di esametro e pentametro; di che debb'essere stato cagione il cambiamento avvennto nel modo di vivere, per cui tali poemetti, siccome si fa celle nostre canzoni e i sonetti, più non si cantavano, me o si leggevano o si recitavano. Questo appare certissimo ove si voglia considerare, che allorquando nella chiesa cristiana venne in voga il canto, tornarono in voga que' metri che dai poeti gentili si credono usati così di rado, sicchè sembrano essere stati fuor d'uso; ma in effette non lo erance a noi lo sembrano solo, perchè non conosciamo nè le cansoni popolari nè le opere di tutt' i lirici. La circostanza poi che s'avevano a leggere e non a cantare è cagione, che quelli di qualche lunghezza e nell'esterna forma nell'intrinseco si differenzian dalle odi de' Greci più antichi, e per l'uno e l'altro di questi titoli si accostano anzi convengono coll'elegie della scuola d'Alessaudria; colle quali tanto hanno di somiglianza, che non pochi scrittori, i quali più studiano su' libri che non sugli nomini e i popoli, a cui hasta ogni qualunque ombra di ragione per estollere i Greci, giunsero a dire e a voler sostenere, che Catulio e Properzio altro non sono che imitatori di Fileta e Callimaco.

Due sono, oltre le odi, le maniere di poesia che si possono ridurre a questo ordine, l'elegia e l'epigramma. L'elegia, la quale siccome significa il suo nome doveva essere in origine un canto lugubre e maninconioso, prese presto a trattare armi ed amori ed ogni qualunque altro argomento, sicchè i poemetti che portan quel nome il trassero più che dal loro soggetto, dal metro che in essi si usò e per antonomasia fu detto elegia. co. I Latini delle scorse età aucora rozzi e feroci, o almen fieri, non conoecevano quella nobile ed affettuosa delicatezza di sentimenti, per cui l'elegia da altre poesie si distingue; ma come in questo periodo incominciarono a ingentilire e a gustare gli agii e i piaceri d'una vita molle e osiosa, presero come gli altri a coltivare anche questo genere, e'l fecero con tale successo, che Quintiliano osò dire, che in esso sfidavano i Greci (1).

Col nome di epigramma, la qual voce significa iscrisime, si chiamarono o certe piccole scritte da apporsi ad una statua, ad un tempio, ad un menumento e così pure certi brevi componimenti, la cui il poeta spiega e afoga in pochi versi un qualche sue sentimente, un concette e un eapriccio; e i Romani per natura merdaci e satirici, e amanti di motteggiare e russare, di così fatte poesie si dilettarano in modo, che se ne veggono ricordati fino del primo nascere della loro letteratura. Quantunque molti in questa età no debbano essere siati composti, e si sappia che due soli nomini, M. Terenzio Varrone e T. Pomponio Attico, ne dettarono a centinaja (1): pochi se ne leggono nelle nostre antologie; e da questi si vede, come i caratteri degli epigrammi latini di questa età erano franchesza, forsa e spontaneità, e come mancavano di quella grasia e delcessa, che cotanto piace in quelli de' Greci.

Besendosi in questo periodo reso tra' Romani e gli Itali così generale l'amor dello studio, e la poesia coltivandosi da tutti gli eratori, cioè a dire da tutt' i letterati, si conosce che non pochi debbono essere i poeti appartenenti a quest' ordine; onde presso Orazio, Ovidio e Properzio e presso altri si veggono ricordati C. Lucilto, C. Licinio Calvo, C. Elvio Cinna, Tito Valgio Rufo, Tizio Settimio, Cassio da Parma, Domisio Marso, Mecenate e altri pib. Tutti questi lasciando, perchè a noi sol noti di nome, si vedrà brevemente di quelli, di eui sono a noi pervenute le opere.

6. 56. Posti lirici ed elegiaci.

## Catullo.

Primo in ordine di tempo è C. VALBRIO CATULLO, che nate in Verona di nobile e agiata famiglia mostrò nelle cose che di lui ci rimangone, quanto grande sarebbe stato il suo valore se in luogo di attendere unicamente al piacere e al solazzo egli avesse ajutato lo slancio naturale del genio coº buoni studii, corretto la facilità colla lima e lasciato di bruttare i suoi versi di tante sozzare. Fu Catulle tra' Latini, che da noi si conescone, il prime a far sentire a' Romani alcuni suoni della greca lira, e di scrivere in varie maniere di poesia si dilettà. I suoi componimenti lirici spirano grazia, leggiadria e dolcezza, siccome per cagione d'esempio fanno fede il II, e'i III, sui passero della sua . Lesbia. Fu felico negli epigrammi, e noto è come Marsiale si dà vanto di cedere al solo Catullo; ma non lo fu ugualmente nell'elegia, perchè lasciando quella sua rara naturalessa amb e i ricercati ornamenti e l'affettato sapere della scuola greca di Alessandria. Si peritò anche nell'epica, e nelle sue nosse di Teti e Peleo è bellissimo l'episodio d'Ariadne che sembra avere ispirato il cantor di Didone e quello d'Olimpia.

### Orazio.

Secondo, ma si può dire unico tra' Latini e degno rivale de' primi tra' Greci, è Q. ORAZIO FLACco di cui si parlò. Il suo genio disciplinato e invigorito mercè l'indefesso studio di que' valenti li-

<sup>(1)</sup> Loco cit. Lib. X. c. 1.

<sup>(1)</sup> Vedi i § . 82 e 86.

rici, che per due secoli bearone de lore canti la Grecia, ebbe nella carriera, che si prescelse, a lottare con somme difficoltà; perchè e gli fa forsa crearsi una lingua adattata al non usato genere di poesia e farla pieghevole, sicchè si prestasse a quegli artifiziati e svariati metri; nel che egli di modo riuscì, che ognuno che la possa convenientemente gustare conosce quanta sia in lui e la nobiltà e la novità dell'espressione e quanta l'armonia del verso. Certi magri suoi detrattori vengono per estentar sapere dicendo, che Orazio non fu se non imitatore di que' suoi maestri, e ch'egli non sa camminare se non è scorto da essi; e in effetto tale può egli in alcuni luoghi a prima vista sembrare. Ma se i canti de' melici greci si vogliono confrontare con quelli che si dicono imitati da Orasio, si troverà con quanta saviessa e verità il Klopstock, competentissimo gindice, dicesse che se Orazio è imitatore, lo è come gli imitatori non sono; perchè sia ch' egli imiti o traduca, traduce e imita da sommo maestro, e come fa chi sa fare da sè. Seppe egli inoltre lasciare tutti quelli, comechè bellissimi, eccessi a cui soventi s'abbandona la lussureggiante fautasia de' suoi modelli; ma se le sue odi per ciò perdettero alcuna parte di quel focoso e sfrenato entusiasmo, molto acquistarono quanto a regolarità e correttessa. Ha per fine Orasio un altro singolarissimo e si può dire unico pregio; perchè dove ognano de' ricordati lirici riuscì eccellente nella sua propria maniera, egli quella d'ognuno seppe appropriarsi di modo, che noi lo veggiamo elevarsi franco con Pindaro fine alle stelle, schersare e fulleggiare con Anacreonte, e con Archiloco inveire virulento ed amaro.

## Cornelio Gallo.

Tra' poeti elegiaci viene dopo Catullo, di cui già el pariò, connello oallo che da' Francesi si pretende di loro nazione, ma che dal Fontanini (1) q dal Liruti (2) si dimostra italiano. Nato l'anno 67 av. l'e. volg. seguì nelle guerre civili le parti d'Augusto e venne cotanto nella sua grazia che ne conseguì dopo altri onori l'importantissimo governo dell' Egitto; ma non avendo in esso risposto all'aspettasione dell'Imperatore ne fu rimosso e privato de' beni e mandato in esiglio, alla quale sveninra non potendo sopravvivere si tolse nell'anno 24 la vita. Godette Gallo dell' amicisia de' più illustri e più dotti nomini dell'età sua, e quella nominatamente di Virgilio che a lui intitolò l'egloga decima. Scrisse quattro libri di elegie encomiando in esse Licori sua amata, e unanimi sono gli elogii che ne fanno e Ovidio (3) e Properzio (4) e Marziale (5) e altri antichi, tra cui il solo Quinti-

(1) Hist. liter. Aquil. Lib. I. c. 1.

liane le tassa di qualche durezza (z). Noi di Gallo non abbiamo se non pochi frammenti, dacchè le sei elegie che portano il suo nome appartengone evidentemente a poeta molto a lui posteriore.

#### Thullo.

Terso in ordine d'età, ma primo tra tutti gli elegiografi latini e superiore a' Greci tutti, è ALESO TIRULIO. Nacque egli di famiglia equestre, ma s'ignora l'epoca della sua nascita e della morte; perchè da un epigramma di Domisio Marso e da un passo di Ovidio (2) si può unicamente indurre ch'egli mort sul fiore dell'età sua e mentre Ovidio era ancor giovinetto l' anno 17 avanti l'era volg., cioè in quello stesso in cui venne a morte Virgilio. Favorito dalla fortuna di larghe ricchesse e d'ogni bella dote dell'animo e del corpo (3) cadde in appresso in povertà, di che v'ha luogo di credere fossero cagione il suo trascurato vivere e i disordinati amori. Seguitò per alcun tempo la carriera dell'armi dandosi compagno a M. Valerio Messala Corvino, nomo insigne di que tempi le cui lodi questo poeta va in molti luoghi celebrando; e quantunque gran fama acquistasse in Roma e fosse di così grande nomo amicissimo e amico di Orasio che gli intitolò un' ode e un' epistola , in cui chiamandolo sincero giudice de' suoi versi molto lo loda, mai si curò di parlare di lui, nè di adulare Augusto o Mecenate; ende meraviglia non è, se que' due per altro sì splendidi rimuneratori del valore poetico nou soccorsero alla sua povertà. Di Tibullo abbiam quattro libri di poesie in verso elegiaco, e nel quarto di essi si legge il panegirico a Messala in verso eroico, il quale però insieme col più delle cose nel medesimo libro contenute dal Volpi (4) e da alcun altro si vuole attribuire a Sulpisia valente poetessa che fiorì sotto 'l regno di Domisiano. Sens'ostentazione nessuna d'arte o di scienza ne si fa vedere il poeta in questi suoi versi tutto naturalessa, tutto eleganza, tutto armonia sia nella versificazione sia nello stile, sempre animato da teneri e delicati sentimenti, sempre spirante passione ed effetto, ben di soventi grazios e allora segnatamente che descrive la semplicità o l'innocenza della vita campestre. Pare l'animo suc alcuna volta accendersi di sacro fuoco e volersi innalsare, ma presto torna e quasi mollemente ricade in quella placida e patetica rasseguazione d' un uomo anche nel suo dolore tranquillo. Questi nen rari tratti e meglio ancora il ricordato panegirica mostrano, ch'egli più che di grande fantasia e di entusiasmo è poeta dei cuore.

### Properzio.

Diverso molto dal sao, e per ciò si potrebbe dire elegiaco sol quanto al metro, è il poetare di sa-

<sup>(2)</sup> Notis, de' Letterati del Friuli. T. I.

<sup>(3)</sup> Amor. Lib. III. el. 15. de Remed. Am. Lib. I.

<sup>(4)</sup> Lib. II. el. 33.

<sup>(5)</sup> Lib. VIII. epigr. 73.

<sup>(</sup>t) Loc. saspius citato.

<sup>(</sup>a) Trist. Lib. IV. el. X. v. 53, 54.

<sup>(3)</sup> Tibull, Panegyr. ad Messal. v. 154-160 Horatius Epist. Lib. I. ep. 4. v. 6-11.

<sup>(4)</sup> Pracf. ad Tibull. Comin. .

sto AURELIO PROPERZIO; perchè artifisiato molto e grandioso ed erudito. Ammiratore de' Greci, e in ispesialità di Fileta e Callimaco paciti dalla scuola sorta in Alessandria nell'età dei tre primi Tolomei, Properzio si fece a poetar sul loro gusto; amb d'apparir Greco nella dottrina e nelle maniere e si vorrebbe dir nella lingua, ed ambì nome di romano Callimaco. Che s'egli in Juogo d'affettar greci modi e greco sapere avesse secondato il felice ingegno e'l cuor forte insieme e gentile, le sue elegie avrebbero pregio maggiore; imperciocchè tanto sono arditi e robusti alcuni suoi tratti, che egli pare volersi recare in mano l'epica tromba. Superiore quanto a vivacità e forsa di fantasia a Catullo e Tibullo, ma inferiore al primo quanto alla grazia, e al secondo quanto all'appassionato affetto che ne rendono i versi sì cari. Nacque nell'Umbria, e siccome si crede in Mevania, visse e fior's a' tempi d' Augusto, e ne' quattro libri delle elegie oltre quelle della sua Cinsia canta le lodi dell'Imperatore e di Mecenate.

## Pedone Albinovano.

Di C. PEDONE ALBINOVANO hassi un'elegia a Livia Augusta nella morte di Druso di lei figliuolo, e un frammento sulla navigazione dello stesso nell'occano settentrionale. Si trovano ricordati di lui anche alcuni epigrammi; ma le tre elegie che in certe edizioni si leggono sotto il suo nome sono indegne del cantor della morte di Druso; imperciocchè quell'elegia è una delle helle e care cose che in questo genere si conosca.

### Ovidio.

Chinde così eletta schiera P. OVIDIO MASORE, di cui già si parlò tra' poeti didascalici e si dirà tra' drammatici; e delle opere sue appartengono a questa classe i tre libri degli Amori, i cinque de' Tristi ossia delle poesie malinconiche, e i quattro delle Epistole scritte a diversi dal Ponto. I primi sono siccome quelli dell'Arte imbrattati di non poche oscenità; vi si trova però qualche luogo esente da questo visio comune a molti poeti di quella età, e bella e da leggersi con piacere è per cagione di esempio l'altima elegia del libro primo, in cui Ovidio sull'esempio di quanto accadde a' poeti più illustri sembra presentire la propria immortalità. Strettamente elegiaci si possono dire i libri de'

Tristi e quelli dal Pento; e quanto ad esci vuolsi osservare, che 'i poeta li detto oppresso dalla sua sciagura, iungi dalla patria e dagli amici e già aggravato dagli anui. Noi queste cose considerando facilmente gli perdoneremo, s' egli talvolta riesce freddo o verboso, o se pare mancargli quel brio che tutte le sue altre opere avviva; e ammireremo la sua prodigiosa facilità, e que' luoghi non pochi che vi si leggono, e sono felici e degai d'essere paragonati a molti che nelle altre opere sue sono riputati migliori.

### Le Eroidi e le bucoliche.

Un' altra opera d' Ovidio e delle migliori, e di cui siccome egli scrive, ei fu l'inventore (1), sono le Eroidi che da taluno si vogliono ridurre al genere drammatico, e da tale altro, senza necessità, ad un genere distinte. Sono le Eroidi delle lettere che da un eroe o altro illustre personaggio si fiugono scritte ad un altro iu alcuno de' più forti e duri punti della vita e si possono quindi anche considerare come un menologo, in cui alcuno disfoghi la piena di veementi affetti. Le Broidi che si hanno sotto nome d'Ovidio sono ventuna, ma non tutte sono di lui; le più si scrivono da donne a' loro amanti e spirano somma grazia e vivissimo affetto; alcune sentono però forse più del declamatorio che non del poetico. Aulo Sabino, amico d'Ovidio, fece siccome da questo s'intende (2) la risposta ad alcuna di queste lettere; e tre noi ne abbiamo che da tutti non si vogliono riconoscere per genaine.

Per quelle ragioni, per cui l'elegia, puossi ridurre a quest' ordine anche la poesia pastorale, la quale da altri si riferisce al genere drammatico e da altri ad un genere particolare. Vinsilio negli anni gievanili ispirate dal Siciliano Teocrito compose dioci eglogbe in bellissimi esametri. Dicono alcuni che per rendere i suoi pastori più accetti alla pulitissima Roma li rese col soverchio dirozzarli troppo colti e manierosi , dove quelli di Teocrito sono, siccome debbono, rozzi ed aperti. Ragionevole può sembrare questa censura, se vero è che 'l poeta deve ritrarre le cose inalterate e quali la natura a lui le presenta, non quali gli si affacciano neil' ideale bellessa, e se Virgilio non rappresenta questi pastori quali cittadini romani che parlan di cose e di nomini che potevano e dovevan conoscere.

# ORDINE TERZO.

## §. 57. Poesia epica.

I Romani fin dalla prima origine operatori e spettatori di fatti e imprese egregie e fiere, ma senza lettere e rozzi, avevano conservato la loro storia più antica in una serie di bellissimi miti e così tramandatala a' posteri. Da questi elementi della poesia epica avrebbe per avventura potuto sorgere fino da' primi secoli un ordinato poema, se quel popolo per la necessità di difendersi e per le interne vicissitadini non fosse stato assorto in

<sup>(1)</sup> De arte Lib. 111. v. 346.

<sup>(2)</sup> Amor. Lib. II. el 18. v. 27.

un continuo vortice di guerre estere e di domestiche tenzoni, e se le sue istituzioni saviamente a queste vicende accomodandosi non l'avessero sempre tenuto langi dal mondo fantastico per farlo vivere e agire sol nel reale, onde ogni sna poesia ne' secoli, in cui fioriva virtu, si ridusse ad ambire di primeggiar nella patria, a combattere, vivere e morire per essa. Così governandosi venne questo popolo a risplendere sopra tutti quelli d'Italia, e già su tutta l'Italia untica dominava, allorquando il primo poeta latino che da noi si conosca s'accinse a fargli gustar l'Odissea. Dal saggio che noi ne abbiamo di pochissimi versi, e dal giudizio che ne portò Cicerone, per altro delle patrie cose amantissimo (1), si vede quale questa traduzione di Livio Andronico esser potesse; pur piacque come fa detto (2), e più piacque quel animoso Campano che sdegnando di calcar le orme de' Greci prese a celebrare le gesta del popolo romano e cantò la sua prima guerra contro i Cartaginesi (3); e più ancora di lui piacque il Padre Ennio co' suoi Annali (4). Questi due poeti piacquero tanto, che tutti e dae piacquero allo stesso Virgilio, e che malgrado i mutati costumi e'i cambiato governo e l'alterato gusto ancor piacevano dopo sei secoli, siccome ci appare dal diligente studio che di essi mostra avere fatto Macrobio (5).

Come Livio, Nevio ed Ennio nello scorso periodo, molti fecero in questo; ma chi tenne una maniera, chi un'altra. Noi solo di uno abbiamo l'opera completa, di due un piccolo saggio, e degli altri qualche breve frammento o anche sol qualche verso; e tra per questo motivo e perchè assai scar. se sono le notisie che con qualche fatica si potreh. bero raggranellare, non altro se ne ricorderà che i nomi e i soggetti de' loro poemi, acciò in tanta povertà di memorie almeno si veda, quali anche in questo genere fossero gli studii della presente età. Tutt'i poeti che appartengono a quest'ordine si possono dividere come in due classi, secondo che gli uni facendosi guida a sè stessi ebbero animo di cantar cose romane, o furono traduttori di epici greci, o traendo i loro argomenti dalle tradizioni greche si può credere che più o meno riuscissero imitatori de' poeti di quella nazione. Tra questi vanno annoverati Masio che volto l' lliade iu esametri latini, Levio che vuolesi autore d'un tliade Cipria e che per la somiglianza del nome fu da molti scambiato con Nevio, Cicerone che oltre i poemi di Arato tradusse qualche squarcio di Omero, Cajo Elvio Cinna che per dieci anni limò un poemetto intitolato Smirna e P. Terensio Varrone da Atace nelle Gallie che tradusse gli Argonautici di Apollonio di Rodo e altre cose di altri. Tra' cantori di cose romane ne si presenta primo Cicerone col Mario e col poema del suo Consolato; pui seguono Ostio che in un poema di almen dieci libei descrisse in esametri la Guerra d'Istria, M. Furio Bihaculo di cui si veggono ricordati un poema col titolo di Etiopide, e un altro o forse due col nome di Analia e della Guerra Gallica, e per fine Varrone Atacino di cui si ricorda la Guerra Sequania. Di Tibullo e di Pedone Albinovano, che celebrarono le lodi di Messala e di Druso già si ebbe a parlare.

Considerando questi pochi cenni sulla storia della poesia epica presso i Romani verrà qualche lettore dimandando a sè stesso, per quale cagione i poeti latini in luogo di esporre in un regolare poema la storia di Roma, ricca tanto e di grandiosi fatti e di magnatimi nomini e di splendide mitologiche antichità, amassero o di descrivere una qualche singolare impresa siccome fecero Nevio, Cicerone, Ostio, Furio Bibaculo e l'Atacino Varrone, oppure di compilar degli annali siccome fecero Ennio e'l mentovato Furio Bibaculo. Chi vorrà con qualche diligenza esaminare quest'argomento sembra dover seco conchindere, essera ciò avvenuto per una o per più o per tutte insieme le seguenti ragioni. Egli si disse e si dimostrò, che que' Romani i quali fin verso la guerra sociale e le civili attendevano allo studio delle lettere tutti erano uomini de' principali della repubblica, e che perciò non potevano avere quella vita tranquilla e quell'osio che si richieggono per meditare, condurre e polire un lavoro di quella continuata fatica, che si sa dovere essere un poema eroico. Come questo, fu par anche mostrato, che i Romani in universale non coltivavano la poesia tanto per amor della poesia in sè stessa come piuttosto per amore dell'eloquenza. E se Nevio, Ennio, Varrone, Purio Bibaculo per non essere Romani non venivano dall'eloquenza o dall'ambizione degli onori distratti ne'loro studii: avevano altri motivi di usar come usarono; perchè facendo essi i poeti parte per genio e parte per professione e mestiere si può credere, che esigendo la forma, cui diedero alle loro opere, di lodarvi e nominarvi più nomini si lusingassero di procacciarsi per quella via più protettori ed amici e con cio di conseguire delle ricompense più d'una. Chi poi bene attende alla condizione della romana repubblica vedrà pur anche, come in uno stato che era in continuo incremento e con magistrati annuali non era forse agevole di ridurre il complesso della storia romana a quell'unità, da cui solo può sorgere un ordinato poema eroico, e che come quella forma di governo cessò, tosto sorse Virgilio.

## Virgilio.

Questo P. VIRGILIO MARGER, che vederamo tra i Latini primeggiare in due generi di poesia e rivaleggiare si felicemente con que' Greci che nell'uno e ne l'altro si riputavano sommi, questo Virgilio sentì in sè tanto d'animo e possa da stender la destra anche a una tersa corona imprendesdo a gareggiar con Omero. E se morte non lo rapina prima di poter dar l'ultima mano all' Encide, sic-

<sup>(1)</sup> Brulo 18.

<sup>(2)</sup> Vedi (. 30.

<sup>(3)</sup> Vedi §. 31.

<sup>(4)</sup> Vedi 6. 32.

<sup>(</sup>v) Saturnal. Lib. VI. c. 1. 2. 3.

chè, nomo di difficilissima contentatura come era, n' avesse potuto per sua diligenza restar soddisfatto egli stesso: forse che quel maestro di Quintiliano non l'avrebbe, sebbene a grande distanza dal terso, posto dopo Omero secondo (1), e i dotti, come le cose ora stanno, tutti seco concordi disputerebbero per avventura, a quale de' due si debba la palma. Perchè sebbene il cantor dello sdegno di Achille e degli errori d'Ulisse destò quello d'Enea: non si può negare che tutti e due que' poeti, simili a se più che in altro nella sublimità dell' ingegno, non abbiano ognuno particolari e distinti suoi pregli; sicchè se al primo vuolsi dar vanto d'originalità, di fecondità e robustessa, conviene dare al secondo quello di esattessa, di nobiltà e d'un'impareggiabil dolcessa. E quanto all'invensione, tanto è lungi Virgilio da essere un semplice imitatore di Omero, ch'egli anzi in molte e molte cose si discosta da lui, e in molte ben si guarda d'entrare in una tensone in cui forse conosceva d'avere a restar soccombente. Ma cauto in questo e prudente, nol fu però per povertà d'immaginasione e di arte; e a vedere come l'Eneide, la quale dal suo autore si voleva, perchè imperfetta e non abbastansa limata, dare alle fiamme, si legge e si gusta forse non meno o certo poco meno dell'Iliade e dell'Odissea, e certo più assai che non le finitissime Georgiche, s'ha a conchiudere che essa è a queste superiore per intrinseca eccellensa e bellessa, e che per tali titoli non cede gran fatto a que' due tanto lodati poemi. E in effetto si osserva che Virgilio per abbellirae

Popera sua delibà il fiore delle tradizioni de'Greci e degli Itali, e inserendovi i bellissimi parti d'una grande ma disciplinata e gentile fantasia col suo genio creatore tutte le fece divenire romane, cume fece divenire romano il figlio di Venere e Anchise, a cui quasi a fine tutte si riferiscono, e da eni quasi da prima fonte tutte si deduceno le più remote e più venerate antichità e di Roma e di quella famiglia che per aversene recato in mano il governo veniva ad esser con Roma una medesima cosa. Se poi vogliasi considerare questo poema dal canto dello stile, basta osservare che nulla hanno i Latini che sia insieme e più sublime e più dolce, sicchè come anche per questa parte Omero tra' Greci, così tra' suoi tiene il principato Virgilio. Questi pregi rarissimi furono cagioue, che Virgilio si continuò a leggere, a interpretare e a imitare nelle scuole di grammatica e di retorica ânche l'impero romano dare (1) e che di tutt'i poeti latini egli divenne il più popolare, siccome in modo particolare dimostrano i centoni, che dei suoi versi s' incominciarono a comporre già poco oltre messo secolo dopo la sua morte e più ancora ne' secoli appresso (2). Più alto sembra esser salita sua fama dopo che cadde l'impero; perchè il medio evo gli attribut scienza e virtà sovramana per cui ne consultava i poemi come consultava gli evangelii e la bibbia, e'l nostro Dante lo venerò siccome l'uomo più perfetto di tutta gentilità, e gli odierni poeti eroici lo riguardarono e la seguirono siccome loro modello e maestra.

# ORDINE QUARTO.

## Poesia drammatica.

# 6. 58. La favola atellana.

De' quattro ordini, ne' quali parve potersi comodamente dividere la poesia latina resta ancora il drammatico; nel parlare del quale è necessario distinguere le rappresentazioni teatrali di origine italica da quelle che in Roma s'introdussero prima dall' Etruria poi dalla Grecia.

Quanto sull'autorità di Virgilio e di Orazio, scrittori delle patrie antichità peritissimi, si discorse intorno all'origine della poesia latina (2) sembra venire in singolare maniera a confermarsi dall'uso delle maschere, le quali si può credere passassero sulle italiche scene dalle feste e da'tripudii villerecci. Que' rustici cantatori, il cui merito principale consisteva no' sali e nella dioccità, con cui per la licenza fescannina mordevano a viccoda sè stessi o chiunque loro veniva in talento, si cuoprivan la faccia a con orridi volti fatti di

corteccie (3), » e agresti essendo e perciò delle antiche tradizioni tenacissimi amavano di trasfigurarsi come meglio potevano in Fauni, perchè que' Numi campestri sembrano secondo il passo altrove riferito di Ennio essere stati creduti ritrovatori della poesia latina, o forse perchè tali vennero detti e creduti appunto per ciò, che que' rossi poeti, onde poter motteggiare e pungere con maggior libertà, per non essere conosciuti si nascondevano prendendo con l'abbigliamento e la maschera la fantastica figura di quelle divinità-B in effetto tra le non poche maschere sceniche degli antichi molte se ne veggon di quelle che si chiaman sileniche (4); e noi sensa molto cercare ne abbiamo, dall'immensa informe bocca in fuori, una qualche imagine in quella del nostre Zan-

<sup>(1)</sup> Quintil. Orat. instit. Lib. X. c. I.

<sup>(2)</sup> Vedi (. 17.

<sup>(1)</sup> Sueton. de illust, gramat. c, 16. Orosius Lib. I. Servius ad Encid. L. X. v. 18.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 127.

<sup>(3)</sup> Virgil. Georgic. Lib. II. v. 387.

<sup>(4)</sup> Ficoroni, le maschere sceniche e le figure comiche d'antichi Romani. c. e tav. 2. 20. 26. ec.

ni e Arlecchino, fi quale dalla maschera silenica prese non solo il volto nero, il mento barbato, il naso simo, la fronte bernoccoluta, ma da quello del Sannio degli antichi il suo nome di Zanni.

T. Livio, secondo che si ebbe occasione di ricordare in altro luogo (1), racconta, in quale maniera i Romani fattisi a imitare, prima gli istrioni etruschi, poi L. Andronico, incominciassero a rappresentare certi rossi drammi, che prima si dissero satire o sature e poi si chiamarono favole atellane, ed osserva che la romana gioventà ne prese, siccome di patrio divertimento tale diletto, che « ritenendole per sè mai non soffert di lasciarle contaminare dagli istrioni (2). » Dove in altro luogo si discorse di queste favole (3), si dimostrò, perchè così venissero dette, e come la loro rappresentazione per essere « temperata dall'italica severità non apportava infamia (4), » sicchè gli attori nè venivano cacciati dalla tribù nè esclusi dalla milizia (5). Così continuarono gran tempo i Romani, e certo almeno fino a' tempi in cui Livio scrivea; ma sotto i seguenti Imperatori, mutati essendo grandemente i costumi, si veggono le atellane recitare dagli istrioni (6). Impossibile è dire alcun che del merito letterario di queste favole, perchè non essendo le più antiche destinate a venir lette ma recitate, nessuna da noi se ne conosce. Gli attori, posto tra sè l'argomento e'l piano così in generale, recitavano quello cha lor venia in bocca e pareva fare al proposito o atto a far rider l'udienza, siechè simili in queste appajouo a quelle nostre comedie che si dicevan dell'arte; di cui per tradizione o memoria sappiamo, in quanto favore del popolo pel gesto, pei sali, per la prontezsa di spirito venissero certi comici, che sostenevano le parti di arlecchino, di brighella, di dottore, di pantalone, di pulcinella o giangurgulo. Oltre questa un'altra somigliauza esse avevano con quelle comedie, cioè che in quelle e in queste compajono sulla scena e parlano in loro dialetto uomini che appartengono a diverse popolazioni d'Italia. Come quelle comedie piacevano a' nostri maggiori che amavano il libero riso e lo spensierato solazzo; così quelle favole piacquero a' Romani, e dopo l'intervallo di qualche disfavore tornarono a piacere fin verso gli ultimi tempi dell'impero (7); e in quella guisa ehe'l popolo romano per lunghi secoli non si lasciò traviare da certi che non sanno ammirare se non le cose vennte di fuori : non sono da udirsi certi fastidiosi e svenevoli, i quali vogliono che 'l popolo vada a teatro per piagnere e per essere spettatore di romanzeschi amori di Francesi, Inglesi o Tedeschi, o di certi insulsi pasticci senza grazia, sensa giudizio e sens'arte, con cui i comici

(1) Vedi Lib. I. 6. 23.

premettendo gran cose si studiano d'allettario. Per poco alcuni Italiani non arrossiscono, allorchè da certi stranieri, i quali non altro conoscono che il proprio popolo, odono mettere in ridicolo quelle comedie, e non saune lore rispondere, che telte queste fu bandito dal nostro teatro il riso, e quello che si ha a chiamare il vero comico, e che come noi abbiamo questa o stranezsa o capriccio, ogni nazione ha le sue debolesse meno scusabili forse che non queste nostre; perchè alla fin fine gli uomini pajono doversi naturalmente più piacere a vedere ed ndire altri nomini che li muovono a riso che non a starsi a veder correr cavalli, combattere galli, fare a' pugni, dar caccia a tori, im passire per fogge strane di vestiti o stravaganti e futili zovità.

Poichè la romana gioventà si trastuliò per lunshi anni con queste favole così improvvisate, venne nel secondo periodo e ne' seguenti chi attese con qualche studio a stenderne anche in iscritte; e tra poeti che se ne occuparono con lode, tre pajono meritar distinta mensione. Il più antico è un Q. Nonio e Novio, che si accennà deve fu discorso di Gneo Nevio (1), e da Macrobio si chiama « scrittore lodatissimo (2), » e dai gramatici antichi viene stimato per ingegno e dottrina. Maggiere fama acquiste per tali componimenti L. Pompenio, che secondo la cronica d' Ensebio ebbe per patria Bologna, e tenuto fu in qualche conto da Cicerone e da Seneca, e da taluno riputato ritrovatore di questi scherzi teatrali, siccome si legge in Vellejo Patercolo: « hassi anche a sapere, che di questa età (del fiore delle lettere a' tempi della repubblica) visse Pomponio, celebre per le sentense, rozso nello stile, lodevole per la novità dell'opera da lui inventata (3). » Molto facondo debb'essere stato il genio di questo poeta, dacchà di bene sessanta sue favole sono a noi giunti alcuni frammenti (4). Terso è per fine quel Mamio, il quale, poichè le atellane elibero aleun tempo a far luogo a' mimi e a' pantomimi, giunse a tornario in quell'uso, in cui secondo Macrebio e Diomede erano ancora dopo il principio del secolo V. dell'era volgare (5).

## 6. 59. 11 Mimo.

Verso gli estremi tempi della repubblica, nell'età in cui Cicerone vivea, il favor de' Romani si volse da queste favolo atellane ad nn'altra specie di divertimento teatrale (6), che si disse muno, e si rappresentava da attori a cui si dava questo medesimo nome. Vogliono sicuni che il mimo dei Romani fosse un' imitazione di quelle de' Siciliani; ma oltrechè questo pià sembra essere stato destinato alla lettura che non alla rappresenta-

<sup>(2)</sup> Epit. Lib. VII. c. 2.

<sup>(3)</sup> Vedi Lib. 11. §. 45.

<sup>(4)</sup> Valer. Maxim. Lib. II. c. 4. 4.

<sup>(5)</sup> Livius loco cit.

<sup>(6)</sup> Sucton. Nerone 3q.

<sup>(7)</sup> Vedi Lib. 11. 9. 45.

<sup>(1)</sup> Fedi 9. 31.

<sup>(2)</sup> Saturnal. Lib. I. c. 10.

<sup>(3)</sup> Histor. Lib. 11. c. 9.

<sup>(4)</sup> Opp. et frag. vet. poet. Vol. II. p. 1515. seq.

<sup>(5)</sup> Vedi Lib. II. 6. 45.

<sup>(6)</sup> Cicero ad Famil. Lib. IX. op. 16.

sione e per ciò era scritto con diligensa e studio maggiore (1); oltrechè nel mimo romano più si guardava all'asione del comico che non a quanto egli dicea: questo, siccome apparirà dal seguente breve discorso, sembra essere sorto da quell'umor gajo e amante dello scherzo, delle beffe e del riso, che presso a' Romani ed agli Itali si disse ave. re dato nascimento alla poesia in generale ed in particolare alla satirica (2). Era questo mimo non un regolare dramma, ma un semplice intermezzo, anzi un vero pasticcio « il quale quando non vi si può trovare esito o fine nessuno ti scappa dalle mani, e poi incomincia a strepitare la musica, e si innalsa (o, come oggi si direbbe, si cala) il sipario (3); » sicchè il principale, anzi unico suo scopo quello par fosse di destare le risa in qualunque maniera. Le buffonerie e i lassi, con cui gli attori de' mimi cercavano di esilarare gli spetlatori, erano per avventura grossolani assai, più che da teatro da trivio, e tali da piacere alla plebe, il cui favore con questi spassi si cercava dagli editori de' ludi o dagli impresarii; siccome per cagione d'esempio si legge di quello che con universale ammirazione imitava il grugnire del porco, e ne fu in un col popolo tutto castigato da quel contadino di Fedro (4), o di quell'altro, il quale rappresentava con tanta destressa il portamento, l'agire e la voce di varie persone « che più nomini parevano parlare per la becca d'un solo (5). Ben dunque si disse, ne' mimi aversi principalmente badato all'azione, e hen disse il grammatico Diomede, questi attori essere stati chiamati mimi, cioè imitatori per eccellenza, perchè o sulle scene o fuori fanno lor gesti e imitano con petulanza i detti, i fatti, i costumi e la natura degli nomini (6). » Comunque da questi pochi cenni s'intenda, che 'l mimo, siccome rappresentasione teatrale, più serviva a pascere gli occhi che non gli orecchi o 'l cuore e l'intelletto, anche questi vi trovavano il loro diletto pei frequenti urbanissimi sali e pei friszi, che ne' mimi come nelle atellane con ardimentosa libertà si scagliavano contro note e potenti persone sensa punto perdonarla al principe stesso, siccome si trova essere stato usato con Cesare (7), con Nerone (8), con Galba (9), con Vitellio (10), con M. Aurelio Antonino il filosofo (11). Avevano poi questi mimi un'altra parte, per cui agli spettatori non riuscivano meno graditi di quello che nello scorso secolo lo fossero agli Italiani le comedie colle maschere e

(1) Scaliger. Poetic. Lib. I. c. 10. Vossius Poetic. Lib. II. c. 29.

- (2) Vedi t 66. 17. 52.
- (3) Cicero pro Coelio 27.
- (4) Fabul. Lib. V. fab. 5.
- (5) Apud Burmann Anthol. Lat. Lib. IV. 20.
- (6) Lib. 111.
- (7) Sueton. D. Jul. c. 39.
- (8) Id. Ner. c. 39.
- (9) Id. eod. c. 13.
- (10) Id. eodem c. 14.
- (11) Capitolinus M. Aurel. c. 25.

le opere buffe; ed era che'l popolo nella sua corrusione gustava grandemente la licensa de' poeti che li componevano e quella degli attori che li rappresentavano; onde non astenendosi nè questi da gesti, nè quelli da parlari oscenissimi, i mimi da Ovidio si dissero licensiosi « osceni e imitanti ogui sconcessa (1), » da Lattansio « maestri di ogni corruttela e di adulterii (2), » e dal ricordato Diomede il mimo si definisce « gesto che senz'alcuna verecondia esprime qualunque discorso, ossia imitazione lasciva di azioni anche turni (3). » Crebbe in una colla depravazione questa licenza, e gianse al colmo a' tempi del perditissimo Eliogabalo, il quale « comando, dovesser gli attori rappresentare al vero quel che per altro fingevano di fare (4). » Durò il mimo in voga gran tempo e incominciò poi ad andare in disuso, sicchè Cassiodoro dopo il principio del secolo sesto ne parla siccome di cosa ridicola e omai quasi fueri di

Comunque i mimi riuscissero per la licenza infami, non è però che non contenessero di frequente anche delle sentenze pregevoli e molto atte ad ammaestrare e correggere i costumi, siccome appare da' frammenti che da noi si conoscono. Tra' poeti che di compor mimi si dilettarono sono celebri Decimo Laberio, cavaliere romano e Publio Siro che fiorirono nell'età di C. Giulio Cesare. A Macrobio si deve il più di quel poco che di questi due scrittori sappiamo. Laberio a cavaliere romano di lingua mordace e libera » avea co' suoi mimi, di cui secondo i frammenti che rimangono ne compose almeno quarantadue (5), acquistato gran fama, quando il dittatore Cesare con le sue preghiere e le istanse, siccome si intende da un prologo, tanto lo strinse, che « non osando egli misero nomo negare l'inchiesta di colui, a cui gli Iddii nessuna cosa avevan saputo negare » fatto a quel comando di nobile cavaliere spregevole e ridicoloso istrione il proprio suo mimo sulla scena egli stesso rappresentò. Dolsesi il poeta in quel prologo tutto pieno di dignità della mala ventura, che dopo sessant'anni vissuti onoratamente e con decoro lo aveva condotto a tanta umiliazione, e quest'oltraggio vendicò tassando in alcuni versi la prepotenza del dittatore di modo, che a quelle sferzate gli occhi di tutta l'udienza si volsero verso di questo; gli fu non pertanto Cesare di largo premio cortese, perchè gli dono cinquecentomila sestersii e un anello d'oro (6). Dacchè dietro i suoi frammenti non si può di questo poeta portare giudizio, non è a tacersi, che Orazio ne scrive, che s'egli avesse attribuito eleganza a' versi di Lucilio, gli sarebbe

<sup>(1)</sup> Tristium Lib. 11. v. 497.

<sup>(2)</sup> Institut, Lib. VI. 20.

<sup>(3)</sup> Libro 111.

<sup>(4)</sup> Lamprid. codem. c. 25.

<sup>(5)</sup> Opp. et frag. vet. poet. l. c. p. 1518. et 19.

<sup>(6)</sup> Macrob. Saturn. Lib. 11. c. 7. Sueton. D.

tanti suoi mimi.

stato forza d'ammirare i mimi di Laberio siccome bei poemi (1).

Puntio, che dalla patria fu chiamato sino ed era per nascita schiavo, seppe colla piacevolessa de' sali, colla nobiltà delle maniere e coll'eccellenza dell'ingegno procacciarsi la libertà; dopo di che ricevuto avendo migliore istruzione, ajutato da questa e dalla natura si diede a comporte e recitare per le città d'Italia i suoi mimi, e tanto plauso per ogni dove raccolse, che gianto a Roma con graudissima fama potè provocare a tenzone tutti gli scrittori di questo genere e tutti superarli, e tra essi lo stesso Laberio, che fino a quel dì tutti gli avea superati (2). Di questo poeta rimangono presso a duecento e settanta versi, che contengono altrettante sentenze, nitide molto, e non meno nitide che giudiziose (3); e cosa singolare è, che nou si conosce il titolo di nessuno dei

# 6. 60. La comedia e la tragedia.

Dopo quanto nella sezione seconda (dal 6. 30 al 36) si disse in particolare de' poeti drammatici latini, e dope i pochi cenni che ivi occasionalmente si fecero intorno alcuni comici, i quali pel tempo in cui vissero possono appartenere alla presente età, resta che ora si venga ragionando di que' poeti che scrisser tragedie, dacche degli scrittori di comedie già si parlò (4). Molti felici ingegni in queste nel presente periodo si esercitarono; ma sebbene i Romani avessero a giudisio d'Orasio (5) per questa specie di poesia egregie disposizioni, e quelli di questa età per cultura e dottrina superasser gli antichi, non ne seppero uguagliare i progressi. Di ciò saranno per avventura state più d'una le cause, e tra queste sembra meritare particolare attensione la circostanza, che pià non potendosi le comedie o le tragedie hene gustar ne' teatri (6), vi si attendeva più che per iscrivere in effetto una tragedia per certo letterario esercisio, e purche questo principale fine si ottenesse, poco si curava la condotta dell'ideato poema. Tra quelli che in questa età della poesia tragica si dilettarono si veggono ricordati C. Giulio Cesare Strabone (7), Tisio (8), C. Giulio Cesare Dittatore (9), Q. Tullio Cicerone (10), Augusto Imperatore (11), C. Tisio Settimio (12), Turanio e

- (1) Saty r. Lib. I. sat. 10. v. 1. ad 5.
- (2) Macrob. loco cit.
- (3) Opp. et frag. veter. poetar. l. cit. p. 1520 et sij.
- (4) Vedi il 6. 35.
- (5) Epistol. Lib. II. v. 161.
- (6) Vedi il §. seguente.
- (7) Cicero Brutus 48. Asconius ad Cicer. Oral. pro M. Scauro.
  - (8) Cicero Brutus 45.
  - (9) Sustonius Divo Julio. c. 56.
  - (10) Cicero Epist. ad Q. frat. L. III. ep. 8. 8. 9.
- (11) Suetonius Aug. c. 86. Macrobius. Saturnal. Lib. II. c. 4.
  - (12) Horatius. Epist. Lib. I. ep. 3. 9.

Gracco (1), Cassio da Parma, Mecenate e forse alcun altro. Più di tutti questi si distinsero Asinio Pol-

lione, Lucio Vario o Varo e P. Ovidio Nasone. Asinio Pollione, di cui avverrà di far mensione

più volte, viene siccome tragico ricordato da Orazio (2) e da Virgilio lodato siccome unico tra' suoi coetanei (3); ma sebbene egli sembra avere scritto più di una tragedia, non se ne conosce nessuna, ansi neppure un sol verso. Di L. VARIO, amicissimo di Virgilio e di Orazio, e che si peritò anche

nel genere epico (4), si ricorda una tragedia intitolata il Tieste, e una chiamata la Medea di P. ovidio masonu, poeta di quel valore che si dimostrò; ed è da notarsi, che di queste due dagli an-

tichi cotante esaltate opere nen sono giunti a noi se non solo tre versi, uno della prima e due della seconda. Si disse che queste due tragedie furono

dagli antichi molto lodate. Ecco come ne giudicò Quintiliano, il quale come fu fatto vedere (5) così poco si mostra soddisfatto della comedia latina. « Il Tieste di Varo si può mettere a paragone con

qual si voglia de' Greci; e la Medea di Ovidio mi sembra dare a conoscere, di quanto questo nomo sarebbe stato capace, se in luogo di secondare il suo ingegno l'avesse saputo moderare (6). » A questo giudisio quello s'accosta d'un altro antico. « Non v'ha d'Asinio o Messala alcun libro che

abbia acquistato sì gran fama, quanta ne conseguirono la Medea d'Ovidio o 'l Tieste di Varo (7). > A osservare, che questi due uomini, i quali dovevano conoscere le tragedie di Asinio Pollione, come ne conoscevan le orasioni e le istorie, di quelle non fanno parola, egli sembra potersi conghiet-

turare, ch'esse a quelle degli altri due fossero mol-

6. 61. Cagioni per cui da' Latini furono in questa età così poco coltivate la tragedia e la comedia.

La poesia drammatica fu, come si dimostrò, la prima specie di regolata poesia che si conoscesse da' Romani, quando dopo assoggettata l'Italia incominciarono alquanto a dirossarsi e ingentilire. Nè pochi furono i poeti che fin da quel primo principio si diedero a coltivaria, sicchè presso i grammatici e altri antichi si possono raccogliere i nomi di ben verso cinquanta scrittori di tragedie e di altrettanti scrittori di comedie, di favole atellane o di mimi. Nè fu solo la prima specie di poesia che si coltivasse con qualche studio, ma quella che pri-

- (1) Ovidius ex Ponto Lib. IV. 16. 29.
- (2) Carmin. Lib. 111. 1. v. 6. sq. Sat. L. 1. Sat. 10. P. 42.

ma d'ogni altra si coltivò con successo; perchè in

que' primi tempi fiorirono i più valenti poeti tra-

gici e comici, quali Ennio, Pacuvio ed Accio, quali

- (3) Egl. VIII. v. 9.
- (4) Horet, Satyr. L. I. Sat. 10. v. 43.
- (5) §. 36. (6) Instit. Orator. Lib. X. c. 1.

to inferiori.

- (7) De caus, corrupt, eloq. 12.

Plauto, Cecilio, Terenzio ed Afranio; dove di questa età, che pure è quella del massimo splendore della letteratura latina, non veggiamo celebrate se non due sole tragedie, due scrittori di mimi, e due o forse ben tre di atellane. Di questa cosa, la quale può a prima vista apparir sorprendente, volendo investigare le cause, egli sembra che altre se n'abbiano a rintracciar ne' poeti medesimi, altre nel popolo e altre nelle pubbliche istituzioni.

Cinque si dimostrarono essere state le diverse specie di ludi o spettacoli, a cui il popolo remano prendeva particolare diletto: i circensi, gli scenici, i combattimenti di gladiatori, le cacce di fiere e le naumachie (1). Antichi quanto Roma medesima sono i primi principii dei ludi circensi (2); gli scenici vi nacquero informi e rozzi l'anno 363 avanti l'era volgare, e penarono degli anni parecchi oltre duecento prima di assumere una forma di rappresentazione teatrale alquanto migliore (3); i combattimenti di gladiatori ebbero il loro principio del 264, e quella prima volta non duellarono più che tre coppie (4); quattordici anni appresso ebbe luogo l'accisione di alcuni elefanti tolti a' Cartaginesi, e di là vennero a mano a mano le cacce di fiere (5); ultime furono le naumachie, le quali non incominciarono se non nella dittatura di Cesare (6) Da questi pochi cenni si scorge, che i ludi scenici sono dopo i circensi lo spettacolo più antico; e molti argomenti comprovano ch'essi furono gran tempo auche uno de' più graditi; imperciocchè lasciando che Roscio ed Esopo formavano la delizia delle persone più colte, s'intende da Cicerone e da un altro scrittore, che i dotti amavano di leggere i drammi tragici e comici de' poeti latini e di trarre da essi e precetti ed esempii, il che mostra che la lettura ne doveva esser molto frequente e usitata (7). E quanto il popolo gustasse gran tempo questo spettacolo appare singolarmente da ciò, che 'l senato, come s'ebbe a ricordare in altro luogo, avea dovuto ordinare ch'esso v'avesse ad assistere in piedi (8) "onde per la comodità di starsi a sedere non logorasse le intiere giornate in teatro (9). ,, Piaceva cotanto questo spettacolo per la sua novità, e perchè o per questa o per altre ragioni tanto piaceva, molti si affaticavano di venire in fama scrivendo tragedie o comedie.

Ma 'l più di questi poeti, secondo che per noi se ne può giudicare, sicuro che qualunque dramma offerissero al cupido popolo, gli riuscirebbe siccome novello gradito, o per fuggir fatica, o per più pronto guadagno, non altro solevano che tradurre

(1) V. Libro 1. 6. 22. al 26.

o imitare i Greci, e sempre dipingevano greci comini e greci costumi. La qual circostansa congiunta al cooperare di alcune altre, si pub dire essere stata cagione che la poesia latina non si elevasse in questa specie a quella eccellenza che nelle altre si vide. Imperciocchè se i tragici più antichi avessero voluto o saputo introdur sulle scene uomini romani o que' bellissimi fatti o miti romani o italici, onde è stato arricchito il teatro moderno: essi avrebbero per avventura potuto destare nel popolo per questa sorte di divertimenti quell'interesse vivissimo che lo animava per tutte le patrie cose; laddove la mitulogia e la storia e i costumi greci che servivano di argomento a que' lor drammi essendo a' più sconosciuti o almen poco noti, non potevano invogliare la moltitudine ad altro più che ad esserne semplicemente curiosa. Ma quand'anche que' primi poeti non avessero in questa guisa nella scelta degli argomenti peccato, si può dubitare, se le rappresentazioni drammatiche sarebbero mai divenute pe' Romani passione dominante siccome furo pei Greci. Imperciocchè quel popolo non aveva animo poetico come fu dimostrato (1); nè mai godette, se non sotto gli Imperatori, quel pubblico o privato osio, nè mai furono sue doti quella vivacità e gentilezza per cui solo può venire in fiore il teatro; e allorquando dopo la metà di questo periodo l'amore per le lettere e l'incivilimento s'incominciò a rendere tra' cittadini men raro, dne nuovi ostacoli si opposero al perfezionamento del teatro. Fu l'uno che dandosi la maggior parte degli spettacoli, e tra questi i più grandiosi, a spese di chi aspirava agli onori o de' magistrati, gli sditori de' ludi con essi miravano a cattivarsi il favore de' cittadini e a guadagnarne i suffragii, e percib si studiavano d'ufferire al popolo que trattenimenti che sapevano dovergli riuscir più graditi; e quanto si narrò essere verso la fine della precedente età avvenuto nelle due prime rappresentazioni dell' Ecira (2) ci mostra, quali essi dovessero essere in questa; perchè peggio assai che a' tempi di Terenzio era a quelli di Orasio. In questi non la sola plebe si annojava delle rappresentazioni drammatiche e dimandava fiere ed atleti, ma fino quegli spettatori che per aver lettere e migliore coltura non parevano dover trovar gran piacere in quelle cose. Intendiamo pur anche da Orasio, che di molti si recavano al leatro per pascervi gli occhi colla vista delle deco. razioni e delle nuove e ricche vesti, e che 'l loro cicaleccio anzi il frastuono superava il muggire delle tempeste e quello del mare (3). Come dunque i poeti invogliarsi di scrivere per tali spettaturi, come gli editori de' ludi eccitarli, incuraggiarli, come per una comedia sperare un prezzo che proporzionato fosse a quello di ottomila sesterzii che nella precedente età era stato per gli Adelli pagato a Terenzio (4)? L'altro estacolo era, che

<sup>(2)</sup> V. Lib. I. §. 22.

<sup>(3)</sup> lvi §. 23.

<sup>(4)</sup> Ivi §. 24.

<sup>(5)</sup> Ivi §. 25.

<sup>(6)</sup> Ivi (. 26.

<sup>(7)</sup> Cicero de Finib. Lib. I. a. 2. Id. de opt. gen. orat. 8. Auctor Rethoric. ad Herena. Lib. 11. 22. et 1V. a 22. ad 26 et alibi.

<sup>(8)</sup> Valer. Max. Lib. IV. c. 4.

<sup>(9)</sup> Tacit. Annal. Lib. XIV. 20.

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 50.

<sup>(2)</sup> Vedi 6. 35.

<sup>(3)</sup> Horat. Ep. Lib. II. ep. 1, v. 182 ad 208.

<sup>(4)</sup> Terent. vita ap. Sucton.

non potendosf la teatri scoperti e capaci di trenta e quaranta mila persone per nessuna arte ottenere, che gli attori venissero intesi in tutte le parti
di così vasto edificio, non vi si potevano da tutti
gustare le bellesse del dramma; e fu allora che
alla nobile declamazione si preferirono le caricature e i lazzi delle atellane e dei mimi, e che Pilade e Batillo incominciarono a beare colle lor
danze e cogli atteggiamenti l'immensa moltitudine che non mai sazia traca ad ammirarii; e fu
allora che con Afranio ebbe fine la buona comedia, e le tragedie si composero per esercisio e per
passatempo de' letterati, non per farle rappresentare.

SCRITTORI DI PROSA.

6. 62. Divisione.

Non è forse così agevole ridurre in determinate classi come quelle di verso le opere di prosa che di questa età sono a noi pervenute o di cui si ha

qualche contezza o memoria; imperciocchè strettamente parlando esse si possono dire tutte appartenenti a un genere solo, in quanto di questi tempi tutte tendevano ad istrnire, non essendo ancora invalsa come ne' giorni nostri la smania di pobblicare tanto numero d'infelici libri, i quali, perchè mirano a dilettare adulando alle passioni e più pascendo la fantasia che esercitando l'intelletto, sviano la povera gioventh dagli studii utili e necessarii, le sono cagione di perdita infinita di presioso tempo, e ne guastano l'innocente cuore e i santi costumi. Ma sebbene nno fosse come si diceva lo scopo di tatt' i prosatori di garsta età: nondimeno si possono le opere loro distinguere secondo che o mirano semplicemente a istruire in un qualche genere di lettere, di scienze o di arti, o che a questo fine comune di tutt' i libri buoni congiungono uno speziale e più curato studio dello stile e della dizione; per la qual cosa a quella classe altre due se ne faranno seguire, delle quali l'una comprenderà gli oratori, l'altra gli storici.

## SEZIONE TERZA.

SCRITTORI CHE ISTRUISCONO IN LETTERE O SCIENZE.

63. I Grammatici. — §. 64. I Retori. — §. 65. Studio della filosofia ; — §. 66. perchè si collivasse da' Romani. — §. 67. Autori che ne scrissero. — §. 68. Scienze fisiche e matematiche. — §. 69. Economia rustica. — §. 70. Medicha. — §. 71. Giuripprudenza.

6. 63. I Grammatici.

Fu mostrato nella storia di questo e del precedente periodo, come i primi poeti latini incominciassero in Roma a insegnar belle lettere; come i Romani venissero da' Greci condotti a studiare grammatica, e come quest'arte presso questi due popoli avesse sfera di maggiore estensione che non presso di noi; imperciocchè per testimoniansa di Cicerone e Varrone, nomini l'uno e l'altro di questa età, essa oltre la grammatica propriamente detta comprendeva tutta in generale la letteratura, e insieme la critica e la filologia, a cui si aggiugnevano l'erudizione e l'antiquaria siccome indispensabili per l'intelligenza e l'illustrazione degli antichi scrittori (1). I Romani fattisi per impulso e colla scorta de' Greci a coltivar questi sta. dii loro diedero per ciò che risguarda l'erudizione e l'antiquaria una tendensa molto più utile che non que' loro maestri o 'l più de' letterati del secolo XVII., i quali non sembrano aversi altro prefisso che di sapere e ostentare, che sopra un dato argomento tutto quello sapevano ch'era stato scritto da chi gli aveva preceduti; dove i Romani per non potere in queste due età perdere il tempo in disutili studii, per essere attaccatissimi alle patrie tradizioni, alle istituzioni ed ai riti, e per ri-

(1) Cicero Orator, 42. 43. Varro ap. Diomedem grammat. Lib. II.

guardare con certa religiosità e riverenza le antiche formole sacre e sosì le forensi, indiriazarono
tatte le loro ricerche alla pratica e agli usi della
vita politica. A così fare furono mossi parte dal
nasionale carattere e parte dalla necessità; imperciocchè essendo per lunghi secoli state in vigore
le leggi dei Re, e così quelle de' primi tempi della repubblica e di poi quella delle dodici tavole, ed
essendo in tale intervallo di tempo avvenute importantissime mutazioni e nel governo e ne' costumi e nell' incivilimento e nella lingua, necessarie si resero non poohe indagini sulle patrie autichità e in particolare sul linguaggio.

Cotanto essendo vaste il campo della grammatica e i Romani delle loro antichità studiosissimi. non è a stupire, se di molti scrissero que' tanti libri intorno a cose religiose morali e politiche, de quali si trova presso gli antichi menzione, Nessono di questi è a noi pervenuto; ma a osservare che in questo e nel precedente periodo ne farono antori uomini sommi e occupatissimi nel governo e nel foro, si scorge, come le opere loro devono quanto alla maniera e allo scopo aver differito da quelle degli oziosi grammatici, che verso la fine di questo periodo e più nel seguente presero a speculare sopra queste materie. Ma siccome di questi molti trattati di erudizione non si conoscono se non gli autori ed i titoli, e non si vogliono affastellar quelle opere che secondo l'odierno modo di vedere vanno disgiunte: se ne farà qualche cenno a' luoghi

opportuni e a questo si dirà unicamente degli scrittori che anche da noi si direbber grammatici. Di essi però se ne ricorderanno sol quattro; due perchè se ne conoscon le opere, e due onde anche per questa parte si scorga che nomini diversi da que' d'oggidì fosser questi Romani, presso cui M. Valerio Messala, insigne oratore, nomo di stato e capitano, e un uomo qual si fu Cesare il Dittatore non isdegnarono d'occuparsi di quegli studii che da noi siccome puerili si abbandonano a' pedagoghi ed ai pedanti, perchè non sappiamo o non vogliamo comprendere, quale cosa d'infinito momento sia e per ogni nomo e per ogni popolo la coltivazione della sua lingua, e quanto importi ch' essa venga studiata e insegnata non solo da chi visse tra' ragaszi ed i libri, ma da chi visse tra' libri e gli nomini e'l mondo. Primo tra questi scrittori è per ordine di età e per sapere M. TEBENZIO VARRO. ME. Sono unanimi e Cicerone e Seneca e Plinio e Quintiliano e Lattansio e S. Agostino e tutti gli antichi che ne videro le opere in dichiararlo il più dotto e 'l più erudito di tutt' i Romani: ma siccome lungo sarebbe addurre gli elogi che tutti ne fanno, qui vuolsi mostrare unicamente quale e quanta fosse la diligenza e laboriosità sua, e a tale oggetto basterà la testimonianza di S. Agostino, il quale dice che "Varrone tanto lesse ch'egli sembra maraviglia come gli avanzasse tempo di scrivere alcun che, e tanto scrisse che appena si crederebbe potersi tanto leggere da alcan nomo (1).,, Eppure quell'uomo, che a leggere e scrivere tanto basto, aveva percorso ordinatamente tutta la lunga e faticosa carriera degli onori, e tanto si era nella mitisia distinto che Pompeo annoveratolo nella guerra piratica tra' suoi legati a lui accordò il premio d'una corona navale (21, e nella guerra civile gli affidò il governo d'un esercito nell'Ispania. Spogliato di questo dal vincitore Cesare lasciò le parti che fino allora aveva seguito, e statosi in quella gran lotta di mezzo, riuscì carissimo al Dittatore e in letterario osio si visse, finchè nella proscrizione de' Triumviri corse pericolo di perdere colle sostanze la vita. Salvò questa ma con perdita di tutt' i suoi libri e restituitosi a Roma dopo cessata quella fortuna visse grandemente onorato fino all'estrema vecchiessa e mort in età di ottanta otto anni l'anno 27 av. l'era volg. Scrisse egli, siccome si raccoglie da' titoli di que' suoi libri che si conoscono, si può dir d'ogni parte dello scibile umano; e malgrado ehe non poco tempo spendesse nel maneggio de' pubblici affari, era omai nell'età di settant'anni arrivato a dettare non meno di 490 libri di vario argomento (3), a cui altri non pochi in appresso ne aggiunse. Di sue tante fatiche non abbiamo se non piccolissima parte, di cui a questo luogo appartengono i ventiquattro libri de latina lingua, de' quali però non ne possodiamo che sei, e anche questi con qualche lacuna; cioè il IV. il V. e 'l VI. che trattano dell'etimologia, il VII.

(1) De Civit. Dei Lib. V1. 3.

PVIII e 'l IX in cui si ragiona dell'analogia; degli altri non rimangono se non pochi frammenti. A vedere che Varrone nei primi si studia con ogni possibile diligenza di rintracciare un'origine patria delle voci latine, sicchè molte delle sue etimologie poco garbano a chi vuol derivar tutto il latino dal greco, dobbiamo grandemente compiagnere che sieno perdute le sue opere di argomento istorico e cronologico; perchè dicendo di esse Cicerone: « noi, che a guisa di ospiti andavamo vagando ed errando per la nostra città, fummo da' tuoi libri come introdotti in casa, sicche pure una volta potessimo sapere chi fossimo e dove (1): » forse gran luce si spargerebbe sulla nostra storia più antica, nè essa sarebbe intessuta di tradizioni e favole greche,

Di m. VERBIO FLACCO, già menzionato tra' più illustri maestri di grammatica, noi conosciamo in
alcun modo due opere; una de' Fasti Prenestini
di cui possediamo quattro frammenti, ed un'altra
della significazione de' vocaboli di volume molto
maggiore, e per le rarissime notisie religiose e politiche di pregio infinito; di questa noi abbiamo i
franquenti del compendio che ne fece il grammatico Sesto Pompeo Pesto, e l'ulteriore compendio
in che l'opera di Festo fa ridotta dal dotto Longobardo Paolo Diacono.

Degli altri due grammatici di cui si disse voler far qualche cenno uno è c. GIULIO CESARE, il quale non potendo con quel suo immenso ingegno mai aver posa, una primavera, mentre dalla Gallia Cisalpina si conduceva oltre l'Alpi all'esercito, compose per viaggio due libri dell'analogia, che da lui furono intitolati a Cicerone e insieme a molte altre opere sue sono periti (2); e 'l secondo è m. Valerio messala, di cni si veggono ricordati da Quintiliano certi trattati sopra alcune parole e alcune lettere (3): dell'uno e dell'altro di questi scrittori sarà discorso a suo laogo.

# §. 64. I Retori.

A' grammatici continuano i retori; e in questo proposito potrà a qualche lettore parer singolare, come coltivandosi in Roma l'eloquenza a quel segno che si venne e si verrà dimostrando, di così pochi Romani, tranne qualche retore o grammatico di professione, si sappia che dell'arte oratoria scrivessero. Di ciò oltre il noto carattere, per cui questo popolo non amava gli studii speculativi, due sembrano essere state le cause; l'una che venendo i Romani iu pressochè tutto il presente periodo ammaestrati nel dire più che per via d'una sistematica istruzione scolastica per via della propria osservazione e dell'uso, essi la cura d'avviarvi i fanciulli e d' istruirli ne' primi elementi abbandonayano, siccome cosa indegna di sè, a que' retori di cui si discorse (4), vale a dire a nomini che non sa-

<sup>(2)</sup> Plin. Hist. Nat. Lib. VII. 30.

<sup>(3)</sup> Aul. Gell. Noct. 4tt. Lib. 111. c. 10.

<sup>(1)</sup> Acad. quaest. L. J. 3.

<sup>(2)</sup> Suctonius D. Jul. c. 58.

<sup>(3)</sup> Instit. Orat. L. I. c. 13.

<sup>(4) 6. 46.</sup> 

pevano, e per loro condizione non potevano fare di meglio. L'altra causa s'intende da Cicerone, il quale scrive, che i Romani non che di dettare precetti di retorica avevano a mala pena tempo di poterla studiare, perchè tanto più solevano venire adoperati nel dire, quanto più nel dire valevano (1). V'ebbe però chi anche in mezzo a costanti e così gravi affari se ne diede il pensiere, e l'esempio del vecchio Catone fu imitato dagli insigni oratori m. Antonio, e Quinto obtensio, il primo de' quali di quest'arte compose un piccolo trattato, ma non completo e alquanto magro e digiuno (2), e l' aitro un trattato « de' luoghi comuni per messo di cui si trattano le quistioni così in generale (3). » Venne poi Cicerone, il quale parte per desiderio di giovare a' suoi e d'acquistar fama, parte per occupare l'ozio, a cui nelle vicende civili si vedea condannato, volle mostrarsi come sommo dicitore anche sommo maestro dell'arte del dice.

## Cicerone.

Nacque M. TULLIO CICERONE nel municipio d'Arpino di famiglia equestre il di 31 gennajo dell'anno 105 avanti l'era volgare, e fu dal padre mandato a Roma ancor giovinetto insieme col fratello Quinto e certi altri congiunti, onde sotto la direzione di quell'insigne oratore L. Crasso applicare a quegli studii, a cui la nobile gioventà romana soleva (4). Qui ebbe tra' primi maestri il poeta Archia, che in seguito fu da lui con quella bella orazione difeso; e forse si fu in quella scuola che l'animo suo grande e gentile prese cotanto amore per la poesia, che ancora fanciullo compose il suo Ponzio Glauco, e nella prima adolescenza tradusse i fenomeni di Arato e alcuni squarci d'Omero (5), e nella virilità cantò le lodi di C. Mario e 'l proprio suo consolaio, onde ebbe fama di valoroso poeta (6). In questa scuola d'Archia o in alcun'altra egli e per l'amabilità e la rarissima eccellensa dell'ingegno e per la sorprendente facilità nell'imparare in tal maniera si distinse e cotanto si rese caro a' condiscepoli e così se ne fece amare e ammirare, che non solo spontanci del più degno luogo lo onoravano, ma invitavano i genitori a vedere così stupendo miracolo (7). Chiamato da naturale inclinazione e da ardentissimo desiderio di gloria alla difficile ma splendida carriera dell'eloquenza e avviato e scorto in quella da Crasso, per suo consiglio lasciando i poco stimati retori latini si diede a frequentare le lexioni de' greci (8), dedicandosi a questo studio con ferreo proponimento di riuscir nomo di vaglia,

- (1) De Orat. Lib. 1. 16.
- (2) Quintil. l. cit. Lib. II. c. I.
- (3) Cicero Orat. 5, Quintil. Instit, Orat. Lib, III.
  - (4) Idem de Orat. Lib. II. 1.
- (5) De Nat. Deor. Lib. 11. 41. de Finib. L. V. 18.
  - (6) Plutarchus Cicer.
  - (7) Idem ibid. Ovidius Fast, Lib. V. v.
  - (8) Cicero apud Sueton. de cl. rhetor. c. 2.

e dispendendo con incessante applicacione "i giorni e le notti in apprendere ogni maniera di sciense (1). .. E se nel fare la descrizione degli studii giovanili di Crasso, Cicerone, siccome sembra, descrive i suoi proprii: egli soleva su' primi tempi per arricchir nella lingua ingegnarsi di rendere con altre parole un qualche squarcio di un poeta od oratore latino, finchè avvedutosi della viziosità di quest'uso più tardo prese a tradurre nella sua lingua dal greco (2); siccome fece co' poemi di Arato, co' tre libri degli Economici di Senofonte, e col Protagora e col Timeo di Platone, colle orasioni di Eschine e Demostene per la corona. A conoscere sempre più a fondo il latino studiava, giovane e vecchio, con gran diligenza quegli "antichiasimi scrittori pieni di ingegno, ma privi di arte, da cui confessa avere imparato moltissimo (3); 50 e per saper bene usar la lingua nel dire declamava ogni giorno con questo o con quell'amico, il più delle volte in greco, e talora in latino, e ogni giorno si conduceva ad ascoltaro chi con maggior riputasione perorava nel foro (4). E siccome egli ai era dato all'elognensa per poter con essa acquistar lande e fama e col favor che gliene venisse sollevarsi agli onori ed entrar nella curia: s'applicò con particolare studio ad altre due scienze che grandemente gli potevano a questo suo intendimento giovare. Erano queste la giurisprudenza e la 6losofia; onde "volendo del diritto civile conoscere quanto fosse necessario ad un oratore (5), ,, v' attese secondo l'uso della romana gioventù frequentando assiduamente la casa di Scevola l'angure (6) e dopo la morte di lui quella di Scevola il pontefice (7). Con impegno maggiore invitato "dalla varietà e dall'importansa delle cose che da essi s'inseguavano (8),, si pose in pari tempo ad udire i più insigni filosofi che in Roma v'avesse; e a questo studio con maggiore impegno che non alla giurisprudenza si dedicò, perchè questa scienza grande vantaggio gli apportava e per la teoría e per la pratica dell'arte oratoria. Imperciocche i filosofi non solo spiegavano meglio e più acutamente che non i retori la topica e la dialettica (9), ma di molte e molte cose ragionavano utili e necessarie a sapersi a un oratore che voglia far qualche pompa di dottrina; e le dispute loro e le sottigliesse e i cavilli più che non le verbose e slombate declamazioni giovavano per le contensioni forensi. Nella filosofia ebbe dunque maestro un Fedro, che per avventura era epicureo (10); ma siccome quella setta non curava punto la logica nè la dialettica (11), l'ab-

- (1) Bruto 90.
- (2) De Orat. L. 1, 34.
- (3) Quintil. Instit. Orat. Lib. X. c. 1.
- (4) Bruto 90.
- (5) Idem 40.
- (6) Laslio 1.
- (7) De legib. Lib. I. 4.
- (8) Bruto 89.
- (9) Topicor. 2. de Invent. Lib. 1. 23.
- (10) Famil. Lib. XIII. epist. 1.
- (11) De Finib. Lib. 1. 7.

bandonò per darsi a guidare agli stoici ed agli accademici, Perciò udì appena uscito de' fanciulli, e poi tenne in casa fino alla morte lo stoico Diodoto, cui ricorda in più luoghi (t) e con lui ogni giorno nell'oratoria e nella dialettica si esercitava (2). Contava già Cicerone vent'anni e già era stato preparato a ricevere gli insegnamenti de' più gravi e valorosi maestri, quando le vicissitudini della guerra mitridatica costrinsero Filone di Larissa, capo degli accademici, a riparare in Roma, e in Roma si condusse Apollonio Molone "sommo oratore e maestro d'eloquenza;,, e Cicerone si fece con somma avidità ad ascoltar l'uno e l'altro (3). Dopo avere in questa guisa continuato indefesso nello studio e nell'esercizio, finalmente in età di ventisei anni si produsse la prima volta nel foro per difendervi P. Quinsio (4), ed essendo due anni appresso per cert'affare de' Rodii tornato a Roma il ricordato Apollonio, gli si tornò a dare a istruire (5); e fu questo il ventesimo ottavo anno dell'età sua, in cui avendo assunto la difesa di Sesto Roscio Amerino il fece con tale successo, che gliene venne fama d'oratore, a cui si potesse con sicuressa commettere ogni causa qualunque (6). Ma per sì lieti auspicii nulla ei rimise della diligenza usata fin qui; perchè trasferitosi sotto colore di rinfrancar la salute nella Grecia e nell'Asia in quel viaggio oltre due auni consumò tutti que' luoghi visitando, dove insegnava qualche filosofo o retore di maggior grido. Stettesi in Atene ascoltando per mess' anno Antioco d'Ascalona che nell'Accademia era successo a Filone, e si studiava di conciliare i placiti della sua scuola con quelli degli stoici, e in Rodo visitò con frequenza lo stoico Posidonio che in seguito diventò suo famigliare (7). Udì in Atene il retore Demetrio di Siria, e nell'Asia Menippo di Stratonica che a lui parve più giudisioso e pulito d'ogni altro, Dionisio di Magnesia, Eschilo di Gnido e Senocle d'Adramito e con tutti nel dire si esercitò. Dal continente passò nell'isola di Rodo, onde la terza volta approfittare degli ammaestramenti e degli avvisi di quel suo ammirato Apollonio (8); e pregatolo che ascoltare il volesse e osservare i suoi difetti e correggernelo, come udì il retore scusarsene per essere ignaro del latino si mise a declamare in Greco; e'l fece con tauto possesso di quella lingua e così assennatamente e con tanto bel garbo che gli ascoltanti rimasero tutti pieni di stupore, e Apollonio, statosi alcun tempo come maninconico e sensa dir nulla, in queste parole proruppe : "io t'ammiro, M. Tullio, e ti lodo; ma muovemi a compassione la Grecia, a cui per te si toglie e trasporta a' Romani quell'unico orna-

(1) De Nat. Deor. Lib. I. Acad. quaest. Lib. IV. ad Famil. Lib. XIII. ep. 16.

- (2) Bruto 90.
- (3) Idem 89.
- (4) Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. XV. c. 28.
- (5) Bruto 90.
- (6) Idem ibid.
- (7) De Nat. D. Lib. 11. 34.
- (8) Bruto 91.

mento delle lettere e dell' eloquenza che le era restato (1).,, Rinvigorita la voce ed il corpo, e cresciuta pei detti di così autorevole giudice la forza che in sè stesso sentiva, Cicerone si restituì a Roma, ed essendosi accorto di peccare nel gesto si diede scolare a Roscio ed Esopo celebri attori (2). Corretto per opera di que' due maravigliosi maestri anche quest'ultimo difetto, e superato pei conforti del padre e degli amici certa sua timidezza prese a perorare diverse cause: e illustratosi in esse, sicchè in breve fu annoverato tra' primi oratori (3), dimando ed ottenne la questura, e apertasi coll'eloquensa la strada agli onori, per l'eloquenza tutti nel legittimo tempo li conseguì con favore ed ammirazione de' grandi e del popolo.

Questa parte della vita del principe degli scrittori latini si volle narrare alquanto distesamente, onde la gioventù che mai fosse per leggere questo libro coll'esempio d'un tanto e sì raro ingegno comprenda, che per riuscire in un'arte o uno studio a non ordinaria eccellenza non bastano quantunque felici si sieno le buoni disposisioni sortite dalla natura, ma che vi si debbe accoppiare una diligenza ostinata e instancabile. La lunghezza del discorso fin qui tenuto sulla giovane età di Cicerone verrà compensata col silenzio sotto cui si passeranno le susseguenti; perchè non avvendosi qui a considerare se non lo scrittore, tacendo le imprese sue e le vicende, notissime a chi ha qualche tintura della storia romana, unicamente si ricorderà, com' egli ebbe a morire del 42 in età di sessanta quattro anni per comando de' triumviri. Per tale motivo questa narrazione lasciando e lasciando gli elogii che a una bocca ne fanno gli antichi e i moderni siccome inutili per chi è in grado di gustarne le opere, brevemente si dirà, quale nomo egli si fosse. Fu dunque della patria, d'ogni maniera di studii e d'ogni cosa bella amantissimo, e perciò anche della virtà; ebbe cuor generoso e gentile, aperto sempre all'amicizia, alla gratitudine e ad ogni nobile sentimento. Nessun vizio si può dire avere in lui allignato; non così una qualche o debolessa o difetto, come la poca fortessa e un'eccessiva brama di vivere in rinomanza e in onore: ma con tutti questi nei che si scorgono nel suo carattere chi bene si fa a considerare quest'uomo, conoscendolo più, lo amarà sempre più; e chi vuole conoscerlo bene lo ha a studiare non tanto nelle opere oratorie o nelle filosofiche, le quali si possono dire scritte con ostentazione, ma o nelle lettere famigliari o in quelle al suo Attico, in cui sens' alcun velo dispiega gli intimi recessi del cuore.

Molte opere e come si vedrà di vario argomento e maniera, ma tutte nel loro genere di merito sommo e le più di tal finitessa che ad alcuno parve quasi soverchia, noi abbiamo di Cicerone, e attre da lui se ne scrissero che non sono a noi pervenute; sicchè reca stupore, come tante e di così gran pregio se ne potesser comporre da un nomo, che

- (1) Plutarch, Cicerone.
- (2) Id. ibid.
- (3, Bruto 92.

presso a trent'anni ebbe a difender le cause di maggiore momento che a' suoi di si agitarono, che tutte le magistrature della sua patria sostenne e in tutte si segnalo, che anche privato si reputò guida e splendor del senato, che tre de' migliori anni logorò nell' esiglio e nel governo della Cilicia, che visse in così turbulentissimi tempi, che mantenne viva e continua corrispondensa cogli amici e cogli nomini- più illustri de' tempi suoi. Ma cesserà lo stupore osservando ch'egli non lasciava andar male nessun ritaglio di tempo, e tutti dava allo studio que' giorni, in cui per osiare si riduceva nelle sue ville (1).

Perchè in questa vita letteraria di Cicerone cotanto si ebbe a commendare l'indefessa sua diligenza e la laboriosità, pare doversi qui presentare a' lettori un prospetto di tutte le opere che da lui si composero rimettendo a luoghi più opportuni la distinta mensione d'ognana di esse. Incominciò dunque giovinetto e appena uscito dalle prime scuole a raccogliere e ordinare quanto della retorica vi aveva imparato (2) e ne formò i quattro libri dell' Invensione ; opera ch' egli in seguito riputava da fanciallo e indegna di sè (3), e di cui possediamo i soli primi due libri. Messosi adulto con più forte risolusione allo studio dell'eloquenza e per amore di essa a quello della filosofia e del diritto, e prodottori nel foro in quella età che si disse, bene oltre trent' anni con brevi intervalli d'interrusione vi si adoperò instancabile nella discussione degli affari dello stato e nelle più importanti cause così pubbliche come private. Delle moltissime orazioni ch'ei disse noi ne conosciamo cinquantasei, alcune intiere, altre per maggiori o minori frammenti; ma che esse fossero più si può conghietturare dalla fama in cui Cicerone sall e dall'officiosità di cui tante volte si vanta (4), e dalle seguenti parole: " nessun oratore nè anche in quella disoccupazione di cui godono i Greci scrisse tante cose, quanto ne furono scritte da noi (5).,, Intermessa alquanto la pratica del foro sensa però intralasciarla del tutto si valse di quest'osio per compor de' libri di vario argomento. Primi forono i tre dell' Oratore nell' anno 55 avanti l'era volg., indi vennero del 53 i sei della Repubblica, a' quali tennero dietro quelli delle Leggi. Quando per le note vicissitadini ebbero a tacere il foro e la curia pacquero del 46 il Bruto e nell'anno seguente l'Oratore ; è ignoto il tempo in cui furono composti i tre piccoli trattati retorici, di cui avverrà di parlare in questo paragrafo. Le ultime opere a cui attese furono le filosofiche, le quali tutte vennero scritte nello spazio di soli due anni dal 44 al 42, dalla morte della Tullia a quella di Cicerone medesimo, e verranno distintamente annoverate nel §. 67. Oltre queste e le opere retoriche e le orazioni e le tradozioni già mentovate si hanno di

(1) De Legib. L. I. 3.

quest' operoso scrittore tre raccolte di lettere; due divise in sedici libri, una a' Famigliari, l'altra a T. Pomponio Attico, e una terza in tre al fratello Quinto; non poche altre che non erano comprese in queste tre collezioni sono perite; e quelle che noi possediamo appartengono agli ultimi vent'anni della vita di Cicerone.

Di tanti e così diversi suoi scritti sette vanno pel loro argomento riferiti a questo laogo, e sono i due libri che ancora restano dell'Invensione, i tre dell' Oratore, il Bruto ossia degli Oratori illustri, l' Oratore, il piccolo trattato de' Topici, e quelli della Partizione oratoria e dell' Ottimo genera degli Oratori. Grande è 'l merito di tutte queste opere s) per parte dello stile come per quella de' precetti e del metodo; ma tre, anche in questa recellensa di tutte, per particolari pregii si distinguono, e sono i libri dell'Oratore, il Bruto e l'Oratore, i quali secondo la mente del loro autore vengono a formare un solo tutto (I). Cicerone nell'eloquenza e nella dialettica istrujto da' Greci e formatosi dietro greci modelli segue in sostansa in questi suoi libri le pedate de' suoi maestri; ma siccome egli si propone d'ammaestrare chi già consece quanto pelle scuole d'allora si soleva comunemenle insegnare a chi s'avviava a farsi oratore, lascia tntte le tediose minutezze, e adattando i suoi insegnamenti al bisogno ed all'uso di Roma, li viene iliustrando e dichiarando coll'autorità e coll'esempio de' più rinomati dicitori e colle sue proprie osservazioni e coll'esperienza. Finge egli ne' tre lihri dell'Oratore, che L. Licinio Crasse e M. Antonio, i quali furono in quella età i primi oratori, entrino nell'anno gz av. l'era volgare insieme con altri nomini gravissimi loro contemporanei, come per accidente e non volendo, in un famigliare discorso, in cui sotto specie d'istruire Cotta e Sulpisio, due giovani, che pei saggi dati di sè destavano speranze non ordinarie, espongono ordinatamente tutte le parti dell'insegnamento retorico; e questo loro dialogo riesce non solo molto proficuo pei gravi e savii precetti ma dilettevole e ameno per la grazia con cui fu dettato. Spiegata in questo modo tutta la teoria in que' tre libri, si fa Cicerone nel Bruto a discorrere con M. Bruto e T. Pomponio Attico di tutti coloro che in Roma da' tempi più antichi fino a' suoi di per fama di elequenza fiorirono e accennando alcun che de loro studii e delle opere, mostra quali fossero i particolari pregii quali i difetti d'ognuno. Dati i necessarii precetti ed esposta e corredata con opportune critiche osservazioni la storia dell'arte oratoria presso i Romani si fa poi nel quinto, cioè nell'Oratore, a dimostrare, quali parti debba secondo le sue idee avere un oratore perfetto; di maniera che questi cinque libri ossia queste tre opere tutta la dottrina comprendono che è necessaria a chi a'accinge ad un bene disciplinato studio dell' eloquensa, Il titolo stesso dà a vedere di che si tratti ne' Topici, nel libro della Partisione oratoria si espongono in un breve dialogo tra 'l padre Cicerone

<sup>(2)</sup> Quintil. Instil. Orat. Lib. III. c. 6.

<sup>(3)</sup> De Orat. Lib. I. 2,

<sup>(4)</sup> Pro l. Man. 1. pro Archia. 6.

<sup>(5)</sup> Orator. 30.

<sup>(</sup>I) De divinat. L. 11. c. I.

e 'l figliuolo i principali precetti dell' arte retorica secondo l' uso che di essa facevasi in Roma; il piccolo trattato poi che porta il titolo dell' ottimo genere degli oratori altro non è che una prefazione da Cicerone premessa alla sna traduzione delle due famose orazioni di Eschine e di Demostene per la corona.

Il quarto scrittore che in questa età appartiene a quest'ordine è l'autore de' Quattro libri retorici ad Eransio. Credesi da' più che questo sia quel L. conxisticio, a cui sono indiritte alcune lettere di Cicerone, oppure un figlio sno d'ugual nome; chiunque si sia questo autore, egli appartiene secondo i più a questa età, e l'opera sua pare di un retore e non di un oratore.

# §. 65. Studio della filosofia.

Dall'arte grammatica e dalla retorica che si riferiscono alle lettere umane passando alle scienze, egli pare doversi in primo luogo dire della filosofia, e venire mostrando, quale essa si fosse e quale chi la professava, quale fine i Romani si prefiggessero nell'applicarvi, e quali uomini tra essi la coltivassero.

Si vedeva nel §. 42., come verso la fine del precedente periodo i Romani venissero pel concorso di varie circostanse a prendere qualche notisia della filosofia de' Greci, e quale in universale lo spirito della filosofia di questi si fosse. Questo popolo che aveva incominciato a filosofare fin dall'età di Talete (verso il 585 av. l'era volg.) dotato essendo di vivacissimo e acuto ingegno, non aveva mai potuto starsi contento a quanto gli era stato insegnato, ma speculava sempre, sempre investigava, sempre muove sottigliesse escogitava; il che se dall'un canto favorì questa scienza e l'arricchì, fu dall'altro per la vanità di chi la coltivava cagione di non piccolo danno; imperciocchè i filosofi ora per dir cosa non detta da altri, or per far pompa d'ingegno, ora per manifestare gli errori altrui, or perchè credevano aver discoperto quel vero che non lo era stato da chi gli avea preceduti, si vennero nelle loro ricerche e ne' discorsi cotanto discostando gli uni dagli altri che si divisero in varie scuole o sette. Tutte queste volendo giugnere alla medesima meta, cioè alla verità, da diversi principii partivano e diversa strada tenevano, e per ispirito di rivalità o per puntiglio o per ostentasione tanto si dilungavano da quel nobile fine, che, quantunque conoscessero la verità non potere esser che una, tra sè dissentivano si può dire in ogni menoma cosa, e in quelle assai più, delle quali più importa all'uomo d'avere certesza. Così a forsa di fantasticare e di sofisticare alcuni vennero a porre siccome fondamenti della loro dottrina i principii, si direbbe, i più assurdi ed a dedurne delle conseguense che non lo erano meno. Noi abbiamo lu Seneca un piccolo saggio di questa loro discordia intorno a certe nozioni metafisiche. " Odi, scrive quello stoico, odi quanto faccia di male la sottigliesza soverchia, e quanto sia inimica della verità. Dice Protagora, potersi d'ogni cosa disputare pro e contra con parità di ragioni e potersi di ciò stesso disputare, se d'ogni cosa si possa disputare pro e contra. Nausifane dice, nessuna di quelle cose, che pajone essere, essere, più che non essere. Parmenida dice, di quelle cose che si veggono nulla essere fuorche l'universo. Zenone d' Elea tolse ogni difficoltà con dire che nulla à. Simili sono gli insegnamenti de' Pirronisti, de'Megarici, degli Eretrici e degli Accademici, i quali riputarono una nuova scienza il non saper nulla.... S' io credo a Protagora, nulla v'ha nella natura delle cose se non dubbio; se a Nausifane, questa sola certessa vi ha, che non havvi certessa; se a Parmenide, nulla v'ha che una sola cosa, se a Zenone, non v'ha nè anche questa una sola (I)., Questa discordia non era poi minore in punto di quelle cose che toccano più da vicino il cnore o la volontà che non il cervello o l'intelletto, cioè in punto alle morali ossia etiche; imperciorchè discovenivano per cag. d'esempio e intorno all'esistensa e alla natura degli Iddii e alla natura del sommo bene; posta la qual discrepanza si scorge, come accordar si potessero ne' precetti morali. Chi. sensa entrare in un lungo e tedioso studio della storia e della critica di queste sette, vorrà leggere e ponderare, che cosa Cicerone, nel primo libro della Natura degli Iddii, metto in bocca all'Epicureo Vellejo, che cosa nel secondo allo Stoico Balbo, che cosa nel terso all' Accademico Cotta; chi ne' suoi cinque libri de' Fini considera le sentenze degli Epicarei, degli Stoici, de' Peripatetici e degli Accademici interno al sommo bene ed al male; chi pone mente che in altro luogo il medesimo Cicerone adduce non meno di dodici diverse sentense che intorno a questo sommo bene furono in varii tempi sestenute e difese da' Greci (2); chi vuol finalmente avvertire che'l dottissimo Varrone esaminando colla sua solita diligenza e sottigliessa la varietà infinita delle cose intorno al sommo bene e al sommo male insegnate da'filosofi ritrovò, che ne potevano risultare dugent'e ottantotto diverse opinioni (3): converrà sensa fatica della verità di quanto si disse. Ora di queste diverse sette, le quali a comprendervi tutte quelle che fiorirono avanti la presente età non furono poche, tre venuero in Roma a godere maggior favore, cioè l'accademica, la stoica e l'epicurea; e siccome il mostrare quale fosse in universale il particolar sistema d'ognuna sarebbe alieno dallo scopo del presente discorso, si avvertirà che tutte ponevano ogni studio in dar credito alla propria dottrina e farla valere con dannare e confutare l'altrui, sicchè Cicerone in persona di Crasso chiamò i Greci " più cupidi di tensonare che di rintracciare il vero (4). " Le scuole filosofiche usavano questo spirito polemico non solo nelle gare e nelle dispute ma auche nell'istrusione; e noi che tranne quelle di Platone e Aristotile non possediamo altre

<sup>(1)</sup> Epist. LXVIII.

<sup>(2)</sup> Acad. quaest. Lib. II. 42.

<sup>(3)</sup> S. Augustin. de civit. Dei Lib. XIX. 1.

<sup>(4)</sup> De Orat. Lib. 1. 11.

opere di antichi filosofi greci, abbiamo di quest'anserzione la prova negli scritti di Cicerone, cioè ne' suoi libri del Fato e della Divinazione, in cui egli i placiti e le dottrine delle sette grece espone e secondo il loro stile più si studia di convincere altrui d'errore che di dimostrare la verità. Puossi inoltre coll'autorità di questo scrittore asserire, che non pochi di que' filosofi in luogo di chiarire le cose oscure s'ingegnavano ghiribissando d'oscurare le chiare, ond egli introdoce M. Antonio a parlarne così. "Ma acciò questo mio discorso non sembri soverchiamente distendersi dirò, che de' Greci io quelle sole cose intendo, le quali da chi le scrisse si volle venissero intese dal volgo. Perchè se mai, sedotto dal titolo che i loro libri portano di cose note ed illustri, come sarebbe della virtù, della giustizia, dell'onestà, del piacere, se mai m'abbatto in questi vostri filosofi, io non ne intendo quasi una parola; perchè sono impacciati in quelle loro anguste e concise dispute (1). " E chi vuole un piccolo saggio di quest'oscura filosofica sottigliesza legga il terso libro de' Flai e vedrà, che Cicerone disputando del sommo bene secondo la dottrina degli stoici non ne ha saputo andare esente egli medesimo, egli che per altro è la stessa chiarezza.

Molte eran le cause, per cui una tale filosofia doveva riuscir poco accetta all'universalità de' Romani, e la prima sembra essere stata, che per essere troppo speculativa essa punto non si affaceva al loro carattere tutto pratico e tutto politico; per la qual cosa in veder che i filosofi "a forsa di disputare e meditare tutta la loro vita venivano ogni giorno trovando alcun ché da investigare ulteriormente con inoperosa compiacenza (2) " la riputavano studio, a cui non s'avessero a dedicare se non nomini eziesi. Quindi veggiamo essere stato biasimato Q. Tuberone perchè notte e giorno si stava ad ascoltare i filosofi, e lodato l'Africano suo sio materno, perchè facendo lo stesso sapeva dare a vedere di non farlo (3); e Cicerone, il quale in un luogo estolle a cielo la filosofia segnatamente per ciò, che o serve a render la vita virtuosa e costante, o perchè reca all'animo ricreasione e diletto (4): in un altro luogo che si legge presso Lattansio così in questo proposito si esprime: " da vero io temo, che il discorso di costoro, quantunque contenga larghissimi fonti di sapere e virtà, dove si ponga a confronto di quanto essi fanno o conducono a termine, più loro sembra avere servito di occupazione nell'ozio che non di effettivo giovamento nelle occorrenze dell' umana vita (5). ,,

Era pur anche alieno dalla romana gravità quelle apirito di tensonare e disputare che sorgeva dalla stessa natura delle dottrine dialettiche, per cui i filosofi " colle lor sottigliesse si van trafiggendo, e molte cose cercando non solo ne trovan di quel-

le, ch'essi non sono in grado di sciogliere, ma altre ne rinvengono per cui loro è forsa di stessere quanto hanno ordito e quasi finito di tramare (1).,, Offendeva poi i Romani anche la vanilà e l'orgoglio di questi Greci, i quali, perchè avevano la sfrontatessa di dir, bene o male, di ogni cosa qualunque, si vantavano di tutte saperle; e non poteva a nomini affacendati e franchi garbar quell'impegno di volere a forsa di acume rendere oscure e difficili le cose per sè facili e chiare. A questi visii che in parte inerivano alla filosofia, quale ella si insegnava da' Greci, altri lor personali ne aggiugneano gli insegnatori. Si ricorderanno i lettori, come il senato vedendo che questi filosofanti più tenevano modi da sofisti che da veri filosofi, e giudicando perniciosi alla gioventà que' loro scioperati studii li fece del 162 avanti l'era volgare cacciare dalla città, e come del 154 per la pericolosa eloquensa di Carneade ne allontanò sollecitamente i tre famosi ambasciadori degli Ateniesi (2). Sebbene questo replicato giudizio d' un tale consesso faccia pienamente vedere quello che si vuol dimostrare, pure sembra doversene ancora dire alcun che. Ecco quanto alla presunzione, in quale guisa di Panezio, principe degli Stoici di quella età, parla il minore Africano, ossia come ne parla Cicerone, il quale di Panesio non meno altamente dell' Africano sentiva. " A dirla schietto, come io la penso, io non so, o Tuberone, intorno a ricerche di tale natura (di fisica e astronomia) essere troppo dell'avviso di quel nostro amico Panesio, il quale di cose, che appena in via di conghiettura possiamo sospettar quali sieno, vien discorrendo con una franchezza, da sembrare ch'egli proprio le veda cogli occhi o le abbia sotto le mani (3)., Non essendo mestieri di tornare a ridire. come con arroganza non minore ragionassero dogmaticamente intorno alla metafisica, all'etica e alla dialettica, si dimostrerà la poco filosofica vita di questi filosofi, due soli luoghi di Cicerone adducendo di parecchi più che si potrebbero. "Troppo io mi vergogno, dice egli nell'uno, di questi filosofi, i quali credono non doversi evitare se non que visii che possono venir puniti da' giudici (4); , e in un altro: " Quanti si trovan filosofi, i cui costumi e l'animo e la vita sien governati come esige ragione? quanti che risguardino l'arte loro non quale ostentazione di sapere, ma siccome legge della vita? quanti che dieno retta a sè medesimi e ubbidiscano a' proprii precetti? Altri se ne veggono cotanto vani e orgogliosi, che meglio sarebbe non avessero mai imparato nulla, altri cupidi di denaro, alcuni di gloria, molti così schiavi della libidine, che il loro tenore di vita fa mirabil contrasto al discorso (5). ,, Se così ne parlava fl più insigne filosofo, il più appassionato ammiratore della filosofia che mai fosse in Roma, non ré-

<sup>(1)</sup> De Orat. Lib. II. 14.

<sup>(2)</sup> Cicero de Orat. Lib. 111. 23.

<sup>(3)</sup> Idem ibidem.

<sup>(4)</sup> Idem de Offic. Lib. II. 2.

<sup>(8)</sup> Institut, Lib. III. 18.

<sup>(1)</sup> Cicero de Orat. Lib. 11. 38.

<sup>(2)</sup> Vedi il 6. 27.

<sup>(3)</sup> Cicero de rep. Ed. Majo Liv. I. 10.

<sup>(4)</sup> De Legibus Lib. 1, 19.

<sup>(5)</sup> Tuscul. disput. Lib. II. 4.

cherà maraviglia, che cesà in tale proposite serivesse a Cicerone Cornelio Nipote. "Tanto io sen langi da credere, che la filosofia sia maestra del vivere e producitrice di vita beata, che anzi sono d'avviso, non v'avere alcano che più di coloro, i quali passano i loro giorni disputando di tale argomento, abbisogui di chi gli ammaestri a ben vivere. Imperciocchè lo vegge come gran parte di quelli, che nelle scuole dettano eloquentissimi precetti di continensa e pudore, si vive negli appetiti di ogni sessura (1), 55

# 6. 66. Per qual motivo i Romani coltivassero la filosofia.

Tali escendo dunque i filosofi greci e tale la loro filosofia da non potere di sè invogliare gran fatto i Romani, or si vuole considerare per quali ragioni non pochi di essi attendessero ciò non pertanto ad qua scienza eui sembravano dover rifuggire e disamare, perchè poco pareva conveniente a quella gravità e santità, di cui, sebbene tutti di grave e santa vita non fossero, initi tenevan gran conto; e perchè vivendo occupatissimi o tra l'armi o nel foro, o tra questo e insieme tra quelle on dovevano aver tempo di vacare a uno studio, da cui nessun immediato vantaggio si potevano ripromettere nella consueta carriera della loro ambizione. Quindi è che coloro i quali alla filosofia și applicavane più che per amore di quella sciensa in sè, lo facevano per altre cause secondarie. I più osservando quanto nell'agitare le cause o nel discutere gli affari fossero utili gli insegnamenti de' dialettici frequentavano le scuole de' filosofi ad oggetto di giovarsi de' loro precetti nelle battaglie del foro o della curia, siccome s' intende da quanto Cicerone dice degli studii della maggior parte degli oratori di cui fa mensione nel Bruto, e più manifesto là dove confessa di sè medesimo, che quel poco o molto che egli nell'arte oratoria valeva lo aveva imparato " non nelle officine dei retori, ma ne' passeggi dell' Accademia (2); ,, e per tale ragione, siccome era costume degli Accademici di dubitar di ogni cosa, e perciò di esaminar le ragioni che favorivano un'opinione e così quelle che la contrariavano; coloro che ai volevano nel fore distinguere, i principii di questa setta seguivano. V'ebbe anche alcuno a cui piacque lo studio della filosofia pel suo rigoroso e logico sistema, il quale atto sembrava ad introdurre un qualche ordine e metodo nello studio della giurisprudensa che fino qui era sempre stato casnistico e pratico; e di aver questo fatto si vede prima di ogni altro lodato Servio Sulpicio, di cui avverrà ancor di parlare (3). Altri poi applicavano l'animo alla filosofia quando deposta la cura de' pubblici affari a vita privata si riducevano, siccome p. e. si sa di Lucullo (4); altri risguardavano questo stu-

dio siccome un sollievo e una ricrossione dell'ani. mo siccome tra gli altri si legge di Pompeo (1) e in tanti luoghi si indica da Cicerone; altri in esso spendevano qualche tempo per mera curiosità o vinti dall' improptessa de' Greci, i quali condottisi a Roma in grandissimo numero ad ostentare e vendere il loro sapere non solo s' introducevano nei palagi de' grandi, ma " in ogni luogo qualunque e tra qualunque sorte di persone loro paresse si facevano a disputare con sommo acume di cose difficilissime e anche di cose non necessarie a sapersi (2). " Akri vi si dedicavano per brama di sapere, siccome si dee credere di Varrone, di Catone, di Bruto ecc., e in parte di Cicerone; e altri finalmente, perchè esciusi dallo stato atteso il principato di Cesare e d'Augusto, si valevano della filosofia per occuparsi in quell'osio e rendersi più tollerabile l'insolita servità. Quest'ultima specie di cultori della filosofia, sembra verso la fine di questo periodo essere stata la più numerosa; e costoro che si ponevano a filosofare per mera scioperatessa e non avere atteso il mutato governo che fare di meglio, solevano, secondo che la loro indole li portava, seguitare a preferensa di tutte le altre o la dottrina di Epicuro, o quella a questa tutto opposta di Zenone di Cissio. Le anime forti e fiere amavano i placiti degli stoici, perchè con presupporre nell' nomo nu invitto vigore dell' animo adulavano al suo orgoglio e lo portavano a súdare l'avversità del destino e a non temer la potensa d'un Principe a cui era forza ubbidire. Quelli, che non erano di animo tanto elevato e superbo, in considerare i prodigiosi rivolgimenti di fortuna e'l rovesciamento di quella repubblica, cui avevano sempre riputato cura particolare degli Iddii e del Pato, propendevano a credere con Epicuro, che i Celesti nessan pensier si prendessero del mondo e delle sue cose, e vivendo unicamente ai piaceri presenti si studiavano di dimenticare in una specie d'ebbrezsa la perduta libertà, e di sopir nella mollessa quell' ambizione, cui più non poteano appagare. Pochi seguaci ebbe sempre la filosofia di Aristotile, perchè essendo troppo speculativa e metafisica non ne appariva l'influenza negli usi della pubblica e privata vita, al quale fine i Romani nelle loro occupazioni e negli studii miravano.

Risguardandosi dunque questa scienza siccome un semplice ornamento o una piacevole occupazione, i Romani vi attesere con minore impegno che i Greci. Perciò quantunque chi scrisse la storia di questa scienza abbia raccolto i nomi di molti Remani che se ne dilettarono e si fecero a seguitare chi questa setta, chi quella, non si vide alcan di essi fare il filosofo per professione o mestiere, nè aprirsi presso di loro scuole formali, nè coloro che coltivavano questo studio distinguersi in separati corpi con quella gelosia e accuratezsa che solevano i Greci; perciò di pochi si sa che scrivessero di qualche argomento filosofico, e solo di nno sono a moi pervenute le opere.

<sup>(1)</sup> Cornel. Nep, apud, Lactant. Instit. L. 111.15.

<sup>(2)</sup> Orat. 3.

<sup>(3)</sup> Vedi il §. 70.

<sup>(4)</sup> Cic. Acad. quest. Lib. IV. 2. Plutarchus cod.

<sup>(1)</sup> Plutarch. eodem.

<sup>(2)</sup> Cicero de Or. Lib. 11. 4.

# 6. 57. Autori che scriesero di filosofia.

#### Cicerone.

Egli è questo m. TULLIO CICSBONS, il quale avendo in gioventà atteso alla filosofia per amore dell'elequensa e sempre continuato a coltivaria con quotidiani esercisii (1), poiche ebbe per le vicende civili ad abbandonare la curia ed il foro, " travagliato da fiera burrasca in questo medesimo porto se verso la fine del viver suo si ridusse, e alla filosofia tutto e per intiero si dedicò (2). " Di questa non interrotta applicazione fanno testimosiansa, oltre le sue parole più volte ripetute, le tante opere filosofiche, le quali furono scritte le più nel volger di poco oltre due anni, e sensa previe lunghe meditasioni non l'avrebbero potuto esser neppur dal felice ingegno che le detto. Cicerone nel tornare dopo il rovesciamento della repubblica a questi studii si propose più fini; di procacciarsi in quell'osio un'occupazione degna di sè e vautaggiosa alla patria, di arricchire la patria lingua, di dare a' suoi Romani comodità di conoscere le parti più utili della filosofia senza avere a ricorrere a' Greci, e di giovare alla gioventò invogliandola d'una scienza, da cui per la sopposta inntilità era aliena, con farle vedere come le speculazioni greche si avevano ad applicare agli usi della vita. Ed egli era uomo da poter tutto questo, perchè della patria amantissimo, perchè siccome romano per carattere nazionale tutto volto alla pratica, e perchè padrone della sua lingua non meno che della filosofia de' Greci per avere udito i più celebri maestri delle scuole che allora fiorivano, e studiato i sistemi di tutti. Così quantunque dichiarato inimico degli Epicurei il veggiamo riferirue le sentenze cogli opportuni argomenti nelle materie più gravi (3); e dalle molte lodi ch' egli dà ad Aristotele e alla sua scuola e da' luoghi in cui ne espone e ne segue gli insegnamenti (4), si vede ch' egli n' era appieno istruito. Stoico poi si appalesa ne' Paradossi, negli Ufficii, nel quinto delle Tusculane, e accademico nella maggior parte delle altre opere sue; sicchè tanto pare di que principii imbevuto da non potersi ben dire con sicuressa, quali fossero i suoi sentimenti su l'esistenza di Dio, la provvidenza, l'immortalità dell'anima ecc. ecc. ecc. Difficile è assegnar la cagione per cui Cicerone nel filosofare non s'attenne sempre a' placiti d'una medesima scuola; certo essa quella non fu di raccogliere, siccome dicevano di fare gli eccletici, il meglio degli altri sistemi, oude a guisa di chi lavora i musaici o le tarsie comporne un novello, dacchè in tale e cotanta diversità di principii, che egli prende a guida nelle sue opere, un sistema generale non ha nè può avere; onde sembra doversi pensare, che egli non considerasse giammai, che tutte le parti della filosofia hanno ad ester tra sè intimamente connesse, perchè tutte hanno a finire da un sommo principio, nè mai agio avesse di rintracciar questo universal fondamento. Non avendo dunque costruito un sistema da sè, non soddisfacendogli pienamente nessuno di que' che allor s'insegnavano, ed essendo nom tutto pratico e più oratore probabilista che rigoroso e sillogissante filosofo, egli ora questo sistema seguiva, ora quello secondo che esso gli pareva più atto a svolgere ed illustrar l'argomento che aveva alle mani, o amava di discorrere intorno a certe dottrine esponendo le opinioni delle diverse sette. Malgrado questa mancansa d' qua costante uniformità di principii gli scritti filosofici di Cicerone, dettati sens' ornamento e pompa oratoria, i più in forma di dialogo, in uno stile tutto semplicità, ma perciò non senza venustà e senza grazia, sempre piacquero e sempre sarau per piacere, e sono na che pe' più rigidi filosofi sistematici un unico ed inesausto tesoro di preziose notizie.

Le opere filosofiche di Cicerone si possono ridurre a due diverse maniere, perchè le prime che egli dettò trattarono di argomenti politici, e le posteriori di materie appartenenti alla filosofia dei costumi. Dopo avere avuto cotanta mano nel governo della sua patria e averne conosciuto appieno la condizione e la storia egli compose nel 53 i sei libri della Repubblica, ne' quali ad un dialogo che si finge tenuto nel 125 intervengono oltre il minore Africano e C. Lelio il Sapiente altre sette persone; di questi prima della scoperta di Mons. Mai non s' avevano se non il sogno di Scipione e alcuni pochi frammenti. L'altra opera quella si è delle leggi che fu dettata nell'anno seguente; e de' sei libri in cui anche questa era divisa noi non possediamo se non i tre primi. L'una e l'altra seno scritte ad imitazione di quelle di Platone, Aristotele, Crisippo e altri Greci; ma come sono di quelle che di questi scrittori noi conosciamo molto più savie, sembra lo fossero anche di quelle che non giansero a noi; perchè que'filosofi s' impacciarono a scrivere di cose, di cui non avevano nessuna esperiensa, e che col solo ingegno non si possono conoscere a fondo.

Tutti gli altri scritti appartenenti a quest' ordine vennero composti o dati alla luce nel pubblico osio di Cicerone, cioè ne' due altimi anni della sua vita; e primi forono i libri Accademici, ne' quali s'espone la dottrina di quella famosa scuola. Di questi libri vennero fatte due edizioni, per cui di due che erano nella prima, nella seconda divenuero quattro, e dell' ultima noi abbiame il primo, della prima il secondo. Gli Accademici sembrano essere stati come un' introduzione, in cui l'autore spiegò il sistema cui sarebbe per seguitare nelle opere che meditava. Del 44 Cicerone indirizzò a M. Bruto i cinque libri de'Fini, in cui si espongono le sentense degli Epicarei, degli Stoici, degli Accademici e de'Peripatetici interno al sommo bene e al sommo male, alla vera felicità e al fine dell'uomo. Allo stesso Bruto furono iscritti nel 43

<sup>(1)</sup> Cicero de Nat. Deor. Lib. I. 3.

<sup>(2)</sup> Tusc. Quaest. Lib. V. 2.

<sup>(3)</sup> De Natura Deor. Lib. I. de Finib. Lib. I.

<sup>(4)</sup> De Invent. Lib. I. 35. Tusc, disput, Lib. I. 10. de Divinat, Lib. II. 62. de Finib. Lib. V. per totum.

i cinque libri delle Disputationi Tusculane e i tre della Natura degli Iddii. Il primo delle Tusculane tratta dei dispresse della morte, il secondo della sofferenza dei dolore, il terzo dell' alleviamento del travaglio, il quarto delle altre perturbazioni della l'anime; il quinto dimestra secondo i placiti degli stoici che per vivere bene la virit basta a sè stessa. Nel primo de' tre libri della Natura degli Iddii se ne discorre secondo la dottrian d'Epicuro, nel secondo dietro quella di Zenone lo Stoico; nel terzo si confuta da un accademico e questa e quella, e si lascia l'uditore in un' amara e penosa incertezza.

A questi tennero dietro entro lo stesso anno i due libri della Divinasione al fratello Quinto; questi sostiene nel primo ch' ella si dà, nel secondo si dimostra da Cicerone l'erroneità di quest'opinione. A compiere il trattato di tutto quello che può appartenere alla filosofia della religione venne poi il libro del Fato, che giunse a noi mutilato nel principio e nel fine. Nel medesimo anno 43 si pubblicarono il Catone della Vecchiaia e il Lelio dell'amicisia a T. Pumponio Attico, i tre libri degli ufficii al figlicolo Marco, e i Paradossi a M. Bruto. Di lettura aniena è il Catone, e molto dilettevole e insieme molto istruttivo il Lelio. Gli Ufficii sono il più bello e più perfetto trattato di etica, che da umano ingegno sensa la scorta della rivelasione si potesse dettare. Ne' Paradossi si illustrano e si dimostrano sei proposizioni, che secondo gli Stoici hanno ad essere regola della vita.

Tutti gli scritti filosofici di Cicerone si dicono tratti o imitati da quelli di filosofi greci, ed è vero che gli argomenti di tutti erano prima stati trattati da' sapienti di quella nasione; ma per non essere le opare loro a nui pervenute, non si può dire, quanto Cicerone se ne giovasse, quanto da esse prendesse. A ogni modo certo egli non era uomo da non sapere, dopo così diligente studio della filosofia, anche fare da sè, e certo del pari, che i Greci debbono secondo il loro carattere e'l gusto avere trattato di quelle materie in modo diverso da quello d'un uomo di tale e così grande pratica del mondo e delle sue cose, d'an nomo che sempre mirava a volgere la sua dottrina non a vano pascolo dell'intelletto, ma a vantaggio de' singoli nomini e della loro società.

Come molte le opere filosofiche di Cicerone che noi conosciamo, molte sono quelle di cui abbiamo a deplorare la perdita; e queste si vogliono qui ricordare onde sia manifesto, quanto fosse laborioso questo divino ingegno, che in messo a tanti pubblici e privati travagli tanti e così varii e tutti così dotti scritti detto. Voltò danque in latino omai dell' 83 essendo in età di ventidue anni gli Economici di Senofonte, e più tardo e probabilmente del 44 il Protagora ed il Timo di Platone, del quale abbiamo un frammento. Scrisse del 45 le Lodi di Catone, e l' Ortensio delle Lodi della filosofia, dalla cui lettura S. Agostino fu invogliato dello studio di quella scienza (1), l' anno appresso le lodi della

Porcia figliacle di Catene e moglie di Brute, nea molto dopo in occasione delle morte dell'amata sua Tuliis il libro della consolazione, e per fine dopo il trattato degli Ufficii i due libri della Gloria a T. Pomponio Attico.

Si diceva qui innanzi che Cicerone nello stendere le opere filosofiche si aveva tra altri fini proposto quelle di agevolare a' Romani lo studio di quella scienza e d'invogliarneli; e questo scopo, che quello pur fu di M. Brato e di Varrone suoi amicissimi, venne pe' loro comuni sforzi pienamente conseguito, perchè come s' intende da più luoghi di Orazio e si legge di Angusto, di Mecanate e di altri grandi nomini o contemperanei e non molto posteriori a Cicerone, la filosofia formava parte esenziale dell' educazione della gioventh più distinta. Come danque molti, che della filosofia si dilettavano, v'ebbe tra' Romani verso la fine di questa età anche parecchi che amarono di scriverne; e sebbene delle opere loro non s'abbia se non qualche raro e breve frammento, si vuole d'alcono di essi far qualche cenno più che per altro oggetto per dimostrare, che a differensa di quello che avviene tra noi, presso cui in generale i letterati non altro sanno nè da altro sono che da studiare e da scrivere, gli studii ameni e i più gravi si coltivavano in Roma da coloro che erano alla testa dello stato

P. NIGIDIO FIGULO vien dello da Cicerone " nomo dottissimo e santissimo (11; " di lui altrove egli parla cost: " fu egli in tutte le arti che a usmo libero si addicono erudito, ingegnoso e diligente investigatore delle cose che nella natura sono più occulte, sicchè io stimo, avere egli risuscitato la dottrina che dopo que' celebri pitagorei quasi era spenta (2). " Anche A. Gellie il chiama " l' nomo più dotto dopo Varrone (3), " e con pari lode ne parlano altrove ed egli (4) e Macrobio (5) ed altri. Molte opere e di diverso argomento si composero da Nigidio siccome quelle degli animali (6), delle viscere, degli augurti, de' commentaril grammatici (7); ma questi libri poco si lessoro " perchè di soverchio sottili ed oscuri e per ciò poco utili (8). " Coltivò con particolar diligenza lo studio dell'astronomia e tanto poco si seppe guardare dalle superstisioni dell' astrologia giudisiaria che per l'avveramento di certe predizioni venne creduto versato nelle arti magiche (9).

Appartengono a questo periodo i due azatza, padre e figlio, auteri di alcuni libri; il padre, da molti antichi lodato e per bontà e per sapere, trasse da una combinazione della dottrina pitagorica colla stoica il sistema "d'una setta nuova e

<sup>(1)</sup> Ad Famil. Lib. IV. ep. 13.

<sup>(2)</sup> Idem proem. ad Lib. de univ.

<sup>(3)</sup> Noct. Attic. Lib. IV. 9.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. XIII. 24. Lib. XIX. 14.

<sup>(5)</sup> Saturn. Lib. 111. Lib. VII.

<sup>(6)</sup> Plinius Hist, Nat. Lib. XXIX. 4. 6.

<sup>(7)</sup> Aul. Gellius Lib. XIX. 14. Lib. XVI. 6.

<sup>(8)</sup> Ibid. Lib. XIX. 14.

<sup>(9)</sup> Dio. Cass. Lib. XLV.

<sup>(1)</sup> Confession. Lib. Ill.

di romana fortessa, la quale avendo incomisciate con non piccolo ardore, in breve si spense (1). "

Quel m. TERREZIO YARRONE che si disee il più dette de' Romani e di tante e così varie cose cotanto scrisse, scrisse anche di filosofia non solo neile sue satire menippee, ma ne' libri della Filosofia, della forma di essa, delle Cause, delle Sciense, e ne' molti trattati *legistorici* tra cui ve n' ha non pochi sopra argomenti filosofici; ma quanto egli aveva pubblicato a'tempi di Cicerone più serviva " ad allettare a questo studio che non a insegnarlo (2). , Alcuni trattati ne scrisse auche quel M. Bruto, a cui da Cicerone sono state indiritte tante opere retoriche e filosofiche; e'l giudizio che portarono Cicerone e Quintiliano e i pochi frammenti che ne conosciamo ce ne fanno a ragione piagner la perdita e mostrano che tanto l'età sua come quelle che vennero appresso ne facevan gran conto, " M. Bruto, dice Cicerone, scrisse in latino della filosofia per maniera, che su quelle materie (che egli trattò (più non s'hanno a desiderar le cose dei Greci (3). " E Quintiliano ne parla cos): " Bruto egregio e molto più eccellente che non nelle orazioni fu nomo da bastare a scrivere di tali materie (filosofiche), leggendole si conosce, che le sue parole corrispondono ai sensi (4). " Anche Q. TUL-LIO CICRRORE intitolò ai fratello Marco il piccolo trattato della Petisione del Consolato, il quale per essere d'argomento politico può riferirsi a questo laogo. Di altri filosofi romani addetti a diverse scuole, che alcuna cosa scrivessero, nulla si sa fuer di Lucresio, quantunque molti uomini chiarissimi si veggano ricordati siccome seguaci di Zenone, d'Aristotele e d'Epicuro (5).

## §. 68. Scienze fisiche e matematiche.

Fanno parte della filosofia le scienze fisiche e le matematiche, e quelle a cui esse servono come di fondamento. I Romani, quantunque fossero per le loro istituzioni così diligenti e cariosi osservatori d'egni maniera di prodigii, d'augnrii e d'auspicii, quantunque possedessero cotanta estensione d'impero e in sì gran numero e sì di frequente si recassere e così a lungo soggiornassero in clizai svariatissimi, poco sembrano essersi sempre curati della fisica e della storia naturale, standosi senza ulteriori indagini contenti a quello che avevano imparato da' Greci. Indi è che di scrittori di cese fisiche nessuno si può ricordare fuor di Lucrezio, e ben pochi di quelli di storia naturale, cioè Nigidio Figulo e Trogo Pompeo che scrissero de' libri sugli animali (6), e Cornelio Severo e Varrone Atacino ed Emilio Macro e Grazio che cantarono dell' Etna, de' pesci marini, degli uccelli,

(1) Seneca Nat. Quaest. Lib. VII. c. ult.

delle piante e de'serpenti e della enocia. Chi poi volesse crescere il catalogo degli scrittori che a questo ordine in alcan modo si riferiscono potrebbe adderre e le georgiche di Virgilio e i libri d'agricoltura di Varrono e qualche epera di Cicerone e d'alcun altro per certe cose che in quelle si contengono.

A vedere que' miracoli di strade, di ponti, di basiliche, di templi, a considerare le costruzioni navali, le fortificazioni e le macchine militari si vorrebbe dire che i Romani avessero non ordinarie cognizioni nella matematica e in quelle sciense ed arti che ad essa sono congiunte. Ma sebbene que' grandi e giusti cervelli mostrassero colle stupende opere d'avere la matematica negli cochi, egli sembra doversi dire, che gran tempo più là non seppero d'an po' di geometria e d'aritmetica pratica. Imperciocchè solo dopo che essi incominciarono a conoscere le lettere greche si trova qualche memoria di chi tra lore coltivasse queste seienze; onde non più che trentacinque anni prima dello spirare dell'antecedente periodo parve poco men d'un miracole quel Snipisio Gallo che del 168 predisse all'esercito di Emilie Paolo un ecclissi innare; e la costruzione di un orologio solare che al meridiano di Roma meglio si adattasse di quello, che novanta nove anni addietro v'avea trasportato da Catania il consolo M. Volerio Messala, si riputò del 164 non indegna delle care del censore Q. Marsio Filippo (I). Egli è il vero che nè anche nel presente periodo non si possono annoverare di molti coltivatori delle scienze matematiche, ma se ne può non per tanto o per positive testimonianse o per conghiettura dir pila che nel precedente; perchè e si ricorda da Cicerone siccome più vecchio di lui un Sesto Pompeo versatissimo nelle matematiche (2), e Censorino fa menzione d'un libro dei numeri che su scritto da M. Terenzio Varrone (3) e Vitravio d'un altre che dallo stesso si dettò sull' architettyra (4).

E a proposito dell'architettura la quale sem bra presupporre la matematica s' intende dal medesimo Vitravio, che i Romani di questi tempi non solo attendevano ed edificare siccome in passato, ma ben anche a raccogliere ed estendere i precetti di quell'arte. " lo osservo, dice egli, che i Greci pubblicarono molte opore sopra quest'argomente, i nostri ben poche; perchè Pussizio fu'i prime a darne fuori un maraviglioso libro; così nelle Nove discipline uno no scrisse dell'architettura M. Torensio Varrone, e due P. Settimio; ed egli non sembra che alcuno prendesse diletto di comporre opere di tale natura, sebbene anche gii antichi cittadini fossero grandi architetti e tali da poterne scrivere non sensa elegansa (5). E per dire d'uno di questi uomini che appartiene alla presente età, e può in conferma di quanto dice Vitravio farci co-

<sup>(2)</sup> Cicero Academic. Lib. 1. 3.

<sup>(3)</sup> Loco sup. laud.

<sup>(4)</sup> Instit. orator. Lib. X. c. 1.

<sup>(</sup>b) Bruckerus hist. philos, Per. II. Par. I. Lib. I. C. 1. §. IX. X. XI.

<sup>(6)</sup> Vedi il 6. precedente e'l 6. 83.

<sup>(1)</sup> Plin, Hist. Nat. Lib. VII. 6.

<sup>(2)</sup> Officior. Lib. 1. 6.

<sup>(3)</sup> De die nat. c. 2.

<sup>(4)</sup> Proem. L. VII.

<sup>(5)</sup> Loco cit.

noscere quanto i Romani valessero in quest'arte, ancorachè non ne scrivessero, egli basta leggere la bella ed esatta descrisione che C. Giulio Cesare ci lascio del suo famoso ponte sul Reno e quelle delle sue non meno stupende fortificazioni. Giova în oltre ricordare a questo luogo, che ogni legione aveva un ufficiale il quale col titolo di prefetto dei fabbri avea cura di ritrovar macchine e ingegni, e d'inventare e dirigere le opere necessarie per afforsare un campo, per difendere o attaccare una città ecc. Con tutto questo già erano corsi tre secoli dacchè Appio Claudio aveva aperto quella via e introdotto in Roma quell'acqua che ne portarono il nome (I), e molt'altri dopo di lui avevano come si può credere sensa conoscere la matematica o alcuna teorica istrusione eretto bellissime e grandiosissime opere, quando uno de' ricordati ufficiali, m. vitruvio Pollione, prese a dimostrare che i Romani in architettura sapevano anche insegnare. Della sua vita nulla si sa, se non che egli ebbe negli eserciti d'Augusto la sopraintendensa alle macchine militari (2), e che vedendo più favoriti gli ignoranti che i dotti si accinse in vecchia età a scriver quell'opera, che ci attesta l'eccellenza del suo ingegno e la perizia non in quell'arte sola, ma nelle altre tutte che ad essa si riferiscono. Intitolò all'Imperatore Augusto i suoi dieci libri dell'Architettura in cui ne' primi sette tratta degli edificii pubblici e de' privati, nell'ottavo degli acquedotti, nel nono della meccanica, nel decimo della gnomonica ossia dell'arte di fabbricare orologi solari; i quali libri riuscirono tali da compensare la perdita di quanto su tale argomento hanno scritto e Greci e Latini; ma ci ha a dolere non poco che periti sieno i disegni che l'autore dice d'avere annesso a ogni libro, perchè assai gioverebbero a render facile l'intelligenza d'un qualche luogo oscuro. Chi poi dà carico a Vitruvio di quest'oscurità e di poca eleganza di stile non considere per avventura, che noi non possediamo altro antico che lo possa in certo modo commentare e illustrare, e che l'argomento da lui trattato era si può dire appena tocco da altri ed esigeva l'uso di voci e di frasi che s'usassero e conoscessero da' fabbri, dagli scarpellini, dai muratori, da' manovali ed altra tal gente, il linguaggio di eni da noi punto non si conosce.

Appartiene alle sciense malematiche anche l'astronomia; ma i Romani per difetto appunto degli studii che si debbono a quello di questa sciensa premettere non sembrano essersene occupati se non qualche tempo dopo la metà del presente periodo, mentre siccome ignoranti e superstisiosi già molto prima erano appassionali per l'astrologia giudiziaria, cui con greco vocabolo chiamavan matesi come matematici e caldei quelli che da noi si dicono astrologi. Invalse questa superstisione come i Romani si disteser per l'Asia, e poco prima del cominciar di questo periodo, del,

l'anno 140, si trova che 'l pretore C. Cornelio Ispallo cacciò questa genia dalla città e dall' Italia « perchè co' vaui e sciocchi ingegni interpretando le stelle andava colle bugie spargendo nel popolo una caligine, da cui traeva guadagno (1);» ma i matematici cacciati tornarono a trar partito dell' altrui credulità, sicchè M. Agrippa, essendo edile, del 33 di nuovo gli allontano, il quale comando bisognò poi replicare in processo. Tenevano essi la loro bottega nel circo (2) e in gran follà v' accorreva il popolo a farsi far la ventura. Da quest' insania non era infetta la sola plebe, dacchè si vide che oltre altri uomini gravissimi son ne ando esente quel dottissimo Nigidio Figulo di cai si parlò, il quale per altro coltivò anche la sciensa astronomica. D' astronomia dovevano avere almeno qualche tintura anche Cicerone e Germanico Cesare che tradussero Arato, e così Virgilio ed Ovidio, e più di essi quel M. Manilio che dell'astronomia nel suo poema cantò, sebbene di tutti essi si può supporre, che traesser da' Greci quauto ne seppero. Più vaste e più fondate dovettero essere le cognizioni di C. Giulio Cesare, di cui Plinio e Macrobio ricordano de' libri intorno al moto degli astri (3), e così quelle d' un M. Flavie, della cui opera insieme a quella dell'alessandrino Sosigene il Dittatore si valse (4) quando l'anno 46 corresse e ordinò lo sconcertato calendario remano (5).

### 6. 69. Economia rustica.

La necessità e la politica erano state cagione che i Romani per alcuni secoli attendessero con ogni diligensa all'agricoltura; onde si legge presso Varrone: « i nostri maggiori, que' grandi usmini, non anteponevano sensa giusta causa i cit. tadini rustici agli urbani; perchè come chi nel contado si vive nella villa è meno da fatica di chi lavora ne' campi: essi riputavano coloro che si stanno oziosi nella città più ignavi di quelli che lavoran la terra .... Infinattantochè così a quest'uso s'attennero, due vantaggi conseguivano, di procurare colla fatica maggiore fecondità a' poderi, e a sè medesimi più robusta salute (6).» Dopo il vecchio Catone, che forse fu l'nîtime nome di gran conto che di propria mano lavorasse i snoi campi, si mutarono i tempi e i costumi, ma per questo non si mutò nel popolo l'antico modo di pensare, nè si spense del tutto quell'inclinazione nazionale ch' era stata rafforzata dal domestico esempio e dal lungo uso. E perciò veggiamo l'investimento di denari in compra di terreni e lo studio di trarre da questi ogni maggior frutto possibile risguar-

<sup>(1)</sup> Vedl l'iscrizione presso il Grutero p. 389.

<sup>(2)</sup> Proem. Lib. 1.

<sup>(1)</sup> Valer. Max. Lib. I. 3.

<sup>(2)</sup> Cicero de Divinat. Lib. 1, 58.

<sup>(3)</sup> Hist. nat. Lib. XVIII. 26, 27, 28, Saturnal. Lib. I. 16,

<sup>(4)</sup> Macrob. Saturn. Lib. I. 14.

<sup>(5)</sup> Suctonius D. Jul. 40. Platurch. cod. Plin. Lib. XV III. 25.

<sup>(6)</sup> De re rust. Lib. II. proem.

dàrsi siccomo cosa degna d'ingenuo e splendido cittadino, mentre siccome illiberale si fuggiva l'esercisio d'ogni mercatura (1); perciò i grandi di Roma sempre conservarono certa predilezione pel soggiorno campestre e si conducevano nelle loro ville ogni qual volta la cura de' pubblici affari loro il consentisse; perciò dopo avere lasciato la marra e l'aratro agli schiavi presero a meditare sull'agricoltura ed a stendere in iscritto i risultamenti delle proprie osservasioni e delle esperiense. Quindi è che di non pochi scrittori appartenenti a questo luogo si trova memoria; i quali se pajono avere tratto alcune cose da' Greci, si può dire ne le traessero solo perchè i Greci di quest'argomento scrissero anch'essi; dacchè ne'Latini molti aurei precetti si leggono, che non farono attinti ad altra fonte che a quella della sperienza. Di questi scrittori essendo perite le opere e mancando le notisie non si possono riferire che i nomi, il che sebbene parrà inutile ad alcuno, servirà non per tanto a mostrare che l'insolita ricchezza ed il lusse non avevano ancora immutato del tutto gli antichi costumi.

Ignoto è le scrittere più antice di queste genere, quello cioè che per comando del senato tradusse in latino i ventotto libri d'agricoltura del cartaginese Magone (2), i quali da un Cassio Dionisio da Utica erano stati nel voltarli in greco ridotti a venti e con molte ampliazioni mandati al pretore Sestilio (3). Oltre questi si ricordano da Varrone e da Columella siccome appartenenti a quest'età i due Saserna padre e figlinolo (4), un Tarquenna (5), un Mamilio (6), un Tremellio Scrofa, unmo pretorio e « nell'agricoltura il più perito de' Romani (7), n un Giulio Attico che scrisse della cultura delle viti (8), an C. Giulio Igino che scrisse dell'agricoltura in genere e con particolare diligenza delle api (g) e Cornelio Celso, il quale nella sua grande opera, che si può risguardare siccome un'enciclopedia, insert cinque libri delle cose rustiche (10). Di tutti questi scrittori e d'altri che per avventura ve n'ebbe non altro che questo si può dire da chi non voglia raccogliere quel poco che se ne legge presso gli autori che li ricordano; e non più che due sono quelli di cui a noi pervenmero le opere, cioè P. VIRGILIO MARORE delle cui Georgiche già si parlò, e m. TERENZIO VARRONE ricordato colla conveniente lode più volte. Egli trovandosi in età di ottant' anni (11) compose i suoi tre libri delle cose rustiche; nel primo indirizzato alla moglie Fundania tratta dell' agricoltura in

(I) V. Libro II. 9. 21.

senso strette; nel secondo, che è iscritto a Nigre Turranio, discorre della pastorisia, ossia della cura delle pecore, delle capre, de' giumenti, degli armenti e de' perci; nel terzo, cui initolò a Quiuto Pinnio, ragiona del governo di tutti gli animali che per diletto o per gnadagno si sogliono allevarre e nutrire alla campagna. Pregevoli assai son questi libri, e perchè mostrano quale fosse in que' tempi lo stato della rustica economia, e perchè oltre molti precetti utilissimi cantengono delle noticiale letterarie che in vano si cercherebbero altrave.

## 6. 70. Medicina.

Non si vuole dalle scienze naturali disgiugnere la medicina, sebbene i Romani in questa età non se ne occupassero punto, perchè quantunque per la stessa fisica e morale natura dell'uomo quest'arte si possa dire ingenita in esso lui in quel medesimo modo che la malattia: egli si sa che non poche nazioni, le quali ebbero la ventura di ignorare le funeste e in gran parte non evitabili conseguenze di quella vita che si dice civile, una a lungo ne vissero semplice e laboriosa, senza che tra essi sorgesse alcuno a far professione dell'arte medica. E la cagione n'era non tanto la loro ignoranza e la rozzezza, quanto quella felice condizione che adduceva minore frequenza di malattie; nelle quali ogni famiglia resa industriosa dalla necessità provvedeva da sè a' bisogni non moltiplici e non artifisiati de' suoi in quella medesima guisa che soleva nello stato loro di salute. Il che agevolmente potevano, perchè la natura non ancora viziata da prave abitudini additava loro, siccome a tutti gli esseri animati, i meszi di ricuperare la sanità e la sanità ridonava, qualer la forsa del male o 'l logoramento del corpo non cagionassero la dissoluzione di questo; ne' quali casi nè anche l'arte salutare non si vede operare miracoli. Così senza medici, ma non però senza medicina, durarono per quasi sei secoli gli antichi Romani valendosi ne' loro mali de' domestici rimedii e dell'esperienza propria o degli amici (1), quando nel corso della seconda guerra punica, l'anno 219 av. l'era volgare, giunse tra essi il primo medico di professione. Fu questi un greco del Pelopouneso di nome Arcagato, il quale dal mestier ch'ei faceva si chiamava il vulnerario, cioè il medico delle ferite. Accolto con giubilo ebbe da principio tanto favore che oltre la cittadinansa ottenne gli fosse comperata dal pubblico un'officina in cui esercitar l'arte sua ; ma 'l continuo tagliare e bruciare gli valse di poi il soprannome di carnefice, e questo suo medicare e i modi suoi e que' de' colleghi ingenerarono odio ed avversione contro di lui e tutt'i medici di professione, sicchè il vecchio Catone che di questi tempi vivea ginnse a scrivere, avere i Greci con mandare a Roma i loro medici congiurato di sterminare i Romani, sicchè il Senato quando cacció dall' Italia i Greci vi comprese

<sup>(2)</sup> Columell. de re rust. Lib. I. c. 1.

<sup>(3)</sup> Varro L cit. Lib. I. 1.

<sup>(4)</sup> Idem Lib. 1. 2.

<sup>(5)</sup> Idem ibid.

<sup>(6)</sup> Idem Lib. II. c. 3.

<sup>(7)</sup> Idem ibid. et Lib. II. 4. Columell. Lib. I. 1.

<sup>(8)</sup> Idem Lib. 11. 3, Colum. I. cit.

<sup>(9)</sup> Columell. Lib. I. 2. Lib. IX. c. 2. 13.

<sup>(10)</sup> Idem l, cit.

<sup>(11)</sup> De re rust. Lib. I. c. 1.

<sup>(1)</sup> Plin. hist. nat. L. XX. c. g. L. XXIX. c. 1.

anche i medici (1), Quest'avversione nata allora e di poi sempre avvalorata dalle ciurmerie, dall'avarisja e dalle giunterie dei medici di quella pazione, che a lungo si discorrono da Plinio, cotanto radich negli animi de' Romani, che sebbene nell'età di Pompeo e Cicerone si riconciliassero alguanto co' medici greci pel credito che aveva acquistato Asclepiade: non pertanto Plinio oltre un secolo appresso ancera scriveva così: " malgrado così immenso guadagno la romana gravità non prese ancora ad esercitare quest'una delle arti greche; e anche que' pochissimi che l'appresero si sono in certo modo faui greci (2). " Non è quindi da maravigliarsi, se quell'eruditissime e diligentissimo scrittore non trova da ricordare che tre soli scrittori appartenenti a questo luogo; e sono Catone il Censore, il quale, come fu detto al 6. 38., un piccolo trattate compose sulla cura delle malattie degli uomini e de' buoi, un Pompeo Lenso liberto del Magno e C. Valgio, nomo illustre e dottissimo, il quale intitolà all'Imperatore Augusto un trattato, ma non completo, di medicina (3). Per la qual cosa non istudiandosi e non esercitandosi la medicina da nessun Romano, se già non era un qualche schiavo affrancato, ed essendo essa siccome arte e professione venuta intieramente in mano dei Greci, anzi venuta in lor mane di mode, che fino gl' infermi " i quali la lingua greca ignoravano non avevano fede in que' medici che non l'esercitavano in greco (4): ,, egli è affatto inutile volersi fare a mostrare, quale quest' arte presso i Romani di questi tempi si fosse.

# §. 71. Giurisprudensa.

Se la filosofia e le scienze che a quella appartengono non si coltivarono da molti Romani, e anche questi pochi le coltivarono prima unicamente per amore dell'eloquenza e più tardo anche solo per ozio: altre arti vi ebbe, a cni si pub dire attendesse il popolo tutto, e in modo particolare il fiore de cittadini, cioè tutti coloro che volevano aspirare agli onori; e furono l'arte della guerra e quella delio stato. Queste siccome le altre tutte in Roma non s' insegnavano, ma s' imparavano guerreggiando e reggendo, e perciò non se ne possono riserire altri scrittori fuori di Cicerone, il quale intorno all'una dettò le ricordate opere della repubblica e delle leggi; la quale circostanza dimostra quanto i Romani fossero per indole diversi da' Greci : perchè se questi avessero conquistato o governato tanto mondo, avrebbero di quelle arti scritto delle intiere biblioteche, e i più a scriverne sarebbero stati coloro, che mai non ebbero nè a combattere, nè a governare. Fu dunque Cicerone il solo che trattasse scientificamente dell'arte dello stato in generale, ma più d'uno coloro che scrissero della giurisprudenza, che n'è parte principa-

lissima; e se mai l'influsso che 'l carattere nasionale può avere negli studii d'un popolo ebbe ad apparir manifesto, certo fu in quello che delle leggi si facea da' Romani. Imperciocchè essendo essi per varie cause e spezialmente per le lunghe contensioni tra la plebe e i patrizii, pel conseguente sempre progressivo sviluppo dell'ordinamento dello stato e del governo di quello e pei prodigioso ingrandimento dell' impero divenuti un popolo tutto pratico e tutto politico: questo loro spirito si diede di tal maniera a conoscere nel governo della repubblica e delle provincie, che se per la nobil ferocia e'l valore ci appajono chiamati a far la conquista del mondo: pel senno che dimostrarono in reggerlo ci appajono degni di così alto destino. Confrontando le antiche legislasioni civili che da noi si conoscono si vede con quanta verità Cicerone scrivesse: "allora potrete assai facilmente comprendere, quanto i nostri maggiori per prudenza avanzassero tutte le altre nazioni. quando al Licurgo, al Dracone e al Solone di queste paragonerete le nostre leggi; perchè non si può credere, quanto, fuori di questo postro, ogni diritto civile ci appaja rozzo e ridicolo (1). ", Il consenso universale di tutt'i giurisperiti conferma quanto qui si dice da Cicerone, dacche tutti convengono, avere i Romani creato la scienza della legislazione prima rignardo alla pratica, poi di questi tempi e ne' seguenti anche perciò che ne concerne la teoria. Il che fu loro possibile, perchè presso di essi questo studio a preferenza di ogni altro ne' tre primi periodi sempre si coltivò da quegli nomini che per consiglio, per imprese e per onori erano dei principali nella repubblica; onde fu, che le leggi loro essendo dettate da tanta esperienza e tauto sapere riuscirono di tale e così provata eccellenza, che tutte le nazioni le adottarono, e che quelle stesse, le quali vollero avere de' cor dici proprii ne posero le dottrine siccome fondamento principale, perchè dedotte vedendole dalla sana e retta ragione, le trovarono convenienti a tutt'i popoli e tutt'i paesi. E questo d'avere i Romani trovato e perfesionato la scienza, che più di ogni altra interessa le umane società, può, prescindendo da quanto essi fecero nelle lettere e in altre scienze, bastare a farci' comprendere, di quanto essi anche per questa parte sarebbero stati capaci, dove avessero voluto attendere ad erudire e ammaestrare i popoli, non "a reggerli coll'imperio e coll'armi (2).,,

Ma per continuare la breve storia della romana giurisprudenza; egli si mostrò (3), in quanto onore venissero in Roma tenuti fin da' tempi più antichi que' cittadini, i quali per avere fama di perisia nelle patrie leggli erano in grado di giovare a chi.nelle sue controversie o in altre legali occorrenze li venia consultando; e si disse pur anche, come gli uomini più ragguardevoli dello stato si occupassero della giurisprudenza e per guadagnar-

<sup>(1)</sup> Plinius Lib. XXIX. c. 1.

<sup>(2)</sup> Idem loc. cit.

<sup>(3)</sup> Idem l. cit. Lib. XXV. c. 1.

<sup>(4)</sup> Idem Lib. XXIX. c. 1.

<sup>(1)</sup> De Orat. Lib. 1. 44.

<sup>(2)</sup> Virgil. Eneid. Lib. VI. v. 852.

<sup>(3)</sup> Vcdi f. 19 e 41.

si il favore del popolo e per sedere con lode ne' magistrati e per potere consigliando i cittadini nelle private bisogne conservare nella debolezza e nell' avvilimento della vecchiaja alcuna parte di quel credito e della dignità che avevano acquistato governando in età più vigorosa gli affari del pubblico. Ora così facendo già quando appena incominciavano a sortire dalla barbarie, bene è naturale, che sorto in Roma e resosi generale l'amore per ogni sorte di stadii e di scienze a quello di cai qui si discorre con tanta cura attendessero, che al fine giunsero a trattarne scientificamente. Imperciocchè a bene considerare lo stato in cui nelle precedenti età si trovavano gli studii de' Romani, si può dire che la loro scienza giuridica altro non fosse fuorchè un mero sapere pratico, e che quegli antichi giureconsulti, prescindendo dalle altre loro qualità personali, con quel loro respondere, scribere e cavere quello stesso facessero o poco più che oggigiorno il volgo de' nostri avvocati o de' notaj. E di questo era cagione che i Romani siccome in ogni altra cosa così nelle scienze mirando unicamente all'utile che dalle cognisioni si poteva ritrarre pel bene del pubblico o de' privati ogni loro stadio a questo supremo fine volgevano, e perciò non avevano ancora pensato a derivaçe il diritto civile ed il pubblico dalle speculazioni della filosofia, ma s'accontentavano di derivarlo dal domestico uso e dalla comune opinione e dalle osservanse de' popoli inciviliti. Ma a misura che si vennero conoscendo quelle scienze che si insegnavano o si trattavano con qualche sistema, a misura che si travidero i vantaggi risultanti da un metodo bene ordinato, questo venne alla ginrisprudenza applicato, e applicato con tale successo, che tranne quelli di matematica non v'ha forse scrittori che al pari de' romani giureconsulti sappiano ragionare con aggiustatessa e sempre in conseguenza de' posti principii. Questa scoperta fece strada al miglioramento del modo che si teneva nell'insegnare il diritto civile; perchè dove ancora Cicerone e tutt' i suoi coetanei dovevano secondo l'antico costume recarsi ad ascoltar le risposte che i consultori davano a chi li ricercava di consiglio e perciò non altro apprendevano che un po' di pratica e le formole di uso, ma senz'alcun fondamento di principii che loro servissero di guida nel maneggiare le cause che loro potessero occorrere : i maestri si veggono sotto il regno d'Augusto e tenere scuole formali, e dividersi in sette, e comporre de' libri che sembrano avere servito di testo ed essere stati nelle lezioni spiegati e illustrati (1).

L'onore poi d'avere introdotto un qualche ordine nella confusa farragine delle leggi romane si deve al consolo e pontefice massimo Q. Musio Scevola che fu maestro di Cicerone e primo di tutti stabil) sopra basi certe il diritto civile riducendolo in diciotto libri a principii generali (1); ma 'l merito d'avere elevato la giurisprudenza a scienza si aspetta a Servio Sulpisio Rufo, consolo anch' esse e amicissimo di Cicerone. Questi dopo avere lodato Sulpizio chiamandolo principe di tutti i giureconsulti non solo dell'età sua ma anche di tutti quelli ch'erano vissuti in addietro finge che Bruto così l'interrompa. "Olà tu, anteponi tu il nestre Servio anche a Quinto Scevola? Ed io: io penso, o Bruto, che Scevola ed altri molti avessero grande pratica del diritto civile, ma che il solo Sulpisio ne conosca l'arte ; il che egli non avrebbe mai con seguito per messo della scienza del diritto medesimo, se non avesse oltre questa imparato quell'arte che insegna a dividere un tutto nelle sue parti, a spiegare colla definizione le cose occulte, a illustrare coll'interpretazione le occure, a scuo prire le dubbiose, poi a distinguerle, ad avere una regola con cui discernere il vero dal falso, e a prevedere che cosa sia per derivare da ogni premessa. Questi dunque v'aggiunse quest'arte, ch'è la maggiore di tutte, quasi una fiaccola, con cui rischiarare quello che gli altri avevano trattato e dettato in confuso (2) " Non molto dopo che la giurisprudenza fu per opera di questi due sommi momini ridotta a scienza sistematica, essa salì in enere molto maggiore che non in passato, sicchè può dirsi avere allora in alcun modo incominciate il suo regno; imperciocchè Augusto, essendo in forsa della molteplice autorità, di cui era rivestito, divenuto non solo principe ma legislatore di Rema, trasferì una parte della sua podestà legislativa ne' giureconsulti, allorquando o per diminuire l'eccessiva autorità de' pretori, che co' loro aditti proponevano ogni anno come un codice dietro cui sarebbero per render ragione, o per altri a noi ignoti motivi limitò ed immutò una costumanza antichissima. Era fino a' snoi ch etato lecito a chiunque faceva professione di giureconsulto di rispondere alle quistioni di diritto che gli si proponevano da chi lo venia a consultare, ma la risposta sua non aveva altra autorità che la personale, qualora il giudice o le parti non avessero determinato altrimenti; ora questo imperator comando, che selo chi da lui ne avesse ottenuto il permesso potesse decidere le insorgenti controversie legali, e accordo a queste decisioni forsa di legge obbligando i giudici ad attenervisi (3).

<sup>(1)</sup> Digest. Lib. I. tit. 2. l. 2. §. 47.

<sup>(1)</sup> Digest. L. cit. 6. 41.

<sup>(2)</sup> Bruto 41.

<sup>(3)</sup> Digest. Lib. I. tit. 2. l. 2. §. 47. Institution num Lib. I. tit. 2. §. 8.

# SEZIONE QUARTA.

GLI OBATORI.

§. 72. Cagioni per cui i Romani cotanto applicarono all'eloquenza. — §. 73. Breve storia dell'eloquensa. - 9. 74. Oratori più insigni. M. Antonio, L. Crasso. - 9. 75. Cotta, Sulpizio e Q. Ortensio. - §. 78. Cicerone e le sue orazioni, §. 77. sue lettere; §. 78. suoi criticatori. - 9. 79. Oratori contemporanei di Cicerone. - 5. 80. Alcuni di quelli de' tempi appresso; Asinio Pollione, Cassio Severo ed Aterio.

6. 78. Cagioni per cui i Romani cotanto applicarono all'eloquenza.

Da quegli scrittori di prosa, in cui per essere la istrusione il loro primario oggetto la scienza deve prevalere all'arte, or si verrà a quegli, in cui attesa la maggiore cura dello stile e lo studio di dilettare e fare impressione negli animi l'artifisio deve superare la scienza o almeno almeno andare del pari con esso lei; e si darà principio dagli oratori, perchè tutt<sup>e</sup> i Romani che aspiravano al maneggio de' pubblici affari o che volevano precacciarsi seguito e credito, cioè tutti gli nomini di generoso e intraprendente animo e di elevato ingegno la coltivavano, e la coltivavano con quella diligensa che può bástantemente apparir da questo paragrafo. Quale via poi essi tenessero per formarsi a questa difficile arte, come vi venissero educati quasi da' più teueri auni e coll'istruzione e coll'esercizio, come gli oratori in attestato della pubblica stima e dell'ammirazione del loro talenti consegnissero larghi e onoratissimi premii, già fu in altri luoghi discorso (1); e perciò in aggiunta a quanto ivi fu detto qui unicamente si ricorderà, che tutti gli ingegni si cimentavano a riuscire eccellenti in quest'arte, e che que' medesimi che tendevano a farsi grandi battendo la carriera dell'armi, questa del foro e dell'eloquenza non negligevano, siccome dimostra l'esempio di Pompeo, di Cesare e d'altri più. In prova di che odasi Cicerone. " Nessuno studio, dice egli, venne in questa città coltivato con maggiore impegno che quello dell'eloquensa; imperciocchè non appena fu stabilita la sua signoria sopra tutte le nazioni, e per la lunghezza della pace assicurata la pubblica tranquillità, che i giovani cupidi di lode quasi tutti si volsero ad attendere con ogni cura all'eloquenza (2). " E l'autore del dialogo delle cause della corrusione dell'eloquensa adduce i motivi di questa generale tendenza osservando, che "quanto più alcuno valeva nel dire, tanto più facilmente conseguiva gli onori, tanto più negli stessi onori si distingueva tra' colleghi, tanto più acquistava favor presso i grandi, credito presso il Senato e nome e celebrità tra la plebe. A questi fino le estere nazioni si davano in clientela; questi riveriti da' magistrati che andavano a governar le provincie, osservati da quelli che da' governi tornavano; questi parevano dalle dignità della pretura e del consolato venire chiamati; questi

nè auche fuori di carica non erano seusa potere, perchè e coll'autorità e col consiglio reggevano il popolo ed il Senato (r).,, Quanto poi l'eloquenza anche non insigne ma di frequente adoperata a pro di chi n'aveva bisogno valesse a illustrare ed estollere fino persone oscure ed abbiette, s'intende da Cicerone. "Q. Arrio può essere a tutti d'esempio quanto giovi in questa città l'adoperarsi nelle necessità di molti, quanto giovi il soccorso che a molti si presta sia per venire in onore sia per cansare pericoli; imperciocchè costui nato di vilissima gente conseguì con questi messi e opori (tutti fino alla pretura) e denaro e favore ; e sebbene sens' ingegno e sensa dottrina arrivò ad essere tenuto in qualche credito tra' difensori di cause (2).,, A questi possenti stimoli dell'ambisione quelli si vogliono aggiuguere della gara che regnava tra chi dedicavasi al foro; nè nuo se ne vuole tacere accennato da Orasio, là dove lodando a Venere l'eloquenza di Massimo (3), sembra volerci fare conoscere ch'ell'era studio di moda, e che presso donne colte e gentili non era ultima commendazione quella di sapere a un bisogno difendere un reo. I cultori dell'eloquenza venivano poi eccitati a farne uso, e frequente "dall' importanza e dalla varietà e dalla moltitudine delle cause d'ogni genere (4), » che loro ogni di si offerivano in tanto imperio e in tanta città. Così numerosi e così impegnati esseudo dunque coloro che a questo studio attendevano, avendo per attendervi così potentissimi eccitamenti, così frequenti e così splendide essendo le occasioni di dare pubblico saggio di sè, la gioventh avida ed impaziente aspettava e coglieva il momento di potersi mostrare. Quindi, per ricordare alcuni uomini che a questi tempi appartengono e incominciarono a perorare in un'età che ci debbe recar maraviglia, egli si legge come Tiberio che poi fu Imperatore tenne di soli nove anni l'orasione funebre al padre (5), come Augusto in età di dodici lodo da' rostri l'avola Giulia (6), come Ortensio di non più che diciannove peroro con somma approvazione in cospetto de' consoli (7), come "con quelle orazioni che oggi con tanta ma raviglia si leggono L. Crasso in età di diciannove

<sup>(1) 4. 18. 37. 45. 46.</sup> 

<sup>(2)</sup> De Orat, Lib. 1. 4.

<sup>(</sup>z) §. 36.

<sup>(2)</sup> Bruto 89.

<sup>(3)</sup> Carm. Lib. IV. I. v. 14.

<sup>(4)</sup> Cicero de Orat. Lib. I. 4.

<sup>(5)</sup> Suctonius Tib. c. 6.

<sup>(6)</sup> Idem Aug. c. 8.

<sup>(7)</sup> Cicero Bruto 64.

anni si fece accusatore di C. Carbone, Cesare in età di ventuno di Dulubella, Asinio Pollione in età di ventidue di C. Catone, e in età non molto maggiore Calvo di Vatinio (1), ,, come il non ardimentoso Cicerone di ventisett'anni osò assumere la difesa di Sesto Roscio Amerino (2). Dove poi alcuno si fosse una volta fatto udire con plauso, egli in quell'esercizio e nella gioventù e nella virilità e nella vecchiezza continuava, siccome ci prova l'esempio del vecchio Catone che ancora di ottantaquattro anni si fece ad accusare Servio Sulpizio Galba (3), di Ortensio che difese cause per lo spazio di quarantaquattro anni (4), di L. Crasso, di M. Antonio, di Cicerone e di tanti e tanti altri, i quali anche dopo conseguiti i sommi onori a cui coll'eloquenza tendevano, e nelle bisogne degli amici e nei pubblici affari instancabili coll' arte loro si adoperavano per conservare e crescere quella fama che avevano per essa acquistato.

## . 73. Breve storia dell'elequenza.

Non fu però, quale da queste premesse parrebbe doversi aspettare, il numero degli oratori; perchè sebbene Cicerone nel suo Bruto si prefigge di lasciarci una breve istoria e un'analisi caratteristica di tutti gli oratori dal primo sbarbarimento di Roma fino all'anno 46 av. l'era volg. in cui fu da lui scritto quel libro, e percio nel fare mensione di tutti coloro « che s'attentarono di dire in pubblico (5); » dichiara di non passare sotto silenzio nessuno di quelli che da lui furono uditi (6): aggiugne in questo medesimo luogo « di voler che si sappia, come in uno stato così grande e così antico, in cui tali premii si promettevano all'eloquenza, tutti ebbero il desiderio di dire, non molti però l'ardimento e solo pochi il potere. » Il che chiaro si conosce, perchè comunque alcune orazioni scritte ne' tempi antichi e in quegli ammirate si fossero conservate fino a' snoi giorni: nessuna d'autore vissuto avanti Calone pareva a lui meritevole d'essere letta (7); e delle posteriori non se ne veggono lodate di molte, sia perchè nol valevano, o perchè molte che il valevano non furono scritte. Or da Catone, il quale incominciò a dirozzar la romana eloquenza, quando qualche anno prima del 200 av. l'era volg. prese a farsi udire nel foro, fino a M. Emilio Lepido detto Porcina, il quale su console del 137 e fu'il primo in cui si travedesse qualche pulitessa e artifizio oratorio, si annoverano nel Bruto presso a quaranta oratori o dicitori; e ben da cento e cinquanta son quelli che per avere in Roma con fama chi maggior, chi minore o difeso cause private, o all'occorrenza discorso de' pubblici affari

(1) Dial. de causis corrup. eloq. 6. 34.

nel medesimo Bruto si ricordano siccome vissuti da' tempi del citato Lepido fino a quelli in cui Cicerone scrivea. Piccolo parrà questo numero in uno spazio di presso a cent'anni; ma esso crescerebbe non poco dove si volessero aggiuguere quegli alcuni Latini ed Italici, de' quali per qualche merito nell'arte del dire si veggono registrati i nomi nel Bruto (1), quegli altri Italici che di oratori dovettero aver fama nelle loro patrie (2) e que' tanti Romani che dell'età di Cicerone in Roma vivevano, e di cui egli s'astiene di far parola e portare giudizio. Molti più sembrano poi essere stati coloro che ne' cinquantasei anni che corsero dalla morte di Cicerone a quella d'Augusto attesero a questo studio e de'quali non conosciamo se non molto pochissimi.

Che se in quella guisa, che nel Bruto abbiamo, come si disse, la storia degli oraturi dal nascere di quell'arte fino al punto in cui essa fu per Cicerone elevata al massimo fiore : così possedessimo quella de' posteriori, de' quali o non esiste memoria e de' cui scritti non è a noi pervennto giudisio nessuno; e se a noi fossero state conservate quelle non poche antiche orazioni, che ne' lempi di Cicerone, d'Augusto, di Quintiliano ancor si leggevano; potremmo con sommo diletto e non minore vantaggio vedere, e quanti nomini in quel paese, in cui l'eloquenza così a lungo regnò, si dedicassero a questo studio, come alla natura a mano a mano s'aggiugnesse qualche arte, chi di questo pregio l'arricchisse chi di quest'altro, quale ne fosse il gradato sviluppo, quale il successivo perfezionamento, quali diversi generi di dire s'asassero secondo la diversità de' tempi o delle persone a cui si diceva, secondo la diversità del gusto degli oratori. Ma non potendosi per la mancansa di queste distinte notisie tessere un'ordinata e compiuta storia dell'andamento dell'eloquenza latina, converrà riassumere quanto colla scorta di Cicerone, di Quintiliano, dell' autor del dialogo della corrusione dell'eloquenza e di altri si disse fino qui degli oratori romani (3) e quanto se me verrà soggiugnendo tra poco, e farne qualche breve cenno così in generale. I dicitori più antichi non sospettavano nella rossa schiettessa della loro età che v'avesse un'arte del dire, e traevano, ognuno secondo la sua indole, la loro facoudia dalla forsa del proprio ingegno, dal quotidiano uso di parlare al senato ed al popolo, dalla cognisione delle patrie leggi, dei costumi, delle tradizioni e de' pubblici affari; ne mancava tra essi chi detato d'immaginazione vivace s'abbandonava a quell'ispirato impeto, che quasi poetico entusiasmo si desta in chi nel dire improvviso si anima-E gli uditori non osando contrastare alla notoria santità e alla prudenza di chi parlando con dignitosa semplicità pareva che non potesse iugannare, o cedendo docill al peso delle sue ragioni, o incapaci di resistere a chi con robuste e veementi

<sup>(2)</sup> Aul. Gell. Noct. Attic. L. XV. c. 28.

<sup>(3)</sup> V. 9. 38.

<sup>(4)</sup> Cicero Bruto 64.

<sup>(5)</sup> Bruto 69.

<sup>(6)</sup> Ibid. 49.

<sup>(7)</sup> Ibid. 17.

<sup>(1) 46. 68. 78.</sup> 

<sup>(2)</sup> Vedi ıl §. 37.

<sup>(3)</sup> V. g. 17. 38. 39.

parole o con certi artifisii suggeriti dalla natura investiva i loro animi, si davano vinti senza cercare da quali cose venissero indotti ad arrendersi persuasi o commossi. Solo verso la fine dell'antecedente periodo si incominciò ad avere in Roma qualche contessa degli ornamenti e dell'artifizio oratorio, quando i Greci venuero in quella città a ostentare e vendere il loro sapere (1); perchè volendo essi conciliarsi fama e acquistare denaro mostrandosi pronti a dir su due piedi d'ogni qualunque argomento, e dovendosi perciò giovare dei luoghi comuni, insegnarono a' Romani come ne potessero usare. Coloro che già avevano qualche esperienza nel dire, e coloro che ad acquistarla si avviavano, tutti presero sitibondi ad attingere a questa copiosissima fonte; presto alle dovisie dell'invensione oratoria altri e poi altri ritrovamenti si aggiunsero da L. Crasso, da M. Antonio e in ispezialita da Q. Ortensio, finche poi Cicerone, che tutta a fondo conoscea l'arte greca e'l gusto della sua nazione condusse la romana eloquenza a quel sommo apice, da cui ancora lui vivente incominciò a declinare (2), Accadde questo in quel tempo, che per le note vicende fu perduta la libertà; e allora ridotta ogni cosa in potere d'un solo, tolta la pubblica discussione de' pubblici affari, e ristretta fin anche la illimitata libertà dell'eloquenza forense, allora gli oratori, facendo tregua alle quotidiane gravissime occupazioni, ebbero per meditare sopra la loro arte quell'agio che in addietro tanto desideravano, ma non avevano mai saputo trovare. Non fu questo però con vantaggio dell'arte, nè loro; perchè a forza di sottilizzare e studiare e voler far meglio che bene dalla perfesione si allontanarono, sicchè quanto poco garbavan gli antichi per mancanza di arte, tanto poco, come verrà ampiamente mostrato, piacevan costoro per non essersi guardati dall'eccesso contrario. Ma innanzi che questa rovinosa mutazione avvenisse si erano gli oratori in conseguenza di questo loro maggiore studio divisi come in due sette o scuole; delle quali l'una cercava di esprimere in sè la semplice e graziosa venustà degli Attici, e l'altra amava quella gravità, quel vigore e quella copia che tanto s'affaceva al genio della lingua latina e al carattere del popolo che la parlava. Pel pregiudizio favorevole a' Greci prevalsero i primi, e non pochi già dell'età di Cicerone s'ingegnavano di calcare quelle straniere vestigie (3); venne poi il periodo seguente, e in esso diverse cagioni influirono cotanto sinistramente nell'eloquenza che ne addussero in breve il totale decadimento.

§. 74. Oratori più insignt. M. Antonio e L. Licinio Crasso.

Ma prima di espor questa storia, che appartiene al seguente periodo, egli sembra doversi con-

- (1) Vedi \$. 26. 27.
- (2) Cicero Tuscul, disput, Lib, II. 2. Seneca Controv. Lib. II. Vell. Patercul. Lib, II, c, 17.
  - (3) Bruto 17. 82. 83. 84. Orator. 62.

siderare, come e per chi l'eloquenza venisse con dotta alla sua perfesione; nel che non essendo dato di poter passo passo e meglio di quel che si fece indicare la via che si tenne, converrà ristringersi a ricordar quegli nomini, che per essersi dal volgo degli oratori distinti meritano la lode d'avervi in modo particolare contribuito. Tra questi vengono primi in ordine d'età TIB. SEMPRO-MIO GRACCO e C. CARBONE « la cui gloria non sarebbe stata superata da quella d'alcuno, se pari all'ingegno che aveano in ben dire lo avessero avuto in ben governare la repubblica (1). » Segue c. scarnonto cuntone, una cui erazione in difesa di Servio Fulvio si riputava la migliore di quante si leggevano nella puerizia di Cicerone (2); e dopo lui c. GRACCO fratel di Tiberio, il solo che tra tutti gli antichi meritasse di venir letto dalla gioventà, siccome quello che per essere « magnifico nelle parole, ne' pensieri sapiente, e grave in tutta la dicitura ne poteva non solo assottigliare ma anche pascer gl'ingegni. » Hanno però le cose sue questo difetto che manca loro l'ultima mano, sicchè molte se ne veggono egregiamente abbozzate. nessuna compiutamente finita (3). Con tutto questo si scorge dalle imprese sue e del fratello quanto potere avessero tutti e due col dire acquistato sulla plebe romana; e di Cajo scrive Plutarco, che difendendo ancor giovane un amico destò nel popolo una vera ebbrezza di maraviglia e mostro, come tutti gli oratori si dovevano appetto a lui riputare fanciulli (4); e Quintiliano racconta che « quando egli si fece a compiagnere la morte del fratello, tutto il popolo romano proruppe in lagrime (5). » Ne si vuole tacere c. sulpizio GALBA. figlio di quell'eloquentissimo Servio di cui si parlò (6), dacchè la chiusa d'un'orazione da lui tenuta in propria difesa era venuta in tanto onore. che Cicerone e i fanciulli suoi coetanei la solevano imparare a memoria (7).

Dopo questi cinque non v'ha alcuno che a Cicerone paja degno di particolare mensione fino
a m. ANTONIO e L. CRASSO, quegli console nel 99
questi quattro anni appresso "i quali furono i
più grandi oratori e i primi, per cui l'eloquensa
latina venisse ad uguagliare lo splendore di quella
de' Greci (8). ", Cicerone che in più luoghi dei
tre libri dell'Oratore, in cui essi sono principali
interlocutori, entrambi gli estolle e nel Bruto ne
fa un ampio e magnifico elogio non sembra saperli lodare che basti. Nè giova dir malignando,
ch'egli nelle loro lodi si diffonde cotanto, siccome
fa anche in quelle d'Ortensio, onde nella certessa
d'essere a tutti riputato superiore elevare sopra
tutti essi sè stesso; perchè e rende del suo giudizio

- (I) Cicero Bruto 27.
- (2) Ibid. 33.
- (3) Ibid. 33.
- (4) Gracchis.
- (5) Instit. orat. Lib. XI. c. 3.
- (6) §. 3g.
- (7) Bruto 33.
- (8) Bruto 36.

ragione, dove nel formarne il carattere ne enumera i singolari e distintivi pregii, e dove non meno di tre volte ripete che per consenso de' dotti e del popolo venivano risguardati siccome i primi oratori della loro età. Tra sè dissimili e nelle parti dell'invensione e in quelle della elocusione e della declamazione e del gesto, sicchè si vorrebbero dire disssimili in tutto, per la rara eccellensa dell'ingegno in questo s'assomigliavano, che nel suo gemere ognano era sommo. Al qual proposito si vuole con questo luminoso esempio ad incoraggimento della valorosa gioventù ricordare, che molte sono le vie, le quali in ogni arte alla perfesione conducono, e che nessuno si lusinghi di potere a quella rara meta pervenire giammai, s'egli im luogo di batter la strada, che la sua inclinasione gli addita e le sue forse gli aprono, si fa come pecora a seguitare chi lo precedette, stoltamente credendo di poterio oltrepassare o raggiuenere.

Ecco il ritratto che di questi due sommi oratori fa Cicerone nel Bruto. 44 Ogni cosa venia in mente ad Antonio, e tutte a lor luogo dove più potesser giovare, più avere di forsa .... somma in lui la memoria. Voleva far vista di condursi a dire senza prima studiare, ma era sempre ben preparato.... non era elegante il suo discorso.... poco curava l'elocusione, di figure faceva mobo uso .... Singolare era il suo agire .... non tale da esprimere ogni parola, ma da convenire a' concetti; corrispondevano a questi ed ai detti le mani, le braccia, i fianchi, il batter de' piedi, lo stare, il passeggiare, ogni suo muoversi. La voce, che non venia meno, roca alquanto.... ma con un certo che di flebile, atto molto a conciliare credenza ed a muovere a compassione (1). .. Lodato Antonio con queste e molte altre parole così discorre di Crasso " di cui dice, nulla potervi avere che più fosse perfetto. Somma in lui la gravità, e con essa una grasia di facesie e di urbanità, non da buffone, ma propria dell'oratore; diligente, ma non molesto lo studio della lingua; mirabile la maniera di spiegarsi, e dove si trattasse di diritto civile e di equità, gran copia di argomenti e di similitudini. Se An. tonio avea forza incredibile nel conghietturare, nel destare contro altri il sospetto o nell'allontanario da sè: nulla v'avea da potersi paragonare a Crasso, ggando si venia a interpretare, a definire o a discorrere dell'equità (2) .... Sempre incominciava con un esordio molto studiato, degno dell'aspettazione di chi bramoso si recava ad udirlo ... non molto s'affaccendava nell'agire, non nel modulare la voce.... il suo dire gagliardo, talora infiammato e pieno di giusto sdegno, molto faceto, ma in un molto grave, e ciò ch'è sommamente difficile, molto conciso e insiem molto ornato. Nel disputare coll'avversario nessun pari a lui (3) .... , Differiva, come si vede, l'eloquenza dell'uno da quella dell'altro, ma perchè era in entrambi mirabile, sebbene v'avea chi diceva Crasse uguale ad Antonio e chi a lui lo anteponeva: "tutti convenivano in giudicare, che chi avesse per difensore un d'essi due, non aveva a desiderarsene un altro (1); ,, di maniera che sebbene " v'avea di que' tempi molt'altri oratori, egli si poteva ben dubitare, qual s'avesse a scegliere dei due, non mai che non s'avesse a scegliere uno di essi (2). " Imperciocchè " se mai s'avesse dimandato ad uno del popolo, chi fosse in questa città il più eloquente, egli avrebbe esitato tra Crasso ed Antonio, e chi nominato questo, chi quello; ma nessuno certamente Filippo, quell'orator così soave e dignitoso e faceto, cui noi, che pur vogliamo di queste cose giudicare secondo l'arte, abbiam detto essersi loro approssimato; conciossiacche proprio è d'un sommo oratore d'apparir sommo oratore al popolo (3) "Questa triplicata dichiarazione di Cicerone si volle qui addurre perchè s'intendesse, che per venire colle opere in celebrità hassi a piacere al popolo, ed a stimarne non a spressarne il giudisio; massimamente ch'esso, nel portarlo intorno il bello, il buono ed il grande non dà in quegli errori di certi gran barbassori, i quali a forsa di storte dottrine ci vogliono persuadere che in queste cose solo essi sanno, e l' universalità degli uomini vive ingannata. Per altro questi due cotanto lodati e cotanto adoperati oratori, e così altri molti, pochi scritti lasciarono; forse appunto perchè di continuo occupati non potevano; forse perchè, siccome è lecito indurre dalle parole, che loro si pongono in bocca nell'Oratore, volevano con mostrare di non tener conto delle proprie orazioni dare a conoscere d'averle dette non come solevano gli ostentatori Greci per procacciar fama ed onore, ma come a cittadini romani conveniva per non mancare agli amici e alla patria; e forse finalmente perchè « alcuni non desiderano che presso i nostri esista memoria del loro ingegno credendo d'esser col dire divenuti gloriosi abbastanza, e di poterlo apparir molto più, dove le opere loro non possano venire esaminate e criticate a tutto agio (4). » Posse effetto di una o di più delle ragioni ora accennate, di Antonio non si ricorda se non un asciutto trattato dell'arte del dire (5), e di Crasso non molte orazioni tra cui quella contro Cepione fu a Cicerone in luogo di maestra (6). Sulla quale pochezza degli scritti di molti Romani si vuole osservare, che venendo essi adoperati quanto più erano dotti e prudenti, e perciò tempo non avendo d'estendere i loro discorsi, sulevano dire improvviso, e che a tal fine anche i più esercitati, come fu detto nella vita di Cicerone (7), quotidianamente si esercitavano nel declamare; quindi è che nell'orazione or ricordata di Crasso

<sup>(1)</sup> Bruto 37. 38.

<sup>(2)</sup> Ibid. 38. 39.

<sup>(3)</sup> Ibid. 43.

<sup>(1)</sup> Bruto 38.

<sup>(2)</sup> Ibid. 50.

<sup>(3)</sup> Ibid. loco cit.

<sup>(4)</sup> Ibid. 24.

<sup>(5)</sup> Vedi 9. 63.

<sup>(6)</sup> Ibidem 44.

<sup>(7) \$. 63.</sup> 

molte cose furono dette che non si trovavano scritte, e che d'un'altra non meno famosa da lui tenuta nella censura contro il collega Gneo Domisio Enobarbo non restava se non l'orditura (1). Dopo Crasso ed Antonio si distingueva in quella età il già mentevato L. MARRIO FILIPPO, che inferiore a a que' due sommi era superiore agli altri (2); e le seguivan da presso Q. MUZIO SCRVOLA « il più eloquente de' giareconsulti (3) » che lasciò scritte alcune orazioni (4), c. GIULIO CESARE STRABORE, dicitore sopra gli altri urbano, grazioso e dolcissimo (5), Q. LUTAZIO CATULO il cui dire si faceva ammirare "per certa incorrotta purità di lingua (6) , e m. zaznnio a cui davasi il medesimo pregio (7); pregio che tra dugento dicitori rammentati nei Bruto non si dà forse a trenta. Questa circostanza ci sa sgraziatamente conoscere, che l'indiligenza di chi parla e scrive era in Roma così generale come in Italia oggidì; e a vedere non immune da questo difetto quel lodatissimo Antonio si deve imparare, che anche i più grandi ingegni non hanno a schifar quella fatica, che certi semidotti vogliono dir da pedanti e da fancialli. Al qual proposito egregiamente Cicerone. 44 Il parlare latino si ha, siccome dissi pocanzi, ad attribuire a gran lode, non cost per sè medesimo, quanto perchè da' più non si cura, imperclocch'è non è tanto bella cosa sapere il latino, quanto il non saperle è vergognosa; eppure questo mi sembra dovere non meno di buon oratore che di cittadino romano (8). " Le quali parole se venissero bene avvertite e dalla gioventà e da chi la ammaestra : non avremmo a deplorare cotanto la scarsessa di culti scrittori; come non avremmo a deplorar quella di huoni, se in luogo d'attendere alle inesie, come si fece per quasi tre secoli, e come si fa, si volgessere gli animi agli studii utili e gravi e severi.

# 6. 75. Aurelio Cotta, Sulpisio Rufo e L. Ortensio.

Principali tra gli oratori che a M. Antonio ed a Crasso successero e nel foro s'adoperarono da quella età fino a quella d'Orteusio e anche di Cicerone farono C. AURELIO COTTA e C. SULPIZIO BUro, de' quali il primo parve volere imitare e ricopiare in sè il dir conciso ed acuto di Antonio con un moderato e corrispondente gestire, e l'altro lo splendido e più copioso di Crasso con un'azione dignitosa e animata. Dissimili per ciò tra sè quanto colero cui si avevano preposto siccome modelli e maestri, ed a questi inferiori perchè a Cotta mancava la forsa d'Antonio, a Sulpisio la grasia di Crasso, non solo erano superiori agli altri, ma

(1) Bruto 44. (2) Ibid. 47.

(7) Ibid. 45.

si petevano, comechè privi di quelle singolari doti, dir sommi. Nè l'uno nè l'altro scrisse cosa alcuna (1), e le orazioni che ne portavano il neme o erano scritte da altri o messe insieme dopo la loro morte (2).

Più giovane di essi, perchè nato l'anno 114, ma per essersi condotto nel foro di non più che 19 anni, loro contemporaneo, e contemporaneo di Crasso e d'Antonio fu Q. ORTERSIO ORTAZO " H cui ingegno appena în conosciuto che si ammirò non altrimenti che una statna di Fidia (3). " Diede il primo saggio di sè perorande in quell'età, che si disse con approvazione di tutta l'udienza, e nominatamente de consoli Crasso e Scevola, quegli insigni oratori che si mostrò; e continuato avendo a difendere cause con Antonio e con Crasso, con Sulpisio e con Cotta, con Cicerone e con oratori di questo più giovani (4) può dirsi, ch'egli ebbe a veder l'arte sua già fatta adulta, a contribuire non poco alla sua perfezione, a mirarla in quel massimo fiore a cui fo condotta per l'emulo suo Cicerone, e fors' anche ad accorgersi come ella già volgea a declinare. Applaudito al suo primo mostrarsi, sicchè tosto fu annoverato tra gli oratori più illustri, ed essendo malgrado questi felici auspicii " animate da tal desiderio di riuscire eccellente, ch'io non so (è Cicerone che parla) d'aver vedoto in attr' nomo studio ed im-Pegno maggiore; perchè non lasciava passar giorno senza dire nei foro o meditare in casa, e assai volte e questo e quello in uno stesso giorno faceva .... elegante per la sceltezza della dizione, abile nell'ordinare i pensieri, nell'enunsiarli largo e copieso .... detato di così felice memoria ch' io non crede d'aver vedute l'uguale in alcune (5) ,, uguagliò e quasi ad un tempo oscurò la fama de' suoi coetanei. Con quell'indefesso studio, con quell'ingegno, con questa memoria promosse egli di molto il perfesionamento dell'eloquenza non solo eccitando altrui coll'esempio e con lo splendor della gloria, ma perchè a maggiore chiaressa dei suoi discorsi e acciò meglio si scolpissero negli animi degli uditori l'essenziale miglioramento introdusse di premettere a quegli un'esatta e diligente divisione, e di chinderli con una breve sicapitolasione (6): cosa impossibile ad ogni dicitore improvviso che non avesse sertito dalla natura quelle così rare disposizioni. Aveva Ortensio una dicitura che da Cicerone chiamasi asiatica, corrente assai e fiorita, ricca di pensieri spiritosi ed acuti, con gesto vivo e animato, che però forse, come gli si ebbe a rimproverare, dava mel molle e nell'affettate (7); pe' quali pregii destò al suo a pparire gran maraviglia nel volgo e ne' gio-

<sup>(3)</sup> Ibid. 49.

<sup>(4)</sup> Ibid. 44.

<sup>(5)</sup> Ibid. 47.

<sup>(6)</sup> Ibid. 35.

<sup>(8)</sup> Ibid, 37.

<sup>(</sup>I) Cicero Orator. 38.

<sup>(2)</sup> Bruto 55. 5B.

<sup>(3)</sup> Bruto 64.

<sup>(4)</sup> Idem loco ctt.

<sup>(5)</sup> Idem 88.

<sup>(6)</sup> Ibid. et Quintil. Institut, Lib. IV. cap. 4.

<sup>(7)</sup> Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. 1. c. 5.

vani (1). Le smisurate lodi, ch'egli miete fin dai primi anni per cui " a giudizio del popolo veniva riputato eccellente, e tenne in gioventà il principato del foro (2), ,, furono per avventura cagione ch'egli non s'accorgesse, che quello che a un giovinetto s'addice non poteva ben convenire ad un nomo maturo, e perciò non s'avvisasse che necessario gli era lasciar quello stile per appropriarsene un altro, che più s'affacesse alla gravità di chi aveva sostenuto i primi onori della repubblica; per la qual cosa le persone di tempo "o'l deridevano, o si sdegnavano, o ne restavano stomacati (3). " Questo gli nocque; ma più l'adagiarsi ch'ei fece sui riportati allori intralasciando quel ferventissimo studio per darsi nell'affinenza delle ricchezze a vivere a grande agio ed in ozio, onde in pochi anni " sembrava divenire ogui giorno più dissimile a sè medesimo (4). " Si scosse alla gluria ed al consolato di Cicerone, ma già la palma gli era stata rapita. Oltre la natura del suo dire e l'allentamento dello studio recarono nocumento alla sua rinomanza anche la stessa straordinaria vivacità dell'ingegno e la felicità della memoria; perchè accostumato a dir facilmente improvviso e a dir bene, se mai, estinto il fuoco ondera animato nel perorare, si fosse posto a stendere un discorso, gli avveniva quello stesso che a Galba (5), cioè di non sapere trasfondere in quanto scriveva quel calore e quella vita che rapiva chi l'ascoltava. Concordi sono in questo giudizio due sommi maestri. " Ortensio, così Cicerone, meglio disse ch'ei non iscrisse (6).,, E Quintiliano parlando dell'importanza del gesto e della declamazione dice, essere per questi prestigii crescinta d'assai l'efficacia dell'eloquenza d'Ortensio: " di che sia prova, che gli scritti di coloi, il quale venne a lungo risguardato principe degli oratori, per alcun tempo emulo di Cicerone, e dappoi fino che visse il secondo, sono inferiori alla fama; onde è manifesto, che nel suo dire doveva piacere alcun che, che noi non sappiamo ritrovare nel leggerlo (7).

§. 76. M. Tullio Cicerone e le sue orazioni.

Ed eccoci a cicenone; del quale non sarà lungo il discorso per essersene già narrata la vita e trovarsene le opere che a questo luogo appartengono nelle mani di chiunque sa di latino, sicchè superfluo sarebbe volerne mostrare i pregi con far di esse un'analisi, e superfluo del pari tesser l'elogio di chi le detto; dacchè egli viene dal concorde consenso di tanti secoli e tanti riconosciuto principe degli eratori latini; e gli scrittori di sua nasione, che meglio di noi ne potevano distinguere e valu-

(1) Bruto 95.

(2) Ibidem.

(3) Idem ibid.

(4) Idem 93. (5) Vedi 5. 39.

(6) Orator, 38.

(7) Instit. orat. Lib. XI. c. 3.

tar le bellesse e i difetti, tranne alcun invido, unanimi convengono nelle sue lodi e in certo modo gareggiano nell'esaltario. Così fece Cesare ne' suoi perduti libri dell'analogia (1) e forse altrove (2). così Quintiliano (3), così Vallejo Patercolo (4), così Plinio il vecchio (5), così T. Livio il quale, d'altronde a lui non favorevole molto, in un passo conservatori dal retore Seneca ne scrisse, che nessuno fuorchè un altro Cicerone il poteva degnamente lodare (6). Come questo superfino, sarebbe inatile voler discutere e definire l'indefinibil quistione, se Cicerone sia inferiore, nguale o superiore a Demostene; daochè ci debbe bastar di sapere che l'uno in Atene l'altro in Roma fu sommo, che lutti e due furono dotati di tale ingegno, e dotati in grado così eminente delle qualità che si richieggono per formare un oratore compiuto, ch'ei pare non potersi dubitare, che se la sorte avesse loro mutato la patria, essi avrebbero anche sotto diverso cielo e presso popoli cotanto dissimili, come il latino ed il greco, riportato i medesimi allori. Per le quali cose queste discussioni lasciando si osserva che gli scritti di Cicerone, di cui qui s'ha a regionare, sono di due maniere, cioè le orazioni e le lettere.

Delle tante orazioni, ch'ei disse e molte delle quali si veggono ricordate presso gli antichi scrittori, poche oltre settanta si conoscon da noi o tutte intiere o in maggiori o minori frammenti. Altre, e sono le più, si tennero in diversi giodizii, altre al popolo, altre in senato, onde riescono varie e nuove non solo per la novità e varietà degli argomenti, ma per la diversità della dicitura e dell'artifizio, e ci fanno vedere, quale a gindizio di tale maestro fosse in Roma l'eloquenza forense, quale la popolare, quale quella che si usava in senato. Cicerone avventuratosi in questa difficile carriera, in cui già bene avanti si erano spinti Crasso ed Antonio, Cotta e Sulpisio, e in cui sopravansando gli altri Ortensio si sforsava di toccare la meta, sembra aversi prefisso di voler raggiugnere e in sè rappresentare l'idea dell'oratore perfetto. Concepitala e raffiguratesela chiaramente nell'animo coll' indefesso studio dell' arte sua e coll'attenta osservasione de' pregii e de' vizii degli oratori da lui conosciuti e studiati la esibi nelle opere sue, quale le forse d'uno de' più grandi umani ingegni, ma però sempre umano, il poterono. Quanto egli a tal fine prestasse, s'intende da un luogo del Bruto, dove facendo vista di non parlare di sè ci fa conoscere, quanto a suo giudisio si poteva e si doveva aggiugnere agli oratori suoi contemporanei, perchè si potessero dire perfetti, " Nulla io dirò di me; dirò degli altri, tra cui nessuno v'avea che paresse avere con più diligenza che 'l volgare degli nomini dato opera alle

<sup>(1)</sup> Bruto 72.

<sup>(2)</sup> Ap. Plin. Hist. Nat. Lib. VII. c. 30.

<sup>(3)</sup> Loco cit. Lib. X, c. 1.

<sup>(4)</sup> Histor. Lib. 1. 17.

<sup>(5)</sup> Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Suasor VI. alia pro Cicer

lettere, le quali pur contengono il fonte dell'eloquensa; nessono che tutta abbracciato avesse la filosofia, che pure è madre di quanto bene si fa o bene si dice; nessuno imparato il diritto civile, cosa per la prudeusa dell'oratore di somma necessità nelle cause private; nessuno che tenesse memoria delle cose romane, onde a un bisogno evocar da' sepoleri antorevolissimi testimonii; nessuno che dopo avere stretto il suo avversario con brevi e spiritosi detti ricreasse l'animo de giudici, e dalla severità li facesse passare alla giovialità ed al riso; nessuno che amplificasse il discorso, e dagli angusti termini della controversia ristretta ad on determinato tempo, ad un dato nomo il traesse alla quistione generica; nessuno che per dilettare si discostasse alcun poco dalla causa che s'agitava; nessuno che gran fatto sapesse portare il giudice allo sdegno o a sua posta muoverlo al pianto; e, ciò che è principale dovere dell'oratore, nessuno che valesse spignerne l'anime là dove il richiedeva la causa (1). » Tutte questo che a lui pareva mancare negli altri, e quanto gli altri avevano di pregevole egli in sè riunt, e in quel grado eminente che ognuno che ne legga e gusti le orazioni può giudicare. Imperciocchè a nulla dire, quanta fosse la sua diligensa nello studiare una causa, quanta la purità della lingua, quanta la franchezza del dire improvviso, quanta la chiaressa ansi la perspicuità della dicitura, quanto l'acume e la forza nello strignere l'avversario, quanta la destressa nel preparare e muovere gli animi: del suo valore in ogni genere di letteratura e nella filosofia parlano chiaro le tante e così diverse sue opere. Della sua perisia nel diritto privato e nel pubblico fanno fede, oltre le sue aringhe criminali e civili, e le orazioni sugli affari di stato, il libretto de' topici e i tre delle leggi e non poche delle sue lettere, e tutte le sue opere retoriche, e quasi tutte le filosofiche, e tra queste in particolar modo quella degli ufficii, in cui si veggono spiegate molte cose appartenenti a quel diritto che ora si chiama naturale. Attestano del pari tutti gli scritti snoi, quanto versate egli fosse nella storia romana e nella greca; e per ciò che appartiene all'esilere l'udienza con motti piacevoli, si sa ch'egli n'era tanto ricchissimo che gliene fu fatto rimprovero (2), che la piacevolessa fu l'arma principale con eui difese Murena contro que' due gravi accusatori Catone e Sulpisio, e che " l'opportunità d'un suo scherso sottrasse L. Flacco all'evidentissimo pericolo d'essere condannato (3). ,, Quanto poi all'amplificare il discorso con elevario dalla proposta tesi particolare all'universale, nessuno ne disconverrà che abbia letto solo alcune delle sue orazioni. Per ciò in fine che riegnarda la commozione degli affetti, o Cicerone ne fu maestro o nessune; perchè sebbene tutta manchi di necessità ne' suoi scritti l'anima e la forza della declamazione e dell'azione e quella segnatamente " di quella destra ministra della divi-

(1) Bruto 93.

na eloquenza (1): " nulla egli lascia per questa parte a desiderare. Ed in effetto cose portentose e quasi incredibili si leggono dell'efficacia del suo dire, perchè non solo era possente a piegare gli animi dove per affesione o per natura inclinava... no, come sarebbe al riso, alla compassione, allo sdegno, ma a portarli e spignerli là, onde o per interesse o per amor proprio o per ingenito ribrezzo abborrivano, siccome mostrò segnatamente nell'anno del suo consolato. Imperciocchè, per addurne alcuni pochi esempi, quando il tribuno P. Servilio Rullo offerì alla plebe più povera la gratuita distribuzione delle terre più ubertose d' Italia, Cicerone con farle vedere ii pericolo di quel dono la mosse a ricusarlo (2); ed essendo un giorno comparso nel teatro L. Roscio Ottone che con una sua legge aveva escinso la piebe da quattordici ordini di sedili per assegnargli a' cavaliori, e venendo per ciò da questi accolto con festa e da quella con tali grida che se ne temeva un tumulto, il console chiamata la plebe nel tempio di Bellona così la placò, che tornata allo spettacolo non cesse a' cavalieri in fare enore ad Ottone (3); e quando per fine i figliuoli di coloro che erano stati proscritti da Silla chiedevano non senza seguito e senza favore che fosse abolita la legge che loro interdiceva gli onori (4), egli loro persuase che'l bene della repubblica esigeva che si tollerassero in pace quell'esclusione (5). A queste orazioni di cui noi non abbiam che le prime aliudeva Plinio scrivendo di Cicerone: « al tuo dire le tribù riggettarono la legge agraria, cloè a dire il sostentamento che lor si offeriva; al tuo dire esse perdonarono a Roscio autore della legge teatrale e sofferirono con pazienza di vedersi in certo modo disonorate con venir rilegate negli nitimi sedili ; al tuo dire i figliuoli de proscritti ebbero vergogna di dimandare gli onori (6). » Quello che poi sembra mettere il colmo alla celebrità oratoria di Cicerone si è, che non solo egli viene lodate ed ammirato dai dotti a segno, che Quintiliano ne scrisse: « sappia d'avere fatto grande profitto cului a cui Cicerone piacerà grandemente (7), » ma ch'egli mai non diceva sensa una ben folta corona d'ascoltatori, e che questi e l'intiero popolo romano al suo dire rapiti di molte e molte volte lo interrompevano con acclamazioni e con plausi, siccome narrano gli scrittori (8) e come tra le sue orazioni mostra in particolar modo la quarta filippica,

Quanto alle orazioni di Cicerone voglionsi in generale avvertire due cose; l'una ch'esse non

<sup>(2)</sup> Plutarchus Cicerone.

<sup>(3)</sup> Macrob. Saturn. Lib. II. c. 1.

<sup>(1)</sup> Cremutius Cordus ap. Senec. Suasor. VI. l. cil.

<sup>(2)</sup> V. Orat. contra Rullum.

<sup>(3)</sup> Plutarchus Cicer.

<sup>(4)</sup> Idem Sulla Vellejus Paterc. Lib. 11.

<sup>(5)</sup> Cicer. in Pis. Plutarchus Cicer. Quintil. Lib. Xl. c. 1.

<sup>(6)</sup> Plinius hist. nat. Lib. VII. c. 30.

<sup>(7)</sup> Lib. X. cap. 1.

<sup>(8)</sup> Quintil. Lib. VIII. c. 3.

banno tutte merito uguale, ende già ad un antico savio apparivano di maggiore eccellenza quelle ch'erano state composte in età più matura, allorche Cicerone ammaestrato da lungo uso ebbe truvato quel genere di eloquensa che s'ha a riputare il migliore (1). L'altra è, che nè tutte esse furono effettivamente recitate, come per cagione di esempio le Verrine, nè noi tutte le abbiamo quali da Cicerone si dissero, ma ben quali furono in seguito estese da lui o trascritte da chi le ascoltò. Imperciocche, e confidando a ragione nel proprio ingegno e nel quotidiano esercizio di declamare egli soleva secondo il costume degli oratori dire il più delle volte improvviso, e preparare forse bene il solo esordio e la perorazione, e poi stendere ad animo riposato (2) que' discorsi che più gli piacevano, siccome chiaro attesta dicendo: « che 'l più delle orazioni si acrivono dopo che elle

# furono dette, e non si scrivono per recitarle (3). > §. 77. Lettere di Cicerone.

Perchè nelle lettere, a meno ch'elle non sieno d'argomento erudito o scientifico, si guarda più allo stile che non alla materia, egli pare di dover parlare a questo luogo di quelle di Cicerone. Offrono esse una lettura amenissima e di sommo interesse e sono in gran numero; perchè ne abbiamo sedici libri indiritte a Diversi ossia a' familiari, altrettanti all'amicissimo suo T. Pomponio Attico, tre al fratello Quinto. Pregevolissimo tatte per la naturalezza, la semplicità e l'eleganza, per la purità della lingua e la copia di voci che indarno si cercherebbero altrove, quelle della prima raccolta il sono poi in modo particolare per le frequenti e giudisiose osservasioni morali e politiche, pei molti cenni istorici, per la moltiplice erudizione, e finalmente perchè tra esse alcane se ne trovano degli amici di Cicerone a lui o anche ad altre persone, siccome di Dolabella, di Asinio Pollione, di Planco, di Lepido, di Lentolo, di D. Bruto, di Catone, di M. Bruto e Cassio, un intiero libro di quelle di Celio Rufo, una bellissima di Sulpizio in morte della Tullia, Tutte queste ci mostrano, quanto tra' grandi di Roma fosse di questi tempi universale la cultura, quanta l'eleganza e'l buon gusto, quanto lo studio della lingua. Quelle ad Attico, che tutte furono acritte dal consolato di Cicerone fino quasi agli ultimi suoi giorni, possono alcuna volta sembrare laceniche comechè ve n'abbia di lunghe, e ci presentan qui e qua qualche luogo che per noi non è, nè può esser ben chiaro; perchè Cicerone, siccome si suole tra chi è a parte d'un secreto o ha piena cognizione d'un affare, tocca appena alcune cose e solo le accenna, e perchè molte cose e molti nomini di que' tempi sono a noi sconosciuti. Hanno poi queste lettere due singolarissimi pregii per cui melto care riescono al filosofo ed allo storico. Al filosofo, ed a chiunque voglia alcun poro riflettere il pensiero sopra sè medesimo ed esaminare l'animo suo nelle diverse circostanse della vita, elle presentano oggetto di serie meditazioni; perchè il lettore che abbia nelle altre opere ammirato il grande animo di Cicerone, in questa talvolta lo vedrà grande, ma il più in tutta la sua piccolesza, cioè nelle cose dubbie irresoluto, ne' pericoli timido, nelle avversità sensa forza; tanto è vero quel detto del marescial di Sassonia, che nessun nomo appare eroe agli ecchi del su cameriere. Di maggiore momento sono esse allo storico, perchè nessun'opera ci offre un quadre più minuto e insieme più esatto e più vivo dello stato di Roma in que'tempi in cui si operò il rovesciamento della repubblica, nessuna una deacrizione più animata e più vera di coloro che l'operarono, o de' messi che posero in opera; di che sia testimonio Cornelio Nipote. « Chi legge queste lettere non avrà a desiderare gran fatto un' istoria ordinata di quella età, perchè i disegni de' principali nomini, i vizii de' capiparte e le emulazioni nel governo vi sono descritte in modo che ogni cosa appar manifesta, e se ne può indurre che la prudenza è in alcun modo profezia; perchè Cicerone non solo predisse che avverrebbero quelle cose che in sua vita accaddero, ma moite di quelle che veggiamo oggidì (1). » Quelle poi che sono indiritte al fratello Quinto hanne in generale merito minore delle precedenti, ma in particolare quello che molte essendo state scritte quando Quinto si trovava come pretore al governo dell'Asia, contengono degli avvertimenti sal mode in cui egli si aveva a condurre in quel delicato uffizio, e così pur anche intorno al sistema dell'amministrazione delle provincie delle impertanti notizie, che non si trevane in altre scrittere. E perchè qui si ragione delle lettere non si tacerà, che oltre questa di quelle di Cicerone altre raccolte se n'erano fatte di quelle di nomini in questa età illustri, le quali non sono a noi pervenute, sebbene si sappia, come per cagione di esempio ancora a' tempi di Vespasiano si conservavano undici libri di memorie e tre libri di lettere di Guen Pompeo e di M. Crasso, da cui " si intendeva che quegli nomini non valevano solo per potenza e per armi, ma per ingegno e discorso (2); " e più tardo, cioè sotto il regno di Adriano, si ricordano ancora le lettere di Cesare al senato, a Cicerone ed a' suoi famigliari (3)-

# §. 78. Criticatori di Cicerone.

Dicendo che Cicerone si studiò di reppresentare in sè il tipo dell'oratore, non si disse ch'ei fesse enninamente perfetto, perchè nè nome essere il può, nè egli, comunque ben lungi da sentir bassamente di sè, mai si vantò d'essere o crederni tale, che ansi dichiarò più volte e segnatamente

<sup>(1)</sup> De caus, corrup, eloq. 22. (2) Tuscul. Quaest. Lib. V. 25.

<sup>(3)</sup> Bruto 24.

<sup>(1)</sup> Vita Attic. 16.

<sup>(2)</sup> Dialog. de eausis corruptae eloq. 37.

<sup>(3)</sup> Suctonius D. Julio. 56.

nell'Oratore che nessuno si lusinghi "d'arrivare alla vera e perfetta eloquenza " e che non avendo mai esistito un uomo veramente eloquente, egli " non intendeva ritrarre in quel suo libro l'oratore dal vivo o rappresentario quale era in natura, cosa secondo M. Antonio appena possibile a un Dio, ma solo cerear di mostrare quale esser dovrebbe (1). ,, Queste sue franche dichiarazioni ci insegnano, che in quella guisa che il lungo ed instancabile studio aveva fatto conoscere a lui, già provetto nell'arte e maestro, che nessuno deve mai allentare i suoi sforzi, perchè sempre v'ha da imparare alcun che, o da torre o da aggiugnere; ogni età, ma segnatamente la gioventù, vuole essere confortata alla diligenza e allo studio. Nè alcuno s'ha a agomentare acuoprendo in Cicerone alcuna cosa meno che buona, o sentendolo criticare da qualche moderno, o intendendo che il suo dire non soddisfaceva pienamente a Bruto ed a Calvo (a); che altri suoi contemporanei il tacciavano di soverchia verbosità, di frequenti ripetizioni, di freddura nei motti; che abri dopo la sua morte ne dicevano il peggio (3); chè ansi egli ha a prender cecaggio osservando, come, malgrado l'impossibilità di evitare ogni visio, ogni menda, si può, volendolo di forza, giugnere a non ordinaria celebrità. Inutile è la ricerca di quelle cose che in questo scrittore si vogliono e si possono non approvare; perchè chi non è in grado di scuoprire da sè questi nei, non ha a sperar d'evitarli. Perciò tale ricerca lasciando, e lasciando le amare censure di Asinio Pollione e di Gallo suo figlio (4), il biasimo che alla suz eloquensa si dà da uno degli interlocutori del dialogo delle cause della corruzione dell'eloquenza (5), la sferza di Cicerone ectita da Largio Licinio (6), perchè dettate non da sano giudizio o da animo di giovar colla critica, ma da malevolenza o da invidia o da depravacione di gusto: si passerà a chiudere la storia de' romani oratori.

# §. 79. Oratori contemporanei di Cicerone.

De' melti che vivente ancor Cicerone fiorirono se ne ricorderanno ben pochi, ma tutti tali che come i precedenti furono de' principali uomini della repubblica, e servono a far sempre più manifesto, quanto fosse in Rema universale lo studio dell'eloquenza, se v' attendevano fino quelle persone che volte ad imprese di ben diversa maniera potrebbero sembrare di non aver avuto tempo d'applicarvi il pensiero; di che siono parlantissimo esempio ca. FOMPEGO e C. GIULIO CESARE. Scrive Cicerone del primo. "Gn. Pompeo, mio coctaneo, nomo uato

(1) Orator. 5.

(3) Ibid. c. 10.

ad ogni gran cosa avrebbe dicendo consegnito gloria maggiore, se desiderio di maggior gloria non l'avesse invogliate di belliche ledi. Egli era nel dire abbastanza magnifico e vedeva la cosa con molta prudenza; la sua declamazione riceveva grande splendor dalla voce, e somma dignità dal gestire (1). , Del secondo, perchè ancora vivente, poco dice in propria persona nel Bruto; pure dopo averlo fatto encomiare da Attico lo chiama "il più elegante di tutti forse gli oratori latini (2); ,, più ne accenna in una lettera a Cornelio Nipote, della quale abbiamo il seguente frammento: "quale anteporrai tu a lui degli oratori che altro non fecero che esercitarsi in quest'arte? Chi più di lui usa frequenti ed ingegnose sentense, chi è nel dire più elegante e più colto? (3), Quest'elogio fatto nel tempo della maggior grandessa di Cesare riceve gran peso da quello che Quintiliano ne tesseva un secolo appresso. " Se C. Cesare si fosse unicamente applicato al foro, nessun altro che lui sí potrebbe fra' nostri nominare a fronte di Cicerone; cotanta è in lui la forza, tanto l'acume, tanto la vecmensa, che ben si vede ch'egli diceva con quel medesimo animo con cui battagliava. A queste belle doti cresce poi pregio una mirabile elegansa di cui fu in particolar modo diligeutissimo (4).,, A questi due altri tre si vogliono aggiugnere. M. CELIO RUFO che ebbe " nno stile splendido, grande e ad un tempo sommamente faceto e urbanissimo (5); ,, e "di grande ingegno e molta urbanità segnatamente nell'accusare,, lo dice Quintiliano (6); di questo lodalo anche un altro scrittore ma il taccia di cert' affettazione d'antichità (7). M. VA-LERIO MESSALA si annovera da Cicerone siccome uno degli oratori più adoperati e prudente ed acuto e diligente e di grande fatica (8); conviene in queste lodi Quintiliano chiamandolo "oratore nitido, candido, di non molta forsa, e che nel dire in certo modo fa mostra della sua nobiltà (9); " e quell'altro antico pur or ricordato non teme di farlo da uno de' suoi interlocutori chiamare " e più nmano di Cicerone e più dolce e più diligente nella disione (10).,, Sia ultimo C. LICINIO CALVO, il quale per testimonianza di Quintiliano da alcuno veniva preferito a tutti gli oratori (11) e al dire del retore Seneca tensono, ma torto del principato con Cicerone (12). Ecco il giudizio che questi ne fa. "Ebbe Calvo un dire accurato e ricercato che da lui si maneggiava con molta perizia ed eleganza; troppo però egli era

- (1) Bruto 68.
- (2) Ibid. 72.
- (3) Ap. Suetonium Caes. c. 55.
- (4) Institut. orator. Lib. X. c. 1.
- (5) Bruto 79.
- (6) Loco cit.
- (7) Dialog. de causis corr. eloquent. 21.
- (8) Bruto 70.
- (9) Lib. X. c. 1.
- (10) Dialog. cit. 18, (11) Lib. X. c. 1.
- (12) Declamat, Lib. VII. decl. 4.

<sup>(2)</sup> Quintil. Lib. XII. c. 1.

<sup>(4)</sup> Quintil. Lib. XII. c. 1. Seneca Declam. l. cit. Plinius Epistolar, Lib. VII, ep. 4.

<sup>(5) 22. 23.</sup> 

<sup>(6)</sup> Aul. Gell. Noct. Attic. L XVII. c. 1.

diligente, e tanto minuto censore di sè medesimo che per timore di dare in alcun visio veniva a perder di forza (1),, Quintiliano, che auch' egli narra essersi in Calvo da alcuno tassata questa eccessiva diligenza, ne descrive il discorso siccome " venerabile, grave e castigato e spesse volte anche veemente (2);., e in proposito di questa veemensa non si vuole tacere, che abbandonandosi Calvo nell'accusare Valinio a questo suo impeto, quel reo l'interruppe volgendo a' giudici queste parole: "io vi dimando, o giudici, se io abbia ad essere condannato, perchè costui è eloquente? (3) ... Molte orazioni egli scrisse, ma poche fuor queste contro Vatinio piacevano ne' tempi appresso (4). Coltivò Calvo anche la poesia, e i suoi amori si ricordano da Catullo e Properzio (5); scrisse de' versi che si biasimono siccome lascivi (6), altri pieni di fiele contro Cesare (7), altri che si celebrano siccome di grandissimi spiriti (8).

# 6. 80. Alcuni oratori de' tempi appresso; Asinio Pollione, Cassio Severo, Aterio.

Sebbene e la gloria di Cicerone e quella d'altri insigni oratori e gli splendidi premii, di che questi erano stati onorati, incitassero molti e molti a peritarsi nel foro, cotanto son pochi coloro che in presso a sessant' anni, cioè da quando fu scritto il Bruto fino alla morte d'Augusto, vennero in qualche rinomansa: che Quintiliano e un altro anonimo scrittor di que' tempi soli due ne riputarono degni di particolare mensione; i quali, comunque si distinguesser tra gli altri, a giudizio di chi ne vide le opere, più che'l progresso ci attestano il decadimento dell'eloquenza. Il che essendo, questo potrebbe parer luogo di discorrere delle cause di questo decadimento; ma per essere i varii generi di letteratura connessi di modo che 'l perfesionamento e la corrusione dell' uno trae seco di necessità quello dell'altro, e per doversi l'età che segue a quella d'Augusto chiamare d'argento non tanto riguardo alla lingua come al gusto che in essa regnò; tale discorso sembra più acconciamente riservarsi là dove dopo aver detto degli scrittori di cui s'ha ancora a parlare si chiuderà la storia di questo terzo periodo della letteratura latina. Per la qual cosa lasciando per amore di brevità tutti quegli oratori e declamatori che qui potrebbero appartenere e si ricordano da Seneca il retore (9) si dirà unicamente di C. Asinio Pollione, di Cassio Severo e d'Aterio.

Pollions molto di Cicerone più giovane e ami-

- (1) Bruto 82.
- (2) Lib. XI. c. 1.
- (3) Seneca Declam. Lib. VII. decl. 4.
- (4) Dialog. cit. 21.
- (5) Lib. 11.
- (6) Ovid, tristium Lib. 11.
- (7) Suetonius eod. c. 49. 73.
- (8) Seneca rhetor, l. cit.
- (9) Declamat. Suasor. Controvers.

cissimo d'Augusto, di Virgilio e d'Orazio acquistò grande fama in ogni maniera di lettere; perchè scrisse tragedio greche e latine (1), delle opere di storia greca e romana (2) e molte orazioni. Salt Pollione a' primi onori e tra gli altri quello si meritò del trionfo per aver domato i ribellati Dalmati /3), della quale vittoria i buoni studii gli banno ad avere obbligo grande; perchè la preda fu da lui impiegata in aprire la prima pubblica biblioteca (4). Doți si belle vennero in lui oscurate da uno smodato desiderio di gloria e da una livida invidia del merito e dell'eccellenza altrui; sicchè più memoria forse ci resta di questa sua debolessa che non delle lodi. Imperciocchè divorato essendo dall'ambisione e non potendo pel principato d'Augusto primeggiar nello stato il tentò nelle lettere; dove non accontentandosi di passare tra? primi dell'età sua, volle essere riputato prime di quanti erano, di quanti furono e di quanti sarebbero. E siccome si credeva superiore a' coetanei e perciò al suo intendimento faceva ostacolo la riputazione di chi era vissuto prima di lui, si volse a distruggerla con criticarne le opere; nel che procedette con tanta animosità e con tal desiderio di pur rinvenire che biasimare, da doversi credere che molti difetti da lui apposti a questo e a quello non si vedean che da lui che li voleva vedere. Perchè a tacere ch' ei fu, siccome si disse, aperto inimico e maligno detrattore delle lodi di Cicerone, lasciando che a ragione ei censura Sallustio siccome affettatore di vieti vocaboli (5), si sa ch'ei rimprovera Livio di patavinità (6) mentre in quello scrittore ognuno ammira la purità e l'eleganza, e si sa com'egli tacciò siccome " scritti con poca diligenza,, que' maravigliosi commentari di Cesare (7), cui Cicarone (8) ed Irzio (9) e con essi tutto il mondo non sa encomiare abbastanza. Parrebbe naturale che un nomo, il quale osa chiamar Cicerone un parolajo slombato, Sallustio un antiquario, Cesare un trascurato, e un quasi semibarbaro Livio, dovesse, fatto accorto dai visii altrui, averli saputo evitare e farsi modello del vero buon gusto; ma non è vero. Non si può questo mostrare con alcun saggio delle opere sue, di cui a noi non ginnsero se non tre lettere a Cicerone (10) e pochi altri e brevi frammenti; ma beu si può col giudizio di quegli antichi che le videro e queste cose intendevano. Ecco quello di Seneca il retore. " Pollione era più florido

<sup>(1)</sup> Horat. Carm. Lib. III. 1. Dialog. de causis corruptae 21. Suides. Asinio Poll.

<sup>(2)</sup> Horat. Suidas locis cit. Suetonius Caesare 30.

<sup>(3)</sup> Horat. l. cit.

<sup>(4)</sup> Isidorus Originum Lib. VI. c. 5. Vedi il 6. 48.

<sup>(5)</sup> Sueton. de ill. gramm. c. 10.

<sup>(6)</sup> Quintil. L. I. c. g. Lib. VIII. c. I.

<sup>(7)</sup> Suetonius Caes. c. 56.

<sup>(8)</sup> Bruto 75.

<sup>(9)</sup> Proem. ad Lib. VIII. de bell. gall.

<sup>(10)</sup> Ep. ad. divers. L. X. ep. 31. 32. 33.

nel declamare che nel perorare le cause. Quel suo stile stringato e brasco e quel troppo uniforme giudisio nel dire gli venia così meno, che molte volte gli era necessario quel compatimento ch'egli a grande stento soleva accordare ad alenuo (1). " E Quintiliano: "Grande è in Asinio Pollione l'invenzione, somma la diligenza e tale che ad alcono pare eccessiva, molta la prudenza, molta la forza; ma tanto egli è lungi dalla nitidessa e dall'amenità di Cicerone, che sembra nato un secolo prima (2). " Più ancora lo biasima lo scrittore del più volte ricordato dialogo. " Asinio, sebbene nato in tempi a noi più vicini, sembra avere fatto i suoi studii in quelli de' Menevii e degli Appii; perchè non solo nelle tragedie ma anche nelle orazioni si mostra quale Accio o Pacuvio ; tanto egli è duro e secco (3). " Odasi anche Seneca il filosofo. " Leggi Cicerone; la composizione è in lui come di getto, sempre conserva il medesimo andamento; accurata, scelta, molle sensa disdoro. In Pollione in contrario difficile, a slanci e tale che ad un tratto, quando meno te l'attendi, ti lascia. Di più; ogni cosa presso Cicerone finisce, presso Pollione tutto cade, fuorchè alcune pochissime cose, le quali sempre sono ad un modo e a un esempio (4). , il lettore che sa, quanti v'abbia Aristarchi i quali si piacciono a consumare il lor tempo in censurare le altrui fatiche, perdonerà, se con quanto si disse d'Asinjo Pollione si procerò di far loro conoscere, come procaccerebbero a sè più d'onore e più di vantaggio alle lettere, se in luogo di mostrare che altri non sa, mostrassero di sapere far meglio.

Se gloriosa quella di Pollione, travagliata fu la vita di cassio savazo, perchè dopo avere più volte avuto ad asare l'eloquensa in propria difesa (5) fu dall'Imperatore Augusto mandato in esiglio, nel quale penò cinque lustri finchè l'anno 32 dell'era volgare mort (6). Il retore Seneca da cui intendiamo, come Cassio Severo, a somiglianza di tanti altri ma in modo ancor più sensibile, meglio valeva quando perorava una causa che non quando per esercizio o diporto declamava in un crocchio d'amici, fa di lui il seguente elogio. " Il suo dire era potente per cert'ornamento, pieno di grandiosi concetti. Nessuno meno di lui v'ammetteva cose che fossero inutili. Ogni parte del suo discorso si reggeva da se; ne l'uditore avrebbe in nessuna di esse potato senza suo discapito attendere ad altro. Ogni cosa v'era splendida, ogni cosa diretta ad un fine. Nessuno ebbe più di lui in suo potere gli affetti di chi l'ascoltava. Vero è quello che di lui diceva il nostro Gallione: quando ei diceva, regnava; perchè tutti facevano quanto ei comandava; quando egli volca s'accendevano a edegno. Nessuno y'avea che non temesse ch'ei facesse fine al suo dire. Non istate però a giudicare di lui dalle cose che se ne leggono, sebbene anche in queste ve ne ha che riescono grate (1).,, Quintiliano e un altro antico che non l'avevano pointo ascoltare portano delle sue orazioni questi giudizii. Ove si legga con avvertenza, molte cose degne d'imitazione si trovano in Cassio Severo; il quale se alle altre buone qualità avesse aggiunto lo splendore e la gravità dello stile, sarebbe da riporsi tra' primi; perchè ha moltissimo ingegno e una maravigliosa acerbessa (acerbitas) e arbanità e somma forsa. Ma più egli ascoltò lo adegno che la prudenza; e di più, come i suoi motti riescono amari e pungenti, così riesce di frequente ridicola la stessa amaressa (a)., Loda poi egli in un altro luogo siccome carattere del suo stile quello che torna a chiamare acerbessa (3) e in un terso ne dice aspri gli schersi (4). L'altro mentovato antico scrittore dopo avere da uno degli interlocutori del suo dialogo fatto osservare, come Cassio Severo fu'l primo a discostarsi dal dir degli antichi (5), ne introduce un altro a parlare così. "Io non niegherò che Cassio Severo, cui solo osò di nominare il nostro Apro, paragonate a quelli che vissero dopo di lui, non si possa chiamare oratore, quantunque in gran parte delle opere sue più si vegga di forsa che non di sangue. Imperciocchè il primo egli fu a non curare l'ordine delle cose e a lasciar da parte ogni moderazione e decensa nelle parole; scomposto anche nel maneggio di quell'armi che usa, per desiderio di cuoprirsi si snuda; e non combatte, ma rissa. Per altro siccome dissi a confronto di quegli aliri, cui Apro non ebbe cuore di ricordare o mettere in campo, molto li supera e per varietà di erudizione e per piacevolezza e urbanità e per gagliardia delle forse (6). " Queste diverse sentense interne l'elequensa de' dae più illustri oratori che vivevano dopo Cicerone si addussero, onde il lettore venisse nella mancausa delle loro opere a conoscere il meglio che si poteva, quale essa si fosse verso la fine della presente età e quanto omai discostata dall' eccellenza di quella dell' oratore di Arpino.

Dopo questi due resta a ricordarsi per ultimo ATERIO, il quale per altro sembra essere stato più declamator che oratore. Di lui così parla Seneca il retore. "Aterio declamava improvviso, e ammetteva il popolo ad ascoltare le sue declamazioni; il solo de' Romani ch'io conoscessi a' miei dì, il quale nella sua lingua sapesse essere scorrevole quanto nella loro erano i Greci. Tanta era la velocità del suo dire da diventare visiosa; onde il Divo Augusto ottimamente diceva: al nostro Aterio si vuol metter la scarpa; così egli pareva non correre, ma precipilare. E non era già che avesse solo

<sup>(1)</sup> Proem. in Lib. IV. declam.

<sup>(2)</sup> Lib. X. c. 1.

<sup>(3)</sup> Dial. de caus. corrup. eloq. 21.

<sup>(4)</sup> Epist. Cl.

<sup>(5)</sup> Seneca. Proem. in 111. Lib. Declamat.

<sup>(6)</sup> Euseb. in Chron.

<sup>(1)</sup> Loco cit.

<sup>(2)</sup> Quintil. Institut. Lib. X. c. 1.

<sup>(3)</sup> Lib. XII. c. 10.

<sup>(4)</sup> Lib. VI. c. 4.

<sup>5</sup> Dialog, de causis cerruptae eloq. 29.

<sup>6)</sup> Dialog. cit. 26.

copia di parole, perchè l'aveva anche di cose; di modo che del medesimo argomento dicea quante volte e quanto a lungo fosse richiesto; e sempre coa nuove figure e nuove invenzioni (I).

Lungo fu e perciò forse tedioso questo discorso

degli eratori; ma egli parve accessario d'estenderlo alquanto, perchè lo studio dell'eloquenza quello si fu a cui a preferenza d'ogni altro si applicare i Romani e per amore di cui coltivareno tatti gli altri.

# SEZIONE QUINTA.

GLI STORICE

§. 81. Divisione. — §. 8a. Scrittori di storia universale y Va rrone. — §. 88. Cornelio Nipote e Trogo Pompeo. — §. 84. Annalisti romani più antichi. — §. 85. Claudio Quadrigarto, Valerio Anziate, Senana. — §. 86. Ortensio, Cicerone, Lucejo, T. Pomponio Attico. — §. 87. C. Ginlio Cesare. — §. 88. C. Crispo Sallustio. — §. 89. T. Livio. — §. 90. Altri scrittori di storie. — §. 91. Altri scrittori riferibili a questa sezione. — §. 92. Conclusione.

#### 6. 81. Divisions.

Come pel lungo esercizio dell'eloquenza forense e politica fu a grado a grado formato e poi fermo il gusto della nazione, e vi sorse quella felice copia di scrittori d'ogni maniera che fu rono fino qui ricordati, venne chi s'accinae a mostrare, che se i Romani avevano con le maguanime imprese e le azioni destato la maraviglia e lo stupore del mondo, v'aveva tra loro chi era in grado di destare que' sontimenti scrivendone.

Vigea presso questo popolo ancor dopo il principio del presente periodo l'antico istituto, che'l pontefice massimo raccogliesse anno per anno e con brevi cenni indicasse ne' suoi commentarii gli avvenimenti principali (2); ma quattro nomini, che avevano maneggiato gli affari dello stato e governato alcune sue guerre, e tra essi due che furono insigni per lettere, avevano omai nella prececedente età incominciato a lasciare alcani ricordi intorno alle proprie imprese ed a quelle di cui erano stati parte o testimonii, e a preservare dalle inevitabili alterazioni del volgo le tradizioni romane e le italiche. Molti altri visenti in queste secolo imitarono cust nobile esempio o descrivendo le cose più antiche e a queste continuando quelle de' loro tempi, e conservando solo la notisia di queste, o semplicemente narrando le proprie gesta e la vita; della quale altima mauiera di storia molti Romani a differenza de' Greci si dilettarono. Mancavano queste opere di quegli estrinsechi pregii ende si viene a costituir l'arte istorica, ma abbondavano degli intrimechi; perchè le più furono acritte da chi delle patrie cose tanto in pace che in guerra doveva aver cognizione pienissima, da chi aveva operato le imprese o v'era intervenuto e aveva partecipato alle pubbliche e alle private deliberazioni, da chi primeggiando per senno e per lettere aveva coll'esercisio dell'eloquenza arricchito la lingua e con quella di ben dire imparato l'arte di scrivere bene. Allora agli storici, che anMoiti scrittori di questa età attesero a questo lavoro (a); ma solo di tre sono a noi pervenute le opere; non però tutte od intiere, che anzi di tutti e tre se ne perdette qualche parte, e di due la parte maggiore. A gindicarne dalle scarse notizie e da' brevi frammenti tutte le opere storiche di questa età si possono dividere, come in due ordini secondo che comprendone o una storia universale del mondo, o una storia generale e parziule di Rema o quella particolare di siagoli uomini.

#### 6. 82. A. Scrittori di storia universale.

Difficilissimo era ne' tempi antichi, quel che ne'nostri pare ad alcuno sì agevole, l'unire in un solo corpo la storia di tutt' i tempi e di tutte le nazioni del mondo. Perchè lasciando che le più non possedevano storie scritte ed erano per i pochi commercii tra sè sconosciate, bisognava per la rarità de' libri procurarai le notisie tradizionali con lunghi e pericolosi viaggi, indi mostrare che cosa presso le siugole nazioni avvenisse e quando, come questi avvenimenti in apparensa tra sè scounessi in effetto nol fossero, e per ciò come gli uni negli altri influissero ; conveniva di poi stabilire il tempo in cui tale o tal altro avvenimento ebbe luogo, tale o tal altro como visse e operò, e per fine ridar tutti i tempi ad una sola misera, cioù, ridurre le ere de' diversi popoli ad un' era comene.

Ardua era in questa età tale impresa, ma si trovò chi elibe cuore di cimentarvisi recandosi in collo tutta di peso la storia de' popoli tatti, di tutt' i tempi e di tutt' i paesi, chi penotrò call'ingegno beue addeutro nella natura dell'uomo e

cora dell'età di Cicerone erano gli scrittori più magri e digioni e non sapevano se non raccontar fedelmente e con brevità quanto avevano vedete letto od udito (1), successero quelli che seppero descrivere la patria istoria in modo degno e rispondente alla grandessa delle gesta che aveano a nar-

<sup>(1)</sup> Preem. in IV. Lib. Declamat.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 26.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 40 ed il 20.

<sup>(2)</sup> Vossius hist, lat. Fragm. vet. historic. in Sallust. Cominiano.

delle umane vicende, che di queste investigò le cause e gli effetti, chi compilò non nua nuda ed arida cronologica esposisione della storia universale, ma per quanto è lecito credere una storia filosofica dell' nomo e dell' umanità, una vera filosofia della storia. Questi è quel dottissimo m. TE-RENZIO YARRONE già ricordato tra' poeti didascalici (1), tra gli scrittori di grammatica (2), di filosofia (3) e delle cose rustiche (4), il quale appunto per la prodigiosa moltiplicità de' suoi scritti e la profonda cognisione della storia patria e della straniera non solo s'acquisto fama del più dotto tra' Romani e tra' Greci (5), ma destò la maraviglia di quanti nel leggere le così svariate eppure sempre così erudite e così ben ragionate sue opere ebbero campo di conoscere l'immensità della sua dottrina. Di quel, sens' iperbole, quasi innumerabile numero di libri ch'egli compose, moltissimi, come ora si mostrerà, furono di argomento istorico, ma tutti sono periti sicchè non ne abbiamo se non pochi e brevi frammenti o non altro che i titoli. E se per le lodi che gli antichi danno a una bocca a tutte queste opere, di tutte esse è a piagner la perdita: quella singolarmente piagner si deve de' libri delle Antichità umane e divine, che debbono essere state un tesoro inesausto di preziose notisie. Questo lavoro d'immensa erudizione e fatica, per cui Varrone si vuole riferire tra gli scrittori di questo ordine era concepito e disposto con bellissimo metodo e diviso in due parti principali; l'una composta di venticiaque libri comprendeva le antichità umane, l'altra composta di sedici contenea le divine; e l'una e l'altra sembrano essere colle loro ricerche risalite fino all' età più rimota e probabilmente fino alla prima origine delle umane società-Santo Agostino ci conservò nella sua Città di Dio (6) il piano e la distribuzione di quest'opera; e quello che da lui ne intendiamo ce ne deve rendere sempre più amara la perdita. La prima parte contiene, dice egli, le antichità umane, e'i prime libro di essa presenta come un' introduzione ossia un discorso generale di intte le materie, di cui si ragiona ne' susseguenti e così l'ordine che in questi si segne. Viene essa divisa in quattro sesioni, ognuna delle quali comprende sei libri; la prima tratta degli nomini, la seconda de' luoghi da essi abitati, la terza de tempi, la quarta delle cose dagli nomini operate. Seguono nella seconda parte le antichità divine; e Varrone dice d'averle posposte alle umane, perchè " siccome prima esiste il pittore che 'l quadro, prima il fabbricatore che la fabbrica: così gli stati esistono avanti le loro istituzioni (7); , dalle quali parole si conosce, com' egli attribuisce alla religione origine umana.

(1) Vedi il §. 52.

Queste antichità sono intitolate a C. Giulio Cesare, pontefice massimo, e contengono, come fu detto, sedici libri, nel primo de' quali si premette un' introduzione generale e la divisione dell'ope. re in cinque sesioni, in cui si discorre degli uomini che delle cose sacre si occupano, de' luoghi, de' tempi, delle cose sacre e per fine degli Iddii. Ognana di queste sesioni comprende tre libri, e ogni libro ha separato argomento. Tratta la prima de' pontefici, degli auguri e de' quindecemviri deputati alle cose sacre; la seconda delle cappelle, degli oratorii, de' templi e di altri luoghi sacri; la tersa de' giorni festivi, cioè delle ferie, de' Indi scenici e de' circensi; la quarta delle consecrazioni, de' sacrificii privati e de' pubblici; la quinta degli Iddii secondo che essi sono o certi o incerti o precipui e scelti. Degli altri scritti istorici di Varrone non può farsi così distinto discorso per non conoscersene che il semplice titolo. Uno che sembra dovere essere stato di molto atudio e volume era iscritto delle ebdomade ossia delle Imagini, e conteneva settecento ritratti (1), cioè come s' intende da A. Gellio (2) e da Simmaco (3) una compendiosa vita e un breve elogio di settecento nomini chiari per imprese e sapere, e tra essi si leggevano quelli di Omero, di Pitagora, di Platone, d'Aristotele, di Corio, di Catone, degli Scipioni, e di " tutto quel trionfale senato. " I libri della vita del popolo romano ossia della vita de' padri erano intitolati a T. Pomponio Attico, e di essi Nonio Marcello adduce l'undecimo. Di questi noi solo sappiamo che Varrone vi si prefisse di confrontare la frugalità e la virtà degli antichi tempi col lusso e la viziosità de' suoi; il quale suo intendimento ci mostra che egli era storico e insieme filosofo. Questo si conosce pur anche da quindici trattati d'argomento storico e morale cui chiamh logistorici, ed erano Catone dell'educazione de'figli, Mario del'a fortuna, il Laterense, Articolo o Attico dei numeri, Pio della pace, Pappo di certi libri pontificali, Gallo Fundanio delle cose mirabili, Messala della salute, Scauro, Tuberone dell' origine umana, Nepota de' costumi, dell' origine delle cosa, Oreste dell'insania, Sisenna dell'istoria. Stadio prediletto di questo scrittore sembra per altro essere stato quello dell'antichità, siccome oltre le opere in tale proposito ricordate attestano quella delle famiglie trojane, quella delle origini sceniche, di cui Nonio Marcello e Sosipatro Carisio ricordano il terso libro, quella de' principii della città di Roma rammentata da Quintiliano, e i quattro libri della gente del popolo romano che vengono citati da Arnobio e da altri. Compose però anche opere di argomento strettamente storico, e tra queste un libro della vita sua, la storia della seconda guerra punica di cui Prisciano adduce il libro secondo, e gli annali de'quali Carisio ricorda il libro terso. Dopo quanto e in questo e

<sup>(\*) §. 63.</sup> 

<sup>(3) 9. 67.</sup> 

<sup>(4) §. 6&</sup>lt;sub>9</sub>.

<sup>(5)</sup> Lactantius divin. instit. Lib. 1. c. 6.

<sup>(6)</sup> Lib. VI. cap. 3.

<sup>(7)</sup> De civit. Dei Lib. cit. cap. 4.

<sup>(1)</sup> Plinius Hist. Nat. L. XXXV. c. 2.

<sup>(2)</sup> Noct. Attic. Lib. 111, c. 11.

<sup>(3)</sup> Epistolar. Lib. I. ep. 4.

in altri luoghi si disse dell' immenso sapere di Varrone non altra prova più ampla se ne potrebbe addorre che l'enumerazione di quelle opere appartenenti a diversi generi di studii o di lettere, delle quali o non si fece o non si potè bene fare menzione in altri paragrafi, e si trova memoria in S. Agostino, presso i grammatici Prisciano, Nonio Marcello, Sosipatro Carisio e Diomede, presso Vitruvio, A. Gellio, Macrobio, Servio Onorato ed altri. Da questi dunque si ricordano il libro del culto degli Iddii, della proprietà degli scrittori, delle commedie di Plauto, delle cause, i nove libri delle sciense tra cui uno dell' architettura, un ventesimo libro della repubblica, il terso e'l quinto delle asioni sceniche, il primo de' poeti, il secondo de' poemi, il secondo delle quistioni plautine, l'ottavo delle quistioni epistolari, i diversi delle lettere, il sesto delle complessioni, il primo a Libone, il ventesimo de' retorici, il terzo de caratteri, e 'l quarto dell' utilità del discorso.

# §. 83. Cornelio Nipote e Trogo Pompeo.

Meno animoso di Varrone, ma però ardito abbastanza per aprirsi anch' egli una via per testimoniansa di Catullo non ancor battuta da altri, fu connecto nipore, a cui perciò vuolsi dar luogo in quest' ordine. Della sua vita questo unicamente si sa, ch' egli nacque in vicinanza del Po (I), e come comunemente si crede in Ostiglia; ch'ei visse gran tem<sub>l</sub> o in Roma dov' ebbe amicissimi il poeta Catullo, T. Pomponio Attico e Cicerone (2), e che mort regnando l'Imperatore Augusto (3) e forse verso l' anno 30 avanti l'era volgame, Molte opere di storico argomento egli compose, ma di queste noi non abbiamo che le vite d'alcuni capitani, i più greci. Quella per cui egli in questo primo ordine si deve annoverare viene ricordata da Catullo nella dedica che gli fa dei suoi versi (4), ed ers, per quante da quel luogo s' induce, divisa ia tre parti e comprendeva una storia di tutt' i tempi compilata con molfa erudisione e fatica; e s'ella è quella medesima, che viene rammentata da A. Gellio che ne ricorda il primo libro (5), portava il títolo di Croniche e dietro i pochi frammenti sembra dovere essere stata ben compendiosa e forse alla foggia delle nostre tavole sincronistiche o cronologiche. Era questo scrittore nomo da bastare a quell' assunto, perchè mostro di conoscere la storia di molte nasioni; ma si può dubitare se questa fosse la parte dell' istoriografia a cui il suo genio inclinava, dacchè tutte le altre opere sue appartengono al genere biografico e perciò si debbono riferire all'ordine che si pose secondo. Scrisse egli dunque oltre le accennate croniche le vite di molti uomist illustri delle quali si veggono citati il libro

- (1) Plinius hist. natur. Lib. III. c. 18.
- (2) Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. XV. c. 28.
- (3) Plinius op. cit. Lib. IX. c. 3g.
- (4) Carm. 1.
- (5) Noct. Auic. Lib. XVII. e. 21.

XI., il XV. e'i XVI. /1), quelle di alcuni re greci e persiani (2), quella di Catone il censore, di cui non abbiamo che un breve ristretto (3), e quella di Cicerone, della quale da A. Gellio si cita il libro primo (4). Compose anche un trattato degli storici greci di cui fa cenno nel suo Dione, e nna raccolta d'esempl, di cui da A. Gellio si vede ricordato il quinto libro (5). Come tutte queste opere, sono perite anche le sue poesie che vengono rammentate dal giovane Plinio (6), così le lettere sue a Cicerone che nel secolo IV. ancor si leggevano (7) e quelle di Cicerone a lai (8). A coservare che Cornelio fu di Cicerone amicissimo, il commercio di lettere che tra essi passò, la vita di Cicerone ch'egli descrisse può recar maraviglia, che Cicerone il quale così di sovente fa mensione di tutti gli scrittori delle cose romane e di nessuno appar soddisfatto, nglla mai dica di Cornelio Nipote. Di questo silenzio due posseno essere state le cause; o che Cornelio non si volce seriamente a questi studii se non dopo la morte di Cicerone, a cui sopravisse almeue tredici anni, oppure che questi osservò riguardo a tutti gli scrittori il divisamento di non parlare di chi ancora vivea, siccome si disse aver fatto degli oratori. Delle tante opere composte da così laborioso scrittore noi non abbiamo, oltre pochi frammenti, se non le vite di capitani illustri, tra cui diciannove son greci, uno persiano e duo cartaginesi, il compendio della vita di Catone, e la vita di T. Pomponio Attico. La puressa della sua lingua, la chiarezza, la concinuità e la semplicità del suo stile, la viva e giusta descrizione de' caratteri ci potrebbero porgere in lui un modello del genere bisgrafico, s'egli sempre avesse attinto le notizie a fonti sicure, e nella sua brevità non riuscisse talvolta un po' lungo in cose di poca importanza, e talora troppo succinto in quelle di qualche rilieve. Havvi chi uella sua disione scorge non pochi difetti, e perciò inclina a portare opinione, le vite che si hanno sotto suo nome non esser di lui, ma di quell'Emilio Probo vissato ne' tempi di Teodosio, al quale fino a' tempi di Dionigi Lambino vennero attribuite.

Se il titolo di storie comuni che si dà a quelle d' un Lutasio e di cui si veggono ricordati il II., il III. ed il IV. libro (9) fosse argomento sufficiente per abbattere l' autorità del poeta Caiulle, si potrebbe questo scrittore aunoverare primo in quest' ordine; ma non essendo questa conghiettura appeggiata a fondamento più valido e malla potendosi da' citati frammenti inferire sull'argomento dell'opera sua, d'un altro scrittore si discorrerà,

- (1) Sosipater Charie. Lib. 11.
- (2) Cornel. Nep. brevis narrat. de regib.
- (B) Idem Catone.
- (4) Loco cit. Lib. XV. c. 28.
- (5) Noct. Attic. Lib. VII. c. 18.
- (6) Epist. Lib. V. ep. 3.
- (7) Luctant. divin. Instit. Lib. III. 15.
- (8) Sustanius D. Jul. c. 55.
- (9) Frag. vet. historic, in Sallust. Comin. p. 358.

il quale sens' alcun dubbio appartiene a quest'ordine.

'È questi TROGO POMPRO, il cui avolo nato nelle Gallie aveva da Gn. Pompeo nella guerra contro Sertorio conseguito la cittadinanza romana, e'l cui padre dopo avere militato sotto Giulio Cesare era stato da lui onorato di particolar confidenza (1) Che nomo di vastissima erudizione egli fosse, appare dall'opera che egli compose "opera di grande animo e grande volume (2); ,, e Giustino suo compendiatore lo chiama " nomo di prisca eloquenza (3). ,, Scrisse dauque Trogo Pompeo, e siccome sembra colla scorta principalmente di Teopompo e di altri Greci, una vera storia universale, in cui espose le vicissitudini e le imprese più importanti de' popoli che fino a' snoi d'i erano stati famosi nel mondo. Portava questa, secondo che si vede ne' due compilatori di cui si dirà, il titolo di storie filippiche ossia delle storie filippiche e delle origini di tutto il mondo e del sito della terra ed era divisa in quarantaquattro libri. Piacquegli poi di nominaria storia filippica, perchè più che in ogni altra parte della storia antica egli si era esteso in quella della Macedonia e de'regni sorti dalle rovine della gran monarchia d' Alessandro. Noi non conosciamo questo suo lavoro se non pel compendio che, siccome si crede, regnando l' Imperatore Antonino Pio, ne fece in tanti libri quanti ne contava l'originale un Giustino e per gli argomenti o sommarii di ogni libro che da alcuni vengono attribuiti allo stesso Trogo Pompeo. Col meszo di questi due compilatori dunque si conosce, che quest' autore incominciò la sua storia da Nino fondatore del regno assirio e la condusse fino all' età d'Augusto nella quale egli vivea; e sebbene come fu detto egli, o per predilezione o per averne più distinta contesza, nelle cose dei Greci assai più si diffonda che non in quelle degli altri popoli: non lascia però di dire anche di questi e di descrivere il paese da essi abitato; e le poche notizie che d'alcune genti si trovano in Ciustino sono preziose, perchè le uniche che siano a noi pervenute. Così per cagione d'esempio egli parla nel II. libro del Ponto e della Scizia e in questo stesso libro e in altri più della Persia, nel XVIII. de' Tirii e de' Cartaginesi, de' Galli nel XX., nel XXV., nel XXXVII. ed in altri, dell' Egitto nel I. ed in altri, nel XXXVI. de' Giudei, nel XLIV. degli Ispanii ec. Scrisse questo Trogo Pompeo anche un' opera sugli animali che viene ricordata dal grammatico Sosipatro Carisio (4) e da Plinio (51, il quale nell'ultimo luogo lo chiama " autor severissimo; " elogio che ci dimostra quanto fosse giudiziosa la critica di questo scrittore e con ciò l'autorità che si paò attribuire a Giustino.

SCRITTORI DI STORIA BOMANA.

6. 84. Analisti romani più antichi.

Al secondo de' proposti ordini si pub dir che appartengono tutti gli altri scrittori fior uno, e i più di essi amarono di dare alle loro opere il nome e la forma d' annali. Primo in ordine d'età è C. FARRIO STRAROUE, genere di M. Lelio il Sapieute, de'cui annali si veggono ricordati il sole primo libro ed il settimo (1), sebbene dall' averli M. Bruto ridotti in compendio (2) si possa conghietturare ch' essi fossero voluminosi. La fatica impiegata da tale nomo per abbreviarli ce ne può attestare il merito; e se per gindisio di Cicerone essi mancano di eloqueusa ed eleganza (31, Salustio dà loro il pregio della veridicità (4).

L. CELIO ARTIPATRO, che sembra aver visento ne' tempi de' Gracchi (5) e anche depo (6), acrisse la storia della seconda guerra punica, di sette libri della quale abbiamo alcuni frammenti [7]. Di lui così giudica Cicerone nel secondo libro dell' Oratore: " Antipatro, nomo ottimo e familiare di Crasso, s' elevò alquanto; gli altri non furono adornatori, ma semplici parratori di cose (8); ,, ma anch' egli " nomo non dotto e poco atto a ben dire piallò l'opera sua come meglio potè (9). " Alquanto più distintamente ne parla al-trove: " Celio, per età vicino a Fannio, gonfò alquanto le trombe, ma ebbe certo vigore agreste e rosso, senza grasia alcuna e scuola; potè però inseguare agli altri a scrivere con qualche più cura (10). " E che egli in effetto gonfiasse, siccome dice Cicerone, le trombe, l'apprendiamo da Livio; il quale adducendo dove parla della genie che passò con Scipione nell'Africa scrive: " Celio non ne indica il numero, ma lo cresce all' immenso con dire, che gli necelli per le grida de' soldati cadevan dail' aria, e che tal moltitudine si cra imbarcata da parere che nessun nomo fosse più restato in Italia e in Sicilia (II). Malgrado questo difetto gli Annali d'Antipatro meritarono che M. Bruto li riducesse in compendio, siccome aveva fatto con quelli di Fannio (12).

I Gellii, di cui or si dirà, secondo un passo di Cicerone auteriori (13) e secondo un altro posteriori ad Antipatro, e posteriori di certo sono Clodio e Asellione, ma tutti "per certa languidessa e mancansa di arte, più simili agli antichi che a

<sup>(1)</sup> Justin. hist. philip. Lib. XLIII, c. 5.

<sup>(2)</sup> Idem praefat.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Lib. I.

<sup>(5)</sup> Hist. nat. Ltb. VII. c. 3. et Lib. XI. c 52.

<sup>(1)</sup> Frag. vet. hist. l. cit. p. 270.

<sup>(2)</sup> Cicero ad Att. Lib. XII. ep. 5.

<sup>(3)</sup> Bruto 26.

<sup>(4)</sup> Fragm. Lib. 1. historiarum.

<sup>(5)</sup> Valer. Max. Lib. I. c. 7, n. 6.

<sup>(6)</sup> Cicero de Orat. Lib. II. 12.

<sup>(7)</sup> Frag. vet. hist. l. cit. p. 330. (8) Cicero de Orat. Lib. II. 12,

<sup>(9)</sup> *Ibidem* 13.

<sup>(10)</sup> De legib. Lib. I. 2.

<sup>(11)</sup> Epit. Lib. XXIX. c.

<sup>(12)</sup> Cicero ad Attic. Lib. XIII. ep. 8.

<sup>(13)</sup> De divinat. Lib. I, 26.

lui (1). Degli annali di GREO GELLIO si trovano citati il II, III, V., VII., XV., XXXIII. e XCVII. libro (a); e a vedere come nel terzo egli narra il ratto delle Sabine, come nel quinto riferisce cose accedute l'anno di Roma 363, e come si ricorda il suo libro XCVII., si può credere ch' egli trattasse anche de' tempi anteriori alla fondazione di Roma, e fesse nelle storia di quegli a lui più vicini molto più largo e copioso. Degli altri due GELLII. AUZO e szaro, non s' banno che due soli e brevi frammenti (3); e poco pià di cromo riciuto di cui si vede ricordato un terso libro di storie romame (4); delle storie di p. SEMPRONIO ASELLIONE SI hanno de' frammenti tratti dal I., III., IV., V., XIII., XVI. e XL. libre (5); ma sebbene egli in un luego del primo libro conservatori da A. Gellio dichiari, che " non gli sembra bastante narrare che cosa sia succeduto, ma doversi mostrare in che modo e con quale consiglio sieno state eseguite le imprese (6): ,, si vide quale giudizio portasse di lai Cicerene.

# 6. 85. Claudio Quadrigario, Valerio Ansiate e Sisenna.

Isutile essendo d'annoverare uno per uno gli scrittori che si possono riferire a quest'ordine si dirà unicamente di quelli, che pajono degai di particolare mensione. P. RUTILIO RUTO, filosofe stoico e oratore, che fu console l'anno 105 avanti l'era volgare, che quantunque per la gravità e l'innocenza della vita da tutti lodato siccome modelle d'integrità (pi che a venire esigliate per ingiusta condanna de' cavalleri romani di cui aveva represso le ruberie, scrisse alcuni libri di storie, e cinque libri della sua vita, di cui non si conservarono se non assai brevi frammenti (8).

Suoi contemporanei furono CLAUDIO QUADRICA-RIO, VALERIO ANZIATE e SISENNA (g). Abbiamo dei due primi un frammento, il quale ne può in qualche mode far conoscere lo scrivere, e che per ciò si vuel riferire fedelmente tradotto. Q. Claudio Quadrigario " autore ettimo e sincerissimo (10),, e di cui T. Livio adduce assai volle l'autorità scrisse con molta semplicità e sens'ornamenti la storia di Roma dal tempo ch'ella fu arsa da'Galli fino alla dittatura di Silla. De' suoi annali si veggono citati ventitre libri (11), e del primo di cesi abbiamo il frammento che segue " scritto con somma purità e spiendidessa e con quella sempli-

- (1) De Legib. Lib. 1. 2.
- (2) Frag. vet. hist. l. cit. p. 317.
- (8) Idem loc. cit. p. 821.
- (4) Idem L. cit. p. 345.
- (5) Idem l. cit. p. 343.
- (6) Noct. Attic. Lib. V. c. 18.
- (7) Cicero Bruto 30. de Off. Lib. II. e. 13. Taell. Agric. 1. Vell. Paterc. L. II. c. 13.
  - (8) Fragm. L. cit. p. 340. Tacit. vit. Agric. 1.
  - (9) Vellejus Paterc. Lib. II. c. 9.
  - (10) Aul. Gell. Nect. Attic, L. XV. e. 1.
  - (11) Fragm. l. cit. p. 346.

ce e non ammanierata soavità delle stile autico (1)., "Intanto ornato di collana e braccialetti s'avvansò ignudo con uno scudo e due spade un Gallo, il quale per forza, grandessa e giovontù, e insiem per valore sovrastava agli altri. Questi mentre più fervea la battaglia e i due eserciti con sommo impegno pugnavano comisciò ad accennare colla mano, che dall' nna parte e dall'altra lasciasser la pugna. Fecesi pausa; ed egli tosto che fu fatto silenzio grida con grandissima voce, che se alcuno volesse combatter con lui, si facesse avanti. Nessuno s'attentava per la grandessa sua e la ferocia del volto; su di che il Gallo a schernire e buttar fuori la lingua. Dolse su bito questo a certo T. Manlio, nato di grande famiglia, che alla patria avesse a ridondare tale vergogna, e di così grande esercito nessuno si facesse avanti. Egli, come dico, s'avanzo, mè soffrì che 'l valore romano venisse bruttamente vituperato. S' arresto in faccia al Gallo con uno scudo da fantaccino e una spada ispanica. Quest' affronte ebbe luogo sul ponte stesse in prescusa dell' uno e dell' altro esercito e con grande tifinore. Così come dissi pur ora si stettero a fronte; il Gallo cantando e secondo sua scuola collo scudo spinto innanzi; Maulio più fidando nel cuor che nell' arte uriò con lo scudo lo scudo e sconcertò la positura del Gallo. Mentre il Gallo di nuovo s' ingegna di ripigliar l'antica positura, Manlio di nuovo arta con lo scudo lo scudo, e di nuovo trae l'avversario di positura; in tal modo gli si cacciò sotto allo spadone gallico e colla spada ispanica gli passò il petto, e di poi sensa perdere tempo nello stesso assalto gli ferì l'omero destro, nè si ritrasse finchè nol rovescib, onde il Gallo non avesse forsa nel colpo. Come lo ebbe a terra gli tagliò il capo; gli levò la collana e così insanguinata la si pone al collo; dal quale fatte egli e i suoi ebbero il cognome di Torquati (di quelli dalla collana) (2). ,,

Molto voluminosi sembrano essere stati gli Annali di q. VALERIO AREIATE, perchè si vede com' egli nel prime libro riferisce la storia dei re di Alba, come in un breve frammento del XIL parla di Tiberio Gracco, già nella guerra di Mumansia stato questore del console C. Ostilio Mancino, e come di que' suoi libri si citano il LXXIV. e'l LXXV. (3). T. Livio, che lo dice solito a crescere smodatamente il numero de' morti e de' prigionieri (4), ci dà a conoscere quale fosse il giudizio di questo scrittore; e perchè della sua autorità istorica non si può dir di vantaggio, e fortuna ha fatto che di lui e di Quadrigario poco fa ricordato si sieno conservati due frammenti che riferiscono il medesimo fatto, essi si vegliono addurre, onde il lettore che n'abbia piacere possa confrontarne lo stile. Scrive danque Valerio Anziate. " Essendo il re Pirro nella terra d'Italia ed

<sup>(1)</sup> Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. IX. c. 13.

<sup>(2)</sup> Idem l. cit.

<sup>(3)</sup> Fragm. vet. hist. l. cit. p. 369.

<sup>(4)</sup> Epit. Lib. XXXVIII. o. 18.

avendo' combattuto prosperamente una ed altra battaglia, ed essendo i Romani bastantemente in angustie ed avendo molte contrade d' Italia ribellato al re, un certo Timocare d'Ambracia Venne furtivamente al console C. Pabricio, e'i ricercò d' un premio promettendo, ove di questo si convenisse, d'accidere il re. Disse, questo essere facile, perchè i suoi figlinoli servivano il re di coppa. (iuesta cosa scrisse Pabricio al senate, il senato mando ambasciatori al re e ingiunse loro che nulla svelassero di Timocare, ms solo avvertissero il re d'aversi più guardia e di difendere la sua sainte dalle insidie di chi gli stava da presso (1).,, Di Claudio Quadrigario abbiamo la lettera che i consoli in tale proposito scrissero al re, 44 I consoli romani al re Pirro salute. Noi per le tue violenze sempre d'animo gagliardi e inimicamente commossi desideriamo di guerreggiare con te. Ma 'l comune esempio e la fede ci parvero esigere che ti desiderassimo salvo, onde poterti vincer con l'armi. Venne a noi Nicia tuo famigliare e ci dimando ricompensa, se di nascosto t' necidesse. Noi dissimo di non volere tal cosa, e che egli per essa non s'attendesse nessan gaadagno; e nello stesso tempo ci parve di rendertene avvisato, onde se mai tal cosa avvenisse, i popoli non credessero fosse di nostra saputa; e che a noi non piace di combattere per prezzo o per guadagno o con inganni. Tu, se non ti guardi, morrai (2).

L. CORNELIO SISERNA che fu pretore urbano l'anmo 99 avanti l'era volgare due opere compose che si hanno qui a ricordare; una della guerra marsica o sociale e l'altra di quella di Silla, di cui, senza poter sempre distinguere a quale appartengano, si veggono citati fino a quattordici libri (3). Oltre queste s'avevano di lui, ma tratti dal greco, alcuni libri di novelle dette mileste, d'argomento piacevole e siccome pare potersi intender da Ovidio anche lascivo (4), e così delle osservazioni o commenti sopra alcune comedie di Plauto (5). Molti sono i frammenti che s' hanno delle sue storie, ma tutti brevissimi per esserci presso che tutti stati conservati dal grammatico Monio Marcello, il quale anicamente quel passo adduce che serve a illustrare il vocabolo di cui egli tratta. Di che è assai a dolere, perchè essendosi ora con dne piccoli saggi mostrato, quale fosse nella sua semplicità lo stile di Claudio Quadrigario, e sapendosi da Cicerone che Sisenna superò per questa parte tutti gli storici latini di cui sì erano vedute le opere (6), e ch' egli come conosciuto da Ortensio e da Cicerone lo potè anche esser da Cesare (7) si potrebbe mestrare, per quali gradi i Romani gingnessero alla rara eccellenza delle scrivere di Cesare, di Sallustio e di Livio. Di Si-

(1) Aul, Gell. Noct. Attic, L III, c. 8.

(2) Idem Lib. 111. c. 8.

senna come sterico così peria Sallestio: "L. Sisenna disse di queste cose (di Silla) meglie e con più ditigenza d'ogni altro, ma nen pariò abbastanza liberamente (1). ,, E di Siscona come scrittore così Cicerone in altro luogo. " Sicenna nomo dotto e date ad ottimi studii, parla bene latino, è perito pelle cose di stato e non sensa facesie.... Quanto egli valesse nel dire si conosce dalla sua storia; la quale, se supera facilmente quelle che la precedettero, mestra però quanto sia lungi dalla perfesione, e quanto questo genere di lettere sia stato poce illustrato da' Latini (2). " A queste giudizio quelle s' accosta di Vellejo Patercolo, il quale parlando dell'età in cui visce Sicenna, lo chiama quasi per antonomasia "l'antor delle istorie (3). 30

# §. 86. Ortensto, Cicerone, Lucojo, T. Pomponio Attico.

Seguono quattro scrittori, de' quali non si può siccome si fece di parecchi altri tacere. O. ORTERsto, con cui Ciceroue gareggio pel principato dell' eloquenza, scrisse degli annali (4) i quali per quanto si desumo da Vellejo Patercolo (5) com prendevano almeno la famosa guerra sociale. Anche m. TULLIO CICEBONE in questo genere di letteratura si peritò scrivendo non meno di tre diverse opere sopra quel suo consolato di cui tante e tante volte egli parla e invita altri a parlare. Lo celebrè dunque in un poema diviso in tre libri che già si accennò (6), e più diffusamente ne scrisse in un commentatio che ne distese in lingua greca onde ne risuonasse la fama e in Atene e nella Grecia tutta, e in un altro che egli dice d'avere incominciato a dettare in latino (7). Da certo discorso poi ch' egli pone in bocca ad Attico e al fratello Quinto nel primo libro delle leggi si può anche intendere, ch' egli confidando nella sua cioquenza meditasse di scrivere meglio che prima di lui non s'era fatto la storia romana; solo pareva indeciso, se più convenisse incominciarla dall'età più rimota o ristriguersi a quella de' tempi suoi, onde qui estendersi nelle lodi di Gn. Pompeo e nelle proprie; al quale partito sembrava inclinare (8). A questo suo desiderio di gioria noi dobbiamo la notisia d'ano scrittore di cui forse nessun altro fece menzione. È questi L. Lucejo, se. natore amplissimo, che nella dimanda del consolate fe competitore di C. Giulio Cesare e M. Calparnio Bibalo (9). Aveva Lucejo preso a scrivere

<sup>(3)</sup> Fragm. vet. hist. l. cit. p. 377.

<sup>(4)</sup> Tristium Lib. II. v. 443.

<sup>(5)</sup> Fragm. l. cit. p. 383.

<sup>(6)</sup> De Legib. Lib. I. c. 2.

<sup>(7)</sup> Bruto 64.

<sup>(1)</sup> De bell. jugurth. c. C.

<sup>(2)</sup> Bruto loco cit.

<sup>(3)</sup> Lib. 11. 9.

<sup>(4)</sup> Cicero de Attic. Lib. XII. ep. 5.

<sup>(5)</sup> Hist. Lib. 11. 16.

<sup>(6)</sup> Fedi il 6.57.

<sup>(7)</sup> Ep. ad Atticum Lib. I. op. 19. Lib. 11. op. 1.

<sup>(8)</sup> C. 2. 3.

<sup>(9)</sup> Cicero ad Attle. Lib. L. ep. 17. Sunton. Caes. c. 19.

la storia romana e già date fuori la guerra sociale e quella tra le fasioni di Mario e di Silla, quando Cicerone conosciuto a quel saggio il valor di questo scrittore a lui si rivolse colla pregbiera, che intralasciando per alcun tempo il proseguimento dell' incominciato lavoro volesse accingersi a scrivere quella parte della sua vita che comprendeva i tempi della congiura di Catilina fino a quelli in cui glorioso ritornò dall' esiglio (1), alla quale preghiera Lucejo che gli era amico gentilmente annuì (2); ma nè di quest' opera nè delle altre cosa alcuna si conservo. Ultimo di questi quattro è quell' amicissimo di Cicerone T. POMPONIO ATTICO, dalla cui vita scritta da Cornelio Nipote s'adducono queste poche notizie non tanto per mostrare in lui l' nomo di lettere, quanto pinttosto il fino e compiuto uomo di mondo. Nato di antichissima famiglia equestre delle ampie ricchesse ereditate dal padre e da un sio materno, cui crebbe non poco col savio e modesto vivere, fece splendidissimo uso; perchè quanto a sè semplice e parco, in tutt' i hisogni ne fu largo e disinteressato sovvenitore agli amici, e più largo secondo che loro men rideva fortuna. Per amore di quiete non curò e non brigo punto gli onori, e per questa sua moderazione e l'umanità e la dolcezza riuscì cotanto carissimo non solo a' suoi coetanei, ma nella giovinezza a' più vecchi e nella vecchiaja a' più giovani, che non si direbbe a chi più. Quanta la gentilezza e la cortesia fu in lui la prudenza e l'accortezza; e a queste sue rare doti e al suo non sempre lodevole desiderio di non essere nemico di alcuno egli dovette la ventura rarissima di non fare con tanti altri naufragio in que' fortunosi tempi che corsero dalle guerre di Silla fino quasi al principato d'Augusto, e conservarsi la grazia del vincitore, comunque nessuna maniera d'officii intralasciasse per soccorrere agli amici che avevano seguitato il partito ch' era restato al di sotto. Si dilettò d'ogni maniera di studii così serii come ameni, non per farne professione o per osteniare dottrina, ma per vaghesza e desio di sapere. Frutto di questi suoi studii fu un' opera, la quale come in un prospetto comprendeva la storia de' sette secoli che allora Roma contava (3), e in bell'ordine cronologico riferiva tutte le leggi, le paci, le guerre e le imprese del popolo romano e così l'origine e la diramazione delle più chiare famiglie. Per compiacere agli amici si occupò con qualche diligenza della genealogia, e compilò in cinque distinti libri quella delle famiglie de' Giunii, dei Marcelli, de Fabii, degli Scipioni e degli Emilii. Essendo anche intendente delle belle arti e amatore formò una doviziosa raccolta di ritratti degli uomini romani più illustri e appiè d'ognuno indicò in quattro o al più cinque versi le imprese loro e gli onori (4). Compose anche in lingua greca una

steria del consolato di Cicerone, di cui questi non pare quanto all'eleganza pienamente contento (1).

# 6. 87. C. Giulio Cesare.

Detto fino qui sempre di storici, le cui opere sono a nostro grande danno perite, or si verrà secondo l'ordine dei tempi dicendo di tre, gli scritti de'quali sono in parte a noi pervenuti e coll'eccellensa loro ci fanno comprendere quanto sia a piagner la perdita di quel tanto più che ci manca. C. GIULIO CESABE, delle cui imprese (u in altro luogo discorso (2), potrebbe parere di non avere avuto tempo non che d'acquistare celebrità collo scrivere neppure d'imparare alcue che, perchè da giovinetto travagliato pel prevalere di Silla, dopo la prima età sempre implicato in una continua serie d'amori, e da questi distratto e più ancora da' vasti disegni d'una smodata ambizione concepiti fino già in gioventà e di più impegnato in tante guerre, delle quali le ultime occuparono quattordici de' cinquantacinque anni ch' ei visse. Malgrado tutti questi ostacoli egli giunse a nostra gran maraviglia a risplender chiarissimo tra gli storici di tutte le nazioni e le età, come illustre splendette tra gli oratori di Roma (3). Ma cesserà dall'un canto questo nostro stupore e dall'altro s' accrescerà ove si voglia considerare, come ad un ingegno, che per immensità e per prontezza fu il sommo di quanti ne sieno mai stati concessi agli nomini, egli accoppiò tale forza dell' animo da vincere ogni impedimento e un'attività che mai non cessava se non quando cessava il bisogno. Di queste sue qualità facendo amplissima fede quella parte della sua vita che può chiamarsi la pubblica, qui quanto a quella che appartiene agli studii si osserverà che " nessuno scrisse più celeremente di lui, nessano più speditamente mai lesse (4) ,, e ch' " egli possedeva somma facilità ed eleganza di scrivere e l'arte più vera di spiegare i suoi pensamenti (5). ., Ma non avrebbe tutto questo per avventura bastato alle tante e così diverse sue gesta, alle imprese e agli scritti, se per la straordinaria felicità dell'ingegno non fosse giunto a moltiplicare in certo modo sè stesso, sicchè con quella portentosa mente a più cose simultaneamente attendeva, senza che l' una per quantunque grave si fosse l'occupasse in maniera da non lasciarlo attendere ad altre di non minore momento, ed attendervi quasi nel grande animo una sola ne volgesse e non più. Di questa sua sufficiensa a moltiplici e disparatissimi affari oltre tutto il tenor della vita abbiamo quanto alle lettere l'amplissimo testimonio di Plinio. " lo penso che Cesare dittatore sia stato generato con tale vigore dell' animo da superar gli altri tutti. Non ricorderò a questo luogo la virtù e la costanza dell'ani-

<sup>(1)</sup> Epist. ad div, Lib. V. ep. 12.

<sup>(2)</sup> Lib. IV. ep. 6.

<sup>(3)</sup> Cicero Bruto 3. 4. Orat. 34.

<sup>(4)</sup> Corn. Nep. Attic. 18.

<sup>(1)</sup> Epistol. ad Attic. L. II. ep. 1.

<sup>(2)</sup> Parte I. capit. I.

<sup>(3)</sup> Vedi il §. 79.

<sup>(4)</sup> Solin. Polihist. c. 10.

<sup>(5)</sup> Hirtius praef. in Lib. VIII. de bell, gall.

mo suo, non l'elevatessa capace d'ogni cosa che sotto'l ciel si contenga; ma quel suo proprio vigore che per forza di certo fuoco pareva volare. Sappiamo ch' egli era solito scrivere o leggere e ad uno stesso tempo dare udienza e dettare; dettare lettere di grande importanza a quattro scrittori ad un tratto, e se altro a far non aveva anche a sette (1). E de Svetonjo che ne scrisse la vita s' intende ch' egli le opere sue componera, non som' è uso de' letterati nel silenzio, nel ritiro o nell'osio, ma bene o nel trambusto del campo o fra gli sconcerti d'un viaggio o nel fervore delle spedisioni militari. Così si legge ch' egli dettò i libri dell'analogia recandosi dalla Gallia cisalpina in quella oltre l'Alpi, un poemetto intitolato il vicgglo quando a grandi glornate passava da Roma in Ispagna, e i due Anticatoni, mentre s'accingeva a quella terribile battaglia di Munda (2). E a con. siderare come di que' suoi commentarii si dice da Irsio: " gli altri sanno solo quanto bene e accuratamente egli scriva, noi anche con quanta facilità e quanta prestezza (3): ", si può indurre a ragione ch' ei componesse anche gli altri scritti come Plinio testificò delle lettere, cioè tutti di getto senza punto avervi ad adoperare o'l cesello o la lima. Con un animo capace d' assoggettarsi e signoreggiare il mondo, e se più fosse vissuto anche da ordinarlo, attese ad ogni maniera di studii da' più ameni fino a' più sublimi e a' più nojosi e più aridi; perchè a dire unicamente di quelli che non pajono bene confarsi coltivò la poesia, fu come si disse profondo nelle matematiche, e non ischifò di farsi precettor di grammatica. Delle opere che in meszo a tante occupazioni trovò tempo di scrivere si veggono ricordati i libri del moto degli astri di cui già si parlò (4), parecchie orazioni, tra cui quella tanto ammirata accusa di Dolabella da lui recitata in età di ventun anno, ed una per Decio Sannite (5); diversi libri di lettere al senato, a Ciсетопе, ad Appio, a Balbo, a Peto ed altri suoi famigliari (6), i libri che trattavano degli auspicii, de' quali Macrobio cita il decimosesto (7), e gli augurali che vengono menzionati dal grammatico Prisciano (8). V' ha anche memoria d'una sua raccolta d'apostegmi o detti memorabili incominciata secondo Svetonio (9) in giovento, ma continuata anche dopo la dittatura (10). Scrisse come già si accennò i libri dell' analogia ossia del modo di parlare latino (11), e per confutare le lodi date

(1) Hist. Nat. Lib. VII. c. 25.

da Cicerone a Catone uticense i due Anticatoni, che erano come due orazioni in cui quell' nomo si accusava di non pechi visii e difetti (1). Anche di poesia si dilettò; cantò le lodi di Ercole, compose il poemetto poco sa ricordato del viaggio, due tragedie, l'Epido e i Giulii (2), e qualch' altra cosa accennata da Plinio (3) e Donato (4). Ma a vedere che Augusto vietò la pubblicazione di queste poesie (5), e che i suoi versi come quelli di Bruto si dicono " non migliori di quelli di Cicerone, ma più fortunati perchè men conosciuti (6): si può conghietturare che 'l merito non ne dovesse essere grande. Non furono però queste le opere destinate a tramandare alle età più rimote la fama di Cesare come scrittore; quella per cui egli vivrà nella memoria de' posteri non meno come storico che come gran capitano e gran principe sono i suoi commentarii, scritti con venustà così schietta e insieme con tale precisione e aggiustatezza, che nessuno fuor di quell'nomo, grande egualmente che colto, il quale operò quelle imprese, le avrebbe potuto in così bella e degna forma descrivere. Sono que' libri un lavoro in cui ad ogni passo traluce quel portentoso ingegno che li dettò, e loro pregio principale non è, come in tanti altri, la proprietà della lingua e l'eleganza dello stile; perchè il capitano alla descrizione di battaglie, di movimenti, di eserciti, di fortificazioni o altre opere riconosciute nel loro autore un sovrano maestro di guerra, e l'aomo di stato scorge in lui quell'occhio che sempre sereno e sicuro sa a primo colpo anche negli affari più intralciati e più buii scegliere i messi, che sono i soli atti per giugnere al fine proposto. Così come da lodarsi per questi titoli il fossero essi per quello che sopra ogni altro commenda le opere istoriche, che dir si potrebbero per ogni conto impareggiabili. Ma Asinio Pollione li taccia di poco diligenti e veritieri, perchè Cesare senza critica alcuna narra le cose a lui da' legati suoi riferite, e le sue o per difetto di memoria od a studio non espone così appunto come eran seguite, ed aggiugne che per ciò meditava di rilavorarli e correggerli (7). Quest'accusa data da un uomo quale era Pollione, e data in faccia a tutta Roma ed in tempo che non pochi vivevano che al pari di lui erano vissuti con Cesare, non sembra mancare di fondamento; perchè lasciando ch' ei non avrebbe osato calunniare sfacciatamente il padre quasi sugli occhi del figlio ch'era signore di Roma, si vede come Cesare con una seducentissima apparenza di modestia e semplicità si fa banditore delle proprie lodi; e chinnque legge le sue gesta in Plutarco, in Svetonio, in Dione o in chi altri ne scrisse conosce, che smisurata era la sua

<sup>(2)</sup> Suctonius Caesare c. 56.

<sup>(3)</sup> Hirtius loco cit.

<sup>(4)</sup> Vedi il 6. 68.

<sup>(5)</sup> De caus. corrup. eloq. 21. 34. Sueton. Caes. c. 4. 56.

<sup>(6)</sup> Sueton. c. 56. A. Gell. Noct. Attic. Lib. XVII. c. 9.

<sup>(7)</sup> Saturnal. Lib. 1. c. 6.

<sup>(8)</sup> Lib. VI.

<sup>(9)</sup> Loco cit.

<sup>(10)</sup> Cicero ad familiar. Lib. IX. ep. 16.

<sup>(11)</sup> Vedi il (. 63.

<sup>(1)</sup> Sueton, loco cit.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. Asconius Pedian. in Cic. pro M. Scauro.

<sup>(3)</sup> Hist. nat. Lib. XIX c. 8.

<sup>(4)</sup> Vita Terentil.

<sup>(5)</sup> Sueton. l. cit.

<sup>(6)</sup> De caus. corr. eloq. 21.

<sup>(7)</sup> Sustanius D. Julio c. 56.

ambisione e che ben poche di quelle sue gaerre furone, com'egli s' ingegna di mostrare, necessarie e giustissime, se già non si vuole dir giusto e necessario quello che a lui parea tale. S' hanno dunque di questi commentarii otto libri della guerra gallica de quali ognuno comprende le imprese d'un anno e altri tre della guerra civile. Con essi compnemente si stampano un supplemento all'oitavo libro che fu dall'autore lasciato imperfetto e i tre libri della guerra d'Alessandria, di quella di Affrica e di quella di Spagna, i quali si sogliono ascrivere ad Aulo Irsio che fu cousole l'anno dopo la morte del dittatore. Di che per altre nulla si può con sicuressa affermare, perchè già quando scriyeva Svetonio si disputava, se ne fosse autore questo Irsio oppure C. Oppio; e non manca chi conaiderando la diversità dello stile porta opinione, che'l libro della guerra di Spagna non si possa attribuire a chi compile gli altri due.

# 6. 88. C. Crispo Sallustio.

C. CRISPO SALLUSTIO, che nella ricordata triade è 'l secondo, ci offre uno de' non pochi esempi che vagliono a dimostrar l'efficacia della bellezza e dell'eccellensa della virtò; nella quale è tanta la possa, che fino coloro che sono alieni da praticarla costretti si sentono a riverirla, a farsene encomia. tori e ad ostentarla, onde almeno sfuggire il biasimo di quelle età che non ebbero a veder le loro sossure. Nacque, se pur non v' ha errore, l' anno 85 avanti l' era volgare (1) in Amiterno città dei Sabini, di famiglia plebea, ed avendo l'ingegno più robusto del corpo si diede a coltivar quello a preferenza di questo (2), e per poterlo più agevolmente si condusse a Roma, dov' ebbe maestro Attejo Capitone illustre grammatico, il quale e lui ed Asinio Pollione che gli diede anch' egli discepolo non solo istruì, ma ajutò nella composizione delle opere (3). Gianto in quella città ancor giovinetto ed in tempo, in cui per le guerre civili era fuori di misura cresciuta la licensa e la corrusione di ogni costume, si lasciò strascinare alla corrente; di che, per tacere que' vituperii che gli si oppongono da un antico declamatore che sotto nome di Cicerone pubblicò contro di lui un' acerba invettiva, avendosi in prova le autorevoli testimonianse di Varrone, di Pompeo Leneo e d'Orazio suoi contemporanei e di altri posteriori che concordi ce 'l dipingono perduto negli amori e nello stravizzo (4): possono recar maraviglia coloro che non contenti d'ammirarne l'ingegno ne vorrebbero onestare i costumi. Comunque ingolfato ne' piaceri aveva però l' animo grande ed elevato, e perciò sentendo

(t) Euseb. Chron.

gli stimoli d' ambigione e di gloria si mice per la via degli eneri (I); e sebbene non si sappia ch' ci si distinguesse nella milizia o nel foro, al quale la sua eloquenza era per giudizio di Quintiliano pece adattata (2), pervenne alla dignità senatoria ed al tribunato della plebe, di cui era rivestito quell'anno che per M. Tullio fu difeso Milone (3). Non sedette però a lungo in quell' amplissimo ordine, perchè per la turpitudine della vita ne fu con altri rimesso l'anno 50 dai censori Appie Claudie Palcro e L. Calparnio Pisone (4) Allora si diede a seguitar la fortuna di Cesare " rifugio di tatti gli sciagurati e i falliti (5), e come questi prevale consegui per suo favore la pretura e rientro nel senato. Trovandosi come pretore all'esercito che stava raccolto nella Campania per passare nell'Affrica poco mancò che iu un ammutinam de' soldati non perdesse la vita (6). Sottrattosi colla fuga e placate le milizie dal dittatore l'accompagnò in quella spedizione e ne ottenne dopo la vittoria il governo della Numidia, dalla quale infelice provincia colla sua rapacità estorse immense ricchezze (7). Una parte di queste egli secondo il ricordato antico declamatore abbandonà a Cesare per sottrarsi al meritato castigo, e l'altra impiegò nella compra d'ampie possessioni, d'un'amena villa in Tivoli e di que' deliziosi orti sul Quirinale che portarono a lungo il suo nome sebben divenuti predijetto soggiorno di molti Imperatori. In questi nell'ozio della vita privata egli dettò quegli scritti che di lui si leggone (3); e che in questi con profusa splendidessa e in messo agli agii ei vivesse fino all'anno 35 avanti l'era volgare (g) si può desumere dal passato tenor di sua vita e da un carme in cui Orazio il decanta inimico dell'avarisia (10). Tutt' altro nomo da quel che fu descritto ci appare Sallustio nelle sue opere. Si avevano di lui sei libri di storie dalla morte di Silla (2000 73) fine alla conginra di Catilina (anno 63), le quali per ciò comprendevano, quanto alle cose interne, il tumulto di Lepido, il rovescia, mento degli ordinamenti di Silla, gli andari e le mene di Gneo Pompeo che ora col favor della plebe, ora con quello de' grandi aspirava al principato; e quanto alle esterne le guerre di Sertorio e di Spartaco, quella de' pirati e la tersa contro il re Mitridate; ma noi non ne abbiamo se non alcuni fraumenti. Sono in contrario a noi pervenute la storia della guerra contro Giugurta re della Numidia (dail' anno III al 106) e quella della congiura

<sup>(2)</sup> Sallust. ep. 2. ad Caes.

<sup>(3)</sup> Sueton. de ill. grammat. c. 10.

<sup>(4)</sup> Varro ap. Gell, Noct. Altic. Lib. XVII. c. 18. Pomp. Laeneus ap. Sueton. de ill. gram. c. 15. Horat. Satyr. Lib. 1. sat. 2. v. 48. Scholiastes ad eum locum. Dio Cassius Lib. XL. Macrob. Saturn. Lib. II. c. g. Symmachus Epist L. V. ep. 68.

<sup>(1)</sup> Sallust, Catil. c. 3.

<sup>(2)</sup> Institut. Lib. X. c. 1.

<sup>(3)</sup> Asconius in sam orat.

<sup>(4)</sup> Dio Lib. XL. Scholiast. vetus Horat, ad locum cital,

<sup>(5)</sup> Suetonius D. Jul. c. 27.

<sup>(6)</sup> Dio Cassius Lib. XLII.

<sup>(7)</sup> Idem Lib. XLIII.

<sup>(8)</sup> Catil. 4.

<sup>(9)</sup> Euseli. chron.

<sup>(10)</sup> Carmin, Lib. 11. 2.

di Catilina. L'estrema corrusione di tutti gli ordini: l'ambisione, l'avarisia, la violenza dei grandi che la une stato popolare avevano ridotto in lor mano tutti gli onori, gli emolumenti e'l potere; gli sforsì de' plebei per alsare il capo, non onde ricondur la giusta temperanza degli ordini antichi, ma per trarre a se l'invidiata potensa, onde con ladrerie, peculati e concussioni arricchire e poter profondere e scialacquare; delitti immensi ed insigui, immense ed insigui virtà; fernenine che usano spirito e corpo per sedurre e inanimire a misfare; nobile ardimento e generosa superbia; matto orgoglio e forsennata audacia; plehe povera e vile ora ligia, ora schiava, ora a lieve aura furibonda e ofrenata; grandi che vendono l'onor proprio e quel della patria; un re barbaro che vince cell' ero e talora coll' armi; un nomo d' antica rozsessa o vigore che atterrando l'inviso dominato degli ottimati sparge le prime scintille di quell'incendio oude poi arse la libertà e la repubblica: ecco le cose che con una " immortale velocità (1) ,, cioè con uno stile rapido, vibrato, robusto si espon gone da Sallustio ne' ricordati due libri. Tutte le sue descrisioni, le pitture di costumi e di nomini, le narrazioni d'imprese, i discorsi, tutto è in essi di maniera riscutita e gagliarda. Così non avesse questo scrittore sempre voluto imitare lo stile di Tucidide e imitario in quelle cose che in quel degno scrittore son le meno lodevoli; così non avesse egli affettato modi greci e vocabeli antichi e dismessi, difetti per cui la sua brevità talora riesce men chiara; che forse non troverebbe contradditore chi coa Marziale il dicesse " primo tra gli scrittori della storia romana (2). " 5' attribuiscono a Saliustio due lettere a Cesare sul modo d'ordinar la repubblica, e no orazione in risposta ad una supposta invettiva di Cicerone; questa non è assolutamente di lui, delle lettere si può dubitare.

# 6. 89. Tito Livio.

Ad un ruscello che ricco di vive limpidissime acque invita ad attingerne; ad un torrente, che volvendo grandi onde corre dentro il suo letto impetuoso ed immenso, succede ora un bel fiume reale che col corso placido e maestoso fa mostra di sua possanza senza mai ostentaria. Titto tivio nato in Padova l'anno 58 av. l'era volg. (3) si condusse a Roma, e coltivatosi negli studii necessarii, e in quelli segnatamente della filosofia (4) e dell'eloquenza, imprese a compilar la storia di Roma dalla fondazione di quella città (anno 753 a. l'e. v ) fino alla morte di Druso figliastro d'Augusto (an. no 9 av. l'e. volg.). Attese a questo lavoro, come si narra, bene eltre a vent'anni e condottolo a fine all'avanzarsi della vecchiaja ritornò alla sua patris, dove in età di settanta sei anni morì, quello stesse anne 16 dell' era volg. in cui venne a morte

anche Ovidio (1). Delle particolarità della sua vita nulla si sa se non ch'egli fu per testimonianza di Tacite enerate dell'amicisia d'Auguste (2), e che godette anche di quella de' principi della sna casa, uno de'quali, cioè Claudio, che poi fu Imperatore, fu da lui esortato a scrivere istorie (3). Molti scrittori erano precorsi a Livio in quella carriera in cui egli si accingeva ad entrare, e parecchi e per avventura i più illustri, e quelli di cui si han più memorie si sono ricordati in questa sesione; ma i più avevano, come si osservò, tenute il piano e semplice metodo annalistico, e quei che avevano osato dare alle opere loro forma alguanto più istrattiva e migliore, sicchè vi apparissero non i nudi avvenimenti soltanto ma le canse loro e 'l modo e gli effetti, non v'erano per giadizio di Cicerone riusciti grau fatto. Ebbe Livio le ventura di nascere quando la lingua già era stata dirozzata e arricchita e resa atta a trattar nobilmente ogni soggetto qualunque, quando que' grandi nomini di cui si parib avevano co' precetti e colle opere formato il gusto, quando oltre alcuni altri, di cui sono periti gli scritti, Cesare e Sallustio avevano fatto vedere come s'ha a scrivere degnamente la storia. Forte del suo ingegno, animato da que supremi modelli, soccorso dalla diligenza di chi l'avea preceduto si pose dunque Livio a ridur tutti in un corpo que' sette secoli e messo che Roma allora contava, e a narrar le imprese d'un popolo, che per il suo senno e'l valore s'era fatto signore del mondo. Divise questo suo lavoro in cenquaranta o cenquarantadue libri, de' quali aon più di trentacinque sono a noi pervenuti. Di questi i primi dieci si stendono dalla fundazione di Roma fino al suo anno 460; piccol volume rispetto a tanta lunghessa di tempo, e rispetto a quel molto maggiore degli altri centrentadue che non ginngeno ad abbracciare pieni tre secoli. Ma di quest'apparente disproporzione non darà biasimo a Livio chi voglia considerare, che in que' barbari e rossi tempi o cosa nessuna si acriveva o almeno beu poche, e che di queste poche le più erano perite quando la città fu presa ed area dai Galli (4); di maniera che lo scrittore deve in tanta antichità accontentarsi che s'abbian per vere quelle cose che son verisimili (5), e molte e molte volte andare tentone per non aver guida nessuna e non sapersi nè pare, quali fossero in un dato anno i consoli, nè quali cose sieno in un dato aano avvenute (6). Viene dopo questi dieci libri una lacuna di altri dieci che comprendevano lo spasio di settantasei appi cioè quello dall'anno di Roma 460 al 536; iudi segnono que' venticinque che oltre i primi dicci ancor ci rimangono e contengono la storia dell'anno 536 al 586; di tutti quelli che sasseguono al quarantesimo quinto non s' ha che un frammento

<sup>(1)</sup> Quiftil. instit. Lib. X. c. 1.

<sup>(2)</sup> Epigram. Lib. XIV. ep. 191.

<sup>(3)</sup> Euseb. Chron.

<sup>(4)</sup> Seneca epist. L. XVI. ep. ult.

<sup>(1)</sup> Euseb. chron.

<sup>(2)</sup> Anal. L. IV. c, 34.

<sup>(3)</sup> Sueton. Claudio c. 41.

<sup>(4)</sup> Livius Epit. Lib. VI. cap. 1.

<sup>(5)</sup> Idem Lib. V. c. 12.

<sup>(6)</sup> Idem Lib. II. c. II.

del novantesimo primo; di maniera che de' 744 anni che sono compresi nel corpo degli scritti di Livio nel non abbiam che la storia di cinquecento e dieci anni. Quella parte di essa che comprende i primi trecento e sessantacinque anni è tratta più che da fonti sicure da miti o da favole, da vaghe tradizioni popolari o fors'anche da quelle che per orgoglio si vantavano in alcune famiglie (1). Ma non sono però quei cinque libri e nominatamente il primo che espone la storia di due secoli e mezzo, cioè la più antica e quindi la più incerta e più oscura, meno da pregiarsi degli altri; perchè quelle cose antiche e in non piccola parte favolose vi si narran di modo che quella del primo libro riesee forse la lettura più cara e più dolce mentre quelli che più s'accostano all'età storica, in cui gli nomini e i tempi meno sempre ritengono di quella prisca robustessa e semplicità, perdono tutto quel bello poetico che negli antecedenti cotanto ci diletta e ci attrae trasportandoci ne' secoli dell'ideale innocenza e della virtà. Alla mancanza di queste bellezse si ha no' sasseguenti largo compenso per la dovisia di bellezze d'altra natura e più solide, che consistono nella grandiosità delle cose che si raccontano e nel franco modo con cui questo sommo scrittore sa in quanto offre a' lettori afferrare il vero punto di vista, e rappresentar nel più vivo lume e le imprese e gli nomini, onde ad ogni argomento ch'egli tratta pregio s'accresce, massime dove l'abbellisce con quel profuso tesoro di eloquenza politica che in lui tanto si ammira. Lo stendersi nelle lodi di questo scrittore sarebbe un vero perdere il tempo; perchè inutili per chi è in grado di gustare quella sua "lattea ubertà (2),, e non atte a farla sentire a chi gustar nou la può. Per la qual cosa più lunghi elogii lasciando quello si soggiugnerà di Quintiliano e poi si verrà ragionando di certi difetti che a Livio da alcuni si appongono. Dice dunque quel grande maestro: "Ma la nostra storia non cede a quella de' Greci, e io non esito in oppor Salkastio a Tucidide; nè si sdegni Erodoto che gli sia pareggiato T. Livio, scrittore nella sua narrazione di mirabil dolcessa e nelle parlate più eloquente che dir non si pub; così tutto v'è conveniente alle persone e alle cose. Nessuno storico poi, a parlare moderatamente, seppe mai così esprimer gli affetti, e quelli segnatamente che sono i più dolci; sicchè per diverse virth raggiunse quella immortale velocità di Sallustio, onde a mio avviso egregiamente disse Servilio Nonniano, che que' due scrittori più erane pari che simili (3). " I difetti di cui si dà biasimo a Livio sono la credulità nel riferire predigii, la finzione di tante parlate, la reticenza degli scrittori da cui trasse le cose ch'egli raccanta, cert' orgogliosa predilezione pei popole suo e certo dispresso per gli altri. Quanto alle pioggie di sassi, di sangue, di terra, a' buoi o a' bambini

neonati che parlano, agli allori che nascon qui e qua, alle statue che parlano o sudano ec. egli comviene osservare che Livio per le cose più antiche forse non ebbe altra fonte che gli annali massimi i quali per oltre sei secoli si compilarono come si sa da' pontefici; e che lo storico deve riferire i tompi quai furono. E che Livio scrivendo quelle cose nol facesse per superstizione, ma unicamente per farci conoscere lo spirito di quelle età il prova chiaro dicendo "l'affermare o confutar tall cose non esser presso dell'opera (1) ,, 4 potere queste esser vere, e potere destramente essere state finte per rappresentare al vivo lo sdegno degli iddii (2),, ed "essersi annunziati più prodigii, secondo che i semplici e superstiziosi nomini più ne credevano (3).,, Dopo il giudizio che delle orazioni di Livio pertè Quintiliano non puè avervi lettere che ne reputi necessaria una difesa, e quanto a non citare o lodare gli autori, gli antichi non ne avevano l'uso nè la comodità de' moderni; e che Livio i nomi e le lodi loro non tacesse per malignità o per invidia n' abbiamo testimonio Seneca il retore, che lo chiama "candidissimo estimatore di tutt' i grandi ingegni (4). ., Resta dunque l'ultima accusa che non potè muoversi se non da un animo che capace non era di grandi e nobili sentimenti; imperciocchè egli non sembra che aver vi possa valente scrittore, il quale nel riferire le glorie del popolo suo non dimentichi il suo basso e povero stato e non inorgoglisca con chi le opera-E quale è quello storico che nell'enarrare le segualate imprese de' suoi non meriti o almeno non s'ingegni di meritar quel rimprovero che da alcuno si dà all'encomiatore delle gesta e del valore romano? Che poi Livio fosse della verità istorica non solo fedele ma generoso osservatore, sicchè nè per timore nè per adulazione non piegossi a tradirla, n'abbiamo chiarissima prova; perchè amico essendo d'Augusto e Augusto imperante, ebbe cuor di lodar Cassio e Bruto che pure erano stati gli mecisori di Cesare, e nella storia delle guerre civili si dimostrò così sviscerato amatore del vivere libero che quell' Imperatore il soleva chiamar partigiano di Pompeo (5). Comunque la storia fosse lo studio che a Livio partori tale fama, che v'ebbe chi venne da Cadice a Roma solo per veder lui, e veduto lui senza più si tornò (6): anche di altre lettere si diletto, e s'intende da Seneca ch'egli compose elequentissimi dialoghi d'argomento istorico e insiem filosofico, e trattati di filosofia non meno eloquenti (7).

§. 90. Altri scrittori di storie.

Ora è da ripigliarsi il discorso di quegli storici di cui sono andate perdate le opere, il quale venne

<sup>(1)</sup> Livius Lib. I. c. 1. Lib. Vl. c. 1. Cicero Bruto 16.

<sup>(2)</sup> Quintil. Lib. X, c, 1.

<sup>(3)</sup> Loco quo sup.

<sup>(1)</sup> Lib. V. cap. 13.

<sup>(2)</sup> Lib. VIII. cap. 4.

<sup>(3)</sup> Lib. XXIV. cap. 3.

<sup>(4)</sup> Controvers. VI.

<sup>(5)</sup> Tacit. Annal. Lib., IV. c. 34.

<sup>(6)</sup> Plin. Epist. Lib. 11. ep. 3.

<sup>(7)</sup> Seneca Epiet. citata.

interrotto per non disginguere quei tre corifei dell'arte istorica di cui si parlò; ma siccome de' più di essi non si può ricordare che'l semplice nome e forse bene il titolo de' libri, basterà come si fece fin qui accennare sol quelli che per qualche motivo pajono degni di particolare attenzione. Tra questi si possono annoverare L. FEREATELLA chiamato da Lattanzio " scrittore diligentissimo (1), che compose degli annali di cui si veggono ricordati il libro II. ed il XXII. e delle epitome delle quali viene citato un libro II. (2); quel m. VALERIO MESSALA CORVINO amiciesimo di Tibullo, il quale eltre un trattato delle famiglie romane (3) compose qualche altra opera che può appartenere a questo luogo (4); quell'asimo rollione di cui si ebbe a dire fra gli oratori (5) e di cui si ricordano sedici libri d'istorie dalla guerra di Cesare e di Pompeo fino al principato d'Angusto (6); C. Oppio il quale oltre avere secondo alcuni continuato i commentarii di Cesare descrisse le vite del maggiore Africano, di C. Mario e di Cassio (1); un Ostio ed un Furio, che sull'esempio di Nevio e di Ennio scrissero in verso esametro l'uno la guerra d'Istria, l'altro diversi libri d'annali (8). Come a molti Romani piacque di scrivere la storia patria o quella d'un qualche segnalato nome, ve n'ebbe non pochi che amarono di lasciare essi medesimi memoria di sè; onde a P. Rutilio Rufo, a Cicerone, a Cesare, a Varrone già ricordati si possono aggiugnere M. Scauro che scrisse in tre libri la propria vita e anche quella di Ciro (9), Q. Lutasio Catulo che fu console insieme con Mario e insieme con lui trionfo de' Cimbri e de' Teutoni (10), il dittatore L. Cornelio Silla (11), e perfine lo studiosissimo e collissimo Imperatore Augusto. Questi trovò in messo a tante guerre e tante e così gravi cure tempe abbastanza per comporre oltre diverse altre cose in prosa ed in verso anche tredici libri di commentarii della sua vita (12) e poi di ristrignerli in un breve compendio da scolpirsi in bronso (13). De' primi abbiamo un breve frammento in Plinio (14) ed un altro in Ulpiano (15); del secondo si conservò una gran parte nel famoso monumento d'Ancira ; e a giudicarne da questi marmi e dal passo addotto da Plinio si vede come que' commentarii crano scritti con eleganza e nobile semplici-

- (1) De falsa relig. Lib. 1. c. 6.
- (2) Fragm. vet. histor. p. 393.
- (3) Plin. Hist. nat. Lib. XXXV. c. 2.
- (4) Suctonius Aug. c. 74.
- (5) (. 80.
- (6) Plutarch. Cass. Suidas Lexico, Seneca Suasor. 11.
- (7) Fragm. vet, historic. p. 410.
  - (8) Idem p. 407.
  - (9) Cicero Bruto 29.
  - (10) Ibidem 35.
  - (11) Plutarchus Sulla et Lucuil.
  - (12) Suetonius eod. c. 85.
  - (13) Idem Ibid. ult.
  - (14) Hist. nat. Lib. 11. c. 25.
  - (15) Digest, Lib. XLVIII. tit. 24. l. 1.

tà, e come quell'Imperatore a differensa di Cesare parla di sà in prima persona; dal frammento poi che se ne ha ne' Digesti si viene a conoscere che que' libri oltre la vita e le imprese d'Augusto contenevano anche le massime ed i principii ch'egli seguitò nel governo. Quest' Imperatore aveva anche composte e ordinato che fosse alla sua morte presentato al senato un breviario o come oggi si direbbe un quadro delle forse militari e delle rendite di tutto l'Impero (1).

Tra quelli che scrissero la propria vita si annoverò il dittature L. Cornelio Silla; or di lui è a netarsi che essendo dalla morte impedito di compiere que' suoi commentarii egli ne diedè il carico ad un liberto di nome Cornelio Epicadio (2); dietro il quale esempio altri liberti o per eccitamento de' padroni o per vaghessa di fama si fecero a scrivevere istorie, e'l primo dopo il ricordato Epicadio fu per avventura un P. Ottacilio Pilito che descrisse le gesta del Magno Pompeo (3), a cui di questa elà tennero dietro un Giulio Marato un C. Giulio Igino e un Q. Vitellio Eulogio, de' quali si trova un qualche piccol frammento (4).

# §. 91. Altri scrittori riferibili a questa sesione.

Restano ancora quattro scrittori, che per avere trattato di quella storia che diciamo letteraria non potevano aver luogo ne' precedenti paragrafi, e appartengono in certo modo a quest' ordine. Sono essi m. Teremzio varrore pe' suoi libri della proprietà degli scrittori, de poeti, delle quistioni plantine e per le ebdomade o immagini, T. 20220-NIO ATTICO per quella sua raccolta di ritratti e di elogi di uomini illustri, congento strore che scrisse degli storici greci, e m. TULLIO CICERONE il QUAle nel Bruto essia nel libro degli Oratori illustri espose l'origine e i progressi della romana eloquenza, analissando e facendo in brevi cenni conoscere, quale fosse la dicitura di tutti coloro che nell'età sua e nelle passate avevano acquistato qualche fama dicendo nel senato o nel foro,

E qui ponendo fine a questo discorso si pregano i lettori di sovvenirsi come i Romani desiderando, the la memoria delle antiche cose giugnesse a' posteri inalterata e tale, che v'avessero a prestar piena credenza e a poterne trarre degli utili ammaestramenti, ne avevano per oltre sei secoli commesso pubblica cura alla persona per dignità e per sapere la più rispettabile della loro città. Essi avranno altresì, anche malgrado i pochi cenni che fu dato di farne, potato osservare, come i più e fino alle guerre civili presso che tutti. gli storici di cui si parlò farone nomini per imprese ed onori de' principali della repubblica. Ma poichè questa e tutt' i governi e i comandi si ridussero nelle mani d'alcuni faziosi e alla fine d'un solo; poichè i grandi e generosi nomini più non

<sup>(1)</sup> Suctonius Aug. c. ult.

<sup>(2)</sup> Idem de ill. gramm. c. 13,

<sup>(3)</sup> Idem de clar. rhetor. c. 3.

<sup>(4)</sup> Fragm. vet. histor. p. 402. 403. 404.

poterono operar per la patria grandi e generose asioni: essi o non vollero avvilirsi facendosi narratori delle gesta d'un fortunato vincitore, o non s' attentarono di provocarne la crudeltà ostentando un inutil coraggio nel dipingerlo co' meritati colori. E allera il venerando officio di storice passo dalle onorate mani de' capitani e de' consoli in quelle di privati nomini che a questo studio attendevano o per diletto o per desiderio di fama, o di chi se ne giovava per venire in grazia e favor de' petenti, oppure anche in quelle di chi per onestare le proprie violenze e i misfatti s'ingegnò di travisare e inorpellare la verità. Fu questo anche il tempo in cui " le storie che non si scrivevano se non dalle persone più illustri (1),, si presero a scrivere anche dagli schiavi affrancati; e lasciando di mostrare a lungo, quanto la particolare condisione dello storico influisca negli intrinsechi pregii e nell'autorità dell'opera sua, si vede per cagione d'esempio, quale credensa possono, quanto a' motivi delle loro azioni ed a' messi che pel conseguimento de' loro fini posero in opera, meritare e Silla e Cesare e Augusto, e quanto, dov'anche sia superiore riguardo allo stile e alla lingua, l'opera d'un come di penna o di lettere debba essere per altri titoli inferiore a quella d'un nomo d'arme o di state.

#### §. 92. Conclusione.

La natura del governo democratico e delle sue istituzioni, le ambiziose ma lodevoli gare de' cittadini, lo scuotersi e "I risentirsi de' popoli italici fecero in questo periodo germogliare in ogni animo capace di nobili ed alti sentimenti que' semi di civillà, che nel precedente non si vedeano allignare se non ne' pochi grandi statuali; e'l distendersi dell'arme romane e della potenza invoglio della remana cultura non pochi nomini di quelle nazivni, che quanto alle lettere si potevano fino qui riguardar come barbare. Il predominio della liugua latina, l'opulenza dei Romani e di Roma, le copiose biblioteche raccolte in quella città, le frequenti scuole qui aperte, l'uso di esperimentare intorno a' lavori letterarii il gludizio degli amici e del popolo, la quotidiana perorazione di cause gravissime, il favor fatto da popolo e grandi alle lettere avevano non solo desto ne' cittadini il desiderio di attendervi (2), ma educatigli in modo da renderli nelle cose di gusto giudici competenti (3). Da questo prevaler de' Romani seguitò l'uniformità del carattere della letteratura latina, e dall'amor dello stadio resosi universale il rapido perfezionamento di ogni sua parte. Tra queste quella che prima e più alto di tutte le altre si elevo fu l'eloquenza; perchè studio sempre principale e fino qui quasi unico, e studio de più grandi ingegni; e la circostanza, che il popolo era sovrano e aveva in sua mano gli onori, portò gli oratori ad usar la facondia non più unicamente per discu'ere i pubblici affari o per ajutarsene nelle proprie necessità o degli amici, ma per giovarsene a fini ambisiosi e men buoni; onde si fecero ad accoppiare all'eloquenza naturale i sussidii ed i prestigii dell'arte. Con tatto elò di tanti, che si misero per questo cammino, solo uno pervenne per giudizio di antichi e moderni a toccare la meta; ma perchè molti si sforsarono di gingnervi e alcani vi si accostarono da presso, l'eloquenza fece presto molti progressi e presto ne restò formata la lingua e 'l gusto del popolo (£).

Come lo stato si ridusse nelle mani d'un solo, e crebbe l'agiatessa de' chtadini; come per l'una e per l'altra causa crebbe il numero delle persone sfaccendate; come si ebbe scoperto che non era possibile imparare ogni cosa da sè, e che anche il sapero si poteva insegnare: si veggono farsi in Roma e in Italia men rare le scuole di grammatica e di retorica, sorgere il desiderio d'acquistar fama per via delle lettere, e nomini di quella portata che farono M. Terenzio Varrone, M. Brato, Cicerone, Sulpizio Rufo ec. trovare comodità di dettare opere di grammatica, di retorica, di filosofia, di diritto ec. Ma perchè per indole avevano sempre di mira la pratica e presente utilità, pochi volsero l'animo alle scienze teoriche e meramente speculative; scrissero invece dell'agricoltura, perchè anche nell'età della corrusione e del lusso conservarono amore pel soggiorno campestre, e credettero non potersi la ricchezza meglio ostentare che colla grandezza delle possessioni. Molti s'applicarono allo studio della giurisprudenza, non, come in passato, per le quotidiane necessità e per gli usi, ma per ordinarla e trattarne scientificamente (2).

Verso il tempo che fa conosciuta l'arte, prima non sognata, di scrivere in prosa, si venne a conoscere, che i poeti antichi, in cui tanto si ammirava l'ingegno e 'l vigor dello stile, non potevano finir di piacere, perchè mancavano di gentilezza e di arte, e allora venne a fiorire la poesia. Quantunque in questa più che non i Romani si distinguesser gli Italici, apparve sensibilissimo l'influsso che in essa ebbe il carattere nazionale dej Romani e la loro predilezione per l'eloquenza. Perciò delle diverse specie di poesia amarono in particolare d'esercitarsi nella didascalica, nell'epica e nell'elegiaca, perchè più suscettibili di ornamenti retorici e più confacenti al loro genio. Poco in opposto si dilettarono della lirica, e non curarono punto o quasi punto la vera drammatica (3).

Più che non i poetici convenivano al carattere ed al gusto de' Romani gli studii istorici; e per ciò sempre crescendo la maestà e l'ampiezza del nome e del dominio di Roma e de' suoi più gran cittadini, e non potendo questi bene esser contenti de' magri annalisti che nello scorso periodo e sal principio di questo tramandavano alle età ven-

<sup>(1)</sup> Corn. Nep. up. Suet. de ill. gramm. c. 13.

<sup>(2)</sup> Sesione I. di questo periodo.

<sup>(3)</sup> Cicero Brut. 50.

<sup>(1)</sup> Sesione IV. di questo periodo.

<sup>(2)</sup> Sezione III. di questo periodo.

<sup>(3)</sup> Sesione II. di questo periodo.

ture la memoria della passate; alcuni presero a farsi narrateri della propria vita, ed altri cercaromo di procacciarsi con descrivere la patria steria o le gesta di qualche grande uomo quella rinomanza, che non potevano acquistar colle impreso. La storia che sul principio di questo periodo era quanto allo stile ed al metodo ancor
nell'infansia, ma per la condisione di chi la scrivera più vigorosa assai che in pari grado d'incivilimento non lo fosse la greca, sali rapidissimamente nel breve giro di meszo secolo, e chi tanto
la seppe elevare tenne modo diverso, ma di tale
eccellenza, che difficile è giudicare, a quale dei
suoi tre corifei si debba la palma (1).

Ma quando l'eloquenza fu all'apiec e seco vi sollevò le lettere intte, e costumi e libertà e lettere fecer naufragio. Povera Italia, povera Roma! Ecco il tempo fatale, in cui dopo guasti i tuoi santi costumi, dopo morta la tua libertà si corruppe il tuo nobil linguaggio, si depravò il perfetto tuo gusto, venne meno il tuo invitto valore, rovinà l'immenso tuo impero. Ma se così portò l'inevitabil variare delle umane vicende, così chiara risuona tua fama, così luminosi splendono gli astri che illustrar le tue lettere: che'l tuo nome andrà sempre indisgiunto dall'idea di terrena grandezza, e i tuoi scrittori vivranno finchè il bello s'appreszerà tra gli nomini.

# PERIODO QUARTO.

DALLA MORTE D'AUGUSTO A QUELLA DI TRAJANO.

DALL'ANNO 14 DELL'ERA VOLGARE ALL'ANNO 117.

#### SEZIONE PRIMA.

CAGIONI PRINCIPALI DEL DECADINENTO DELLA LETTERATURA LATINA.

§. 93. La mutasione dello stato nuoce alle lettere in più d'una maniera. — §. 94. Universale si rende in Roma l'amore per la lingua greca. — §. 95. La lingua latina si diffonde per tutto Occidente. — §. 96. Questa diffusione della lingua e delle lettere latine nuoce a queste, e poco giova a' provinciali. — §. 97. Educazione letteraria. — §. 98. Gli Imperatori in relazione agli studii. — §. 99. Cause diverse che nuocono all'eloquenza, a cui §. 100. nuocono in più d'un modo anche gli oratori medesimi.

Il periodo, in cui ora entriamo è quello che si suole chiamare l'età dell'argento. La sua durata varia assai presso i varii scrittori, perchè mentre tutti si accordano in porne il principio alla morte d'Angusto, altri ne pongono il fine a quella omai di Nerone, altri a quella di Trajano, altri a quella d'Adriano o d'Antonino Pio o a quella fin anche di M. Aurelio il filosofo. Qui ella non si produce oltre il regno di Trajano, perchè de' tempi seguenti non si conosce scrittore che per ogni titolo nen sia di molto inferiore a quelli che dell'età di questo imperatore ci restano.

Essendo negli undici capitoli della prima parte stata narrata la storia degli Imperatori, più non sembra necessario di premettere a questo ed al seguente periodo qua' pochi cenni sulle vicende domestiche ed esterne di Roma che si fecero precedere agli altri tre; laonde si pregano i lettori di richiamare alla memeria quello che del secondo degli acceanati capitoli può servire al presente proposito, e di volere insieme avvertire, che con avere fino qui dimostrato, come l'incivilir letterario di Roma, perchè sorte dalle istituzioni e dai carattere del suo popolo, ne portava evidente l'impronta, e sempre si sviluppò e progredì col distendersi del suo imperio, sicchè n'è evidentissimo il nesso colla storia pelitica: si venne in

certa maniera a mostrare, che dove un qualche rilevante cambiamento avvenisse nel popolo romano, nelle sue istituzioni o nel dominio, le lettere non potrebbero a meno di non risentirsene. Or siamo al punto in cai nacque dalla democrazia il principato, in cui salirono al sommo la riochessa, la corrusione ed il lusso, in cui le lettere latine ne' due primi periodi ristrette alla sola Roma e nel terzo a questa e all'Italia, si distesero per tutto occidente fin dove si distesero le armi romane; e gli effetti di questi tre avvenimenti non tardarono ad apparire, siccome ora si verrà dimostrando.

# §. 93. La mutazione dello stato di Roma nuoce alle lettere in più d'una maniera.

E per dar principio dalla mutazione dello stato. Egli non sembra potersi bene comprendere
com'essa venisse a influir nelle lettere dove non
si consideri attentamente, quale fosse lo scopo che
i Romani si prefiggevano nel coltivarle, e quali
gli nomini che v'attendevano. In Roma non istudiava no' secoli passati ogni nomo, ma solo coloro che colle lettere intendevano aprirsi la strada
agli onori; e questi non istudiavano come oggi
sogliono alcuni ricchi ed i grandi per solo desiderio di sapere e imparare, ma per imparare ad
agire e potersi dell'imparato giovare nella pub-

<sup>(</sup>I) Sezione V. di quest periodo.

bilca vita, che quella era a cui i cittadini di grande animo e grande ingegno unicamente vivevano; imperciocchè la vita privata degli nomini agiati e insieme ambisiosi era per la natura delle istituzioni e del carattere nazionale così intimamente legata ansi così immedesimata colla pubblica ossia colla politica, da non potersi l'una separare dall'altra, nè bene sapere, a quale delle due venisse dedicato tempo o cura maggiore. Ora si mutarono i tempi; e sebbene il rivolgimento dello stato importava che a tutt'altra foggia si avessero ad ordinare e questa e quella: i cittadini non se ne avvider sì tosto, perchè tuttavia sussistevano le antiche forme di governo; ma ben se ne avvide l'oculato e scaltritissimo Augusto; il quale fattosi a pensare al modo di tenere occupati quegli animi vasti e impazienti dell'osio e di obbligargli a impiegar sensa suo pericolo tatto quel tempo che in addietro consumavano trattando o maneggiando i negosii del pubblico o servendo all'ambizione, avvisò di non peter per questa via meglio provvedere alla sicuressa del suo principato che volgendoli ad applicarsi agli studii, massimamente che a ciò li vedeva per autico costume inclinati. Come questo partito ebbe preso lo mando ad effetto con tutto l'impegno adoperando gli eccitamenti, i premii e l'esempio, e lo fece con quel successo che a tutti è notissimo; perchè era uomo che ben conosceva i suoi interessi e sapeva giovarsi de' messi opportuni; e oltre ciò n'abbiamo la parlante prova dei fatti e la testimonianza di non sospetti scrittori che vissero dopo il suo regno. Si dilettò egli delle lettere greche e latine, di verso e di prosa, era dotato di molto buon gusto sens'essere molto erudito (1), ,, avea facile, dignitoso ed eloquente il discorso (2), ostentava il suo amor per lo studio e le lettere a segno di trascrivere da' Greci e Latini ammaestramenti ed esempli e mandarli a' famigliari, a' governatori degli eserciti o delle provincie o anche a' magistrati della città (3), " conosceva molto la lingua latina e ne amava la purità (4), e cotanto la affettava da giugnere a deporre un governatore che parea non curarla (5). Ma nel favorire e promovere per le sue mire gli studii volca comandare; e l'esempio di Cassio Severo che per la sua mordacità ebbe a morire in esiglio, e quello di T. Labieno, i cui libri forono dal Scuato con nuove esempio fatti arder nel foro (6), mostrarono a' letterati, che s' ei li sapeva premiare, li sapeva anche punire. Questi premii e questi castighi, e l'autorità di decidere le quistioni che in addietro era comune a tutt' i gioreconsulti e da lui fo attribuita solo a cui volle, e la preferenza data al

(1) Hadrianus ap. Sosipatr. Charis. L. I.

(2) Tacitus Annal. Lib. XIII. 3.

(3) Sueton, Augusto c. 89.

(5) Sueton. l. cit.

cortigiano e biandiente Capitone sopra il rigido e franco Labeone (1) fecero conoscere ad evidenza ch' egli volca che gli studii favorissero e non contrariassero il suo principato.

Mentre l'Imperatore per sua sicuressa volgeva agli studii i grandi di animo nobile ed elevato, e affettando nel vestire, nel mangiare e nell'abitare somma modestia e civiltà, procurava di farsi modello di prisca severità e di virtà (2), l'amico e ministro suo Mecenate allontanava per diversa via da' pensieri ambiziosi que' grandi che avevan l'animo basso e potevano riuscire pericolosi abusaudo a danno dei principe delle loro sterminate riechesse; perchè dando nel dire, nel carominare, nel vestire, nella casa e nella famiglia ogni possihile esempio della più molle ed effeminata ricercatezza, e giugnendo fino " a non volere occubare i suoi vizii (3) ,, gli allettava e li seduceva a ingolfarsi ne' piaceri, e loro insegnava come in una continuata ubbriachezza dimenticare la più non ricoperabil potenza e la perduta libertà. Così tutt' i grandi vennero per le congiunte cure del ministro e del principe dell'antica ed operosa vita avviati a questa nuova ed inerte, così furono distratti dal pensier di tentar cose nuove; e questo primo impulso fu tanto hen calcolato e tanto gagliardo, e venne così destramente secondato dai prossimi Imperatori e coadinvato da altre efficienze, che i Romani in meno assai di cent'anni più non apparver quegli nomini che già erano stati; imperciocchè " più è facile spegner gli ingegni e gli studii che non tornare a farli rivivere, dacche presto s' insinua la dolcessa del far niente, e si finisce amando quella desidla, che sulle prime si condannava (4). "

Ma lasciando costoro che vollero anneghittire e tornando a quelli che coltivavan gli studii, si vede che i grandi di Roma si diedero a studiare perchè non sapevano altro che fare, e fieri e sdeguesi mon volevano mendicare gli onori servendo e piaggiando chi dominava, e che gli studii loro rinscendo per tale mutivo, in confronto di quelli de tempi passari, poco meno che esiosi diveunero di tatto pratici in grandissima parte teorici, e incominciarono a lussoreggiare e a corrompersi. A questa classe di studianti un' altra se ne aggiunse pressochè ignota o almeno non molto numerosa ai tempi della repubblica. Quando l'amor delle lettere per l'opera d'Augusto, per le cure d'altri Imperatori e pel rivolgimento dello stato diventò per non pochi occupasione necessaria e come cosa di moda, molti vi si applicarono per guadagnaraene il pane; e come gli studii de' grandi anche quelli di costoro peccarono per lo scopo, che gli uni e gli altri si prefiggevano. I grandi speculando in messo agli agi ed all'osio, e trovando ne' loro

<sup>(4)</sup> Cornel. Fronto de eloq. A. Gellius Noct. Attic. Lib. X. c. 24.

<sup>(6)</sup> Seneca Controv, Lib. 1. proem. Tacilus Annal. Lib. 1. 72. Sueton, Vitelliv c. 2.

<sup>(1)</sup> Digest. L. 1. tit. 2. l. 2. §, 47. Tacitus Annal. Lib. 111. 75.

<sup>(2)</sup> Vedi Libro 111. 6. 1.

<sup>(3)</sup> Seneca Epist. 114. Vellejus Patere. Lib. 11. c. 88.

<sup>(4)</sup> Tacitus Agricola 3.

cerrelli altre e poi altre fantasticherie e sottigliesse, di queste nuove cose si compiacevano e le anteponevano agli insegnamenti ed agli esempi degli antichi e savii suggerimenti della natura; e coloro che studiavano per guadagnarsene il pane o erano infetti dal gusto regnante, o non vi si opponevano per non morirsi di fame predicando al deserto; e le lettere tra gli uni e gli altri: n' ebbero ad andare alla peggio.

Sebbene qui si abbia mostrato ju quale maniera la mutazione dello stato nuocesso alle lettere, non perciò si vuole affermare, ch' essa fosse unica causa prossima ed immediata del loro decadimento; perchè questo, quantunque forse non così tosto, sarebbe avvenuto anche in caso diverso per quella ingenita tendensa che ha lo spirito umano a sempre agire e voler saper sempre più. A concepire la verità di questa sentenza, a prima vista paradossa, egli si vuole considerare, come gli nomini che si danno agli studii si occupano o del vero o del hello, cioè o di cose che più da vicino si riferiscono all'intelletto o di tali che più strettamente appartengono al gusto; e perchè i Romani volsero più l'animo alle lettere che non alle sciense, solo di quelle si discorrerà a questo luogo. Ove si voglia considerare il consueto andamento dello spirito amano nelle cose di gasto si vede, che i popoli tutti passarono dal roszo naturale al bello ideale, e che da questo discostandosi non ricaddero là, onde si erano sollevati, ma precipitarono in diresione opposta, cioè nella corrusione del buono, il che avvenne come di necessità. Imperciocchè partendo da quello che vedevano nella natura e lei seguitando, vinta una difficoltà oggi una dimani, a mano a mano si accostarono e finalmente raggiansero e si può dire troyarono quel sommo bello che non esiste se non dell' idea; ma come ebbero conseguito questo nobile intendimento non seppero starsi contenti; e animati dal desiderio di sempre progredire più oltre e stimolati dall'ambizione di superare chi gli avea preceduti disdegnarono di far quello ch' era stato fatto o si faceva dagli altri, e si diedero a tentar l'impossibile: cioè a voler far meglio che bene e perfesionare il perfetto. Non potendo in questi loro tentativi avere a guida la natura, che al bello ha posto de'necessarii confini, si diedero a seguitare il capriccio, il quale tanto più Il traviò quanto vi si ostinavano più, finchè peggio facendo e poi peggio dell'errore s' avvidero e colà ritornarono onde si erano con tanto danno partiti. La verità e la sufficienza di questa ragione si potrebbe confermar colla storia delle lettere e dell' arti di tutt' i popoli e coli autorità di non pochi antichi e moderni che sostansialmente concorrono in questa sentenza, tra cui v' ha in particolare ricordato il Tiraboschi (1). Ma lasciando affatto la storia suddetta, delle moltissime autorità piace addurre sol quella d'uno scrittore che in brevi parole con molto acume così ra. giona degli sforzi e delle gare degli nomini che tendono a divenire famosi in quegli studii che veggono più applauditi e di moda. " L'emulazione fa crescer gli ingegni e l'imitazione vien desta or dall'ambizione, or dall' invidia; onde avviene, che quello a cui con sommo impegno si tende in breve tempo s' innalza a sommo fastigio. Ma difficile è nella perfezione arrestarsi, e per ciò quello che non può progredire, naturalmente dà addietro. E come noi da principio vegniamo infiammati a tentar di raggiugner coloro che si credono primi: ove manchi la lusinga di potere, se non fare di meglio, almeno fare altrettanto, s' allenta coll'allontarsi della speranza lo studio; e lasciando di tener dietro a cosa, che sa di non poter conseguire, abbandona il campo già occupato dagli altri per cercarne un novello; e ne consegue che questo frequente e volubil passaggio è il più grande impedimento della perfezione d'un' opera (1).,,

A crescere il male che dall'oziosità degli studii o dalla smania di voler far meglio che bene derivava alle lettere si aggionsero due altre cagioni. Siccome elle non avrebbero potuto venire in fiore ne' secoli dell' antica povertà, nè in quelli della virtà succedere il rivolgimento dello stato, ma l'un avvenimento e l'altro si differirono fino al punto della maggiore ricchesza di Roma e del rapido accrescimento del suo lusso e della depravazione morale: si scorge che'l concorso di queste due circostanze non potè essere per le lettere sensa sensibili estetti. Ora essendosi intorno alla mutazione dello stato già accennato alcun che in generale, e avendosene a parlare più distintamente in altri luoghi, qui si dirà brevemente delle due ricordate cagioni. Egli è manifesto che i tempi di pubblica e privata opulenza, in cui la cultura dell' ingeguo e le lettere soglione di regola prosperare, non sono per la morigeratezza i più favorevoli; onde si vede, che la vita di coloro, i quali per que. sta parte riuscirono più famosi non fu sempre la più regolata; siccome provano la Grecia nel secolo di Pericle, l'Italia in quello de' Medici, la Francia in quel tanto vantato di Luigi XIV. e in altri tempi altri paesi. È manifesto, del pari, che i costami d'uno scrittore si mostrano nelle sue opere quasiche in uno specchio; onde non a torto diceva Orazio, che Omero si conosce amatore del vino dalle lodi ch' egli dà a quella bevanda (2); onde quel Mecenate, che fu a' Rumani maestro di effeminata mollessa, lo riuse) pur anche d'un nuovo e corrottissimo gusto letterario (3), intorno al quale Seneca riferendone alcuni saggi ebbe a scrivere: " queste parole costrutte s' male, gettate là con tal negligenza, poste cus) contro ugni uso dimostrano, che i costumi suoi non furono meno nuovi e travolti e singolari di quel che lo appare il discorso (4) 🦡 Sono evidenti le ragioni psicologiche di questo fenomeno; e si osserva avvenire

<sup>(1)</sup> Storia della Lett. Ital. Vol. 111. Dissert. prelimia.

<sup>(1)</sup> Vellej. Paterculus Lib. I. c. 17.

<sup>(2)</sup> Epistol. Lib. I. ep. 19. v. 6.

<sup>(3)</sup> Quintil. Instit. orat. Lib. IX, c. 4. Seneca ep. 114.

<sup>(4)</sup> Epist. cit.

del gusto nelle lettere quel medesimo che di esso avviene ne' cibi. Un palato e uno stomaco che usi a lungo ghiotte e delicate vivande fastidisce e più non abbraccia i semplici e salubri mangiari che gli conferivano e gli soddisfacevano prima, e il goloso viene per solleticare l'ottuso senso e 'l morto appetito costretto a cercar sempre nuove grasie e nuovi sapori. Non diversamente coloro, che dandosi agli studii di troppo blandiscono al corpo e con ciò lasciano che la fantasia lussureggi e predomini, corron grande pericolo di allontanarsi dal vero bello e di dare nell' esagerato, nel fiorito e nel ricercato; i quali difetti, da tre o forse ben quattro in fuori, sono comuni a tutti gli scrittori di verso e di prosa di questa età. Tutti si veggono affettar novità nella costruzione e talora anche nel significato delle parole, novità nelle frasi, novità nel pensare non men che nel dire; i prosatori cercare di risplendere per modi e ornamenti poetici, lasciare la dignità " la santità (1) ,, e'i bel numero degli antichi; alcuni volere di questi apparire più rapidi e più vigorosi; i più distemperare e come perdere in un mare di concetti e di parole i pensieri più sublimi e più nobili, pei quali visii da'savii si giudicavano " effeminati o sensa nervo (2); " i poeti o non sapersi elevare dal suole, o dibattere le deboli ale e fare sforzi per innalsarsi alle stelle e non sapersi in quell'altesza sostenere e rovinarne, lasciarsi traviare dal plauso, che vedevano fare a coloro che declamavano in pubblico, e ridursi a declamare in verso per esser lodati.

Ma con tutte le umane cose si vede anche nella letteratura, che non v' ha male nessuno che non sia cansa di qualche bene. Sensa la ricchezza di Roma non vi sarebbero sorte tante pubbliche e private raccolte di libri, senza quella ricchessa e la mutazione dello stato non vi sarebbero state aperte le pubbliche scuole, e sens'esse e la conseguente oziosità degli studii non sarebbero stati possibili quelli di erudizione; nè Plinio il vecchio avrebbe raccolto e a noi conservato in quegli affaticati suoi libri quanto fino a suoi di avevano saputo i Greci e i Lagini; nè A. Cornelio Celso in quella sua enciclopedia trattato dalla giurisprudensa, della filosofia, della retorica, dell' agricoltura, della medicina, dell'arte militare; nè M. Fabio Quintiliano compreso nelle sue istituzioni tutto quello che dagli ammaestramenti degli antichi si poteva ritrarre per formare un perfetto oratore.

Così la mutazione dello stato addusse l'oziosità degli studii, così da questa e dalla natura dell'umano ingegno sorse l'insano desiderio di volersi distinguere con movi ritrovamenti, così l'una cacagione e l'altra corruppe gli studii, così il lusso e i degravati costumi ne crebbero la corrusione.

 94. Universale si rende in Roma l'amore per la lingua greca.

A queste cause che i sottili dialettici chiamano Intrinseche quelle or tengono dietro a cui danno nome di estrinseche; e siccome si diceva qui dictro, questo essere il periodo in cui le lettere latine,
ristrette prima alla sola Roma e poi a Roma e all'Italia, di distesero per tutto Occidente; si vuole
ora considerare, quali effetti loro derivassero da
questo non meno rapido che vasto diffondimento.
Ma perchè i Greci in esse inflairono anche in questo periode, sebbene non quanto ne' precedenti di
essi sembra doversi discorrere prima che non dei
provinciali che ebbero a diventare latini.

I Greci che ne' passati secoli cotanto avevano contribuito a dirossare i Romani e a destare in essi l'amore de buoni studii, contribuirono dopo il principio dell'era volgare a peggiorare il gusto e ad impedire la cultura del linguaggio latino in quella medesima guisa e per quella stessa ragione che a' giorni nostri pare doversi temere non sia per fare del gusto particolare e delle lingue di tutte le nazioni d'Europa la cloca predilezione, che per la lingua, la letteratura, i costumi e le mode di Prancia si vede reguare in chi si crede alcun poco da più delle persone volgari. Imperciocchè sebbene i Greci nel primo secolo dell'era volgare fossero in universale e nella filosofia e nelle lettere tanto lungi da que' sommi antichi, che più non si erano da questi o da' buoni patrii scrittori discostati i Romani: pure era ia Roma non solo cresciuto più che mai e reso generale l'amor delle cose greche e della lingua, che ansi la smania e 4 furore n'era venuto a tale, che la città era omai fatta greca (1). I grandi e chiunque destinava un figlicolo alla carriera letteraria o a tentar eca fortuna nel mondo, lo mettevano appena nato nelle mani d'una schiava e poi di un pedagogo greco (2) e " i più volendo, che i fanciulli solo greco parlassero e greco imparassero (3); " gli obbligavano a scrivere e comporre alcun che in quella lingua, e purchè fosse greco poco badavano se fosse buono o cattivo, siccome di sè confessa candidamente il giovane Plinio (4). Se non avessero dato in tanto eccesso, non sarebbero di questo da censurarsi i Romani; perchè siccome mostra la storia de' loro più eccellenti scrittori, chianque veleva far profitto nelle lettere latine non poteva di questi tempi a meno di non attendere anche alle greche con tutto l'impegno, il male era che tutta la città volca farsi greca; imperciocche quello che si faceva per necessità da chi coltivava gli atudii, si faceva da' galanti e dagli scioperati per veszo e per amor della moda; e come usavan gli nomini, usavan le donne, sicchè nessuna giovane o vecchia che fosse " si credeva bella o graziosa, se di romana nun si facera ateniese ,, e nel parlare e nel vestire e nel fare (5); e gli imperatori infettati da questo contagio lo crescevano e lo diffondean sempre più. A tacere quello che a tutti è notissimo cioè che'l greco era linguaggio di corte,

<sup>(1)</sup> Quintil. Instit. Lib. 1. c. 8.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. IX, c. 4.

<sup>(1)</sup> Juven. Sat. 111, v. 60.

<sup>(2)</sup> De causis corruptae eloq. 29.

<sup>(3)</sup> Quintil. Instit. Lib. I. c. 2.

<sup>(4)</sup> Epist. Lib. VII. ep. 4.

<sup>(5)</sup> Juven. Sat. VI. v. 185.

e che ed Angusto e Tiberio e Cloudio e Nerone e altri Imperatori scrissero in greco più cose, si legge presso un greco, come Trajano, che pur dotto non era ne si vantava di esserio, seco nel cocchio trionfale condusse il sofista Dione Crisostomo (1). Bene avevano amaio e coltivato la lingua greca anche i Romani della scorsa età, ma con tutt' altro divisamento di quelli della presente; perchè essi quella lingua studiavano per dirozsare ed arricchire la propria, e questi per parer loro la propria men nobile. Acciò poi non si creda essersi gratuitamente asserito, che questa predilezione per la lingua green nocque alla latina, lasciando le facili prove che ne potrebbero suggerire un lango ragionamento una se ne vuole addurre di fatto tratta da Quintillano. Dalla smania di voler che i fanciulti non altro parlino o altro imparin che greco " derivano molti visii alla prononzia e al parlare; quella si corrompe perchè contrae un suono forestiero, e questo perchè colla lunga abitudine vi si appiccano le figure greche; onde se ne risente a lungo anche quando si usa diverso linguaggio '2).,, Ora cotanto insano e così universale essendo il trasporto per la lingua e le cose greche, non è a dire quanto fosse lo stuolo de' Greci che traevano a Roma come al miele le mosche o gli affamati avvoltoi alla sperata preda; e sensa qui recarne altre prove basta che i lettori chiamino alla memoria quello che in tal proposito fu dimostrato con molte autorità là dove se n'ebbe a trattare (3).

# §. 95. La lingua latina si diffonde per tutto Occidente.

Alquante più longo di questo che rignarda i Greci deve riuscire il discorso che concerne i provinciali; in quanto a cui sembra bene doversi esaminare, e come in essi venisse ad influire l'universal diffondimento della lingua latina, e come a vicenda essi in quella lingua influissero.

Ii dialetto italico che si parlo da' Romani, ristretto da prima agli angusti confini del Lazio, si estese colla dominazione del popolo vincitore a tutta l'Italia, e spentevi le lingue, che le genti da varie parti immigrate seco vi avevan recato, diventò lingua pubblica degli Itali tutti, e per l'accommunento della milizia, della cittadinanza e delle istituzioni lingua lor nazionale. Dall' Italia colla gagliarda dominazione de' vincitori si dilatò poi per tutt' i paesi di lingua non greca, e riuscì linguaggio pubblico e populare dell'Africa tutta, dell'Ispania, delle Gallie, della Britannia, della Rezia e del vasto Illirico; sicchè l'impero romano, il quale venne nel secolo quarto quanto al governo diviso in due parti, lo fu gran tempo prima, anzi sempre rispetto alla lingua e alle lettere, e si può sotto quest' aspetto chiamar fin d'allora gre-

co e latino. Ora tutte queste contrade fotono pel Romani tratte dalle barbarie; e per diffondervi la lingua loro e la cultura più giovarono gli sconvolgimenti delle guerre civili e'l principato degli Imperatori di quello che avrebbero saputo fare tempi più quieti o'l governo repubblicano. Imperciocchè come le tenzoni de' plebei contro gli ottimati e gli sforsi degli Itali per conseguire la cittadinanza scossero tutti gli animi, e con aprirgli all'ambizione ne mosser non pochi a coltivar quelle lettere che in addietro parevano patrimonio de' soli grandi statuali di Roma, onde la letteratura latina tanto si dilath, che presto gli abitanti dell'Italia inferiore e della superiore poterono gareggiare coi Latini e co' Romani: così fecero rignardo all'Occidente le accennate guerre e la monarchia. Molti Galli ed Ispani forono o per amore o per forza tratti in quel vortice, perchè i capiparte abbisognavano di chi per loro combattesse, e non si di. mostravano parchi nel rimunerarne i servigi. Ora considerando la condizione de tempi si vede, come per gli nomini più generosi non vi poteva aver ricompensa che più si dovesse ambire della cittadinanza romana e che insieme meno costasse a chi la doveva concedere; e Cesare e i triomviri e di questa e delle primarie dignità furono prodighi a segno di ripopolare di tali nomini l'esaurito senato (1). Non altrimenti usarono gli Imperatori, 1 quali per tener bassi i Romani e gli Itali più petenti nel conferire i comandi e i governi preferivano gli uomini oscuri e i provinciall, perchè per essere senza seguito e invisi agli antichi grandi non parevano pericolosi; onde tanto numero ne pervenne alla cittadinanza e agli onori, che tra la gente novellamente venuta in fama e grandezsa pel favore de' Principi si andarono a perdere quei nomi chiarissimi che avevano illustrato Roma nei secoli addietro. Come i provinciali si brigavame d'essere ricevuti Romani e d'ogni possa si sforzavane d'apparir tali, gli Imperatori questi lere sforsi in ogni modo secondavano e favorivano, sicchè pel comune impegno tutto Occidente divenue in breve latino. Lasciando le evidenti ragioni per cui così facevano gli uni e gli altri, e lasciando que' fatti, che in prova di quest' asserzione avverrà di ricordare in processo, solo alcuni pochi se ne vogliono qui riferire. A dimostrare con quanta premura i provinciali attendessero alla letteratura latina basteran questi due. La Britannia fu conquistata dopo l'anno 44 dell'era volgare; e già del 78, in capo a soli trentasei anni, la sua nobile gioventà 44 che prima abborriva la lingua romana amava il vestire del vincitore e ne imparava le lettere e s'ingegnava d'appropriarsene l'eloquensa (2). Verso quel tempo medesimo, cioè sotto il regno di Vespasiano, era omai divenuto con graude e così generale l'amore della letteratura latina, che i giovani, i quali per attendervi da ogni parte si conducevano a Roma, 44 se mai da un oratore

<sup>(1)</sup> Philostr. vit. Sophist.

<sup>(</sup>a) Instit. Lib. I. c. 2.

<sup>(3)</sup> Vedi Periodo II. 6. 26.

<sup>(1)</sup> Vedi Libro I. 6. 7.

<sup>(2)</sup> Tacitus Agricola 21.

ndivano un qualche concetto in cui sfolgoreggiasse pua breve e arguta espressione, o un qualche passo risplendente di squisita bellezza poetica con diligenza lo scrivevano nelle loro colonie o nelle provincie (1). " Questo trasporto de' provinciali per la lingua e la letteratura latina nasceva non tanto dall'ambisione come da assoluta necessità; perchè e tutti gli atti pubblici in quella lingua si estendevano, perchè quelle lettere erano fin già dall'antecedente periodo divenute cosa di moda, sicchè nessuno che volesse passare per nomo ben nato o aspirare a distinguersi poteva mancare di quell'ornamento, e perchè de' quindici Imperatori di questo periodo, tredici o forse quattordici si piccarono di letteratura e ne promosser lo studio in Roma e nelle provincie, siccome in particolare dimostrano le gare degli oratori istituiti da Caligola nel gallico Lugdono, e'l salario da Vespasiano assegnato a' maestri di grammatica e di retorica. Si disse, che gli Imperatori nell'accordare a' provinciali la cittadinansa e gli onori non largheggiavano meno degli autori delle guerre civili; e in tal proposito basti, che già del 48, gran tempo prima che gli Imperatori più non fossero per nascita nè Romani, ne Italici, l'Imperatore Claudio aprì ai Galli l'adito al senato e agli onori malgrado l'opposizione di non pochi de' Padri (2); che non molti anni dopo Vespasiano molti provinciali aggregò a quell' augusto consesso (3). Che se dell'impegno e del successo con cui i provinciali attendevano alle lettere latine si vogliono prove ulteriori e dirette, si avverta, che tra' letterati e scrittori più inaigni di questa età vanno ricordati i Seneca, Lucano, Quintiliano, Marsiale, Pomponio Mela, Co. lumella, Porsio Latrone che erano Ispani, e che i Galli Varrone Atacino e Trogo Pompeo ebbero fama tra' poeti e gli storici del precedente periodo, come tra gli oratori di questo l'ebbero Domisio Afre e Giulio Africano, come tra' filosofi l'acquisto Favorino, tra' medici Carmide e Crina.

Ma la lingua latina non si sarebbe per la sola ambisione de' provinciali e pel loro amore per le sue lettere dilatata per tutto Occidente, e non v' avrebbe spento o alterato gli antichi linguaggi, se le istituzioni romane state non fossero tali da renderia în brevi anni lingua pubblica in tutt' i paesi di liugua non greca, e da offerire a' popoli larghissima comodità d'impararla. Questo portentoso dilatamento per cui tutto l'Illirico occidentale e le Gallie e la Britannia e l'Ispania e l'Africa ebbero quento alle lettere a divenire latine, sicchè in quelle contrade, tranne alcuni pochi che si dettarono in greco, non si trova memoria di libri che non sieno stati scritti in latino; questo dilatamento portentoso ben merita che se ne considerino le cause ed il modo e le conseguenze. I Romani in egni lor cosa risoluti e gagliardi quattro messi validissimi, ma alquanto violenti, solevano mettere in opera, onde domato un popolo assicurarsi della sua piena sommissione; gli toglievano una parte delle sue terre , le armi , le leggi e in certo modo la lingua obbligandolo dove greco non fosse ad usare negli atti pubblici la fingua latina, E i provinciali non tanto forse erano nella necessità d'adoperaria come in quella d'apprenderia; perchè solendo i magistrati romani parte per orgoglio parte per non sapere la lingua del paese sempre peare co' sudditi la lingua latina: questi onde non aversi a valere dell'opera d'interpreti mercenarii e malsicari procuravano d'impararla e di farla imparare per giovarsene nel trattare co' governatori, co' grandi o col principe le loro cause e gli affari. D'impararla avevano poi larghissima comodità, perchè in ogni provincia erano state dedotte colonie di parecchie migliaja di veterani remani o italici, perchè in tutte sedeva un governatore con grossa corte di ministri, di famigliari, di ufficiali e di guardie, e perchè in tutt' i luoghi forti v' avea guarigione e sulle frontiere stansiavano le legioni, di regola tutte composte di cittadini romani, cioè a dire nomini nati in Italia o nelle colonie. Oltre i governatori e le milisie erano sparsi per tutte le provincie, e in quel numero che altrove si dimostrh (1), i mercanti, gli neurieri e i pubblicani romani, che colle loro squadre o famiglie attendevano all'esazione di tributi e di altre gabelle; e molti e molti erano i provinciali, i quali o negli ajuti (axtilia) delle legioni o tra'soldati di leggera armatura militavano negli eserciti romani e ne apprendevan la lingua. Per fine, siccome mostra l'esempio de' Britanni pece fa riferito, tutti si studiavano di rendersi simili al vincitore più che potevano, e molti per pubblici o privati interessi o per curiosità si conducevano a Rema e vi facevano qualche soggiorno. Egli è ben vero, che la liugua, la quale dal volgo delle provincie s' apprese, quella noa era che nui diciamo latina, ma quella che si parlava dalla plebe di Roma e d'Italia, quella cioè che si chiamò rustica, militare e ne' tempi appresso romana; ma i provinciali con imparar quel linguaggio dovettero imparare il linguaggio latino in quella medesima guisa, che noi veggiamo la plebe delle diverse contrade di Francia, di Germania, d'Italia parlare in ogni provincia di que' regui un diverso dialetto, ma tutta intendere il francese, il tedesco, l'italiano puro e celto, sebbene in nessan luogo le sappia parlare e non l'abbia mai imparato.

 98. L'universale diffondimento della lingua e delle lettere latine nuoce a queste e poco giova a' provinciali.

Ma quale vantaggio derivò a' popoli dell' Occi dente dall' essere in tale maniera divenuti romani e latini? Questa parrà a taluno dimanda da non potersi fare se nou da chi ama le tenebre ed odia la luce; imperciocchè certo essendo che tante provincie furono in conseguenza della dominazione

<sup>(1,</sup> De caus, corrup, eloquentias 20.

<sup>(21</sup> Tacitus Annal, Lib. XI. 37. 38.

<sup>(3)</sup> Sustanius Vespas. c. g. Aurel. Victor. de

<sup>(1)</sup> Pedi Libro 11. §. 7.

romana tratte dalla rossezza, che per la facilità de' Principi potè divenire romano maggiore nu mero di provinciali che non per le scarse concessioni della gelosa repubblica, e che per ciò tra essi molti più si studiarono di apprendere la lingua e le arti romane, non sembra doversi mettere in dubbio, se l'ingrandimento dell'imperio romano e la mutazione dello stato riuscissero benefici per l'Occidente. Ma quest'osservazione a primo aspetto fondata, più forse non le appare, se si prende a considerare da vicino. Imperciocchè s' egli è vero, che i popoli d'Occidente ingentilirono per la dominazione romana: è vero altres), che questo oro ingentilire era come forsato e che per non essere sorto dal successivo svilupparsi e perfezionarsi delle facoltà loro e del gusto non poteva esser durevole, perchè non aveva le sue radici nelle nasioni; onde non sì tosto gli autori di quest'artifisiata cultura più non furono in grado di conservaria e promuoveria, la barbarie ripuliulò, e non si dissipò stabilmente, se non quando i popoli cominciarono a scuoteria, allorchè venuero chiamati a muova vita dalle crociate. Chi poi non è pago di quest' argomento esamini bene e consideri, quale vantaggio derivasse all' universale de' popoli dall'essere in tale maniera per questa parte divenuti romani. Quelli tra' provinciali, che per avere più fiorito l'ingegno avrebbero potuto coltivare il patrio linguaggio, il neglessero per andar dietro ad uno straniero anzi a due per la necessità in cui erano di conoscere oltre il latino anche il greco; e la lor gioventù fu costretta a consumare gli anni impasando delle parole (una lingua) in luogo d'imparar delle cose. E chi sa, quanto crescessero in ornamento e ricchessa le lingue volgari d'Europa, poichè in esse si prese a parlare ed a scrivere delle lettere, delle sciense e delle arti, e quanto il trattarne in tal modo favorisse la coltura e'l vero incivilimento de' popoli, e i progressi delle stesse lettere, delle scienze e delle arti: non esiterà ad inferire, che la diffusione e'l predominio della lingua latina non si può dire assolutamente benefica ne' provinciali.

Ora si passerà ad esaminar l'altra quistione, cioè quale vantaggio derivasse alla lingua ed alle ettere latine da questo loro universale diffondimento. Mostra il fatto che ne quella ne questo non si vantaggiarono punto; perchè sebbene le lettere già avessero incominciato a decadere alla morte d'Augusto: molte ragioni persuadono, che la caduta loro non sarebbe riuscita tanto precipitosa se non se ne impacciavano i provinciali. Imperciorché essendo quella lingua e quelle lettere state create da' Latini e dagli Italici, non altri che i Latini e gli Italici le potevano coltivar con successo; il che esser verissimo apparirà dalle considerazioni seguenti. Avvenne della lingua e delle lettere latine, poichè se ne rese generale lo studio, quello etesso che della cittadinanza romana, peichè ella fu estesa a tutto l'impero. Quando Caracalla dichiarò cittadini romani tutti gli uomini liberi che nelle provincie vivevano, più non v' ebbe, come si dimostro, nè cittadini romani nè romana

cittadinanza. Quando gli Afri, gli Ispani, i Galli e gli Illirici presero a voler parlare e scrivere latino, il parlare e lo scrivere latino di necessità peggiorò e imbastard). Imperciocchè cotanta è ne' corpi e uegli animi degli nomini la influenza della religione, delle istituzioni, de' costumi, dell'educasione, del vitto, del suolo e del clima ec ec. che i popoli tutti ne portano impresse certe particolarità o singolarità, di cui per quanto s' inge-gnino non arrivano mai a spogliarsi; onde senza molta difficoltà gli uni si conoscon dagli altri non al solo discorso, ma a' pensieri e a' giudizii e alle tendenze e agli appetiti. Questa differenza che si osserva in tutte le nazioni moderne doveva essere più sensibile nelle antiche, le quali per la minor frequenza de' commercii e de' viaggi si vivean più isolate, e per certo naturale pregindisio od orgoglio non si solevano imparentare cogli stranieri; onde come nelle altre cose tutte più che non quelle di oggich, si dovevano differenziare anche nei parti del loro ingegno e nelle cose di gusto. Da questa originaria diversità delle loro naturali disposizioni vuolsi ripetere, che sebbene gli Itali formassero la loro letteratura proponendosi i Greci siccome modelli e maestri, e sebhene i popoli tutti d'Europa formassero la loro seguitando i Greci e i Latini o chi questi avea seguitato: pure il genio della letteratura latina riuscì diverso da quel della greca, come da quello dell'una e dell'altra sono diversi i genii delle letterature volgari. I provinciali che si ponevano a studiare lettere latine dovevano per questo motivo incominciare a deporre quanto in sè avevano della propria nazione o farsi a pensare e poi a scrivere latino; il che quanto e per quanto tempo renda difficile il libero e pieno sviluppo di concetti e la giusta e conveniente loro espressione nessuno il sa che uon l'abbia provato; e siccome di questo sol pochi e sol dopo lunga fatica eran capaci: i più altro non potevano che imitare i Latini. Ora la storia delle belle lettere non meno che quella delle belle arti ci insegna, quanto l'imitazione sia in sè stessa difficile e pericolosa. Questa difficoltà e questo pericolo crescevano pei provinciali non poco attesa la non piena cognizione della lingua, degli usi e delle cose latine, and ella o doveva riuscire servile o tradire la straniera origine degli imitatori; e quanto nell'un caso e nell'altro ne potesser guadagnare le lettere non è mestieri mostrarlo. Che se alcuno confidando nella forza del proprio ingegno andava a suo viaggio facendosi guida a sè stesso; o i Latini che avessero buon naso dovevan distinguere quello che ne' suoi scritti mandava del furestiero, o la celebrità del suo nome e la novità del suo dire doveva crescere la già esistente corrusione del gusto, sircome dell'ispano Seneca, uno degli nomini di più grande ingegno, attesta, come si vedrà, l' ispano giudisiosissimo Quintiliano.

## 6. 97. Educasione letteraria.

A terminare il discorso delle cagioni, che addussero nella letteratura latina quel decadimento che si andò disponendo in questo quarto periodo e si compiè nel seguente, resta che aucora si vegga dell'educazione letteraria della gioventà.

Fu in questo libro osservato più d'una volta (1), come l'educazione fosse in questo popolo anticamente ordinata in modo dall'odierno molto diverso; perchè i giovani dopo essere stati da' genitori allevati nel rigore della santa disciplina domestica non si logoravano il cervello in apprendere lunghi anni delle teorie che ben di rado sono d'alcun giovamento, e imparavano a fare a forsa di ubbidire e di fare, e così imparavano a dire con non altro che dire e ascoltare (2). Quando poi il lusso e la depravazione distolsero i genitori dall'adempimento di questo lor primo dovere, quando e genitori e figlinoli rifuggivano la dura e affaticata vita degli avi per darsi in braccio alla dilicatesza ed al lusso, e in questa nuova vita la voglia di studiare e l'affettazione delle maniere greche e del parlare si diffuse in tutte le classi (3): il bambino veniva consegnato ad una nutrice greca, onde col latte succhiasse quell'ammirata lingua, e dalle di lei mani passava in quelle d'uno o più schiavi, greci anche questi (4), che lo istruissero ne' primi elementi delle lettere, e lo preparassero allo studio dell'eloquenza. Come diversa da quella, che nelle precedenti età si curava dalle madri e dai padri, era l'educazione di questi pedagoghi schiaveschi: diversi affatto dagli antichi dovettero riuscire i cittadini che ne venivan formati; e la storia mostra a tutta evidenza, come in tempi, in cui ogni costume già d'altronde andava alla peggio ne restasse di tanto corrotto e snervato il carattere del popolo domatore dell'universo, da apparirvi viltà e servilità in luogo di generosità e di fieresza. Ma per lasciare quanto appartiene a' costumi e dire sol delle lettere; siccome l'eloquenza continuava ad essere studio principale, e i giovinetti avuti in casa da quei pedagoghi i primi elementi più non potevano dopo stabilita la monarchia seguitar qual maestro un qualche congiunto o amico autorevole, e formarsi al governo degli affari e all'arte oratoria colla propria osservazione e colla scorta e cogli ammaestramenti di chi tutta aveva percorsa la carriera de' magistrati, governato più d'una provincia, capitanato eserciti e armate, di chi ora diceva ai popolo, ora al senato, oggi patrocinava una causa criminale o civile, e dimani difendeva o accusava un pretore, un proconsole, un console, ua giorno dissuadeva una legge o una guerra e un altro consigliva un'altra legge o una pace: essi per essere loro in gran parte impedita questa carriera tutta pratica e attiva erano condannati all' inerzia nella scuola d'un grammatico e poi d'un retore mercenario, e'l più delle volte straniero e non di rado nato e vissuto gran tempo in

(1) Vedi i 66. 12. 23. 48.

servità (1). Così lasciando di coltivare ed esercitare la gioventù in maniera che a un tempo se ne avessero a invigorire lo spirito e'i corpo, si voleva sforzarne l'ingegno o precoce sviluppo sulla lusinga di coglierne i frutti molto più presto e di più rara bellezza e di più squisito sapore. A forsa di dottrina e di studio s'incomincio allora a credere quello che oggi si crede da noi, che nell'uomo tutto abbia a dipendere dall'arte e nulla affatto dalla natura, e che incapace di nulla imparare da sè egli quel solo possa sapere che gli viene insegnato dagli altri, e in forsa di tale credenza si prese a condannare la gioventà ull'osio ed alla prigionia delle scuole. Ma se mai v' ebbe età, che facesse toccare con mano l'erroneità di questa credenza, ella fu questa e più ancor la 🗪 guente; perchè più presto che i fanciulli venivano messi allo studio e più i maestri si vantavano di appianarne loro la via, più ne facevano insterilire gli ingegni e più instapidire coll'inatilità e colla moltiplicità de precetti, onde sempre più scarso si rese il numero de' letterati di vaglia. B'I triste esempio di quanto avvenne a' Latini, che imitando i Greci vollero a furia di ammaestramenti e di dottrina avere de poeti e degli oratori di dodici in quindici anni, ci debbe insegnare a non accoppare i poveri fanciulli con volerne fare in età ancora tenera de' filosofi e degli enciclopedisti. Ma ce ne punisce la violentata natura, e chiaro lo mostra ne' corpi estenuati de' nostri dotti e più ancora con non produrre di quegli immensi e robusti ingegni, che si videro sfolgorare nel mondo, quando gli uomini sensa un'educazione scientifica continuata per quindici in sedici anni erano della maggiore parte del loro sapere maestri a sè stessi.

Ma per tornare da questi nostri tempi agli antichi, e per tornare alle loro scuole; egli apparirà da quel poco che se ne verrà accenuando, se elle fossero fatte per correggere o piuttosto per aumentare la già invalsa corrusione del gusto. I grammatici solevano presso i Latini insegnare le prime lettere interpretando e illustrando gli scrittori greci e latini (2); e in far questo era loro principale incumbenza d'insegnare a parlare ed a scrivere, a ben ponderar le parole, a conoscer la quantità delle sillabe e le leggi dei metri e dei versi; solevano essi par anche esporre la storia e la mitologia ed attendere a quegli studii che diciamo di erudizione (3 . Come in questo comunemente adoperassero, e quale e quanta fosse l'arroganza, la pedanteria e l'ignoranza di molti, come capricciose le lor sottigliesse e inutile il più della loro erudizione e della dottrina, si potrebbe agevolmente mostrare con moltissime testimonianse, se per avventura non bastasse quella 'sola di Seneca il quale chiaro scrive in un luogo ch' essi

<sup>(2)</sup> Quintil. Instit. orat. Lib. XII. cap. ult. De caus. corruptae eloq. 34.

<sup>(3)</sup> Vedi il §. 94.

<sup>(4)</sup> De causis corr. eloq. 29.

<sup>(1)</sup> Suetonius de illustr. grammat. et de clar. rhetor. per totum.

<sup>(2)</sup> Pedi il §. 46.

<sup>(3)</sup> Seneca Epist, LXXXVIII. Quintilianus Institution. Orat, Lib. I. c. 2. et 14.

"insegnavano una scienza di nessun giovamento (1) e in un altro che " 'l tempo passato nelle loro scoole era perduto (2) " Non di meno acciò non si creda che si vogliano condannare i grammatici sull'autorità d'un sol nomo e con due passi staccati, ecco un piccolo saggio di questi loro studii. L'Imperatore Tiberio, che se ne dilettava egli stesso, aveva il capriccio di mettere i grammatici alla tortura proponendo loro curiose quistioni, quali per cagione d'esempio sarebbero: 66 chi fosse la madre di Ecuba, qual nome avesse Achille quando stette tra le donzelle, che cosa cantassero le Sirene (3). "Ricercavano " se Omero era più antico d' Esiodo, se Elena era più giovane di Ecuha, e perchè questa così bruttamente invecchiasse . . . quali fossero gli anni di Achille e di Patroclo, dove Ulisse fosse andato vagando (4) " Sapevano " il nome della balia d' Anchise, il nome e la patria della matrigna d'Archemoro, quanti anni abbia vissuto Aceste, quante urne di vino egli desse a' Trojani (5). " Basti che v'ebbe un grammatico di nome Didimo, il quale 44 di queste cose che si dovrebbero disimparare se si sapessero " scrisse quattromila libri o trattati (6). Onesti studii di erudizione e delle antichità coltivati da nomini di poco giudizio addussero un male non lieve. I grammatici sempre frugando e razzolando ne' libri yecchi s'innamoravano di vieti e disusati vocaboli; e vedendo come di molti leggevano tuttavia con piacere gli antichi scrittori e di frequente e con piacer li citavano, e sapendo che Virgilio raccoglieva l'oro dallo sterco di Ennio, facevan tesoro di rancidame e lo ficcavano in capo a' giovanetti scolari; onde, siccome si disse avere fatto Asinio Pollione e si mostrerà avere fatto altri non pochi, in molti s'ingenerò affettazione di modi arcaistici. Avvenne per opera di costoro della gioventà latina quello, che per le continuate cure e pel buon gusto di chi adorando il Trecento e i suoi lodatori avvenne così a lungo della povera gioventù italiana e del suo dire e dello scrivere.

Se i grammatici facevano alla gioventà perdere il tempo senza profitto, e con quelle sofisticherie ne traviazio il naturale buon gusto, peggio facevano i retori, i quali per diverse altre vie finivano di depravarla, siccome apparirà dove s'arrà a dire dell'eloquenza. Ecco nelle parole d'nno scrittore contemporaneo e molto giudisioso, quali erano in generale le loro scuole, ecco quali essi medesimi, ecco quel che insegnavano. "Noi conduciamo i nostri giovani in certe scuole, in cui non è facile dire, se agli ingegni più nuoca o il luogo stesso, o i condiscepoli, o 'l metodo nell'insegnare. Imperciocchè il luogo è tale che non v' ha riverenza nassuna e non v'entra se nen ignoranza; i discepoli non vi fanno profitto . . . e i loro

(1) Epist. LXXXVIII.

esercizii sono diretti a impedirle (1). 29 E per dire in primo luogo de' maestri e dell' insegnamento. I giovani parte per avarisia, parte per ignoranza de' maestri in queste scuole invecchiavano (2); perchè il retore o per non sapere in effetto quell'arte di cui si dicea professore, o per ostentare profondità di dottrina, o per erronea opinione di rendere l'insegnamento più facile più che ad altro attendeva a moltiplicare i precetti, a sminussolare le regole, a notomissar le figure. Sebbene il tediare la gioventà con queste noje era, rispetto a quello che si faceva da altri, piccolo male. V' avea, e non si crederebbe se non lo attestassero ognuno dell'età sua Tito Livio e Quintiliano; v' avea de' maestri, che insegnavano agli scolari a scrivere in modo da non potere essere intesi. Queste sono le parole di Quintiliano, " Non è nuovo codesto vizio, perchè trovo già presso T. Livio, esservi stato un precettore, il quale usando il greco vocabolo σχότίσον comandava a' discepoli di rendere oscuro quanto dicevano; onde quel singolare eucomio: tanto meglio, non l'ho capito nè meno io (3). " Non pochi di questi retori conservavano la presunzione di quelli che appunto per tale vizio erano dai Censori stati cacciati di Roma (4); siccome prova tra gli altri Porcio Latrone, da Seneca (5), da Plinio (6) e da Quintiliano (7) ricordato pel primo dell'età sua, il quale mai non permetteva che gli scolari in sua presenza si esercitassero a declamare, ma voleva che si stessero sempre ad udirlo (8); siccome prova quell'orgoglioso di Cestio, il quale nell'età d'Augusto vantandosi superiore a Cicerone obbligava i poveri discepoli a imparare a mente le dicerie, con cui confutava questa o quell'orazione del padre della romana eloquenza; di che fu poi ridicolosamente castigato da Cassio Severo (9), une de'più insigni oratori dell' età sua (10). Altri alla presunzione accoppiavano l'ignoranza e la pedanteria (11); e siccome non aveano alcun uso del foro, e come sono le persone di scuola, poca o nessuna pratica cognisione delle patrie leggi e delle istituzioni e delle cose dello stato e del mondo: gli argomenti che proponevano per esercizio degli scolari erano sofistici, romanseschi, stravaganti, finti a capriccio, falsi e tali che l'esercitarvisi " serviva unicamente a tenere in moto la voce e la lingua (12), " e non potera essere d'alcuna utilità nella vita o nel foro (13). Indi avveniva che volendo i giovani ci-

<sup>(2)</sup> Idem LVIII.

<sup>(3)</sup> Sueton. Tib. c. 70.

<sup>(4)</sup> Seneca Epist. LXXXVIII.

<sup>(5)</sup> Juvenalis Satyra VII. v. 234.

<sup>(6)</sup> Seneca Ep. sacp. cit.

<sup>(1)</sup> De causis corruptae eloq, 35.

<sup>(2)</sup> Quintilianus Instit. orat. Lib. XII. c, ula

<sup>(3)</sup> Instit. Orat. Lib. VIII. c. 2.

<sup>(4)</sup> De Caus. corruptae elog. 35.

<sup>(4)</sup> De Caus, corruptae etoq. 55 (5) Proem. in 1. Controvers,

<sup>(6)</sup> Hist. Nat. Lib. XX. c. 14.

<sup>(0)</sup> Hist. Mat. Lio. AA. c. 14.

<sup>(7)</sup> Instit. orat. Lib. X. c. 5. (8) Seneca Controvers. XXV.

<sup>(9)</sup> Idem proem. in Lib. III. declam.

<sup>(10)</sup> Quintil. Lib. X. c. 1.

<sup>(11)</sup> Idem l. cit. Lib. XII. c. ult.

<sup>(12)</sup> De caus. corr. eluq. 31.

<sup>(13)</sup> Seneca proem. in Lib. III. declam. in L. V.

mentarsi a trattar qualche causa # e uscir dalla di... letta loro ombra non reggevano, come diceva il ricordato Cassio Severo, all'aria aperta, non sapevano sopportare nè la sol nè la pioggia, o appena ritrovare sè stessi ( r ). ,, Quale poi fosse quanto allo stile questa loro eloquenza, si può da chi n'abbia voglia conoscere dalle Declamazioni, dalle Suasorie e dalle Controversie di Seneca il retore, dalle Declamazioni che si dicono di Quintiliano o da quelle di qualche altro retore antico, o in generale dalla lettura del più degli scrittori di verso e di prosa di questa età. Non permette la natura di questo discorso di presentarne al lettore alcun saggio; ma non si può a meno di non osservare che lo spirito di questi retori era insidioso e sofistico, e che agli oratori che uscivano dalle loro officine non si poteva applicare la deificazione che ne dava il vecchio Catone, il quale diceva l'Oratore essere un nomo buono esercitato nel dire. Oltre questa della qualità de' maestri e della natura degli argomenti che in sì visioso modo si facevano trattare dai giovani, era cagione del loro poco profitto la circostanza, ch' essi in quelle scuole non udivano se non altri scolari, i quali per essere allievi dello stesso maestro non sapevano, quand' anche l'avesser voluto, se non approvare o disapprovare quanto si approvava o disapprovava da lui, e avidi di plauso applaudivano a chiunque diceva, acciò fosse loro reso il partito (2). A mostrar finalmente a quanta ragione l'antico scrittore ricordato qui dietro dicesse, ch' ei ben non sapeva, se alla gioventù più nuocesse o la scuola stessa o i condiscepoli o'l modo d'insegnare, vagliano e la testimonianza di Seneca, il quale chiama i grammatici " nomini più di tutti pieni di ogni vizio e brattura (3), " e le laidezze di quel sozzissimo e superbissimo Remmio Palemone (4), e gli elogii che fa il giovane Plinio della rarissima morigeratessa del retore Giulio Genitore (5), e le raccomandazioni di Quintiliano ai padri d'essere cauti nello scegliere pei loro figliaoli e scuola e maestro. " Converrà, sono sue parole, osservare con diligeusa i costumi del maestro (di retorica), perchè gli si consegnano i figliuoli già formati e continuano a stare presso di lui anche in gioventà, e perciò è necessaria maggiore attenzione, onde e la santità de' costumi del maestro tenga lungi ogni vergogna da quegli innocenti animi, e la gravità sua raffreni chi prorompesse a licensa. E non basta che 'l precettore sia costumato egli stesso; perchè ei deve colla santità della disciplina reggere i costumi di chi frequenta la scuola. . . . . Egli non deve aver vizii, ne tollerarli (6).,,

controv. Quintil. Lib. 11. c. 12. De caus. corr. eloq. 35. Petron. Satyric. c. 1.

- (1) Seneca proem in Lib. II. declam.
- (2) Quintil. Instit. Lib. II. c. 2. de caus. corr. eloq. 35.
  - (3) Epist. LXXXVIII.
  - (4) Sucton. de Ill. grum. c. 23.
  - (5) Epist, Lib. 111. ep. 3.
  - (6) Instit. orat. L. 11. c. 2.

Tall essendo per la concorde testimonianza di scrittori contemporanei e gravissimi nel primo secolo dell'era volgare i grammatici e i retori di Roma e tali le loro scuole, ed essendosi il cattivo gusto, come si accennò e si farà vedere tre poco, così di buon' ora insinuato e così generalmente diffuso in quella città che era maestra di tutt' f paesi di lingua latina, egli non sembra necessario di venire mostrando, quali di quel tempo questi maestri e queste scuole si fossero nelle città d'Italia e delle provincie. Imperciocche quella città, che fu la culla delle lettere latine, ne continno ad essere madre anche quando in tutto il mondo romano si presero a coltivare; e come noi veggiamo da alcune prepotenti città capitali di certi regni odierni dettarsi le leggi del gusto letterario e del vivere non ai soli popoli che dipendon dai Re che le signoreggiano, ma a quelli di tutta l'Europa: si deve credere, che altrettanto allora avveniese di Roma, la quale di tutte le colte nazioni era signora e quasi patria comune, ed era quel centro, a cui o per ambisione di fama e di onori, o per amor di guadagno, o per brama d' imparare o per desiderio di vedere quel tanto miracolo. come tatti gli altri nomini, anche tutt' i letterati solevan concorrere, Mancando più distinta contesza di queste scuole si ricorderà unicamente, che e nell'età precedente ed in questa ve n' avea di grammatica e di retorica in molte e ansi in tatte le città d'Italia (1), che in questo periodo ve n' avea nelle Gallie (2) e che ve n' avea nella Britannia, quantunque i Romani l'avessero conquistata solo sotto il regno di Claudio (3); al che vuolsi aggiugnere, che i maestri che in esse insegnavano ricevevano la loro mercede o dalle città (4) o dagli scolari (5), o per lascito di qualche cittadino verso la sua patria generoso (6).

# §. 98. Gli Imperatori in relazione agli studit.

Or si vuole considerare per ultimo, come in proposito degli studii si governassero gli Imperatori, e che cosa operassero a loro favore o a lor danno.

E'l carattere degli antichi Romani e la natura delle loro istituzioni portavano, che la repubblica quantunque splendida rimuneratrice degli oratori, nulla mai facesse a favor degli studii e lasciasse che ognuno vi attendesse secondo il suo potere e'l piacere, onde non si trova memoria di legge o decreto che a quest' oggetto si riferisca; perchà il bando dato del 161 avanti l'era volgare a' retori

- (3) Invenalis l. cit. Tacitus Agricola 21.
- (4) Plinius Epist, supra cit.
- (5) Idem ibidem.
- (6) Idem ibidem. Muratori Thesaur. Novus p. 476. 1. p. 732. 1.

<sup>(1)</sup> Suctonius de ill. gramm. c. c. 9. 27. Plinius Epist. Lib. IV. ep. 13. Donatus vita Virgilit, Servius ad Eglog. VI.

<sup>(2)</sup> Juvenalis Sat. XV. v. 112. Hieron. in Chron. Eusebil.

ed a' filosofi greci (I) e l'editto con cui i Censori fecero del 93 chiadere le scaole de' retori latini (a) più miravano a conservare e governare I costumi che non a regolare l'insegnamento, siccome fa fatto vedere dove di que' decreti si ebbe a parlare (3). Come la repubblica usarono qualche tempe anche gli Imperatori; ma non fu punto possibile ch' essi ben presto non venissero a prendere negli stadii maggiore ingerenza che i magistrati delle passate età, Imperciocchè lasciando che tutti o pressochè tutti delle lettere si dilettarono e dell'elequenza furono studiosi, che molti scrissero alcum che in greco o in latino, che per sicaressa del principato allettavano i cittadini allo studio, che buoni e malvagi tutti avevano a cuore la dignità e la maestà del nome romano, e che perciò Tiberio, come si disse avere fatto Augusto, così geloso si mostrò della purità della lingua che giunse una volta a dimandare scusa al senato se gli era forza usare un vocabolo greco, e un' altra a far cancellar da un decreto una parola di quella lingua, e una terza a comandare che in senato ad una dimanda fatta in greco si rispondesse in latino (4): si scorge, come essendo la casa loro divenuta il convegno degli nomini più ragguardevoli e più dotti, e come stando loro a cuore che nell'impero "le tante e così discordanti favelle venissero riunite in un solo parlare (6), ,, come durando in carica tutta la vita ed avendo in mano ogni potere avevano e cagione e occasione d'infinir grandemente nella cultura letteraria dei popoli.

Ma quali ebbero a riuscire gli effetti di questa loro influenza? Il principato fondato con la crudeltà e la violenza si compose a qualche stabilità usando per lunghi anni que' medesimi mezzi; e volle sventura che questo avvenisse in un secolo in cui gli nomini erano rotti ad ogni possibile vizio, in cui lusso e mollezza eran di moda e perciò si affettavano fin da coloro che per la pochessa della fortuna ne parevano dovere essere lungi. Per questi motivi la mutazione dello stato, che avrebbe potuto giovare agli studii con sussidiare e destramente dirigere gli ingegni che vi attendevano, venne loro a nuccera in molte maniere. Imperciocchè appunto in forsa del rivolgimento politico gli studii divennero osiosi e si corruppero non solo per questa cagione come anche pel carattere crudele e strano de' primi Imperatori, onde gli scrittori furono non meno degli altri uomini infettati dallo spirito universale di servilità e adulazione. Come potevano essi da que' visii guatdarsi in tale condizione di tempi e sotto Principi di quella natura? Come aver coraggio di trattar

(1) Sueton. de clar. rethorib. c. 1. Aul. Gell. Noct. Autc. Lib. XV. c. 11.

certi argomenti, di scrivere con libertà, se vedevano a pena d'esiglio e di morte vietare la letteratura di certi libri e castigare con nguali supplizii gli autori a cui fosse sfuggito una sentenza o nna parola, che innocente in sè stessa dalle maligne spie e da sospettosi Principi si tirava a sinistra e criminosa interpretazione? Provano questo gli esempi di molti e in particolare di T. Labiene, di Cassio Severo, di Lutorio Prisco, di Cremuzio Cordo e di quel povero scrittor di atellane, che per un solo verso ambiguo fu fatto ardere vivo nell'antiteatro (1). Come dovevano impegnarsi a scriver bene, se quell'insano Caligola volgeva in mente d'abolire i poemi di Omero e di bandire dalle biblioteche le opere ed i ritratti di Virgilio e di Livio (2)? Come avere amore allo studio, se Nerone per gelosia proibiva a Lucano di recitare i snoi versi (3); se i grandi ingegni erano costretti ad attendere alla grammatica, perchè " la servità aveva reso pericoloso ogni genere di studii alquanto più libero ed elevato (4); ,, se Domisiano fece morire Erennio Senecione e L. Aruleno Rustico, perchè nella vita che ne avevano scritto avevano lodato Trasea Peto ed Elvidio Prisco (5), se questo stesso Imperatore due volte caccib da Roma i filosofi, e mando a morte più d'uno che allo studio della filosofia si dedicava (6)? Le funeste conseguense di quest'oziosità degli studii e di questo spirito di adulazione che portavano gli nomini al ricercato, all' ampolloso, e all'esagerato e ad una calcolata riservatezza si fanno vedere sensibili in tutti gli scrittori che di questo e del seguente periodo sono a noi pervenuti; e così gagliarda ne fu l'efficienza, che alcuni nomini, quasi diffidassero di potersi a quella sottrarre, presero a scrivere delle cose antiche, e lasciarono che quelle de' loro tempi antiche diventassero, onde i posteri ne patessero dire, quando da' Principi di cui parlavano nulla più aveano a temere.

Non si creda però che gli Imperatori alle lettere non altro facesser che male. Imperciocchè a favorire e promover gli studii molto giovò la circostanza che i più d'essi se ne dilettavano, e a mantener vivo l'amore per quello dell' eloquenza contribut non poco l'uso ch'essi avevano di parlar di soventi al popolo, al senato ed alle legioni, onde si trova che i più se ne occuparono con dillgenza. Di questo si veggono lodati Angusto e i snoi prossimi tre successori, e in processo altri non pochi; sebbene a leggere in Tacito che Nerone fu'l primo a recitare erazioni che gli si compone,

<sup>(2)</sup> Cicero de Orat. Lib. III. 24. Suctonius et A. Gallius l. cit.

<sup>(3)</sup> Fedi il ( . 27 e 46.

<sup>(4)</sup> Suetonius Tiberio c. 71. Dio. Cassius Lib.

<sup>(5)</sup> Plinius Hist. nat. Lib. 111. c. 6.

<sup>(1)</sup> Soneca Controv. Lib, V. proem, Tacitus An. nal. Lib. 111. 49. Lib. IV. 36. Sueton. Calig. c. c. 27. 16.

<sup>(2)</sup> Sueton, Calig. c. 37.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal. Lib. XV. 49.

<sup>(4)</sup> Plinius Epist. Lib. III. ep. 5.

<sup>(5)</sup> Sueton. Domit. c. 10. Dio. Cassius Lib, LXÝII.

<sup>(6)</sup> Idem c. 12. A. Gell. Noct. Attic. Lib. XV.

c. 11. Dio. sive Xiphilinus Lib. LXVII.

van da Seneca (1), si può credere che già a' tempi di quello storico qualche altro Principe ne avesse imitato l'esempio. Alle istituzioni novelle che favorirono la coltivazione delle lettere si possono riferire, oltre il pubblico recitamento di nuove opere venuto di questi tempi in grandissima voga (2), certe come tornate accademiche introdotte sul principio di questo periodo dagli Imperatori e consistenti in gare di poesia ed eloquenza greca e latina con solenne assegnamento di premii a' vincitori. Tali furono le tenzoni di eloquenza in Lugduno dinanzi all'ara d'Augusto già invalse forse ancora quell' Imperatore vivente (3) o in suo onore instituite ed ordinate dallo stravagante Caligola (4); tali quelle di poesia e d'eloquenza che per decreto di Nerone avevano ad aver luogo ogni cinque anni nel Campidoglio (5) e furono tornate ia uso da Domiziano (6); tali quelle che insieme ad altri ludi furono da quest' Imperatore per ogni auno istituite sul colle albano in onor di Minerva (7); tali finalmente quelle che ogni cinque anni ricorrevano in Napoli, e forse in altre città, dove si sa essere stati coronati il padre di P. Papinio Stasio (8) e Stasio medesimo (9), e coronata una comedia greca di Claudio Imperatore (10). Questo Principe, più atto allo studio che non al governo, molto scrisse in greco e latino, e un nuovo museo aggiunse a quello fondato in Alessandria da'Tolomei; ma a vedere che per perpetuare la memoria di tal benefizio i letterati, che ne ricevean provvisione, dovevano tutti gli anni in certi di leggere al pubblico le storie etrusche e cartaginesi scritte dall'Imperatore che gli stipendiava (11): si scorge, che questa fondazione e così le gare poetiche e le oratorie testè ricordate non potevano, siccome in effetto avvenue, non degenerare in vilissime scuole d'adulatione (12). Vantaggio maggiore si deve quindi dir che recasse alle lettere Vespasiano, il quale primo tra gli Imperatori sovvenne a' poveri stadiosi, che dovevano pagare i maestri del proprio, con aprire al pubblico delle scuole gratuite d'eloquenza, e fors'anche di grammatica (13) greca e latina, ed assegnare a' retori il grosso stipendio di centomila sesterzii l'anno (14; con che l'educazione letteraria e' in alcun modo anche la morale passò dalle mani de' genitori e de' maestri privati in quelle, si può dir, dello stato e del Prin-

(1) Annal. Lib. XIII. 3.

(2) Vedi il §. 47.

(3) Dio. Cassius Lib. LIV.

(4) Suctonius Cajo c. 20.

- (5) Tacitus Annal. Lib. XIV. c. 20.
- (6) Sustonius Domit. c. c. 4. 13.
- (7) Idem ibid. c. 4. Dio. Lib. LXVII.
- (8) Statius Silvar. Lib. V. 3.
- (9) Idem ibidem Lib. III. 5.
- (10) Suetonius Claudio C. 11.
- (11) Idem ibid. c. 42.
- (12) Tacitus Annal. Lib. XVI. 2.
- (13) Vossius de arte gram. Lib. l.
- (14) Sueton. Vespasiano c. 18.

cipe, e si agevolà l'istrasione di tanti, che per pe vertà non v'avrebbero altrimenti potuto partecipare. I figlipoli di Vespasiane continuarene l'opera del padre, e anche Trajano, l'ultimo Imperatore di questo periodo, accordò protesione e favore al letterati e alle lettere (s).

Di queste poi e di quelli si resero benemeriti altri quattro Imperatori con arricchire le pubbliche biblioteche che già esistevano o con fondarne di nuove; siechè almeno tre se ne veggono aggiunte a quelle che nel precedente periodo erano state fondate da Asinio Politone e da Augusto. Une probabilmente di Tiberio perchè si trevava nella casa che già era sua (2); una che si può credere di Vespasiano perchè presso al suo famoso tempio della Pace (3); e una terza la quale del nome di Trajane che ne fu il fondatore chiamessi la Ulpia (4). Danni immensi ebbero a soffrir le più antiche e in particolare la Palatina e quella del portico d'Ottavia ne' due terribili incendii avvenuti sotto il regno di Nerone (5) e di Tito (6); ma Domisiano attese con somma cura a sistorare quei danni, facendo con grande spesa gran raccolta di libri e maudando persono intelligenti in Alessandria a cavar copia di quelli che in quella copiosissima libreria si conservavano (7). Okre queste pubbliche molte erano le biblioteche private; perchè ogni gran palaszo doveva come mell'antecedente periodo (8) avere la sua anche in questo; al quale proposito leggesi in Seneca: " Che giovano libri senza numero e biblioteche, il cui padrone appena in tutta la vita ne legge i cataloghi? . . . Tu vedrai nomini i più osiosi raceogliere quanto 7' ha di orazioni e di storie e inpalzare gli scaffali fino al tetto. Ora si vuole che una bibliotecas quasi necessario ornamento del palazzo, adorni i bagni e le terme (g). " E in effetto sono più d'una le memorie di biblioteche private di questa età(10), e vuol ragione che si creda, che allorquando l'amor per le lettere da Roma e dall'Italia si diffiase per le provincie, in un colle scuole vi sorgessero delle raccolte di libri fatte a spese del pubblico, o di cittadini bramosi di giovare altrui o di ostentare sapere e di seguire la meda.

(9) De tranquillit. Lib. I. c. 9.

<sup>(1)</sup> Plinius Paneg. 47. Dio. Cass. Lib. LXVIII. Aurel. Vietor. Epit. c. 13.

<sup>(2)</sup> A. Gell. Noct. Attic. Lib. XIII. c. 18. Vopiscus Probo c. 2.

<sup>(3)</sup> Idem Lib. V. c. 21. Lib. XVI. c. 8. Galonus de lib. propriis. Dio. Cassius. Lib. LXXII.

<sup>(4)</sup> Vopiscus loco cit. et Aurel. c. 2. Aul. Gell. Lib. XI. c. 17.

<sup>(5)</sup> Suet, Nerone c. 38. Tacitus Annal, L. XV. 38. Dio. Cassius Lib. LXII.

<sup>(6)</sup> Idem Tito c. 8. Dio Cassius Lib. LXVI.

<sup>(7)</sup> Idem Domitiano c. 20,

<sup>(8)</sup> Vedi il §. 48.

<sup>(10)</sup> Vita Persii, Suidas in Laxico. Epaphroditus, Martialis Epigr. Lib. VII. ep. 16. Plinius Epist. Lib. 111. ep. 7. Lib. 1V. ep. 28.

6. 99. Cause diverse che nuocono in particolare al gusto letterario ed all'eloquenza.

Apparendo da quanto s'ebbe a ragionare fin qui, per quali diverse cagioni le lettere latine iucominciarono in questo periodo a decadere da quel sommo apice a cui eran salite verso la fine della repubblica e sotto il regno d'Augusto, ora si verrà esaminando, quali fossero di queste cagioni gli effetti riguardo all'eloquenza. B siccome essa era principale studio de' Romani, nè può prosperare se non dovo è buon giudizio e buon gusto, nè genere alcuno di sciense o di lettere " può senza di lei far quanto deve (1): " quest' esame servirà a dimostrare, quale fosse in generale il carattere della letteratura nella presente età e come in quello ed in questa influissero le ricordate cagioni, Comprenderà dunque questo discorso due parti, perchè nella prima si farà vedere, come per la mutata condizione de tempi si venisse a mutar l'eloquenza, e nell'altra come per conseguenza concorressero ad alterarla gli oratori medesimi.

Due sono in generale i motivi che determinano gli nomini a dedicarsi con tante fatiche e disagi agli studii, o l'insaziabile desiderio di sapere che è inserito negli animi loro, oppore l'amore di gloria. Ora il conosciuto spirito del popolo romano e la sua storia ci insegnano, che quei cittadi. ni i quali si applicavano agli studii, per ambisione non selo erano i più, ma senza confronto i più illustri; e le sue istituzioni portavano, che questi più che d'ogni altro studio si occupassero dell'eloquenza. Com'essi a questo con sommo impegno attendessero, e solo per suo amore coltivassero tutti gli altri fu così chiaramente mostrato (2), da potersi dire con verità, che tutt'i Romani i quali avessero sortito dalla natura le disposizioni necessarie per divenire eccellenti nelle lettere, a queste non per altro fine applicavano che per poter mediante l'eloquenza venire in rinomanza e lu onore. Ne solo tutt' i più grandi e più animosi ingegni eloquenza studiavano, e con ciò ne agevolarono il perfezionamento; che anche " la stessa grandezza e la varietà e la moltitudine delle cause (3) " offeriva loro in tanto impero e tanta città quotidiana occasione di potervisi esercitare. Imperelocchè lasciando tutte le eause private criminali e civili erano frequenti le pubbliche di sindacato, di ambito, di maestà ec. ec.; frequenti gli elogii fancbri di nomini e femmine illustri, frequenti le discussioni di leggi o giudiziali o politiche, o anche economiche, continui i dibattimenti degli affari di stato. Questa vastità di campo aperta agli oratori, gli amplissimi premii che loro si proponevano e la vicendevole emulasione operareno sty che i Romani in non molto tempo portarono l'eloquenza a quelta perfezione che ci appare nelle opere di Cicerone. Ma come chi ve la seppe condurre non v'ebbe, e forse avere non vi potea

chi ve la sapesse ferma tenere; onde già presse Cicerone si legge: " la lode degli oratori venne da umile principio cotanto in alto, che essa, siccome porta la natura in pressochè tutte le cose, già invecchia e sembra volersi ridurre a nulla (1); ,, e'il retore Seneca e Vellejo Patercolo che morirono regnante Tiberio, cioè sul principio di questo periodo, dicono chiaro che l'eloquenza dope i tempi di Cicerone decadde (2); del quale decadimento chi vorrà principalmente accagionare la mutazione dello stato e in parte anche gli oratori medesimi non andrà lungi dal vero.

Continuo l'eloquenza ad essere anche sotto gh Imperatori in onore grandissimo e a formare la base di tutta l'educazione letteraria (3); e tra gli Imperatori non pochi la favorirono e ne promosser lo studio e coll' esempio e colta concessione di onori e coll'apertura di pubbliche scuole. Con tutto questo la mutazione dello stato lo nocque assaissimo, perchè e tolse l'eloquenza popolare, cioè la vera eloquenza, e della vera eloquenza tolse agli oratori il vero maestro e'l vero elemento e'l vero esercisio. Imperciocchè il popolo, il quale suole nelle cose di gusto seguir la semplice e in. corrotta natura e non lasciarsi facilmente pervertire dalle capricciose speculazioni de' letterati, avrebbe, quasi di certo guarito gli oratori della dotta insania, mostrando loro colla sua approvazione o col biasimo come si deve parlare; di che abhiamo la prova nelle parole d'un grave scrittore di questa stessa età che già incominciava a corrompersi, il quale parlando di quegli oratori che " dinanzi a' giudici favellavano in prisco linguaggio, dice, gli uditori lor non tengono dietro, il popolo non li vuole ascoltare, i litiganti appena li soffrono (4). " Ma se per non avere ne Cesare, ne Augusto, ne per quasi tre secoli alcun altro principe osato di rovesciar del tutto gli ordini antichi lo studio dell'eloquenza si coltivò siccome in passato a preferenza d'ogni altro : esso si coltivò da tatt' altri aomini, è molto diversi da quelli di prima forono i soggetti di cui prese a trattare. Im: perciocche spento che fu pel furor delle guerre civili e per la crudeltà de primi Cesari il fiore di Roma, molti e molti provinciali vennero per grasia del vincitore o per favor della corte a introdursi nelle legioni, nel Senato e ne' magistrati e presero a un tratto a far da Romani; mentre i pochi rampolli d'illustri antiche famiglie, o sdegnati per avere a servire a chi non riputavano da più di sè o stomacati per vedersi posposti a uomini nuovi e veneticci, s'immergevano nella mollezza e nell'ozio, onde dimenticare in alcun modo sè stessi e la perduta libertà e mostrare di non curar quello splendore, che più non potevano procacciare colle proprie azioni, ma dovevano attendere ed impetrare dal principe. Così o per orgo-

<sup>(1)</sup> Cicero de Oratore Lib. 11. 24.

<sup>(2)</sup> Vedi 1 56. 24. 37. 72. ec.

<sup>(3)</sup> Cicero de Orat, Lib. II. 19.

<sup>(1)</sup> Tusculan, Disput. Lib. II. c. 1.

<sup>(2)</sup> Seneca Praef. in Lib. 1. declamat. Vell. Paterc. L. I. c. 17.

<sup>(3)</sup> Vedi il 6. 94.

<sup>(4)</sup> De caus, corruptae eloq. 23.

glio tenendosi o essendo per gelosia tenuti langi da' pubblici affari, e più non petendo coll'eloquensa giovare a' clienti e a sè stessi siccome in passato, ne avevano intermesso lo studio, perchè omai divenuto inutile stromento dell'ambizione, Intanlo i provinciali traevano a Roma in folla sempre maggiore, e creati senatori, pretori o consoli non sapevano piacersi e pompeggiarsi abbastanza nel la insolita e non isperata grandezza, e in essa ostentavano la loro facondia; onde già nell' età vicina ad Augusto si veggono tra' più insigni oratori annoverati parecchi che non erano nè romani, nè italici (1). Or chi pon mente, quale nel primo secolo dell'era volgare fosse rispetto alla cultura dell'ingegno e alla cognizione della lingua latina la condizione delle provincie d' Europa, o soggiogate o pacificate di fresco o tolte pur ora alla barharie; quanto il perfezionamento, o'l corrompimento della lingua giovi o nuoca alle lettere: comprenderà di leggeri, come questo immenso concorso di provinciali e l'uso e lo stadio che per tutto Occidente si facea del Latino non potè a meno di mon alterare il gusto e imbastardire il linguaggio, siccome qui dietro si faceva vedere. I grandi dunque di Roma poichè conobbero che l'eloquensa più non poteva sperare gli antichi premii la coltivarono solo per lusso letterario e per certo patrio costume, e ne lasciarono nelle cause pubbliche l'esercizio a que' provinciali che ammessi in senato ambivano di farne mostra, e nelle private lo abbandonarono a' dicitori prezzolati, onde poco oltre un secolo dopo la morte di Cicerone quel nome già sì glorioso di Oratore mutato fu in quelli mene splendidi " di causidico, di avvocato, di difensore (2). " Quanto poi appartiene agli argomenti di cui dopo lo stabilimento della monarchia si ebbe ad occupar l'eloquenza; essendosi lo stato ridotto negli Imperatori, il vastissimo campo, per cui l'eloquenza soleva spasiare a' tempi della repubblica, si ristrinse sempre più dopo la dittatura di Cesare, onde Cicerone così di soventi si lagna del silenzio del foro, e in fine si ridusse alle sole cause private; e non bastò. Perchè " avendo Augusto co'suoi.ordini tranquillato siccome ogni altra cosa anche la stessa eloquenza (3), chi perorava quelle cause doveva moderare colla prudenza la foga e la libertà del dire, e non poteva sempre avere intorno quella folta corona d'ascoltatori che dava tanto animo agli oratori antichi (4); essendo che molti giudizii si tenevano in piccole sale d'udiensa o anche nelle angustie di una cancelleria (5). Poche poi e ben poche erano le cause pubbliche (6), dopo che il Principe senz'accusa o difesa correggeva o castigava chi trasgrediva i snoi ordini, e gli affari di stato si discutevano nel suo

privato consiglio e si risolvevan da lui; nel che non si richiedeva artifizio oratorio, ma sodezza di ragioni, e diceva non chi ne avesse talento, ma chi era chiamato. Che se al senato si devolveva la cognizione di casi di stato, si sa che gli Imperatori o i loro più fidati ministri vi presedevano; e quale eloquenza si dovesse usare regnando i Tiberii, i Calizoli, i Neroni e i Domisiani s'intende da quello che si narra di Domizio Afro, il più insigne oratore dell'età sua (I); il quale accusato da Caligola stesso, attonito mostrandosi e maravigliato esaltò la facondia dell' Imperatore, e gittatoglisi ai piedi e rendendosi vinto dichiarò di non avere altra difesa che la preghiera ed il pianto (2). Citcoscritta, come si diceva, la libertà del dire nelle cause private, e tolte quasi del tutto le pubbliche, l'eloquenza di cui si potesse far pompa era ridetta alle sole lodi degli Imperatori, le quali di regola si dovean celebrar da coloro che conseguivano nu magistrato; il che per la moltiplicazione degli onori e le continue sostituzioni de' consoli avveniva di frequente e più volte tra l'anno. E questa di devere ora per convenienza, or per timore, ora per adulacione lodare il principe in pubblico non fa per avventura l'ultima causa che l'eloquenza desse nell'esagerato, nel gonfio e nel ricercato; perchè dove non v'ha fondamento di grande, di vero, di bello, dove il cuor non si scalda, non può il freddo intelletto creare ne sublimità, ne bellessa. Come duuque l'eloquensa salt rapidamente nel terzo periodo per la frequenza e l'importanza delle cause che si agitavano dagli oratori e pei premii splendidissimi che a questi si proponevane: così decadde rapidamente nel quarto, perchè sempre più rare si reser le cause di qualche momento (3), e 'l popolo non solo non poteva ricompensare gli oratori come in passato, ma nè anche di plauso e di lode, per essere a mano a mano stato tolto il pubblico, in addietro cost necessario e cost frequente, uso dell' eloquensa.

Ma quantunque essa fosse per la mutazione dello stato ridotta in certo modo a tacere, e 'l plauso del popolo divenuto sterile affatto: gli eratori mè tacere volevano, nè sapevano fare senza quel plauso, onde trovarono uno spediente per poter dire dinanzi a numerose adunanze. Presero dunque, siccome de' tempi più autichi solevano fare i poe ti (4), già regnante Augusto a recitare al popolo le loro orazioni; e "Asinio Pollione fu in Roma il primo che invitasse delle persone per recitar loro le cose sue (5). ,, Quest'uso in sè assai lodevole, perchè poteva servir d'istrazione a chi diceva e a chi ascoltava, presto, siccome altre cose che sone buone in origine, degenero; imperciocchè non solo si recitavan le opere istoriche o filosofiche che si volevan dare alla luce o le orazioni che si aveva-

<sup>(1)</sup> Quintil. Lib. X. c. 1. Tacit. Annal. Lib. VI. c. 7. Euseb. chron.

<sup>(2)</sup> De caus. corr. eleq. I.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. 38.

<sup>(4)</sup> Cicero Bruto 51.

<sup>(5)</sup> De caus, corr. eloq. 39.

<sup>(6)</sup> Ibid. 41.

<sup>(1)</sup> Quintil. Lib. X. c. 1. Lib. XII. c. 11.

<sup>(2)</sup> Dio, Cassius Lib. LIX.

<sup>(3)</sup> Vedi De caus. corruptas eloq. nei §§. 38 e 41 citati qui sopra.

<sup>(4)</sup> Vedi i \$5. 30. e 47.

<sup>(5)</sup> Seneca Pract. in Lib. IV. Controv.

no a teuere in pubblico (1) per intenderne l'avviso di pochi e scelli amici: ma si cominciò ad ammettere e poi a pregare gran numero di nditori e per fine ad invitare il popolo ai quotidiani esercisii domestici di declamazione (2). E senz'alcuna dimostrazione si vede, che questi pomposi recitamenti pubblici o semipubblici non si facevano per intendere critiche, ma per mietere elogii; e gli uditori n' erano sì liberali, e i dicitori vi erano accostumati di modo, che " quando, al dire di Montano Vozieno, venivan nel foro e non si vedevano a ogni gesto applaudire, vacillavano e venivano meno (3).,, Le declamazioni in eni costoro che facevano professione di eloquenza si esercitavano erano simili a quelle di cui si disse dove si parlò delle scuole, cioè e per l'argomento e per la vana estentazione dell'ingegno, e per l'insana moda di disputare sopra l'istessa cosa pro e contra più atte a formar vani parolai e sofisti che non sodi oratori. Che se poi si considera, quanto l'interesse, che l'oratore prende per una causa ch'egli difende, ne anima il dire e l'azione, e quanto lo anima il dire dinanzi a gran popolo che sta pendente dalla sua bocca e 'l dire improvviso siccome dovevan gli antichi, i quali non tanto attendevano a provar logicamente un assunto o ad accattar plauso colle parole quante a riscaldare gli animi e seco strascinare gli uditori, e a confutare veri e non finti avversarii, e a guardarsi di non dar loro appicco nessano: si verrà facilmente a conoscere, come questa oziosa, stillata, fiorita e leccata rettorica de' declamatori dovesse a confronto della veemente antica eloquenza forense riuscir languida e fredda e si vorrebbe dire tisica e morta, o meglio forse gonfia e vota come quella di tante dicerie e cicalate, e simili laboriosi e inutili sferzi d'ingegno. Ma ecco ancor peggio: cosa che vada alla china sempre altra ne trova che la faccia precipitare. La smania d'essere lodati e ammirati fece sorgere anche in Roma degli nomini che ad imitazione dei Greci con più baldanza che buon giudigio si offersero di dire improvviso sopra argomenti che dagli astanti loro si proponessero (4); e chi sa quanto gli improvvisatori abbiano giovato e giovino alla poesia comprenderà, quanto questi oratori estemporanei giovassero all'eloquenza.

# 100. Come nuocessero all' eloquensa gli oratori medesimi.

Cost per la mutazione dello stato l'eloquenza ebbe a riuscire poco meno che oziosa; ora ecco dove volendo in quest'ozio far meglio che bene la vennero a condur gli oratori.

Molti invidiando a Cicerone ed altri quella loro splendida copia di parole e sentenze la biasimavano siccome eccessiva (5), e velendo per apparire

- (1) Suctonius Auguste c. 89.
- (2) Seneca loco cit.
- (3) Idem Lib. V. Controv.
- 4) Vedi il 9. 79. e Seneca l. ibi cit.
- (5) Quintil. Instit. orat. Lib. XII. c. 10.

migliori evitare il lusso vizioso degli Asiatici disdero nel digiuno e nel secco (1). Altri non pochi, per non aver null'altro che fare, si stillavano il cervello non per dir bene e naturalmente, ma per dir fuor dell'usato ed in modo che apparisse l'arte e la fatica che vi doravano. Ecco in Seneca e Quintiliano le prove di questa molto frequente stoltesza. " L'animo, avvesso ad annojarsi delle cose che si costumano e ad avere a schifo quelle che sono volgari e comuni, cerca la novità anche nel dire; e ora trae fuori voci viete e antiquate, or ne forma di nuove, e con nuove inflessioni, ora ritiene per eleganza i frequenti e arditi traslati, siccome da qualche tempo è gran moda (2). , Più distintamente parla di questi vizii Quintiliano e sempre in maniera da far conoscere, quanto fossero divenuti comuni. Così egli quanto al soverchio usp. anzi quanto all' abuso delle figure: " se noi paragoniamo il parlar degli antichi col nostro, veggiamo esser figura tutto quel che diciamo (3). " Dell'altro difetto, cioè del volere ostentare ingegno colla ricercatezza de'concetti e delle sentenze, così egli in un luogo. " Pessimi sono que' modi di dire che si chiamano αδανόητα, quelli che sotto parole aperte hanno occulti significati. . . . Questi modi si credono ingegnosi e forti. . . . e molti vivono omai persuasi che s'abbia a riputare elegante, e squisito sol quello che ha bisogno d'essere interpretato (4). " Più da vicino e più al vivo egli descrive poi costoro in un altro luogo del medesimo libro. " Nulla piace omai nel discorso che abbia l'apparenza di proprio, perchè si crede poco eloquente quanto è stato detto da un altro. Prendiamo in prestito dal più corrotto dei poeti le figure e i traslati, e solo allora ci riputiamo ingegnosi, quando chi ci vuole intendere deve usare l'ingegno. Eppure Cicerone aveva insegnato chiaro, che l'allontanarsi dalla consuctudine comune e dalla foggia di dire che si usa dal popolo è visio grandissimo. Ma egli era duro e ancor rozzo; noi migliori di lui, perchè abbiamo a vile quanto la natura insegnò e cerchiamo lenocinii non ornamenti (5). , Altro modo di distinguersi e farsi ammirare credevano avere trovato gli amatori degli arcaismi ossia delle parole e locuzioni antiche; e anch'essi doveano esser non pochi, dacchè non pochi li dicono e Persio (6) e Quintiliano (7) e Marziale (8) e Seneca e un altro giudizioso scrittore di questa età. Così li ricorda e li dipinge Seneca. " Molti prendono i vocaboli da un altro secolo, e parlano la lingua delle dodici tavole; Gracco e Crasso e Curione sono a loro giudizio troppo

- (2) Seneca Epist. 114.
- (3) Quintil. Lib. IX. c. 2.
- (4) Idem ibid. Lib. VIII. c. 2.
- (5) Ibidem Praefat. in Lib. VIII.
- (6) Sat. 1. v. 76.
- (7) Ibid. Lib. 11. c. 5.
- (8) Epigramm. Lib. XI. ep. 91.

<sup>(1)</sup> Cicero Tuscul, disput. Lib. II. c. 1. Bruto 32, 83, 84, Quintil. l. cit.

recenti e puliti, e per cib vanno su fino ad Appio e a Coruncanio (1). .. Così ne parla l'altro scrittore, che è l'autore del dialogo degli oratori o delle cause della perduta eloquenza. " Voi conoscete costoro che leggono Lucilio in luogo d'Orazio e in luogo di Virgilio Lucrezio, che in confronto dell'eloquenza di Sisenna e Varrone nauseano quella del tuo Aufidio Basso e di Servilio Nonniano, che hanno in odio e fastidio i commentarii de' nostri retori e quegli ammiran di Calvo (2). "

Di queste ed altre varie specie di corruttori dell'eloquenza non si può ragionare siccome richiederebbe l'importanza dell'argomento, perchè e se ne conoscono pochi, e di quelli che si conoscono non sono a noi pervenute le opere; ma ben si può di tatti affermare, che i loro diversi visii non erano recenti o proprii solo di questa età, dacchè è manifesto che avevano le loro radici negli ultimi tempi dell'antecedente. Di quegli affettatori dell'Atticismo, che secondo lo scrivere di Cicerone e Quintiliano non dovevano essere pochi, era forse principe e capo C. Licinio Calvo già ricordato tra gli oratori (3); e degli arcaisti sembra esserlo stato C. Asinio Pollione, il quale riprendendo la dicitura di Cicerone e per apparire da più di iui, da lui, cioè dalla naturalezza, discostandosi usò quello stile brusco, stringato, all' antica, ineguale, di cui dietro il concorde giudizio di quattro, che ne avevano sotto gli occhi le opere, si ragiono (4); e siccome egli era nomo per dignità e per sapere de' principali, si può credere che l'autorità sua seducesse non pochi. Molti vennero per fine traviati da Mecenate, il quale usava nel dire e nello scrivere quella medesima mollessa e ricercatessa di ornamenti e di novità (5) che nel vivere (6). Quantunque egli non fosse oratore di professione siccome Pollione, disse però non di rado e scrisse alcune cose; e passando per persona di gusto ed essendo spiendido protettore dei datti, tatti coloro che a qualche fama aspiravano e volevano venire nella sua grazia per essere a parte di sua munificensa, nella sua casa si riducevano, e lui siccome supremo arbitro veneravano, e siccome non tutti avevano la sodezza di Virgilio e d'Orazio: non è impossibile, che alcuno posponesse il severo ed imparziale giudisio de' posteri alla speranza dell'atile o del plauso presente. In questo vizio caddero in particolare coloro che studiavano di piacere a quello che diciamo il bei mondo; e siccome il loro numero non poteva esser piccolo in una città di tanto popolo, di tanto lusso e tanta ricchezza, il loro esempio non poteva non riuscire pericoloso, perchè pochi son quelli, a cui dia il cuore di non piegarsi al gusto e alla meda che regna.

(I) Epist. citata III.

A questi ed altri domestici corruttori, alcuni del quali già vivente Cicerone e i più regnante Augusto avevano per l'addotta ragione incominciato a far decader l'eloquensa, si possono aggiuguere anche i poeti, i quali traviati dagli insegnamenti dei grammatici e de'retori e dalla fama in che vedevan salire questi, che si vantavano perfezionatori della già perfetta eloquenza, servivano come si dimostrò colla testimoniausa di Quintiliane a traviar gli oratori. Più però e di questi e di quelli sembra avere all'eloquenza nocinto quella gran turba di Greci e di nomini di varia nusione venuti in Roma ad aprir pubbliche scuole o a farsi pel loro sapere ammirare, e siccome dei Greci e del loro pernicioso influire nelle lettere latine già si ebbe a discorrere e così de' provinciali: qui s' accennerà alcun che in particolare dei Seneca, i quali dotati essendo di grande e sottile ingegno si vollero colla novità dello stile distinguere. Il padre mostra nelle opere che di lui ci rimangono d'essere stato a' figliuoli maestro di quello stile non con ciso ma rotto, ricercatore del moovo e del maraviglioso, tutto sottigliesse e raffinamenti, tutto ingegno, niente natura, e perciò sensa fluidità, sensa grandezza, senza gravità. Gallione, uno de' figliusli, ci viene descritto siccome dickore sonoro, ma voto di sentimento e di forsa (1); e i difetti dell'altro, ch'è quello che si dice il filosofo, appajono manifesti dalle opere sue, e dall' assennato gindizio che ne portò Quintiliano. " A studio, scrive egli sulla fine del primo capitolo del libro X. delle sue istituzioni " a studio ho differito di far menzione di Senoca che in ogni genere di eloquenza si esercitò per l'opinione che di me falsamente si sparse e fa credere, ch' io lo condauni e gli sia anche nemico. Il che m'avvenne perchè io mi sforso di chiamare a severo sindicato un genere d'elequenza guasto e snervato da ogni mauiera di vizii. Era allora Seneca il solo scrittore che fosse nelle mani de' giovani , nè io ne lo voleva loro strappare; ma non polea tollerare ch'ei fosse preferite a que' migliori cul egli non cessava di biasimare, perchè ben sapea, che'l suo stile essendo divers da quel ch'essi usarono ei non poteva sperar di piacere a coloro a cui quelli piacessero. Ora i giovani si erano più volti ad amarlo che non a imitarlo, e tanto da lui si scostavano quanto egli si era dagli antichi allontenato; mentre sarebbe pure da desiderarsi, che procurato avessero d'aguagliare o almeno d'avvicinarsi a un tale nomo. Ma egli piaceva loro unicamente pe' suoi difetti, de' quali ognuno s'ingegnava di ricopiare in sè quel più che poteva, onde vantandosi di parlar come Seneca lo infamavano; imperciocchè egli fu per altro nomo di molte e grandi virtà, ebbe facile e copioso ingegno, moltissimo studio e gran cognizione di cose, sebbene talvolta restasse ingannato da coloro a cui me commettea la ricerca. Coltivò si può dire ogni maniera di studii, onde si leggono di lui e orasioni e ocemi e lettere e dialoghi; fu nella filosofia poco diligente, ma non di meno egregio riprenditore del

<sup>(2)</sup> De caus. corruptae eleg. 23.

<sup>(3)</sup> Vedi il 5. 79. (4) Vedi il 5. 80.

<sup>(5)</sup> De cans. corr. eloq. 28. Quintil. Lib. IX. c. Seneca Ep. 114.

<sup>(6)</sup> Vell. Pater, hist. L. 11. c. 88.

<sup>(</sup>I) De caus. corr. eloq. 26.

vizio. Molti e nobili sentimenti in lui si trovano, molte cose se ne hanno a leggere per governare i costumi; ma 'l più di quel ch'egli scrive è guasto e riesce tanto più pericolose quanto i difetti che in lui abbondano appajono seducenti. Loggendolo viene voglia di desiderare ch' egli scrivendo avesse usato l'ingegno suo e'l giudizio di altri; perchè se alcune cose avesse saputo spressare o poco curare, se non avesse amato ogni sua cosa, e slombato con frivoli concetti i pensieri più robusti e più gravi: egli sarebbe in pregio più pel consenso dei dotti che non per la predilezione in che l'hanno i fanciulli. Nondimeno anche quale egli è l'hanno a leggere le persone mature e già formate a soda eloquenza, quando non per altro anche solo pel motivo d'esercitarsi a distinguere il buono dal reo. Imperciocchè, siccome he dette, molte cese si debbone in lui lodare, molte anche ammirare, parchè si abbia cura di sceglierle; e l'avesse fatto egli stesso, perchè un ingegno, che poteva qualunque cosa volesse, era degno di voler sempre il meglio. " Bene parve di riferir per esteso il giudizio che di Seneca portò un tanto maestro; perchè, come dal passo addotto si scorge, egli fu uno de' più pericolosi corruttori della romana eloquenza, in quanto quei suoi difetti erano di tale natura da sedurre, non che i mediowi, gli ingegni migliori, perchè tutti piacendosi a far pompa d'ingegno e di brio a tutti doveva placer quel suo dir concettoso che parea proprio per farli risplendere.

Mentre questi toglievano all'eloquenza la chiaresza e la grazia della locuzione e l'adducevano al ricercato ed al secco, altri per imitare la copiosa facondia di Cicerone distemperavano ogni sentenza in un' immensa copia d'instili parole, e quando "avevan detto alcan che per langhi circuiti, giu-ravano che Cicerone avreine parlato così (1); , e dello stile loro si ha un saggio in alcone di quelle antiche declamazioni che falsamente si attribuiscono a Quintiliano, le quali accoppiando a questo vizio quel messo in voga dai Seneca riescono fiorite sensa grazia, e quantunque brevi, lunghe e tediose. V'ebbe poi degli altri che volendo correggere quella fredda ed oziosa verbosità si studiavano di darle vita e calore con ornamenti poetici , non già " con quegli antiquati di Accio e Pacuvio, ma con que che prendevano da Orazio, da Virgilio e Lucano (2). " Quantunque questo sia in sè stesso visioso e per ciò si debba evitare (3): tuttavia, dacchè pur volevano imitare poeti, sarebbe stato da desiderarsi che si fossero posti a imitare Virgilio; ma il corrotto gusto del secolo fece trascorrere i più a prediligger Lucano, altro dei Seneca, onde dieder nel gonfio e nell'ampolisso, e nulla più seppero dire senz'enfasi o sens' iperbole; il quale abaso essere stato una delle cagioni della corrusio-

(1) Quintilian. Instit, orat. Lib. X. c. 2.

ne dell'elequenza s'intende da Quintiliano (1). Tutti costoro nell'atto che velgendo il principale studio all'elocuzione la corrompean sempre più, negligevano poi affatto o almeno poco attendevano all'invenzione che pure è parte non meno essensiale della rettorica. Di questa poca cara dell'invenzione siccome di vizio molto comune si lagna Quintiliano in più luoghi, e l'autore del brave dialogo degli Oratori in bea sei paragrafi (2).

Hanno i lettori vedato fin qui, in quale maniera la mutazione dello stato rendesse osiosi gli studii de' Romani e in quale quest' osio e la depravazione de' costumi ed il lusso li facesse declinare dal retto sentiere, come nelle lettere infinissero sinistramente i Greci e i provinciali, quale fosse l'edecazione letteraria, quale i modi tenuti dagli Imperatori riguardo agli studii, e come per l' efficienza di queste diverse cagioni avesse a corrompersi il guato e in particolare a corrompersi l'eloquenza; or potrano nelle seguenti sesioni conascere, dove il decadimento di questa condacesse le lettere tutte.

Ma prima di passare ad esporre la storia parziale delle diverse loro specie egli sembra necessario avvertire che in questo e nel seguente periode si terrà metode alquante diverso da quello tenuto fin qui. Imperciocchè essendo scopo di questo libro non di narrare o illustrare la storia degli scrittori latini, ma quella della letteratura, non altro si farà che semplicemente ricordare que' snoi coltivatori più distinti le cui opere sono perite, o di quegli stessi di cui da noi si conoscono i libri poche cose si accenneranne, e alcuni de' meno significanti si passeranno affatto sotto silenzio. Due sono le cause che parvero esigere che s'usasse così; l'una perchè chi facesse altrimenti s'ayventurerebbe iu un pelago, in cui ben pochi il sarebbero per seguitare, o non tardesobbe, anche dopo averlo felicemente percorso, ad accorgersi d'aver gettato la fatica di così lungo e fastidioso viaggio sensa trarre di tanto studio altro profitto che la cognizione di alcune centinaja di nomi, e sens' aver dimostrato, quali fossero le vicende della letteratura latina e quali di queste vicende le cause. L'altra cagione della novità del metodo fu, che se presso un popolo, il quale incomincia a dirozsarsi e a gran passi s'avanza nel suo incivilimento letterario, doveva al lettere piacere di conoscer gli uomini per cui così nobile fine si consegul: non parve gli potesse recare diletto il lungo novero di que' tanti e quasi infiniti scrittori, i più de'quali non si occuparono delle lettere per vero amore di esse o per desiderio di giovare alla patria ed a' suoi siccome facevan quei buoni antichi, ma o per fare quello che si faceva da altri o per ostentazione o per ozio, e con ciò ne resero il decadimento più rapido e più profondo.

<sup>(2)</sup> De caus. corr. eloq. 20.

<sup>(3)</sup> Quintil. loco mox cit.

<sup>(1)</sup> Lib, VIII. extremo cap, ult.

<sup>(2)</sup> De caus. corrupt. eloq. a c. 28. ad 33.

## SEZIONE SECONDA.

SCRITTORI DI VERSO.

101. Storia dello studio della poesia. — §. 102. Ordine primo, Poesia didascalica, a. poesia morale. — §. 103. b. poesia escientifica. c. poesia descrittiva. — §. 104. Ordine secondo. Poesia lirica. a. poesia lirica propriamente data. b. poesia elegiaca. c. poesia epigrammatica. — §. 106. Ordine terso. Poesia epica. — §. 108. Ordine quarto. Poesia drammatica.

6. 101. Storia dello studio della poesia.

La storia di tutt' i tempi e di tutt' i popoli mostra, che la poesia suole prosperare e coltivarsi principalmente in due epoche, le quali in apparensa disparatissime sono in effetto molto tra sè somiglianti; perchè una è quella in cui le nazioni giacciono per roszessa in uno stato d'inersia, e poco affaticando il corpo e lo spirito, per mancanza d'industria e cultura vanno nella noja della disoccupazione pascendo la fantasia come possono meglio; e la seconda si è quella, in cui gli nomini all'osio si abbandonano per mollezza e per lusso, e sasii di piaceri e schifi dei lavoro e de' severi studii alla poesia si rivolgono, onde senza riscuotersi datl' amata indolenza procurare all' anima infastidita qualche godimento non usitato. Ma come sono diverse le età e diversi gli nomini, è diverso anche il carattere della poesia delle due epoche; pella prima essa è tutto forsa, tutto imagini, tutto grandezza, ma insieme tutto semplicità, tutto spontaneità, tutto natura; nella seconda tutto lisci, tutto ornamenti, tutto lusso, tutto dottrina; lexiosa, leccata, verbosa, e tanto artifiziata e studiata, che la apparente grasia e spontaneità e la naturalezza tradiscono l'artifisio e lo studio. Grandi amatori della poesia furono quindi e son tattavia gli Indi, gli Arabi e i Persiani, come provane que' tanti loro poeti che ora incominciamo a conoscere; così lo furono i Greci, come provano le tradizioni di Orfeo, di Lino e Museo, e i poeti ciclici e Omero e i rapsodii; così lo furono gli antichi Germani, come provano i bardi e gli scaldi che si ricordano nelle selve e nelle paludi di quella lor patria ancora incolta e fino tra' ghiacci della Norvegia e della ultima Islanda; e se i viaggiatori antichi e moderni accoppiassero a un po' di gusto cognizione sufficiente della lingua de' popoli poco inciviliti cui van visitando: non lascerebber di dirci. che tutti amano la poesia, come tutti amano il tripudio ed il canto. Come per la prima ragione veggiamo coltivarsi e tenersi in pregio la poesia nella povertà e nella rossessa delle nasioni: così la veggiamo per la seconda nel secolo de' Tolomei, nella reggia di Federigo Ruggeri da' Siciliani, in quella de Conti di Provenza da trovatori, in quelle di tanti principi tedeschi da' cantori d'amore; così più tardo nelle case de' Medici, nella corte di Papa Leone X. e in quella degli Estensi, presso i Portoghesi e gli Spagnuoli nel tempo in cui l'eroismo incominciò a venir meno, presso i Francesi quan-

do Luigi XIV. scosse e invitò a gentilezza il suo popolo imbarbarito tra le guerre civili; nè per altro motivo se non per quello dell' ozio fiz l' Italia per due secoli o tre inondata di poesie petrarchesche, bernesche ed arcadiche, e non per altro mo tivo viene oggi ogni paese che legge inondato di poesie in verso ed in prosa. Ma con tutto questo trasporto per la poesia, comune alla prima epoca dello stato delle nazioni ed alla seconda, si vedono nella prima i poeti siccome nomini ispirati dagli Iddii tenuti generalmente in gran conto, non così nella seconda; di che sembrano essere cause e la loro stessa numerosità e la maggior cultura de' tempi, per cui i popoli non si lasciano così di leggeri commovere a maraviglia. Quello che or si diceva avvenuto negli altri popoli avvenne auche in quello di Roma. Non per altro metivo che per trastuliarsi i Romani antichi, quantunque laboriosissimi per natura e sempre occupati, si piacevano d'ascoltar ne' banchetti le lodi de' loro eroi, e di mordersi e burlarsi colle satire e co fescennini (1); e non per altro motivo che per l'ezio invalso a cagione della mutazione dello stato, della pubblica e privata ricchessa e della corrusione sorsero tanti poeti sotto il regno d'Augusto, e tanti e poi tanti nel secolo di cui qui si discorre. Ma se mai apparve manifesta la verità di quell' osservazione di Vellejo Patercolo che s'ebbe a riferire sul principio della precedente sesione (2), ella apparve ne' poeti e vegli oratori di questa età; perchè quanto essi furono più, tanto più corrappere le lettere cui coltivavano, sebbene questo avveniase non propriamente pel maggior loro numero, ma per le diverse cagioni che si dissero avere depravato il gusto letterario.

Come Orazio pià volte nel precedente periodo, così più volte in questo si lagna Giuvenale di quella immensa e molesta turba di poeti, che in Roma co' loro clamorosi recitamenti scuotevano e facevano scoppiare i platani e le colonne del palazzo di Frontone (3), e eon questa noja non davano tregua nè anche nel caldo affannoso del solleone (4). Questa frequenza di recitamenti che muove la bile allo stissoso satirico, riesce di soddisfazione al giavane Plinio, il quale non senza compiacenza scriva a un amico, che in certo anno v'avea avuto re-

- (1) Vedi il §. 17.
- (2) Vedi il 6. 93.
- (3) Juvenalis Satyr. I. v. 12.
- (4) Sat. 111. v. g.

citamenti di poeti quasi tutt' i giorni d'aprile (1). A conferma di queste concordi testimonianne si potrebbero ricordare non pochi che nel presente secolo di possia facean professione e si veggono nominati presso il Giraldi ed il Vossie e chi gli ha da que' loro libri copiati; ma risparmiando a' lettori questo inutile tedio si vuole invece osservare, come tre sembrano essere state le cause, per cui tánti e poi tanti si diedero in questa età a coltivare la poesia. Imperciocche in primo luogo tutti coloro che facevano studio dell'eloquenza attendevano come fu dimostrato in altro luogo (2) più o meuo anche alla poesia seguendo il costume degli oratori e degli nomini più illustri dello scorso pefiodo, i quali così usavano per pascere l'animo di alti e generosi concetti, per poter colla cura della sceltesza delle parole meglio conoscere e meglio e con più franchezza maneggiare la lingua, e per soddisfare al pubblico "il quale ne' discorsi esigeva certa poetica eleganza. . . al quale gusto accomodandosi i nostri oratori (quelli di questa età) resero più bello e più ornato il dire (3); " perciò come quelli della passata amavano gli oratori di questa età 66 di confermare le loro proposizioni coi passi di qualche poeta, come fossero opportune autorità (4); " perciò il giovane Plinio che aspirava alla fama di oratore si dilettava di far versi di ogni maniera (E). Quest' universale accoppiamento dello studio della poesia e della rettorica, l'ingenita e nasionale predilezione de'Romani per l'eloquensa e l'invalso sistema, per cui la gioventà venía posta a studiare poesia sotto i grammatici e poi passava ad imparare eloquenza nelle scuole dei retori (6), non furono senza manifesto influire nella poesia siccome verrà tra poco mostrato. A questa classe de' coltivatori o dilettanti di poesia, molto numerosa perchè comprendea tutti coloro che facean qualche studio di lettere, va poi aggiunta la ricordata turba de poeti di professione, dei quali sembrano essere state, per così dire, genitrici le scuole. Imperciocche avendo i grammatici incominciato a spiegare le leggi dei metri é del versi, e a insegnare le regole secondo cui credevano essere stati composti e doversi comporre i poemi: non pochi nella cognisione di queste confidando si accingevano con quel bel capitale a fare i poeti; e chi nol crede, si ricordi de' suoi maestri e della sua gioventà, e ricordandosene non esigerà lunga serie di prove. La tersa classe comprendeva i grandi ed i ricchi, i quali essendo tolto col principato il pubblico uso dell'eloquenza si davano a poetare e a filosofare per non saper altro che fare. Ora essendo i poeti per queste diverse cagioni così numerosi, e non essendo nessuno di essi riuscito a grande eccellenza, e l'età più che a quelli dello spirito inclinando a' piaceri del senso, non è maraviglia, se i poeti si dovevano ridurre a fare gli stufajnoti, i bauditori e i fornai (1), se 'l popole liberale di planso li lasclava morire di fame (2), se loro mancavano splendidi rimuneratori (3), quantunque Selejo Basso non fosse il solo che pe' enol versi conseguisse larghissimo premio (6).

pe' suoi versi conseguisse larghissimo premio (4). Lucano, il primo poeta che di questo secolo da noi si conosca, fu quello pur anche che sall tra' suoi contemperanei a maggiore celebrità, siccome provano le testimonianze e i gludisii, quantunque diversi , di Stazio (5), dell'autore de) dialogo degli eratori (6), di Quintiliane (7), di Giuvenele (8), di Marsiale, di Tacito, onde si può dire a giusta ragione ch'egli abbia in sè espresso il gusto dell'età sua. In lui immeaso lo studio quale in nomo disoccupato e di grandissimo ingegno, in lui lussureggiante la fantasia quale in tanta gioventit e tanta ricchessa (8), in lul evidente la brama di brillare per certa nuova vigoria, e anzi veemenza e arditezza di stile, e quella di piacere per esnberante facoadia. Come in tutt' i letterati di questa età crano grandi anche ne' poeti l'erudisione e lo studio; ma avendosi essi posto a modello i Greci della scuola di Alessandria si scorge, che ad imitazione di que maestri vogliono ostentar quanto sanno; che seguendo animosì quelle loro guide amano trarre argomenti greci e non s'assardano di por mano alle cose remane, siccome usarono Stazio, Valerio Flacco, Seneca il tragico, o se si mettone a cantare un argomento romano più lo maneggian da storici che non da poeti, come Lucano e Silio Italice; si scorge che negligono le belle e care patrie tradisioni e riempiono di favole greche i loro poemi ed i versi, siechè Giuvemale non fu per avventura il solo che ne avesse a restar nauseute (10). In melti sono evidenti gli sforzi di supplire in varii modi al difetto delle disposizioni naturali, in tutti evidente la ricercatezza del fasto oratorio alla loro età tanto gradito; per sacrificare al quale idolo dimentichi del soggetto del loro poema moltiplicane le descrisioni e in quelle si perdone e si piacciono in ampollose e gagliarde dicerie, sicchè o per una delle ricordate cagioni o per l'altra o per tutte appajono più che poeti retori che declamane in verse; e ne sen prora Lucano, Papinio Stasio, Silio Italico, Giuvenale e Seneca il tragico.

La storia particolare delle diverse maniere di poesia verrà in questo periodo esposta secondo i quattro ordini in cai ella fa esposta nel precedente; e come in quello anche in questo si darà principio dalla poesia didascallea,

<sup>(1)</sup> Fpistol. Lib. I. ep. 13.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 50.

<sup>(3)</sup> De caus. corr. eloy, 20.

<sup>14)</sup> Quintil. Instit. Lib. I. c. 14.

<sup>(5)</sup> Plin. Epist. Lib VII. sp. 9. Lib. IX. cp. 22.

<sup>(6)</sup> Vedi il §. 97.

<sup>(1)</sup> Juvenal. Sat. VII. v. 4.

<sup>(2)</sup> Ibid. v. 81.

<sup>(3)</sup> Ibid. v. 91.

<sup>(4)</sup> De caus. corr. eloq. 9.

<sup>(5)</sup> Silvar, Lib. 11. 7.

<sup>(6)</sup> De caus. corruptae eloq. 20.

<sup>(7)</sup> Institut, Lib. X. c. 1.

<sup>(8)</sup> Sat. VII. v. 79.

<sup>(9)</sup> Juvenal, loco cit.

<sup>(10)</sup> Sal. 1. v. 4. seq.

## ORDINE PRIMO.

#### Pessia didascalisa.

6. 102. a. Possia satirica o morale.

PERSIO, GIUYENALS, SENECA, PRIROMO ARBITRO, SULPIRIA.

Dove s'ebbe a parlare della poesia didascalica in generale (1) si faceva osservare, come i Romani pel carattere tutto pratico e severo erano in essa riusciti a superare i Greci loro maestri, perchè meglio di quelli la seppero indirissare al vero suo scopo applicandola a costumi e ad altre utilità della vita. Queste disposizioni nazionali congiunte a certa naturale giovialità fecere tra essi uascer la satira (2), dove i Greci meno costumati e men ritenuti colla loro comedia antica e colla media non tanto miravano a castigare il visio, come piuttosto a siogare il capriccio sfersando e schernendo i visiosi con libertà efrenatissima; e quando dalla crescente civiltà e dalle leggi furono costretti a moderarsi, parvero meila comedia nuova pon correggere il visio, ma volerlo e scusare e rendere meno abbominevole e brutto. I Romani erano, come in altre parti, molto diversi dai Greci anche in questa; imperciocchè cotante era tra essi universale e così profondamente radicate l'abborrimento del vizio, e tanto impero aveva nel popolo la pubblica opinione, che il governo de' costumi fu in quella libera repubblica commesse a due uomini cen altissimo arbitrio di punire sensa precesso i cittadini anche più illustri che avessero contre i costumi peccato. Per ciò solo in una tale città era possibile che sorgesse e tanto piacosse un Lucilio, e che dopatolto il magistrato de' Censeri i poeti si arregassero di tenerne il luogo con gran favore del popolo. E l'avere il ricordato poeta e dopo di lai Orasio e Persio e Giuvenale e alcun altro piaciuto ognano all'età sua, e i due più antichi anche a quelle che vennero appresso, e l'essere in queste andata fuor d'uso la buona satira e vera, ci è prova, che per l'eccellensa delle romane istituzioni i secoli corrotti che non erano molto rimeti dagli antichi avevano inttavia pei costumi certo ingenito sentimento di riverenza, a che appunto per la mancansa di questo i tralignati Romani degli ultimi secoli e i popoli odierni non videro se non pasquinate o imitasioni più o meno felici delle satire di que latiui che in questo genere farone sommi,

Quantinique rispetto alle altre assai breve, fu questa età come di altri poeti molto feraco anche di poeti satirici; imperciocchè oltre Seneca e Per-

sio e Giuvenale e la Sulpisia e Petronio Arbitra. di cui pessediame le opere, si ricordane in ess GIULIO FLORO (1), SILIO (2), MANLIO VOPISCO (3) e ANNEO CORNUTO E GAVIO BASSO E TUCCA E LENIO E siunio auro e forse alcun altre (4). A giudicare di essi da quelli che da noi si conoscono si scorge evidente l'influenza che in essi ebbe il lor socolo, come evidente la ebbero le loro età in Lucilio ed Orasio, e come tatte l' hanno più o mene in tutt' i letterati, ma in particolare ne' poeti e negli oratori; i quali, perchè più ambiscon la lode, più si studiano di piacere a chi li legge o gli ascolta, e perciò più sono facili a traviare dal rette sentiere. Troppo essendo pochi e brevi i frammenti che abbism di Lucilio non si può parlare con sicurezza del suo genio e del gusto; ma da essi e dalle testimonianse degli antichi e in ispecie da quella già riferite di Cicerone (5) s'intende che egli piacque cotanto, perchè il suo dire, sebbene ancor rozzo alquanto ed agreste, era franco e piacevole e insieme forzuto. Del genio e del gusto di Orazio parlan chiaro le satire sue (6), e come questo era diverso perchè de' due poeti era diversa l'età; così da quello di Orazio appare diverso quello di Giuvenale e di Persio non forse tanto per la diversità degli ingegni del gusto letterario del loro secolo, come per la diversità de' costumi e de tempi. La corrusione, che a gran passi si insinuava e si estendeva sotto il regno d'Augusto, era cresciuta a dismisura sotto i vinionissimi e tirannici suoi successori, e gli animi sprofondati in ogni malvagità e nella più vile bassessa e nei piaceri più sozzi erano sordi a' semplici e urbani modi e ai sali e alle ironie di Orasio; per la qual cosa i poeti sdegnati per le infande enormità che vedevano e pieni di generoso corruccio pres ro ad usare armi più gagliarde centro il vizio fatto gigante, e l'assalirono coll'austera severità della Stoa, coll'amaro sarcasmo e con quella vecmea. sa declamatoria che cotanto piaceva e s'insegnava nelle scuole de' retori.

#### Perelo.

Auto PERSIO FLACCO (7) nacque secondo un'antica sua vita l'anno 34 dell'era volgare in Vol-

<sup>(1)</sup> Porphyrius ad Horat. Epist. Lib. I. ep. 3.

<sup>(2)</sup> Scholiast. Invenalis ad Sat. 1. v. 20.

<sup>(3)</sup> Statius Sylvarum Lib. I. 3.

<sup>(4)</sup> Vodine le notizie preseo il Casanbon, de Salyrica poesi, a preseo il Boxhorn, poetae salyr, latini.

<sup>(5)</sup> Vodi il 9. 52 in Lucilio.

<sup>(6) §. 63</sup> in Orașio.

<sup>(7)</sup> Vodi Vita Persii ap. Suetonium.

<sup>(1)</sup> Fodi il §. B1.

<sup>(2)</sup> Fedi i \$6. 17 e 52.

terra di chiara famiglia, e mort in età di non più che trent'anni. Venuto a Roma v'ebbe eccellenti maestri e nelle lettere e nella filosofia, e ancor giovinetto diversi poemi compose che dall'amicissimo suo Anneo Cornuto, di cui era stato discepolo nella filosofia stoica, forono alla sua morte dati alle fiamme, sicchè solo ne restò un libro che contiene sei satire; il quale, comunque piccolo, ad acquistare " molto di vera gloria ,, gli valse (1). Persio, che fu di santi costumi e siccome sembra di umore tetre e malinconico si seuti dalla lettura delle satire di Lucilio mosso a scriver le sue, in cui riprende con forsa e gravità i visii de tempi suoi usando nelle espressioni modestia e ritenutessa maggiore che non gli altri scrittori di tale argomento. Queste satire sommamente lodate da' coe tanei (2º nol sono concordemente da tuttº i moderni; perchè piene d'allusioni a persone e cose ed usi a noi non ben conosciati riescono malgrado la diligeaza de' commentatori oscure e difficili; alla quale oscurità contribuisce in parte il poeta medesimo con l'affettata brevità, la spessessa di luoghi comuni e sentenze filosofiche, le non poche elissi e le ardite metafore. Egli ha per altro anche oggi parziali ammiratori ; perchè non è sensa merito, e alcuni nomini amano d'affaticare gli ingegni; chi non è di tal gusto non condannerà così a dirittura San Girolamo, di cui si racconta, che non petendo intendere Persio il gettasse alle fiamme dicendo: se non vuoi essere inteso, non hai ad essere letto. Persio e Giavenale ci fanno vedere, che di questa età la satira altro non era se non un piccolo trattato morale in verso, avvivato qui e qua da brevi descrizioni e sparso di sentense, e frequenti e forti tirate declamatorio.

#### Giuvenale.

DECIMO GIUNIO GIUVENALE (3), noto verso l'anno 40 in Aquine, figlio essendo od allievo d'un ricco liberto s'esercitò gran tempo secondo il costame di quell'età nella declamazione, sensa pero mai attendere a fare alcun uso dell' eloquensa nel foro; ma da quello che gli avvenne sul fine della vita si può forse intendere ch'ei lasciasse il foro per seguire la carriera dell'armi. Incominciò, per quanto narra l'antico scrittore della sua vita, a comper delle satire nell'età di quaranta anni, e diverse ne scrisse, di cui ne abbiamo ancor quindici o secondo altri sedici, perchè l'ulti. ma non si vuole da tutti di lui. Giuvenale, per non incappare in guai, non pubblico per gran tempo nè mai recito questi poemi; il fece sugli ottant'anni, e ne fu castigato da Adriano; il quale credendosi punto da lui gli confer\ il comando di una coorte e lo confinò nell'estremità dell' Egitto, dove non melto appresso morà l'anno 121 dell'era

volgare. È Giuvenale molto più chiaro di Persio. e tanto lungi da mancare di forsa, che v' ha chi appunto per questo inclina ad accordargli il principato nella satira latina; ma se vuolsi por mente, che a questa specie di poesia meglio conviene la piccante grasia del sale che non l'ostico amarore del fiele: s'avrà a dire co' più, che Giuvenale è un retore il quale con animosa libertà a foggia di sonoro tragico declama contro le passie e i visii de' suoi contemporanei, o ad assomigliarlo a un pittore che carica i suoi quadri di tratti cotanto risentiti e d'un colorito di soventi così vivo e gagliardo, da non poter piacere a chi ama una magiera che abbia la naturale semplicità della grazia, Bella e viva molto e per la moltiplicità degli oggetti completa è la pittura che Ginvenale ci offre della perduta e sciagurata vita de' vari ordini del popolo romano, copiose nelle sue satire le notizie letterarie, corretta molto la lingua.

Appartengono agli scrittori satirici e perciò si vogliono riferire a questo lango Seneca il filosofo e Petronio Arbitro. Di sansca si ha uno scherzo mella morte dell' Imperatore Claudio, componimenta alla foggia delle satire menippee misto di prosa e di verso, in cui egli non sensa brio e senza grazia, ma nel modo il più sanguinoso e pungente lacera quel medesimo Principe, a cui in altra opera (1) aveva con sì esagerale lodi adulato da chiamarlo non meno d'un Dio per la salute di Roma disceso dai cielo.

Di PETRONIO ARBITRO è incerto e '1 pronome e la patria e poco certa l'età, la quale da pià si pone nel regno di Nerone, da alcuno verso quello degli Antonini e da altri ancora più tardo. Inclinano molti a credere ch' egli sia quel Petronio Arbitre che si ricorda da Tacito a' tempi di Nerone (2) siccome uomo dato a' piaceri ed al lusso, ma insieme allo studio e capace di fatiche e occupazioni anche serie. Fu maestro e direttore dei piaceri dell'Imperatore, e ne conseguì il consolato e'l governo della Bitinia, nel quale mostrò vigore e destressa; mort del 67 facendosi aprire le vene quando per l'arti dell'invido prefetto del pretorio Tigellino conobbe di non-potere evitare la morte, che gli si destinava dal crudele principe a cui aveva servito. Di lui, o di qualche altro Petronio Arbitro che non si conosce abbiamo in un libro che porta il titolo di Satirico parecchi frammenti di prosa e alcuni anche di verso, tra cui quello delle guerre civili si può chiamare felice. Lo stile di questo libro non manca in alcuni luoghi di grazia, ma riesce in altri barbaro e oscuro, siechè non si può intendere nè anche dopo le fatiche de' più valenti filologi. Esso contiene poi cotante e sozzare e laidezse, che se non portasse in fronte quel titolo, si potrebbe per avventura dubitare, se chi lo scrisse si piacesse in cose basse ed oscene o volesse dipingere i corruttissimi costumi de' tempi suoi; a tal che indegno sembra d'un nomo che meritò

<sup>(1)</sup> Quintil. Instit. orat. Lib. X. c. 1.
(2) Idem loco cit. Martialis Epigr, Lib. IV.

<sup>(3)</sup> Vita Juvenalis ap. Sueton.

<sup>(1)</sup> De consolat. ad Polyb. c. 34. 32. 33.

<sup>(3)</sup> Annal, Lib. XVI. 18.

Tiballo.

in alcun mode gli elogi di Tacito, e si può creder fattura d'un qualche scioperato, a cui ne fu suggerita l'idea da quello storico, dove racconta, avere Petronio prima di morire descritto e sotto il suo sigillo mandato a Nerone la storia stomaccea de' suoi turpi piaceri (1).

Va ricordata a questo luogo una matrona di nome sulfizza moglie di Caleno che fu anch'egli poeta, la quale è delle poche poetesse latine, di cui sia a noi pervennto alcan che. Di lei abbiamo una satira in settanta versi contro l'Imperator Domisiano quando egli cacciò di Roma i filosofi, la quale malamente fu da alcani attribuita a Giuvenale e da altri ancor più male ad Ausonio. Parla di questa donna e de' suoi versi con molta lode Marsiale (a): e d'averla ella ben meritata sia prova, che non mancò chi a lei ed al marito ascrivense le elegie che formano il quarto libro del doloissimo

# 6. 103. b. Poesia scientifica e c. poesia descrittiva-

La poesia scientifica e la descrittiva, che si riferiscono a questo primo ordine e nel terso periodo vennero separate, qui si riducono entrambi in un solo paragrafo; perchè quanto il presente secolo sembro dilettarsi della satira, dell'epopea e della lirica, in cui si poteva abbandonare alla foga della declamazione ed alio siancio ed al lusso della fantasia: tanto parve poco curare queste due specie, le quali esigono certa maturità e sobrietà e aggiustatezza d'ingegno. Per questo motivo, e perchè Germanico e Manilio, i quali composero i loro poemi regnante Augusto, furono già ricordati (3). di ben pochi scrittori di questo genere si trova memoria, e di non più che tre o forse quattro sono a noi pervenute le opere, e anche queste piccole quanto alla mole e non molto grandi per merito.

LUCIO GIUNIO MODERATO COLUMELLA, di cui si dirà in altro luogo, inserì nel suo trattato delle cose rustiche un libro in versi esametri sulla coltivazione degli orti quasi in sapplimento a Virgilio che nelle Georgiche non aveva trattato di quella maleria (4)1 Questi suoi versi, sebbene non hanno lo spirito poetico di quelli del cigao di Manteva, sono però dolci, facili e piani, e quel libro è

condotto colla medesima diligenza e colla stessa puressa di lingua che gli altri.

Si pub creder vissulo solto Nerva o Trajano um africano per nome TERREJANO MAURO, il quale imdirissò al figliuolo ed al genero un trattato diviso in quattro libri, ne' quali in versi di vario metro parla dello lettere, delle sillabe, de'piedi e dei metri con elegante stile e tal grazia da rendere non inameno e anzi dilettevole un argomento in sè arido molto e nojoso. Gran credito dovette godere questo poeta presso i grammatici della sequente età, perchè da tutti essi si vede citato di frequente e con lode.

frequente e con lode.

A questi due si potrebbe aggiugnere il grammatico vicentino q. RERRIO FARRIO FALEMORE, se 'l poemetto dei pesi e delle misure, il quale a lui comunemente si ascrive e nelle più recenti edizioni dai cento e sessantatre versi fu cresciuto fino ai dugento e otto, fosse effettivamente di lui e non piuttosto di Paraciano, a cui il concorde giudizio degli edierni filologi le attribuisce.

# c. Poesia descrittiva. Un solo è'l poeta che si possa in qualche mo-

do ridurre alla poesia descrittiva. Fu tra' poeti di

quest'ordine nel precedente periodo (1) ricordate

Cornelio Severo siccome autore d'un poemette di scicento e quaranta versi sull' Etna. Questo sulla sede di Donato che ne parla nella sua vita di Virgilie fu a lungo attribuito a quel sovrano poeta, finche Ginseppe Scaligero trovando in una lettera di Seneca (2), che un Cornelio Severo aveva composto un poema sopra quel mente, a lui lo attribul; e così sulla sua autorità si credette fin quasi a questi nitimi tempi, in cui due letterati tedeschi (3) mostrando, che lo scrittore dell'Etna doveva aver vissuto regnanti Claudio e Nerone, siccome tra altri prova il passo v. 290, ne fecero astore quel Lucilio, che fu procuratore della Sicilia ed amico di Seneca, e a cui da questo filosofo farono intitolate diverse opere. Questo poemette contiene alcune belle e vive descrizioni de' sorprendenti fenomini di quel famoso monte e dimostra, che chi lo compose seguiva nella fisica la filosofia d' Epicaro.

<sup>(1)</sup> Tacitus ibid. 20. extremo.

<sup>(2)</sup> Epigr. L. X. ep. 35.

<sup>(3)</sup> Vedi il 6. 53.

<sup>(4)</sup> Praef. in Lib. X.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 53.

<sup>(2)</sup> Epistol. 79.

<sup>(3)</sup> Wernsdorf. Poetae lat. minores T. IV. init. Feder. Jacob Elnam. ed. et recens. Lips. 1826.

# ORDINE SECONDO.

6. 104. Poesia lirica.

## a. Poesia lirica propriamente detta.

Melti dovettero esser gli uomini che in questa età amarono di esercitarsi ne' tre generi di poesia di cui si discorre in questo paragrafo, perchè a ciò gli invitava e l'invalso sistema di educazione, e l'ozio a cui erano ridotti gli studii, e 'l diletto che della poesia prendevano o mostravano di prendere i grandi, e'l desiderio e la necessità in cui erano molti poeti di procacciarsi pretezione e favore, o di venire e crescere in fama; al quale ogzetto serviva egregiamente la stessa brevità dei componimenti di questa maniera, per cui abbandonandosi al subite impete dell'estre petevano in varie occasioni sonsa lunga fatica far mostra della facilità della vena e della felicità dell'ingegno, e coll'officiosa prontessa delle lodi o del compianto o coil'urbanità delle lepidesse acquistare riputasione e buscarsi fors' anche qualche denaro. Ma quantunque per queste ragioni molto numerosi dovessero essere i poeti di questo ordine e di non pochi in effetto si trovi qualche memoria: nei di quanto si compose da' più von conosciam nulla affatte, d'alcuni pochissimi abbiam qualche scarso frammento nelle raccolte degli antichi poeti latini, e sole di une sone a noi pervenute complete le opere.

Parecchi sono i poeti che dietro le testimonianse de'lore coctanci si possono annoverare tra' lirici, de' quali si vuolo far qualche couno, onde ne appaja se non il gusto almeno la tendenza degli studii di questo secolo; e primo è l'Imperatore TInzzio, il quale avendo coltivato la poesia in gioventà apparterrebbe rigoresamente parlando al terso periodo, a cui si riferirono Germanico, Fedro e Manilio sebbene sul principio del periodo presente ancora vivessero. Di Tiberio si ricorda oltre alcuna altra cosa greca e latina una poesia lirica nella morte di L. Cesare figliuolo d'Agrippa che era state adoltate d'Augusto (I). CESIO BASSO Viene da Quintiliano anneverato tra' lirici, ma riputato inferiore a quelli che del suo tempo vivevano, e di cui egli per tale ragione non ha registrato i nomi (2); questi mort in quell'erazione del Vesuvio in cui ebbe a morir Plinio il vecchio (3). Non di molto pesteriore a questo è SALEJO BASIO TRIMmentate da Quintiliano (4), da Giuvenale (5), e dall' autore del dialogo degli oratori, il quale nel

giudicarne tanto dissente da Quintiliano che non dubita di chiamarlo poeta perfettissimo (1); fu questi quel Basso, alla cui povertà così generosamente sovvenne l'Imperatore Vespasiano (2). Fecondo molto sembra essere stato l'ingegno di AULO surrimo suveno, il quale in diversi piccoli compenimenti cantò le delisie della vita campestre e le fatiche degli agricoltori, e in metro novello descrisse una villa ch' ei possedea ne' Falisci (3). ARRUREIO STELLA viene da Marziale lodato ed anteposto a Catulio (4); egli vien pur lodato da Stazio che gli intitolò alcune delle sue selve. Molti contemporanei ed amici di Plinio il giovane, che di poesia si dilettò egli medesimo (5), vengono da lui nelle sue lettere rammentati con lode siccome poeti, non perchè ne facessero professione, ma perchè ora tentavano qualche ode, ora sfogavano una passione in un'elegia, e ora scherzavano in qualche epigramma. Vanno tra questi vesteleto SPURIMMA (6), LUCIO PASSIENO PAOLO (7), POMPEO SATURNINO (8), OTTAVIO (9), ARRIO ANTONINO che fu avelo materno dell' Imperatore Antonino Pio (10). A questi si potrebbero aggiugnere ALFIO AVITO e suttimio Afro, di cui parla Terensiano Mauro, SERRARRO di cei Giuvenale, e altri i cui nomi si leggono presso altri scrittori; ma bastando allo scopo di questo libro quelli che furono annoverati fin qui, si passerà a ricordare l'unico poeta di questo genere, di cui sono a noi pervenute le

Questo è PUBLIO PAPIRIO STAZIO, del quale s'avrà a parlare nell'ordine terzo. Di lui abbiamo sotto nome di Selve ciuque libri in cui si trovano trentadue componimenti, che si possono ridurre alla poesia lirica, e i più de' quali sono in esametri, gli altri in metri diversi. Stasio che aveva la felicità di cantare improvviso dettò questi canti in varie occasioni; e siccome perciò non vi poteva molto spender di tempo o di soverchia cura o di studio, elle ci offrono molta naturalezza e spontanettà, e non riescono per quell'esuberanza di parole o per quella ricchezza e quel lasso di erudisione e di fantasia, che non finiscono di piacere nella Tebeide e nell'Achilleide.

- (1) Suetonius Diberio c. 70.
- (2) Institution. Lib. X. c. I.
- (3) Schol. Persil Sat. VI. 1.
- (4) Loco cit.
- (5) Salyra VII. v. 8.

- (1) De caus. corruptae eloq. 5.
- (2) Idem 9.
- (3) Fide Burmann. ad Anthol. lat. L. I. ep. 27.
- (4) Epigrammat. Lib. I. ep. 7.
- (5) Epist. Lib. IV. ep. 14. Lib. VII. ep. 9. Lib. IX. ep. 22.
  - (6) Ibidem Lib. III. ep. 1.
  - (7) Ibid. Lib. VI. ep. 15. Lib. IX. 22.
  - (8) Ibid. Lib. I. ep. 16.
  - (9) Ibid. Lib. II. ep. 10.
  - (10) Ibid. Lib. IV. ep. 3. 17. Lib. V. ep. 10.

## b. L' elegia.

Sebbene la fama da Tibullo, da Properzio ed Ovidio acquiatata nell'elegia dovesse invitare non pochi poeti di questa età a seguitare le loro pedate, e per molte ragioni parrebbe doversi credere che non pochi in effetto il tentassero: nen si vede che alcuno il facesse con qualche successo; onde Quintiliano, il quale scrisse dopo la metà ansi verso la fine del presente periodo, e parla di tanti presatori e poeti posteriori ad Augusto, nessun poeta elegiaco ricorda fuor di que' tre (1). Ma non solo nessuno coltivò questo genere di poesia con successo, che anzi a osservare, come malgrado la diligenza degli eruditi non si possono in questa classe riferire con sicurezza se non ben pochi poeti oltre quel Lucio PASSIENO PAOLO poco fa ricordato tra' lirici e gli ignoti autori degli epitafii di M. Lucejo e di Claudia Omonea che si leggono nelle raccolte degli antichi poeti: egli sembra che la presente età non inclinasse ad esercitarsi in questo genere di poesia. Chi volesse di questo curioso fenomeno letterario indagare le cause, le potrebbe per avventura trovare nel gusto del secolo, che in ogni cosa amava cert' enfasi e più che la semplice e vera grandezza una certa artifiziata gonfiezza, e un'aria di novità, per cui tutto quello rifuggendo che aveva del naturale e del proprio (2) sol parea soddisfarsi e piacersi del veemente, del ricercato e del concettoso; al qual gueto non poteva garbare la molle, la semplice, l'affettuosa elegia. Ma lasciando a chi n'ha più di osio più lunghe ricerche sopra questo argomento, si passerà a ragionare dell'ultimo de'tre generi che si ridussero in questo paragrafo.

## c. L'epigramma.

I Romani mostrarono anche nella prisca povertà e nella rossessa, e in messo alle continue fatiche dell'agricoltura e dell'armi e in messo alle incessanti brighe dell' irrequieta ambizione una naturale inclinazione allo scherzo, al riso ed alla censura, e amarono di sfogar l'allegro umore o'l capriccio colla licensa fescennina e cogli alterni motti delle lor sature. A misura che vennero dirossando e coltivando le lettere incominciarono ad usare versi meno inconditi e più regolati, e ad esporre in questi i lor sentimenti o'l giudizio intorno le cose, le persone e gli avvenimenti che alla giornata più li colpivano; e sebbene v'adoperassero i metri che solevano i Greci, chi vortà confrontare l'antologia di questi cella latina vedrà, come auche nelle piccolesse poetiche si distingua il gusto e'l carattere delle due genti. Oltre due piccole raccolte Catalecta Virgilii e Priapeia, che ne fecero gli antichi grammatici, noi per la cura di Giuseppe Scaligero, di Filippo Pitheo, di Gaspare Barthie, di Tommaso Munkero, di Teodoro Almeloven e in particolare per la diligensa di Burmanno il giovane, possediamo delle ampie collezioni di piccoli componimenti poetici, i quali sensa comprendervi quelli di argomento cristiano ascendono presso a mille e cinquecento e forse anche a più, e a incemiaciare dalla più antica età letteraria di Roma, dal tempo in cui gli offesi Metelli si dicono avere fatto risposta all' insulto di Nevio, giungono fin quasi agli ultimi anni del suo impero. E se possibile fosse di conoscere l'età e gli autori di tutti essi e di disporli con sicuressa secondo l'ordine de' tempi: avremmo in queste raccolte, ma in ispecie in quella del Burmanno più doviziosa delle altre, un breve e non inameno prospetto del successivo sviluppo del perfesionamente e della decadeusa della lingua e del gusto latino. Molti, come si può credere in tanto studio delle lettere, dovettero esser gli nomini, a cui in varie occasioni ebbe a sfuggir dalla bocca o dalla penna qualche breve componimento poetico; e mobi debbono essere gli autori di cui si leggono i versi nelle citate raccolte. D'alcuni si conosceno i nomi, e tra questi si vedono quelli di Nevio, di Ennio, di Pacuvio, di Porcio Licinio, di Lucio Pomponto e d'alcua altro che appartiene al secondo periodo. Di scrittori che visser nel terso vengono riferiti i due Ciceroni Marco e Quinto, C. Giulio Cesare, l'Imperatore Augusto, Germa Cesare, Mecenate, Asinio Gallo Salonino figliani di Pollione, Cornelio Gallo, Catulle, Virgilio, Laurea Tullio, Licinio Calvo, Lucio Manilio, Cornelio Severo, Domisio Marso, Cassio da Parma, Quinto Lutasio Catulo, L. Valerio Edituo, P. Lucilio, M. Terensio Varrone, Elvio Cinna, C. Ticida, L. Giulio Calido o Calidio e forse ancora alcan altre-Tra questi poeti tre ne vengono per particolare venustà esaltati da un grammatico che scrisse sul cominciar del seguente periodo, e sono Porcio Licinio, Lutasio Catulo e Valerio Edituo, a di cai egli non crede potersi tra' Greci e Latini nalla trovare di più elegante, di più grazieso, di più palito e conciso (1). " Di altri parecchi che di simili componimenti si dilettareno nulla si è conservato, siccome di Cornificio lodato da Ovidio (2), dl M. Terensio Varrone, di T. Pompenio Attico, di cui si legge che'l primo compose gli elogi di non meno che settecento, e'il secondo non si sa di quanti nomini illustri per sapere e per gesta (3).

Come molti mei secondo e nel terso periodo, si vedono per la felicità in simili componimenti ledati parecehi anche in questa, e tra essi si vegliono ricordare l'Imperatore Tiberio, Lentulo Getalico, Alfio Flavo che si può credere essere quell'Alfio Avito rammentato tra'lirici, il filosofo Seneca, Sensio Augurino, Veconio Vittore, Arrio Actonino, Plinio il giovine ed altri.

Gli antichi a tutte queste brevi poesie davano il nome di epigrammi, il quale dal proprio signifi-

<sup>(1)</sup> Instit. orator. Lib. X. cap. t.
(2) Quintilianus Praef. in Lib. VIII. Vedi anche

<sup>11 6. 97.</sup> 

<sup>(1)</sup> Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. XIX. c. g.

<sup>(2)</sup> Tristium Lib. 11. v. 436.

<sup>(3)</sup> Vedi i \$6. 82. e 86.

cato, di fecrizioni da apporsi a una statua, a un monumento a checche sia, fu da essi trasportato a significare un piecolo componimento, in cui un poeta dà sfogo a un seutimento o sviluppa un concetto, finchè verso la metà di questo periodo

M. VALERIO MARZIALE Venne a ristringere questo nome generico a certe piccole poesie di vario argomento, le quali tenendo per qualche tempo il lettore sospeso contengono nella chiusa un friszo, un sale, una lepidezza, un bel motto che inaspettatamente ne cresca la grazia e'l sapore. Con ciò egli diede a tali componimenti maggiore vivezza, ma gli addusse, e lo mostro più volte egli stesso, al pericolo di scostarsi dal vero buon gusto. Nacque Marziale l'anno 40 dell'era volgare in Bilbili città dell' (spania tarraconese e dell'età di ventun anno si condusse a Roma, dove per certa naturale piacevolessa e l'ingegno pronto, vivace e faceto, che in ogni cosa e persona, in ogni azione, ogni detto trovava materia a' suoi versi facili, mordaci e piccanti, venne in non piccola fama, e con essa non senza lodi e adalazione s' insinuò nella grazia de' figlicoli di Vespasiano, da' quali conseguì la dignità di cavaliere, di tribuno ed altri favori (1). Dopo aver qui soggiornato da trentacinque anni si ricondusse alla patria dove sposatosi a una ricca donna di nome Marcella morì verso l'anno 100 ovvero 101. Si hanno di lui in quattordici libri ben mille e einquecente epigrammi, i quali ci fanno ammirare la stupenda fecondità del suo ingegno e la facilità della vena, e ci offrono una viva e minuta pittura de costumi di quella età; e non è quindi a maravigliarsi, se per essere a noi intieramente sconosciute le persone, di cui si parla, e sconosciuti gli avvenimenti, le mode, gli usi, a cni molte volte si allude, se per essere di questi epigrammi tanta la copia non tutti ci appajono di merito uguale; massimamente che v' ha luogo di credere che non pochi venisero fatti a richiesta altrui (1), ed alcuni forse anche all'improvvise. Quantunque si voglia usar di rigore in giudicare de versi di questo poeta, nesuno sembra averne meglio giudicato di lui medesimo, il quale candidamente ne scrisse

4 Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura (2). 33

Il che in effetto è verissimo, perchè molti sono acuti e ingegnosi, pieni di grazia e di sale, molti veramente mediocri, molti pel soverchio raffinamento o pei gisochi di parole freddi e cattivi, molti per le oscenità scurrili e impadenti. Va con questi di Marziele un libre di epigrammi sugli spettacoli che si conosce non essere di lui solo, ma di varii scrittori.

#### ORDINE TERZO.

6. 105. Poesia epica.

Come in tatt' i tempi presso i popoli tatti farono anche presso i Latini non pochi i poeti, i quali innamorati della sovrana bellessa della poesia eroica e lusingati dal plauso che vedevano fare a Omero e Virgilio si attentarone di dar fiato all'epica tromba; e di quattro che animosi si avventurarono a così ardno cimento si ha a pariare in questo periodo. Due di essi amarono, siccome avevan fatto altri parecchi, di prendere il loro soggetto della patria istoria, due trarlo dalla greca mitologia. Ha la prima maniera grandi attrattive, ma insieme grandissime difficultà. Il poeta, che penetrato dall'importanza politica d'un grande avvenimento si accinge tatto ardente di patrio amore a cantario, è costretto a rinausiare ad ogni finzione, la quale ne' tempi, nelle persone o nei fatti contrasti alla storica verità, e viene ad escludere dal suo poema molte di quelle bellezze, di cui la creatrice fantasia lo potrebbe arricchire e avvivare. Oltre di che; siccome la verità istorica è produttrice di tutt'altre dilette che la finzione poetica e parla all'intelletto mentre l'altra investe il sentimento ed il cuore: si vede che due cese cesì disparate non si pessono a

meno d'una felicissima scelta e d'una condotta molto giudiziosa bene accoppiare. Questa è la cagione, per cui i poeti storici o debbono riuscire freddi e languidi narratori, o animare i lor canti con immensi sforsi d'ingegno; i quali oltre che traggono seco il pericolo di fare abbandonare la via segnata dalla natura, in poesia mai non conducono là, dove chi gli adopera si propone di giugnere; e Lucano e Silio Italice offron la prova dell'una e dell'altra assersione.

#### Luceno.

M. ANNO LUCANO, nato l'anno 38 d'un fratello del fisosofo Seneca, venne secondo un' autica sua vita condetto da Cordora a Boma in età di otto mesi, e passò i brevi suoi giorni in questa città. Allevato con somma cura sotto gli occhi del zio per esso s' insinuò nell'amicixia e famigliarità del giovinetto Imperatore Nerone e ne conseguì l'onque della questura avanti il tempo prescritto. La fama precoce ch' egli acquistò con diverse opere di verso e di prosa fu sventuratamente cagione di sua rovina; perchò l'Imperatore, il quale si piccara di poesia, invidiandogli cotanta gioria il trafisse nella

<sup>(1)</sup> Epigramm, Lib. XI. epigr. 43.

<sup>(2)</sup> Lib. 1. epigr. 17.

<sup>(1)</sup> Epigr. Lib 111. ep 94.

parte più viva del cuore, quando sotto frivelo pretesto gli interruppe una pubblica recitasione e quando gli fece divieto di divulgare i suoi versi (I). Lo sdegnato poeta non contento di fare di questo offese qualche mordace risentimento si lasciò strascinare a prender parte a una congiura contre il potente offensore. Fu imprigionato ed abbe sulla lusinga dell'impunità così poca fermessa e cotanta empietà da indicare tra' complici la madre medesima (2). Non gli valse però tal debolessa a sottrario alla temuta morte, ma solo a ottenere di sceglierne il modo. Fecesi aprire le vene, e ostentando, allorchè più non poteva sperare, quella costanza che non seppe conservare quando il pericolo era ancora dubbioso, spirò ia età di soli ventisette anni recitando alcani versi, in cui aveva descritto un guerriero che morivasi esangue (3). Molte e varie opere si veggono ricordate di Lucano che tutte sono perite fuorche la Farsalta, in cui in dieci libri si canta la guerra civile di Cesare e di Pompeo dal primo principio fino all' assedio della città di Alessandria, Giustiosime sono le critiche che si fanno di queste poema; ma non sembrano verso il poeta giusti o almeno equi tutt' i censeri. Imperciocchè, a dire in primo luogo dell'argomento della Parsalia, e senza farne l'apologia e senza volerla lodare, egli sembra che nel giudicarne non ci abbiamo a rappresentarne l'autore siccome nomo di fermo giudisio e di gusto formato, ma sibbene come un poeta giovinetto e romano, che pieno avea il petto de' severi precetti degli stoici, pieno il capo delle pompose declamazioni delle scuole, che ancora incorrotto o almeno non depravate vivea nella città e alla corte più viziosa, che per molte relazioni di testimonii ancora viventi conosceva l'aspro governo che della povera Roma avean fatto Tiberio e Caligola e chi la resse per l'imbecille Claudio. Così facendo più non ci recherà maraviglia, che a quell'animo forte e candido insieme si offerisse qual degno soggetto d'un'epopea la caduta della repubblica, e che Pompeo e Cesare e Bruto e Catone gli apparisser più grandi dei più grandi eroi delle favole. Perciò poi che appartiene alla condotta del poema; chi considera la vastità del suo ingegno e " l'ardente ed impetuosa fantasia (4) concederà di leggeri, che s' ei non fosse stato rapito prima ancora di giugnere al fiore degli anni, noi non avremmo la Parsalia quale l'abbiamo. La lima n' avrebbe levato quelle che v' ha di oscaro e di duro nell'elocusione, e di poco curato nei versi, e l'età più matura avrebbe raddolcito quello che per essere sforsato o troppe gagliardo ci offende, e mutato quello che sa " dell'oratore (5),, o se si voglia del retore. Lucano

(1) Tacitus Annal. Lib. XVI. c. 49. Dio. Cassius Lib. LXII. Vita Lucani ap. Sueton.

appare " grande ne' sentimenti (11, ,, nelle similitudini felice creatore, nel dipingere gli nomini fiero, risoluto, profondo, nelle orazioni eloquentissimo. Il suo poema spira generosa nobiltà, e così ardente amore di libertà e di virtù, che se chi lo dettò non fosse premorto a Nerone o avesse avuto la ventura di vivere sotto altri Principi, in lnogo delle bugiarde lodi date a quell' indegno erede della potenza di Cesare vi si ammirerebbe qualche non immaginata bellessa, che per la prematura morte del poeta non vi potè essere accolta.

Come la moltitudine de' manoscritti della Parsalia e le lodi che le si vedono attribuite dime strano, quanto essa venisse ne' secoli appresso letta e ammirata: così la rarità di quelli del poeta che segue e'l silenzio, sotto cui fuor d' un selo (2) lo passano per tredici secoli gli scrittori che vissero dopo di lui, ci fanno vedere, che gli anti chi nol tennero in pregio maggiore di quello che da noi si faccia oggidh.

## "Silio Italico.

CAJO O PUBLIO SILIO ITALISO, di cui si banno alcune peche notisie presso il giovane Plinio (3) e Marsiale (4), era possessore di ampia fortuna e delle lettere e delle belle arti amantissimo. Accoppiò allo studio della poesia quello dell'eloquenza proponendosi siccome modelli Cicerone e Virgilio. cui ebbe in venerazione particolare e grandissima. Sah al consolato l'anno 68 in cui fu morte Nerone, vide sollevato a quella dignità un figlimolo, e governò l'Asia con molta gloria. Ridottosi poi nelle amene sue ville della Campania qui visse agli studii e agli amici , finchè travagliato da un' insanabile malattia se ne liberò lasciandosi in età di settantacinque anni morire di fame verso l'an no 99 dell'era volgare. Consecrata l'età più fresca all'ambisione e alla patria, occupa l'ozio dell'onorata vecchiessa componendo un poema, in cui in diciasette libri descrive i successi della soconda guerra punica fino al trionfo di Scipione. Manca Silio Italico di tutta quella forsa e quello splendore onde molti restano abbagliati nella lettura di Lucano e di Stasio, perchè aveva "nel verseggiare più diligenza che ingegno (5). " Proponesi d'imitare Virgilie, ma più che imitarle le segue e da lungi; la sua lingua sente alquando l'età scadente, lo stile, quantunque mon senza tinte declamatorie, è sciolto abbastanza e naturale, non tutt' i suoi versi appajono facili, non tutti eleganti. Più storico veritiero che animeso pecta mostra molta dottrina; comunemente semplice e piano qualche volta s' innalsa, aicchè non sembra mancare di slancio, siccome tra altri luoghi

<sup>(2)</sup> Tacitus ibid. 36. Eadem vita Lucani.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. 70. Eadem vita Lucani.

<sup>(4)</sup> Quintilian. Instit. Lib. X. c. 1.

<sup>(5)</sup> Idem loco cit.

<sup>(1)</sup> Quintilian. Instit. Lib. X. c. 1.

<sup>(</sup>s) Sidon. Apollin. Carm. IX. v. 257.

<sup>(3)</sup> Epist. Lib. III. ep. 9.

<sup>(4)</sup> Idem Lib. IV. ep. 14. Lib. VII. epp. 63. 66. Lib. IX. ep. 49.

<sup>(5)</sup> Plinius loco cit.

fit fede quelle dove descrive Annibale al passaggio delle Alpi.

Gli altri due poeti, di cui bassi a discorrere presero il loro soggetto dalla greca mitologia; tutti e due, dimentichi de' contemporanei e de' posteri, non sanno concatenare e immedesimare il tempo antico con quello in cui vivono e coll'avvenire, non sauno degli eroi che loro presenta la storia o la favola crearsi nu nomo, il quale come Achille ed Ulisse, come Enea ed Orlando e Goffredo debba interessare tutte le età e tutte le nazioni del mondo. Entrambi paliscon difetto di quel divino furere che solo può ispirare un carme degno di celebrare gli eroi, entrambi sembrano all' altrai fueco scaldarsi, entrambi lasciando l'uditore poco meno che freddo pajono collo studio e coll'erudisione volergii usar forza e costriguerlo a quell'estatica emmirazione a cui nol sauno rapire,

#### Valerio Flacco.

Padova e Sezze si contrastan l'onore d'aver dato i natali a caro valento placco, della cui vita sol si conosce ch' ei doveva esser povero, dacchè Marsiale suo amice il consiglia di lasciare la poce lucrosa poesia per attendere a' guadagni del fore (1); dalle quali parole sembra potersi intendere ch'egli già avesse dato saggio di sua eloquensa, Scrisse i snoi Argonautici mentre Tito figlinolo di Vespasiano espugnava Gerusalemme, e morì in giovano età forse ancora regnante Domisiano, onde Quintiliano scriveva di lui " molto abbiamo poco fa perduto in Valerio Flacco (2). " Prese per argomento del suo poema eroico la famosa spedisione degli Argonauti, e in esso in parte imitò il greco Apollonio di Rodo; di tal suo lavoro abbia mo completi i sette primi libri e dell'ottavo solo una piccola parte. Con tutta questa imperfezione e la non molta sicuressa delle lezioni ebbe Valerio Flacco, più però tra' moderni che non tra gli antichi, di melti ammiratori, tra'quali alcune nen dubita di assegnargli il primo seggio dopo Virgitio. Per attro il poeta di appare povero nell'invensione, a più che del suo soggetto sembra intrattenerci delle avventure di quegli arditi navigatori; il suo stile, quantunque lungi dall'ampollosità e dall'ostentazione oratoria della sua età, riesce talvolta stentato ed oscuro per certe avviluppate costruzioni e per un cotale affastellamento d'immagini; la sua narrazione, in generale rapida e via, talora languisce. Hassi poi a pregiare per parte della lingua, e alcune sue descrizioni o alcuni episodii si debbono lodare e ammirare anche da chi non può siccome poema lodare ed ammirare i suoi Argunaulici.

#### Papinio Stasio.

Contemporaneo di Lucio Valerio Flacco fu v. PAPINIO STAZIO già meutovato tra' lirici, il quale

la rara e copiosa erudisione di che si veggono ornate le opere sue; ed essendo pei conforti e l'esempio paterno eccitato a coltivare i poetici studii a cui per naturale disposizione inclinava, y' attesa con tanto successo, che non solo ne acquistò la facilità di cantere improvviso e di scrivere in varii generi di poesia, ma si meritò d'essere in Roma incorenato più volte (a) in quelle solenni gare di cui si parlò (3). Ma nè l'onore di tante corone, nè la fama che gliene dovette venire, nè 'l favore dell'Imperator Domisiano (4) a eni dedicò i suoi poemi e tributò esageratissime lodi gli valsero, siccome egli stesso si lagna, a migliorar sua fortuna (5); onde dalla necessità fu costretto a scriver per soldo (6). Oltre le Selve di cai si parib e qualche componimento drammatico che non si conosce (7) egli condusse a fine un poema eroico ed nne ne lascib imparfetto; cioè la Tebaide, il cui soggetto è la guerra di Tebe tra' figlinoli di Edipo e l'Achilleide, della quale si hanno i due primi libri e a cui sono argomento la vita d'Achille. Vi ha qualche fondamento di credere, che Stasio nel primo poema prendesse per gnida Antimaco e tale altro Greco che di quella stessa impresa canto; e siccome egli moetra ne' suoi poemi moltissima erndizione, è assai a dolere che l'Achilleide sia restata imperfetta; non pe' suoi intrinsechi pregii, ma perchè in essa di sarebbero di certo state conservate delle importanti notinie interno allo stato della Grecia ne' tempi più antichi. Pu Stasio a' suoi giorni, ma più ancora nel medio evo, melto ammirato, nè manca di ammiretori nei nostri; ma le persone che hanno buon gusto più inclineranno a seguire il giudisio di chi ne' ludi romani, dor' egli recitò la Tebaide, gli ebbe a negar la corona (8), che non quello della piebe di Roma, che in folla traca ad ascoltarlo e romorosa gli applaudiva, quando secondo l'invalso costume gliene faceva sentir qualche canto (9). L'Achilleide, perchè vi si narra la vita d'Achille, non pare avrebbe potuto avere unità; nella Tebaide non si scorge grandessa nell'invensione, e'l modo con cui essa è con-

nacque in Napoli verso l'anno 61 e mort nel 96

in età di trentacioque anni. Il padre suo, ch' era dotto grammatico, tenne pubblica scuola frequen-

tata da numerosi ed illustri discepoli, e fu valoro-

so poeta. Che se egli anche tale non era da garege

giar con Omero e Virgilio, siccome ingannato dalaffetto sembra nelle sue Selve accennare il figliuo-

los ebbe però e nelle tensoni poetiche della sua patria ed in quelle della Grecia a riportar più

d'una volta l'onor della palma (1). Il giovane Sta-

sio si procacciò sotto questo amoroso maestro quel-

<sup>(1)</sup> Epigramm. Lib. 1. sp. 77. (2) Instit. oratoriar. Lib. X. c. 1.

<sup>(1)</sup> Statius Silvar, Lib. V. 3.

<sup>(2)</sup> Silvar. Lib. 111. 5. Lib. V. 3.

<sup>(</sup>A) Vedi il 6. 98.

<sup>(4)</sup> Silvar, Lib. IV. 3.

<sup>(5)</sup> Idem Lib. V. 3.

<sup>(6)</sup> Juvenal. Salyra VII. v. 87.

<sup>(7)</sup> Idem loco cit.

<sup>(8)</sup> Silvarum Lib. V. 3.

<sup>(9)</sup> Juvenalie Sat. VII. v. 82.

dotta fa manifesta ad ogni tratto come una certa ardimentosa grandesza di spiriti, una decisa voglia di ostentare eloquenza e sapere. Manca Stazio fnorchè nel più delle Selve quasi di ogni naturalesza, perchè ogni cosa vuole ingrandire; e siccome sempre not sa co' pensieri, si sforza di farle con un mondo d'immagini e di parole; onde volendo apparire magnifico, grande e sublime cade ben di soventi nel romoroso, nello stentato e nel gonfio.

## ORDINE QUARTO.

6. 106. Poesia drammatica.

Companye per le ragioni che si addussero altrove (1) la poesia drammatica non venisse nella precedente età da Latini coltivata gran fatto, e gli Imperatori che regnarono sul cominciare di questa in certa maniera ne spaventassero i poeti per timore, che un qualche lor verso non venisse dal melcontento o dalla malignità applicato a chi irremissibilmente l'avrebbe punito (2): pare v'ebbe in questo secolo più d'uno scrittore, che nelle varie specie di quella si esercità, e siccome sembra principalmente nella tragedia. Tra questi passando sotto silenzio parecchi che si conoscono solo di nome, e passando sotto silenzio Nerone che di comporre e cantare e rappresentare tragedie mattamente si dilettò, tre se ne vogliono ricordare con distinzione; m. EMILIO SCAURO, di nobilissima famiglia, a cui per la sospettosa crudeltà di Tiberio le sue tragedie forono cagione di morte (3); CURAZIO MATERRO, uno degli interlocutori del dialogo degli Oratori, di cui vengono ivi nominati il Catone, la Medra ed il Tieste (4), e POMPONIO SEconpo, di cui Plinio il vecchio scrisse la vita in due libri (5) e che si vede più volte lodato da Tacito (6). L'autore del dialogo degli Oratori non lo crede per gloria letteraria inferiore ad alcuno (7), e Quintiliano, che lo giudica superiore a quanti poeti tragici egli avea conosciuto, dice, che quei medesimi a cui Pomponio sembrava maucar di vigore lo riputavano eccellente per eleganza e dottrina (8). Ma nulla essendo nè di tanto celebrato poeta nè di alcun altro di questa età a noi pervenuto si dirà brevemente di certe tragedic che ancora rimangono.

Dieci sono esse, e tutte e dieci, tranne uua, di greco argomento, tutte sul far delle greche, e tutte vengono comunemente attribuite al filosofo Scneca; ma disputano da secoli gli eruditi, s'elle sieno tutte del medesimo autore, e s'elle pur sono di uno de'Seneca, a quale si debhano ascrivere. Hanno tutte certi difetti, che per essere a tutte comu-

- (1) Vedi il §. 61.
- (2) Vedi il (). 98.
- (3) Tacitus Annal. Lib. VI. 29. Dio. Cassius Lib. LVIII.
  - (4) De caus, corr. eloq. 2. 3. 9.
  - (5) Plinius Epistol. Lib. 111. Ep. 5.
  - (6) Annal. Lib. V. 48.
  - (7) De caus. corr. eloq. 13.
  - (8) Institution. orator. Lib. X. c. 1.

ni, tutte le potrebbero fare apparire figlinole del medesimo padre, se non si osservasse in taluna siffatta diversità di stile e di lingua, che non sembra potersi ammettere tale opinione. Ma anche indipendentemente da quest'argomento egli è certo che l'Ottavia non può essere di Seneca il padre, e non pare potere essere del figlio che si dice il filosofo; non già, come per non avere bene confrontato i tempitaluno credette, perchè quella virtuosa e sventurata donna sia stata morta prima di lui, che non lo fu; ma perchè non sembra probabile, che un nomo avvednto osasse vivente e regnante l'accisore di Ottavia e in messo alle delazioni e alle spie trattare nè anche nel secreto delle sue stanze così pericoloso argomento. Questa prova quella appoggiando che si disse trarsi dalla diversità della lingua e dello stile rende probabile, che queste tragedie non sieno tutte nè d' un medesimo tempo, nè d'un medesimo autore. Ma sia uno o sien più, e siasi chi vnole, non è questo luogo da tentar di sciogliere nodo tanto intricato, nè queste tragedie valgono che se ne dia tanta noja al lettore. Imperciocchè l'intreccio e la condotta ne sono in generale visiosi di modo, ch' elle pajone scritte ausiché per essere rappresentate in teatro o solo per essere lette o per solo esercizio di declamazione drammatica; e i loro protagonisti, oltre che eccedono ne' visii come nelle virtà egni naturale proporsione e misera, ci vengono presentati con certo carattere di fatalisti e di stoici da non poter dolcemente ricercare il cuore degli uditori. Peccano poi se non tutte, certa le più, quanto allo stile; se vi si incontrano nobili e generosi sentimenti, e dei passi e delle intiere scene di non piccolo effetto: vi s' incontran pur anche molti luoghi languidi e freddi, molti in cui il poeta fa pompa di spirito e ingegno, quando nè 'l tempo nè altre circostanse il consentano, molti in cui egli visibilmente si piace a spatare spleadide sentense o a brillare in verbose declamazioni. Possono poi queste tragedie servire a provare, che nelle cose di gusto il solo sapere non è guida sicura; perchè mentre alcuni de' più insigni filologi del secolo XVI. e del XVII. ne innalzano takuna fino alle stelle, akri di fama non punto minore non la reputan degna di essere letta. In tanta discrepanza convengono i più, che quella delle Trojane è delle altre meno cattiva, e che l'Ercole all'Octa e l'Ottavia son le men buone.

Se poco de' tragici di questo secolo, nulla affatto si può dire de' comici; sia perchè di essi non giansero a noi nè notizie nè opere, o perchè attesa l'universale predilezione pe' pantomimi e pei ludi da' drammatici molto diversi nessuno di compor comedie si dilettasse, o finalmente perchè la bassa è pedestre comedia uon offeriva agli oratori un esercizio da potersi pel profitto paragonare a quello che speravano dalla tragedia. Noi, qualunque ne fosse la causa, non conosciamo altre che'l solo nome di alcuni pochi scrittori di comedie, di mimi e di atellane vissuti in questa età, e di questi nessuno viene per avventura lodato per le opere sue quanto pe' suoi mimi e per le comedie lo fu Virginio Romano; sebbene a vedere che queste lodi gli si danno dal giovane Plinio (1), e che nessun altro parla di questo Virginio, sembra potersi dubitare, se quelle lodi procedessero da cortesia e da amicisia, o se veramente si tributa s ro al merito.

#### SEZIONE TERZA.

SCRITTON DI PROSA CHE ISTRUISCONO IN LETTERE O SCIENZE.

101. Scritteri di grammatica. §. 108. e di retorica. — §. 109. Studio della filosofia. —
 §. 110. Scienze matematiche. — §. 111. Scienze naturali. — §. 112. Giurisprudenza.

#### 6. 109. Grammatici.

Alla storia degli scrittori di verso succederà ora quella degli scrittori di prosa, nella quale si terrà l'ordine stesso che nell'antecedente periodo; sebbene de'grammatici e de'retori, cioè di coloro, che si credono e sono creduti maestri di parlare e scrivere bene, e come tali si arregano certo imperio sopra chiunque adopera la lingua e la penna, parrebbe doversi dire non in primo ma in ultimo luogo; dacchè a volere essere giusti devono confessare essi medesimi, che a quelle loro arti a que' loro precetti dovettero di necessità precedere i buoni dicitori e gli scrittori, e che perciò essi devono a questi il tanto vantato sapere, e non questi la fama che godono all'osservanza delle lor regole.

la un secolo in cui come tutti gli Imperatori un gran numero di persone di ogni ordine attendeva agli studii, in cui due Imperatori si dilettarono di grammatica e di erudisione, in cui un altro Imperatore istituì pubblici maestri di grammatica con assegnamento di stipendio dal fisco; in un secolo, in cui gli studii erano in gran parte divenuti oziosi, in cui l'amor dello studio, il lusso e la moda avevano moltiplicato ed arricchito le biblioteche, in cui tutt'i letterati amavano di ostentare sapere e dottrina; in un tale secolo molti e molti dovettero esser coloro che si occuparono degli studii grammaticali. Questi nell'età di cui qui si discorre comprendevan quell'arte che tuttavia si chiama grammatica, e quell'altra o arte o scienza che oggi diciamo filologia o erudizione letteraria; la prima si insegnava da' grammatisti o letteratori, e la seconda da' grammatici o letterati (1). Questi spiegavano gli antichi scrittori e ne appianavano l'intelligenza co' loro commenti e colle osservazioni; il che si rendeva sempre più necessario, secondo che pel trascorrer dei secoli molti vocaboli messi fuor d'aso non si potevano intendere sensa qualche opportuna illustrasione, e secondo che si erano mutati gli usi e le istituzioni e i costumi, e più oscura si rendeva la memoria di certe cose e di certe per-

sone antiche. Ma gli studii di erudizione della presente età erano molto diversi da quelli della precedente; nella precedente si studiavano le cose e si studiavano per potersene giovare, nella presente si studiavano i libri e a non altro oggetto che di sapere. Già si osservava, come i primi e più illustri cittadini della repubblica li coltivavano con grande amore, e come volgendo le dotte ricerche alla pratica utilità si occupavano delle patrie antichità che si riferivano alla religione e alle sue cirimonie, alle leggi, a' magistrati ed a' loro diritti e a' doveri (2). Ora coi tempi, collo stato e coi costumi si erano mntati gli nomini e mutati in certa maniera gli studii; imperciocchè lasciando i ginreconsulti, che per una tal quale necessità non potevano traviar sì di leggeri, si dimostrò con più d'una testimoniansa, quali e quanto diversi dagli antichi fossero gli nomini eruditi di questo secolo, e in quali futilità perdessero il tempo (3); sicchè non sembra doverci rincrescer gran fatto che di questi studii sia giunto a noi così poca cosa e così scarsa notizia. Imperciocchè, sebbene per le ragioni che si adducevano questa età sia stata di grammatici molto feconda, solo di otto si può per avventura accennare alcun che, e solo di quattro possedlamo qualche opera, se quelle che abbiamo sono in effetto degli autori a cui alcuni manoscritti e alcune edizioni le attribuiscono.

Siccome primi in quest'ordine si possono riferire due Imperatori. Tibbano non era solo studiosissimo della purezza del parlare latino (4), ma degli studii di erudisione si dilettava di modo, che ben di soventi con capricciose e improvvise quistioni tormentava i grammatici della sua corte (5) Anche Claudio, che più era fatto per attendere agli studii di sedula applicazione che non per reggere l'impero e scrisse in greco e in latino molte opere di verso e di prosa, dell'arte grammatica si occupò,

<sup>(1)</sup> Epist. Lib. VI. ep. 21.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 63.

<sup>(3)</sup> Vedi il §. 97. (4) Vedi il §. 98.

<sup>(5)</sup> Vedi il §. 97. Sueton. Tiberio c. 70.

<sup>(1)</sup> Fedi il §. 46.

e diede segno del suo sapere proponendo e comandando, che per supplire a' difetti dell' alfabeto lalino vi si inserissero tre nuove lettere inventate da lui (1).

Nulla per quanto appare scrisse M. FORFORIO MARCELLO che celebre fu a'tempi dell' Imperatore Tiberio, e col suo imperterrito Non si può e collo selo dell'osservansa delle non preteribili regole mostrò d'avere animo ed anima di vero grammatico; imperciocchè gli hastò il cuore di dire a uu Imperatore quale Tiberio, ch'egli ben poteva accordare la cittadinausa agli uomini non cittadini, ma non mai far latine le voci che non lo erano (a); e difendendo un giorno una causa si lasciò per un solecismo sfuggito all'avversario cotanto trasportar dallo sdegno e ne levò tanto romore, che bisognò diferire il giudisio ad altra giornata (3).

Famoso per sapere e pei sossi costami fu il vicentino Q. BENNIO FARRIO PALENONE, il quale pato schavo si fece a coltivare gli studii accompagnando alla scuola il figlio del padrone, e sall in tanta celebrità da passare nell'età di Tiberio e di Claudio pel più dotto grammatico e da esser lodato auche ne' secoli appresso (4). Fu come dotto e Insarrioso avarissimo e pieno d'orgoglio, ma stimato e ammirato per la vasta erudizione, la felice memoria e la facilità d'improvvisare (5). Vanno sotto suo nome un poemetto sui pesi e sulle misure che si disse credersi comunemente di Prisciano (6) e due altri trattati, l'uno col titolo di Ars grammatica e l'altro con quello di Differentiae sermonis, che suele stamparei con uno di simile argomento del grammatico Probo Valerio.

M. VALERIO PROBO nato in Berlio non potendo far fortuna nella milisia si diede a studiare grammatica e venne a' tempi di Merone e dei prossimi Imperatori in gran fama (7), quantunque pubblica scuola non tenesse e pochi libri dettasse. Tra questi si veggono ricordati un trattato sulla cifra usata dai dittatore Cesare (8) e un commento sopra Virgilio (9), di cui possediam qualche squarcio. I due trattati De interpretandis notis Romanorum e i due libri Institutionum grammaticarum che si leggono sotto nome di un Probo sono evidentemente d'un grammatico a lui posteriore.

Lasciande L. Anneo connure grammatico e in-

- (1) Tacilus Annal, Lib. XI. 14. Sustonius Claudio c. 41.
- (2) Dio. Cassius Lib. LV II. Sucton. de ill. grammat. c. 22.
  - (3) Sustanius loco cit.
- (4) Idem de ill. gramm. c. 23. Plinius Hist. nat. Lib. XIV. c. 4. Quintilian. Instit. orator. Lib. I. c. 4. Juvenalis Sat. VI. v. 451, et Sat. VII. v. 215. Hieronym. ad Chron, Euseb.
  - (5) Sueton. loco cit.
- · (6) Vedi il 6. 103.
- (7) Sucton. de ill. grammat. c. 24. A. Gellius, Noct. Attic. Lib. I. c. 25, L. IV. c. 7. Hieronym. ad Chron. Euseb.
  - (8) Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. IV. c. 7.
  - (9) Macrob. Saturnal. Lib. V. c. 22.

sieme filosofo nato in Lepti nell'Africa, di cui si vedono ricordati de' commenti sopra Terensio e Virgilio che più non abbiamo, e così lasciando l'altro africano TERENSIANO MAUNO, il quale per quel suo poema didascalico (1) va annoverato tra' grammatici, si passerà in ultimo luogo a dire di quello, degli studii del quale abbiamo tal saggio da dover piagner la perdita di quel più che nou è fino a noi pervenuto.

## Asconio Pediano.

OUINTO ASCONIO PEDIANO da Padova scrisse regnante Claudio in uso de' suoi figliusli un commento sopra le orazioni di Cicerone, del quale possediamo solo una piccola parte, e anche questa in mohi inoghi assai difettosa per non aversene trovato se non un unico testo, il quale contiene tutto quello che abbiamo sopra la Divinazione centro Verre e le tre prime Verrine, e sopra le orazioni a favore di Cornelio, in toga candida, contro Pisone e a favore di Scauro, e di Milone. Asconio si distingue in quel suo dotto lavoro da' puri e semplici grammatici e retori, perchè lasciando le etimologie, i sinonomi e altre tali minuterze di quello si occupa che serve a illustrar Cicerone nelle cose che appartenguno alla storia, alle leggi e alle istituzioni romane, in cui tanto si mostra versato, che san Girolamo lo ricorda quale storico e non quale grammatico (2). Questa particolare proprietà del suo commento, e l'osservare che quello sopra le orasioni ricordate in ultimo luogo è scritto in lingua più para e più corretta che non quello delle Verrine, il quale è manifestamente più grammatico che erudito, rende probabile l'opinione di chi lo crede opera d'uno sconosciuto grammatico della seguente età (3); e ciò tanto più che il detto commento delle Verrine appare quanto a dottrina ed a lingua inferiore a quello stesso, che sopra diciotto orazioni di Cicerone parte perdute e parte encora esistenti fu nel 1814 e nel 1828 pubblicato da Mons. Mai, e non da tutti si vuol credere di Ascenio Pediano. Come la maggior parte del suo commento sono perite due altre opere che di ini ricordan gli antichi, cioè un'apologia di Virgilio (4) e una vita dello storico Crispo Sallustio (5).

## 6. 108. Scrittori di retorica.

Dopo quanto nella prima sezione di questo periodo si ebbe a discorrere delle scuole che si tenevan da' retori, dello studio che tutt'i letterati facevano dell'eloquenza, delle vicissitudini di questa e del carattere che le si fece prendere per accamodarla a' tempi ed al gusto di chi ascoltava e di-

<sup>(1)</sup> Fedi il (. 103.

<sup>(2)</sup> Ad Chron. Euseb.

<sup>(3)</sup> I. N. Madvig. de Q. Asc. Pediani et alier. ec. ec. Disputatio.

<sup>(4)</sup> Donatus Vita Virg.

<sup>(5)</sup> Schol. Horat. ad Sat. Lib. I. Sat. 2.

ceva, men altro resta a questo luogo che di far pochi cenni intorno alcuni che furono riputati tra' macetri più insigui di quest'arte, e poi di parlare alquanto più distintamente di quelli, le cui opere si sono fino a' nesti di conservate.

Lungo catalogo si potrebbe tesser 'de' primi traendone i nomi dal retore Seneca, il quale ricorda bene oltre cento tra retori ed oratori da lui aditi in Roma; ma perchè nè si vuol dire di tutti essi e nè meno di tutti coloro di cai si sa che tennero scuola di eloquensa: di questi ultimi si ricorderanno alcuni pochi che sembrano avere goduto maggiore celebrità. Primo è l'ispano M. Poreto Latrens, il quale e da Seneca e da Plivio il vecchio e da Quintiliano si ricorda siccome il primo retore de' tempi di Augusto e Tiberio (1). Non furono a Latrone molto inferiori di età Lucio Cestio Ple da Smirna, il quale sebbene greco insegnò rettorica in latino (2), Blando, che "tra' cavalieri romani fu 'l primo a insegnare retorica ,, professione che sino a lui era sempre stata lasciata a' liberti (3), e i due Arelit Foscht che imitarono l'esempio di Blando (4). A questi farono posteriori di molto Sesto Giulio Gabiniano il quale con grau fama insegnava nelle Gallie a' tempi di Vespasiano (5), e Giulio Genitore che pel sapere e per la santità de' costumi viene tanto lodato da Plinio il giovane (6).

Molti furono tra questi retori quelli che scrissero dell'arte cui insegnavano, e tra essi veggiamo ricordati da Quintiliano Stertinio, Gallione, Celso, Lenate, Virginio, Plinio il vecchio (7), Visellio (8) ed altri parecchi, i quali tutti verranno passati sotto silenzio per dir di quei quattro, di cui ci réstan le opere.

#### Seneca il retore.

M. ARREO SERECA, il quale per distinguerlo dal figliuolo Lucio suole dirsi Seneca il retore, nacque forse bene un messo secolo avanti l'era volgare in Cordova e dopo la fine delle guerre civili si condusse a Roma (9), dove morì reguando l'imperatore Tiberio; ond' egli si potrebbe riferire all' età precedente, se dicendo d'avere preso a scrivere le Controversia e la Saasoria nella vecchiessa (10) non indicasse egli stesso di appartenere piuttosto alla presente. L'opera che di lui possediamo dimostra che dell'arte oratoria ei si occupò; ma delle

(1) Seneca Proem. in Lib. I. Controv. Plinius Hist. nat. Lib. XX. c. 14. Quintil. Instit. orat. Lib. X. c. 5. Vedl anche 9. 97.

(2) Vedi il §. 97.
(3) Seneca Praef, in Lib. II. Controv.

- (4) Idem ibid. Plinius Hist. nat. Lib. XXXIII. C. 12.
  - (5) De Caus. corr. eloq. 26. Chr. Euseb.
  - (6) Epist. L. IIL. ep. 3.
  - (7) Instit. orat. Lib. 111. c. z.
  - (8) Lib. IX. c. s.
  - (9) Pracf. in Lib. I. Controv.

(10) Ibidem.

sue vicende e degli studii non altre si sa, se non ch'ei fu dotato di memoria prodigiosa a segno di poter ripetere due mila nomi nell'ordine in cui erano stati proferiti, e ridire incominciando dall'ultimo e via via fino al primo oltre duccento versi che erano stati l'un dopo l'altro recitati da duecento diverse persone (1). Sebbene per la somiglianza che si vede tra lo stile suo e quello del figlio si debba credere che egli curasse l'educazione letteraria di questo e de' fratelli, e Quintiliano ricordi una sua declamazione (2): non si può per questo affermare che egli tenesse scuola di rettorica. Ma per dire dell' opera sua ; quest' nomo confidando nell'eccellenza della memoria si accinse a raccogliere per l'istrusione de figliuoli le invenzioni, gli argementi, i detti acuti o sentenziosi, di cui nelle orazioni o nelle loro declamazioni pubbliche e scolastiche usarono bene oltre cento oratori greci o latini da lui uditi in Roma nell' età di Augusto. Non è a noi possibilo di determinare, se Seneca effettivamente udisse da tale o tal altro dicitore le cose ch'egli ne scrive, o se non ponga in hocca a questo ed a quello i suoi proprii pensieri; quantunque questo non sombri probabile, perchè dilettandosi di questi stadii s' ha piuttosto a credere ch'ei facesse qualche memoria de' discorsi che udiva alla giornata. Le parole per l'uniformità dello stile pajono di certo essere sue; e se così è, chiaro si scorge la lui il maestro del figlio il filosofo; e se elle sono in contrario di quegli oratori "abbiamo in quest' opera un vero esempio della guasta e corrotta eloquenza che allora regnava. Vi si incontrano sparsi alcuni sentimenti pieni di maestà e di forza; ma restan per così dire, oppressi in messo alle sottigliesse e a' raffinamenti che ad ogni passo si trovano (3). " Si hanno in questa raccolta di esercisii oratorii o scolastici un libro di Suasorie e cinque non bene intieri de' dieci delle Controversie, che tutti contengono diversi schizzi o pensieri o aboszi usati o da potersi usare nelle erasioni di genere deliberativo o gindisiale o anche dimostrativo.

#### Rutilio Lupo.

Public Rutilio Luso, il quale visse sotte Auguato e Tiberio, raccolse per testimonianza di Quintiliano (4) da' quattre libri di un retere greco di nome Gorgia i due De figuris sententiarum et elecutionis che ginnsero a noi non senza interpolazioni e abbreviature. Anche quali gli abbiamo sono sempre migliori di quelli che sopra simile argomento possediamo della seguente età, e riescone di pregio particolare per averci in elegante traduzione conservato parecchi squarci di valenti oratori greci, del cui dire non avremmo altronde saggio nessano.

<sup>(1)</sup> Pracf. in Lib. I. Controv.

<sup>(2)</sup> Institut. orat. Lib. IX. c. 11.

<sup>(3)</sup> Tiraboschi. Storia della Letter. ital. T. 11. Lib. I. e III. §. 9.

<sup>(4)</sup> Institut. orat. Ltv. IX. c. 2.

## Dialogo degli Oratori.

Del terso scrittore che appartiene a quest'ordine. ed è l'autore del tante volte citato dialogo Degli Oratori o delle cause della corrusione dell' eloquensa, ignorasi il nome, onde gli eraditi si perdono in conghietture e lo ascrivono chi a Quintiliano, chi a Tacito, chi al giovane Plinio, chi ad alcun altro. Per la qual cosa essendo in tanta oscurità inutile di riferir gli argomenti che si mettono in campo per sostener questa o quella sentenza, basta osservare, che se'l libro è per avventura d'alcune scrittore che da noi si conosca, maggior peso sembrane avere le ragioni, con cui si sostiene, ch'esso fa scritto da Tacito in sua gioventà. Chiunque ne fosse l'autore si vede ch'esso fu composto l'anno 74 dell'era volgare, che la lingua tranne ben poche voci è para assai, e lo stile scevro di quell'affettazione che si nota ne' migliori scrittori di questa età. Vi si discutono le cause che dopo la caduta della repubblica addussero il decadimento dell'eloquensa e se ne ragiona con discernimento finissimo; così vi si parla con assenuato giudizio di parcochi de' più illustri oratori antichi; ma è molto a dolere, che noi non possediamo intiero questo belle e molte dilettevele e molto istruttivo dialogo,

## Quintiliano.

M. FARIO QUINTILIANO, il cui padre (1) e forse anche l'avolo (2) esercitarono in Roma l'arte oratoria, nacque, secondo che non sensa fondamento si conghiettura, l'anno 42 dell'era volgare; e se, come si pensa, nacque nell' Ispania in Calaborra e non pinttosto in Roma, venne condotto in questa città assai giovinetto, e qui applicatosi alla professione de' suoi maggiori ascoltò tra altri maestri Domisio Afro uno dei più insigni oratori dell'età sua, e Servilio Noviano (3). Giovane ancora, cioè di non più che ventisei anni, incominciò ad insegnare eloquenza, e fu tra retori di Roma li primo che ricevesse il salario da Vespasiano assegnato a' pubblici maestri (4). Lascio, dopo avervi durato vent'anni, la scuola (5) e non molto appresso anche il foro (6); e lasciò questo e quella in tempo, in cui la presenza sua veniva grandemente desiderata por la fama che insegnando e dicendo aveva acquistato (7). Premiato per le sue dotte fatiche colla concessione degli ornamenti consolari attese in questo onorato osio a comporre le sue istituzioui oratorie (8) e assai lieto e tranquillo si visse in una beata mediocrità di fortuna (9) fin verso l'anne 118. Quintiliane ci appare non solo dottissimo

- (I) Quintil. Instit. orat. Lib. IX. c. 3.
- (2) Seneca Pract. in Lib. V. Controv.
- (3) Instit. orat. L. V. c. 7. L. X. c. 1.
- (4) Hieron. ad Cron. Euseb. Vedi il 9. 98.
- (5) Quintil. Pracf, in Institut, orat.
- (6) Idem Lib. IV. c. 1. ct. L. VII. c. 2.
- (7) Ibidem Lib. 11. extr. c. 13.
- (8) Pracf. in Instit. orat. et L. II. c. 13.
- (9) Plinius Epist. Lib. VI. op. as.

corrotto giudisio, ma anche tanto ben costumate da non potersi in lui altre riprendere se non di avere con eccesso di lodi esaltato un Imperatore qual si fu Domiziano (1). Le sue Istitusioni oratorie contengono in modo niù complete che non le opere di Cicerone o Cornificio l'intiera teoria dell'arte eratoria, e di quella parte principalmente che a' suoi giorni si può dire la sola che fosse in uso, cioè dell'eloquenza giudiziale. Comunque egli sià in più d'un luogo alquanto diffuso, e talora sottile e minuto, e non tutt' i suoi precetti si vogliano da tutti approvare: pur tutt'i professori di quest'arte no lo reputáno sommo maestro. Prende Quintiliano l'oratore si può dir dalla culla, e mostrato nel prime libro, come questo tra le domestiche mura si debba ammaestrare ne' primi elementi dell'arte grammatica, lo introduce nel secondo nelle scuole di retturica, e gli espone, quale e di quanta importanza sia l'arte ch'egti sta per apprendere. Stabilisce le parti di quest' arte essere cinque, e consacra quattro libri alla prima e più principale, cioè all' invensione, discorrendone e in universale e in quanto appartiene alle singole parti di un'orazione regolare. Insegna nel settimo, ceme le cose ritrovate si abbiano accoaciamente a disporre, e tratta ne' tre seguenti dell'elocusione. In questi è quanto alla storia lette. raria di momento grandissimo il primo capo del libro decimo, in cui con mirabile finessa di guste si porta in poche parole giudizio de' principali scrittori greci e latini che si devono dal giovane oratore studiare per arricchir nella lingua e formarsi le stile. Consacra l'undecime alle due parti della memorla e della pronunziazione, e istruito appieno il discepolo la licensia in certo modo dalla scuola suggerendosli nell'ultimo libro, com'egli si debba nella vita e nell'esercizio della professione condurre, e quali studii siccome necessarii ajati della sua arte collivare. Oltre le istituzioni si hanno sotto nome di Quintiliano anche censessantaquattro diverso declamazioni, le quali sebbene egli scriva che alcune furono pubblicate contro sua voglia (2), non si possono per comune giudizio a lai attribuire. Ben egli parla due volte (3) d'un libra, in cui aven preso ad esaminare le cause del decadimente dell'eloquenza, il quale per nei è perdute.

e molto erudito e nelle cose di gusto di sodo e in-

## 9. 109. Filosofia.

Si è fine qui quanto le consentiva le scape di questo discorso mostrato, come e perchè nessum romano coltivasse nel primo periodo la filosofia (4.1; come verso la fine del accondo parecchi giovani incominciassero ad attendervi abbagliati dalla prestigiatrice eloquenza de' Greci e invogliatina da'

<sup>(1)</sup> Instit. orat. Lib. X. c. 1.

<sup>(2)</sup> Institut, orat, Lib. VII. c. 11.

<sup>(3)</sup> Praef. in Lib. VI. Instit. et L. VIII. extr. cop. ult.

<sup>(4)</sup> Vedi il 6. 20.

loro vanti e dalle ciurmerie (1); come nel terzo con grande impegno vi applicassero tutti coloro che se ne volevan giovare per l'eloquenza o per sacvolar altrui lo studio della giurisprudenza, come alcuni distinti ingegni trasportando le speculazioni de' Greci agli usi della vita ne prendessero a scrivere con questo nubile intendimento, come alcuni v'inclinamero onde procacciarsi un dilettevole trattenimento nell'oxio a cui si riducevano, altri per indurare l'animo contro le avversità politiche, altri onde ritrovarvi de' motivi per secondere il genio che li portava a non curarsi se non di sè stessi, ed altri finalmente per poterne discorrere dacchè così voleva la moda (2). Continuarono queste medesime cagioni a promovere lo studio della filosofia anche nel presente periodo, perchè o i tempi e gli usi erano ad un dipresso que' medesimi che dopo lo scoppio delle guerre civili. o se eran mutati, la mutazione aveva ansichè diminuito accresciuto il numero de' coltivatori di questi studii. Imperciocchè e molti più erano in universale colore che studiavano lettere, e non pochi tra' grandi avevano rivolto a quest'occupasione tutto quel tempo che i padri loro solevano dividere tra l'ambizione e lo studio, e i giureconsulti avevano preso ad attendervi più, dopo che la giurisprodensa di tutto pratica si era fatta teorica e sistematica. Solo gli oratori non sembrano esservisi applicati coll'amore di quelli del secolo addietro; e ne fn per avventura cagione, che essendo divenuti declamatori e parelai e discorrendo sopra argomenti finti, sofistici e capricciosi, più che delle altre sue parti nobilissime sembrano essersi occupati della dialettica; onde un valente scrittore di questa età confrontando cogli oratori antichi quelli de' suoi tempi ne dice : « questi ora hanno spavento dello studio della sapienza e degli ammaestramenti de' savii (3) » Ma se lo neglesse il volgo de' declamatori, più lo coltivarono i letterati di maggior conto, e molto se ne occuparono i grandi; perchè il fiero e grande carattere romano, per qualche tempo conservatosi tale anche nell'effeminatesza e nel lusso, li portò a prediliggere la forte filosofia degli stoici, che al loro naturale orgoglio più si affaceva. Seguaci di questa ci appajono tra gli scrittori più chiari Persio e Lucano e in molti luoghi anche Tacito, e gran numero d'uomini Hlustri per nobiltà e per imprese. Questi però non sembrano averla presa a professare col divisamento di conformare a' suoi severi precetti il tenore della lor vita; di che oltre Canio Giulo (4). Trasea Peto (5) ed Elvidio Prisco (6) si veggon ludati ben pochi. Essi amavano piuttosto giovarsene o per rendersi tollerabile la pubblica servità e le private calamità, o quando l'enormità di queste paresse sopraffare le umane forze per liberarsene

aprigionando, siccome dicevano, l'anime dalle catene del corpo, e per sostener con coraggio la comandata morte, di che sotto Tiberio e Cajo e Claudio e Nerone e Domiziano diedero tanti esempi e
nomini nohilissimi e donne. Ma come questa scienza nou volle mai bene allignar tra' Romani ne' periodi precedenti, coal non prosperò nè anche in
questo. E non prosperò malgrado l'accennata predilezione de' grandi per la filosofia degli stoti,
malgrado che continuassero a concerrere in Roma
i filosofi greci e i sofisti, e a spacciarvi le loro dottrine e nelle acuole e ne' palazzi de' grandi; perchè troppo era speculativa e perciò non s'affaceva
agli ingegni romani tatto pratici.

Come non si fece ne precedenti periodi non si verrà nè anche in questo mostrande, quale di questi tempi si fosse la filosofia de' Greci, e quanto per opera segnatamente della scuola d'Alessandria ella fesse dall'antica dignità decaduta; e perciò basterà soi ricordare ch' essa più che non in addietro si occupò di metafisiche e di sofistiche sottigliezze e d'un mondo invisibile, per la qual cosa i Romani che per questa via mai non vollero camminare da sè soli, o se ne stomacarono o seguitarono in molti traviamenti i loro maestri. Si conosoe per cagion d'esempio da Seneca «che grande era anche in Roma il numero di coloro, i quali presi dalla malattia fino allora propria de' Greci si affaticavano senza far nulla e si occupavano nelle stedie di un sapere inutile (1): » che molti filosofi perdevan gran tempo in ritrovar nuovi sofismi e discioglierli (3); "che tutti insegnavano delle cose superfine e di nessuna utilità. Anch'essi, scrive egli, discesero alle distinzioni delle sillabe e alle proprietà delle congiunzioni e delle preposizioni, e portando invidia a' grammatici ed a' geometri introdussero nell' arte lora tatto ciò che nelle arti di quelli v'avea di superfluo (3)... Ma belio è che colui che deride e condunna questo staltesse, si lascia o trarre dalla corrente o sedurre dal desiderio di mostrare acutessa d'ingegne e si mette in quel medesimo libro a provare che 'l bene ha corpo, e che hanno corpo gli umani affetti e le virth (4), e a dispotare se la vistò sia ente animato (5). E gran mercè che i filosofi a simili puerilità badando di queste sole si fossero occupati, e che usciti da quel loro regno delle souole e delle dispute per impacciarsi del mondo e delle sue cose avessero come sulla bocca aveto anche in cuore quella virtà di cui tante cianciavano. Ma mentre con povero pallio ed ispida barba predicavano lo spresso della gloria e delle ricchezse, molti di queste si mostravano insasiabili, di quella avidiosimi; molti vantandosi superiori a tutti gli umani riguardi insultavano alle leggi, all'urbanità, alla decensa, e a tali occessi di sfacciataggine, d'imprentitudine e di ter-

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 42.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 72.

<sup>(3)</sup> De caus, corr. eloq. 32.

<sup>(4)</sup> Seneca de tranquillit. an. c. 14.

<sup>(5)</sup> Tacitus Annal. L. XVI. ferme per totum.

<sup>(6)</sup> Idem. Histor. Lib. IV. S.

<sup>(1)</sup> De brevit. vitae c. 13.

<sup>(2)</sup> Ep. 47. 48. 49.

<sup>(3)</sup> Idem. 88.

<sup>(4)</sup> Idem. 107.

<sup>(5)</sup> Idem 113.

bolenza si abbandonavano che erano vennti in edio ed a neja (1), e che un Imperatore, qual si fu Vespasiano, cotanto inclinato a favorire gli studii, dono averne tollerato a lungo l'impertinenza, dovette sull'esempio di quanto avea già fatto il Senato (2) cacciarli tutti, tranne solo uno, di Roma, due rilegarne in deserte isole, e uno dannarne alla morte (3). Come questo clemente Principe essi ebbero l'impradensa di provocare di poi anche il feroce Domisiano suo figlio, il quale tornò a handirli d'Italia, e nell'insensata crudeltà pun'i di morte taluno per ciò solo che a' filosofici studii attendeva (4). Questi pochi e brevissimi cenni intorno la filosofia ed i filosofi qui parve bene inserire, non perchè si voglia biasimare o vituperar quella scienza e chi ne fa professione; ma per mostrare con fatti due importantissime verità; e sono, che gli scolastici cotanto derisi e scherniti non furono i primi, e, per quanto si legge oggidh, non furono gli ultimi a introdurre in questo studio le inutili speculazioni e le acutezze; e che se Wespasiano dovette per l'insolenza e la burbanza cacciare e castigare i filosofi, vedemmo anche noi dei disgraziati, che in nome della filosofia calpestavano ogni buon costume, atterravan gli altari, turbavano l'umana società. O santa filosofia, che non sei tu nelle mani di certi uomini divenuta, che uon sarai tu ancora per divenire! Sebbene, per quanto più d'una volta se n'ebbe a dire, i Romani mai non attendessero alla filosofia esprofesso, v'ebbe come ne' due ultimi periodi anche in questo più d'uno il quale ne scrisse. Ma siccome nessono di quelli di cui sono perite le opere godette presso i posteri grande celebrità, e il lettore non altro verrebbe a conoscere che'l nome d'alcuni autori e non più che 'l titolo di alcuni lor libri, se ne accenneranno ben pochi, per poi dir di quell'uno di cui possediamo gli scritti, e la cui fama quella oscurò de' filosofi di questo secolo. Tre, e tutti non sensa lode se ne ricordano da Quintiliano; lo scettico A. CORNELIO CELSO che comprese la filosofia ne' suoi venti libri Delle Arti, lo stoico PLANCO o come altri leggono PLAUTO, e l'epicareo CASIO (5) a' quali, siccome de' più insigni, si possono aggiagnere lo stoico L. Anneo connuto, maestro ed amico di Persio (6) e C. musonio nuro cavaliere romano; il quale per la virtà e pel sapere tanto vonne stimato da Vespasiano, che gli concesse di poter nell'esiglio di tutt' i filosofi restarsene in Roma (7), sebbene si possa dire non fosse nomo di molta prudenza; imperciocchè messosi un dì a filosofar tra' soldati n'ebbe a imparare, che'l campo non era luogo da montare in bigoncia (8).

#### L. Anneo Seneca.

Il più distinto degli scrittori che nel presente pe riodo appartengono a quest' ordine è sventuratamente uno di que' filosofi "la cui vita, siccome di molti dell'età sua dicea Cicerone, mirabilmente col discorso contrasta (1). , L. Anneo Seneca, il quale nacque in Cordova verso il principio dell'era volgare, fu da Marco suo padre condetto a Roma ancora bambino; e qui essendo dotato di felicissimo ingegno e stato allevato con grande cura, e dal padre e da altri maestri istraito nelle lettere e nella filosofia, fece tali progressi e tante prefitto, che per l'eloquenza s'aprì la strada agli oneri, e per essa e le opere filosofiche e le poetiche acquisto grande fama presso i contemporanei e in certi secoli forse ancor più presso i posteri. Comseguita la questura e per quella ammesso in Senato corse per l'animosa difesa d'un reo pericolo di morte sotto Caligola (2); sottrattosi a questo per arte di nua donna si vide per gran tempo preclusa la via alle altre dignità, perchè o per impulso di Messalina, moglie di Clandio (3) o pe' suei amori con Giulia, nipote di quell' Imperatore (4), fa da lui nel primo anno del regno, dei 41, rilegato nell'isola di Corsica. Dopo otto anni di tedioso esiglio venne richiamato per opera d'Agrippina, novella moglie di Claudio, la quale gii fece conferir la pretura e gii affidò l'educasione del giovinetto Nerone. Batrato in corte vi ammassò immense ricchezse, cui crebbe prestando a ingorda nsura e, come dice il suo accusatore, volgendo a suo pre i testamenti e derubando i pupilli (5). Nell'esiglio adulb a' liberti di Claudio; e già fu osservato, come ledasse ed assomigliasse ad un Dio quell'Imperatore cui poco appresso co' più sanguinosi scherni straziò (6) Tornato dall'esiglio per opera di Agrippina e per lei fatto ricco e potente e partecipe dell'amor suo (7) o consigliò al figlinolo di ucciderla (8), o quando questi ne deliberava, nè con un cenno nè con una parola tentò di salvarla (9), e alla viltà di non averla difesa quella aggiunse più vile di giustificare presso il senato il matricida incolpando l'infelice donna di così enormi delitti da poterne inferire a ragione, che buono per la repubblica ch'ella fosse a morte condotta (10). Come impudente adulasse a Nerone il mostrano i libri della clemenza a quell'Imperatore indiritti, e più alcuni luoghi delle sue naturali questioni (11), acritti depe

<sup>(1)</sup> Seneca Epist. 108.

<sup>(2) §. 27.</sup> 

<sup>(3)</sup> Sucton. cod. c. 13. 15. Dio. Lib. LXVI.

<sup>(4)</sup> Sueton. Domit. c. 10. Dio. Lib. LXVII.

<sup>(5)</sup> Instit. Orat. Lib. XI. c. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi il 6. 102 e'l 107.

<sup>(7)</sup> Dio. Cassius Lib. LXVI.

<sup>(8)</sup> Tacitus Bistor. Lib. 111. 81.

<sup>(</sup>I) Tuscul. Quaest. L. II. c. 4.

<sup>(2)</sup> Dio. Lib. LIX.

<sup>(3)</sup> Seneca de Consol. ad Helviam.

<sup>(4)</sup> Dio. Lib. LX.

<sup>(5)</sup> Dio. Lib. LXI. LXII. Tacit. Annal. Lib. XIII. c. 42.

<sup>(6) §. 99.</sup> 

<sup>(7)</sup> Dio. Lib. LXI.

<sup>(8)</sup> Idem Lib. LX.

<sup>(9)</sup> Tacitus Annal. Lib. XIV. c. 7.

<sup>(10)</sup> Tacit. l. cit. c. 11. Quintil. Inetit. Lib. VIII. c. 3.

<sup>(11)</sup> Lib. VI. c. 8. Lib. VII. c. 21.

la morte da quel principe data alla madre. Come agognator di pecunia e assentatore impudente e timido amico e nomo enormemente ingrato, fo anche invido dell'altrui fama letteraria e cotanto pieno di sè, che detraeva alle lodi di tutt' i più chiari scrittori, e per fare ammirar le sue cose impediva che 'l Principe suo allievo leggesse le opere degli oratori più illustri (1) Tutto questo a suo carico i gravissimi autori che si sono citati; nulla a sua discolpa nessun degli antichi. Dopo tal vita, passata parte nell'avversità, parte nella fortuna, grandissima parte nello studio e parte nel lusso (2), ne' delitti e nel visio morì per comando di Nerone facendosi nell'anno 66 dell'era volg. aprire le vene, non sens' affettare e ostentare stoica fortezza e alterigia (3).

Pecondissimo scrittore fu Seneca, e come mostra ampiamente la testimonianza altrove riferita di Quintiliano (4) molto gradito all' età sua per la maravigliosa varietà delle opere di verso e di prosa e per la novità d'uno stile che tutto vivacità tutto brio totto grazia si discosta dalla antica gravità. Parla de' suoi versi egli stesso (5), e ne parlano Quintiliano (6) e Tacito (7); ma questi a riserva delle tragedie di cui già si ebbe a discorrere (8) e di pochi frammenti tutti sono periti. Sono perite pur anche le orazioni e i dialoghi rammentati da Quintiliano (9), e le lettere che si ricordano da Aulo Gellio (10), e perite molte opere di argomento morale, di cui si trova memoria presso gli antichi, siccome i libri del matrimonio, della superstizione, de' morali, delle esortasioni, delle cose fortuite, della morte innanzi tempo; e così sono periti i due libri appartenenti alla fisica che trattavano del terremoto e delle cose naturali. Le opere di Seneca, che oltre le tragedie e la satira in morte di Clandio (11) ancora ci restano, si riferiscono secondo la varietà dell'argomento alla filosofia morale o alla naturale. Alla prima appartengono z. l tre libri dell' ira, 2. 3. 4. i tre della consolazione indiritti uno ad Elvia sua madre, uno a Polibio liberto di Claudio, uno all'amica Marcia, 5 il libro non completo della provvidenza, quelli 6 della tranquilittà dell'animo e 7 della costanza del savio, 8 il primo e parte del secondo de tre della clemenza, 9 quello della brevità della vità, 10 quello della vita beata, II parte di quello dell'osto cesia del ritiro del savio, 12 i sette libri de' beneficii, 13. 14. i frammenti di quelli dell'amicista e della vita del padre scoperti e pubblicati del 1820 dal Niebuhr, e 15.

(1) Quintil. 1. cit. Lib. X, c. 1. Suctonius. Ner. c. 52.

(2) Dio. Lib. LXI.

(3) Tacitus Annal, Lib. XV. c. 60.

(4) Vedi 6. 100.

(5) Epist. 109 et 115.

(6) Instit. orat. Lib. X. c. 1.

(7 Annal, Lib. XIV. 52.

(8) Vedi §. 106.

(9) Loc. sup. land.

(10) Noct. Attic. Lib. XII. 6, 2.

(11) Vedt il 6. 102.

le cento e ventiquattro lettere scritte a Lucilio; alla filosofia fisica poi si riferiscono 16. i sette libri delle quistioni naturali.

Avendo di Seneca come scrittore riportato il giudizio di Quintiliano, resta ch'egli si consideri come filosofo, non per esaminarne criticamente le dottrine, ma per mostrare in universale il carattere delle opere sue. Fatto lungo e diligente studio de' diversi sistemi de' Greci quello abbracciò degli stoici, senza però seguirne tenace tutti gli insegnamenti: perchè e poco conto tenne della dialettica, a cui Zenone e tutta la setta davan gran peso, e non molto ne fece della filosofia razionale, e manifestamente inclinò ad essere eccletico, onde alcuna volta sembra volere introdurre la severa dottrina del suo maestro negli ameni giardini di Epicuro. Pone siccome supremo fine dello studio della filosofia l'acquisto di quella sapienza, che sola conducendoci alla perfezione morale, sola può condurci alla vita beata, sola può indurre nell'animo tale vigore e tal calma da resistere agli urti delle passioni che non ci lascian mai posa, alle sedusioni e alle minaccie della fortuna, che cetanto ci allettano senza mai farci appieno contenti, e cotante ci atterriscono se non le sappiam dispressare. Questa sua sentenza tutta pratica, tutta morale si appalesa come negli altri libri anche in quelli delle Questioni naturali, in cui l'antore vuole colla considerazione delle cose fisiche elevarci alla cognizione di Dio, e trova nella fisica i fondamenti dell'etica. Non consente lo scopo del presente discorso, che si dica distintamente delle opere di questo scrittore; ma non si può quanto a quella che fu ricordata in ultimo luego tacere, che in essa Seneca mostra forse più che in altra qualunque l'acutezza dell'ingegno e la profondità del sapere; di che per lasciare altri luoghi parecehi s'ha manifesto indizio là, dove non ben pago di quanto si sapeva o si credeva sapere a' suoi dì queste profetiche parole vergà: « Tempo verrà che più lunga diligenza de' secoli trarrà alla luce quello che a moi è nasceste .... tempo verrà che i posteri si faran maraviglia, che da noi s'ignorassero cose così manifeste (1). ,, Come in questo che or si citò si scorge in tatti gli altri suoi scritti mirabil chiaressa, vivacità d'immaginativa, vastità e scelta ricchessa d'erudizione, grande e acutissimo ingegno; in tutti egli piace, in tutti istruisce, in nessuno dà noja, e si vede che come a'suoi tempi e a quelli di Quintiliano cesì a questi nostri piacciono in lui a non pochi fino i difetti. Tutti questi libri contengono così ntili precetti, tutti cost al vivo dipingono il cuore umano e i suoi visii, così destramente li riprendono, con tanta severità li castigano, così caldamente raccomandane, così alto encomiano la virtù, che 'l loro autore viene autonomasticamente chiamato il Morale, che molti padri della Chiesa l'ebbere in venerazione, che per la consonanza di alcune sue dottrine colle massime del vangelo egli fa per langhi secoli creduto cristiano. Vero è che talune esami-

(1) Natur. Quaest., Lib. VII. c. 25.

nando quelle sne opere, crede vedervi, come l'autore sempre va proponendo sè stesso qual model o d'ogni virib, e che talvolta più che ad istraire egli sembra attendere a piacere, e alcuna volta perdersi a declamare e a compiacersi di sè; ma con tutto questo Seneca sempre fu letto e sempre si leggerà.

#### 6. 110. a. Scienze matematiche.

Meno assai che non della filosofia propriamente detta sembrano essersi i Latini anche in questa età occupati della matematica e della fisica; di che fo principale cagione, che essi iu tutt' i loro studii non altro scopo in universale si prefiggevano che l'eloquenza; alla quale le cognizioni, che si possono procacciare per messo delle ricordate due scienze, non apportando giovamento da paragonarsi a quello che deriva dallo studio della filosofia, della storia, della giurisprudenza e della politica, naturale è che queste scienze a preferenza di quelle da essi si coltivassero. Puossi anche pensare, che non essendo la matematica o la fisica scienze di mera speculazione siccome la filosofia che allora era in voga, e perciò richiedendo continuata anzi indefessa applicazione, i grandi con quella lor vita, che si dimostrò o tutta pratica e attiva, o tutta perduta nel lusso e nella negbittosità, non vi potessero o non vi volessero attendere; mentre i poveri non curavano uno studio che per essere negletto dai ricchi, non gli avrebbe nella povertà sollevati. E a vedere che que' tauti impostori, che facevano professione di astrologia giudisiaria, si chiamavano caldei, matematici o anche geometri, si può sospettare, che molte persone di senno si alienassero da uno studio che appariva indisgiunto dalle ciurmerie e dagli inganni. Non pare poi anche improbabile, che di molti vedendo, come anche sensa tante teorie sapevano fare quanto la tattica e l'architettura militare e la civile esigevano, non se ne desser pensiere; e che altri considerando, come le cagioni de' fenomeni naturali non si possono bene discuoprire, non amassero di perdervi il tempo. Fossero questi o altri i motivi, egli è certo che di ben pochi scrittori che appartengono a questa classe si trova memoria, e che di pochissimi sono a noi pervenute le opere.

#### b. Astronomia e astrologia.

Così poco essendo coltivata la matematica, si vede come di necessità non lo poteva essere molto l'astronomia; onde vale ancha del presente periodo quello che si diceva dell'antecedente, cioè che que' pochi latini che di tali studii si dilettarono, tento solo me seppero quanto ne sapevano i Greci; sicchè come nessuno scrittore di matematica nessuno se ne ha nè anche di astronomia, duve come tali non si vogliane rignardare Seneca che nel settimo libro delle questiuni naturali tratta delle comete, o Plinio che nel secondo libro della sua steria discorre di cose astronomiche. Ma quan-

to si coltivava peco l'astronomia, tante più e poveri e ricchi, e grandi, e plebei e Imperatori tenevano in pregio la vanissima astrologia giudiziaria, e con ciò ne favorivan lo studio. Imperriocchè sebbene qualche Imperature sull'esempio di quanto era stato fatto nell'antecedente periodo (1), onde preservare il popolo dalle giunterie degli astrologhi impostori victassero di consultarli e gli cacciassero replicate volte di Roma, e alcuno per ragione di stato ne punisser di morte (2): pure "questi traditori de' grandi, questi ingannatori di chi si pasce di speranza,, sempre cacciati sempre tornavano (3); perchè non il solo volgo, ma molti imperatori li consultavano e se me lasciavano nelle loro imprese guidare, siccome si legge di Tiberio, di Ottone, di Vespasiano. Ma dovendosi questa sciensa pe' replicati divieti de' Principi ripor tra le arcane, e perciò porbi esando di farne professione, e quelli che la facevano essendo greci o stranjeri d'altre nazioni, non è maraviglia che non se ne abbia in questo periodo nessupo scrittore.

## c. Geografia.

Ma scendiamo dal cielo alla terra. Le grandi conquiste di Roma, le vie militari che tutto attraversavano l'impero, il censimento e la descrizione di tutte le provincie ordinato da Augusto (4), le tavole che sulla scorta di queste operazioni si com pilarono e in un col diligente commentario che ne scrisse M. Agrippa genere dell' imperatore si esposero al pubblico nel portico di Ottavia (5), le successive scoperte, e le rettificazioni di alcuni mo mini di stato e di capitani, tra' quali si ricordano Elio Gallo e Domisio Corbulone; le frequenti regolari riviste del catasto parrebbero aver devuto favorire e promovere tra' Romani lo studio della geografia; ma tanto erano imperfette e poche le cognisioni matematiche e le astronomic che solo uno sembra essersi avvisato di giovarsi di tanti sussidii per trattare della geografia scientificamente.

#### Pomponio Mela.

Pomponio mella, che naoque nell'Ispania, compose a' tempi dell' Imperatore Claudio dietre il sistema d' Eratostene un compendio di geografia, col titolo di Cosmografia o del sito del mondo divisa in tre libri, cui sembra aver per la maggior parte tratto da' Greci, non però senza correggerme parecchi errori e sensa fare alcune aggiunte massimamente riguardo alle contrade dell'Occidente che egli poteva conoscere meglio di chi l'avea preceduto e n'era tanto da lungi. Premesso un discorso sulle tre parti del monde antice egli inco-

- (1) Vedi il (. 68.
- (2) Tacitus Annal., Lib. II. c. 32.
- (3) Tacitus Histor., Lib. 1. 22.
- (4) Vedi Lib. 111. 6. 67.
- (5, Plinius Hist. natur., Lib. III. c. 3.

mincia la descrisione della terra da quella delle coste settentrionali dell'Africa, da cui sempre radende il lido viene all' Egitto, all'Arabia, alla Siria, alla Fenicia e all'Asia minore, Descrive nel secondo libro i paesi bagnati dal ponto enssino, e da questi passa alla Scisia curopea, alla Tracia, alla Macedonia, alla Grecia, all' Illirico e all'Italia, e dall' Italia alle coste meridionali delle Gallie e dell'Ispania. Il terse libro comprende le terre d' Europa, d'Asia e d'Africa, che agli antichi poce erano note. L'autore, parte in questo da' lidi occidentali dell'Ispania, ascende per l'oceano alla Germania, indi parla della Sarmasia, dell'estrema Scisia e de' paesi intorno al mar caspie; da queste mare trasporta il lettore all'oceano indico, dice del paese onde questo ha 'l suo nome, poi della Persia e dell'Arabia marittima e torna per la Etiopia e le coste occidentali dell'Africa al punto da cui diede principio alla sua descrizione. La disione di Mela è purissima, e lo stile così terso ed elegante, la narrazione e la descrizione così viva ed amena, che per queste parti egli si paò dire ii primo scrittore di questo periodo, e i lettori gli perdonano facili certe emmissioni e la mancanza di ordine.

Appartengono a questo luogo anche Plinio il vecchio e lo storico Tactto. Plinio descriace nel III.

1V. V. e VI. do' suoi libri della storia naturale il monda aller consociuto; e commoque in generale compendiasse chi l'aves precedute, arricchì la gangrafia d'impertanti notisie quanto alle contrade settentrionali d'Europa ed all' India. Di Tacito abbiamo una descriaione politica e geografica della Germania e della maggior: parte de' popoli che l'abitavano, e alem che intorne alla Britannia.

## d. Architettura e arte militare.

#### Frontino.

SESTO SIULIO PRONTINO, viene da Tarite chiamate nom grande (1 ; e grande alla foggia di quei grandi antichi egli sembra essere stato in effetto, perchè per le sue imprese, e'i senno, e'i valore pervenne sotto tre imperatori alla suprema dignità del consolato, e si segnalò in varii governi e particolarmente in quello della Britannia, dove domò la potente e bellicosa nazione de' Siluri. Qui Prontino si vuole ricordare, perchè essendogli dall' imperatore Nerva stata commessa la sopraintendensa delle acque che servivano alla città di Roma egli fece in quell'ufficio costruire una magnifica opera (2), e serisse doe libri degli Acquedotti, i quali dimestrano che cosa un nomo del suo ingegno sappia fare anche senza il sussidio delle cognizioni idrauliche de' nostri giorni. Viene a lui attribuita anche un'opera dell'arte militare divisa in quattro libri; de' quali i tre primi contengono stratagemmi d'illustri capitani greci e

rommi e alcune parlate molto elegnenti, e 'l quarto tratta della militar disciplina. Questi quattre libri non hanno per giudizio de' critici nè la puressa di lingua, nè l'eleganza di stile di quelli sugli acquedotti, onde da alcuno si sospettò che mon fessero del medesimo autore. S'ascrivene a quest'uomo altre due apere che tutte e due sone perite; il una della casa militari e l'altra della tattica d'Omere.

5. III. Scienze neturali.

#### 4. STORIA MATURALE.

#### L. Anneo Seneca, C. Plinio Secondo.

Vastissimo era il campo, che sotto nome di Fi sica o sciensa della natura o della cose naturali comprendevan gli antichl; parchè serondo che mostrano le opere di Lucresio, di Seneca e Plinio, e secondo una lor divisione non solo vi comprendevano quanto v'ha nel ciclo e sella terra e tra la terra ed il ciclo (1), ma bene anche tetto quello che si riferiva alla natura degli Iddii e dell'uomo (2) Ma con tutta questa vastità d'argomento, con tutto lo studio che da molti si faceva della filosofia ne trattarono tanto porhi e si porot che depo Lucrezio, il quale canto della natura delle cose quando la lingua latina ancor contrastava a chi in essa prendesse a trattar qualche argomento scientifico, non si trova tra' Latini chi, fuori degli scrittori dello cose rustiche, prima di Seneca o Pfinio scrivesse d'alcuna delle scienze naturali, qualora tra gli scrittori di questo genere non si vogliono annoverare o Cicerone o Manillo o Germanico o tale altre pressiore e poeta che n'ebbe a parlare per incidensa. Sausca dunque, delle cui questioni naturali già si ragionò, trattè di molte cose appartenenti alla fisica, e ne tratto non semplicemente ripetendo o compilando quanto era stato detto da chi l'aveva preceduto, ma osservando assai volte la natura da sè, onde, come si diceva, egli in quell'opera mostra per avventura più che in altra qualunque l'acume e la profondità dri suo ingegno.

É anche dopo di Seucca un solo nomo ne si presenta in quest'ordine, ma uno che ne vate bea molti, sia che si attenda alla varietà e alla bellezsa dell'opera che egli detto, o alia vastità del sapero e dell'ispegno o alla inconcepibile sua laboriosità e diligenza. CASO PLINIO SECONDO, di cui Piùnio il giovame che gli era nipete ci lascio qualche motisia (3), nacque non si sa hene se in Come « in Verona, l'anno 23 dell'era volgare. Militò alcun tempo siccome capitane d'ana banda di cavalti negli eserciti della Germania, indi si condusse a Roma, dove si esercitò alquanto nel foro. Ebbe qualobe comando e governo anche nell'Africa, o

<sup>(1)</sup> Pita Agricolae, c. 17.

<sup>(2)</sup> Muratori, Thes. Nov. Vet. Inscript. Tom. I. p. 447, n. 1.

<sup>(1)</sup> Seneca Nat. Quaest. Ltb. 11. pr.

<sup>(2)</sup> Cicero de Finib. Lib. 111. c. 22. Seneca op. cit. Prof. in Lib. 1.

<sup>(8)</sup> Epist. Lib. 111. ep. 5. Lib. VI. ep. 16.

certo almeno vi fece qualche soggiorno (1), e cost soggiornò nell'Ispania, dove mandato da Merone in qualità di Procuratore si stette fino che ne fu richiamato nel secondo auno dell'imperio di Vespasiano. Quest' Imperatore che lo ebbe molto caro e famigliarissimo amico gli conferì poi il comando d'ana delle due principali armate romane, cioè di quella, che a guardia del mare mediterrance e delle provincie d'occidente soleva stansiare nel porto di Miseno; nel quale ufficio quella sna insasiabile bramosia di sapere e'l desiderio di giovare altrui il condussero a morte. Imperciocchè essendo uel di primo di novembre del 79 avvenuta quella famosa eruzione del Vesuvio, egli dalla sua stazione vi si condusse colle navi onde osservar quello spaventoso spettacolo e portar soccorso agli infelici abitatori di quella costa; ma mentre qui per irresistibile curio-ità poco badava a salvarsi si er) soffocato in età di cinquantasei anni. Fu Plinie riputate l'uome più dette de' tempi suoi (2), e poò dirsi di lui quello che detto fu di Varrone, parere impossibile, che un solo nomo tanto potesse leggere e scrivers; e si avverta ch'egli non morì come Varrosse in età di ottant'otto, ma di soli cinquantasei anni, ch'egli attese alla milisia ed al fore, che sostenne per più anni importanti governi e 'l comendo d'una flotta ben numerosa. Ma egli fu sopra ogni credere avaro del tempo; ne dava al sonno pochissimo, studiava durante il passeggio, il bagno e la cena, studiava viaggiando; e per Roma, onde non venire distratto dallo studio, girava in lettica, e sempre al fianco uno schiavo che leggesse o sollo sua dellainra scrivesse. Fruito di quest'instancabile studio fu, oltre le opere che si ricorderanno, una raccolta di cento e sessanta volumi di varie memorie o spogli di libri, per la quale quando egli ancor si troyava in Ispagna, ed essa perciò era di molto minore, gli fu offerta la somma di quattrecento mila sesterzi. Provvedato a dovisia del necessario materiale molte opere acrisse di vario argomento; un libro del modo di ecagliar giavelotti combattando a cavallo, dua della vita di Q. Pomponio Secondo suo amico, venti della storia delle guerre germaniche, tre, e ban voluminosi dell'arte oratoria, in cui prendeva ad educare l'oratore fin dalla culla, otto di grammatica rammentati assai volte da Diomede e Prisciano, trentuno di *Istorie* in continuazione a quelle di Aufidio Basso, che dagli ultimi anni di Nerone giugnevano fi-Bo a' suoi di, e per fine i trentesette della Storia neturale ch'egli compt l'anno prima della sua morte e dedică a Tito figliuole di Vespasiane. Quest' opera, la quale per lo studio che se ue fece nel medio evo è la sola che di tante sue ci rimane, quest'opera " vasta, erudita e varia non men ohe la stessa natura ,, (3) è uno de' più pregievoli monamenti letterarii dell' antichità, un ricchissimo archivio in cui si sono conservati gli spo-

gli di oltre due mila libri greci e latini; di somma

importanza non pei soli naturalisti, pei medici o fisici per cui sembra scritta, ma pei letterati, per gli eruditi, gli astranomi, i geografi, gli agronomi e gli amateri delle belle arti, per chianque vuel conoscere l'antichità e conoscere quanto sapesser gli antichi. Vi ai descrivono il cielo e la terra, vi si parla degli animali, delle piante, delle pietre, de metalli e de' diversi loro usi; in essa e solo la essa si trovano moite, beu molte e melto presiose notisie appartenenti alla storia civile e letteraria , alle costumenze, al commercio, all' industria, alla navigazione, alla medicina, alle arti belle e alle meccaniche degli antichi. Arida, inamena, impossibile a leggerei sarebbe riuscita quest' immensa raccelta di notisie nelle mani d'un nomo il quale altro ne fosse che dotto ed erudite; ma Plinio conosceva i libri, e come i libri gli uomini e'l mondo. Egli così bene ordina le cose dietro il sistema che ha concepito, così rapido narra, così avviva, così abbellisce la sua narrazione, così la va spargendo di pratiche e filosofiche riflessioni, che il Buffon a gran ragione ne scrisse, ch'ella appare spora musva e 44 da proferirsi alla maggior parte delle opere originali che trattano degli stessi arges ti (1).,, Ma siccome questa da tutt'i detti cetante lodata ed ammirata opera è opera di chi con tutto lo stragrandissimo ingegno e l'indescrivibile stadio pure era nome, e siccome quest' nome si devette giovare dell' opera di altri nomini: non pochi esrori vi sono trascorsi, non peche cose vi si veggono registrate che la critica ne vorrebbe eliminate, non poche vi appajono le ripetizioni, non poche le contraddizioni; ma questi difetti, quantunque non pochi, non si possono in lavoro di tanta mole dir molti, e certo tanti non sono che i pregi mon sien infinitamente più e infinitamente maggiori. Ansi questi pregi sono tanti e son tali, che i grandi momini, i quali per essersi dedicati allo studio perticolare di alcuna di quelle scienze, delle quali tutte Plinio discorre, possono que' difetti conoscere, non lasciano per essi d'ammirare quello stapendo ingegno che esò concepire il pensiere d'un' opera immensa e la seppe compire, quando a nes bastà il cuor di tentar da sè solo un'impresa in tempi lo cui per la moltiplicità degli ajuti ella sarebbe riuscka molto più facile. Quante a questi difetti hassi anche a notare, che ad an' opera simile sembrerebbe assai breve una vita quantunque luaghissima e tutta dedicata a quest'unico studio, e che l'uomo il quale compose quest'enciclopedia non era di professione nè astronomo nè geografo nè agronomo nè medico, non mineralogo, non botanico, non soologo, non architetto, pittore e scultore; ma un nomo di guerra e di stato, che tutti impiegò i ritagli del suo tempo per raccogliere e presentare in un quadro quanto fino a' suoi di si sapeva o si credeva sapere da tatti gli nomini, e perciò anche i lor traviamenti e gli errori. Melte difficoltà presentava infine all'autore la povertà del linguaggio latino in cotanta novità, grandessa e varietà dell'opera sua; e questo è forse il motivo

<sup>(1)</sup> Hist. Nat. Lib. XVII. c. 5.

<sup>(2)</sup> Aul. Gell. Noct. Attle. Lib. IX. e. ult.

<sup>(3)</sup> Plinius Epist. Lib. 111. ep. 5.

<sup>(1)</sup> Hist. nat. I. disc.

per cui la sua lingua talvelta appare men pura, e lo stile, in generale di precisione e forsa grandissima, manca talor d'eleganza, talora riesce aspro e duro, e talora per essere o troppo ingegnoso o troppo robusto, pecca d'oscurità; selibene di questa sembra doversi dare gran colpa ai copisti del medio evo, i quali per non sapere e non intendere quello che serivevano più d'una volta fecero dire a Plinio quel ch'egli di certo non disse.

#### b. ECONOMIA RUSTICA.

## L Giunio Moderato Columella.

Già fu dimestrato uel secondo libro e nel terzo, che i popoli d'Italia e tutti quelli dell' Occidente più assai si eccapavano dell' agricoltura che non delle arti del trafico o del commercio; ed essendo questo avvenuto anche nella presente età, perchè i Romani erano tenacissimi degli antichi costumi e delle istituzioni, e i loro graudi perciò amavano di impiegar le ricchesse in comperare terreni, non è maraviglia, che nessuno scrittore foori di Plinio toccasse alcun che delle arti dell'industria o delle manifatture, e parecchi in contrario trattassero dell'economia campestre; e tra essi ve ne ha anche in questo periodo uno di cui possediamo le opere.

LUCIO GIUNIO MODERATO COLUMBLIA NACQUE, COm'egli stesso accenna in più luoghi (1), nella città di Cadice e visse alcon tempo in Roma e in Italia. L'età sua non si può determinare con sicurezza, ma osservando ch'egli ricorda le fertili vigne del filosofo Seneca (2), e che le sue opere veugono citate da Plinio il vecchio, si conghiettura ch'egli scrivesse almeno sotto il regno di Clandio. Si hanno di Columella dodici libri delle cose rustiche, in cui egli ragiona di quanto appartiene al suo argomento con molta cognisione e dottrina. Parla in universale de' vantaggi e dell'amenità dell'agricoltura, discerre del modo di lavorare le terre, della semina e della messe, della coltivazione delle viti e degli alberi fruttiferi , tratta delle varie specie di animali domestici, del loro governo, delle malattie e della cura di queste, scende alla cultura degli orti (3), e chinde l'opera esponendo i doveri d'un buono e diligente colono. Da' molti saggi, che de' libri di Columella si produssero dove si parib dell'agricoltura italica (4), si vode con quanta cognisione ed esperienza egli di queste cose trattasse. Onante allo stile e alla lingua egli non solo non è inferiore ad alcono dell' età saa, ma non teme il confronto di molti dell'età precedente. Columella aveva prima di scrivere questa composto un'altr'opera sugli alberi, di cui non abbiamo se non un unico libro, il quale serve a illustrare il quinto libro delle cese rustiche, che tratta appunto della coltivazione degli alberi.

#### e. MEDICINA.

Tra gli scrittori di questo ordine saranno ultimi i medici; i quali, ove si attenda a quanto in loro proposito si disse leggersi in Plinio (1), appena sembrano in questa età avere meritato il nome di coltivatori delle sciense naturali o quello di professatori d'un'arte liberale. Imperciocche, sebbene Cesare dittatore incominciasse a tenergli in qualche onore con accordare loro la cittadinanza romana (2) : essi non parvero sapere o voler mettere e conservare in credito l'arte loro; onde si vede dalle antiche iscrisioni che i medici di Roma erano schiavi o liberti, e da quanto appare da altre memorie si scorge, che quelli che erano liberi o erano greci o stranieri d'altra nazione, senza sapere, e salo forniti di loquacità e sfrontatezza. Costoro avevano colla loro ignoranza, colle ciurmerie e coll'avarizia fatto venire la medicina e i medici in tanto discredito, che Plinio prorompe contro di essi a l'arte loro in quelle amare invettive (3), e scrive che "la romana gravità,, ne riputava l'esercisio indegno di sè. Essendo dunque la medicina da' Latini tanto spressata e coltivata si poco, pochissimi ne scrissero in questo secolo, e solo uno merita d'essere particelarmente ricordato nella storia universale della letteratura latina.

#### Aulo Cornelio Celso.

AULO CORNELIO CELSO, che sembra essere state di patria romano e vissuto sotto il regno d' Augusto e quello d'uno o più de' prossimi Imperatori, compose un'enciclopedia di quelle arti e sciense che secondo il gusto della sua età parevano doversi conoscere da ogni colta persona, e in essa per quanto sappiamo diede luogo alla rettorica, alla filosofia, alla giurisprudenza, all'arte militare, all'economia rustica e alla medicina; cui volle comprendere nella sua opera per opinione che senza di essa non si potesse bene conoscere la natura (4). Ecco quanto di lui e di tale sua enciclopedia colla solita brevità si accenna da Quintiliano, " Cornolio Celso, uomo di mediocre ingegno, scrisse non anicamente di queste arti (della filosofia e della rettorica), ma lasciò inoltre de' precetti di arte militare, di economia rustica e di medicina; degno anche solo per questo suo divisamento che si creda ch'ei tutte queste cose sapesse (5), ,, Questo scrittore che con tali parole senfiira lodare in Celso il solo buen volere e la diligenza, ne parla in altro luogo siccome d'uno de' più diligenti retori (6), e in un terzo le annevera tra' più illustri fi-

<sup>(1)</sup> De re'rust. Lib. II. c. 2. Lib. VII. c. 2. Lib. VIII. c. 16.

<sup>(2)</sup> Ibidem Lib. III. c. 3.

<sup>(3)</sup> Vedi il §. 193.

<sup>(4)</sup> Vedi Lib. 11, cap. quarto.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 70.

<sup>(2)</sup> Suetonius D. Julio c. 42.

<sup>(3)</sup> Hist, nat. Lib. XXIX. c. 1.

<sup>(4)</sup> Columella de re rustica Lib. II. c. 2.

<sup>(5)</sup> Instit. orat. Lib. XII. c, wit.

<sup>(6)</sup> Ibidem. Lib. 111. c. 1.

losofi latini (t). I suoi cinque libri delle cose rustiche vengono più volte mentevati da Pliuie e cesì da Columella, il quale ne chiama l'autore uomo dettissimo (2), e come si dicea poco fa, conoscitore di tutta la natura. Quanto a quelli dell'arte militare si osserva, come Vegesio confessa d'essersene molto giovato nel suo compendio; e perciò che appartiene a' suoi otto libri della medicina , il nome di Ippocrate latino che gli viene attribuito per consenso de' medici basta per farci conoscere ch'egli è tra' Latini il migliore. E in effetto l'eradisione e 'l buon giudisio ch' egli mostra in quegli otto libri, cui con molto studio e discernimento compilò da quelli di presso a cento scrittori greci, e la tersa lingua e lo stile nitido ed elegante, di che viene lodato anche da Quintiliano (3), ci debbono render più amara la perdita delle altre opere che si sono di lai ricordate; massimamente che come da' me dici odierni vengono tenuti in gran pregio i libri che abbiamo di Celso, si veggono dagli antichi lodati que'che sono periti; e quelli di argomente oratorio, filosofico, militare e agronomico lodati da nomini quali sono Quintiliano, Vegesio, Columeila e Plinio, che scrissero di quelle scienze iu particolare ed esprofesso.

## 6. 112. Giurisprudensa.

Ora passando dalle sciense naturali a quella del diritto egli conviene, per connettere questo diacorso a quello del 6. 71, osservare, come dopo la metà dell'antecedente periodo Q. Musio Scevola e Servio Sulpisio Rufe avevaue incominciato a ridurre lo studio delle leggi a qualche sistema, e come Augusto aveva di molto cresciuto l'autorità de' giareconsulti, d'altrande già grande ma semplicemente personale, quando in alcuni di essi trasferì una parte della podestà legislativa, di cui egli era rivestito in forsa della legge regia (4); il che da' suoi successori si continuò a fare fin verso i tempi d'Adriano, ne' quali le cose tornarono in questo proposito sal piede di prima (5). Venne con ciò lo studio delle leggi ad essere non meno che quello dell'eloquenza tenuto in onore grandissimo, e parecchi giareconsalti che godettero di molta autorità presso i contemporanei ed i posteri si veggono in questo secolo rivestiti del consolato, siccome si sa de' due Nerva , di Cassio Longino , di Celio Sabino, di Giuvencio Celso, di Nerasio Prisco; di che oltre la personale ampiessa e la dignità era forse anche cagione, che gli Imperatori essendo divenuti supremi giudici e legislatori, dell'opera de' giureconsulti grandejmente abbisognavano nel loro concistoro ossia del privato consiglio. Sebbene egli sembra che que' legisti, i quali dal Principe venivans distinti col massimo degli onori e col diritto di vanir consultati quasi fossero leggi viventi, dovessero avere maggiore numero di scolari degli altri, e più di questi attendere ad agevolare e meglio ordinare la scienza che professavano: si vede, che in forza della mutasione dello stato questo gemere d'insegnamento, in addietro proprio solo di cittadini sommi ed amplissimi, incominciò a divenire mestiere; onde Masurto Sabino, che visse regnante Tiberio e tanta fama acquistò che i soni libri vennero commentati si può dire da tutt' i gioreconsulti più illustri, sostentava in questa maniera l'onorata sua povertà (1).

Non comporta il piano di questo discorso, che si dica in singulare dei giureconsulti di cui si conoscono i nomi o s' ha ne' digesti qualche frammento o memoria; onde bastando che riguardo ad essi siocome scrittori si osservi, che tutti usano lingua pura e tersa più forse degli altri, si versà accennando alcun che della vicende di questa parte della letteratura latina, la quale nella letteratara romana si può dir principale quanto lo fu l'elequensa. Come la cognisione delle leggi s'incominciò da' giureconsulti del precedente periodo a ridurre in sistema, e quelli del presente si adoperarono per sempre meglio ordinaria; come si conobbe sempre più manifesto, che le basi fondamentali della legislazione romana, cioè le leggi più antiche, non potevano nè bastare nè convenire in tale mutazione di governo, in tanta diversità di coste mi e di tempi e in tanta e così nuova moltiplicità d'interessi: fu necessario, dov'elle non sembravano parlar chiaro abbastanza, di mettersi a interpretarle. Accadde questo in un tempo, in cui i legisti a differenza di quelli de' tempi autichi non avevano altra occupazione che questa della loro sciensa; e seguitò dalle loro speculazioni o dalle dispute, che sorsero e sempre più si resere tra sè dissensienti le loro sette o le scaole. Ebbero queste secondo che comunemente si crede, la loro origine da M. Antietto Labeone a C. Atteo Capitone, che viverano a' tempi d' Augusto, somini entrambi di somma dignità e di sapere, ma di ben diverso carattere; perchè il primo si mostrò " d'incorrotta libertà (2), ,, mentre l'aitro agli Imperatori servilmente adulava (3). Egli non si sa bene, in quali ponti o dottrine queste sette nè in prima origine nè in appresso si differensiastero; ma credesi che i Sabiniani e i Cassiani, seguaci di Capiton amassero di attenersi strettam ate alla lettora delle leggi ed agli insegnamenti degli antichi, dove i Proculejani e i Pegasiani, i quali seguivano Labecne, volendo che la filosofia e la petria istoria venissere a rischierare le oscure leggi, pretendevano, che dietro certi principii se n' avesse a comsiderare lo spirite e'l fine, e secondo questi a interpretario (4). Nella legge citata de' digesti si leggono i nemi de' giurecensulti più insigni di queste due scuole fin verso i tempi d'Adriano, mei quali, come si dirà, elle si vanno perdende.

<sup>(1)</sup> Instit. orat. Lib. X. c. 1.

<sup>(2)</sup> De re rust. Lib. II. c. 17. Lib. IX. c. 2.

<sup>(3)</sup> Loco cit. Lib. X. c. 1.

<sup>(4)</sup> Vedi Il §. 71.

<sup>(5)</sup> Digestor. Lib. I. tit. 2. l. 2. 6. ult.

<sup>(1)</sup> Digestor. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Tacitus. Annal. Lib. III. c. 75.

<sup>(3)</sup> Idem ibidem 70. Sueton. de il. gramm. c. 22.

<sup>(4)</sup> Digest. l. cit. Heinec, hist. jur. civil. L. 1. §. 194. 195.

## SEZIONE QUARTA.

CLI OBATORI.

6. 213. Storia dello studio dell'eloquenza. — 6. 214. C. Plinio Cecilio Secondo.

6. 113. Storia dello studio d'elequenza.

Breve assai rispetto a quella che le corrisponde nel terso periodo sarà nel presente questa quarta sezione; perchè dopo quanto in altre luogo s'ebbe a discorrere a lungo intorno alle vicende della letteratura in generale ed in particolare di quelle dell'eloquenza, e intorno al nuovo carattere che gli oratori in parte le vollero, in parte le dovettero dare, non sembra richiedersi lungo proemio. Era. come fu dimostrato nelle età precedenti, anche in questa lo studio dell'eloquenza tanto in Roma come per tutto l'Occidente l'unico e'l principale; onde di scuole di rettorica si trova memoria nelle provincie (1), onde il retore Seneca, venuto a Roma dopo cessate le guerre civili e vissutovi ancora sul principio del periodo presente, ricurda hene oltre cento oratori, che godendo a' suoi giorni riputazione distinta a lui parvero degni di venire ascoltati e di riferirne gli argomenti, le invensioni o anche le parole nelle sue Controversie e nelle Suasorie. E che il numero di coloro, i quali per questa via o effettivamente acquistarono fama, o la cercarono per seguire la moda, non fosse punto minore sotto il regno di nessano degli Imperatori seguenti, fusiche sotto quello del feroce Domisiano che ridusse a tacer tutte le lingue (2); pare potersi ragionevolmente indurre dall'osservare, che da Vespasiano erano state aperte le pubbliche scuole di eloquenza, e che tutti gli nomini i quali in questa età fiorirono per ingegno e per lettere, e in particolare molti tra' senatori più nobili, si veggouo ledati per elequenza. Facile quindi sarebbe coll'ajuto del citato Seneca, di Plinio il giovane e di altri scrittori di tessere un bea lungo catalogo di nomini che in questo secole farono o vennero credati elequenti; ma siccome una tale fatica molto sarebbe langa e tediosa, e 'l più delle volte, ansi si può dir quasi sempre, non condurrebbe ad altro risultamento che di conoscere il nome di una farragine di oratori o di declamatori: si soggiugnerau pochi cenni intorno a que' pochi che per avventura si conoscono più, e per questa parte sembrano avere tra' contemporanei acquistato maggior rinomansa. Fra questi almen ciuque se ne veggono ricordati che già fiorivano sal primo principio del presente periodo; M. Percto Latrone di cal s'ebbe a parlare tra' retori che tenevano scuola (3), Mamerce Scaure che per testimonianza di Tacito passava per l'uomo più eloquente de' tempi suoi (1), Vosieno Montano ricordato dallo stesso scrittore (2) e più volte da Seneca (3), Giulio Africano (4) e Domisio Afro, nomo "cupido di venire in fama per ogni sorte di messi,, che visse fin sotto Nerone e su riputato il primo oratore dell'età sua (5). A questi, per lasciare altri meno insigni, vuolsi agginguere il filosofo Seneca, e poi Galerio Tracalo, Vibio Crispo e Giulio Secondo, tutti e tre a lai posteriori, e tutti e tre, come si mostrerà, rammentati con lode da Quintiliano. Di tutti questi come par de' seguenti sono perite le orazioni tranne quel poco che di Vosieno Montano si legge presso il retore Seneca; ed essendo perciò impossibile di far vedere quale fosse il carattere proprio dell'eloquenza d'ognuno, perchè oltre mancarne le opere manca uno scrittore, il quale, siccome per le precedenti età fece Cicerone nel Bruto, in pochi maestrevoli tratti ci dipinga gli oratori e il loro dire: non altro si può che riferire il giudizio, che di cinque di essi, i più illustri dopo il regno d'Augusto, viene portate da Quintiliane. "Sono molti altri che hanno fama di eloquenza, ma lungo sarebbe l'annoverarli. Di quelli che he udite ie, furono di gran lunga più eccellenti Domisio Afro e Giulio Africano; quegli da potersi senza timore ripor tra gli antichi, e da preferirsi per l'artifizio dell'elocusione e pel complesso della sua dicitura : questi di forsa maggiore, ma troppo diligente nella scelta delle parole, talora nella composizione treppo diffuso, nell'uso de' traslati poco moderato. ''ebbe anche in questi ultimi tempi chiarissimi ingegni; imperciocchè Tracalo soleva quasi sempre esser sublime e chiaro abbastanza, e sempre mostrava di cercare il meglio; a udirlo pareva ancora più grande; perchè tutte ebbe e in gran copia le doti esterne, e in particolare una voce tanto felice che in nessuno ho mai adito l'agnale, un recitare che sarebbe stato bene fin sulla scena, e piena di decore la presenza. Auche Vibio Crispo era ordinato, elegante, nato per recare diletto, migliore però nelle cause private che non nelle pubbliche. Giulio Secondo, se avesse avuto vita più lunga, avrebbe acquistato presso I posteri fama di oratere chiarissimo; perchè, siccome facea tutto giorno, avrebbe aggiunto agli altri suoi pregi tutti quelli che si possono in un oratore desiderare, più vigore nelle contensioni, più cura delle cose che non delle parole. Merita egli però grande lode,

<sup>(1)</sup> Fedi il 9. 97.

<sup>(2)</sup> Tacitus Agricola 2.

<sup>(3)</sup> Vodi il §. 97.

<sup>(1)</sup> Tacitus Annal. Lib. 111. 31.

<sup>(2)</sup> Annal. Lib. IV. 42. (3) Controvers. 20. 29. 31.

<sup>(4)</sup> Tacitus Annal. VI. 7.

<sup>(5)</sup> Idem Annal, Lib. IV. 52. Lib. XIV. 19.

sebbene in età ancora immatura mancasse; chè tale è la sua facondia, tale la grasia nell'esporro qualunque cosa egli vuole, così puro, così soave, così ornato il suo dire, tanta la proprietà de' vocaboli nelle metafore, tanta la significanza fino di quelli ch'egli usa non senza ardimento (1) ... Discorso e giudicato in tale maniera di questi cinque oratori Onintiliano continua dicendo, avervene avute di molti a' suoi di, ma secondo il suo costume di non mai parlar de' viventi messano ne nomina, e s'accontenta d'accennar cost in generale, che ve n'avea la cui fama era già stabilita, e ve n'aveva di giovani che alla fama de' più vecchi nobilmente emulavano. V'ha ogni fondamento di credere che tra questi egli avrebbe dato luogo a Curiacio Materno, a Vipsanio Messala, a M. Apro, i quali col già mentovato Giulio Secondo sono gli interlocutori del dialogo delle cause della corrusione dell'eloquenza, e in esso tutti ci vengono rappresentati siccome oratori distinti. Non si può a questo luogo a meno di non osservare, come tra dodici oratori, di cui siccome de' più illustri di questo seculo s'ebbe a fare parola, sei per patria non erano nè Romani, nè Itali, perchè Porcio Latrope e Seneca erano Ispani, e Domisio Afro e Giplio Africano e Vozieno Montano e M. Apro erano Galli (2); e può quest' osservazione servire a provare quanto in altro luogo si diceva della rapida e universale diffusione della lingua e delle lettere latine per l'Occidente, della premura de' proviociali per apparire romani e della somma facilità degli Imperatori nell'ammetterli nel senato e a tutti gli onori (3).

#### 6. 114. C. Plinio Cecilto Secondo.

Quantunque come si vedea nel precedente paragrafo grande fosse iu questo secolo il numero degli oratori, e cinque ve n'avesse che vengono lodati da un finissimo conoscitore qual si fu Quintiliano: nessuno sembra ne' secoli appresso avere goduto celebrità pari a quella d'uno scrittore, delle cui orazioni una ne venne fino a' nostri di conservata, e sempre fu lodata e ammirata fin anche ne' socoli della barbarie.

C. PLINIO CECILIO SECONDO merita distinta mensione e come scrittore chiarissimo e come uno de' più nobili e carl uomini e de' più eccellenti e graziosi ingegni. Egli è vero che noi non lo conosciamo se non da quanto egli medesimo ci narra di sè, e che quelle lettere ia cul dipinge sè stesso pajono evidentemente scritte all'oggetto di mettere nella più bella luce la diligensa nello studio, il valor nelle lettere, la fortezza e insieme la gentilezza dell'animo, la costanza nell'amicisia, il disinterese e la liberalità di chi le compose; ma Plinio sa farci conoscere quelle rare sue doti con tanta destrezza, e così senza vantarsi, così ingenuamente

confessa quella sua immensa brama di gioria, così è pronto all'altrui lode e così largo, così caldo ammiratore si mostra degli nomini virtuosi e delle virth: che leggendo quelle sue lettere non si può a meno di amarlo e stimarlo e prestargli credenza, quasi il negargliela e dubitare, se tanti pregii e così laminosi possano cadere in un nomo, fosse non fare torto a lui solo, ma a tutta l'amana specie di cui fu singolare ornamento. Nacque in Como l'appo 61 dell'era volgare e fu assai giovinetto condotto a Roma, dove adottato da Plinio il vecchie fratel di sua madre attese con indefessa diligenza allo studio delle lettere, dell'eloquenza e della filosofia avendo tra altri maestri un Niceta e I celebre Quintiliano. In età di non più che diciannove anni cominciò a farsi udire nel foro, e tanto v'acquistò della sospirata rinomausa, che a mano a mano salì ai primi onori e fu riputato da' contemporanei e da' posteri il primo oratore dopo l'inarrivabile Cicerone. Incessantemente occupato ne' diletti suoi studii e per essi pib vivendo a' secoli futuri che al proprio non manco però mai al pubblico dovere o al privato. Militò in gioventà, coltivò ed appressò la dolce e santa amicisia, difese cause gravissime senza paventare l'inimicizia de' potenti, e nel senato, nella pretura, nella prefettura dell'erario e nel consolato tal si condusse, che l'Imperatore Trajano lo spech a ristorar la Bitinia ed il Ponto miseramente trattati dal loro rettore; nei qual governo così soddisfece al suo Principe, che ne conseguì l'augurato. Dopo il ritorno sembra essersi ritirate nelle sue ville, dove verso l'anno 110 dell'era volgare mort. S'applich a diverse maniere di lettere ; perchè e volse l'animo a scrivere istorie e si dilettò di poesia componendo già di quattordici anni una tragedia greca, è in appresso degli epigrammi, de' versi elegiaci e degli endecassiffabi; ma suo studio principale fu quello dell'eloquenza. Continuò instancabile tutta la vita a studiare, a limare, a ripulir le sue cose, pregando e ripregando gli amici di avviso e consiglio. Pornito di facoltà non amplissime visse quanto a sè così fragalmente, che non solo in occasione di alcune eredità ne rinunsiò a favore altrui una parte o non sece valere i suoi giusti diritti, ma potè ancora vivendo sovvenir largamente alla patria e agli amici. Ne fu generoso a Marsiale che le aveva lodato, doub cinquantamila sestersii alla figlia di Quintiliano quando andava a marito, cento mila in simile incontro a Calvina, oltre rimetterle ogni debito che seco avea il di lei padre, un campo che valeva altrettanto alla nutrice, trecento mila sestersii a Romano Pirmo onde potersi fare ascrivere all'ordine equestre, quaranta mila a Metilio Crispo onde onorevolmente restituirsi alla patria. Verso di questa poi fu, si può dir, più che splendido; perchè e v'aprì una biblioteca a sue spese, e prese in sè la tersa parte del salario d'un pubblico maestro, e assicurò una rendita perpetua di trentamila sestersii l'anno per alimentare poveri fanciulli ingenui. Delle molte cose ch' egli scrisse non abbiamo che dieci libri di lettere e'l famoso panegirico di Trajano. Può questo dirsi il più perfetto

<sup>(1)</sup> Instit. orat. Lib. X. c. 1.

<sup>(2)</sup> Tacitus locis supra cit. de Caus. corrup. sloq. 10. Hieronym. ad Chron. Euseb.

<sup>(3)</sup> Vedi il 9. 95.

modello di tal genere di componimenti, în cui tutt' i precetti dell'arte sono osservati appuntino, e la
dicitura curata colla maggiore attenzione possibile; ma questa stessa soverchia diligenza, questo
scrupoloso stadio, quest'irrequieta brama di tutto
abbellire, di tutto raffinare, di dare a tutto cotale
aspetto di novità, quella ricercata profusione di
ornamenti oratorii ne formano appunto i difetti;
perchè il suo non mai interrutto e quasi sempre
evidente artifizio e 'l continuato affettamento di
perfezione ingenera certa sazievolezza, e ci insegna, che vuolsi osservare una prudente misura anche nell'uso del bello e del buono.

Di Plinio possediamo anche dieci libri di lettere, tutte tanto eleganti e coltissime da avervi chi punto non esita di proporle quali modello dello stile epistolare, quantunque a tale genere di componimenti sembri meglio che non la ricercatezza addirei una cotal naturalissima naturalezza e una famigliarità così piacevole e alla schietta, che ne sbandiscano ogni ombra di diligenza e di studio. Ricchissime di molti altri pregii bisogna confessare che alcune lettere di Plinio mancan di questo; e ne mancano quelle in ispecie, che sembrano essere state composte più con animo di divulgarle che non di scriverle e mandarle agli amici a cui sono indiritte. Ma spira in esse tal grazia e tale delicatezza di sentimenti, così cortesi e puliti vi appajono i costumi e le maniere dell' autore, così grande e in massima parte così felice vi si scorge la cura di scrivere cosa che piaccia: che fin que' severi, che di soverchia diligenza le accusano, se punto amano urbanità e gentilessa, non debbono potere a meno di leggerle e poi tornarle a rileggere. Cresce il pregio di questa raccolta per le molte nofizie istoriche e letterarie, e più ancora per le lettere da Plinio nel suo governo scritte a Trajano e le risposte di quel glorioso Imperatore, da cui in molte cose si conoscono le massime del governo imperatorio, e si vede, come le relazioni in cose di stato fossero in que' tempi semplici e compendiose, e con quanta dignità i Principi sapessero ne' loro decreti accoppiare alla brevità la chiarezza.

Non perchè effettivamente lo valgano, ma perchè mancano altre opere da ridursi a questo ordine si vogliono qui riferire alcune brevi orazioni o declamazioni d'incerti autori. Cinque se ne sogliono stampare colle istorie di Sallustio; chaltra di Sallustio contro Cicerone, si altribuiscono a M. Porcio Latrone, o a Vibio Crispo, o a qualche altro retore o declamatore; d'autore non solo incerto ma ignoto son le tre altre, di cui due sotto nome di Catilina contro Cicerone, e una di Cicerone contro Catilina.

Abbiamo pur anche due raccolte di declamazioni, per ciò che appartiene a lingua inferiori alle precedenti. Una ne contiene diciotto che si possono riguardare siccome brevi e compiute orazioni; l'altra ne comprende cento e quarantaquattro molto più brevi, sicchè in parte altro non sono che semplici estratti e gli avanzi di quanto a noi è restato d'una raccolta più ampia che ne contenea trecento e ottantotto. Queste ultime non si possono ne per parte dell'invenzione, ne per parte dell'elocuzione giudicare di M. Fabio Quintiliano sotto il cui nome si sogliono stampare; e nè anche le diciotto maggiori, comunque superiori di merito, non sembrano degne dell' autore delle Istituzioni oratorie; onde se ne fanno autori o Quintiliano il padre, o un Postumo Juniore o un M. Floro.

## SEZIONE QUINTA.

SCRITTORI D'ISTORIE.

6. 115. Coltivatori dell'arte istorica. — 6. 116. Vellejo Patercolo e Valerio Massimo. — 6. 117. Cursio e Sustanio. — 6. 118. Cornelio Tacito. — 6. 119. Conclusione.

§. 115. Collivatori dell'arte istorica.

Eccoci finalmente agli scrittori di storie, i quali giusta il piano segnito fin qui sono gli ultimi di cui hassi a discorrere, e molto numerosi sembrano essere stati in questo periodo. Sebbene di quelli di cui sono perite le opere non si trovi memoria se non forse di pochi oltre i trenta, e solo di cinque da noi si conoscano gli scritti: si può in prova dell'universale diffondimento della cultura letteraria e dell'amore per questo genere di studii osservare, che con novello e fino qui, per quanto da noi si sa, unico esempio si pose a coltivarli anche una donna. Ma quantunque gli scrittori di questa classe non fussero pochi, e ad imitazione di quello che ne' precedenti periodi solevano fare i più gran cit.

tadini e capitani di Roma molti uomini cospicui per dignità e per imprese si dessero anche nel presente secolo a stendere delle memorie sulle proprie gesta e la vita e sugli avvenimenti de' tempi loro o de' passati, siccome fecero almeno tre Imperatori, e Gneo Lentulo Getulico e Gneo Domizio Corbulone, due de' capitani più insigni, e molt' altri che sostennero gravissimi comandi militari e governi e ufficii civili: de' cinque storici che noi abbiamo solo due furono insigni per dignità, ma sictome sembra più narratori che operatori di fatti. E molti uomini che in altra condizione di tempi si sarebbero messi a scrivere istorie con franchessa e alacrità, se ne astennero in questi, perchè sempre ne vedevano crescere le difficoltà ed i pericoli. Imperciocchè essendosi la somma di tutti gli affari rido" a nel solo principe e ne' suoi pochi consiglieri e ministri, e non curandosi e non attentandosi di scriverne molte di quelle persone, le quali avevano avulo mano nelle cose che si avevano a raccontare, o che pe' loro impieghi, per la condisione e le amicisie ne potevano essere meglio informate: non era possibile, che i privati uomini i quali assumevan tal carico ne avessero distinta contezza, perchè in quella età mancavano que' tanti sussidii di cui oggi si abbonda. Quanto al pericolo s'ha ad avvertire, che dipendendo tutto il governo e ogni impresa dal Principe esso non poleva sotto più d'un Imperatore non essere grave per chi o colla censura o anche solo con una veritiera narrasione fosse stato sì ardito di dispiacergli, mentre dall'altro canto troppo era grande l'allettamento a peccar nel contrario. Si legge come Cremusio Cordo e Tito Labieno furono ridotti a darsi la morte, quando regnante Tiberio si videro accusati e per comando del senato arse le loro storie nel foro, per avere l'uno lodato Cassio e Bruto e rimproverato a' degenerati Romani la viltà e la bassezza (1), e l'altro parlato di molti con soverchia franchezza e non senza appassionata mordacità (2); e si sa, come Erennio Senecione e L. Giunio Araleno Rustico ebbero per comando di Domiziano a morire, perchè nelle vite, che ne composero, lodavano Trasca Peto ed Elvidio Prisco (3). Avendo la sorte di questi nomini distolto non pochi spiriti generosi dal pensiere di tramandare alle età future la memoria delle cose passate e delle presenti, sa quel nobile nfficio preso in sè da più d'uno, che mancava del coraggio necessario per dire la verità con franchezza, e da tal altro che alla viltà di tacerla e alla malvagità d'inorpellarla aggiugneva l'impudenza di ricolmare di lodi chi non altro meritava che biasimo e vitupero. Ora essendo la mutasione dello stato avvenuta nel tempo della depravazione di ogni costume, quel vizio s' insinuò in tutti si può dir gli scrittori o certo almeno nella maggior parte di quelli che di questa età ci rimangono. Perchè lasciando che Lucano, Stazio e Marziale, i quali erano poeti, adulassero a Nerone e Domiziano, veggiamo il filosofo Seneca adulare a' liberti di Claudio, a Claudio e a Nerone, Quintiliano per altro sì saggio a Domiziano, e degli storici Vellejo Patercolo a Tiberio e a quel suo disgraziato Sejano, e Valerio Massimo allo stesso Tiberio. E se di questi più ne fossero a noi

pervenuti, più per avventura ne avremmo a incol-

pare; di che sia prova l'esempio de' due ricordati e la testimoniauza di Tacito, il quale degli storici di questi tempi scrive così; « A narrare i tempi di

Angusto non mancarono illustri ingegni, finchè ne

gli atterri l'adulazione che si andava insinuando;

non si descrissero con verità; per timore mentre erano in vita, e dopo morti per la freschesza degli edii (11.» Si diceva qui sopra, che malgrado la difficeltà de' tempi, molti sembrano dovere in questo pe-

de' tempi, molti sembrano dovere in questo periodo essere stati gli scrittori di storie; eccane in prova i nomi di alcuni che per varie ragioni possono apparir degni di particolare memoria. A Cremusio Cordo e Tito Labieno gli ricordati, che sono i più antichi e scrissero delle guerre civili,

due aliri se ne possono aggingnere come contemporanei o per età non molto inferiori; Brutidio Nigro, senatore di chiaro lugogno ma di riprovevoli costumi di cui si leggeva una vita di Cicero-

ne (2), e Cornelio Tusco l'argomento de'cui libri non si trova indicato (3). Seguono quattro Imperatori e una donna del sangue d'Augusto. Tibe-

rio compose un commentario della sua vita (4), e uno delle proprie vicende e di quelle di sua famiglia ne lascio Agrippina vedova di Germanico (5). Molte opere di argomento interico vengeno ricordate di Claudio, parte scritte in greco, parte in latino; in latino due libri di storia delle cose dopo la morte di Cesare cni non continuò per comando della madre e dell'avola, quarant'uno di quelle dopo posate le armi civili, e otto della vita sua ; in greco

venti libri di storie etrusche e otto di cartagine.
si (6). Nerone fu tentato di comporre un poesna

sulla storia romana, e l'avrebbe, se tanto fosse vissuto e non se ne fosse annojato, condotto fine a quattrocento canti, onde, come gli saggerivano gli adulatori far cosa che fosse degna di sè; il quale numero sembrando eccessivo al filosofo Anneo Cornuto, egli n'ebbe per quest'osservazione ad essere rilegato in un'isola (7). Havvi per fine luogo di credere che anche Nerva, il penaltimo imperatore di questo periodo compilasse delle memorie sulle guerre che egli aveva avato coi Daci (8). Di merito grande sembrano dovere essere atale le opere di Gaso Lentulo Getalico che fa console del 25, e dopo avere per dieci anni comandato gli eserciti della Germania fu fatto morie

da Caligola, perchè troppo si era fatto amar dai

soldati (9), quelle di Fabio Rustico lodato da Ta-

cito per veridicità ed eloquenza (10), di Gneo Do-

misio Corbulone, che fu console del 38 e capitane

illustre per sue imprese nella Germania e nel-

le case di Tiberio, di Cajo, di Claudio e di Nerone

(I) Sueton. Tiberio 61. Tacitus Annal. Lib. LV.
34. Seneca de consol, ad Marciam. c. 22.

<sup>(2)</sup> Idem Caligola c. 16. Seneca Praef. in Lib.

V. Controv.

<sup>(3)</sup> Idem Domittano c. 10. Dio. Cassius Lib. LXVII.

<sup>(</sup>I) Annal, Lib. I, c. I.

<sup>(2)</sup> Seneca Suasor. VII. Tacitus Annal, Lib. 111. 66.

<sup>(3)</sup> Seneca Suasor. II.

<sup>(4)</sup> Suetonius Tiberio c. 61. et Domit. c. 20. (5) Tacitus Annal. Lib. IV. 53. Plinius Hist.

Nat. Lib. VII. c. 8.
(8) Suetonius Claudio, c. c. 41. 42.

<sup>(7)</sup> Dio. Cassius, Lib. LXII.

<sup>(8)</sup> Vedi Tillemont. Histoir, des Empereurs. T. !!.

<sup>(9)</sup> Suetonius Cajo c. 8.

<sup>(10)</sup> Annal. Lib. XIV. 2. Lib. XV. 61. Agricula 10 etc.

l'Oriente (1) di Aufidio Basso (2) e di Pituto il vecchio che a queste continuò le sue, e scrisse quelle delle guerre di Germania (3). Non inferiori a queste si devono riputare la storia Egizia di Cajo Balbillo che del 56 governò sotto Nerone quella provincia, e quella che delle sue guerre nell'Africa compose C. Suctonio Paolino, che fu gran capitano e console del 58 (4). Vengono poi tre biografi, che sebbene di età diversa non si possono bene disgiugnere; il celebre L. Trasca Peto che scrisse la vita di Catone Uticense di cui sembra aver fatto grande uso Plutarco, Erennio Senecione e Lucio Giunio Aruleno Rustico, i quali come si dicea poco fa ebbero a morire per quelle che composero del detto Trasea e di Elvidio Prisco suo genero. Anteriori a questi ultimi furono lo stoico L. Anneo Cornuto (5), M. Servilio del 59 uceiso da Nerone (6), Servilio Noniano o Noviano (7); e posteriori M. Licinio Crasso Muciano le cui opere vengono più volte ricordate da Plinio il vecchio, e che intraprese una raccolta molto importante di antichi atti pubblici e lettere (8), M. Cluvio Rufo che fu console e del 68 proconsole delle Gallie, Vipsanio Messala, uno degli interlocutori del dialogo degli oratori e tra gli oratori già ricordato (9), e in fine tre valentuomini contemporanei ed amici del giovane Plinio, Pompeo Saturnino (10), Cajo Fannie (11) e Titinnie Capitone (12).

Di questi ventotto scrittori di storie almen ventiquattro in venticinque, e di quelli di cni ancora resta a parlare, certo due o fors'anche fre erano morti, quando Quintiliano scrivea quella sua sensata critica de' poeti e de' prosatori latini; e a vedere, che di tanti, di cui secondo il posto principio avrebbe avuto a parlare, egli ricorda unicamente Aufidio Basso e Servilio Noniano, e che ne parla in maniera da non apparire pienamente soddisfatto nè del primo, nè del secondo, quantunque per alcun titolo dia lode ad entrambi (13), si può a ragione inferire, che gli scrittori passati in silenzio, vennero da lui riputati inferiori a que' due.

Nella pochessa di notisice nella quasi assoluta mancanza di frammenti delle opere di questi scrittori sarebbe temerario un giudisio che di casi si volunti sarebbe temerario un giudisio che di casi si volunti sarebbe temerario un giudisio che di casi si carattere dei cinque storici che noi conosciamo; impereiocchè questi sono tra sè tanto diversi da

(1) Tacitus Annal, Lib. XV. 18. etc. Plinius Hist. Nat. Lib. V. c. 24. Lib. VI. c. 8.

- (2) Quintilianus Institution. orat. Lib. X. c. 1.
- (3) Plinius Epist. Lib. 111. ep. 5.
- (4) Idem Hist, nat, Lib. V. c. 1.
- (5) Suidas Lexico.
- (6) Tacitus Annal. Lib. XIV. 19.
- (7) Quintilianus Instit. orat. L. X. c. 1.
- (8) De caus. corr. eloq. 37.
- (9) Tacitus Annal. Lib. 111. 25. 28.
- (10) Plinius Epistol, Lib. I. ep. 16.
- (11) Ibidem Lib. V. ep. 5.
- (12) Ibidem Lib. VIII. ep. 12.
- (13) Institut, oral. Lib, X. c. 1.

potersi dire che poco o mila han di comune, fuor due. Tacito si sta solo, come nel suo, in init' i secoli, Vellejo Patercolo si fece imitator di Sallustio, Suetonio è pregevole più che per altro riguardo per la lingua e lo stile e la curiosa varietà delle motisie; degli altri due uno appare un rosso compilatore, l'altro un gonfio e romoroso retore. Con tutte queste difficoltà egli sembra potersi, bene considerando i tempi, asserire, che non molti debbono in questa età essere stati gli storici, i quali si seppero guardare dall'adulazione e dal desiderio d'apparire ricchi d'eloquenza, di sapere e di spirito.

## 6. 118. Cajo Vellejo Patercolo e Valerio Massimo.

Gli storici che noi abbiamo di questa età, non più essendo di cinque, e sembrando quindi superfiuo di distinguerii in classi, se ne discorrerà senza tenero ordine alcano.

C: VELLEJO PATERCOLO uscito d'una famiglia equestre per parte di madre discendente da una che già de' tempi della seconda guerra punica era delle più illustri di Capua, e in quella guerra e nella sociale aveva reso al popolo romano segnalati servigii (1), nacque presso a diciotto anni avanti l'era volgare. Milith con onore in Oriente sotto L. Cesare, figlio adottivo d'Augusto, e poi sotto Tiberio nella Germania e nella Pannonia, e conseguì oltre tutti gli altri onori fors'anche quello del consolato (2). Lasciata la milizia, scrisse in due libri un compendio di storia, e nell'attendere a questo lavoro volse nell'animo il disegne di comporne un ordinato e più ampio corpe di quella de' tempi suoi (3). Di questo compendio è perita la maggior parte del primo libro, siechè da quanto ne resta si può solo per via di conghieltura affermare, essere stato suo divisamento di scrivere in esso una breve storia universale fino al punto in cui Roma incominciò a farsi centre e cape del mendo. Il secondo libro narra in auccinto le cose di Roma dalla guerra di Viriato (anno 148 av. l'era volg.) fino alla morte di Livia madre di Tiberio (anno 29 dell'era volg.) Morì quest'autore, come può credersi, l'anno 31 involto nella catastrofe di Sejano, a cui come a Tiberio ed a Livia ne' suoi scritti più volte adulb. Il carattere di Vellejo Patercolo, che nell'opera sua ci appare molto nobile, può farci credere che quest'adulazione non nascesse in lui da vità, ma bane da debolesta o gratitudine verso chi l'aveva esaltato, e si può fors' anche escusare, perchè Tiberio e Sejano, suoi benefattori ed amici ancora vivevano, e la malvagità di Tiberio tutta non si spiegò se non dopo l'occisione di quel suo favorito. Prescindendo da questo difetto, non è Vellejo storico o scrittore di piccolo merito; certo piena e profonda cognizione dello stato, degli affari e della storia di Roma non si può a lui negare, e

<sup>(1)</sup> Vellejus Pater. hist. rom. Lib. II. c. 16.

<sup>(2)</sup> Justus Lipsius ad Vellej.

<sup>(3)</sup> Vollejus ibid. c. c. 48. 99. 103, 114, 115.

cos) non grande franchessa e forsa nel descrivere le cose e gli nomini, non cuor generoso, non rispetto per la virtà, non amore pet la verità. Parrissima, siccome in tanta prossimità del secolo d'oro, è la sua lingua, ma pecca lo stile; perchè l'autore non contento d'imitare Sallustio pare volerlo superare, e perciò talvolta riesce duro e stentato, e tal altra va, malgrado la studiata brevità, ingombrando il racconto con qualche tirata declamatoria e con una ricercata frequenza di delti sentenziosi, e lo interrompe a quando a quando con lunghi lunghi intermettimenti o parentesi, che assai nuocono alla facile intelligenza e alla chiarezza.

A Vellejo Patercolo fu contemporaneo VALERIO massimo, di cui questo solo si sa, ch'egli nelle ultime guerre civili seguitò la fortuna di Sesto Pompeo figlio del Magno (11. Abbiamo di lui nove libri di Detti e Fatti memorabili ; tratti in gran parte dalla storia romana, ma in parte anche dalla straniera, divisi secondo gli argomenti in varie sezioni e dedicati, siccome sembra dopo la morte di Sejano, all'imperatore Tiberio, di cui vengono esaltate le divine virtù. Non pare queste scrittore doversi tenere nel pregio in che fa da taluno tenuto; perchè sebbene in quella sua raccolta si contiene qualche fatto che d'altronde non si conosce: gli esempi vi si ammassano senza gusto e critico discernimento, e vi si va in traccia del maraviglioso e dello straordinario. Roszo n'è anche lo stile ed incolto, e non senza ostentazione d'ingegno, non senza ricercatezza di concetti e sentenze, non senza lungherie declamatorie. La quistione in addietro tanto agitata tra gli eruditi, se quest'opera da noi si possegga quale dal suo autore fu scritta, o non piuttosto come da quella la compendiarono un Giulio Paride e un Januario Nepoziano, è ora decisa per le scoperte di Monsignor Mai, che ci fece conoscere i compendii de' due citati grammatici (2).

## 6. 117. Q. Cursio Rufo, e C. Suetonio Tranquillo.

Per non entrare nello spinaio delle quistioni, che intorno all' età e alla persona di Quinto Cursto Rufo negli scorsi secoli si agitarono così a lungo tra gli eruditi, e in fine non condussero ad altri risultamenti, se non a quello di non potersi con sicurezza stabilire, nè chi egli si fosse, nè quando vivesse, egli si vuole unicamente osservare, essere così grande la discrepanza delle sentenze da non potersi quasi dir più. Imperciocchè mentre alcuni per ragioni che loro pajono buone pongono questo scrittore sollo il regno d'Augusto, altri per altre che agli occhi loro non sembran men buone lo pongono sotto quelli di Tiberio, di Claudio, di Vespasiano, di Trajano, di Gordiano, di Alessandro Severo, di Costantino o anche fin di Teodosio; e altri, sens' avvertire che questo scrittore viene citato da quelli del secole duodecimo, giunsero a portare opinione ed a dire, che l'opera che a lui si attribuisce era fattura di qualche letterato italiano del secolo XIV. Se mei come facili a vedere e censurare gli errori altrui, lo fossimo a conoscere i nostri: potrebbe quest'esempio al pari d'altri non pochi servire a insegnarci, che in molte, ben molte cose, e in ispecio in quelle di fatto, il confessare ingenuamente di non sapere quelle che non si sa vale assai meglio che l'avventurani a volerlo indovinare a forza d'ingegno, in tante pericolo d'andare errati, in tanta disparità d'epinioni sembra dunque più sicuro partito tenere co più, che Curzio scrisse sotto Claudio o Vespasisse i suoi dieci libri Delle imprese di Alessandro Magno, de' quali i due primi ci mancano affatto e gli altri non son giunti a noi del tutto sensa interpolazioni o lacune. Ha quest'opera in moke partipià apparenza di romanzo che non di storia veridica; non che l'autore non sappia e non s'accorga che talvolta gli avviene di non iscrivere il vero, perchè dice chiaro in un luogo: « molte più cose io scrito di quelle che io creda, dacchè non so indurmi si ommettere quelle intorno a cui mi sorgono dabbii o a tacere quelle che trovo scritte da altri (1). » Ma così egli sembra aver fatto sedotto dal desiderio di piacere a' lettori e di sorprenderli coll'amenità del racconto, onde tutto quello accoglie che della vita e delle gesta di quell'eroe favoleggiarono certi Greci, che dallo stesso loro popolo sono riconociuli per romanzieri. Più a costoro dunque che non a lai s'hanno ad imputare i racconti che non han fordamento di verità, e i non pochi errori che in fatto di tattica, di geografia e di astronomia s'incontrano ne' snoi libri; a questi la nessuna cara della cronologia. A Curzio poi hassi a dar biasimo di avere voluto scrivere un romanzo e non una storia, o, se tale non fu 'l suo intendimento, di non avere voluto o saputo sceverare il vero dal falso, la storico dal favoloso. A prescindere da questo difello, nel primo caso non imputabile, ma nel secondo non lieve, egli appare scrittore fornito di molti e bei pregi; grande vivessa di fantasia, porità di lingua, fluidezza di stile dove procedendo semplice e naturale non si lascia traviare dal gusto declamatorio, maschio vigor d'eloquenza nelle orszioni, nelle pitture e nelle descrizioni gran bellesza e gran forza.

C. SURTONIO TRANQUILLO nacque secondo che sembra indicare egli stesso (2) sul principio di regno di Vespasiauo d'un padre ch'era state tribano d'una legione (3), e si può credere che secondo l'uso di quell' elà militasse alcun tempo actor egli (4); ma datosi poi intieramente allo stadio ed all'eloquenza (5) molte opere scrisse, delle quali per l'opinione che si aveva della sua dottrina gran-

<sup>(1)</sup> Valer. Maxim. Lib. 11. c. 6. n. 8.

<sup>(2)</sup> Scriptor. veterum nova collectio Tom. 111. Part. 111.

<sup>(1)</sup> Curtius de reb. gest. ec. L. IX. c. 1.

<sup>(2)</sup> Suctonius Nerons c. 57.

<sup>(3)</sup> Idem Othone c. 10.

<sup>(4)</sup> Plinius Epist. Lib. 111 ep 8.

<sup>(5)</sup> Idem ibid. Lib. II. ep. 18. 24.

demente si desiderava la pubblicazione (1). Non poche di queste si veggono ricordate dagli antichi, siccome tre libri dei Re, quelli dell' Istitusione degli usicii, otto almen de' Pretori, poi quelli de' Ludi o degli Spettacoli, de' Vestiti, de' Visii corporali e ancora altri (2); noi però non ne abbiamo se non le Vite de' Cesari, un libro degli Illustri grammatici, il principio d'un altro de' Chiari retori e d' uno che portava il titolo de' Poeti, le vite di Terenzio e di Orazio, e forse quelle di Persio, di Lucano e di Giuvenale. Fu famigliarissimo amico di Plinio, e per la testimonianza ch'egli ne rende all'imperatore Trajano uomo di somma probità ed erudizione vastissima (3); per le quali sue doti venne da Adriano adoperato un tempo per segretario, finchè verso l'anno 121 fu licensiato, per avere, come si suppone, mancato di rispetto alla Imperatrice Sabina (4). Sono per la storia della letteratura latina di grande importanza i due libri de' Grammatici e de' Retori, come per la storia romana le vite de' Cesari; perchè Suetonio ci informa di molte cose che non si trovano in altri scrittori e peritissimo si dimostra delle leggi e delle antichità romane, onde e dagli eruditi e da' giureconsulti viene tenuto in gran conto. Descrive Suetonio le vite de' dodici primi Imperatori da C. Giulio Cesare a Domisiano, e le arricchisce di molte particolarità intorno la loro famiglia, la gioventù, gli impieghi, gli studii, le virtà ed i vizii; ma più forse s' arresta a dipingerli come uomini, che non come Principi, sicchè non di rado contento di accennarne le imprese molto si diffonde in ciò che appartiene alla loro vita privata. Non sembra avervi motivo di dubitare della sua veridicità, perchè quanto da lui si racconta lungi da ripugnare al carattere d'altronde conosciuto di quegli Imperatori con esso conviene. Da lodarsi per la diligenza usata in raccogliere tante notizie, non lo è questo scrittore per avere raccontato così minuto minuto tante laidezze, perchè non son queste le cose di cui i posteri amino avere contessa. Segue nel suo racconto l'ordine naturale de' tempi, ma non sempre v'aggingne le note cronologiche, e pare avere più voluto essere semplice raccoglitore e narratore che istorico. Lo stile suo in un'età, in cui e prosatori e poeti tutti tendevano all'affettato, è facile e piano, la lingua assai pura; e quelle sue vite scritte sensa pretesa nessuna, quantunque diffuse e ricchissime di notizie, si leggono con molto piacere, fors' anche perchè prudentemente vi si evita quel continuo e prolisso filosofeggiare del famoso biografo greco.

6. 118. C. Cornelio Tacito.

Ultimo sarà lo scrittore che è primo di questa età, e dietro il giudicare di molti primo di quanti in ogni età e presso ogni popolo mai scrivessero

- (1) Plinius Epist Lib. V. ep. 11.
- (2) Pitiscus ad Sucton. p. 1118 etc.
- (3) Plinius Epist. Lib. X. ep. 95.
- (4) Lampridius Hadriano c. 11:

istorie. Caso connello tacito naeque come si può supporre verso l'anno 60 dell'era volgare e fior) per eloquenza dal regno di Vespasiano fino in quello d'Adriano, nel quale mor) in età molto avanzata. Incominciò a militare sotto il primo Imperatore e ammesso da lui ai primi onori e conseguiti gli altri da Tito e da Domisiano venne da Nerva sollevato al consolato nell'anno 97. Fu intimo amico del giovane Plinio, che di età alquanto minore si sforzava d'uguagliarne la gloria letteraria e si compiaceva d'ajutarne gli studii e di venirne a vicenda ajutato (1). Passo per quanto sembra la sua vita nelle lettere; con tutto ciò poche cose di lui possediamo per esserne perite le tante lodate orazioni (2), e la maggior parte delle opere istoriche. Queste egli prese a scrivere nel regno di Nerva facendo principio dalla vita di Gneo Giulio Agricola, di cui aveva sposato la figlia, e dalla Germania, i quali due libri vennero secondo la comune opinione dettati del 97 e del 98. Nella Germania si descrive la situazione di quel vasto paese, la condizione del suo suolo, del clima e degli abitanti; si accennano le lor tradisioni, la religione, i costumi, la vita, il governo e le istituzioni, e se ne ricordano le principali nazioni. Traspira evidente in tutto quel libro il divisamento di Tacito di scuotere i Romani dalla mollezza e dall'indifferenza politica e di tornargli al pristino amore di patria e alla forza collo sprone dell'esempio d'un popo!o fiero e possente perchè non ancora corrotto. Nel secondo oppscolo si legge oltre la vita d'Agricola una breve descrizione della Britannia romana e delle poco conosciute contrade a quelle vicine; e può questo libro servir di modello a chi prende a scrivere la vita di qualche grand'uomo; perchè con apparenza di tanto candore vi si narran le gesta, e con sì caldo amore vi si dipingono senz' ostentazione e sens'encomii le virtù di chi ne forma il soggetto, che l'eloquenza la più magnifica, il più artifiziato panegirico non saprebbero destare pari ammirazione o rispetto. Dopo questi libri furono composte le Istorie, le quali dalla morte di Nerone (anno 68) giugnevano a quella di Domiziano (anno 96), con animo, dove fosser compiute, di continuare ad esse i regni di Nerva e Trajano; il che uon si sa essersi fatto da Tacito. E ne fu per avventura cagione, che vedendo, siccome egli dice (3), tanto guasta e travisata o dal timore o dall'odio la storia de' Principi della famiglia d'Augusto, ei volse l'animo a congiugnere il regno di questi colle sue storie componendo gli Annali, che abbracciano i tempi corsi dalla morte d'Augusto (anno 14 dell'era volg.) al principio del regno di Galba. Esponevasi dunque in queste due opere la serio degli avvenimenti per lo spazio di ottantadue anni, ma esse giunsero a noi molto imperfette; perchè de' primi sei libri degli Annali mancano alla fine del quinto due anni di Tiberio, poi tutti intieri il VII. l' VIII. il IX. ed il X. e 'l principio

- (1) Plinius Epist. Lib. VII. ep. 20.
- (2) Idem ibid. L. II. ep. 1. 2. et L. VII. ep. 20.
- (3) Annal, L. I. 1.

dell' XI. in cui si narravano il regno di Caligola e i sei primi anni di Claudio; indi abbiamo quelli che seguono dall'XI. al XVI., ma di questo mancano sulla fine i due ultimi anni di Nerone. Delle istorie poi che comprendevano uno spazio di ventiotto anni abbiamo completi i quattro primi libri e gran parte del quinto, i quali tutti insieme poco più abbracciane d'un sele biennie e dimestrane ch' elle dovevano essere molto voluminose. Si differenziano dalle storie gli Annali, perchè questi sono più compendiosi, e tranne qualche cenno sulle provincie più che la storia dell'impero contengono quella di Roma, ansi si può dir dei misfatti di quattro Principi venuti per le loro scelleratesse o pei vizii nell'esecrazione del mondo; dove le storie spasiano per tutto l'impero, e offrono non semplici grandiosi disegni ma quadri finiti, e quindi più varia lettura e più dilettevole. Nell'un'opera e nell'altra il caos degli avvenimenti di così immenso stato si vede ridutto a bella unità, in perfettissimo lume vengono a presentarsi come da sè medesimi i principali personaggi, e tanto essi come le cose vi si dipingono con tal maestria e cost terribil fieressa da non trovarsi l'aguale se non in Sallustio. Tacito scrutatore ben pratico del cuore umano ne penetra i recessi più iutimi, vi rintraccia le cagioni degli avvenimenti e delle vicende del mondo, e adegnando talora quelli che ovvii ad ogni osservator si presentano va nella sna sapienza divinando gli occulti motivi degli umani consigli. Colto al pari, e forse più di ogni altro scrittore dell'età sua, studia le parôle e io stile, il quale sebbene talora tiene del declamatorio, talora del tragico, riesce in universale grave, conciso, gagliardo. Questo storico profondissimo nelle sue investigazioni non sembra sempre aver la penna ubbidiente alla vastissima mente, onde talvolta insorge al lettore qualche difficoltà; ma egli nom grande solo per grandi ingegni scriveva Amatore caldissimo della libertà, ma convinto della necessità del principato (I); incerto se ii mondo si governi dagli Iddii, o soggiaccia ad un immutabile destino, o si volga dal caso (2), ha sempre fermo nel capo, sempre fitto nel cuore la gloria e la grandessa della sua Roma, onde solo a questa attende nel riferire gli avvenimenti e le imprese, solo dietro quella norma ne giudica. Puro ed integro nella general corrusione s'estolle dalla schifa bassessa del degenerato secolo, e postesi giudice sel fa comparire davanti, il costringe come a narrare i suoi vanti, a disvelare tutta la sua viltà e la bruttura, lo sentensia e dà alla virtù la meritata corona. Non v'ebbe forse scrittore che più di Tacito fosse atto o degno di scrivere la storia di Roma, perchè in nessuno si vede un'anima così eminentemente romana; ed egli non sembra tanto scriverla pei contemporanei o pei posteri, come per quell'idolatrata sua patria, e scriveria ond'ella a suo vantaggio si specchi nelle sue virtà e nei suoi visij.

## 6. 11g. Conclusione.

Sessant'anni avanti la fine del precedente periodo avea Giulio Cesare incominciato a mo stato di Roma, e la letteratura latina nata e svilappatasi nelle particolari spe forme in foran delle istituzioni politiche fo in conseguenza di tal mutazione costretta a mutare grado a grado carattere, come le furene gli nomini. In addictre si cultiva. van le lettere per l'ambizione e la patria, e del sapere erano vaghi e facevano mestra gli ingegui più grandi e più intraprendenti; cessato il popula re governo, cessata la libera collazione de" magistrati si muto lo scopo per cui il cistadino roman vivea, e a quel fine della vita che in addictro era unico e a tutti comune, altri parecchi secondo il vario genio ne vennero sostituiti. La ricchessa ed il lusso crescono la pubblica oziosità; e i Greci, maestri d'osio e di visii, acquistano tal predon nio, che più che mai se ne studiano la lingua ed i modi, non più per imparare, ma per vesso e per moda. Mentre in Roma per questa cieca predilesione vien meno l'amore delle patrie cose e della lingua, essa si diffonde per tutto Occidente, e questo diffondimento le nuoce sensa recar gran vantaggio a' provinciali e con evidente danno della letteratura latina; perchè i provinciali per non essere Itali e per non essere stati romanamente edacati vengono a corrompere maggiormente il gusto ed a guastare la lingua. L'educazione di tutto pratica, diventa quasi tutta letteraria e scientifica, di domestica si rende scolastica; le scuole e i maestri più son fatti per traviare gli ingegui e i costumi, che non per bene guidarli o correggerli. Gli Imperatori favori-cono in nuiversale gli studii e per inclinazione e per politica, ma non manca tra essi chi loro muoce e gli opprime. Muti i rostri, tacite il fore: il pubblico uso dell'elequenza bandito fuorche per lodaro ed adulare al regnante; e così tolta al popolo la scuola, agli oratori il maestro; delle lor voci solo risuonano le scuele o le sale, e l'uditorio componesi non d'un fiere e libere popelo, ma di ragassi, d'amici o di pressolati applanditori; e l'eloquenza parte pe' nuovi ordini, parte per colpa degli oratori decade e trae seco a cadere le lettere totte (1).

Gran aumero di coltivatori ebbe in questo poriodo ogni maniera di poesia; ma fu poesia tutta
arte niente natura, perchè i poeti formatici a forsa
di studio e di scuola più sembrano seguir Pingogno che 'l cuore, più cercano d'ostentare dottrina
che di destare affetti e sedur l'agitato lettere a esre commozioni dell'animo o a estatica maraviglia;
grandi ingegni tentano l'epopea, ma non riesce
nè meno il più grande; il genere drammatico si
continua a negligere, perchè cresce a dismisura
il furore pe' gladiatori e po' circensi; sorge o si
riduce ad arte una nuova specie di poesia, ma è
quella che più facilmente può discostarai dal buono (2).

<sup>(1)</sup> Annal. Lib. IV. 33. Lib. VI. 42.

<sup>(2)</sup> Idem Lib. VI. 22.

<sup>(1)</sup> Vedi Sesione I. dal 6, 93 al 100.

<sup>(3)</sup> Fedi Sesione II. dol 6. 101 al 108.

Melti come i poeti d'ogni maniera sono in tutt' i generi gli scrittori di prosa. In un tempo in cui per varie cagioni tutti attendevano alle lettere, e in cui per non volere o potere fare altro v'attendevano i grandi, molti furono gli scrittori che presero ad istruire in ogni maniera di lettere e studii, e tra essi due di con generoso ardimento da porsi a insegnare totto lo scibile, cioè quanto fino a' lor dì si era saputo, quanto a' lor dì si sapea. Molti quindi i grammatici, molti i retori, molti i filosofi. I primi incominciano ad applicarsi più che alla sostanza, alle sottigliesse dell'arte loro ed alle futilità dell'erudizione. Tra' retori uno risplende di chiarissimo nome, e che sempre sarà, se non modello, maestro del dire. Tra' filosofi latini s'insiuna l'amore per le speculazioni di nessun giovamente; ma hevyene une il quale sull'esempio di Cicerone indirissa i suoi studii alle utilità della vita. Pochissimi i celtivatori delle scienze fisiche e matematiche, non molti quelle delle naturali; ma tra' primi nno, secondo que' tempi, insigne, e tra' secondi uno che in egni tempo vale per molti e a noi tien luogo di tutti gli antichi. La giurisprudenza in onore, e a mano a mano ridotta a sistema, ma i giureconsulti per amore di questo e per tenacità di principii si dividono in sette (1).

Grande, ausi infinito il numero di coloro che facevano professione di eloquenza; ma da Augusto a Quintiliano sol cinque oratori che degni sieno di memoria; e dopo solo uno, e se non ne fossero peritte le orasioni, forse bene ancor uno (2).

Come molti gli oratori, molti gli storici, e molti malgrado la difficoltà ed il pericolo di quello studio; ma i più sembrano aver temuto vilmente il pericolo, e di quelli che abbiamo solo due saputo superare la difficoltà. Tutti furono a noi invidiati fuor cinque, e del più illustre di questi, del più illustre di quanti mai furono, perirono in gran parte le opere (3).

Moore con Trajano alla fine di questo periodo lo splendore di Roma, e muore con Tacito quello della letteratura latina; perchè se la vita dell' impero non è ne' tempi seguenti altro che una tisichessa e un languire: la letteratura ci appare sens'asima, sensa vita, sensa calore.

## PERIODO ULTIMO.

DALLA MONTE DELL'IMPERATORE TRAJANO ALLA CADUTA DELL'IMPERO D'OCCIDENTE. DALL'ANNO CXVII DELL'ERA VOLGARE AL CDLXXVI.

## SEZIONE PRIMA.

STORIA UNIVERSALE DELLA LETTERATURA DI QUESTO PERIODO.

 120. Vicende dell'impero che influiscono nelle lettere. — §. 121. Gli Imperatori in relazione agli studii. — §. 122. Carattere degli studii di questa età. — §. 123. Educazione letteraria. — §. 124. Avvertimento.

' 6. 120. Vicende dell' impero che influiscono nella lettere.

Qual si rimane chi dalla vita e dallo splendore d' qua capitale passa alla meschinità ed al silensio d'una città di remota provincia, dove di quella vita e quello splendore non vede che nua impotente emulazione e una debole ombra; qual si rimane chi da questa città continuando suo viaggio arriva in una contrada erma, dove rare gli si offrono le vestigia di umana cultura, poveri e rari gli abitari e rari e rozzi gli nomini: tal sembra dover restare il lettore di questo libro trascorrendo dal terso periodo della letteratura latina nel quarto, e dal quarte nel quinto. Grandissimo è il cambiamento, ma non è grande la difficoltà di comprendere com'esso potesse operarsi, qualora si voglia considerare per quali cagioni e in qual mode questa letteratora venisse dal suo nascer crescendo al più bel fiore; perchè vedato questo verranzo come da at a farsi manifeste le cagioni ed il medo della sua decadenza. Ma perchè della sua nascita, dello sviluppo e del compiuto incremento si parlo nella storia de' tre primi periodi dove si fece vedere, come quel suo andamento fosse in intimo nesso colle vicende e colle istitusioni politiche, e perchè nella storia del quarto si disse bastantemente delle cagioni principali e accessorie del suo decadimento: non altro resta nel presente se non a discorrere di quanto potè addurre la sua totale roviua o a quella contribuire.

A conoscere questo necessario si rende di gettare uno sguardo sulla storia generale dell'impero, il che si farà ristringendo in pochissimi cenni quello che si ebbe a narrare e a mostrare nella prima parte e ne' tre precedenti libri della seconda. L'impero elevato per Trajano alla sua maggior grandezza non lo fu per lui alla maggiore prosperità,

<sup>(1)</sup> Vedi Sezione III. dal 6. 107. al 112.

<sup>(2)</sup> Vedi Sezione IV. §6. 113 e 114.

<sup>(3)</sup> Vedi Sezione V. dal 6. 115 al 118.

e ce ne convincono il suo spopolamento, la necessità di accordar gli alimenti all'Italia e quella di condonare a questa e alle provincie le immense somme che dovevano al fisco. A questo regno tatto gaerriero ano ne successe tutto pacifico, in cui a incremento della potenza del principe si alterarono maggiormente le antiche istituzioni; poi venne un altro regno pacato, indi un regno assai travagliato: ma comunque tutti e tre fossero di principi buoni e dotti, comunque tutti e tre fosse. ro lunghi, non favorirono quanto parrebbe doversi credere ne la lingua ne le lettere latine ; perche a non toccare le cause della corrusione della lingua e del gusto di cui già si parlò, in que' tre Imperatori e per loro impulso ed esempio continuà e crebbe ne' Romani più culti la predilezione già eccessiva per la lingua greca (1); onde si logge che Adriano a tal segno greci modi e greco sapere affettò e tanto amore sempre mostro per quel popolo da venirne chiamato Grecuccio (2), e che Antonino Pio assgnse collega nel consolato il sofista Erode Attico e diede a' figlicoli un ajo greco, tre maestri di grammatica e altrettanti di eloquenza greca, e solo uno di grammatica e uno di eloquenza latina (3); onde di M. Aurelio si sa, ch'egli, quasi la lingua sua quella ancor fosse di Nevio e Pacuvio, volle scrivere in greco i dieci libri delle cose sue per non profanare le sante dottrine della Stoa usando la lingua, in cul Cicerone avea scritto i libri de' Fini , della Natura, degli Iddii, degli Ufficii ec. Sotto il regno di Commodo si rinnovano le crudeltà e le insanie de' primi Cesari, alle quali tengono dietro gli orrori dell'anarchia militare. Il trono viene sul principio di questa occupato da un soldato africano, fiero e più cupido d' estendere la propria autorità che voglioso di rispettere l'altrui; il furibondo ed avido suo figlio profonde la cittadinanza romana a tutto l'impero, e spegne come il romano impero la romana letteratura. Imperciocchè come in forza della mutazione dello stato operatasi sul finire del terzo periodo e confermatasi e stabilitasi nel quarto gli uomini che attendevano agli studii dovettero in essi prefiggersi uno scopo diverso da quello de' padri loro, sebbene facendo per le recenti rimembranse illusione a sè stessi credessero di tendere tuttavia allo scopo medesimo: così dopo le dimostrate innovazioni d'Adriano (4) e la ricordata legge di Caracalla più non fu possibile, che la letteratura latina conservasse quel suo particulare colore e carattere, che le era stato impresso nelle tre prime età e che in parte aveva ritenuto ancor nella quarta. E non basto, che tolto l'antico fine per cui si studiava non se ne potesse sostituire alcun altro che totti gli uomini impellesse e allettasse allo studio con quella forza che in addictro facea l'ambizione: che tutto parve congiurare a danno della povera letteratura. All' Imperatore per cui fu disromanato l'impero segue un

tomo vilissimo di cui s'ignora la nascita, poi l' un dopo l'altro due Sirii, poi un Goto, indi un Arabo e in fine Pannonii, Dalmati, Illirici e altri d' altra nasione, sicchè dopo il terzo secolo un solo Imperatore si trova che fosse romano, e anche questo per brevissimi mesi regnò. Ora apparendo da quanto si disse nella storia del precedente periodo, come la cura degli Imperatori di rendere romani i provinciali nocesse evidentemente alla lingna ed alla letteratura latina; si vede come essi prevalendo per autorità e per potenza a' Romani ed agli Itali, per cesere mercè gli Imperatori di lor gente venuti in possesso di tutte le dignità, dovessero in tal qual modo giugnere a dettar le leggi del gusto; con che per l'esempio e l'autorità loro il gusto romano sempre più si correppe e sempre più frequenti si resero e nel parlare e nello scrivere i modi scorretti ed improprii, finchè rendendosi questa frequenza sempre più comune e maggiore, la sconcezza delle nuove maniere scomparve o più non offese, e le locuzioni e i modi che non eran latini infine si reputarono veszi e arricchimenti no. velli. Gli interni sconvolgimenti ebbero fine per Dio-

cleziano; ma lungi da aver fine si acrebbe il prevalere de' provinciali, e l'impero non solo non tornò a divenire romano nè quanto a lingua nè quanto a istituzioni nè quanto a lettere, che anzi e lettere e lingua sempre rovinarono più, parte per colpa degli Imperatori, parte per le pubbliche calamità e le vicende. Imperciocche per dire in primo luogo degli Imperatori; posta la massima che 'l principe sempre risedesse lungi da Roma, e pel sussiego e per l'etichetta della corte sempre più estraneo si facesse a' suoi popoli, cessò dall'un canto in gran parte ogni sua hencfica personale influenza, e dall'altro gli ingegni più distinti, che in addietro solevano da tutto il mondo accorrere a Roma, e avrebbero, se non impedito, almeno per qualche tempo arrestato il crollo totale della letteratura latina, si volsero dove gli allettava l'aura insinghiera che suole spirar dalla corte. Il che manifestissimo apparve allorquando la residenza imperiale fu per Costantino trasportata nella sua nuova città, e gli Imperatori d'Occidente incominciarono a fare loro stanza in Milano, neile Gallie o in Ravenna; perchè Roma cessando d'essere capitale dell' impero cessò di essere capo e centro della letteratura latina. Imperciocche per quanto appartiene all' Oriente; con quella trasia. sione si confermò e crebbe sempre più il predeminio della lingua greca sulla latina; sicchè gli Imperatori di Costantinopoli, sebbeno continuassero a usarla negli atti pubblici e nelle leggi, la bandirono a segno dalla lor corte che omai Costantino solca far tradurre in greco i discorsi che ci componeva in latino e in solenni occasioni recitava a' suoi famigliari (1). E quanto all' Occidente si può dir, che le Gallie dopo aver nel precedente periodo gareggiato con Roma nell'eloquenza (2), in

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 94.

<sup>(2)</sup> Capitolin. Hadriano c. 1.

<sup>(3)</sup> Idem Capitolinus L. Vero c. 2.

<sup>(4)</sup> I edi Parte II. Libro II. 9. 2.

<sup>(1)</sup> Euseb. vita Constant. Lib. IV. c. c. 32. 35.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 113.

questo ne oscurarono affatto la gloria; onde, per tacerne ora altre prove, scrivea san Girolamo "che le Gallie sempre abbondarono di uomini eloquentissimi (1) ,, e'l romano Simmaco, che non solo da' suoi, ma da' Galli medesimi veniva riputato l'uomo più dotto e di miglior gusto del secolo [V., attesta che dalle Gallie si chiamavano a Roma i maestri di eloquenza (2), e si vanta che un antico allievo della Garonna gli aveva istillato i precetti dell'arte rettorica, che quanto era in lui di sapere tutto ei lo doveva alle Gallie, e che 'l primo latte delle buone arti lo aveva succhiato al petto delle galliche muse (3). De' regni e de' tempi seguenti non occorre lungo discorso, perchè continuarono tuttavia tutte le sinistre influenze degli antecedenti, e le infelici vicende degli ultimi cencinquant'anni di questo periodo son note abbastanza, e dopo quanto se ne disse negli ultimi capitoli della prima parte e nel secondo e nel terso libro di questa seconda non è necessario di tornare a farne memoria, Quale ozio e quale agio di attendere a lettere aver vi poteva in città ed in provincie tutti gli anni esposte alle incursioni ed ai saccheggiamenti de' Barbari, travagliate dalle violenze e dalle vessazioni de' governatori e de' grandi, dissauguate dall'esaurito fisco? Come pensare a pacificii studii il popolo delle campagne, come gli abitatori più benestanti delle città, se questi e quello erano costretti ad abbandonare il proprio tetto ed i beni, a rinunziare alla libertà rendendosi schiavi di chi li prendeva a proteggere, ed a lasciare ogni avviamento e la patria sull'incerta lusinga di trovare tra' Barbari la negata sicuressa e la quiete e qualche modo di sostentare la povera e rincrescevole vita? (4) Ma come voler trovare coltivazione di studii nelle infelici provincie, se più non ne appariva vestigio in quella Roma, che ne soleva essere la madre e la sede? Ammiano Marcellino che dopo la metà del secolo quarto visse gran tempo in quella città descrivendo i vizii e la mollezza e l'ignavia de' suoi grandi dice a questo proposito, che le case dove in addietro si coltivavano i gravi studii tripudiavano in danse e risuona. vano di canti; che in luego de' filosofi e di oratori vi si chiamavano i maestri di ballo e quelli di musica; che vi si chindevano le biblioteche; che al lorquando per timore della carestia se ne fecero nscire i pochi coltivatori delle bnone arti, si permise di restare a' commedianti e non si parlò punto di mandar fuori da tre mila ballerine o i loro cori e i maestri che formavano una turba non punto minore (5), che molti delestavano la lettura e lo studio siccome il veleno, e nel profondissimo ozio non prendevano in mano se non le satire di Giuvenale o le istorie di Mario Massimo (6) Ma non solo non si coltivava da nessuno e in nessun luogo

(1) Advers. Vigilantium.

lo studio, che anzi pareva ne fesse stata tolta a' popoli ogni possibilità. Imperciocchè i mali che dono la metà del secolo quarto e in tutto il quinto si accumularono sui sudditi dell'impero romano e'l pessimo governo che di essi e dello atato facevano gli Imperatori, cose dimostrate ad evidenza ne' libri antecedenti, li resero per ogni dove poveri, ignoranti, superstisiosi, rossi e abbandonati a ogni visio, a ogni bruttura, senz'energia, senza valore, facile preda di oppressori domestici e di avidi con. quistatori. E cotanto erano nello sfasciamento dello stato e nell'universale miscrevolezza inviliti, anervati e come istupiditi gli animi: che nè le molte ed estreme calamità della patria, nè la henefica diffusione del cristianesimo valsero a ravvivarli. Ma se 'i Cristianesimo non seppe infonder nuova vita politica ne' morti abitatori dell' impero romano, valse però a preservar dal torpore e dalla morte i loro ingegni e gli studii, siccome avverrà di dimostrare, dove nell'appendice aggiunta a questo libro si discorrerà degli studii teologici.

Lasciando ogni ulteriore discorso di così doloroso argomento si osserverà in generale, che i Barbari dopo avere corso e ricorso, disertato e tornato a disertare le misere provincie vennere a stabilirvisi, e che omai verso la fine del secolo quarto acquistarone tal predominio nella corte e nello stato. che delle primarie dignità e de' comandi si trovavano rivestiti, e che per fine gli atessi Imperatori e l'impero caddero nelle mani ora d'un Franco, ora d'un Goto, ora d'un Vandalo, ora d'uno Svevo, ora d'un Burgundione ; e non è mestieri mostrare, dove in tante pubbliche e private calamità e sotto la dominazione barbarica venissero condotte la lingua e la letteratura latina. Questa, perduto per le vicende politiche il suo originario e nazionale carattere, si perdette, e nella languida vita in cui continuò ne assunse in parte un novello del quale avverrà di discorrere nell'annessa appendice; quella e per le ricordate vicende e per la diffusione del Cristianesimo (1) di necessità imbarbari sempre più, sicchè ne' secoli seguenti e pe' nuovi vocaboli e pel mutato uso delle proposizioni, e per la trascuranza delle regole nella flessione e nella costruzione, e per la stranessa della sintassi si può ne' libri che abbiamo appena conoscere o ravvisare per quella lingua latina che s'usava dagli nomini colti dell'età dell'oro o dell'argento, ma ci appare un imbastardimento di questa con quella che vivea nella bocca del volgo e si chiamava romana, rustica o militare.

#### §. 121. Gli Imperatori in relazione agli studii.

Poichè pel naturale andamento delle recenti monarchie sempre crebbe e s'estese l'autorità degli Imperatori, e per Vespasiano furono stabiliti pubblici maestri di grammatica e di rettorica con provvisione a carico dello stalo; i Principi vennero come di necessità a prendere negli studii de'loro sadditi maggiore ingerenza che non in addietro; e

<sup>(2)</sup> Epistol. Lib. 1. ep. 9 et 88.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. IX ep. 84.

<sup>(4)</sup> Fedi Lib. 111. cap. 5 e 6.

<sup>(5</sup> Lib. XIV. c. 6.

<sup>(6)</sup> Idem. Lib. XXVIII. c. 4.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 140.

per ciò bene sembra considerare quante da essi venisse in questo riguardo operato. Poco in vero se ne può dire, perchè e mancano molte istorie, e quelle ohe abbiamo non sono in questo, come in altri propositi, diligenti gran fatto; con tutto ciò tanto se ne raccoglio da apparirne, che non fu agli imperatori possibile di arrestare o impedire la totale rovina della letteratura; perchè quanto alcuni le facevan di bene o con coltivaria essi medesimi, o colla liberalità e col favore e colla saviezza o l'opportunità degli ordini; tanto e questi siessi che la favorivano e quelli che non la coravano le uocquero in que' modi indiretti e per quelle ragioni che si anno discorse nel procedente paragrafo.

Adriano, principe capriccioso ed invide ma detto, concesse onori e ricchesse a' maestri che tuttavia insegnavano e a quelli che erano insegnando invecchiati (1), ed edifico l' Ateneo, onde i professori pagati dal pubblico qui e non nelle case private avessero a tenere la pubblica scuola (2) An tonino Pio, amantissimo dello studio e in particolare di quello della filosofia e dell'eloquenza, fece per lutto l'impero quello che Vespasiano aveva fatto per Roma; perchè " costituì onori e stipendii ai maestri di filosofia e di rettorica per tutte le provincie,, (3). Per dottrina, per am re e liberalità verso le scienze viene lodato il sno figlio adottivo e successore M. Aurelio il filosofo (',) il quale fino ginnse a idolatrare i suoi maestri collocandone le imagini nel suo larario e venerandoli insieme con quelle de' Dei Penati (6) Ma ne di lui che tanto amb, tanto ostento d'amare le studio non si trova nesson particolare provvedimento, come non se ne trova di Seltimio Severo, quantunque encomiato venga per molta erudizione od eloquenza, e gli studii coltivasse non solo in gioventà, ma anche nell'età più matura, in cui dopo aver governato provincie si condusse per tale oggetto in Atene, quantunque la sua propria vita descrivesse (6), e marito fosse di donna che amava di conversare con sofisti e filosofi (7). Del faribondo suo figlio che estese la cittadinanza a tutto l'Impero e delle conseguenze di quella sua legge si è già parlato abbastanza, Molte lodi si danno al buono Alessandro Severo per avere amate e favorito i letterati, ascoltato chi recitava al pubblico nuove opere e chi leggeva nell'Ateuco (8), e assegnato salarii e uditorii a' maestri di grammatica e di rettorica e a quelli di araspicina, matematica e architettura (g.), i quali non vedendosi prima del suo regno annoverati tra' pubblici professori si possono credere istituiti da lui ; narrasi anche di lui che egli estes- la sua liberalità agli scolari ordinando, che a' poveri

- (1) Spartianus Hadriano c. 16.
- (2) Aurel. Victor. de Cesarib. c. 14.
- (3) Capitolinus Anton, Pio. 16.
- (4) Dio. Cassius. Lib. LXXI.
- (5) Capitolinus M. Aurelio 3.
- (6) Spartianus Sept. Severo. 1. 3.
- (7) Philostrat, vita Apollon. Thian. Lib. I. c. 2.
- (8) Lampridius Alex. Severo 35.
- (9) Idem. ibid. 44.

giovani ingenzi i quali si dedicavano a corti studii si contribuissero i viveri (1). Molto, se più avesser regnato, avrebbero forse fatto i Gordiani, perchè ed erano Romani, e già come privati ricchi molto e splendidi e insigni coltivatori delle lettere; il più vecchio avea oltre diversi poemi composto trenta libri delle imprese di Antonino Pio e M. Aurelio (2), e'l secondo parecchi libri in versi ed in prosa (3). L'Arabo Filippo, per men aggravare i curiali crescendo il numero di coioro che godevano esenzione da cariehi municipali, decise, che non si competera a' poeti l'immunità concessa a' professori delle altre scienze (4). Come il padre Valeriano per molto sapere ed eloquenza (5) viene per grandi cognisioni in tutte le sciense per faces dia e per grasia nel poetare lodato anche Gallieno (6); ma egli era nomo tanto neghittuso da eredersi che tanto attendesse a provvedere agli studii quanto badava a governare e difender l'impero o a vendicar la prigionia del misero padre. Più, = il suo regno fosse stato più lungo, si potevano gli studii riprometter da Tacito, a cui il sevato rese testimonianza di nom letterato (7) e a cui possiana dir di dover la conservazione delle opere dello storico che portava il suo nome, per aver ordinato che tutte le librerie ne tenessero copia e tutti gli anni se ne traessero dieci nuovi esemplari (E). Di Probo, ottimo Principe e gran guerriero sulla si sa, come nulla di Caro suo successore; del giovinetto Numeriano figlio e collega di Caro si legge, ch'egli passava pel migliore oratore e per uno de' più felici poeti dell'età sua (g). Ed eccoci al termine dell'anarchia militare, negli sconvolgimenti della quale si vede non essere mancati Imperatori che amassero e favorisser gli studii.

Diocleziano che trasse l'imperio da quegli orrori, e colle sue innovazioni tanto nocque alle lettere quanto fu dimostrato, non deve però essere state alieno da favorirle, perchè a lui si veggono intitelate le istorie di Elio Sparsiano, di Giulio Capitolino e di Valcazio Gallicano. A leggere in Luttansio Pirmiano, che da Galerio 4 le lettere venivano tenute in conto di arti malvage, e oppressi e abbattuti siccome nemici quelli che se ne occupavano (10)., non è a dolere, ch'egli tra colleghi non giugnesse a conservare il principato che gli era stato destinato da Diocleziano. Di Costantino dopo quanto si disse del danno da lui recato in più mi di alle lettere, vuolesi aggingnere, ch'egli confermò ed ampliò a' medici ed a' professori le immunità e i privilegii loro concessi da' suoi antecesso-

<sup>(</sup>t) Lampridius Alex. l. cit.

<sup>(2)</sup> Capitoliaus Gordianis 3.

<sup>(3)</sup> Idem 18. 20.

<sup>(4)</sup> Cod. Justinian. Lib. X. tit. 52., l. 3.

<sup>(5)</sup> Script, hist. aug. vita Valerianor. 1.

<sup>(6)</sup> Trebellius Pollio Gallieno 10.

<sup>(7)</sup> Vopiscus Tacito 4.

<sup>(8)</sup> Idem ibid. 10.

<sup>(9)</sup> Vopiscus Numeriano 1.

<sup>(10)</sup> De mortib. persecutor. c. 33.

ri (1), e che in una lettera a Porfirio Ottaziano, che gli dedicò certo faticoso poema di cui avverrà di parlare si vanta d'onorare e usar favore a' letterati. Benemerito degli studii si rese Giuliano per aver posto freno alla presunzione e con savio divisamento ordinato che non avesse a tenere scuola se non chi ne aveva ottennto il permesso dal Principe, e era siccome maestro stato approvato dalla caria della città in cui voleva insegnare (2). Ma quantunque quest' Imperatore dotto fosse e impegnato a favorire gli studii, egli avrebbe in un regno di più lunga durata impedito la cultura della parte maggiore de' sudditi; perchè lasciatosi traviare dal cieco odio che portava a' Cristiani vietò luro d'insegnare grammatica, eloquenza e filosofia e fino anche di leggere gli scrittori pagani, cioè quelli soli che di questi tempi potevano quelle scienze insegnare (3) E gli elogii di Temistio (4) e molte leggi di Valentiniano il vecchio (5), che si dilettò di poesia ed eloquenza (6), ci attestano e la sua munificenza verso i letterati distinti e le sue premure pei professori. Opesto Principe severo e amante dell'ordine non isdegnò di volgere il grave pensiero a disciplinare la numerosa gioventà che a motivo dello studio concerreva a Roma. I giovani che intendevano farlo dovevano impetrarne licenza dal governature della loro provincia, con questa presentarsi in Roma a certi ufficiali, e indicar loro e lo studio a cui intendevano dedicarsi e'i luogo del loro albergo. Questi ufficiali ne usservavano la condutta, si victavano agli scolari gli spettacoli ed i bagordi, chi non faceva il suo dovere veniva punito cel bastone e rispedito alla patria, e chi adescato dalle delizie di quella città vi si arrestava dopo terminati gli studii veniva rimandato alla patria con vergogna (7). Di Graziano suo figliucio verrà ricordato nel seguente paragrafo, come egli provvedesse di maestri le principali città delle Gallie; ma ne di lui, ne di Teodosio I., ne d'altri Imperatori si può addurre cosa degna di particolare memoria fino a Teodosio II. e Valentiniano III., i quali del 425 ordinarono con una legge le scuole pubbliche delle capitali d'entrambi gli imperii. Vuolesi questa dal Gotofredo e dopo kii da alcun altro riferire alla sola Costantinopoli; ma non mancano ragioni per dissentire da tanto nomo e da quelli che 'l seguono; e di queste per non entrare in langha discussioni eccone due. Questa legge si comprende nel titolo, la eqi rubrica è degli studii liberali della città di Roma e di Costantino-

(1) Cod. Theodos. Lib. XIII. tii. 3. 1. 1. Cod. Justin. Lib. X. tit. 52. 1. 6.

(2) Cod. Justin. Lib. X. tit. 52. l. 7.

(4) Orat. XI.

poli non soio nel Codice Teodosiano (1) ma in quello ancora di Giustiniano (2), e oltre che la rubrica e 'l testo delle due prime leggi che sotto quel titolo si travano nel Codice di Teodosio chiaro indicano che l'una si riferisce a Roma e a Costantinopoli l'altra; oltrechè nè dalla rubrica nè dal testo della tersa, che è quella di cui qui si discorre, ni può inferire ch'essa riguardi la sola Costantinopoli, non è presumibile, che i valenti giureconsulti, i quali compilarono il Codice di Giustiniano un secolo dopo quel di Teodosio, abbiano riportato quest'ouica legge conservando l'antica robrica del Codice Teodosiano, se non avesser saputo che quella legge riguardava la Roma antica e la novella. Vietano dunque in questa quegli Imperatori, che a pena dell'esiglio nessuno si arroghi di dar pubbliche lezioni, ma non interdicono le lezioni private se non a' maestri salariati dal pubblico, stabiliscono il numero di questi, assegnano ad ognuno il suo particolare uditorio, e fissano che v'abbiano tre professori di eloquenza latina e dieci di grammatica o filologia ossia erudizione latina, cinque sofisti o retori greci e dieci grammatici di quella lingua, un professore di filosofia e due di diritte. Non può appartenere allo scopo del presente discorso d'esaminare quali fossero gli effetti di questa legge rispetto a Costantinopoli e all'impero di Oriente; e rispetto a Roma e a quello d'Occidente si vede, che per l'infelicità dei tempi non ne potè venire alle lettere vantaggio nessano.

In questo proposito pare asche doversi per ultimo considerare, che alla decadenza degli studii
non sembra avere contribuito quanto altri si pensa
la circostanza, che di molti Imperatori non poterono per l'impoverimente del tesoro favorire e arriochire come in passato coloro che agli studii si dedicavano; perchè i Principi possono bene mettere
ia opera, ma non creare gli ingegni, e non si
trova che alcuno insigne greco scrittore avesse
provvisione o stipeudio; e se Virgilio ed Orazio
dovettero l'agiatezza a' lor carmi, si sa in quall
angustie e travagli cantassero l'Ariosto ed il Tasso
e Cervantes e Caméras ed Ercilia.

## §. 122. Carattere degli studii di questa età.

Subito dopo conseguita la cittadinanza, si era acceso negli Itali grandissimo amore per quegli studii che si solevano coltivar da' Romani, onde in tutte le loro città s' introdussero e si presero a frequentare le scuole, perchè molti erano punti dai desiderio di conoscere ed apprendere quelle arti che nella nuova lor condisione si potevano condurre a nuova fama e grandessa. Ma appena essi furono cultati in questa fino ollora non battuta carriera, nella quale pel saggio, che di sè diedero Tito Livio e alcuni poeti, si può dire avrebbero nguagliato anche la gloria dei più insigni oratori di Roma, ecce mutarsi lo stato, e lo

<sup>(3)</sup> Julianus, Epist. 32. Ammian. Marcellin. Lib. XXXII. c. 10. Lib. XXV. c. 4. Orosius Hist. Lib. VII. c. 30. Theodor, hist. eccles. Lib. 111. c. 8.

<sup>(5)</sup> Cod. Theodos. Lib. XIII. tit. 3. l. l. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

<sup>(6)</sup> Ausonius epist. ad Idill. XIII. Ammian. Marcellin. Lib. XXX. c. c. 8. g.

<sup>(7)</sup> Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 9. l. 1.

<sup>(1)</sup> Lib. XIV. tit. 9. 1. 3.

<sup>(2)</sup> Lib. XI, tit, 18, l. unica,

studio divenire non più occupazione secondaria ed accessoria, ma principale ed unica di un gran numero d'uomini, i quali sensa quella novità si sarebbero ad un medesimo tempo dedicati allo studio e al maneggio e al governo dei pubblici affari. Mentre nella vita de' Romani e degli Itali questo importante rivolgimento avveniva, incominciarono anche le provincie a coltivare la lingua e la letteratura latina, sebbene, per non avere ancora conseguito la cittadinanza, degli studii de' Romani non avesser bisogno, e appena bene sapessero che fare e dovessero toccare con mano, che pei nuovi ordini essi erano divenuti inutili a' cittadini medesimi o lo stavano per divenire. Crebbe con tutto questo, e in Roma e in Italia e più forse nelle provincie il numero di coloro che applicavano allo studio, onde di molte scuole che nelle provincie fiorivano, si trova memoria omai nel quarto periodo, e si vede essere stati provinciali parecchi de' più illastri scrittori di verso e di prosa, e provinciali i più famosi oratori. Ma quantunque gli studii de cittadini e di quelli che aspiravano a diventarlo, più non avessero il pratico e determinato scopo di quelli delle età antecedenti, e per essere tuttavia governati e diretti come in passato, non ad altro servissero che a procacciarsi un sapere, di cui non si poteva fare se non poco e raro uso o nessuno: ciò non ostante tanto era fresca la memoria del bel secolo della letteratura latina, così vive e numerose le tradizioni del valor degli antichi oratori, così recenti e nelle mani di tulti gli studiosi le opere loro, che i letterati del quarto periodo, sebbene i tempi fossero mutati, non poterono a meno d'imitare ed emulare a quei perfetti modelli. Diversamente fu in questo quinto; perchè essendosi lo stato sempre più ridotto nel Principe e alla fine intieramente concentrato in lui solo, e continuandosi a studiare come se nello stato e quindi nella vita de' cittadini non foise avvenuto cambiamento nessuno, di necessità se n'ebbero a risentire gli studii e la lingua.

Si osservava qui dietro (1), come la lingua latina di cui facevane uso gli nomini colti e i letterati dovesse alterarsi, perchè prima i provinciali, e poi i Barbari erano pel favore degli Imperatori e per la debolessa dell'impero giunti a prevalere sopra i Romani e gli Itali; e questo è verissimo; ma è vero altresì, ch'essa si sarebbe alterata, selibene non così tosto, anche senza di questo e in forza della sola mutazione dello stato. Aven quella lingua avuto il suo nascimento e ricevuto la sua formazione dal vivo e continuo nso che gli uomini di stato, e quelli che aspiravano a divenir tali ne facevano nel senato, nel comizio e nel foro. Ora essendo questo uso omai sul principio del periodo antecedente stato del tutto bandito dal comisio, e presto grandemente ristretto nel foro, poichè non molto dopo il suo incominciare le cause si presero ad agitare nelle cancellerie e al cospetto de' soli giudici (1), e così prima ristretto e poi del tutto impedito nel senato, a cui omai verso la fine del secolo III., cioè molto avanti la metà del presente periodo cra da Diocleziano stato tolto ogni potere e ogni ingerenza: quella lingua non solo non potè progredire, migliorarsi o arricchire, ma dovette andare indietro e impoverire e peggiorare ognor più; perchè da una parte cresceva il numero de' corruttori, e dall' altra ne veniva a mascar l'esercizio che n'era il maestro, al cui maestro non potevano sopperire i libri, perchè non v' avea moda il tanto moltiplicarli e diffonderil, che da sè soli bastassero a conservarla in vita ed in fiore.

Per ciò poi che appartiene agli studii, lasciando che'l guastarsi della lingua, deve di necessità influire sinistramente nelle cose che in essa si scrivono, si vede, come questa medesima circostanza dell'impedito pubblico uso dell'eloquenza, la quale tanto nocque alla lingua, nocque per egual modo e per eguale cagione anche alle lettere, togliendo a' loro coltivatori ed al popolo quella scuola del buon gusto, in cui si crano formati gli oratori e gli scrittori dell'età dell'oro. I prodigiosi effetti dell'eloquensa di Cicerone, e i vivi plansi con cui di soventi s'interrompevano le sue orasioni (2), la folta corona di uditori che sempre cingea gli oratori di qualche nome, e più luoghi di Cicerone che si riferirono in altra occasione (3), e così parecchi luoghi d'Orazio (4) ci fanno amplissima fede, che il popolo romano col solo buon senso e colla sola scuola del teatro e del foro aveva nelle lettere acquistato tal finezza di gusto, che i letterati volendo de' suoi insegnamenti approfittare ne avrebbero potuto trar gran partito, sensa pericole d'andare errati. Il quarto periodo, che si può riguardare siccome il passaggio dal secolo del più bel fiore a quello della total corrasione, e in cui il pubblico aso dell'eioquenza incomincia a venir ristretto notabilmente, ci offre tuttavia delle prove del buon gindizio che ancora regnava nel popolo di Roma, Eccone due, delle quali una appartiene al seo principio, l'altra alia sua metà. Leggesi presso Seneca il retore, che tatti gli uditori temevano che Cassio Severo non facesse fine al suo dire, e che quando pariava Passieno, tutti terminato l'esordio lo lasciavano per tornare a udire l'epilogo (5). E'l giovane Plinio osservando "che nella stessa numerosità degli uditori, v'ha certa grandezza e comunicazione di senno, per cui sebbene presi in singolare, tutti han poco giudisio, tutti insieme ne hanno moltissimo, racconta che lo scrittor di tragedie Pomponio Secondo, avvesso a leggere agli amici le cose sue, dove questi non approvassero qualche passo che a lui pareva star bene, solea dir d'appellarne al popolo, e ritoccare quel

<sup>(1)</sup> Fedi il 6. 120.

<sup>(1)</sup> Vedi il 9. 99. c de Caus. corrupt. eloq. 29.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 76.

<sup>(3)</sup> Vedt il 9. 74.

<sup>(4)</sup> Art. poet. v. 112. sq. v. 153.

<sup>(5)</sup> Pracf. in Lib. III. declam.

passo e lasciarlo secondo che 'l pubblico nell'udirlo aveva fatto plauso o si era taciuto (z).
Ora quest'educazione letteraria del popolo venne a mancare dei tutto nel presente periodo,
perchè eloquenza pubblica più non v'avaa, o
non altri spettacoli si solevano che gladiatori
e circensi, o mancando quest'educazione del
popolo manco la vera ed unica scuola che vi peteva avere pe' letterati, a cui i pubblici recitamenti poco o nulla più potevan giovare; in
conseguenza di che tutti gli studii vennero in Roma a rovinare, prima ancora che seguisse l'inondasione de' Barbari e la caduta dell'impero medesimo.

Rovinarono poi auche pel cooperare di un'altra non meno importante cagione. Gli stadii de' cittadini romani, dopo avere nelle tre prime età servito all'ambisione, e nella quarta più che ad altre alla sola ostentazione, più non poterono nella quinta servire ne a questa ne a quella, sicche ne mancarono gli allettamenti più possenti; perchè avendo gli imperatori de' tempi dell' anarchia militare incominciato a starsi lungi da Roma per necessità, e quelli che vennere appresso a tenersene lungi per massima; tatti que' pochi nomini che per via delle lottere speravano di far qualche figura nel mondo, si volsero allo splendore ed al favor della corte, onde l'abbandonata Roma più non potè essere il teatro della gloria de' letterati; e la lingua e la letteratura latina, trapiantate lungi dal suolo natio, imbastardirene e degenerarene anche sotto il patrio cielo, perchè più non vi Venivano coltivate da' più grandi e vasti ingegui, ed era loro stato sottratto il fomento di quelle istitusioni a cui dovevano la vita e 'i vigore.

Gli Imperatori fattici a reggere il mende dal loro palasso, più non ebbero, dopo abolite le autiche forme di governo, alcua bisegne di parlare à soldati, al senato ed al popolo, e lasciarone percib d'amare, d'ammirare e di favorire mos studio, che più non era necessario a chi governova e solo poteva giovare nelle private occorrenne. I Remani incominciarone sull'esempie de' lore Principi a conoscere l'instilità dell'elequenza e a non entrarla; avidi, se ne impossessarono i previnciali, essia i cittadini novelli, ma siccome di cose di qualche rilievo più non potevapi dire, solo attesere a vana pompa di concetti e parole non sempre bene intese o bene adoparate, o per ultime giumetro a tessere ia verso le lere orazioni.

Mella totale decadenza di quello studio che fine qui era stato fondamento di totti gli altri, due soli se ne veggeno coltivati con qualche amore, e ano di essi con grande successo. Venne in fiore la giurisprudenza, perchè si coltivava per ambisione, cioè per quella stessa cagione per cui, siccome non atti a raggiugnere quello scopo, si argligevano gli altri; si celtivb par la grammatica, ma per altri motivi, cioè perchè a misura che più imbarbariva la lingua, e più si andavane mutando i

(1) Epist. Lib. VII. ep. 17.

tempi e i costumi, più ne appariva la necessità, e perchè uno studio qual questo molto bene s'affaceva allo scioperìo a cui erano stati ridotti gli ingegni. La giurisprudensa che per alcun tempo godetto del favore de' Principi, perchè serviva a distenderne e sempre più stabilirne l'autorità, fu in gran voga dal secolo secondo fin verso il princi pio del quarto; ma dopo che i giurecomulti chbero adattato le antiche leggi alle nuove forme ed al nuovo sistema dello stato, e poste e stabilito praticamente il principio, che quanto piaceva all'Imporatore doveva aver forsa di legge (1): essi furono, quali stromenti di cui più non s'aveva bisogno, quasi affatto allontanati dalla corte, e ridotti a raccogliere ed ordinare le leggi e le decisioni de' Principi, onde applicarle alle cause private, dacchè delle pubbliche, nè essi nè alcun altro più s'aveva a impacciare. Studio favorite e di moda sempre fu la grammatica, la quale, com'è noto a' lettori, comprendea l'arte che noi tuttavia chiamiam con quel nome, e quella che da noi si dice erudisione; quindi si veggono sul principio di questo periodo occuparsi presso Anle Gellio di cose grammaticall ed erudite i flosofi di maggior grido, quali erano in Roma Pavorino e Tauro in Atene; quindi il gran numero di scrittori di grammatica che di questa età si ricordano; quindi gli Imperatori nell'ordinare le pubbliche scuole di Roma e di Costantinopoli vi costituirono un solo maestro di filosofia, non pfà che due di diritto, tre di rettorica latina, cinque di greca, e ben dieci grammatici dell'una e akrettanti dell'altra lingua (2). Come da questa legge appar manifesto, quali fossero gli studii degli nomini di quest'età, e quali quelli a cui gli indirissavane gli Imperatori : ne appare in modo non meno evidente, quanto questi studii fosser diversi da quei dell'età precedenti, e quanto percib dovessero esser diverse la vita e le tendense di coloro che vi si dedicavano. Nel terzo periodo non per altro si studiava che per ambisione, e perciè si coltivavano l'arte del dire e la giurisprudenza; nel quarte conservarono in parte l'antico carattere, in parte ne assunsero un nuovo, sicchè attesa la mutazione dello stato incominciarono a diventare oziosi. Quali essi poi divenissero verso la fine del quinto e quanto diversi da quelli delle antecedenti, si intende, forse meglio che dall'ordinamento delle due pubbliche sensie principali or riferito, da un confronto quale da noi si può fare dolle due enciclopedie di Anle Cornelio Celso e di Marziano Capella. Celso, che era romano e fioriva sul principio dell'età precedente, comprese ne' suoi libri della Arti, riputate necessarie a un nomo che volesse passare per colto, la reltorica, la filosofia, la giurisprudenza, l'arte militare, l'economia rustica e la medicina, cui aggiunse alle altre, perchè necessaria gli parve per ben concecere la natura (3). Marsiano Capella in contrario, che era provincia-

<sup>(1)</sup> Digestorum. Lib. I. tit, 4. l. 1:

<sup>(2)</sup> Vedi il 6. precedente.

<sup>(3)</sup> Fedi il 6. 111, C.

le, e viveva sugli ultimi tempi di questo periodo, e scriveva secondo il genio e i bisogni dell'età sua, non fa punto parola della ginrisprudenza, non dell'arte militare, non dell'economia rustica, non delle scienze naturali ; perchè la prima più non era ornamento di nomini amplissimi, ma mestiere di avidi e igneranti avvocati (1) la seconda non professione propria de' cittadini, ma di vili mercenarii e di Barbari (2); la terza più nou era nel comune osio e nella mollessa onorata occupazione di ditigenti padri di famiglia, ma travaglio e fatica di schiavi o di coloni poco men che schiavi (3), e le scienze naturali, come si vedrà (4), o si negligevano o si coltivavano poco. Perciò di tutte le Muse e le Dee, egli dà in meglie a Mercurio la Filologia, e tratta della grammatica, della dialettica, della rettorica, della geometria, dell'aritmetica, dell'astronomia e della musica (5); e la semplice indicasione di queste scienze dimostra al pari di ogni ragionanento, che gli stadii più non servivano alla pubblica vita e all'utilità, ma solo al passatempo, alla speculazione e al diletto, e che discostandosi in tale maniera dal vero scopo già erano caduti e dovevano rovinare intjeramente, anche se l'impero continuava a sassistere, anche se i' Italia e le provincie non cadevane in mano de' Barbari.

Non ebbero miglior fortuna gli studii che si dicone umani Ne' poeti, fuorchè in un solo, non si corge se non un' imitazione sempre più infelice delle parole e delle locusioni degli antichi, e piccole e rare scintille del loro spirito; non si trova oratore che per invensione e per elocusione degno sia d'esser letto, e tra gli scrittori di storia solo uno se ne trova, e fu per nascita greco, che avesse animo di stenderne un corpo ordinato, mentre gli aitri, secondo che noi li conosciamo, attendevano a compendiare le storie antiche, a narrare con aridissima brevità le cose de loro tempi, a compilare senza critica o giudizio una qualche vita, e a raccogliere dalle altrui opere quanto nella universale ignoranza e nella rossessa loro pareva degno di particolare memoria.

# §. 123. Educasione letteraria.

Finche lo stato dell'imperio lo consenti molto più che nelle età precedenti si fece in questa a favor degli studii, e molti più uomini nell'universale disoccupazione della classe più agiata vi si applicarono; onde non poche sono leggi degli Imperatori che si riferiscono alle scuole ed a' professori, ande frequenti le memorie di scaole in tutte le città alquanto ragguardevoli dell'Italia o delle provincie, onde la sollecitudine di Graziano in ordinare, che in tutte le città principali delle Gallie si salariassero grammatici e retori (6).

fanno pompa e i vecchi le insegnano? Cartagine, maestra venerabilo della nestra provincia, Cartagine, musa celeste dell'Africa (1). " Minore non era lo spiendore di quelle che fiorivano nelle Gallie, tra cui lasciando quelle di Lugduno, già fam nell'étà precedente, si voglione ricordere quelle di Augustodano (3), quelle di Vesenzione (3), di Burdigala e di Tolosa (4); in proposito delle quali, per tacere la testimonianza dei Galli, basta ricordarsi quanto della gioria letteraria di quelle contrade si mostrò avere scritto san Girolamo e Simmaco (5), e quanto degli oratori gallici si dicea mella storia del precedente periodo (6). Come delle sensie delle Gallie non s'ha per avventura contessa di quelle dell' Ispania; nondimeno a considerare che di là erano usciti i Seneca, Pemponio Mela, Columella, Quintiliaco e Marsiale; che Latine Pa cato nel panegirico di Teodosio dice, che quella provincia produce "oratori facondissimi e chiarissimi poeti (7), e che in queste periodo, eltre parecchi altri, vi sorsero e quel lodato Flavio Merobaude, e Giovenco e Prudenzio, i due più insigni tra gli antichi peeti cristiani, non sembra potersi dubitare, che le lettere non vi si coltivassero con molto fervore. Non devendosi in questo libro venire mostrando, quali cose in queste scuole si insegnassero e cos il che facile sarebbe colla scorta dei grammatici e de' reteri che da noi si possedono, si ristringerà

Non poche di queste scaole delle previncie vennero in grande celebrità. Arnobio, Tertulliano,

san Cipriano, santo Agostino, che nel terso e nel

quarto secolo ricevettero in quelle di Cartagine la

prima istruzione, fanno fede alle enfatiche parele

di L. Apulejo scrittore del secole secondo: " Quai maggiore o più sicura lode che dir bene in Car-

tagine, dove tutti siete pieni di erudisione, deve i

fanciulli imparano ogni buon'arte, i giovani ne

questo discorso ad alcune poche esservasioni ganerali. A misura che not popoio d'Italia e di Roma sempre più si perdeva e si alterava la lingua latina colta, e che l'use sempre più se ne diffendeva nelle provincie e vi diveniva più necessario, bisognò dar principio ell'educazione i-ttoraria della gioventà facendole imparar questa lingua coi ad un dipresso oggi si usa tra noi. Così conveniva fare non neil'Africa solo o nell' Ispania o nelle Gallie o in altre provincie a cui quel parlare era ausvo e stranicro, ma bene anche in Italia e in Roma medesima, dov'esso era serta, dev'era stata tratta dalla lingua volgare, dov'era state create e formato, di che abbiamo la prova scorrendo l'arts gram. matica di Elio Donato, il quale non sulla fine di queste periodo, ma sulla metà del secolo IV. ins gnava nelle scuole di Roma. Dietro questo della

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 134.

<sup>(2)</sup> Vedi Lib. 111. §6. 49. e 50.

<sup>(3)</sup> Fedi Lib. II. 9. 15. Lib. III. 9. 36. 39. 40.

<sup>(4)</sup> Vedi 6. 138.

<sup>(5)</sup> Vedi 6. 129. A.

<sup>(6)</sup> Cod. Theod. Lib. XIV. til. 3, 1, 11.

<sup>(1)</sup> Floridor.

<sup>(2)</sup> Eumenius or. pr. restaur. scholis.

<sup>(3)</sup> Auson, Gratiar. Act.

<sup>(4)</sup> Idem Professores.

<sup>(5)</sup> Vedi il §. 121. (6) Vedi il §. 113.

<sup>(7)</sup> Cap. 4.

lingua seguitavano quelli della letteratura e della filologia essia dell'eradizione, che non si peterano uni più disglugnere delle lettura e dalla spiegasione degli antichi scrittori di verse e di prosa; e qui era deve i grammatici mostravano la ler valentia con quella farraggine d'instili cognizioni, cui avevano incominciato a estentare nelle scorso periodo (1); e di cui non si dilettarono meno in mello di cui era si parla; qui era dove poco cu rando e affatto negligendo le cose solo attendevano alle parole. Racconta Aulo Gellio quauto al primo proposito, che un buon nomo il quale avea consu to tutta la sua vita sui libri gli offerì certo suo zibaldone onde so ne giovasse per arricchire di pellegrine noticie le Notti Attiche che stava scrirendo. Gradi Gellio la cortese offerta, e fattosi cupidissimo a scartabellare quel libro trovò, che insieme ad altre cose, tutte d'uguale importanza, vi si ricercava, come avesse nome colui che prime era stato chiamato grammatico, quanti Pitagora e quanti ippocrati illustri avesser vissule, perchè Teemaco sveglianse Pinistrato che seco dormiva con un piede e non colla mano, come si chiamassero i compagni d'Ulisse che vennero sbranati dalla vo. race Scilla ec. ec. (2) Lungo catalogo di simili futilità, in cui si andavano perdende i grammatici di questo periodo, si potrebbe qui tessere, se'i fario, mentre si riprende chi vi gettava la fatica ed il tempo, non esponesse a giusti rimproveri; per la qual cosa si passerà a ragionare del secondo carico che si dava a' grammatici, il quale era d'essersi posti a curar meno le cose che non le parele. Queste carico non essersi dato a torto, ap pare a chinoque abbia letto gli sculiasti antichi che noi possediamo, e esservato ch'essi più che a far conoscere le vere e grandi bellesse degli autori che prendono a commentare van dietro ad erudite bassecole e si decupano a illustrare i vocabeli; e siccome quantunque diversi per età tutti tengono il medesimo modo, s'ha a dire, questo vizio essere stato comune a tutti i secoli di cui qui si discorre. Intendesi anche da Anlo Gellio, che i grammatici per certa albagia propria della lor professione aguszavan le ciglia, ende cercanda col fuscellino pur ritrovare qualche neo, qualche peccatasso contro i lere precetti, qualche voce cui potere con estentazione di dottrica riprendere; sebbene in queste censure avrebbero il più delle volte devuto a cusar d'ignorause sè stessi e mon d'alcun falle que' semmi e venerandi maestri. In questo e in pesar minutissimamente le parele essi si piacevano, e quanto era più chiaro le scrittore, cui prendevano a criticare, più si reputavan valenti, onde non pochi se ne veggoso annoversti e de' più iliustri, che per alcuna delle addotte ragioni avevano preso a criticare e Cicerone (3) e Salimstio (4) e Ca

mile (z) e Virgilio (a). Di questo povero studio delle parole e insieme della sempre maggiore ignoranza e del crescente deperimento della bacon lingua fanno anche fede le opere di que' grammatica che in questa età si diedero a raccagliere e spiegare con esempii d'antichi scrittori que' vocaboli che a' tempi lore più non e' intendevano, siccome si discorrerà nella seguente accione.

Dalle scuole de grammatici i giovinetti passa. vano secondo l'invalso costume a quelle de' retori, in cui si vede la medesima meschinità e una corrusione di gusto fors'anche maggiore, in quanto i maestri qui meno attendevano alla lingua, e non credendosi nell'elocusione e nell'invensione legati, come lo crano i grammatici dalle lor regole, nelle osiose dicerie scolastiche non seguivano i procetti in modo cos) luminoso insegnati da Cicerone e da Quintiliano, ma bene il capriccio e lo stolto desiderio di piacere a chi gli ascoltava, per cui andavano in cerca di nuovi e ingegnosi concetti, sensa avvedersi che quanto più essi erano nuovi e ingegnosi più peggiorava il lor dire, perchè sempre più s' allontanava da quella nobile e semplice naturalessa, in cui solo pub consistere il bello. E se fosse presso dell'opera di mostrare ampiamente queste due verità e non si temesse di recar neja al lettore : lo si potrebbe senza molta e grande fa. tica, facendo vedere come piccoli e poveri fussero nella teoria i maestri che in queste scuole insegnavano, e come non lo fossero meno nella pratica gli oratori che in esse venivan formati. Si conoscerà dalla storia degli scrittori dell'arte rettorica di quest'età, com'essi unicamente miravano a esporre e insegnare le piccolesse e le puerilità dell'arte loro, e non a spiegare ed aprire a' loro discepoli i veri e copiosi fonti della buona eloquenza. Di questo però non sembra deversi tante incolpare il peco e storto giudisio de' retori come piuttosto la condisione de' tempi per eui l'eloqueusa, già necessario strumento dell'ambisione, era disensto un antiquato ornamento, un passalempo e quasi na balocco degli scioperati dotti, e più mon potendosi prefiggere uno scopo nobile e grande i maestri esercitavano gli scolari a dir sopra argomenti strani e capricciosi, sui far delle declamazioni di cui si parlò nel precedente periodo; onde insegna. vano non a conciliarsi gli uditori, non a riscaldarne e concitarne gli animi, non a istruirli con chiaressa e dignità, ma bene a blandire al corrotto gusto regnante, a sorprendere, a sedurre e ad accalappiar l'intelletto, a fare a forsa di arsigogoli, di sefisticherie e di parole apparir quello che in sostanza non era, a cercare di persuadere altrui quello di che non era persuaso coloi che dicevu. Che oratori avevano a divenire, che cosa a imparare di buono gli scolari di Tito Castrisio "macstro dell'arte rettorica che tenne in Roma il primo luogo così nel declamare come nell'insegnare, nomo di somma autorità e gravità, o per costami e

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 97.

<sup>(2)</sup> Noct. Atticar. Lib. XIV. c. 6.

<sup>(3)</sup> Ap. oundem. Gellium Lib. XII. c. 2. Lib. XV. c. 6 Lib. XVII. c. 5,

<sup>(4)</sup> Lib. X. c. 26.

<sup>(1)</sup> Ap. sundom. Gellium Lib. VI. c. 16.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. II. c. 6. Lib. V. c. 8. Lib. VI. c.

<sup>6.</sup> Lib. IX c. 10. Lib. X. c. 16.

sapere dall'Imperatore Adriano stimate (1)... Se egli septendo criticare un orazione di Metello il Numidico siccome mancante di prodenza e di arte, ebbe in una numerosa ed erudita admanza a fare questa, com' ella si può chiamare, professione di fede? "In altro modo deve parlare il Ceasore, in altro il retore. Al retore è concesso d'usar sentense false, ingannevoli e caprisiose, purchè sien verisimili e possano in qualunque maniera servire a muovere gli animi degli nomini; perciocchè ella è a lui cosa turpe, se avendo a trattare una causa caltiva alcun argemento intralascia e non impugna ciò che gli potrebbe far contro (2)., Come potevano i traditi giovani avezzarsi a usare l'ingegno in cause di grande momento, e a dire con dignità e nobiltà, se venivan costretti a stillarsi il cervello in sottili e fantastiche invensioni, e a infilsar vote parole e frasi qui e qua rabacchiate? Se un nomo che nel secondo secolo dell'era volgare ebbe fama del maggiore oratore, che fu maestro di due Imperatori, che fa insignito del consolato, che riuscì fondatore di una scuola oratoria, la quale ancor durava all'epoca della caduta dell'impero romano, si poneva a lodare la negligenza ed il souno, e si vantava d' avere avuto tanto di arte e di senno da lodare la polvere e'l fumo? Molt' altre cose si potrebbero addurre con cui dimostrare appieno la meschinità di queste scuole; ma oltreche è manifesto ch'esse dovettero ne' tre secoli appresso peggiorar sempre più, non sembra bene di farlo a questo luogo anche per ciò, che di questo stesso argomento s' avrà a trattare dove si dirà degli oratori di cui in questo periodo si trova memoria.

Parlando più addistro di quanto gli Imperatori fecero a favor degli studii si diceva che Adriano ed Antonino Pio concessero a' pubblici maestri onori e ricchesse : il che però non s'ha a intendere quasi quei Principi e gli altri, che in tal propesito ebbero ad ordinare alcun che, assegnassero quelle provvisioni sal loro tesoro; perchè esse stavano per ogni dove, fuorchè in Roma, a carico della città, siccome si conosce da molte autorità e in particolare da tutte le leggi che trattano di quest'argomento (3); onde le parole di Sparsiano e Capitolino che in quel luogo si addussero non altro significano, se non che quegli Imperatori e così gli altri stabilirono delle norme generali pel pagamento degli stipendii che le città corrispondevano a' professori. E siccome questi conseguivano il soldo dalle città, le città avevano il diritto di eleggerli, e se non ne fossero soddisfatte, quello di licensiarii (4); nel che però sembra che gli Imperatori preudessero talvolta qualche ingerensa (5). Impossibile essendo d'indicare quale questo salario si fosse, se ne soggiugneranno almeno alcune poche notisie. Vespasiano dava ai retori di Ro-

(1) A. Gellius. Noct. Attic. L. XIII. c. 20.

(5) Ibid. L. 7.

ma cento mila sesterzii l'anno; verso in fine del secolo quarto il salario de' professori di quelle città si pagava parte in denaro e parte in derrate, e si decretava dal senalo; ma i decreti di questo avevano ad essere confermati dal prefette del pretorio d'Italia (1). Enmenio, il quale, dopo avere acquistato gran fama inseguando in Roma e servito in qualità di segretario al Cesare Costauso, padre di Cestantino, con soldo d'annui trecento mila sesterzii, fu da quel Principe del 296 nominate professore di rettorica in Augustoduno (2) com us stipendie di seicento mita sesterzii da pagurglini da quella città, i quali da lui furono generosamente dedicati alla ristaurazione delle scuole rovinate nell'insurresione de' Bagandi (3). Una legge di Grasiano del 376 stabilisce che nelle città delle Gallie lo stipendio di un retore sia di ventiquattro, e quelle di un grammatico greco o latino di dodici annone, ossia giornaliere porzioni di viveri, e in Treveri ch'era residenza degli Imperatori di trenta pel retore, di venti pel grammatico latino, e di dodici pel grammatico greco (4) Questa legge, che quella è con cui si dicea comandarsi, che in tutte le città più riguardevoli s'abbiano a stipendiare grammatici e retori, prova che le città ridotte a quell'estrema povertà e desulazione, che si descrisse in altro kogo (5), avevano intralasciato di farlo perchè più non potevano reggere alla spesa, e prova insieme, ch'era grandemente venuto meno il denaro. Nè ci deve recar maraviglia, che le scuole per l'esaurimento delle casse civiche avesecro a cessare nelle provincie corse e saccheggiate più volte da' Barbari, se la città atessa di Roma fino allora immune da quel fiagello era stata costretta a sospendere il soldo de' suoi professori (6).

Del salario de' pubblici maestri formavano parte gli onori che poco fa vennero ricordati. Onesti erano per antica consuetudine o forse solo per concessione degli Imperatori comuni a' professori di rettorica, di filosofia, di grammatica e ai medici (7), e consistevano principalmente nell'esensione degli onori municipali, i quali in sè atessi gravissimi più le riuscivane, perchè melti che vi erano tenuti per condizione vi si sapeyan sottrarre (8). Queste esensioni si concedevano o dal Primcipe o dalle città, e da esse le conseguivano i professori ia un celle cattedre; ma siccome le città per loro mire ambivano d'avere gran numero di professori e talora erano correnti nell'accordare le immunità, oude i curiali non immuni sentivan grau danno: bisognò che gli Imperatori vi riparassero. Quindi si legge che quello stesso Antonino Pio, il quale concesse a' maestri onori e ricches-

<sup>(2)</sup> Idem ibid. Lib. I. c. 6.

<sup>(3)</sup> Cod. Theod. L. XIII, Ut. 3. l. l. 1. et 11.

<sup>(4)</sup> Codex Justin. Lib. X. tit. 52. l. l. 2. 8. 7.

<sup>(1)</sup> Symmachus Epist. Lib. 1. ep. 73.

<sup>(2)</sup> Eumen. orat. pro restaur, schol. c. 6.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. c. 11.

<sup>(4)</sup> Cod, Theod Lib. XIII. tit. 3. 1. 11.

<sup>(5)</sup> Vedi il Lib. III. cap. V. di questa II. Parte.

<sup>(6)</sup> Symmachus Ep. Lib. V. ep. 33.

<sup>(7)</sup> Digest. Lib. XXVII. tit. 1, l. 6, 6, 2, 5, 7.

<sup>(8)</sup> Vedi il J. 16. del Lib. III.

se, fissò il numero de' medici, de' retori e de' grammatici, che dalle città in proporsione del loro popolo si potesser condurre (1). Quindi Commodo rispose all'ateniese Filisco "che nè egli, nè alcun altro che insegnava aveva diritto a tale immunità, perchè per certi brevi e magri lor discorsucci non si devevano privar le città di chi ne aveva a portare i pesi (2); " quindi Filippo la negò assolutamente a' poeti (3), e'l giureconsulto Papiniano, già prima degli imperatori Dioclesiano e Valentiniano (4), nell'esentare dagli onori personali i filosofi, gli assoggettò a quelle funzioni municipali che seco retavano spesa "perchè i veri filosofi hanno, siccome egli dice, a dispressar le ricchessa (5).

Di nessana nuova biblioteca che di questa età venisse aperta in Roma si trova memoria, sebbene dabitar non si possa che a quelle che già esistevano non ne venissero aggiunte delle altre, non già per favore dei Principi che tutti erano volti a crescore aplendore e bellesza alle città dove facevano la lor residenza, ma per liberalità e munificenza di privati cittadini. Opesto sembra potersi affermare con sicuresza vedendo che dietro le due antiche descrizioni di Roma ricordate in altra occasione (6) ancor sul principio del secole quinto delle biblioteche pubbliche in quella città se ne contavano ben ventinove. Pare anche doversi credere che non vi fossero pare le biblioteche private; perchè Ammiano Marcellino verso la fine del secolo quarto scriveva, che nelle case dei grandi esse "erano chiuse in perpetuo siccome i sepoleri (7), ,, e perchè alcune se ne veggono ricordate, siccome quella di sessantadue mila volumi che già era di Quinto Sereno Sammonico e dal figlio suo fu donata all'Imperatore Gordiano III. (8), quella di Simmaco di cui egli parla nelle sue lettere (q). e le due che da Papa liario furono poste nella chiesa di Laterano (10); al quale proposito si vaole osservare, che altri Vescovi ed altri cristiani dovettero in altre contrade far raccolta di libri, perchè sensa il spesidio di questi nè san Girolamo, nè sant'Ambrogio, nè sant'Agostino, nè altri Padri avrebbero potuto acrivere le dotte opere loro; ansi si legge, come sant'Agostine morende raccomandò che si avesse cura della biblioteca e de' libri della sua chiesa (11). Che biblioteche vi dovesse avere in

(1) Digest. lege cit. (. 2.

(2) Philostrat. vit. Sophist. Lib. II.

(3) Cod. Justin. Lib. X. tit. 52. l. 3.

(4) Ibid. Lib. X. Ut. 41. L 6. et Ut. 52. L 8.

(5) Digest. Lib. V. tit. 5. l. 8. 9. 4.

(6) Vedi Parte II. Lib. I. 9. 4.

(7) Lib XIV. c. 6.

(8, Capitolin. Gord. c. 18.

(9) Lib. VIII cp. 22.

(10) Anastasius Biblioth, codem.

(11) Posidius vita Ang.

Milano, in Ravenna e in altre più ricche e popolose città dell'Italia, s'ha a intendere, perchè si trova memoria di quella di Como (1) e di quella di Suessa (2), città che non erano delle più illustri o delle più ragguardevoli; e così s'ha a dire che ve n'avesse in Cartagine e almeno in quelle città dove fiorivano celebri scuole. In effetto si legge un grazioso epigramma di Ausonio sulla biblioteca del grammatico Filomuso (3, e di biblioteche che nelle Gallie ancor sugli estremi tempi dell'impero romano riuscivano di ornamento alle città e alle ville dei grandi parla Sidonio Apollinare (4). Danni gravissimi ebbero a soffrire le librerie di Roma nel fiero incendio avvenuto sotto il regno di Commodo, e più ancora pri saccheggi e pei rovinamenti dei Visigoti, de' Vandali e de' soldati di Ricimere, e per uguale ragione n'ebbero a soffrire quelle delle provincie, onde non è a maravigliarsi che ne' secoli appresso si odano tanti lagni per la scarsessa e la mancansa di libri.

#### 6. 124. Avvertimento.

Più d'an lettore di questo libro avrà, e forse non senza qualche sorpresa, osservato, come nè là dove. s' ebbe a discorrere delle vicissitudini e degli avvenimenti che in questa ctà influirono va. riamente nelle lettere, nè là dove si descriveva il carattere degli studii di questo periodo, o dove si parlava di quanto rignardo a questi fu operato da' principi, mai non si fece parola del Cristianesimo se non solo una volta e anche questa per mera incidensa, quantunque esso appunto in questi secoli si diffondesse per tutto l'impero romano, e spentavi l'antica religione alfin ne giu gnesse a trionfare. Siccome questo non si fece sensa disegno, se ne vuole anche render ragione. Si usò dunque così, perchè in quella guisa che la letteratura latina era sorta ed aveva assunto quelle particolari sue forme, perchè particolari erano il carattere e le istituzioni del popolo che le diè nascimento: così ella per la necessità di adattarsi alla mutata condizione de' tempi e al mutato pensar degli nomini ebbe a restare modificata in mapiera, che ne risultò una letteratura novella, la quale coll'antica quasi null'altro avea di compoc se non il linguaggio, cioè un mero accidente, onde si vuole da essa distinguere e trattarne in separato; e perciò qui non si ricorderanno se non quegli scrittori cristiani, i quali per la natura delle opere loro si possono riguardare siecome profaui, in quanto più scrivono da letterati che non da cristiani, sebbene trattino argomenti cristiani e li trattino cristianamente.

<sup>(1)</sup> Plinius Epist. Lib. I. ep. 8.

<sup>(2)</sup> Gruterus Thesaur. T. 11. p. 495.

<sup>(3)</sup> Epigramm. 44.

<sup>(4)</sup> Epistol. L. IV. ep. 11. L. II. ep. 9.

#### SEZIONE SECONDA.

SCRITTORI DI VERSO.

§. 125. Ragione de' seguenti discorsi e storia dello studio della poesia.

Si soleva ne' due precedenti periodi premettere ad ogni sezione un breve discorso interno all'andamento generale della coltivazione di quelta specie di lettere, di cui in essa si aveva a parlare Questo si potrebbe ora intralasciare assai bene, perchè non altro si può dir d'ogni maniera di lettere se non che tutte andarono ogni secolo di male in peggio; e sarebbe an vero abusar della pasien. za de' leggitori, se dopo quanto in più d'un luogo s'ebbe a dire delle cagioni generali del ioro decadimento, or si volesse ragionare delle cagioni parsiali della rovina d'ogni singola parte della letteratura, o si prendesse a mostrare che tutte esse peggiorarono al maggior grado possibile, quando in modo lagrimevole lo fan manifesto le opere che di quest'età possediamo. Un tale lavoro oltre che disameno in sè stesso e nojoso per le molte e necessarie ripetisioni riuscirebbe poi anche molto difficile; perchè ed è perita la maggior parte delle opere degli scrittori vissati in questo periodo, e de' più non si conosce che 'l solo nome e s' ignora il soggetto intorno a cui scrissero, Cresce anche la difficoltà dell'Impresa per ciò, che di questi tempi forse non v'ebbe o almeno non è a noi pervenuto autore nessuno, il quale siccome Cicerone pel secondo periodo e pel terzo e Quintiliano pel terzo e gran parte del quarto possa servire di sicura guida e di scorta a chi si pone a scrivere la storia letteraria del quinto; imperciocchè molto mal s'apporrebbe chi degli scrittori di questa età volesse giudicare dictro le testimoniause che ne rendono i loro contemporanei. Se a queste attendessimo, non sarebbero pochi i prosatori e i poeti che si dovrebbero anteporre a quelli dell'età procedente, e se non anteporre almeno uguagliare a que' della tersa; perchè gli scrittori che in questa età vengono riputati migliori non altro pajon sapere che distendersi in amplificazioni ed iperboli, e tutto il rozzo artifizio e l'ampollosa facondia ripongono in dire quel tatto di bene e di male che loro vien sulla penna; la quale assersione pub apparir dalle lodi che si veggono date a Frontone, a Simmaco e ad altri parecchi. Necessaria parve questa dichiarazione onde il lettore per avventura non supponesse, che l'autore di questo libro per fuggire una ingrata ed inutil fatica non abbia condotto la storia del presente periodo colla diligenza con cui si affatico di condur quella de' precedenti, in cui la

fecondith e l'eccellenza degli ingegni le allettava a discorrèrne, e la grandezza della lor fama e la Bellezza delle opere poteva se non nascondere alameno fare perdere alquanto di vista i difetti e la poca sofficienza di chi si faceva a parlarne.

Seguitando dopo questa premessa l'ordine tennto fin qui, s'ha in prime luego a dir de' poeti. Grande non meno che aelle età precedenti mostra di essere stato anche in questa il lor numero; omde non solo di tutti e quattro i posti ordini si ricorderà qualche scristore, ma si parlerà anche di qualche fino qui non conosciula specie, o più tosto di alcune sconciature e veri guastamenti della poesia; dacchè cost e non altrimenti s'hanno a chiama i centoni, gli acrostichi e altre simili arzigogolerle che ci attestano l'infelice stato a cui era cos la poesia. Si diceva sembrare, che grande fosse anche in questo periodo il numero de' poeti e che tal fosse in effetto non solo nel secolo secondo in cui Adriano e gli Antonini favorivano ogni maniera di studii, ma ancor bene avanti nel secolo dell'anarchia militare, pare doversi intendere leggendo, che Alessandro Severo solea di frequente recarsi a udire i poeti che nell'Ateneo recitavano i lore componimenti (1), che l'anno 238 ia cui fa morto Massimino accisore di quel buon Principe tuttavia si celebravano i ludi capitolini, in cui vi avea anche gare di poeti (2), e che Gallieno celebro le nosse de' suoi nipoti con un epitalamio che tra quelli di cento poeti fu riputato il migliore (3). Non s'hanno della numerosità de' poeti ne' due se. coli appresso prove così laminose; si vede però che di gare poetiche o di corone donate a' vincitori parla Ausonio verso la fine del secolo guarto (&) e che sul principio e sulla metà del secolo quinto e ancor dopo il senato di Roma decretò pel valore poetico l'onor d'una statua a Claudio Claudiano, a Plavio Merobauda e a Sidonio Apollinare, onde sembra potersi con fondamento supporre, che'l numero di coloro che bene o male facevan dei versi non venisse a diminuire gran fatto se non negli ultimi tempi dell'estrema desolazione dell'impero e dell'imminente barbarie. Ma di tanti poeti nessono, per quanto se ne può da noi giudicare, o forse bene solo uno a noi se ne offre, il quale cantasse per disfogare un qualche interno bisogno, per

- (1) Lamprid. Alex. Severo, c. 35.
- (2) Censorinus de die natali c. 6.
- (3) Trebellius Pollio Gall. c. 11.
- (4) Epist. XX v. 8.

secondare quell'irresistibile impulso, che accende l'estro, che rapisce l' nomo da queste mondo naturale all'ideale, che le rende maggiore di sè medesime. Tutti quelli che da noi si conoscono sembrano poetare o per esie o per fame, tatti andar dietro a' male intesi precetti d'un'arte che forse non può nè auche insegnarsi, nessuno seguitar la natura, presso che tutti poetare a dispetto di questa e con manifesta fatica. Sensa entrare interno alla poesia di questo periodo in lungo trattato, il quale sol gioverebbe a far vedere i melti e gran vizii da cui conviene guardersi in coltivaria, si osserverà unicamente, come tutti questi poeti vanno al pari de' presatori più dietro alle parele che non alle cese, come i più ci appajone remoresi declamateri, pieni di vente, voti o poveri di senso, che si piacciono a distemperare e sucryare in longhe e brodose dicerie i nobili sentimenti che tratto tratto ne lore carmi scintillane, e in maggiere sobrietà non mancherobhero di affetto e di grazia. A quest'accervacione intorno al loro carattere letterario hassi ad aggingaere l'akta, che gli scrittori di verse sone in questo periode quanto a lingua in universale mono cattivi che non quelli di presa, e che quegli stessi nomini, di cui si leggono versi e prose, meglio scrivene in quelli che in queste. Di ciò rende buena ragione il Tirabeschi dicendo, avvenire queste perchè la dicitura di presa si snole comunemente curare assai meno che non quella di verso, in cui le leggi della prosodia e quelle del metro, alle quali non è possibile di non attendere, costringono a maggior diligenza, e perchè l'entusiasmo, onde il poeta è più o meno invasato, lo porta a sellevarsi dal velgo e a ricercare espressioni più nobili (1). Come sens' alega dubbio si deve attendere a queste ragioni di tale fenomeno, pare auche aversi a por mente alla circostanza, che coloro i quali di poesia si dilettavano dovendo per trovar qualche pascolo sempre avere alle mani i poeti autichi e dovendo più degli Italici averli alle mani i provinciali per imparare la prosodia, non potevae a meno di non ritenere negli animi come le imagini così anche le vooi e le locuzioni che vedevano usare a' que' ioro maesiri. Questo non avveniva e non poteva avvenire negli scrittori di prosa; perchè questa tion si scolpisce nella memoria con quella medesima facilità che sogliono i versi, e perchè i prosatori credendo di conoscere e sapere il latino non men degli antichi non sembrano avergli studiati per impararlo, onde in essi non appare vestigio di quell'imitazione, che ne' poeti di questo periodo è così evidente e tanto sensibile, e tanto più evidente e sensibile quanto più essi sembran migliori e meno cattivi.

# ORDINE PRIMO.

# 5. 126. Poesia didescalica.

Molto confacente alla gravità de' Romani e al loro carattere tutto inteso e volto alla pratica si diceva essere stata la poesia didascalica (1); onde i poeti latini fin da' tempi più antichi la coltivarono, e ne' seguenti se ne occuparone nomini per dignità nobilissimi e poeti di somme gride con molte amore non solo, ma con successo maggiore di quello che dir si possa de' Greci. Ma allorquende con mutarsi l'antico carattere dei popole venne a perdere e a mutare il suo totta la letteratura latia, lo venno a perdere anche questa che è la pih antica e più utile parte della poesia, sicchè più non ci appare quale era nelle età precedenti, sebbene di tutte e tre le specie che a quest'ordine si riferiscone si vedono ricordati e si possedone scrittori, che si studiarone di camminare sulle orme di chi gli avea preceduti.

#### a. Poesia morale.

Sol perchè furono primi ne' des precedeuti periodi earanno primi anche in questo i poeti satirici. Per quanto da noi si conoscono i poeti di questa cià non ci deve riserescer gran fatte di non possedere le satire, che in essa furono scritte, pol diletto che ci potrebbe venire dalla loro lettura; ma

(1) Vedi i 66. 51 e 102.

ne dobbiam pianger la perdita, perchè assai ci gioverebbero a conoscere il genio e i costumi del secolo in cui questi poeti vivevano. Tra essi per tacere alcuni canti di Claudiano, che in certo modo potrebbero appartenero a questo luogo, ma sembrano star meglio colla poesia descritiva, vanno annoverati Lucio Apulejo (2), Cecina Decimo Albino, un Lucullo o Lucillo, e oltre alcuni altri (3) una donna di nome nucunta, la quale verso la fine del secolo quarto o fors'anche nel quinto compose una piccola satira di versi trentuno contro preci ossia amanti indegni (4).

Con animo non di giovare solo in modo indiretto e di svelenarsi contro i viziosi ed il vizio, ma d'istruire direttamente scrissero alcuni altri poeti, tra' quali di soli due sono a noi porvenute le opere. Di un FLAVIO AVIANO, che fu talora confuso con Rufo Festo Avieno, di cui si dirà in questo stesse paragrafo, s'hanno quarantaduo favole in verso elegiaco, le quali per l'invensione e l'elocusione sono di molto inferiori a quelle di Fedro. Furono esse in grande uso nelle scaole de' bassi tempi; onde si crede che per essere state copiate e ricopiate più volte ne venisse alterato e corrotto il testo, e di là

- (1) Storia della letterat. ital. T. II. Lib. IV. c. 3. 6. I.
  - (2) Florider.
  - (3) Vedi Wernsdorf. Poetas lat. mineres T. 111.
  - (4) Apud Burmann. Antol. lat. L. V.

sorgesse la discordia degli eruditi intorno l'età di questo scrittore; perchè mentre altri lo pongono solto'l regno degli Antonini, altri appunto per certa viziosità della lingua e dello stile lo ridacono a' tempi dell' imperatore Teodosio.

Visse sulla metà dei secolo terso Giulio Tistano, che si crede esser quel desso che fu maestro del figlio dell' Imperator Massimino, e oltre altre cose di cui si dirà serisse degli apologhi che vengono ricordati da Ausonio (1).

S'hanno sotto nome di DIORISIO CATORE quattro libri di detti sentensiosi espressi ognuno in un distico, i quali siccome le favole ricordate d'Aviano ne' secoli più bassi molto si adoperarono nelle seuole. S' ignora chi si fosse questo seristore, quale la sua patria, quale l'età; sol certo essendo, che que' distici non sono del vecchio Catone o farono composti prima della morte di Valentiniano il vecchio, la quale cade nell'anno 375. Comunque in questi versi ve a' abbia di qualche felicità ed elegansa, il loro pregio maggiore consiste nella somma semplicità, e nelle buone massime morali ch'essi contengono.

#### b. Poesia scientifica.

In una età, in cui l'amor delle studio sempre veniva scemando scemando secondo che crescevano i pubblici mali e più si corrompevano il gusto e la lingua, sono assai rare le opere che apparteu. gono a questa specie, siccome quelle che richiedono molta diligenza e lunga meditazione, perchè debbono a un tempo e dilettare e istraire. Quelle peche ché qui verran ricordate possono in alcuna maniera bastare al secondo fine per gli eruditi, ma a tutti e due non basta se non che in qualche perte una sola. Visse a' tempi di Settimio Severo e de' figlicoli quinto sereno samonico, del quale molti scrittori encomiano il vasto sapere ricordando opere di vario argomento (2). Dovette questo scrittere essere di nobile e agiata famiglia, perchè e godette dell'amicisia di Caracalla, da cui poi fu per sospetto ammazzato in un convito del 213 e raccolse quella biblioteca di sessanta due mila volumi di cui già si parib. Delle molte opere di Se. reno Sammonico solo una col titolo de Medicina parvo pretio parabili, e anche questa mancante verso la fine è a noi pervenuta; la quale però più che'l buon gusto e'l buon giudizio ci attesta la diligenza di chi la scrisse. Essa è in verso esametro, e non sensa qualche elegansa di stile, ma sensa spirito poetico e contiene la descrizione di alcune malattie e l'indicasione di rimedii, anche supersti. siosi, che si possono contro di esse adoperare. Trasse Sammonico il più di quanto egli dice da Plinio, Dioscoride ed altri; e la circostanza che Popera sua fu ne' secoli appresso molto letta e molto copiata diede origine a non pochi guasti e interpolazioni del testo.

Sopra questo stesso argomento hassi anche um altro poemetto di MARCELLO EMPIRICO, che visse mel secolo quinto a' tempi dell'imperatore Teodosio II., e la cui lingua e lo stile sono molto scadenti.

M. AURELIO OLIMPIO NEMESIANO, di Patria Carta ginese, fiorì dopo la metà del secole terzo. Narrasi ch'ei gareggiasse nella poesia col Cesare Mumeriano, e scrivesse de' poemi su la pesca, la caccia e la nautica (1); de quali solo abbiamo una parte del secondo scritto in verso eroico, e dedieato agli imperatori Carino e Numeriano, Sglinoli di Caro, Questo ci appare in più luoghi imitato dietro Virgilio e 'l greco Oppiano, e sembra essere stato molto diffuso e forse diviso in più canti; perchè i trecenventicinque versi che ne possediamo, trattano solo de' preparativi, del governo dei cani e degli stromenti che possono servire alla caccia. Nemesiano si distingue non solo tra gli Africani, de' quali s' hanno in questo periodo delle opere latine, in cui la lingua è in generale poco curata, ma bene anche tra gli altri scritteri tutti; siechè tranne qualche espressione men para e qualche prolissità, egli e per eleganza e per coltura si deve annoverare tra' poeti migliori di questa età . Inclinano molti ad ascrivere a questo stesso poeta due frammenti d'un poemetto sull'uccellagione, perchè tali sone da non apparire indegni di lui.

Come Columella inserì nel suo trattato delle cose rustiche un libro in versi della coltivazione degli orti, così fece pallano autrino tauno autrino, scrittore dei secolo quarto, a' suoi libri dell'agricoltura uno soggiugnendone in verso elegiaco interno gli innesti; nel quale sebbene s'incontra qui e qua qualche visio nell'elocuzione, appare la felicità dell'ingegno che lo dettà. Di un vonazo, che sembra essere stato un rotore o un grammatico posteriore a Palladio, si legge un poemetto delle lodi dell'orto (2).

Grande fama sembra aver goduto in questi e ne' seguenti secoli una versione libera che de' famomeni di Arato fece dopo Cicerone e Germanico Cesare nuvo zusra avizno, di cui tra poce avvertà di parlare. Mostra egli più cegninioni e più vivacità de' due ricerdati traduttori più antichi, ma cede a Germanico quanto ella aemplicità, perciè non si seppe guardare da dare ai suo lavore certa tinta deslamatoria.

# c. Descrizione e narrazione poetica.

La tersa specie di poesia appartenente a quest'ordine, la quale narra o descrive alcun che, ebbe maggior numero di coltivatori che non le dae precedenti; e gli ebbe perchè in sè stessa più amena e men faticosa, e per ciò più conforme all'oslosità degli studii ed alla neghittosià di questi scooli. Gli scrittori che si vogliono riferire in que-

<sup>(1)</sup> Epist. XVI.

<sup>(2)</sup> Spartianus Geta c. h. Caracall. c. h. Alex. Severo c. 30. Arnobius advers. gent. Lib. VI. Macrobius Saturnalium Lib. II. c. 12. 13. Lib. III. c. 9. Servius ad Goorgic, Lib. I.

<sup>(1)</sup> Vopiscus Car. c. 11.

<sup>(2)</sup> Burmann, Anthol, lat. Lib. 111.

sto luego si pessono dividere come in due classi, in quanto gli uni preseto per argomento de' loro carmi gli nomini, e gli altri le cose. I primi ci mostrano, più forse che gli scrittori di ogni qualunque altra maniera, l'eccesso a cui era giunta la depravazione del gusto e de' pubblici costumi; perchè sensa tale combinasione non pare potersi concepire la somma viltà de lodatori, e'l nessun boon giudizio di chi senza nausea si lasciava o si faceva così sbracatamente lodare, e di chi queste lodazioni stava ascoltando o leggendo. I seguenti poemi non altro sono che panegirici in verso, e panegirici quali quelli di questa età; tutto esagerazione, tutto iperbole, tutto stomacosa adulazione; qui e qua vive pitture, nobili sentimenti, felici espressioni, ma senz'unità. Quantunque la turba di questi poeti lodatori dovesse esser ben grande, soli quattro ne sono a noi pervenuti; ma non sembra doversi deplorare la perdita d'alcuno, fuorche forse del vecchio Gordiano; perche avendo, come s'accennava, ne' trenta libri dell'Antoniniade descritto le imprese di Autonino Pio e di M. Aurelio il filosofo, ed essendo que' Principi degni d'esser lodati, e'l lodatore nomo romano e di tanta ricchessa e dottrina vissuto sul principio di questo periodo, può credersi, ch'egli si sapesse gnardar da' difetti che negli altri cotanto ci irritano e tanto ci recan di tedio.

Più tedioso di tutti gli altri si studiò di riuscire PUBLIO OTTAZIANO PORFIRIO. Cacciato in esiglio dall'imperator Costantino, gli indirisab del 326 un poemetto, in cui tessendone le lodi ne implora il perdono e'l ritorno alla patria. Glielo accordò Costantino, e gli fu cortese d'una lettera che è a noi pervenuta, e in cui dimostra il suo parziale amore pei letterati; e a vedere che in essa lo chiama fratello carissimo, si deve credere che quesi' Ottaziano fosse persona non volgare, e forse quel desso che del 329 e poi del 333 si trova prefetto di Roma . Ma fosse grande quanto si vuole, e nelle cose di governo destro e versato, uon ci appare tale come pocta; perchè quel sue panegirico con somma fatica reso stentato ed oscuro cogli acrostichi e coi capricciosi increcicchiamenti di lettere, ci mostra la somma corruzione del gusto, e di chi le dettè, e di chi con favore le accolse. Non si vuole tacere che questo è in tal nuovo genere il componimente latine più antice che da nui si conosca.

Di merito sommo è in contrario CLAUDIO CLAU-DIABO. Nato, com'egli siesso narra (1), in Eglito venno a Roma verso la fine del secolo quarto, e in Roma o certo in Italia ancur visso nel quileto. Egli già aveva scritto in greco, sua lingua naturale, alcune poesie di cui ci resta qualche frammento, quando nell'anno 396 (a) làcominolo a compor versi latini, e cimentatosi in varii generi, diede a' suoi contemporanoi talmente nel genio, che 'i Senato chiese all' Imperatore licenza di ono-

accetto, che questa gli procurò un ricco ed onerevol partito (2). Fecandissimo essere stato Clau diano, si conosce dalla multiplicità e diversità de' suoi componimenti; perchè secondo che n'aveva occasione canto e panegirioi e satire ed eplstole e poemi eroici ed epigrammi ed idili. Spicce in intie le cose sue tale vivacità d'ingegno, e tale ricchezza e fervore di fantasia, e tale siancio peotico, ch'egli si può a ragione chiamare il pris de' poeti latini del quarto e del quinto periodo, e per questa parte riputar meritovole di luogo distinto fra quelli del terso. Innalessi nobile e maostose, e con felice ardimento, e gran forza e franchessa dipinge le cose e gli nomini; ma cade talvolta, perchè non sa frenare e regolare il suo corso, e dà di soventi nel caricato, nel declamatorio e nel gonfio, perchè prendendo a lodare persone in cui non v'ha cosa grande o degna di lede, è costretto a lodare e ingrandire a forsa di pa role, di ornamenti poetici e di arte. Era come si diceva Claudiano per nascita greco, a lungo e molto diligente studio per ciò dovette far della lingua latina, e lo fece in particolare sopra Virgilio , Stazio e Lucano; ma sebbene s'appropria molte volte le espressioni di questi non gli imita giammai, come non imita alcun altre poeta. Tra le opere sue si vogliono siccome appartenenti a quest'ordine ricordare i poemi o le invettive che egli scrisse in due libri contro Rufino ed in altrettanti contro Entropio, ministri dell'Imperator di Oriente ed emoli del eno lodatissimo Stilicone, il anegirico di Olibrio e Probino, quello di Flavio Mallio Teodoro , i tre libri delle lodi di Stilicone , il panegirico di Serena, quello pel terso, quarto e serto consolato di Onorio, il poemetto per le nosse di quell' Imperatore. Come Claudiano ne' due primi poemi si studia di dipingere co' più neri celori ogni cosa che si può riferire a Rufino e ad Batropio, e con quest'animosità toglie fede alle sue parele e non finisce di piacere al lettore: così malgrado le molte e frequenti bellesse e l'insigne artificio le lascia fredde ne' suoi panegirici, e lungi dal farlo innamorare delle encomiate persone o delle virtà, le stomaca e le muove a pictà, perdendo in cose che le più sono da nulla tauta ec-

rarlò di una sístua di bronco (1); riguerdo a tale

omore si può però sospettare, che nel fare all' im-

peratore quella richiesta, il servile Senato mirasse

a piacere al Principe ed al ministro che fureno gli oggetti degli encomii di questo pesta. Imper-

ciocche Claudiano si può veramente chiamar poela di corte, dacche in quella fece sua fortuna, e

la maggior parte delle sue opere contengono le

lodi dell'imperatore Onorio e del suo onnipotente

Stilicone, a cui ed alla moglie Serena riuscì ousì

Di grandissima lunga inferiore a quelli di Cisudiano, e inferiore a quelli del poeta seguente, ci appare lo squarcio d'un panegirico pel terso consolato del celebre Esio, (anno 546) che di recente

cellensa d'ingegno.

<sup>(1)</sup> Epist. ad Hadr.

<sup>(2)</sup> Idem ad Probin.

<sup>(1)</sup> Pracf. in bell. gildon.

<sup>(2)</sup> Epist. ad Serenam.

fa scoperte e pubblicato dal Niebuhr (r). Esso è epera di un FLAVIO MERONAUDE, che necque nelle lispania, e sulla melà dei secolo quinto godette fama di oratore e poeta; ma questo frammento è tanto povero di spirito poetico e così scadente per lingua, che solo l'estremo decadimento di tutte le lettere ci può rondere concepibile, come Roma giagnesse a decretare a tale poeta l'onor d'una statua. Lo conseguì non molti anni spresso anche c. sollio sidonio Arollinare, pe' suoi panegirici di Avito, Maggioriano ed Antemio; del quale scrittore e dei carattere delle cui opere avverrà di dire tra' prosatori.

Da moiti visii, in cui per andere a verso a chi li rimanerava di speranza, di onori e di moneta, erano come costretti a cadere i poeti della prima classe, si potevano guardare quelli della seconda, perchè preso avendo a parlare di cose e non di nomini, non altro scopo si prefiggevano che quello della celebrità. Il più antico che tra questi nel presente periode da noi si conosca è Giulio Tasiano o Tisiano, oratore e maestro del figlipolo dell' imperator Massimine, di cui Capitolino rammenta " i bellissimi libri delle provincie (2), " ne quali siccome si conosce altronde, si descrivevane in versi le provincie dell'impere romane; ma nè di lui, nè di altro che prima o dopo si vivesse, nalla più esiste, e si scende dal principio di questo periodo sino al regno di Costantino, senza trovare un poema che di questo genere sia a noi pervenuto.

Visse in quel tempo il celebre LATTARZIO FIR-MIARO, di cui si legge un'elegia sulla Fenica, nella quale raccogliesi quanto di quell'uccelio favoleggiarono gli antichi. Non è quest'elegia senza elegunza e bellezza, e si crede composta da Lattanzio prima che egli si convertisse al Cristianesimo; a lui si attribuisce pur anche la descrizione d'un viaggio dall'Africa a Nicomedia, che si legge nelle raccolte de' poeti antichi.

La cosa più graziosa che in questo genere da noi si cenosca è il decimo idillio di nacmo maeno Ausorno, nel quale in presso a cinquecento esametri ci si offre con melta spontaneità e molta franchezza, e dilicati e mobili sentimenti, un'assai amena e animata descrizione della Mosella e del paese che da essa viene bagnate.

Parecchie operette in verso abbiamo di quel nuro rasto Avisno di cui già si parlò in queste stesso paragrafo. Vuolal da alcune ch'egli fosse di patria ispano; ma secondo un'amtica iscrizione che sembra pariare di lui, egli era nato in Ralia, e consegni per gli onori sestenuti il titolo di momo chiarizzimo, e visse verso la fine del secolo quarto. Tradusse, oltre i già rammentati fene di Arate, la descrisione della terra di Dionisio di Alessandria in mille trecente e novastaquettre esametri; ma dotte molto essendo, l'arricchà e l'ampliò di non poche notisie, per cui quel euo lavoro riesce più pregevole dell'originale. Abbiamo anche di lui in settecento e tre giambi, uma descrizione delle spiagge da Cadice fino a Massilia; i quali sembrano essere stati come il principio d'un poema maggiore, in cui si avevano a descrivere i lidi bagnati dal mare mediterrane dal Ponto Eussino e dalla Palude Meotide. Grande ingegno e dottrina, e molto spirito poetico, e molta facilità ed eleganza si scorge in questi due pecmetti, e così in tre altri minori componimenti che di lui si leggono nelle raccolte. S'intende da Servio (1) che questo poeta ridusse in giambi la favola dell' Encide e " tutto Tito Livio; " le quali parole d'uno scoliaste, evidentemente interpolate in più luoghi, in origine forse non altro significavano, se non che Avieno descrisse in giambi alcani miti o alcuni fatti narrati da quello storico.

CLAUDIO RUTILIO RUMASIANO, nato nelle Gallie d'un padre ch'era stato governotor dell'Etruria, visse gran tempo alla corte, e pervenne alle dignità più sublimi di maestre degli nificii, di prefetto del pretorio e di prefetto di Roma. Sosten questo impiego, se ne ternò per mare alla patria, e di là indirisab verso il 416 al suo successore una descrisione di questo suo viaggio in versi elegiaci; del quale poema abbiamo il primo libro ed una piccola parte del secondo. S'incontramo in esso alcune bellesse poetiche che in uno scrittere di età così bassa piaccione doppiamente e serprendono; egli era pagano e pieno delle rimembranze dell'antica gioria di Roma, ende men è maraviglia se in qualche luogo inveisce contro i monaci ed i Gindei.

Nell'Antologia latina del Burmauno (a) e nei poeti latini minori del Werensderfie (3), si leggono alcuni altri piccoli composimanti che si possono ridurre a quosto genere, e tra cui ve me ha che appartengono a' buoni tampi di questo periodo, e si leggono non sensa piacere.

Abbiamo per fine sotte nome di epirtole alcuse poesie di Ausonio, di CLAUDIANO e di SIDONIO APOLLIMARE, le quali però uon sono epistole sul far di quelle di Orasio, ma 'l più dello volte non altro che semplici lettere famigliari in verso contenenti la narrazione di qualche avvesimento, la descrisione di qualche cosa o anche uno scherzo e un espriccis poetica, e che perciò meglia sembrano potersi riferire a questo lange che non ad altre qualunque.

<sup>(1)</sup> Ex membr. Sangallensibus Bonnae 1824, edit. alt.

<sup>(0)</sup> Maximino jun. c. 1.

<sup>(1)</sup> Ad Encid. Lib. X. v. 272 of 388.

<sup>(2)</sup> Lib. V.

<sup>(3)</sup> Tom. F. Part. 111.

§. 127. ORDINE SECONDO.

a. La poesia lirica, b. l'elegiaca, c. la bucolica e d. l'epigrammatica,

ORDINE TERZO.

Poesia eroica.

# ORDINE QUARTO.

Poesia drammatica.

Tante seno poce numerosi i peeti, di cui da mei si possedono opere appartenenti agli akri tre ordini di poesia, e tanto scarse le notisie di quelli di cui elle sono andate perite, che tutti di possono comodamente comprendere in un solo paragrafo.

# a. Poesia lirica.

Si discorrevano nel terzo periodo (I) le came per cui questa specie di poesia, tanto e con sì bel successo coltivata dai Greci, da' Latini lo fosse al poco, che dell'età del massimo fiore della loro letteratura di non oltre due e della segnente di un solo si sono conservati i versi fino ai d'i mostri, e che ne in quella, ne in questa si ricorda poeta nessuno, il quale a giudizio de' suoi contemporanei giugnesse all' eccellensa del miglior di quei tre. Nessun corpo di poesie liriche è di questo periodo a noi pervenuto, onde non abbiamo se non alcani pircoli componimenti, che si leggono come in parecchie altre raccolte in quelle già ricordate del Burmanno (2) e del Wernsdorfio (3); ma per non annoverarli uno per uno hasta ricordare l'ignote autore d'un carme de cautersi la vigilia della festa di Venere, che su gran tempe attribuite a Catullo, e si potrebbe riputar dei buon secolo, se la scadente lingua non le dimestrasse d'età posteriore; un'ode suila vita besta di PERTADIO poeta cristiano del secolo quarto, un'altra ben langa, ma non tutta intiera di pecimo magno ausonio in cui si descrivono le occupazioni della giornata, e trenta piecoli componimenti (Parentalia) che forse meglio starebbero fra gli epigramni, is cui il pos. ta celebra la memoria e la virtà de' suoi congianti. Possone qui riferirsi anche alcuni epitalamii o canti nusiali, che si leggono nelle ricordate raccolte, e tra cui merita distintissimo luogo quello di CLAUDIANO per le nouse dell' Imperatore Onorio e quattro sue odi fescennine, che sono molto care e graziuse.

# b. L'elegia,

Del genere elegiaco preso nel senso più stretto non possediamo se non pocho cose e insignificanti e pethi frammenti; imperciocchè non abbiamo se non un'elegia d'un ARRORIO, una d'un surpizio Lurraco sexvasto, due d'ineegoiti autori, una del già rammentato restradio (1) e tre frammenti di FLAVIO SERORAURE DUBBlicati dal Nichahr.

#### e. Bucolica.

Come nel terne periode si parib delle egloghe di Virgilio dope i poeti lirici e gli elogiaci, perchè la poesia bacolica serve a' pastori a quello stesso a cui le odi e le elegie agli nomini di condizione più elevata: coet parve bene d'usare anche in questo periodo, del quale possediamo tre poeti che in queato genere si esercitarone.

TITO GIULIO CALPURSIO, che fu di patria sicilia. no e visse dopo la metà del secolo terso in povero stato, compose, imitando Teocrito e Virgilio, undici egloghe, quattro delle quati vengono da alcuni attribulte a Nemesiano già ricordato nell'autece. dente paragrafo, sebbene la somiglianza delle stile e della condetta sembra dimestrare ch'ella sono tatte d'un soio autore. Vince Caipurnio e così Nemesiand i suoi contemporanei e anche qualche scrittore più antico per bontà e puressa di lingua; e sebbene sia da lodarsi per elegante versificacione, per qualche vivezza d'immagini e qualche felicità di pensieri, manca in generale di forsa e non di rado della necessaria grazia e della semplicità, nè sa sempre guardarsi dal declamare. Di queste egloghe si fece grande aso nelle scuole del medio evo e in quelle ancora de' secoli appresso.

Ausonio già ricordato due volte, e di cui s'arrà a dire tra poco, diede a venti suoi componimenti il nome di idilli, e perciò se ae parlerà a questo luogo, sebbene parecchi sembrano potersi meglio ridurre alla poesia descrittiva, a cui fu ridolta la Mosella che è il decimo. Oltre questo havvene due che sono degni di particolare mensione; e sono il settimo, in cui il poeta parla con molta grazia e naturalezza di Bissola amata sua schiava, ed il decimoterso. È questo un canto nusiale composto di versi o messi o intieri presi da Virgilio, dal quale si conosce quanto Ausonio fosse studiosissimo

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 55.

<sup>(2&#</sup>x27; Anthol. Lat. Lib. 111,

<sup>(3)</sup> Poetae latini minores T. 111.

<sup>(</sup>t) Brumann. Anthol. lat. L. III. Wernsdorf. op. cit. T. III.

di quel sommo poeta, e non punto schife d'im-

Anche di CLAUDIANO si leggono sette poesie non senza qualche merito, che sono intitolate idilli, sebbene propriamente idilli non sono, come nol sono i più di quelli d'Ausonio.

#### d. Epigramma.

Quantunque per ragioni che sono evidenti molti devono essere stati i poeti che ne' tre secoli e mezso di questo periodo composero in varie occasioni di quelle piccole cose che appartengono a questo leogo: di ben pochi di quelli di cui sono perite le opere si conoscono i nomi, e forse di non più che di diciotto in venti si legge alcun che di questo genere o nelle citate raccolte, aicosmo per eagione d'esempio i cento indovinelli di czuo rannume sureoso che visse nel secolo quarto, e con nelle epere di Cinudiano e in particolare in quelle di

DECIMO MAGNO AURONIO. Macque egli l'anno 309 in Burdigala (Bourdeaux), ed ebbe in gioventi tra altri maestri un suo sie, a cui confessa di dovere moltissimo. Passò dalla scuola al foro, e dopo aver qui perorato alcun tempo, insegnò grammatica e zettorica, e potè vantarsi d'alcuni discepoli, che secondo que' tempi gli fecare grande onore, sicco-

me san Paoline e Latine Pacate Drepanie. La fama di erudito grammatico, di copioso oratore e di gentile poeta che egli insegnando e scrivendo acquisto mosse l'Imperatore Valentiniano ad affidargli l'educasione del figlinolo Grasiano. Visce in conseguenza di tale chiamata buon tempo alla corte, dove consegui la questura, la prefettura del pretorio e'l consolato, e venne nell'amicisia dell'Imperatore Teodosio, il quale in una lettera lo eccita a mandargli sue poesie assicnrandolo di tutto quell'amore e favore che Augusto soleva accordare a' letterati suoi pari. Sebbene negli scritti di Ausonio appaja l'età in cui venner dettati, non si può a lui negare molta grasia e dolcesza. S'esercitò, come si potè vedere, in diversi generi di poesia, ma per essere d'ingegno spirituso ed acuto e cortigiano, iu particolare si dilettò dell'epigramma, onde a quest'ordine si possono ridurre, se non tutti, la maggior parte de' suoi componimenti che non si ricordarone iu altri koghi; quali som quelli che hanno titolo di epigrammi, gli epitofii degli eroi della guerra trojana, i versi sul Cesari di Suetonio, quelli sopra tutti gli Imperatori fino ad Eliogobalo, gli elegii più o meno lunghi di quattordici illustri città, alcani detti sentenziosi de' sette savii, e altre piccolo possio parte suo, parte tradotte dal STOCO.

#### ORDINE TERZO.

Poesia epica.

Non si può ricordare in quest' erdine se non il splo CLAUDIO CLAUDIANO, di cui abbiame quattro poemi, i quali se vogliame atarcene rigoresamente a certe regole si possono più che epici chiamare epico storici. Scrisse tre libri del ratto di Proserpina, ma non potè compiere quel poema nè dargli l'ultima mano; come questo è imperfetta la Guerra de' giganti argomento da Claudiano trattato anche in greco, e imperfetta la Guarra di Gildone, perchè nel libro che ne abbiamo non si passa ottre la descrisione degli apparati di quell'impresa. Abbiamo di lui anche il canto della Guerra di Pollansa, ossia della vittoria di Stilicone presso quella città riportata sui Visigoti, il qual poemetto in al-

cune edizioni si aggingne siccome quarte ai tre libri delle lodi di Stilicane. Siccome del poetar di Claudiano si è dette abbastanza, in proposite di questi poemi unicamente si esserva, com' egli si studia di supplire al difetto del carattere proprio dell'epopea sforzandosi di sorprendere a rapire il lettore colla vivacità delle immagini, colla robustessa del colorite, colla frequenza delle descrizioni, con qualche sfoggio di elequenza, con lusso e profusione di ornamenti peetici, che a nome di tale ingeguo e tai fantasia non mancano mai, onde egii tanto piacque a' suoi coalemporanci e tanto piacque nel medio eve e tante tuttavia piace a non pochi.

# ORDINE OUARTO.

Poesia drammatica.

Se in questo periodo scarseggiarono i coltivatori de' precedenti due ordini di poesia, ne manca affatto quello che ponesi nitimo, in cui non si trova sicura e circostansiata memoria di poeti comici o tragici, e non si veggono ricordati se non i noni di quattro o forse hen cinque scrittori di mimi, e d'un selo, che fu Marco Marcello, si ha qualche notizia e si sa ch'egli visse al tempo degli Antenini. Dopo quanto nella sisria del terro periodo si discorreva intorno le cause, per cui questa specie di poesia molto coltivata sul nascere della letteratura latina lo fu sì poco nel punto del suo più bel

fiore (I), non altre quante alla totale mancanza di poeti drammatici nell'epoca del suo decadimento resta da aggiugnere, se non che questa sembra doversi ascrivere alla circostanza che l'Occidente mell'adottare la liugua de' suoi vincitori ne adottò anche i costumi e gli usi e le mode. Ora essendo questo avvenuto nel tempo in cui le rappresentazioni drammatiche avevano in Roma dovuto dar lnogo ad altri spettacoli, ed essendo quelle rappresentazioni a' popoli d'Occidente per la loro rozzessa in addietro sconosciute del tutto, lo restarono, siccome poco gradite aº Romani, anche in appresso; e indi fu, che avendo i provinciali incominciato ad esercitarsi in tutt' i generi della letteratura latina che vedevano in voga, a questo non attesero punto, perche più non v'attendevano que medesimi che di quella letteratura erano stati gli autori.

#### 9. 128. Sconclature postiche.

Se 'l decadimento della poesia latina non apparisee manifesto abbastanza dalla breve storia che se n'è ora tessuta, esso potrebbe apparire dalla sola osservazione, che di questi tempi vi si introdussero quelle sconciature che si accennavan più addietro (2) Varie elle furono, ma per buona ventura e huon giudizio degli abitatori d'Italia non tanto moltiplici come si veggon tra' Greci; i quali oltre alcuni guastamenti della poesia non imitati da' Latini avevano trovato anche quello di dare a' loro componimenti e nome e forma di novo, di fianto, di ala ec., secondo che acconzando versi di varia e opportuna dimensione gli scrivevano in modo che 'l piccolo poema venisse a prendere quella figura che si avevan prefisso.

La specie più antica che di esse si veda usata da' Latini è quella dei centoni, ed essi la devono alla celebrità di Virgilio, come i Greci a quella di Ouiero. Sono i centoni certe poesie le quali a gni versi o musaici o delle tarsie si mettono insieme di versi o messi versi tratti da uno scrittore molto conosciuto e presso cui servono a significare cose diverse da quelle per cui nel contone si adoperano. Primo tra' Latini a dilettarsi di tale sorta di lavero fu, come si crede, Gaso Osidio Geta, il qua-

le fu console nel 47 cioè sessantasette auni dopo la morte di Virgilio e di versi di questo poeta compose una tragedia a cui diede titolo di Medea (1), della quale fu pubblicato qualche frammento. Avsonio raccoazò in questa stessa maniera un canto nuziale, ed uno, secondo che e' intende da lui, ne mise insieme l'Imperatore Valentiniano 1. (2) Si hauno anche due ceutoni virgiliani di argomento eristiano, uno di un romponio ed uno di fattonia faciali paga insigne matrona romana.

A' centoni seguon gli acrostichi e gli incrocicchiamenti di lettere di оттазвано голгино, que' versi acrostici di varii poeti cristiani, i capricciosi esametri di Ausonto che finiscono in una voce monosillaba che si replica al principio del verso seguente, i versi elegiaci di Celio Sedulio, in cui la prima metà dell'esametro è fatta in maniera da servir di finale al segnente pentametro ec. Come si tace di alcuni altri guastamenti della buona poesia si avrebbe potuto tacere di questi, se'i pariarne non serviste a mostrare cell'autorità dell'esempio, in quanti modi gli nomini per la smania di distinguersi dagli altri si lasciano discostare dal rette sentiere anche a costo di durare maggiore fatica che non a segnirlo, e di duraria non per far bene ma per solo gusto di derare fatica. Come i Latini ne farono traviati da' Greci che loro eran percorsi così nel male, come nel bene: così dopo il risorgimento delle lettere fureno dagli uni e dagli altri sedotti non pochi scritturi, quantanque vedessero che simili inesie erano state spressate dai buoni. Questo si volle qui ricordare, perchè sebbene l'Italia, allera travagliata da altri visii, non fosse nel secolo XVII. infetta da questo, quanto certi altri paesi, e non abbia nella sua lingua nè anche una voce con cui denominar queste frasche sieche dovrebbero parer dal suo cielo bandite: pur vi si vedono da qualche tempo venir d'oltrementi, e non poco logorarsi il cervello in questi capricci. che non possono se non alterare il buon gusto; il quale, se talora avviene che ceder debba alla prepotente insania della moda, alla fine torna a trionfare, ed espone al dileggio de' secoli avveniro chi fece omaggio alla stoltessa di quello in cui si vivea.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 61. (2) Vedi il §. 125.

<sup>(1)</sup> Tertullianus de praescript, c. 39.

<sup>(2)</sup> Auson, epist. praemiesa Idyll. XIII.

# SEZIONE TERZA.

# SCRITTORI DI PROSA CHE ISTRUISCONO IN LETTERE E SCIENZE.

6. sog. Grammatica. — 6. 130. Rettorica. — 6. 131. Pilosofia. — 6. 132. Sciense matematiche.
— 6. 133. Sciense naturali. — 6. 134. Giurisprudenza.

#### 6. 199. Grammatica.

Osserveranno i lettori forse con qualche sorpresa, come in questo decadimento della letteratura latina la grammatica ebbe, secondo che noi ne possiam giudicare, maggiore numero di coltivatori che non le altre specie di lettere, e come di quest'arte, presa nel senso odierno, si sono conservati più scrittori che non delle altre; di che queste sembrano essere state le cause. Crebbe il numero de' grammatici, cioè degli eruditi, perchè gli studij, più non potendo servire alla pubblica vita per essersi dopo Adriano e Dioclesiano (1) lo stato e ogni sua cosa sempre più ridotta nel Principe, dovettero diventar sempre più oziosi; e crebbe il numero de' grammatisti (di quelli che oggi diremme maestri di grammatica), perchè avende tutto Occidente preso a usar la lingua latina e percib a usar le sue lettere, fu necessario moltiplicare i libri in cui s'insegnavano e queste e quella. Indi conseguità, che gli studii grammaticali presero in gran parte nuova tendensa; imperciocchè dove nel secondo periodo avevano singolarmente per iscopo le patrie antichità e perciò volgevano alla storia, e nel terso s' indirissavano a questa ed all' erudisione in generale: nel quarto incominciarono ad inclinare all'erudizione filologica ed alla scolastiea, e nel quinto oltre questa medesima erudizione si prefissero l'insegnamento della lingua e l'illastrazione degli autori del buon secolo. La necessità di moltiplicare i libri delle due ultime specie fu poi cagione, ch' essi venissero anche conservati; perchè non solo era più facile che si conservassero i libri, che in maggior copia di esemplari e in tutte le provincie esistevano: ma quelli di cui qui si discorre si dovevano gnardare con più gelosia e con maggiore premura ripararne l' eventuale perdita, dacchè senza di essi più non si poteva imparare o inseguare il latino, la quale lingua, divenula omai morta nelle provincie, in Italia e in Roma medesima per tutto il medio evo si continuava a usare da chiunque scriveva.

Perchè danque i grammatici di questa età, secondo l'oggetto che presero a trattare, si divisoro da sè medesimi come in tre classi, si dirà d'ognuna in separato; facendo principio da quelli che si occuparono dell'erudisione.

# (1) Vedi Lib. 111. 6. 2 e 4.

# A. Erediti.

Aulo Gellie, Macrobio e Capella.

Auto extrio visse da' tempi di Adriano fine nei regno di M. Anrelio il filosofo, e se non fu di patria romano, visse in Roma gran tempo e giovinetto ed adulto; e in quella città e in quella d'Atene, dove si condusse per attendere agli studif di grammatica, di rettorica e di filosofia, coltivà l'amicisia degli nomini più dotti della sua età. Abbiamo di lai col titolo di Notti Attiche un'opera divisa in venti libri de' quali manca tutto intiero l'ottavo. Per istrusione e divertimento de' suoi figliuoli egli venne in questi registrando seus' alcun ordine tutto quello che siccome meritevole di tenerne ricordo gli si offeriva nel conversare o mel leggere. Gellio ci appare peritissimo nelle autichità romane, e velle cose appartenenti a lettere ed a grammatica di molta erudizione greca e latina, e di fino giudizio. Lo stile suo da ledarsi, perchè semplica e piano in un secolo in cui si tendeva nell'affettato, non lo è sempre quanto alla lingua, cosa in un tale e tanto grammatico assai riprovevole. Le Notil Attiche, tranne alcune poche cose che per essere di poco momento si avrebbero potuto tacere, sono per noi un prezioso tesoro, in cui si trovano molte e molto importanti notisie in punto di lingua, di storia civile e letteraria e di cresologia, e così in punto delle leggi e degli usi romani e non pochi frammenti d'autichi scrittori che indarno si cercherebbero altrove.

Macrorio ambrosio aurelio teodosio v**ivor vet**so la fine del secolo quarto e fors'anche sul cominciar del seguente. S'egli, come da taluna si vuel credere, non salt al consolato e alla diguità di preposito del sacro cubiculo, cioè di gran ciambellano, su certo nomo dello studio amantissimo e di non volgare erudizione, dacchè da lui vi veggeno ricordare da bene duecento scrittori greci e latini. Noi abbiamo di lui i sette libri de' Conviti Satur. nali e i due de' Commentarii, sopra il sogno di Scipione descritto da Cicerone. Macrobio finge se' Saturnali con bel garbo, che alcuni illustri e detti nomini di Roma adunatisi nelle feste che si celebravano in onor di Saturno entrino in famigliare discorso sopra diversi argomenti di eradizione, di storia, di mitologia e di letteratura, e secondo che portava il discorso ora esaminino un passo di qualche scrittore, ora accennino alcun che interno le leggi e le costumanse del popolo romano o anche

di qualche altra nazione. Questa raccolta di varie actisie, compilata da molti scrittori, che non sempre vengono citati, siccome in particolare vi si vedono copiati Gellio e Plutarco senza punto nomimarli, non è tanto copiosa come quella di Gellio; ma riesce però utile assai a chi ama intendere e conoscere le cose antiche e gli scrittori. Ella noe è poi nè anche sensa diletto, sebbene e la tarda età e la circostanza che il latino non era linguaggio naturale di Macrobio (1) ne abbiano come sbaudito ogni eleganza. Il commento al sogno di Scipione dimostra, che chi lo scrisse era molto versalo nella filosofia, in particolare nella platonica, e nell'antica astronomia, e nella cosmografia, onde riesce di gran pregio per certe notisie appartenenti a quelle scienze. Di questo stesso scrittore hassi anche un trattato, che verrà ricordate in altro luogo di questo stesso paragrafo.

MARCIARO MIREO FELICE CAPELLA, che nacque nell'Africa ed ebbe la sua educazione letteraria in Cartagine, dopo avere atteso agli onori ed essere salite sino alla dignità di proconsole si conduset, siccome sembra, verse gli estremi tempi dell' impero d'Occidente, a Roma, e qui in età avanzata si diede a comperre come una specie di enciclopedia, a cui pose nome di Satira, scritta come quelle già ricordate di Varrone parte in versi di vario metro e parte in prosa. I due primi libri che hanno il titolo di Nosse di Mercurio e della Filologia, contengono una grande e non male condetta allegoria, e servone come d'introduzione a' seguenti, in cui in modo bizzarro si finge, che sette personaggi mitologici a allegorici vengono l'uno dopo l'altro esponendo i principii fondamentali delle scienze, che secondo l'epinione di quell'età si riputavano necessarie per formare na nom dotte, e sono la gran ratica, la dialettica, la rettorica, la geometria, l'aritmetica, l'astronomia e la musica, nel trattato della quale si parla anche della poesia. Incomincia ogni libro colla descrizione di quella fantastica denna che rappresenta la scienza, di cui in esso si vogliono dettare i precetti in varii capitoli. Grande è l'ingegno, grande la dottrina di Marsiano Capella; in prova di che hasterà ricordare, che sono bee oftre a cento gli scrittori greci e latini ch'egli viene citando, e che si crede cun fondamento, che Nicolò Copernico traesse da lui la sua ipotesi del nostro sistema planetaris. Ma se grande era il suo ingegno, era anche strano e balzano, e di là ia singolare condotta e la forma di questa sua opera, e'l peco ordine e si verrebbe dire la confusione, con cui va affastollando quanto scrive o raccoglie; barbaro poi anche e incolto e gonfio e tedioso è 1 suo stile; ma con tatti questi difetti i spoi libri vennero in gran credito omai sul principio del secolo sesto e più ancora in tutti quelli dei medio evo, in cui melte furono adoperati nello senole e commentati da varii. Questo grande uso che di essi si fece e l'ignoranza de'copieli ne guastarono più o meno i testi in moltissimi luoghi o particolarmente nei versi di metro non molto usitato.

#### B. Scritteri di grammatica.

Prima di parlare degli scrittori dell'arte grammatica egli sembra necessario di considerare alquanto più da vicino che non si polè sul principio di queste paragrafo o in uno de' precedenti la cansa, per oni tali scrittori, ne' passati periodi assai rari, e a' Romani sconosciati in quello in cui più fiorì la lor lingua, riuscirono così numerosi verso la fine di questo in cui la lingua e le lettere rovinarono affatte.

La lingua che si usò da' letterati e dagli uomini colti della città di Roma aveva per opera e diligeasa loro avuto la sua origine dal dialetto, che era comune a' suoi abitanti, e a tutte le piccole popolasioni del Lasio e d'Italia. Come questo s'imparava col domestico uso, e non conosceva altre regole se non quelle della grammatica che si vuol dir naturale : così quella lingua colta s' imparava ascoltando e conversando con chi la sapea, e non nelle scuole a forza di precetti e di regole. Tale minuto insegnamento scolastico oltre che non poteva aver luogo perchè la lingua non era ancora formata, sarebbe anche stato alieno dal sistema dell'educasione romana nel terso-periodo ancor tutto volto alla pratica; e perciò si vede che Cicerone in più luoghi dell'oratore ricorda che il parlar bene il iatino era come particolar dote di certe famiglie, e raccomandando di soventi d'usaro ogni diligenza per parlario e scriverio bene, nulla mai dice di mandarne alla scuola i fanciulli; e se Varrone e Cesare e Verrio Flacco scrissero nel terzo periodo sulla lingua latina, non ne scrissero per insegnare le Aessioni de' nomi o de' verbi o altre tali cose, che si sapevano pel continuo esercizio. Egli non paro che nessuno possa dubitare che queste scuole non esistevano pell'antica Roma siccome non necessarie; perchè nessun dubita, che i Siciliani e i Bolegnesi e Dante e Petrarca e 1 Boccaccio creassero dal rosso e informe volgare questa nostra bellissima lingua assai prima, che 'l Bembo e'l Salviati ec. s' avvisassero d'annojare co' loro precetti la povera gioventò che li deve imparare. Ma quando i Greci dell'Italia inferiore e i Galli Cisalpini, e quando i provinciali presero a volere usare il latino, e quando Roma crebbe immensamente di popolo per l'afflucusa di molti nomini che non erano italici: Tu necessario ch' essi si mettessero a impararia siccome noi le lingue che ci sono straniere; e allora ne sorsero in diverse contrade d'Italia e nelle provincie e in Roma stessa le scuole. Queste poi si moltiplicarono per ogni dove e per fine anche in Roma medesima, quando il buon latino, l'unica lingua che in Occidente si usasse scrivendo, per le ricordate vicende si corruppe, e per esserne stato tolto il pubblico uso diventò lingua morta da non potersi imparare se non sui libri o da chi ia sapeva; e fu allora che con moltiplicarsi i maestri di gram. matica si moltiplicarono i loro trattati.

Gli scritteri di cui qui si vnole parlare si posseno dividere in maggiori e misori, seconde che essi trattareno di tatta intiera l'arta lere o di qualche sua parte.

<sup>(</sup>t) Proom. in I. Lib. Saturn.

Elio ponato che verse la metà del secolo quarto insegnò grammatica in Roma, dove tra altri molti ebbe discepolo anche S. Girolamo, ha per quanto da noi si può giudicare il merito e'l vanto d'avere incominciato a ridorre a qualche sistema l'insegnamento della lingua latina, ond'egli ne fu insieme con Prisciano di Cesarea, che appartiene al secolo sesto, riguardato siccome principale maestro. La grammatica sua, che componesi di tre parti, (Arte ossia prima edizione delle lettere, delle sillabe, de'piedi e de'toni, seconda edizione delle otto parti del discorso, del barbarismo, del solecismo, delle figure e dei tropi) servi di fondamento a tnite le grammatiche antiche e moderne della lingua latina, e venne in varii tempi commentata da parecchi grammatici, siccome per cagion d'esempio da mario sergio (1), da CLEDONIO (2), da servio MAURO ONORATO di cui s' avrà a dire tra poce (3) da Pompee ec. (4).

PLAVIO SOSIPATRO CARISIO, che da alcuno si crede vissuto sul principio del secolo quinto, da altri più tardo, insegnò grammatica in Roma e compose in cinque libri le Istitusioni grammatiche, di cui abbiamo solo il primo libro ed il quinto, i quali ci attestano la singolare diligenza di questo grammatico nel riferire i passi dagli autori che gli avvien di citare.

Contemporaneo a Carisio sembra essere stata DIOMEDE, di cui possediamo tre libri del discorso, delle sue parti, e del vario genere dei retori.

Tra' grammatici minori, di coi sono a noi pervenute le opere, si pos-ono riferire c. TERREZIANO SCAURO viesuto a' tempi d'Adriano (5), N. CORRELIO PRONTONE di cui si dirà tra gli oratori (6), FABIO MARIO VITTORINO, retore e poeta cristiano (7), MASIMO VITTORINO (8), MACROSIO già ricordato (9), ER-VIO MAURO ONORATO celebre commentator di Virgilio (10), FLAVIO MALLIO TEODORO che fu console nei 339 (II) e alcuni altri piccoli trattati meno siguificanti.

#### C. Commentatori.

A questo tera' ordine si possono ridur que' grammatici, i quali presero ad illustrare co' loro com-

- (1) In primam et secundam Donati editionem ap. Putschium, Gram. veteres
  - (a) Ars. Cledonii ap. eundem.
- (3) In secundam Donati editionem interpretatio.

  Ap. Putsch.
- (4) Commentum in Artem Donati ed. Lindemann. Lipsiae 1820.
  - (5) De Orthographia ap. Putsch. 1. cit.
  - (6) De differentlis vocabulerum; ibidem.
  - (7) De orthogr. et ratione metror. Lib. IV. Ibid.
- (8) De re grammatica seu de Orthegr. De carmine heroico. De ratione metrorum, ibidem.
- (9) De differentiis et societatibus latini graecique verbi. Iliid,
- (10) De ratione ultimarum syllabarum. Ars de podibus versuum, seu centum metris. Ibid.
- (11) Flav. Mall. Toodori lib. de metris ed. Reusinger, 1755.

menti un qualche antico scrittore, o le cui opere sono di tale natura da servire a illustrarii tutti, imsegnando il vero ed originario significato delle partole che si adoperano o si adducono da quegli scrittori; e tanto questi come quelli erano di gram giovamento e di assoluta necessità in un tempo, in cui, come fu dimostrato, tanto erano mutati e il linguaggio e i costumi e gli uomini: ma non son pochi que' luoghi, da cui si intende, che alcuni di questi scullasti non consocevan bene le cose dii cui si fanno a parlare.

NONIO MARCELLO da Tivoli, che da altri si vuole vissato verso la fine del secolo secondo perchè mon cita scrittore più receste di L. Apulejo, e da altri vien posto nell'età di Costantino. ci lascib un libro col titolo di Compendiosa dottrina, osia dalla preprietà del parlare in eni egli spiega la significazione di alcune voci latine ordinandole non secondo l'alfabeto, ma dietro certe sue divisioni e suddivisioni. Quantanque questo grammatica cada in molti e grossolani errori, n'è però molto pregevole l'opera sia per le varie notisie che vi si posson raccogliere, o perchè molto numerose vi sono le citazioni di antichi scrittori, per messo delle quali ci venne di essi conservato qualche frammento.

Di maggiore utilità ed importanza è l'opera della significazione delle parole di ESTO POMPRO PESTO. il quale si crede avere vissuto sotto gli Imperatori cristiani, e ridusse conservando l'ordine alfabetico in an compendio di venti libri, quante sono le lettere, l'opera che sopra questo stesso argomento aveva composto M. Verrio Flacco, insigne grammetico del terzo periodo. Noi non possediamo l'opera di Festo quale egli la scrisse, ma quale dopo averla verso la fine del secolo ottavo da quel suo compendio compendiata il Longobardo Paolo Diam e quale coll'ajoto di quel testo e di un manuscriti ritrovato nel secolo decimosesto nell'Illirico e di alcuni altri frammenti essa fu messa insiemo e completata dulla diligenza di varii filologi. Non di mene anche quale l'abbiamo ci è essa di grandissima prilità, e ansi tale, che sensa il suo soccurso non potremmo intendere molte e melte cose antiche e di molte non avremmo nessana notizia. È poi intieramente perita un'altra opera di questo grammatico cui titolo Delle veci prische co' lere esempi (1).

Molti furono i grammatici, che in questi secoli attesero a esporre e illustrare i più faccosì poeti del terso periodo e coè alcuni di quelli del quarte e in particolare i due serittori di satire, uno dei quali si diceva essere stato lettura favorita e di moda (2); ma siccome voler ricordare tutti i commontatori o gli scoliasti, di cui si trova qualche memoria, e dire distintamente della maniera e della tendenza loro sarebbe opera di poco o nessan gio vamento: el osserverà che moi abbiamo tutta com pleta l'opera di en solo, che de' più di quelti, di cui si conosce il mome e non si può indicare l'età, e

<sup>(1)</sup> Festus in porriciam.

<sup>(2)</sup> Ammian. Marcellia. L. XXVIII.c. 4.

che passando sotto silenzio quelli che appajono meno importanti si dirà solo de' principali espositori di Terenzio, di Virgilio, di Orazio, di Persio e di Giuvenale, che sembrano essere stati gli autori che più degli altri dessero nel genio a questa età e alla seguente.

Sei grammatici almeno debbono aver commentato le comedie di TEREREIO; ma non si conservò se non il commento di ELIO DONATO poco fa ricordato e anche questo non del tatto completo, perchè non s'estende al Punitor di sè stesso. Questo lavoro di uomo di tale dottrina è ricco non tanto di osservasioni appartenenti a lingua o a grammatica, come pregevole e raro per quelle che si riferiscono alla poesia drammatica e alle sue rappresentazioni presso gil antichi.

Più assai furono gli espositori de poemi di Virgilio, il quale seppe farsi leggere più di ogni altro pneta qualunque; ma di L. Anneo Cornuto, di Igino, di Alessandro, di Aspro e di Avieno sono perite le opere, e di TIBERIO CLAUDIO DONATO abbiamo la vita di questo poeta e qualche brano del sao commento, come abbiamo solo alcuni frammenti di quello di siulio pomponio sagino e di VALERIO PROBO; sopra le egloghe e le georgiche leggesi anche un' esposizione di GIUNIO FILABGINO vissuto a' tempi di Valentiniano, nella quale sono conservate molte buone notisie e dei passi di scrittori che per noi sono perduti. Da dieci commentatori, più antichi di questo Filargiro e di Servio che segue, sono tratte le illustrazioni pubblicate non sono molti anni da Monsignor Mai. Principalissimo poi e tale da risarcire la perdita di quelli che più non abbiame è il commento di senvio mauno ONORATO che visse verso la fine del secolo quarto-Questo lavoro di molte dottrina che si estende a tutte le opere di Virgilio, quantunque molto guasto e interpolato nei secoli appresso, è per noi di pregio infinito e per le citazioni di molti antichi scrittori e per la gran copia di notisie istoriche, mitologiche ed eradite che solo in esso si leggono.

De'tanti che in diverse età si occuparono a esporre i poemi di Oruzio non abbiamo se non i frammenti di Acaona, di romponio pontiniona, e quelli di diversi altri che farono pubblicati dal Crucquio.

Nen sono di molto momente gli scolii raccolti dalle esposizioni che delle satire di Persio fecero diversi antichi grammatici; ma alquanto più ricchi di buone notizie quelli che servono alle satire di Giuvenale, compilati anche questi dalle esservazioni di parecchi grammatici di diversa età e giunti a noi molto gnasti e alterati.

Non sappiamo che tra gli scrittori di prosa fosse illustrato nessuno fuorche Cicerone; e se già non se ne fosse parlato (1) si potrebbero qui riferire i commenti sopra le orazioni contro C. Verre, che per intrinecchi argomenti si dissero non potene esare di Asconio Pediano, ma parere d'un grammatico vissuto in questa età: e secondo l'opinione

di chi dissente da Monsignor Mai si potrebbero qui riferire anche quelli, che da quest' indefesso ed eruditissimo scrutatore de' codici antichi furono scoperti e pubblicati sopra diciotto orazioni di Cicerone parte ancora esistenti e parte perdute.

#### 6. 130. I Retori.

Se per evidenti ragioni in questo periodo furono molto numerosi e di qualche valore i grammatici. per ragioni non meno evidenti furono rari e di piccolo merito i retori; perchè l'eloquenza già studio degli nomini più insigni e avvessa a risplendere e a regnar nella curia, nel comisio e nel foro era ora ridotta alle scuole e divenuta occupazione sol di fancialli, onde coloro, che ne scrissero in questa elà scrissero, secondo che si può da noi giudicare, opere sol da fanciulli. Questi retori si voglione qui ricordare non tanto perchè essi lo valgano, come piuttosto acciò in questo discorso nulla manchi di quello che può dimostrare l'andamento generale della letteratura, e si conosca dalla semplice esposizione degli argomenti di cui si fecero a trattar questi scrittori, a quanta meschinità fosse ridotto uno studio già sì glorioso. Si avverte poi che qui si passeranno sotto allensio que' parecchi retori, di cui si trova memoria ma di cui nulla a noi gianse; e si osserva, che le opere loro non si possono punto creder migliori di quelle che noi possediamo, perchè non sembra probabile, che nelle scuole si conservassero in uso solo le più insignificanti e le inferiori.

Ecco danque, poichè di Frontone e de' suoi precetti d'eloquenza già fu accennato alcan che, ecco in primo luogo i nomi e i titoli delle opere di nove di questi retori che si trovano nella raccolta del Piteo (1); AQUILA ROMANO (2), GIULIO RUFINIANO (3); cunio fontunaziano il quale scrisse anche le vite degli Imperatori Pupieno e Balbino, si distingue molto da questi altri suoi compagni per lingua, per chiaressa e per ordine, sebbene sia assai compendioso (4); MARIO FARIO VITTORINO per patria africano, grammatico, retore, poeta, filosofo e anche teologo, uomo dopo la metà del secolo quarto vissuto in gran fama e che ci lasciò opera di volume maggiore che non tutte insieme quelle degli altri etto (5); sutpinio vittone che trasse il suo piccolo trattato da quello di Zenone retore greco (6); zapoaio, che da alcuni si crede appartenere al secolo seguente, lasciò due brevissimi libretti (7); AURE-LIO AGOSTINO, non il santo vescovo, deltò compen-

- (1) Antiqui rethores e Biblioth. Franc. Pithoei.
- (2) De figuris sententiarum et elocutionis ex Alexandro Numenio liber.
- (3) De codem argumento quae Aquila practermisit.
- (4) Artis retoricae scholicae libris tres per quae: stiones et responsiones.
  - (5) Expositio in 1. et 11. Reth. Ciceronis.
  - (6) Instit. oratorias ad M. Silonem generum.
- (7) De Ethopoeia ac loco comuni liber. Praecepta demostrativae materiae et de specie deliberativa.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 107.

diosi precetti (1); questo stesso argomento si trattò, ma con egual brevità, anche da ejuzio suveniano che trasse le suo regole da varii retori antichi (2); novimo a cui prese capriccio di scrivere in verso (3).

À questi retori del Piteo se ne possono aggiugner due altri; una piccola raccolta di frasi disposte in ordine alfabetico e cavate da Virgilio, Sallustio, Terensio e Cicerone per opera di un ABU-SIARO MESSIO (4) che da taluno fu riputata di M. Cornelio Frontone, e secondo Monsignor Mai potrebbe essere stata estratta da una qualche opera di quel retore. L'altro è un C. GULLIO VITTOSS che compito da varii libri un'arte rettorica e fa del 1823 pubblicato da Mons. Mai (5).

# §. 131. Studio della filosofia.

Il principio di questo periodo, lieto per tutte la lettere, fu per la filosofia lictissimo: perchè e Antonino Pio costituì in tutte le provincie onori e stipendii a chi la iusegnava (6) e M. Aprelio il filososo successore ne scrisse e se ne sece pubblicamente maestro al popolo di Roma prima di condursi alla guerra contro i Marcomanni (7). Con tutto questo favore essa non solo non si propagò per l'Occidente come vi si propagarono le altre lettere latine, ma ne venne meno lo studio là dove prima si coltivava; e forse si sarebbe spento qui stesso e in ogni altro Inogo, se per la necessità di difendere ed illustrare certe loro dottrine non avessere incominciato a volgervi l'anime i professatori del cristianesimo. Di quest'asserzione vuolsi ora dimostrare la verità ed investigare le cause; dacchè il farlo meglio serve a far conoscere lo spirito de' tempi che non l'enumerazione degli autori di quelle non molte opere filosofiche, che farono scritte in questo periodo e per noi sono perite.

Della poca cura che gli Occidentali si presero della fiosofia in tatto questo periodo, fuorche durante il regno di M. Aurelio e forse quel di Giuliano, in oni Pesempio de Principi Paveva fatta divenire scienza di moda, si hanno evidentissime prove. Imperciocche questa parte della letteratura non solo ci appare più sterile di ogni altra, ma da Pavorino e M. Aurelio e Apulejo in fuori non ci presenta nessun filosofo illustre, e di questi stessi i due primi si possono in certo modo riguardare siecome Greci e Pavorino siccome appartenente al

- (1) Proscepta artis rethoricae.
- (2) Syntomala sive Praecepta art. reth.
- (3) Versus de compositione et metris Oratorum, et de codem argumento variorum auctorum loca.
- (4) Quadriga, seu Exempla elocutionum ex Virgilio, Sallustio, Terentio, Cicerone per literas digesta.
- (5) C. Julit Victoris Ars rethorica Hermagorue, Ciceronis, Quintiliani, Aquilae, Marcomanni, Tatiani. Roma 1823.
- (6) Capitolínus Anton. Pio c. 18. Vedi anche il §. 121.
  - (7) Vulcat. Gallic. Avidia Cassio c. 3.

quarto periodo, perche fiort sotto Adriano. Come i filosofi di qualche nome farono rari nel secondo secolo dell'era volgare, lo furono nel terso e più ancora nel quarto e nel quinto; onde per cagion di esempio si vede, che verso la fine del secolo IV. Roma li faceva venire per le sue scuole da Atene (1), e si odono i lagni che così pochissimi fossero quelli, il cui sapere si potesse paragonare a quel degli antichi (2), e ne' ventiquattro elogii che Ansonio tesse a' professori della sua patria, di Marbona e Tolosa, nessano ve n'ha d'un filosofo. Appare questo stesso anche da due leggi che furon ricordate in altro proposite. Grasiano comandamdo nel 376, che in tutte le città principali delle Gallie s'abbiano a stipendiare grammatici e resori (3) di filosofi non fa panto parola; e Teod sio II. e Valentiniano III, ordinando del 425 le scuole di Rema e di Costantinopoli costituiscone nell'una città e nell'altra venti grammatici e ette retori e un solo filosofo (4).

Non deve punto serprendere, che in un'età in universale poco inclinata agli studii severi così poco conto si tenesse d'una scienza, la quale richiedendo lunga applicazione e indefessa appariva di piccolo giovamento o nessuno, e alla cui coltivasione faceva ostacolo il sempre maggior decadimento della lingua latina, da cui sorgeva tale difscoltà nell'esporre le filosofiche speculazioni, che Pavorine e M. Aurelie amarene d'usare la greca, sebbene entramhi vivessero sal principio di questo periodo, e l' uno fosse nato nelle Gallie in Arelate e l'aitro in Roma. Nè questa difficoltà era m va; perchè già Seneca si lagnava della povertà e dell'insufficienza della lingua latina per caprim re i sottili pensamenti de' Greci (5), come avanti di lui se n'ebbe a lagnare più d'una volta Lucresio (6); e se non se ne lagna il latinissimo Cicerone, e non senza ragione estolle anche in questo proposito la lingua sua sopra la greca (7), egli dà manifesto a consecere che le cose filosofiche scritte prima di lui non si potevano leggere (8). Questa difficoltà, la quale però più che da effettiva povertà della lingua latina derivava dalla poca fatica che si durava nel coltivaria (9) aveva, come si vede, portato i filosofi a usare nei loro libri e nell'inse gnamento la greca, in cui tanti avevano scritto e tuttavia scrivevano sopra quegli argomenti. Ora la cognizione di questa lingua era nelle previncie di Occidente pochissima a segno, che verse la fine

- (1) Symmachus epist. Lib. X. ep. 18.
- (2) Idem ibid. Lib. I. ep. 29.
- (3) Cod, Theod. Lib. XIII, tit. 3. l. 22. Fedi anche il G. 123.
- (4) Vesti il §, 121 e 122 Cod. Theed. Lib. XIV. tit. 9, 1, 3. et Cod. Justin. Lib. XI. tit. 18. l. mm.
  - (5) Epist. 58.
- (6) De rerum nat. Lib. I. v. 137. L. II. v. 831. Lib. III. v. 280.
- (7) De Flath. Lib. I. 8. Tuequi, Dieput. Lib. II. 15. Lib. III. 5.
  - (8) Tuscul. Disput. Lib. I. s. Lib. IV. S.
  - (9) Cicero de Orat. Lib. 111. 84.

del secolo IV. pare non si potesse trovare da condorre un grammatico greco per le scuole di Augusta de' Treveri allora capitale delle Gallie e residenza dell' Imperatore (1), onde si vede, come per questa cagione gli Occidentali poco potessero attendere alla filosofia, da cui oltre questa altre cause parecchie li tenevano lungi. I Romani per natora alieni dagli studii speculativi e tutto volti alla vita politica ed alla pratica non avevano mai amato grandemente quello della filosofia; e perciò nessuno di essi mai aveva pensato a costruirne un sistema, perciò i più vi applicavano sol per giovarsene negli altri loro studii, perciò pochissimi sempre furono quelli che se ne occupassero con intendimento di scriverne e di porsela siccome guida dell'operare e del vivere. Che s'essi poco inclinavano a questo studio nel pieno vigore del carattere nazionale e nel più hel periodo delle lor lettere: meno vi dovevano inclinare ora. Imperciocchè o la suervatezza degli animi e la corruzione de' costumi rendeva gli nomini affatto incapaci di forti e gengrose risolusioni, o l'eccesso medesimo de' mali morali da cui erano travagliati li conduceva a farsi iniziare ne' misteri di Iside o di qualche altra divinità, per cui, siccome il Lucio d'Apulejo, si ripromettevano di potersi mondare da ogni bruttura, o li portava ad abbracciare il Cristianesimo, che offeriva al loro agire nna guida più facile e meno fallace che non quella della filosofia, e colla sua dottrina intorno la remissione de' peccati quietava la rimproverante coscienza in modo più soddisfacente che non i misterii. E che la diffusione sempre maggiore del cristianesimo contrariasse ed impedisse in effetto quella della filosofia, si conosce chiaro da quanto Luciano, Celso, Porfirio e altri filosofi del secolo secondo e del terso scrissesero contro di esso. E questo basti per ciò che appartiene alle cause, per cui nella presente età non si faceva gran conto della filosofia quanto al governo de' costumi; per ciò poi che si riferisce al giovamento che gli nomini ne potevan ritrarre pe' loro studii, si osservi dall'un lato, che le nuove sette degli eccletici e de' neoplatonici curavano l'etica la fisica e la dialettica meno che non le sette più antiche, e più servivano a pascere la fantasia che non l'intelletto; e dall'altro si avverta che l'eloquensa e la giurisprudensa, per amore di cui gli antichi coltivarono la filosofia, erano venute a tale, che gli oratori solo badavano a cercare concetti, frasi ed iperboli, e i giureconsulti a raccogliere ed ordinare le leggi e le costituzioni de' Principi, e che perciò nè gli uni nè gli altri degli insegnamenti de' filosofi abbisognavano. Essendo dunque questo genere di studii stato intermesso e come abbandonato da quella città e da quel popolo che all'Occidente era stato e tuttavia era maestro, gli Occidentali non se ne diedero quasi pensiero, massimamente perchè in universale si eruno messi a imparare il latino e le sue lettere non tanto per desiderio e amor di sapere, come per l'utilità di trattare i loro negozii dinansi a' magistrati. Pochi furono dunque per queste diverse cagioni nel presente periodo gli scrittori di cose filosofiche, e noi non abbiamo le opere se non di due soli.

#### Apulejo.

Il primo de' due scrittori, che appartengono a questo ordine, sembra dovere la celebrità di cui gode più ad un molto grazioso e saporito romanso che non alle molte sue opere filosofiche, comunque queste sieno di pregio non piccolo. Lucio Apulajo nacque verso la fine del regno di Adriano in Madaura, città dell'Africa, di genitori greci, e dopo aver ricevuto la prima educazione letteraria in Cartagine si condusse in Atene, dove datosi allo studio della filosofia si fece a seguitare i platonici. Da Atene venne a Roma, e qui, com'egli ci narra nell'Apologia in cui la sua vita descrive, a forsa di latica e sens' alcun maestro si pose ad Imparar la lingua latina, e s'applicò allo studio delle leggi; ma volle sventura che egli e queste e la filosofia abbandonasse per andar dietro ai sagni che da certi o impostori o fanatici con arcana misteriosità s' insegnavano quasi aublimissime e recondite scienze, onde lunghi viaggi intraprese per conoscere e farsi iniziare nelle occulte dottrine, che nell'avvilimento della religione pagana erano in voga. Logorato gran tempo e le sue facoltà in quelle stoltesze tornossi alla patria e sposatosi ad nna ricca vedova attese all'eloquenza forense; ma cadde in sospetto di magia e ne fu accusato al proconsole. Comunque se ne purgasse e ne venisse assolto, pure a vedere che qualche antico lo ricorda tra' maghi più insigni e per peco le pareggia ad Apollonio Tianeo famoso ciurmadore, si può sospettare ch'egli con sue arti non abbia talvolta fatto illusione a sè stesso ed agli altri. Delle spe opere filosofiche noi non abbiamo se non i tre libri del Dogma di Platone, l'orasione ossia il libro del Genio di Socrate e'i libro del mondo, tratto e in grandissima parte tradotto da uno di simile argomento che falsamente si attribuisce ad Aristotele. Nella prima opera si espongono i principali fondamenti delle tre parti, in cui da Platone era stata divisa la filosofia, nella seconda si ragiona della natura degli spiriti in generale e de' diversi loro ordini, e si cerca di determinare a quale appartenesse il famoso genio del padre della filosofia de' costumi. Molte altre di argomento filosofico sono perite e così quelle in cui si sa ch'egli scrisse di cose appartenenti alla fisica, alla matematica, alla storia naturale, alla medicina, alla politica, e alla storia; così sono perite tutte le sue lettere e le poesie e certe altre operette d'argomento istruttivo e insieme piacevole; a talchè a vedere la prodigiosa varietà dei soggetti di che egli tratto, e come soppe maneggiare quelli di cui possiamo gindicare, si può senz'esitanza asserire, ch'ei fu nomo di straordinario e fecondo ed amenissimo ingegno, e insieme di tale erudizione e dottrina, che s'ei non avessa gettato gran tempo dietro quelle sue fantasie ed avesse avuto la sorte di nascere in secolo migliore e in Italia, ei s'avrebbe a riporre tra'

(1) Cod. Theod. Lib. XIII. til. 3. l. 11.

principali scrittori latini. Oltre le ricordate opere si vogliono considerar Censorino e Marsiano Cafilosofiche tre altre di lui si leggono; una col titolo di Florida, in cui si contengono degli squarci tratti dalle orazioni e dalle declamazioni da lui recitate in Cartagine e in altre città, e si trovano molte cose che recano molto diletto. La seconda è la sua Apologia cesia il Discorso sulla Magia, con cui si difese dinanzi al proconsole Claudio Massimo, quando venne incolpato di quel delitto; la tersa è quella che comunemente si dice Dell'Asino d'oro, e variamente si chiama Della Metamorfosi, delle Favols milesie o Dell'Asino. Prese, come si pretende da molti, Apulejo la prima invensione di quest'opera da quella di un Greco, Lucio di Patre nell'Acaja; ma di molto l'ampliò e l'abbelli dipingendo al vivo la depravazione e la superstizione de' tempi suoi, e tra' piacevoli racconti ch' egli vi ha inscrito è sopra tutti tanto bellissimo l'episodio delle vicande di Psiche, che si può dire, essere messo in gran voga gli astrologhi, i quali la matequesto il più grazioso e insieme il più filosofico romanso che sia mai stato scritto e che si possa escogitare. Pecca Apulejo non poco e nella lingua e nello stile parte per voglia d'uscir dal comune, porte per vizio dell'età; certi suoi avverbii e certi diminutivi e vesseggiativi han dello strano; ama d'aggiugnere aggiunto ad aggiunto, cerca d'esser fiorito e cade sovente nell'affettato e nel tumido; ma tanta è la ricchessa della sua fantasia, tale il suo brio, tale il sapere, che malgrado quei difetti le sue cose si leggono con piacere e profitto. arderne i libri a pena della deportazione (8); e le Calcidio. censure e le riprensioni de' Padri della chiesa fan-

Segne pa altro insigne platonico di nome CALCI-Dio, che sembra vissuto dopo il principio del secolo quarto. Abbiamo di lui una traduzione della prima parte del Timeo di Platone con un lungo e molto erudito commento in lingua che per così tarda età si può dir pura abbastanza e in uno stile facile e piano. Molte cose che fanno al proposito sno egli adduce dalla Genesi molto anche dalla storia evangelica; dalla quale circostanza e dal vederlo indirizzar l'opera sua a nomo manifestamente cristiano si presume con fondamento che tale

fosse pur egli. Devesi qui riferire per ultimo il Comento di MAcaosio al sogno di Scipione, di cui si parlo dove di questo scrittore si ragionò tra' grammatici (1).

# §. 132. Sciense matematiche.

Tanto della matematica come delle sciense che ad essa appartengono si potrebbe intralasciare ogni discorso, perchè nè di queste nè di quella si può ricordare scrittore che sia di qualche merito per la lingua o lo stile o per la dottrina; ma giova farlo e conviene, perchè così dimanda il proposito di questo libro, e così meglio si conoscono e gli uomini e gli studii dell'età di cui parlasi. Quantunque non sia forse possibile d'indicare

alcun matematico di professione, se come tali non

(1) F. il f. 129.

pella: molti argomenti persuadono che più d' uno dovette darsi a quello studio e che più d' uno ne dovette anche scrivere; imperciocchè e si vede che Alessandro Severo aprì scuole di geometria e di quella scienza si dilettò egli stesso (1) e Diocleziano e Massimiano dissero in una legge, essere di pubblico interesse, che la geometria s' impari e si eserciti (2), e chiari indisii di cognizioni matematiche si trovano in quei parecchi scrittori dell'agrimensura e dell'arte della guerra, di cui avverrà di fare parola. Ma qui si deve avvertire, che sebbene non si possa dubitare, che la matematica non avesse i suoi coltivatori anche in questo periodo; pure matematica, geometria e astronomia non altro significavano presso il più degli nomini di questa età se non quello stesso che astrologia mella nostra; perchè avendo l' nniversale superstizione

matica in effetto studiavano o di studiarla si davano vanto, quel nome era dal volgo stato trasportato dalla sua propria significazione generale a questa speziale. Popolo e grandi e Imperatori coasultavano a gara gli astrologhi; così si può indur che facesse quel savio Imperatore M. Aurelio il filosofo (3), cost fecero i due Severi, Settimio (4) e Alessandro (5), cost il vecchio Gordiano (6), cost altri parecchi, e le concordi testimoniause degli storici, e le replicate leggi degli Imperatori che divictano di consultare gli astrologi e d'imparare e d'insegnare quella loro arte (7), e comandano di

no amplissima fede, che la credenza in quella vanissima arte era in questa età universale. E a con-

siderare la natura delle dottrine filosofiche de' neoplatonici potrebbe alcuno essere tentato di credere, ch'esse non poco contribuissero a sempre più diffondere e crescere una tale credenza, se i Romani sempre curiosi delle cose avvenire non avessero cercato di conoscerio per questa via già nella quarta età (g) e nella tersa (10). Con tutta questa passione così universale, con totto questo favore de' grandi e de' Principi non si vode però che alcun notabile progresso facessero la matematica o l'astronomia, e pochi sono gli scrittori che si pessono riferire a questo luogo.

CERSONINO, un grammatico del secolo terso, che scrisse un trattato degli accenti ed uno de' metri, del quale ci fu conservato un frammento (11), com-

- (1) Lampridius Alex. Sev. c. 27.
- (2) Cod. Justinian. Lib. IX, tit. 18. l. 2.
- (3) Lampridius Commodo c. 1.
- (4) Spartianus Sept. Sev. c. c. 2. 4.
- (5) Lampridius Alex. Sev. c. 67.
- (6) Capitolin. Gord. c. 20.
- (7) Cod. Theod. Lib. IX. tit. 16. l. 1. 4. 8. Cod. Justinian. Lib. IX. tit, 18. l. l. 2. 5. 8.
  - (8) Cod. Theod. ibid. L. 12.
  - (9) Vedt il 9. 110.
  - (10, Vedi il 6. 68.
  - (11) Patschins grammat, vet.

pose del 238 un libro del giorno natalizio, in cui discorre della nascita dell' uomo e dell' influenza che hanno in questa i genli e gli astri; oltre queste dottrine conformi al gusto dell' età sua egli vi inser) però anche delle notisie attenenti alla matematica, alla cosmografia e alla cronologia, che ce lo rendono molto pregevole. Di Censorino ricordasi anche un trattato di geometria che per noi è perduto. Lo stile di questo scrittore può, avuto rignardo al suo secolo, passare ancora per buono; quanto alla lingua osservano i filologi trovarsi in lui de' vocaboli che non si veggono usati dagli scrittori del terzo pèriodo.

Visse a' tempi di Costantino siulio ribbico ma-TERRO, nato nell'isola di Sicilia, di cui possediamo in otto libri un trattato col titolo Della Matematica ossia Della forza e del poter delle stelle secondo la dottrina degli Egisti e de' Babilonesi; ma egli più che non della matematica o della vera astronomia si occupa dell' astrologia giudisiaria, e discorre dell' influenza delle stelle nella vita e nelle vicende degli uomini, tratta degli oroscopii ec. ec. ec. Dice questo scrittore d'avere composto altre opere di tale argomento, ma elle non giunsero a noi. In quella che abbiamo egli ci si appalesa poco istruito nella matematica e poco nel greco, sebbene dal Greci raccoglicese la maggior parte di quanto egli scrisse; povero e poco diligente ci appare egli anche nella lingua latina, perchè lasciando lo stile, usa non pochi vocaboli che per la novità e la stranezza hanno del barbaro.

Vanno qui ricordati MACBORIO È MARZIANO CA-PELLA; il primo perchè nel suo commento al soguo di Scipione ci trasmise delle notizie astronomiche, e'l secondo perchè in quella sua specie di enciclopedia trattò della geometria e dell'astronomia (1).

Il titolo di Scrittori d'Agrimonsura che si legge in fronte ad una raccolta in cui si contengono diversi o intieri trattati o frammenti e squarci più o meno lunghi di libri o di leggi che si riferiscono a cose agrarie (2) potrebbe far credere, che i più dovessero essere di matematica o almeno di geometria pratica; ma ove se ne eccettuino due, gli altri sopra tutt'altre cose che le matematiche si aggirano. Alcuni di questi scrittori o'frammenti hanno qualche pregio per gli eruditi; ma siccome non più che due o forse tre possono meritar qualche altenzione de' letterati, e nessano quella de' matematici, non sembra doversene far distinta mensione.

Appartiene alle sciense matematiche quella della geografia; ma nessun' opera in cui di essa si tratti scientificamente e con qualche sistema è di questa età a noi pervenuta, sebbene avanti la metà del secolo terso si vede ricordato un insigne oratore di nome Tisiano o Tasiano, il quale in libri «bellissimi» descrisse le provincie dell'impero romano (3) e sebbene per la copia che no feco un

(1) Vedi il §. 129.

monaco del secolo XIII. sia ginnta a noi una specie di carta geografica di tutto l'impero, che si conosce sotto il nome di Tavola pentingeriana, e di simili carte parsiali si trovi qualche mensione sotto il nome di tabulae o anche di itineraria picia (1). Quella famosa tavola ci offre senz'alcuna descrizione o determinazione geografica una rozza figura e i nomi de' luoghi giacenti lungo le gran vie e le loro distanze, e fu colla scorta delle tavole e de' commentarii d'Agrippa (2) e delle descrizioni delle rettificazioni e delle nuove misure ordinate dagli Imperatori messa insieme e disegnata in questo periodo. Ma non concordano gli eruditi in assegnarne il tempo; perchè altri credono, essere questo avvenuto nel secolo secondo sotto il regno di M. Aurelio il filosofo (3), altri nel terso sotto quello di Alessandro Severo (4), mentre il primo editore ne ponea l'epoca verso la fine del quarto ai tempi dell'Imperatore Teodosio (5).

In mancansa d'altre opere si possono qui riferire gli Iterinarii. Due ne abbiamo sotto nome di Iterinarii di Antonino Augusto, nell'uno dei quali si indicano le vie di terra colle distanse de' luoghi che si percorrono, e nell'altro in modo uguale le vie che solevano tenere i naviganti. Comunque l'uno e l'altro sieno evidentemente tratti da simili memorie o libri più antichi, credono però il Wesselingio (6) e 'l Mannert (7), che essi, quali gli abbiamo, non possano essere statt compilati se non dopo i tempi di Costantino.

Un Gallo compose nel secolo quarto un itinerario da Bordeaux fino a Gerusalemme e da Eraclea
per Roma fino a Milano. A monsignor Mai dobhiamo due altre simili operette; cioè un Itinerario
di Alessandro e le Imprese di Alessandro Macedone tradotte dal greco di Esopo da OIULIO VALEaio (8); il primo contiene nu'indicazione del cammino tenuto da Alessandro nella sua spedisione
contro Dario e fu composto tra il 340 e 1 350 in
uso dell' Imperatore Costanso; il secondo comprende queste medesime cose, ma non è arido tanto e mostra nelle suo brevi notisie certo vigore di
stite e qualche cara della disione.

Appartengono qui le descrizioni di Roma di sasto suvo e di Publio vittora e quella in calce alla Notitia dignitatum ec., ricordate più volte nel primo libro di questa seconda parte, e così no indice de' nomi delle provincie romane. Può in certo modo qui ricordarsi c. oiulio solino che nel compilare da Plinio il suo Polistore v'inserì delle

- (1) Vegetius de milit. Lib. 111. c. 6.
- (2) Vrdi il 9. 110.
- (3) Kalancsich Orbis antiq. Budas. 1825. Introd.
- (4) Tab. peulinger. denno coll. emend, et nova C. Mannerli introd, instructa etc. Lips. 1824, p.
- (5) Tab. itiner. Peuting. pr. as. incis. et ed. a Fr. Chr. Scheyb. Vienn, 1753.
  - (6) Itiner. Antonini et alia.
  - (7) Up. cit.
  - (8) Iuner. Alex. Mediel. 1817.

<sup>(2)</sup> Vedi rei agrarias auctores legesque varias cura W. Goensil etc.

<sup>(3)</sup> Capitolinus Maximino Jun. c. 1.

noticie geografiche e visto sequettan che ci conservò un magro indice di nomi di fiumi, fonti, laghi, selve, paludi e monti mentovati da' poeti, e da alcano si reputa posteriore a questa età.

Pessono ridursi a questo paragrafo anche gli scrittori dell' arte militare. Igino detto gromatico, ossia il misuratore, vissuto a' tempi di Trajano e d'Adriano, lascin un piccojo trattato del mede di disporre un accampamento, e MODESTO scrisse del 275 per comando dell' Imperatore Tacito un Libretto de' vocaboli appartenenti alla milisia. Di mole e interesse maggiore è il Compendio di Istitusioni militari da FLAVIO BENATO VEGEZIO del 375 indirissato all' Imperatore Valentiniano II. Trasse questo scrittore l'opera sua da quelle di Catone il Censore, di Celso, di Paterno, di Varrone e Prontino, e dalle costitusioni di Augusto, di Trajano e di Adriano; e tanto i soldati come gli eraditi, i quali pregiano non poco quella sua descrizione della famosa disciplina militare de' Romani, il pregerebbero più, s'egli con maggiore diligenza e accuratezza avesse sempre distinto le cose de tempi più antichi da quelle de' più recenti. L'opera sua si divide in cinque libri; il primo tratta della formazione e dell'esercitamento de' soldati, il secondo dell'antica disciplina, il terzo delle diverse arti di guerra, il quarto delle macchine e degli ingegni con eni si difendono o si assalgono i tuoghi fortificati, il quinto della guerra di mare. Osservano i filologi, che in quest'antore varia lo stile e la lingua secondo che egli narra o descrive le cose dell'età sua o copia quelle che altri ne dette in miglior secolo.

# §. 133. a. Scienze naturali.

In questo campo vastissimo, di cui cotanto e con sì grande successo si occupano i giorni nostri, poco mostrano di essersi esercitati gti uomini di questa età, sebbene nella terza e Luerezio e Nigidio Figulo, e nella seguente Seneca e Plinio, e in questa e in quella altri parecchi ne avessero mostrato la via; ond'è che non più di due scrittori si possono qui riferire, o forse bene solo uno.

È primo c. GIULIO SOLINO, di cui abbiamo un libro col titolo di Polistore, ossia della attuazione e dello "cose maravigliose del mondo, compendiato dalla grande opera di Plinio il vecchio. Non è possibile di determinare precisamente l'età in cui egli visse; e in quest' incertesza alcani eruditi osservando, ch' egli mai non ricerda lo scrittore da lui compendiato, lo credono a questo anteriore e lo pongono sotto il regno d'Augusto o sul principio del quarto periodo; mentre altri vedendo che San Girolamo è il primo che di lui faccia mensione, lo pongono mel secolo terzo dell' era volgare; questo pare fuor d'ogni dubbio, ch'egli serisse prima che la residenza degli Imperatori venisse da Roma trasportata a Costantinopoli.

L'altro scrittore, che per la natura dell'argemento di cui egli tratta può ridursi a questo luego, è giulio ovaquenta, di cui abbiamo il frammento d'un libro de' prodigii, nei quale in ordine cronologico sono registrati i fonomeni naturali straurdinarii e i prodigii che si osservarono in Roma. Quei tanto che ne abbiamo e comprende uno spasio di cento e trent'anni, dall'a. di Roma 623 al 743, è tratto, anzi si può dire copiato da Livio, non però sempre sensa qualche diversità, nè sempre sensa qualche aggiunta ad errore. Pura è la lingua di Giulio Ossequente e bonno lo stile; e forse son tali, perchè tatte le cose e la maggior parte delle parole sono tratte de Livio.

#### b. Economia rustica.

Sebhene l'agricoltura cadesse nel corso di questo periodo nell' avvilimento, e venisse, come fa mostrato ne' precedenti due libri, per ogni dove abbandonata e messa in mano agli schiavi; sebbene il soggiorne campestre, per oni i grandi avevano ne' passati tempi avuto tanta predilezione, fosse e nelle provincie e nell' Italia divenuto disameno e malsicuro prima per le lunghe e continue turbolenze dell'anarchia militare, e in seguito per le incessanti irrusioni de' Barbari; non mancano in esso gli serittori delle cose appartenenti all'economia rustica; e due se ne possono ricordare, di cai sembra essere stata patria l' Italia.

All'indefesso mensignor Mai dobbiamo la secperta di quattro, capitoli d'un'opera sugli alberi da
frutto, che trattano del pesco, del mandorlo, del
cotogno e del castagno, Quel libro è di oanostao
manziatzi il quale oltre questo altri ne acrisse di
analogo argomento, e per l'identità del nome si
crede essere lo storico vissuto a' tempi di Alessandro Severo (1).

PALLADIO RUTILIO TAURO EMILIANO, nome dette assai nelle lettere greche e latine, sembra essere stato di patria romano o italico, e fornito di ampie facoltà, perchè ricorda i suoi possedimenti nel territorio di Napoli e nell'isola di Sardegna (2). Visse dopo Apnlejo e dopo Gargilio Marziale che vengeno da lui citati; con tutto questo egli usa lingua più pura di quella dell'Africano, e uno stile facile. e piano. Abbiamo di lui quatterdici libri delle coa rustiche, ne' quali tiene un metodo diverso da quello degli scrittori più antichi, di cui, e in particolare di Columella molto si giova; perchè premessi nel primo libro alcuni precetti e avvertimenti gerterali, vieno ne' dodici seguenti indicando le opere, a cui mese per mese debbono attendere i diligenti agricoltori; il decimo quarto (3) è scritto in versi elegiaci, e tratta, come detto fu, degle innesti.

Per ultimo si riduce a questo luogo uno scristere, che bene non si poò ridurre ad alcun altre: ed è c. Aricio di cui abbiamo un trattate delle cose della Cucina ossia delle vivande e de' condimenti viso in dieci libri, che tutti portano un titolo greco. Lo stile non è pauto corretto, la lingua è bar-

- (1) Class, auct, e cod, vat, edd. cur A. Maio T. I.
  - (2) De re rust. Lib. IV.
  - (3) Fedi il 6. 126.

bara; e que' libri possono solo sorvire a mostrare, quanto la cucina di questi tempi fosse diversa dalla nestra, e quanto i nestri ghietti siano più dilicati degli antichi.

#### e. Medicina.

I Romani sempre avendo riputato indegno di sè l'esercisio dell'arte medica (1), non solo non v'attesero mai siccome a professione, ma non presere mai nè auche ad ordinarne le studie e l'escreizie dandolo sempre libero a chiunque il volesse intraprendere. Perciò i disordini, di cui egli lagnavasi (2), continuavano ancora a' tempi di Galeno, cioè a quelli degli Antonini, in cui "e calsolai e tintori e faleguami e fabbri, e quelli che maciuavano i colori a' pittori o pestavano le droghe a' profamieri abbandonavano i loro mestieri e si mettevano a fare i medici (3);,, sensa che gli Imperatori, che pure avevano preso a favorire e nobilitare i medici, vi riparamero o con intituir delle schole, in cui come altre scienze s' insegnasse anche la medicina, oppure almeno con ordinare, che nessuno si desse ad esercitare quest'arte, se da persone intelligenti non ne fosse stato giudicato capace. Imperciocchè in tale proposito nen altre si trova, se non che i medici stipendiati dalle città dovevano venire eletti da' decurioni che gli avevano a pagare e che Valentiniano il vecchlo incomincih ad assoggettare ad una specie di giudizio e di esame colore che aspiravano alla condetta medica d'uno de' quattordici rioni di Roma (4), sensa che perciò venisse stabilito nessun provvedimento generale.

Oltre MARCELLO da Sida nella Pamfilia e q. SE-BENO SAMBONICO, che furono ricordati traº poeti didascalici (5), e per l'argomente delle loro opere appartengono a questo luogo, altri sei scrittori si vogliono qui accennare.

CELIO AURELIANO da Sieca nell'Africa scrisse tre libri delle malattie acute e cinque delle croniche, i quali sono la pregio tra' medici; incerta è la sua età, e la sola barbarie della lingua non pare argomento sufficiente per porlo nel seculo quinto.

Tropono raisciano, che visse a' tempi di Valentiniano il vecchio e de' figlinoli, compose col titolo di Euporisto un'opera divina in quattro libri, in cul tratta de' rimedii che più sono alla mano, della diagnostica, delle malattie delle donne e degli esperimenti naturali. A questo stesso scrittore si attribuisce un altro libro col titolo della dieta, ossia delle cose salubri.

GNEO MARCELLO detto l' Empirico, nato nelle Gallie e medico dell' Imperatore Teodosio, raccolse in un libro de' medicamenti parte dagli scrittori più antichi, parte dal volgo, parte da' rustici, una

- (1) Plinius Hist. nat, Lib. XXXI. c. 1.
- (2) Vedi J. 111. c.
- (3) Galenus de methodo med. Lib. 1.
- (4) Cod. Theod. L. XIII. Ut. 3. l. l. 8. g.
- (5) Vedi il §. 126.

faraggine di rimedii, tra cui ve ne ha non pochi di enperatiziosi.

PLINO VALERIANO, scrittore d'incerta età, ma auteriore agli imperatori cristiani, compilo ne' suoi cinque libri dell'arte medica quanto n'aveva scritto Plinio il naturalista, e molte cose v'aggiunse che certo non son le migliori.

Da questa medesima fonte trasse in massima parte anche sesto PLACITO PAPIRIERSE quanto si legge nel suo libro de' medicamenti cavati dagli animali.

I quattre libri dell'arte veterinaria di FURLIO VE. ERRIO si credono essere una compilazione messa iusieme nel secolo duedecimo, o fors'anche nel decimo terro.

#### §. 134. Giurisprudenza.

Il regno d'Adriano, degno di particolare attenzione nella storia del governo dell'impere romane (1), non le è mone in quelle del romano diritto.

Pin da quando lo stato di Roma fu ampliato alquanto e ordinato, tutt' i magistrati che averano giorisdizione sia nella città, sia nelle provincie, vale a dire tutt' i pretori e i proconsoli, solevano nel di in cui assumeran l'ufficio pubblicare col nome di Editto un prospetto de' principii legali, dietro i quali nel loro governo sarebbero per amministrare giustisia. Egli è facile intendere, come queste norme del diritto dovessero per la diversità degli amani ingegai variare assaissimo ne' divarsi tempi e ne' diversi paesi; massimamente che qual che pretore non aveva ribresso di aggiugnere fra Panno ai suo editto alcun che e di derogare ad alcume sue parti, siccome si conesce dai replicate divieto che loro so ne fece già l'anno 169 av. l'era voig. (2), e di poi settant'anni appresso (3). A quest' istabilità delle leggi giudiziali e della processura si ripare quando escendo nell'anno 131 dell'era volg. pretore di Roma Salvio Giuliano, giureconsulto della scuola cassiana (4), uno da lui se ne compilò, che sanzionato dall' Imperatore e dal Sonato, fu prescritto siccome norma insiterabile per tutt' i tempi avvenire, e si chiamò Editto perpetwo (5). Come ne' primi secoli di Roma co'oro che attendevano alla scienza legale si attennero alle dodici tavole che tutta la scienza legale racchiudevano, e di poi si fecero a studiare e commentare gli annuali editti de' pretori, i quall per comprendere le leggi autiche e le recenti si potevano riguardare siccome compeudii dell' intiero diritto civile: così quest'editto perpetuo diventò nella presente età l'oggetto principale dello studio de' leggisti, che tutti si diedero a spiegario, ad esporio, a illasirerle.

- (1) Vedi Lib. 111. §. a.
- (2) Heinecc. hist. jur. rom. 9. 72.
- (3) Asconius Pedian. in arg. erat. pro C. Cor. nel. Dio. Cass. Lib. XXXVI.
  - (4) Heinecc. tbid. 9. 269.
  - (5) Idem. I. cit. 6. 271. 272. etc.

Quest' innovasione, per cui una tanta parte della legislazione venne a poggiare sopra fondamenta inalterabili, fece venir meno l'autorità e più ancora l'arbitrio de' giureconsulti, a' quali si soleva ricorrere per interpretare e applicare le autiche oscure leggi; onde a mano a mano se ne perdetter le sette (1). A spegnerle affatto contribuirono poi non poco le Costitusioni de' principi, i quali estendendo sempre più la loro autorità, con più ragione che non i magistrati della repubblica si potevano chiamare "una legge parlante (2), " perchè in sè raccoglievano tutt'i poteri di tutt'i magistrati non solo, ma quegli stessi del senato, del popolo e delle leggi (3), e con que' loro decreti alcuni punti non ben chiari e controversi di continuo spiegavano e decidevano, o secondo le emergense anche nuove massime e nuovi principii fissavano. N'ebbe la scienza legale da prima del giovamento, perchè fu sbarazzata di tante anticaglie, di poca utilità e d'intelligenza difficile; ma in breve le costituzioni si moltiplicarone tanto, che ne fu necessario une studio particolare e assai lungo, e già verso la fine del secondo secolo bisognò ordinarle in voluminose raccoite; delle quali a' tempi di M. Aurelio e di Commodo se ne ricorda una di Papirio Giusto divisa in venti libri (4), e poi akre due, le quali dal nome de' loro autori si dissero codici Ermogeniano e Gregoriano, e tutte le contenevano fino al regno di Costantino. Questo numero nel corso di oltre tre secoli già grande abbastausa, crebbe assai più sotto gli Imperatori cristiani, i quali a quelle, che dovevan sempre dar fuori ad esempio de' lore antecessori, non poche ne aggiunsero dirette allo stabilimento della religione novella ed alla fissasione de' novelli diritti che ne sorgevano, siccome fanno fede i codici di Teodosio e di Giustiniano.

Ma la maggior parte di queste costituzioni dei Principi, e lo stesso editto perpetuo sempre a leggi già da lungo tempo emanate si riferivano, e lasciandole tutte sussistere, altro non facevano che interpretarle, illustrarle e applicarle a' bisogni presenti, senza mai segnare un ultimo ed estremo confine tra i tempi antichi e i novelli, e definir chiaro e preciso, quale parte dell'antica legislasione dovesse ancora aver vigore, qual no. Per non essersi mai fatto questo, si rendeva necossario un immenso studio di tutta l'antichità giuridica e di tutt' i libri che ne trattavano; e siecome per l'imperfezione e la poca sufficienza delle leggi, grande sempre fu ne' giudisii l'autorità de' giureconsulti, e la giurisprudenza molto si coltivò tra' Latini; alla fine se ne ammassò tale copia, che quando ne' primi lastri del secolo sesto l'imperator Giustiniano fece compilare il suo codice, ancora si conoscevano presso a due mila libri appartenenti alla giurisprudenza (5), senza que' tanti e tanti più antichi ch'eran periti. Ora non potendo nella non evitabile oscurità delle antiche leggi non essere di grande momento l'opinione di colore che ne avevano fatto nno studio particolare: i causidici ripescavano in que' libri dei passi con cui dar peso alle loro dicerie; e siccome si faceva altrettanto da' loro avversarii. ne sorgeva tale conflitto, che i giudici, i quali erano avvezsi a venerar l'autorità degli illustrateri delle antiche leggi, non dovevano di seventi saper che decidere. S'avvisarono d'ovviare a quest'inconveniente gli imperatori Teodosio II. e Valentiano III., quando del 426 ordinarono, che mel foro, solo le opere di nove giureconsulti si potessero citare; e avendovi Ira essi discrepanza, avesse a decidere la pluralità di quelli che stavano per una sentenza, e a pari voti quella parte superasse per cui stesse l'autorità di Papiniano (I). Ma con tale provvedimento non toglievasi il male, come non si tolse, quando dodici anni appresso lo stesso Teodosio fece raccogliere ed ordinare secondo le diverse materie tutte le costituzioni dei Principi che avevano regnato, incominciando da Costantino. Imperciocche non fu ne anche allora dalla podestà legislativa determinato, quali delle antiche leggi dovessero essere casse, quali continuare ad avere vigore; e così leggi a leggi, e costituzioni a costituzioni aggiugnendo, si continuò sempre lasciando dell'antico sussistere quel tutto che per la mutazione de' tempi di per sè non andava in rovina; il che quale bella forma e simmetria dovesse alla fine dare alla romana giorisprudenza non è necessario mostrare.

Quanto poi allo studio di questa scienza, che dalle mani di quegli nomini amplissimi, che se ne occupavano nel terzo periodo, era nel quarto passato in quelle di chi ne facea professione per guadagnarsene il pane, vuolsi osservare, che s'esso n'ebbe qualche vantaggio, perchè divenne occupazione di gente che per non essere distratta dall'ambisione e dal governo de' pubblici affari, a questo solo attendeva; non potè non sentire il discapito che provano tutte le scienze che s' insegnan da nomini i quali altro non san che insegnare. Con tutta questa specie d'avvilimento si vede però, come fin dopo la metà del secolo terzo v'ebbe tra' coltivatori di questa scienza anche in questo periodo degli nomini sommi per dignità e per sapere; ma nella terribile anarchia che successe al regno di Alessandro Severo la serie de' valenti giureconsulti si spense, e'l loro splendore di tanto decadde, che 'l console Mamertino lodando del 362 l'imperatore Giuliano diceva in pubblico, che " la scienza del diritto civile, per cui i Maulii, gli Scevola e i Sulpizii si erano elevati ad amplissimo grado di dignità, si diceva mestier di liberti (2);,, e verso que' medesimi tempi Ammiano Marcellino descrive i causidici siccome uomini ignoranti, maldicenti e cavillosi (3). Non potè le studio legale, e non poterone le

<sup>(1)</sup> Fedi il 6. 112.

<sup>(2)</sup> Cicero de legib. Lib. 111. c. 1.

<sup>(3)</sup> Tacitus Annal. Lib. 1. c. 1.

<sup>(4)</sup> Heinecc. l. c. 6. 308.

<sup>(5)</sup> Cod. Just. L. I. t. 17. l. 2. 9. 1.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. L. I. til. 4. l. un.

<sup>(2)</sup> Panegyr. Jul. dictus. c. 20.

<sup>(3)</sup> Lib. XXX, c. 4.

stesse leggi non provare gli effetti di questo rovinoso cambiamento, e così quello del decadimento di tutte le lettere; onde più non si veggono uomini da paragonarsi a Gajo, a Papiniano, a Ulpiano ed a Paolo, e nello stesso testo delle leggi s'insinuò la depravazione della lingua e del gusto; siccome si scorge confrontando l'aurea semplicità delle leggi delle dodici tavole scritte del 302 av. l'era volg, e quella dell'editto perpetuo compilato quattrocento e trentatre anni dopo coll'enfatica ampollosità delle leggi degli Imperatori cristiani, di cui molti squarci ai riferirono nei precedenti due libri. E in questo proposito è cosa singolare vedere, come nella corrusione sempre crescente degli scrittori del secolo secondo e del terzo se ne preservassero in universale i giureconsulti, sicchè essi per profondo e conseguente pensare non la cedono a' matematici, e quanto a stile ed a lingua non temono il confronto degli scrittori dell' età che si dice dell'oro. Del che due sembrano essere state le cagioni principali; l'una ch'essi di necessità dovevano far lungo studio delle leggi, delle cose e delle opere antiche, onde su quelle formavano il gusto e la lingua; e l'altra che la scienza loro era nata in Roma, e solo pei cittadini romani, cioè fino a Caracalla pei popoli di lingua latina, aveva interesse, e per ciò solo da essi si coltivava; onde si toglieva il pericolo, che non vi s'insinuassero quelle voci e quel gusto barbarico, di cui gli nomini e gli usi stranieri all'Italia ed a Roma avevano imbrattato il linguaggio e le lettere, e di cui ben presto imbrattarono anche il diritto.

# SEZIONE QUARTA.

6. 135. Breve storia dell'eloquenza. - 6. 136. Gli oratori.

#### 6. 135. Breve storia dell'eloquenza.

Perchè nessuna parte della letteratura latina era stata da' cittadini romani coltivata al pari dell' eloquenza, ed essa era per la natura delle loro istituzioni e del governo salita a quel sommo apice che si vede in Cicerone, e si mostro nella storia del III. periodo, nessuna più di questa ebbe a provare gli effetti della mutazione che segui nello stato; imperciocchè a motivo di essa i Romani incominciarono ad abbandonarne lo studio. ed in conseguenza di essa presero ad impacciarsene i provinciali. Si conosce dalla storia del terso periodo, in quale modo e per quali ragioni la eloquenza si venisse nel corso di quello ad alterare (1), e come, atteso il rivolgimento politico, di que' dodici oratori, che in esso si possono riputare de' più insigni, ben sei per nascita non appartenevano ne all'Italia, ne a Roma (2), ma se ne conosce pur anche essere stato italico quello che presso i contemporanei ed i posteri acquisto fama maggiore che non alcun di que' dodici (3). A non comprendervi gli oratori ecclesiastici, e a voler solo dire di quelli, di cui possiamo giudicar noi medesimi, sens'averci a fidare degli ampollosi elogii che ne fanno i lor coetanei, si trovano in questo periodo solo undici oratori, e tra questi due sono Africani, otto son Galli, e solo uno è nato in Italia. Ora chi si pone a leggere le cose che abbiam di Frontone, e l'Apologia e'l Florilegio che ancora abbiamo d'Apulejo, e così gli undici panegirici di sei oratori gallici e quello di Ausonio, e le lettere di Sidonio Apollinare che erano delle Gallie pur essi, non può a meno di non vedere come sebbene tutti questi scrittori imparassero la lingua nelle scuole e sugli autori latini: in tutti il gusto e la maniera propria de' Romani ebbero a cedere al gusto ed alla maniera ch' erano proprii della loro nasione. Chi fuggendo il rincrescevole confronto di questi oratori con quelli che abbiamo dell'età quarta e della tersa bramasse di veder manifesto, fino a quale estremo segno il gusto provinciale o cattivo giugnesse a prevalere sopra il latino, ossia sopra il buono, osservi le lodi che per tutto questo periodo e fino sugli estremi suoi tempi si tributano all'africano Frontone, e osservi come tanto venne a piacere, e a piacere a tutti quella fiorita, artifiziata, concettosa, gonfia e iperbolica eloquenza per cui si distinguevano i Galli; che san Girolamo parla del gallicano comeno (1), e dell'uso di passare prima agli studii delle Gallie, e poi da questi a quelli di Roma (2); che 'l romano Simmaco si compiace di dissetarsi alle acque della gallica facondia (3); che già del 321 Nazario venne d'oltre l'Alpi chiamato a Roma per lodar Costautino, che del 391 ne venne chiamato Latino Pacato per lodare Teodosio, che dopo la metà del secolo appresso vi vennero per simile causa Flavio Merobaude e Apollinare Sidonio (4). Questi pochi fatti considerando s'ha a dire, che in quella medesima guisa, in cui nel precedente periodo i provinciali si studiavano d'ogni possa d'apparire Romani, i Romani crano ora ridotti ad imitare ed affettare i modi e la dicitura de' pro-

<sup>(1)</sup> Vedi §§. 99. 100.

<sup>(2)</sup> Vedi §. 113.

<sup>(3)</sup> Vedi §. 114.

<sup>(1)</sup> Ad Paulinum.

<sup>(2)</sup> Ad Rusticum monach.

<sup>(3)</sup> Epist. Lib. IX. ep. 88.

<sup>(4)</sup> Vedi il §. 126.

vinciali. Questo avveniva perchè nel quarto periodo le antiche istituzioni avevano ancora qualche ombra di vigore e di vita, perchè gli Imperatori erano romani o erano italici, perchè Roma era aucor Roma, onde sebbene di quel tempo non è giunto a noi altro oratore che Plinio, e tra' più insigni oratori di quel secolo vengono da Quintiliano annoverati i due galli Domisio Afro e Giulio Africano: non è da presumere, che quel giqdisiosissimo scrittore, il quale a così giusta ragione biasima Seneca per quel nuovo suo stile, avrebbe lodato (1) que' due, se nelle loro orazioni non avesse scorto e riconosciuto la pura lingua e "l vero gusto romano. Ma se così era allorquando i provinciali ammessi da' primi Imperatori alla cittadinanza e agli onori erano in paragone degli Itali e de' Romani ancor pochi, così più non fu quando per le ricordate vicende incominciarono a superarli in numero e autorità. Imperciocchè avendo a mano a mano acquistato maggiore cognizione della lingua latina, e preso maggiore ardimento, poiche da Caracalla conseguirono la cittadinanza, e videro il trono imperiale e tutte le dignità sempre occupate da' loro nomini, e Roma non essere più capo dell'impero, ma solo la sua città più opulenta e più popolosa: essi più nou vollero riceverne leggi, e come in ogni altra cosa pretesero di comandare nelle lettere, e a qual segno alterassero queste e la lingua fu bastantemente fatto vedere nella sesione prima del precedente periodo. Che se i Romani non fossero stati costretti a desistere dagli antichi studii, o ridotti ad attendervi solo per osio, e gli Imperatori avessero loro saputo conservare quella preponderanza, che la repubblica loro aveva mantenuto anche dopo la guerra sociale, sarebbe nel quinto periodo avvenuto de' provinciali quello che nel terzo avvenne degli Itali. Ma quando la corrusione s' insinnò in Roma e in Italia, e i provinciali mancando di vivi e antorevoli maestri, cui seguire e imitare, vollero incominciare a fare da sè, i loro studii ebbero riuscimento cotanto diverso da quello degli Itali dell'epoca or ricordata. Dopo premessi questi pochi cenni considerando, che delle cagioni generali del decadimento di tutti gli studii e di quelle particolari dell'eloquenza fu in altri luoghi discorso, e che i saggi che se ne hanno in quest'età non valgono che si dia noja al lettore con più lungo ragionamento, si passerà a dir brevemente degli oratori, di cui a noi sono pervenute le opere.

# 6. 136. Gli Oratori.

A non annoverare tra questi il retore Calpurnio Flacco, che visse sotto il regno d'Adriano e d'Antonino Pio, e di cui si leggono da cinquanta brevi declamazioni, che non hanno pregio alcuno d'invensione o di lingua, ll primo oratore, di cui si deve parlare giusta la fatta proposta è m. совяжью увовтоже. Nato in Cirta città della Numidia ver-

(1) *Vedi il* f. 113.

so la fine del regno di Domisiano o in quello di Nerva, e salito a' tempi d'Adriano in tal fama da essere riputato il primo oratore (1), fu dall' Imperatore Antonino Pio dato maestro di eloquenza a M. Aurelio e L. Vero, e conseguì da lui l'onore del Consolato e da M. Aurelio quello d'una statua nel Senato. Fu uomo di egregi costumi e molto sapere, e per quanto appare da suoi scritti non mancò di maniere cortigianesche e gentili, onde riusch caro a quel buon Imperatore, e a'ricordati due Principi tanto carissimo, che nelle lor lettere non pajono sapere esprimere la grandesza dell' amor che gli portano. Benchè di non molta salute e di frequente infermo di gotta coltivò assiduamente gli studii, e in diversi generi di lettere latine e anche greche si esercitò, perchè oltre due panegirici dell'Imperatore e molte orazioni e moltissime lettere scrisse diverse opere d'argomento grammatico e istorico e si dilettò-di poesia. Ebbe oltre M. Aurelio e L. Vero molti illustri discepoli, ed era del suo sapere tanto cortese, che la casa sua era cos vegno di dotti e ragguardevoli nomini (2); e dicendo in molte cause e conversando e insegnando levò di sè tanto grido e tanto si distinse, tra gli oratori de' tempi suoi e que' che gli venuero appresso, che Eumenio lo pone sensa esitanza in cima e allato all'oratore d'Arpino (3), e i posteri le riguardarono siccome creatore di un nuovo genere di eloquenza e fondatore di una scuola, la quale ancora dopo tre secoli portava il suo nome (4) Non si può ben dire con sicurezza quale quest' eloquenza di Frontone si fosse, perchè delle sue opere rettoriche e delle orazioni e delle istorie non si possedono se non pochi e staccati frammenti, e convien giudicarne dietro le sole lettere di cui si ha qualche numero; ma secondo S. Girolamo e secondo Macrobio ne pajono essere stati tratti caratteristici gravità e sobrietà. Scrive quel Santo: " Io mi diedi ad ammaestrare a un fratello ebres fatto cristiano, onde dopo le acutezze di Quintiliano, i fiumi di Cicerone, la gravità di Frontone e la molle dolcezza di Plinio imparar l'alfabeto (5); 29 e Macrobio: " quattro, disse Ensebio, sono i generi dell' eloquenza, il copioso in cui domina Cicerone, il breve in cui regna Sallustio, il sobrio che si ascrive a Frontone e 'l pingue e fiorito in cui già Plinio Secondo, ed ora lussureggia il nostro Simmaco, non inferiore ad alcun degli antichi (6). ,

Egli è vero in effetto che in quanto dalla diligenza

di Monsignor Mai fu di questo scrittore tratto alla luce non si scorge nè la copia, nè la veemena di Cicerone, ma nè anche le argutesse, i concettini e

i contrapporti di Seneca, nè quei lenocinii studiati

<sup>(1)</sup> Dio. Cassius Lib. LXIX.

<sup>(2)</sup> Aul. Gell, Noct. Attic, Lib. II. 6. 28. Lib. XIII. c. 18. Lib. XIX. c. 10.

<sup>(3)</sup> Paneg. Constant. Caes. c. 14.

<sup>(4)</sup> Sidon, Apollin, Epist, Lib. I. op. 1. Lib. III.

<sup>(5)</sup> Epist, ad Rusticum monach.

<sup>(6)</sup> Saturnal. Lib. V. c. 1.

di Plinio, che anzi egli ama una cotal maniera semplice insieme ed austera, e locuzioni e vocaboli prischi; onde a considerare la rinomansa, a cui vivente sall, e quella di cui godeva ancora nel secolo quarto e nel quinto si potrebbe inclinare a credere, che stomacato degli oratori de' tempi suoi, tutti perduti in ricercati ornamenti e poco curanti della porità della lingua, egli per ricondurre i traviati sul retto sentiere si gittasse a dirittura nella parte opposta, e recidendo quanto ne' moderni gli sembrava soverchio e pericoloso prediligesse la severa semplicità degli antichi. Ma a considerare dall'altro cauto, come di questa età il buen gusto venia sempre mene e gli scrittori sogliono tatti largheggiar negli encomii; a vedere che Frontone loda la negligenza, il famo e la polvere, e nelle lodi del sonno si compiace e si vanta d'averlo saputo fare con grande impegno e vigore; a vedere come nelle lettere sull'eloquenza raccomanda di rubacchiare sentenne traendole secondo il bisogno dagli oratori antichi se gravi, da' poeti se dolci, dagli storici se splendide, se graziose da' comici, se lepide dalle favole togate e se facete dalle atellane; a vedere come in altro luogo inculca che si prechine qui e qua imagini, figure e parole, s'ingemmi di vocaboli antichi il discorso, e gli si imprima certo colore d'antichità; a vederlo scrivere in greco e in latine, in verso ed in prosa d'ogni maniere: egli viene voglia di ravvisare in lui non un grande e robusto ingegno capace di correggere ed avviare al buono il secolo corrotto, non un grave e valente oratore, ma un retore che cerca di venire in fama usando i piocoli artificii della sua scuela, ostentando di sapere ogni cosa, dandosi l'aria d'avere studiato i moderni e gli antichi e di essersi dopo lunghi confronti e serie meditazioni accostato a questi e dilungato da quelli. Se di Frontone possedessimo le orazioni e delle sue istorie più avessimo che non pochi frammenti, forse avverrebbe di giudicare di lui in diversa maniera; ma quei suoi precetti sull'eloquenza indiritti al Cesare M. Aurelio e le altre sue lettere mostrano per entro alla povertà delle dottrine, alle suote frasi e alle vane declamazioni tal pochezza d'ingegno e d'invensione, e una somma e non sempre felice ricercatezza quanto alla lingua, per cui non pare ch' elle si debbano anteporre a quelle di Plinio, nè collocare presso quelle di Cicerone. Le cose che di questo scrittore si pubblicarono da Monsignor Mai hanno però non piccolo pregio, perchè in moc'o indiretto ci fanno conoscere più da vicino l'età in cui un tale nomo venne tanto ammirato, e perchè vi si contengono alcune lettere degli Imperatori Antonino Pio, M. Aurelio e L. Vero. Se in queste non si sente spirare quella dignitosa grazia che cotanto piace in quelle di Trajano che si leg. gono presso il giovane Plinio, n' è causa che qui scrivono gli amici all' amico, e non i sovrani ad un loro ministro, e che il gusto si veniva sempre più depravando.

L. APULEJO, l'altro Africano che si vuol qui ricordare, non sall come oratore alla celebrità a cui giunse Frontone, e più pecca quanto all'ardimentoso stile e alla lingua, ma gli è molto superiore per ciò che appartiene all'ingegno (1).

Dal tempo degli Antonini, in cui vissero Apulejo e Frontone, scorre un secole prima che di nuovo si trovi un qualche saggio d'arte oratoria, e questo l'abbiamo in quegli undici panegirici, in cui sette oratori nati nelle Gallie celebrarono le lodi di alcuni Imperatori che regnarono dalla fine del secolo terzo a quella del quarto. In tutti essi si scorge in generale tale depravazione di gusto e tale corrusione di lingua, che solo possono servire a mostrare a quanto lagrimevole stato fosse in tutto quel secolo condotta la latina eloquenza, se tale ci appare in chi dalle scuole, dove la insegnava, veniva con quelle dicerie a ostentarla in presenza del Principe e del fiore della sua corte, e talor del senate romano. Imperciocchè a considerare que' panegirici si vede, come tutti dal più al meno contengono mal riuscite imitazioni di qualche autico, frivole sottigliesse e raffinamenti, vane esagerazioni declamatorie e vilissime adulazioni, siechè di nessuna utilità per l'oratore e'l letterato possono, in mancanza d'altre memorie, solo giovare allo storico, che colla scorta della critica ne sappia fare uso. Il primo di que' panegirici fu recitato del 289, l'ultimo del 391, e tra essi ve n'ha due di CLAUDIO MAMERTINO a Massimiano, qualtro di gumunio, de'quali due al Cesare Costanzo, due a Costantino, due d'ignoti autori, uno a Costantino e Massimiano e uno al solo Costantino, uno di MAZARIO a questo medesimo Imperatore, uno del Console MAMERTINO a Giuliano, e finalmente une di LATING PACATO DEPRANO all'Imperatore Teodosio. Tra questi sette panegiristi vanno distinti Eumenio, Nazario e Latino Pacato, perchè e più degli altri s'accostano al buono, e sono nelle lodi assai più moderati.

Segue ad essi Decimo Magno Ausonio, già ricordato tra' poeti (2), il quale avendo del 379 dall'Imperatore Graziano che gli era stato discepolo conseguito il Consolato, ne lo ringrazio in un panegirico tutto gonfiesza ed iperboli. Di lui si leggono anche alcune poche lettere in prosa ed alcune miste di prosa e di verso, con cui indirizza agli amici e a' figlinoli qualche suo componimento poetico. Alla testa delle sue opere havvi una lettera scritta a lui dall' Imperatore Teodosio, ma nè questa, nè quelle d'Ausonio hanno per la letteratura pregio o interesse.

Ed eccoci a quell'oratore, che di quanti in così lunga età ne produssero Roma e l'Italia è 'l solo che ancora ci resti. QUINTO AUREJO SIMMACO nato di cospicna famiglia e di un padre non memo illustre pe' sostenuti onori che per essere versato in ogni maniera di lettere, scrittore di verso e di prosa, e nell'arte oratoria "l'unico che in quella età sapesse sull'incudine di Tullio coular moneta di latina eloquenza (3), ,, fu da questo con somma cura allevato; onde aggiungendosi alle paterne

<sup>(1)</sup> Vedl il 6. 131.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 126 e §. 127. A. C. D.

<sup>(3)</sup> Symmach. Epist. Lib. I. ep. 4.

sollecitudini le felici disposizioni del figlio, questi riuscì appassionato coltivator degli studii, e per le ampie ricchesse e la nobiltà dell' animo loro fautore e proteggitore. Sall grado a grado a tutti gli onori e del 395 al Consolato; fu rivestito della dignità di prefetto di Roma e di pontefice, e come zelatore ardentissimo della religione pagana ebbe sotto Graziano e Teodosio a soffrire qualche amarezza. Godette fama dell'uomo più dotto e più colto e più eloquente de' tempi suoi; sicchè Macrobio lo dichiara non inferiore ad alcun degli antichi (1), Prudensio che scriveva contro di lui lo chiama tale " che ceder gli doveva il medesimo Tullio (2), ,, e Ausonio per dignità e per dottrina uno de' principali uomini del secolo quarto gli scrive cos); " forse che alcuno tanto risplende, che paragonato con te non s'abbia a tenere a vile? Chi quanto tu s' accosta alla venustà d' Esopo, alle sofistiche sottigliezze d'Isocrate, chi tanto agli entimemi di Demostene, all'opulenza di Tullio, alla proprietà del nostro Virgilio? Chi si lusinga di potersi in alcuna di queste cose a quel grado distinguere nel quale tu in te tutte le aduni? Imperciocchè che altro sei tu se non la perfesione raccolta da tutto il fiore delle arti buone (3)?,, Questi elogi di tre valenti scrittori contemporanei si vollero qui riferire, a ciò si vegga, quale fosse il gusto d'un secolo, a cui quest'autore parve poco men che un miracolo, acciò si conosca non essersi in qualche luogo detto senza ragione, che dopo il secolo secondo le esagerazioni più esagerate si risguardavano siccome parte principale dell'invensione oratoria, e per fine acciò si comprenda, che non abbiamo poi tanto a dolerci, se non sono a noi pervenute alcune opere, che di questi tempi si veggono esaltare fino alle stelle. Ma se questo fu un universale difetto degli scrittori del presente periodo, non s'ha però a dire, che gli elogii ora riferiti di Simmaco sieno del tutto menzogneri o privi di fondamento; perchè se a ragione il giudi-

chiamo inferiore agli antichi, il veggiamo di molto superiore a' suoi coetanei. Abbiamo di lui diaci libri di lettere dopo la sua morte raccolte e pubblicate dal figlio, e una breve orasione a cui l'infaticabile Monsignor Mai e'l Peyron agginacero degli squarci di altre otto orazioni. Visibile è in questo scrittore l'imitazione di Plinio, somma la diligenza, vivo e fiorito lo stile, continuo lo studio di fare mostra di pellegrinità, di raffinamento e di arte. Quelle sue lettere che per questa parte si possono censurar giustamente, sono per un' akra pregevoli per le molte notisie appartenenti alla storia ed al governo di que'tempi. Nè Simunaco era unicamente letterato di sommo valore, sna snl modello de' grandi dell' antica Roma anche nomo di molta destrezza nei pubblici affari, e in tanta gioria e ricchessa dotato di singolare modestia (1). Peccato che nomo di sì raro ingegno e pari dottrina, il quale col sapere e coll'autorevole esempio avrebbe potuto opporsi alla corruzione del gust de' tempi suoi, per amore di risplendere tra chi continuava a mandare alla peggio le lettere abbandonasse la via de' buoni patrii macetri per seguir quella che si batteva Oltrementi.

In vedere, come l'autore di queste discorse incolpa più volte i provinciali d'avere non poco contribuito al decadimente della lingua e della letteratura latina, potrebbe alcuno inclinare a credere,
ch' egli a così sentir s'inducesse per cieco amor
di patria, non per evidenza di ragioni e studio degli scrittori; ma chi porta tale opinione la deporrà, dove voglia durar la fatica di bene loggere
e confrontare Seneca e Cicerone, Plinis e Frontone, Simmaco e Ausonio e i panegiristi poco fa
ricordati e i prosatori nati in Roma e in Italia e
quelli che nacquero nelle provincie; e se depe
questo confronto gli sembrerà di dover persistere
in sua sentenza e condannare chi ne discorda, sì
il faccia.

# SEZIONE QUINTA.

GLI SCRITTORI DI STORIA.

6. 137. Breve storia di questo studio. — 6. 138. Scrittori di storia. — 6. 139. Conclusione.

6. 137. Breve storia di questo studio.

Come nel primo ingentilire di Roma Fabio Pittore, L. Cincio Alimento, il vecchio Catune e Pisone Fragi (4), e nel periodo della sua maggiore grandezza letteraria e politica, uomini sommi per imprese ed onori, quali Rutilio Rufo, M. Scauro, Lutazio Catalo, Silla, Ortensio, Varrone, Cicerone,

(1) Saturnal, Lib. V. c. 1.

Cesare, Asinio Pollione, Augusto ed altri molti (2), cost y' ebbe nel quarto periodo quattro Imperatori e almeno tre gran capitani e molti consoli illustri e splendidi senatori, i quali punti da desiderio di venir celebrati da' contemporanei e da' posteri cose grandi operarono, e delle cose da sè operate vollero lasciare memoria. Nel periodo di cui qui si discorre si mutano i tempi, e co' tempi si mutano gli nomini; e forse non y'ha della morale depravazione d'un secolo, e del suo snervamento e dell'indifferenza e del disamor per la patria e la virtà

<sup>(2)</sup> Contra Symmach. Lib. I.

<sup>(3)</sup> Ausonius Epist. 17. ad Symmach.

<sup>(4)</sup> Vedi Il §. 40.

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcell. Lib. XXVIII. c. 3.

<sup>(2)</sup> Vedi Periodo III, Sez. V.

indisio più manifesto e sicuro che quel di vedere, come in esso nessono o ben poehi si carano di scrivere istorie; perchè questo evidentemente dimostra, che gli uomini in esso viventi o non sono capaci di azioni nobili e grandi, o si trovano avvolti nella barbarie o giunti a quel colmo della miseria e dell'abbiettessa, in cui più non si conosce, più non si ammira l'eccellenza della virth. I grandi uomini, che nei secoli passati vivevano per la patria e la gloria, eseguivano notabili imprese e le facevano conte essi medesimi, perchè dalla patria volevano tribato di lode in vita e dopo la morte. Ma la patria e la gloría, que' due potentissimi stimoli che portavano gli antichi a azioni sì portentose, più non agivano sugli nomini di questo periodo; più essi non cercavano di venire in fama tra' cittadini, perchè quella fama era sterile; nulla più facean per la patria, perchè ridotto lo stato nel Principe, essa non era altro che un nome, e a' figlinoli che di lei avessero ben meritato nulla poteva largire, oude gli studii loro tutti miravano al favor del regnante. Ambizione era il fine deli'antica pubblica vita, ma tale che seduceva e appagava con un' apparenza nobile e generosa, dove quella de' cortigiani del quinto periodo non altro appariva che interessata. Questa poca o nessuna enra della celebrità presente e futura per parte di chi operava le imprese e influiva nelle vicende e ne' destini de' popoli, e l'indifferenza di questi per tutto ciò che prossimamente non si riferiva al loro particolare e attuale vantaggio sembrano insieme alla corrusione del gusto essere state le cagioni principali per cui nel lungo intervallo di tre secoli e messo si può dire di non trovare più d'uno storico.

Nè queste furono le sole circostanse poco favorevoli alla coltivazione di tali studii, perchè più assai che nel precedente periodo (1) si fece in questo sentire la difficoltà ed il pericole di coltivarii. Cresceva quella, perchè quanto più il governo deilo stato si ristringeva nell'Imperatore e ne' suoi consiglieri e ne' ministri, tanto più gli uomini privati che avessero volato scrivere istorie duravano fatica a procacciarsi sicure notizie e genuine relasioni e a discoprire le vere cause e l'andamento delle pubbliche cose. Cresceva del pari il pericolo quanto più l'autorità del Principe si rendeva assoluta, e gli nomini si accostomavano a vedere in lui il sovrano e'l signore, non il primo magistrato della repubblica, siccome mostravano di essere Augusto e i prossimi suoi successori, onde con maggior diligenza si gnardavano di censurario o riprenderlo anche dove ne avessero avuto giusta cagione.

Grande ostacelo faceva poi, come agli altri, anche a questo studio la depravazione del gusto. Ma se più addietro si diceva che in questo periodo non si trova se non uno storico solo, questo vuolsi intendere, che ve n'ha solo uno che degno sia di tal nome; imperciocchè a l'asciare que' dei tempi seguenti e quegli di cui si dirà nei paragrafo prossinio, si potrebbero qui riferire i nomi di venthei e

forse anche più storici vissuti dal principio del secolo secondo fin verso il principio del quarto, le opere dei quali tutte sono perite. Ma se vogliamo stare alle scarse notisie che ne sono a noi pervenute, di nessuna è da pianger la perdita fuor quella delle memorie, che della sua vita aveva sull'esempio di altri principi lasciato l'imperatore Settimio Severo (1). Tutti gli altri sembrano essere stati nomini che sconfidando di poter unire e rappresentaré in bene ordinato quadro la serie ed il nesso degli avvenimenti che dovean raccontare si ristrinsero, come avez fatto Suetonio, a compilare la vita di uno o più Imperatori. E avessero saputo imitare quel loro modello non solo nella forma, ma bene nell'erudizione, nella diligensa, nella copia e nell'importansa delle notisie, nella semplicità dello stile, nella bontà della lingua, nella lucidessa dell' ordine; ma tanto i sei scrittori della Storia augusta, come que' venticinque biografi che più non abbiamo, non sembrano avere di Suetonio ricopiato in sè se non i difetti aggiungendovene altri molti e più gravi. Di quest'assersione si vogliono addurre non più di tre prove, non tanto per dimostrarne la verità , come per far conoscere in quale maniera e da chi ne' primi due secoli di questo periodo si scrivessero le istorie. Tra quegli storici, di cui sono perdute le opere v' ha Mario Massimo vissuto verso la metà del secolo terso, il quale sembra avere acquistato maggiore celebrità degli altri, perchè e si vede più degli altri citato, e verso la fine del secolo quarto formava con Giuvenale la lettura più gradita de' grandi di Roma (2), siccome fu in altro luogo accennato. Ora Flavio Vopisco, quello che tra' sei scrittori della storia augusta sembra avere più di giudisio, chiama questo Mario Massimo " uomo più di tutti verbosissimo, che si andò implicando in novelle e romanzi (3); e Capitolino , altro degli scrittori di quella storia fa fede di queste suo amore per le notizie insussistenti narrando, come quest'autore dimostra, che M. Aurelio il Filosofo scendeva da Numa Pompilio (4). Tra questi medesimi scrittori trovasi citato più volte anche un Giunio o Giulio Cordo; ed ecco come di lui parla in due luoghi il citato Capitolino. " Giulio Cordo si propose di scrivere la vita di quegli Imperatori, che erano stati meno famosi, sensa però poter ben riuseire, perchè trevando poche cose e poco degne di memoria si ridusse alla necessità di ricercare anche quelle che eran da nulla, come se di Trajano, di Antonino Pio e M. Aurelio si abbia a sapere quante volte uscisser di casa, quando variassero i eibi, o mutassero le vesti, chi promuovessero e quando (5). E in altro luogo così scrive di lui. "Noi non abbiamo voluto narrare tutto quello che Giunio Cordo ha in modo scierco e ridicolo rac-

<sup>(1)</sup> Dio. Cassius L. LXXV. Spartianus Septimio Sev. c. 3.

<sup>(2)</sup> Ammian Marcellin. Lib. XXVIII, c. 4.

<sup>(3)</sup> Firmo c. 1.

<sup>(4)</sup> Marco Aurel. c. I.

<sup>(5)</sup> Macrino c. 1.

<sup>(1)</sup> Vedl il §. 115.

colto intorno a' domestici piaceri e altre cose vilissime. Chi ne ha voglia può leggerle in lui, perocchè egli registra, quali schiavi e quali amici avesse ogni Principe, e quante clamidi e quanti tabarri (1). Parrebbe che l'autore di queste censure avesse dovuto guardarsi dai vizii che in Cordo riprende, ma se de' sei scrittori della storia augusta alcuno vi cadde certo questo stesso Capitolino. Osservisi in fine quanto a questi storici perduti, come molti di essi scrivevano le opere loro per comando e al soldo degl'Imperatori; e sia piccolo saggio del loro carattere e del pregio in che s'hanno da tenere i loro libri, che alcuni dovettero per comando di Eliogabalo riferire nella sua vita certi noi detti intorno la lussuria "che non erano a dirsi, anzi piuttosto nè anche da sopportarsi (2).

Ma se questi biografi ignoranti, superstiziosi, pressolati non meritano nome di storici, meno lo meritano quelli che si diedero a scrivere istorie dopo il regno di Costantino. Quelli ci conservarono almeno, sebhene i più forse senza volerlo, de' materiali presiosi, con cui si può tessere una storia degli Imperatori di cui scrisser la vita; ma quelli che ne' tempi seguenti s'arrogarono il nome di storici, cioè gli autori de' compendii o de' breviarii, fecero peggio; perchè riducendo in pochissime pagine e pochi versi quello che gli antichi aveano diffusamente narrato o descritto, e raccontando con eguale brevità le cose de' tempi loro tolsero a' posteri ogni speranza di poter conoscere e ordinare in bene intesa storia i pochi fatti che vanno così succintamente accennando. E questo, che nel presente paragrafo si descrisse, essere stato gusto di tntto questo periodo, oltre che il dimostra la moltitudine degli scrittori che vi si uniformò, si intende chiaro, dove si avverta che quelle biografie e que' compendii, che da noi ancora si leggone, furono verso la fine del secolo terso e nel corso del quarto pressochè tutti dedicati agli Imperatori e scritti per loro comando.

#### 6. 138. Scrittori di storie.

Ogello che tra' pochi storici di questo periodo a noi pervenuti si deve riguardo all'età annoverare prima degli altri è Lucio Anneo Flono, il quale sotto il regno di Trajano o come sembra più probabile sotto quello d'Adriano compose in quattro libri un Epitome delle imprese de' Romani dall'origine loro fino al regno d'Augusto. Quest' opera anzichè un vero compendio di storia può dirsi una enumerazione panegirica delle gesta del popolo romano, scritta in uno stile tumido e soverchiamente sentensioso e fiorito. A questo stesso Floro si ascrivono anche gli argomenti di tutti i libri dell'epitome di Tito Livio; in proposito de' quali si deve avvertire, che come non v'ha fondamento per crederli effettivamento di lui, non ve ne ha per negario e attribuirli ad altro scrittore.

Andrebbe qui ricordato osusturo, il quale re-

(2) Lampridius Eliogab. 1. 8.

(1) Gordianis c. 21.

gnante Antonino Pio compendib le Storie filippiche di Trogo Pompeo; ma siccome di lui fu necessario a parlare dove si volle far conescere l'opera che egli abbreviò (1), basterà averlo accennato, code si sappia che egli appartiene a questo periodo.

È a noi del tutto ignota la persona di un L. AErzuo, come n'è ignota l'età, perchè di questa solo può dirsi, ch'egli deve avere vissato dopo Trajano e prima che da Teodosio si dividesse l'impero. Di lui abbiamo un libro di memorie (liber memorialis). in cui in cinquanta capitoli stanno registrate o piuttosto accennate delle brevi netizie tratte da varii scrittori non sensa qualche aggiunta di cose fa-Volose e insussistenti.

Di ELIO SPAREIANO, GIULIO CAPITOLINO, ELIO LAM-PRIDIO, TULGAZIO GALLICANO, TREBELLIO POLLIONE C FLAVIO VOPISCO, che comunemente si comprendono sollo il nome di scrittori della storia augusta, si hanno parecchie biografie più o meno lungbe di Imperatori che regnarono da Trajano fino a Dioclesiano, e così quelle di alcuni nomini che in que' cencinquant' anni, tentarono d'asurpare l' impero. Di questi scrittori non si conosce che il nome, nè bene convengono gli eruditi, s'essi sieno quattro, cinque oppur sei, nè a qual tale o tale altra vita s'abbia ad ascrivere. Solo si sa che tutti composero quelle lor biografie sotto Dioclesiano e Costantimo, e che i più sembrano averle composte in Roma, dove ebbero accesso alle pubbliche librerie e a pubblici archivii ; e a vedere come i cioque primi dedicarono le loro opere agli Imperatori Disclesiano, Costanso e Costantino, e le composero per loro comando e conforto a intende a qual punto fosse giunta la corrusione del gusto e la pen degli storici di vaglia, se da que' Principi si diede quel carice a tali scrittori. Imperciocchè nulla v'ha iu essi per cui possano meritare nome di storici; limgue in più d'un luoge si paò dir semibarbara, resso lo stile; non chiaressa, non ordine, non crone logia, non buen giudizio; affastellano senza critica tutto quello che di male e di bene, di grande e di piccolo, d'importante e d'inutile trovane scritte; e unicamente intenti a vituperare o a ledare appena accennano le cose di maggior interesse, e poi si perdono in ricordare prodigii ed augurii e in descrivere gli spettacoli, le cene, i vizii e le debolezse dei Principi a tal che, se non fossimo costretti giovarcene per mancansa d'altri scrittori, appena meriterebhero si darasse la fatica e la noja di leggerli. Anzi osservando, che il Siracusano Flavio Vopisco il quale mostra maggiore erudizione e discernimento e tiene ordine migliore degli altri. ammira siccome nomo straordinario e divino quel solenne impostore di Apollonio Tianeo e si propone di compilarne la vita, si può intendere quale conto s'abbia a fare di molte cose ch' egli e gli altri suoi creduli colleghi raccontono.

SESTO AUAKLIO VITTORE nacque di povero e rosso padre in un villaggio dell'Africa (2) e a forsa d'industria e di senno si sollevò a sommi auori.

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 83.

<sup>(2)</sup> Victor. de Caesarib 20.

Conosciuto presso Sirmio da Giuliano quando si recava a combatter Costanzo fu da lui nel 361 messo al governo della seconda Pannonia, e in appresso da Teodosio sollevato alla prefettura di Roma (1). S' hanno di lui due libri; uno de' quali degli nomini illustri, comprende ottantasei brevi biografie de' Re di Roma e d'altri chiari uomini e donne di quella città e anche di qualche straniero; l'altro è quello de' Cesari, e contiene le vite degli Imperatori da Augusto fino a Costanzo figlinolo di Costantino. Distinguesi questo scrittore e dagli Africani e dai suoi contemporanei per una in quella età non comune paressa di lingua e per una tal quale semplice elegansa di stile. Vanno sotto il suo nome altri due libri, che però non sembrano potersi a lui attribuire; uno dell'origine della gente romana, che finisce colla fondazione di Roma; pregevole perchè compilato e da Virgilio e da altri scrittori che più non abbiamo; l'altro si dice l'Epitome o anche de' Cemri, e questo contraddice lu più luoghi al libro riferito qui sopra che porta il medesimo titolo, e comprende oltre quel di Vittore anche gi<sup>o</sup> Imperatori che regnarono da Costanso fino a Teodosio.

PLAVIO EUTROFIO, di cui nulla si pub affermare con certessa, se non che egli accompagnò Giuliamo nella sua guerra contro i Persiani (2), compose per comando dell' Imperatore Valente in dieci libri un molto succinto Brevierto della storia di Roma dalla sua fondazione sino alla morte dell' Imperatore Gioviano (anno 364). Questo compendio tratto in gran parte da scrittori che più non esistono e scritto in uno stile facile e piano acquistò tanta fama, che e molti storici de' tempi seguenti se ne giovarono, e i Greci ne fecero due traduzioni.

Contemporaneo di Autropio è di Aurelio Viltore Su AMMIANO MARCELLINO, l'unico che tra gli scrittori di storia di questo periodo per amore di verità, per imparzialità, per coattezza, per piena coguizione deile cose che narra e per giusto e retto discernimento degno sia di seguitare a quelli che furono lodati negli antecedenti periodi, e che gli avrebbe per avventura uguagliati negli altri lor pregii, se fosse nato in secolo migliore e in Italia. Ma essendo nomo greco e crescinto tra l'arme, e avendo a lottare col gusto già corrotto di sua gente e con quel de' Latini e colla difficoltà d'una lingua che per lui era straniera, pecca nou solo per lo stile rosso e per istrani trasponimenti aspro ed ingombro, ma bene anche per non poche digressioni e declamasioni inutili, e per ostentasione di dottrina e affettazione di vani ornamenti rettorici. Nato, siccome sembra, in Antiochia di nobil famiglia militò gran tempo sotto Costanzo e Giuliano, e percorse in Asia, in Europa ed in Africa di molte provincie, finchè abbandonata la professione dell'armi si ridusse a Roma dove visse certo almeno fin verso la fine del secolo quarto e

attese a stendere la sua storia Questa dal principio del regno di Nerva (anno 96) giunse fino alla
morte dell'Imperatore Valente (anno 378), e comprende perciò uno spazio di duecento e ottantadue
anni. Tutta l'opera si divideva in libri trentuno,
dei quali sono perduti i tredici primi, che arrivando dall'anno 96 all'anno 353 contenevano come
in compendio gli avvenimenti di dogento e ciaquantasette anni. Si disse come in compendio,
perchè i diciotto libri che ancora se ne leggono e
descrivono le cose dall'autore stesso vedute non
abbracciano ptù di venitre anni.

Visse verso questo medesimo tempo anche szsto o rzsto auro, il quale per comando dell' Imporatore Valente compilò un molto succinto Breviario delle vittoria e delle provincie del popolo romane e a quell'Imperatore lo dedicò. Di questo Rufo è pure una delle descrisioni dell'antica Roma ricordate in altre kogo (1).

#### 6. 139. Conclusione.

Roma di piccola, povera e rozza divenuta a forsa d'armi immensa, opulenta e civile tornò piccela, povera e rozza come si fece a sè stessa dissimile. Il suo incivilimento ebbe principio da' più gran cittadini, da quelli che tenevano in mano lo stato; e siccome nel popolo romano più che in ogni altro si debbono in questi distinguere le due persone dell'aom privato e del pubblico, e la seconda si subordinava intieramente e in certo modo in sè assorbiva la prima: la civiltà di cui essi furono autori ricevette così particolar diresione, che la letteratura romana si distingue da quella degli altri popoli pel carattere tutto politico e pratico ch' essi le seppero imprimere. I grandi statuali furono poi i primi a incivilire, perchè pe' loro uffizii erano in moltiplice commercio e continua relazione co' due popoli più colti che allora v'avesse, e perchè atteso le patrie istituzioni dovevano e nel senato e nelle adunanze del popolo trattare di viva voce molti e avariati e importanti affari. Siecome poi tutta la loro pubblica vita era volta all'ambisione, a questo medesimo scopo tuti si volsero i loro studii; e perciò più o meno attendevano all'armi e insieme all'eloquensa onde essere portati al governo della repubblica. Or questi uomini vissuti nel fiore degli anni in grande onore presso i cittadini e gli stranieri, non potevano sofferire di cadere nell' oscurità come fosse passata l'età d'acquistar fama coll'opere; e perciè conoscendo, come per quella sete di gloria, onde tutti ardevano i cittadini, la fama lore si sarebbe perduta nella massa delle celebrità sempre nascenti, per continuare in rinomansa anche nella vecchiessa, s'applicarono allo studio delle leggi, e per assicurare al loro nome una vita anche dopo la morte si fecero a narrare a' posteri le proprie imprese o le altrui.

Nel tempo in cui le lettere per opera degli statuali incominciavano per tote maniera a prosperare in questo popolo di soldati e di agricoltori, si

<sup>(1)</sup> Ammian. Marcellin. Lib. XXI. c. 10. et Palesius ad sum locum.

<sup>(2)</sup> Entropius Breviar. Lib. X. c. 6.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 132.

venne ad allargare notabilmente il governo della repubblica, perchè il tenace partito degli ottimati dovette alla fine cedere alla superante plebe e perchè dopo fierissima lotta fu forsa accordare la cittadinanza agli Italici; e quanto per queste due ragioni allora divenne maggiore il numero de' cittadini che potevano aspirare agli onori, tanto divenne maggiore quel degli nomini che per conseguirli presero ad usare le arti che si solevano in addietro dagli ottimati. Ma essendo Roma in questo messo cresciuta in potensa, in civiltà ed in grandezza, le arti della pace giovavano all'ambisione non meno che quelle dell'armi, onde molti ad esse si volsero, perchè ne potevano fare uso nella curia, nel comisio e nel foro in servigio ed in presenza di quelli, da' cui suffragii aspettavano la ricompensa bramata. Moltiplicatisi in tale guisa i collivatori delle lettere e più non bastando per distinguersi nella turba de' competitori la felicità delle naturali disposizioni, bisognò pensare ad avvalorarle collo studio e coi sussidii dell'arte; e allora la nobile gara e'l larghissimo campo che agli ingegni si offeriva di trattare negozii amplissimi e d'avere alle mani rilevanti imprese, di conoscere immenso mendo e infinito numero di uomini di varie lingue e nazioni, l'opulenza che attirava in Roma chinnque in alcuna cosa fosse eccellente, e dava agio di potersi ajutar negli studii, il lusso che concorreva ad affinare il gusto, tutto insomma contribul a portare in basve le lettere al massimo fiore-

Ma come rapidamente vi giunsero, rapidamente ne declinarono, e declinarono in particolare per la mutazione che seguì nello stato. Imperciocchè non avendo l'universale de' cittadini mai atteso agli studii se non per ambisione, quando a questo fine più non se ne poterono giovare, avrebbero dovuto dare ad essi una tendenza dall'antica totalmente diversa; e se questo avessero fatto e l'impero non fosse già dopo il secondo secolo precipitato sì miseramente, forse che nè anche gli studii sarebbero decaduti si presto. Ma essendosi i primi Imperatori bene guardati di far conoscere ai Romani che lo stato era tutto mutato, e che gli antichi studii più non servivano a nulla e continuando i cittadini non per tanto a studiare come in passato sens'accorgersi del seguito cambiamente o almeno segsa mostrarlo, ne derivò che essi studiavano sensa sapere che si far degli studii e solo perchè così voleva la moda, e la coltura letteraria si riputava necessaria ad ogni persona civile. Questo coltivare gli studii senz' uno scopo determinato, che tanto nuoce e a tanti, li fece prima decadere e poi rovinare; e si può dire che Tacito vergasse parole profetiche allorchè considerando lo stato delle lettere nell' età sua e 'l favore che a quelle facevano Nerva e Trajano ebbe a scrivere che "come i corpi crescono a poco a poco e muejone a un tratto, cost è più facile opprimere che ravvivare gli studii e gl' ingegni (1).,, Vani si vedono essere in effetto riusciti tutti gli sforzi degli Imperatori, nulla giovò stipendiare

maestri prima di grammatica e di eloquenza, poi di ogni maniera di arti, nulla gli onori concresa ai letterati, mentre le lettere erano sotto la repubblica salite tanto alto senz' alcuna spesa, senz' alcuna ingerenza dello stato.

La mutazione di questo nocque poi agli studii anche perciò che gli Imperatori erano più facili che non la repubblica in ammettere i provinciali alla cittadinanza e agli onori prima ancera, che 'l furibondo figliuolo d' un Imperatore Africano e di una donna di Siria profondesse a tutti essi la cittadinansa e gli onori. Imperciocchè se gli Itali col divenir cittadini crebbero forsa all' impero e in alcune parti della letteratura nguagliarone, in alcune superarono gli stessi Romani: per molte ragioni non fu e non potè essere così de' provinciali. Questi co' loro studii non ad altro miravane che ad imparare quanto si sapeva dai Romani; ma quando bene fossero giunti ad impararlo e anche a perfezione nè ad essi, nè alle lettere romane ne poteva venire vantaggio; perchè siccome quanto imparavano tutto era diretto alla pubblica vita e questa era venuta a cessare, intio l'acquistate sapere riusciva in essi come ne' Romani inutile e osioso; e si vede senza lungo discorso, dove si dovessero condur quegli studii, che per la loro tendensa pratici e vivi avevano dovuto divenire speculativi e poco meno che morti. Per questa ragione puossi in certo modo affermare, che quanti più erano quelli che si davano a coltivare le lettere, tanti più erano quelli che nel posto stato di cose dovezano contribuire a corromperle; massimamente che i provinciali, dagli Imperatori favoriti a preferenza e in danno de' cittadini antichi, seco recando e alle nuove lettere e al non ben cone sciulo linguaggio comunicando il gusto lor preprio, non altro potevano che maggiormente depravare le lettere e la lingua romana, che già senza l'opera loro avea incominciato a corrempersi. indi fu, che volendosi, sensa apportar loro se stanziale alterazione accomodare le lettere antiche ai tempi novelli, che cogli antichi non avevano comune ne'l modo di pensare ne i costumi ne le istituzioni, e che concorrendo i provinciali a ciò fare più che i Romani, la letteratura romana perdette l'antico e suo proprio carallere, e uno me assunse che non si può descriver qual fosse, dove dir non si vog lia quello che può avere una infelice, debole e morta copia d'un bello e robusto e vegeto originale.

A fare poi peggio si aggiunsero le pubbliche e le private calamità, onde ne' tre ultimi secoli venne meno la voglia e la possibilità d'attendere a lettere e di pensare a farle rivivere con dar loro anova tendensa; s' aggiunse il sempre maggiore avvilimento e'l diaprezzo in che agli occhi degli Imperatori e de' provinciali erano venuti i Romani; si aggiunse il successivo e sempre più potente deminio de'Barbari, onde come in conseguenza della mutazione dello stato e del prevalere de' provinciali fu spenta la letteratura romana: per la caduta dell' impero e l' ingruenza della barbarie si venne a spegnere quella che ad essa si diceva easere sottentrala.

# APPENDICE

# BREVE STORIA DELLA LETTERATURA CRISTIANA.

# SOMMARIO

140. Introduzione. — 6, 141. La poesia cristiana. — 6, 142. I poeti cristiani. — 133. La cristiana eloquenza. — 6, 144. Gli oratori cristiani. — 6, 145. Gli storici. — 6, 148. Gli studii teologici.

# §. 140. Introducione.

Verse il fine del secondo secolo dell'era velgare, quando la letteratura latina decadeva già da un secolo e messo, suttanta in ottant' anni dopo il principio del suo ultimo periodo, si vedono spuntare nell'Occidente i primi germi della letteratura cristiana, la quale alla pagana sottentrò nella medesima guisa, che la religione da cui tracva la sua origine sottestre alia rivale, che tante tempo l'aveva tenuta nell'oppressione. Non fu per altro nei secoli di cui qui si discorre il trionfo del cristianesimo quante alle lettere tanto rapido e tanto sensibile, come le fu quante alla credense ed al culto, e non fu nò in questi secoli e nò meno ne'susseguenti taute compiuto; perchè dor' esso quanto a religione spense il paganesimo conservandone solo certe poche e insignificanti reliquie, cui soppe a sè immedesimat di maniera che l'origine quasi più non ne appare: le lettere cristiane tante ritenere dalle pagane, che gli scrittori di storia letteraria segliono il più delle volte conginguere la più antica letteratura cristiana dell'Occidente colla latino, o almeno non separarnela. Ma chi vorrà considerare attentamente la tendensa e'l carattere dell'una e dell'aktra conoscerà, ch'esse non ebbere di compare se non la forma e la lingua, mentre per altri titeli sono tra sè cesì evidontemente dissimili, anzi tanto diverse da non essere necessarie di mostrare che 'l sono. Questa differenza è 'l motivo, per cui sembra doversone trattare in separate, ende per la sola identità della lingua e dell'artificio non avere da ridurre insigme gli scrittori pagani e quelli d'argomento cristiano. Siccome poi esta differenza delle due letterature deriva dalla diversità della religione, si avrebbe della letteratara cristiana potuto trattare nel libro seguente, deve si diecerrerà dell'influenza che'l cambiamento di religione ebbe ne' popeli; ma non essende in questi secoli l'infinenza della religione nelle lettere rinocita generale, piacque di trattarne in separato benel, ma in questo medesimo libro.

Prima però d'esporne la brevissima storia somhra che s'abbiano ad esaminare le cause della somiglianza e della dissomiglianza che in queste due letterature si osserva. Nel qual proposito lasciando le cause generali, per cui i due popoli, che nell'Europa vennero prima degli altri in gnalche civiltà e qualche coltura , tennero ad un di presso la medesima via, qui non si vogliono considerare se non le cagioni particolari, per cui la letteratura cristiana latina tanto ricopio, tante ritenne in sè della pagana; e le principali son queste. Gli scritteri cristiani più antichi erano tutti nati e stati allevati nel paganesimo, e i più di quegli stessi del secolo quarto e del quiato aveano avute l'educazione nelle scuole pagane, perchè i cristiani a ordinate proprie scuole di belle lettere non avevano ancara pensato. Oltreciò nell'Occidente non si scriveva in altra lingua che nella latina, ed casa per le cagioni considerate in questo medesimo libre non si poteva da' cristiani provinciali ne' due ultimi secoli più imparare se non sui libri; e tutt' i libri in cui la lingua era più pura, tutti quelli, che si proponevano agli scolari siccome esemplari di stile, erano d'autori pagani. Aggingni che la dominazione romana aveva, come in altri rapporti, reso romani i provinciali dell' Occidente anche in quoto della letteratura; onde quanti Galli, Ispani, Britanni e Illirici ecrissere di questi tempi, tutti scrissero iu latino e secondo il gusto che in quella lingua regnava.

Malgrado queste ferti ragioni della somiglianza delle due letterature si vede, come grande e notabile riusci la dissomiglianza tra gli ecrittori di cui avvenne di parlare fin qui e quelli di cui si parlarà in quest'appendice. Ogni lettere può seuza il tedio d'un ragionamento e d'un paralello generale avvertire, che tale dissomiglianza ebbe principalmente a procedere dalla diversità de' soggetti e da quella del fine e del medo in cui questi soggetti diversi vengone trattati dagli scrittori delle due religioni; e siccome ne' seguenti paragrafi si discorrerà partitamente delle lettere che di questi

supi fureno coltivate da' cristiani, e in tale eccasione s'avrà a dimostrare, come e perchè essi si differensino da' pagani lor coetanei; ragionevole sembra di differire la disamina di questa questione a quel luogo come assai più opportuno. Havvi però corta causa della dissomiglianza degli scrittori delle due religioni, che si vuole considerar di presente, perchè fu comune a tutti di qualunque genere gli scrittori cristiani. Si osserva, che nel secolo Ili. e ancora sul principio del IV. essi non cedono punto a' pagani perciò che concerne la lingua, e che me' tempi appresso più assai che non quelli si discostano da' Latini dell'età migliore. Il fatto è incontrastabile e le ragioni ne sono evidenti; e non altro che malignità o ignoranza ne può accagionar la barbarie e la rossessa degli scrittori cristiani. Queste ragioni son due; una generale, l'altra particolare, o la generale è questa. Le lingue viventi sono variabili al pari de popoli da cui vengon parlate; e non potendosi impedire che ne' popoli non sorgano sempre agovi concetti e non si medifichi-» variamente gli antichi, non si può nè anche impedire, che non vengano ad un bisogno create veci e locuzioni novelle o che non vengano tratte n non muita significazione le antiche, a meno che alcuno non s'arreghi presentnese la dittatura del Non si può, e gli nomini docili e ubbidienti pieghino, come segliono, il collo a questa legge perniciora, irragionevolo e contra natura. Questo monculo continuo va per altro soggetto a una costantissima legge, per cui le lingue, secondo che cesì portano le vicende de' popoli, e si vanno grado grado accestando alla lor perfesione, o passo passo ne vengono decadendo e la fine precipitano. La cagione poi, per cui i Cristiani si allontanarone più che i Pagani dalla lingua de' classici, è questa. Hanno tutti i mestieri e le arti e le sciense loro proprii vocaboli e modi di dire, che sempre più si moltiplicano a misura che questi mestieri, seste sciense, queste arti più si vengono perfozionando; e come con case fa pare col Cristianesime. Il sue linguaggio poco e unlla si distinguea saile prime da quel de' Pagani; ma secondo che lo sviluppo sempre maggiore de' suoi concetti e delle dottrine esigeva espressioni nuove od insolite, fu necessario che nuove si ritrovassero e che nuovo significato si desse alle vecchie. Or portò la fortuna, che questa necessità s'insinuasse quande la lingua latina già decadeva; e tal circostansa contribut a faria decader sempre più, come avrebbe senza falio contribuito a perfesionaria e arricchirla, r'ella nasceva nel suo progredire e non sul declinare. Siccome poi quest' alterazione della lingua stesserva in tutti gli scrittori cristiani che son meno antichi, egli basta averlo osservato una volta seusa ripeterio dove si parlerà di questi scrittori in singulare.

Oli scrittori eristiani, o per più giusto dire le opere che in questi secoli ne conosciano, si dividono comodamente in due classi, secondo che le une si possono ridurre al genere delle belle lettore, o le altre riguardano più da vicino la religione medicina. La prima di questo dire classi si può suddividere ne' tre ordini de' poeti, degli oratori a degli storici je secondo questi si farà distinta, ma però breve mensione di quelli che in ogni ordine sono più chiari, e accennando semplicemente quelli che non hauno ugual fame, altri che non sembrano degni di particolare memoria si passeranno affatto sotto silenzio. Di quelli che appartengeno alla classe seconda non si farà punto parola , a perchè gli studii o gli ingegni lore nol valgane, ma perchè più che la storia della letteratura latica ne deve dire quella dell'ecclesiastica, e perchè il più de' lettori poco li conosce e poco brama con scerli. Per tale motivo bene parve di limitarsi a mostrare, quali fossero le diverse tendenze degli studii ecclesiastici, e quale l'infinenza di questi negli studii profani. Guida principale di chi compose quest'appendice furono, oltre i già noti e mene recenti autori che trattano degli scrittori ecclesiastici, il professore Báhr, il quale alla sua eruditissima storia della letteratura latina di rece quella aggiunee della letteratura cristiana.

Longo abbastanza è 'i periodo che qui si pren a considerare, perchè dalla fine del secolo sec do giugae fin verso quella del quinto, e sobbene si comprende ne' tempi della decadenza della letteratora latina , non cade però in quelli della sua estrema borberie. Con tutto questo sono pochi e sole presse a cente e venti gli scrittori cristiani di egui maniera; ma chi velene dire che di questa scarsezza è cagione, che il Cristianesimo salle prire non si diffuse se non tra 'l popole più base più rosse e più povere sarebbe in errore, e mestrerobbe di conoscere poco la storia prefana e me l'occlesiastica. S' impera da questa, che fino dai primi tempi v'avea cristiani in agni ordine di per-sone, e quella c° imegna, come fu assai volte fatto vedere in questo medesimo libro, che i Romani e sul lore comple gli Occidentali tutti badavane di questi tempi a fare, non come a noi a scrivere e leggere per mero scioperio. E chi pretendesse di mostrare l'oscarità, l'ignoranza e la ressessa dei primi Cristiani dicendo, che i lore scritteri latini anteriori a Costantino non passano i move, a cos prendervi anche que due che conssciamo solo di nome; e appoggiasse quest' assersione confrontamdo lo scarso numero e la mole non grande delle opere loro co' molteplici o voluminosi scritti, co cui Lutero, Zwingli e Calvino e i loro seguaci diffusero le move dottrine religiose, e cogli infiniti libri di certi, che co' loro ragionamenti trassero nello scorso secolo a sragionar tutto il mondo, non s'avvedrebbe che 'i paragone non regge por l'immensa diversità delle dottrine e de' tempi. La dottrina cristiana non si propagè cogli insegname de libri, ma cella viva forza della parela e cella cooperazione del cicle; perchè s' addirizsava alla volontà e non all'intelletto e comandava di credere cose e prima vista incredibili, e di combattere e moderare gli umani appetiti e le passioni. Quanto alla diversità de' tempi si sa, che il popolo dei primi secoli dell'era volgare o mon sepen pur leggera o leggeva assai meno di quello del se decimesesto. Questo pepele pei, se si vuole ai

dere bene, fa unesso a lastier le antiche credense non per la forza e l'evidenza degli argementi di apostati teologi, ma fa sodotto da quolle lere invettive acri, voementi e tutte di fasca, e dal vederli bravare e calpestare sonza presente ed immediata punizione quento aveva fine altora venerate e temuto; e fu sodotto perchè si blandira all'amer proprio insegnanda, che ognuno poteva intender da sè la sacra sortitura e farsi maestre a sè stosso ed agii altri, e perchè si cloro fu lasinguto com pre-

selegiierio dell' esservanta d'un insemedo vete, la plehe guadagnata con liberaria dalla necessità di confessare distintamente le sue colpe ad un sacerdete, e'l corpo de' Principi compre call' esca dei hesi ecclesiastici, i filesofi poi seriscera quando tatto il mendo leggeva e volca leggere e filosofare, e trovarono tanti fautori, perchè sfrenarono le passioni, e se mon predicavano alle turbe de' pergami, predicavano ne' giornali, nelle conversazioni e ma' caffè.

#### CLASSE PRIMA.

A. Poeti. B. Oratori, C. Sterici.

6. 141. La poesia cristiana.

Ne' poemi cristiani sembrano doversi distingue. re come due ordini o specie, in quanto gli uni si possono meglio che ad alcun altre genere riderre al didascalico, preso in quel senso laticeimo in cui sempre le fu in queste libro, e gli altri più che ad aitre qualenque pajone appartencre al genere lirico. Vorrebbe quindi ragione che se no tenesse discorso separate secondo questo lore varie carat-tere, una più motivi persuadene di preferire al rigeroso metodo scientifico il semplice ed accidentale ordine cronologico; perchè non più di diciotto sono i poeti di cui s'ha a ragionare, e più d'une scrisse in tutti e due i posti generi, e più d'un poeme si trova, che si può, secondo il diverse modo di giudicare, riferire all'an genore o all'altre. Impossibile sarebbe quindi state di evitare le ripetizioni, impossibile di evitare le discussioni; nè all'autore di quest'appendice sarebbe per avventura sempre riuscito di superare le omergenti difficoltà, onde gli parve d'appigliarsi al metodo che diceva, acconnando però nel parlar d'ogni antere le diverse sue opere, accià i letteri possano giudicare da sè, quali si abbiano a riferire ad un genere, quali ad un altre e quali fers'auche ad no terro

I poeti dolla prima maniera sono più numerosi o si petrebbero dire anche più antichi, se forcero effettivamente di Tertultiano e di san Ciprismo certi poemi che loro furono a lungo attribuiti. I didescalici cristiani seguono in universale le pedate de' pagani, che nell'ultimo periodo della loro letteratura s'esercitarone in queste genere (1); ma non li seguone sensa notabilmente distinguersene. Imperciocchè dove i Gentili colla lura parsia didascalica, che in fonde altre non è se non poesia narrativa e descrittiva, nen tanto mirano ad ammaestrare come piuttosto unicamente a piacere : i Cristiani si prefiggono nel narrare e nel descrivere siccome scopo principale l'ammaestramento, ande i luro poemi sono in sestanza una continua esortacione, un versificato avviamento

alla vita cristana. Havvi poi tra questi peeti delle dae religioni un'osservabile differenza rapporto al mode che tengono per gingnere allo scope accennato: perchè più d'un poeta cristiane si fa difensore della sua religione e delle credenze contro gii eretici ed i gentili; la quale tendenza apologetica non poteva aver luego ne' poeti pagani. Coaui sone in certo modo agli uni e agli altri i fonti dell'invensione; ma diversa la maniera d'ornar le invensioni. I Pagani seglione prendere i lere soggetti dalle antiche storie o dalle tradizioni e da salche persona e fatto contemperance: i cristiani dalla sacra scrittura, dalla storia ecclesiastica o dalla vita di nomini insigni per cristiane virtà. I primi seguendo il corrotto gusto dell'età si sfersano d'abbellire e saimare le descrizioni e i raccenti con enfatica pompa declamatoria e con quelle finsioni, che s'affan così bene alla loro mitolegia. Gli argomenti che si trattano da' Cristiani non nmettono le finzioni, non le declamazioni che tante erane in voga, ed esigone una certa, si verrebbe dire, santa sobrietà di fantasia e nna piacevole semplicità di stile, che ricercano dolcomente il cuore e non escladono le vere belienze poetiche. La diversità del fine che si propongono i didascalici delle due religioni, la diversità de' soggetti che prendono a trattare, la diversità del mode in cui li maneggiano produssero tra essi una notabile diversità di carattere e diedero a' Cristiani grandi vantaggi sopra i Gentili. Essi conservarono in generale quella nobile dignità e quella forsa che si lodo qual carattere proprio de' migliori che tra' Latini postassero in questo genere; e sebbene alenno pecca diffondendosi talvolta in cose di non grande importanza o trattandone altre che strettamente non appartengono al suo argomento: nessuno affetta costantemente novità di concetti, nessano vagheggia sè stesso o s'arresta a compiacersi delle spe descrizioni o delle declamazioni, nessuno dà a conoscere, quanto stenti, quanto si sforzi di muovere affetti. Procedono semplici e gravi, rafforzano l'animo nelle avversità, nelle prosperità lo raffrenano, spronano a ben fare e a pregare, tengeno lungi dal male, aprono la mano a carità, infiammano il cuore d'amare, e se muovono affetti li muovono, perchè ne sono mousi essi medesimi.

<sup>(1)</sup> Vodi il 6. 126 di questo libro.

Più pechi de' didascallei furene presse i Gentili i poeti lirici, e così fa presso i Cristiani; ma tra esti assai più numerosi che mai fosser tra' quelli. I Cristiani invitati dalle loro istitusioni, tante favorevoli a tale specie di poesia quanto poco si mostro esserie state le romane (1), si misero a tentare una strada, secondo che noi ne possiamo giudicare, affatto nuova pe' poeti profani della loro età, e a percorrerla vennero mirabilmente ajutati dalla grandezza e dalla maestà degli argomenti di cui prendeano a trattare. Pieno di dignità e magnificenza era il culto della pagana Roma; semplice in contrario, ma augusto e spirante santità o riverensa quello della cristiana. Le preghiere che i Gentili indiriszavano e' loro Iddii consistevano più che in altro in cerimonie, in certe inalterabili formole e immolazioni di vittime; quelle de' Cristiani in libere e affettuose espansioni del cuore. Solevano ne' tempi delle persecusioni adunarsi furtivi e di notte per celebrare i divini misterii, e silenziosi e divoti rendere a Dio le dovute grazie e le lodi. Come lecito fu di far questo in palese e dare al culto e a' suoi riti qualche splendore , s' iucominciò prima in Oriente e non molto dopo nel-POccidente ad accompagnar queste laudi col cauto; e quest'oso eccitò più d'un Cristiano a celebrar nogli inni la misericordia di Dio e le glorie de' più insigni suoi santi. Non può tra' lirici cristiani e i gentili aver luego confronto; perchè que' pochissimi, che noi conosciamo di questi, trattano argomenti troppo diversi. I Cristiani che con maggior verità de' Gentili si possono dire ispirati dal loro Iddio, solo a questi ne' loro carmi mirando a lui sollevano l' infocato spirito, dinanzi a lui ne effoudon la piena; e lo fanno con tale vivessa di fede e con sensi così affettuosi e insiem così gravi e sì cari, che invitano a religiosità e divozione. A religiosità e divozione invitano pare, se temprano la cotra alle lodi; perchè esse non sono iperboliche e vane conse le più de' Pagani che assai volte ne profondono a chi conoscono degno di biasimo; ma partono da un cuore compreso da giusta ammirazione e santo desiderio d'emular le encomiate virtù, onde affetti analoghi agevolmente si destano in chi le legge o le ascolta. I poeti cristiani, superiori ai pagani in quelle parti, che si mostravano, peccano più o meno in alcune altre, e quelli degli ultimi tempi peccano particolarmente contro le regole del metro e della prosudia, che così scrupolosamente si osservan da' classici ; del quale vizio, per essere si può dire comune di tatti, basti questo semplice cenno generale senza ricordarlo in particolare d'ognuno. Gli errori che commettono in questo rapporto sembrano procedere da due cagioni; dalla non molta conoscenza che della lingua latina e delle sue proprietà avevano questi poeti, i più per nascita o africani o galli o ispani, e dalla nece a tà d'accomodare i versi all'uso del canto, in cui l'orecchie più bada all'accente delle parole che non al metro o alla quantità delle sillabe. Quando i poeti incominciarono a declinare sotto questo

protesto dalla severità delle autiche regole, la licenza s'instanò anche nelle poesio unicamente destinate ad essore lette, sicosme sono i paemi cristiani in verso creico, i quali non vanno escenti da simili errori quantunque son abbiano per sè quellu scasa, o come sono non poche poesio profane i oni autori non possono addarre in difesa se mon l'altrai esempio e la propria ignoranza. Ebbero inoltre i Cristiani, como i Gentili, i loro versi rismici o politici (x); e n'abbiame un saggio negli esametri di Commodiano; i quali de' veri esametri non hanno che un poco di suono, perchè mon osservano le leggi della prosodia, non quelle del metro, non quelle delle cesura.

Mancano in fine molte volte i poeti cristiani dell'uno e dell'altro genere di queil'artifizio, che erescerebbe non piccolo pregio a' loro poemi, e la lingua ne è quale, come ai diceva, esser può. Ma non camminano come i pagani loro contemporanei sui trampoli, nà tutti danno in quelle turgidezse o quelle iperboli, e alcano sa non di rado in ologanza gareggiar cogli antichi, talera anche viaderli e innalsarsi sopra l'infelice ano secolo, sensa farsi, come sogliono i poeti sacri e i profami di questa età, ad adattare al suo soggetto le locuzioni e le imagini bene o male mutuate o rubacchiate da' clessici. È quindi grandemente a dolere, che i poeti cristiani latini com poce a' giorni mostri si leggano, e che alcuni barbassori della letteratora, i quali pei pregindisii imboruti in certe scasio mai non li lessero, non lascino che altri li legga. Chi vaoi gustare i posti cristiani li deve leggere con animo veramente cristiano, e ne resterà soddisfatto; ma anche il sempline letterato e 'l curiose crudito troverà in essi il premie della durata fatica, dove nel giudicarae non voglia, riguardo aila lingua ed al gusto, fare un confronto tra essi e i classici antichi, ma attendere a' socoli in cui chbero a scrivere e paragonarli a' lor cectanci.

#### §. 142. I posti Cristiani.

Volendoui acconnare in fine alcune poche oper poetiche di cui non si conosce con sicurezza nè l'anter nè l'oth, e non potendosi oggi ascrivere a Tertalliano o a S. Ciprisno certi posmi che lare si attribuivano ne' tempi passati, il primo pecta di cui hassi a parlaze è quel commontano ricordate qui su e dove si parlava dell'origine della passia latina (2). Di lui non sappiamo se non ch'egli era africano, che s'invogliò di farsi cristiane leggende la S. Scrittura, e visse fino verse il declimare del secolo III. Compese in quegli esametri, che peca fa si descriverano, con melto selo cristiano ottanta Instructiones adversus gentium Dees; e i suoi versi hauno oltre le altre singolarità anche quella di esser fatti con tale artifisio che leggendo le iniziali de' versi d'ogni istrucione ne risulta il sommario, e che l'acrestico alcune volte, siccome nell'aki-

<sup>(1)</sup> Pedi il 6. 55.

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 17.

<sup>(</sup>a) Ved! il 6. 17.

ma parte, si forma leggendole non discendendo ma ascendendo.

Prossimo a lui per ragione d'età, ma superiore d'assai per valore poetico, è Latanzio Firmiano già m intovato per certe poesie d'argomento profano (1), di cui si avrebbe qui a dire, se 'l poema de Pascha in verso elegiaco, e l'altro de Passione Domini in esametri fossero effettivamente di lui, e non piuttosto di Venanzio Fortunato valente poeta dei secolo sesto.

Di mole e pregio maggiore sono i poemi di CAJO YEZZIO AQUILINO GIOVENCO, prete nato nell'Ispania e vissuto fin sotto i figlinoli di Costantino. Delle opere sue, accennate da S. Girolamo ed altri, due sole sono a noi pervenute: e di queste è la principale uu poema in esametri diviso in quattro libri col titolo di Bistoria Evangelica; in cui colla scorta degli Evangelisti, e in particolare con quella di san Matteo si espone quanto da que' sacri scrittori si racconta de' fatti del divin Salvatore. L'altro poema porta il titolo di Liber in Genesim e contiene in 1540 esametri, compartiti in einquanta sesioni quanti sono i capitoli del saero libro quello che in esso si narra. Tendono l'un poema e l'altro a vestir di forme poetiche la storia del ngovo e dell'antico testamento e a diffonderne per tale via maggiormente la cognisione; nel che Giovenco fu in questa età e nelle seguenti imitato da alcuni. Questi due poemi appartengono come tutti quelli di questi secoli al genere della narrazione e della descrizione poetica; solo che non vi si incontrano finzioni, esagerazioni, sperticate lodi, ma invece molta unzione e tale semplicità e dolcessa che la lettura ne riesce as-ai cara. Va Giovenco, siccome tutt'i poeti del quinto periodo, imitando gli antichi, nè ancora si scorge in lui quel carattere proprio che la poesia cristiana assunse per opera di Papa Damaso, di saut' Ambrogio, di Prudenzio e di altri; pura ancora si può dire la lingua di Giovence e buono lo stile, e gli elogii che di lui fanno gli antichi Padri e i filologi de' secoli, in cui non si sdegnava di leggere i poeti cristiani, ce ne attestano il merito.

Il Papa san DAMASO, nato come Giovenco nell'Ispania e del 384 morto in Roma ottuagenario dopo avere per diciotto anni governato la Chiesa, è il primo Cristiano da noi conosciuto che nel poetare osi discostarsi da' pagani e dare alle sue cose quelle tinte, per cui le poesie cristiane si distinguono dalle gentill. Del suo valore per cui viene lodato da san Gerolamo, da Suida e da altri, noi non possiamo giudicare, perchè essendo periti i suoi maggiori poemi non ci restano se non pochi oltre quaranta piccoli componimenti, alcuni de' quali, siccome iscrizioni, appartengono al genere epigrammatico, ed altri che consistono in preghiere ed elogii di Santi si riferiscono al lirico o piuttosto forse al panegirico. Papa Damaso, molto be. nemerito promotore del canto ecclesiastico, tiene in questi inni gran conto dell'accento e del suono e sembra talora cercare di dare in essi a'sgoi versi desinense consonanti; e forse egli è 'l primo e per quanto noi sappiamo certo de' primi che avviarono altri ad usare negli inni saeri la rima, so no' canti popolari ella non era ia voga glà prima, e i poeti sacri altro non fecero che trasportaria dagli argomenti profani ai religiosi, onde il popolo ne prendesse maggior diletto e pià facilmente gli imparasse a memoria. Vuolsi anche osservare che san Damaso si va dilettando di acrostichi.

L'africano caso manto vittonino già ricordate tra retori e tra' grammatici (1), dopo avere sulla metà del secolo quarto insegnato in Roma la grammatica con tanto plauso e favore da meritare l'onord'una statua, abbraccio molto coraggiosamente in età avanzata la fede cristiana, e compose in presso a quattrocento esametri un poemette de fratribus septem Maccabeis interfectis ab Antiocho Epiphane, nel quale si scorge spirito poetico, bontà di lingua e molte studio d'imitare Virgilio. Oltre questo si attribuiscono a lui tre inni de Trinitate, una allegoria in settanta esametri de Pascha domini sive de ligno vitae, in cui Gesti Cristo viene raffigurato siccome un grande albero che carico di presiosi frutti s' innalsa al cielo, e un poemette de Jesu Cristo Deo et Domino in cento e trentasette esametri. Ma que' tre inni sono per ogni rignardo tanto inferiori al canto de' Maccabei, che non si possono secondo i critici giudicar del medesimo antore, e gli altri due piecoli componimenti sono evidentemente opera d'un grammatico, il quale alla meglio si studib di raccossare una cosa cristiana espilando Virgilio e altri pagani.

SANTO ILANIO VESCOVO di Pittavio (Poitiers), morto verso il 368 e celebre scrittore di opere teologiche, fu per testimoniansa degli antichi, e valente poeta e gran fautore del canto ecclesiastico; ma alcuni pochi inni che in certe raccolte gli si attribuiscono portano in sè cus) evidente l'impronta di età più bassa da non potersi ascrivere a lui. Un altro santo vescovo d'ugual nome, ma vescovo d' Arelate, indivisso verso il 489 al Pontefice san Leone Magno con una dedica in verso elegiaco un poemetto in esametri col titolo di Genesis o Me. trum in Genesim, in cui narra la storia sacra della creazione del mondo fino al diluvio. Puossi questo riguardare siocome una delle migliori cose della poesia cristiana, perchè n'è ancora sufficientemente buona la lingua, e perchè, sebbene non vi manchino bellezze e ornamenti, non vi si scorge il fasto declamatorio o la turgidessa propria di questi tempi. Da alcuni a questo S. Vescovo, da attri al precedente, da altri a san Prospero e ancora da altri al già mentevato Vittorino si attribuisce un poemello de Providentia che si suole stampare colle poesie di san Prospero.

Glorioso risplende ne' fasti della chiesa il nome di sant' Assacoto come d'uno de' più insigni suoi Vescori e de' più illustri scrittori, e glorioso in quelli della belle lettere cristiane come d'uno de' felici poeti. Benemerito di queste egli si rese in molte maniere, e per quanto appartiene al pre-

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 126. c.

<sup>(1)</sup> Vedi i \$6. 128. 129.

rente argomento auche per elle che del 368 fu per sua opera e cura riformate ed ordinate il canto; e tante piacquere i suoi ordini e le innovazioni che vennero adottate da altre chiese, e che per essere egli atato autore di parecchi inni e cantari e della ler musica, molti altri i quali pei metro e pel ritmo o per l'aria somigliavane a' suoi pertano dagli antichi tempi fine a questi sostri il nome d'inni ambrosiani Ma di tanti che ne furono attribuiti a questo sonte Padre non si possono reputar gemaini e degni di lui se non dedici, che sono il fiore della lirica cristiana; perchè la lingua è in essi quale di seristore coltissime, l'andamento, la gravta, lo spirito e l'unzione quale d'un grande nome e insieme d'an gran sante.

Or si verrà a quel poeta che da antichi e moderni fa chiamate il Virgilio e l'Orasio crist lane, e da taluno viene posto in cima a tutti i poeti che trattarene sacri argementi. AUBELIO PRUDENZIO GLEMENTE nacque del 348 in Cesaraugusta oppure in Calagorri nell' Ispania, e mort verso il 413 e della sua vita non si conosce se non quento egli accenna nelle sue opere. Avendo secondo il costume di quest'età studiato rettorica s'esercitò qualche tenspe nel fore o couvien credere che vi si distinguesse, perchè narra d'essere state in seguite incaricate di due governi e di poi promosse a maggiore dignità tensa però determinare più da vicino nè quelli nè questa. Giunto all' età di cinquantasette auni deliberò del 406 di riennelare alle mondane grandesse e di consacrare a Dio tutto sè stesso e'l suo tompo; e si crede che dal punto di questa risoluzione attendesse a compor le opere di oui si dirà, sebbene non sembra senza fondamento la conghiettura di chi perta opinione, che egli taluna no pubblicasse anche prima. Si prefisse Prudenzio in tutte le sue poesie di giovare a sè streso ed agli altri e di promeevere la cristiana pletà e la alcane di farsi difensore delle cristiane credense. Calca in parte le orme di chi l' ha preceduta, ma siccome ha l'animo più poetico prende le suo mosse così franco ed ardito da dirsi ch'egli si apre una muova carriera, Religiosità e divosiuno spirano tutte le sue possie, e siccome partono da nu cuere inflammate di vivissimi affetti non può al loro calore non riscaldarsi il lettore. Non vuolsi però negare che a paragone di questi, in cui il poeta tutto s'abbandona al suo sentimento e all'affetto, pajono aridi certi luoghi in cui attendesa istruire, o che poco soddisfano alcumi altri, in cui sembra far pompa di oradizione e sapore. Molto essendo discosto da' Pagani e la diversità degli orgomenti e della maniera di poetare, le cose sue si distingone da quelle de' migliori poeti cristiani più antichi, che non pajone saper ben camminare se non sall' orme di quegli scrittori che al dicono classici. Come molto per parte degli argomenti si dilunga Pradensio da questi anche quanto alla lingua, ma sobbene la novità della materia lo costringe a usarla e maneggiarla diversamente, sicchè ella non molto conserva in lui di quel colore che le avevano dato i Romani, il suo scrivere è non pertanto puro e

corrente; pecca in vece talora contro le leggi dell'antica prosodia, e in alcuni suoi inni , perchè destinati pel canto, he più cura dell'accento che non della quantità delle sillabe. Alcune pessie di Prudenzio son liriche, le più didascaliche. A quelle appartengono i due libri che hanno per titolo Cathemerinen e Peristephanon; nel primo si leggen dodici inni a preghiere accomodate in modo da rispondere alle diverse parti dei giorne secondo che ricorrone gli affari e le eccupazioni di un divete oristiano; nel secondo si contengono quattordici componimenti di vario metro in lede di altrettanti martiri, e tra essi ve n'ha alcuni che son veramente felici, sebbene rigorosamente parlando pià appartengone alla poesia panegirica e descrittiva che non alia lirica. Quattro sono le opere che si riducono al genere didascalico, e tutte e quattra in esametri. Apotheosis, in cui si dimostra la divinità di Gesù Cristo contro chi la impagnava e eccasionalmente si parla della SS. Trinità; Homartigenia, in cui si discorre dell'origine del peccate contre i Marcioniti e i Manichei; questa è in certo mode una continuazione dell'opera precodente. La Paychomachia ha una prefasione in giambi e pare scritta coll'intensione di esporre i principali insegnamenti della morale cristiana; in essa i diversi vizii vengono a combattere colle opposte virtà e tutti seccombono. Sopra tutti i poemi di Pradeazio e quelli d'ogni altro poeta cristiano portano la palma i due libri Contra Symmachum. Questi si scrissero da Prudenzio, perchè Simmaco, valente letterato e nomo antorevole (1), aveva del 384 su plicato agli Imperatori che volessero ristabilir mel Senato l'altare della Vittoria revesciate dall'Imperatore Graziano. Prudenzio mostra nel primo bro l'origine e la storia del culto pagamo e della conversione di Roma, e combette nel secondo gli argomenti del suo avversario facendo vedere cha le sventure dell' impero non derivano dal negletto culto degli idoli. Nen sembra degne di Prudenzia nè di Sedulio, ed è forse di certo Amero d'altresde sconosciuto, un librette cel titole di Diptychen. sive tituli historiarum veteris et novi tratau che in quarantanove capitoletti di quattro es l'uno contiene una breve espesisiene de fatti principali del nuovo e del vecchio testamento. Di Pradensio si trovano ricordati due altri pecmi che era più non esisteno.

Si annovera tra' pasti cristiani più illestri anche MEROPIO PONNO ANICIO PAULINO, delle communente S. Passino Vescovo di Nola, e anni vi ba chi non dubita di metterlo avanti a tutti gli altri. Nacque verso il 353 non longi de Burdigata nelle Gal. He d'una delle più illustri famiglio dell' Aquitania, fu discepolo d'Ansonia, di cui ai parib e salt fino al supremo onore del Consolato. Fattesi battenzare del 389 si condusse colla moglio nell'Ispania onde nel ritro vivere a Dio; di là venne dopo quattra en ni a Nola nella Campania dove possedeva gran beni, e qui fu del 410 ordinato Vescovo di quella città, qui it az giugno del 431 morì. Tutti i con-

<sup>(1)</sup> Vedi il 6. 129.

temporanci sono concordi in attestarno la carità, e uemini, quali Anconie e i 58. Ambregie, Girolamo ed Agostino, per dettrina e per eloquenza nello scrivere le ledane in mede da non petersi di pià, ed Broome e l' Biosio tre' mederni le chiamano pare e terse ecrittore. È S. Paolien une di quelli che scriveno meglio in verse che in presa; va noi suoi pocmetti molto imitande i Pagani, e non sa come i più de saci costanci guardersi da quelche eccesso d'ornamenti, da qualche ricereatessa, da qualche allegaria non ben chiera, e l'accente vince talora anche in lui la presodia; è per altre sua propria una certa delcessa e scavità, i sensi suoi sono diveti ed elevati, e alcune pitture veramente eccellenti. Di lui abbiamo delle lettere in presa in tere di cinquantuna e diversi componimenti di vario metro e argomento che per la maggior parte si pessono ridurre alla poesia panegirica. A comprendervi i quattre pubblicati dal Muratori e i due che farono scoperti da Monsignor Mai essi sono Presse a quaranta e tra questi si leggone quindici comii di S. Felice, la versione di tre salmi e alcani epigrammi.

Tra' migliori poeti di questa eth va aunovorate servito o celio servito che visse a' tempi d'Om rio e di Teodosio II. salla prima metà dei secolo quinto. Abbiemo di lei un pecma in conmetri col titolo di Mirabilium divinorum oppure Operis paachalis diviso ora in quattre libri, ora in cinque, nel primo de quali si narrano diversi fatti del vecchio testamento e ne' seguenti la vita e la passione di Gesh Cristo. Distinguesi Sedutio per la facilità del verso, per uno scrivere semplice e grave e che va a ricercare il cuore; sa anche astenersi da esagerazioni, da studiati ornamenti, da estentazioni di opere. Al poema è premessa una dedica la presa, la quale conferma quelle che in altre leege si ebbe a dire interno a' presstori ed a' poeti di questa età (1), e poce fa a ricordare delle lettere di san Paelino, Fu ascritto a quel Turcio Rufo Aproniano Asperio che corresse Virgilio un laborioso poema di queste stesso Sedello cel titole di Collatio veteris el novi testamenti; esso è scritto in versi oleginci fatti con tale arie che'i principio dell'esametro serve di finale al seguente pentametro, lo quale fatica dal porta forse si durb ende i suoi versi s' imparassero e ritenessero più facilmente; nè questa gli bastè, che volle, come promette nel titolo, confrontare costantemente i due Testamenti, mostrarne la continua relazione e la prestanza e la più chiara significazione del nuovo. Compose inoltre un inno in lode di Gesh Cristo , in cui le iniziali di ogni strofa corrono secondo l'ordine dell'alfabeto, e così un centone virgiliano de Verbi incarnatione. Molto viene questo poeta lodato da tutti gli antichi e molto da non pochi moderni; e io merita, perchè i difetti che si scorgono in ini non tanto son suoi come pianesto del suo secolo, e perchè sebbene grandemente studioso di Virgilio, sa poctare mene alla pagana di tanti e tanti altri Cristiami e dà alle sue cose an' aria alquanto più oriationa.

Una matrona italica di nome VALERIA FALTONIA FRORA compasse anch'essà prima di Sedulio un centone di versi Virgiliani in lode del divin Redentore; del valoro di questa poetessa potremno meglio che da questa giudicare, se a noi fosse gianta un di lei poema suite guerre civili di Roma.

Viene a' tempi dell' Imperatore Teodesie II., sulle prima metà del secole quinte, un prete di nome nanconzao nate nell'Ispania, di cui cul titole di Hauvemeron abbiamo un poeme in verse eroice, uni quale sulle tracce del Genesi si narra la grande spera delle sei giornate della creazione; e così n' abbiamo un frammento d' un' opistala a quell' Imperatore in verse elegiace. È Draconzio molte inforiere a Sadulio quanto a facilità e chiarezza dell'espressione, sobbene in molti luoghi non manchi di spirite poetice.

Sempre più acadenti appajone gli altri poeti di quest'ultime secole, deve se ne eccettal quel FLAVIO MERONAURE glà ricordato (1) di cui nelle raccolte si legge un Carmon de Christo, e di cui per la somiglianza della lingua e delle stile si credone essere due piocole poesie cel titelo de miraculta Christi e Carmon Paschala che commenzante ai stampane cogli epigrammi di Clandiane.

D'un claumo mano virronn, dette anche Vittorio o Vittorino, retore in Massiglia e vissato sulla metà del secolo quinto, solicio nu poema in verso eroico e diviso in tre libri col titolo Commentarit in Generim e un'epistola in egual metro de perversis actatis suna moribus ad Sulmanom abatem. Non è nè l' un'opera nè l' altra sensa qualche merito; ma i commentarii sono alquanto difinei e mostrano come la citota epistola l'evidente depravasione della lingua e del gasto.

È nate nelle Gallie anche :All puocreno per distinguerio da altri scrittori d'agnal nome dette della sua patria Aquitanico, che amico fu del Pontefice S. Leone Magne e si crede essere morte del 463. Parecchie poesie portano il suo nomo, cioè una raccolta di 112 epigrammi in versa elegiaco, Socrorum epigrammatum super Augustial entantias liber primus; un porma in esametri, de libero arbitrio contra ingratos aut Pelegianos liber primus, con una prefazione in versi elegiaci, in cui molte volte si riduceno in verse non solo gli argementi, ma le parole stesse usate da S. Agostino nel suo trattato della Grazia; un frammento d'una poesie in metro anacreontico indiritta alla moglie. Non può essere di questa S. Prespere un rema de divina providentia scritto di certo dopo la metà del secolo quinto e da un poeta che vivea nelle Gallie, perchè le dottrine teologiche contrastane a quelle contenute nel citate libre contro i Pelagiani.

Mort verso il 470 un prete dello diocesi di Vicuos nello Gallie dello CLAUDIANO e lalora CLAU-DIANO MARERTO O Snehe CLAUDIANO ECDICIO MA-MERTO, di cui abbiamo un Carmen contra poetas

<sup>(</sup>I) Fedi il 6. 125.

<sup>(1)</sup> Ved il 6. 126.

renos in quello stile artifisiato e nojoso dell'amico suo Sidonio Apollinare e d'aktri scrittori di sua masione. Un procumo, per distinguerio da aktri d'ugual

nome chiamato Pelleo, dalla città di Pella nella Macedonia e nipote d'Ansonio, compose dopo la metà di questo secolo essendo la età di ottant'auvai in più di selcento essentri un ringraziamento a Dio pei tanti benefizii che ne aveva ricevute; narra il baon vecchio la propria vita, e merita d'essere letto perchè lo stile suo è semplice e piano.

Non è di questa breve appendice di venire ricercando con lunga ed inutile disquisizione, di chi propriamente sieno alcune poesie, che negli scorsi secoli si attribuivano al celebre Q. Settimio Florente Tertulliano; e per cib si vuole quanto ad esse ricordare, che le più si pessono riputare delle poesie cristiane più autiche e scritte da qualche africano. Sono in numero di sette e tutte in esametri e tutte appartengone al genere didascalico preso in quel senso latissimo in cui esse si prose nel quinto periodo di questa storia e in questa stessa appendice. Ecco i titoli di tutte e sette; Libri V. adversus Marcionem, tratti evidentemente da un'opera analoga di Tertulliano, de judicio Domini, Genesie, Sodoma, ad Senatorem ex christiana religiono ad idola conversum, Hymans de cruce Domini, da talune ascritte senza fondamento a S. Cipriane e da altri con più ragione a Mario Vittorino, e finalmente de Ninive, ovvero de Jona et Ninive.

## 9. 143. La Cristiana elequensa.

Moki sone gli scrittori che si possone dire apportenere a quest'ordine, perchè oltre le opere strettamente oratorie, quali sono le omelie, i sermoni, o come le chiamiamo oggi le prediche, egli sembra che s'abbiano a riferire a questo luogo anche quelle che da essi si scrissero contro i Pagaal in difesa di lor religione, e con la maggior parte e forse ben tutte quelle che trattano di qualche argomento morale. Necessario era di dare alle apologic certo artifisio, certo colore o certo ormamento oratorio, perchè quelle che noi conosciamo non sono dirette a confutare qualche pagano che avesse scritto contro la religione cristiana, ma tatte tendono a dimostrare, che false e insussistenti eran le accuse che si spargevano contro i Cristiani, e a cercare di guadagnare i gentili con far loro vedere l'erroueità e la contraddizione della loro religione, la viziosità degli Iddii, la superstizione de' riti ec. ec.; i quali intendimenti non si potevano consegnire, se i libri non crano scritti nel gusto regnante, e non invogliavano a farme lettura. Come non polevano mancare di ornamenti oratorii le apologie, non ne potevano mancare del tutto le spere, in cui i Padri di questa età discorrono de' costumi, de' vizii e delle virtà; perchè avendo tutti questi trattati un cotal carattere e come nua certa veste parenetica, quegli argomenti non vi si discutono nella maniera arida de' filosofi e do' moralisti delle nostre scusie. Di questa ten-

stiane sembrano essere stati cagione lo selo di chi le detto, e l'educazione letteraria che allora era in rogo. In questi tempi di vivissima fede e di entusiasmo religiose non poterone gli acrittori me essere inparmorati delle cristiane virth; e siccome cesi componevan que' libri per innamorarme i fedeli e prompoverne tra essi la pratica, non petevano a meno di non inflammarli del proprio ardore, di non esortarveli con tutto l' impegno. Perchè poi i primi secoli erano secoli d' oppressione, e i più de' Fedeli erano stati convertiti di recente e vivevane in grande pericolo di venir dalle antiche abitudioi allettati agli antichi vizii o di cader negli errori di prima per evitare i minaccio termenti: si rendeva anche necessario d' indurarti alla rassegnazione e alla pazienza, di sostenerne il coraggio, d'animarli alla perseveranza; mel che gli scrittori non patevano a meno d'asare qualche vocmenza nel dire, non a meno di studiarsi di muovere la restia volontà, non a meno di concitare gli affetti. Fu poi iu questo medesimo libre mostrato con tale evidenza, che l'educazione letteraria consistera presso gli occidentali principalmente e quasi anicamente nello studio dell'elequeasa, che sembra alfatto superfluo di far con lango ragionamento vedere, come essendo tale devecce contribuire a dare agli scritti d'ogni manie-

ra un' apparenza più o meno rettorica.

Ma quantunque quest'educazione e percib questa tendensa oratoria fosse comune a' Cristiani

densa, di questa per così dire improuta rette

che si scorge in così gran namero di opere cri-

come a' Pagani mal a' apportebbe chi delle cose de' primi volesse giudicare dietro quelle che abbiam de' secondi, o dietro quanto della meschina, fredda e stocchevole loro eloquenza a' ebbe pal volte occasione di dire, perchè sebbene ne' Cristiani s'incontrino qui e qua parecchi di que' difetti che s'esservano ne' Pagani loro contemperanci, siccome la mancanza, anzi la falsità del gusto, la ricercatezza e'l raffinamento de' concetti ec. ec.; sebbene la corruzione della lingua in alcuni appaja ancora maggiore quando non per altro per l'inevitabile novità delle locusioni e dei vocaboli: essi sono in nuiversale nell' eloquensa molto, ma molte superiori a' Pagani, con universale le sone anche quante al sapere e all'ingegno. I Cristiani superavano nell'eloquenza i Pagani, perchè sempre avevano alle mani argomenti grandi, solidi e veri, e perciò di molt' importanza e di molto interesse per tutt' i fedeli, onde non erano siccome i Pagani costretti a lambiccare il cervello intorno a soggetti frivoli, capricciosi e stravaganti, nell'ascoltare la discussione de' quali l'adienza doveva restare sempre fredda, perchè non si poteva riscaldare l'oratore medesimo, e perchè se questo la voleva alquanto riscuotere, le doveva per la sterilità della materia usare una tal gretta e stentata e come impotente, non impetuosa non generosa violenza, e mettere in opera piccoli artifizii e da scuola e studiati concetti e uno stile che tamte più stomaca e annoja, quanto per amore di pellegrinità più si scosta dal naturale e dal piano. Non

sembra necessaria, e sella brevità di quest'appendice non si potrebbe bene con un paralello mostrare quest'incontrastabile superiorità degli oratori cristiani; ma tal se ne addusse una causa, che nesun savio lettore può dell'efficacia sua dubitare, ove in aggiunta a quanto or si diceva voglia considerare, che l'elequenza cristiana non era languida e ciarliera, ma tutta calor, tutta succo, ch' essa sempre volgea sopra rilevanti e gravi argomenti, che gli eratori cristiani parlavano col cuore ed al cuore, deve i Pagani, quasi anima e cuor uon avesen è chi asceltava nè chi diceva, parlavano al solo intelletto, son per convincerlo di qualche importante verità, ma solo per procurargli un qualche stillato diletto.

V' avea poi nn' altra causa e gravissima di questa superiorità de' Cristiani ed era ch' essi, come già si accennava, superavano in universale i Pagani per ingegno e sapere. Non si conosce da noi e ferse non v' ebbe dopo la diffusione del cristianesimo pagano nessuno, che per questi due titeli si pessa paragonare a Tertulliano, a S. Cipriano, a 8. Ambrogio, a S. Girolamo, a quel maravigliose S. Agostino, al Pontefice S. Leone Magno ec. ec.; e da questo solo si può sensa lungo discorso comprendere, come questi ed altri tali nomini dovessero per eloquenza superare Frontone ed Ausonio e que' tamidi panegiristi in prosa ed in verso e fin anche lo stesso Simmaco. Potevano poi e ansi dovevano i Cristiani superar per ingegno e sapere, perchè gli studii loro non erano oziosi siccome que' de' Pagani, de'quali non pochi, secondo che fu dimostrato, studiavano unicamente per non sapere che altro fare di meglio; dove i Cristiani s'affaticavano per ben conoscere e far ben conoscere la loro religione, per difenderia contro i Pagani e contro gli Eretici, per esporne e svilupparne le dottrine in modo più ordinato e più conseguente; ai quali oggetti oltre sapere tutto quel che dovevano sapere come Cristiani avevano a sapere tutto ciò che sapeasi dai Pagani: e agevolmente il potevano, perchè coi Pagani avevano comuni i maestri e le scuole. Avvenne per queste ragioni de' loro ingegni quello che tutt' i giorni veggiamo avvenir delle forse, le quali quanto più ardentemente si mettono in opera e più si tengono in laborioso esercizio, più prendono di vigore e più crescono, mentre più illanguidiscono quanto pel timore di logorarle vengone più risparmiate.

Cost essendo grande il numero degli scrittori, e così grande e vario quello de' loro libri che si dissero potersi riferire a quest' ordine, vorrebbe ragione ch' essi per maggiore chiarezza si dividessero in classi e d'ogni classe si discorresse in sero in classi e d'ogni classe si discorresse in separato; ma per quelle stesse ragioni per cui così non s'usò nel parlare de' poeti, così non s'userà nel parlare degli oratori, massimamente perchè qui si scrive la sola storia della letteratura latina, e alla maggior parte de' lettori di questo libro poco sembra dovere importare d'aver distinta contezza d'ogni scrittore di questo genere e d'ogni su sopera; onde pare, che senza tesserne longo e

diligente catalogo possa dopo aver premesso pochi cenni generali bastare, che in ordine di età si ricordino con brevi parole quelli che vengono riputati i migliori. E qui prima di attenere la fatta promessa si vogliono pregare i lettori di bene avvertire, che di questi scrittori si verrà ragionando solo perciò che appartiene a gusto, a stile ed a lingua, e che considerandoli semplicemente come letterati si farà rigorosa astrazione dalla loro santità e dalle virtà, per cui tanto illustrarono la chiesa, che ne vengono riguardati siccome il più nobil decoro e le più salde colonne; perchè non solo contribuirono col loro selo a diffondere la religione cristiana, ma svolgendone sistematicamente le dottrine e fissandone la disciplina si possono riputare autori di questa e autori delle scieuze teologiche, onde s' hanno a venerare siccome i più insigni benefattori del genere umano; perchè solo per gli studii ch'essi destarono e mantennero vivi fu alla povera Europa possibile di scuotere quella barbarie, in cui l'avevano avvolta le vicende politiche.

#### 6. 144. Gli Oratori Cristiani.

Primo per età, e per merito incontrastabilmente tra' primi, è quinto settimio florente tertul-LIANO. Nato in Cartagine verso la metà del secondo secolo dell'era volgare abbandonò sul declinare di quello il Paganesimo, e fiorì tra' Cristiani in gran credito dal 194 al 217 o al 218, in cui morì ottuagenario. Fu uomo di grande erudizione e dottrina, di mirabil destrezza nel maneggiare le cose di cui prende a trattare, molto bene fondato nella filosofia, d'ingegno perspicacissimo e di vivissima fantasia, cui però ben di soventi non sa opportunamente frenare. Ha nella lingua e nello stile i difetti che si dissero come proprii degli Africani; e si può dire che la vastità del sapere, la grandessa dell'ingegno e la focosità dell'immaginazione gli recassero non di rado del danno; perchè non v'ha forse scrittore che meno di lui riesca elegante e più duro o più oscuro. Malgrado questi non piccoli vizii, così sono in lui grandi l'acume e l'erudisione, tanta n'è la forsa ed il fuoco che, per consenso di tutti gli antichi e i moderni, egli viene collocato tra gli scrittori più insigni della chiesa latina, e che dalla sua lettura può trarre profitto anche chi si diletta unicamente di studii profani. Molte opere scrisse, tra cui, lasciando quelle di argomento strettamente teologico, non meno di ventidue se ne pofrebbero qui riferire.

Contemporaneo a Tertulliano, o certo non molto anteriore o posteriore di poco fu il romano m. m. nucco yelice, nella sua patria celebre oratore di cause; il quale in un dialogo scritto con molto bel garbo e molta erudizione e dignità e non volgare destrezza prese a difendere la religione cristiana. Usa questo scrittore lingua più colta e migliore dei suoi coetanei, e uno stile tanto naturale e armonioso, che v'ha chi per questi titoli lo preferisce a qualunque altro scrittore cristiano.

Feconda di scrittori e di grandi ingegni fu in

questi secoli l'Africa. TASCIO CECILIO CIPRIANO Nato in Cartagine sul principio del secolo terzo, si converti del 244 al Cristianesimo, e sali in breve tra' fedeli della sua patria in tale fama di santità, che ormai del 448 lo elessero vescovo. Dieci anni durò il suo episcopato, e si chiuse con glorioso martirio nella persecusione di Valeriano. Mutata religione, diede nuova tendensa a' suoi studii; ma essi ritennero sempre certe tinte e cert'artifizio oratorio, perchè egli aveva insegnato eloquenza, e molto e con lode si era esercitato nel foro. Pu S. Cipriano uno de' più insigni martiri, e insieme uno de' Padri più insigni, sicchè molto ebbe a influire negli studii de' secoli appresso. Non ha egli il suoco e l'irresistibile impeto di Tertulliano, ma non da mai in eccessi, mai nelle controversie non dimentica la moderazione. La sua lingua per la novità della materia si scosta sensibilmente da quella de' classici, e incomincia a prendere le forme e'l carattere che le si vede assumere ne' libri de' Padri seguenti ; facile e aperto è'l suo scrivere, l'eloquenza senza mancar di ornamenti non ne è caricata, attissima a persuadere, destrissima nello avolgere gli argomenti e metterli in chiara luce. Questi pregi, per cui antichi e moderni concordano in encomiarle, si trovano in tatte le opere sue, tanto nelle polemiche, come nelle dogmatiche e nelle morali : e siccome egli non si scorda mai d'esser vescovo e d'istruire ed esortare alla virtù, tutte si possono ridurre a quest'ordine.

Ecco un terso africano. Assosio, che avanti la sua conversione insegnava rettorica in Sicca, scrisse regnante Dioclesiano dopo il principio del secolo quarto una ben condotta e ragionata apologia del Cristianesimo contro i Pagani, e per l'ampiezza la riparti in sette libri. Confuta le accuse e le imputazioni che si solevano dare a' Cristiani e alla loro religione, dimostra con molti e sodi argomenti le assurdità del politeismo, e confronta i Dei de' Gentili col Dio de' Cristiani e 'l concetto che della divinità si formavano i seguaci delle due religioni. Ha questo scrittore il pregio particolare, che essendo retore, e retore di questa età, non dà mai nell'esagerato, ne mai va in traccia di allegorie, di nuovi concetti o di pompose sentense. Immensa è la sua erudizione in tutto quello che appartiene alle antichità religiose del gentilesimo, alla sua mitologia ed al suo culto; lo stile ne appare sempre misurato e riesce facile e ameno, quantunque nella lingua s'incontrino quelle singolarità e quelle asprezze che s'osservano negli altri scrittori di sua nazione.

Ora segue quello scrittore, il quale perciò che appartiene a stile e lingua viene sensa contrasto riputato il primo di tutt' i Cristiani e giudicato de' primi tra quegli stessi pagani che vissero in secolo migliore del suo. LUCIO CELIO LATTARZIO FIRMIANO nato, siccome non sembra potersi dubitare, in italia, fiorì sulla fine del secolo terzo e nel cominciare del quarto, in cui verso l'anno 330 morì in Augusta de' Treviri. Grande conviene fosse la fama da lui acquistata, insegnando ret-

torica, perchè a tale effetto venne chiamato im Nicomedia, allorquando vi risiedea Diocleziano, e poi dato maestro a Crispo figlinolo di Costantino; ma con tanta fama e così onorevoli incarichi visse sempre în povertà. L'opera a cui deve la rim manza di cui gode tra gli antichi e i moderni è quella delle divine istituzioni, in cui non tanto mira a difendere la religione cristiana, come pinttosto ad esporne gli insegnamenti, in maniera da farla conoscere e invogliarne le classi più culte e più nobili de' gentili, le quali più delle altre persistevano ostinate nell'antica credenza. Scrivendo per tali persone sempre conserva dignitoso contegno, e nel combattere gli errori del gentilesimo, mostra grande e profonda cognisione delle cose religiose e della filosofia degli antichi. E la forma, e lo stile e la lingua di quest'opera valsero al su autore il nome di Cicerone cristiano. Pura la lingua, tanto nella scella delle parole come nella lor costruzione; il naturale e semplice stile non viene mai meno, mai non ridonda; non allegorie, no cercate antitesi, non iperbeli, non concettini, non affettazione di vieti vocaboli, sommo lo studio di accostarsi agli antichi e d'imitarli, ma in ispezialità Cicerone, cui cerca di ricopiare iu sè, e nella parte formale e nella materiale dell'opera sua; ma l'imitazione di Lattanzio non è pedantesca o servile, se pedanteria e servilità non si vuol dire il diligente studio di far bene seguendo chi seppe ben fare. A questa altre opere aggiunse Lattanzio, tra cui quella si vaol ricordare delle morti de pa secutori, perchè, sebbene non sia quanto allo stile finita quanto le altre, è pregevole per le notisie istoriche che se ne possono trarre.

Segue l'ultima apologia della religione cristiana, perchè avendo essa omai trionfato della rivale di simili difese più non aveva di mestieri; e
perciò GIULIO PIRNICO NATERRO, il quale verse la
metà del secolo quarto indirissò un libro di tale
natura agli imperatori Costanso e Costante, più
che a difendere e glustificare il Cristianesimo tende a dimostrare l'origine, la vanità e la visicalià
degli Dei de' Gentili. Fu altrove (1) ricordate mo
scrittore di questo nome, ma e la materia che
egli tratta e la lingua sua, che è molto peggiore,
il dimostrano diverso da questo eristiano.

Assicurato per la conversione degli Imperatori il trionfo del cristianesimo, e fattisi a professario come tutti gli altri Pagani anche i più calti, gli studii de' Cristiani prendono maggiore avitappo, e i loro libri divengono così numerosi, che in tanta copia di sommi ingegni e di eccellenti opere l'autore di quest'appendice prova non piccola difficoltà a contenersi entro i limiti ch'ei si prefisse. Confida però di non eccederli, e prega il lettore di perdonargli, se talora prescindendo da quello, che gli scrittori, eni sarà per ricordare, hauno per colpa de' tempi in sè di men buono, me parlerà secondo le impressioni, che in lui desto una qualche superficiale lettura delle opere loro. Così gli parve dimandare giustisia; perebè a vo-

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 133.

lers giadicare quanto alcuno abbia in una qualche via progredito, non basta por mente al luogo dove egli pervenne, ma si devono considerare e'l luogo onde parti e le difficoltà ch'ebbe a superare a cammino. Chi vorrà considerar queste cose, non potrà a meno di non essere compreso d'ammirazione vedendo ne' Cristiani tanto saper, tanto studio, mentre i contemporanei Pagani in pari e di sovente anche maggior corruzione di lingua e di gusto non altro si può dire gli offrono che baje ed inezie; come non altro che baje ed inezie gli offre l'Italia in que' secoli, in cui a somiglianza di questa età non altro faceva che imitar puerilmente gli antichi. Nel fare nell'animo suo questo confronto, l'autore del presente libro ben di sovente s'arresta pensoso, e seco s'arresterà più d'un lettore; perchè per esso si conosce a tutta evidenza, che tra le principali cagioni del decadimento degli studii fu riposta a diritto l'osiosità a cui erano per la natura de tempi ridotti; e si comprende che in secoli più felici que' sublimi ingegui cristiani avrebbero almeno almeno uguagliato i tenti ammirati Pagani.

Molto influ) negli studii cristiani s. ILARIO, di cui già si parlò tra' poeti, perchè sulle tracce dei Padri greci e in particolare di Origene avvivò, e si può dire destò tra' Latini un fondato studio della dogmatica e della S. Scrittura insegnando quanto a questa, non già come s'abbia ad intendere ed a spiegare, ma come a giovarsene per istruire ed educare cristianamente i fedeli. Delle molte e pregiate sue opere, due sole se ne possono qui ricordare, e sono un trattato o commento sopra ettantadue salmi e sopra l'evangelio di S. Matteo. Molto selo, molto calor, molto ingegno si scorge in tatte le cose di questo santo; ma lo stile suo sente, come dice S. Girolamo il coturno gallicano, e riesce intralciato ed ingombro per la stiruta lunghessa de' periodi.

Tra' parecchi scrittori morali e polemici, che qui si potrebbero addurre e per brevità si passano sotto silenzio, non s'ha a tacer s. ZENORE vescovo di Verona, per patria africano e morto verso il 383 di cui abbiamo una raccolta di novantatre sermoni, parte intorno alla dottriua, parte intorno alla morale cristiana, tra' quali ve n'ha sedici che per la maggiore estensione si possono dire trattati piuttosto che prediche.

Quale fiaccula luminosa, che col vivo chiarore escura le lucicasti fianimelle ond'è circondata, sorge tra' sacri oratori il gran vescovo s. AMEROcio, il quale sel secolo suo per eluquenza splendette non meno e forse anche più che ne' tempi 
suoi Cicerone. La lingua e la dicitura non sono 
nè possono in lui essere quali nell'oratore d'Arpino; ma scelte e ornate sempre sono le espressioni, brevi, eleganti e armoniosi i periodi e la chiaressa naravigliosa; la diguità e l'amenità del discorso quali in nomo di grande casato e gentili maniere; la forsa, il calore, la dolcessa e l'anzione, 
quali coucepire e imaginare si possono in un cuore tutto pieno di Dio e a Dio tutto volto e tutto penettrato delle sue sante e sublimi dottrine; oude, co-

me già chianque l'udiva, rapisce e muove anche chiunque lo legge. Maravigliati lo encomiano per queste sue doti e la profondità del sapere i Padri latini, lo encomiano i greci e tra essi il gran S. Basilio; e a ragione perchè come per eloquenza le opere parenetiche e le morali, così per chiarezza nello svolgere gli argomenti, per la profonda dettrina nel ragionarne si distinguono le dogmatiche e le poche polemiche. Trentasei diverse pe abblamo, le più di argomento morale e a prescindere dagli intrinsechi pregi anche ii solo loro numero e la varietà rendono testimonianza della pietà, dello selo e della laboriosità di quest' uomo, il quale mort nell'età di cinquantasette anni, e tutte le scrisse nello spazio di ventitre, sebbene negli anni anteriori al suo episcopato mai non avesse atteso a studii ecclesiastici, e in quei ventitre anni avesse a sopportar molti travagli, a battagliar contro scaltri e potenti nemici, a sostener due gravi missioni, due volte a recarsi in lungo esiglio per evitare la minacciata morte e a governare con esemplare sollecitudine una chiesa delle più conspicue e delle più numerose. Nacque del 340 melle Gallie, dove il padre, uscito d'una delle più illustri famiglie di Roma, era prefetto del pretorio, e depo la sua morte si condusse a Roma ancor giovinetto. Qui applicatosi all'eloquenza e a quegli studii che necessarii erano a chi si voleva dedicare al maneggio de pubblici affari diede di sè tali saggi, che nell'età di trentaquattro anni già il veggiamo governatore dell'Emilia e della Liguria. Come tale faceva sua stansa in Milano, quando insorta del 374 fiera contesa tra gli ortodossi e gli ariani per l'elezione del vescovo tenne al popolo un discurso per eccitarlo alla concordia e alla quiete; e le sue parole ebbero tanto potere su quegli animi concitati che data tregua alla rissa tutti concordi l'acclamarono vescovo, e vescovo il vollero malgrado ogni sno ripugnare e la meditata fuga, e malgrado che fosse ancor catecumeno, cinè non ancor battezzato. Quanto gran vescovo poi riuscisse tutti sel sanno coloro, che capaci sono d'apprezzare la rigorosa esaltezza nell'adempimento del proprio dovere, e l'imperterrita fermezza nell'esigerne esatto adempimento da chiunque; onde quel grande imperatore Teodosio, a cui il santo ebbe cuor di farlo provare, diceva, di non conoscere chi più d'Ambrogio fosse degno del nome di vescovo.

Non si può a questo luogo parlar d'un altro insigne dottore di santa chiesa, come esigerebbero la grandessa del suo sapere, le immense fatiche da lui durate negli studii ecclesiastici, e le molte e singolari doti che gli sono proprie come scrittore; perchè tra le voluminose sue opere poche son quelle che si possono ridurre a quest'ordine, mentre le principali e le più appartengono a quel genere di studii, di cui si diceva non aversi a far parola in quest'appendice. Non di meno non se ne può e non se ne deve tacere o parlar brevemente e alla sfuggita, perchò essendo stato uno degli autori, che più vennero letti e studiati nel medio evo e anche dopo, negli studii di que' se-

coli e anche de posteriori inflat. Per selo, per pietà, per cultura ed ingegno non punto inferiore al S. Vescovo, di cui si parlava, si distingue da lui nel modo con cui procurò di giovare alla chiesa; perchè mentre quegli nella sua qualità di vescovo vi si adoperò collo studio e coll'opera, egli per essere nomo privato vi si adoperò sol collo studio. S. GIROLANO nacque del 331 in Stridone, Strigovo o Sdrinaz nell'odierna Dalmazia, di genitori cristiani, da cui fo mandato a Roma a studiare lettere e filosofia sotto insigni maestri; da Roma per la riputazione che avevano quegli oratori passò del 362 nelle Gallie, e pienamente instruito in quanto s'aveva a sapere da chi in quei tempi voleva far figura nel mondo, prese in Augusta de' Treviri la generosa risoluzione di viver vita cristiana. Presala, tornò in Italia e da Aquileja, dove si trattenne alcun tempo, si condusse del 373 nell'Oriente, dove divenuto come un nomo novelle, sent) in sè un' irresistibile brama di separarsi dal mondo; e ritiratosi nella solitudine, del 374, v'attese alla penitenza, alla perfezione e allo studio, perchè anche fuori del mondo quel grande forte animo star non potea senza studio e senza cercare d'influire per questo messo nella chiesa e nel mondo. Tratto del 379 dall'eremo per diverse vicende soggiornò per nove anni in Antiochia, in Costantinopoli e in Roma, finchè di là partitosi si recò di nuovo in Oriente, e dopo avere visitato l'Egitto fissò sua stanza in Betlemme, dove di presso a novant'anni, del 420 mor). Pochi padri latini conoscono il greco al pari di S. Girolamo; non v'ha Padre greco e latino che al pari di lui conosca l'ebraico e de'suoi coetanei non v'ha chi, tranne forse ben Simmaco e S. Ambrogio, sappia al pari di lui scriver latino. La sua lingua formata sui classici, lo stile sempre ricco, vario, ornato, ben di sovente d'indicibile forsa; l'erudizione sacra e profana, estesissima e quanto estesa profonda; la laboriosità quale ci viene attestata da dieci volumi in foglio di opere di vario argomento, e da alcune altre che per noi sono perite, e da vent' anni ch'egli, non però sensa interruzioni, dispese nel rivedere le antiche traduzioni della Bibbia e nel tradurla egli stesso. Delle sue opere si possono qui ricordare le lettere, tra cui ve ne ha parecchie che son veri trattati dogmatici, morali ed ascetici, la traduzione di molte omelie d'Origene e parecchi libri polemici. Non possono tutte le sue opere avere ugual pregio quanto a lingua ed a stile, perchè in alcune che furono dettate dall' imperiusità del momento o dal focoso ingegno dello scrittore, nol consentivano la fretta, l'impeto o la passione; in altre nol permettea l'argomento troppo diverso da quelli che si trattavano nel secolo d'oro, e nella versione della Bibbia più conveniva attendere alla fedeltà che all'eleganza: non di meno forse sol due sono gli scrittori cristiani, e per avventura non più i Pagani del quinto periodo, a cui S. Girolamo cede quanto a lingua ed a stile, mentre per erudizione e sapere tutti gli avanza, e s'accosta a' più cele bri de' periodi anteriori. Non si può di lui come

scrittore tacere, che nomo essendo di gran vigore, di ferrea volontà e terribile fuoco non seppe sempre vincere o rintuszare certa ingenita aspressa, cert' impetuosità e gelosia, per cui nelle contraver'i talora più sembra cercar la vittoria che'l vero, e della consapevolessa della sua superiorità più valersi per atterrare fieramente l'avversario che per amicamente istruirlo.

Visse monaco anche TIRARRIO RUTIRO, un tempo grandemente amato da S. Girolamo, poi da lui combattuto aspramente. Nacque verso il 345 presso Aquileja, e dopo aver visitato l' Egitto e la Palestina e fatto in quelle contrade lungo asggiorno si ricondusse in Italia, dove del 410 morl. Molte opere scrisse, di cui qui si ricordano due apologie contro S. Girolamo e la traduzione d'oltre a cento omelie di Origene.

Grande S. Ambrogio, grande S. Girolamo; ma grandissimo s. AGOSTINO e l'ultimo astro che spiendesse nel cielo dell'Africa, i cui ingegni dopo la diffusione del Cristianesimo brillano per due secoli così luminosi. Vescovo d'una chiesa piccola e posta in un angolo dell'impero romano fu in vita sostegno della fede ortodossa, e quale maestro dei tempi che vennero appresso e di que' che verranno, lo è tuttavia e lo sarà. Come forse vi ebbe, forse v'avrà chi l'oltrepassi in sapere, ma nessuno lo vincerà in selo, nessuno nella chiesa, nelle sue dottrine e negli studii tanto influt, nessano combattè tanti errori e con al grande successo, nessuuo accoppiò in grado così eminente doti tanto felici. Fantasia vivacissima e focosa elequensa; desiderio insasiabile di conoscere il vero, e ingegno acutissimo per conoscerlo e attissimo a farlo conoscere per la perspicuità, la forsa e la conseguenza del ragionare: studio immenso e continuo, e non per ostentasione o sola bramosia di sapere, ma studio tutto pratico e diretto a giovare; intimo convincimento delle proprie miserie e del nulla, e cognizione, quanto ella può essere, piena delle grandezze e delle misericordie di Die, e quindi somma amiltà e cuor tatto fuoco e fuoco celeste. Di così rara combinazione di belle virtà, bastanti una per una a formare un grande nome e un gran santo, formò iddio in tempi per la sua chiesa molto difficili quest' nomo tanto maraviglioso, che non si può dire, se grande più coe nomo o più come santo; perchè se come uno dei più grandi nomini e de' più gran santi l'eneriam noi, come grande e singolare nomo lo veneram quelli, che traviati da uno enaturato suo figlio nelle cose religiose dissenton da noi, onde lo chiamano fondatore della dogmatica nell'Occidente, Oracolo della chiesa latina, Autore della teologia sculastica, Padre del protestantismo (1), credendo di estollerlo con quel nome quanto mai possono.

Ecco una breve sua vita come nomo di lettere. Nato li 12 Novembre del 354 in Tagaste, città della Numidia, fu mandato alle scuole prima in Madaura, poi del 371 in Cartagine, e nell' una città e

<sup>(1)</sup> Schröck christliche Kirchengeschichte XV. Th. Herder von dem Erlöser der Menschen ec.

nell'altra parte per inclinazione, parte per non parer da meno degli altri s'abbandonò a que' vizii che tra la scolaresca regnavano, nulla giovando a ritrarnelo nè le amorose esortazioni di Monica, sua piissima madre, a cui retta non dava, ne i rimorsi, cui s'ingegnava d'attutar collo studio e con nuovi divagamenti. Attese secondo l'uso de' tempi all'eloquenza e molto di legger poeti e di rappresentare azioni drammatiche si diletto, finchè la lettu. ra dell'Ortensio di Cicerone l'invogliò della filosofis, al cui studio senza intermettere quello che aveva incominciato si volse con tutto l'ardore, e non potendo per essa veder ben chiaro quel vero, che gli pareva doversi dagli uomini pur potere conoscere, si lascio adescare da' Manichei per amore d'un'arcana scienza che gli promettevano. Tornato in patria v'insegnò qualche tempo grammatica; ma sentendo cogli anni e col sapere crescere la confidenza e l'ambisione si condusse a insegnare eloqueusa in Cartagine, dove per venire in maggiore rinomanza pubblicò in età di 26 in 27 anni il primo suo libro, che presto venne dimenticato. Animato dal plauso che mietea in quelle scuole delibero di tentar sua fortuna nella città signora del mondo, e del 383 vi si recb; ma non piacendogli i modi di quegli scolari passò l'anno dopo in Milano, dove pel favore che gli fece Il celebre Simmaco fu chiamato a insegnare rettori-a; e qui già formato alle lettere si formò a santità grandemente ajutato da sant' Ambrogio. Non soddisfatto de' Manichei rinnazio alla lor setta; e non soddisfatte de' filosofi e nè meuo di Platone, che di Dio più degnamente degli altri sentiva, si diede a meditare le verità della religione cristiana e a pregar fervorosamente quel Dio che a sè lo invitava e che egli incominciava a conoscere. Allora vinse dopo lunga e difficile pugna sè stesso, allora alfin vide chiaro, allora immersosi in quell'oceano d'amore trovò da far pago ogni suo desiderio. Battezzato del 387 rivide Roma e si restita) salla fine dell'anno seguente alla patria. Venduto e distribuito a' poveri il piccolo avere si ritirò con alcuni compagni a vivere vita come monastica sensa mai intralasciare lo studio, onde già noto per molti libri pub. blicati in Milano ed in Roma e per altri che dettò in quel silenzio in breve levò di sè tanta fama, che del 3gI fa ordinato prete in Ippone, e sebbene prete da un solo anno del 392 invitato a parlare il primo in una solenne e numerosa adunanza di vescovi. Quattro anni appresso fu consacrato vescovo di quella città, e in essa dopo trentacinque anni di laboriosissimo episcopato e d'una vita tutta dedicata allo studio di Dio e delle sue cose, al servizio della sua chiesa e al vantaggio degli nomini li 28 agosto del 430 mort.

Or vorrebbe l'autore di quest'appendice, che la brevità ad essa prefissa e le forze gli consentissero di parlar ampiamente di questo santo Dottore, onde mostrare, quanto sieno grandi i meriti ch'egli acquistò colla chiesa e col genere umano, quanto col sapere e colla meritata autorità egli da' giorni suoi fino a questi nostri infinisse in quella classe di persone, che pei lumi è chiamata a diriger le

altre, L'impressione fatta da sant'Agostino negli animi di coloro, che amano di studiare e pensare, fa in ogni età tanto gagliarda, che 'l modo da lai tenuto di trattare la teologia coll'ajuto e colla score ta della filosofia, fu come la guida de' pensamenti de' teologi e de' filosofi di totti secoli appresso. Imperciocchè per nulla dire degli uomini del medio evo, intorno a' quali nessuno può dubitare, veggiamo come coloro, che nel secolo XV. pretesero di riformare la religione cristiana dicono d'attenersi in molte parti de' loro sistemi alle sue dottrine, quantunque tra sè non discordino meno che da" cattolici; e veggiamo come le controversie, che intorno a certi suoi insegnamenti dopo la metà del secolo XVII. da' Paesi Bassi si propagarono nel regno di Francia, vi destarono tal fuoco, che sebbene represso fu una delle cagioui, che dispose gli animi a quella terribile commosione, dalle cui scosse l'Europa dopo lunghi travagli rinacque a vita novella. Ma forsa essendo di contenersi e per non abusare della pasiensa de' leggitori e per toma di non potere aggingnere all'altissimo intendimento, si osserva, che sant' Agostino fu uno de' più vasti, de' più forti e de' più cari ingegni che fossero mái.

Tutte si potrebbero in certo modo qui riportare le opere sue, perchè in tutte si scorgono gli artifi. zii e le tinte proprie de' retori, e in molte cura di lingua e di stile; ma a impedire la purità e l'eloganza delle più molto contribuirono il corretto gusto de' tempi e la vastità e la forsa della mente e'l vigore de' sentimenti che infuocavano l'animo dello scrittore, per cui la penna non sa sempre esporre colla necessaria velocità e precisione i moltiplici o profondi pensieri o i caldissimi affetti; massimamente perchè zelantissimo vescovo essendo e sempre intento a trattare importanti e sempre puovi argomenti non ebbe mai agio di limare e ritoccare i numeresi libri che audava dettando. Dire di tatte le opere sue, le quali senza quelle che non ginnsero a noi, ascendono bene oltre alle cento, qui non si può; e vaole sventura, che le dugento o settanta lettere e i trecennovantaquattro sermoni, che propriamente apparterrebbero a questo laogo, si possono per questa parte meno lodar di tant'altre, perchè questi sono in generale famigliari discorsi tenuti al suo popolo secondo che l'occasione li suggeriva e'l coor li dettava; e quelle sono sollecite risposte alle inchieste che gli piovean da ogni parte. Indi è che per questo titolo va innausi a tutte le altre quella maravigliosa Città di Dio, da cui teologi, filosofi e storici trassero tante e così grandi cose, e i poeti cristiani così gran parte delle laro bellesse. Seguano i Soliloquii e le Confesstont, che formano la delisia di ogni anima cristiana e d'ogni anima che voglia riflettere il pensiere sopra sè stessa, e tanto son care, tanto son belle, che quell'ammirato scrittore, il quale nello scorso secolo volle imitarle, non resse malgrado la fama e'l favore del pubblico all'ardimentoso cimento, perchè aveva meno forte l'ingegno, il cuore men

S'avvede l'autore di questi libri, come per la

necessità a'l desiderio di dire alguanto più diffusamente di quegli uomini, per cul la letteratura cristiana fu portata a quel sommo apice che si mostrava, la presente appendice si viene estendendo eltre i limiti che nel concepirne il primo divisamento le si eran proposti, onde s'induce a passar sotto silenzio alcuni scrittori di trattati morali, polemici o ascetici, e così pare alcani di lettere o anche di sermoni e omelie che si potrebbero riferire a questo luogo. Il che gli pare potersi assai bene, perchè le opere che ne abbiamo e di essi si ricordano non sono per la storia generale della letteratura di molta importanza, e chi le serisse non ebbe negli studii dei cristiani se non poca influenza o nessuna; per la qual cosa lusingasi che i lettori gli sapran grado, s'egli si riduce a far quatche cenno sol di quegli scrittori, che gli sembrano degui di particolare memoria.

Non tanto come nomo di lettere, quanto piuttesto come tale, che negli studii dell'occidente venne a influire in modo indiretto e forse sens' averne il disegno, si vuole tra questi ricordare Giovanni CAS-MANO, della cui nascita s'ignora il tempo ed il luogo, e così il tempo della morte, non potendosi di questa altro affermare se non ch'ella avvenue dopo il 430. Educato a vita cristiana in un monistero di Betlemme si condusse del 300 con un compaguo in Egitto, dove fioriva la vita monastica; e passati sette anni in quelle solitudini e in que' conzenti și restitul a Betlemme, donde dopo aver visitato una seconda volta l' Egitto venne a Costantinopoli e per certe vicissitudini a Roma. Del 415 il veggiamo in Massilia, non lungi dalla quale città dietro le regole conosciute in Oriente fondo das monasterii, che riuscirono di modello a molti altri delle Gallie e dell'Ispania. Due sono le opere di Cassiano che grandemente sontribuirono a crescere e diffondere per l'Occidente l'amor per la vita monastica; l'una diretta a governar la vita esteriore de' monaci e l'altra, come dice egli stesso, la lero vita interiore e invisibile, e tutte e due vengo. no grandemento encomiate da autorevolissimi nomini. La prima ha il titolo de Institutione Coenobiorum ed è divisa in dodici libri: la seconda porla quelle di Collationes Patrum e contiene in ventiquattro conversazioni avute co' s. s. monaci dell'Egitto le regole principali che hanno a guidare nella via e nello studio della perfezione. Taccionsi altre opere sue perchè di argomento teologico, e si avverte, che comunque la sua lingua molto si discosti da quella de' classici, lo stile ne riesce semplice assai e anche fluido.

S. MASSINO, Vescovo di Torino vissuto fino verso la metà del secolo V. ebbe a' suoi giorni gran fama di valente oratore, e ne fa prova che di lui furono conservati duccento e settastatre discorsi di varia forma e argomento, i più secondo l'uso do' Padri dell'Occidente, sensa molto artifizio, ma non sensa forsa e sensa eloquensa.

Il nome di orisonoso che fu dato a san riztro dimostra in quanta rinomanza egli per l'eloquenza salisse presso I suoi coetanei. Nato in Imola sul principio del secolo V. venne in breve in tale fama di santità e di sapera, che in età ancor molto gio vane, cioè omai del 433 fu chiamato alla cattedra vescovile di Ravenna, nel governo della quale chiesa mor) verso il 450. Esistono di lui una lettera a Entichete e cento settantatre sermoni o discorsi, alcuni de' quali di natura panegirica, ma i più di argomento morale. Suole in questi il santo Vescovo spiegare un qualche testo del vangelo e soggiugnere delle osservazioni e degli avvertimenti. secondochè il testo o i bisogni del suo popolo glicue forniscono l'occasione. Semplice assai e maturale è lo stile di questo sacro oratore, e sensa ricercatesza di artifizii, di ornamenti e di reconditi e sublimi pensieri, onde par s'abbia a credere, che appante questa sua semplicità e l'anzione, che ser dono dolcemente sul cuore, gli facesse dare il bel nome che lo distingue e quello di Grisostomo de' Latini.

S. RUCHERIO, che verse il 450 merì vescave di Lugduno, nacque nelle Gallie di famiglia noblissima e si condusse del 410 colla meglie e cei figliuoli Salonio e Veranio a vivera nella soltindine, tutto impiegando il tempo in esercizii di pietà e nell'educazione dei figli che celebri rinscirono ne' fasti della chicase della letteratura eristiana. Fu consacrato Vescavo del 434 e delle sue opere s'hamno qui a ricordare quella dulle lodi dell'erenso, e una lettera con cui esoria il cognato a sprezzare il mondo e la mondana filosofia. Questi e alcuni pochi altri suoi scritti che si sono conservati sorprendono piacevolmente per una castigatezza di stile in questa età molto rara.

A questo santo sopravisse fin verso la fine del secolo quinto s. salviano, che gli fu grandemente amico e maestro a' figliuoli. Nato ne' contorni di Augusta de' Treveri si ridusse in Massilia, dave fino ad estrema vecchiezza visse nella stima de' più chiari e santi uomini di quelle contrade. Di lai abbiam nove lettere e due opere, l'una in quattro libri col titolo Adversus avaritiam ad ecclesiam catholicam scritta del 440 e l'altra in atto e aul titolo de Gubernatione Dei, che fu scritta non molto dopo il 450; delle quali i letteri del precedente libro possono pei molti e longhi squarci che se ae riferirono avere tal saggio da non esser mestieri di parlarne più a lungo.

Il Pontefice s. LEONE MAGNO sarebbe per la destrezza, la forza e la vastità dell' ingegno riuscito nelle lettere pari e fors'anche superiore a' que' sommi che si lodavan qui dietro, se l'eminente diguità in cui ebbo a sedere per lu spazio di vantun anno, dal 440 al 461, e le necessità della chiesa e la difficoltà de' tempi non l'avessero più obbligato ad agire che a scrivere. Nacque in Roma verso la fine del secolo IV. e fattosi a servire a Dio acquisiò fin dalla gioventò autorità e fama grandissima nell'Occidente non meno che nell' Oriente, e nelle cose ecclesiastiche non meno che nelle secolaresche; di che rendono senz'altre prove evidente testimonianza le importanti missioni di cui l'incaricarono paretchi romani Pontefici, e quelle di cui e prima del pontificato e quello durante lo richies ro gli Imperatori, e quette di cui s' addossò il peri-

colo e 'l peso pel bene del popolo. Mon si può a questo luogo mostrare distesamente, a quanta ragione fosse a lui attribuito il nome di Magno, perchè a farlo bisognerebbe tessere lunga storia di que' tempi infelici per la chiesa e l'impero, ne' quali questo fu pel sao imperterrito coraggio preservato dall'eccidio che gli si minacciava, e quella dal suo profondo sapere, dall'invitta costanza e dall' irremovibil fermessa assicurata e rassodata in perpetuo. Sua è la gloria se furono del tutto estirpate certe già invalse eresie, sua se fu combattuta e atterrata quella d' Entichete che negando le due nature del divin Redentore avrebbe sovvertito il Cristianesimo, sua se fu ripristinata e avviala a bella uniformità la disciplina ecclesiastica, sua se a conservazione dell'unità della Chiesa venne riconosciuto in tutta la sus estensione il primato della sede di Roma; sua è la gloria d'aver nella debolezza de' Principi e nello sfasciamento del-P impero riconciliato i due potenti rivali Esio ed Albino, d'avere discostato dall'Italia il flagello degli Unoi, d'avere salvato Roma dall'ultimo forore de' Vandali. Ma qui in S. Leone non si vuole considerare se non lo scrittore. S' hanno dungne di Ini oltre alcune opere molto lodate, che non gli si possono attribuire con sicuressa, una raccoka di sermoni e una di lettere. I primi sono novantasei, e dimostrano che la chiesa di Roma non istava al santo Pontefice a cuore meno della Chiesa universale. Suole egli indicare l'occasione e'l motivo che lo inducono a parlare al suo popolo, farne veder l'importanza, e trarne argomento di avolgere qualche dogma o precetto con tale acume e chiarezza, che gli uditori non possono non restarne capaci; dopo di che passa all'applicazione delle cose premesse e destrissimamente le adatta alle attuali circostanze e ai bisogni. Somma appare Pamiltà del S. Pontefice, che sempre tra' peccatori si annovera, sommo il desiderio di giovare al suo popolo. Percato che a disposizioni tanto felici per cib che riguarda l'invensione non si conglunga la grasia e la bontà dell'elocuzione! Lo atile e la lingua sone quali negli oratori di questa età; non mancano le antitesi, non le allusioni, non i giuochi di parole, non gli artifiziati periodi e le conclusioncelle epigrammatiche o disgiuntive; e forse il santo Pontefice doveva usare così, onde adattandosi al gusto regnante meglio far breccia negli animi e non perdere della sua dignità mostrandosi da meno di chi era in fama per l'eloquenza; certo che per questa parte egli può competere con quanti suoi coetanei da noi si conoscono, e che nella scelta e nell'aggiustalezza de' paragoni, nella chiarezza e nella precisione delle definizioni tutti gli avanza. Cento e sellantatre sono le lettere, tra cui alcune ve ne ha che nen da lui ma a lui sono scritte. Queste lettere sono per la storia ecclesiastica e per quella di S. Leone di sommo momento; e sicrome non affettano pompa eratoria, meno che non i sermoni si scostano dalla semplice dignità che da tanto nomo si doveva usar nello scrivere.

Chiudesi con S, Leone Magno la serie degli scrittori di qualche marito che si possono rfferire a quest'ordine, onde lasciando di ricordarne alcuni pochi altri, si passerà a dir brevemente di quelli del terso che comprende

§. 145. Gli scrittori cristiani di opere storiche.

Come i Cristiani, per quanto da noi si conoscono le opere dei professatori delle due religioni, superano i pagani del V. periodo per la copia e la bontà degli oratori, quantunque i più e i più principali appartengono al secolo quarto ed al quinto, in cui la corrusione della lingua e del gusto erano saliti al massimo grado: si può credere, che gli avrebbero superati o almeno uguagliati anche in quel genere di lettere di cui qui si discorre, se avessero avato ragione di coltivarlo collo stesso impegno con cui l'eloquenza. Ma oltre quelle cause, che di questi tempi impedivano i Pagani d'attendere con successo a scrivere istoria (I) e ne impedivano del pari i Cristiani, ve n'avea delle altre, per cui questi vennero determinati a dare a' loro studii istorici una tendenza diversa da quella che ne' bei secoli si seguia dai Pagani, e con ciò a tentare una nuova maniera. Imperciocche riferendo tutta la storia a Dio e alla lor religione, non si fecero siccome i Pagani a narrare gli avvenimenti, a indagarne le prossime cause ed a svilupparne le conseguenze, ma volsero l'animo a Dio, che quale creatore dell'universo e motore delle sue vicende, tutte le indirissa aº santi suoi fini. Guidati da questo intimo sentimente e animati dal desiderio di far meglio conoscere la propria religione e d'invogliarne i pagani, incominciarono a difenderla contro le dicerie degli avversarii con apologie e con opere istoriche, ed a mostrare coll'esempio di nomini insigni per cristiane virtà, come chi la seguiva si vivea lieto del presente e felice e sicuro dell'avvenire. Ve n'ebbe anche alcuni che si prefissero uno scopo che sembrava accostarsi a quel de' Pagani: ma siccome anche questi stessi più curavano le cose del cielo che non quelle del mondo, e dal cielo derivavano l'andamento di queste, altro non fecero che compilar brevi memorie cronologiche sul gusto di quelle che nell'infansia letteraria di Roma solevano ne' loro Annali i pontefici, non già perchè fossero tanto imbarbariti da più non essere in grado di scrivere una storia ordinata come si scrivea da' Pagani; ma perchè volendo mostrare, che le cose di quaggià sono subordinate alle eterne e si reggono dalla provvidenza di Dio, si ristringono a farne semplici cenni, e alle loro eroniche danno principio colla creazione del mondo o colla vocazione d'Abramo, siccome fecero Eusebio e Gassiodoro, o le continuano a quelle che dalle dette epoche farono incominciate da altri, come si vede in Prospero, in Idacio, nel Cronolago del Cuspiniano e in Marcellino comite, e nei tempi appresso in tutti si può dire i cronisti. Questa vista, e non barbarie o ignoranza, è la vera cagione per cui i Cristiani presero a scrivere le

(1) Vedi il 6. 137.

istorie în maniera cotanto arids e secca; il che si conosce a evidensa, ove si voglia considerare, che Orosio vince, fiorchè Ammian Marcellino, tutti gli storici del quinto periodo, quando non per altro pel generose proposito dell'opera sua, e che S. Agostino diedo nella città di Dio per questa parte tale saggio di sè, che s'egli avesse volto il divino ingegno a scrivere istorie, avrebbe, prescindendo da' pregi della lingua e dello stile, raggiunto e superate gli antichi.

Lo studio che della storia fecero i Cristiani secondo questa loro vista particolare non fu però pei
secoli appresso sensa grandissima utilità; perchè
se essi con intendimento di confrontara i tempi
della storia sacra e della profana non ci lasciavano un canone con cui ridurre gli avvenimenti ad
un'era comune; noi dopo la lagrimevole perdita
di tante opere storiche non potremmo ordinare le
staccate e indeterminate notizie delle cose più antiche in maniera da metterne insieme una storia
da cui imparare, che cosa ne' diversi tempi presso i diversi popoli avvenisse, e come le vicande
degli uni in quelle degli altri infinissero.

L'opera che serve di fondamento a tutta la nostra cronologia istorica e diffonde la necessaria luce su quanto sappiamo della storia più antica, è d'uno scrittore cristiane, e fu da lui compilata all'oggetto di far chiaramente conoscere, che la religione cristiana, secondo che già avevano detto i suoi apologisti e i primi de' Padri, non era novella, come si pretendea da' Pagani, ma nelle sue principali dottrine antica più assai della loro, antica cioè quanto il mondo. Autore ne fu Ensebio di Panfilo, Vescovo di Cesarea nella Palestina e nomo dottissimo, il quale superando le immense difficoltà che contrastavano a tanta impresa ebbe il ceraggio di ragguagliare le epoche de' principali avvenimenti e di ridorre in tavole sincronistiche quanto si sa della storia sacra e della profana dalla nascita del Patriarca Abramo fino all'anno 325 dell'era volgare. Non è piccola gioria del nome latino, che Eusebio, nome greco, con-Sossi nella prefazione d'essersi in questo lavoro grandemente giovato de ciuque libri della serie de' tempi e degli annali (1) composti da Sesto Giulio Africano, scrittore cristiano del secolo terso; e può dirsi grande ventura che perita essendo quest'opera e perito l'originale di quella stessa di Ensebio se ne sieno conservate due traduzioni di cui una fatta in lingua armena nel secolo quinto e una nella latina intrapresa verso il 380 dal laboriesissimo s. GIROLANO, il quale la cronica d'Ensebio ampliò in quella parte che abbraccia i tempi dalla guerra di Troja fino all'anno in cui Eusebio finisce, e da quel punto la continuo fino all' an-

Segue in ordine di tempo l'ispano onosio, il quale incominciando dalla creazione del mendo condusse fino all'auno 417 una specie di storia universale, divisa in sette libri col titolo Historiarum libri VII adversus Paganos, e de' quali i sei

primi sono tratti da Giustino epitomatore di Tro go Pompeo (1), e l'ultimo è tutto opera sua. Lo scopo ch'ei si prefigge è di dimostrare contro i Pagani, che il mondo fa in tutti i tempi miserando teatro di stokesse, di visii e d'infinite calamità, che la diffusione del Cristianesimo lungi da essere causa de' mali e delle sventure da cui era travagliato l'impero romano ne rendeva più sopportabile il peso, e che senza i suoi salutevoli insegnamenti i miseri pomini non avrebbero nè anche avuto la consolante speranza che la dolorosa lor condizione si potesse un d'unigliorare. Trovansi in Orosio delle notisie pregevoli, e la sua storia non manca di certo vigor d' eloquenza, una non possono piacer la lingua e lo stile formati sul gusto degli scrittori africani.

Setto il nome d'un racerzac, che mon si peò ben dire chi fosse abbiamo due croniche che tutte e due si continuano a quella di S. Girolamo, e dall'anno 379 giungono al 456 e pajono essere opera di due diversi scrittori. L'una si attribuisce ad un PROSPERO DELL'AQUITARIA e si chiama crenica consolare, perchè secondo l'antico costume de' Romani segna le date degli avvenimenti aacri e profani riferendoli ai consolati; l'altra si ascrive ad un recepted tisons e si suel dire cronica imperiale, perchè prende per guida cronologica gli anni degli Imperatori. L'una e l'altra non fanas che accennar brevissimamente le cose che narrano, e la cronica consolare è più copiosa e gode maggiore autorità che non l'imperiale; la quale però non manca di qualche pregio, dacchè vi si contengono delle notizie risguardanti le Gallie, che non si trovano nell' antecedente.

Abbiamo due opere consimili d'un ispano di nome inacio che si dice essere stato Vescovo; l'una porta il titolo di cronica e incomincia siccome le due ricordate dei Prosperi dall' anno 379 e arriva fino al 469. Dichiara l'autore di avere fino all'anno 427 seguito diversi scrittori e di avere da quell'epoca in poi registrato brevemente le cose avvenute ai suoi tempi. Molte notizie appartenenti alle cose dell' Ispania e delle Gallie, e molte che si riferiscono alla storia ecclesiastica si trovano unicamente in Idacio, ma indicate sommariamente e in brevi parole. La seconda opera ba il titolo di Fasti o Descriptio consularis e contiene la successione de' Consoli dell' istitusione di quel magistrato fino all' anno 468. Ne' tempi anteriori al secolo quarto non sono registrati se non i mudi nomi de' consoli, e solo in alcuni consolati del secolo quarto e del quinto vengono con brevi cenni indicati alcuni avvenimenti principali.

Necessario non sembra di ricordare partitamente alcuni pochi scrittori di storia ecclesiastica e sacra e alcuni cristiani biografi; e percib come nurino, che tradusse dal greco la storia d' Ensebio poco fa mentovato e per averla condotta fine alla morte dell'Imperatore Teodosio pub dirsi il primo che nell'Occidente tentasse tale argomente, e come sulvizio savano, il quale scrisse una ste-

<sup>(1)</sup> Euseb. hist. eccles. Lib. VI. c. 24.

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 83.

tia sacra ia doc libri, si passerenne sotte silenzio e raccino che scriese la vita di S. Ambregio, e rossenso che quella compost di S. Agostino e le trentatre vite di altrettanti eremiti egiziani di RU-FINO e quella di S. Martino di sulpuno seveno ricordati par ora, e così le vite di altri santi compilate da poce significanti e non conosciuti scritteri. Ma come di questi, non si può e non si devo tacere d'un altro per essete l'opera sua di troppo rande momento. Questi è a. SIROLANO, il quale del 392 compose il libro per noi importantissimo de Viris illustribus cosia de scriptoribus ecclesiasticis in cui in cente e trentacinque biografie or più langhe, or meno, si prefisse di lasciar memoria degli scritteri cristiani più antichi e insieme di mostrare a' detrattori del Cristianesimo ch'esso ebbe i suoi nomini detti, i suoi savii o filosofi, i suoi oratori, e che perciè non è religione pei solo rosso e semplice volgo. L'opera di S. Girolamo è sul fare di quelle, in cui Sactonio compile brevi vite di chiari grammatici e di illustri retori, e contiene in quelle piccole biografie come una compieta storia della letteratura o piuttosto de' letterati cristiani. Il S. Padre s' acciose a un lavoro non tentato ancora da altri, onde avendo, come egli dice, per guida " un pessimo maestro, cioè sè medesimo ,, non ci deve recar meraviglia se alcune poche volte viene a cadere in errore. Chi conosce la difficoltà di bettere una via in cui non l'abbia preceduto nessuno, chi considera la copia e l'importanza delle netizie che si traggono da queste libro e solo da esso, chi avverte che vivente ancora il suo autore ne venne fatta una traduzione nel greco, non esiterà a riguardar questo libro siccome uno de più pregevoli monumenti della letteratura cristiana, como per tale riputato fu da totte le età. Oltre queste si banno dello stesso scrittore cinque altre vite, quella di S. Paelo prime eremita, di Malco moneco di Siria, di Fabiola, di Marcella e di Paola, insigni donne romane.

#### 6. 146. Gli studii teologici.

Sebbene il lettore sia glà sul principio di quest' appendice state avvertite, che necessario e convenimia non sembra di parlare distintamente degli studii teologici dell' Occidente e degli nomini
che li coltivarone: non pare potersi intralasciare
di tenerne cesì in generale qualche discarso, onde
osservando quali ne fossere secondo l' andamento
delle circostanse e de' tempi le varie tendense, si
venga almeno a comprendere, in quali cose si occupassere e si esercitassero gli ingegni di questa
età; ma siccome il farlo in modo che possa riuscire soddisfaccate prolungherebbe questo glà d'altronde forse troppo lungo discorso, si tenterà di
offerirne ai lettore un breve e semmario prespetto.

Era il Cristianesimo nato nell' Oriente e di là era stato prepagato nell' Occidente da nomini o greci per nascita o che avevano avuto greca cultura, e poggiava principalmente sa libri in eni nata fu quella lingua, e perciò i Latini non poterono a meno di non prender notisia di quanto ne scrivevano i Greci, come questi non poterono a meno d'aver nelle lettere sacre latine quella stessa influenza che già nelle profane. Ma ella fu nelle seconde e maggiore e di più lunga durata che non nelle prime; perchè non molto oltre un secolo dopo, che tra' Greci avevano incominciato a mettere i primi germogli le lettere sacre, i due imperii e i popoli che parlavano le due lingue si fecero gli uni agli altri sempre più estranei, e i latini per le particolari vicende della lor chiesa e pel valore dei lore Padri, e segnatamente de' SS. Ilario, Ambrogio, Girolamo ed Agostino, appresero a studiare e a pensare da sè. Con tutta questa non evitabile influenza de' Greci, che resto sensibile anche dopo que' tempi, seppero però gli Occidentali conservare quel proprio e nazionale carattere che in loro avevano impresso i Romani; perchè non occupandosi delle speculazioni se non quanto lo esigeva la natura delle questioni che andavano a mano a mano sorgendo, rivolsero la principale attensione ad applicar le dottrine cristiane ai quotidiani usi della vita e ad ordinare il governo della lor Chiesa, onde e questa e quella cotanto dalla Chiesa e dalla vita degli Orientali si differensiano Questa tendenza alla pratica, manifesta omai negli scrittori cristiani più antichi, si conservo tale anche in quelli che fiorirono negli ultimi tempi di questa età; ond' è che, per quanto noi ne possiam giudicare dalle opere che ce ne restano, sempre li veggiamo adattarsi in esse alle esigenze de' tempi.

Somo evidenti le cause per cui ne primi secoli della Chiesa non vi poteva avere una formale scienza teologica; perchè non fondandosi le dottrine morali e dogmatiche sopra trattati scientifici e sistematici, ma sopra il sacro testo e la tradisione che in alcune parti lo supplisce e in molte lo illustra, esse non si potevano bene aviluppare e ordinare se non a grado a grado e secondo che il bisogno ne dava occasione. Indi avvenne che ne'pochi libri scritti prima della conversione di Costantino noi iu luogo del carattere teologico scientifice veggiamo segnare l'apelogetico, il polemice e'i parenetico; e di nove scrittori che noi possediam di quei tempi ben cinque si fanno a difendere il Cristianesimo contro le accuse e le dicerie de' Pagani, mentre gli altri e tra'essi due de' citati apologisti prendono a confutare qualche ova e pericolosa dottrina o ad esortare i fedeli all'esercisio delle cristiane virtà e alla pazienza e alia fortezza nelle persecusioni. Come fu assientato il trionfo del Cristianesimo e più non v'ebbe mestieri d'apologia , quel genera di studii cessò, e al polemico e al parenetico, che ancora restarono e continuarono a volgersi al pratico, altri due se ne agginusero, che per la loro importanza vennero a predominare e ad influir ne' più antichi. Imperciecone essendo dato di professar la religione cristiana e di discuterne liberamente e in palese gli insegnamenti, le cresie e le controversie pullularono più frequenti e più pericolose e più significanti di prima, onde la dogmatica e la morale vennero a conseguire il principato tra gli studii

ecclesiastici. E sicceme l'una e l'altra si coltivavano non per amore d'oziosa speculazione, ma per combatter l'errore e per preservarue i fedeli, tutte e due contrassero da prima, più che non l'abito scientifico, il polemico e'l parenetico; e selo buon tempe dopo il concilio niceno, sol dopo fieri e frequenti conflitti e dopo che in questi fu posta in chiaro ora una verità, orà un' altra , sols allora fa alla fine possibile, che il loro complesso venisse ordinato in un bello e armonico tutte, quando verso la fine del secolo quarto sorse quell'ingegno divino che agli studii teologici aggiunse l'ajuto dei filosofici. Nel quale proposito vuolsi osservare che la teologia dovette come nascere presso i Greci, presso di essi incominciare a prendere un carattere scientifico prima che non tra' Latini, sebbene da questi venisse prima ridotta a rigoroso sistema; e così dovette avvenire, perchè l'Oriente era per l'indole de'suoi cervelli stato patria delle più antiche e più pericolose eresie. E sebbene gli Occidentali non amassero di sottilissare e speculare, furono pur essi costretti a volgervi l'animo, perchè dovettero prendere parte alle discussioni che interessavano tutta la chiesa, e perchè non manch nè anche tra loro qualche scisma e qualche eresia. Ma anche in questi lor traviamenti apparve manifesta la nazionale diversità degli ingegni; perchè nè le controversie religiose furono tra essi così numerose come tra' Greci, nè tanto si diffuser tra' popoli, nè destarono, tranne forse solo una, così universali tumulti e disordini; e finalmente perchè più s'aggiravano intorno a cose che più riguardavan la vita che non l'intelletto, siccome può apparir dal confronto di quanto insegnarono e fecere Ario, Nestorio ed Entichete e i loro seguaci, e di quanto insegnarone e fecero i Novasiani, i Donatisti e i Pelagiani.

Questo maggiore e più diligente studio della dogmatica e della morale, che fu addotto dalle pubbliche necessità, crebbe ed ampliò quello della 8-Scrittura, perchè più non bastò di studiarla ad oggetto d'istruire il popolo e d'animarlo alla pratica della virtà, ma bisognè farlo per poter combatter gli errori colla sua autorità. In questo studio che è la base di tutti gli studii cristiani, volle sveniura che il falso gusto dell'età, e l'esempie datene de un insigne maestro della chiesa d'Alessandria, nomo d'infinito sapere, seducessero i Latini a lasciar la piana e buona via, che lore suggerivano le sane regole della filologia, dell'ermenentica e dell'esegesi; onde in luogo d'adoprarsi per bene intendere e bene spiegare i santi libri si sforsavane di scuoprirvi sempre un occulto senso allegorico e mistico, dal quale difetto non si seppero guardare nè anche i Padri più illustri.

Questi diversi studii sacri, che ad alcuno sembrano nella presente età essere stati sens'evidente o sensibile influsso negli studii profani, l'ebbero per esmane consenso grandissimo ne' secoli appresso; e sebbone la dimostrazione di tal verità non appartiene propriamente a questo luogo, non poò lo scrittore di quest'appendice lasciare di farno brave parola, acciò si compronda, in quanto

errore si troviu colore, che peusa studii teologici di utilità universale. Contro qu gente, che più ama di sputar giudizii e s che di studiare per poterio far bene, hassi im primo luego a essetvare, che depo la diffusione del Cristianesimo i popoli ricevono i primi semi di cultura del loro intelletto appunto per via degli studii teologici; alla qual verità, che non abbi-egna di prova, una seconda se ue soggingue, che è questa, essere stata pel genere umano gra ventura, che in quello stato d'inersia a cui per Poziosità degli stadii erano ridotti i popoli dell'Occidente, sorgessero queste eresie; perchè se, chiusi essendo per varie cagioni tutti gli altri, agli ingegni non s'apriva quel campo da potersi eccapare e agussare iu controversie sempre muste e di grande e universale interesse, e percib sempre agitate con sommo impegno e bravura: essi sa rebbero nella susseguente barbarie interpiditi del tutto e avrebbero continuato nel torpore , fiuchè la divina Providensa loro avesse efferto qualche atgomento, da cui vivamente colpiti venimero invegliati a peritare sè stessi in insolite riflessi ricerche, nelle quali affaticandosi le lere facelth, giacinte tes) a laugo poco meno che merte, potessero come tornare in vita e dirugginandosi consscere a poce a poce il proprio pregio e'l vigere-Per non dimestrare con lungo ragionamento quello che a tutti è manifesto, quanto le religioni e le spirito loro contribuiscono a risvegliare o a face intorpidire gli ingegni, e con ciò a fare imbarbarire o incivilir le nazioni, si vuole qui fare un breve confronto tra 'i Cristianesime e l' Islamis Poggia e questo e quello in massima parte su leggi scritte, e percià a differenza d'altre religioni più antiche contengono in sè il prime e più accessario germe della cultura de' popoli; e come in questo punto, convengono in akri due, che sono nel presente proposite assai rilevanti. Esige la religione cristiana e la maomettana fede e obbedica 22, siccome condizioni indispensabili per l'eter salvezza, e non mancano tra' seguaci dell' uma le sette, come nou mancano tra' seguaci dell' altra; ma le due religioni, uguali in queste punte della necessità della fede e della sommissione alla legge, hanno per la diversità del loro spirito e della tendeuza, quanto alle sette, una differenza che si pub dire essenzialo, Imperciocchè elle some tra' Musulmani più rare assai che tra noi, e per la credenza e le istituzioni loro non possono dan inc go a disquisizioni di lunga e difficile indagine; e le contese e le dispute che per avventura mascono non si possono condurre con quella libertà di discussione che avvien tra' Cristiani per la supposta infallibilità del Cerano e la mancausa d'un ordine sacerdotale, che dello stesso autore della legge ne sia stato costituito maestro ed espositore e a un bisogno anche interprete e come continuatore, con che il Cristianesimo è una religione viva e di perenne progresso dove l'Islamismo è staziomerie e si può dir come morto. Non si opponga con l'asserita influenza delle religioni nella cultura, che questa in così gran parte del mondo antica si

sviluppò indipendentemente de quella; perchè le stato de' popoli che adorano fetieci e di quelli che danno a' loro Iddii forma e vita umana, e perciò urgano pensare e umane affezioni, mostra a tutta evidensa, che tale obbiesione non ha fondamento. Come non si pub questo opporre, non pub opporsi nè anche, che la coltura dell'impere d' Occidente e di Oriente declinò dopo che vi si propagò il Cristianesimo, come venne a declinare, poi a spegnersi affatto quella dell' Oriente dope che vi si propagò l'(slamismo; perchè in questo stesso libro si dimostre, quali fossero di questa declinazione le vere cause nell'Occidente, e tanto si disse da poterne agevolmente apparire, quali elle sieno state no paesi di lingua greca; ed egli sembra inoltre che si abbia a toccare con mano che il totale decadimento della cultura derivò nell' Asia minore dal cambiamento di religione avvenuto nel secolo settimo. I paesi lungo il Tigri e l'Eufrale, e così la maggior parte di quelli che rispetto a noi giac-ciono di qua da que' finmi crano fin da' tempi più antichi come patria e sede di civiltà, e avevano per questo titolo continuato a fiorire finchè le infelici vicende dell' impero romano e 'l successivo prevalere de' Parti e poi dei Persiani, e indi il superare degli Arabi, de' Turchi Seldsciuchi e infine degli Osmani ve ne spensero ogni vestigio, senza che nessuno de' cinque popoli venuti a stansiare sotto quel felicissimo cielo ne tracese per sè rilevante profitto. Tutto diversamente nell'Occidente.

Le sue provincie erano, tranne l'Italia, state ridotte di fresco a qualche cultura per opera dei Romani, e alcune le erane state in quel tempo, ch' essa già venia meno nel popolo che n'era stato l'autore e tra esso si spargea il Cristianesimo; e tutte ebbero non molte dopo a precipitare nella barbarie, allorchè se ne insignorirono i popoli settentrionali. Ma sebbene questi fossero più ignorauti de' Saracini, e barbari al pari o certo poco meno dei Seldscinchi e degli Osmani e venissero a stabilirsi in regioni per civiltà e per caltura molto inferiori ai ricordati paesi dell' Asia, noi veggiamo sorgere tra loro civiltà e cultura e sorgere per messo del Cristianesimo e per opera del Ciero; perchè quello invita e alletta e comanda di esaminare la sue dottrine, e gli studii di questo conservarono viva quella scintilla, che accese la splendente fiaccola onde s' illustrò tutto il mondo. In contrario la luce che brillava sì chiara nelle liete contrade occupate da' Saracini e da' Turchi si convert in dense tenebre principalmente perciò che a que' poveri Barbari e agli infelici Cristiani che apostatarono si veniva persuadendo e inculcando, che 'l Corano conteneva quanto si doveva e si poteva sapere dagli nomini, e che unicamente in esso si doveva e si poteva imparare alcun che; il quale micidiale precetto, scrupolosamente osservato fin qui, non potè a meno di non impedire ogni libero uso e ogni cultura dell'in-

FIRE DEL LIBRO QUARTO E DELL'APPENDICE

• . ·



· • • .

## LIBRO QUINTO

Dubito a lango l'antore di questa storia, se nella seconda parte dell'opera sua doveva por primo quel libro che ora ponesi ultimo, o s' era meglie tener l'ordine che seguità; e chi inclinasse a biasimarlo e condannarlo per questo è pregate di considerare, quanto i nostri secoli sieno diversi da quelli, di cui qui si ragiona. La religione non formava ne' tempi antichi, come ne' nostri, la prima istruzione del popolo, e punto non s'occupava della sua educazione morale, onde non aveva ne' snei animi se non poca influenza o nessuna, perchè gli nomini non vivevano pe' loro Dei, ma per sè, per la famiglia e lo stato. Onindi è che dove le nazioni cristiane vengono quasi fin dalla culla ammaestrate ad usare e dirigere la vita presente e visibile a una futura e invisibile, e l'idea di questa in loro s' imprime così gagliarda e profonda, che malgrado ogni ragionamento, ogni ribresso, ogni ripugnansa sono ne' pik forti punti costretti a volgere ad essa il pensiero: I Pagani solo intendevano a fruir la vita presente e ad occuparla nelle cose private o a dedicarla alle pubbliche. Perciò non altro essendo per essi la religione se non che una semplice istituzione, ed esendo anche come tale divenuta di nessuna utilità

pel pubblico e di nessuna utilità pei privati, e dovendone quindi provare e sentire l'influenza in laogo di potere in questi o in quello influire: ben parve d'incominciare il discorse della Condisiene degli abitatori d'Italia e dell'impero romano non dalla loro condizione religiosa, ma dalla politica e dalla domestica. Ansi si avrebbe lasciato di farne parola, se in questa storia trattato si fosse di secoli totalmente pagani; ma in quelli a cui essa si riferisce non se ne doveva tacere, perchè non s'avrebbe potuto far conoscere l'importanza del cambiamento in consegueuza della mutazione della religione avvenuto nel pensare e nell' agire degli nomini, nè s'avrebbe potato mostrare, co. me la divina Provvidensa aveva permesso, che gli nomini sempre procedendo d'errore in errore precipitassero nel seguire il presentusso intellette in tale abisso di corrusione morale e di pervertimento d'ogni idea religiosa, da dovere essi medesimi toccare con mano, che senza l'immediate ajuto di Dio non avrebbero potuto ritrarsene, e con ciò si prestasser più volenterosi e più docili a riconoscere le verità, ch'egli si préparava a far loro annunsiare.

## CAPITOLO PRIMO.

## RELIGIONI DOMINARTI RELL'IMPERO ROMANO.

- §. E. Una religione è nocessaria agli nomini come agli stati. §. 2. La religione gindatea dopo il principio dell'era volgare. §. 3. La religione pagana e sua riconosciuta erromolio. §. 4. Essa non poteva governare i costumi, non riuscir di conforte agli nomini. §. 5. Essa non giovava punto allo stato nè presso i Greci, nè presso i Remani. §. 6. Come i Greci si studiassere di supplire all'insufficienza di loro religione. §. 7. Come si studiassere di supplirvi i Romani. §. 8. Il Paganesime viene malgrado egni eforzo a decader sempre più. §. 9. Ricapitolazione.
- 6. 1. Una religione è necessaria agli nomini come agli stati.

Come l'osservazione e una diligente analisi del cuore amano ci înoegnano che ogai nomo, il quale non sia giunto a tanto di depravazione morale da snaturarsi e disumanarsi del tutto, non può in certe vicissitudini a meno di non alzare il suo spirito a Dio: così ne insegna la storia, che senare religione non intette e durò, nè mai pude stare o durare alcan popolo. I singoli uomini, che

non conoscono Iddio per sua immediata rivelazione, esercitano gli atti religiosi per quella qualunque nozione che ricevettero o si formarono dinon Essere a sè superiore e per la speranza di conseguire quel bene od evitare quel male, a cui vedeno di non poter giugnero di per sè soli o di petersi colle sue proprie forze sottrarre. La protegge poi e la favorisce e la raccomanda ogni stato e pel bisogno che ne hanno unti i suoi rittadini e per quello che n' ha esso medesimo, onde poterii meglio governare e diriger se buoni, e più facil-

ente contenere e atterrir se sono malvagi. Ma sebbene la necessità d'una religione venisse dagli nomini e dagli stati con uguale evidenza riconosciuta e con uguale forza sentita : dire non si può, quanto gli uni e gli altri andassero errati nello sceglier la via che li doveva condurre alla proposia meta, e quanto se ne venissero sempre più discostando, più che si credevano da presso a tocearla. Cagione principale di quest'errore si fu, che que' pochi nomini e quegli stati che a queat' affare posero mente, si fecero a seguitare più che non il cuore l'ingegno, o senz' altra riflessione l'uso e l'esempio. Indi fu, che la religione divenue per questi un oggetto di abituale esercizio. e per quelli di semplice speculazione o di sola politica. De' primi, che si diedero a lasciarsi shadatamente condurre all'usanza e alla pratica, non è bisogno discorrere; e non è da prender maravislia dell'error de' secondi. Imperciocche tale è la condizione delle umane cose, che al perfezionamento loro sono posti de necessarii confini, conoscere i quall e non oltrepassarli e preservare altri dallo eccederii non è parte minore della sapienza; ma tale è a un tempo stesso la natura dell' nomo, che essendo di tutti gli esseri il solo capace di perfezionarsi ognor più, egli nelle indagini sue mai non a' arresta, ma nel vastissimo pelago dello scibile tanto fantasticando s' interna, che credendo di seguitar la ragione nel lusqureggiare di quella s' innabissa e si perde. Quanto poi agli stati, essia a colore che n' banne in cura l'andamento e'i governo; essi abbagliati da una apparente e vicina utilità perdettero di vista il vero valore delle cose divine e celesti, e ne diminuirono agli occhi degli nomini l'intrinseco pregio con subordinarle alle umane. Quindi è che sebbene i diligenti osservatori sanno ne' sistemi religiosi di tutti i popoli dell'antichità e per fine in quelli del nuovo mondo scuoprir le vestigia di certe verità, che sembrano derivere dalla fonte comune d'una primitiva rivelazione divina, da cui deriva ogni vero: par le vedeno cel procellere dei secoli siffattamente perdute e emarrite da non potervele più rintracciare se non a grandissima pena. Quest'oscuramento delle accennate verità fu tra' popoli antichi di tanto più facile, ch'esse presso di lero si conservavano solo per messo della tradizione, onde poterono da' sacerdoti e da' poeti venire guaste e travisate del tutto per la mancansa d'un codice sacro, il quale colla sua autorità le mantenesse inalterste. E come e quanto dai popoli, che al cominciare dell'era volgare abitavano nell'impero romano, si perdessero di vista queste verità, che hanno a formare la base di ogni religione qualunque; come perciò in quell'impero un solo popole si trovasse avere una giusta, una vera nozione di Die; come nessuna religione, fuori una, infinisse o petesse beneficamente infini. re nella morale; come nessuna pergesse allo stato quell'appoggio che se ne avean ripromesso i primi istitutori i quali presso che tutti sembrano es... sere stati sacerdoti e re: apparirà con qualche chiarezza dalle segnenti considerazioni.

G. 2. I Giudei e la loro religione dopo il principio dell'era volgare.

Due si possono dire essere state le religioni che nella detta epoca in quell'impero regnavamo; l'una la quale dal nome del popolo che la professava diciamo giudaica, e l'altra che con poco adattato vocabolo si chiama gentile o pagana e da alcuno anche idolatra; e questa tanti cultori avea quanti eran gli nomini che non seguitavan la prima, cioè la parte infinitamente maggiore degli nomini che nell'impero vivevano.

Tra tutte le genti, non già del mondo romane, ma dell'intiero universo, i soli Giudei credevano un Dio vivo, creatore e conservatore di tutte le cose, conoscitore e giudice degli umani pensieri e delle azioni, autor d'una legge religiosa e morale di cui gli era sinta giurata l'osservanza, rimuneratore della fedeltà del suo popolo, castigatore de' suoi traviamenti; solo essi avevano sapato conservare inalterata una rivelazione, da emi risultavano importantissime verità; solo essi in tutto l'impero romano avevano una legge divina che governava i costumi con pochi, chiari e gagliardi precetti; e perciò solo essi potevano avere vera religiosità e religione. Ma questo prezioso retaggio de padri appena rinsciva d'utile alcuno al pepolo che lo possedea e di nessuno agli altri; perchè atteso il trapiantamento e il lungo soggiorno della miglior parte della nazione in estere terre, e attesa la lunga e più volte variata dominazione straniera, e'i moltiplice commercio colle genti vicine e la corrusione non evitabile che n'era avvennta, i Giudei più non seguitavano il vivo spirito, ma quasi solo la morta lettera della lor legge, w non pochi alterata l'avevano con dottrine e superstizioni inventate, o seco recete dalla cattività o imparate in estranei paesi, ondocrano sorte le diverse lor sette. I Giudei, che per tali ragioni ritraevano poto vantaggio da quella lor legge, men potevano ne anone insegnaria alle genti con cui convivevano; perchè gianta la pienezza de' tempi fissata dall' Bierne, erano dopo la distruzione del santuario e della patria loro stati dispersi ; e schiavi o liberi che si fossero tutti vivevano nell'abbiettessa, i più occupati in triviali mestieri o intenti a raspar denaro e a sostentar la misera vita con arti e traffici vili, e tetti, siccome attaccatissimi alle pratiche loro, che da' Gentili si dicevan superstisioni (11), venivano da questi risguardati non altrimenti che se stati fossero l'ultimo rifinto del genere umano. Ma anche in questo stato d'avvilimento servivano a' disegni della provvidenza; e sebbene non si potessero far maestri de' popoli, disponevano colla storia delle loro presperità, delle sciagure e delle speranze gli animi de' Gentili ad abbracciare quella verità, che da nomini di loro nazione si doveva annunziare alla terra-

<sup>(1)</sup> Fedi p. c. d'es. Tacit. Histor. L. V. c. 8. ct 13.

#### 6. 3. La religione pagana.

Più lango di quello che or si tenne intorno i Gindei der'essere il discorso intorno i Pagani, perchè la religione loro quella era the si riconoscoa dallo atato e si professava dal più de' suoi abitagti. Per son entrare in lungo esame delle cagioni, per cui gli nomini, depo avere conosciuto Iddio per sua immediata rivelazione, venero ad abbandonarsi al politeismo e all'idolatria, qui si pone, siccome cosa evidente, che gli ideli e i simulacri degli Dei s'introdussero principalmente ad oggetto di ajatare le rezze, ma religlose umane menti a meglio concepire e a farsi in alcuna maniera presente quell'essere non ben conosciuto, a cui nelle loro necessità indirizzavane le preghiere ed i voti. Ma guari, siccome sembra, non andò, che molti de' loro cultori vennero passo passo ad adorare siccome veri Iddii queste creature della loro immaginazione, queste opere delle lor mani, e ne serse quella specie di culto, il quale con voce derivata dal pertoghese si chiama fetiene o feticieno; cuito che invalse presso molte antiche nazioni e tatto gierno s' incontra presso molte che ancor vivone nella barbarie. Passa quindi tra gli adoratori de fetisci e quelli degli idoli la differenza, che gli idolatri non sono giunti a tanto di assurdità e di pervertimento delle idee religiose, e onorano gli idoli siccome simulacri e rappresentazioni dell'ideata divinità; e a questi s'hanno a ridurre tutt' i popoli, che nell'impero romano professavano la religione che si disse pagana, sebbene il volgo tutto e molti che non eran del volgo credessero, che 'l Dio era effettivamente presente nel simulacro, ove questo fosse stato colle necessarie cerimonie consacrato e dedicato (1). Ma quantunque questa specie di culto non fosse grossolana e materiale al pari dell'antecedente, e perciò più adattata a' bisegni delle spirite d'un popolo omai colto ed incivilito, e quindi più atta ad operar beneficamente in suo pro: pure e per la depravazione ognera erescente dell'nomo, e per le arti di chi ne aveva il governo si dilungava sempre più dallo scopo d'una vera religione; sicchè, come verrà dimestrate, emai più non era e non potera essere d'alcun giovamente nè agli nomini, nè allo stato, nè al principe.

Cagione principale che "I Paganesimo fesse condotto a tale fa sena" alcan dabbio l' assoluta igneranza, in cui rapporto all'essenza della divinità
si era trovato chi l'aveva introdotto in origino, e
tuttavia si trovavano i suoi sacordoti, i teologi e i
filosofi che ne serivevano e lo seguitavano. Di quasto son prova quelle lore così svarlate e non solo
discordanti ma ripaguanti teogonie, teologie e cosmogonie, ossia que' loro insegnamenti intorno
l'origine e la natura degli Dei e del mondo. Comunque lo scopo di questo libro quello non sia
di mostrare la ridicola assurdità del politeismo
greco e romano, egli sembra di dever toccare al-

(1) Arnobius advere, gent. Lib. VI. 17. Augustin, de civit, Dei Lib. VIII, 23. Julianus Misopog.

eun che delle sue dettrine religiose, perchè in mode diverso non si potrebbe hen fare conoscere, ch'esso non aveva ne' popoli nessun' infinenza henefica. Nel condur questo discorso si avrà però sempre principal riguardo a' Romeni, perchè in questi libri più che altre parti del loro impero si ebbero di mira l' Italia e i passi di lingua latine, e perchè i Greci per opera de' lor sacerdoti e de' filosofi e de' sofisti erano in universale molto meno religiosi che non i Romani.

Noi non conosciamo un completo sistema della teologia de' Gentili, perchè nessun libro che ne trattava è a noi pervenuto; ma anche in tale mancansa tanto ne conceciamo da poter dire che quel capriccioso guazzabuglio in sistema non si poteva ridurre. Il tento ne' suoi sedici libri delle cose diviue (I) M. Terrenzio Varrone, quel dottissimo tra tutt' i Rumani, il quale tutta la teologia pagana divise in milica, fisica e civile; ed ecco colle sac proprie parole, conservateci da S. Agostino (2), quale giudizio egli portasse d'ognana di quante tre teologie. " Nella prima, dice egli, si contengono molte cose finte e contrarie alla natura ed alla dignità degli immortati, perchè vi si narra, come un Dio nacque dal capo, une d'una coscia co. ec. ec.; sicchè in com si attribuiscono agli Dei cose tali, che non solo non pomono cadere in an seme, ma nè anche in an seme oltre ogni dire vilissimo e abominevole. ,, E in vero si leggono presso i poeti tante infamie e tante vergogne di que' loro Dei, che se ne proferissero contro il rincipe solo una parte, sarebbero al dire d'Arnobio rei di caso di stato (3). La seconda, continua Varrone, è oggetto delle disquisizioni de'filosofi " che ne' loro libri ricercano quali sieno gli Dei, quale la lore natura, in che tempo abbiano inconinciato ad esistere o se sieno ab eterno, sa sieno di fueco come crede Eraclite, di numeri come Pitagora, oppore di atomi come Epicaro, e altre tali cose, che meglio vanno disputate tra le pareti delle scuple che non in pubblico e tra gli nomini (4). Della tersa specie, ch'è quella cui chiama civile, parla così: " Questa nelle città si deve cooscere e praticare da' cittadini e da' sacerdoti, e insegna, quali Dei si debbono pubblicamente venerare e con quali sacrificii e cerimonie (5).,, La prima, conchiude egli, è accomodata al teatro, la seconda alle studio delle cose naturali e la terza alia città (6). Così egli parla della sua teologia, e così, come tra poco si mostrerà, degli Dei; ma prima di riferire le sue proprie parole vuolsi fare osservare, che egli dichiara di volere scrivere degli Dei " per timore che non periscano, non per guerra che lero muova qualche nemico, ma per negligenta de' cittadini, dalla quale rovina si

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. IV. 6. 82.

<sup>(2)</sup> De civit. Dei Lib. VI. 3.

<sup>(3)</sup> Advers. gentes Lib. IV. 39.

<sup>(4)</sup> Loco sup, cit. ap. August.

<sup>(5)</sup> Ibidem.

<sup>(6)</sup> Ibidem.

propone liberali e conservarli negli animi degli nomini buoni (1). . Dividevano i Romani i loro Iddii in certi, incerti e scelti 3 e Varrone, uomo di così vasto anzi infinito sapere e di così sane e rette intenzioni, dovendo nella discordanza e contraddisione delle notizie parlare di queste tre mapiere di Dii, " piattosto volle dubitar d'ogni cosa, che alcuna cosa affermare (a). ,, Così dunque egli dà principio al secondo libro della quinta sezione della grande opera sua delle cose divine, nel quale tratta degli Dei che si dicevano incerti. <sup>66</sup>Non debbo venire ripreso se in questo libro perrò intorno agli Dei dubbicee opinioni; imperciocchè chi crederà, che convenga giudicarne e si possa, farà altrettanto egli stesso; e io piuttosto che indirizzare a una somma le cose che sono per iscrivere in questo libro, posso venire indotte a rivocare in dubbio ogni cosa da me delta nel precedente " dove aveva trattato degli Dei certi (3). Passando poi a discorrere nel terso libro degli dei scelti usa queste parole: " degli Dei pubblici del popolo romano, a' quali si edificame templi e si attribul l'onor di molteplici statue scriverò in questo libro; ma alla foggia di Senofane da Colofone porrò quello che io credo, non quello che voglio asserire e sostenere; perchè gli uomini ben possono di queste cose opinare, ma saperle sel Dio (4).,, Or da queste espressioni s' intende chiaro, ch'egli intorno agli Dei corti ed agli scelti non aveva certezsa maggiore che interno agli incerti. B in verità egli hasta quanto agli Dei e alla vita loro, cioè quanto alla natura loro e alle azioni, leggere Cicerone, il quale esponendo ed esaminando nei libri della Natura degli Del, le sentense de principali filosofi ci fa nei primi capitoli vodere, che esse erano tante discordanti ed amurde, che a ragione gli accademici non sapevano quale rilenere per vera, quale rigettare per falsa; e nello svolgere del terzo libro la dottrina di quella setta e in parecchi altri luoghi delle sue opere si dà a conoscere così incerto e dubbioso (5) che più d'ano de' moderni propende a pensare, ch'egli in suo cuore l'esistenza degli Dei non credesse. Percio pei che appartiene alla cosmogonia si vuole, onde non tediare i lettori con erudite langaggini, unicamente osservare, che Ovidio il quale raccolse e si studio di unire in un tutto i miti greci e gli italici ed i romani, e nella sua qualità di posta pare seguire quelle opinioni, ch'erane più in voga tra'l popole, sembra inclinare a credere, che non alcun Dio, ma la natura più possente degli Iddii separò e distinse ne' quattro elementi degli antichi la rossa e informe massa dell'immenso ed increato caes (6); e non osa hen dire, quale Dio di questa matéria esistente

(1) Ap August. op. cit. Lib. VI. 2.

indipendentemente da lui formasse gli animali e desse essere all'uomo (1). Potrebbe qui alcuno farst ad opporre, avervi tra noi chi del mondo e di Dio sente ad un dipresso come Varrone, Cicerone ed Ovidio, e quindi non valere le private opinioni di questi uomini per dimostrare Perroneità delle dottrine pagane, come le opinioni auticristiane di alcani moderni non valgono per dimostrare l'insussistenza delle dottrine cristiane. Ma chi movesse quest'obbiezione non avverti, che le opinioni irreligiose de' Pagani avevano il loro nascimente dalle comunt opinioni del popole: perchè a tutto il popolo erano conte le vergogne mitelogiche de' snei Dei; e a' filosofi che di essi ragionavano quello avveniva che già uvvenne a Simonide, il quale diceva, che quanto più pensava di Dio, meno gli era possiblie di dirne con sicuressa alcun che (2). Onde si può a ragione asserire, che i dubbii e l'incertessa degli amichi derivavano dalla visiosità della religione e della nozione di Dio, dove ne' moderni prevengone dalla peca generosità del cuore, per non contratine alle afferioni del quale non sanno piegatsi a voler conoscere e credere le terità che da Dió stesse s' insegnane.

#### La religione pagana non poteva governare i costumi, non riuscir di conforto agli momini.

Da quest'erroneità, da quest'incertezza delle dottrine pagane derivò una conseguenza per la amana vita perniciosissima; e fa che ponendosi meramente casuale la coesistenza degli Dei e degli nomini e non insegnandosi chiaro, come questi erano stati messi sulla ferra da quelli, la religione che ne risultava non poteva determinare e stabilire i rapporti di dipendenza e subordinuzione che hatmo a passare tra questi due esseri; e che essa perciò riusciva manchevole in quella parte appunto, che forma la base e lo scopo d'ogni culto qualanque. Aggiungasi, che mentre alcune leggi, quali per cagione d'esempio quelle che risguardavane l'ospitalità, mentre l'invenzione d'alcune arti come della medicina, della cultura della vito e del grano, del domare i cavalii ec. ec. ec. si attribaivano presso i Greci e i Romani ad una qualche divinità, non appare vestigio di alcun precetto me rale che fosse stato insegnato da uno di questi Dei, onde Arnebio diceva a' Pagani: « forse che i vestri Dei diedero una volta legge agli momini, e prescrissero loro che cosa avessoro a fare, che cosa a non fare? (3) » e S. Agostino rimprovera loro , che nessuno di questi Iddii diode mai a' suoi cultori il procetto di ossere buoni (4). In ciò il pagamesimo è di molto inferiore alle religioni degli ladi, di Zeroastro, di Confucio e Maometto. Che se anche dire si vuole, che alcuso di questi Dei insegnasse agli nomini qualche principio di dottrina morale, come sareb-

<sup>(2)</sup> De civit. Dei Lib. VII. 17.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Ibid.

<sup>(5)</sup> Lib. I. 22, 23, 42.

<sup>(6)</sup> Metamorphoseon Lib. 1. fab. 1. per tot. ct v. 21.

<sup>(1)</sup> Metamorphosoon fab. II. per tot. et v. 79-

<sup>(2)</sup> Cicero de natura deor. Lib. 1, 22.

<sup>(3)</sup> Advers gentes Lab. VII. 7.

<sup>(4)</sup> Be civil. Dei Lib, II. 4. 5.

De il famuso procetto di consecure se stesso, che da alcune si vacie attribuire ad Apolio, ma che si sa cesere dello spartano Chilone; si vede che un tal precette nem poteva coccre utile all'ignorante popole, e che questi Dei, i quali non erane in grado di governare le umane azioni, meno erano in grado di povernare i pensieri, perohè nessuno era giunto a r conoscere all'uomo, ch'esso spiava e vedeva tutti, anche i più comiti movimenti del cuore, e di tutti avrebbe un di giadicato; il che dagli Dei non facondosi, non s'estirpava dall'nomo quel germe, da eni poteva pullulare ogni iniquità. E se certi mili parlavane d'un giudicio dopo la morte e d'una rimpensa e d'un castigo delle asioni buene e delle ree, e queste dottrine una volta si credevano e perciò riuscian salutari; elle più non si credevano nè anche dal volgo ne' secoli, di cui qui si discorre; e ne sia prova quanto Cicerone molti anni avanti l'era volgare scriveva: « Qual v' ha vecchierella sì sciocca de temere oggi que' mostri de' regni inferni, a cui una volta si prestava credenza? La luughessa del tempo riduce a nulla le fantasie delle epinioni e conferma i giudizii della natura (1). »

Ma questa religione non solo più non serviva a reggere a a migliorare i costumi, che anzi si può dir concorresse direttamente e indirettamente a corremperli, perchè commendava il visio con ergergli altari, e rendea come santo il mal costumo con farle entrare in molte sue selennità e cerimonie. Chiaro queste si vede dalla storia di tutti si può dire gli Dei de' Greci e de' Romani, siccome di Giove, di Venere, di Mercurio, di Marte di Bacco ec. ec.; onde Ovidio diceva, non potersi entrare in un tempio o contemplare il simulacro di un Dio, senza che si desti nell'animo la memoria delle sue sozzure o de' misfatti (2). Questo stesso si scorge ancora più chiaro in quello che si praticava in onor degli Dei in certe feste e in certi Incglei, come nel compianto di Venere e Adone, di Ati e Cibele, ne' misterii della Dea Bona, nelle feste del Padre Libero, nei Baccanali, ne' Lupercali, ne' templi di Venere in Pafo, di Diana in Babaste, nel basco di Dafae in Antiochia ec. ec., dove in certe feste da donne e da nomini si dicevano e ai facevano in pubblico tali cose, che basta dirne, che nessun costumato nome, nessuna denna pudi ca non avrebbe osato farle o dirle iu cospetto di sea femiglia (3).

Il pagamesimo permicioso a' costumi per la natara delle sue dettrino e dello pratiche, pativa isolire difette d'an'istituzione, per cai altre religioni di quella eth potevano in questo proposito infinir beneficamente me' popoli. I suoi sacerdoti, che ne' tempi più antichi avevano cotante contribuito a sherbarire e dirozzare le feroci e selvagge genti greche ed italiche, come le ebbero condette a certo grado di civiltà, più non si diedero o forse più non si poterono dare cura o pessiero di avanzarle in quella e d'avviarle a sempre maggior perfezione morale. Moltiplicatisi e divisi in più ordini e diffusi per egai luogo avrebbero avuto campo di adeperarsi a tale scopo con successo più prospero: ma vonnero infettati dalla corrusione e dall'incredulità, e insieme dalla superstizione, per cui non pochi sordidamente al solo interesse attendevano e on d'akro si occupavano che di cerimonie e di riti, come se l'essensa della religione fosse riposta nella scrupolosa osservanza di quelle pratiche. A condisione migliore delle genti che sedevano interno al mediterranes erano per questo titolo gli Egizif, i oui sacerdoti erano anticamente maestri ed educatori del popelo, come lo erano presso i Persiani, gli Indi, i Chinesi, i Giapponesi, i Tibetani e presso altri popoli dell' Asia che avevano ricevuto la loro religione dall'India, e presso cui i magi, i bramini, i bonsi, i lama, i talapioni ec. ec. non solo ammaestravano il popolo, ma lo confortavano alla santità della vita e alla preghiera, e di tutto questo gli si proponevan modelli.

Due altri intriasechi visii si osservavano in questa religione; perchè lasciando tutto quello, di che per una parte si può dar carico all'avidità de' sacerdoti, i quali dicevano che agli Dei non bisognava accestarsi a mani vuote perchè non davano nulla per nulla (1), si può dire ch'essa fomentava la saperstisione e indurava gli animi.

Incominciò probabilmente il culto degli idoli dall'adorazione degli astri; perchè gli uomini vedendo, quale e quanto manifesta azione il sole e la hana esercitassero sui corpi loro o sull'intiera natura, e come i pianeti sembravano al pari di que' due luminari maggiori, ma egnune con distinto e particolar mevimento, aggirarsi intorno alla terra, non dubitarono punte, ch' essi in modo particolare non influissero nella terra e nelle vicende di chi l'abitava; onde si diedero a osservare e misurare que' movimenti lusingandosi di potere per tale via conoscere e determinare l'influenza di que' loro Dei nelle cose umane. La fallacissima arte di predir le cose future, nata in questa o altra tale maniera, tanto più prese di vega quanto era più oscura o più oscura si faceva l'idea della Divinità, e quanto più i popoli erano incolti e ignari delle forse della uatura. Allorchè poi gli nomini trassero i loro Dei dal ciel sulla terra e li mokiplicarono e presero ad adorarli ne' boschi, ne' fouti, negli antri e nei templi, e li fecero convivere e conversare dimesticamente con sè or sotto questa forma or setto quell' altra: infinite altre foggie di divinazioni s'aggiunsero a quella dedotta della contemplazione di corpi celesti. Sorsero allora l'interrogazione degli oracoli, l'osservazione del volo, del canto e del paecersi degli uocelli, dello sbuffare e del nitrir de' cavalli, l'esame delle viscere ancora fumanti delle vittime sacrificate, e de' vertici e del gorgogliare delle acque, la consultazione delle sorti, l'interpretazione de'sogni e quante altre non meno strane maniere d'investigare il future i creduli ed ingannati, o maliziosi e ingannatori nemini seppe.

<sup>(1)</sup> De nat. Deor. Lib. II. c. 2.

<sup>(2)</sup> Tristium Lib. 11. v. 287 seq.

<sup>(3)</sup> August, de civit. Dei Lib. 11. 4.

<sup>(1)</sup> Arnob, advers. gent. Lib. Ill. 24 et Lib. VII. 12.

ro meltre in opera presso levarie sasioni. Come pel la superstizione di capiorar l'avvenire per mezzo di ratiche religiose incrisse essenzialmente nei paganesimo e fosse con caso lui poco meno che immedesimata, si conocce da questo, che più d'una maniera di divinasione si vede in voga presso egni papolo, che tutti se ne occupavano i suoi sacerdoli dai più venerabili a' più vili, e che ne usavano gli stati al pari de' privati cittadini.

Si diceva di poi che 'l paganesimo indurava gli animi. E in vero dove si trova obe quella religione somandasse o almeno consigliasse, o potesse comandare e consigliare, che si amasser gli Dei ed il pressimo e si soccorresse alla povertà; dove v'ha a' tempi del suo regnare vestigio di ospizii, di spedali, di orfanotrofii? I poveri, i vecchi, gli infermi, gli orfani erano abbandonati alla privata misericordia, di cui non altri può conoscere appieno l'insufficienza se non chi n'ebbe a far dura prova, e di cui tanto sogliono essere meno larghi gli effetti, quanto più sono intercesanti e terreni gli stimoli che ad operare la muovono. Amore verse gli Dei ed il prossimo non poteva comandare il paganesimo, perchè non insegnava che cosa agli Dei dovesser gli nomini, nè come tatti questi eran fratelli, perchè intti figliuoli e creature del medesimo Iddio. Oltre ciò non v'ha nasione idolatra, sia barbara o colta, presso cui non si trovi memoria di sacrifizii di vittime umane. Ne immolarono i due popoli più civili, i Greci e i Romani, e malgrado l'incivilimento sommo di questi si può dire, che continuasse presso di loro quel barbarico uso nello spettacolo de' gladiatori, che aveva avuto l'origine dalla pratica di sacrificare i prigionieri salla tomba di chi era morto in battaglia.

Peggio poi era finalmente che questa religione son suggeriva alcun modo, per cui rendere a' miseri domini più tollerabili i tanti mali a' quali è su questa terra esposta la travagliata lor vita, per cui tegliere loro o almeno scemare il timor della morte. Bene insegnavano i suoi sacerdoti come nelle più dure circostanze bisognava stancare gli Dei con preghiere, propisiarli e placarne lo sdegno con voti, con sacrificii e con vittime; ma non sapevan più in là. Non sapevano far comprendere e credere, e credere fermissimamente, che iddio negando gli implorati favori meglio a noi provede che concedendoli, che i mali sopportati con pasicusa e per amor suo mutano come natura e divengono beni, che si pub trar vantaggio e piacere dalle stesse calamità e dal dolore; non sapevano ispirar confidensa e speransa contro disgrazie prevedute e immimenti, non tornare la pace in un animo angustiato dalla coscienza dei proprii misfatti, non volgere a sno conforto i disastri. Come non avevano rimedio valevole contro i mali passati, i presenti e i futuri, non ne avevano contre il timor della morte. E non dicano certi filosofanti, che i Pagani si alleggerivano i mali colla filosofia e colla ragione, e ch'essi non temevan la morte, perchè dopo la morte non temevano come i Cristiani un severo giudizio della passata vita e un immancabil castigo delle colpe commesse, imperciocchè con tale discorso

troppo mostrerobbaro di non conssere l'a suo cuore, di non conescere la filosofia, di sea enoscere la storia. L'uome, che si trova in gracaffanno o in violento trasporte, non ascelta gli argementi del giudicante intelietto, ma gli impelsi el commesso cuore; e chi asseriare il contrario o mete, o non ha cuore, o mai non attese a quello de vi si passa allorchè vi si scatena una fariosa pricella. Che cosa poi valga nell'uomo la vantata flosofia, quando l'infermo e delirante cuore sorsifa la ragione e imperioso la riduce a tacere, quedo esso non è sostenuto da un sentimento che per langa e sedula cultura mon gli sia divenute abimla, a per intima persuasione più forte e pit rin di qualunque lo possa per accidente agitare si pi veder tutto giorno in certi fastosi saputi i quali alla prova delle passioni si dimestrano sfressie il lissimi. Ma diasi che questa filosofia giori a mi, che avete tanto d'osio per caltivaria; come parà alla giovare al povero popelo che nen la sgis d'altendervi? E notate, signori, che 'i genere unassi compone di popolo, che ha a sudarsi le scare sstentamento, e non di filosofi, che vivone de mi sudori e sonza conoscer fatica. Resta ancera de i Pagani non temeran la morte. Qui leseiande de i Pagani stessi confessano e prevane che l'asse n'ha ribresso per sua propria natura (1), e che fatti innumerabili della loro storia dimestrano de non la temevano men de' Cristiani, si asserva ssicamente che Cicerono scrisse l'intiero prime libre delle sue Questioni Tusculane per insegnare cont giognere a non temerla e spressarla.

 5. Il paganesimo di nessun giovamento alle feto presso i Greci e alla fine anche presso i femani.

Questa religione, la quale, come or si mostrati. non poteva reggere e migliorare i costani, e isclinava gli animi alla superstizione e alla ferili non offeriva nessuna speranza, non un confette 12levole nelle tante inevitabili afflizioni onde si imbreggia la vita e non riusciva per questi difetti d alcun giovamento a chi la professava, non lo pile va per altri rioscire in anodo nessano agli stati, is cai venia professata. Imperciocoliò quantanque s possa supporre, avere i Gentili in tempi sui simi riconosciulo che i Re erano stati costituit \* pra gli nomini dagli Dei, siccome dicese (met ed altri poeti: non appure che questo s'insegna siccome massime universale e riferibile all'asi tà d'ogni aktro magistrate supremo; della quiè circostanza sembra potersi dedurre che quella del trina non derivava da alcan principio fendamento le di lor religione, ma che vi era stata inscrita di alcun regnante per sua sicuressa e interesse, ladi si fu, che siccome la suprema podestà, da cui egui civil società si regge e si anima, non aveva press i Pagani altre sostegne che il dirkte di satura ch forsa fisica, e quella forsa morale, che , ingenera per via delle amane leggi, dell'autorità personit

(1) Cicero de Finib, bon, et mal. Lib. F. 11.

del Principe; dell'abitadise e della conseguente affesione de' popoli; cost i popoli non avevano contre l'abuse, che dell'autorità potessore fore i lere Principi e i magistrati, altra garancia e altro scherme the il toro amore e 'l timore. Pur sebbene la suprema pedestà non poggiasse sopra alcun maifesto principio religiose dei gentilesimo, è fuor d'agni dubbie, che quella religione presso tatte le genti faffut per lunghissime tempe nel governo delle cose delle stato, attesa la barbarie e la saparatizione dei popoli a 4 toro desiderio di conoscere Pavrenire. Pu qui sopra mostrato quanti varii medi di divinazione sorgessero presso le genti idolatre; e dall'esempie di quello che avvenne per mti secoli presso i Greci e i Romani si pub agevolumente inferire quello che avvenir dovesse presso altre nazioni di quelle men colte, e percfo più credule e più curlese delle cose fatare. Sa ognano me l'oracolo di Giovo in Dodona, e poi quello d'Apolline in Delfo , il quale in breve tutti gli altri securb, governavano i somani interessi di tutta la Grecia e così i privati d'agai sue papelo e d'egni città; e sa eguano some quest' autorità, questo poter degli eracoli contient infinatanto che la Grecia fa libera da dominazione interna o straniera. Noi troviam che que' popoli nella mai intraprendevano di qualche rilievo senza prima consultare la Pisis; e quindi per dir breve, veggiamo quella profotessa era destinar capitani come agli Eraclidi, era sanzienar leggi como fa quelle di Sparta, ora comandare un rivolgimente delle state come in Atene al ritorno degli Alomesnidi; qui ordinare elleause, qui guerre, qui paci, qui dedusioni di colonie, qui fondazioni, qui abbandonamenti di città ec. ec. Ma allorchè un qualche popolo incomincib ad occupare il principato e a prevalere nella Grecia e nel collegio degli Antizioni, e quindi a governare a suo mode l'oracolo; quando la Pisia gli divenue ligia, e comincia, come diceva Demostone, a filippissare ; quando la Grecia fu da' Ro. mani ridotta in previncias quest'oracele perdette ogni credito e più non ebbe ingerenza nel maneggio delle pubbliche cose, sebbene aucora passasse gran tempo prima che per le morte del gran Pane insieme cogli altri tutti caninamente ammuticee (‡).

L'influenza della religione nelle cose delle state fu presso i Romani più evidente assai e più estesa che non presso i Greci. Quella nazione, nell'ordinare e tenere uno stato più oculata e più savia di quante mai altre ve n'ebbe, seppe congiungere la religione alle sue principali istiluzioni politiche con vinculi così stretti ed acconci, che 'i popule credeva spertissimamente vodere, come gli Dei governavano la sua repubblica. Egli sembra in queste proposito faer d'ogni dubbio, che la ferecia della ribaldaglia concorsa a popolare Roma suggerà a primi suoi Re il pensier di frenaria e conteneria mediante la religione; perciò essi presero dalle vicine genti le pratiche che dore parena più opportune, a le introdussoro nella novella città. E quande cella cacciata dei Re la repubblica venne in

nshao zi patricif, cost conchlere aucora pik manifesta l'atilità di quel frono, sude mantonore lo stato contro la plebe che atomia parte vi pretendeva; e gli nomini di tatti gli ordini ne sentirono più vivo che mai il bisog**as, allorquande per gli estinati** sferzi della plebe e de' suoi tribuni il governo si fe' popolare. A tal fine vaggiorno introdolte due mirabili istitusioni; l'una che at magistrato alcuno, nè 'l senato, nè il popolo stesso non potevano intraprendere nessuna cosa relativa allo stato se prima per via degli anspiali non era stata esplorata la volontà degli Dei; e l'altra che quest'esplorasione s'aveya a fere da' magistrati, da' sacerdoti e dagli auguri, vale a dire, dagli uomini pik assennati e più pratichi delle cose di Roma e del mondo. Quindi nà si creava magistrato, nà si facera legge o si discuteva, nè s' adenava la plobe, il sento od il popolo per tratter de' pubblici afferi, nè si deliberava guorra, nò s'accordava pace, nò si levara esercite ec. ec., ec non dopo che gli auguri, sempre scelli fra' sittadini pik autorevoli, o i magistrati avenu dichiarato, che gli Dei acconsentivano alla meditata impresa con favorevoli ampleli. Quindi veggiamo gli auguri impediro e aucho sciogliere coll'autorità del ciclo perisclesi aduna. senti di plobe, e costringere consoli e dittatori n deperre la carles, perebè distre le disciplino augarali parovane visiosamente creati. Quindi vegauno espitani attutire coi solo exceso degli ampicii uu esercite che tumpituando chiedea di combet. tere e rinfrancarne un altro che per qualche sinistre fesse abbattute, Tutta questa ingerenza degli enspicii nel geverne de' pubblici affari di Roma el potrebbe fatto per fatte mostrare colle opportune autorità, se'i moltiplicare instilmente le citasioni in un'opera che di necessità ne conticne moltissime non fosse un crescure tedje a' lettori e un estentare un'erudicione ovvia a chiunque ha la più picesia notisia delle cose romane,

Ma schbone, massimamente per le evidente abuso che se ne fece, tutti potessero di leggiori conoscere, che la religione non era da queste canto altra che un potentissimo stromento per tenere e reggere lo state: pure tanto era il rispetto de' Romani per gli antichi loro istituti, tauta la solenne pompa e la dignità che accompagnava tutte le lora tuioni religiose, tanta la forza dell'esempio che ne davano i principali cittadini, che il popolo per longhissimo tempo il freno che gli era stato posto soffr). Ma avvonne di queste mirabili istituzioni quelle che di tatte le cose umane, perchè come nelle discordie civili le cerimonie più sacre furoso improcesse o violate o intermesse o rivolte a sun sionare violente nanrpasioni; come il prender gli angurii rignardessi per cosa di semplice formalità, e hastb che gli auguri, sens' anche prenderli, di. cessero che crano fausti (11; poichè gli anguri steasi la toro disciplina schernirono, siccome per esempio fa Cicerone ne' due libri della Divinazione; poichè si seppe che gli aruspici incontraudosi

<sup>(1)</sup> Plutarch, de defecta oraculor.

<sup>(</sup>t) Dionys. Halicar. Antiq. rom. L. 11. 6.

uan doverano patere a mane di ridrre (z): fu telte a chi tonova le state qual validissime appaggio che fino allera gli avera in queste popolo efferte la religione; e poichè i cittadini più mon ebbare religione, più non ne abbe le state.

#### 6. 6. Come i Greoi si studiassero di supplire all'invufficienza di lor religione.

A tale essendo presso i Greci e i Romani la religione da neu potere omai risseire d'alcun gisvemento nè a' cittadini, nè allo stato, nè al principe, si può dire che que popeli fussora in certe meda senza religione nessana; e siccome si diceva, she ne principi, ne stati, ne nomini non ne possono far sensa, sombra doversi vedere, ia quale maniera s' ingagnamero di provvedero a questa mancansa. Qui però nen si discorrerà se non solo de' Romani e de' Greci ; perchè delle peche genti suddite di Roma, che non averano cultura greca o romana, o mon si può fare parola, o in questo libro non è necessarie di farne. Si dirà invece de' Greci, perchè avevano diffuse la loro enitara, la religione, la lingua, gli usi e i castami per l'Egitto e altre contrade dell'Africa, per mua l'Asia che poi divenne romana, e per così gran parte d'Europa, ma se ne dich brevemente, perchè i popoli di quella lingua più sen avevane nè religione, sè state. De' Remani poi, quantusque omai nulla più religiosi de' Greci, si parlesa, perchè tracvano tuttavia la religione agli usi delle stato, e perchè colla lunga e forte dominazione avevane zidotto romani tutti i papeli che non enano di green tingue, studiandosi d'allentemerli, co. me degli altri antichi costumi, anche delle pratiche seligiose per far lere adottare le proprie, siccome attesta chiaso Strabone; il quale dopo avere accennato certi barbarici riti del Galli e de' Germani soggiugne: " i Bomani li distolser del tutto da queste escenità e da quelle brutte cesimonio, che centre l'eso nostro solevano preticaes ne' loro sacrificii e nelle divinazioni (2).

I Greci dopo aver percorsa una luminosa cartiera, erano sul principio dell'era volgare cadati omai da gran tempe in un'estrema corrusiene morale o religiosa e in un'assoluta politica nullith; di che fa senza dubbio principale cagione il earattere e'l temperamento di loro nazione e quel degli nomini che stavano alla testa di que loco piccoli stati popolari; per cui vivissimamente celpiti dalle cose che avevano sott' occhio e molto vicine, non altro cercavano che l'utilità e la soddisfesione presente, e adducevana sconsigliatamente a ruvina sè stessi e la patria. Fattisi di buon'era a coltivare felicemente ogni maniera di arti e di scienze e divenutine maestri a' popoli tutti, si erano posti con molto fervere a volerie volgere come a' piaceri anche agli usi più nobili della vita; e avendo per la più sollecita e maggiore cultura fonoscinte prime d'ogni- altre mesione, come la religione che prefessavame non bastava a' bisogni dell'uomo, si adoparazono dopo i tompi di Socrate, sudo travare acila filosofia una sicara e aniversale nerma del vivero. Ma mon fa lero dato di giugnere al mobile scope; perte perchè la filosofia parla al selo intelletto, il qu come si diceva qui dietro, non se ne più fecti momenti frontre e reggere il cuere, e parte perchè essendo Greci, più attendevano a disputar sottilmente della virtà che a metteria in pratica: onde appena può dirsi quanto svaciatamente ne discorressero, e quante innumerabili smore dottrine venissero pullulando dalla confintazione delle più antiche e dal discredito e della dimenticames in cui queste cadevane. Poca utilità poteva per queste ragioni il popolo ritrarre dalla filesofa, onde, mentre i saci filosofi la virtà analizzavano e ne estollevano la divina bellessa, lo veggiamo io preda alla massima depravacione o in del suo mule i Romani. Okrecchè tale a chi he la guarda apparirà la natura di quallo dettrine che la maggior parte degli nomini, amaichè invogliereene, le doven rifuggire per la pardita di tempo, per la spesa e la fatica che si richiedea per apprenderie; e l'insegnamente n'era regulate in maniera ebe il volgo, le denne, i fancialii, gli schiavi, quello classi che più delle altre abb pavano d'ammacetramento, non vi petevano perlecipare. Per la qual cosa quella scienza, che in difetto d'altra guida si valeva rendere massica del vivere, era pascele di pothi dotti o passatompo di seisperati cariosi. Intanto il povere pepele regletto da' filosofi o da' suoi sacerdoti a dagli Dei, abbandonato a sà stesso sentiva appunto per l'eccesso della sua depravazione la nocusellà di rivere in qualche prossima relazione col ciolo, e continuando nella religione degli avi, perchè sea ne conosceva una migliore, o sostituendo delle paove superstisioni alla antiche si ajutava , ecce dochè in simili cirosstante si mestrerà avore fatte i Remeni.

#### 7. Come si studiassero di supplire alla insufficianza di loro roligione i Romani.

l Romani meno sciensiati dei Greci, me pik ricchi di quella che si vaole chiamare vera file Sa della vita, avevano discoperto le basi fundamentali del diritto civile e d'ogni genere di solide civili intituzioni, ed crano morcè gli interni rivol. gimenti e le fatte conquiste perveneti a enctierle al cimento di lunga e replicata esperienza. Contonti di vivere inticramente alla patria e di seguitare gli egrogi domestici escuspi, contenuti della patria podestà, dall'autorità consoria e dal rispetto per la pubblica opinione viscore lungo tempo Virtuosi sonza sapero, e almono sensa co care che cosa presso le scuole fesse virtis. E in sesta felice ignoransa durareno finchè ebbero a difendersi contro emoli vicini; ma peichè le aquile coronate d'italici allori spiegarono più ardite volo, e le invitte legioni superarono i finmi, i men

<sup>(1)</sup> Cicero de Nat. Deor. Lib. 1. 26. de divinat. Lib. 11. 24.

<sup>(2)</sup> Geograph. Lib. IV.

ti, i mari, amile la natura avera fatto scherona alle altre nazioni; poichè i teseri dell'intiere mende e con coti i visii dell' intiere mondo afficireno a Roma: i Romani si diedere alla mollessa ed all'osio. Allora più nen s'econparono ne' loro poderi, nel campo, nel senato o nal fore, ma vissero solo al piacere, agli spottaneli, agli oziosi studii e alle dientili speculazioni de' Greci (1), allora misero indiscretamente in disamina la religione de' loro padri, che tanto aveva contribuito n portar la repubblica a sì gran fiore e la trovarono in molte parti ridicola, in molte inconcludente ed assurda, e nel suo complesso non rispondente all'idea d'un Essere supremo, nè atta a soddisfare a' bisegni dell'nomo; allora seppero disputare della vittà e diffinirla. Ma allora cessò egni virià, ogni amore di patria, ogni rispetto, ogni timore de' Numi; allora e popolo e padri si immersero in tanto leszo, in tanto abbominio, che on è lieve cosa immaginarlo, quasi impossibile descriverio.

Ma perebb gli nomini male possono a sè nei tanti bisogni della vita bastare, e segnatamente perchè nell'avversa fortuna vanno ansiosi cercando quel conforto che in sè o negli altri non trovano; perchè giunti al colmo della depravazione rientrano non di rado in sè stessi, e atterriti dall'orribile vista delle commesse colpe si ricordano di Dio di cui paventano la vendetta, e bramosi di pace s'ingegnano di riconciliarsi con lui e con sè: avvenne, che in questa riconosciuta insufficienza, in questo universale dispreszo della religione dominante, il volgo andò perdutamente seguendo culti o superstizioni straniere, sebbene fossero dalle leggi vietate. Molte sono le prove di questa tendensa del popolo romano e della sollecitudine de' suoi magistrati per raffrenarla, siccome il senatusconsulto fatto del 189 contro le oscenità e le scelerategse de' Baccanali, a cui presero parte tante migliaja di persone in Roma e in Italia (2), la legge con cui Cicerone, inerendo alle antiche massime, divieta di rendere culto a Divinità straniere o private e particolari (3), il consiglio dato da Mecenate ad Augusto di non tollerare innevazioni nelle antiche cerimonie (4), le replicate cacciate de sacerdoti d'Iside e la distrusione dei templi di quella Dea (6). Ma il popolo, non pago della sua religione e bisognoso d'averne, non si lasciò da queste proibisioni tenere; ed essendo concesso agli stranieri abitanti in Roma d'adorare i loro Iddii, secondo i proprii e consueti riti (6), si diede a seguitarne parecchi.

(1) Vedi Part. II. Lib. I. cap. IV. . V., e Lib. IV. Periodo IV. Ses. I.

- (2) Livius Epit. Lib. XXXIX. a 19 ad 60.
- (3) De Legibus Lib, II. 10.
- (4) Dio, Cassius Lib. Lll. sub. fin.
- (5) Joseph. Flavius Antiq. Judaic. Lib. XVIII. Sustonius Tiberio e. 36. Tacitus Annal, Lib. II. 85. Dio. Cass. Lib. XL. XLII. XLVIII. ec. ec.
  - (6) Philo de legat. ad Cajum. Tertull. Apolog. 24.

A questa supersticioni-straniere si possego in particolare riferire i misterii, che erano in tanta vega presse i Greci e gli Egisii. Di quattro specie ne avevape i Greci fin da' tempi più antichi; di Cerere, di Giove, di Bacco e di Orfeo, e i grandi e il popolo di Roma presero a farvisi iniciare in gran numero, come fu doma e conosciuta la Grecia e le sue cose. Gran credito godevano particolarmente quelli di Cerere in Eleusi a' quali " accorrevano gli nomini delle ultime parti del mondo (1)5 ,, ma questa istituzione in origine santa e utile molto, perchè " mitigò e condusse a umanità la feroce e agreste vita degli nomini (2), ,, col progredire degenero; imperciocche lasciando quello che intorno a' misterii si potrebbe con poca fatica trar dal Meursio, e quello che delle loro superstizioni e delle nefandità d'alcuni, serissero er cagione d'esempio S. Agostino (3) ed Arnobio (4) e altri Padri, basta osservare che Cicerone, il quale, nel luogo or riferito, cotanto li loda, confessa, ch'essi in luogo di stabilire la religione e'l culto degli Dei più tendevano a sovvertirlo insegnando, come quegli esseri che dal popolo si veneravano quali Iddii non erano poi altro che nomini (5), e come tutto quello che dal volgo si riferiva agli Dei dipendeva da cause naturali (6). Il favore di cui godettero a lungo i misterii dei Greci, si volse dopo il principio dell'era volgare e la conquista dell' Egitto a quelli di Iside. Conoscevasi in Roma il culto di quella Dea almeno già dei tempi di Ennio, il quale ne ricorda i sacerdoti siccome interpretatori di sogni (7), e sebbene replicate volte proibito vi si introdusse e stabilì (8) e venue praticato dagli Imperatori medesimi, siccome si legge di Domiziano (9), di Commodo (10), di Caracalla (11) ec. ec. E la ragione principale, per cui questi misterii vennero ne' due tre primi secoli in maggior voga che non in addietro quelli de' Greci, su per avventura la corruzione universale; perchè molti nomini angustiati dalla rimproverante coscienza, non trovando nella patria religione alcun modo d'acquetarne i rimorsi, avevano ricorso a questi misterii, di cui si vantava la mirabile efficacia in ridonare all'anima la perdata puressa; sicchè gli uomini, i quali per eeguire gli appetiti e le passioni erano divenuti come sozzi animali, per essi tornavano nomini; siccome il Lucio di Apulejo ebbe appunto per la virtù di questi misterii a ricuperare l'umana forma (12)

<sup>(1)</sup> Cicer. de Nata Deorum Lib. I. 42.

<sup>(2)</sup> Idem de Legib. Lib. II, 14.

<sup>(3)</sup> De civit, Dei. Lib. VII. c. 81.

<sup>(4)</sup> Advers. Gentes, L. VI. a f. 16, ad 30.

<sup>(5)</sup> Tuscul. Disput. Lib. I. 13.

<sup>(6)</sup> Idem de Natura Deorum. Lib. I. 42.

<sup>(7)</sup> Apud. Cicer. de divin. L. I. sub fin.

<sup>(8)</sup> Lucanus Pharsal. L. VIII. v. 833.

<sup>(9)</sup> Sueton. codem c. 12.

<sup>(10)</sup> Lampridius codem, 9.

<sup>(11)</sup> Spartianus codem 9.

<sup>(13)</sup> De Asino aureo Lib. XI.

che aveva perdato per la sua curiosità e la libidine (1).

Cos) s'usava dai volgo e da que grandi che per buone ragioni si possono annoverare tra 'i volgo. Quelli che da esso si distinguevano o si volevan distinguere si diedero, come fa veduto de' Greci, a coltivare la filosofia e sopra le attre quella di Epicuro e Zenone. Dallo studio che si disse averne fatto i Romani dopo il principio dell'era vol. gare (2) si scorge, quanto ne potessero ritrarre di pratico giovamento; e sebbene in questo libro si dimostro, che quella loro filosofia non poteva guidare o migliorare il povero popolo: pur sembra doversi dire alcun che degli insegnamenti che in quelle due famose scuole si riferivano alla religione e a'costumi; il che perh si farà al solo fine di rendere sempre più manifesto, che gli nomini erano condotti a tale da non trovare nella religione o pella filosofia que' sussidii di cui avevan bisogno. Non si parla qui d'altre sette, perchè le più antiche erano spente, e le dottrine di Platone e Aristotele di questi tempi più si studiavano per amore della teoria e delle speculazioni, che non per metterle in pratica: e nulla si dice della filosofia neoplatonica, sebbene inclinasse a religiosità e misticismo, perchè ella non venne in voga se non quando il Cristianesimo già era diffuso per tutto l'impero.

Insegnava dunque Epicuro che gli Dei, P universo e gli esseri che lo compongono erano risultati dalla furtulta aggregazione di certi atomi eterni, vaganti senza legge nel voto, e che i semi erano l'unica fonte di ogni umano sapere. Da questi principii, per cui non si poteva assegnare all'esistenza dell'uomo alcun fine, egli dedusse che ogni sapienza consisteva nel conoscer le vie di rintracciare il piacere, e che la somma della felicità era riposta nel saperne fruire. Benchè la sua cosmogonia non includesse la necessità degli Dei, pur ve gli introdusse; ma prefisse loro quel medesimo scopo che agli nomini e ne fece degli esseri che in deliziosa negghienza si stavano beatamente assaporando il piacere.

Diversa per ogni titolo, e in quanto alla morale anche opposta, era la filosofia degli stoici. Zenone suppose due principii o elementi di tatte le cose, uno altivo, l'altro passivo. Il primo, cui appellò Anima dell'Universo e Divinità, era dotato di ragione e di senso, e formava, ordinava, reggeva e conservava l'universe; il secondo, che era la materia, gli facea resistenza, ed era con quest' opposizione cagione di male e di sconci. Questa divinità era del pari che tutto il restante subordinato a queil'eterno immutabile principio, cui gli antichi senza ben conoscerlo dissero Fato. Da questa Divinità emanava l'anima umana e rientrava in lei al suo sprigionarsi dal corpo ec. ec. Benchè Zenone non travedesse alcun aperto nesso tra l'uomo e questo suo Dio, dicevan gli stoici, che esso e'l savio a vicenda ammirayansi. Il fonda-

mento della loro morale era questo. Ogni tua ani ne siu conforme alla natura, e non è conforme alla natura se non la virtà. Quindi ded seguenti precetti. Solo è savio chi tion questa via, e perchè ella è unica e sola, solo ed uno è "i vizio, e une e sola è la virth; chi segue questa è fetice ne' termenti e pello squallor della ci chi se ne scosta misero tra le ricchesso e i contenti; il savio basta a sè solo ec. ec. ec. Que fiera dottrina, che più delle altre, e si pas dise quasi sola, parleva alla ragione per sottometteric la volontà, e che come u' proprii mali indurava il cuore agli altrai, trovè facile adite ne gagtiardi animi de' Romani ; e l'Imperator M. Aurelio ca tante la favori, che e colle parele e cell'est la volle dare al popole per guida delle sue asie Ma oltrecchè questo non era per le ragioni addotte possibile, tale era la natura di questa filosofia, che esigendo dall'nomo, ch'egli colle sole sue forze si elevasse a virth e impassibilità più che umi lungi da invogliare il volge di sè scoraggiavale e gli tuglicra il desiderio di tratare un'altezza, cui peritandosi creder doven inarrivabile (1).

## 6. 8. Il Paganesimo viene malgrado ogni amano sforzo a decader sempre più.

Gli nomini che per esser più agiati eran più culti e menavano vita alquanto considerata, s' ingrgnavano di supplire alla conosciata insuffici--za di lor religione nel modo che or si mestrava; ma essi formavano nel loro ordine la parte mis re. Imperviocchè i pih, sonza dersi di Dei, di religione, di filosofia pensiero nessuno, passavano i giorni solo intendendo a goder della vita; e i sacerdoti, i quali presso i Romani a quest' ordine più nobile appartenevano, curavano unicamente il ci to e le sue cerimonie, e presso agli altri popoli, e in particolare fra' Greci , servivano bruttau guadagno, e, o fomentavano la superstizione del popolo, o ne crescevano l'indifferensa religiosa. E se dopo quanto della pagana teologia e de moi Dei si mostro aver sentito Varrone e l'augure Cicerone sentito della disciplina angurale, si vusie da un piccolo saggio conoscere, che cosa im quella età sentissero de' loro Dei i pontefici, cioè il primo e più autorevole collegio de' sacerdoti di Roma, si attenda, che Cicerono ne' suoi libri della Matara degli iddii dà le parti di filosofo acnademico al pontefice Cotta, e che questi secondo i principii del'a sua scuola combatte gli argomenti con cui le altre dimostravano l'esistenza degli Dei, e altri ne adduce per provare che Dei non esistene (2); onde Balho, il quale siccome stoico ne prova a lungo l'esistenza e la providenza, sulla fine del suo discorso gli ricorda, che permettendogli ia sua setta di dir d'ani cosa pro e contra, egli dovea

<sup>(1)</sup> De Asino aureo Lib. 111.

<sup>(2)</sup> Vedi Lib. IV. J. 109 e 131.

<sup>(1)</sup> Vide Brucker hist, philos, Lib. II. c. c. XIII. et IX et Tennemann Grundriss der Geschichte der Philosophie a §. 157 ad §. 176. Buonafede della storia ec. ec. ec.

<sup>(2)</sup> Lib. 1. 23.

siceome pontefice e uno de principali cittadini piuttosto farsi a provare che non a negare gli Iddii (1); il quale amico consiglio non fu dal poco religioso pontefice punto seguito, come s' intende dal tenore del terso libro. In tale guisa il paganesimo veniva parte pe' suoi intrinseci difetti, parte per la depravazione e l'incredulità, che si facea sempre maggiore tra'l volgo, tra' filosofi e tre' sacerdoti in discredito sempre maggiore tra quelli stessi che lo professavano, e'l suo decadimento favoriva gli eterni disegni della providenza, che preparava e disponeva la rigenerazione religiosa del mondo. Questa si può dire, non si sarchbe in modo così sorpreadente operata, se'l paganesimo avesse poluto bastare agli stati e agli uomini; imperciocchè radicato da molti secoli nei popoli, immedesimeto nelle loro istituzioni e in modo particolare in quelle de' dominanti Romani, coll' appoggio di principi impegnati a sostenerio con tutti i messi che possono dare la forsa e'l favore, esso non avrebbe in caso diverso nè così presto nè così generalmente dovuto dar luogo al Cristianesimo.

Come per queste varie cagioni si erano dalla patria religione alienati gli ordini migliori del popolo, se n'era alienata anche la plebe; ma passava tra essa e i grandi la differenza, che essendo di quelli meno incredula e meno irreligiosa e non avendo cosa che potesse supplire alle mancanze della patria religione, ella quanto più da questa si discostava, più inclinava ad abbracciare nuove superstizioni e nuove dottrine. La rapida diffusione del Cristianesimo e l'osservazione, che esso pe' primi secoli contava tra 'l basso popolo più seguaci che negli ordini superiori, dimostrano ad evidensa quanto qui si asserisce del discredito della religione. pagana e della disposizione degli animi favorevole al ricevimento della cristiana; e sebbene questi due fatti parlano chiaro da sè perchè se ne sono indicate le cause, se ne vogliono addarre due testimonianse; le quali quantunque d'autori cristiani, non si possono dopo le cose premesse rigettar da nessuno. Si conosce dalla prima che 'l Dio de' Cristiani non solo si conosceva da' Pagani, ma da essi sul principio del secolo quarto si venerava e si riputava da più degli antichi lor Dei; che se poi si vuol dire, che nella seguente preghiera non s' indica manifestamente il Dio de' Cristiani, sarà sempre vero, che questi avevano contribuito a diffendere un concetto più sano della Divinità. Era all' Imperator Galerio nel governo dell' Illirico succedeto Licinio; contro di lui armò del 313 Massimiano, che reggeva l'Oriente ed invase la Tracia (2). Licinio accingendosi a rispingere l'ingiusto aggressore fece il dì, in cui voleva venire a battaglia, girar per l'esercito alcune sue scritte con ordine, che i soldati e i loro tribuni e i capitani scoprendo il capo e alzando le braccia al cielo dovessero recitare questa preghiera. " Sommo Iddio, noi ti preghiamo; santo Iddio, noi ti preghiamo; noi ti raccomandiamo la giustisia, noi ti raccomandiamo la salute
nostra e l'impero. Per te viviamo, per te siam
vincitori e felici. Sommo, santo Iddio esaadisci le
nostre preghiere, a te stendiamo le braccia; sommo santo Iddio, ci esaudisci (r.). ", Vede ognuno
che queste parole non s' indirizzavano nè a Giove,
nè a Bellona, nè a Marte Padre, nè a Quirino Padre; e si noti che l'esercito che porgea queste
preci era tulto pagano, ed era quello che già aveva ubbidito a Galerio, a quell' Imperatore che
avea mosso l'ultima persecusione, la quale non
era cessata se non da due anni.

Con quanta indifferenza poi i Pagani, mirassero la distrusione e l'abbandonamento de loro idoli e de' templi, e come di molti ne abbandonassero il culto perchè li dispressavano, s'intende da Eusebio, il quale al pari di Lattanzio attesta cose avvenute a' suoi d' e in faccia a chi le aveva vedute. " Coloro che in addietro erano avvolti nella superstizione, vedendo come i loro errori erano manifesti e confutati a evidenza, e come per ogni dove andavano in rovina i simulacri ed i templi, o si diedero ad abbracciare volonterosi la salutare par ola di Dio, o se non facevan lo stesso, a riprovare l'ignoranza de' Padri loro e degli avi e a deridere e schernire quegli esseri che già tenevano in luogo di Dei. Come non dovevano essi indursi a fare cos), quando apparì l'immensa malizia, che nascosta dall' esterna apparensa delle statue in quelle si trova? Imperciocchè o vi si vedevano ossa di cadaveri o orridi teschi coperti dagli scaltri inganni de' prestigiatori, o sordide e logore vesti ripiene di orrida e immonda sossura, o una massa di fieno e di paglia. Vedendo queste cose stipate in que' morti simulacri compiangevano grandemente la propria stoltessa e quella de' padri; massimemente poiché ebbero conosciuto che in que' nascondigli e nelle statue men teneva sua stansa, siccome avevano vanamente creduto, nè un genio, nè un indovino, nè un Dio, nè un profeta, ma che non ne restava nè anche na lieve spettro ed un' embra. Per la qual cosa colore a oni dall' imperatore era stato dato tal carico, avevano facile accesso ad ogni oscuro antro, ad ogni ridotto conosciuto o anche seculto; anzi i laoghi, a eni era victato d'accostarsi, e i recessi più intimi e più sacri venivano calcati da' soldati; ende scopertasi per loro opera e diligenza la cecità di mente, in cui per lungo tempo si erano trovati i gentili, ella venne appalesata agli ecchi di tutti (3). "

Il paganesimo venuto in tale discredito omai sul cominciare del secolo quarte continuò in languida vita encor per un secolo sostenendosi più a lange in qualche rimoto angolo o nelle grandi clttà e spesialmente in quella di Roma; finchè e in questa e per tutto altrove non molto dopo affatto si spense.

<sup>(1)</sup> Balbo Lib. II. 67.

<sup>(2)</sup> Vedi T. I. capit. IV.

<sup>(</sup>t) Lactant. de mortib. persecutor. 46.

<sup>(2)</sup> Enseblus vien Constant, Lib, 111, c. 55.

#### 6. 9. Ricapitolazione.

A trarre da questo discorso la conseguenza, che se ne deve inferire, pare necessario di brevemente riassamerio. I Giudei avevano conservato inalterata una rivelazione da cui risultavano importantissime verità; di nobilissimi pregi erano pervenuti ad ornarsi e Greci e Romani, e Greci e Romani avevano fatto de' ritrovamenti atilissimi tendeuti a consolidare la civil società, e a tender l'uomo meno infelice e a perfezionarlo ognor pib. Ma quella rivelazione de' Giudei era per le genti tra cui vivevano dispersi poco men che perduta: quel ritrovamenti non bastavano in tutti i tempi, in tutte le emergense, in tutt' i bisogni, e non erano tali da potersene giovare tutti gli nomini, nè erano stati accomunati colle nazioni non ammaestrate dalle arti greche, non dome dall' armi romane; Pedifisio della civil società poggiava sopra fondamenta variabili come le vicende de' tempi, instabili come la condisione degli nomini; la stessa natura della religione regnante nel mondo aveva condotto gli nomini ad abbandoner quegli Dei che loro non potevano essere di soccorso e conforto. A volere, che gli nomini caduti in così misero state divenissere quanto è possibile buoni e felici, bisognava ch'essi potessero conoscere il lore antere e con ciò aver religione; che quella religione e que' ritrovamenti venissero integrati, perchè manchi, perchè oscuri illustrati, e di proprietà di solo una gente diventassero cosa di tutte; che di tutti i popoli si formasse un poople solo; che tra questo si divolgassero delle verità, le quali adattate alla capacità d'ogni nome ad ogni neme dessere umanità. A conseguire tutto questo era necessario un vincolo che tutte le genti del mondo con indissolubile nodo rinnisse; una legge che fondasse le umane società sopra basi inconcusse ed eterne; una legge che facile a conoscersi da ogni condizione di uomini soccorresse a tutto la necessità di ogni condisione di nomini; una legge la quale non potendo l'nomo rendersi pago di quel che gli sa porger la terra felice il rendesse coll'aspettazione d'una vita migliore. Questa legge quella si fu che il sommo Iddio venuto a misericordia del genere umano gli fece annunziare dall' unigenito suo Gest Cristo.

### CAPITOLO SECONDO.

## IL CRISTIANESIMO E LA SUA PIFFUSIONE.

§. 10. Il Cristianesimo e §. 11. sua diffusione. — §. 12. Ostacoli ch'esso ebbe a superare ed estimsione del Paganesimo. — §. 13. I Cristiani dei primi tempi in relasione a sè, allo stato ed egit uomini. — §. 14. Il Cristianesimo benefico agli stati, §. 15. agli schiavi, all'infimo popolo, a' poveri ed alle donne, §. 16. a' popoli barbari ed a' selvaggi, e §. 17. a' singoli uomini.

#### §. 10. Il Cristianesimo.

Nessuu popolo ebbe mai una più giusta idea dell'immensa grandezza di Dio che l' Ebreo, nessuna religione mostro con maggiore chiarezza, quale ne fosse l'esseusa. Gesta Cristo pose siccome fondamento della sua santa dottrina l'esistenza d'un Die in tutt'i suoi attributi, cioè in tutte le sue perfesioni, infinito; Creatore, Ordinatore, Conservatore del tutto, Autore e Vindice della legge cui annunsiava. Stabil) con precisione l'indubitata esisteusa d'una vita avvenire, e insegnò che 'l consegnimento dell'eterna salvesza dev'essere la mota del nostro vivere su questa terra. Divise la sua dottrina in tre parti; nella prima comprese quello che i fedeli avevano a credere, nella seconda ciò che dovevano sperare, nella terza quanto avevano a fare. Come nell'espor nella prima i sacrosanti misterii pariò di Dio nel modo che a tanto essere si conveniva, e sublimò nella seconda l'umana mente ad aspirare a' beni eterni ; così conformò la tersa all'ordine più perfetto della vita civile, e l'adattò a guidare il più assennate filosofo del pari che il più roszo bifolco. Fu questa sua legge tutta legge di amore, sia rispetto all' Esser sapremo, sia rispetto agli nomini. Amerai il Signore tno Iddio più di te stesso, e per amore di lui amerai il tuo prossimo come te siesso. Non fare ad altri quello che non

vorresti fatto a te; fa agli altri tutto quello che vorresti fatto a te. Ecco la somma della dettrina pratica di Gesti Cristo, ecco la chiara e sicura norma della condotta che hanno a tenere i fedeli. Mostrò col suo esempio, com'era bello, facile, dolce seguitar questa legge; e perchè la naturale noatra debolessa e gli appetiti ce ne avrebbero peteto far parer grave e intollerando il giogo, crebbe le nostre forse con farci comprendere che Iddio è sempre pronto e inclinato a soccorrerci, e che dove sinceramente confidassimo in lni, ci fora impossibile di mai diffidare di noi, perchè tddio mai non ci manca. Assegnandoci il ciclo per patria rese sopportabili le avversità e insegnò a combattere e vincere le passioni, perchè quella patria è ricompensa della sofferenza e della vittoria. Nobilità l'uomo faceadolo libero autore della sua sorte, e gli offerse e presto gli ajuti necessarii per potersela assicurare e conseguire felice; deve filosofia e religione l'abbaudonavano, e in vita e in morte l'assoggettavano al Pato. Tutte ne governò le azioni, le parole e i pensieri con istabilire l'onnipresensa d'an Dio scrutatore de' cuori, che prometteva premii non perituri e minacciava pene sensa fine e senza misura. Ridonò a' traviati la pace dell'animo e sovvenne all'umana fraiessa mostram come Iddio poteva, sapeva, e voleva perdonare.

#### \$. 11. Diffusione del Cristianesimo.

Di non intieri tre anni fu il corso della predicazione e dell'insegnamento di Cristo; ma questa sua breve pubblica vita al luminosa spicadette per tante virtà e per tanti miracoli, che quando non altre prove queste sole e la sola suntità della dottrina, come diceva Gesà (1), bastavano a persuadere agli nomini la celeste origine di lui che n'era l'autore. Dodici discepoli da Gesà Cristo con particolare cara formati e istruiti, non nella sapienza del mondo, ma nella fede, nella appranza, nella carità, e assistiti dal aanto suo spirito e cogli animi preparati ad ogni patimente e disagio, tolsero a compir l'opera del divino maestro annunziando alle genti, quanto egli, mandato a morte sul fior dell'età, aveva insegnato ai soli Giadei.

A non volere nella cesì rapida e così universale diffusione del Cristianesimo riconoscere la mano di Dio è difficile a concepire, come dodici uomini della nasione la più dispressata, tutti e dodici poveri e idioti potessero in si breve tempo, per così gran parte del mondo, e in tanta corruzione e in tanta licenza di pensare e di vivere, predicare una dottrina, la quale esigendo da chi la professa purità di costumi tende a frenar le passioni, o quelle massimamente a cui gli nomini per natura più inclinano, ed obbliga l'intelletto a credere ciecamente dei dogmi che non si possono nè dimostrar nè comprendere. Imperciocchè egli sembra fuor di ogni dubbio, che se gli Apostoli in vece di persuadere prodigiosamente e di rapire a sè gli animi coll'irresistibile forsa de' miracoli, delle ispirate parole e della grazia che per loro bocca parlava avessero alleso a voler provare e convincere: pochi più seguaci avrebbero trovato di Pitagora, del divino Platone o d'altri filosofi. Perchè sebbene egni nomo sa e può ragionare, veggiam tutto giorno, che nell' uso compne della vita i più sogliono sens'altro esame seguitare l'esempio o l'abitudine, e nelle occorrenze straordinarie lasciarsi guidare dall'impressione, che eccita in loro un oggetto sia morale sia fisico sens'avvertire gran fatto a' suggerimenti della ragione. Nondimeno, se venerando i decreti della divina providenza, la quale comunemente dispone le vicende di questo mondo in maniera ch'elle sembrano addursi e succedersi per cause naturali ed umane, mentre dipendono da quell' eterna mente che nella sua sapienza e nella potenza ne ordinò l'andamento; e se prescindendo dall'evidente cooperare della divina grasia si vogliono, secondochè lice e incombe agli storici, discorrere le circostanze, che sembrano avere agevolato e favorito la propagazione del Cristianesimo; altre se ne troveranno nella natura della nuova religione e nelle qualità delle persone che la diffondevano, altre nella condizione generale de' popoli, e altre finalmente in quella particolare dell' impero romano.

Si possono riferite alla prima maniera l'oppressione e la dispersione de' Giudei, e l'aspettasione

in cui essi vivevano del profetiszate e promesso Messia, di cui avevano secondo il loro modo di vedere bandito la venuta per tutto il mondo: l'eccellenza, la semplicità e la chiaressa degli insegnamenti morali, e il loro intimo nesso colle dottrine dogmatiche; la sublimità de' misterii, i quali, sebbene incomprensibili alle limitate umane menti, di Dio, per quel che ne può giudicar la ragione, degnamente parlavano; i miracoli che si operavano da Gesù Cristo, dagli Apostoli e da altri Cristiani, e attestavano la divinità della loro missione e della dottrina; il savio ordinamento delle comunità (chiese) cristiane, l'infaticabile selo, l'innocente vita e l'ardente spirito di carità de' primi fedeli, che tenevano in luogo di fratelli tutti gli uomini non eccettuati ne gli schiavi, ne i Barbari; dove questi non altrimenti che con dispreszo si risguardavano, e quelli si riputavano non persone, ma cose. Tra quelle della seconda maniera si vogliono annoverare siccome principali l'avvilimento e'l discredito, in che agli occhi d'ognuno era per le cause qui dietro accennate venuta la religione pagana; lo stato di desolazione e di estrema miseria, a cui nel terzo libro si dimostrò essere stati ridotti i poveri popoli, per cui ansiosamente in sè e fuori di sè cercavano qualche conforto agli infiniti mali, sotto il peso de' quali gemevano oppressi; e la deplorabile e universale depravazione de' costumi, per cui gli nomini caduti nell'estremo e angustiati dalle proprie reità, non trovando nel paganesimo consolazione nessuna questa religione abbracciavano, la quale mostrando, come si poteva conseguire la remissione delle colpe, procurava loro quella pace, che da ogni travagliata anima si sospira; nel quale proposito hassi a notare, che non mancan pagani, i quali accusano siccome cagione di non poche conversioni questa comoda dottrina della remissione delle colpe; e ne sia prova la più importante di tutte, quella dell'Imperator Costantino, la quale al dire di Zosimo (1) solo a questa causa devesi ascrivere. Di quelle poi della terza maniera, cioè di quelle che dipendevano dalla condizione particolare dell'impero romano, questa sembrano essere state le più operative; la facile comunicazione tra l'una e l'altra provincia, il loro affratellamento siccome di parti del medesimo tutto, il necessario vicendevole loro commercio, la somiglianza delle istituzioni e del modo di vivere, l'uso generale della lingua greca per tutto l'Oriente e per una gran parte dell' Europa, e quello ancora più generale e più esteso della lingua latina che s'intendeva e parlava in totto quel vastissimo impero, l'indifferenza religiosa del popolo e la poca cura d'alcuni imperatori per la religione dello stato. Queste diverse cagioni agevolarono per siffatto modo la diffusione del Cristianesimo, che trent'anni dopo la morte di Gesti Cristo i suoi seguaci erano in Roma assai numerosi (2), e già ye n'avea nella corte dell'Imperatore Nerone (3), e che

<sup>(1)</sup> Erang. Joan. c. VIII. v. 16. 17.

<sup>(1)</sup> Lib. 11 c. 29.

<sup>(2)</sup> Tacit, Annal. Lib. XV. c. 44.

<sup>(3)</sup> Paulus ad Philippens. c, IV. v. 22.

tra' martiti del regno di Domisiano si veggono ricordati nomini e donne delle famiglie più illustri (1). Questo numero si fece maggiore ne' tempi seguenil, onde non molto dopo il principio del seconde secolo si legge, che nell'Oriente poco si visitavano i templi e che gli idoli davano luogo alla croce: e il giovane Plinio scriveva tra l'anno 103 e 'l 105 all'Imperatore Trajano della Bitinia e del Ponto: "Credetti di doverti consultare per l'immensità del numero de' colpevoli, essendoche moltissimi d'ogni età, d'ogni sesso e d'ogni condizione sono in pericolo. Questa superstisione ha infettato non solo le città, ma le terre e le campagne (2). " Dell'Occidente poi e dell'Italia stessa e di Roma diceva nell'anno 203 Tertulliano: " Siamo di jeri, e abbiamo ripieno ogni cosa vostra, le città, le isole, le castella, i municipii, le adunanze, gli accampamenti stessi, le tribù, le decurie, il palazzo, il senato ed il foro (3). "

Sebbene rapida meno e meno estesa, fa considerabile assai la diffusione del Cristianesimo anche tra le nazioni, che vivevano oltre i confini dell'impero romano. Senza ricordare quello che nella storia ecclesiastica si legge della predicazione degli Apostoli e de' loro immediati discepoli, sappiamo che fin da' primi secoli dell'era volgare v'ebbe d'assai santi nomini che mossi dal desiderio della gloria di Dio, animati da vivissimo fuoco di carità, tratti da inestinguibile sete della salute delle anime presero ad annunziare il vangelo alle nazioni ancor barbare non soggette all'impero. Altre n'ebber contessa alquanto più tardo, cioè nel secolo terso, nel quarto e nel quinto, e l'ebbero o per via del commercio che intrattenevano colle provincie, o per via de' lor popolani che militavano al soldo di Roma o de' provinciali che nelle scorrerie traean seco prigioni; tutte poi l'abbrac. ciarono quelle che nel secolo quarto e nel quinto si vennero a piantare nell'impero romano, e a quelle altre che ristettero nelle antiche sedi fu insegnato o ne' modi accennati, o da' lor nazionali già convertiti, oppare da' Cristiani ortodossi o eretici, i quali in conseguenza di rivolgimenti religiosi e politici o dell'infinita miseria erano costretti a mutare paese (4).

# §. 12. Ostacoli che il Cristianesimo ebbe a superare, ed estinzione del Paganesimo.

Ma con tutta questa portentosa propagazione del Cristianesimo non è a dire, che alla sua diffusione non s'opponessero molti e gravi ostacoli; perchè oltre quelli che sorgevano dalla personale condizione degli Apostoli, dalla natura della dottrina ches) g g'iardamente contrastava colle umane passioni, dallo sprezzo e dall'odio universale contro i Giudei, con cui sulle prime si confondeano i Cristiani, altri e non pochi ve n'ebbe, di cui la divina parola dovette trionfare. Presto sorse l'invidia e l'avarisia de' sacerdoti che più non trovavano chi vittime offerisse o volesse comperar le carmi di quelle peche che ancera si sacrificavane; onde congiuntisi con altri selatori del patrio culto impresero a difendere la causa de' loro Dei, a levar grande romore, a denigrare ed accusare i Cristiani. Ad alcune di queste accuse davano ansa e peso i Cristiani medesimi, perchè cercavano di nascondere le loro adunanse con geloso segreto e di propagare sempre più le loro credenze, e qui e qua abbandonandosi a qualche eccesso di selo attiravano a sè stessi e alle loro comunità non poco travaglio, quando trascorrevano ad abbattere idoli , sebbene il Vangelo non lo comandasse, e qualche concilio in certo modo il vietasse (1). Prese di queste cose il governo qualche ombra già fin da principio, e più ne prese in appresso vedendo, come il numero de' fedeli sempre cresceva, e l'unione loro si faceva indissolubile. S'aumento l'apprensione e s'allarmò la ragione di stato, quando qualche cristiano pel giuramento che s'aveva a prestare e per la venerazione in che si tenevan le insegne incominciò a rifuggire la milizia; s' irritò per fine l'amor propria de' Principi, come viddero che i nuovi credenti ricusavano non solo di adorare gli Iddii, ma ben anche il Nume dell' Imperatore. Queste farone le varie e principali cagioni, per cui gli Imperatori, malgrado la naturale tolleranza del politeisme. determinarono di perseguitare di tempo in tempo i Cristiani, onde spegnere una religione che con dannando tutte le altre voleva un solo Dio, un solo culto.

Ma quel messo che s'adoperò per estirparia mirabilmente la crebbe, perchè il Signore tanto più invigoria i snoi fedeli quanto più li vedea travagliati; perchè pel timor de' minacciati supplizii furono separati dalla chiesa i membri più deboli, i quali non avendo cuore d'affrontare e spressare i tormenti non avrebhero saputo vincere e domar le passioni e sè stessi, e perciò anzichè d'ornamente e vantaggio le sarebbero riusciti di danno e vergogna; e perchè per evidenti ragioni psicologiche la stessa persecusione non pochi fervorosi seguaci le procuro e alcuni de vacilianti afforzo. Impercisechè per nulla dire de' manifesti ajuti che a' martiri si porgevan dal cielo, noi possiam vedere tutto dì, che l'opposizione e le difficoltà eccitano a maggiore energia gli nomini animati da un'idea generosa; sicchè dove non valgono altrimenti vincere l'oppressante violenza le contrariano colla fiera invitta costanza, con cui facendone apparire inutili gli estremi sforzi trionfano della impotente sua rabbia nell'alto che ne restano vittime. Quindi si fu che i Gentili, i quall in Roma e nelle provincie erano testimonii dello straziamento de' miseri Cristiani, a pietà si movevano, e tocchi da celeste ispirazione e presi da ammirazione e stupore credevano giusta e santa la causa per cui vedevano sì eroicamente patire, e, come ci fanno fede gli atti

<sup>(1)</sup> Dio. Cassius Lib. XLVII.

<sup>(2)</sup> Plinius Epist. Lib. X. ep. 97.

<sup>(3)</sup> Apologet. 37.

<sup>(4)</sup> Vedi Lib. 111. c. IV. e V.

<sup>(1)</sup> Vedi p. es. Concil. Illiberit. anni 305.

de' martiri, si sentivane tratti a dare di sè quell'esempio, a cui poce avanti avevano in altri applaudito. Per la cooperazione delle cause qui sopra indicate, e segnatamente per effetto di queste generose morti di tanti Cristiani egli avvenue, che'l sangue in cui si voleva affogare la loro religione la fece germogliare così vigorosa e così prosperare; che già sulla metà del terso secolo dell'era volgare una gran parte del mondo romano la professava, e che sul cominciare del quarto si veggono de' Cristiani investiti di varie dignità sia nella corle, sia nello stato, sia negli eserciti. A dieci ascesero le persecusioni : ma uè tutte furono d'uguale durata, nè tutte sempre s'estesero a tutto intiero l'impero, nè sempre e in ogni luogo a tutti senza distinuione i fedeli; imperciocchè e dagli atti stessi de' martiri e da assai altre fonti si scorge, che anche durante la persecusione era in molti luoghi permesso a' fedeli di visitare i fratelli carcerati e soccorrerli, di riceverne il bacio di pace, di assistere al loro martirio, e di raccoglierne i corpi, in somma di mostrarsi Cristiani a chiarissimi segni. Erano singolarmente presi di mira i vescovi e'l clero e in generale tutti coloro che o per autorità personale o per aperta opposizione alle leggi o per soverchio selo o per altrui malignità eccitavano l'attensione de' magistrati. Più crudeli delle aitre persecuzioni riuscirono quella di Settimio Severo nel 203, di Decio negli anni 249 e 250, e più pericolosa di queste e più fiera quella che si disse di Diocleziano o la decima nel 303, a talche da essa si diede incominciamento ad un'era che si disse de' martiri; e questa è delle altre più memorabile, perchè più a lungo durò e perchè oltre la vita dei Cristiani s'estese con particolare impegno a quei libri che erano fomento e sostegno della nuova credensa. Pace incomincio a goder la Chiesa di Dio dopo che Costantino vincitor di Massenzio pubblicò del 313 insieme col collega Licinio l'editto di Milano, con cui " nello stabilire quanto appartiene al culto ed alla venerasione dell'Ente divino, i due Augusti accordano a' Cristiani ed agli altri tutti il permesso di seguire liberamente quella religione che più loro aggrada; onde tutto quello che di divino risiede in cielo sia propizio a noi ed a quelli che vivono sotto il nostro imperio (1); " e trionfo finalmente quando quell' Imperatore seco l'assise sul trono. Gran danno pareva le potesse recare Giuliano con dispressare e deridere i Cristiani e più ancora col maligno intendimento di condannarli all'ignoranza e di fomentare le loro discordie (2), s' egli avesse regnato più a lungo e i suoi successori non fossero tutti stati Cristiani. Ma sebhene tali, non si discostarono dalla via segnata da Custantino, e accordarono libertà di culto tanto a' Pagani come a tutti i Cristiani. Venne poi l'Imperatore Teodosio; il quale onde porre termine agli

sconvolgimenti che dopo Costantino avevano agitato l'impero, e fissare un' inalterabile norma, del 380 insieme coi colleghi Graziano e Valentiniano II. dicinarb religione dominante quella che si professava dalla chiesa di Roma, condanno a portar nomo di eretici i Cristiani che ne dissentivano, e tolse alle loro società il nome di chiese (1). Il suo nipote Teodosio II. annientò di poi, non senza qualche rigore, il Paganesimo, a tal che dopo i suoi tempi rarissime se ne scorgon la tracce, e dopo l'anno 426 più non si trova legge che ne faccia divieto o mensione (2).

#### §. 13. I Cristiani de' primi tempi.

Veduto quali fossero i principali insegnamenti della dottrina cristiana, com' ella rapidamente si propagasse per tutto l'impero, e giugnesse a spegnere la gentile, vuolsi ora considerare, quali effetti ne risultassero quanto alla vita ed a' rapporti sociali di chi l'abbraccio; e nel farlo ben sembra di dividere in due il non lungo periodo di cinque secoli, di cui qui si prese a trattare, imperciocchè altri dovettero come di necessità essere i Cristiani ne' primi tre secoli dell' era volgare, altri nei due che vennero appresso. Per tale motivo rimettendo ad uno de' seguenti capitoli il discorso delle mutazioni in conseguenza del cambiamento di religione avvennte nella vita degli nomini, che abitavano nell' impero romano dopo il trionfo della religione cristiana, nel presente si tenterà di mostrar brevemente e così in generale, quali ne' tempi anteriori fossero i Cristiani in relazione a sè stessi, allo stato ed agli altri. Ma le svolgere quest' argomento non è sì facile come può a prima vista apparire; perchè de' secoli in cui i Cristiani vivevano nel timore e nell'oppressione non s'hanno della vita loro se non poche memorie, e perchè attesa l'immensa distansa e dissomigliansa de' tempi non si può trar nessuna induzione da quello che veggiamo operare tra noi il Cristianesimo, dopochè regna da tanti secoli ed è immedesimato colle pubbliche istituzioni e cogli usi privati e colle abitudini.

Perchè perderebbe instilmente il suo tempo chi volesse a forsa d'erudisione mostrare, che i Pagani i quali s' avevano a guadagnare il paue, dopo la loro conversione non mutavano vita percè che appartiene al modo di procacciarsi il necessario sostentamente: non s' addurranno in questo proposito se non alcune parole, con cui Tertulliano risponde a certi Geutili, che chiamavano i Cristiani uonini disattili: "Noi non siamo nè i bracmani, nè i ginnosofisti degli Indi, nè abitiam nelle selve, nè viviam fuor della vita... Perciò insieme con voi abitiamo in questo mondo, mando con voi del foro, de' mercati, de' bagni, delle botteghe e delle officine, delle stalle, delle fiere, vivende e trattando con voi. Anche noi navighiamo

<sup>(1)</sup> Lactant. de Mortib. persecutor, 48. Euseb. hist. eccles. Lib. 1X. c. 9.

<sup>(2)</sup> Julianus epist. 32. Amm. Marcell. Lib. XXXII. c. 10. et Lib. XXV. c. 4. Orosius Lib. VII. c. 30. Theodoretus hist, eccles. Lib. III. c. 8.

<sup>(</sup>t) Cod. Theod. Lib. XVI. tit. 1. l. 2.

<sup>(2)</sup> L'ultima che appartiene a quell'anno si legge nel Cod, Theod, L. XVI, tit. 10. l. 25.

con voi, con voi militiamo e villeggiamo e commerciamo; comuni ci sono con voi le arti; le faliche nostre sono a vostro vantaggio (I). " Passando poi da questa vita che si può chiamare industriosa alla morale si osserva prima d'ogni altra cosa, come il dire che tutti i Cristiani seguitassero appuntine quanto loro ingiugneva la legge divina, e che percib tutti fossero in istrettissimo senso santi e virtuosi, sarebbe lo stesso che dire, che erano divennti niù che uomini; e le epistole stesse di S. Paolo e le opere di parecchi altri Padri de' più antichi ci danno sufficienti indisii che anche i Cristiani de' primi secoli erano nomini e avevano come tali i loro difetti. Non di meno a considerare, come con savio divisamento per lungo tempo osservavano la condotta de catecumeni prima d' iniziarli ne' santi misterii; come separavano dalla comunione de' fedeli e con ciò espellevano dal loro gremio coloro che commettevano gravi e scandalosi peccati; come i vescovi e i sacerdoti a vivere cristianamente gli istruivano e gli esortavano continuamente; come con ogni impegno si studiavano di evitare l'odio, le dicerie e le accuse de' gentili ; come le stesse persecusioni concorrevano a rendere sempre più scalle le loro comunità: dir conviene che tra essi fiorisse virtà e fioriese più assai che non tra' Pageni, presso cui della morsie educazione del popolo nessuno, come si vedea nel primo capitolo, si occupava. E che di fatto da alcuni visii, che allora sembrano essere stati in gran voga, si astenessero, ne abbiamo la testimoniansa non sospetta del giovane Plinio, il quale governando dal 103 al 105 la Bitinia ed il Ponto, scrive a Trajano del gran numero di Cristiani da lui trovato in quelle provincie, di quanto operò per tornarli al culto degli Dei e di quanto delle loro cose riseppe. Dice egli d'averne esaminato di molti che a suggerimento suo avevano abjurato il Cristianesimo ed adorato gli idoli, e che questi " affermavano, la somma della colpa e del traviamento loro essere, che in certe giornate soleano avanti il levar del sole adunarsi, onde alternando indirizzar delle preghiere a Cristo come ad un Dio: che con giuramento obbligavansi a nou commettere furti, assassinamenti, adulterii, a mantenere la data fede, a non ricusare di rendere quanto avessero ricevato a deposito. Fatto questo, essere loro costume di separarsi per poi adunarsi di auove, ende prendere ciho in comune (2). , Questo che da Plinio pagano, si dice de' Cristiani de' tempi suoi, serve a confermare mirabilmente ed a crescere fede a quanto in quello stesso secolo e nel seguente dicevano in tale proposito gli apologisti del Cristianesimo agli stessi Imperatori, a' proconsoli ed a tutt' i Gentili. Il filosofo e Martire S. Giustino indirissando la sua apologia all' Imperatore Antonino Pio, a' due Cesari Marco Aurelio e Lucio Vero, al senato ed al popolo romano, passa dopo avere premesso una breve esposisione dei dogmi principali a mostrare gli effetti del Cristianesimo rapporte a' costumi, e dice, viversi im perfetta continenza que' Cristiani che ancora Pagani servivano alla libidine, consacrarsi essi all'unico e vero Die, dove prima si devano alle arti della magia; porre era in comune le sostauxe e dividerle cogli indigenti, dove prima d'essere illuminati andavano cupidamente in traccia di beni terreni; amare caritatevolmente totti, dove in addietro tra sè infierivano con odi o omicidii; pregare pe' loro inimici, per quegli stessi che gli odiano e gli perseguitano ecc. ecc. ecc. (1). Il filosofo Atenagora, che verso quegli stessi tempi compo anch' egli una difesa de' Cristiani, cost parla della loro istruzione morale e del vantaggio pratico ch ne derivava. " Troverete tra noi nomini imperiti, artigiani, vecchiarelle, totto gente se non atta a spiegar con parole l'utilità che sorge dalla nestra dottrina, certo a mostrare coi fatti il frutto d'averla ben impressa nell'animo; imperciocchè essi non declamano bella parole, ma fanno veder buone opere; ,, cui poi viene minutamente annoverando (2).

Le parole di questi apologisti e degli altri, che per brevità non si vogliono addarre, ricevono pe e autorità dalla testimonianza or riferita di Plinio, e dal silenzio di tutti gli altri scrittori gentili, dei quali nessuno accusa i Cristiani di ribellione, di disubbidienza o di mancanza di rispetto alle leggi; onde questi indirizzando le loro difese agli alessi Imperatori ed ai presidi, o pubblicandole in faccia a tutto il mondo delle civili virth de' loro fratelli parlano così francamente, e quasi provocando i Pagani a smentirli ove si discostin dal vero. E in elfetto insegnando questa religione, che l'antorità de' Principi e de' magistrati emana da Dio, i suoi seguaci dovevano riuscir sudditi huomi; e buoni e fedeli e ubbidienti a ogni comando erace, fuorche a quello, per cui s' ingiungeva l'adorazione degli idoli o del Nume dell' Imperatore. Ecco in alcane parole di Teofilo d'Antiochia, come rignardo a quest' adorazione pensassero i Cristiani; " il re dunque onorerò, non adorandolo, ma pregando per lui. Adoro il vero Iddio, quello che veramente esiste, perchè so essere da lui stato posto il re. Ma dirai, perchè non adori tu il re? Perchè il re non è fallo per essere adorato, ma per venire onorato secondochè comandan le leggi, essendo che egli non è costituito da Dio per essere adorato, ma per giudicare secondo giustisia (3). ,, E questo stesso Teofilo, e i due filosofi S. Giustino (4), e Atenagora (5), e Taziano (6), e Tertulliano (7), che tutti scrissero le loro apologie nel secolo secondo e sul cominciare del terzo, dicano concerdi, che tutt' i Cristiani sempre pregavano per l'imperatore e la prosperità dell' impero; e come a tatti

<sup>(1)</sup> Apologet, 42.

<sup>(2)</sup> Epist. Lib X. ep. 97.

<sup>(1)</sup> Justinus Apolog. pr.

<sup>(2)</sup> Legat. pro Christian.

<sup>(3)</sup> Ad Autolyh,

<sup>(4)</sup> Apolog. prima.

<sup>(5)</sup> Legat. pro Christian.

<sup>(6)</sup> Oralio contra Graecos.

<sup>(7)</sup> Apologet, et ad Scapulam,

gli altri deveri di buoni sudditi adempissero, si hanno prove evidenti. Atenagora rende della loro prentezza nell'abbidire tale ragione da nen poterai rivocare in dubbio la sua asserzione : " è di nostro interesse far tutte quello che ci vien comandato per peter vivere tranquillamente (z). " Delle lore puntualità in pagare i tributi e altre tasse così scrive S. Giustino agli Imperatori " è nostra premura d'essere i primi a pagare il tributo e le altre gravezze a coloro, a cui avete dato tal carito (2); ,, e Tertuliiano dice, ch' essi non defrandavan l'erario con false dichiarazioni, come soleano i Pagani (3). Della loro fedeltà verso il Principe, e in particolare verso M. Aurelio e Settimio Severo loro persecutori, così scrive Tertulliano a Scapula governatore dell' Africa: " giammai non potrete trovar tra' Cristiani de' fautori di Avidio Cassio, di Pescennio Nigro o d'Albino (4). 55

Perciò poi che appartiene agli ufficii che egni nomo ha verso gli altri, basta esservare, che le anime ben fatte e gentili, naturalmente portate a soccorrere gli altrui mali, consideravano in forsa del santo precetto della carità i loro simili come altrettanti fratelli, e divenivano elemosinieri e amorevoli per inclinasione insieme e per obbligo. Quindi la cura che si prendevano delle veduve, degli orfani, degli ammalati, del carcerati, de' poveri soccorrendo liberamente a quelli di loro credenza e agli stessi Pagani, di che da questi medesimi si veggen lodati. E valga per altre molte la sola testimonianza del lero più fiero nemico, dell'imperatore Giuliano, il quale non nel primo e nel secondo secolo, ma nel quarto, in questo preposito cost scrive ad Areacio Pontefice della Galazia. " Perchè non porremo noi mente a que' messi, per cui crebbe la religione de' Cristiani? Alla lor benignità verso i viagglatori, alla cura di seppellire i morti, alla santità di vita che fingono, le quali cose credo doversi fare da noi sensa simulazione? . . . Esorta anche i sacerdoti, che non si rechino agli spettacoli, non si dieno a bere per le taverne, non esercitino arte o mestiere che rechi vergogna. Pabbrica in intie le città molti ospizii, acciò pessano godere di nostra cortesia, non solo quelli di nostra religione, ma chianque mai ne abbisogua; imperciocche è cosa turpe, che mentre urssuu Gindeo va mendicando, e gli empii Gallilei (i Cristiani) alimentane non selo i loro poveri, ma bene anche i nostri, questi si veggano mancar de' soccorsi, che da noi loro si devono (5). ...

#### 6. 14. Il Cristianesimo benefico agli stati.

Vede ognano, come si accennava nel precedente paragrafo, che il Cristianesimo non potè nè anche ne' primi e più bei tempi estirpare dal cuore di totti i suoi professori le passioni ed i vizi, e che

se allor nol pote, meno il doveva potere, poiche gli Imperatori vi vollero obbligare i Pagani, e la Chiesa pel giusto desiderio della salvezza di tutti credette di dovere a tutti aprirne la via che a quella conduce. Ma perciò che non tutt' i Cristiani riuscirono santi, e siccome nomini continuarone ad essere nomini, non si deve conchindere, che quella religione e le sue istituzioni, anche prescindendo da' vantaggi spirituali, non riuscissero assai benefiche agli nomini che l'abbracciarono, benefiche agli stati e benefiche a' popoli sia colti, sia barbari, siccome secondo la fatta promessa si verrà dimostrando con un breve ragionamento generale in questo e ne' due seguenti paragrafi. Prima d'incominciarlo pare però necessario avvertire, ch' esso non verrà istituito ad oggetto di dimostrare, che tutti gli effetti del Cristianesimo già apparissero universalmente sensibili ne' tre secoli di cui si discorre in questo capitolo, o in que' due di cui avverrà di parlare nel quarto; perchè lungo, ben lungo tempo trascorse, prima che le sue dottrine e le massime penetrassero ed investissero e in certo modo trasformassero il mondo e gli nomini e le lor cose in maniera, che tutto venisse a prendere un ahito e un'apparensa cristiana. Ma siccome non si può negare, che colla divulgazione del Vangelo non fosse data la causa, per cui la vita delle pasioni cristiane si aveva a differensiare da quella de' popoli di altra religione qualunque: non si può negare, che non ne avesse a seguir più d'un effetto anche tosto, e che questo non avesse a riuscir più sensibile quanto era maggiore il fervore con cui s'abbracciava la nuova credensa, quanto più numerosi in una città o in una provincia se ne rendeano i segnaci e più venian meno quei dell'antica. Avvenue però malgrado questa verità inconcussa, che come nissuno scrittore pagano si volle affaticare per farci con una curata descrizione conoscere, come, quanto e perchè la domestica vita e 'l pensare degli nomini dell' età sua si discostasse e si distinguesse da quello delle età precedenti; nessano scrittore cristiano contemporaneo s' avvisò o si curb di mostrarci, come il mondo mutasse faccia, e di gentile si facesse s poco a poco cristiano. Il che, sebbene non debba essere malgrado la somma difficoltà assolutamente impossibile, or non si pub e non si deve tentare dall'autore di questa storia; perchè la vita degli uomini non era ne' secoli di cui egli parla ancora ben bene e affatto cristiana, come non erane ancor divenute cristiane le istituzioni de' popoli; per la qual cosa credette di doversi limitare a pochi e brevi cenni intorno a quegli effetti del cambiamento di religione, che sembrano dovere essere stati primi e più sensibili fin da principio. Molte cose egli avrebbe in questo proposito potuto trarre da' Padri più antichi o dagli apologisti cristiani onde provare, che la vita degli uomini incominciava già di questi tempi a mutarsi in quei diversi rapporti, di cui gli avverrà di discorrere; ma non gli parve di farlo, perchè sembrandogli, che quanto ne sarebbe per dire era agli occhi di ogni cristiano così manifesto di non abbisognare

<sup>(1)</sup> Loco sup. cit.

<sup>(1)</sup> Loco cit.

<sup>(3)</sup> Apologet. 42.

<sup>(4)</sup> Ad Scapulam 3.

<sup>(5)</sup> Epist. 49.

di venir comprovato con autorità di ecrittori, non volle uell'ultima parte dell'opera sua abusare di quella pazienza di cui i lettori gli erano stati tanto cortesi nelle altre.

Dicevasi dunque, che il Cristianesimo era riuscito benefico a tutti gli nomini, a tutti gli stati e a tutti i popoli fossero barbari o colti; e per dire in primo luogo di questi, dacche i beneficii che ne seguitarono per essi, tutti toccarono in sorte anche a' barbari, appar manifesto, che la religione cristiana agginuse al supremo magistrato di ogni popolo un sostegno di cui, come si discorse (1), prima mancava. Questo sostegno fu saldo tanto e tanto inconcusso, quanto, la potenza del supremo Sign or d'ogni cosa, e quanto il rispetto che dall'uomo devesi a lui e a tutto quello che deriva da lui. Si scorge con pari evidenza, che i popoli ebbero in questa religione un validissimo moderamento ed una potente guarentigia contro la possibile violenza e prepotenza de' magistrati e de' Principi; imperciocchè siccome Iddio dichiarò che chi si oppone alla Podestà si oppone all'ordinamento suo, perchè da lui furono posti alle genti i lor reggitori (2); dichiarò pure, che ogni podestà viene da lui, che i re sono ministri del regno suo, e come tali a lui devono ragione del loro governo (3). Questo derivare il supremo potere de origine divina, preserva gli stati da furiosi sconvolgimenti, e riesce anche per altri titoli utilissimo al Principe e a' sudditi; al Principe perchè i popoli agevolmente s'inducono ad ubbidire a colui, che soggetto a Dio al pari di loro per sua disposizione e quasi in luogo sno li governa; ai sudditi perchè sapendo il Principe d'essere collocato da Dio in così alte fastigio, e conoscendo la potenza sua soggetta al rigo-Toso giudizio dell'autore di quella, canto si guarda di farne mal uso. Vere egli è, che non tutti i Principi cristiani sempre procedettero nelle vie del Signore; ma non è meso vero, che nella storia dei regni cristiani non s' incontra una successione di mostri quale ebbe a vedere la pagana Roma, o una serie di sanguinarii despoti, quali si troyano in alcuni regni non cristiani d'Africa e d'Asia; e non da altri che da un cieco o da chi non vuole vedere si può asserire e difendere, che l' Europa deve questa ventura alla sua civiltà, come que' poveri popoli devono alla barbarie l'opposta disgrasia; perchè questa maggior civiltà non derivò d'altronde che dal Cristianesimo profossato dai suoi Principi e da' suoi popoli.

 15. Il Cristianesimo benefico agli schiavi, all'infimo popolo, a' poveri ed alle donne.

Che se da' vantaggi che derivarono allo siato si vuole scendere a quelli che in conseguenza

del Cristianesimo ridondarono a' cittadini, si treverà essere questi in tole numero e di tale importanza, da potersi seusa tema asserire, che vi parteciparono in modo eminente gli uomini di tutte le condisioni. Per conoscere quanto questa asserzione sia vera basterà, lasciando di parlare della classe più agiata, considerare quanto per esse restasse migliorata la condizione degli schiavi, della parte più povera e più segletta del popolo, e perfine di tutta intiera una delle due metà degli individui, di cui si compone l'umana specie, di cui si compongono le famiglie.

I precetti della morale cristiana prescrivono con mirabil chiarcaza gli ufficii, che gli uomini hanno verso i lor simili, e dimostrano l'obbligo che a tutti ci incombe di vicendevolmente amarci e mutuamente soccorrerci, perchè tutti siame figliuoli d'un padre, e in questo padre tutti fratelli. Dalla conoscensa di questi precetti, quella derive de' diritti che competono a tutti gli womini, e da questa conseguità, che l'uomo crebbe di pregio e di dignità agli occhi suoi e agli altrui. Da quest'idea e dal ravvisare in ogni creatura umana l'imagine di Dio nacque poi, che tanto i barbari come i non barbari, i quali tutti infiniti stuoli di schiavi tenevano e ne facevano quel conto che di giumenti e di peggio (1) presero a riguardarti siccome prossimo, e a riputare il loro affrancamento opera pia e meritoria; oude molti di quegli infelici conseguirono la libertà, e di quelli che ebbero a durare tuttavia nella servità di tanto si rese più dolce la sorte che gli Imperatori li incominciarone a proteggere colle lor leggi (2), e che i padroni, anche quando non usavano verso di essi secondo i precetti della carità cristiana, dovevano però accordar loro riposo dalle fatiche almeno aci giorni festivi, e ammetterli a partecipare a' divini misterii e all'istruzione religiosa; sicchè que' miseri sentivano se non altro nel tempio e davanti a Dio, che erano uguali a' padroni, e che colui il quale per tutti aveva patito, avrebbe un di giudicate di tatti.

E passando dagli uomini non liberi alla infima classe di quelli che lo erano vuoisi osservare, che parlando della religione pagana e della condizione de' suoi professori si dimostro, come tutta la plebe dell'un sesso e dell'altro non poteva ricevere altra educazione o istrusione morale che la demestica. Quindi corrottissimi essendo da' più secoli i Greci, e tali essendo già alquanto prima dell'era volgare divenuti i Romani, e poi con essi tutto il mondo loro soggetto, può dirsi, che 'l mai costume ovunque regnante, la mancanza d'un' istituzione atta a fare riparo all'invalsa depravazione fossero le cause, per cui essa si fece per agni dove maggiore e più generale. Ora l'obbligo ingiunto a' Cristiani di santificare le feste e d'assistere in esse al servizio divino fece sì, che questa classe di uomini, che insieme cogli schiavi era la più negletta e la più ignorante, cessando in quei

<sup>(1)</sup> Fedi il 6. 6.

<sup>(2)</sup> Paul. ad Rom. XIII. 1. 2. Proverb. XIII. 1. sc. ec.

<sup>(3)</sup> Proverb. c. XIII. v. 4. Sapient. c. VI. v. 2. ad 6. ec. ec.

<sup>(1)</sup> Fedi Lib. 111. cap. F11. 9. 43.

<sup>(2)</sup> Ibidem §. 43.

giorni da' manuali leveri aveva agio di radunarsi tempio, e di trovarvi il modo di venire ammaestrata ne' dogmi e ne' precetti morali; e sarà mostrato a suo luogo, quanto sopra ogni specie d'ammaestramento dovesse ne' tempi appresso giovare quello che s'otteneva mediante la confessione. Che se quest' istruzione non valse tanto da ridur tutta la piebe cristiana a migliori costumi, bisogna però convenire, ch'essa impedì che nou pochi non divenissero peggiori, che a moltissimi riusch assai salutare, e che l'esempio di questi dovette servire a molt'altri di sprene per hene operare. Quanto a' giorni festivi giova anche considerare, ch'essi furono istituiti non solo, perchè li santificassimo in onore del sommo nostro Pattore, e attendessimo al nostro perfezionamento, ma insieme pur anche, perchè riposassimo dalle fatiche e railegrassimo i nostri cuori in fratellevole unione (1).

Si narrerà nel segneute capitolo, come alcune chiese cristiane vivessero per qualche tempo in perfetta comunione di beni, e si mostrava qui dietro colla testimonianza d'un fiero loro avversario, e s'avrà tra non molto a mostrare di nuovo, che tutte sovvenivano largamente a' bisogni de' poveri, e in particolare degli infermi, delle vedove, de pupilli e de fratelli che per le loro bisogne dovevano recarsi lungi dalla lor patria. La carità non lasciava mai venir meno i messi di soccorrere alle necessità de' fedeli, e si possono senz'esagerazione dire infiniti gli esempii di uomini che donavano ogni avere alla comunità, o lo distribuivano a' poveri nel punto della lor conversione o quando ricevevano gli ordini sacri. La cura e l'impiego del tesoro della comunità cristiana era da prima commesso al vescovo, che in ciò veniva assistito dai diaconi; e quando sorsero particolari comunità cristiane ne' luoghi che non avevano vescovo, cioè quando a comodo de' fedeli si istituirono le parrocchie, ebbero anch'esse il luro privato patrimonie, che in solo loro beneficio doveva servire(2) e ne fu costituito amministratore e dispensatore un sacerdote, al quale si diè nome di parroco, perchè somministrava gli ajuti spirituali e i temporali. Nè a questo d'avere custituite ad egni terra, ad ogni villaggio un pastore, e a' poveri un patrimonio si stette contenta la cristiana carità: perchè ingegnosissima nell'adoperarsi in soccorso de' bisognosi, nuove vie affatto sconosciute a'Gentili imagine; onde essendole dato di potersi dopo il cessare delle persecusioni mostrare nella sua pienessa si istituirono prima da' vescovi nelle loro sedi, poi da' monaci presso a' monasterii e per fine da' laici in ogni città e in ogni terra gli ospizii o zenodochii dove ricettare i viandanti, gli orfanotrofii e i brefotrofii dove nutrire e allevare i bambini, i gerontocomii dove alimentare i vecchi, i plocotrofi dove ogni maniera di poveri trovasse vitto e ricovero, e i nosocomii dove gli infermi potessero farsi curare e guarire. E quello che cresce di molto il pregio di tali luoghi si è,

che a governo e servisio loro si deputavano non prezzolati operaj, ma persone laiche o del clero, che per ispirito di carità con ogni amorevolezza vi si dedicavano.

Si disse per fine, essersi pel Cristianesimo migliorata la condizione d'una intiera metà del genere umano; ed eccone la prova chiarissima. Base di ogni civil società è la società famigliare; e siccome quella si venne presso tutte le genti formando sul modello di questa: quanto questa sarà più salda e più santa, tanto più lo deve diventare anche quella; perchè tutte le relazioni più prossime, che possono avere gli nomini tra di sè, hanno origine da quella, che passano tra'i marito e la moglie, tra 'l padre e i figliuoli, tra 'l padrone e chi'l serve. Ora può l'unione dell'uomo e della donna, dalla quale sorge la famiglia, essere triplice; perchè e la donna si congiugne a più uemini, o un pomo a più donne, o un solo nomo ad una donna sola. La prima forma ripugna al naturale pudor feminile, e contiene come ognun vede, il principio della sua dissoluzione, sicchè non ne può nascere società famigliare. Non così la seconda; ma qui non è uguale la condisione de due sessi, e la poligamba trae seco la necessità del dispotismo domestico, del quale, siccome mostra la storia di tutt' i popoli e di tutt' i tempi, nasce poi il politico. La terza fu riguardata siccome la più naturale e la più sana da molte nazioni e come tale adottata e seguita, e seguita in particolare dai popoli più colti dell'Europa antica. Ma sebbene questi qualche lume di ta) verità travedessero, non la conobbero in tutta la sua importansa ed estensione; perchè in grado non erano di far giusta stima del pregio e del merito d'una donna, dacchè non sapevano o non volevano sapere, che anch'essa dell'umanità partecipava, che anch'essa era al pari dell'uomo stata creata da Dio, che essa da Dio era stata data all'uomo quale ajutatrice e compagna, non quale schiava o qual fante, che ella era carne delle sue carni ed osso delle sue cesa (I). Quindi i barbari coneideravan la moglie siccome cosa inserviente al piacere, ai comodi ed alle utilità del marito; i pulitissimi Greci la avevano quasi più in luogo di serva è d'amica d'amore, che di compagna della lor vita e di donna del loro cuore, e i savii ed imperiosi Romani, i quali per alcuni secoli tennero le Madri di famiglia in grandissimo onore, negli ultimi tempi usavano verso di esse poco meglio dei Greci. Quindi gli uni brutalmente la maltrattavano, e gli altri sbramati che se ne fossero, ad ogni menomo che, se anche ne avevan figlinuli, la dimetterano; e gli uni e gli akri esigendo da lei fede illibata, non ul guardavan gran fatto di non violarla essi stessi. Era riservato al divino autore del Cristianesimo, che solo il poteva, di elevare il matrimonio alla dignità di sacramento, di rendere quell'unione indissolubile, e come erano pari per l'una parte e per l'altra gli obblighi e i pesi, di pareggiarne i diritti.

<sup>(1)</sup> Exod. cap. 16.v.13. 15. et cap. 23. v. 15. 21.

<sup>(2)</sup> Theod. Lect. Lib. 1. Concil. Hippon. can. 38.

<sup>(1)</sup> Genesis cap. 2. v. 23.

#### §. 18. Il Cristianesimo benefico a' popoli barbari e selvaggi.

Come ne' due paragrafi precedenti si discorrevano gli effetti generali derivati all'umana società dal Cristianesimo indicandoli quali immancabili conseguenze della sua propagazione e dell'abbracciamento della sua dettrina e delle massime, non già come se tutti avessero omai renimente avuto luogo ne' secoli che qui si considerano, ma solo in quanto era data la possibilità, anzi la necessità, che collo svilupparsi sempre più i coucetti e gli ordini di quella religione e con rendersene sempre più namerosi i seguaci tutti avessero a seguitare al loro tempo: collo stesso intendimento si passerà a dir nel presente de' beneficii che dalla sua cognizione risultarono a quelle genti che da' Romani e da' Greci si dicevano barbare e a quelle, che per essere di queste più barbare e affatto affatto sensa cultura, da noi si chiaman selvagge. Di tali beneficii si parla a queste luogo, perchè così richiede il soggetto del presente discorso, e perchè dopo quanto fu altrove accennato intorno la diffusione del Cristianesimo oltre i confini dell'impero romano (1) qui devesi aggingnere, che più d'una popolazione germanica, sarmatica e scitica si era di questi tempi effettivamente convertita alla religione cristiana, come si sa, per cagione d'esempio, de' Goti che mandarono un lero vescovo al concilio niceno (a); degli iberii (3), dei Bessi (4), degli Sciti (5) ec. ec. A questi popoli dunque, e così agli altri o ancor barbari o affalto selvaggi, furono comuni i beneficii dal Cristianesimo ridondati a' popoli colti, e oltre questi n'ebbere a provare per la loro particolare aitmazione tutti quelli, che sono effetti e conseguenze immediate e indivise della civiltà, la quale tra essi s'insimub per messo della religione cristiana. Imperciocche come la sua morale e la disciplina concorsero grandemente a scemare a poce a poco la ferocia e la brutalità di queste nazioni, così la necessità, che i suoi sacerdoti sapessero leggere, le portò a depor la rossessa o la berbarie assai più per tempo, che fatto non avrebbero restando adoratrici degli idoli e de' fetisci; dacchè que' lor sacerdoti antichi non si curavano, e forse ne anche potevano insegnar lore nè umanità, nè gentilesza, nè civiltà; dove i popoli or ricordati e altri ancora più rossi incominciarono a sbarbarire per opera e diligenza dei sacerdoti cristiani. Così si trova che Ulfia tradusse nel secolo IV. il vangelo a' suoi Goti, e che questa versione è il libre tentonico più antico che da noi si conosca; che i 6. S. Cirille e Metodio, qualche secolo appresso incegnarono agli Slavi a leggere e scrivere; che

intorno a quel tempo altri missionarii lo insegna rene a' popoli dell'estreme settenttione d'Estrep e in tempi a noi più vicini, a tatte si può dir le nazioni incolte di tutte le parti del mondo. E guai all'Europa, se i Germani e gli Slavi, che l'inendarone tutta, non fossero stati o non fossero in breve divenuti cristiani! Perduto sarebbe, e icreparabilmente perduto tutto il sapere de' Romani e de' Greci; e noi, se que' sommi maestri non ci avessero potuto esser di guida nelle tenebre del medio evo, noi saremmo per avventura a mala pena al crepuscolo di quella luce nella pienessa di cui ora viviamo. Che se alcuno dubitasse della verità del felice cambiamento in conseguenza del Cristianesimo avvenuto nella vita de' Barbari e de' selvaggi, consideri, quale dagli storici e dai viaggiatori ci viene descritto lo stato e la comiisione di queste infelici nazioni, e non si dimentichi, che tranne l'India e la China e alcuni regni a quelle vicini tutte le genti, che non avevan ricevato qualche incivilimento dai Romani e dzi Greci, giacevano più o meso involte nella barbarie.

Presso i popoli selvaggi non nozione di Dio, a imperfetta tanto da non potere esser benefica; non civil società, ma solitudine, o fortuito e per lo più inquieto convivere; non maritaggi, ma vaghi concubiti, e quindi non cura della famiglia, non affetti di padre, non di marito, nen educazione di figli; non fisso domicilio, non certo cibe, ma vita errante, alimento quel che può disfamare; non alterna alta, non sicurezza, non dritto, ma pensier di sè solo, rapacità, violenza; non ragione che guidi, ma sense che Irresistibile sprena; non ordinato linguaggio che l' nomo dalle belve distingue, ma gesticolazioni, contorcimenti, ululati; non cultura d'ingegno, ma rozzezza e ignorausa, e per fine quella, che d'ogni altra calamità è la più grande, quasi impossibilità di trarsi di per sè da così deplorabile stato. Più pechi e più lievi sono gli incomodi e i mali della barbarie; perchè qui v'ha principio di società, di religione, di leggi; qui alcuna forma di govern diritto di proprietà, qualche principio di cività; qui si parlan linguaggi, qui si edificam case, qui convivou famiglie, e perciò qui si dissoda la terra, si raccolgono grani, si provede al futuro. Ma sebbene questi mali sieno dei testè ricordati e più pochi e più lievi, non però cessamo tutti, ne quelli che cessano, cessano intieramente.

Per togliere i popoli a tanta miseria, non v'avea prima che si propagasse il vangelo che tre soli modi; quello lentissimo dello spostaneo successivo disravidire o i due alquanto più rapidi che offerivano i mercatanti stranieri o le armi d'un conquistatore già colto. Ma il primo è cotante lestissimo e di così poco sicure riuscimento, che vedendo come certe genti da lunghi secoli mella civiltà nou procedettero punto, e per certe lere particolari circostanze furse non poterono punto procedere: si può in certa maniera dubitare della sua afficacia. Meno lento ed incerto è lo abariarimento che si opera per via del cammercio, ma

<sup>(1)</sup> Vedi il §. 11.

<sup>(2)</sup> Vodi la storia di quel concilio presso gli scrittori di Storia ecclesiastica.

<sup>(3)</sup> Rufinus hist. eccl. Lib. I. c. 10. Socrates hist. eccl. Lib. I. c. 20. Sozomen: hist. eccl. Lib. II. c. 7.

<sup>(4)</sup> Paulin, poem. XVII. Hieronym. epist. \$5.

<sup>(5)</sup> Euseb. hist. eccles. Lib. III. c. 1.

sisceme i mercadanti sono mussi unicamente dal. l'amor del guadagne, al guadagne è rivolto ogni lero intendimento; e dai modi, che temero i Portoghesi, gli Olandesi e poi gli Inglesi nelle Indie, e gli Spagamoli e altre genti in America, si soorge, quanto si possa da' mercadanti spetare di bene, e a che presso si debba questo heme acquistare. Più rapido viene l'incivilimento che si consegue per messo dell'armi; e qui la rivoluzione poò seguir senza danni gravissimi, e ce ne fanno fede i Greci e Alessandro e i Romani e altri conquistatori.

Ma sebbene fosse meno espedito, certo più sicuro, e lungi da recar sensa pericolo o male fa'l modo che si tenne da quegli nomini, i queli predicando il vangelo, presero a amanizzare le genti barbare e ancora affatto selvagge. Nè monti inaccessi, nè occani di mobilissima rena, nè l'infocato cielo del messodì, nè l'eterno ghiaccio delle orse, nè mari incogniti o fortunosi, nè la diffamata ferità degli abitatori, nè la certessa di patimenti e disagi, sè'l timore di strazii e della stessa morte, nè altra cosa che vaglia spaventare l'nome pik risalute, seppe mai distornare quei forti dal generoso divisamento. Non altro in cuore che Dio, il più delle volte senza gran lettere, senz'amano soccorso studiavano diligenti ogni via per incipaarei ne' barbarici animi; e predicando un Dio e una legge tutta d'amore e di pace, e dando in sè luminosi esempii delle predicate virth conciliavano fede alle sante parole. E la mano di Dio benedicendo all'opera loro e non di rado visibilmente ajutandola spetrava que dari cuori e nuovi affetti v'infondeva, illuminava quegli ottenebrati intelletti, e gli scorgeva a conoscere ed abbracciure la verità. Sparso in tale guisa il seme della parela divina, toste si vedevane crescre n liete speranse le tenere pianticelle, germinare, mettere spiche e promettere abertosissima messe. Nè mai tornò vano questa promessa, nè mai restò l'aspettazione delusa; e quindi veggiamo la steria di molti popoli cominciare dal loro battesimo; moltissimi dovere al Cristianesimo l'agricoltura e

le arti onde i comodi della vita s'accrescone, moltissimi avere, come si disse, con esso appress a leggere e scrivere; veggiamo i dispersi abitateri d'una contrada adunarsi in villaggi intorna al loro pastore e alla chiesa; sorgere presso la sede d'un vescove le prime città e qui tenersi i primi mercati, fondarsi presso le chiese e i monasterii le prime scuele, gli ecclesiastici essere stati gran tempo i soli maestri, e presso egai popolo i primi a scrivere nella lingua volgare. In semma sono così namerosi e così irrefragabili gli argomenti con cui dimostrare, essere stato il Cristanesime ferse l'unica, e fuor d'ogni dubbie la principale cagione della civittà de'popoli harbari e de'selvaggi, che ne convengono fino i suoi detrattori.

### 9. 17. Il Cristianesimo benefico a'singoli uomini.

Ma questi vantaggi e altri più che ragionando più a lungo si potrebbero dimostrare, son lievi rispetto a que' beneficii, di che il Cristiano animate da viva fede sente in suo cuere d'andar debitore alla sua religione. Religione ammirabile, religione santissima, religione divina! Tu sì, sì tu, e tu sola insegni, quale e quanto sia Dio; tu ravvicini a Dio l'nomo siccome a Padre figligolo; tu con istabilire tra le creature e'l Creatore questo dolce rapporto ci muovi ad amare Iddio e ad amarci l'un l'akto; tu a Dio ne conduci, tu a Dio ci assomigli. Al tuo latte si nutre il pargoletto, colla tua scorta si regge l'adulto, a' tuoi conforti consolasi il vecchio, e chi si sente morire si sente alle tue infallibili promesse rivivere. Per te i beni di questo mondo son di beni eterni procaccio, di consolazione riesce il travaglio, di godimento il dolore; per te il buono diventa migliore, per te si atterrisce e si corregge il malvagio, per te trova l'angustiato peccatore sua quiete. Tu nella prosperità temperamento, ta nelle eventure rifugio, ta in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza per tutti ia stessa, to sempre dolce, sempre amorevole, sempre del nostro vero hene bra-

#### CAPITOLO TERZO.

### OBDINAMENTO E GOVERNO DELLA CHIESA.

§. 18. La Chiesa in relazione a Dio ed agli nomini per ciò che appartiene al suo gorerno. — §. 19. Ordini del governo della antiche Chiese. — §. 20. Successivo stabilimento del governo della Chiesa universale. — §. 21. Chiesa di Roma e suo principato. — §. 22. I concilii. — §. 23. La confussione e la ecomunica. — §. 24. Il Clero. — §. 25. Beni della Chiesa e del Clero. — §. 26. Cagioni dell'autorità e della potenza del Clero.

 18. La Chiesa in relazione a Dio ed agli uemini per ciò che appartiene al suo governo.

La religione cristiana, di cui nel precedente capitolo si dimostravano i beneficii, sia riguarde a tutti i popoli, sia riguardo a tutti gli nomini, si distingue da tutte le religioni come in molte altre cose anche in questa chi essa non insegna una dettrina, la quale parli semplicemente ai sensi o all'intelletto dell'uomo, ma si rivolge alla sua volentà comandandogli di riconoscere un Dio quale da lei si propone, e di riconoscersi in necessario nesso di filiale dipendenza de lui e di fratellevale amore con tutti gli nomini; ende que' che la seguono non formano un partito, una setta o una scaola, ma pei vinceli dell'amore di Dio lero

padre comune, e per quelli dell'amore del pressimo, di cui si riguardano come fratelli, insieme si legano, e vivendo insieme, come insieme le une per l'altre le membra d'un corpo costituiscono una società. Questa società che chiamasi Chiesa (ecclesia, adunanza, comunità) sente vivamente e nell'intimo del cuore d'essere stata fundata da Dio e per Dio, e perciò tende a rendere a lui, siccome a suo autore, l'omaggio e'i culto dovuto, perciè a lui solleva, e, quanto più sa o può, a lui avvicina lo spirito; e siccome questo per ingenita forsa non può mai cessar dell'agire, e ogni membro della Chiesa n'è membro in ispirito, e la Chiesa nella sua tendenza non è altro che spirito: essa nelle sue efficienze e nello sviluppo mai non s'arresta, ma è in una progressione continua, nella quale non le può mai venir meno l'assistenza divina, perchè solo per divina istituzione ella è Chiesa, e come tale non ha altro in mira, non ad altro tende che a Dio.

Ma come nell'ordine dell'universo ci appare manifesta l'onnipotente ed invisibile mano che lo dispune e'l conserva, sebbene gli occhi nostri non sempre ne discuoprono l'andamento e le vie, e queste meno che nell'andamento dell'intiero universo ci appajono in quello delle singole cose, onde a non pochi elle sembrano provenire e conservarsi da sè: cos) avviene della società cristiana, ossia della Chiesa. Volle Dio che ne fosse capo e fondatore il suo proprio figliuolo, e per lui le diede la vita, per lui ne detto le eterne leggi; ma mettendo nella sua sapiensa questa novella società in perfetta armonia con quanto prima esisteva e doveva continuare ad esistere, ordinò il tutto in maniera, che quanto nasce in cisa, pare nascervi naturalmente e per opera umana, mentre tutto deriva da lui siccome da prima sorgen. te. E l'uomo, al cui vantaggio questa società fu istituita, mostra în quanto Iddio fa ed ha fatto per lai quello che egli ha fatto e fa tattavià per la Chiesa. Creato e fornito d'un curpo e d'uno spirito conveniente al suo fine, egli sembra dal Creatore lasciato e come abbandonato in balia di sè stesso, sicchè si abbia a prendere ogni pensiero della sua sussistenza, della moltiplicazione e dell'incivilimento; ma bene considerando l'uomo ed il mondo si vede manifesto, come da Dio fu combinato e preparato ogui cosa, acciò tutto questo potesse per successive gradazioni aver luogo e anzi il dovesse. Così fu della Chiesa. Datale l'esistenza in via straordinaria piacque al Signore, che seguitando l'andamento del mondo da lui stabilito ella crescesse e si moltiplicasse, e immutabile in ciò che si riferisce a lui, coll'ajuto suo e l'indeficiente sua scorta si accomodasse ai tempi e agli uomini, secondo che egli ne fosse per volgere e per variar le vicende.

La Chiesa istituita per propagar sulla terra il regno di Dio deve sempre tendere a dilatarsi e a rendere i suoi membri ognor più perfetti; ma perchè i suoi insegnamenti non hanno a snaturar chi gli abbraccia, cioè non banno a aveller dai cuori le umane affezioni, ma solo a non lasciarle predominare, e perciò a combatterle ed a frenar le, e perciò gli uomini, malgrado ogni soccerso che loro porge la religione, sempre sono e sempre fieno un inconcepibile misto di vizii e virth, na companionevolo impasto d'irragionevolessa e ragione: si conosce, che se negli stessi primi secoli della Chiesa v'ebbe qualche cristiano che a' precetti della sua legge contravveniva, molti più ve ne dovette avere ne' posteriori, quando spento il paganesimo la Chiesa tolse ad accomunare i tesori dolla divina grazia e della misericordia a tutti gli comini sens'alcuna distinzione fin dalla nascita, non più siccome in addietro dopo un lango e diligente esame della lor vita e della lor vorasione. A misura dunque che più si estendeva la Chiesa, e in molti fedeli veniva meno quell'intenso fervore, che ne' primi tempi bastava a tenerli sulla via che conduce a salute, bisognò trovar modo di confermarli su quella se di già la calcavano, o di ricondurveli quando se me fossero discostati; e siccome questa via è unica, e unica è pure la Chiesa, perchè unico è Iddio che la fondò: questo dell'unità riuscì principia fondamentale della sua disciplina e del governo. Panendo la necessità di queste e di quella, si pene anche quella de loro effetti; e quindi manca assai sarebbe l'idea che degli effetti prodetti dal Cristianesimo e sullo spirito de' popoli e sulle lore istituzioni si formerelibe chi a quelli soli volesse attendere che derivarono immediatamente da precetti morali e dogmatici, e non si facesse a considerare quegli altri che in pari numero o forse maggiore sorsero dalla disciplina ecclesiastica. Perciò veduto, quale all'epoca che si sparse la luce dell'evangelio fosse lo stato della religione pagana, e quale la condizione di chi la professava, come il Cristianesimo per ogni dove si diffundesse e di tutti gli ostacoli vittorioso trionfasse: resta che ora, secondo che porta lo scopo ed il piano di questo disforso, si vegga, come si ordinassere le comunità cristiane e la Chiesa universale, e quali messi si mettessero in opera per conservar tra' credenti l'unità della fede, l'uniformità della disciplina e la purità de' costumi.

### §. 19. Ordini del governo delle antiche Chiese.

Stretti dal vincolo della carità vivevano i primitivi fedeli di una città e del vicino contado come altrettanti fratelli, in molti luoghi in una quasi comunanza di beni, e in tutti in una specie di comunità cui dissero Chiesa, (Ecclesia) al governo della quale e delle cose che in alcum modo la concernevano tutti sui primi tempi prendena qualche parte. Un vescovo (Episcopus, ispettore) istituito da quello che aveva fondato la nuova Chiesa, di poi eletto da' suffragii del Clero e talora auche dall'intiera comunità, oppure da' Vescovi della provincia ne aveva la cura. Erane demandate a lui l'amministrazione de'sacramenti, la istrazione e la correzione de' fedeli, la custodia e la distribusione de' denari, che con volontarie offerte si raccoglievano pe' bisogni della communità.

La venerazione in che i Cristiani avevano questo loro capo e il ribrezzo loro di comparire innanzi a' tribunali ordinarii, li portò a deferire a lui la decisione delle lore controversie civili, di modo che il Vescovo era sacerdute, maestro, giudice, tesoriere o padre della sua Chiesa.

Al Vescovo erano in tutte le chiese, per istituzione del divino maestro, stati agginati due ordini di assistenti e ministri, cioè quello dei Presbiteri (seniori, anziani) e quello de' Diaconi (ajutatori), il numero de' quali venne per egni deve crescendo, secondo che quello cresces de' fedell e con ciò crescevano le fatiche de' Vescevi . I presbiteri, che da noi si chiamano sacerdoti o preti, erano nomini per sapere, per virtà e per cià venerabili, e vivevano subordinati al Vescovo in modo, che sensa il permesso suo non potevano nè battessare, nè celebrare il divin sagrifisio, nè rimetter i peccati, nè amministrare l'eucaristia (1) e in alcuni luoghi, siccome per cagion di esempio nell'Africa, nè meno predicare o istruire il popolo (2). Particolare incumbenza de' Diaconi era quella di distribuire a' fedeli l'eucaristia, di raccogliere le elemosine e sovvenire a' bisognosi. di visitare e assistere gl'infermi, i carcerati ec. ec. Ma moltiplicandosi ogni gioruo i Cristiani, ed essendosi a muggiore decoro del servizio divino fatte più soleuni e dignitose le cerimonie, bisugnò crescere di nuovo il numero de' sacri ministri; e allora nacquere gli ordini del suddiaconato e quegli che si disser minori, a' quali furono commessi gli ufficii meno gravi e impertanti. Questa necessità di ripartire le funzioni sacerdotali stabili fra chi le aveva ad esercitare una serie di gradazioni e rese più luminosa e più augusta la dignità di coloro che primeggiavan sugli altri-

Tutti di qualunque grado si fossero questi sacri ministri formarono assai di buon'ora nella Chiesa una classe o corpo separato, a cui in forsa appunto del ministero fu dato il nome di Clero (retaggio, parte, sorte del Signore), pel quale si diatimere dal comune de' fedeli, che in opposizione ad essi si dissero laici (populani, plebei, cioè non appartenenti al Clero). Era questa differenza de' sacerdoti fuori delle sacre funsioni ignota ai Greci, a' Romani e a' Germani, come lo era a qualche altre popolo antico men colto; ma vedesi un' istituzione analoga presso gli Ebrei, gli Indi, i Persiani ec. ec. nell'Asia, presso gli Etiopi e gli Egizii nell'Africa, e presso i Celti e gli Etruschi in Europa. Due importanti differense passavane però tra' sacerdoti degli accennati popoli e'l cicro; perchè essendo questo d'istituzione divina, la sua dignità era agli occhi dei fedeli molto più augusta e più sacra che non agli occhi de' gentili quella de' lor sacerdoti, e perchè presso i Cristiani si ammettevano al sacerdosio tutti sensa distinsione i fedeli, purchè avessero le qualità necessarie; laddove il sacerdosio era presso le ricordate nacioni, retaggio e professione di certe famiglie; della quale diversità furono per avventura cagione la parte che tutt' i fedeli ebbero gran tempo nell'elezione do' sacerdoti e de'Vescovi, e 'l celibato che omai de' primi tempi della chiesa laceminciò a introdursi tra 'i clero.

### §. 20. Successivo stabilimento del governo della Chiesa universale.

Tutte le Chiese si vennero ordinando nella descritta maniera, perchè tutte nascevan da quella ch'era stata fondata dal divino Maestro; e siccome uno essendo il pastore, uno aveva ad esser l'ovile (1) e perciò tutte le chiese dallo stesso centro partivano e allo stesso centro si riferivano: dalla loro fratellevole unione sorse quella grande comunità che abbraccia tutto il mondo cristiano e si dice la Chiesa universale, o cattolica; a conservare e perpetuare la quale con mantenere in tutta essa l'unità della fede, e l'uniformità della disciplina principalmente contribut il bene armoniato organizzamento di questo corpo morale, analogo affatto a quello che si vide delle singole chiese. Imperciocche siccome il divino autore del Cristianesimo aveva separato ed elevato al di sopra del comune di credenti i suoi settanta discepoli, e sublimato a maggior altessa i dodici Apostoli e costituito capo e principe loro san Pietro; e siccome su quest'esempio diverse gradazioni v'avea ne' varii ordini del Clero d'ugni chiesa: così per più facile ed uniforme governo s' introdusse a mano a mano tra' Vescovi un sistema di subordina. sione non dissimile a quello che nel governo politico avevano stabilito gli Imperatori, per cui alcuni Vescovi vennero messi in dipendenza da alcuni altri, e questi e quelli sottoposti al successor di san Pietro. Per questo sistema il governo della Chiesa si consolido sempre più, e sempre più si venne avvicinando all'aultà del monarchico; per questo si sviluppò la gerarchia ossia il principato sacro o ecclesiastico, alla testa di cui sta, siccome supremo moderatore, il romano Pontefice. Questo reggimento monarchico in massima antico quanto la Chiesa, perchè uno n'era stato il fondatore ed il capo, non vi si introdusse però e stabilì in tutta la sua estensione già fin da principio, ma solo a grado a grado e col proceder del tempo, e secondo che se ne conosceva il bisogno, e appariva la possibilità di metterlo in pratica. Non era esso sulle prime necessario nel suo completo sviluppo, perchè essendo la Chiesa universale aucora sul nascere, e le particolari venendo governate dagli Apostoli stessi o da altri discepoli del Salvatore o da' prossimi lor successori, non v'era mestieri di chi tenesse tali nomini sul retto sentiere. Il suo formale stabilimento e l'esercizio della supremazia non erano poi in quella condisione di tempi ne anche possibili; perchè essendo la Chiesa per ogni dove perseguitata ad oppressa cosa non poteva, sensa evidente pericolo di desta-

<sup>(1)</sup> S. Ignat. sp. ad Smyrnen. Tertull, de baptism. c. 17. Hieron. dial. contra Lucifer. Siricius. Pp. ep. 10.

<sup>(2)</sup> Possidius vita Augustini e. 5.

<sup>(1)</sup> Evangel, Joan. c. XV. v. 16.

re contro di sè maggior gelosia e odio più fiero, nà ordinarsi in un solo corpo, nè farsi veder come tale. Ma quando il numero dei fedeli e quel delle chiese crebbe a segno, che gli Imperatori si dovettero dichiarare per quella credenza che si seguiva dalla maggior parte de' sudditi; quando appunto per la moltiplicazione de fedeli e delle chiese la necessità d'un capo supremo si fece sentir sempre più; quando la Chiesa potè mostrarsi sensa pericolo: questo reggimento si sviluppo e si stabili sempre più, sicchè i pochi indizii che se ne hanno ne' due primi secoli, si fanno nei susseguenti così numerosi e manifesti, ch'esso ci appare dopo la metà del secolo quinto e compiutamento ordinato dalle leggi ecclesiastiche e formalmente riconosciuto dalle politiche.

Sebbene le cause, per cui i Vescovi d'alcune chiese conseguirone preminensa sopra quelli di altre, furono di varia maniera; pure noi la veggiamo quasi costantemente attribuita a quelli che sedevano nelle città capitali delle provincie o delle diocesi in cui era diviso l'impero. A introdurre e stabilir sempre più la preminenza di queste Chie. se, e a farla passare in effettiva superiorità, sembra avere più d'ogni altra contribuito la circostanza, che le dette diocesi e le provincie formavano nell'impero come de' corpi politici con particolari relazioni e interessi, per cui si riputavano divise e separate dalle diocesi e dalle provincie lontane non meno che dalle vicine (1); per la qual cosa i loro Vescovi dovendosi non di rado adunare per conferire insieme delle comuni occorrenze non trovavano luogo che a ciò meglio convenisse della città che n'era metropoli, nè persona a cui più che al Vescovo di quella si competrese di presedere a tali admanae e di sopraintradere si comuni bisogni; onde quello che da prima era cosa di semplice urbanità e conveniensa divenne per lunga osservanza uso di legge. Questo si confermò poi sempre più e dall'autorità ecclesiastica e dalla politica; perchè essendo la Chiesa uscita dall' oppressione e dovendo i governatori prender certa ingerensa nelle cose di Chiesa, ne solevano trattare col Vescovo della città in cui sedevano; e così non potendo i Vescovi sempre recarsi in persona a trattare coi rettori delle particolari esigenze delle lor chiese, si giovavano in questo dell'opera del Vescovo della metropoli. In questa guisa la chiesa si veniva ordinando secondochè più si estendeva, in tale guisa col surger de' Metropolitani e de' Primati il suo governo si accestava con naturale andamento a quella forma, per cui solo era possibile che conservata vi fosse l'unità che vi volle il divino suo autore. Dato questo passo pe seguitarono altri, per cui a misura che i Vescovi venivano posti tra sè in qualche subordinazione e dipendenza, sempre più si sviluppò il primato della chiesa di Roma, e sopra le chiese dell' Oriente molto si elevavano quelle di Alessandria e d'Antiochia; questa per la sua antichità e per essere città di moita coltura letteraria e residenza del prefetto del protorio d'Ories te; quella perchè Alessandria era ne' primi secoli dell'era volgare madre di tutti gli studii, e perchè verso la fine del secolo secondo vi era etala aperta la prima e principale scuola del sapere cristiano, onde il suo clero e'il Patriarea ebbero nelle cose ecclesiastiche dell'Oriente grande preponderausa, finchè ceder dovettero a quella che a mano a mano acquistò il nuovo Patriarca di Costantinopoli. Imperciocchè essendo questa città divenuta residenza degl' Imperatori, i snoi Vescovi presto si sottrassero al loro Metropolitano, poi ettennero preminenza d'onore sopra gli altri Patriarchi orientali (1), indi per consenso di questi e di tutto l'Oriente d'avere nella loro giurisdizione quella medesima autorità, che su tutto l'Occidente si esercitava dal romano Pontefice (2), e presero per fine, ma in tempi di cui qui non avvien di discorrere, a contrastare il primato alla Chiesa di Roma e ne distaccarono tutto l'Oriente. I concilii, che avevano dato qualche sistema a questa subordinasione de'Vescovi, lo perfesionarono in appresso fissando i diritti non ancora bene determinati degli Arcivescovi, de' Metropolitani e de' Primati; in proposito de' quali si vuole, senza entrare in lungo ragionamento, avvertire che l' autorità lors riusch nell'Oriente molto maggiore che nell'Occidente, dov' essa si ridusse ad essere paco più di una semplice preminensa d'onore e d'una distinsione di nome; perchè tale istituzione qui si introdusse solo più tardo, e quando il potere del romano Pontefice già era crescinto a segno di soprastare d'assai a' Metropolitani e a' Primati, e di contenere chinaque avesse voluto innalizarsi con sottomettersi i Vescovi e sottrarli alla sede apestolica.

Verso il tempo in cui questo avveniva incominciarono i Vescovi ad estollersi più che non in addietro sopra i laici ed il clero delle lor chiese, assai per avventura giovandosi dell'opinione nel secolo terzo presso molti invalsa, che della legge mosaica si dovesse fedelmente esservare quel tuato a cui non fosse stato per Gesh Cristo espressamente derogato. Dietro questo principio tolae nella sua diocesi ogni Vescovo a paragonare sè al supremo sacerdote e i diversi ordini del suo clero a' sacerdeti e a' leviti del popole ebree, e quindi a insegnare, che essendo succeduti all'an tico ordine sacerdotale e come quello stati costituiti da Dio, loro si competerano que' medesimi diritti e privilegii che al sacerdozio dell' antica legge, e quello in particolare d'esigere dal pepelo le primizie e le decime (3).

#### 6. 21. Chiesa di Roma e suo principato.

Meutre la Chiesa universale si andava in tale maniera ordinando, e accomodandosi a' Imoghi, a' tempi e agli uomini nel suo governo sempre

<sup>(1)</sup> Vedi Lib, 111. 6, 13.

<sup>(1)</sup> Canon. II. I. Concilii Costantinop. anni 381. (2) Can. XXVIII. Concilii Chalcedon. anni 451.

<sup>(3)</sup> Vedi il 6. 25.

più si accostava a quell'unità, senza cui come universale stare non può, si sviluppava anche il principato della Chiesa di Roma istituito per rendere sempre più ferma e più durevole questa unità. Questo sviluppo seguta bellamente come quello d'un semo, che per la benefica influenza del cielo, la fecondità del suolo e la cura de' suoi coltivatori cresce in pianta ramosa destinata a gettar profonde radici, a porgere sicuro ricovero a chi rifugge all'amica sua ombra e a stidare immota venti e tempeste. Egli non è per mancanza di sufficienti memorie possibile di venir passo passo mostrando l'andamento di questo svi-Jappo e d' indicare con precisione e sicuressa, fa quale grado il romano Pontefice esercitasse nei primi tempi questo principato nelle diverse parti del mondo cristiano. Ma perchè tali ricerche non appartengono propriamente allo scopo di questo discorso, hasta osservare, che tale primato si stabilì nei tempi di cui qui si ragiona, e che se nel primo secolo se ne ha forse solo un indisio (1), più se ne trovano in due de' pochissimi scrittori del secondo (3); ch' essi si fanno sempre più numerosi e più manifesti nel terzo; che nel quarto oltre che negli scrittori se ne trovano in più d'un concilio e in modo particolare e distinto in quello di Sardica del 344, e che nel quinto questo primato viene confermato da' concilii ecumenici di Efeso del 431 e di Calcedonia del 451; di maniera che verse la metà di quel secolo a' tempi di 8. Leone Magno, e per opera sua esso si vede riconosciuto da tutte le chiese. Ma quantunque lo riconoscessero tutte, passò gran differenza quanto alla misura ed al modo, in cui il romano Pontefice lo esercitò nelle contrade orientali ossia greche, e nelle occidentali o latine; perchè in queste esso divenne grado a grado vera e assoluta supremazia, dove in quelle riuset in universale poco meno di una preminenza o primato d'onore. Varie furono le cagioni di tal differenza secondochè le une avevano la loro origine nel carattere de' due popoli, e le altre ne' rapporti de' paesi ch' essi abitavano. Gli occidentali allevati nelle istituzioni romane e penetrati dallo spirito di quelle erano tutto pratici e degli ordini politici amanti o insieme tenaci; gli orientali in contrario tutto speculativi o poco pazienti e poro capaci d' un' ubbidienza che voluta e comandata non fosse da una forsa presente. Passava inoltre tra le due nazioni antica rivalità, la quale crebbe d'assai quando seguì la divisione dell'impero e quando nel secolo quinte quelle d'Oriente si potè arrogare certa preponderansa sopra quel d'Occidente. E siccome tal divisione avvenne e sempre più si confermò appunto nel tempo, in cui la chiesa di Roma incominciava ad esercitare questo primato con qualche rigore, esso venne per parte de' Greci a trovare difficultà ed opposizione sempre più forte. Come diversa la vila politica e pubblica era ne' due popoli diversa

anche la letteraria e la privata, e perció lo dovette rinscire la religiosa, se non quanto al fine, almen quanto a' messi che per conseguirlo si credevano più convenienti. A discostare sempre più l'an popelo dall'altre s'aggingneva per fine che rotti eran que' vincoli, i quali col proceder del tempo ne avrebbero sensa alcun dubbio fatto in apparensa un popolo solo. Imperciocchè e tolta era ogni immediata e necessaria relazione tra Roma e l'Oriente, e la lingua latina che in quelle contrade non aveva mai ben prevalnto alla greca or le doveva ceder il campo, sicchè sempre più disagevole si rendeva anche il commercio di lettere, secondo che gli imperii diventando sempre più estranei più non si enravano d' imparare l'uno la lingua dell'altro. Quanto poi agli estacoli esservisi , che allorquando l'autorità dei romani Pontefia ci era cresciuta a segno che tutta la Chiesa avrebbe inclinato a riconoscere in essi l'esercicio del principato sensa contrasto, il Patriorea d'Alessaudria e poi quel di Costantinopoli già avevano acquistate nell' Oriente una spezie di vero primato, e che nella mira di sempre più estenderlo venivano grandemente ajutati e dagli Imperatori e dal Clero. Gli Imperatori di Costantinopoli favorivano i disegni del loro Patriarca, code avere più da presso e tenere in maggior sommissione quello che intendevano clevare a capo della Chiesa; e i Vescovi e 'l Clero sens'attendere che questo Patriarca non aveva per sè se non la ragione di stato lo favorivano co'loro suffragii, siccome fecero a' tempi di Teodosio nel concilio di Costantinopoli e sotto il regno di Marciano in quello di Calcedonia. Così essi usavano perchè amavano di avere un superiore della propria nazione e vicino al Principe e a lui bene accetto; e'l Patriarca sicuro di primeggiare, dove giugnesse a impedirlo al romano Pontefice, di ogni possa vi si adoperava, e accecato dall' ambizione non vedeva, come cost metteva sè stesso e la sua chiesa in maggior dipendenza, e come a volervi costituire un secondo capo se ne metteva la quiete e l'unità in evidente pericolo. Si taccia da non pochi d'anthisione anche il romano Pontefice, ma non a ragione; perchè egli aveva per sè l'istituzione divina c'i lungo possesso, e perchè con volere l'anità del capo egli quella volca della Chiesa, dove il Patriarca non sembrava curarsene, purchè si potesse innaizare. E per conoscere, quanto anche prescindendo dalla lacerasione che poi seguito, in tutti questi rapporti fosse utilissima la supremazia pontificia, basta confrontare la storia de' Patriarchi di Cestantinopoli e quella de' romani Poatefici, quella della chiesa d'Oriente e d'Occidente, e come questa nella sua sommissione andò nel secolo quarto e nel quinto immune da quegli econvolgimenti, da cui l'altra fu cotanto e cost a lungo agitata in occasione delle famose eresie d'Ario, di Nestorio e d' Entichete. In un libro, in cui si discerre dei cinque primi secoli della Cluesa, non si può dimostrare con un paralello, quale fosse dopo questo tempo l'andamento della supremazia che sulle Chiese d'Oriente s'arrege il Patriarca di Cestanti-

<sup>(1)</sup> Clemens ep. all Corinth.

<sup>(2)</sup> Justinus dialog. cum Tryphone. Irenaeus contra hacreses Lib. 111.

nopell e di quella in cui sulla chiesa cattolica continuo il romano Pontefice, nè quale uso se ne facesse dall'une e dall'altro, nè quali effetti ne ridondassero a' popoli, ne come il primo, perche il suo principato era meramente politico, restà sopraffetto ed oppresso da' Barbari che inondarone la Chiesa da lai dipendente, dove il secondo, per la divina origine della sua podestà, agevolmente la fece riconoscere e spontanei le assoggettò i popoli che fecero la conquista dell' Occidente. Ma quantunque qui non sia luogo di trattare in esteso tale argemente, non pare di peterlo bene lasciare sensa far conoscere coll' autorità d' uno scrittore gravissimo e seguace d'una religione che impugna il primato della sede pontificia , quanto la potenza di questa riuscisse in universale salutare all'Europa. Raccontando come per Papa Zaccaria s' imped), che Luitprando re de' Longobardi non si facesse signore d'Italia, egli usa queste parole. " Forte fu pel genere numano quel punto; se Luitprando, cum' ei se ne potea lusingare, riusciva, non sorgevano ne la podestà temporale del Papa, ne l'imperio della nasione germanica, nè le repubbliche italiano, nè le guerre degli Sforza, nè i Medici, nè Lutero, ne la pace di Westfalia; ma nell'Italia, paese alto a egni impresa, ricco di quanto serve alle necessità e alle comodità della vita, si formava uno state grande iu terra, grande in mare, e si ristabiliva il trono de' Cesari; ma noi, noi contimayamo ad essere barbari (1). ,,

#### 6. 22. I Concilii.

La Chiesa universale composta dall' affratellamento e dall'unione delle chiese particolari, prese colle necessarie modificazioni a governarsi dietro quegli stessi principii, che a queste avevan servito di norma. Ogni Vescovo reggea la sua chiesa col consiglio del clero addetto a quella, e su' primi tempi con quello ancora di tutti i fedeli; came poi crebbe il numero loro e ne venne mene il fervore, ogni maneggio si ridusse nelle mani del ciero e del Vescovo, e questo procurava di conservar la sua unione colla chiesa universale comunicando colle chiese vicine e in particelare con quelle della sua provincia e della diocesi. Quelle che tra queste erano più ragguardevoli facevano poi altrettanto colle chiese che nel mondo cristiano splendevano per maggiore autorità, con che tutte una sola chiesa formavano. Ma i vincoli che in questa muniera le dovevano unire e mantenere in un solo corpo, in una sola comunità, uon lo avrebbero a lungo andare potuto, se lo spirito del Cristisnesimo, che nel primo suo nascere aveva suggerito il ricordato espediente, non avesse in appresso portato i Cristiani ad afforzarlo di ngove istituzioni , e altre e poi altre più acconcie non ne suggeriva, quando per la moltiplicazione de' fedeli e delle chiese se ne fece sentire il bisogno.

(1) Joh. von Müller. Reisen der Papete.

Poggia tutta la religione eristiana su due fondamenti, la legge scritta e la tradizione. Ora a misura che dall'un canto venivano mancando gli apostoli e i loro discepoli (gli nomini apostolici) ch' erano stati l'origine della tradizione, e a misra che dall'altro il Cristianesimo sempre più ai stendes, egli è naturale, che più d'una volta mascessero dei dubbii a delle controversia o sulla dottrina o sulla disciplina o sui riti; ed essendo per la diffusione del Cristianesimo emai impossibile, che a definire queste vertenze e a conservare, mediante l'uniformità, l'unità e l'universaisà della chiesa tutti si adunassero i fedeli od il clera, i Vescovi delle varie provincie incominciarone sull'esempio che loro ne avevano dato gli Apostoli a convenire in certe adunance, che da' Greci si dissero Sinodi e da' latini Concilii. Ben da quindici di tali admanse si veggono omai ricordate sel corso del secondo secolo, tra cai ve n' ha almem sette della cui celebrazione non si può dabitare, e sono quella di Efeso, di Cesarea nella Palestina, del Ponto, dell'Osroene, delle Gallie in Lugdune, della Grecia in Corinto, dell'Italia in Roma sette Papa Vittore (1); e Tertulliano (2) e S. Pirmiliano di Cesarea (3), scrittori l'una del principio del secolo terzo e l'altro della sua prima metà, e così altri di que' tempi e de' seguenti parlano di questa pratica non siccome di cosa nuova o invalsa di fresco, e tutti concordano in riconoscerne l'atilità e la necessità; eccone in prova le parole di S. Firmiliano. " Per la qual cosa noi abbiame di necessità l'usanza d'adunarci tutti gli anni quanti siam Vescovi e sacerdoti, onde a comune com governar quelle cose che sono del nostro ufficio e trattar di quelle che sono più gravi. " L'atilità e la necessità de' concilii si fecero poi sempre più manifeste sia per ordinare e stabilire il govern della chiesa, sia per ridurre in sistema le poche e semplici verità della religione; imperciocchè essendo essa stata abbracciata da persone pienamen. te istruite e versate nelle lettere e nelle sciense, molte per desiderio di trarla dall' oscurità e di guadagnarle gli nomini dotti e quelli che figuravan nel mondo incominciarono prima tra' Greci e poi tra' Latini a voler esprimere i concetti religiosi nel linguaggio che s'usava dai dotti, e ad adattare alla religione cristiana le dottrine de' filosofi di maggior grido e quelle in particolare di Platone e dei suoi seguaci. Come si diede principio a trattare del Cristianesimo scientificamente, e a volerne parlare all'intelletto, non più al solo cuere, siccome avveniva ne' tempi primieri, sorsere qui e qua de' Cristiani, i quali esponendo i lor pensamenti sopra alcuni punti non ancora bene determinati si discostavano dalla comune credensa, e per ambizione o per persuasione, o per l'una causa e insieme per l'altra cercavano di dissondere questi loro concetti. Indi ebbe origine il male, stante la natura dell'uomo forse non evi-

<sup>(1)</sup> Vedi gli scriitori di Apria ecclesiastica.

<sup>(2)</sup> De jejunio.

<sup>(3)</sup> Ad Cyprianum in Cypr. spist. sp. 95.

tabile, delle cresie; ma indi abbe origine anche un gran bene, e si fu che ne seguitò un regolato e sistematico sviluppo della dottrina cristiana, la quale in origine contenuta ne' pochi articoli del simbolo degli Apostoli fu ampliata, spiegata e stabilita inalterabilmente secondo che sempre nuove controversie sorgevano. E siccome queste si potevano decidere solo da' Vescovi, quali maestri della dottrina e conservatori della fradizione, cioè della credenza della chiesa universale; ne avvenne, che il necessario sviluppo della dottrina addusse la necessità di frequenti concilii; i quali per le cagioni che si discorsero influirono non nella sola dottrina, ma nella disciplina e nel governo ecclesiastico. I concilii che nelle circostanzo esterne della chiesa non si potevano ne' primi tre secoli tenere se non da' Vescovi d'una provincia o tutt' al più d'una diocesi, si poterono celebrare da quelli di tatta la chiesa, quando la conversion di Costantino le fu dato di potere dall'oscurità e dall'oppressione uscire e far bella mostra di sè. Allora nacquero i concilii generali o sinodi ecumenici, in cui da tutta la Cristianità si congregavano i Vescovi, e quali rappresentanti la Chiesa universale tutti ne regolavano gli affari siccome supremi legislatori. Come poi questi concilii perfesiopassero sempre più e più consolidassero il governo così delle chiese particolari come dell'universale già si accenuò; e come essi sempre più crescessero la potenza del clero, e sempre più gli sottomettessero i laici, ella è cosa da non avere bisogno di dimostrazione o di prova.

#### 6. 23. La confessione e la scomunica.

Ma il clero non avrebbe con questi ordini, in certo medo meramente politici, poteto elevarsi tanto alto e acquistare o conservare sui laici così grande autorità, se la natura stessa della religione e la santità del suo ministero non gli avesse procurato e assicurato sugli animi di lutti i fedeli un impero venerato insieme e tempto, e un' influenza che non potrebbe essere nè più grande nè più diretta. Tutto questo conseguirone i sacerdoti cristiani, perchè altre essere come quelli di tutte le religioni mediatori tra Dio e gli nomini, avevano anche l'importantissime incarice di formere e reggere i costumi e can esso il diritto di conoscere e' peccati e la podestà di rimetterli in nome di Die. Questo incarico, questo diritto, questa podestà, che de' Principi si dovettero riconoscere nel clero, perchè esenzialmente inerenti alla sua dignità, gli assoggettarono in modo uguale tutt' i fedeli, il dotto non meno dell'ignorante, il ricco non meno del povero, il forte l'orgoglioso il malvagio non mene del debole, non mene dell'amile, non neno del buono. E l'occasione, anni la necessità d'esercitare queste potera sugli animi, cresceva ogni giorno secondo che cresceva il numero de fedeli e in essi veniva meno la pratica delle cristiane virtà.

È scopo della chiesa cristiana di rendere sauti tatti i suoi membri, a con ciò di condurli al gadimento di que' premii, la cui speranza il rende felici su questa terra, e più che nella presente travagliata vita li fa viver con Dio e in una beata vita avvenire. Ora egli fu accennato più addietro come cautissimamente procedessero le prime chiese, quando si trattava di ricevere alcuno nella comunità e più ancora quando egli si aveva ad ammettere a partecipare a' sacrosanti misterii: e sebbene questa giudiziosa circospezione pareva dovesse bastare a far sicura la chiesa, che'i tenore di vita de' suoi membri sarebbe se non irreprensibile almen commendevole : essa due altri messi validissimi usò per mantenerli nella santità de' costumi e quasi obbligarveli, e furono la confessione e la scomunica antichi l'une e l'altro quanto la chiesa medesima.

Insegnò Gesti Cristo nell'istituire il sacramente della penitenza, come l'uomo può conseguire il perdono de' suoi peccati, e come senza questo perdono non v'ha via di giugnere all' eterna salute; e con questo solo, e con istabilire che immense inconcepibili erano le ricompense e i gastighi riservati ad ognuno secondo le opere sue, con differire fin dopo la morte il conseguimento di quelle e l'applicazione di questi ingenerò nei sedeli desiderio sì vivo di fraire que' premii e cotanto timore di non potersi a quelle pene sottrarre, ch'essi s'indussero a cercare con ansiosa sollecitudine la remissione delle colpe; la quale come si sa non si può ottenere se non mediante la confessione. Era questa nell'antica chiesa di due maniere, cioè a dire e pubblica o privata, e o pubblica e privata era pure la penitenza, a cui secondo la natura delle sue colpe si aveva ad assoggettare il peccatore che ne voleva conseguire il perdono. Molto fu savio il divisamento del Papa S. Leone Magno, per cui la confessione su verso la metà del secolo quinto ridotta ad essere per tutti e sempre privata (1), con che essa diventò assai più fruttuosa e s' ovviò a non pochi disordini e a gravissimi scandali, Perchè dove certo naturale ribresso poteva rendere al peccatore difficile d'appalesar le sue coipe in presensa del popolo raccolto nel tempio; meno ritroso egli fu ad aprir sens'alcun velo ad un nomo di piena sua confidenza i più intimi recessi del cuore, a discuoprirgli tutte le sue passioni e le inclinazioni, ad appalesargli tutte le sue morali infermità; di maniera che egli venne portato ad andare spoulaneamente in traccia di chi l'aveva a guarire e ammaestrare, e ottenne un' istrusione non vaga e generale, ma commisurata a' suoi particolari ed attuali bisogni. Il Vescovo o'l sacerdote, a cui la confessione delle colpe facevasi, riprendevano caritatevolmente il peccatore, gli addittavano la via di tornare in gracia con Dio e d'attutir la coscienza, e lo assoggettavano ad una penitensa, di cui secondo la qualità de' peccati variavano la natura, la durata e 'i rigore.

Che se il Vescovo s'abbatteva in alcuno, che dissentiase nella dottrina, non volcese osservare le disciplina, e macchiato d'enormi e scandalosi mi-

<sup>(1)</sup> Les Mag. Ep. 80 ad Episc. Campan.

sfatti non desse speranza di sincero ravvedimento, o ricusasse di assoggettarsi all'ingianta ponitensa: egli di consenso del clero, e talora, come que tempi portavano, di tutta la chiesa dalla comunio ne di quella lo separava, e in qualche caso più grave ne faceva avvertite altre chiese, unde si sapessero da queste malvagio guardare. Quel tante che ogni Vescovo faceva in questo proposito nella sua chiesa, le fecere di pel i concitii in tutti quei easi che concernevano la chiesa universale; ed effetto di questa separazione si era, che chi n'era colpite (le scomunicate) restava escluse della comunità, e quasi ch'egli più cristiane non fosse, diveniva agli occhi de' fedeli pari a un gentile, se non che ferse per questo più inviso, che dove prima lo amavano siccome fratello, ora siccome nomo pericoloso il fuggivane. Più gravi che non in quelli di cui qui si discorre divennere gli effetti della sunica neº secoli appresso, perchè quando sempre più crebbe il potero della chiesa e de' romani Poutofici, le conseguenze della scomunica, iu origine meramente ecclesiastiche, si fecere sentire anche nella vita civile.

#### 6. 24. Il Clero.

La descrizione dello stato politico della Chicea, che si credette di dover presentare a' letteri in questo capitalo, riescirebbe assai manea e imperfetta, dove dopo indicate le sue relazioni verso Dio e gli nomini, dopo antrati i suoi ordini fondamentali e dopo espesto sommariamente il governo delle singole chices e quelle della chicea universale, non si vònisse a far qualche perola di quelle persone, a cui come a magistrati legittinal questo governo era stato in forza del lore carattere commesso dal diviso istitutore, e assicurata sopra gli animi de' fedeli tutta quella influenza, senza la quale la suprema dignità non si paò esercitare a common vantaggio.

Si comprendeno sotte nome di clere tutte quelle persone che modiante l'ordinazione vengono dai Vesceve ammesse a consacrarsi al servisio divino, e tra esse erano, come si ricordava nel (). 19 state introdotte fine dall'istituzione del sacerdozio alcune gradazioni che in seguito vennero moltiplicate. Supremo capo d'ogni chiesa e del ciero a quella addetto era il Vescovo; succedeva a lui l'ordine de' presbiteri o preti, poi quello de' diaconi, indi quelo de suddinconi e per fine i chierici degli ordini minori; a questi s'aggiugnevano altre persone, le quali sens' aver alcun ordine sacro esercitavane qualche ufficio ecclesiastico. Non v'aveva ne' primi tempi, nè bene aver vi poteva, legge che prescrivesse cosa alcuna intorno all'età necessaria per essere ammesse agli ordini sacri; si fisso pei nel secolo quarto e nel quinto, che ad oggetto d'avere un ciero quanto meno fosse possibile contaminato dalla corrusione comune i primi ordini si conferissero subito dopo il buttesimo a' fanciulli di ancor tenera età, i quali o da sè stessi o da' goniteri si dedicavano al servisio divine; ma non era questa massima impreteribile, perchò i detti ordini si conferivano non di rado anche agli adulti, che all'atto della conversione li domandavano. Onde pei como scere la vocasione de'chlerici e assicurarsene si stabili nella chiesa latina, che nissuno passusse ad an ordine superiore, se non dopo avere per certo numero d'anni dato saggio di sè negli inferiori; sicchè il suddiaconato si conferiva di regola nel-Petà di venti, il disconsto di trenta, il presbiterate di trentacinque anni (1). Ogni nomo che non fosse nè schiavo, nè liberto d'un laico, nè soldato, nè curiale, nè ricce gran fatto e insieme d'ordine plebee poteva dal Vescovo ascriversi alla sua sacra milisia (2), ma i due ultimi ordini del presbiterata e dell'episcopato non si conferivano se non previa elesione, alla quale fino nel secolo quarto si vede in molti luoghi concorrere coi clero la plebe cristiana. Ne fu di poi questa esclusa, e nell'elezione d'un Vescovo divenne di gran peso il voto de' Vescori della provincia e segnatamente quello del Metropolitano, ma in alcune chiese e in particolare nelle più fliustri dell'Oriente v'incominciarens a prendere qualche ingerenza gli Imperatori.

Dove ne' primi tempi s'istituiva una chiesa s levasi istituire anche un Vescovo; ma allorchè per non avvilire la dignità episcopale con moltiplicare di soverchio i Vescovi si decretò, che aver ve se dovesse solo nelle città più ragguardevoli o in quoile che ne avevano avuto in passato (3); allerchè tutto il popolo divenne cristiano e si pera anche ai penitenti d'assistere al divin sacrificio; allora più non bastando che questo dal solo Vescovo si celebrasse, e non potendo egli e i sacerdoti soco lai dimoranti attendere convenientemente alla numerosa graggia dispersa per un territorio talora assai vasto, allora alla cura delle comunità cristiana sorte nelle città minori e nelle piccole terre si deputarono in luogo di Vescovi del somplici presbiteri. Queste chiese e comunità, figlia della chiesa matrice, si disser perrocchie (vicinali) e perroce il sacerdote che n'era alla testa; e com egli si disse perchè pergeva a' fedeli gli ajuti necessarii per l'anima, e li sovveniva anche nelle temperali sccorrenze come si mostro avere usate il Vescore nelia sua discesi. Il solo Yestovo soleva megli anichi tempi celebrare di regola il solenne sacrificio divino, solo egli amministrare il battesimo, solo riconciliare i peccatori, solo predicare e unican te in case di suo impedimento o per suo cos Venire in queste incumbense supplito da' suoi presbiteri. Ancor nel secolo quinto si celebrava u sola messa il dì, e nelle sole chiese cattedrali, o ne' cimiterii o ne' titoli de' martiri; il Pontefice san Leone Magno introdusse, che nelle feste più selenni se ne celebrassero due, accib tutti i fedeli vi patessero assistere (4); e solo nel secolo seguente si prese a celebrarne anche nelle chiese delle parrec-

<sup>(1)</sup> Siricius Pp. op. I. c. g. 10. Zosimus Pp. op. F c. 2, 3.

<sup>(2)</sup> Codex Theodos. Lib. XVI. tit, 2. L l 2. 3. 6.
(3) Concil. Laodic. anni 336 can. 57. Conc. Surdic. anni. 347 can. 6.

<sup>(4)</sup> Epist. 42.

chie; ma olire queste messe, che diremo pubbliche e selenzi, si usarone già nel secole quarte e mel quinto quelle che rispotto ad esse si possono dire private (1). Da questi pechi cenni parrebbe petersi indurre a ragione, che'l clero non fosse numereso gran fatto quando le persecusioni infierivano, e i chierici erano i primi tolti di mira; ma si intende da Eusebio, che omai verso la metà del secolo terzo si contavano nella chiesa di Roma oltre il Vescovo quarantassi presbiteri, sotte diaconi, altrettanti suddiaconi, querantadue accoliti e cioquanta altri chieriel (2). Sobbene non è da presumere, che le chiese più povere e men popolose di quella di Roma avessero di que tempi numero nguale di chierici: si conosce dagli atti de' martiri e dalla steria ecclesiastica che auch'esse non m mançavano; e che ne crescesse il numero per egni dove, poiche il Cristianesimo si professo liberamente, s' induce e dalla necessità di chi s'adoperasse in servigio del numero sempre maggiore de fedeli, e in modo positivo da un passo di S. Girolamo, il quale parlando della superbia de' diaconi scrive verse la fine del secole IV. " Tutto quello che è raro più si desidera; il pulegio presso gli Indi più s'appressa del pepe; la scarsessa ren rati i diaconi, e la numerosità dispressovoli i presbiteri (3). "

Or si devrebbe mostrare, come questo ciero diffuso per tutta Cristianità si adoperasse amorses e indefesso pel bene spirituale e temporale do fedeli tanto nelle barrasche delle persecusioni come nella successiva calma del trionfo di sua religione. Ma eltrechè il farle prolungherebbe di soverchio questo discorso per le infinite cose, che in prova di tale asserzione si potrebbe addurre senza molto cercare, l'autore di questo libro se ne crede dispensate anche per altri metivi. Imperciocchè chiunque ha contessa, anche piccola, della storia eccleiastica, non ne può dobitare; e chi ha ecchi da vedere e insisme cuore da appressare le azioni nobili e generose, lo può veder tutto di e non è finalmente necessario che se ne parli, acciò non se ne perda la memoria pei tempi avvouire; dacchè il clero continuerà a dare in sè l'esempio delle più eroiche virth eristiane, finche v'avrà Cristianesimo, cioè fino che v'avrà mondo e nel mondo vivran de. gli nomini, e questi nomini andranno soggetti a calamità e traviamenti ; ondo si passerà senza più a dire d'alenne som, che al clero ed alla sua vita si riferiscomo.

Se grande era la diligenza della Chiesa per mantenere tra' fedeli la parità de' costumi, era grandissima per casacruare la santità della vita tra'l clere che n'avova ad casere maestro e modello agli altri. Quindi la cura d'oducare i chierici a Dio fia degli anni più teneri; quindi le calde reccomandazioni che loro si facevano d'usere ogni decessa e gravità nel contegno; e quindi le severe ponitenze imposte a' chierici che in questo punto

fallissere, quindi la lere riduzione alla comunica laica, e secondo la gravità del reato anche l'espui. sione dalla comunità cristiana. Non usava il clere distinguersi nessunamento da' laici quanto all'abito esterno, nà ciò sulle prime, attese le persocusio. ni, ben si poteva ; solo raccomandavasi a' chierici gravità e modestia nella foggia del vestito e della capellatura. Trevasi anche in queste proposito avere Papa Celestine del 428 ricaproverate certi Vescovi delle Gallie, perchè lasciato il consueto abito della romana toga neavano il pallio ed il cingele alla foggia de' monaci (1). Non differivano gra fatto dalle vosti usuali nè anche quello di cui il ciero si parava per celebrare il cagrifisio divino, se non forse per ciò che erano più candide e di presso maggiore; ma v'ha fondamento di credero, che i chierici incominciassero verso la fine del secolo quinto a tondersi e a portar la corona cosia chierica ad esemple de' monaci.

Segne ora un'istitusione, per cui i sacerdoti cri-atiani si distinguono da quelle delle altre religioni, e per cui, mentre in forza dell'affizio devono vivere in messo al mondo, vennero da esso disgiunti e si può dire staccati. Celibe vivea fin da' primi tempi della Chiesa buona parte dei chierici e quegli in particelare che crano ascritti agli ordini maggieri, celibi viveano per voto non poche donne, celibi presero nel secolo quarto a vivere i monaci. Lo stesso divino autore del Cristianesimo, e dopo di lui san Paolo ed altri Aposteli e non pochi de' loro discepoli avevane dato a' fedeli l'esempie di questa vita continente; e san Paolo seguendo il consiglio del divino maestro (a) in raccomanda caldamente al Cristiani, onde unicamente attendere a piacere a Dio (3). Per questi esempii sì autorevoli e sì numerosi, per questi eccitamenti, per questi replicati consigli il celibate si tenna in tanto grau pregio e si riputava tanto atsetto a Dio, che fin da' tempi più antichi i tre ordini principali del clere, e in mede particolare i Vescovi, si solevano scegliere fra gli uomini celibi o vedovi, o almeno tra colore, che per rispetto a quella dignità s'inducevano a rianziare alla moglie (4); onde per lungo uso invalse l'osservanza, che i chierici de' citati tre ordini più non si avessere a maritare dopo l'ordinazione, o ad astenersi da ogni commercio colla oglio, se prima di riceverie fossero stati maritati. E tante era comune l'opinione che la vita celibe convenisse a quegli ordini, che i Padri di Nicea, se loro non s'opponea S. Pafausio, ve li volevan costringere (5) e che anche prima di quel concilio in alcuui luoghi si escludevan dal clero i Vescovi, i presbiteri e i disconi, che non si guardasser da usar colla moglie (6). Questo divieto non era però generale, e si vede essere stato tol-

<sup>(1)</sup> Innocentius Pp. Ep. ad Gaudent. ep. Augub.

<sup>(2)</sup> Hist. eccl. Lib. VI. c. 35.

<sup>(3)</sup> Ep. 166.

<sup>(1)</sup> Ep. ad Epp. Gall. Vienn. et Narbon.

<sup>(2)</sup> Mauh. cap. 19. v. v. 11. 12.

<sup>(3)</sup> Ep. pr. ad Corinth. c. VI.

<sup>(4)</sup> Euseb. Hist. Eccl. Lib. VII. c. 24.

<sup>(5)</sup> Secrates hist. occl. Lib. I. c. 8.

<sup>(6)</sup> Concil. Illiberit. an. 305 can. 33.

lerato o permesso il centrario e dal concilio Niceno (1), e da quelli d'Ancira (2), di Meocesarea (3), di Gangra (4) ec. ec. e più tardi ancora, del 420, da una legge dell'imperatore Onorio (5). Con tutto questo continuò il celibato ad apparire a' fedeli siccome pregio eccellentissimo; e la massima della sua necessità in que' ministri dell'altare, che avevano a maneggiare i sacrosanti misterii, gettò segnatamente nella chiesa latina così profonde radici, che si può dire, avere essi presso che per egni dove e costantemente esservato la legge della continensa. Quest'oscervanza si fece poi più comune e si può dire universale verso la fine del secole quarto, allerchè s' incominciarone ad ascrivere al clero i monaci, che professavano il celibato; perchè il ciero considerando, quanto essi per tale motivo venissero tenuti in venerazione grandissima ne prese ad imitare l'esempio. Stabilita per lungo uso questa disciplina se ne fece poi legge, che le persone addette a' ricordati tre ordini non solo non s'avessero a maritare, ma dovessero guardarsi d'usar colla moglie che avevano prima, anche pel caso che continuassero a conviver con essa; per obbligarli all'osservanza della quale loro si minacciavano diversi castighi. siccome in alcuni luoghi il divieto d'ascendere agli ordini superiori, in altri l'esclusione dal cleso, e in alcuni pochi la stessa scomunica (6). Lecito era in contrario in molte chiese il matrimonio ai suddiaceni, e in tutte a' cherici minori. Comunque fossero chlare le prescrisioni di questa legge, ci appare che necessario fu d'inculcarne l'osservanza più volte nel secolo quarto, nel quinto e ne' seguenti, dal che si può indurre che rare non fossero le trasgressioni; e si può credere che indipendentemente dagli stimoli naturali ne fosse causa o pretesto la circostanza, che la legge non era stata dettata da Gesti Cristo medesimo, nè da' suoi Apostoli, e per qualche tempo nè anche dalla Chiesa universale. Ma mentre i Concilii ed i Pontefici si studiavano d'indurre e stabilire il oclibato, e'l clero pareva uniformarsi a' loro comandi astenendosi dal matrimonio " s'introdusse nella chiesa la peste delle Agapete (7); ,, vale a dire non pochi chierici presero a convivere con certe femmine che si chiamavano con quel nome di dilette o amate, e che il concilio Niceno dice "femmine subintrodotte (8) ,, e S. Girolamo non teme di

(1) Can. 3.

nominare a nuovo genere di concubine " e " meretrici di un solo uomo (1)..., La severità de" coucilii e l'inflessibile rigor de' Pontefici vinse finalmente la lotta, e il matrimonio e'l concubinate del clero cessò.

#### ( . 25. I beni delle Chiese e i beni del clero.

Questo discorso del clero e d'alcune delle principali istitusioni che lo concernevano addoce nateralmente quello de' heni ecclesiastici, de' quali sembra doversi far qualche parola onde iliustrare i secoli di cui si discorre e insieme quelli che segueno, i quali come in molti altri propositi si distimguono dagli anteriori anche in questo.

Riguardo a tali beni si vogliono osservare atten tamente due cose: la prima che sebbene tutta Cristianità formava quanto alla dottrina e allo spirito un solo corpo e come una sola e grande famiglia, i cui membri tutti eran fratelli e come tali moruamente si ajutavano e si soccorrevano; essa era per ciò che appartiene all'interesse economico separata e distinta in tanti corpi o famiglie, quante erano le chiese ossia i vescovadi, o, come ora si dice, le diocesi. L' altra cosa che non s' ha a perder di vista si è, che questi beni non eran del clero, ma della Chiesa, cioè di tutti i fedeli, onde quella particolare comunità cristiana si componeva, e che perciò appunto sempre si dissero beni della chiesa o ecclesiastici, non beni del clero. Il Vescovo, qual padre di tale cristiana famiglia, gli amministrava e ne disponeva cavandone quanto bastasse al mantenimento suo e del suo clero, ed erogando il restante agli indigenti, sovvenendo in particolare i papilli, le vedove, le sante vergini, e quelli che a motivo delle persecusioni, di infermità o d'altre cause ne avessero maggiore bisogno. Questi beni, o forse meglio, queste entrate della Chiesa erano a accidentali e avventizio, o certe e fisse; e' l clero formante sotto la cura e 'l governo del Vescovo quella parte della comunità, che per essersi dedicata al servizio spirituale dell'altra aveva un diritto precipuo di viver de' beni che ad essa spettavano, viveva in una perfetta comunanza di beni, come in una spezie di comunanza di heni vissero anticamente tutt' i fedeli d'alcune Chiese (2). Mè salo vivea in questa comunanza di beni e contento che il Vescovo provvedesse al suo mantenimento, ma soleva anche abitare con lui, siccome per cagione d'esempio si sa, avere usato quello d' Ippene regio a' tempi di sant'Agostino (3) e in molti luoghi essere stati allevati in comune que cherichetti tenerelli, di cui si faceva senno qui dietra. Ma una tal pratica, salutarissima per frenare Pavarizia e l'ingordigia, non si potè per le matate circostanze continuare gran tempo; perchè sempre crescendo il numero de' fedeli e con ciò quelle dei clero, e non potendo più continuare a vivere ed abitar tutto col Vescovo, perchè bisognò spargerio

<sup>(2)</sup> Can. 9.

<sup>(3)</sup> Can. 1. et 8.

<sup>(4)</sup> Can. 4.

<sup>(5)</sup> Cod. Theod. L. XVI. tit. 2. l. 44.

<sup>(6)</sup> Concil. Illiberit. can. 33. Taurin. an, 397. can. 8. Carthag. II. an. 390. can. 2. Carthag. V. an. 398 can. 3. Arelat, II. an. 452. can. 2. 3. Arausic. an. 451. can. 22. 23. 24. Turon. J. an. 461. c. 1. 2. Siricius Pp. ad Himer. Tarracon. c. 7. ad Epp. Afr. c. 9. Innocentius Pp. ep. 2. c. 9. ep. 3. c. 1. Leo Magnus. Ep. 84. c. 4. ep. 92. c. 3.

<sup>(7)</sup> Hieronym. ad Eustochium ep. 22.

<sup>(8)</sup> Can. 3.

<sup>(1)</sup> Can. 3.

<sup>(2)</sup> Vedi il §. 19.

<sup>(3)</sup> Possidius vita Aug. c. 25.

melle terre e ne' villaggi dove si fondarono le chiese filiali ossia le parrocchie, bisognò come dividere i beni ecclesiastici, e assegnarne la sua parte al clero ed a' poveri d'ogni parrocchia. Aggiugnendesi poi che qualche Vescovo e qualche parrocco incomincio a voler far suo quello che gli aveva ad esser comane col clero che da lui dipendeva, convense per impedir le querele e gli abusi commissorare a ogni chierico la sua quota o porsione, la quale perciò ebbe nome di mensa; e sebbene questi provvedimenti cadono in gran parte nei secoli posteriori, parve necessario di non tacerne dei tuto, perchè glà in questi se ne trova qualche vestigio, e in essi era data la causa de' cambiamenti

anecessivi. Detto della natura de' heni ecclesiastici or si dirà della lor proveniensa e alquanto più distintamente dell'uso. Chianque veniva ammesso agli ordini sacri veniva con quell'atto ascritto al clero e legato in maniera tale alla chiesa dov'era stato ordinato, che sebbene, restando negli ordini minori, gli era permesso di maritarsi, non gli era lecito di abbracciare altro genere di vita (1), non di passare a un'altra chiesa, non d'essere ad uno stesso tempo ascritto a due chiese, non di conseguire prebenda da due (2). Quindi non e'aveva a ordinare chierico sensa ascriverlo ad una chiesa (3), quindi subito dopo l'ordinazione gli si assegnava presso di quella un ufficio, in forza del quale percepiva, secondo suo grado, una determinata parte delle entrate ecclesiastiche.

Tutto quello che si richiedeva per queste distribuzioni e pel servizio divino e pel sovvenimento de' bisognosi, si raccoglieva dalle volontarie oblasioni de' fedeli, o si adonava per mezso di regolari collette di denaro e derrate, che si facevano ogni settimana (4), ogni mese (5), o secondo i casi anche in via straordinaria e più di frequente. A queste oblazioni caritatevoli e spontanee e alle collette si aggianse assai di huon'ora, e ancora ne' tempi della persecuzione, il possesso di beni stabili, che da' fedeli si donavano o si legavano alle chiese; di che oltre alcune altre prove se n'ha una chiarissima nel celebre editto di Milano del 313, con cui gli Imperatori Costantino e Licinio nell'accordare a' Cristiani piena libertà di culto comandano, che alle loro chiese o comunità "si restituiscane non solo i luoghi in cui si sogliono adunare, ma quegli ancora che non seno di privato diritto d'alcun individuo, ma di tutto il loro corpo, cioè della chiesa (6).,, Questo editto parla ancora più chiaro secondo la formola che se ne legge in Eusebio. "Comandiamo dunque.... che si restituisca tutto quello che si conosco appartener di diritto alle chiese, sia casa o podere, sien campi o sieno

orti o altra cosa qualunque (I). 44 Come poi al Cristianesimo fu data pace per Costantino, le chiese ebbero largo campo di crescere il patrimonio non tanto per la liberalità di quell'Imperatore, come pel permesso loro del 826 accordato di ereditar beni stabili (2), perchè potentissimi erano i motivi. per cui i Cristiani s' inducevano ad essere verso di quelle generosi. Molti seguendo l'esempio di quanto fino dalla più rimota antichità avevano fatto i pagani, presero ad edificar templi e a riccamente dotarii; alcuni arricchivano le chiese per ambisione e giuguevano a privare gli eredi delle sostanse giustamente sperate (3); i chierici che non avevane figlicoli o congiunti, incominciarono a costituire eredi le loro chiese, la quale massima tanto prese in breve di piede e vigore, che chi vi contraffaceva era causa di scandalo (4), sicchè del 434 fu dagli Imperatori sancito con legge, che le chiese e i monasterii succedessero ab intestato aº loro chierici e ai monaci che morissero sens'eredi legittimi (5). Invalse finalmente per lunga osservanza il costame, che chianque entrava negli ordini sacri o rendevasi monaco donasse al monastero e alla chie. sa tutti o una parte de' beni, onde si trova che il popolo con grande impegno e non senza violenza s'adoperava, accib nomini e donne facoltose si consacrassero a Dio, siccome per tacerne altri esempii si conosce da quanto scrive sant'Agostino essere del 411 avvenuto a Piniano (6).

Non delle chiese o comunità cristiane, ma proprie del clero e in certo modo di Dio medesimo sembrano essere state le primisie e le decime, perchè come già presso gli Ebrei furono anche presso i Cristiani destinate al culto ed al servizio divino e al mantenimento del ciero; e come l'uso che se n'avea a fare fu trasportato dalla legge antica alla nuova, così or vi fu trasportato il diritto di esiger le une e le altre; e si può credere che queste e quelle venissero pagate nel secolo primo e forse già fin da primissimi tempi, dacche ne' susseguenti se ne trova frequente menzione e sempre siccome di pagamento già usato. Delle decime, quale cosa dovuta al ciero per ragioni analoghe a quelle per cui si dovevano a' sacerdoti ed a' leviti degli Ebrei, parlano nel secolo secondo sant'ironeo (7) e sul principio del terso Origene (8), ma l'uno e l'altro in termini generali. Più distintamente parlano delle primizie e delle decime le Costitusioni Apostoliche, le quali se anche non sono del secolo primo o del secondo, certo appartengono a quelli di cui qui si ragiona; esse ingiungono dunque di pagare a' sacerdoti le primizie del grano, del vino, dell'olio, del mele, de' frutti, de' buoi e

<sup>(1)</sup> Concil. Chalcedon. can. 7. Concil. Andegav. can. 7. Turon. can. S. Ambros. epis. 17.

<sup>(2)</sup> Concil. Chalced. can. 10.

<sup>(3)</sup> Ibid. can. 7.

<sup>(4)</sup> Justinus Apolog. 11.

<sup>(5)</sup> Tertullian. Apologet.

<sup>(6)</sup> Lactant. de mortib. persecut, 48.

<sup>(</sup>i) Vita Constant. Ltb. 11. c. 39.

<sup>(2)</sup> Cod. Theodos. Lib. 1. tit. 2. 1. 1.

<sup>(3)</sup> Ambros. in Luc. Lib. VII. 18.

<sup>(4)</sup> Salvian. ep. 9. ad Salon. et Advers. avarit. Lib. 11. et 111.

<sup>(5)</sup> Cod. Theod. Lib. V. tit. 3. l. un.

<sup>(6)</sup> Epist. 125. 126.

<sup>(7)</sup> Lib. IV. c. 34.

<sup>(8)</sup> In Numeros Homil. 11.

delle pecore; e così di pagare a' pupilli, alle vedove, a' poveri ed a' proseliti la decima d'ogni provento qualunque, e le primizie d'altre cose non indicate qui sopra (1). Delle decime e delle primizie parlano in fine nel secolo quarto e nel quinto sau Gerolamo (2) e sant'Agostino (3). Come poi le decime ai esigessero al pari delle primisie non de' soli frutti della terra, ma d'ogni procaccio e guadagno appare dalla riferita espressione generale delle Costituzioni apostoliche, e più manifesto dal seguente passo d'un antico sermone. "Se non dai decime de' frutti della terra come l'agricoltore, è di Dio quell'ingegno per messo di cui ti nutri, ed egli vuole la decima di quello onde tu vivi. Paga la decima della milisia, del traffico, dell'arte; perchè altro dobbiamo a Dio pei frutti della terra, altro per l'uso della vita (4).,, Che se, come portano opinione i dotti PP. di S. Mauro, quel sermone non è di sant'Agostino, e perciò non appartiene al principio del secolo quinto, ma si deve credere di san Cesario vescovo d'Arelate che mort sulla metà del seguente: le suddette parole mostrano almeno, sino a qual segno s'estendesse in quel secolo il diritto di decimare. E osservando, che le Costituzioni apostoliche ordinano di pagare la decima d'ogni provento qualunque, e che ne' secoli antecedenti al sesto la fede era più viva e la divozione più fervorusa, pare potersi indurre, che in essi si esigesser le decime come elle si esigevano ne' tempi, in cui fu tenuto il ricordato sermone.

Come prima alle chiese, poi a queste e a' monasterii, s'incomincio più tardi a denare a' chierici e a' monaci; e monaci e chierici sembrano avere proceduto con a) poca cautela e prudenza nel sol-lecitare lasciti e donazioni, che non solo i SS. Padri ne li riprendono gravemente, ma che Valenti. miano 1. lero vietò di vivitare le pupille e le vedeve e di censegnirne alcun che a titolo di fidecomesso, donazione o legato (5); alle quali parole alludendo ean Gerolamo duelsi, non perchè così comandi la legge, ma perchè il clero aveva prevocato tale comande (6).

Oltre san Gerolamo non sono pochi i Padri, che nel secolo quarto e nel quinto si mostran dolenti per lo stragrande arricchimento delle chiese e del elero; e ne fanno tanto lamento e frequente per timore delle peraiciose consegnenze che ne prevedevano e in parte s'accenneranno nel seguente capitolo, dove s'esaminerà la condisione dell'impero dopo che il Cristianesimo vi divento religione dominante. Intanto questo solo s'osserva, che i Vezacovi e i sacerdoti, a cui era commessa l'amministrazione e la disposizione de' beni delle lor chiese, incominciarono a volgere al proprio uso e alla

(1) Lib. VII. c. 30.

(3) In Psalm. 146.

grandesza quelle sostanse che in origine eran stinate al mantenimento loro e di tutto il clero e al sovvenimento de' poveri. "La dignità sacerdotale, dice sant' Isidoro da Pelusio, appare degenerata in cupidità di regnare, caduta dall' amilià sella superbia, dal digiuno nelle delisie, dalta distribasione yennta a dominio; imperciocchè non vegliono amministrar le sostanze come dispensatori, ma se ne attribuiscono il dominio siccome padreni (1)., Presto crebbe questo disordine in guina. che la chiesa credette di dovervi riparare om avanti la metà del secolo quarto, come ce me fa fede il Concilio d'Antiochia dell'anno 341 (2). In Occidente si prese nel corso del secolo quinto temperamento più deciso, siccome dimostrano le disposizioni dei Concilii, e più precisamento le lettere de' SS. Pontefici Simplicio e Gelasio, i quali determinarone, che delle rendite delle chiese e delle oblazioni de' fedeli "siccome ragionevolmente da lungo tempo fu decretato,, si abbiano a far quattro parti, di cui una sia del Vescovo, una del clero, una de' poveri, ed una si dedichi alla conservazione de' templi (3).

### §. 26. Cagioni che conciliarene al ciere tanta autorità e tanta potenza.

Comunque da quanto si discorse fin qui possa apparire che il clero non poteva a meno di venir presso a' fedeli in grande autorità, pure per essere questa riuscita grandissima, sembra bene di considerarne le cause più da vicino. Tutte le mazioni ebbero mai sempre grande rispetto pei ministri di lor religione, ma alcune in grado più eminente delle altre, e tra quelle che si distinguone in questo particolare, si vogliono ricordare in ispezialità gli Ebrei, i Persiani, gli Egisii ed i Celti Manifesta n'è quanto agli Ebrei la ragione; e manifesta ella apparirà quanto a' Magi, ai sacerdoti egizii ed a' Druidi, se vogliasi considerare, com' essi un selo corpo formavano, e avevano non piccola ingerenza nelle cose dello stato, ed erano depositarii e dispensatori di ogni sapere, e percib consiglieri, medici e maestri de' popoli. Mancavamo in parte questi mezzi ai sacerduti de' Germani, come mancavano a quelli de' provinciali romani e de' Bomani medesimi; perchè divisi in varii collegi, e addetti al culto di questo o quel Dio e ascritti a questo o quel tempio si stavano separati in piccole cerporazioni e come isolati. Ma egli è evidente, che i Germani temando i loro Iddii ne dovevano temere i ministri, perchè in forza della lor dignità li vedevano in molti casi tener il luogo de' magistrati (4); e i provinciali e i Romani rispettavano il sacerd sie anche nell'avvilimente di lor religione, perchè ne solevano essere rivestiti i principali cittadini, i magistrati più ragguardevoli, e perchè gli stessi

<sup>(2)</sup> Ep. ad Nepot. de vita clericor. ep. ad Fabiolam de veste sacerdot. In Malach. c. 3.

<sup>(4)</sup> Inter. Serm. Aug. de Temp. olim 239. Apud Maurin. Opp. Aug. T. V. Sermo 277 in Append.

<sup>(5)</sup> Cod. Theod. Ltb. XVI. til. 11, l. 20.

<sup>(6)</sup> Ep. cit. ad Nepot.

<sup>(</sup>t) Epist. Lib, V. ep. 21.

<sup>(2)</sup> Canone XXV.

<sup>(3)</sup> Simplic. Pp. ep. 3. Golasius Pp. ep. 9. ed Epp. Campan.

<sup>(4)</sup> Tacitus Germania. c. 10.

Imperatori la dignità assumevano di Pontefici massimi. Molte cose parevano dovere impedire che i sacerdoti cristiani salissero in credito; perchè e vivevano nell' impero tra popoli colti e non si distinguevano nelle lettere che allora erano in voga, e per la condizione de' tempi non potevano risplendere d'amana grandezza; pur salirono presto agli occhi delle genti in autorità non solo più grande di quella de' sacerdoti pagani, ma grande a segno, che sau Martino poteva dire a tutta ragione e tro... var chi a tutta ragione credesse, ch' ella era più venerabile di quella d'un Imperatore (1). E in effetto quanto era più augusta e sublime l'idea che della divinità s' aveano i Cristiani, tanto più di splendore essa doveva riflettere sui suoi ministri; e appunto per questo e per l'autorità, di che necessariamento dovevano venire a godere tra' popoli, sembrano i Principi averli voluto elevare cotante concedendo loro quelle prerogative e que' privilegii, di eni in parte si parlava nel precedente paragrafo, e in parte si parierà tra non molto. Il ciero divenne la seguito possessore di gran copia di beni e viveva sicuro che la pietà de' fedeli l'avrebbe arricchito ognor più. Ministro e largitore dell'eterna solvessa e intercessore presso a Dio pe' defunti e pei vivi, era amato, venerato e temuto, e aveva mediante la predicazione e la confessione tale influenza, che nesson altro ordine sacerdotale, nessun governo mai arrivò, mai arriverà ad averne un' uguale. Tutta Cristianità era divisa in un namero conveniente di diocesi, e un sistema di graduata subordinazione sottoponeva il clero d'ogni diocesi al Vescovo, i Vescovi al loro Metropolitano, e tutti i Metropolitani alla Sede apostolica. Sebbene questi ordini di governo non fossero ne' presenti tempi aucora perfettamente compluti, perchè il principato della Sede romana non era, secondo che si avvertiva (2), ancora effettivamente stabilito in tutto il mondo cristiano, nè in tutto veniva nella sua amplezza riconosciuto, e percio non poteva sempre mettere nelle sue risolusioni l'energia che si richiedeva, nè infinir ngualmente in tutti i fedeli, in tutto il ciero e in tutte le parti della chiesa universale, e quindi non si poteva adoperare in loro favore come avrebbe fatto in caso diverso ; quel suo principato aveva anche ne' secoli di cui si discorre due fortissimi messi, che gli conciliavano e gli assicuravano una podestà salutare alla chiesa, utilissima al clero. Erano questi la disciplina con cui il clero si reggeva, e lo spirito da cui era animato, per cui se il suo ministero gli ingingueva di procacciarsi credito e autorità tra' fedeli, e'l devere gli comandava di tenersi unito al suo cape, l'interesse gli suggeriva d'immedesimatsi con lui e d'elevario quanto più fosse possibile; perchè quanto era più grande l'antorità che dimestrava di riconoscere in lui, tanto più grande la rendeva agli occhi del popolo e a quelli del Principe, e quest'autorità veniva poi a riflettere sopra l'intiere suo ordine e sopra tutti i suoi individui, e così ne ampliava la potenza e lo splendore, siccome lasciando altre prove si conosce dalla valida protezione che tanti Vescovi e Patriarchi trovarono nei romani Pontefici. Ora questo spirito del clero, queste suo opportune ordinamento politico, queste nesso ben calcolato di dipendenza ne avevano formato un corpo, ii quale compagne immenso e disperso per tutto il mondo si movea come dietro l'impulso di una sola mente, e la cui vita e i movimenti veuivano retti e diretti da altre menti che distribuite per le membra principali di quel gran corpe e animate da quella prima e sola mente vi crescevan vigore e vi mantenean l'armonia. A queste cagioni che rendevano considerabile la potenza del clero, un'altra se ne aggiunse che la rese maggiore, e si fu, che i Principi non potevano sensa gran circospesione pensare ad infrangerla; perchè fattisi a professare il Cristianesimo, dopo che il governo della chiesa e la disciplina già erano stati ordinati, temevano d'entrare per questo punto in conflitto col clero, il quale potende agevolmente conginguere la sua causa con quella di Dio poteva avere per sè l'aperto favore de' popoli. Autorità che sorgeva dalla santità della religione e dallo scopo che per essa il Cristiano si prefiggeva, sommissione in chi doveva ubbidire, fermenza e conseguenza in chi dovea comandare, unione d'innumerabili volontà e attività in una sola, queste farono le fondamenta su cui si elevo il mirabile edifizio della gerarchia ecclesiastica, il quale al cadere dell'impero d'Occidente quasi bello e compiuto già stava.

<sup>(1)</sup> Suipitius Severus vita Martini c. 20.

<sup>(2)</sup> Fedi il §. 21.

### CAPITOLO QUARTO.

§. 27. Il Cristianesimo diventa nell'impero religione dominante. — §. 28. Gli Imperatori cristiant in relazione alla chiesa ed al clero. — §. 29. Governo degli Imperatori cristiani. — §. 30. Vita de' Cristiani nel secolo quarto e nel quinto. — §. 31. Cagioni della poca imfuenza del cambiamento di religione nella vita de' popoli. — §. 32. Le sacre vergini. — §. 33. La vita ascetica o contemplativa. — §. 34. La vita monastica e i monaci. Conclusione.

### §. 27. Il Cristianesimo diventa nell'impero religione dominante.

Due erano le nasioni, le quali nel mondo remano si potevano distinguere tra gli innumerabili popoli e nomiai, che insieme misti e confasi e come snaturati per la straniera influenza abitavano quell'immenso impero. Prevalevano i Greci per l'antichità del loro incivilimento e la diffusione delle loro lettero e delle maniere, e prevalevano i Romani per queste stesse ragioni, e più per aversi saputo acquistare e conservare la signoria sopra tante genti, ognuna al suo tempo illustre o per civiltà, per commercio e per arti, o per potenza e valore. La prevalenza di questi e di quelli era divenuta tanto gagliarda, che l'impero, secondo che si diceva in altro proposito (1), si poteva riguardare diviso come in una parte greca e una romana; le quali quantonque differenti quanto a lingua, a vita ed a lettere, poco o nulla differivano per ciò che appartiene a religione, perchè essendo in tatti e due politeistica veniva ad essere in tutte e due sostanzialmente la stessa. Ora egli si mostrava nel primo capitolo di questo medesimo libro, come la religione che da noi si dice pagana e gentile era in tatto l'impero ridotta a tal condizione, che l'erroneità e la conseguente sua nullità appariva agli occhi di questi stessi che la professavano, ch' essa langi da potere in quella estroma e universale corrusione in alcuna maniera correggere e governare i costumi, piuttosto contribuiva a corremperli, e che dopo essere un tempo riuscita di qualche sostegno agli stati, non poteva loro essere d'alcun giovamento pel discredito in cui era caduta. Tale era quanto a religione lo stato dell' impero romano allorche vi si annunsio il Cristianesimo; e siccome i suoi popoli più sentivano il bisogno d'una reli. gione quanto più ne mancavano, e quanto più vaui tornavano gli sforsi, con cui gli umani ingegni avevano procurato di supplire a questa mancansa: grandissimo numero d'uomini "d'ogni età, d'ogni sesso, d'ogni condizione (2),, l' abbracciò subito e ansiosamente, Indi fa, che 'l corpo, la comunità ossia la chiesa cristiana, che si venne a formare dalla bella unione de' nuovi credenti, prosperò in messo a replicate, e alcune anche fiere e lunghe persecusioni in maniera, ch'ella già fioria vigorosa in tetto l'impero, e già molti seguaci contava tra' limitrofi Barbari e già aveva sviluppato e fissato i principali suoi ordini ed il governo quando Costantino nel modo e nell'occasione che si ricordava (1) prese a proteggerla, a rendersene membro egli stesso e ad usare la sua autorità e la patenza, onde la nuova religione venisse a spegner l'antica; il che, come da lui e da' suoi successori si mandasse ad effotto si vuole ora vedere.

Perchè i Pagani erano tuttavia numerosi e potenti, e avevano in mano tutt' i comandi e i governi, e tutte le leggi e le istituzioni per sè, e perchè gli Imperatori Licinio e Massimino naturalmente infesti a' Cristiani solo per riguardo di Contantino si astenevano da perseguitarli, egli si dovette sulle prime ristriguere ad accordare a' Cristiami il libaro esercizio della lor religione e a far restituire alle loro comunità i templi ed i beni, di eni erane stati spogliati nella precedente persecuzione. Indi passò a mano mano ad abolice il supplisio della croce, ad annullare le pene portate dalle antiche leggi contro il celibato, a vietare di marchiare i rei sulla fronte, a ordinare a' giudici, a' cittadini, agli artigiani, non però ancora agli agricoltori, di astenersi le domeniche da ogni lavoro; e quande finalmente superato Licinio si vide senza rivati, accordò al Cristianesimo tutti i privilegii di religione dominante; e quanto egli e i suoi successori facessero a di lei favore e a favor della chiesa e del clero fu in parte discorso in parecchi luoghi di questa storia, e si mostrerà in questo e nel seguente paragrafo. Esigevano i tempi è le circostanze di quell' Imperatore, ch' egli non pensasse a costrignere, ma bene ad allettare i Pagani al Cristianesimo; e saviamente, come gli suggeriva ragione, operò. Ma i suoi figliuoli e i successori che avevano le mani più libere, perchè avevano meno bisogno d'usar riguardo a' Pagani, procedettero con maggiore energia e non sensa vigore, sicebè ginnsero alla fine ad estirpare il gentilesimo. Spogliarono gli antichi templi de' loro beni per crescerne il privato patrimonio del principe o l'erario militare (2), per venderli, o per donarli alle chiese, agli amici, o a' lor servidori, confiscarono ogni luogo dove venisse praticato qualche rito pagano, e comandarono che i templi degli Dei o venimero demoliti o convertiti in templi cristiani (3). Interdissero a' Pagani la milisia e gli onori (4) e tolse-

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. IV. 9. 94.

<sup>(2)</sup> Plinius Epiet. Lib. X. ep. 98.

<sup>(1)</sup> Vedi Parte I. cap. IV.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod. Lib. XVI. tit. 20. L. l. 4. 29. Lib. X. tit. 1. l. 8. tit. 3. l. 5.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. codem til. 10. l. l. 4. 5. 8. 20. 25.

<sup>(4)</sup> Ibid. lege 21.

re a' secerdoti i lor privilegii (x), preibirene il culto degli ideli a pena di grosse multe (x), e certi secrifizzi e certe superstizioni a pena della confisca de' beoi, della proscrizione e fin della morte (3). I Cristiani obe tornassere al paganesimo vennere assoggettati a queste medesime leggi, e in castigo dell'appetasia dichiarati infami, privati del diritto di testare e di conseguir aleun che per via di testamente (4), e di donare e vendere le loro sostame in frode di queste leggi (5).

Becendo il Cristianosimo pel congiunto operare di questi comandi e delle cagioni che si accennarono altrove divenuto religione unica e dominante in tutto l'impero, ed essendo state semplicemente generale il discorso intorno agli effetti che in forsa delle sue credense e delle dottrine ei devene produrre nelle nazioni che prendene a professarlo, egli sembra, che questi effetti si abbiano ad esaminar pià de presso quante all'impera romane, onde se e possa comprendere quali fossero effettivamente lo conseguence, che 'l cambiamento di religiona induse nella vita de' popoli; e volendo ragione, ehe si faccia principio da quelle che n'ebbero a derivare alle state ed al Principe, si considereranno gli Imperatori cristiani in relazione alla chiesa ed al ciero, e poi in relazione al governo, cioè in relasione a' lor sudditi.

### 6. 28. Gli Imperatori in relazione alla Chiasa ed al Claro.

Perchè senza alcun limite nello stato, grande era anche nella Chiesa l'autorità degli Imperatori; e a renderla tale concorrevan più cause, tra cui era la principale, che 'l primate del romane Pontefice non era di questi tempi per le cagioni ricordate qui dietro ancora stabilito in fatto in quella universalità o quella pienessa, in cui lo fu ne' secoli appresso; per la qual cosa mancando la Chiesa di un cape visibile generalmente riconosciuto, gli Imperatori non potevano a meno di non reputarsene in certe mode capi essi medesimi. Quindi quelle memorabili parole di Costantino a' Vescovi: "Voi siete Vescovi nelle cose interne della Chiesa; io sono stato da Dio cestituito Vescevo melle esterne (6). .. Perciò si veggono e questo stesso Imperatore e Teodosio e Marciano convecare i primi sinodi generali, sebbene questa convocazione inerisca essensialmente nel principato ecclesiastico; perciò si veggono comandare che si osservi qual legge quanto fu da' concilii determinato e aggiugnere peso alle pene ecclesiastiche colla minaccia e l'applicazione delle civili; perciò si veggono usare il loro braccio onde reprimer que' torbidi che sconvolgendo la chiesa sconvolgevan lo stato; perciò in tutte queste emergenze si veggono dalla

chiesa ricercati di protesione e amichevele aiute. B bon a'ebbe la chiesa mestieri, sì testochè gli Imperatori si diedere di lei qualche pensiere; imperciocchè due anni prima che fosse data libertà al Cristianesimo scoppiò del 312 la scisma de' Donatisti, il quale turbè l'Africa per ben due secoli, è pel furore de Circumcellioni vi foce scorvere larghissime sangue; e del 317, non più di sei anni dopo, Ario prete della chiesa d'Alessandria prese a insegnar nuove cose interno la natura del Verbe divino. Presso a quaranta cresie erano sorte prima di questa d'Ario, e la chiesa ne aveva ne tempi dell' oppressione felicemente preservato i saoi membri con segregare dalla sua comunione gli antori e i seguaci di quelle dettrine e con abbandonarli a sè stessi, finchè come accade di tutti di per sè si andarono a spegnere (1). Più non fu così, poiche fu data alla chiesa la sua libertà, e alcuni nomini, a cui più dell'umile sommissione dell'intelietto piaceva il trionfo della propria opinione, di questa libertà abusarono a segno di turbarne a lun-go la pace, siocome con lagrimevole esempio mostra la storia delle eresie d'Ario, di Nestorio o di Entichete agraziatamente tanto famose nel cocole quarto e nel quinto. Ma per nou entrare in minute racconto di cose, che propriamente a questo luogo non appartengono, e di cui avverrà di toccare alone che in qualche altro si osserverà brevemente che gli insegnamenti d'Ario si diffusero con mirabile rapidità e accesero nell'Egitto e per tutto l'Oriente tal contensione, che Costantino non potendola altrimenti estinguere e vedendone minacciata la pubblica tranquillità convect, li 19 gingua 325, nella città di Nicea il primo concilio generale, in cai trecento e diciotto Vescovi decisero quell'importante quistione, Pubblicò l'Imperatore cou sue lettere i decreti del Concilio, e fattone una logge di stato ordinò, che i popoli vi si avessero a conformare, cacciò in esiglio Ario con due de suoi principali fautori, ne fece order gli scritti e ne proibì la detensione a pena di morte. Egli non appare che i Padri niceni provocassero questa legge per assicurarsi che i loro placiti verrebbero osservati, e sembra anzi che Costantino venisse a questa determinazione o per desiderio della pubblica quiete o per questo e insieme per selo. Come unque si fosse, certo egli è, che i Donatisti e l'Arianismo apersero a' Principi larghissimo campo di stendere la lore autorità nelle cose di religione e di chiesa; che i successori di Costantine incaminciarono, in modo particolare in Oriente dove il primate di Roma tanto non prevaleva, a trattarle alla corte siccome cose di stato, e che i novatori vi si adoperarono con tutto le arti cortigiamesche. E questa fu un'altra delle principali cagioni, per cni i Principi, oltre quell' ingerenza che loro s'addiceva in aloune cose ecclesiastiche, molta sa ne arregarene in altre in cui lore nessuna ne competeva; perchè brigavano di ottenere il favor della corte non solo gli autori di muove dottrine, ma per potersi loro oppor con successo erano costretti a

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. l. 14.

<sup>(2)</sup> lbidem l. 12.

<sup>(3)</sup> Ibidem I. I. 2. 4. 6. 7.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. cod. til. 8. 1. L. 3. 2. 3. 4. 6.

<sup>(5)</sup> Ibid. loce cit. L. 7.

<sup>(6)</sup> Euseb, vita Const. Lib. IV. c. 24.

<sup>(1)</sup> Vodi gli scrittori di storia ecclesiastica.

fare altrattanto anche i loro avversarii, i quali ad usare questi mensi non approvati dalla chiesa altrimenti non sisarebbero indotti. Al quale preposito pare doversi avvertire, che anche in questo rapporto passava, come in molti altri, gran differensa tra l'Occidente e l'Orionte; perchè gli Imperatori di Roma riconoscevano la supremasia del Pantefice in modo più ampio che non quelli di Costantinepali, e perchè tanto essi come i lor sudditi erano alieni dalle speculazioni d'ogni maniera in quel medesimo grado che gli Orientali n'erano cupidi.

Ma se naturale era che gli Imperatori prendessero qualche ingerenza nelle cose della Chiesa, naturale era pure che questa loro ingerenza avesse i suoi limiti; e la circostanza che gli Imperatori de' primi tre secoli o non presero sufficiente cognisione della uascente gran famiglia cristiana, o credettere di poteria spegnere colle persecuzioni, o son sespero prevedere quanto gli ordini suoi dovessero un giorno influir nello stato; questa circostanza fu causa, che il suo governo si potesse ordinare e stabilir di maniera, che allorquando Costantino si fece cristiano la chiesa glà stava da sè come un immenso corpo morale organizzato e regolato di modo, che nè egli nè i suoi successori non poterono, sensa violare apertamente le già invalse e radicate leggi, aspirare a divenir capi della religione cristiana, come in forsa della dignità di Pontefici massimi lo erano della pagana, quantunque per le molte relazioni, in che la chiesa sta collo stato, nelle cose sue dovessero di necessità prendere parte, come tatti l'ebbero a prendere i Principi. O ammirabile providenza di Dio, come disponesti ogni cosa per eternare l'opera tua! Chi oserà dire o anche semplicemente conghietturare, quale sarebbe oggi la faccia del mondo, la condisione della Chiesa, lo stato della religione cristiana, se gli Imperatori in luogo d'abbracciarla dopo il principio del secolo quarto l'abbracciavano nel secondo o nel primo, avanti che gli ordini politici della Chiesa avessero indipendentemente dall'autorità secolare potuto svilupparsi e acquistare tanto di consistenza, che Principi di potere così grande e assoluto, come erano essi, non dovessero nè anche attentarsi di alterarli o rovesciarli?

Permi già essendo questi ordini, e comandando pradenza e necessità che gli Imperatori prendessero a professare la religione novella, Costantino usb la sua potenza per sostituirla all'antica, e nel farlo operò in ogni riguardo in tale maniera, che ne apparve, come la chiesa veniva dallo stato e da lui riconosciuta siccome un corpo avente la sua propria e particulare esistenza e le istituzioni sue proprie, e come il ciero che l'aveva a governare veniva da loi nelle cose religiose riconosciuto e dichiarato indipendente dallo stato e dal Principe. la forza di questa ricognizione v' ebbe nello stato le due podestà, e a misura che sempre più generale e sempre più ferma si rendea la credenza, che fuor della chiesa non vi poteva avere salvessa: si mutò il pensar degli uomini e in parte la vita, e i Principi dovettero rispettare la chiesa. Intante que-

sta sempre meglio si sistematiusava e il suo governo sempre più s'accostava al monarchico, e la pedestà ecclesiastica sempro più guadaguava di stabilità e d'incremente, Non crebbe essa perè ne' secoli di cui qui si ragiona fino a quel segno che si vide alcuni secoli dopo; e da una breve enumerarasione di quanto gli Imperatori fecero a faver della chiesa e del clero s'intenderà, come e questa e quella riconoscevano da' Principi tutto il potere, di cui fuori delle cose religiose e del sacro ministere godevano, e come i Principi ritenevano tuttavia nelle cose ecclesiastiche grandissima autorità. E qui lasciando che 'l Paganesimo non sarebbe stato estirpato nè sì universalmente, nè così presto, e che alcane eresie avrebbero forse lacerato e turbato la Chiesa più assai di quello che fecero, se gli Imperatori non vi si adeperavano con quello energiche leggi e con que possenti allettamenti che in parte si ricordarono, in parte si access ranno nel seguente paragrafo, si mostrerà, com'essi usarono alla Chiesa ed al clero splendidissim liberalità di ricchesse e d'onore. Comandarone dunque che restituito fosse alle chiese quanto lore era stato tolto nella persecusione di Dioclesiano (1), le arricchirono de' patrimonii delle città (2), accordarone ad ogni condisione di persone di poter con testamento donare alle chiese ogni sorta di beni (3); e decretarono che ad esse appartenessero i beni che già erano de' templi degli idoli e i viveri che a quelli si solevano somministrare dal fisco (4), e che monasterii e chiese succedessero a' chierici e a' monaci, i quali morissero seasa testamento e senza eredi legittimi (5). Come attestarono il loro amore alle chiese crescendone il patrimonio essi medesimi e permettendo alla generosità de' fedeli di crescerlo, mostrarono il loro sele e'i rispetto verso la nuova religione attribuendo a' suoi templi il diritto d'asilo, e a' suoi ministri la immunità personale sens' alcun limite, e or più estesa, ora meno l'immunità reale a' loro beni e a quelli di chiesa. I templi cristiani ebbero il diritto d'asilo in modo più amplo che già que de pagani (6); il quale, se per alcuni disordini loro fu telto dai 398 (7), fu loro non molto dopo con alcane poche restrizioni restituito (8). Il clero fu dichiarato immune dagli onori civili, da' municipali e da personali (9), daile funcioni sordide ed estraordinarie (10) e dail' obbligo d' alloggiare i solda-

<sup>(1)</sup> Lactant. de mortib. persecutor. 48. Buseb. eita Const. Lib. II. c. 39.

<sup>(2)</sup> Vedi Lib. III. cap. V. 6. 29.

<sup>(3)</sup> Cod. Theod. Lib. XVI. til. 2. 1. 4.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. cod. tit. 10 l. 20.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. V. ili. 3. 1. 1.

<sup>(6)</sup> Ibid. Lib. IX. UL 45. per tot.

<sup>(7)</sup> Ibid. Lib. et tit. cit. 1. 1. 2. 3. Socrat, Rist. eccl. Lib. VI. c. 5. Sozomen. Hist. eccl. Lib. VIII. cap. 7.

<sup>(8)</sup> Cod. Theod L. et tit. cit. l. l. 1. 4. 5.

<sup>(9)</sup> Ibid. Lib. XVI. ttt. 2. l. l. 2. g. Ex. 24. 36. (10) Ibid. l. l. 10. 14. 15. Vedi di queste Lib. III. cap. XI. §. 71.

ti (1). Quanto all'immanità reale si trova, che i hani delle chiese (a) e de' cherici (3) erano da Costantino stati escutati da ogni gravezza, e che Costanzo estese per qualche tempo quest'esenzione a' beni, a' negozii, alle persone de' chierici, alle mogli lore, a' figliacli ed a' servi (4); la qual comcessione fu di poi dallo stesso imperatore ristretta a' soli beni patrimoniali e al traffico che s'esercitava da' chierici stessi (5). Aboi\ tutti questi privilegii Giuliano, e li tornarone in vigore Valentiniano I., Grazieno e Teodosio (6) in meniera però, che i beni delle chiese a del clere godevano esenzione dalle funzioni sordide ed estraordinarie, ma on dal tributo (7). Alle preregative concesse al ciero e qui ricordate tre altre se ne vogliono riferire che furono concesse a' Vescovi, per crescere enore a' quali fu stabilito, che non avessero a venire accusati si tribombli ordinarii, ma solo avanti alcuni de' loro colleghi (8), ch'essi fossero giudici del lore clero (9) e così di tutte le cause, che anche da una sola delle parti litiganti venissere sottopoete al loro giudizio (10).

### 6. 29. Governo degli Imperatori cristiani.

Dal governo degli Imperatori in universale, e in particolare di quelle degli Imperatori cristiani tante e così circostanziatamente ei parib nel terro di questi libri, che pab nell'anime d'ogni lettora esere restata chiara e vivissima la ricordanza del suo spirito avare e oppressatere e della sua debolezza; onde in luoga di ripeterne nulla o di trattame atteriormente si verrà esaminando, se questo governo tal divenisse pel cambiamento di religione e quale influenza queste cambiamento avesse se' suoi principii e nelle massime e quali conseguenze ne derivassero ai popoli.

Quale il carattere del popolo romano, tal me fu in tutti i tempi il governo; forte, violento ed avarro. Forte, perchè forte era e di necessità doveva escrer quel popolo, se volce viver sicuro in messo a tanti popoli fieri da lui derubati, offesi e provocati, e se contro questi ad altri volca tenere e dilatare il suo state; violento, perchè tutto poggiava sull'armi e sempra tendeva a non lacciar più risorgere le domate nazioni, e sempre si trovava in mano di soldati; avare, perchè tutto, e nomini e cose, volgeva alla grandessa e alla ricchessa di Roma e de' suoi cittadini (11). Quale queste governo fa costantemente ne' tempi della repubblica, tale fu tutto il

(1) Cod. Theod. L. VII. ut. 8. l. l. 1. 14.25.40.

tempo che gli Imperatori farono romani; e in que ste proposito basta ricordare Augusto e i prossimi saoi saccessori, Domisiano, Commodo, Seltimio Severo e Caracalla. Che se non v'ha prova di violenza del regno di Vespasiano, di Trajano e d'Adriano e degli Antonini, non ne mancano dell'avarisia: e ne fan fede il biasimo che se ne dà a Vespasiano e la remissione de' debiti che a solfievo degli oppressi sudditi si dovette accordare da Adriano pel rezno di Trajano (1) e da Antonino Pio per quello d'Adriano medesimo (2); e se non si parla d'indelgensa di recti concessa da M. Aurelio, non si può ben dire se ne fossero cagione la nota dolcessa del governo d'Antonino Pio, o le somme necessità in cui l'Imperatore filosofo si trovò per le gravi sue guerre contro Avidio Cassio, i Parti e i Marcomanni. Che non vi fosse bisogno di accordarne pe' regui di questo Imperatore e di Commodo e di Settimio Severo, nessuno che ne conosca la storia ne può dubitare; e chi la conosce ben sa, che indulgense di resti non si potevano aspettare da Commodo e Caracalla per la loro matterla, la rapacità e la profusione, e non da Settimio Severo per le sue tante guerre civili e straniere e pel suo desiderio di tener ricchi e contenti i soldati.

Questo governo plà non fu forte quando incominciarono a salire sul trono i provinciali, perchè l'impero già diveniva sempre più debole e i provinciali non erano forti. Ma fu violento ed avaro quanto prima e forse ancor più; perchè il principato degli Imperatori del secolo 11f. aveva il suo fondamento nella violenza, e perchè dov'essi non fossero stati avari per indole, lo dovevano divenire per satellare l'ingordigia delle milisie che gli avean proclamati. Come nell'anarchia militare continuò ad essere dopo le innovazioni di Diocleziano e Costantino. Della debolessa parla chiaro la storia degli Imperatori del secolo IV. e del V.; e perciò che appartiene all'avarisia e alla violenza, chi porrà mente, che la maggior parte dell'armi erano mercenarie, che hisognava pagar tributo a' Barbari e comperarne la pace, mantenere non più la modesta casa d'un Principe, ma le sferzose corti d'almen due sovrani e pascere e divertire la plebe di due capitali, non si farà maraviglia che gli Imperatori in tutti que' modi che si descrivevano angariassero e dissanguassero i popoli, che così fiera fosse l'acerbità delle esazioni, così dura l'oppressione de' curiali o della plebe, così esorbitanti e intollerabili i carichi e le servità imposte a' collegii degli artigiani. Così essendo le cose non altro che ingiusto o ignaro della storia s'avrebbe a dire chi di questo spirito del governo degli imperatori cristiani volesse incolpare il Cristianesimo, come inglasti e poce attenti indegatori delle vere cagioni delle cose s'hanno a chiamar que Pagani, che nel secolo IV. e nel V. e ornai anche nel 111. attribuivano al negletto culto degli Dei e alla difusione del Cristianesimo l'accesso della miseria de popeli, le calamità e le sfasciamento dell' impero, la

<sup>(2)</sup> Ibid. Lib. XPI. ii. t. l. 1.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lib. et sil. cit. l. 2.

<sup>(4)</sup> Ibid. l. l. 8. 10.

<sup>(5)</sup> Ibid. l. 15.

<sup>(6)</sup> Ibid. l. l. 18. 24. 26.

<sup>(7)</sup> Ambrosius de basil. non trad.

<sup>(8)</sup> Cod. Theod. Lib. XVI. tit. a. l. 2.

<sup>(9)</sup> Ibid. I. I. 41. 47.

<sup>(10)</sup> Ibid. lib. cod. tit. ult. l. 1.

<sup>(11)</sup> Vedi Lib. I. cap. I. J. 2. 3. e i cap. IV. V. Lib. II. J. 24.

<sup>(1)</sup> Spartian. Hadriano c. 6.

<sup>(2)</sup> Capitolin. Anton. Pio. c. 4.

presa e 'l sacco di Roma. Imperoiecthè se questi accusatori antichi e moderni avessero volate o saputo guardar bene a fondo, non potrobbero a me no di conoscere e confessare, che le cagioni della rovina dell'impero furono quelle medesime che produssero la caduta della repubblica; che gra tempo innanzi che Roma e l'Italia divenisser cristiane era alla prisca santità de' costumi e alla generosa divosione alla patria subentrata una generale e profonda corrusione e una fraddissima indifferenza politica; che gran tempo prima erane state tolte quelle mirabili istitusioni, a cui Rema dovea la grandesza, e i cittadiui la virtù ed il valore; e che i secoli, gli nomini e i Principi cristiani ebbero a pagare il fio dei delitti, de' visil e degli errori de' secoli, degli nomini e de' Principi pagani. E non vi può esser Cristiano, il quale osi asserire che la sua religione toglie agli nomini le virtù cittadine o ne scema il valore, o che ella impedisca il fiorir degli stati, perchè le smentirebbero tutti i secoli e i popoli; nè vi può avere chi paragonando i tempi attuali con quelli che nel gentilesimo si credono più belli e più lieti, voglia dopo un attento esame desiderare di vivere in essi-

La seconda parte della questione che si diceva di voler esaminare era questa: quale influenza ebbe nel governo il cambiamento di religione, e quali conseguenze ne derivarono a' popoli. Si conosce da quanto si diceva qui dietro e si dimostrb nel libro terso, che il governo dell'impero continuò sempre quale era, e che se in alcuna parte fu mutato, forse non le fu altre che in peggio. Or di questo fenomeno, che non pare potersi concepire col dominare d'una religione, la quale per l'essensa sua e per intrinsechi fondamenti si dimostro dovere riuscire benefica come ai singoli nomini così a tutti gli stati, si vogliono esaminare le cause; delle quali una sembra essere stata la natura stessa del Cristianesimo, e l'altra la condisione dell'impere e degli Imperatori.

Il divino autore del Cristianesimo dichiarò apertamente che il regno suo non è di questo mondo (1); e la sua dottrina non deve per ciò in modo diretto e immediato aver che far nulla colla politica ossia coll'arte delle stato come non con altra arte nessuna. Questa dottrina è tanto universale, che non le può essere più; e se quell' nome, che da taluno si ammira come ristauratore della filosofia, si ricordava di esser cristiano, egli non esponeva il suo sommo principio morale celle parele: - la tua massima nol regno degli enti razionali sia universale; - ma diceva seus' arsigogolerie: fa ad altri quello che vuoi fatto a te, e non fa ad altri quelle che non vuoi fatto a te. Per ciò appunto, che la dottrina cristiana è universale, e noiversale a tal segno; perrio appunto ella conviene e si addatta ad egni popolo, ad egni passe, ad egni forma di governo qualunque: e per ciò non può e non deve nel overno ingerirsi, perchè altrimenti tutti gli stati che l'abbracciassero dovrebbero in fine divenire teocratici. Essa non tende a governate gli stati, ma

a govenare gli nomini e a governore chi dee co mandare o chi deve abbidire e solo in questa suaniera nel governo infiniece; ma il sno infinire non ad altre si estende che a mostrare a' Principi, e a' sudditi il loro dovere, e per ciò non può apparire nel sistema essia nell'artifizio dello stato, una solo nello spirito suo e ne' principii, come nello spirito e ne' principii de' sudditi. Me gli Imperatori cristiani e i lero ministri e chianque per essi preudea qualche parte al governo non sembrano essere stati bastantemento penetrati dalle massime cristia. ne; e percià dove l'amore, la cura e 'l' consiglio di buoni Principi e di buoni ministri appajono in particolare nelle estreme pubbliche calamità, qua per farvi ripare son costsetti d'imporre a' sudditi continui e immensi sacrifizii di roba e di sangue; quelli di questi tempi lungi da mostrarsi per qu sta parte cristiani, lungi do far con savii provocdienti conoscere, che loro stava a cuore la prespe rità della stato e 'l bone de' popoli parevano per la poca fermessa del principato e per la brevità de' comandi e de' governi non attendere ad altre che a trarsi momentaneamente d'impaccio e a satollare la lore cupidità e le passioni, ende venivano a rendere più dolorosi que' mali che per casi si dovesso alleviare.

Come il Cristiane-imo non poteva per ena m ra immutare il sistema di governo già esistente, ma solo far conoccere la necessità di ricundurle a' principii di ragione e di ginstisia e segnarme le vie generali: così esso non si poteva immutare per la condisione in cui si trovavano gli Imperatori e l'impere. Era sempre state pagane tutte l'impere, e pagane erano toltavia le sue istituzioni, i cust e le leggi, o sebbone molti e molti, e fors'anche la maggior parte degli abitanti avenero abbracciato il Cristianesimo: Je leggi riferite pik addietre ci fanno vedere che i pagani erano ancor mun mel secolo IV. e nel V.; e i lagni di chi ascriveva la misoria d'Italia all' intralocciamento de' Lupercali (1) dimestrano, che Pagani v'avea ancora alla fine del seculo V. Ora non essendo il Cristianesimo religione politica, e non escendo veramente cristiano nè chi governava, nè cristiani tatti quelli che venian governati, non polè il cambiamento di religione apparire sensibile nel-sistema di governo, e percib non no patevano derivare a' popoli le conregnomes the pareva se ne doversoro ripromettere; il che tante meno peteva avvenire, perchè gli Imperetori nell'applicare allo stato la nuova religione procedettero in medo poco dissimile da quello che ia altro proposite avevano tenute i larg antecessori. Corsere da Augusto a Diochesiane tre secoli; e come non v'ebbe in essi Imperatore a rui desse il cnore di rovesciare inticramente gli antichi ordini repubblicani per sostituir lore i monorchicis non ve n'ebbe dope Costantine nessure che esque di voltar lo stato di pagano in cristiano; e come que' primi regnavano violando le istitusioni repubblicane senza mai formalmente abolirle, così i secon-

<sup>(1)</sup> Joan, c. XV III. v. 36.

<sup>(1)</sup> Golasius Pp. adv. Andromach, Vedi Lib. II. S. a.

di si accontentarono d'audar secondo le emergense accostando lo stato al Cristianesimo chi meno chi più; ma nissano in quelle circostanze di regno e di tempi s'attentò di mutarlo del tutto, sebbene il farlo non devesse riusely molto difficile, perchè bastava sostituir la giustizia all'oppressione e all'avarisia. Ma Costantino e i suoi successori si limitarene a professare il Cristianesimo, a procurare che lo professassero i sudditi e a cercar di mantener tra' Cristiani l'unità della fede onde mante. ner cheto le stato; quindi le lore leggi in favor della Chiesa e del clero, quindi goelle per estinguere il paganesimo e quelle per estirpar le eresie; di maniera che le altre loro innovazioni si riducono a poco, e che le più significanti son forse, che si comando di non lavorar le domeniche, che si abolirano le pene contro il celibato, e che si rese più umano il trattamento degli schiavi, e più agevole e più frequente la lore manumissione.

Ouanto all'influenza del cambiamento di religione nel governo pore doversi ricordare, che 'l pagaesimo, come si diceva più addietro (1) non venge estirpate senza mezzi gagliardi e forse violenti, e che non dissimili fureno i modi tenuti verso i Cristiani che si scostavano dalla fede ortodossa. Di questo forte procedere sembrano però doversi scusare tante i Principi come i ministri, e qui se ne vuol fare parola non con anime di censurarli, ma per illustrare la storia de' secoli di cui si ragiona e mostrarne le spirito anche in questo rapporto. Oude giudicare rettamente degli nomini, delle cose e de tempi, e non reporsi nel far confronti al pericolo di correre spensieratamente al biasimo delle passate età coltà lede delle presenti, bisogna sempre coll'immaginativa trasportarsi da queste a quelle, e cercar di ben afferrarne lo spirito, il pensare i costami; e chi così usando si porrà a considerare, che nel secolo quarto e nel gainto la fede appariva a' Cristiani siccome la prima e più seessaria cosa, che 'i potere del principe non era circoscritto da istituzione nissuna e nè anche da quello che dicesi spirito pubblico, che la legislazione per la differente tempra degli nomini e la diversità de' tempi era assai meno dolce ed nurana che a' giorni nostri, scorgerà agevolmente le vere cagioni, per cui il clero cotauto si adoperava per diffendere il Cristianesimo, per cui i popoli tanto inclinavano ad abbracciarlo, per cui tanto studio si poneva nello svolgere i dogmi, per cui sorgevano tante eresie, per cui i Principi procedevano severamente verse que' sudditi che continuavano nel paganesimo e seguitavano dottrine aliene da quelle della chiesa ortodossa. Chi queste cose ben considera e pondera non accuserà sì tosto d'intolleranza gli Imperatori o la Chiesa, perchè i disordini e i tumulti suscitati da' Donatisti, dagli Ariani, dai Nestorizzi e da' seguaci d'Entichete dimostrano (2) che gli imperatori non potevano a meno d'usar rigore contre quegli inferociti e turbolenti uomini; e ognan vede che biasimarli per questo titolo sareb-

be biasimarli, perchè non volevano lasciar turbare la tranquillità delle state, Quanto pel alla Chiesa nen si troverà per avventura, ch'ella provocasse il sigor delle leggi contro i Pagani o gli erotici, dove tra questi si eccettuino i Manichei e i Priscillianiati, gli uni e gli altri riprovevali pe' soszi costumi (1). Ne' cencinquant'anni, che nel secolo quarte e nel quinto ebbero a regnare Principi cristiani, si pubblicarone non meno di sessantasei leggi contro gli Bierodosei; e del numero loro o de quento esse dispongono scorgesi, quanta fosse pel governo l'importausa di quest'argomento. Molte sono la leggi, con cui si eccitano i traviati ad abbandonar l'errore (2), alle quali altre di maggiore efficacia se ne aggiunsero sia contro i sacerdoti delle diverse sette, sia contro chi le seguiva. L'eresia fu dichiarata delitto pubblico (3), e si eccitò chinnque ne avesse contessa a portarne accusa (4), gli schiavi a depunsiere i nadroni (5), e si nominareno ufficiali all'incarice di spiare per ogni dove gli eretici e di tradurli a' tribunali (6) onde poterli asseggettare a' meritati castighi, Gravi assai erano questi; perchè totti gli eretici furono dichiarati infami (7), esclusi da tutti gli onori e le cariche lucrose (8), privali del diritto di testare e conseguire erodità (g), e talora anche di guello di comperare e di vondere (10). Ad alcani furono imposte delle multe se non tornavano cattolici (11); ad altri minacciata la confisca de' beni (12), ad alcuni la morte (13) e la morte a chi ritenea i loro libri (14). A tutte queste pene erano stati sottoposti i loro sacerdoti e i maestri a' quali fu fatto divioto d'insegnar le nueve dottrine (15) a pena del bando dalla città, dell'esilio o della deportazione (16).

### 6. 30. Vita de' Cristiani nel secolo quarto e nel quinto.

Quantunque dove nel capitole secondo di questo medesimo libro si parlava della diffusione del Cristianesimo si accessasse alcun che degli effetti, ch'esso deve produr negli aomini che prendono a professarior egli sembra che l'importanza dell'argomento richieda, che a questo leogo se ne ripigli

- (1) Vodi i suddetti scrittori.
- (2) Codex Theod. Lib. XVI, tit. 5. l. l. 40. 41. 52. 62. 64. et, tit. 6. l. 4.
  - (3) Ibid. Lib. cit. tit. 5. l. 40.
  - (4) Ibid. l. g.
  - (5) Ibid. L 40.
  - (6) Ibid. I. L g. 12. 13. 15. 31. 32.
  - (7) Ibid. L. L. 7. 54.
  - (8) Ibid. l. l. g. 25. 42. 48. 58. 61. 65.
  - (9) Ibid. l. l. 7. 9. 18. 65. et Lib. cod. til. 7. l. 3.
  - (10) Ibidem tit. 5. i. l. 40. 48.
  - (II) Ibidem l. l. 39. 52, 54. (II) Ibidem l. l. 7. 9. I7. 18. 49.
  - (13) Ibidem l. 9.
  - (14) Ibidam I. 34.
  - (15) Ibidom L l. 3. 5. 13. 24.
- (16) Ibid. L. L. 13. 19. 30. 31. 32. 34. 52. 54. 57. 58.

<sup>(1)</sup> Fed. il 6. 25.

<sup>(2)</sup> Vedi gli scritteri di steria ecclesias.

il discorse scendondo da un ragionamente generale ad uno, che riguardando in particolare gli ultimi dae secoli dell'impero romane dimostri non all'ingannevole barlame di conghietture a priori, ma alla chiara luce di testimonianse e di fatti. quali mutasioni in forsa del cambiamento di religione avvenissero nella vita, pelle relazioni e ne' ostumi degli nomini. Ma'l farlo è difficile, e difficile tanto che l'autore di questa storia atterrite non ardiva quasi tentario, e forse s'induceva a desisterne, se una tale ricerca non fosse stata necessaria per dar compimento al suo quadro. Deriva questa difficultà della circostanza, che essendo quello mutazioni sul nascero e percio non essendo nè molte nè molte sensibili, i poce diligenti scrittori di quest'età o non le avvertirone, o per le cagioni ricordate nella prefazione del secondo volume non si curarono di lasciarne memoria e d' investigare le cause, per cui elle non furono quali da taluno si potrebbe supporre; alla quale mancanza si procurerà di supplire alla meglio in queste e nel segueste paragrafo.

Chiunque considera colla necessaria attenzione la natura degli nomini e quella delle religioni in generale e in particolare la natura della religione eristiana, s'avvedrà di leggieri, che le conseguenze dal suo abbracciamento derivate alla vita da' popoli non poterono di questi tempi essere molte o molto sensibili. Imperciocchè gli nomini non possono, come fan colle vesti, deper cost d'un sabite e in poche generazioni le inveterate abitadini e contrarne di naove; e per più cause il potevano gli antichi men degli odierni, e tra essi vi dovevano provare maggiori difficoltà i nuovi Cristiani dell'impero romano, i quali essendo convertiti di fresco e avende a vivere in messe a' Pagani sembrano avere in molte parti dovuto vivere alla pagana; e come questi non l'avevano a poter que' non pochi, che si facevan cristiani con intenzioni men rette e come costretti delle leggi politiche. Oltre ciò ne insegna la storia, che le religioni non sanno proderre nell'universala de' popoli un islantanco cambiamento di pensare e di vivere, se non ingenerano in essi qualche entusiasmo o fanatismo , o quando alle innovazioni religiose non s'accoppia un gagliardo rivolgimento politico, siccomo mostra il confronto de' Cristinai dei tempi delle persecusioni e de' Musulmani del primo secolo dell'egira coi Cristiani e co' Musulmani de' secoli posteriori. E quanto alla religione cristiana in particolare già si diceva, che essa, malgrado la sua grande influenza nell'animo di chi la prende a professare, non tende a saaturare gli nomini, ma solo a governarli e diriggerli; perchè non se estirpa le passioni, ma selo le frena, non ne spegne le affesioni, ma le nobilita, uou li costringe ad abbendonare il mondo e le sue cose, ma comanda e raccomanda d'averne cura ed insegna, come subordinandole alle celesti giovino per agevolarne il conseguimento. Indi è che questa religione convenientissima a ogni clima, a egni etato fiorisce nelle sone temperate egualmente che nelle giaciali o nella terrida, nelle repubbliche d'ogni maniera, e in ogni forma

di regue, presso i popoli più ressi come presso i più colti; indi è ch' essa s'affà ad ogni condisi di nomini, e che gli agricolteri divenuti cristiani coltivano i campi, e i maudriani pascono le gregge come prima di esserlo, i mercatanti e gli artigiani attendono come prima a' traffichi ed a' es stieri, le denne alle famiglie, i letterati agli atudii. Quantunque per questi motivi il tenor della vita continuasse dopo la conversione dell'impero ad essere in apparensa în molte parti la stessa , vera però avvenuta una importantissima mutazione, ma tale che doveva come sfuggire alla umama vista e non essere scorta bene se non solo da Dio. Imperciocebè dove la vita de' Pagani si può in certo mede rignardare come tutta esteriore e aon gran fatto dissimile da quella degli esseri irragionevoli, in quanto tutta era volta a fruire l'attualità con poca, e nei più con nessan pensiere d'una immunucabile vita avvenire: i Cristiani vivono una vita, la quale ia opposizione a quella si paò chiamare interiore e fuggendo ogni ostentazione mirano a una vita futura usando della presente siccome d'an messo che a quella gli abbia a condurre. Ma se consideriamo come dopo tanti e tanti secoli di vita e d'educasione cristiana la nostra vita non è in generale molto cristiana, si vede come per monit ragioni non le poteva cuere quella degli memini de' primi secoli dell'era volgare.

Ma venende ad eseminare più da presse il pre posto argomento pare doversi in primo laogo coservare, che le conseguenze del cambiames religione furono, por quello che ne possono giudicare, gli nomini molto più sensibili nell' Oriente che noil'Occidente; perchè quelle genti per la maggiore vivacità della fantacia e la foccea mainra degli ingegni trascorrevano facilmente nel loro selo e inclinavano ad associare alla conversione interna i rispondenti atti esteriori, onde fu che in quelle regioni sorse la vita monastica e fu più «guitata che nell'Occidente. Come gli Orientali si lasciavano della tempra dell'animo trasportare a queste esternazioni dell'interno spirito, così si lasciavano facilmente commovere da monaci sedisiosi e aggirare da puntigliosi e osticati novaleri, e all'avventata prendevano parte delle dispute e nelle contreversie teologiche, e riscaldandosi e estibandosi nel preso partito, quanto per l'igneranza loro e la dilicatessa delle quistioni era più difficile di convincerti dall'errore, si formavano in sette, che assai volte turbarono la pubblica trasquillità, assai fecero correre il sangue, assai conquessarono lo stato, assai fareno occasione di edii e persocusioni vicendevoli tra' dissensienti. Gli Occidentali per indole e per la severa dominazione rous molte più pasienti di disciplina, che nen fessere i Greci, erano anche più decili e men contenziosi; e perchè venivano guideti da un ciero, forse me dotto, ma certe più savio e meno amante delle risse e delle settigliesze si stavano a quelle discussioni indifferenti lasciando che se ne occupanse la chiesa e assoggettandosi alle sue decisioni. Ma per passare dalla vita esteriore all'interna, che è quella da cui vieno determinato l'agire dell'uon

vuolsi por mente, cho tutti i Gristiani, greci e latini, dovevano almeno le feste assistere al divino sacrificio, ascoltare la parola di Dio, e secondo il costume d'allora partecipare a' divini misterii; e chi si farà a considerare, quanto questi atti religiosi influiscano tutto giorne nella vita di chi ditigentemente li pratica, conoscerà, com' essi nol dovevano meno in quella de' Cristiani d'allera. E che questa influenza fosse in effetto quale si dice, e forse anche maggiore che non oggidì, cloè che ne' Cristiani v' avesse più premora di vivere cristianamente, pare potersi indurre dal portentoso numero di coloro, che si rendevano monaci e da quello delle donselle e delle vedove che senza monacarsi facevano voto di continenza. A provare che tra' Cristiani fiorivano bellamente le cristiane virtù ci si offrono dalla storia ecclesiastica fatti luminosi e in gran copia, ma grande; ma questi non si vogliono addurre, perchè come dalla sfrenata licensa, dall' empietà e dalla malvagità di non pochi non si può inferire che tutti i Cristiani d'oggidì sieno sfrenati, licenziosi e malvagi: così non si potrebbe da quegli esempii, quantunque molto numerosi ed illustri conchindere che la vita di tatti i Cristiani dei primi secoli fosse simile a quella degli nomini che si venissero annoverando.

Onde mostrare più facilmente, quale fosse la vita del comune degli nomini dopo che il Cristianesimo venne a dominare nell'impero romano, non sembra inutile di far prima con qualche cenno vedere, quale essa fosse ne'tempi che precodettero da presso quell'importante rivolgimento; perchè grande assai essendo in questo punto la differenza tra'Cristiani de' primi due secoli e quelli de' susseguenti, pare doversi osservare, come questo cambiamento a grado a grado e insinuasse e in fine si stabilisse. Convengono i santi Padri e gli scrittori di storia ecclesiastica, che i tempi delle persecusioni furono per la chiesa i più santi e i più belli; ma per le ragioni, per cui i fedeli si erano in messo a' pericoli ed a' travagli afforzati nella virth e avevano cresciuto e illustrato mirabilmente questa lor madre, si era in non pochi rallentato il fervore ne' trentott'anni di pace che corsero dalla morte di Settimio Severo alla persecusione di Decio (1), e questa tiepidessa si era aumentata nou peco ne' tempi quasi tranquilli tra la persecusione ottava e la decima (dal 250 al 303) di modo, che nelle comunità cristiane erane alla concordia e all'amore sottentrati l'edio e la divisione, e i capi loro dimentichi dell'evangelio cercavano unicamente di dominare. Ecco le parole eon cui Eusebio descrive in questo proposito i costumi de' Cristiani sulla fine del secolo III. e sul cominciare del IV. "Ma quando per certa eccessiva licenza trascorsimo a dilicata mollessa e a dissoluto torpore, quando uno prese ad invidiare all'altro, quando cominciammo a lacerarci con dicerie; a battagliare colla petalanza delle lingue quasi con vicendevoli armi, a scagliare l'un contro l'altro le inginrie come s'avventano le aste;

(1) Origenes passim, Cyprianus de lapsis.

quando i capi delle chiese si volsero ad infrangere uno la potenza dell'altro, e un popolo a muovere sedizione contro altre popole; quando una anta e mascherata apparenza di santità che non si può esprimere a parole, e la simulazione nascondendo la fronte erano cresciute a immensa malvagità: la vendetta divina n enscitò la persecusione di Dioclesiano (1). Come si conosce della storia ecclesiastica, e da' canoni penitenziarii, che nelle persecusioni precedenti alcuni Cristiani per solirarsi a' tormenti avevano apostatato apertamente o almeno simulato di farlo, e o con danari o per sutterfugii impetrato de' rescritti di sicurtà, per cui si dicean libellatici: così altri in quest'ultima și erano reși colpevoli d'ugual debolesza cercando di salvare la vita con simili industrie, o consegnando i sacri codici dal che si chiamavano col nome di traditores. Ora egli avvenne, che essendo già almeno dalla metà del secolo III. ratliepidito sensibilmente il pristino fervore, la Chiesa giunse al fine del 313 ad aver pace per Costantino, e che non solo fu data libera la professione del Cristianesimo, ma che i Cristiani vennero e protetti e onorati e favoriti in ogni maniera. Abbandonavansi quindi alla gioja, risonavano per egni dove inni di lode e di ringrasiamente all'Altissimo, i chiusi templi riaprivansi, molti ne sorgevan di nuovi e alcuni di sorprendente magnificense. Tutti quasi più che del presente liet issimo, si vivevano lieti d'un ancor più fortunato avvenire, in cui la santa religione dominamdo, avesse a nascere e a perpetuarsi il regno delle sue belle virth (2). Ma queste speranse, sebben giuste e fondate restarono in gran parte deluse; imperciocché siccome veggiamo assai volte gli uomini, ove abbiano conseguito lo scopo a cui con ogni sforzo tendevano, restarsi contenti e anneghittire sì da non più parere quei dessi: può dirsi essere in ugual maniera avvenuto, che i privilegii da Costantino e da' suoi successori accordati a' Cristiani, e la piena sicuresza che n'ebbero in luago di favorire i progressi delle virtà, ne parvero rallentare la pratica.

Di questa rilassatezza fan fede e i canoni di molti concilii, ne' quali si veggono destinate le penitense da imporsi a' peccati più gravi, e le omelie e i sermoni di tutt'i Padri greci e latini, e la necessità di abolire le agape pei disordini introdottisi in que' sacri banchetti, e i lagni re plicati e continui che se ne leggono presse tutti si può dire gli scrittori di quell'età; le testimonianse di tre soli de' quali qui si voglione addurre, di due viventi sul finire del secolo IV.e 'l principiare del V., ed uno che dettava le opere sue dopo il 450. Dice san Girolamo "La Chiesa crebbe de' giorni degli Apostoli fine alla feccia de'nostri tempi, per le persecusioni e fa coronata di martiri; e divenne maggiore quanto a petensa e ricchessa, ma minore quanto a virtà, depochè i

<sup>(1)</sup> Histor, eccles. Lib. VIII. c. 1.

<sup>(2)</sup> Eosebius ibidem. Lib. X. c. c. 1. 2. 3.

Principi si fecer Cristiani (1); ,, e S. Giovanni Grisostomo parlando alla sua popolosissima Antiochia dubitava, se di tante migliaja di anime pur cento giugnerebbero a salvamento (2). Più forti sono le espressioni usate dal gallico Salviano, il quale più volte torna sopra quest' argomento. Scrive egli in un luogo: " Ecco siamo ridotti a tale, che beata sarebbe la chiesa, se in essa tanto v'avesse di bene quanto di male (3), " e in un secondo: "La stessa Chiesa di Dio, che dovrebbe placarlo, che altro fa ella se non esacerbarlo? O tranne pochissimi i quali fuggono il male, che altro è quasi tutta il ceto cristiano, fuorchè una sentina di vizii (4)? » Così parla nel ter-20. « Quanti troveral nella Chiesa che non siene ubbriacoui, ghiotti, fornicatori, tavernieri, rapitori di donzelle, assassini, omicidi? E quello che è peggio, quanti che per così dire non sien tutto questo? Più facilmente troverai chi abbia tutti questi vizii, che non chi non ne abbia nessuno (5). »

Ma per non diffondersi ulteriormente e senz'alcun vantaggio sopra un argomento, che'l dovere di chi scrive le storie non permetteva di passare sotto silenzio, giova osservare, come perciò che i santi Padri, dolenti della corrusione de' lor coetanei e desiderosi di tornare i fedeli alla pratica delle prische virtà, tutti parlano a una bocca di questi tempi nel modo che par or si veden: non s' ha a credere o a dire, che 'l Cristianesimo non migliorasse punto i costumi di chi lo professava. Il rigore e la lunghesza delle penitense, a cui i Cristiani si assoggettavano spontanei per brama d'espiar le lor colpe e di venire riammessi a' divini misterii, provano la sincerità del loro ravvedimento e la fermessa della deliberazione di voler condur vita migliore; e la somma dolcessa di cui oggi crede di dover usare la chiesa ci fa toccare con mano, che per questa parte siamo bea lungi da' Cristiani del secolo IV. e del V. Accennavasi inoltre più addietro, che in questi medesimi tempi vissero moltissimi uomini insigni per santità; e apponto sul cessare delle persecusioni e sul primo rattiepidimento de fedeli cadono il principio e'l più bel fiore della vita monastica e quella gloriosa testimoniausa che dello spirito di carità rende a' Cristiani l'imperatore Giuliano, il loro più fiero inimico (6). Ci insegna pol la storia profana, che se negli Imperatori cristiani e nel loro governo non mancarono i delitti ed i visii, non v'ebbe però tra que' Principi chi uguagliasse în crudeltà e brutalità quegli infamati che afflissero l'impero ne' tempi del paganesimo; e che se grandi e plebe, nomini e donne non abbandonarono del tatto certe bratture e non si corressero di certi difetti, più non gli outentavan con vanto. Finalmente si aggiunge, che la corrusione era

(1) Vita Malchis.

in que' secoli cost universale ed estrema da mon potersi per avventura dir più, e che de'castami e della vita del popolo pagano, nessumo si prendea cura fuerchè le leggi criminati e le civili, le quali sono impotenti a frenarla ed u reggerta. E non pare potervi aver uomo, il quale queste cose considerando non debba persuadersi e confessare, che se'il Cristianesimo non seppe volgere in heue i costumi di tutti i Cristiani, esso seppe almeno impedire che non precipitassero in peggio, e impedir che gli uomini seguendo le attrattive del piacere non diventassero bruti, e abbandonamdosi agli impulsi delle cupidigie non si rendessero affetto simili alle boste e alle fiere.

### §. 31. Cagioni della non molta influenza dal cambiamento di religione della vita de' popoli.

Ma perchè non segui nella vita de' populi una mutazione grande e generale, e proporzionata all'importante cambiamento che era accaduto nella loro religione? Noi veggiamo di soventi e non senza sorpresa avvenire nel mondo morale il cantrario di quello che avviene nel fisico. In questo cause analoghe o aguali non iasciano di produrre in ogni tempo e in ogni luogo effetti analoghi e uguali, perchè sempre agiscono dietro leggi determinate e necessarie, e la materia dietro simili leggi ne riceve l'urto e a questo abbidisce senza fore altro contrasto che morto e si direbbe come impotente. Ma nel mondo morale non si può dalla grandessa è natura della causa indurre o calcolare quella de' suoi effetti; perchè non dipendons soltanto dalla causa che immediatamente li preduce, ma da questa e insiemo da altre cause occasionali, e in particolare dal modo, con cui gli uomini si prestano ed accogliere e secondare l'azione di quest'efficienza, ond'essa viene come a modificarsi tante diversamente, quanto sono diverse le circostanse, in cui diversi ingegni e temperamenti ne senton gli impulsi. Premesso questo si vuole a giustificazione del seguente discorse anche avvertire, che lasciando certe canse universali, emergenti dalla natura stessa della religione cristiana e da quella degli nomini e già accemuate nel precedente paragrafo, e lasciando quelle che erano particolari di certe provincie e di certe classi di nomini, si ragionierà di quelle altre che comuni erano a lutto l'impero remano.

Avendo omai il divino Maestro nella sua piraa conoscensa del cuore umano insegnato, che molti sono i chiamati ma pochi gli eletti, e manifesto essendo che il Cristianesimo non può da sè solo e senza la continua cooperazione di chi l'abbraccia, produrre una notabile mutazione o un semibile miglioramento di costumi, ed essendosi bastantemente mostrato, che dopo le persecuzioni era rallentata la pletà e'l fervor dei fedeli, non ci deve punto sorprendere, che in proporaione al lero gran numero piccolo fosse quel di coloro, che s'assoggettavano a vivere costantemente secondo i precetti della religione che professavano. Meno ancora ci deve sorprendere questa loro relativa

<sup>(2)</sup> Opp. vol. IX. p. 198.

<sup>(3)</sup> De provid. Lib. VI. c. 7.

<sup>(4)</sup> Ibid. Lib. III. c. 56.

<sup>(5)</sup> Ibid. Lib. 111. g.

<sup>(6)</sup> Fedila al 9. 17.

porhessa, qualora consideriamo, ch'essi dovevano di necessità continuamente convivere e trattare e conversar co' pagani, e che come i traffichi, gli affari e i negozij avevano con essi comuni gli spettacoli, della pericolosa licenza de' quali tutti si lagnano i santi Padri, e che la cristiana gioventà aveva comuni colla pagana gran parte dell'educazione e tutte le sonole, perchè ancora gran tempo dopo che gli Imperatori già erau cristiani, i grammatici, i retori ed i filosofi continuarono in regola ad esser pagani, come pagani conlimuareno ad esaere i libri che si mettevano in mano agli scolari, pagani gli argomenti de' lero esercisii e delle loro dispute. Questo continuo inevitabile commercio de professatori delle due religioni contribu) senz'alcun dubbio alla propagazione del Cristianesimo, ma non potè non recare gran danne a moki, ben molti Cristiani. Cesserà poi ogni meraviglia dove si osservi, che a questo pericelo pubblico per non pochi si aggiugneva il demestica. Si paò non senza fondamento supporre, che fossero più d'una le conversioni de' pagani avvenute per tutt'altro motivo che quello di vivere cristianamente e conseguire per questa via l'eterna salvezza. I modi tenuti dagli Imperatori per estirpare l'antica religione, sia allettando i gentili a lasciarla, sia vietandone l'esercizio e castigandolo ci fauno conoscere, quanti dovessero essere quelli che si accontentavano d'apparire cristiani a certi segni esteriori; nè occorre gran pratica degli nomini e delle lor cose a comprendere, quale educazione cristiana avessero a ricevere da tali genitori i figlicoli, e quale per la forza del domestico esempio quella dovesse riuscir de'nipoti. A queste poco favorevoli disposizioni di non pochi neofiti s'aggingneva per fine, che come gli Imperatori volevano ridurre alla chiesa tutt' i lor sudditi, la chiesa dovette accogliere nel suo seno chinaque dimandava il battesimo e per giuste ragioni indursi ad amministrarlo a' bambini; di modo ch'ella più non poteva nell'ammissione dei suoi membri usar quella diligente scelta, che nei primi secoli l'aveva pepolata di santi. Gli nomini solevano allora abbracciare il Cristianesimo in età matura e o per divina ispirazione o dopo molto peritare sà stessi, e perciò potevano con ogni ardor dello spirito perseverare nel divisamento di cui erano stati autori essi medesimi; quelli del secolo quarto e del quinto o erano cristiani, perchè di cristiani nascevano, o divenivano tali messi dal comune esempio e dalla regnante moda, e dalla forsa che loro usavano gli Imperatori; onde si può dir con ragione, che a molti di così bastava d'apparire quali fingevano di essere, a che tra' primi non pochi dovevano esser cristiani sensa bone saperio, e solo perchè pon seguivano riti pagani. Avvenos in questa maniera, che una religione la quale è tutta del cuere e dello spirito incominciò a divenire per melti materiale e mescanica. Comprendesi come questo potesse aver luogo in nazioni aucor barbare, fatte cristiane prima d'esser dirossate, e le cui conversioni seguivano alcuna volta d'un subite; di che

possono servire d'esemple i Burgandioni ed i Franchi. I Burgundloni, travagliati dagli Unni in maniera, che più non vi potean riparare, deliberarono del 413 di darsi a proteggere a qualche Dio che più avesse di possa dei loro. Preso il partito di scegliere in difensore il Die de Cristiani di cui sentivano magnificar la potenza, vennero con Gondacaro loro re a una città delle Gallie e ne mandarono pregando il Vescovo, che volesse render loro propizio il suo Dio. Il Vescovo venne, li fece digiunare e gli ammaestrb sette giorni e battessatili, nell'ottavo gli accomiatò (1). Per simile causa e in modo non dissimile si convertà Clodoveo e una parte del Franchi. Pugnendo del 496 presso Tolbiaco cogli Alemanni e mal procedendo la pugna il re si votò di credere nel Dio di sua moglie, ove riportasse vittoria; la riportò, e fedele a sua promessa si fece ancora lo stesso anno battezzare con parecchie migliaja de'suei(2). Che tali popoli fossero dopo il battesimo Cristiani semplicemeute di nome e a certe poche pratiche e pochi segni, ella è cosa ben naturale; ma men è facile intendere, come simili ad essi divenissero molti Cristiani delle provincie romane, in cui tutte v'avea qualche cultura a'l Cristianesimo regnava già da molti anni. Eppure s'hanno non poche prove e chiare, che molti di essi male intendendo e peggio applicando certe dottrine che si sentivano inculcar hull'i giorni si venuero formando come un nuovo sistema di religione, il quale consisteva in certe abituali pratiche di pietà, nel recitamento di certe orazioni, e in certe osservanze superstiziose, con cui si lucingavano di impetrar dal Signore ogni grasia e di potere, anche senza vincere e contrariar le dilette passioni, cansar quelle pene di cui si conoscean meritevoli. Questa dottrina, sebbene dalla chiesa non s'approvasse giammai, incomincio a gettar vaste e profonde radici per tutta Cristianità per l'ignoranza del popolo e pel poco sapere e certa sousabile connivenza del clero, ma più ancora per gli alti encomii che ne facevano i monaci, nei quali il volgo credeva di veder l'esemplare di quest' immaginata perfesione cristlana. Di tali innovazioni introdottesi in moltimimi luoghi si duole grandemente S. Agostino; e se ne duole in particolare per ciò, che « onde evitare gli scandali di alcune sante e turbolente persone, non osava riprenderle con quella libertà che avrebbe veluto; » e perchè esse già tanto erano invalse, che per seguirie non si curavano i salutarissimi precetti, e chi contro quelle consuctudini peccava " più Tenia hissimato di chi affogava la mente nel vino.,, Era poi al S. Vescovo motive di dolore, che con ingiagnere questi pesi schlaveschi ana religione dolce e assai lieve veniva resa tanto grave ed odiosa, "ch'era più tollerabile la condizione degli Ebrei, i quali vivono soggetti a' soli obblighi

<sup>(1)</sup> Socrates Hist. ecoles. Lib. VII. c. 30. Orosius Lib. VII.

<sup>(2)</sup> Gregor. Turon. Histor, Francor, Z. 11, c. c. 30. 31.

della legge è non alle aggiante che vi fanno gli nomini (1). " Come molti Cristiani più tendevano a queste vauo pratiche che alla sostanza di loro religione, perchè l'esercizio ne sembrava loro meo incomodo e meno grave che non l'osservanza de' divini precetti : così altri si lasciavan sedurre, perchè non son pochi gli nomini, i quali in cose anche impertanti cono facili a lasciare il massiccio per le apparense, e altri perchè i tempi per la corrusione e l'ignoranza erano pieni d'ogni enperatizione. Imperciocchè all'opinione antichissima della forza degli incantesimi e delle malie, alcune delle quali si vietano a pena di morte già omai dalle leggi delle dodici Tavole, si erano per la stessa natura del paganesimo aggiunte molte altre superstizioni; e queste erano fuor d'ogni misura cresciute, quando veunero in voga i sogni de matematici e degli astrologhi (2) e nel secole terso le fastasie dei Neoplatonici e delle varie sette de'Gnestici. Le dettrine di queste scuole, da cui l'universo veniva popolato di genli, facevano eredere al popolo, che questi si potessero con misteriose cerimonie e parole render pieghevoli agli umani voleri fine a segno di operare ogni maniera di prodigii a favore di chi gli invocava. A mostrare quanto ne' secoli di cui si discorre fosse universale e scolpita profondamente negli unimi ogni maniera di superstizione si vogliono addurre alcune prove, le quali sebbene per amore di brevità più non saranno di tre, dimostrano pienamente l'assunto. L'imperator Costantino vietò del 321 sotto severissimo pone le fattuchierie che si usassere per nuocere altrui o per attentare al pudore, e le permise eve si adoperassere all'oggette di guarire da qualche infermità o di preservare le frugi da strabocchevoli piogge o dalla gragnuola (3). Santo Agostino in una lettera scritta verso il 400 crede doversi tollerare l'abuso delle sorti evangeliche, onde i Cristiani non s'abbiano a condurre a consultare i demonii (4), e san Giovanni Griscotome, che in molte omelie inveisce contro le superstisioni, considerando i suoi tempi non dubita di paragonare in alcun modo al martirio il dispresso degli amuleti o di altre vane pratiche usitatissime (5). Spiaceva agli comini savii e veramente religiosi, che i Cristiani imbevati dell'opinione dell'occulta virtir di molte cose che nou ne hanno nissuna si abbandonassero alle vane superstizioni, e si opponeau d'ogui forza a questa stoltezza; e altri esservando, como molti ingannati dall'apparenza religiosa di certe nuove pratiche negligevano per esse l'essensa della religione, le Condannavano; ma vana riusciva ogni sodessa di ragioni, vano ogni selo. Continuavano non pochi melle incontrate abitudini, e torcendo in mal seuso quanto s' insegnava Interno l'efficacia dell'orazione, l'intercessione de santi, il digiuno, la ma-

(1) Epist. LV. ad Januar. n. 35.

cerazione del corpo, i viaggi a' sepolcri di martiri ec. ec. ec. nell'esercisio di queste opere sempre
più s' infervoravano, secondochè le sentivano esaltare e le vedevano praticare da uomini per fama
di santità molto autorevoli. Contro queste opinioni
dell'età loro insorsero dopo la metà del secolo
quarto Aerio nell'Oriente, e alquanto più tardo nel
l'Occidente Gioviniano, e sul cominciare del secolo
quinto Vigilansio; i quali non contenti di disapprovare gli abusi e gli errori diedero mell' eccesso di condannare quelle opere siccome imutifi
e supervisiose, per le quali dottrine la chiesa li
separò dalla sua comunione (1).

Se della poca influenza del cambiam تة عدده religione nella vita de popoli s' ha a dar culpa alla corrusione, al poco fervore e all'ignora de' laici, bisogna a volere essere gizati co re, che non andò esente da biasimo ne anche una notabile parte del clero; e di questa mon mis causa del non aspettato fenomeno si deve ora vedere, acciò anche per questa parte no resti illastrata la storia e si conosca, come andando errate le guide, non potesse non audare errato chi veniva guidato. Amava il clero, e in particolare quello d'Oriente, di sottilizzare intorna ai dogmi e ai misterii, e iu luogo d'istruire i fedeli e d'isfervorarli a bene e santamente operare, pareva porre il principale suo studio nell' insegnar lore a ben credere. Di questa poca avvertenza, scusabile per la condisione de tempi, in cui pericolost dottrine minacciavano di sovvertire dalle fondamenta la religione cristiane, non si può dar carico al clero occidentale; ma in esso reguava qualche altro male, perchè per l'infelicità dei tempi già incominciava a imbarbarire, e appeate perciò a depravarsi e perdendo talora di vinta il sa suo ministero applicava l'animo ad arricchire, a crescere e a distendere la sua autorità. Ma perciò che'l clero per la natura de tempi più incli ad attendere all'istrusione dogmatica, mon s'ha a dire, che per esso si negligesse la morale o si lasciasse d'eccitare il popolo alle cristiane virtà; che ansi di questi tempi ne fiorivano nell'Oriente e nell'Occidente i sommi maestri, tra eni basti ricordare i gloriosi nomi di san Clemente e di Origene, e de' S. S. Gregorii (Nazianseno e Nisseno) Basilio, Cirillo, Grisostomo ec. ec., e quelli di 8. Ambrogio, di S. Agostino, di S. Leone Magne, di S. Massimo, di S. Eucherio, di S. Pietro Grisologo ec. ec. ec.

Che poi come i costami de' laici s' incominciassero a corrempere anche quelli del ciero se ne hamo non poche prove e testimonianse; tra le quali per ommettere quelle che si potrebhero trarre da S. Girolamo (2), da S. Giovanni Grisostomo (3), da S. Gregorio Rezianzeno (4), tatti e tra

<sup>(2)</sup> Vedi Lib. IV. 99. 110. e 130.

<sup>(3)</sup> Cod. Theodos. Lib. 1X. tit. 16. 4. 3.

<sup>(4)</sup> Epist. Sup. cit. n. 37.

<sup>(5)</sup> Homil. 8. in Epist, ad Colossens.

<sup>(1)</sup> Vodi la storia ecclesiastica, è qualla delle cresio.

<sup>(2)</sup> Epist. 22. 25. 225, in Esechiel. 4 45. 46.

<sup>(3)</sup> Opp. Vol. XII. p. 154. Vol. I. p. 400. Vol. IX. p. 80.

<sup>(4)</sup> Onet. XXXII.

Padri del secolo quarto, e da Sulpisio Severo (1) e Sidonio Apoliinare (a) che appartengono al quinto, selo quattre se ne voglione riferire; una d'un sante Vescovo e martire morto del 258, una d'un gravissimo storico pagano vivente in Roma verso la fine del secolo querto, la tersa d'un santo Padre che scriveva non mello dopo, la quarta d'un saute monace dei secole quinto. L' illustre S. Cipriamo dono avere descritto la tienidezza e i poco buoni costumi de' Cristiani e del clero, per cui il Signore aveva visitato la chiesa colla persecuzione, continua con queste parole: " Moltissimi vescovi che devono esortare i fedeli, negligono la cura delle cose di Dio per attendere a quelle del secolo, lasciano la cattedra, abbandonano il gregge, scorrono estranee provincie per arricchire con lucrosi traffichi, non sovvengono a' fratelli, che nella chiesa languiscono di fame, agoguano d'avere moneta in copia, si appropriano beni con insidiose frodi, o crescono i capitali con aggiagnervi gli interessi /3). " Ammiano Marcellino narrando la sanguinoca gara de' due partiti, che nel 376 volevano collecare sulla sede pontificia Ursino o Damaso, chiude il racconto con queste parole che sembrano doversi qui riferire, perchè se mostrano lo spirito poco ecclesiastico d'alcuni del ciero, mostrano la virtà di melti altri, e aggiungono fede a quanto ne dicono gli scritteri cristiani. " Considerendo la fastosa ostentazione di chi è rivesito di questa dignità non niego, che gli nomini i quali ne han cupidigia non debbano per essa tensonare tra se d'ogai forza; perchè dove l'abbiano conseguita sone sicuri d'arricchire per le offerte delle matrone, d'aggirarsi in cocchio magnificamente, e di sedere a mensa imbandita con tal prefusione, che i lore banchetti vinceno quelli stessi dei re. Potrebbero essi essere veramente beati, se spreszando la grandessa di Roma con cui cercano d'escusare i lere eccessi, viveseere ad esempie di certi Vescovi delle previncie, i quali col sobrio mangiare e cel sobrilssimo bere, cel povero vestire e col guardo dimesso piacciono costantemente al Nume, ed a' suoi veri adoratori, siccome nomini di puri e modesti costumi (4). " Quanto qui scrive che ecclesiastico si conferma da 8. Girolamo, presso cui leggesi: è " cosa turpe, che alle porte di Cristo crocifisso e povero, che anche maugiava all'altrui mensa, si stieno a far guardia littori, consolari a soldari, e che il governatore della provincia mangi meglio presso di te, che non in palasso (5) ,, il santo monaco isidoro da Pelusio usa in proposito dell' ambizione e della capidigia dei chierici queste parele: " Aliera (nei tempi passati) si promovevano al sacerdosio gli nomini ornati di virtà; ora gli avari e i capidi di pecunia; allora

per la gravità dell' incasico si faggivano i governi e le dignità, come fecere il Nasianzene, il Grisestome ed altri, ora per l'abbondanza degli agli le assumono spontanci e di ferza le eccupano; allora si gloriavano della povertà volontaria, ora.... ec. ec. ec. (1). 19

#### 6. 8s. La sante vergini.

Ma se l'influenza del cambiamente di religione nella vita esteriore dell'aniversale degli abitanti dell'impero romano non fu molto grande, bes lo fu in molti di essi, e lo riuse) in modo particolarmente notabile in tutti quelli che si ascriesere al ciero, in quel gran numero di donselle che fin da' tempi più antichi della chiesa solevano far voto di viversi celibi, e così in tutti que' tanti e tanti individui, che dopo la metà del secolo quarto presero a professar la vita monastica. Essendo in questo libro già stato discorso del cloro e di quanto lo poteva concernere siccome distinto ordine di persone, e trattate avendosi delle cagioni che gli conciliarono nel popolo tanta autorità e tanto polere (2), qui non si dirà se non dolle altre due classi, le quali distinte in origine presto ne vennero a formaro una sola. Ma avendosene a parlare principalmente porciò che appartiene all'Occidente e al secolo quarto ed al quinto, in cui i monaci non erano in quelle contrade ancor numeresi gran fatto, nè ancor giunti ad influire nei popeli quanto fecero ne' secoli appresso, non se e ragionerà in questo rapporto, ma solo in relazione al loro particolare genere di vita.

In quella corrusione d'ogni costume, che in più luoghi di questa storia si mostrò avere regnato nell'impero romano, in cai comunemente non si riputava vergogna d'abbandonarsi a' piaceri quasi alla foggia dei bruti che nel furor della foja non sanno frenarsi, e in cui solo a prezzo d'immensi privilegii e di onori si potevano trovare alcane poche donzelle, che dall'età di sei in dieci anni s'inducessero a vivere caste lo spazio di trenta onde religiosamente mantener vivo l'elerno fuoco di Vosta; in questa condizione di tempi dovette apparire poco men d'un miracolo, che fino dal primo naocer del Cristianesimo geau numero di donselle e di donne vedove d'un solo marito facessero volontaria rinunzia al soddisfacimento del più imperioso degli umani appetiti e delle passioni proponen. dosi di passare i loro giorni in perfettissima continensa. E a ragione doveva una tale risoluzione apparire poco men d'un miracolo, perchè la sapienza de' Greci aveva, siccome dice S. Giovanni Grisostomo, ben saputo spressar le ricchesse e vincere l'ira, ma non mai insegnare a conservare il fiore della virgiuità (3). V'ebbe in egni tempo in tutte le chiese gran numero di queste vergini e in somma venerazione per la santità della vita o pel ge-

<sup>(1)</sup> Hist. sacras Lib. I.

<sup>(2)</sup> Epist. Lib. IV. ep. 25.

<sup>(3)</sup> De lapsis.

<sup>(4)</sup> Lib. XXVII. c. 3.

<sup>(5)</sup> Epist. ad Nepol. de cleric. vita.

<sup>(1)</sup> Epist. Lib. V. ep. 21.

<sup>(2)</sup> Vedi i 66. 24 e 26.

<sup>(3)</sup> Tract. qued canenicae cum viris cohab. non debeant.

roso divisamento tenevansi, e con particolar cura ed amore, siccome pregio singulare delle comunità cristiane, si riguardavano e si custodivano com ogni impegno contro i pericoli che potessero minacciare il loro pudore (z). Altre venivano a questo santo proponimento per privata lero risolozione; altre ricevevano il velo dalle mani del Vescovo con maggiore solennità e in presensa di tutta la plebe cristiana (2); usavano e queste e quelle vesti dimesse e di color fosco (3); passavano i giorni, siccome i monaci, alternando le preghiere, il lavoro, le salmodie e le mortificazioni (4); vivevano le più nelle lor case, alcune però anche in una specie di piccole società; nel tempio avevano seggio e luogo distinte; (5) e tutte, e così le sante vedove, perchè o povere per nascita o fattesi tali con donare a' poveri le proprie sostanze, venivano non akrimenti che i chierici mantennte colle rendite della Chiesa e colle sovvensioni che a questa s'accordavaco dagli imperatori (6). Come per Costantino trionfo il Cristianesimo, le sacre vergini cominciarono a convivere come i monaci in ordinate famiglie e dietro una determinata regela e già si veggono le serelle di S. Antonio , e di S. Pacomio essere state madri e maestre di tali femminili conviti; dopo la quale innovazione le sante vergini de tempi più antichi a mano a mano si cenvertirone in monache. Grandissima cura si presero i Vescovi di fondare tali monasterii, con particolare amore concersere i fedeli a dotarii; e le spirite di pietà e quello de' tempi fece sì che ne sorsero si può dire per ogni dove. Quante sante vergini o monache viventi insieme v'avessé nella diocesi del Vescovo di Ossirinco in Egitto si ricorderà nel seguente paragrafo ; e S. Ambrogio scrive, che in Egitto, in Africa, in Oriente vaveva più vergini consacratesi a Dio che non nomini nell' Italia (7); e altrove parla di plebe, di popolo, di concilti, (adunanse) di vergini (8); e così S. Agostino parla in un luogo di migliaja di giovani e di donzelle che di proprio moto votavano perpetua virginità (9), e in un'altro di greggi di vergini (10); le quali espressioni, comechè enfatiche ed ampollose, provano quello che qui s' intendeva.

(1) Tertull de resurrett. carnis, De Praescript. ad axorem. Lib. I. Cyprianus de habitu virgin. et epist. 62.

(2) Eleronym. ad Demetriad. de servenda virgia. Ambrosius Exhort, ad virgg. et ad virg. laps, c. 5.

- (3) Hieron. ed Marcell, de land. Asellae. Ad Gaudeni. de Paçai. educat. Ad Marcell, de aegret. Diaesillae.
- (4) Idem de land. Asellae, et ad Eustoch. de custod, virgin.
  - (5) Ambros. ad Virg. laps. c. 6.
- (6) Euseb. Hist. eccles. Lib. VI. c. 35. Sozomenus hist. eccl. Lib. V. c. 5.
  - (7) De Virginib. Lib. 111.
  - (3) Epist. 12.
  - (9) De vera relig. c. 3.
  - (10) Ep. 203.

Si diceva, la professione di verginità essere stala di due maniere, cioè o semplico e privata, o solenne e pubblica; la prima potevasi fare al tempo della pubertà legale (1) o anche nell'età di 12 anni (2). Vario nell'Occidente l'età prescritta per la seconda; perchè dove nell'Africa verso la fine del secolo quarto si voleva quella di venticinque anni (3), Papa Leone (4) e l'Imperatore Maggioria. no (5) fissano nel seguente quella di quaranta; in Oriente in contrario si dava il velo sui sedici diciassette anni (6). Si treva di più che certe fancialle venivano consecrate a Die fin dail' infanzia (7). e che per tale causa alcune ne venivano allevate in conventi (8). Le vedove poi, la cui alimentazione cotanto si raccomanda da S. Paolo, non venivano per consiglio suo ammesse a consacrarsi a Dio e a ricevere siccome le vergini la loro alimentazione regolare della chiesa se non in età di sessan-('anni (9); ma le più giovani non erano perca escluse dalle sovvensioni che si accordavano a' poveri e agli infermi. Le vergini che avessero fatto la professione privata sembrano avere mel secolo terzo poluto passare a matrimonio (10), e tali matrimonii si rignardavano da S. Agostino siccome illeciti, ma non però siccome adulterini (11). Più tardo essi furono interdetti a pena della scomunica (12); ma permesso era ne' primi ciaque secoli di lasciare la vita clericale, di abbandonare il monastero e cest di maritarsi a quelle vergini, a que' monaci, a que' chierici, che nell'infanzia eranostati consacrati a Dis o da' lor genitori (13). Nè solo la chiesa vegliava che le vergini e le vedove consacratesi a Dio fossero luagi da ogni perioolo di sedusione: che a preservarie da questa e dalla violenza gli Imperatori impiegarono tutto il rigor delle leggi. Il castigo impesto da Costantino a questo delitto (14) parve a Costante suo figlio tanto eccessivo, che'i ridusse alla sela pena di morte (15). Costanzo vollo che in mode uguale si punissero i rapitori di saute vergini e di sante vedove (16); e Gioviano minacciò aguale castigo a chi auche solo tentasse d' indurre una menaca al matrimonio (17). Ma non potè cotanta se-

(I) Ambros. de Virgin, Lib. III.

(2) Hieronym. de laudib. Asellas ad Marcellan

(3) Concil. Carthag. 111. can. 4.

(4) Anast. biblioth. Vit. Pontiff.

(5) Cod. Theodos. Novell. 8.

(6) Basilius epist. 2. ad Amphilocium.

(7) Hieron. ad Gaudent. et ad Lactum. de instit.

(8) Idem ad Lactara.

- (9) Ambros, Lib. de Vidnis. Basil. ep. ad Amphilocium. Hieronym. Lib. I. adv. Jevin. ec. ec. ec.
  - (10) Cyprianus ep. 62.
  - (11) De Viduitatis bono 9. 10.
- (12) Innocent. 1. Pp. ep. ad Vitricum Rothom. 13. Concil. chalced. can, 16.
  - (13) Leo Pp. ep. 92. ad Rustic. Narbon.
  - (14) Cod. Theodos. Lib. IX. Ut. 24. 1. 1.
  - 15) Ibid. l. 2.
  - (16; Ibidem tit. 25. l. L.
  - (17) Ibidem l. 2.

verità impodire questi delitti; e perciò Maggioriano alle altre pene quella aggiunse di aggiudicare all'accusatore i beni di chi venisse punite per ratto di una santa vergine (1).

### . 6. 83. La vita ascotica o contemplativa.

Ogni nome, che abbia studiato con diligenza la storia delle nazioni onde fu abitata la terra, deve inciente a molt' altre aver fatto anche queste tre osservazioni; che delle tre parti dell'antico monde sole in due si manifesto una eminente attività, per cui e cercarono d'avvivar sè medesime e di propagar questa lor vita nelle altre e d'acquistare sopre di queste signoria e predominio, mentre la torsa languà inerte e passiva e si stette nel sno universale come isolata; che la principale attività por cui distinguesi l'Asia prese una direzione diversa da quella che si segui dall'Europa, e che gli Europei capacissimi a reggere a egni fatica, a vivere solto ogni cielo, a darare ia ogni clima rinecirono in generale meno degli Asistici, a comandare a sè stessi, e di spiriti meno domabili.

La verità della prima osservazione viene mostrata a tale evidenza dalla storia dell' Asia, dell'Europa e dell'Africa, che non è necessario parlarne; e quante alla seconda si vede, che le religioni e in particolare le più diffuse, tutte partirone dall'Asia, e che la civiltà e la politica ebbere nell' Europa sviluppo più fecondo e più lieto. Dall'India si sparsero per tante contrade dell'Asia orientale i sistemi religiosi che da si gran tempo vi regnano, dall'India passò il Magismo nell' imperio de' Medi e de' Persiani; dall'Asia ricevette la Grecia i suoi numi; dall' Asia gli addussere seco i Germani; dall'Avia seco gli trassero gli erranti Sciti ed i Sarmati: nell'Asia volle Iddio dettare agli Ebrei quella legge, la quale dovea come aprire la strada alla religione che nella pienessa dei tempi aveva fissato di fare annonziare all'universo dal divino sue figlio; nell'Asia sorse finalmente l'Islamismo, il quale da tanti popoli dell'antico mendo vien prefessato. Direzione diversa segui, como si diceva, l'attività dell'Europa; perchè prestatasi docile all'Asia nelle cose religiose tutta si volse alla civiltà e alla politica. Vero è che l'Europa ricevette il suo primo incivilimento dall'Asia; ma quanto ne avrebbe questa potato imparare omai ne tempi antichi, quanto più ne potrebbe imparar ne' moderni? E quanto alia politica, non manco l'Asia di grandi e terffbili rivelgimenti, ma lutti fureno a un modo, tutti come mementanei u simen passaggeri, tutti lasciarene i popoli quali gli avevan trevati. In contrario i ravolgimenti politici avveneti in Europa fureno e molto più variati e molto più feraci di conseguenze e si operarono nen dall' ambizione e dalla grandezza d'un nome, il quale, poste come I fereci conquistatori dell'Asia le rebuste mani ne' capelli dell' età sua, violente sece la trascinasse e l'aggirasse. Qui nacquero piutteste dall' intrinseca vita e dalla propria forza delle nazioni, e ne acuo preva i Greci, i Romani e i Germani; e la età future vedranno, che cosa sarà per fare quel popolo che giganteggia ani nostri confini orientali, che cosa gli Enropei, che hanno creato una nuova Europa oltra l'Atlantico. Siccome qui non si scrive un discorso sulla storia universale, ma si parla unicamente delle efficiense del Cristianesimo, basti avere acconnato questi due rilevantissimi fatti senz'arrestarsi a indagarne le moltiplici canse: e ben parve accennarli, in particolare il secondo, perchè l'argomento che ei venga ragionando del terso.

Era questo, che gli Europei sono in generale di spiriti meno domabili che gli Asiatici e meno in grado di comandare a sè stessi; e quest'ultima circostanza serve a farci conoscere, perchè la vita monastica nascesse nell' Oriente, perchè sulle prime men trovasse nell'Occidente in proporzione tanti seguaci e perchè in processo vi venisse cotanto medificata. Non tanto per condurre questa dimostrazione, come per vedere in qual maniera foese possibile, che tanti nemini s' inducessero ed abbracciare una vita, in cai sembrano doversi in certo modo anaturare e come disumanare, si vuele considerare, come il sentimento religioso ingenito in tutti i cuori venisse in essi nd acquistare tanto di prevalenza sugli akti da assoggettatseli tatti e da regnare sullo spirito non men che sul corpo. Questo sentimento acquista al pari degli altri forsa maggioro, quanto l'animo in cui vicas eccitate è più delicato e più viva i'immaginaziome, quanto più sembrano fondati i concetti, più gravi i motivi che determinano l'intelletto a occaparsene, quanto la mente più l'accaressa e coltiva. Solo cella acerta di questi principii si spiega, perchè o mulli o poco meno se ne mostria gli effetti presso i barbari adoratori di fetisci e di idoli, perchè peco più sensibili appajano nelle genti la oui religione si dice pagana, e perchè grandi e forti si veggame in popoli, che a maggiore cultura accoppiano idee più nobili della divinità e della dignità dell'umana natura. Queste diverse cagioni, per cui quel sentimente acquistò sopre molti animi il potere di cui si diceva, feceso nascere presso i popoli cristiani la vita monastica, e vita consimile presso genti che diversa religione seguivano. Ella è cosa indubitata, che l'India fu sede antichissima di civiltà, che n'è antichimima la religione, e che questa con varie modificacioni di là si prepago ne' limitrofi regui e mel Tilet, e nella China, e an nel Giappene e che qualche vestigio se ne scaopre in qualche altro popolo antico. Ora egli si sa, essere uno de' dogmi fondamentali di casa religione quello che lasegua, che le anime le quali sone di origine celeste si trovano come imprigionate nei corpi, che sciolte da' ceppi dell'uno ne debimno avvivare un altre sia di animale essia d'uome, finchè mendate si sieno in maniera da potersi ricongiuguere al supremo loro fatture. Gli Indi considerano per tale cagione l'esistenza dell'uomo su questa terra siccome una meritate punizione e insieme sic-

<sup>(1)</sup> Cod. Tood. Novell. Major.

come un mesto con cui giugnere più presto e quel loro altissimo intendimento, e percio quelli che di conseguirlo sollecitamente s' ingegnano, cercano di purificarsi e perfezionarsi distaccandosi in egni possibile maniera da questo mondo corpores, per immergersi ancor di quaggià nella divinità. Quindi non solo a' comuni piaceri della vita ed agli onesti agli rinunziano, ma a tante volontarie mortificazioni e a così crudeli austerità di penitense si assoggettano, che se in modo innegabile attestate nen fossero e ne' tempi più antichi e ne' più recenti, e se prove infinite non se ne fossero vedute e non se ne vedessero tutto di tra' Cristiani, mal ei indurremmo a credere, che animo umano potosse a così fatte risoluzioni venire, o corpo umano tellerare quegli incredibili volontarii tormenti; siechè devesi dire, questa cosa provare forse più d'ogni altra, quanto l'uom possa, ove in un proposite di tutta sua forsa si ostini. Imperciocchè tutti gli scrittori delle cose dell'India raccontano, che dei Fachiri (cos) chiamansi questi asceti o penitenti) alcuni si stanne più ore il di immobili nella contemplazione; altri recitano senza posa certe loro preghiere; akri fanno divoti pellegrinaggi alla distanza di più centinaja di miglia retelando il corpo sul spolo, akri dando tre passi avanti e due indictro; altri seguitano costanti il corso del sole coll'occhio; l' une si sta tutta la vita cen un braccio ritto in alto, l'altro con ambe le braccia sollovate e le mani giunte, un terso si fa incatonare ad un albero, onde non mutare atteggiamento fiao alla morte; alcuni si ritirano solitarii, akri convivono insieme e in gran turbe e campano per lo più di elemosine; e non è facile a dirsi quanto per ogni dove ne sia grandissimo il numero, perchè per ogni dove i Fachiri si hanno in sommo rispetto. Quelti che ne imitano la vita nella China e sel Giappene si chiamano Bonsi, Talapoini nel regno di Slam, Lama nel Tibet ec. ec.

V'ebbe in ogni tempo anche in altre contrade qualche rare caso di nomini, i quali per potersi tutti consacrare allo studio si tennero lungi dagli altri nomini e dalle occupazioni di ogni maniera; e si legge che Pitagera prescrisse a' suoi discepoli certe leggi che ne regolasser la vita e gli avvisasere all'acquisto della sapienza (1); ma non si treva che nissuno Pagano per amor de' suoi Dei o del vantato Elisio si condannasse spontaneo ad un genere di vita simile a quello che or si descrisse; e non si trova che alcun Cristiano lo professasso prima del tempo che si dirà. Nè percib, che i più antichi esempi di tale vita s'incentrane presso i seguaci di Brama e di Fa, si deve inferire che i Cristiani l'andassero ad apprendere da essi in que' remoti paesi; perchè quel giovinette egisio, che del 270 ebbe il cuore di «taccarsi dal mondo per darsi a Dio e riusci padre e maestre de' monaci, non vide mai l'India, e non polè delle sue cose aver tale contexa per essersi separate dagli umani commercii omai in età di diciannove anni. La vita monastica nacque tra' Cristiani per

(1) Aulus Gell. Noct. Attic. Lib. I. c. g.

quella medesione causa, per cui macque tra gli ludi l'ascetica e contemplativa ; perchè tante qu sta religione come quella insegnano insieme coll'esistenza di Dio l'immortalità dell'anima e una vita avvenire con premii e castighi proporzionati a' meriti e a' demeriti della vita mortale. Ma in questa consonanza di dottrine sono i Cristiani a condisione molto migliore; perchè dove i poveri Indi devono espiar le commesse colpe e sostemer la lotta contro la bassa natura da sè e colle sole lor forze, dacchè il loro Dio non gli ajuta con akre che teneudo loro avanti agli occhi il faturo : i Cristiani vengono nel cammino che li guida a salute confortati dalla certessa dell'ajuto di Dio che loro cresce le forse, e mentre si conoscono insufficienti a soddisfargli da sè sauno d'esserio divenuti per la mediazione del divin Salvatore. Nacque poi qu sta vita tra' Cristiani dell' Asia, perchè la principale attività di que' popoli sempre, come si diceva, fu voito fin da' tempi più antichi alle cose religiose, e perchè per la diversa tempra degli saimi ne provano cost vive e cost gagliarde mel cust le impressioni, che 'l sentimento che elle prodecono arriva a vincere e come a spegnere tutti gli altri. E in quella medesicha guisa che l'invariata e instancabile loro sofferensa d'una non interrolta scrie di governi dispotici mestra, che quegli animi sono più facili de' postri ad accomodarsi agli imperii anche durindmi d'una forza visibile e ad assoggettarsele superando la natural ripuguanza e la ficressa: così questa vita de' Pachiri, de' Talapeini e de' Bonsi ci mostra, ch' essi più di moi sonno a sè comandare, cioè che sanno meglio di noi piegarsi a' cenni d'eua forza invisibile vivamente sentita, e nell'atto che le si sottometten perfettissimamente, acquistare un indomito e is fossibile vigore di volontà. Considerando queste storiche verità, e considerando come questo vivere sulla terra pel ciclo si trova unicamente in religioni uscite dall'Asia e in popoli asiatici, sembra otersi dubitare con qualche ragione, se sensa l'esempio de' Cristiani dell'Asia e sensa una perticolare efficienza divina la vita monactica sarebbe mai sorta in Europa. Ma lasciando questo discorso, perchè di semplice curiosità e comphicttura, e così quello lasciando della differenza tra la vita monastica dell'Oriente e quella dell' Occidonte, perchè bene non appurve se non mel secolo sesto dopo l'introduzione della regola di san Benedetto, non altre si vuole in questo libro vedere, se non come la vita monastica nell' Oriente nasersse e qual fosse, e come di là si propagame mell' Occidente.

#### §. 84. La vita monastica e i monaci.

La religione cristiana che inculca così caldamecte il dispresso delle cose terrene e raccomanda l'acquisto delle celesti, produsso fin dal suo primo principie di molti nomini, i quali dal mondo si segregavano in guisa, che morti ad esso solo vivevano a Dio, lo servivano nelle sua Chiesa e procacciavano la propria saluto segnatamente con procurare l'altrui. Oltre questa classe di somisi ne sorse " nella chiesa di Cristo una soprannaturale, la quale fuor d'ogni umana misura si estolle, perchè non ammette matrimonio e generazione di figli, non guadagno, non facoltà; e diversa affatto dalla consueta maniera degli nomini per eccesso di amore celeste si dedica solo al servisio di Dio (1). " Santo timore e modesta diffidenza di sè sembrano avere presso i Cristiani dato la prima origine a questo maraviglioso genere di vita; perchè alcuni fedeli temendo di non potere non chè all'altrui ne anche bastare alla propria salvezza, e dubitando di non poter resistere agli allettamenti del mondo o a' tormenti che nelle persecusioni loro si minacciavano, si celarono in luoghi aspri e selvaggi, onde vivere al cielo e sottrarsi a' seprastanti pericoli; e se ne trovano esempi fin dalla metà del secolo terzo, da' tempi della persecusione di Decio. Altri s' indussero a cercar laoghi rimoti, onde in volontaria povertà e sempre in sè concentrati potere seuza distrazione d'altre cure o pensieri darsi tutti alla mortificasione, alla contemplazione e alla preghiera; e perchè ne' deserti e solitarii vivevano si dissero eremiti o monaci, e si chiamarono anacoreti, perchè si ritiravan dal mondo; e delle austerità loro e delle penitense si leggono cose sorprendenti che pajono eccedere ogni umano credere e ogni umano potere. Come sul principio del secolo quarto si prese a battere questa via della perfesione con qualche frequenza, non è a dirsi quanto gran nuero di Cristiani dell'un sesso e dell'altro si desze a seguitarlo.

Centro, da cui la vita monastica si sparse per tatte il mondo cristiano, fu la provincia d'Egitto; e in cosa convien perciò cercarne le cagioni particolari, dacche i motivi di essa che si deducono da' consigli del Vangelo (2) e sono generali e avrebbero dovato produrre lo stesso effetto e prima del secole quarto e in altri paesi. Ora egli è noto esere stati gli Egizii e per effetto della religione e dell'educasione e del clima fin da' tempi più antichi di temperamento malinconico, sobrii, pasientissimi della, fatica e grandemente inclinati alla superstizione. Queste disposizioni nazionali venuere in essi crescinte a avvalorate dagli insegnamenti della religione cristiana, che forti scendeano in quegli animi, e dalle dottrine della filosofia neoplatonica e di quelle de gnostici, le quali ebbere mascimento in Egitto. Sebbene quella filosofia non insegnavasi al popolo, ella venta da gran tempo insegnata a chi lo educava e si era per tal via insinuata anche negli animi snoi, e concorreva insieme colle dottrine di que' visionarii a spingerlo dove la naturale tendenza il portava; onde fu che veduta in alcuni uomini questa nuova applicazione dei consigli evangelici, molti s'invogliarono d'imitarne l'esempio. E questo e'i deside. rie dell' eterna salvessa e della perfesione cristiana e gli eccitamenti del clero, e'l sommo rispetto in the per la fama di santità si tenevano i monaci e lo stato loro, che in confronto alla tribolata condizione de' curiali e della misera plebe delle città e delle campagne (1) si poteva dire brato in mezzo alla voluta povertà e alle cercate mortificasioni, e la novità, la singolarità e la stessa asprezsa della vita anacoretica determinarene cotanti Cristiani ad abbracciarla, che prima i monti e i deserti e poi le campagne, e per fino omai nel secolo quinto le stesse città si popolarono di moaci, e che l'istituto loro rapidissimamente diffusosi per tatto l'Oriente presto si propagò anche per l'Occidente. Che se a queste cause psicologiche e naturali, che allettavano e spingevano gli nomini alla vita monastica, si aggiungono i chiari segni con cui il Signore diede a conoscere quante ella gli fosse gradita, e le sue ispirazioni e le chiamate e i molti prodigii ch'egli operò per messo di santi monaci e di eremiti: apparirà manifestissimo come e perchè così gran numero d'uomini di ogni età, di ogni sesso, di ogni condizione si inducessero a renderal monaci.

Tutti i monaci vivevano sulle prime solitarii, come i lero diversi nomi portavano, e ogunno era nella strada della perfezione guida a sè siesso; vestivano a foggia della plebe più povera, una vile tunica o un sajo ed nu pallio di color fosco, i più con cappuccio, e a crescersi abbjettessa tondevano e fino radevano il capo (2); passavano i giorni e le notti in preghiere, in meditazioni, in sal meggiamenti, e si studiavano d'affliggere e macerare il corpe in ogni possibile maniera e con ricercata industria, Procacciavansi il povero Vitto cel lavoro o'l ricevevene in dono da' fedell, che tratti della fama di lor santità e de' miracoli in gran folla a visitarli accorrevano o per dimandar loro consiglio e richiederli di conforto, o per raccomasdarsi alle loro orazioni o per venirne ammaestrati, quando a queste turbe di visitatori facevano qualche sermone. Il numero de' monaci si moltiplicò in breve di modo, che non potevano esser solitarii nelle solitudini più deserte, e allora e per questo motivo e perchè si erano condotti a quella vita con sante e pure intenzioni, incominciarono ad assoggettarsi spontanei alla diresione d'un capo e maestro; e sebbene si stessero dispersi per gli eremi e per le caverne e in distinte cellette, si radunarono in una specio di comunità e di famiglia. Altri poi, e verso la fine del secolo quarto e nel quinte furono i più, telsero a dirittura ad abitare insieme, e ritennero il nome di monaci, sebbene, dopo che convissero in gran numero, meglio lero convenisse quello di cenobiti. Neº cenobii (convitti) si reggevano al governo d'un superiore che dicevasi abate (padre); tutti uniforme vestivano, in comune lavoravano, onde provedere al comune sostentamento, in comune a certe ore pregavano e salmeggiavano, e vivevano in ogni cenobio dietro

<sup>(</sup>t) Encebius Demonstrat, evangel. Lib. t. c. 8.
(2) Math. c. XIX. v. 31. Marc. c. X. v. 2. Luc.

c, XII. c. 22. ecc.

<sup>(1)</sup> Vedi Lib. III. cap. V. e cap. VI. (2) Paulin. ap. 7. Salvian. de gubernat. Dei. Lib. VIII. c. 4.

una determinata regola (da cui poi si dissero regolari) che ne governava ogni occupazione, ogni esercizio. Dall' introduzione di questa si pub dire stabilita la vita monastica, perchè se non vi si iutroduceva la disciplina, non è improbabile, che abbandonata al talento di chi si dava a praticarla sarebbesi spenta. Autori o istitutori di questo nuovo genere di vita furono nell'Egitto superiore S. Antonio e non molto appresso nell'inferiore i SS. Ammonio e Pacomio, nella Siria e nella Palestina S. Ilarione, S. Eustachio nell' Armenia, nella Paflagonia e nel Ponto, S. Basilio nella Capadocia ec. ec. (1). S. Atanasio, patriarca d'Alessandria, la fece conoscere in Roma del 34x e di poi Pietro suo successore (2); e presto sorsero monasterii di uomini e di donne in quella città, ed fa Milano e in Aquileja e in Vercelli e per tutta Italia e nelle sue isole, e in quella di Lerino, sulle coste delle Gallie e nelle Gallie stesse, e nell'Ispania e nell'Africa (3). Ma in Occidente mai non giunsero i monaci a quell'eccesso di austerità che in Oriente (4), e i Romani che sul primo loro apparir gli schernivano (5) non sapevano nè auche alla fine del secolo quarto (dopo sessant' anni) ben accostumarsi a tollerarii (6), e i Cartaginesi traevano ancora sulla metà del quinto a vederli, e facevano come a gara in dispressarli e deriderli (7). Con tutto clo per opera de' SS. Ambrogio, Agostino, Eusebio, Girolamo, Cassiano, Martino ec. ec., si moltiplicarono portentosamente anche qui i monasteri dell'un sesso e dell'altro; e della piccola diocesi di S. Agostino si sa, come ve n'aveva parecchi (8), e che sul principio del secolo quinto l' Isola di Capraja era piena di monaci (9); e delle Gallie si legge, che sulla fine del secolo quarto ne concorsero bene duemila alle esequie di S. Martino (10), Maggiore n' era il numero nell'Oriente e particolarmente in Egitte; perchè a dir solo di questo si trova che S. Autonio, e dopo di lui S. Macario ne reggevano cinquantamila (11), che due tre migliaja ve n'avea in certi villaggi (12), che nella città d' Ossirinco per testimonianza del Vescovo v' avea nulla meno di diecimila monaci e ventimila vergini consacratesi a Dio (13), che non erano in minor numero f monaci abitatori di solitudine di quello che gli nomini abitatori di città, e che nei contorni d'Ar-

(1) Vedi gli scrittori di storia eccles.

(2) Hieronym, Epitaph. Marcellas.

(3) Vedi gli scrittori di storia ecclesias.

(4) Cassian, de coenob. Instit. Lib. X. c. c. 22. 23. Sulpit. Sever. Vita Martini c. 7.

- (5) Epist, Jul. Pp. ap. Athanas. Hieronymepitaph. Marcellae.
  - (6) Hieronymus ad Paulam de morte Blaesillae.
  - (7) Salvian. de Gubern. Dei. L. VIII. c. 4.
  - (8) Possidius. v. Agostini c. ult.
  - (9) Rutil, Numat. Itiner. Lib. I.
  - (10) Sulpit. Severus vita Mart. c. 10.
  - (11) V. Vitae Patrum Rosveidil. (12) Sulpit. Sever. loc. cit.
  - (13) Rufinus, v. Patrum. Lib. II. c. 8.

since un prete di nome Serapione ne governava da diccimila (1). I più de monaci appartenera alla classe degli anacoreti o eremiti, o a quella de' cenobiti; ma ve n' avea che sensa regola o disciplina nissuna sembravano professar la vita monastica per guadagno o per fuggire fatica. Costoro si dicevano Remoboth, Sarabalti, Girovaghi e si ricordano le loro truffe ed i visii (2). A queste diverse specie s'aggiunse nel quinto secolo quella nuova degli Stiliti, i quali passavano la vita loro ritti sur una colonna, e celebre è tra questi S. Simeone, che sotto l'ardente cielo della Siria resse trentasette anni in piedi su d'una colonna, cui a grado a grado porto all' altessa di quaranta ca-biti. La peste de' monsei girovaghi s' insimuò anche nell'Occidente, e v' ebbe chi nel paese di Treviri volle più tardo imitare gli Stiliti, ma i vicini Vescovi gli atterrarono la colonna (3). Questa gran turba di monaci non rinsciva però di grande aggravio al paese; perchè tutti, salve poche eccecesioni, e a riserva de chierici e degli momini nobili o infermicci, dovevano per istituto procacciarsi il necessario colle lor braccia (4) e molti a certe stagioni andavano a lavorare per opera (5). Questa regola non valeva però presso tutti i monasterii, siccome si può indurre dal citato l'aego di Sozomeno e da uno di 8. Epifanio (6); e sebbene si lavorava ne' monasterii di Milano e di Rema (7), non si lavorava per tutto Occidente (8) e nominatamente non nel monastero maggiere di S. Martino (g). Tutti i monaci si riputavano laici, sebbene per la professione della lor vita oi de sero a Dio (10); v'aveva però tra essi de' chierici d'ogni grado, ma questi e erano tali prima di rendersi monaci, o venivan ordinati depo, accià le loro comunità non mancassero dell' opera dei sacerdoti. Sant'Atanasio incomincio ad ascrivera alcuni al suo clero d' Alessandria, e fa in questo imitato da molti altri Vescovi; trovasi anzi che alcuni monasterii erano per la fama di santità 🚓 vennti come il semenzajo, onde si traevamo in capia i chierici e i Vescovi, e che questi monaci, i quali in conseguenza dell'ordinazione appartenevano al clero, avevano a continuare a usare l'autico vestire e'l tenor di vita della lor regola (11). Colla maggior dignità che pel nuovo carattere si competera a' monaci chierici, s' insinuò ne' chiestri, l'ambi-

(1) Rufinus. v. Patrum. Lib. II. c. 18.

- (3) Gregor. Turron. Hist. Francor. Lib. VII.
- (4) Hieronym, ad Rufin. August. de op. menschor, et de morib. eccles. c. 3x.
  - (5) Sosomen. hist. eccl. Lib. VI. c. 28.
  - (6) Exposit, fid. cathol. n. 23.
  - (7) Augustin. de morib. eccles. c. 33.
  - (8) Cassianus de coenob Instit. L. X. c. c. 22. 23.
  - (9) Sulpit. Sever. l. cit. c. 7.
- (10) Hieronym, ep. 14. ad Heltod. ep. 58. ad Panlam Concil. Chalcedon, can. 24.
  - (11) Innocent. I. Pp. ep. 2. c. 10.

<sup>(2)</sup> Hieronym. ep. 22. ad Eustoch. de custod. virg. Cassianus Collat. Pat. collat. XVIII. c. 4.

sione, e se taluno ve n'avea che per utilità o per amore dell'esio (1) rifuggiva gli ordini, ve n'avea tal altro che gli ambiva e con colpevole bramosia li cercava, ende si duele S. Agostino: "che i monaci si ecsitassero a così rovinosa superbia, e ordinando gli abbandonatori de' monasterii si facesse a' chierici oltraggio sì grave (2).,, Con tutte clò, invalse pe' conforti de' Vescovi, degli Imperatori e de'romani Pontefici a mano a mano, e iu particolare nell'Occidente, il costume di aggregare al clero monaci di santa vita e di molta doltrina.

Venivano escluse dal ceto de' monaci quelle stesse persone, che dalle leggi politiche venivano escluse dal clero. Chi desiderava d'esservi ascritto presentavasi all'abate d'una comunità e dimandava di venir ricevuto; i candidati venivano in alcuni kuoghi secondo la pratica di S. Antonio subito tonduti e vestiti; nè più si teneva la regola di S. Pacomio, e chi intendeva di tendersi monaco doveva fare per qualche tempo l'esperimento di sè e della vita novella. Come questa massima prese per longa osservanza qualche vigore, fu anche determinato che chiunque avesse professato in un cenobio la vita monastica più non la potesse lasciare: e si stabili siccome disciplina generale, che scomunicati avessero ad essere i monaci che davansi alla milizia o alle dignità secolaresche (3) e così quelli che osassero maritarsi (4).

Che fra queste, come scrive S. Girolamo " innumerabili turbe di monaci (5), ve n'avesse che si discostavano dalla santità della vita non è mestieri provarlo a lungo o con molte testimonianse, perchè per tacere, che come visiosi si condannavano i Sarabaiti e i Girovaghi; che i monaci professando umiltà ambivano gli onori del chiericato; che lasciate le solitudini frequentavano le città prima ancora che vi si stabilissero i monasterii, e che qui andavano insidiando e accattando eredità (6); basta volgere uno sguardo all' impero d'Oriente, dove più volte gravissimi tumulti e fino sedizioni eccitarono sia recandosi in grosse bande ad atterrare i templi de' Gentili (7), sia turbando i gindizii colle violente intercessioni, onde Teodosio interdisse loro l'ingresso nelle città (8), ossia a tanto d'ardire giugnendo d'impedire con formale guerra i giudizii e sottratre i rei al supplizio (9). E chi volesse conoscere quanto oltre și lasciassero trasportare da cieco fanatismo a turbare la chiesa, legga la sola storia dell'eresia d'Eutichete, e se ne verrà a formare un qualche concetto. Devesi dire a lode de' menaci d'Occidente, che in essi non si scorse quello spirito turbolento de' loro fratelli orientali.

La vita monastica, quale ora brevemente si descrisse, non sussisteva in Oriente se non forse da un secolo e meszo, e non si era diffusa per l'Occidente, se non da poco oltre un secolo; i monaci, che di questi tempi di regola tutti erano laici, non avevano ancora incominciato ad attendere alla predicazione o alla cura delle anime, e siccoma non erano i soli che alcana cosa sapessero, non avevano ancora preso ingerenza nell'educazione e nell' istruzione della gioventà; onde si può da queste sole circostanze conoscere, che non a torto si diceva. l'influenza ch' essi ebbero nello stato e ne' cittadini nel secolo quarto e nel quinte essere stata assai piccola rispetto a quella de susseguenti. Con tutto questo non potè una istituzione com singulare a meno di non produrre anche allora degli effetti molto sensibili, particolarmente nell'impero d'Oriente, dove i monaci farono di gran langa più numerosi; perchè lasciando che tante e tante persone d'ambi i sessi si ridussero a viversi celibi e non poche a vivere di elemosina, si potrebbe a quanto si diceva de' diserdini cagionati in quell' impero da' monaci aggiugnere, come sconvolgessero questa e quella chiesa nell'elesione de' Vescovi, come turbassero la chiesa universale con opporsi alle decisioni de concilii ecumenici, e come gli Imperatori in luogo di poterli frenare e panire dovevano per evitare maggiori mali usar loro ogni riguardo. Nulla di questo era, come poco fa si osservava, ancora avvenuto mell'Occidente; ma anche qui cresceva grandemente il numero de' monaci, e si mostrava coll'autorità di S. Agostino (1) com'essi avevano contribuito a mettere in voga pratiche e divosioni, che non si potevano approvare, ma non si potevano impedire per tema di disordini e scandali; indizio manifestissimo del credito e dell' autorità che già avevano acquistato tra' popoli.

Qui resterebbe ancora a discorrere di quante il cambiamento di religione operò nelle lettere; ma essendo quest' argomento stato trattato nell'appendice del libro procedente, dove se ne pariò più in esteso che non al avrebbe potuto far nel presente, non altro sembra doversi in tal proposito aggiagnere, se non che in quella maniera, in cui il Cristianesimo qui meno qui più influiva nella vita de' popoli s misura che più o meno vaste e ferme mettea le radici: così, come si mostrava in quell'appeadice, esso venne a infinire meno o più negli studi, e li fece divenir più cristiani nella proporzione che sempre più cristiana divenía la vita de' popoli.

(1) Augustin. ep. 48.

(2) Epist. 60.

(3) Concil. Chalcedon. can. 7.

(4) Ibidem can. 16.

(5) Epitaph. Paulae.

(6) Cod. Theod. Lib. XVI. tit. 11. l. 20.

(7) Libanius Orat. de hoc argum.

(8) Cod. Theod. Lib. cit. tit. 3. l. 1.

(9) Ibid. Lib. IX tit. 40. l. 16.

<sup>(1)</sup> Vedl il (. 30.

### CONCLUSIONE

Invaisi da laughissimi anni regnavano in tutto l'impero remano in luogo di vera religione semplici riti e materiali pratiche religiose, le quali per la mutata condisione de' tempi nulla omai più potevano giovare allo stato o a' cittadini, non reggere in mode alcano, non migliorare i costumi, mon far conoscere all'uomo perchè egli si viva, come abbia a usare la vita, non recargli conforto nelle calamità, non nella morte. Gli orgogliosi saputi vedutane l' insufficienza s' avvisarono di voler guidare gli uomini colla filosofia, ma alla preva si avvidero, ch'essi nen si possono guidare coll' intellette e celia ragione, ma solo coll'autorità che comanda a questa ed a quello, e imperiosa se ne sa far rispettare. In questo lagrimevole stato, in oui ne gli Dei, ne i lor sacerdoti nulla più facevane a vantaggio del popolo e in particolare nulla a vantaggio delle sue classi più povere e più neglette, e perciò d'ogni maniera di soccorsi più bisognose; in cui gli nomini dimenticando e come abbandonando questi inutili Iddii parevano abbandonati a sè stessi; in cui più viva e più irresistibile sentivano la necessità d'un fiduciale commercio con quel sommo essere che non si sapevano bene rappresentare, ma che all'offuscata loro ragione appariva santo, bnone e possente per eccellenza; in questo lagrimevole stato, ecco questo inconcepibile Essere rivelarsi loro da sè e in pienissima luce, e annunciar loro una religione e una legge discesa dal cielo, per cui finalmente appresero e di lui e di sè medesimi tutto quello, di che per l'innanzi nou avevane scorte se nen qualche barlume, ses avevano avuto se nos vaghi e indeterminati concetti; ecco tutti venire a conoscore e ad adorare questo sconosciuto Iddio e a credere dettata da lui quella legge.

Ma ecce, parte a motivo dell'universale corrusione, parte per la fiacchezza dell'umana natura non seguire tiut'i salutevolissimi effetti di questa nueva credenza; ecco gli uomini, sebbene nelle loro relazioni verso Dio tutto diversi da quelli di prima e si può dir rinnovati, continuare a essere nomini, il mondo ad essere mondo. Inalterabile,

perchè divina la dottrina dogmatica, eppur continue le eresie; la disciplina sottratta all'arbitrio e in mano de' sinodi provinciali e degli ecumenici. e non poche dispute intorno ad essa, e in me pochi luoghi nuove osservanze e diverse. Il governo della chiesa ordinato a foggia di monarchia, e mentre ogni cosa concorre a stabilirlo sempre più fermo, negli inferiori continui tentativi di estollersi, e in uno ch'era de'più elevati bramosia d'uguagliarsi al suo superiore e prove per circoscriverne il principato. A mantener tra' fedeli la samtità della vita messi, di cui non si possono immaginare i più validi; dall'un canto precetti chiari e precisi e un ordine sacerdotale che mediante l'istrasione e la confessione non poteva a meno di reggere e formare i costomi, e dall' altro stneli immensi di donne e di uomini, di giovani, di adulti e di vecchi, che in mezzo al contaminato mondo erano modelli di cristiana virtà e perfesiane, e dal contaminato mondo per non esserae infettati si discostavano; e con tutto questo mel camune de' Cristiani poca virtà e'l vizio incimuatosi nel santuario. Una legge tutta d'amore, quotidiani anzi continui gli esempii della carità più amorevole e più generosa; eppure un governo avaro, oppressatore e crudele; la chiesa largheggiare in sovvenire a' poveri e raccomandare l'affrancasione degli schiavi, e i ricchi e i grandi ridurre in ischiavità gli nomini liberi e succiarne quelle ultime goccie di sangue che non ne averano potuto spremere gli Imperatori. Un clero diffuso per tutta la chiesa, autorevole pel suo ministero, e potente per le ricchesse e l'influenza che aveva ne' popoli formante un solo e armonico tutto. Questo clero cotanto potente e ricchissimo, non invidiato e nes contrariato, perchè il suo potere e la sua autorità originavano da Dio, perchè ogni Cristiano potera esservi ammesso. Tutte queste letitusioni stabilite è consolidate in maniera, che i Principi non vi peteano attentare. Tale era nell' Occidente lo state della Chiesa, tale quanto alla religione la condisione de' popoli quando avvenue la caduta dell' impero romano.

FINE DEL LIBRO QUINTO ED ULTIMO

## PROSPETTO

### LIBRO QUARTO

### DELLA CONDIZIONE LETTERARIA

### INTRODUZIONE

|                                                       | •                                                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ý. C. Importansa della storia letteraria d'un         | 6. 23. Educasione della gioventù che atten-                                |  |  |
| popolo pag. 345                                       | deva agli stadii pag 378                                                   |  |  |
| n n Tutta Italia parlava anticamente una              | n 24. Scopo che si prefiggevano i Romani                                   |  |  |
| lingua                                                | nel coltivare gli studii ,, 380                                            |  |  |
| " 3. Cagioni dell'analogia delle lingue . " 347       | ,, 25. Egregie disposizioni de' Romani per                                 |  |  |
| ,, 4. La lingua degli Itali non è nata dalla          | la cultura letteraria, 381                                                 |  |  |
| greca                                                 | n 26. Sorge in Roma grande amore per le                                    |  |  |
| , 5. I popoli dell'Italia superiore e del-            | lettere groche , 382                                                       |  |  |
| l'Italia di messo non sono d'ori-                     | n 27. Greci illustri venuti a Roma . n 384                                 |  |  |
| gine greca                                            | , 28. Riflessioni sull'influenza che i Greci                               |  |  |
| , 6. Non sono d'origine greca nè gli Abori-           | ebbero nell'incivilimento letterario                                       |  |  |
| gini, në i Latini, në i Romani. ,, 351                | di Roma , 385                                                              |  |  |
| 99 7. Obbiesioni contro questa sentensa, e            |                                                                            |  |  |
| risposte , 354                                        | SERIONE SECONDA.                                                           |  |  |
| 98. Non sono greci ne anche i più anti-               | Storia degli scrittori di verso.                                           |  |  |
| chi abitatori dell'Italia inferiore. " 356            | " 29. Divisione del presente discorso e con-                               |  |  |
|                                                       | fessione                                                                   |  |  |
| PERIODO PRIMO.                                        | , 30. Livio Andronico , ivi                                                |  |  |
| Dalla fondazione di Roma alla prima pace coi          | " BI. Gneo Nevio " B89                                                     |  |  |
| Cartaginesi. Dall'anno 753 avanti l'era volg.         | ,, 32. Quinto Ennio , 390                                                  |  |  |
| all'anno 241. Dall'anno di Roma 1 al 512.             | " 33. Plauto e Stuzio Cecilio " 391                                        |  |  |
|                                                       | ,, 34. Pacuvio ed Accio ,, 392                                             |  |  |
| 9. Ragione generale di questo discorso.,, 359         | ,, 35. Terensio s altri comici ,, ivi                                      |  |  |
| ,, 10. La particolare condisione di Roma e            | ,, 36. Cagioni per cui da' Romani la poesta                                |  |  |
| d'Italia è caglone che cost tardo vi                  | venne poce cellivata ,, 393                                                |  |  |
| sergono lettere , 360                                 | SEZIONE TERZA.                                                             |  |  |
| , II. Paralello tra' Romani ed i Greci. , 362         |                                                                            |  |  |
| , 12. Educasione della romana gioventu. ,, 364        | Storia degli scriutori di prosa.                                           |  |  |
| n 13. Tendensa de Romani nella lettera-               | 37. Cagioni per cui non si ricordano ora-                                  |  |  |
| tura                                                  | tori se non romani , 394                                                   |  |  |
| " 14. Lingua latina prisca " 365                      | " 38. M. Porcio Calons " 395                                               |  |  |
| , 16. Arte di scrivere                                | " 39. Altri oratori principali di questa                                   |  |  |
| ,, 16. Scuole esistenti in Roma in questo             | età                                                                        |  |  |
| periodo , 369                                         | ,, 40. Scrittori di storia ,, 397                                          |  |  |
| , 17. Antica poesia latina , 370                      | , 41. Studio delle leggi , 398                                             |  |  |
| ,, 18. Eloquenza , 373<br>,, 19. Giurisprudenza , 374 | , 42. Coltivatori della filosofia , 399<br>, 43. Studii grammaticali , 400 |  |  |
| 20. Altri studii                                      | 3, 44. Conclusions , 401                                                   |  |  |
| , 21. Conclusions                                     | 33 44. Concincione                                                         |  |  |
| 21. Conclusions                                       | PERIODO TERZO.                                                             |  |  |
| PERIODO SECONDO.                                      | Dalle sedisioni de' Gracchi alla 'morte dell'Impe-                         |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | ratore Augusto. Dali' anno 133 av. i' era volg.                            |  |  |
| Dal fine della prima guerra Punica fine al            | all'anno 14 dell'era voig., cesia dall'anno di                             |  |  |
| principio delle sedizioni de' Gracchi. Dall'an        | Roma 620 al 767.                                                           |  |  |
| no 240 al 233 avanti l'era volgare. Dall'an-          |                                                                            |  |  |
| no di Roma 513 al 620.                                | Sezione Phima.                                                             |  |  |
| SERIONE PRIMA.                                        | Condizione di Roma e de'Romani per ciò                                     |  |  |
| Storia dell' incivilimento letterario de' Romani,     | che appartiene alle lettere.                                               |  |  |
| ,, 22. Ampliamento dello stato di Roma. 🛛 ,, 377      | , 45. Stato politico e letterario di Roma.,, 402                           |  |  |
| •                                                     |                                                                            |  |  |

| 6. 46. Educasione della romana gioventù;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. 73. Breve storia dell'eloquenza . pag. 444                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| scuole di grammatica e di retto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, 74. Oratori più insigni. M. Antonio e                             |
| rice pag.404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. Licinio Crasso 445                                                |
| , 47. Pubblici recitamenti , 407<br>, 48. Libri, biblioteche e favore fatto a'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ortensio                                                             |
| letterati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, 76. M. Tullio Cicerone, e le sue ora-                             |
| n 49. Ragione della storia letteraria par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sioni                                                                |
| ticolare di questo e de'seguenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, 77. Letters di Cicerons 450<br>,, 78. Criticatori di Cicerons ivi |
| periodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 79. Oratori contemporanei di Cicerone. , 451                       |
| SEZIONE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 80. Alcunt oratori de'tempi appresso;                              |
| Scrittori di verso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asinio Pollione, Cassio Severe,                                      |
| n a n a tha | Atorio                                                               |
| n 50, Studio della poesia presso i Romani<br>e i Latini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SECTIONE QUINTA.                                                     |
| g : amuno v v v v v v y 4-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gli Storici.                                                         |
| ORDINE PŘIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| M. W. de Marches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n 81. Divisione 454<br>n 82. Scrittori di storia universale; Far-    |
| ,, 51 Poesta didascalica , 412 , 52. A. Poesta morale , ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n by by scritters at storm universally para-                         |
| 53. B. Poesia scientifica , 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, 83. Cornelio Nipote e Trogo Pompes. , 456                         |
| n 54. C. Poesia descrittiva n 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scrittori di storia romana,                                          |
| ORDINE SECONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, 84. Annalisti romani più antichi ,, 457                           |
| ,, 55. Poesia lirica , 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 85. Claudio Quadrigario, Valerio An-                               |
| , 56. Poeti lirici ed elegiaci , 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ziate e Sisenna 458                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, 86. Ortensto, Cicerone, Lucejo, T. Pom-                           |
| ORDINE TERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ponio Attico                                                         |
| , 57. Poesia spica , 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 88. C. Crispo Sallustio                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, 8g. Tito Livio , 463                                              |
| ORDINE QUARTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n 90. Altri scrittori di storia n 464                                |
| Poesia drammatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, 91. Altri scrittori riferibili a queste se-<br>sione              |
| , 58. La favola ateliana , 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, 92. Conclusions                                                   |
| , 59. Il mimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| ,, 60. La comedia s la tragedia, 426<br>,, 61. Cagioni per cui da' Latial furono in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERIODO QUARTO.                                                      |
| questa età così poco coltivate la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Della morte d'Augusto a quella di Trajano. Dal-                      |
| tragedia e la comedia " ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l'anno 14 dell'era volgare all'anno 117.                             |
| Scrittori di presa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SEZIONE PRIMA.                                                       |
| , 62. Divisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cagioni principali del decadimento                                   |
| <b>4 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | della letteratura latina.                                            |
| SEZIONE TERZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 93. La mutasione dello stato di Roma                               |
| Scrittori che istraiscono in lettere o sciense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nuoce alle lettere in più d'una ma-                                  |
| "63. I Grammatici "ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | niera                                                                |
| , 64. 1 retort , 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | re per la lingua greca 29 470                                        |
| ,, 65. Studio della filosofia , 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 95. La lingua latina si diffonde per tutto                        |
| ,, 66, Per quale motivo i Romani coltivas-<br>sero la filosofia ,, 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Occidente                                                            |
| , 67. Autori che scrissero di filosofia . , 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gua e delle lettere latine nuoce a                                   |
| ,, 68. Scienze fisiche e matematiche . ,, 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | queste e poco giova a' provinciali. 30 478                           |
| ,, 69. Economia rustica , 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 97. Educacione letteraria                                          |
| ,, 70. Medicina , 440<br>,, 71. Giurisprudenza , 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, 98. Gli Imperatori in relazione agli sim-<br>dii                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 99. Cause diverse che nuocono in parti-                            |
| SEZIONE QUARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | colare al gusto letterario ed al-                                    |
| Gli Oratori,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l'eloquenza , 479                                                    |
| " 72. Cagioni per cui i Romani cotanto ap-<br>plicarono all'eloquenza " 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 100. Come nuocessero all'eloquenza gli oratori medesimi            |
| Financia at majaram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i oralori medesimi                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |

### **PROSPETTO**

| SEZIONE SECONDA.                                                                            | 6. 121. Gli Imperatori in relazione agli stu-                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Scrittori di verso.                                                                         | dii pag.517                                                                      |
| 6. 101. Storia dello studio della poesia. pag. 484                                          | stà                                                                              |
| <b>J 101.</b>                                                                               | , 123. Educasione letteraria , 522                                               |
| ORDINE PRIMO.                                                                               | " 124. Avvertimento " 525                                                        |
| Poesia didascalica,                                                                         | SEZIONE SECONDA.                                                                 |
| 102. 2. Poesia satirica o merals, 486                                                       | Scrittori di verso.                                                              |
| , 103. b. Poesia scientifica e c. poesia de-                                                | octavit at verso.                                                                |
| scrittiva                                                                                   | ,, 125. Ragione de' seguenti discorsi s                                          |
|                                                                                             | storia dello studio della pos-                                                   |
| ORDINE SECONDO.                                                                             | sia                                                                              |
| , 104. Possia lirica , 789                                                                  | ORDINE PRIMO.                                                                    |
|                                                                                             |                                                                                  |
| ORDINE TERZO.                                                                               | 126. Poesia didascalica                                                          |
| ,, 205. Possia spics , 491                                                                  | n 127. ORDINE SECONDO. a. La poesia li-<br>rica, b. l'elegiaca, c. la bucolica e |
| ), total vasion above 19 191                                                                | d. l'epigrammatica. ORDINE TERZO.                                                |
| ordine quarro.                                                                              | Poesia eroica, ORDINE QUARTO.                                                    |
|                                                                                             | Poesia drammatica , 531                                                          |
| , 106. Poesia drammatica , 494                                                              | ,, E28. Sconciature poetiche ,, 533                                              |
| Secione Terra.                                                                              | Šezione Terza.                                                                   |
| Scrittori di presa che istraiscono in lettere                                               | Scritteri di presa che istruiscone in lettere                                    |
| o scienze.                                                                                  | e scienze.                                                                       |
| non Commental Poli                                                                          | TOO Commettee \$24                                                               |
| , 107. Grammatici , 495<br>, 198. Scrittori di rettorice , 496                              | 3 129. Grammatica 534<br>3 130. I Retori 537                                     |
| ,, 109. Filosofia , 498                                                                     | " 131. Studio della filosofia " 538                                              |
| . 110. Scienze matematicha 502                                                              | , 132. Scienze matematiche 540                                                   |
| , 111. Scienze naturali , 503                                                               | ,, 133. Sciense naturali 542                                                     |
| n 112. Giurisprudensa 9 506                                                                 | ,, 134. Giurisprudensa ,, 843                                                    |
| SEZIONE QUARTA.                                                                             | SERIORE QUARTA.                                                                  |
| Gli Oratori.                                                                                | L'eloquensa.                                                                     |
|                                                                                             | <u>-</u>                                                                         |
| ,, 113. Storia dello studio d'eloquenza . ,, 507                                            | ,, 135. Breve storia dell'eloquenza ,, 545                                       |
| ,, 114. C. Plinio Cecillo Secondo ,, 508                                                    | , 136. Gli Onstori , 546                                                         |
| SEZIONE QUINTA.                                                                             | Sezione Quinta.                                                                  |
| Scrittori d'istorie.                                                                        | Gli scrittori di storia.                                                         |
| and of the soul 1 th and the tar                                                            | 22m Promo etcodo 2/ micreto car 1/2 K/O                                          |
| 9, 115. Coltivatori dell'arte istorica . 9, 509<br>9, 116. Cajo Vellejo Patercolo e Valerio | , 137. Breve storia di questo studio . , 548 , 138. Scrittori di storie , 550    |
| Massimo 511                                                                                 | n 13g. Conclusions                                                               |
| , 117. Q. Cursio Rufo e C. Suetonio Tran-                                                   | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
| quillo                                                                                      |                                                                                  |
| " 118. C. Cornelio Tacito " 513                                                             | APPENDICE                                                                        |
| " IIg. Conclusions " 514                                                                    | Breve storia della letteratura cristiana.                                        |
| PERIODO III TIMO                                                                            | breve storia della letteratura cristiana.                                        |
| PERIODO ULTIMO.                                                                             | , tho. Introdusions                                                              |
| Dalla morte dell'Imperatore Trajano alla caduta                                             | , 141. La poesia cristiana , 555                                                 |
| dell'impero d'Occidente. Dall'anno 117 del-<br>l'era volgare al 476.                        | n 142. I poeti cristiani n 556                                                   |
| • "                                                                                         | " 143. La cristiana eloquensa " 560                                              |
| Sazione Prima.                                                                              | 25 Cit control cristiani 561                                                     |
| Storia universale della letteratura<br>di questo periodo.                                   | , 145. Gli scrittori cristiani di opere sto-<br>riche                            |
| as daeses hermon                                                                            | ,, 146. Gli studii teologici 569                                                 |
| ,, 120. Vicende dell'impero che influiscono                                                 |                                                                                  |
| nelle lettere ,, 5t5                                                                        |                                                                                  |
|                                                                                             |                                                                                  |

### LIBRO QUINTO

### DELLA CONDIZIONE RELIGIOSA.

| CAPITOLO PRIMO.                                                                    | §. 17. Il Cristianesimo benefico a' singoli                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Religioni dominanti nell'impero romane.                                            | womini pag.59                                                       |
| §. 3. Una religione è necessaria agil uomini                                       | CAPITOLO TERZO.                                                     |
| come agli stati pag. 575                                                           | Ordinamento e governo della chiesa.                                 |
| principio dell'era volgare , 576                                                   | ,, 18. La Chiesa in relazione a Die ed agli                         |
| ,, 3. La religione pagena , 577                                                    | nomini per ciò che appartiene al 🚥                                  |
| 75 A. La religione pagana non poteva gover-<br>nare i costumi, non riuscir di com- | governo                                                             |
| forto agli nomini                                                                  | Chiese                                                              |
| 2, 5. Il paganesimo di nessun giovamento                                           | 20. Buccessivo stabilimento del governo                             |
| allo stato presso i Greci e alla fine anche presso i Romani                        | della Chiesa universale                                             |
| 6. Come i Greci si studiassero di sup-                                             | n 22. I Concilii                                                    |
| plire all'insufficiensa di loro reli-                                              | ,, 23. La confessione e la scomunica . " 60                         |
| gione                                                                              | ,, 24. Il Clero                                                     |
| l'insufficienza di loro religione i                                                | clero                                                               |
| Romani ,, ivi                                                                      | ,, 26. Cagioni che conciliarono al clero ten-                       |
| 39 8. Il Paganesimo viene malgrado ogni<br>umano sforzo a decader sempre più 584   | ta antorità e tanta potensa y <sup>606</sup>                        |
| 9, 9. Ricapitolasione                                                              | CAPITOLO QUARTO.                                                    |
| CAPITOLO SECONDO.                                                                  | 22 27. Il Cristianesimo diventa nell'impero                         |
| Il Cristianesimo e la sua diffusione.                                              | religione dominants " fol                                           |
| , 10. Il Cristianesimo n ivi                                                       | n 28. Gli Imperatori in relasione ella Che-<br>sa ed al Clero n 609 |
| , 11. Diffusione del Cristianesimo , 587                                           | 29. Governo degli Imperatori cristia-                               |
| n 12. Ostacoli che il Cristianesimo ebbe a                                         | ni                                                                  |
| superare, ed estinsione del Pagane-<br>simo                                        | ,, 30. Vita de Cristiani nel secolo quario e nel quinto             |
| 31 13. I Cristiani dei primi tempi 3 589                                           | 33 31. Cagioni della non molta influenza                            |
| ,, 14. Il Cristianesimo benefico agli stati " 591                                  | del cambiamento di religione nella                                  |
| , 15. Il Cristianesimo benefico agli schiavi, all'infimo popolo, a' poveri ed alle | vita de popoli n 616  n 32. Le sante vergini n 619                  |
| donne                                                                              | 33. La vita ascetica o contemplativa • r 651                        |
| n 16. Il Cristianesimo benefico a' popoli                                          | 3. 34. La vita monastica e i monaci n 623                           |
| barbari e selvaggi ,, 5y4                                                          | Conclusione , 626                                                   |

# INDICE GENERALE

| $V_{\text{ITA}}$ di Gio. Batt. Garzetti                                           | Pag. vii           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Della Storia e della Condizione d'Italia sotto il Governo degli Imperatori romani | ., 1               |
| uogit imperatori romant                                                           | » -                |
| LIBRO PRIMO                                                                       |                    |
| Della Condizione di Roma                                                          | . 145              |
| LIBRO SECONDO                                                                     |                    |
| Della Condizione d'Italia                                                         | ր 195              |
| LIBRO TERZO                                                                       |                    |
| Della Condizione dell'Impero romano                                               | » 25t              |
| LIBRO QUARTO                                                                      |                    |
| Della Condizione Letteraria                                                       | n 3 <b>43</b>      |
| Appendice                                                                         | " 553              |
| . LIBRO QUINTO                                                                    |                    |
| Della Condizione Religiosa                                                        | " 5 <sub>7</sub> 3 |

2W

.

•

٠.



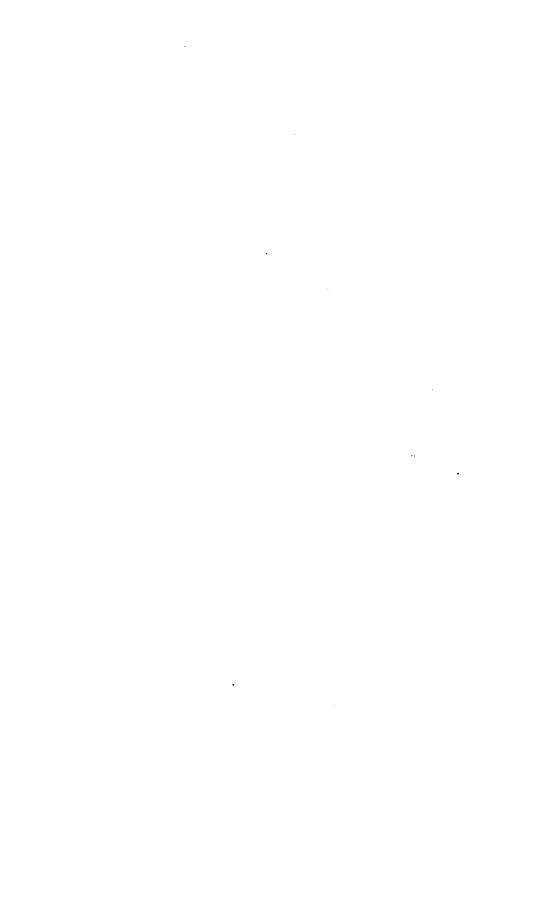



. • •

, •